



Z C 33

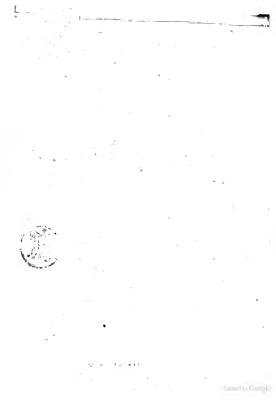

## FLOS SANCTORUM, CIOE

# VITE DE SANTI

Scritte dal Padre

# PIETRO RIBADENEIRA

Toletano, della Compagnia di G E s U;

SECONDO SEMESTRE,

NEL QUALE SI CONTENGONO LE VITE DE SANTI, che unegono mell'ultimi sei Mesi dell'anno, aggiunteti nel sine del presente Tomo le Vite di quelli communemente detti STRAVAGANTI, e di tutti gl'altri nuovamente Canonizzati.

TRADUZIONE DALLO SPAGNUOLO IN ITALIANO, corretta, e ridotta in miglior forma delle paffare.



### IN VENEZIA, MDCCXXIII.

Presso Nicolò Pezzana.
CON LICENZA DESUPERIORI.
Biblioth Domus profine neop Societa



### L U G L I O,

### Ha Giorni 31. La Luna 30.

, Nelli Stravaganti in fine del Tomo.

| 3 4 5 6              | La Vifitazione della Madonna , e S.<br>Elifabetta . pag, 1<br>Ss. Processo , e Martiniano Mart. 8                                     | A b c d c f                                                                                                                                                                                       | 5 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. Lauriano Arciveícovo, e m.p.49 S. Udalrico Veícovo. 49 S. Godoleva maritata. 50 S. Goar Prete. 50 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                    |                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
| 12                   | S. Pio primo, Papa, e martire. 11<br>Ss. Nabore, e Felice martiri. 12<br>S. Giovanni Gualberto. 13<br>S. Anacleto Papa, e martire. 14 | d cf gAb                                                                                                                                                                                          | 12<br>13<br>14<br>15<br>16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. Giacomo Vescovo di Nisibe. 512                                                                    |
| 16<br>17<br>18<br>19 | S. Sinforofa, e fuoi Figliuoli m. 23<br>S. Margherita Verg. e mart. 24                                                                | defg                                                                                                                                                                                              | 19<br>20<br>21<br>22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S. Macrina Vergine . 51<br>S. Arfenio Abbate . 51                                                    |
| 22<br>23<br>24       | S. Maria Maddalena, 26<br>S. Apollinare Vefe, e mart. 33<br>S. Criftina Verg, e mart. 35<br>S. Giacomo Apost, il maggiore, 37         | b<br>c<br>d                                                                                                                                                                                       | 24<br>25<br>26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. Brigida Vedova 522 La Storia delli 7. Dormicati m. 523                                            |
| 27                   | S. Anna Madre della Madonna . 42<br>S. Pantaleone martire . 43                                                                        | f                                                                                                                                                                                                 | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S. Lupo Vescovo. 527                                                                                 |
|                      | S. Vittore Papa, emartire. 47 S. Innocenzo primo, Papa. 47 S. Marta Vergine. 48 Ss. Simplicio, Faustino, e Beatrice                   | Б                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. Germano Velcovo . 529                                                                             |
| 30                   | S. Felice fecondo, Papa, e mart. 51                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
|                      | 345676910 112 1344516 1718 1902 122 232 425 26 27 28                                                                                  | Elifabenia.  Sa Proceffo, e Martiniano Mart. 8  Sa S | Elifaberia. pag. 1 S S Proceffo, e Martiniano Mart. 8 c  5 S Proceffo, e Martiniano Mart. 8 c  6 C  7 S Annia S C S Coonda. 1 c  15 Napora, e Felice martin. 1 c  15 Napora, e Felice martin. 1 c  15 Napora, e Felice mart. 1 c  16 S Anacteo Pag. c mart. 1 c  17 S Andlio Romano. 2 c  18 S Mario Maddien. 2 c  18 S Mario Maddien. 2 c  19 S Margherita Verg. e mart. 2 c  19 S Margherita Verg. e mart. 2 c  10 S Particled Vergine. 2 c  10 S Margherita Verg. e mart. 2 c  11 S Panticled Vergine. 2 c  12 S Mario Maddien. 2 c  13 S Anacteo Apolli nituagiore. 3 c  14 S Anacteo Apolli nituagiore. 3 c  15 S Citicono Apoli. il maggiore. 3 c  16 S Anacteo S Colfo martin. 2 c  17 S Anacteo Colfo martin. 3 c  18 S Anacteo Celfo martin. 4 c  19 S S Marto Vergine. 2 c  19 S S Marto Vergine. 4 c  10 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | S. Proceffo, e Martiniano Mart. 8   5   5   5   5   5   5   5   5   5                                |

# A G O S T O.

### Ha giorni 31. La Luna 30.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nelli Stravaganti in fine del Tomo.                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ed ef g       | 1 S. Pietro ad Vincula . pag. 59 Ss. Sette Mart. Fratelli Macabed . 62 S. Stefane Paps , e marrie 63 S. Stefane Paps , e marrie 64 S. Domenico . 65 S. Maria della Neve . 83 La Trasfigurazione del Sign. 8 La Trasfigurazione del Sign. 8 S. Sifio Scondolo, Paps , e mart 91 S. Donatto Vetcovo , e mart 93 So. Critico . Largo , e Smargdo . Martiri . 97 S. Donatto vetcoro a constante . 97 S. Commo marrire . 97 S. La Commo marrire . 103 S. Critico marrire . 103 S. Critico marrire . 112 S. Caffiano marrire . 113 S. La Caffiano marrire . 113 S. Edebio Prete . 113 S. Edebio Prete . 113 S. Galiano Domenicano . 117 S. Cappico marrire . 113 S. Galiano Domenicano . 117 S. Cappico marrire . 119 S. Galiano Domenicano . 117 S. Cappico marrire . 119 S. Galianico Domenicano . 117 S. Galiano Domenicano . 117 S. S. Appico marrire . 119 S. Galianico Domenicano . 117 S. Galiano Domenicano . 117 S. Delovico Vefcovo . 120 | 1   S. Ercivoldo Vescovo.   533   4   4   5   5   6   7   6   7   6   7   7   6   7   7         |
| Abe: defgAb e | 20 S. Bernardo Abbate   123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B 36 S. Geneficial Comico mart. 556 S. Cefanio Vefcovo. 559 b 26 S. Mosé Anacoreta. 503 d 20 31 |

# SETTEMBRE.

### Ha giorni 30. La Luna 30.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                    | Velli                                                                                  | Stravaganti in fine del Tomo.                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f gAbedet gAbedet g Abedet g | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>28<br>29<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | S. Egidio Abbate. pag. 160 Ss. Dodiel Fratelli Martiri. 162 S. Adriano Martire. 170 S. Adriano Martire. 170 S. Adriano Martire. 170 S. Nicolò di Tolentino. 171 S. Picto, e Gicintino Mart. 173 S. Proto, e Gicintino Mart. 173 S. Cionello Egicanto Mart. 173 S. Cionello Prece, e Mart. 177 S. Cipriano Vefeovo, e Mart. 180 S. Laucia, e Geminiano Mart. 180 S. Martizo, e Gio Compagni. 193 S. Maurizo, e Gio Compagni. 193 S. Maurizo, e Gio Compagni. 193 S. Tecla Vergine, e Mart. 180 S. Tecla Vergine, e Mart. 180 S. Cofmo, e Damiano Mart. 200 St. Cofmo, e Damiano Mart. 200 St. Cofmo, e Damiano Mart. 200 St. Cofmo, e Damiano Mart. 200 S. Cipriano Dott della Chiefa. 200 S. Girolamo Dott della Chiefa. 200 | E MADedet wAb edets Abedet gAbede ts | 12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>27 | S. Teodora Allesfandrina ; e Penitente.  565 S. Maurillo Vefe. d' Austera . 569 S. Aicardo Abbate. 572 S. Edita Verp. Fightuola del Re Edigaro d'Inghilerra . 573 S. Lamberto Vefe. e Mart. 575 San Vincislao Re di Boemia ; e Martire. 579 |
|                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l                                    | 1                                                                                      | t i                                                                                                                                                                                                                                         |

# OTTOBRE

### Ha giorni 31. La Luna 29.

|                                         |                                                                                   | _                                                                                                            |                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92.1                                    |                                                                                   |                                                                                                              | ı                          | Nel                                                                    | li Stravaganti in fine del Tomo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Orfola Vergine, e Comp. M.  Crifanto, e Daria martiri.  Evarifto Papa, e martire. | 231<br>231<br>250<br>253<br>256<br>256<br>257<br>257<br>218<br>265<br>271<br>272<br>278<br>278<br>280<br>280 | AbcdofgAbcd ofgAbcdefgAbcd | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 15 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 30 | S. Grardo Abbate. pag. 181 S. Petronio Velcovo di Bologna. 384 S. PIlayia Penitente. 186 S. Antionico ed Atanafia. 189 S. Antionico ed Atanafia. 189 S. Brueardo Velcovo. 196 S. Faulo, 2 Compagni Mm. 505 S. Brueardo Velcovo. 196 S. Eduvige Duchefia di Polonia. 193 S. Itrne Portoghefe. 605 S. Milco Monaco. 605 S. Gior da Capifirano. 608 S. Vincenzo , Sabina , e Criffeta Muttil. 618 S. Marcello , e 12. fuoi Figliuoli martiri. 618 S. Claudio , e Compagni Mm. 618 S. Claudio , e Compagni Mm. 618 |
|                                         | )                                                                                 |                                                                                                              |                            |                                                                        | N O-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         |                                                                                   |                                                                                                              |                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# NOVEMBRE.

Ha giorni 30. La Luna 30.

|        |                                          | 1   | Nell | i Stravaganti in fine del Tomo.       |
|--------|------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|
|        |                                          | ١.  |      |                                       |
| d i    | r La Pesta di tutti i Santi. pag. 297    | l a | 1    | 1-                                    |
| -      | 2 La Commemorazione de Morti. 309        | ę   | 2    |                                       |
| f      | 3                                        |     | 3    | S. Malachia Vescovo, pag. 619         |
|        | 4 S. Carlo Borromeo. 317                 | g   |      | S. Emerico Principe d'Ungheria. 627   |
| A<br>b | SS. Vitale, ed Agricola Matt. 319        | ļΑ  | 5    |                                       |
| Б.     | 6                                        | Ь   |      | S. Leonardo. 629                      |
|        |                                          | å   | 1 %  |                                       |
| å      | 8 SS. Quattro Coronati Martiri. 320      |     |      | 1                                     |
| 7      | SS. Claudio,e Compagni Mart. 321         | 9   | 9    |                                       |
| £      | 9 La Dedicazione della Bafilica del      | f   |      | S. Andrea Avelino. 631                |
| _      | Salvatore in Roma. 321                   | 8   | 11   |                                       |
|        | S. Teodoro Martire. 326                  | ļΑ  | 12   | S. Milliano della Cocolla. 637        |
|        | 10 Se Trifone , Respicio , e Ninfa . 327 | b.  | 13   | S. Brizio Vescovo. 639                |
| g<br>A | III S. Marrino Vescovo. 228              | I   | 1    | S. Omobono Mercatante, 641            |
|        | S. Menna Soldato, e Mart. 342            | 1   |      | B. Stanislao Kostka. 643              |
| ъ      | 12 S. Diego Confessore. 344              | å   | 14   |                                       |
| -      | S. Martino Papa, e Martire. 348          | I d | 15   | SS. Samona,e Compagni Mart. 649       |
|        | 13                                       | -   | ١.   | S.Leopoldo Marchefe d'Austria.652     |
| å      | 14                                       | £   |      | S. Edmondo Vescovo. 654               |
| -      | 15                                       | ĮE. | 17   | S. Ugone Vescovo. 657                 |
| £      | 16                                       | 1   |      | S. Gregorio Vescovo di Tours. 662     |
| _      | 17 S. Gregorio Taumaturgo. 352           |     | ١.   | SS. Acifclo, e Vittoria Martiri . 665 |
| g      | 18 La Dedicazione della Chiefa di San    | g   | 18   |                                       |
| ъ.     | Pietro, e S. Paolo. 359                  | A   | 19   |                                       |
| Α      | 19 S. Elifabetta Regina d'Ungheria.360   | Ь   | 20   |                                       |
| **     | S. Ponziano Papa, e Mart. 363            | c   |      | S. Colombano Abbate. 668              |
| ь      | 20 S. Felice di Valois. 362              | d   | 22   |                                       |
| ě      | 21 La Presentazione della B.V. 365       | c   | 23   |                                       |
| ă      | 22 S. Cecilia Vergine, e Mart. 368       | f   | 24   |                                       |
| ē      | 23 S. Clemente Papa, e Mart. 371         | g   | 25   |                                       |
| •      | S. Felicita Martire. 375                 | A   | 26   |                                       |
| f.     | 24 S. Grifogono Martire. 376             | Ь   | 127  | SS. Facondo, e Primitivo Mart. 673    |
| R      | 25 S. Catterina Verg. e Mart. 378        |     | 1    | S. Simeone Metafraste. 674            |
| Ä      | 26 S. Pietro Aleffandrino Velcovo, e     | 1   | ı    | S. Giacomo Intercifo, Martire . 675   |
|        | Martire. 383                             | 1   | ١.   | S. Barlaam, e Giosafat. 676           |
| ь      |                                          | å   | 28   |                                       |
|        | 27<br>28                                 | 14  | 29   |                                       |
| å      | 29 SS. Saturnino, e Sifinio Mart. 385    | 2   | 30   |                                       |
| -      | 30                                       | ł   | 1    | 1                                     |
| -      | 30                                       | ı   | 1    | 1 : .                                 |
|        | 1 1                                      | ı   | 1    | 1                                     |
|        | 1 1                                      | 1   |      |                                       |
|        |                                          | ı   | 1    |                                       |
|        | 1 1                                      | 1   | 1    |                                       |
|        | 1 1                                      |     |      |                                       |
|        |                                          | 1   | 1    | :                                     |
|        | 1                                        | 1   | 1    | D I-                                  |
|        | To a recommendation of the comment       |     |      | D I                                   |

# DICEMBRE.

### Ha giorni 31. La Luna 29.

|             |                            |                                                                                                                                     | ıλ                    | Telli                            | S  | travaganti in fine del Tomo.                                     |   |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|---|
| f gAb cd cf | 345678                     | S. Barbara Verg. e mart. 207                                                                                                        | f gAbcd ef            | 1<br>2<br>3<br>4<br>5            | s. | Pietro Grifologo Arciv. p.688  Affela Vergine. 688  Umberto. 698 | 9 |
| Abcd        | 11                         | S. Melchiade Papa, e mart. 432<br>S. Damaío Papa. 432                                                                               | A<br>b<br>c           | 12                               | s. | Eulalia di Merida V. e M.993                                     | 2 |
| dof gA      | 14<br>15<br>15<br>15       | S. Lucia Verg. e mart. 434 S. Eufebio Vescoyo, e m. 437                                                                             | d<br>e<br>f<br>g<br>A | 15                               | s. | Spiridione Vescovo. 69                                           | 4 |
| Pog et      | 18<br>19<br>20<br>21<br>22 | S. Tommafo Apostolo. 439                                                                                                            | P c d e f             | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22 | s. | Domenico di Silos. 659                                           | 9 |
| A<br>b      | 23<br>24<br>25<br>26       | La Natività di N. Sig. G. C. 445<br>S. Anastasia martire. 456<br>S. Stefano Protomartire. 457                                       | A<br>b<br>c           | 23<br>24<br>25<br>26             | S. | Scryolo. 70                                                      | 0 |
| d<br>e<br>f | 27<br>28                   | S. Giovanni Apoft. ed Ev. 457 S. Giovanni Apoft. ed Ev. 462 Ss. Innocenti martiri. 477 S. Tommafo Vefcovo di Conturbia martire. 481 | d<br>e<br>f<br>g<br>A | 27<br>28<br>29<br>30             |    | W.L.                                                             |   |
| R<br>A      | 30<br>31                   | 400                                                                                                                                 | ľ                     | 31                               | 3. | Melania martire. 70                                              | I |
|             |                            |                                                                                                                                     |                       |                                  |    |                                                                  |   |
|             |                            |                                                                                                                                     |                       |                                  |    |                                                                  |   |



# FLOS SANCTORUM, CIOE VITE DE SANTI,

Descritte dal P. Pietro Ribadeneira.

ALLI DUE DI

LUGLIO.

LA VISITAZIONE DELLA Madonna, à Santa Elisabetta.



I come è proprietà naturale del Sole l'illuminare, lo scaldare del Fuoco, dell' Acqua l'umettare, ed il bagnare: Così è proprio, e più naturale della Bontà infinita di

Dio, il communicarfi: e quindiè, che i Santi, come quelli, che hanno in sè Iddio, fivestirono delle condizioni di Dio: e proceurano, per quanto possono, di communicare a gl'altri la Luce, el' Amore del fommo bene, ch'esti posseggono, e di tirare ogn' uno al conoscimento, ed all' amor del Signore. Ciò fi vede effere così nella Regina degl' Angeli, la Vergine Maria Nostra Signora, la quale da poi che pronunciò quel Si, che rallegrò il Cielo, e la Terra, ed acconfenti alle parole dell' Angelo Santo Gabriello, e Concepì l'Eterno Verbo nel fuo puriffimo Ventre, e fù vera Madredi Dio, dice l'Evangelista San Luca, che si levò, ed andò con molta prestezza alla Montagna, in una Città di Giuda, ch' era quivi, ed entrò in Casa di Zaccaria, e salutò Elisabetta.

Flor Sanctorum . Parte I L.

La cagione di questa andata, e dell'aver la Santiflima Vergine prefoil travaglio di si lungo Viaggio, ch'era intorno a ottanta miglia da Nazaret , fu principalmente , perche lo Spirito Santo, ch' era feefo fopra di lei , e per virtu di cui ella aveva Conceputo l'Unigenito Figliuo'o di Dio, la mosse, e la stimolò a communicare con Elifabetta Cugina fua quell'ineftimabil Teforo, che aveva ricevuto, ed a farle parte de' Divini Doni, de' quali era si ricca, e fantificate con le fue Parole, nel Ventre della fua Madre, si Divino Precurfore; onde feguiflero alla fua prefenza i Miracoli, che visi fecero, faltando San Giovanni nel Ventre della fua Madre, ed empien-do lei del fuo Spirito, e facendo Profetizare i fuoi Padri, e restituendo la Lingua al Muto. Perche quelta Signora era già divenuta Persona Pubblicase Ministra nell' Operadella Noftra Redenzione, ele Perfone Pubbliche, come fono i Vescovi, ed i Paftori delle Chiefe, devono visitare il loro Gregge, e dispensargh i Pascoli della Vita, edella falute, enon penfare folamente à se . Ando parimente la Vergine per rallegrarfi con Santa Elifabetta della mercè, che Iddio Nostro Signore, le aveva fatto, con avere adempito i fuoi defideri, e concedutole grazia, effendo Vecchia, efterile, di Concepire un Figliuolo, che aveva da effere si grande, e si ammirabile, e caufa di tanto gaudio nel Mondo. Perche la

Carità, tiene per propriettr'i Doni di Dio che vede negl'altrise se ne rallegra, e ne ringrazia il Signore, e fe ne congratula con quelli, che lo ricevono. Si mosse ancora la Santiffima Verginea faretal Viaggio, ed a visitare Santa Elifabetta, per fervirla, ed ajutarla nella fua Gravidanza, perche essendo umiliffima, e fapendo, che quel Benedetro Figliuolo, il qual' ella portava nel fuo Ventre rinchiufo, non veniva per essere fervito, ma per fervire, lo volle in ciò imitare, ed essendo sua Madre, e Signora del Cielo, e della Terra, andar'à vedere, eferviread una fua ferva. Non và per curiofità, non per dubbio di quello, ch' haveva udito, nè per desiderio, di vedere con gl'occhi, quel-lo, che l'Angelo ad Elifabetta sua Cugina, detto aveva, ma per istinto dello Spirito Santo, per un'ardentissima Carità, per un' Umiltà profodiffima, e per l'allegrezza, che ricevette all'avviso della fua Gravidanza, cefsando la vergogna della fua antica tterilità . Fu una Visita di due Madri Miracolofe, di una Fanciulla, e di una Vecchia, e di una Vergine, e di un'altra sterile, di una di fresco Gravida, e di un'altra Gravida, già di sci meli, di una, ch' era Madredi Dio, e diun' altra, ch'era Madre di un' Uomo, chein Vita, futenuto per Dio. Neèdelle Madri folamente tal Vifita, ma molto più de Figliuoli, che stando ne Ventri delle loro Madri, per bocca diquelle si visitarono, eti parlarono. Perche Cristo Salvator Nostro, febbene fu Fanciullo nel Corpo, e nell'Età, mentre stettenel Ventre della sua Madre, non però lo fu nella Prudenza, e nel Giudizio, ma Uomo perfetto, come fudetro da Geremia, e dall'istante della fua Concezione così favio, com'è ora nel Cielo; e Giovanni, sebben'era Fanciullo di sei meli, con la Visita del suo Signore, ebbe l'ufo della Ragione, enon lo perdette giamma. Dicedunque il Santo Evangelitta S. Luca: Che levandofi in que giorni la Vergine, si mise in Viaggio per le Montagne,e Luoghi della Giudea, ed andò con gran preftezza, e follecitudine, infino a tanto, che giunfe in una Città di Giudea, ed entrò in cafa di Zaccaria, a Vifitare Elifabetta cugina fua. Avendo compito la Verglne col Mistero sovrano dell'Incarnazione, e con la contemplazione, e col rendimento di grazie, che doveva al Signore, che ancora oon la sua Parente, e farla partecipe appresso gl'Ebrei, e non si dice, etre

del fommo Bene, che aveva ricevuto. Perche alle volte dobbiamo lasciare Iddio per Dio, el'orazione per l'azione, e per l'ajuto de' Noftri Proffimi; febbene la Santilli. ma Vergine era tanto afforta in Dio, che con grand'eminenza accompagnava gl'Ufizi di Maria, e Marra, ne l'azione impediva in lei la conremplazione. Si levò in que' giornialcuni pochi, dopo l'Incarnazione, per andarein una Città di Giudea ; la quale Sant' Agostino, e Beda, dicono, ch'era la Città di Gerusalemme; ed altri, (ed è il più probabile, ) ch' era un' altra ivi vicina, nelle Montagne della Giudea, dove Zaccaria abitava. Enota il Sacro Scrittore, ch' Ella faceva questo Viaggio in fretta, per darci ad inrendere, che il Figliuolo, il quale aveva nel fuo Santo Ventre, non l'era di peso, ma di alleggerimento, e che lo Spirito Santo, che la menava, ledava vigore, e che il Figliuolo medefimo l'affrettava, per il defiderio, che aveva di fantificare il fuo Precurfore. E Sant' Ambrogio aggiugne di più, che andava in frerta, per la modestia Verginale, per arrivar presto alla Cafa di Santa Elifabetta, dove stava ritirata, eraccolta. Imparate Vergini, dice questo Santo, a non frequenrare le Cafe d' altri, ne trattenervi per le strade, e per le Piazze, ne parlare in pubblico; poiche la Vergine delle vergini, e vostro modello, fe ne stava molto ritirata in Cafa, e si affrettava, quando faceva Viaggio. Queste sono parole di Sant' Ambrogio : sebbene questa fretta non era smoderata, notale, che cagionasse ò turbazione nella Vergine, ò meravielia in quelli, che la vedevanos ma era diligente in nontrattenersi, modesta, e Verginale, ch'edificava, e faceva restare fospeso, chi la mirava.

Giunsela Purissima Vergine, e Madre, alla Città, ed entrata in Cafa di Elifabetta Parente fua, umilmente la falutò, e udita da Elifabetta la falutazione di Maria, saltò di piacere nel suo Ventre il Bambino, ed ella fu in quell'istante ripiena di Spirito Santo, e diffe a gran Voce, Benedetta Tul fra le Donne, Benedetto il Fruttodel Ventre Tuo, edonde a me questo, che la Madre del mio Signore, mi venga a trovare? Salutò la Vergine Elifabetta, con le parole, el'abbracció, e le diede Bacio di Pace, col'aveva Eletta per Madre: volle compire | me a Parente, secondo, ch'era costume

facel-

facesse questo con Zaccaria ; perche l'Onestà Verginale fugge diappressare à gl' Uomini, ancorche fiano Vecchi, e Santi. Ed essendo maggiore in Dignità, visitò l'inferiore, e la faluto prima: perche, come dice Sant' Ambrogio, le Vergini, quanto più fono nella Caftità eccellenti, tanto più devono effere nell' Umiltà. Parlando dun. que la Vergine, subito che risonò la Voce del fuo faluro, che dovette effere, Dio ti falvi, ò Dio sia teco, nell'Orecchie di Santa Elifabetta ; In quell' istesso punto fil Dio con effa, e per le orecchie della madre penetrò, e rrappaísò infino all'anima del fuo figliuolo, in maniera, che in quell' istante gli su accelerato l'uso della ragione, e li fù conceduto il conoscere chi sosse quel Signore, chelà era venuto, ed il Miltero ineffabile della fua Incarnazione, e da questo conoscimento risultò un' allegrezza in quell'anima benedetta si nuova, si grande, eccessiva, che per esta venne à fare quel salto, e quel movimento co'l corpo, co'l quale diede ad intendere alla Madre quel fagrato miftero, ch'egli adorava, e riveriva nel ventre, per dichiararci il fentimento, che noi ne dobbiamo avere, e la stima, che dobbiamo farne. E non è meraviglia, che S. Giovanni prevenuto da quella copiofa grazia, e vedendo cosi d'a ppreffo il defiderato da tutte le genti, e quello, per cui fofpiravano tutti i Santi Patriaichi, e Profeti, non capiffe in sè di allegrezzza; posciacheil Patriarca Abrammo, come disse Cristo a'Giudei, per vedere da lontano l'ombra diquesto giorno, cotanto ti rallegrò. Per questo singolarissimo favore restò il benedetto fanoiullo San Giovanni fantificato dal peccato originale, e confermato in grazia, la quale egli non perdè giammai, nè commife in fua vita peccato mortale; anzi con l'uso della ragione, che ivigli diede il Signore, e gli durò fempre, meritò molto, e crebbe nella grazia, e nella virtuancora stando nel ventre della Madre. Di quetta fantificazione dice San Pierro Grisologo queste paroles Vedi, come Giovanni arrivò prima al Cielo, che alla terra, prima gli fu conferito lo spirito divino, che ufasse l'umano; prima ricevette i doni di Dio, che le membra del corpo; prima cominciò a vivere a Dio, che a ses prima prese l'armi, che i membri peradoperarle, e per vincere, il Mondo; vinte la natura prima, e per andare essere visitata, e savorita dalla Madre di

innanzi a Crifto, andò innanzia sè itef-

fo. Infine qui Grifologo. Ma Santa Elifabetta a quel fubito fplen. dore di così gran luce, quasi in una breve fomma intese tutto il mistero della Kedenzione nostra, e patticipando dello spirito, che Iddio aveva infuso al figliuolo di lei, cominciò a profetizare, come dice S. Gregorio, delle cofe, che ella non fapeva, prefenti, paffare, e future, delle prefenti quando diffe: Onde a me questo, che la Madre del mio Signore mi venga a trovare? Perche ivi conobbe, che quella donzella, la quale aveva dinanzi, era Madre di Dio, e che aveva conceputo di Spirito Santo, e che il Figliuolo di Dio era rinchiufo nel ventre di lei, e che il Messia era già venuto al Mondo; e che il Genere umano doveva effere redento per lui. E chiamò Elifabetta, Madre la Vergine, avantiche partorisse, ilche, come dice Teofilatto, non fuole farfi nelle altre donne gravide, infino che partorito non abbiano, per il pericolo, che vi è dell'aborto, e che la creatura non venga alla luce ; ma nella Vergine cessava questo pericolo, e perciò prime ancora, ch'ella partorifca, la chiama propriamente Madre, e Madre del Signore, e fù la prima che con questo si gloriofo titolo l'onorò; Proferizò Santa Elifabetta medefimamente delle cose pas-

fate, quando disse: Tu fei beata, perche hai creduto, figni. ficando, come dice San Gregorio, che le fossero state rivelatele parole, che l'An-gelo S. Gabrielle aveva dette alla Vergine, che clia gli avesse prestato fede, e dato il confenso, ed ubbidito al Signore; conobbe parimente le cose avvenire, quando aggiunfe, Ed adempirassi in te quello, che ti

hà promefso il Signore. Tutto quello disse Santa Elisabetta, & per dir meglio, perbocca di lei il fanciullo Giovanni, ch'era nel ventre suo, come osservarono Niceforo, Teofilatto, e l'Autore delle cose mirabili della Sacra Scrittura, che và frà l'opere di Sant'Ago-

flino. E per questo S. Giovanni fu Profeta, e più che Profeta; perche non folamente pro. fetizò dapoi che fu nato come gl'altri Pro. feti, ma prima ancora che nafcelse, e fece Profeti i fuoi Genitori.

Obeata Santa Elifabetta, che meritò di

Dio. Beata, perche partori il Santo Precur. I tore, equell' uomo tanto eccellente, e divino, chenessuno nato di donna su maggiore. Beata, per l'allegrezza, ch'ebbe il fanciullo dentro il suo ventre, e per gli salti, che diede per il piacere, riverendo quel Signore ascosto, che aveva quivi presente. Beata, perche avvisata da quel movimento. edall'allegrezza del fuo figliuolo intefe gli alti, ed incffabili Mifterii del Signore, ed illuminata da luce celefte, ed accefa da quel fuoco, che mai non fi spegne, e piena di soavità, e di meraviglia, conobbe, che quella Vergine, che la visitava, era la Vergine delle Vergini, e madre del Rè del Cielo, edella terra, che per suo mezzo veniva a falvare il Mondo, ed affretta, ecome fuor disè stessa con gran voci, e con gran Fede, ed affetto esclamò, e dissesBenedetta tù frà le donne, e benederto il frutto del ventre tuo, e donde a me questo, che venga a trovarmi la Madre del mio Signore? Ben si vede, che è Giovanni, che par. la per bocca della fua madre a e quell'ifteffo spirito gli sa dire ora : Onde hò io meritato, che la madre del mio Signore venza a trovarmi? chedopo, quando andò Critto per essere battezzato al Giordano, lo mos. fe a dire; lo devo esser battezzato da te, e tu vienta me? Mase beata stil Santa Elisabetta per aver intefo il miftero dell'Incarnazione del Figliuolo di Dio, quanto più beata farà quella Vergine, e Madre cattiflima, nel cui ventre su operato questo mistero ? E fe la fola voce della falutazione di quefta Signora fece faltare di allegrezza il fanciullo rinchiufo nel ventre della fua madre, e gli accelerò l'uso della ragione, e del giudizio, e lo purgò dalla macchia del peccato originale, egli diede tant' abbondanza di grazia, quanta si è detta; quanta crediamo essere la dignirà, e la grandezza diquesta Vergine, poicheneldire, ch'ella fece ad Elifabetta, Iddio ti falvi, entrò la luce, e la falute nella fua anima infieme con la voce, ed operò meraviglie si grandi? E per questo dissea gran voce, e ragionevolmente Elifabetta esclamò i Benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del ven. tre tuo. Esclamò con gran voce, perche Elisabetta era madre di Giovanni, il quale era voce, e gran voce, e perche l'eccellenze, e le prerogative della Vergine sono tante, esigrandi, che è necessario alzare la

zi e fi dica-fempre la bafsezza umana refterà fearfa, ed averá a dire molto più. Onde quado il Salvatore scacciò il demonio muto, e dichiarò a coloro, che calunniavano quel miracolo, ch'egli l'avea fatto in virtu di Dio. una buona donna volêdo lodare la Vergine, aizò la voce, e le disse ; Beato il ventre, che ti ha portato, e le mammelle, le quali hai fucchiatosperene per lodarla aveva innalzata la voce. Nè folamente la chiamò S. Elifabetta benedetta, ma dichiarò ancora la cagione, perche fosse tale, aggiungendo; e benedetto il frutto del tuo ventre, e benedetta, perche hai creduto. E vuol dire: Tu fci benedetta, perche il tuo figliuolo è benedetto, e Fonte di grazia, ed in cui faranno benedette tutte le genti. E ti come il frutto non fi dice benedetto per l'albero, ma l'albero per il frutto, cosi la Vergine fu benedetta fra tutte le donne per il fuo Figliuolo, che è benedetto (econdo la natura divina, ed umana. Eschbene altre donne partoriscono molti fig iuoli, e tu un solo ne partorirai, nondimeno tu fra tutte ledonne sci benedetta, perche questo solo vale molto più diognicola creata, e di quanto fi possa creare. Ed ancorche alcune donne fiano per le loro virtuo, nedette, non fono però sempre benedette per li figliuoli, che bene spesso sono cattivi, e sanno pessima riuscita, ma tu sei benedetta, perche sei piena di Spirito Santo, e perche fei madre dell' Autor della grazia, e del Padre, che ti creò. Sei benedetta ancora fra le doune , perche sebbene hai un solo figliuolo nato del vetre tuo; nondimeno per esso sei Madre di tutti i credenti,e de' veri figliuoli di Dio . E se il Patriarea Abrammo è chiamato padredi molte genti, non secondo la generazione carnale, perche per essa fu padre di. una gente fola, ma perche gli fii promelso, che Cristo sarebbe disceso da lui, secondo la carne, e per questo è Padre di tutti i credenti.Con quanta maggior ragione la Santiflima Vergine, che e madre del Figliuolo di Dio farà madre di tutti i Fedeli? E per questo ti dice, chepartori il suo Figliuolo primogeniro, accioche intendiamo, che tut. ti i fratelli di Critto fono fuoi figliuoli, non fecondo la carne ma fecondo lo foirito .accioche Cristo, sia comedice l'Appostolo, ( Primozenitus in multis fratribus. ) Primogenito frà tutti i fratelli fuoi. Onde dice Alberto Magno, che la Vergine per la gevoce per esplicarle, e per molto che fi al- negazione, è Madre solamente di Cristo,

e per la regeneratione di tutti i Fedeli, e per l'imitazione, Madre delle Vergini. Mail mezzo co'l quale la Vergine ottenne questa suprema dignità, di effer Madre di Dio, Santa Elisabetta dichiarò effere stato la Fede. Beata, disse, perehe hai creduto. Credette la Vergine all'Angelo molto più perfettamente, che alcun Santo ò Profeta, e fu la fua Fede molto più eccellente, che quella del Patriarca Abrammo, tanto lodata, e tanto predicata nel-la Sacra Scrittura. Perche Abrammo credette, che Sarra fua moglie, quantunque sterile, partorirebbe un figliuolo, e Maria credette, ch'essendo, e restando Vergine partorirebbe. Abrammo credette, che effendo vecchio, avrebbe forza di generare; e la Vergine credette, che potrebbe concepire senza opera d'uomo. Credette Abrammo di dover avere un figliuolo, che farebbe uomo, e mortale; e Maria credette di dover partorire un figliuolo, che farebbe uomo mortale, e Dio immortale. Abramme credette, che dovesse nascere Isacco per ordine, e per corfo commune, e la Vergine credette, che il suo benedetto Figliuolo Gesti Cristo nascerebbe sopra tutte le leggi della natura. Abrammo finalmente credette, ch' Iddio per adempire le promesse sue, potesse risuscitare da morte a vita il fuo figliuolo Ifaccosma la Vergine credette, che Dio potesse nascere, morire, e risuscitare. Di maniera, che non è meraviglia che Santa Elifabetta abbia lodato tanto, ed esaltato la Fede della Vergine, poiche su si eccellente, e fingolare, ed ella fil beata per essa; perche la Fede è il principio, la radice, ed il fondamento della nostra beatitudine, ed è quella, che accompagnata con la carità, la meritò, per la quale concepi la Vergine Dio prima nel cuore, che nel ventre, e meritò, che fi adempiffero tutte queste promesse magnifiche, le quali l' Angelo le aveva fatte nel falutarla, delle quali una fola si era adempita, quando a gran voce Santa Elifabetta elclamò, e chiamolla Beata, percheaveva creduto, e perche si adempirebbe in lei, quello, che il Signore le aveva promeffo. Lediffe l'Angelo, che averebbe conceputo un figliuolo ; e questo già era adempito, ma aggiunse di più che lo partorirebbe, eciò fi effettuò nel naseimento di Cristo Salvator nostro, e Flor Sanctorum Parte IL

come nella fua predicazione, e ne' fuoi miracoli lo dimostrò, e che sarebbe chiamato Pigliuolo dell' Altiflimo, come San Pietro, ed altri il chiamarono, e che Dio gli darchbe la Sedia di Davidde, equesto si adempi nella fua Rifurrezione, dandogli il Padre Eterno il dominio universale di tutte le cofe, efinalmente glidisse, che regnarebbe nella casa di Giacobbe, e che non avrebbe fine il suo Regno, percheaveva a salire al Cielo, e sedere alla destra del Padre, e regnare con lui, e con lo Spirito Santo per tutti i fecoli de fecoli. Tutte queste promesse restarono all' ora da essettuarsi , e tutte al suo tempo si effettuarono. Mà la Santiffima Vergine, quando udi le fue lodi, e senti chiamarsi benedetta, e beata, raccolta in sè , ed afforta nell'abiffo del fuo nulla, e rapita in Dio, e riconoscendo benefizi sigrandi dalla liberalissima mano di lui, con singolare allegrezza del suo cuore, e con abbondanti, e foavi lagrime de' fuoi occhi cominciò a cantare quella divina canzone del Magnificat, e cominciò a dire : Magnifica la mia anima il Signore , ed il mio spirito si rallegra in Dio; ed ha fatto in me gran cose, chi puote il tutto. La prima canzone del vecchio Testamento ful quella, che cantò Maria, forella di Mosè, dapoi che Dio sommerse il Re Faraone, e isuoicarri, elsuo esercito nel mar rosso, e per mezzo dell'onde liberò tutto il fuo popolo con si gran meraviglia, e stupore, e la prima canzone del nuovo Testamento, è quella di un' altra Maria, non forella di Mosè, ma Madre del vero Mosè, Legislatore, e liberatore del mondo, che è tanto più ammirabile, e divino di quell'altro, quanto quella Maria avanza quell'altra. La mia anima, dice, magnifica, ed efalta il Signore, estè rallegrato il mio spirito In Dio, come se detto avesse; Tu Elifabetta, mi chiami benedetta, e beata, per i doni, che Dio ha in me collocati, ma io rendo lodi a lui, e la mia anima liquefatta nel fuo amore, ed affortanella fua contemplazione, l'esalta come autore di meraviglie si grandi. Da quel Sole Divino derivano questi raggi, da quel Fuoco immenso dibontà nalcono queste scintille, da quella Fonte queste acque, da quella radice questi frutti; onde da lui si deve riconoscere il tutto. E se il tuo figliuolo nel che lo chiamerchbe Gesti, come sece nel- tuo ventre si è rallegrato, ed hà saltato per la fua Circoncissone, e chesarebbe Grande, l'allegrezza, udendo la voce mia, molto più

più deve rallegrarfi il mio spirito in Dio, po- 1 feiache io lo tengo nel mio, ed effendo On nipotente, hà operato in me cofe grandi.

Non esplica la Vergine, che cose siano quelle cofe grandi operate in lei dal Signore, percioche fono tanto grandi, e tanto eccedono ogni nostra capacità, che non ci èconceduto l'investigarle; ma l'ammirarle, e rallegratsene, ed il restare attoniti nel contemplarle. E và la Santissima Vergine feguitando le lodi, e le grandezze di Dio, fondandole nella grazia, e nell' infinita mifericordia dell'itteffo Signore, e nella viltà, e baffezza fua, la quale egli rimirò infinodallacima della fua altilima Maesta con occhi piacevoli, e pii, per inalzarla fopra ogni cofa creata, e predicarla perpetuamente per tutte le nazioni, e generazioni del Mondo . Dice appresso l'Evangelifla, che la Santiflima Vergine dimoro con la fua cugina Elifabetta quafi tre mefi, e come dicono i Santi per ajutarla, e scrvirla. Dalche potiamo raccorrei favori, e le grazie, che nel tempo di quei tre meli fece Iddio a quella cafa, nella quale stette, sebbene in ascosto. Perche se i tre Angeli, i quali apparvero ad Abramo, ed entrarono nel fuo tabernacolo, lo rimunerarono cosi bene della fua ofpitalità, che gl'adempirono i fuoi defideri , e gli promifero, ch' efsendogià vecchio, e Sarra Herile, avrebbe frutto di benedizione; esc i due Angeli, per effere statiricevuti nella casa di Lot, liberarono lui, e le fue figliuole da quell' orribile, e spaventoso incendio di Sodoma, e se per estere entrato Giscobbe in casa del fuo fuocero Labano, ancorche fosse Gentile, e perverso, entrò insieme con lui la benedizione di Dio, quanto maggiorigrazie dobbiamo noi credere, che verfaffe il Fonte di tutte le grazie, quando entro, e dimorò tanto tempo in quella felice cafa rinchiusonel ventre della sua madre, e della Regina di tutti gl' Angeli, e Patriarchi? Entrò Elia nella cafa della povera vedova di Saretta, e fubito vi entrò l'abbondanza del. la farina, e dell'olio, e fuginne la fame, che da ogni parte la circondava.

Entro Elifeo in cafa della Sunamite, e rifuscitolle il figliuolo. Entrò l'Arca del Teflamento in cafa di Obededon, e benediffe Dio lui, erutta la fua famiglia. Ma quanto maggiore, e più copiofa benedizione avrà verfato Dio fopra quella cafa, nella quale entrò l'arca viva di Dio, e la vera Manna, della fua mifericordia infinita, e copiofe,

ed il pane del Cielo, Cristo Gesul, etanti giorni vi fi crattenne? Che meraviglia è che S. Giovanni abbia faltato per allegrezza dinanzia quest' Arca, poiche il Re Davidde ballò, e faltò dinanzi all'Arca del Teltamento, che non era più che ombra di que. fta ? E fe la fola entrata di quefta Santa Vergine, ela vocedella fua falutazione fu bastante a santificare Giovanni, ed a sarlo saltare di piacere, e ad illuminare la Madre, ed empirla di tanti splendori, ed ardori divini, che proruppe con gran voce nelle lodi della medefima Vergine; quanto più faranno cresciuti li torrenti de gli altri benefizj divinicon le pioggie, che per ifpazio di queitre mefi cadduro dal Cielo, e con quella dolcissima, esantissima conversazione? Dovunqueil Signore entrò, fempre lafeiò arricchiti quelli, che lo ricevettero con amote. Entrò prima nel ventre della fua puriffima Madre, elediedeil primato fopra ogni pura creatura, con privilegii, e prerogative fingolari: e degne di ogni venerazione. Entrò nel povero Borgo di Bettelemine, e lo canziò di stalla in un Paradifo. Entrò nella terra di Egitto, ed alla fua prefenza caddero gl'Idoli di effa, ed i fuoi deferti restarono si pieni di benedizio. ne, che furono poi abitati da moltituline di Monaci, i quali vissero più come Angeli del Cielo, che come uomini della terra. Entrò invitato alle nozze in Cana di Galilea, e mutò l'acqua in vino, provvedendo al bisogno di quelli, che invitato l'avevano. Entrò in cafa di S. Pietro, egli fanò dalla febbre la fuocera. Entrò in cafa di S. Matteo al convito, che gli fece nella fua conversione, e vi tirò con la sua virtu molti publicani, e peccatori, i quali chiamò, e come medico di vita, fanò. Entrò in ca. fa dal Farifeo, egiuttificò la donna peccatrice, ed umiliò con l'esempio suo la super. bia di chi avendo lo invitato, fu negligente, etrafeurato in fervirlo. Entrò in cafa di Jano, egli rifuscitò la figliuola. Entrò in cafa di Zaccheo, e lasciolla in ordine, ed inistato di salvazione. Entrò in casa di Marta, e di Maria Maddalena, e rifufcitò Lazero loro fratello morto di quattro giorni, elafciolla per ispecchio di Cristianità,

e vera religione. Potremmo in questa maniera addurre altriefempt, per mostrare, che in qualunque luogo entrava il Signore, lafciava vettigii

LILZE LE LITTER L

e larghe grazie della fun bontà, e l'iftelfofic, co eggi entrando, benche lacolfo, in cafa di Zaccharia, si fantificando il fuo felice Precurfors. Si oranni, come empiendo di Spirito Santo fun Madre, e fuo Padre, e nedimorare i tre méd, cheir vi flette, multiplicò maggiormente fuoi favorie diffenso con più larga mano i celefficioni, che ognidi creferezan con la prefenza fua, e della fua Santifiim Madre.

Perche quali ragionamenti creditmo, che paffifferio rale deu madri, fata la Vergine, e Nanta Elifabetta ? Quali colloqui fia idue regine Elifabetta ? Quali colloqui fia idue ventri delle lor madri? Con quanta umitid dovera fervizela Vergine alla flua cugina ? E quanto impacciata dovera verderi la fanat vecchia, conoficendo, che quella tene. ra, e puriffirma donzella era Madred Dio, e Regina di ogni cofa creata? Quanto tempodorevano fipendere in conferrie, e tratactica del control del consorte reginario del consorte regin

Quanto differente ful quella visita dalle visite de'nostritempi, dove si consumma tanto tempo, ch'è cosa si preziosa, e che una volta perduto, non può ricuperarli mai puj!

Dove fi fa oftentazione, emostra divanità, di pulterza, a dibell. Izza finta, dove i ragionamenti fono, o di nuove vane, ed inecette, e di poca foltazza, o di cost dannofe, e pregiudiciali, o mormorazioni della vita altrui, e che pungono il cuore, e dafeiano ferita la cofcienza, con grandiffima offich di Doe!

Paragoniamo le nofire vifire con quella, che oggi fece la Rejima degl. Angelia Santa Elifabetta, equello, che in quella pafoi con quello, che finol paffare nelle nofire, evedremo quanta ragione abbiamo di confonderci, e di emendarci, e di fupplicare la medefina Vergine, che c'impetti grazia dal fuo benedetto Figliuolo, di poterla in quella, e, nelle altre cole, imitare.

Di questa Festa della Visitazione, dice il Concilio di Basilea alcune parole, che per comprendere brevemente tutto questo Misterio, mi piace di qui registrarle.

La Vergine Beatiflima, dice il Concilio, ammacfirata dal Celefte Ambasciadore, e guidata dallo Spirito Santo, salendo i Monti velocemente, entrò nell'umile a da da ca-

caria, perche Gesù, ch'era rinchiuso nel ventre suo, si affreitava di fantificate Giovanni, ch'era nel ventre di Elisabetta sua Madre, e la medefima Vergine gloriofa,vifitando la fua Cugina, la faluto con parole piene di vita. Di grandiffima allegrezza deve essere a tutti i Fedeli quell'eccellente Miftero, per il quale quelle beate Madri, che avevano in se le Primizie della nostra salute, tanto famigliarmente fi parlatono, e fi rallegrarono infieme. L'una era la Vergino Divina della Cafa di Davidde, el'altra Elifabetta, degna di riverenza fra le Figliuole di Aronne; la Vergine aveva nel fuo ventre il Creatore di tutte le cose, ed il Salvator nottro, ed Elifaberta il fuo Precutfores ed avendo amendue miracolosamente conceputo conferiscono fra sè le grazie, ed i benefizi, che hanno ricevuti dal Cielo . Felice per certo, e beata quella visita, ed illustre per molti splendori della grazia Divina, nella qualefi unirono due Madri sì grandi, che l'una essendo Vergine, aveva conceputo di Spirito Santo, e l'altra, effendo vecchia, e sterile di Zaccaria suo Marito, ed il medefimo Angelo aveva loro annunziato i Figliuoli, chedovevano par-

torire. Beata visita, nella quale il Fanciullo Giovanni rinchiuso nel ventre della Madre, conobbe, ed adorò il Signore nel ventre di Maria, nella quale Elifabetta piena di Spirito Santo, fi sallegrò con la Vergine, che avesse conceputo il Figliuolo di Dio e chiamolla Beata, perche avesse creduto, e scoperto i Misteri segreti, ed ascosti, nella quale finalmente la Madre del Signore, e Regina nostra, la Vergine Maria, piena di un' ineffabile, e Divina allegrezza, conferendo nel fuo cuore quello, che prima aveya udito dall' Angelo, ed ivi udiva Elifabetta. proruppe nelle lodi del Signore, e cantò quella Divina Canzone del Magnificat . Tutte queste sono parole del Concilio di Bafilea.

Fi la Fella della Vifinzione fiftiutia da Papa Ulbano VI. e fiu confermata, o per dir meglio pubblicata di Pa naBonifacio IX. Fannode Signore 1380. L'i occasione dell' rifittuirita fii il pericolosifismo Seifan, che file rol nella Chiefa, per l'elezione d'Urbano VI. el accioche il Signore rimovefeccoi gram male dalla Chiefa, esfa sutra ricorfe alla Santifisma Vergine, e la prefer Aryocata, a fifinche le impetrafise ciò

A 4 dal

dal fuo Figliose per questo fil principalmen, te istituita la Festa della Visitazione della Madonna, e con alcuni Miracoli, e Riyelazioni, fil confermata da Dio.

Alli 2. di Luglio.

LA VITA DE'SS. PROCESSO, e Martiniano Martiri.

Rà gl'altri foldati, che facevano la guardia a' gloriosi Apostoli San Pietro, e San Paolo, nel tempo, che per ordine dell'Imperador Nerone, erano in Roma tenuti nella Carcere di Mamertino . due de' piul principali, furono Processo, e Martiniano, i quali vedendo i Miracoli, che i Santi Appostoli facevano quivi in prigione dove fanavano infermi, ed indemoniati: ed ndendo la loro ammirabile, e celeste dottrina, illuminati, ed ajutati da luce divina, determinarono di farti Cristiani i onde gittatisi a' piedi degl' Appostoli, e palefato loro il fuo defiderio, li pregarono a battezzarli, ed a voler ufcire liberi di prigione, offerendoli effi di restare a pagar la pena, alla quale, per averli fciolti, farebbono condannati.

Li raccolfe San Pietro, e li confermò nel proponimento loro, e volendoli battezzare, nè avendo acqua, fatto il fegno della Croce nel medefimo fasso, nel qual'era fondata la Carcere, scaturi fubito una Fontedi acqua viva, tanto copiofa, e durabile, che infino al di d'oggi si vede, senza che mai fi fia potuta feccare, nello fpazio di tempo si lungo, nè vuotare, per la moltitudine dellagente, che và a vilitare quel fanto luogo, e ne beve per divozione. Con l'acqua di quetta Fonte furono battezzati Processo, e Mertiniano, e di foldati di Ne. rone, furono fatti foldati di Gesti Crifto . Si convertirono infieme con loro altri quarantasette fra uomini, e donne. Ma intefosi da Paolino, il qual'era Giudice, che Proceffo, e Martiniano, aveano creduto in Gesti Crifto, li fece pigliare, e fattifili con. durre innanzi, proccurò amorevolmente, econ parole piacevoli, di rimoverli da quella, ch'egli chiamava, pazzia, e di ridurli all'adorazione degli Dei dell' Imperio Romano, nella Religione de quali essi erano stati allevati, perche così facendo, sarebbono stati onorati, e non privi dell'onore, e

della vita, che avevano. E non avendo potuto piegarli a quanto desiderava, fece loro percuotere con pietre le bocche, e romperfi le mascelle, ed i denti : nel qual tormento, i Santi alzatigl'occhi al Ciclo, dicevano : Gloria in excelfis Deo. Fece poi Paolino portar quivi un' Idolo di Giove, e metterlo in un' Altare, e commandò a' Santi Martiri, che lo adoraffero; ilche effi, non folamente non fecero, ma gli sputarono fo. pra,della qual cofa, li fdegnò Paolino incredibilmente,e per vendicarfene, gli fece spogliare, e distendere nell'Eculeo, dove crudel. mente li tormentò, facendoli appresso, brucciare i fianchi con piastre di ferro infocate : Maeffi con grande allegrezza cantavano: Sia per fempre benedetto, Signore, il tuo No. me,gl' Angeli ti lodino,e tutte le Creature ti benedichino. Furono con fcorpioni stracciate le carni loro, ed afflitte in altra maniera ne' quali tormenti i stando i fanti Martiri con giubilo inesplicabile a Paolino saltò su. bito fuora un'occhio di tefta, ed il demonio gl'entrò addoffo i onde cominciando a fenrire i dolori dell'Inferno, in capo di tregiorni mori. In vendetta della morte del Padre, Pomponio suo Figliuolo, avvisò Nerone del fatto, con dargli ad intendere, che Processo e Martiniano, fossero Maghi, ed Incantatori,e che con i loro Incantefimi, gl'avessero ucciso il Padre. Ordinò l' Imperadorea Cefario Prefetto della Città, che direpente gli facesse morire, e li sentenziò, che fossero decapitati, e così fil fatto, nella via Aurelia, fuor delle mura di Roma.

L'oro corpi futono laficiati in Campagna, accioné foffero mangiati di cani, na una fanta, enobile Matrona Romana, chiama ca Lucina, che avva confortazi ofini Mattirine Cormenti, liraccollè, efparfili diprezió fuguenta, gli efpeli con gran riverenza in una fua posificitione, onde poi furono trasferita in una fuela, che ad onor loro caracteria ma chiefa, che ad onor loro volta collocati in quella del Principe de gli Apostolia Caracteria quella del Principe de gli Apostolia Caracteria quella del Principe.

Fü il Martirlo loro alli Z. di Luglio l'anno del Signote So, ed il Terzodecimo dell'imperio di Nerone. S. Gregorio Papa nell'O-milia 22-la quale fece nella Chiefa, dove erano i corpi di quefti Santi, vengono gl'infermie, ritorana fani; vengono quelli se che hanno giurato il fallo, e fonocomentati dal demonio i vengono quelli indemoniati, e del demonio vengono quelli midemoniati, e del more del demonio se regorio del more del demonio del more del demonio del more del

riman-

1 100015 100010

rimangono liberi. Come pentiamo, che questi Santi vivano là, dove veramente vivono, poiche qui, dove fono morti vivono con tanti Miracoli? E frà gl'altri ne racconta uno di una fanta, e religiofa donna, che visitava spesso i loro santi corpi, alla quale essi apparvero, e le promisero di pagarle il di del Giudizio quella buon'opera, e quella pia devozione', con la qual'esfa li vi-sitava. Questo è riserito da S. Gregorio. Di questi Santi sanno menzione tutti i Martirologj, il Romano, quello di Beda, di Ufuardo, e di Adone, ed il Surio nel quarto Tomo delle vite de' Santi, ed il Cardinal Baronio nel primo de' fuoi Annali.

#### Alli 10. Luglio.

#### LA VITA DE SANT I SETTE Fratelli Martiri, Figlinoli di S. Felicita.

Sfendo Marco Aureliano Imperadore. E Siendo Marco Aureliano Imperadore, filin Roma una fanta Matrona, chiamata Felicita per fangue nobile, mà illustre molto più per pietà. Aveva fette figliuoli al. levati tutti col latte della Fede Cattolica, e con lodevoli, e fanti coftumi, ed avendo quella santa donna fatto voto di castità, si escreitava in orazioni, in digiuni, ed in altre opere pie,tirando con la sua vita molti Gen. tili a farsi Cristiani, ed incitando i Cristiani a vivere lodevolmente, e conforme alla Religione, di cui facevano professione. Per la qual cagione i Sacerdoti de gl'Idoli fi fdeguarono estremamente contro 5. Felicita, e contro i figliuoli fuoi ed operarono appreffo l'Imperadore, che li facesse pigliare, e gliastringesse ad adorare i Deisfingendo che questi fossero adorati, e che non si placherebbono, se non co'l mezzo di tal sagrificio. Fil prefa S. Felicita co' fuoi fette Figliuoli, e fù la fua caufa rimeffa a Publio Prefetto del. la Città ; il quale chiamata la madre da parte, la pregò dolcemente a fagrificare a gl' Idoli, e non sforzarlo ad ufar feco, e co fuoi figliuoli severità, e rigore. Rispose Felicita: Non ti pensare, o Publio, di potermi nè con le tue lufinche allettare, nè fpaventare con le tue minacce, perche io hó in ajuto mio lo spirito del Signore, il quale non permetterà, che io sia dal demonio vintas anzi fono certiffima di dovere e viva, e mor- pe con bastonate furono uccisi. Silvano fui

ta vincere te, che sei suo ministro. A questo rispose Publio, Infelice, che sei, è possibile, che tul odii tanto la vita, echenon temendo la morte,tù non proccuri almeno, che vivano i tuoi figliuoli, e non muojano nelle mie mani? I miei figliuoli, replicò Felicita, fagri. ficando a gli Dei morrebbono di morte eterna, e riconoscendo, ed adorando Gesul Cristo, viveranno per sempre.

Il giorno seguente, stando il Giudice nella Piazza del Tempio di Marte, fece condurro ingiudizio Felicita co' figliuoli, e disse: Abbi Felicita, compassione de' tuoi figli, che fon'ora nel fiore della loro gioventu, ed han. no parti, e qualità tali, che se ne può sperar molto. Rispose Felicita: La tua compassioneè crudeltà, ed il tuo configlio è crudele, ed ingannevole, e rivoltatali verso i figliuoli, diffe loro: Mirate, figliuoli, il Cielo, dove vi stà Cristo aspettando con tutti i suoi San. ti,combattete valorosamente per salute delle vostr'anime, e mostratevi fedeli, e costanti nell'amore di Cristo Gesti. Udendo il Giudice queste parole, e sdegnatosi, le fece dare molte guanciate nel viso, riputando ardire, eprofonzionegrande, ch'ella alla fua presenza configliasse i suoi figliuoli in tal modo.Si fece poscia menare dinanzi il maggiore di effi, che Gianuario aveva nome, e mescolando le minacce con le promesse le lufinghe con gli spaventi si sforzava di perfuaderlo ad adorare gli dei. Ma il fanto giovane gli rispose con gran costanza, e risoluzione: Tu mi configli una cofa stolta, ed irragionevole, ed ho speranza nel mio Signor Gesu Cristo, che debba liberarmi da tale impertinenza, e pazzia. Lo fece spogliare il Giudice,e frustare crudelmente,e menare in prigione. Con l'istesso ordine chia nò ad uno ad uno i fette fratelli, ufando ogni opera per pervertirli, ingannarli, ed indurli all' adorazione degli dei, ed all'ubbidienza del commandamento dell'Imperadores ma riufcendoli vani tutti i fuoi artifici e tutti i fanti fratelli, parlando in loro Cristo, benche con differenti parole, dandoli l'istessa rispofta, dopo di averli fatti flagellare crudelmen. te. e cacciare in prigione, diede di tutto avviso all'Imperadore, il quale ordinò, che con diverse maniere di morte fossero privi di vitasonde eleguendosi quest'empio commandamento, Gianuario, ch'era il primo, sferzato prima, e percosso poi con piombate, die-de al Signore il suo spirito. Felice, e Filipprecipitato . Ad Alessandro, a Vitale, I Verino; questi per timore della persecuzioed a Marziale furono tagliate le teste. Santa Felicita madre loro fu parimente in capo di tre mesi martirizzata, e la Santa Chiesa celebra il suo martirio alli 23.di Novembre. Dieffa S. Gregorio in una Omilia dice queste parole: La beata Santa Felicita, la cui festa celebriamo, credendo, su ferva di Cristo, e predicandolo, madre di Cristo, perche avendo ella fette figliuoli, ebbe tanta paura di lasciarli dopo di sè vivi nel Mondo, quanta gli altri padri carnali fogliono averedi non perderli. Perche troyandofi nella persecuzione infiammò i cuori de' figliuoli con le fue parole all'amore della patria celefte, e partori in spirito quelli, che in carneaveva partorito, e diede a Dio con le fue efortazioni quelli, che con la carne aveva dato al Mondo. A me non pare che questa donna deve chiamarsi martire, ma più che martires poiche avendo mandato fette figliuoli innanzi di sc., venne ultimamenteancora effa a ricevere la corona del martirio, che le si doveva per sè, e per loro. Gli vedeva la fanta Madre tormentare, ed uccidere, estava immobile, e costante, fentendo il dolore della natura come madre, e godendo per la speranza. Ebbe paura di lasciarli vivi, e per questo si rallegrò della morte loro. Deliderò di non lafciare interra alcuno de' fuoi figliuoli, accioche non perdeffe il Cielo. Amò Santa Felicita i fuoi figliuoli fecondo la carne : ma per l' amore dell'eterna beatitudine volle, che moriffero quelli, che amava. Fin qui San Gregorio. La Santa Chiefa celebra la festa di questi Santi fratelli il giorno del loro martirio, che fu alli 10. di Luglio, l'anno del Signore 275, imperando il già detto Marco Aurelio.

Alli 10. Luglio.

LA VITA DELLE SANTE Vergini, e Martiri Rufina, e Seconda forelle.

ESante Vergini, e martiri Rufina, e Seconda furono forelle, e Romane, e di nobil fangue. Il loro Padre ebbe nome Astrio, ela madre Aurelia; furonosposate con due gentiluomini principali, l'uno ne di Valeriano, e di Galieno, si tirarono indietro, e lasciarono la Fede di Cristo, e fi sforzarono di perfuadere alle spose loro Rufina, è seconda a farc il medelimo, ma elle, quantunque donne, e deboli per natura, furono più animofe, e più vigorofe degli uomini, estettero nella Fede si costanti, esi salde, che per non perderla, determinarono di partirfi di Roma, e di ritirarfi in una loro Villa, che avevano nella Tofcana, Ufcite che furono di Roma, gli sposi loro ne secero avvisato un Conte chiamato Archilao, il quale con gente armata le feguitò, ed arrivolle quattordici miglia lungi da Roma, e rimenatele indietro le confegnò a Giunio Donato Prefetto della Città, il quale fatta separare l'una dall'altra, lemandò amendue in prigione, ed il terzo giorno le fece comparire al fuo Tribunale. Volle prima separatamente tentare Rufina, e mettendole con molta piacevolezza in confiderazione la fua nobiltà, l'età, la bellezza, e la confolazione, che avrebbe poputo avere co'l suo sposo, ed idanni, che se non lo facevano, le potevano succedere, proccurò d'indurla all'adorazione de suoi falsi Dei.

Ma non potendo nè con forza, nè con amore piegare quel petto invincibile, ed armato di un faldiffimo defiderio di caftità, e della Fede di Cristo, fece chiamare Seconda, accioche alla fua prefenza fosse frustata la sua sorella Rufina, e per timore di simile cattigo s'inducesse a sare la sua volontà. Ma Seconda vedendo sferzare la forella, e non offesa lei in alcuna maniera, accefa da un vecmente defiderio di patire per Cristo, si voltò sdegnata contra il Giudice. ed a gran voce gli diffe: Che fai, o uomo perverso, enimico di ogni virtu ? Perche onori la mia forella, e me lafci, accioche io non fia partecipe della fua gloria, e della fua corona? Rifpofe il Prefetto: A me pare, che tu fia più pazza, che la tua forella non è. Nè mia forella, diffe Seconda, è stolta, nèio; perche ella, ed io siamo Crifliane, ed è giusto, che amendue siamo battute, poiche amendue crediamo, e con-fessiamo Cristo. E la virtil del Cristiano crefce nelle battiture; e tanto maggiori corone confeguifce di eterna gloria, quanto maggiori sono stati i colpi delle tribulazioni temporali. Edefortandole pure il Prede quali si chiamava Armentario, el'altro fetto a vivere co loro sposi, ed esse mofrandofi coftantiffime, e defiderofe di mo- t rire più tosto, che di perdere la virginità, e la Fede. Le interrogo finalmente, che cosa tarebbono, se loro mal grado perdesfero quello, che cotanto amavano? Rifpose seconda: Non può la Vergine perdere la virginità, e purità dell'anima fua, s' ella stessa non si discosta dalla giustizia. La forza, e la violenza, che fi fa alla Vergine le è tormento e'l torméto accrefce il premio, e la corona.l'er tanto fà pur tu quello, che più ti piace: Apparecchia fuoco coltello, sferze, bacchette, baftoni, c pietre, che quanto aggiungerai a' tormenti, altrettanto aggiungerai alla gloria nostra. Le fece cacciare il Giudice in una ofcura prigione, edordino, che quivi fi facesse ungran fumo di flerco, per tormentarle co'lcatti-vo odore; ma il Signore lo converti in una fragranza foaviffima con grandiffima confolazione delle Sante : ed in quella tenebrofa Prigione rifplendette un ammirabilluce. e celefte. Furono per ordine del Prefetto cavatedilà, emesse in un Bagno di olio bollente, nel quale effendo frate due ore continue, si troyarono senza lesione di forte veruna, con particolar refrigerio, della qual cofa meravigliato il Prefetto, le fece menareal Tevere, che passa per mezzo della Città di Roma, egittarveledentro, con una pefante pietra attaccata al collo di ciafcheduna. Andarono le fante Donzelle, per spazio di mezz' ora sopra le acque, senza ò affondarfi, ò bagnarfi, cantando, e lodando il Signore, e predicando le meraviglie, e trionfi fuoi. Finalmente furono condotte fuoridi Roma, ed in un Bosco dieci miglia lontano da effa, furono decapitate; ed i corpi lasciati quivi, accioche fossero mangiatida' Lupi. Ma le Santeapparvero (plendenti, e gloriose ad una Matrona Romana, Pidrona di quella Poffeffione, dov' erano i Corpi, la qual' era Gen. tile, ed aveva nome Plautilla, e l'avvifarono, che si facesse Cristiana, e che prendeffeiloro Corpi, e gli sepellisse; perche cosi conseguirebbe il premio, e la Beatitudine, ch'effe avevano confeguito. Ubbidi Plautilla, andò alla Poffessione, trovò i Corpi delle Sante Vergini, fenza, ò cattivo odore, ò offica di forte veruna, fece nel medefimo luogo un fepolero, dove stettero alquanti anni, donde poi surono trasferiti nella Città, e collocati nella Chiefa di San Gioyanni Laterano, in quella Terme Novaziane ad onore di Santa Poten.

parte, che si chiama Costantiniane, presso alla Pila del Battefimo di Coffantino, Il Martirio di queste Sante, fu l'anno del Signore 260, alli 10, di Luglio, nel qual giorno la Santa Chiefa celebra la loro Festa. Oggidi egran memoria in Roma nelluogo, dove patirono, ch' è di là dal Tevere, nella Via Aureliana, ed è stato onorato di Se. dia, e Chiefa Cattedrale, che fi chiama dalla Selva Candida. Di queste Sante Sorelle fanno menzione li Martirologii, Romano, di Ufuardo, di Beda, e di Adone.

Alli II. Luglio.

LAVITADI SANPIO PAPA e Martire . Primo di questo nome .

M Acque San Pio Papa, e Martire, nel-la Città di Aquileja, fuo Padre ebbe nome Roffino, esuccesse nel Pontificato a Iginio pur Papa, e Martire, l' Anno di Crifto 158. essendo Imperadore Antonino Pio . Fu Sommo Pontefice , ed ordinò molte cose utilissime per la Santa Chiesa. Impose gravi pene a quei Sacerdoti, che fossero negligenti nell' amministrare il Santiffimo Sagramento dell' Altare, ed a quelli, chemaliziofamente spergiurano, ed a quelli, che udendoli, non gli riprendono. Ordino, che fosfero inviolabili i Beni Ecclefiattici, dedicati al Culto Divino, e al foftegnodelle Persone Ecclesiastiche: ordino, che non fi consacrassero le Vergini, le quali fanno Professione di continenza perpetua, infino a tanto, che non avefsero25.annidietà. Fece un Decreto, nel quale commanda, che la Santa Pafqua, fi celebrifemprein di di Domenica, poiche in tal giorno Rifuscitò Gesu Cristo R. dentor Nostro: Ilche era stato prima istituitoda' Santi Appostoli, ma da Pio fii confermato, estabilito, per levare l'abuso di alcune Chiefe, chenel celebrare il di della Pasqua di Risurrezione, pareva che imitassero i Giudei. Al chefare, fil mosso da un libro presentatogli da un suo fratello Santo U-mo, chiamato Ermes, nel quale in forma di Dialozo, e di un Angelo in abito di Paftore, fi avvifavano tutii i Criftiani a celebrare la Santa Rifurrezione in di di Domenica. Confacrò Pio in Roma le

ziana,

tiana, per intercessione di Santa Prassade fua forella, doto il Tempio di molti, e ricchi doni, e vi celebrò Melfa diverse volte, e vi mis Pila da battezzare, ed egli stessione vibattezza molti. Scrissa elcume Epissole, che insteme co' suoi Decreti, si trovano nel

Libro de' Concilj.

Ed oltre a queste ne scriffe due altre a Giusto, che pare essere quello, che su Vescovo di Vienna: ed in una di esse gli diffe queste parole: Abbi cura de Corpi de Santi Martiri, come di membri di Cristo, che così gli Apostoli si presero cura del Corpo di San Stefano. Visita i Santi nelle prigioni: accioche niuno nella Fede intiepidifca: ed efortagli a perfeverare in effa costantemente. I Chierici, e Diaconiti portino rifpetto, eti riverifcano, non come maggiore, ma come Ministro di Cristo. Tutto il popolo sia coperto, e difeso dalla tua Santità. Voglio, che til sappia, Com-pagno dolcissimo, effermi statorivelato da Dio, che presto forniranno i giorni della mia pellegrinazione: Ti prego folo a stare fermo nella Unione della Chiefa, ed a non scordarti di me. Tutto il Senato, e povera compagnia de Sacerdoti, e ministri di Crifto, che fono in Roma, ti falutano; ed io faluto tutto il Collegio de' fratelli nel Signore, che sono con esso te. Tutto que. sto dice San Pio in quella lettera, nella quale scopre il suo fanto zelo. Il celeste spirito, ed il pensiero, che si prendeva delle cofe spettanti alla Chiesa. Finalmente dopo di avere governato fantiffimamente la Chiefa di Dio, fecondo il Cardinal Baronio, nove anni, e fei mesi, manco tre giorni, fu coronato di martirio; febbene intorno a gli anni del fuo Pontificato fono fra sè molto varii gli Autori. Tenne Ordinazioni cinque volte nel mese di Dicembre, nelle quali creò dodici Vescovi, diciotto Preti, e dicianove Diaconi. Fu fepolto nel Vaticano. La Chiefa celebra la fua memoria agli 11. di Luglio; che è il giorno, nel quale mori; l'anno del Signore 167.fot. to l'Imperio di Marco Aurelio, e di Lucio Vero.

Alli 1 2. Luglio .

LA VITA DEI SANTI MARTIRI Nabore, e Felice.

Santi Martiri Nabore, e Felice furono presi in Milano per ordine dell' Imperadore Massimiano, che su gran persecutore della Fede di Gesti Crifto, infieme con l' Imperadore Diocleziano Compagno fuo ed cfaminatili, ed intefo, ch' erano Criftiani, e che pensavano diesserlo tutto il tempo della loro vita, gli fece cacciare in prigione, e proibi fotto gravi pene, che non fosse dato loro da mangiare cosa alcuna. Stettero i Santi alquanti giorni in prigione parendo la fame, la immondezza, ed ogni altro difagio di fimile luozo. E perche niuna diqueste cose era bastante a ritirarli dal loro propolito, condotti alla fua prefenza, li fece baftonare crudelmente, e mettere nell'eculeo Nabore dinanzia gli occhi di Felice, ed abbrucciargli i fianchi con acce. fe facelle, e stracciargli il corpo con unghiedi ferro. E vedendo, che i Santi stavano tuttavia faldi, e costanti, e che ne l' uno con le pene, che pativa, ne l'altro col timore di quelle, che a lui averebbono potuto darfi, punto firendevano, o fi piega. vano alla fua volontà, fece gittarli ambidue in un grandissimo suoco, il quale nè gliarfe, ne offefeloro pure un minimo capello del capo. Non bastò questo a far conoscere al Tiranno la virtu di Dio, ed a ritrarlo dal fuo malvagio proponimento: anzi ostinandosi più, ed attribuendo adarte Magica la virtu celeste, ordinò che fossero di nuovo menatiin prigione, ed indiad al-cunigiorni li fece decapitare appresso un fiume chiamato Celere. I loro corpi furono fepolti da una nobile matrona, che aveva nome Sabina. Celebra la Chiefa la loro festa il giorno del loro martirio a i 12.di Luglio, e fil l'anno del Signore 303. imperando Diocleziano, e Maffimiano. S. Ambrogio fà menzione di questi Santi, e Paolino nella vita del medefimo S. Ambrogio dice, che la Chiefa, dov'erano fepolti i loro corpi, era frequetatissima da i Cristiani. Alli 12. Luglio .

LA VITA DI SAN GIOVANNI Gualberto Abbate, Fondatore dell'Ordine di Vallombrosa, Confessore.

N El medefimo duodeeimo giorno di Luglio fa la Santa Chiefa commemorazione di S. Giovanni Gualberto Abbate, il quale nacque in Firenze di padri nobili, e riechi, e li converti dalla vanità del secolo alla perfezione Evangelica per un cafo notabile, che gli avvenne, e fil tale. Aveva San Giovanni fuo padre, che si chiamava come effo, Gualberto, ed era valorofo, e bravo foldato, e teneva inimicizia con uno, che ingiustamente gli aveva ammazzato un parente, e pretendeva per vendetta di uceiderlo, e Giovanni fecondava il volere del padre, ed aveva l'istefso pensiero. Andando un giorno a Firenze egli, ed un fuo familiare bene armato, s'incontrò a cafo per strada in quel suo nimico difarmato, ed in un paffo si stretro, che non gli poteva fuggire dalle mani. Turbossi quel povero uomo, e gittatosi a i piedi di Giovanni gli chiese umilmente per amore di Crifto Crocififo perdonanza, e la vita. S'inteneri Giovanni in maniera, udendo il nome di Gesti Crifto Crocififfo, che fubito levò di terra il nimico, lo abbraceiò, e gli perdonò, e gli dif. fe, che steffe sicuro, poiche siera scrvito di Avvocato, e di Proterrore così buono. Fatto eiò quel meschino si parti confolato, e Giovanni feguitò la sua strada, ed entrato in una Chiefa, si mise quivia fare Oraz one dinanziad un Crocififfo, ehe vi era . Ed aceioche si vegga , quanto piacciano al Signore quell' Opere, che facciamo per suo amore, e specialmente quando perdoniamo le Ingiurie, quel Crocifiso chinò il Capo a Giovanni, quafi ringraziandolo del fervizio fat. toli, in perdonare, per rispetto suo, la morte al nimico. Restò Giovanni confufo, per talbenefizio, e favor del Signore, e parendogli di effere chiamato a cofe maggiori, determinò di lasciare tutte le Vanità del fecolo, ed abbracciare Gesul Crifto Crocififfo, & ignudo, ed a questo effetto, domandò all' Abbate di San Miniato di Firenze l' Abito di San Benedetto, e lo prefe con gran divozione, febbeneda principio

fuo Padre gli fi opponeva, e lo minacciava. Vedendoli vettito dell' Abito di Religione, proccurò con granstudio, diessere veramente Religioso: Macerava il Cor. po con continui Digiuni, e Vigilie, fuggiva l'ozio, Padre di tutt'i Vizi, si occupava digiorno, e di notte, in perpetua, e fervente Orazione, nell' ubbidienza, nell' Umiltà, nella Pazienza, nella Manfuetudine, nel tilenzio, nella modettia, ed in tutte le altre virtu, ed era a ciaseuno Esempio, e Ritratto di Santità. E fu questo in maniera, che effendo morto l'Abbate del Monistero, tutt'i Monaci fecero disegno fopra Giovanni, rifoluti di farlo Prelato, ma egli per la sua Umiltà non lo comportò, volendo più tosto ubbidire, che commandare, e fuggire il pericolo, al quale sono espoltiquelli, che si trovano in Dignità, ed in alto grado. Si parti dal Convento, con un Compagno, per cercare altro ludgo, dove co più quiere potessero servire a Dio: perehe ivi dov'era, provava molti diffurbi, e portando il Compagno, folamente un Panciper cibo, esostegno di ambidue in quel Viazgio,glie lo feec dare ad un Povero per limofina fperando, che il Signore, come fece, gl' averebbe provvilti. Perche entrati in un Borgo, trovarono molte Persone, che gli foeeorfero abbondantemente di quanto avevanó bifogno. Andò all' Eremo di Camal. doli iftituito dall' Abbate 5, Romualdo, e febbene i Religiofi di quella Santa cafa, lo invitavano a reltar feco, non lo fece però : defiderando di vivere più tofto in compagnia e fotto l'ubbidienza, che in Vita folitaria, e romita, e volendo il Signore servirsi di lui in un'altra cofase farlo Fondatore di una nuova Congregazione in una Valle, che per la foltezza degl' Alberi, si chiama Vallombrofa, ed è nella Provincia di Tofcana in Italia. In questo luogo capitò S. Giovanni. e per ifpirazione del Signore, vi ti fermò. Co. minciò a poco a poco a stédersi la fama delle fue Virtused a concorrere gran numero di gente, per vilitarlo, imitare la fua fanta converfazione, e vivere fotto il governo, e fotto la Disciplina sua, di modo che si formò un grande, e numero fo Monistero di Monaci , fotro la Regola,e l'Ordine di S. Benedetto, febbene con alcune Cottituzioni, e Ordini fuoi propri, e particolari. Fil eletto concordemente da tutti S. Giovanni Gualberto contro fua voglia, per Abbate, e Prelato, nel qual' Ufizio, fu cosa meravigliosa, quanto eccellentemente si diportasse, esortan- i do sempre tutti i suoi Monaci alla persezione. ed andando lui innanzi a tutti col fuo esempio. Era la sua orazione continua, la fua umiltà profonda, la fua carità fervente, la sua pazienza estrema, e rigorosissima la fua Penitenza, era manfueto, benigno, grave, modesto, Severo con gl'osti-nati, soave co'deboli, e compassionevoliffimo verso el' infermi. Perche Iddio , accioche egli avesse compassione agli altri fuoi figliuoli, gli dicde una grave infermità, che gli duro il rempo della fua vita, di una grandiffima languidezza di ftomaco, la qual egli fopportò allegriftimamente. Fu molto zelante della Santa Povertà nella fua Persona, ed in quelle de'fuoi sudditi, e nella fabbrica de' Monisteri, ch'edificò, i quali furono molti. Ebbe doni di Profezia, e pare, che leggesse i cuori di quelli, che andavano a pigliare il fuo abito, e che intendesse, se andavano, chiamati da Dio, onò. Fecegran miracoli, fanò molti infermi di malattie gravi, e pericolofe. Era molto tenero verso i poveri, ed in tempo di necessità dava quanto aveva per sovvenirli. ed il Signore lo provvedeva largamente, e sicompensava al Convento quello, ch'egli dava, per fervizio de' poveri. Non gli mancarono travagli grandi, e perfecuzioni per l la giustizia, e per la verità, le quali sopportò costantemente, e vinse con particolare aiuto di Dio, e con alcuni miracoli, ch'egli operò in prova della verità, difefa da lui. Effendo finalmente già molto vecchio, cadde in una gravissima infermità, ed intendendo avvicinarsi il giorno da sè tanto defiderato di ufcire dalla prigione di quefto corpo mortale, per goder del Signore in eterno, fece chiamare gli Abbatidegli Monifter dell'Ordine fuo, ed avvifandoli, com'egli pretto gli lasciarebbe, gli esortò affettuosamente alla offervanza della fua Regola, ed alla dilezione, e carità fraterna, ed avendo con gran divozione ricevuto i Santi Sagramenti della Chiefa, diede il fuo fpirito a Dioalli 12. di Luglio, l'anno del Signore 1072. e fu poi fepolto nella Chiefa del Monistero di Passigniano: ed il Signore sece per lui molti miracoli, e grandi. La vita di San Giovanni Gualberto è seritta dal Padre Frà Biagio Milanefe . Generale dell'Ordine di Vallombrofa, ed è addotta da Lorenzo Surio nel fuo quarto tomo. Di lui fanno menzione il Martirologio Roma- | fepolto nel Vaticano. La Chiefa celebra la

no alli dodici di Luglio, eS. Antonino nella feconda parte della fua Storia al titolo quinto, cap. 17.

Alli 13. Luglio.

LA VITA DI S. ANACLETO Papa, e Martire.

Orto San Clemente Papa, e Martire, fu per commune volontà della Chiefa, posto nella Sedia Pontificale Sant' Anaeleto, Greco di Nazione, e nato in Atene, eFigliuo'o di Antioco l'anno del Signore 102. imperando Trajano, il quale vedendo, che la Religione Cristiana crefceva, e che il Culto de' fuoi falti Dei fcemava, mosse la Terza Persecuzione contro la Chiefa, perfuadendofi di poterla estinguere, per via di tormenti, e di morti, ma egli si estinse prima; e la semenza, e la Dottrina Celefte, rigata col fangue de' Martiri, ognigiorno fioriva più, e quanto più fangue li fpargeva, tanto maggior frutto rendeva . Per questa si cruda Perfecuzione, e per effere continuamente i Cristiani col coltello alla gola, per effere martirizati . ordinò Sant' Anacleto , che nel fine della Messa, si Communicassero tutti quelli, che fossero presenti. Ordinò parimente, che alla Confecrazione del Vescovo intervenissero al manco trè altri Vescovi. come prima aveva istituito S. Pietro. e che i Chierici fi ammettessero a gli Ordini pubblicamente, accioche fosse conosciuto per virtuofo, e degno di si alto ufizio chiunque vi fosse ammesso. Srisse alcune Epistole, nelle quali tratra dell'autorità del Sommo Pontefice, e che Iddio folo lo può giudicare, da cui folo riceve la fuperiorità. ed il potere sopra tutte le altre Chiese. Parla altamente delle Chiefe Patriarcali. Scriffegrandiffime lodi dell'Apoftolo S. Pietro. ed edificò, ed ornò la fua Cappella, ed altri luoghi, dove si sepellistero i Pontefici fuoi fucceffori. Celebrò due volte Ordinazione nel mese di Dicembre, nelle quali ordinò sei Vescovi, cinque Preti, e tre Diaconi. E avendo governato la Chiefa di Dio nove anni, tre meli, e dieci giorni . ful martirizatol'anno del Signore 112. ed il terzo decimo dell'Imperio di Trajano, Fili fua Festa il giorno del suo martirio, che fu alli 13. di Luglio. Sant'Ignazio Vescovo in un' Epistola, che scrisse a Maria Casabolite, fa onorata menzione di Sant'Anacleto. Si avvertifca, che alcuni Autori Greci, confondendo Anacleto con Cleto, fanno didue un folo, e che nella fucceffione de' quattro primi Papi, dopo San Pietro, fono fra se molto diverti alcuni scrittori Ecclesiastici, ne manca chi ponza il martirio di Sant' Anacleto nel tempo dell'Imperadore Domiziano, ma quello, che qui detto abbiame, come più commune, e più certo fi deve leguire.

#### Alli 14. Luglio .

#### LA VITA DI S.BONAVENTURA Dottore, e Confessore.

L Religiofissimo Pontefice, e Serafico Dottore della Chiefa San Bonaventura dell'Ordine di San Francesco, nacque l'an. no del Signore 1221, in Bagnarea, picciola Città di Toscana. Il Padre ebbe nome Giovanni Fidanza, e la Madre Rifella, principali, e ricche persone. Ebbe, essendo fanciullo, una si grave, e pericolofa in-fermità, che i Medici lo diedero per disperato. Ricorfe la Madre a Dio, fi fervi per interceffore del gloriofo Padre San Francefco, e promife, tuttavolta, ch'egli guariffe, di proccurare, ch'egli pigliaffe l'abito della sua Santa Religione per servire in effa al Signore. Refe Iddio la fanità al fanciullo, per i meriti, e per le orazioni del Santo Padre, e fil da indi innanzi allevato con divozione verfo la fua perfona, ed il fuo Ordine, ed ammaestrato nelle Lettere, e ne' coftumi infino all' età di ventidue anni, e volendo dar gusto a sua Madre, e foddisfare al voto, che ella avea fatto, fentendofi muoverea si alta, e fanta vocazione dal Signore, prese l'abito della Religio-ne del Padre San Francesco, con gran fervore, e disprezzo del Mondo, fornito l' anno del noviziato, fece la fua Professione, manifestando a tutti il benefizio, che per mano di San Francesco avea ricevuto, e raccommandandofi affettuo famente a lui, e chiedendogli ajuto per offervare i votische fatto avea. Cominciò fubito il Santogiovine a risplandere fra tutti i Religiosi con l'ravigliose, e profonde sentonze, che egli

molta virtul, e con la continua orazione, colfilenzio, con la modettia, con l'ubbidienza, con l'affabilità, e con l'umiltà a rivolgere in sè gli occhi di ogn'uno . Si occupava volentieri in fpazzare, ed in fcopare, ed in akri baffi fervizi dell'Ordine, e particolarmente in scrvire a gl'infermi, il che faceva tanto più volontieri quanto iù schife, e più contagiose erano le infermità .

Escreitava la carità co' Frati, quali vedeva ftar melanconici , o fconsolati , e con la dolcezza delle sue parole gli esorrava a perseverare, ed'a portare infino alla fine il soave giogo del Signore: le quali cose tutte efercitò con grande spirito, e vigilanza, ancora da poiche fu Padregrave nell' Ordine, e Ministro Generale.

Si diede con grande affetto allo studio della Sagra Teologia, e per la grandezza, ed eccellenza dell'ingegno fuo, per la continua fatica, e molto più per la fua orazione, riusci uomo sapientissimo, e Dottore Divino.

Ebbe per fuo Macftro in Parigi Aleffandrodi Ales, che al suo tempo fu famolissimo, e chiamato il Dottore irrefragabile, il quale confiderando la purità di S. Bonaventura, la grazia, la maniera, la foavità delle sue parole, e l'Angelica conversazione, foleva dire molte volte parlando di lui. Questo è un vero Israelira, in cui pare, che Adamo non abbia peccato.

Acquistò in brieve tanta eminenza di dottrina, che in sette anni di Religione, per commun consenso de'Superiori dell' Ordine, gli fil dato Cattedra di Teologia . e leffe il Maestro dellesentenze nella Università di Parigi, con applauso, e meravi-glia grandissima. Ivi prese il grado del Dottorato, e lo prese il medesimo giorno, che l'Angelico Dottor San Tommafo, col quale ebbe molto stretta, e fanta amicizia, e con la fua umile renitenza losforzò a pigliare quel grado prima di se. Praticavano insieme questi due Santi molto familiarmente, eun giorno entrando San Tommaso nella cella di San Bonaventura, lo prego a mottrargli i libri, fopra i quali ftudiava. Gliene mostrò il santo alcuni pochi, che ivi ne aveva: e San Tommaso tornò di nuovoa pregarlo, che gli mostraste gli altri libri pru fogreti, e più rari, onde cavava quei concetti tanto esquisiti, e quelle memostrò un Crocifisso dipinto, che teneva dinanzi, e gli diffe: Sappiate certo, Padre, che questo è il Libro, dal quale io traggo quali tutto quello, che leggo, o che scrivo; e che maggior lume ricevela mia anima a i piedi di questo Crocifisso, ed in udire, e servire alle Messe, che in tutti gli esercizidi Lettere. Del che ne restò S. Tom. maso grandemente edificato, e pui affezionato a S. Bonaventura; sebbene non gli su cosa nuova questa ; perche egli ancora esperimentava in sèfteffo, quanto per l'acquisto della vera sapienza gli giovasse più l'

orazione, che la lezione.

Un'altra volta and ando San Tommaso a visitare San Bonaventura lo trovò, che stava scrivendo la vita di San Francesco suo Padre: onde non lo volendo fturbare, nel partirfiebbe a dire: Lasciamo, che un santo fi affatichi per un'altro fanto. E pare, che il Signore unisse in un medesimo tempo, eluogo questi due lumi della Chiesa, accioche la ditendessero, e si opponessero ad alcuni uomini temerari, e stolti, che nella Università di Parigi si levarono contra le Religioni di San Francesco, e di San Domenico, e scriffero libri contra di esse, i quali furono confutati con eccellente dottrina da questi Santi Dottori , e dalla Santa Sedia Apostolica furono condannati , c fatti bruciare dettilibri. Onde parlando Sisto Quinto Sommo Pontefice di San Bonaventura, e di San Tommaso d'Aquino, come di due santi compagni, e dottissimi uomini, e sostegni della Chicsa, dice quefte parole:

Questi sono due Olive, e due Candelierisplendentinella casa di Dio, i quali con l'olio della carità, e con la luce della fua fcienza illuminano tutta la Chiefa. Questi per fingolar provvidenza di Dio uscirono, come due stelle nel medesimo tempo, da due chiare Religioni, per disendere la Cattolica Religione, ed ajutarla con le loro fatiche, e servirla nella difesa della Fede. Da queste Religioni, come da sertile, e ben lavorata terra escono ogni giorno (con la divina grazia) piante ammirabili, e fruttuofe, che sono gli nomini in dottrina, ed in Santità eccellenti per adoperarfi in foccorrere la Nave di San Pietro, combattuta per tante parti dall'onde, e dalle tempeste, e per ajutare il Romano Pontefice, che stà

diceva: Allora l'umile, e divoto Santo gli 1 ca, e follecitudine la governa. Tutto quésto dice Papa Sisto Quinto nella Bolla, nella quale ordina, che San Bonaventura fia tenuto per Dottore della Chiefa, come S. Tommaso. Ma oltre a quello, che questi due fantifimi condifecpoli, e compagni fecero communemente contra quei mostriche leloro Religioni impugnavano i un'altro Dottore chiamato Maestro Girardo scriffe un libro pestisero contra i Fratiprendendo occasione da i difetti di alcuni diriprender tutti, ed'impugnare l'Evangelica povertà, che effi professano. Contra questo libro ne serisse San Bonaventura un'altro intitolato Apologia pauperum, con grande eloquenza, e dottrina : dove dittruffe la faltità, el'affurdità di Girardo, e Nostro Signore confermò la verità col castigo, che gli diede: perche intermine di pochi giorni, paralitico, e coperto di lebbra forni miseramente la vita. Per quelle opere, e per le Lezioni, e Dispute, che come Macitro, e Cattedrante ognigiorno faceva, veniva San Bonaventura conosciuto, esi scopriva maggiormente la fiaccola accefa, che Iddio aveva posto sopra il candeliero, e la Città fopra il Monte, e la fama della fua fapienza per tutta la terra fi distendeva, alla sua sapienza era congiunta una meravigliosa prudenza, con la quale nelle consulte de Prelati, e ne Capitoli dell'Ordine diceva il fuo parere tanto fondatamente, che tutti communemente lo feguitavano, e prendevano le fue risposte come di un' Angelo del Cielo. Per la fama di si gran virtu, e di si eccellente dottrina, Papa Clemente Quarto diquesto nome, uomo Santiffimo, volfe fare San Bonaventura Arcivescovo di Ebora in Inghilterra: ma egli perfua umiltà ricusò quell' alta, e ricca dignità, stimandosene indegno, e supplicò il Pontefice a lasciarlovivere nella sua povertà Evangelica, e servirealla Chiefa con lo ftudio delle Sagre lettere, ed il Papa lo fece per il gran giovamento, che tutta la Chiefa Cattolica riceveva dalla fruttuose satiche, e dalla singolaredottrina del nostro Santo. Vacando l' Ufizio di Ministro Generale di tutto l'Ordine, quantunque egli foffegiovine, e non avelle più di trentacinque anni di età, e tredicidi Religione, fu nondimeno concordemente eletto Generale Ministro dell' Ordine, facendo lui ogni forte di reliftenza; al timone di questa Nave, e con tanta fati- Accetto però il carico per ubbidire a Dio,

ed al Sommo Pontefice, che in suo nome i ficatagli nella stessa Città. Si trovò preglielo commandò, fottomettendo le fpalle al gravoso peso: il quale egli portò con profonda umiltà, con estrema piacevo-lezza, con rara prudenza, e zelo della disciplina Religiosa, e con risoluzione di far offervare la Regola del suo Santo Padre. E come dice Sifto Quarto Sommo Ponteficenella Bolla della fua Canonizazione non folamente offervò diligentemente quello, che da San Francesco era stato ordinato, ma aggiunfe molte altre cofe di nuovo, che per effere cresciuto il numero de i Frati, sti. mò, chefidoveffero stabilire. Perche avendo naturalmente tutte le cose umane i principj, imezzi, ed i fini loro, e non perleverandonello stato della perfezione, in cui cominciarono, già era alquanto in si pochi anni la sua Santa Religione declinata da quel fervore de' principi suoi: e San Bonaventura vedendofi Ministro Generale proccurò di ridurla, erestituirla in quel-Io splendore di Santità, che vivendo il suo Padre San Francesco ella aveva avuto, ed a questo effetto fece Capitolo Generale, ordinò nuove cofe, scriffe nuove lettere a tutto l'Ordine, e fece il possibile con diligenza, e santità straordinaria. Ed essendo in ciò tanto rigorofo, era molto mite co' fragili, e con quelli, che le loro colpe riconoscevano, e con quelli ancora, che avendo lasciato l'abito, ritornavano nella Religione, e volevano farne penitenza. Riceveva questi tali con gran carità, come vero padre, ed accioche non cadeffero in disperazione, ed in qualche abisso d'infiniti mali.

In tutti itravagli, ed in tutte le difficoltà, che aveva nel suo governo, ricorreva come a fingolare Avvocata, e protettrice alla Madre di Dio, e commandò ai fuoi Frati, che nelle loro prediche esortaffero il popolo alla divozione di lci, ed a falutarla con la orazione Angelica, quando fentiffero a suonare la campanna dopo compieta, ed ordinò, che ne gli Inni diceffero: Gloriatibi, Domine; Quinatus es de Virgine, dalla Festa della Natività di Cristo infino a quella de' Re. In Roma istitui una Compagnia, o Confraternità del Confalone, dove si usa una certa forma di orare, e di recitare in onore della Santiffima Vergine. Essendo San Bonaventura Generale, fi trasferi il Corpo del gloriofo Sant'Antoniodi Padova in una fontuofa Chiefa edi-

Fior Sandlorum . Parte IL.

fente a questa Traslazione : ed effendo scorsi trentadue anni da che egliera morto, gli vidde la lingua si fresca, come fosse ancora vivo. La prese divotamente in mano il Sant' Uomo, e versando per gli occhi molte lagrime, diffe: O Lingua Benedetta, che sempre benedicesti Dio, ed insegnasti a benedirlo ad altri; ben si mostra ora quanto tu grata gli foiti, e baciandola con gran riverenza, la fece mettere da parte, e collocarla in luogo ottorato.

Considerando la Sovrana Maestà di Dio. ch'è nel Santo Sagramento dell'Altare, e la fua propria viltà, e temendo di non ricevere il Signore con la conveniente preparazione, stette molti giorni senza accostarsi all'Altare: ed un giorno ascoltando Meifa, nel tempo, che il Sacerdote partiva l' Oftia, una parte di effa fe ne ando a lui, ed entrogli in bocca: ringraziando di cosi incomparabile benefizio il Signore, intefe, che con ciò gli voleva infegnare, come più gli piacciono quelli, che con amore, ed affetto sviscerato gli si accostano, e lo ricevono, che quelli, i quali per paura se ne allontanano, e lasciano di conversare col loro Creatore, che si benignamente gli ama, e gli cerca; come dopo in una Operetta scrisse il medesimo Santo. Una cosa molto notabile (crive Pietro Gallefino Uomo dotto, e curiofo del nostro tempo, nella vita di San Bonaventura, per dichiararela grande opinione, ed autorità, che aveva questo Santo nella Chiesa di Dio, dice, che morto Clemente Quarto, durò la Sedia vacante quafi tre anni, perche diciafette Cardinali, che nella Città di Viterbo fi ragunarono per l'elezione del nuovo Pontefice, non fi accordavano, ne convenivano nella persona, che dovevano eleggere: e che ultimamente convennero in dare i loro Voti a San Bonaventura, per la Santità, prudenza, e dottrina fua, accioche egli folo eleggesse la persona che più gli paresse degna nel Signore, di quella Suprema Dignità : e che se nominasse sè stesso, fosse tenuto, ed ubbidito per Papa.

Eaggiugne, che su tanto schietto, e sincero il Santo, che spogliatosi di tutti gli affetti, che lo aveffero potuto acciecare, e di tutti i rispetti de i Cardinali presenti, nominò Teobaldo Visconte Piacentino, e

Archidiacono di Liessa, Uomo di molta [ Religione, e famolo, che in quel tempo era affente, ed occupato nella conquitta di Terra Santa, e si chiamo nella sua Atsunzione, Gregorio Decimo. Tanto dice l'

Autore fopradetto.

Avendo dunque governato San Bonaventura molti anni la fua Santa Religione. e fiorendo quella per il suo governo, ed egli per la vita ammirabile, per la dottrina eccellente, e per la prudenza fingolare, che Dio dato gli aveva. Papa Gregorio Decimo, che allora sedeva nella Sedia di San Pietro, fece ragunare Concilio Generale nella Città di Lione di Francia, per trattare dell'Unione della Chiesa Greca con la Latina, e di altre importantissime cofe, ed ordinò a San Bonaventura, che andasse al Concilio per servirsi di lui, e per poterlo fare con più autorità, lo creò Cardinale, e Vescovo Albano, che è uno de i sei Vescovadi suffraganci del Vescovo di Roma.

Onde effendo il Papa presente al Concilio; San Bonaventura fil quello, che portò il maggior pelo in tutti i negozi gravi, che occorfero, e nelle dispute contra i Greci, i quali si ridussero, e riconobbero il Papa per loro Pattore, e si sottomisero alla ubbidienza di lui, ed alle altre determinazioni di quel Sagro Concilio: nel quale volle Iddio onorarlo, e dargli il premio delle sue fatiche, e condurlo al riposo della Beatitudine, perchea i quattordici di Luglio, l'anno della Nostra salute mille duecento settanta quattro, ed il cinquantelimo della fua età, refe l'anima fua al Signore, ed il suo Corpo su sepellito in San Francesco, nella medesima Città di Lione, con gran dolore di tutti i presenti, i quali ad una voce affermavano, che quel giorno la Santa Chiefa aveva perduto il miglior soldato, che avesse. E l'istesso Papa Gregorio Decimo pianse molto la morte di San Bonaventura, per la gran perdita, che disse aver fatto la Chiefa.

Si celebrarono sontuosamente le sue Esequie, cantò la Messa Pietro di Tarantasia dell'Ordine di San Domenico, che in quel tempo era Cardinale, e Vescovo di Oftia, e dopo fu Sommo Pontefice, e chiamoffi Innocenzio Quinto, ed egli medefimo fece l' Orazione Funerale. E fra

che tutti quelli, che lo miravano, fubito glifiaffezionavano, gli cedevano, ericevevano gli avvisi, e configli suoi i perche era benigno, affabile, umile, grato ad ognuno, pietofo, prudente, calto, pacifico, & ordinatiflimo di ogni virtu. Il che si vede molto bene ancora ozzi ne i molti, edottiffimi Libri, che lascio scritti, ne' quali rifplendono tutte queste virtu, e con una Dottrina Celeste un Fuoco di Amor Divino, che illumina gl'intelletti dicoloro, che li leggono, ed infiamma la volontà, egl'intenerisce, e muove grandissimamente. Perche la Dottrina di San Bonaventura non è nè fecca, nè fredda, nè solamente per l'intelletto; ma focosa, ardente, ed atta ad accendere il cuore, ed arderlo con fiamme di amore. E per quefto è razionevolmente chiamato il Dottore Serafico: perche, come un Serafino, arde, ed infiamma. E per queito ancora, diffe il Dottiffimo Giovanni Gersone Cancelliero dell' Università di Parigi; parlando della Dottrina di San Bonaventura, non ve ne effere alcuna per li Teologi, nè più fublime, ne più divina, ne più falutifera. Ed in un'altro luogo dice:

Ancorche altri Dottori fi chiamino Cherubini, per la eminenza della loro Dottrina: San Bonaventura nondimeno è Cherubino, e Serafino infieme: perche infiamma l'affetto, ed illumina l'intelletto, e riduce, ed unifee per amore l'anima a Dio.

Ed altrove. San Bonaventura, fingolare fra tutti i Dottori Cattolici, perche senza far torto

ad alcuno di loro, è efficace, e ficuriffimo, per illuminar l'intelletto, ed infiammare l' affetto.

El'Abbate Giovanni Trittemio dice che San Bonaventura avanza tutti i Dottori del fuotempo, quanto tocca al profitto delle fue opere, se consideriamo lo Spirito del Divino Amore, e la Criftiana divozione, che parla in lui. E' profondo (dice,) e non fi allarga di parole, fottile, e non curiofo: eloquente, e non vano: le fue parole non lono gonfie, ma fervorose, onde più licuramente si legge, e più facilmente s' intende da chi ama, e con mazziore utilità si replica, e con dolcezza, e con frutto maggiore refta nella memoria quello. chesi èletto. Molti insegnano Dottrina. molti cose divote, e pochi Scrittorihanno lealtre cofe, che diffe in fua lode, una ful, faputo accompagnare la Dottrina con la

Divozione, Ma San Bonaventura eccede i molti, ed i pochi; perche la fua Dottrina è Madre della Divozione, e la Divozione è cibo della Dottrina. Per tanto fe vuoi effere dotto, e divoto infieme, leggi fempre attentamente l'Opere sue. Infino qui sono parole di Tritemio.

Ma più altamente, e con manco parole lo dice Papa Sifto Quarto nella Bolla della Canonizazione di San Bonaventura; c Papa Sifto Quinto, dice : Ebbe San Bonaventura un dono proprio, e fingolare di scrivere, non folamente con sottigliezza grandiffima di Argomenti, con facilità nel dire, e prudenza nel definire; ma ancora per muovere gli animi con una forza più Divina, che Umana. Perche con una fomma erudizione accompagna in talguifa un fervore di pietà ammirabile, che infegnando, muove il Lettore; e penetra infino al più intimo delle viscere, e lo compunge con stimoli di Serafino, e l'irriga di una foavissima dolcezza di divozione; e stupito di questa grazia nella sua bocca, e nel suo stile, Sisto Quarto Sommo Pontesice Nostro Predecessore a non dubito di dire, che poteva avere in San Bonaventura parlato lo Spirito Santo.

Fece Iddio Nostro Signore molti, e gran miracoli, per i meriti di quello Santo dopo la morte fua: sanò molti infermi da ogni infermità, risuscitò un fanciullo morto: foccorfe molte donne travagliate da i dolori del Parto: Fil messo nel Catalogo de' Santi, e Canonizato da Sifto Quarto di questo Nome, che era flato Frate, eGenerale dell' Ordine di San Franceseo l'anno mille quattrocento ottantadue, ducento, & otto anni dopo la morte del Santo, e Papa Sifto Quinto Frate del medefimo Ordine, commandò, che si recitasse l'Ufizio di San Bonaventura con l'istessa solennità, che per Costituzione di Bonisacio Ottavo si recita degli altri quattro Dottori della Chiefa: e per quella di Pio Quinto, di San Tommafo di Aquino.

Scrive di San Bonaventura il Martirologio Romano alli quattordici da Luglio, Papa Sifto Quarto, Sant' Antonino, e Pietro Galefino Protonotario Apostolico, e più copiofamente la Cronica dell'Ordine di San Francesco, nella seconda parte, di cui al fecondo libro, ed al fertimo capifino alla morte, che infino il Pontificale, notte feguente al giorno dello spofalizio,

ch'eglilasciò, sù tutto di Lino di poco valore, come oggidi si vede in San Francesco di Lione di Francia, e che nella fua Traflazione, che si fece l'anno mille quattrocento trenta quattro, cento fessant'anni dopo la morte fua, ad un' altra Chiefa maggiore medefimamente di San Francesco, fil trovato il fuo Capo intero co' capelli, con le labbra, co'denti, e con la lingua frefca, e con tutte le altre parti tali, quali erano quando viveva, e co'l cuore in par. ticolare, che non era punto corrotto, nè guasto.

Alli 17. Luglio .

#### LA VIT A DI SANT' ALESSIO Confessore.

Stendo Sommo Pontefice Innocenzo primo di questo nome, ed Imperadore Onorio figliuolo del gran Teodofio, fu in Roma un Gentiluomo ricco, e potente chiamato Eufemiano, il quale aveva per moglie una Gentildonna sterile, nominata Agle, il che era cagione, che non vivesfero molto consolati, e che sommamente desiderassero di avere un figliuolo, il quale ereditaffe le loro facoltà, ch' erano molte. Lo chiedevano con orazioni , e con preghiere al Signore, e con limofine parimente, ed altre buone opere, che continuamente facevano. Perche la loro cafa era un perpetuo rifugio degli orfani, e delle vedove, uno spedale de poveri, ed un' albergo de' pellegrini. Efaudi il Signore le loro orazioni, e diede loro un figliuolo, che fù figliuolo di orazioni, e di lagrime, il quale essi chiamarono Alessio. Lo allevarono nel timore di Dio, ne' buoni coftumi, e nelle lettere insieme ; Ed effendo ancora fanciullo diede gran fegni di effere ftato eletto fingolarmente da Dio perglorificare il fuo fanto Nome, ed edificare la Chiefa Cattolica con l'efempio della fua vita rara, e meravigliosa. Giunto all'età di poter prendere moglie, i padri glitrovarono una donzella di fangue nobile, ricca, bella, edegna ditale fposo. La quale Alesfio, per ubbidire a' fuoi padri, diffimulando, fposò con grande allegrezza, festa, e tolo fi dice, che amò tanto la Povertà in- l'concorfo di tutta la nobilià di Roma. La

parlò Dio interiormente ad Alessio, e s si furono conosciuti da lui, e tenne per gli disse nel cuore quello, che voleva, gran benefizio di Dio l'effere stato da lui ch'egli in fuo fervizio facesse, e che non | messo in si fatto stato, e ridotto a tal povertoccasse la sposa, ma la lasciasse, ed a guifa di un nuovo Abrammo, uscisse della fua patria, e da' fuoi parenti, e lo feguitaffe nel paefe, ch'egli gli mostrarebbe. Ubbidi Alessio a Dio, ed armato dell'aiuto di lui, e dell'amore della caftità, entrò nella stanza, dove era la sposa, e datogli un'annello d'oro, ed una ricca cintura involta in un velo di feta rosta. le diffe, che dovesse diligentemente guardare quelle gioje in fegno del fuo amore infino a tanto, che Dio ordinasse altra cofa. Paísò da quella ftanza in un'altra, e quivi prese alcune gioje, e denari, fi mutò di abito, ed uscito di casa de i padri suoi, se ne andò al porto di Roma, e per volontà di Dio vi trovò una nave apprestata, nella quale entrato, fu condotto alla Città di Laodicea, e quindi per terra se ne andò in Edessa nella Provincia di Mesopotamia, dove era l' l'immagine del volto di Cristo Redentor nostro, mandata già dall'istesso Signore per uno de' fuoi discepoli al Re Abagaro. Giunto Alessio in Edessa vende le gioje, e tutte le cofe di valore, che feco aveva portate, dispensonne a' poveri il prezzo: si vetti poi da povero, e cominciò ad andar mendicando, e pigliando quello, che precifamente gli faceva di bisogno per vivere, e se cosa alcuna gli avvanzava, la dava per fostentamento de' vecchi poveri. Il più del tempo viveva fotto un portico di una Chiefa, dove era una immagine divotissima della Madonna, alla quale portava grandiflima divozione . Stette la fposa di S. Alessio tutta quella notte aspettandolo, molto fospesa, e meravigliata, che non tornaffe. I padri la mattina, quando vollero vedere il figliuolo, non lo trovarono in cafa, onde restarono attoniti, e come fuor di sè stessi, la madre perpetuamente piangendo, la sposa risolvendosi in lagrime, ed il padre mandando per ogni parte de'fuoi fervidori a cercare il figliuolo, e tenerli dietro. Per i contraffegni, che alcuni di effi ebbero, fi conduffero infino in Edessa, dove Alessio viveva, ma per la penitenza, per i digiuni, e per l'abito di mendico, lo trovarono tanto mutato nel volto, e nella favella, che gli diedero limolina, e non lo conobbero, febbene ef- l cosi Iddio favorifca le cofe tue, dovunque

tà, che ricevesse limosina da' suoi medesimi fervi. Visse Alessio, dopo di efferti partito di cafa 17. anni in questa povertà, baffezza, e disprezzo del mondo, senza essere conosciuto da gli uomini, ma molto favorito, ed accarezzato da Dio: Non lasciavano i raggi della sua virtu di risplendere, e muovere quelli, che lo miravano per meraviglia della fua fantità.

Si accrebbe la buona opinione, che ciaseuno aveva di lui, per una rivelazione, ch' ebbe il Sagrestano di quella Chiefa, nel cui portico Aleffio viveva. Gli parlò l'immaginedella Madonna, che ivi era, e gli dichiarò quanto grato fosse a Dio quel suo fervo, che in quel portico dimorava, e quanto efficaci foffero le fue orazioni nel cospetto divino. Si divulgò ciò fra la gente, e ciascunogià come Santo lo riveriva. Onde egli per fuggire l'onore, che da tutti gliveniva fatto, deliberò di partirli di Edeffa, ed andarfene in pellegrinaggio a Tarlo di Cicilia per visitare un famoso Tempio, che vi era dell'Apostolo S.Paolo. A questo effetto s'imbarco, e per volere di Dio, segui tale tempelta nel mare, che fu trasportato in Italia, e trovossi nel porto di Ostia, e per particolare ispirazione, ed istinto di Dio, ch'era sua guida, sece risoluzione di entrare in Roma, e per non effere grave ad alcuno, e per maggiormente patire, e trionfare più gloriosamente di sè, e del mondo, andarfene alla cafa de i fuoi medefimi padri, dove sapeva, che per effere in capo di tanti annitanto trasfigurato, emutato, non fa-

rebbe flato riconosciuto. Avendo prima in Romavilitato alcune Chiefe, eluoghi Santi, ed effendofi armato co'l favore, ed aiuto celeste contro le ten. tazioni, che gli fi avevano da prefentare, andando a cafa d'Eufemiano suo padre, lo incontrò nella strada accompagnato da grã numero di servitu, conforme al suo stato, e postosegli dinanzi gli disse: Per amore di Dio ti prego , Signore , che tu mi faccia raccogliere in un cantone della cafa tua, e fostentar con le briciole, che caggiono dalla tua menía, che io non farò ne grave a te, ne importuno alla tua famiglia: U fa meco della carità, elimolina, che sei solito usare con tutte le persone bisognose, e miserabili;

Diany State Land of

li fiano, e le prosperi sempre di bene in me, i glio. S'inteneri Eufemiano a queste parole, ricordandofi di Aleffio fuo figliuolo, il quale aveva dinanzi, e no lo conosceva ordinò, che fossericevuto in casa, e diede carico di averne cura ad uno de' suoi servitori, il quale lo alloggiò in una cameretta stretta ed oscura nel portico della casa, dove il Santo stette altri diciasette anni sconosciuto, e coperto, patendo da'servitori, e dall'altra gente, che entrava, ed usciva molte molestie, e molti rimproveri. Perche effendo uomo tanto ritirato, ed in abito povero, e vile, i paggi, e la gioventil delle corti poco cortele, ed affai licenzio fa per ordinario, prendeva la Santità di Ales. sio per materia di rifo, e trattenimento, e come le fosse un semplice, ed uno insensato, glidavano degli schiaffi, gli pelavano la barba, gli gittavano addosso immon-dezze, e gli facevano altre besse, e da assronti, iquali il Santo sopportava con pazienza, e con allegrezza, per vedersi in casa de' fuoi padri trattato in quella maniera per amore di Dio. Ma non era questa nè la maggior tentazione, ne la più dura battaglia, che avesse Alessio. Un'altra ve nesu, la quale niun petto avrebbe potuto vincere, fe non quello, che fosse stato si forte, come era il fuo, etanto armato di grazia divina. Perche la madre dal di, che egli fi era partito di cafa, non aveva lasciato mai di sospirare per lui, e la fua sposa vedendosi prima vedova, che maritata, di giorno, e di notte alzava le voci al Cielo, e versava fiumi di lagrime in quella medefima cafa, nella quale egli l'abbandonò, e dalla quale non fiera mai voluta partire. Diceva la madre:

O figliuolo del mio ventre di Aleffio mio dove sei? Perche ti desiderai, ò perche ti chiefi a Dio / ò perche egli mi ti concesse ? fe non perche tu fossi bastone della mia vec. chiezza, onore della mia cafa, padrone della mia roba, e non perche tu mi lasciassi fola, dolente, afflitta, costretta a vivere peggio che morta per la tua affenza, e in un martirio, che non ha mai riftoro per non vederti? Una volta ti partori, & i dolori del parto, che all'ora io ebbi, foffri con allegrezza, confolata abbastanza per vedere un erede nella mia cafa. Ma quanto nuovi. e più spietati dolori risento io ora, per avere perduto il gaudio del mio cuore, e per effere riuscite vane le mie speranze! A que-

no-le altre della sposa, non meno tenere, e flebili, la quale diceva. O mio dolciffimo (polo e come mi abbandonalti? fe il viver meco ti rincresceva, perche prendermi in moglie? Mi prendesti tu forse per poi lasciarmi? Ma in chetioffesi io giammai, e che disgusto ti diedi? che cosa vedestiin me, che algenio tuo dispiacesse, ò che ti feci, onde mi avesti a fuggire come nimica? Tu dunque amabile, e si grazioso con tutti, con me sola si duto, e si crudele? Dove fei? dove vivi? perche non vieni? perche almen non mi dai qualche contezza di te? Sci vivo, ò morto? Sci in Italia, ò fuor dieffa? Ah, ch'io non sento tanto il mio dolore, quanto il non fapere dove tuì fia, ò come tu ftia, perche più amo te, che non me steffa, e la tua più che la mia vita desidero. Poiche per me, ritrovandomi fenzate, già un pezzo è, che il Mondo è terminato. Pensi forsi, che per essere passati già tanti anni senza vederti i io nui sia scordata di te, ò che il mio dolore sia mitigato? Non è così, perche nè il mio dolore si può mitigare per lunghezza di tempo, ne l'amore, co'l quale io una volta ti donai il mio cuore , diminuicli per la tua lontananza.

Queste voci accompagnate da sospiri, e da lagrime arrivavano all'orecchie di Alessio, e gli combattevano il cuore, che per esser di carne non poteva a meno di non fentire il dolore della madre, e della sposa tanto amata da lui, e si raddoppiavano le sue pene nel vederle alle volte passare, mentre entravano in cafa, ò ne uscivano, e nel udir raccontare a' servitori il continuo pianto, nel quale esse vivevano, e l'afflizione del loro cuore, e intendere, che la cazione di ciò fosse la lontananza di Alessio, ed il non sapere in qual luogo ei si trovasse. Ma, o virtu di Dio, o grazia celeste, che così rinvigorisci il cuore debole, e lo fai trionfare con tanto illustre vittoria di si crudeli, e seroci inimi. ci ! in gran pericolo di essere vinto sarebbe stato Alessio, se il Signore non gli fosse stato appresso, e non l'avesse egli medefimo posto in quella occasio-ne : Perche gl'Uomini deboli devono fuggire le occasioni, specialmente le pericolofe, e nellequali i più forti ancora fono folitidicadere, ma quando il Signore flevoci tanto compassionevoli rispondeva-Flor Sanstorum Parte II. Dio fa la guida, ed egli è quello, che muo-

ve l'uomo, e che ve lo mette; nel mezzo delle steffe fiamme non arde, e come i trè fanciulli nella fornace di Babilonia , Danielo nel Lago de Leoni, e Giona nel ventre della Balena è ficuro. Fuggi Aleffio di Edeffa per non effere onorato, temendo per la fua debolezza l'aura popolare, ed entrò in cafa defuoi padri, dove doveva avere affalti più terribili, e più perigliofi; perche il Signore glielo commandava, e con l'aiuto del quale non aveva di che temere, ma bensi dar doveva esempio a noi di quello , che possa un cuore di carne ajutato dalla fua grazia; ilche dimostrò Alessio in quelle tentazioni, che nel suo petto si disfacevano, come le fiere onde del mare furioso in uno faldo fcoglio.

Chiedeva foccorfo a Dio, per virti di crui era si forte. Si confeilava, e fi communicava ogni otto giorni. La fua vita era una perpetua o razione, digiuno, e penitenza, il fuo vefitio era povero, erotto, e e'fluo lette da terra, per li quali efercizi, e rigoriil corpo di Alcilio era debole, e fiaceto, e lo fipirito vigorofo, e robuffo.

Incapo didiciafette anni di fimile vita, ci di tanti meriti, yolendo il benigno Nipore, che glicii aveva dati, dargilene anocu per premio, e coronare in lui ifoto i medefini premio, e coronare in lui ifoto i medefini Onde cgli ferificii runa cara il fiuo nome, quello dei fuoi pratir, edella fus profis, e le cofe particolari, ch'erano pafate fra loro, e tutto il corò dell'fiu vita, e piegata la caraci è il fitnici in mano, afpettando va chiumra è sa clita quale Idalio do dore va chiumra è sa clita quale Idalio do

Stava in quel tempo il Papa dicendo la Messa, presente l'Imperadore, ed udissi del Ciclo una voce, che disse y Venite voi tutti. che vi affaticate, essette travagliati, ed afflitti, che so vi ristorero.

Rimafero tutti quelli, che la fentiono la rigito impetuofamente fopra il corpo del attonito, e profitatini terta fopra la loro faccia dicevano: Signore, abbi miferitori dal nio. I reu dali una il tatu voca dalla parte dell' Altare, che diffe. Cercate il tervo di Dio, e pregherè per Roma, e le fuerco- fontata madre? Sei flato tand anni in cafa e, che e glib ad selire da quello mondo la veculo piangre, e el cisendo u causa il di mono Veneti a della colletta quello mondo la como della processa della processa della processa della processa della consocio quel por conso

Papa, el Imperadore, ed Eufemiano padre di Aleffio, fi udi un'altra voce, che difle, che fi cercafte il ferro di Dio in cafa di Eufemiano, al quale voltato il Imperadore diffe: si gran teforo avevate in cafa, e lo tenevate nafcollo? Andiamo a vederlo.

Andò innanzi Eufemiano a cafa per metterla in ordine, e ricevere con maggiore apparato l' Imperadore , e fattofegli incontro quel servidore, al quale egli aveva data la cura di Alessio, glidisse: Senza dubbio, Signore, chequeitoservodi Dio pubblicato dal Cielo, è quel povero, di cui voi mi deste il governo; perche è uomo. che si communica ogni otto giorni, sa affai orazione, esempre digiuna, ed hà con gran pazienza, umiltà, ed allegtezza sopportato molte, e gravi perfecuzioni da' famigli di cafa. Per queita relazione entrò Eufemiano in quella scura stanziola, dove il Santo era dittefo interra, ed aveva con la fua povera roba coperto il volto. Scoprendolo ne ufci un gran iplendore, e par. vebello come un' Angelo. Conobbe, ch' era morto, gli volse torre la carta di mano. ma egli la teneva si stretta, che non potette, eritornando all'Imperadore, gli fece intendere quanto aveva trovato. Fu poito il corpo in una gran fala fopra un'ornatiffimoltto, Entrarono colà il Sommo Pontefice, el'Imperadore, ed inginocchiati appresso il Santo, gli domandarono con grande umiltà la carta, che aveva in mano. la quale egli diede fenza far refiftenza, ed Ezio Cancelliere per ordine loro la leise, stando tutti attentissimi. Quando il Cancellie. re giunfe a' nomi de' fuoi padri, ed a quello della fpofa, e come egli le aveva dato l' annello, e la cintola, quando da lei fi parti, Eufemiano fuo Padre alzò la voce alle stelle, e svellendosi i canuti capelli del capo, si gittò impetuosamente sopra il corpo del fuo figliuolo, ediffe: Mifero me figliuolo dell'anima mia, e tutto il miobene, perche hai meco fatto cosi, e con la tua sconfolata madre? Sei stato tanti anni in casa mia, e non ti hò conosciuto, ed ora ch'io ti conosco, è per mia maggior pena? Ci hai veduti piangere, ed essendo tu causa del nostro dolore, e potendocene liberare con manifestarti, non lo facesti? La madre fentendo quanto paísava, e le voci, e'l pianto del fuo marito, ruggendo a guifa

firacciandofile vesti attorno, ed empien- i rare vittorie, ed eroiche virtu, ed operando l'aria di dolorofi fospiti, e lamenti, ruppe per mezzo la gente, dicendo: Lafciatemi vedere quello, che per mio dolore partorii, che oggi è morta la mia speranza, con la quale fola mi fostentava, pensando divedere quello, che ora veggo con tanto affanno, edamaritudine mia. Vi accorfe ancora la fua sposa vestita di lutto, ed abbandonandoli fopra il corpo del fuo marito, diffe parole tali, e con tal fentimento, che qual ti voglia più duro cuore averebbe potuto intenerire, e spezzare,

Tutta la mia vita, diceva, hò passata in pianto, e come tortora, che ha perduto la fua compagnia, in gemiti, ed in folitudine; Orafono io vedova; ora non hò più che aspettare, nè chi deliderare, con la tua vita si è sornita la mia, e teco porti il

mio cuore.

Sifrapofero il Papa, el' Imperadore, accioche i padri, e la sposa di Alettio lasciasfero il fanto corpo, il quale tenevano stret. to, esacessero qualche pausa al loro pianto . Lo vollero portare alla Chiefa, ma era tanta la gente concorfa, che non lo poterono muovere dal luogo, dove egli stava. Fece l'Imperadore gittare quantità di monete d'oro, e d'argento, affinche occupato il popolo in raccoglierle, desse commodità di portare il corpo: Ma non vi su aleuno, che stimasse ne l'argento, ne l' oro. Tutti stavano attenti a mirare quel corpo si penitente, ch'era stato albergo dello Spirito Santo, e compagno di un' anima si pura, si forte, e si gloriofa, e tutti quelli, che lo miravano, ricevevano dal Signore fingolarissime grazie; i sordi udivano, i muti parlavano, i lebbrofi reftavano mondi, e liberi gl'indemonia-

Lo portarono finalmente al Tempio di San Pietro, dove stette sette di, senza, che i Padri, e la sposa sua nè di di, nè di notte se ne partissero mai. Fu poi sepolto nella Chicfa di San Bonifazio, dove per intercessione, e per li meriti suoi fece molti miracoli quel Signore che come dice il Real Profeta, è ammirabile ne fuoi Santi . E sebbene egli ètale in tutte le cose, in nessuna però maggiormente discopre il tesoro della sua infinita potenza, fapienza, e bontà, che in quello, che fà co'Santi, facendoli Santi, ed ardo per loro mezzo le meraviglie, che opera, per gloria sua, per onore de' medefimi Santi , e per utilità di quelli , che fanno con giovamento valerli de'loro

elempi. E quantunque siano innumerabili i Santi, ne quali, fi manifestano queste ricchezze di Dio; ne' miei occhi, però la vita di Sant' Aleffio è meravigliofa, ed il Signore deve particolarmente essete ammirato, e riverito in elsa per la caltità si intiera, esi pura, che nell'anima di Alessio insuse in maniera, che non fi accostasse pure alla fpofa fua, per l'ubbidienza si perfetta, che gli diede : per disprezzare tutt' i contenti, e tuttigli agi di cafa fua, e lasciare i padri, i parenti, e gli amici, ed andarfene pellegrino in pacii strani; per la povertà dello spirito, con cui dispensò a poveri tutto quello, cheaveva, ericco di doni celesti, vifse mendicando tanti anni , e finalmente per quella fortezza, tolleranza, ecostanza, di cui l'armò, accioche sconosciuto, vile, e perfeguitato da'medefimi fervitori di cafa fua, refistesse a tanti si duri, e si continui afsalti de' fuoi nimici, che con voce, e fembiante diamici lo combattevano, che trionfassedi sè, e del mondocon una vittoria sì forte, si nuova, e si gloriofa. Il medefimo Signore fia benedettose glorificato per fempre per quello, che sa co suoi Santi, e per essi, ed a noi doni grazia d'imitare le virtu di Alessio, ed essere per sua intercessione partecipi della fua gloria. Amen.

Mori Sant' Alessio alli 17. di Luglio, nel qual giorno la Chiefa celebra la fua festa. La fua vita fu scritta da Simeone Metafraste, dal qual fi è tratto quello, che qui abbiamo raccontato ed è registrata da Frà Lorenzo Surio nel fuo quinto tomo. Fà menzione di lei il Martirologio Romano, egl'altri Martirologii Greci, e Latini.

Alli 18. Luglio.

LA VITA DI SANTA Sinforosa, e de'suoi sette Figliuoli Martiri.

L Beato S. Getulio Zotico fil martirizato in Roma nel tempo dell'Imperadore ricchendoli, ed ornandoli di tante, e si Adriano in copagnia di Ceziano, di Amanglie una fanta Matrona, il cui nome ful Sinforofa, e di lei fette figliuoli aveva generato, che furono Crefcente, Giuliano, Nemefio, Primitivo, Giutlino, Statteo, ed Eugenio. Questi insieme con la loro fanta madre, fi ritirarono a Tivoli, dove è oggi una cifterna fecca, nella quale si dice, che stettero ascotti nel tempo di quella persecuzione . Ma finalmente Santa Sinforofa fu prefa con i fuoi figliuoli, e non potendo l'Imperadore ne con lufinghe, ne con minaccie perfuadere alla fanta Madre, che fagrificasse a gl'Idoli, la fece percuotere crudelissimamente nel volto, ed attaccatala per li capelli tenerla sospesa in aria : Onde la buona Madre esortava i figliuoli, ch'essendo esfi uomini , non fi lasciassero vincere da lei, ch'era donna, in patire tormenti per Gesul Crifto, che fi ricordaffero del padre loro, ed imitaffero il fuo valore, e che considerassero, ch'ella loro era Madre, emoriva ne gli occhi loro, e che teneffero per certo che i tormenti non erano tanto atroci, quanto parevano, e che il premio, che per esti li riceveva, era maggiore di quel che umano intelletto

poffa capire. Con queste, e con altre ragioni fece animo la fanta madre a' fuoi fanti figliuoli, della qual cosa prese tanto idegno il Tiranno, che così come ella era fospesa, la fece fieramente battere, e finalmente attaccatale una gran pietra al collo, la fè gittare in un fiume, dove refe il fuo fpirito a Dio. Il suo corpo su sepolto da Eugenio suo fratello, che in Tivoli era persona molto principale. Ordinò l'Imperadore, che i fette figliuoli fossero un' altro giorno legati a fette legni, ed uccisi in diverse maniere. Crescente morì trafitto la gola con una lancia, Giuliano paffato da banda a banda pe'lpetto, Nemelio pe'l cuore, Primitivo pe'l ventre, Giustino su smembrato, e diviso in quarti, Statteo ferito per tutto il suo corpo, e sbranato, ed Eugenio diviso per mezzo il petto in due parti . Furono i loro fanti corpi gittati in una cloaca. Si conserva nella via Tiburtina una nobile, ed antica memoria di Santa Sinforosa, le cui reliquie insieme con quelle de'fuoi fanti figliuoli furono co'l tem-90 portate a Roma, ed a'nostri giorni, la vidde,e stupito della sua eccessiva Bellez-

zio, e di Primitivo. Aveva avuto per mo- 1 effendo Pio IV. Sommo Pontefice, furono trovate nella Diaconia di Sant'Angelo in Pescaria con una piastra di Piombo, nella quale erano queste parole latine: Hic requiescunt corpora Sanctorum Martyrum Simphorofa , viri sui Zotici , & filiorum ejus a Sancto Stephano Papa translata. Qui ripofano i corpi de'Santi Martiri Sinforofa, e Zotico fuo marito e de'fuoi figliuoli, i quali trasferi Stefano Papa. La Chiefa celebra la loro festa a' 18. di Luglio, ed il loro martirio fu l'anno del Signore 138. il decimonono dell'Imperio di Adriano.

#### Alli 20. Luglio.

#### LAVITADIS. MARGHERITA Vergine, e Martire.

A gloriofa Vergine, e Martire San-La ta Margherita, la quale i. Greci, ed alcuni Autori Latini chiamano Marina, naeque nella Città di Antiochia di l'isidia, e su figliuola di un samoso Sacerdote de' Dei, nominato Edefio. Non ebbero i padri altra figliuola, che lei, la quale, effendole morta la madre, fiidata a nutrire ad una buona donna quindici miglia Iontano dalla Città, ivi fi allevò co'l latte della Fede Criftiana, ede' fanti costumi, e quanto più cresceva in erà, tanto più si avvanzava in virtu, in modestia, in onestà, in bellezza, risplendendo quella della fua puriffima anima fopra quella del corpo. Intenerivali grandemente, quando sentiva ragionare de gl esquisiti, e smoderati tormenti, co'quali i Santi Martiri erano lacerati, educcifi, e della costanza, e sortezza, con cui li pativano, volendo più tosto perdere mille volte la Vita, che la Fede del loro Signore, e sentivasi movere a grandissimo desiderio d'imitarli, e patire per Crifto, quello, ch'essi pativano. Il Padre, per effere Idolatra, e Sacerdote de falti Dei . odiava, e trattava male la Figliuola, vedendola tanto abbracciata con Gesti Cri. fto, e tanto contraria a i fuoi defideri. Avvenne, ch' effendo un giorno la Santa Vergine in Villa, e passando di là Olibrio Prefidente dell'Oriente, con gran compagnia,

January Pone

za, ed innamorato di lei, determinò di pi, t gliarla per Moglie; ma intendendo poi, ch'ella era Cristiana, nè potendola, nè con lufinghe, nè con minacce indurre alla fua volontà, cambiato l'amore in odio, volle pigliare vendetta di lei co' tormenti. La fece distendere in terra, e flagellare crudelisfimamente con tal violenza, che dal fuo la. cerato corpo ufcivano rividifangue, ed il popolo, che si trovava presente, per pura compassione lagrimava. Ma la Santa Donzella era si fiffa, ed afforta nell'Amore del fuo dolciffimo Spofo, che pareva non fentir le fue pene più, che fe ella non le patiffe. Ordinò il fiero Prefidente, che fosse squarciara con unghie di ferro, e confitta con chiodi, cd in fomma sì spietatamente soffe tormentata, ch'eglistesso, per non vederla, si copriva gli occhi. La condustero poscia in prigione, ove, facendo la Santa orazione, e pregando il Signore a darle fortezza, e perseveranza infino alla fine, si fenti fubito un improvviso terremoto, ed il demonio, prendendo forma di un terribile, e spaventoso Dragone, le apparve, e con fischi, e con un'intollerabile odore le si accostò, come se divorar la volesse. Ma la Santa con gran sicurezza, facendosi il fegno della Croce, lo fece in quel medefimo luogo crepare, ed incontanente in quel. la oscurissima carcererisplendette una chia. ra, e divina luce, e fi fenti una voce, che diffe: Margherita ferva di Dio, rallegrati, perche hai vinto i nimici tuoi, e lasci il Tiranno confuso, e spaventato il demonio. Non perdere la tua costanza in quello, che ti rimane a patire, e presto forniranno i

tuoitormenti, e comincierà la tua gloria. Restò la Santa Donzella molto confolata, per questa voce, e per vedessi subito sana delle sue piaghe, e ringrazionne umil-

mente Dio. "
Il giorno (eguente, fe la fece il Giudice 
compatire dinanzi, e vedendola fenza ilcun danno, come finienze avefie patito, 
cun danno, come finienze avefie patito, 
con accefe facelle il petto, edi financon accefe facelle il petto, edi financon accepta delle con accefe facelle il petto, edi financon accepta delle con accepta delle con accepta
con accepta delle petto petto giorne il
tutto patientemente, e con all'egrezza Ordino pol, che folis porrata una gran fina
dino pol, che folis porrata una gran fina
tro, accioche fi allegaffo, finante giarria
tro, accioche fi allegaffo, finante giarria
dell'accus, a ficini un nuovo gran Erraentire dell'accus, ficini un nuovo gran Erra-

moto, e calòuna luce dal Cielo di molto fiplendore, in mezzo di cui era una Colom. ba, che fi posò fopra il capo della Santa, e fubitamente fi feiolfero i lacci, co quali e la era ligata, e fenza offica veruna ufici fuo. ri dell'acqua, f parendo la Colomba infiemecon la chiarezza.

Per questo miracolo molti de' circostanti si conventirono; contra i quali esercitò il Presidente la crudeltà con farli ammazzare, e l'iffesto volle, che di S. Margherita sossecipato, sentenziando, che le sosse

mozza la testa.

A quella Orazione tremò di nuoro la terra s, molis, ch'erano prefenti, cad-dero sbigottiti , fra i quali fili ancora l'ifiello Carnefice. Apparre poi il Signore circondato di Angeli alla Santa Veregine, e gli dilità di avera fatoltata la fine domandato galavera, onde clia flectic di paute, e fipaventato più cleas piata, e riceverte di mano del fiuo amordifismo, e celefte Spofo, la Corona doppia della Virginità, e del Marti-

rio inficme.

La Chiefa celebra la fua Fefta alli
venti di Luglio, e fil martirizzata intorno a gli anni del Signore trecento,
imperando Diocleziano - Scriffe la fua
vita Simeone Metafraffe, e fanno mezione di lei il Martirologio Romano,
di Beda s. i Greci nel loro Menologio.

Alli 21. Luglio.

LA VITA DI S. PRASSEDE Vergine.

CAnta Praffede Vergine, fü Romana, Figliuola di Pudente Nobiliffimo Senatore, e Sorella di Novato, di Timoteo, e di Pudenziana, che furono tutti Santi, e come tali fono dalla Chiefa Santa celebrati. Lavita di S. Praffede era occuparfi in orazioni, vigilie, digiuni, e penitenze, ed in spendere la roba, che aveva, la qual'era molta, in fovvenimento de poveri, e particolarmente in fervire, e confolar tutti quelli, che pativano per la Fede di Cristo Nostro Signore, ch'erano molti, e provvedendo a bifogni loro, vifitandoli nelle prigioni, medicandoli delle piaglie, e feriteloro, efortandoli a patir volonticri, raccogliendo il loro fangue, fotterrando iloro corpi, e raccommandandofi caldamen. tealleforo orazioni, rallegrandofi delle lo. ro vittorie, e detiderando imitarli, e morire per Critto, per effere partecipe delle corone di quelli. Alloggiava in Cafa i Santi, gli tratteneva, egli accarezzava, equivi, come in porto ficuro fi ragunavano a fare orazione, ad udir Messa, ed a ricevere il Corpo del Signore.

Ma continuando la perfecuzione di Marco Aurelio, e spargendosi moltissimo Sangue de' Cristiani, inteneritafi la Santa Vergine, pregò il Signore, che così piacendo. gli, ed essendo espediente, la liberasse dal. le miferie della vita prefente, e la conducefse a godere della sua Beata presenza, dove fi asciugarebbono le lagrime, le quali continuamente versava, vedendo con morti così atroci morire tanti servi suoi. Ascoltò il Signore la fua pietofa orazione, e tirolla a sè alli 21. di Luglio l'anno 164. imperando Marco Aurelio, e Lucio Vero. Il fuo corpo fu fepellito nel fepolero de'fuoi Padri. e Fratelli, da un Sacerdote, chiamato Paftore, che scrisse la vita di lei, di cui tutti i Martirologi fanno menzione.

Alli 22. Luglio.

LA VITA DI SANTA MARIA Maddalena.

A Beata Maria Maddalena, specchio di Penitenza, onoratrice de' piedi di Critto, e Discepola a i piedi di Cristo, Apostola degl'Apostoli del Signore, su Sorella di Lazero, e di Marta, ch'erano nobili, ricchi, e potenti. Suo Padre, dice Sant' Antonino Arcivefcovo di Fiorenza, che fi chiamò Siro, e la Madre Eucaria; dopo la morte de'quali, il fratello, e le due forelle, fecero divisione delle facoltà, che loro avevano lasciate; delle qualitoccarono a Lazero molte Possessioni, e groffi poderi ; A Marta la Terra di Bettania, vicina a Gerufalemine; Ed a Maria il Castello di Maddalo, nella Provincia di Galilea, dal quale prefe il nome di Maddalena. Ma lasciando da partequello, cheSant' Antonino, ed altri Santi ne dicono, noi caveremo la vita della Maddalena, principalmente dal Sagro Vangelo. Perche gli stessi Storici, che illuminati dallo Spirito Santo scrissero la vita di Gesti Cristo, scrisfero ancora i fatti più notabili della Maddalena.

Fra i qualiSan Luca Evangelista dipingendocile lagrime, e le penitenze fue, dice, che prima, ch' ella fi convertiffe, ed andasse a i piedi del Signore, era Donna pubblicamente mala, e Peccatrice. Sia ciò, o perche realmente tale fosse, come affermano alcuni Santi, e gravi Autori, fondandofi nelle parole del Testo Vangelico, o pure, perche, febbene ella non era tale, la fua vita nondimeno fiì tanto licenziofa, e libera, e si poco rifervata nella pratica, enella converfazione, che fu per questo chiamata con questo nome di Peccatrice, ediquesto parere sono altri, che dicono , ch'effendo la Maddalena nobile , ricca, giovane, bella, emanierofa, adoperando male la libertà, che aveva, per elfere morti i fuoi Padri, cominciò a darfi a cofe di paffatempo, e trattenimenti, e pratiche di giovani vani, elascivi da principio folamente per spasso, e dopo per diletto, e per piacere fenfuale. Percioche i vizi non entrano di colpo nell'Anima, ma a poco a poco, e senza sentirsi infino a tanto, che se ne fanno padroni: e che crebbetanto il male della Maddalena, che aveva scandalezato tutta la Città, nella quale viveva si fattamente, che era chiamata la peccatrice. E continuando tanto nella fua mala vita, dava fegno della fua perdizione: non perche ella fosse una delle ree semmine pub-bliche; ma perche essendo donna principale, era laccio di fatanasso, al quale per la sua conversazione molti restavano presi, e perduti. Che molte volte fimili persone fono più dannose nella Repubblica, che quelle, le quali strette dalla povertà, e dalla necessità vendono la loro onestà a chiunque la vuole, e per sostentare la vita del corpo, perdono le anime, ed i medefimi corpi.

Dicono San Luca, e San Marco, che il Signore scacciò dalla Maddalena sette demoni, ma non dicono il tempo, nel quale gli scacciò: Ed alcuni Santi intendono per i sette demonjogni sorte di peccati, e di vi. zi, da' quali ful liberata dal Salvatore, ed in. tieme da que' duri, e crudeli demonj, che

gli tormentavano l'anima.

La prima cofa, che per liberatla fece il Signore, fu prevenirla, ed illuminarla per fua infinita mifericotdia con un raggio della fua luce, accioche vedendo per effo la bruttezza, el'abbominazione dell'anima fua, e quanto ella fosse lontana dalla diritta strada, ed immersa nel fango delle sue immondezze, desiderasse di uscirne suori, ed entrare nella vera strada della virtil, elavare con le fue lagrime le macchie de' fuoi peccari, e come îmarrita pecora ritornare all'ovile del fuo dolce Paftore.

Questo raggio di luce sil si potente, e penetro nel cuore di questa peccatrice in tal modo, che disfacendo quelle tenebre folte, ed orribili, che per ogni parte la circondavano, gli apri gli occhi, si che vedesse le fue bruttezze in quell'abiffo profondo di vizi, nel quale ella era fommerfa, con un'odio, e con una confusione tanto ecceffiva, ch'effa fteffa non fi poteva fopportare: sebbene con una speranza cetta di trovare rimedio nel Salvatore, e medicina per le sue piaghe, e sicura, ricorrendo a lui di dover effere rifuscitata da morte a

Ferita dunque con una acuta faetta; e e faettata dalla mano di quel Signore, ch'era venuto al Mondo a cercare, e curare i pec-

do un Farifeo chiamato Simone invitato a mangiar secoil Signore, ed egli avendo accettato l'invito, per avere occasione di guadagnarlo, edammaestrarlo, e di dare a lui, ed a' convitati dottrina, e cibo divino, e con l'esempio diquesta peccatrice svegliarli, emuoverli a penitenza, e mostrare, che egli era vero Dio, e poteva perdonare i peccati: questa donna peccatrice riseppe ciò, esenza aspettare ne luogo, nè tempo, perche l'amore, e'l dolore la tiravano fuori di se, ptefe un vafo di unguento preziofo in mano, ed entrò in casa del Farisco. E non avendo per la gran vergogna, e confusione de' suoi peccati ar. dimento di comparire dinanzia gli ocehi di Cristo, ligirò dietro le spalle, e le si prostrò a i piedi. Quivi cominciò a versar lagrime, ed in tanta copia, che furono baftanti a lavare i piedi del Salvatore, i quali poi asciugò, e forbi co' capelli della sua testa, e non contenta di ciò, gli cominciò abaciare, ead ungerli con quel preziofo unguento, che seco aveva portato. Di maniera, che di tutte le cose, le quali le erano state istromenti di peccato, si servi come di rimedicontra il peccato. De gliocchi altieri, distimulati, e fallaci, co' quali prima captivava l'anime altrui, fece fonti per lavare le macchie della sua propria, de capelli fece velo per nettarle, della bocca fece pace per ricever la pace di Cristo, e dell' unguento, che prima ferviva per moltiplicare peccati, fece medicina per curarli, e er ungere Crifto, e liberarfi dal ferore del. la fua mala vita.

Feri il Cacciatore divino la cerva lasciva, ederrante, edella ferita, e sitibonda corfe alla fonte dell'acqua viva, ed a cercare la medefima mano , che ferita l' aveva: perche ella fola poteva rinfrescarla, e fanarla.

Ella andò, ed il Signore la raccolfe, perche egli stesso la conduceva, e l'aveva ferita affinche andaffe.

E nell'istesso tempo, che el'a piangea, lavava, afciugava, baciava, ed ungeva i piedi del Signore, egli medefimo operava interiormente nella fua anima quello, che effa efferiormente faceva. Perche egli offeriva a quella peccatrice il fuo fangue per lavare gli affetti, che erano si immondi, e fi traviati, egli l' catori, andò a lui nel modo, che l' Evan- adornava con l'ornamento della virtu, gelista San Lucaracconta, ed è, che aven- egli le dava il bacio di pace, e la un-

Onde fi vede la benignità inestimabile del nostro Dio, che in tal guisa previene il peccatore, e la forza, e l'efficacia della fua grazia, che muta i cuori in una manicra tanto straordinaria, quanto è quella, con la quale mutò il cuore di questa pecca. trice, alla quale non lasciò considerare, che per piangere i fuoi peccati, efarne penitenza a i piedi del Signore, non era opportuno il tempo del mezzo giorno, nè commodo il luogo del convito, nè a proposito la moltitudine degli invitati, ed il fasto, el'alterezza de' Farisei: e che potea, fe avesse voluto aspettare un' ora di più per fimile negozio, e cercare fola, e fenza testimoni Cristo. Ma la veemenza del dolore, el'orrore di sè stessa occuparono in tal guifa il fuointelletto, che non poteva aver Pocchio ad altro, che alla grandezza del

fuo pericolo. Ed è da por mente, come fu gravemente avvertito da San Crisostomo, che la Maddalena fula prima, che andaffe al Signore per cercare il rimedio de'fuoi peccati, e la falute eterna della fua anima; il che non

leggiamo di altri.

Perche non andò come la Cananea, accioche le liberasse la sua figlia dal demonio, che corporalmente la tormentava; Nè come il Centurione, accioche gli guarisse il fervo fuo Paralitico: nè come il Regolo. accioche prolungasse la vita al figliuolo; nè come il Principe della Sinagoga Tairo, accioche risuscitasse la sua figliuola già morta; nècomealtri, cheda tutteleparti andavano a lui per effere curati, e fanati. Non andò per interessi, ebeni temporali, ma per piangere i fuoi peccati per rimedio della fua anima; per ottenere perdono da quel Signore, il quale ella aveva tanto offeso, dando co'fingulti, co'fospiri, e con le lagrime, fegno di quel gran dolore, che fentiva nel cuore, e di sperare, che quel Signore, il quale era Gesu, e Salvatore dei peccatori, le perdonerebbe, e la riceverebbe nella grazia, e nell'amicizia fua. E con quelta confessione espressa con opere, e non con parole onorò grandemente Cristoalla presenza de' Farisci che erano nimici fuoi .

I quali come superbi, ed ipocriti cominciarono a sdegnarsi di quella donna, la qua-

geva con l'unguento prezioso della sua ja fare poca stima di Cristo, ed agiudicare, che egli non fosse Profeta, poiche da lei si lasciava to ccare: non intendendo, che, per. che egli era vero, e Santo Profeta, e Maeftro, ed illuminatore ditutti i Profeti, per questo si lasciava toccare da lei per farla Santa di peccatrice, gloriofa di donna infame e di schiava del demonio sua diletta figliuola s come veramente fece rispondendo per lei al Farisco, che l'aveva invitato, e riprendendolo, perche avendo ricevuto maggiori doni da Dio, gli si tosse mostrato men grato: e dando alla Maddalena un pienissimo giubileo, e remissione di tutti i peccati fuoi, e rimandandola a cafa con allegrezza, e con pace nel modo, che appresto l'Evangelista San Luca si legge. E questa è la prima cosa, che nel Vangelo di quetta peccatrice leggiamo; accioche con l'esempio di pianto, e di penitenza si amara regoliamo la nostra noi , e da quello, che essa fece per lavare i peccati suoi, sappiamo quello, che far ne' nostri dobbiamo.

Obbligatissima restò la Maddalena al Si-gnore per averle perdonati i peccati, e dato pace, e quierealla fua anima fconfolata, edafilitta: e permostrarsi grata di quetta così gran mifericordia, e favore, determi. nò d'impiegare da indi innanzi tutto il fuo capitale, la fua persona, e la roba in servizio di lui, e non discostarsi punto, per quanto possibile le sosse, da gliocchi di quel Signore, che tanto benignamente l' aveva mirata, e le aveva dato vita con la

fua vifta. Per questo, quando il Salvatore andava predicando di terra in terra, e di Città in Città, ella con altre Sante donne lo feguitava, e con le fue limofine lo fostentava, dando da mangiare a lui, ed a i fuoi difecpoli se dimenticata delle commodità , e degli agi, che aveva in cafa, faceva viacgio con fatica, e stanchezza, riputandoli felice, e beata per potere in alcuna parto fervire al Signore, ed a quei poveri pefcatori, che lo feguitavano. Perche febbene parevano vili, ederano disprezzati da gli uomini, ne i fuoi occhi però erano gloriofi , e feliciffimi , per effere discepoli del suo dolce Maestro, e per stare si vicini alla Foute di vita, alla quale ella fempre defiderava dibere.

Questa medesima sete di sempre udire il Signore, e quelcordiale, edaffettuolo ale conoscevano per pubblica peccatrice, ed more, che gli portava, su parimente cagio-

ne, che infieme con Marta fua forella, lo 1 ricevesse in casa in Betania; e che stando la forella occupata, e follecita in apparecchiar le vivande, ed accarezzare il Signore, ella se ne stesse sedendo a i suoi piedi, godendo delle sue parole, e pascendo l'anima fua con quel fostegno di vita, che le

dava il Signore. Percheella eratanto piagata, ed accesa dell'amore di lui, tanto assorta in lui, e tanto scordata disè, edi tutte le cose del Mondo: che non fi poteva separare da quei piedis i quali aveva bagnati con le fue lagrime. Ed essendo Marta tutta occupata in apparecchiare le cose necessarie, e vedendo, che Maria, che sene stava in ozio, e non se ne pigliava cura veruna, si lamentò col Signore di essere lasciata sola nel travaglio, e nella fatica del provvedere, mentre che ella si tratteneva in udire le sue parole. Ma il Signore, il quale dalle mormorazioni del Fariseo aveva discsogià Maddalena, la difese ancora dalle querele della sorella, alla quale rispose: Marta, Marta, molto follecita fei, e distratta in diverse cose, essendo, come è, che una sola ne è necessaria. La tua sorella Maria hà eletto la parte migliore, la quale durerà sempre, e non le farà tolta già mai come se detto avelse; la tua occupazione è buona; ma quella di Maria è migliore. Tù fei impedita da molte cofe; la tua forella da una fola di cui hà fatto elezione, e che la tien raccolta, ed in sè. Tiì vuoi accarezzare il mio corpo, ed ella l'anima fua. Quello, che faitu, finirà, ma quello, in che si và occupando Maria, non averà mai fine. Quello, cheessafa, è quello, che fi deve fare: il necessario, ed il più fruttuoso; ed ogni altra cofa fi deve posporre, ed indirizzare, Contanto restò assicurata Maria, ed ammaestrata Marta, e noi istrutti della differenza, chevièfrà la vita attiva, ela contemplativa: traquella, che serve al Signorene suoi membri, equella, che gode di Dio per se; e che tutte le cose deve posporre l'uomo al profitto, ed alla falute dell'anima; e che non si deve tenere pergente inutile, edoziosa quella, che si occupa il giorno, ela notte in lodare, ed in contem-

plare Dio, come fanno molti Santi Reli-

giosi, e molte divote persone, e come

Maddalena faceva; la quale amaya il Signo-

re con unaffetto si ardente, che più vive-

faceva il suo corpo con l'anima, che glidava vita. Ed il Signore, il quale è autore dell' amor nostro, e ci previene sempre col fuo, si come le infondeva quell'amore, con cui ella lo amava, così amava lei con un'altro amore infinitamente più grande, e più perfetto, non solamente come Creatorela fua creatura, ma ancora come sposo dolcissimo la sua sposa diletta, e per amoreda

lei amava Lazero (uo fratello . Questo essendo caduto infermo, Maria, e Marta gli mandarono un Messo, che gla dicesse: Signore, quello, che voi amate, è infermo; percioche sapevano, che per Crifto Redentor nostro queste sole parole baltavano, senza essere necessario l'aggiungere, che venisse; che lo guarisse, che dal luogo, dove egli era, commandasse all'in. fermità, che lasciasse Lazero, e che si partifse, ed erano molto ficure, che Crifto teneramente le amaya, e che per rispetto loro amava il fratello; che bastava loro, ch' egli sapesse il bisogno per provvedefvi, ficcome fece. Perche lasciati passare due giorni doppo di avere ricevuto l'avviso di Maria, e di Marta, andò in Betania; e Marta intefa la fua venuta gli ufci incontro a riceverlo, e Maria avvilata fegretamente dalla forella, e chiamata dal Signore, fubito fi levò di dove era lasciando molti, che da Gerusalemme erano venuti a visitarla ed a consolarla della morte del suo fratello: e vedendo il Signore dinanzia quelli, che lo feguitavano, gli figittò a i piedi, e versò moltelagrime di amore, e di dolore, per le quali s'inteneri talmente il Signore, che vedendola piagnere, egli lo ajutò, e pianse insieme con essa, ed i circostanti compresero dalle lagrime del Salvatore l'amor grande, che portava a quelle due Sante Sorelle, per rispetto di cui risuscitò Lazero, che già quattro giorni era morto, e puzzava nella sepoltura. Quali maggiori fegni dell'amore, che portava a Maria Maddalena, puotè dare il Signore, che compassionarla tanto, e versar lagrime per vederla piangere, e risuscitare ad i-stanza sua Lazero quatriduano? Quanto gran grazia, e quanto eccellente privilegio è quello di questa Santa peccatrice, poiche non solamente ella pianse a i piedi di Cristo, ma l'istesso Cristo pianse per lei? O lagrime preziosissime del Signorel che furono fufficienti a bagnare, e va il fuo spirito con quell'amore, che non consolare l'anima della Maddalena, ed a dar vita a' morti : ed a far istupire, ed edi- ; sempre l'averebbono presente, e che quelficaretutta la Chiefa. Per questo si grande, c si illustre miracolo, che sece il Signore alla prefenza di tanta gente, rifufcitando Lazero, molti credettero in lui, ed accioche più si certificasse della verità del miracolo, evedeffero, che Lazero era rifufcitato da morte a vita, in un convito, che glifu fatto in Bettania, Lazero fu uno di quelli, chesedevano a tavola, emangiava conglialtri. Segui questo sei giorni innan-zi alla Pasqua, nella quale il Signore aveva a morire, e mentre, che egli cenava, e Marta ferviva alla tavola, Maria prefe una libra di unguento preziofo, fatto delle fpi. ghe di una erba molto odorifera chiamata Nardo, che era il più fino: e con grandiffima tenerezza, e divozione cominciò ad ungere i piedi del Salvatore, ed a nettarli co fuoi capelli, e spezzando il vaso, accioche gocciola non ve ne rimanesse, versó tutto quel foavissimo l'quore sopra il Santo capo di lui, parendole, che poco fosse tutto quello, che per il suo dolce Maeftro faceva, eche qualunque cofa più ricca, e di maggior pregio fi dovesse impiegare in fervizio del Signore del tutto.

Subito, che si senti la fragranza di quell' unguento odorifero, che aveva sparso la Maddalena, Giuda, il quale fedeva con gli altri Apottoli a tavola, cominciò a mormorare di quello, che fatto aveva questa Santa donna, & a dire, che era stato uno scialacquo inutile, e che meglio sareb. be stato vendere l'unguento, e darne a' poveri il prezzo. Il che, come offerva l'Evangelista San Giovanni, non disse Giuda per la cura, che si prendesse de' poveri: ma per coprire con quel mantello di compaf-tione, e d'ipocrifia la fua avarizia, con la qualerubava parte delle limofine, che gli venivano date per i poveri, perche egli teneva la borfa commune, e di quanto entrava , e fi fpendeva , di tutto teneva conto.

Ma il Signoregli si oppose, e come prima aveva difefa Maria dal Farifeo, che come peccatrice la disprezzava, edalla sua forella Marta, che la tacciava come oziofa, e poco caritativa, cosi ora non folamente la scusò della falsa compassione, e vera avarizia di Giuda; ma la lodòdicendo, che la lasciassero, perche aveva fatto un' opera buona, e che fempre averebbono i poveri, a' quali farbene, ma che lui non lignominia della Croce, ne l'ofcurità della

lo, che aveva fatto la Maddalena era ftato come dargli un'unzione per la morte, anticipando il tempo del fuo sepolero, che era vicino «perche allora non potrebbe farlo: eche in tutto il Mondo, dove quel fatto, ed ittoria Evangelica ti predicasse, sarebbe lodata la pietà della Maddalena, e quell'amorofo, & ardente affetto di carità, con cui si era mossa a far quello, che fatto aveva.

E questa così infiammata carità fil cagione, che il Signore approvasse tanto quell' opera, e che la difendesse da quelli, che nemormoravano, e la premiasse con onore, e gloria perpetua di Maddalena per tutto il Mondo. Perche per altro, chi aveva offerto i fuoi piedi a' chiodi, ed il fuo capo alla corona di spine, poca stima faceva di quel riftoro per il fuo capo, e per i fuoi piedi . Questa medesima carità conduste queita fanta donna al monte Calvario, e l'affiffe al piè della Croce del Salvatore, accioche ivi lo mirasse nudo, tormentato, disonorato, e confummato fra due ladroni, e spargesse più lagrime di compassione, vedendo pattre il suo Dio per li suoi peccati, che ella non aveva prima sparso per i medefimi fuoi peccati, perche quando bagnò con esse i piedi del Salvatore, non sapeva ancora, quanto doveano costare a lui quei peccati, che effa piangeva, e che per lavarli, egli doveva spargere più sangue, che ella non aveva sparse lagrime. Dapoi che fu deposto di Croce essa abbracciò quel corpotrasfigurato; e baciando con incredibile dolore le piaghe de i piedi, delle mani, e del capo: e mirando quegli occhi divini ofeurati, la faccia pallida, e brutta: la bocca amareggiata di fiele, ed il petto aperto, ed infanguinato, trapaffata come da un' acuto coltello di dolore, fvenia, ed a guifa di morta cadeva. Ma riprendendo le forze, che il dolore le toglieva, e le dava l'amore, ritornava in vita, e moriva, perche non moriva, ed entrava in quel fanto pettofquarciato, e nel cuor del Signore per morire ivi con lui: perche il vivere fenza di luiera morte per lei.

Conquesto medesimo amore, effendo già sepolto comperò gran quantità di specie aromatiche, per ungerlo nel fepolero, e far quello, che non aveva potuto fare pri, ma che si sepellisse. E non su bastante l'

notte.

notte, nè la diftanza del fepolero, nè le guardie de i foldati, nè la rabbia de i Principi de Sacerdoti, nè tutti i pericoli, che le fi pararon davanti a fpaventarla, e divertirla dal fuo fanto proponimento.

Andò al sepolero con altre sante, e divote Donne, e non trovando il Signore, che cercava, fubito con gran fretta fu a darne nuova a' discepoli. E sebbene Pietro, eGiovanni, come più diletti, e ferventi, fe ne andarono correndo al fepolero, e vi entrarono dentro; nondimeno non trovando il Corpo del Signore, fenza indugio fe netornarono per paura a Casa, e tuttele altre Donne partirono: folo ella non fi partida quel luogo, dov'ella pensava, che il fuo teforo folse, e tutto il bene del fuo cuore. Entravadentro il sepolero, e neusciva: tornavaadentrarvi, ed uscirne, eper molto, che ciò facesse, non li saziava per questo. Le parlarono due Angeli, le domandarono, che cofa cercaíse, e perche piangelse; nondimeno ella non reftò foddisfatta, e contenta, nè della vista, nè delle parole degli Angeli, perche cercava, e non trovava il Signore degli Angeli, che folo poteva confolarla, infino a tanto, che con questa perseveranza, meritò di essere la prima, a cui Cristo, secondo la Storia Evangelica, giàrifuscitato, e glorioso apparise, sebbene in figura, ed abito di Ortolano, ed ella riputandolo tale, e non conofcendo il Salvatore, gli difse: Signore, fe voi lo avete preso, ditemi in qual luogo lo avete posto, che io lo prenderò.

Non ispecificò chi fosse quello, che essa cercava, perche flando tanto assorta in Cristo, quanto ella stava, pensò che tutti gli altri avessero il cuore là, dove essa l'aveva. Ne meno considerò la sua condizione, e debolezza femminile, e che non averebbe avuto forze da portare il Corpo del Salvatore, perche l'amore è cieco, ed ardito, e supplisce col vigore dell'animo, dove mancano le forzedel corpo, ne fi fpaventa per le difficoltà, flimando ogni cofa facile, per confeguire quello, che grandemente amase defidera. Ma il Signores ch'è pio, le si scoperse, e la chiamo per nome, e la confolò, ed accarezzò con ineffabile allegrezza, e dolcezza, e la fece Apottola de' fuoi Apostoli, che per paura fi erano ritirati, ordinandole, che portaife loro la nuova della fua Rifurrezione gloriofa, e della fua Afcentione al Ciclo.

Questo è quanto nel sagrosanto Vangelo della Maddalena troviamo scritto. E sebbene il Vangelo non lo dice, par nondimeno, che non si debba dubitare, che la Maddalena fi trovafse all'Afcentione del Salvatore al Ciclo, ed alla venuta dello Spirito Santo fopra gli Apostoli, quando delle sue grazie, e de suoi doni divini gli riempi: e che nel tempo, che poi fi trattenne in Gerusalemme, si occupasse in accompagnare, efervire alla Santissima Vergine Ma. ria Nostra Signora, come Madre del suo dolciffimo Signore, e Maestro, ed in visicare, e bagnare con pietofe lagrime quei luoghi, che il medelimo Signore aveva cal. pestati, e santificati con la sua Santissima

Vita , e preziofifima Morte.

Ma ciemdol dopo la morte di San Stefano Protomatrire, levata in Gerufalemme ung aran Pefectazione contro la Chiefased del Singner, per fun particolar providenza, e diffonizione, uticiri da quella Cittat, and control del singner, per fun particolar providenza, e diffonizione, uticiri da quella Cittat, control del control del singner, per funda deterina di Criflo, fina gliattiri de control del c

morte. Onde per farne vendetta presero i tre fratelli Maddalena, Lazero, Marta, e Marcella fua ferva, la quale vien detto, che stata sia quella Beata Donna, che mentre predicava il Signore alle turbe, alzò la voce, ed esclamò: Beato il ventre, che ti hà portato, e le mammelle, che tu fucchia-ftis e mossili in una Nave senza remi, senza timone, e senza vele, li spinsero in alto mare, lasciandolialla discrezione de' venti, perche perissero. Con essi pure caricarono Mallimino uno de fettanta Difcepoli di Gesti Crifto; Celidorlio, che fii quel Cicconato, a cui col fango postogli sopra de gli occhi restitui lo stesso Cristo la vilta: e per parere di molti, il nobile De-curione Giolesso d'Arimatea, che avea deposto Gesu dalla Croce, e nel monumento fuo ítefso lo avez fepolto, con molti altri Cristiani tutti condannati a perire in quella nave sdruscita, e disarmata. Ma

perche non vi è configlio contra Dio, la Nave prefe porto in Francia a falvamento nella Città di Martilia, e Maddalena con tutta quella beata compagnia fmontata in terra, con l'esempio ammirabile della sua vita, e con le parole celefti, e co' miracoli, che per lei operava il Signore tutta quel, la Provincia converti alla Fede di Crifto, e S. Lazero fu eletto Vescovo di Marsilia, e San Maffimino della Città di Aix; e Marta si ritirò in un Monistero con un gran nume. ro di donzelle, e Giofeffo d'Arimatia, comescrivono alcuni, passò in Inghilterra, e fuil primo che in quel Regno annunciasse il Signore. E la Maddalena dopo di avere per sè stessa predicato, e convertito molte anime, fi ritirò in un diferto a pianger di nuovo i fuoi peccati, come fe mai non gli avesse pianti, ed occuparsi di giorno, e di notte nella contemplazione del Signore, e godere de' fuoi foavissimi gusti.

Trent'anni visse im quella solitudine, mangiando crbe, e radici di arbori, ed essendosi consummate le vesti sue, Iddio la

vesti de' fuoi propri capelli.

Menava una vita più da Angelo, che da donna, e gli Angeli ogni di fette volte la follevavano da terra ad udire i

canti celesti.

In capo poi di trenta anni, essa stessi a pregò un Sacredote, che andasse a S.Massimino da sua parte, e gli facesse sapere, che la seguente Domenica all'ora di Matutino do. vessi colo nella Chiefa trovarsi. Ubbidi il Santo Vescovo, e trovò la Maddalena, che faceva oraziono clevata in aria, e con le ma.

ni innalzate al Cielo.

Quivi ricevè il Santifilmo Sagramento con metaviglio divozione, e con molte lagrime, ed india poco diede il fuo fiprito quell'apromissimo Spofo, e Maetito, il quale per i fuoi peccati aveva veduto in Conceraccomandare il fuo alletemo Padre. Conduffero gli Angelin Cielo India di Conceracio di Con

Fra Silveftro di Prierio dell'Ordine di San Domenico, e Maetito del Sacro Palazzo, in un fuo fermone ferire di avere l'anon Agryvitinco per fua divozione la frejonea, la fragricia de la fragracia de la fragracia de la fue de la fragracia de fra Santerellequie, e die e di aver veduro la fetta fiu, la qualecta granda, e folamente, e di avero de maina.

avera un poco di carne negriccia, e feconi inquella parte della fronte, che fii tocci dal Salvatore, quando dopo la rifurrezione le apparve, nella qual carne rimafero imprefii i fegni delle due dita, con cui il Signore la tocco.

Solici dipili, che glifirmono moftrati in una ampolha diverto alcunide oppelli, co-qualia ciugà i piedi del abtratore, edi un altra, terra nefeciata con finguegi ciucine francro, eroffo, la qual terra raccoffe la Madadena il Venerdi Santo a piè della Croce, echetutti affermavano, che ogni anno quel medefino giorno del Venerdi Santo fornita di leggere la Paffione, quella nancaria, ch'era dentro l'ampolla, bolliva non altrimente, che fefofic fangue. Simofra nacroa il fuo braccio, ed i unu' arca diargento il copto di quegle Santa, che è un un Convento de Padri di S. Domenico

ivifabbricato, come poi i dirà. Moto grandi, ed ammirabili fono imiracoli, che i ddio hà operati per intercefione di quella giorio Santa, e beza peccartree, i quali nella fun floria potranno vederii. Un folo mi piace di raccontare, che filegac apprello il opradeteo ri a Silvettonare, che piace por la compara di consultato di quello none, che fil fratello di San Luigi Red i Francia, e quel-la collega di consultato primo di quello nono, che fil fratello di San Luigi Red i Francia, e quel-la Sicilia, a fuprelo in una battaglia navale, a di gill'Aragono, Corrio Consultato primo con consultato primo con consultato di contito di consultato di consultato di consultato di consultato di c

te di Provenza.

Questo Carlo essendo in Barcellona tenuto instretta prigione, con pericolo di perdere la vita, ricordandoli, che la Maddalena aveva predicato ne i fuoi paefi della Provenza, e convertite tante anime a Dio, le si raccommandò affettuosissimamente, pregandola aliberarlo da quell' affanno, e travaglio, nel quale fi trovava, e per impetrar quelto più facilmente, digiunò, si confessò, e versò molte lagrime, La stessa notte della vigilia della sua festa la Maddalena gli apparve in figura di una belliffima donna, e con una voce chiara, e fonora chiamandolo per nome gli diffe, che le fue orazioni erano flate efaudite, ed in prova di ciò gli commandò, che la feguitaffe, e dopo gli manifestò, ch'ella era la Maddalena, la quale egli aveva pregato a

qual luogo foffero, erifpondendo, ch'egli credeva di effere tuttavia dentro le mura di Barcellona, la Santa gli diffe: Tù fei errato, già ti ritrovi nel tuo paese, ed una fola lega fontano da Narbona, dove entrò

fu Inascere del giorno. E per avvilo della medefima Santa, ed in ricompenfa di benefizio fegnalato riccvuto da lei, il Conte fece edificare un Monistero sontuoso, e di molta entrata, nel luogo, dov'erano le fue fante Reliquie, e lo diede a'Padri Predicatori di S. Domenico Ed in altri luoghi fece ancora altri Conven-

ti dell' iftess' Ordine, di cui egli era molto divoto, ed appresso Narbona sece piantare una Croce in quel medefimo luogo, dove la Maddalena lo lasciò, che si chiamò poi la Croce della Lega. Tutto questo è del sopraddetto P. M. F. Silvestro Prierio, uomo religioso, dotto, e di molta autorità. La Fetta della Maddalena è dalla Chiefa celebrata alli 22. di Luglio, che fuil giorno,

nel quale ella mori.

Due cose si devono avvertire nella vita di questa Santa. La prima che fra i Dottori è stato gran dubbio, se la Maddalena, del-la quale parlano li Vangelisti, sosse una fola, ovvero piùl. Perche non vi fono mancati grandi Scrittori, che hanno detto efferestate due, una la Peccatrice, di cui par. la San Luca, l'altra la forella di Marta, e di Lazero. Ed altri fanno tre Maddalene. Ma quelta quistione pare, che sia ormai in gran parte ceffata; e che il più probabile, ed il più ficuro, fia il dire, che foffe una fola, ch'è quella, ch'io scrivo nella Storia presente, si per effere l'opinione commune de Santi antichi, e degli Scrittori Moderni; si ancora per effere più ricevuta dall'ufo della Santa Chiefa Madre noftra, la quale il giorno della Festa della Maddalena celebra la Donna Peccatrice, ed intieme dice, cheful forella di Lazero, ed ancora, perche se attentamente si considerano le parole dell'Evangelista S. Giovanni , chiaramente pare, che dia ad intendere effere stata una stessa sorella di Lazero, e quella, che unfe i picali del Signore in cafa del Farifeo, e gli asciugò co' capelli suoi ; perche il Santo Evangelifta, dice queste parole: Era un'infermo, chiamato Lazero di Betania, Caftello di Marta, e Maria forelle fue, e Maria era quella, che unsecon Unguento il Signore, e nettò i piedi di lui co i fuoi | folamente il fegno della Croce. Per il qual Flor Sanctorum . Parte IL.

to alquanto, gli domandò fe sapesse in | capelli : della quale il fratello Lazero era infermo.

Le parole sono di più forza per provare, che una fola foffe la Maddalena,e fion molte, che tutte le ragioni, le qualifi possono

allegare in contrario.

La seconda cosa è, ch'alcuni Autori Gre. ci hanno scritto, che i corpi della Maddalena, e di Lazero staffero molto tempo nella Città di Esclo in Asia, e che poi fossero trasferitia Coftantinopoli, e collocati in un Tempio, che fuloro edificato dall'Imperadore Leone, chiamato il Filosofo. Ma il certo è quello, che qui abbiamo feritto, ed oggidi fi mostrano le suc sante Reliquie in Francia ne luoghi dove viffero, e morirono, come si è detto. Sebbene Sigisberto nella fua Cronica scrive, ch'essendo sta. ta rovinata, edistrutta la Città di Aix da" Saraceni, il corpo della Maddalena, sù da Gerardo Conte di Borgogna, trasferito nel Monistero Viziliaco, ch'egli stesso aveva edificato. Della Maddalena fanno menzione tutti i Martirologi, e gli Autori, che interpretano la facra Storia degl' Evangely, e molti altri, che scriffero sermoni in fua lode.

Alli 23. Luglio.

LA VITA DI S. APOLLINARE Vescovo, e Martire, Discepolo dell' Apoftolo San Pietro.

Q Uando il Principe degli Apostoli San Pietro trasseri la sua Sedia Apostolica di Antiochia in Roma, fra gli altri Discepoli, che seco menò, uno sus. Apollinare, il quale confagrò Vescovo, e mandollo a Ravenna, accioche ivi predicaffe il Santo Vangelo, e con la luce del Cielo illuminaffe que Popoli, che nell'

ombra della morte fedevano. Si parti S. Apollinare con la benedizione del fuo dolce Maestro, posponendo il gufto, ed il piacere, che prendeva della fua prefenza, all'ubbidienza, ed alla volontà del Signore, che per mezzo del fuo S. Apostolo lo chiamava a fatiche, ed imprefe grandi. Giunto presso Ravenna, su raccolto in casa di un foldato, che aveva nome Ireneo, ed 2veva un figliuolo cieco, al quale il S.Pontefice Apollinare restitui la vista, con fare

tero in Crifto, e furono battezzati. Intefe un Tribuno, o Macstro di Campo, il Miracolo, che il Santo aveva fatto nel figliuolo d'Ireneo, che era foldato fuo, e fattolo chiamare, il pregò, che gli guarisfe la Moglie chiamata Tecla, già molti anni gravemente inferma, e fenza speranza alcuna di falute, ed Apollinare prefala per mano, le diffe, levati fana nel nome del nostro Dio. e Signor Gestì Cristo, e credi in lui, e conosci non essere nè in Cielo, nè in terra, cofa ch'a quello fia fimile. Subito fi levò la donna sana, dicendo: Non vi è altro Dio, se non Gesù Cristo, il quale tu predichi; per quelto, ed essa, ed il Tribuno fuo Mariro, ed i fuoi Figliuoli, etuttigl'altridicafa fua infieme con molti, ch' erano presenti, si convertirono, e ricevertero l' acqua del fanto Battefimo. Dodici anni fi occupò Sant'Apollinare in predicare la dottrina Celefte, e in battezzare quelli, che la ricevevano, e credevano in Cristo, ed in infegnare le Lettere sacre a'Figliuoli di alcuni Gentiluomini, che glie li raccommandavano, ed in amministrare i Santissimi Sagramenti, inflituendo alcuni Chierici, e Sacerdoti, che l'ajutassero. Ma perche già cresceva il numero de' Cristiani, e la luce, ch'eraftataascosta, si palesava per lo suo grande splendore venne il tutto a notizia di Saturnino Governatore di quella Città: secechiamare Apollinare, e feco il conduffe a' Pontefici, ed a'Sacerdori, alla prefenza de'quali gli domandò chi foffe, onde venuto,e che pretendesse? E finalmente, avendo altamente a tutte le sue domande rispoflo, iSacerdoti sollevando il Popolo, lo trattarono male, escacciatolo dalla Città, lo lasciarono qui per morto. Ma i Cristiani lo prefero, e l'ascosero in casa di una buona vedova Cristiana, dove il curarono. In capo di sei mesi un Gentiluomo molto principale, che aveva nome Bonifacio, ed era della Città di Chiusi in Toscana, perdè repentinamente la favella, e rimafe muto: Questi avendo inreso le meraviglie, che Dio operava per Apollinare, eche egli era ancor vivo, lo pregò, che andasse a lui, ed egli viando, e lo sano, liberando appresso una fua serva indemoniata, per li quali Miracoli, Bonifacio, ed altrecinquecento perfone, si convertirono alla Fede di Cristo . Ma li Gentili sdegnati, messero le mani addoffo al Santo , lo baftonarono , e lo I fuor che tre Chierici fuoi, e due folda-

miracolo, Ireneo, e tutta la casa sua, credet- 1 secero scalzo caminare sopra accesi carboni, commandandogli, che non nominasse il Nome di Gesul, e con questo il cacciarono fuori della Città. Stette Apollinare in una Capanna Pastorale maltrattato nel cor. po, ed accarezzato nell'anima, perche pativa per il fuo Signore, ed in quel luogo predicava a quelli, che andavano a trovarlo, e dava il Battefimo a molti , onde la Fede di Cristo Nostro Signore, si dilatava, ecresceva. Indi passò nell' Emilia, ch'è quella par. te di Lombardia, la quale è di là dal Pò verfo Ravenna, dove rifuscitò una morta, figliuola d' un Gentil' uomo Patrizio, chiamato Rufo, con la quale occasione, e la donzella, ed il Padre, e molt'altra gente si battezzò, e la donzella si consacrò a Dio vivendo in castità tutto il tempo della sua vita. Non potette il demonio l'opportare le meraviglie, e le grandezze, che Iddio operava per mezzo del fuo fervo Apollinare : onde mosse l'Imperador Nerone, sapendo quanto paffava a mandare un Giudice contra di lui, che aveva nome Messalino, quale lo fece spogliare, e flagellare crudelisfimamente, e percuotere con groffi, e nodosi bastoni, e mettere nell' Eculeo per tormentarlo. Ma per gravi, ed atroci, che fossero i tormenti, non perdeva il santo Vescovo la forrezza, e coltanza fua, ftancandofi i Ministri in darglieli, e non fi stancando esse in patirli. Ordinò Messalino, che di nuovo fosse battuto, e versata poi sopra le piazhe acqua bollente, e carico di catene, lo fece mettere in una Nave, e mandarlo in bando in Schiavonia.

In questo tempo volle il Signore, che uno diquelli, che tormentavano il Santose fi mostrava più diligente, in eseguire i commandamenti del Giudice, rapito dal demonio repentinamente, quivi morto cadesse. E sebbene Messalino, per alcune parole, che il Santogli diffe, lo fece acerbamente percuotere in bocca con una pietra: ( onde i Cristiani, che ivi erano, glie lo vollero levar dalle mani) e rimessolo in prigione, efattolo distendere in terra, lo sece stare alcuni giorni senza mangiare, dove ful visitato, ericreato dall' Angelo, e softentato con cibo celefte; con rutto ciò finalmente ottenne l'intenro suo, e inconranente in una Navelo mandò in Grecia. Peri la Navein una terribile tempetta, infieme con tutti quelli, che vi erano dentro,

ti Gentili, i quali si convertirono.

Giunfero nella Provincia di Miffia, dovei la Santo fano un fratello di un' uomo potente, che tutto era copetto di lebbra, in cafà del quale dimoro moti giorni. Indi pafò nella Tracia, ed entrato in una Città di quella Provincia, divento muto l'Idolo, ch'era nel Tempio di Serapi, e per arte del demonio rendeva rispolte a quelli, se he interrogavano, tenendoli per Oracolo tutto quello, c'he cheieva.

Cagionò questo fatto gran meraviglia, e confusione fra i Gentili, i quali secero molte offerte, e sagrifiz per placar l'Idolo, e per sapere la cagione, per la quale non rispondesse. In capo di alquanti giorni disse, che egli non poteva parlare, perche un discepolo di S. Pierro Apostolo di Gesti Crifto, venuto da Roma l'aveva legato, e che mentre, che egli dimoraffein quel luogo, non potrebbe rifpondere. Cercarono il Santo, e trovatolo seppero da lui chi fosse, e perche venuto sonde flagellato malamente lo misero in un'altra Nave, e gli ordinarono, che se ne tornasse in Italia, e con vari travagli, pericoli, e perfecuzioni, e con miracoli insieme, che Iddio per lui operava, finalmente in capo di treanni ritornò a Ravenna, dove fii da i Criftiani ricevuto con fomma allegrezza, per vedere il loro pastore, e Maestro. Magl' Idolatri di nuovo lo prefero, e lo ttrascinarono infino alla piazza setormentandolo in diverfe maniere, lo minacciavano di fupplici maggiori, se non fagrificasse ad Apolline, al tempio del quale lo avevano condotto. "Quivi facendo il Santo orazione, il fimulacro di Apolline fi disfece in polycre con grande allegrezza de Cristiani, e dispiacere de' Gentili, da' quali fu confignato ad un Giudice ordinario, chiamato Tauro, accioche lo fentenziasse alla morte, ed egli lo conduffe a cafa fua, e per averli fanato un figliuolo cieco dal fuo nafcimento, lo mandò'di notte in una sua Villa sei miglia dalla Città, dove stette quattr'anni, infegnando, e fanando infermi, che andavano a lui . Non si potette celare Apollinare a' Sacerdoti, onde di nuovo ful preso, ed effendo già molto vecchio, ffanco, e confummato dal'e fatiche, e da' tormenti paffati, ed effendofi confultato il negozio fuo con l'Imperadore Vespasiano, far presentato al tribunale di un'uomo Patrizio, chia-

namenti lo diede in mano di un Capitano, perche lo guardaffe infino atanto, ch' egli determinaffe in qual modo dovesse fario morire.

Il Capitano cra segretamente Cristiano, lo meno a cafa fua, e lo accarezzo, e fapendo, che già to volevano uccidere, lo configliò a falvarfi, perche la fua vita era di grande importanza per la falute di molti, offerendogli commodità di poterlo fare sen. za pericolo alcuno". Conoscendo il Santo di fare maggior fervizio a Dio nascondendofi, e falyandofi per allora, usci su la mezza notte di cafa del Capitano; Ma fentito, e seguitato da' Gentili, su arrivato poco lontano dalla porta della Città, dove fu percosso, e ferito si fieramente, che fu lasciato per morto. Visse dopo sette giorni in certe case, dove i lebbrosi si riducevano, esortando i Cristiani a perseverare nella Fede, ed avvisandoli, che la Chiesa patirebbe molte persecuzioni, e che dopo goderebbe pace, e quiete. Con questo diede il fuo spirito al Signore alli 23, di Luglio l' anno ultima dell'Impero di Vespasiano, che secondo San Pietro Damiano, fu l'an. no di Cristo 81, avendo combattuto valorofamente, ed effendofi fagrificato, come offia viva al Signore con un martirio lungo di 29, anni, come in un fermone dice il medefimo Autore. Solevano i Fedeli visitare il sepolero di S. Apollinare, e toccandolo con la mano giurar quello, che volevano affermare in maniera, che si credesse, come fi cava dal lib.5. Epift.33. di S.Gregorio Papa, il quale in un certo negozio grave commanda, che si faccia così. Di Santo Apollinare fanno menzione S. Ambrogio nella prefazione del suo Messale; San Pietro Crisologo nel sermone 128. S. Pietro Damiano, e Girolamo Roffi, ed altri, che scrivono le cose di Ravenna; oltre a tutti i Martirologi Romani, di Beda, Ufuardo, edi Adone.

Alli 24. Luglio. 
LA VITA DI S. CRISTINA

Vergine, e Martire.

con l'Imperadore Velpatino, si prefenitate l'Imperadore Velpatino, si prefenitate l'Imperadore Velpatino, si prefenitate l'Imperadore Velpatino, si l'un lago, mato Damostene, si quale dopo varjragio. L'ene si chiama di Bolfeno, ed una terra del

medefimo nome, chegli è a canto. Fù an- 1 za offesa veruna son granduffima rabbia. ticamente in questo lago una Città nomina. La Tiro, dalla quale l'ifteffo lago fi chiamò Tirio, il quale per effere molto cresciuto, inondò, edaffogò, e desolò la Città, che viera. Nella quale di fangue illuttriffimo, e dalla famiglia Anicia nacque la Vergine Santa Cristina . Il padre chbe nome Urbano, governatore, e Prefetto per gl'Imperadori Diocleziano, e Massimiano, Si affezionò da fanciulla alla Fede di Ctifto, e per la devozione del suo santo Nome si chia. mò Criffina : e contro la volonta di fuo padre, il quale perche era Gentile, e Ministro degl'Imperadori, ch' crano crudeli nimici di Cristo, sece ogni ssorzo per rimovere la fizlinola da quella credenza, la quale egli riputava stoltezza. Ma non scce effetto alcuno in quel petto, ch'era posseduto da Cristo, anzi la santa donzella prendendo gl'Idolid'oro, ed'argento, i quali aveva fuo padre, li spezzò, e gli diede a'poveri . Della qual cofa si sdegnò grandemente il pa. dre di modo, ch'egli stesso la castigò aspramente con battiture, e fattala spogliare la fece battere ancora, e sferzare da alcuni fuoi servidori, infino a tanto, che fi itancarono. Non contento di tal crudeltà, spogliatofi dell'affetto di padre, e vestitosi di quello di nimico, e di boja, le fece il giorno seguente squarciare le carni con grafi di ferro si violentemente, che non folamente correvano rivi di fangue dal corpo della fanta donzella: ma cadevano ancora in terra alcuni pezzi dicarne, e le si discoprivano leoffa, e la Santa con ammirabile pazienza, per una parte, e per l'altra con stupenda fortezza, e costanza, siabbasso, e prendendo i pezzi della fua propria carne . gli offerfea fuo padre, dicendo: Piglia crudel tiranno, mangia la carne, la quale tu generafti, Commandò il padre, che soffe posta in una ruota di ferro, alquanto elevatada terra, e fotto fece accendere carboni, e versarvi sopra dell'olio; ma il Signore la liberò da questo tormento, e per castigo de'Gentili, ch'erano presenti a questo spettacolo, ordinò che la fiamma di quel fuoco andaffe fopra di loro, ed ucci-desse mille persone. Fu di nuovo messa in prigione, dove su visitata, ed interamente curata da gli Angeli. Il giorno appresso le fece il padre attaccare al collo un gran pe. fo, e cosigittarla nel lago; ma i medefimi Angeli la liberarono, e traffero a terra fen-

e dispetto del padre; il quale di nuovo la fece condurre in prigione per immaginarfi altri nuovi , ed esquisiti supplizi da tormentarla, ed ucciderla: ma il giorno seguente futrovato morto nel letto, ne potette efeguire il fuo fdegno nella fua fanta figliuola : Lifucceise nell'ufizio Dione uomo non men crudele, che suo padre, il quale fece fare una culla grande di ferro, ed empirla di pece, diolio, e refina, ementre il tutto bolliva, gittarvi dentro Santa Criftina, la quale con grande allegrezza, di-cendo, che come fanciulla generata per il battefimo, la mettevano in culla, fi fece il fegno della Croce, e fulliberata da quel tormento. Rafole il capo e scopertoglielo, la conduffero al Tempio di Apollo, el'Idolo cadde in terra, e spezzossi . Rimase tanto confuso, ed attonito il Prefetto Dione, che cadde ivi morto, e trè milla persone si convertirono alla Fede di Crifto. A Dione fuccesse un'altro Giudice nella crudeltà e nell' ufizio, chiamato Giuliano, il quale fece accendere una fornace, emettervi dentro la Santa, dove stette cinque giorni, ardendo la fornace continuamente, e lo lando essa il Signore, fenza ricevere danno veruno. Fu di nuovo condotta in prigione, la quale per opera di un Mago fu piena tutta di afpidi, e di altri velenosi serpenti, i quali la Santa vinfe con la Fede di Crifto, e fe gli fece foggetti, ed ubbidienti. Le fil tagliata la lingua, e fenza essa parlava, non cessando di lodare il Signore. Fu finalmente legata ad un tronco, e faettata, e con questo martirio vittoriofa mandò la fua anima al Cielo, dove fù ricevuta con incredibil festa da tutti quei cittadini, e spiriti beati, ch' erano stati a vedere così dura, e lunga battaglia,e si rallegravano seco, che di trè tiranni avesse riportato vittoria. Fu la sua morte il giorno, nel quale la Chiesa ne sa commemorazione alli 24. di Luglio intorno a gli anni del Signore 300. Il corpo di Santa Cristina è nella Città di Palermo in Sicilia, dove è riverito con gran divozione, e concorfo di tutto il popolo, dal quale è tenuta per avvocata. Di Santa Cristina scrivono i Martirologi Romani di Ufuardo, e di Adone, e S-Antonino nella prima parte al tit. 8. cap. 1. ed Aldelmo Vescovo con altri moderni.

Alli 25. Luglio.

LA VITA DI SAN GIACOPO Maggiore, Apostolo.

L gloriofo Apostolo S. Giacopo il Maggiore, luce, e protettore delle Spagne, nacque nella Provincia della Galilea, fu figliuolo di Zebedeo, e di Maria Salome, fratello maggiore di S. Giovanni Evangelista, e cugino di Gesu Cristo secondo la carne. Amendue i fratelli furono pescatori, come fù Zebedeo loro padre, il quale viveva su la riva del mare della Galilea, e doveva effere pescator ricco, poiche aveva nave propria, eservitori. San Girolamo dice, ch' erano nobili: Trarremo la vita di San Giacopo principalmente da quello, che i Santi Evangelisti scrivono di lui, e di suo fratello San Giovanni. E primieramente San Matteodice, che andando il Signore pe'l lito del mare di Galilea, vidde due fratelli, Giacopo, e Giovanni, ch'erano in una barca col Padre loro Zebedeo , acconciando le reti, e che li chiamò, perche fossero fuoi discepoli, e ch'esti surono tanto ubbi dienti à questo commandamento del Signo. re, che subito lasciando le reti, il padre, la barca, el'efercizio, nel quale erano occupati, lo feguitarono, abbandonando tutte le cose terrene. Aggiunge S. Marco, che il Signore da poi che gli ebbe chiamati, muto loro il nome, eli chiamò Boanergi, che vuol dire figliuoli del tuono, ch'è cofa particolare, e degna di molta confiderazione. Perche fra tuttigli Apostoli, solamente a S. Pietro, ed a questi due fratelli leggiamo effere stati mutati dal Signore i nomi A Pietro mutandogli il nome di Simeone ha Pietro, ò Cefas, perche doveva effere il Capo della Chiefa, e la pietra fondamentale, fopradi cui, dopo Cristo el a si doveva edificare, ed a S. Giacopo, ed a San Giovanni, perchedopo S. Pictro dovevano effere i più famigliari, ed i più favoriti fuoi, come fivede in molte cose, che loro communicò, escludendone glialtri.

Li menò seco, quando andò a risuscitarela figliuola del Principe della Sinagoga. Volle, che sossero testimonii della gloria della fua fanta umanità, quando fi trasfigurò, erifplendette la fua faccia divina , più che il Sole su'l monte Tubor . Questi trè so-

Flor Sanctorum Parte 11.

do si ritirò a fare orazione nell'orto di Getfemani, e palesò loro la triftezza, el'affanno fuo, accioche vedeffero fudar fangue colui, il quale avevano prima veduto nel monte con tanta gloria, e chiarezza, Diede loro ancora il nome del tuono, comea principali Capitani del fuo eferciro

che con la voce fonora della predicazione, e dottrina loro a guifa di tuono avevano a fpaventare, e convertire il Mondo, e titarlo al conoscimento, ed alla Fede del suo Creatore. E sebbene questo si verifica più chiaramente nell' Evangelista S. Giovanni a perche fu come Fondatore, Padre, e maeftroditutte le Chiefe dell' Afia, e quello, che a guisa di Aquila fissando i suoi acuti, e purgaci occhi ne' raggi del Sole, ci dichiarò la generazione del Verbo eterno : ed in quel medelimo tempo si udirono gran tuoni, e si viddero spaventosi lampi del Cielo: nondimeno fi effettuò ancora in S. Giacopo suo fratello, il quale oltre all'aver predicato nella Giudea , e nella Spagna ha tante volte difeso questi Regni, e come un'orribil tuono, e furiosa factta, ha sbaragliato, e distrutto gli eserciti de' Mori, e di altri nimicidel nome criftiano, e con la protezione di questo glorioso Apostolo hanno i medefimi Spagnuoli portato per tutto il Mondo lo sfendardo della Croce, e piantato nell'Indie, ed in altre Provincie, e Regnl la dottrina Evangelica, e scoperti alle genti cieche li splendori della luce divina. Dice di più l'Evangelista San Luca, che andando il Signore vicino al tempo di Pasqua in Gerusalemme, mandò alcuni de' fuoi discepoli innanzi alla Città di Samaria, onde avevano da paffare, accioclie provvedeffero le cofe necessarie per il mangiare, e che non furono da Samaritani ricevuti : forfe perche al portamento, ed all'abito conobbero, ch' erano Giudei , e di differente religione dalla loro, e non voltero trattare con effi , nè ammetterli nella Città.

Quando San Giacopo, e San Giovanni fuo fratello, ch'erano figliuoli del tuono, viddero la scorressa de Samaritani, moffi da zelo, e defiderofi di vendicare le ingiurie, che fi facevano a Crifto, gli differo: Volcte Signore, che facciamo venire fuoco dal Cielo, che arda tutta questa gente? Ma il Signore rispofe : Non sipere di che spirito siate : liconduste seco, lasciando glialtri, quan- dando loro ad intendere, che lo spirito, ezelo, che li moveva, era spirito di vendetta, enon di piacevolezza; spirito del vecchio Testamento, e non del Nuovo, di Elia , e non di Gesti Critto, il quale fi come era venuto ad ammaettrare, ed à guadagnare i peccatori ; così il modo per acquiftarli, e fanarli doveva effere dolcezza, foavità, e carità Evangelica. Finalmente questi due fratelli surono tanto diletti, e familiari del Signore, che la loro Madre Ma-ria Salome, confidata nel parentado, che aveva feco, e nell'amore, che mostrava a' fuoi figliuoli, ebbc ardimento di domandargli, che deffe loro i più eminenti luoghi nel Regno fuo, e che uno di effi fedesse alla destra, e l'altro alla sinistra di lui. O chiedesse questa grazia per credere, che il Salvatore doveffe temporalmente regnare, e come Retenere appresso di sè alcuni mi-nistri, e persone di dignità per il suo servizio, fra i quali defiderava la Madre, che i fuoi figliuoli avesscro il primo luogo, ò pure, perche pretendesse, che nel Regno de' Cieli fosferò ayvantaggiati sopra tutti gli

Mail Signore rifpofe a gli stessi figliuoli . da' quali era nata quella petizione della Madre , ò almeno al fervizio de' quali era indirizzata, che non sapevano quello, che si domandaffero. Perche se domandavano dignità temporale, il Regno di Cristo non era di questo Mondo, e se domandavano quella del Cielo, sebbene il desiderio loro era buono nondimeno il modo di confeguire quello che defideravano, non era ficurospoiche volevano il trionfo prima di avercombattu. to, evinto, e confeguire per favore qu. (lo, che non si dava se non per i meriti, e pe: questo gli domandò, se potrebbono bere il calice, ch'egli stesso doveva bere se morire per lui , si come egli aveva a morire per loro. Risposero disi, come animosi, e valorosi, ch' erano . e cosi lo fecero. Questo è quanto troviamo scritto di S. Giacomo nel sacro Evangelio. Oltre a questo non ha dubbio alcuno, che questo glorioso Apostolo non fi trovasse nell'ultima cena del Signore, e non lo vedesse risuscitato, e salire al Cielo, enon ricevesse insieme con glialtri Apostoli lo Spirito Santo.

Quello, che feec dopo, è cavato da Auda gran moltrudine di Angeli, che con foaorigravi, che hanno feritto vite di Santi,
villima armonia le cantavano lodi. Conobiquali ferivono, che il Santo Apottolo predicò in Gerufalemme, ed in Samaria, e che
per tiverita, de el la diffe: 1 in quello medefipatò in Sapara, e vi dimorò qualche temlo logo delifiche juna Chiefa al mio no-

po, e converti nove difcepoli, che furono Torquato, lfizio, Eufrafio, Cccilio, fecondo, Indalezio, Tefifonte, Atanafio, Theodoro, de'quali Atanafio reftò per Vefcovo di Saragoza, e Theodoro per Prete, per manto finema diquali. Citrà

quanto si afferma di quella Città . Sebbene Pelagio Vescovo di Oviedo, che visse in tempo del Re Don Alfonso il setto, il quale acquistò Toledo scrive nella sua Iftoria , che fette furono i difcepoli di San Giacomo in Ifpagna, Galocero, Balilio, Pio, Grifogono, Theodoro, Anastation Masfimo. La venuta di S. Giacomo in Ispagna fi crede effere flata nel tempo, che ful lapidato, ed uccifo San Stefano da i Giudei, e fi levò in Gerusalemme quella gran tempesta contro la Chiefa; E per confermazione di quelto in Italia nella Città di Veruli è oggi-di, e li tiene in gran venerazione il corpo di Maria Moglie di Zebedeo, e Madre di S. Giacomo, edi San Giovanni, la quale, per commune opinione, e tradizione fi crede , che andasse in Italia per questa medesima occasione, echeivi moriste, come offervò il Cardinal Baronio nelle Annotazio. ni del Martirologio. E sebbene alcuni Autori moderni, e dotti hanno messo in dubbio la venuta di questo glorioso Apostolo in Ifpagna, nondimeno a giudicio mio tutte le ragioni, che adducono per provare il contrario, non fono di tanto pelo, quanto la fola tradizione univerfale costricevuta da tutte le Chiefe di Spagna, che ne fanno memoria, l'affermano, e lo predicano. Perche nell'ifteffo modo fi potrebbono negare con grandanno della Crittiana pietà molte altrecofe, le quali appartengono a Santi, & non fi fanno fe non per tradizione de' padri a' figliuoli. Oltre che il miracolo della Madonna del Pilastro di Saragoza è grandissimo testimonio di tal iverità, il qual miracolo ancorche fia molto noto , nondimeno per quelli, che non lo fanno, mi piace di raccontarlo qui brevemente. Giunto il Santo Apostolo in Saragoza, usci una notte co'fuoi discepoli su la riva del fiume Ebro per fare orazione. Quivigli apparve la Regina de gli Angeli nostra Signora, che ancora viveva, fopra una colonna, ò pilastro di diaspro, che vi era, circondata da gran moltitudine di Angeli, che con foavissima armonia le cantavano lodi. Conobbela il Santo Apostolo, prostrossi in terra per riverirla, ed ella disse: In questo medesi-

me, perche io sò, che questa parte di Spa- 1 gna ha da effere divotiffima mia, ed io infin daddesso la prendo sotto la mia protezione. Disparve la visione, ed il Santo Apostolo efegui diligentemente quello, che dal Cielogli era stato ordinato, ed edificò quella fanta Cappella della Madonna del Pilastro, che per effervirestato quel Pilastrodi diaspro, sopra il quale apparve la Vergine all' Apostolo, cosi si chiama, ragionevolmente in Saragoza, ed in tutta Spagna è tenuta in tanta venerazione. Oltre a questo la Chie. fa di Braga celebra la festa di S. Pietro Martire suo primo Vescovo, dato ed ordinato dall' Apostolo S. Giacomo, quando era in Spagna, e così ne fan menzione gli ufizi,che recita, e le altre Chiefe del Regno di Portogallo feguitano in questo quella di Braga: e molti Autori antichi, e moderni fanno menzione della venuta di San Giacomo in Spagna, E Papa Leone III, in un'Epiftola, che scriffe a' Vescovi di Spagna, e Papa Calisto II. di questo nome, e'l Breviario riformato da Pio V. l'affermano, ed il Cardinal Baronio nelle Annotazioni del Martirologio Romano riprova le ragioni , che in contrario fi adducono, le quali, come hò detto, fono molto deboli, se si contrapongono alla tradizione tanto antica, ed immemorabile, che con tanta divozione, e pietà offervano tutte le Chiefe di Spagna. Il tempo, che il Santo Apostolo vi dimo-

raffe, ed il frutto della fua predicazione, e le fatiche, ed i travagli patiti non fi fanno . Certa cosa è, ch'egli ritornò di Spagna in Gerusalemme, dove su martirizato, e su il primo di tuttigli Apostoli, che diede il fuo fangue per Gesù Cristo nella medesima Città, dove il Signore aveva dato il suo, per la nostra falute, che sui gran gloria, ecorona di questo Santo Apostolo, come fra quei dodici valorofi Capitani, econquistatori del Mondo, il primo, che trionfasse della morte, dando la sua vita per Criito, e confermando la dottrina, che predicava co'l fangue fuo. La fua morte fegui in questa maniera. Predicando il Santo A postolo in Gerusalemme, ed in tutta quella Contrada, e convertendo molta gente alla Fede, i Giudei odiandolo perciò fommamente, determinarono di dargli la morte; e per meglio venire a fine del difegno loro, fi accordarono con un Mago, ed Incantatore, nominato Ermogene, e con | tre, chel'Apostolo predicasse, e così si fat-

un suo discepolo, chiamato Fileto, che convincessero in disputa il Santo Apostolo, e per mezzo de' demonii lo trattaffero male. Ermogene mandò Fileto, perche effettuasse l'accordo, ma restò di maniera convinto dalle ragioni dell'Apostolo, e da' Miracoli, che li vidde fare, che fi converti alla nostra fanta Fede, e si gittò a'piedi del Santo Apostolo, chiedendogli perdonanza, e volle perfuadere ad Ermogene, che facesse il medesimo : ma egli sdegnato. per arte diabolica, legò talmente Fileto, che non fi poteva punto muovere da un luogo, infino a tanto, cheun Velo, mandatoglidall' Apostolo, si sciosse, e andò da lui. Ermogene volendo, che i demonii gli menassero legati, ed incarenati, San Giacomo, e Fileto, fu egli incatenato, e condotto da' medemi demonii dinanzi all' Apostolo, il quale così commandò loro, che faceffero, ed ordinò poscia à Fileto, che nel nome di Gesul Nazareno, sciogliesse il suo Maestro, e lo liberasse. Restò Ermogene tanto spaventato, ed attonito di questo fuccesso, che non ardiva d'allontanarsi punto dall' Apostolo, temendo di venire da' demonii ammazzato; ma l' Apostolo gli diede un fuo baftone, egli difse, che con efso anderebbe ficuro : per la qual cofa fi converti, e restò per suo discepolo, e brucciò tutti i fuoi libri diabolici . San Paolo Apostolo nella seconda Epistola, che serive a Timoteo suo discepolo, sa menzione di Figelo, è Fileto, e di Ermogene, e dice, che l'avevano abbandonato, egliave. vano voltato le spalle. Non sappiamo, se furono questi medesimi, da S. Giacomo convertitialla Fede di Cristo, ò se pure si convertirono dopo, come fece ancora Simon Mago, il quale avendo prima ricevuto il battefimo, fil dopogrande, e crudel nimico di Gesul Crifto, e della fua fantiffima Fede.

Ma i Giudei vedendo quanto male fosse riufcito loro il mezzo, che avevano prefo per distruggere il glorioso Apostolo S. Giacomo , e che Ermogene , e Fileto erano stati convinti da lui, cercarono un'altro mezzo per condurre a fine l'intento loro. Parlarono con due Centurioni, ò Capitani della gente di guarnigione Romana, che rifedeva in Gerufalemme, chiamati Lifia, e Teocrito e con essi convennero di farlo prigione nel tumulto, ch'effi moverebbono, men-

to. Perehe predicando San Giacomo con | fegreto, ed afeofto molti anni, infino a gran fervore di spirito, e congran copia di restimoni della Saera Serittura, provando, che Gesti Cristo era il vero Messia, e Fieliuolo di Dio, e movendo per le fue parole gli afcoltatori, Abiatar Sommo Pontefiee diede il fegno concertato, ed uno degli Seribi, chiamato Iofia, affaltò l'Apoftolo con grand' empito, e gittogli una corda al collo, ed i foldati correndo, lo prefero, e lo conduffero dinanzi Erode, il quale per contentare il Popo'o, commandò, che fosse decapitato. Mentre, ch'era condotto al fupplizio, dice Sant'Isidoro, che un Paralitico gli chiefe la fanità, e che il Santo Apostolo nel nome del Signore glie la diede perfettiffimamente, Aggiunge Clemente Aleffandrino, come riferifee Eufebio Cefarienfe nella fua Eeclettattica lítoria, che Iofia, il quale con maggior furore, crabbia degl'altri, era stato il primo a metterli le mani addoffo, fi eonverti alla Fede, e confessò, che Cristo era Dio, e domando perdono all' Apostolo, umilissimamente pentito, ed egli con tenerissime parolegli perdonò, e gli diede il baciodi pace nel volto. Si alterarono ciò udendo i Giudei, e preso Josia, proceurarono, che infieme eo'l Santo Apostolo, per le orazioni del quale fi era convertito, fosse decapitato. Fù la morte di S. Giacopo l'anno del Signore quarantaquattro, feeondo Eufebio, ed il feeondo dell' Imperio di Claudio ; e secondo alcuni Autori il giorno del fuo mattirio fù alli vinticinque di Marzo, il medefimo giorno, nel quale il Salvatore del Mondo fil conceputo » mori: sebbene il Breviario riformato da Papa Pio Quinto mette la morte di San Giacopo il di primo di Aprile. Morto il Santo Apostolo, i suoi discepoli presero il suo santo corpo, ò perche eosì avesfe loro prima ordinato egli stesso, ò per particolare istinto, e rivelazione di Dio, e lo portarono al porto di Joppe, che ora èchiamato Jaffa, e messolo in una nave fi conduffero con effo in Spagna, ed avendo navigato per tutto il mare Mediterranco, e paffato lo stretto di Gibaltar, entrarono nel mare Oceano, e feguitando il viaggio, giunfero alla eosta di Galizia, ed ivi nella Città d'Iria Flavia, ch'è quella che ora fi chiama il Padrone, mifero in terra il fanto corpo, il quale per varii successi, e rivolgimenti di cose stette municare i soldati, assattasse l'esercito de'

tanto, che il Signore lo rivelò, e seoperse, e fiì trasferito alla Città di Compostella, dove è riverito non folamente da quella Provincia di Galizia, e da tutti i Regni di Spagna, ma ancora dalle altre nazioni della Criftianità, che vanno in pellegrinaggio a visitarlo, ed a riverirlo con gran divozione, e concorfo, come nel giorno della fua traslazione, che si celebra a' trenta di Dicembre, più diffusamente diremo.

Non si può faeilmenre eredere quante, e quante gran grazie abbia fatto il Signore a Regni di Spagna per mezzo di questo gloriolissimo Apostolo, non solamente per aver dato loro i primi fplendori della luce Evangelica, e feminato in essi la semenza Celefte, ed avervi edificato alla Madre di Dio il primo Tempio, ehe sappiamo essere stato edificato in nome, ed onor suo, nobilitatili, ed illustratili eon tanti doni spirituali, ma ancora per averli tante volte difefi con infigni miracoli, e prodigii eclefti da' Mori, c da gl'infedeli, e da' Barbari, che gli molestavano, egli opprimevano: Perehe non una, nè due volte, ma molte, dapoi che pergiusto giudicio, e castigo di Dio i Regni di Spagna furono vinti, e ruvinati da'Mori, trovandosi gli Spagnuoli Cristiani affediati, e stretti da loro, l'Apostolo Santo gli ha ajutati, cd ha sbaragliati, vinti, e diffatti grandi, e potenti esereiti de' Barbari, combattendo armato fopra un bianco eavallo dinanzi a' Cristiani, e sieendo grandisfima strage de' fieri nimici, come Capitano invinerbile, ed unico protettore, e riparo di Spagna, la quale eomineiò a fentire questo cosi fegnalato beneficio l' anno del Signore ottoeento, e trentaquattro, nel tempo del Re Don Ramiro, nella giornata, che si nomina del Calvigio; Perche avendo il Re melse infieme tutte le fue forze per combartere co' Mori , e liberare i fuoi Regni da un' infame tributo di cento donzelle, che ogn' anno davano a'Mori, e come innocenti Agnelle davano in preda de' lupi, ed avendo dato loro la battaglia, e per divina dispenfazione essendo stari vinti in essa i Cristiani, iquali come potettero il meglio, firitirarono alla montagna detta del Calvigio s quella notte apparve l'Apostolo San Giacopo al Re Ramiro, che molto afflitto faceva orazione, egli commandò, che il giorno feguente fatti confessare, e comMori, chiamando il nome di Dio, ed il 1 fuo, perche egli come protettore delle Spagne, al quale Iddio ne aveva raccommandata la difesa, andarebbe dinanzi al suo efercito fopra un bianco cavallo con un grande stendardo pur bianco in mano, e sbaratterebbe quell'innumerabil' efercito de' Mori, che ivi ti erano ragunati contra di lui. E come il Santo Apostolo diffe, cosi fi fece, ed in quella giornata reftarono de' Mori morti intorno a settantamila, si prefero, e si saccheggiarono gl'alloggiamenti loro, e guadagnossi la Città di Calaorra, ed altre terre, che fi restituirono alla Fede di Crifto . Per questa così illustre vittoria, e fingolare patrocinio del fantiftimo Apostolo, il Re, i Prelati, e grandi del fuo Regno concessero alla Chiesa del medefimo Apostolo il privilegio nominato de' voti, il quale si offerva infino al presente, esi itendecon molta ragione, e si accresce ognigiorno più. Da questo tempo cominciarono i foldati Spagnuoli ad invocare nelle guerre il gloriofo Apostolo, come loro valoroso Capo, e particolare difenfore. La qual cola fanno in tutte le bat. taglie, ed il segno per assaltare, evenire allestrette con il nimico, fatta orazione, ed il fegno della Croce, è invocare il Santo, e dire San Giacopo, Sorra Spagna. Ed in pruova, che tale invocazione non fia vana, fi fono veduti gran miracoli, quando hanno combattuto co' Mori in Eu. ropa, e co' Gentili nell'Indie. Perche molte volte il Santo Apostolo è apparso loro visibilmente armato; come si è detto. abbattendo, ed uccidendo gli Infedeli, ed ajutando i Crittiani, e nelle guerre giuste fatte contro gli altri Criftiani hanno gli Spagnuoli avuto fuccessi telicissimi , e condotto a fine imprese sì grandi, e sì croiche, che umanamente pareva, che non poteffero effertuarli. Onde tutta la nazione Spagnuola riconotcendo questi tanti, e si gran benefizidal fuo Avvocato, e difenfore, gli porta particolarmente divozione, ed hà istituito l'Ordine della cavalleria di San Giacopo, ch'ètanto antico, tanto ricco, e di tanta autorità, nel qualc la maggior parte della nobiltà di Spagna ferve a questo Santo gloriofo Apostolo, ed i medesimi Re fono i Maestri di questa cavalleria, che non è poco onore del beato Apostolo, e riparo della nostra Spagna, Dicono alcuni, che l'Ordine di questa cavalleria ebbe principio | persuaderlo, ed indurlo ad adorare i suoi

dal benefizio, che il Re D. Ramiro, ed i Criftiani S pagnuoli ricevettero in quella memorabile giornata del Calvigio, quando il gloriofo Apostolo apparve loro, e con tanta strage disordinò l'esercitò de i Mori , come abbiamo detto. Può effere, che fosse quella l'occasione, ma l'istituzione, e la fondazione di quest' Ordine in forma di vera Religione approvata dalla S. Madre Chiefa è da Cronisti attribuita al Re D. Alfonfo IX. che cominciò a regnare l' anno del Signore 1158, come diceil Licenziato Frà Francesco di Rades, ed Andrada nella Cronica di S.Giacopo, al cap. 2. Ci conceda la grazia il Signore per intercessione del medefimo Apostolo, d'imitare in tal modo le fue meravigliofe virtu, che meritiamo in questa vita di effere difesi da' nostri nimici invisibili, che da ogni parte ci sono d'intorno, e godere nell'altra la gloria, elacorona, ch'egli gode, e goderà per tutti i secoli de' secoli. Amen.

## Alli 25. Luglio.

### LA VITA DI SAN CRISTOFORO Martire .

T L valoroso, e glorioso Martire San Cristoforo su di nazione Cananco, ed effendo Crittiano, mosso dal Signore andò nella Provincia di Licia per manifestarlo, e predicarlo a quelle genti, armandofi di continua orazione contra le battaglie, e difficoltà, che per questo doveva patire. Era uomo di bella disposizione, e dialta, e gran statura, e per questo tirava a sè gli occhi di chiunque il vedeva. Portava una verga in mano, ed avendola una volta ficata in terra, fubitamente divenne verde, e fiori, alla vista del qual miracolo molti si convertirono alla Fede di Cristo Nostro Redentore per le orazioni di San Cristoforo, e per le meraviglie, che il Signore operava per lui, andava ogni giorno stendendosi più, crescendo la Chiesa de Fedeli: infino a tanto, che effendo Imperadore De, cio, San Criftoforo fu preso nella Città di Samo nella Provincia di Licia. Proccurò il Giudice con promesse, e con minacce di

falsi Dei, ma trovandolo costante, e fal-'1 do più di uno scoglio, mandò due donne lafeive, e disoneste alla prigione, perche lo provocaffero a male timando fe gli faceffe perdere la castità, di poter sargli poi più facilmente perdere la Fede, e la grazia di Criflo, il quale Cristosoro predicava per Dio. Entrarono le donne infami nella prigione, ed incontanente cadde fopra di loro un si spaventoso terrore, ed orrore, che conofcendo la propria malvagità, fi gittarono a' piedi di Cristoforo, e lo supplicaro-no a voler impetrare loro da Dio il perdono. E surono si bene ammaestrate da lui, e consermate nella vera Fede del Signore, che poi morironoper quella, con altri qua. ranta, che per la predicazione di San Criftoforo convertiti si erano, e molti altri Gentiluomini per l'istessa cagione patirono la medefima pena, e sparsero il loro fangue per Cristo. Ma vedendo il Giudice, che niuna cofa bastava per muovere il cuore di Cristoforo, determinò di sfogare in lui la fua rabbia, e farlo con nuovi , ed efquifiti tormenti morire. Lo fece prima crudelmente battere, dopo mettergli in capo una celata rovente, e distenderlo sopra un banchetto di ferro fatto alla mifura del corpo di lui, e sparsolo tutto di olio bollente, vi fece attaccar fotto il fuoco, accioche a poco a poco fi arroftiffe, e fi confummasse.

Ma il fortiffimo Martire fenza punto turbarfi in faccia diceva al Tiranno: Per virru di Gesti Crifto io non fento i rormenti tuoi, e senza riceverne alcuna offcsa superò quel supplicio attrocissimo: onde molti de i circostanti si convertirono al Signore. Commandò poscia il Giudice, che fosse legato ad un legno, e facttato; ma nessuna delle faette tirateli, o lo percosse, o l'offese: anzi una di esse seri nell'occhio un ministro, e glielo cavò, e rimanendo ne cieco, ungendofi con il fangue del Martire, che in terra era fparso, ricuperò la vista del corpo, e dell'anima, illuminato da Dio: Gli tagliarono finalmente la testa: il che prima che essi faccisero, domandò egli umilmente a Dio, che ne gragnuola, né fuoco, nè fame, nè peste nuocessero mai, dove folse sepolto il suo corpo, e con questa orazione diede la sua benedetta anima nelle mani di quel Signore, che l' tizono alla Fede di Crifto per la fua prediciano quarana octo mila perfone. Sant' Ambrogio fà menzione di San Criftoforo, e nella prefazione della Messa, che mette per la fetta di questo glorioso martire dice le parole, le quali mic parso di registrar qui, perche sono una breve somma di tuttala vita sua.

Voi Signore, dice egli, deste a Cristoforo un colmo di virtu tanto piena, e una grazia di dottrina tanto sovrana, che con effa, e con i fuoi miracoli converti 48, mila anime, e scacciate le tenebre della gentilità, nelle quali giacevano, col lume della fede le illuminò. Egli riduffe alla gloria della castità Aniceta, ed Aquilina, che erano pubbliche, e ree femmine, ed avevano fatto il callo nella immondizia della disonestà, ed insegnò loro a confessare la nostra Fede, a morire per essa, e riceverne la corona. Oltre a ciò gittato nel fuoco, e stretto in uno scanno di ferro, non temette l'estremo caldo del suoco, nè potette effere ferito dalle faette, che un'intero giorno i foldati gli tirarono : anzi una di effe traffe l'occhio al Ministro: ed il sangue del Beato Martire con la terra mescolato gli restitui la vista e togliendo la cecità del corpo, illuminò la fua anima. Impetrò perdono, e grazia di guarire le infermità. e le malattie con la sua intercessione. Infin qui S. Ambrogio. Fu S. Cristosoro martirizato il giorno, nel quale la Santa Chiefa ne fa commemorazione alli 25 di Luglio. l'anno del Signore 254, imperando Decio. come dice il Martirologio Romano, e'l Cardinal Baronio.

# Alli 26. Luglia.

### LA VITA DI SANT' ANNA Madre della Madre di Dio.

utils elicite de la justina, illuminato da Dio: Gli aggliacono finalmente la celta de Dio: Gli aggliacono finalmente la celta de Dio: Gli aggliacono finalmente la celta de di Noltro Sipnore Gest Criflo. de de di Noltro Sipnore de Circlio. de de de di Noltro Sipnore de Circlio. de de de di Noltro Sipnore de Circlio de

colarmente in limofine : perche divideva- t no le entrate, che ogni anno cavavano dalle loro possessioni in tre parti, una delle quali confummavano nel mantenimento della casa, e della famiglia, l'altra nel Tempio, ene' suoi Ministri, ela terza da. vano a i poveri. Vivevano questi Santi conjugati grandemente afflitti , per effere ftati 20. anni fenz'aver frutto di benedizione, onde si vergognavano, e per questo rispetto praticavano poco con gli altri uomini della loro qualità, infino a tanto che un giorno apparve un'Angelo a San Gioachino, e gli disse, che Anna sua moglie partorirebbe una figlia, la quale la chiamarch. bono per nome Maria: e questa farebbe piena di spirito Santo, e più illustre, epiù felice, che Sarra, Rebecca, Rachele, e tuttel'altre eccellenti donne state nel mondo. E comel'Angelo diffe, cosi avvenne. Concepi Anna di Gioachino suo marito, e partori la Serenissima Regina degli Angeli Nostra la Vergine Maria. Non abbiamo altro di certo della vita, e mortedi Sant' Anna, Dicono alcuni, ch' ella mori dopo di effere nato Gesul Cristo Nostro Redentore a i 26. di Luglio, fotto l'Impero di Ottaviano. Quello, che possiamo sicuramente affermare è, ch'ella hà eminentiffimo luogo nel Cielo. Poiche si come la maggior lode, che possa darsi alla Madonna, e chiamarla Madre di Dio: perche in questo nome si rinchiudono tutti i privilegi, tutte legrazie, e preminenze, che a tal Madre convengono, così la maggior lode, che si possa dare a Sant'Anna, è chiamarla Madre della Madre di Dio, e Nonna di Gesti Cristo. Dal quale non hà dubbio ch'ella non fosse favorita ed arricchita di tutte le virtu, le quali conveniva, che avesse quella, che si poteva tenere per tale, ed a bocca piena chiamare Nonna del Figliuolo di Dio . E se l'acqua è tanto più pura, quanto fi raccoglie più vicino al fuo fonte, che cosa dobbiamo noi credere della grandezza, dell'eccellenza, e della purità di questa gloriosa Santa, che bevè, e si faziò della medesima Fonte di tutte le virtul, e grazie, e secondo la carne ful la più congiunta persona di alcun'altra creatura dopo la sua benedetta figliuola, e Madre del medesimo Dio? Di Sant' Anna scrissero Sant' Epifanio, all'erclia 78. San Giovanni Damasceno nel libro quarto al capitolo 15. Và ancora frà l'Epistole di San Girolamo frase; Oravedròio, se sia la verità quello,

una, che è la 101. dove si tratta di Sant' Anna, e del nascimento della Madonna, ed il Martirologio Romano, e gli altri fanno menzione di Sant'Anna. Papa Gregorio XIII. l'anno 1584, che fil il duodecimo del fuo Pontificato, il primo giorno di Maggio ordinò, che si celebrasse per tutta la Chiefa Cattolica la festa di S. Anna con solennità di festa doppia alli 26, di Luglio, ch' è il giorno della fua festa.

## Alli 27. Luglio.

## LA VITA DI S. PANTALEONE Martire.

An Pantaleone illustre Martire del Si-J gnore fu della Città di Nicomedia, che è nella Provincia della Bitinia, nell' Alia maggiore, suo Padre ebbe nome Eustorgio, e furicco, e nobile uomo, quantunque Gentile: la Madre si chiamò Ebula, ed era Cristiana, la quale mori lasciando Pantaleone fanciullo. Cresciuto in età su dal padreapplicato a gli studi di Retorica, e di Filosofia, ne i quali fecé profitto grandistimo, e per essere di vivo, e di delicato ingegno passò tuttii suoi uguali. Era di onesticostumi, modesto, composto nel parlare, dibella disposizione, e da tutti stimato, ed amato. Gli parve, che per acquistare nome dal Mondo fosse bene il darsi allo studio della medicina: ed essendo in Nicomedia un famoso medico, chiamato Eufrosino, lo prese per Maestro per apprendere quell'arte dalui. Stava in questo tempo, per paura della persecuzione nascosto in una picciola casa, un Cristiano, che aveva nome Ermolao, vecchio venerabile, e Sacerdote di Santissima vita; il quele feceamicizia con Pantaleone, ed a poco a poco gli moltrò, e gli fece conoscere, che l'Autore della vita, e Signore della salute è Gesul Cristo, eche nel suo nome si guariscono tutte le'infermità più facilmente, e più ficuramente, che con lo studio di Esculapio, d'Ippocrate, e di Galeno. E pensando un giorno Pantaleone alle ragioni udite da Ermolão, vidde un fanciullo morto, ed appresso di lui una vipera: la quale pareva dire di avere essa commesso quell'omicidio: e mosso dal Signore disse

che il vecchio mi dice: Si accostò al fan- i ciullo, egli disse: levati vivo per il nome di Gesul Cristo: ettl velenosa bestia patisci il male, che hai fatto a lui: Silevò di prefente il fanciullo con la vita, e la vipera

restò morta.

Veduto questo miracolo Pantaleone, se ne andò ad Ermolao , e raccontandogli il fatto, glichiese il Battesimo, ed esso glielo diede , renendolo appresso di sè sette giorni, ed infegnandogli i Mifteri della Fe. de, che aveva ricevuto. Indi non molti giorni entrò in casa di Pantaleone un cieco, il quale aveva confummato la maggior parte della fua roba co' Medici: e dopo moltirimed), etormenti non aveva guadagnato altro, se non che dove prima vedeva un poco, dopo la cura aveya perduto affatto la luce. Messe Pantaleone le sue mani fopra gli occhi del cieco, invocando il nome di Gesti Cristo, ed umilmente pregandolo, che lo guariffe, ed incontinente apri gli occhi, e ricuperò la vista del corpo, e quella dell'anima, perche si sece Criitiano. E lo stesso sece il Padre di Pantaleone, che era presente, quando il suo figliuolo fanò il cieco, fuo padre poi india pochigiorni effendo già battezzato mori fantamente. Quindi si cominciò a divulgare la fama di Pantalcone, e per molte infermità, che nel nome del Signore fanava, ad effere tenuto per Medico infigne, e foyrano. Gli portavano gli altri Medici grandiffima invidia, e vedendo di non potere ofeurare le cure meravigliole, che egli faceva. perche erano maniseste, e notorie, determinarono di accufarlo dinanzi all'Im. peradore Massimiano, che era in Nicome. dia in quel tempo, e per farlo con miglior colore, presero occasione da alcuni Cristiani, i quali erano stati per ordine di Masfimiano tormentati , c Pantaleone gli aveva curaci: l'Imperadore udita l'accufa, fi fece venire dinanzi il cieco, che Pantaleoneaveya fanato, al quale ordinò che fosse tagliata la testa, perche costantemente asfermava di aver ricuperato la vista in virtuì di Crifto, e non de'dei : e Pantalcone comperò da ministri il suo corpo, e lo sepelli appresso quello disuo padre. Ed intendendo di stare in pericolo della vita, diede libertà, e parte della sua roba a i schiavi, e l'altra parre dispensò a i poveri, ed a gli infermi, che effo guariva, per effer più libeto, e più espedito alla battaglia, e più ap- sto, il quale entrò seco nella caldaja in quel-

parecchiato al martirio. E non si inganno, perche pochi giorni dopo Massimiano lo fece chiamare, e tenuti feco alcuni razionamenti, ne' quali Pantaleone confesso chiaramente diessere Crittiano, e di pregiarfi di adorare quel folo Dio vero, che creò il Ciclo, e la rerra, e non dei di pietra, e leano: finalmente restarono di accordo in questo, che alla presenza dell'Im. peradore li portaffe un'infermodato per difperato da Medici, eche fuoi Sacerdoti con l'invocazione de' dei loro proccuraf. fero diguarirlo, e che egliall'incontro invocherebbe Gesul Critto, e che chi lo fanaffe, quello soffe tenuto per Dio. Conduffero un paralitico di molti anni; I Sacerdoti de gli Idoli fecero le loro diligenze, e fi affaticarono in darno. E Pantaleone presoil paralitico per la mano, gli disse : Levati sano nel nome di Gesti Cristo Figliuolo di Dio vivo. Appena aveva pronunciare queste parole, quando l'insermo si levò fano ringraziando Dio; e molti de circostanti si convertirono alla Fede, e restarono faninell'anime loro. Rimafe confufo l'Imperadore, ed il popolo attonito, ma i Sacerdoti più ostinati, i quali temendo di perdere la loro autorità, ed i loro guadagni, diedero ad intendere all'Imperadore, che Pantalcone cra Mago, e che non facendofi morire, si perderebbe il culto, ela riverenza de' dei , ed infiemel'Impero , che senza la Religione non si può mantenere. Per la qual cofa l'Imperadore avendolo prima con minacce tentato in vano, lo fece in una gran piazza spogliare, ed attaccato. load un legnogli fece con unghie di ferro lacerare, e squarciare le carni, e poi arderle con fiaccole accese. Stando in questo tormento, alzava il Santo Martire gli occhi al Ciclo domandando ajuto a GesuCrifto, che folo poteva dargliclo, come glielo diede in effetto, perchegli apparve in figura, ed in abito del Santo vecchio Ermolao, che lo aveva battezzato, ed iffrutto nella Fede: egli disfe, che sempre starebbe seco, e l'ajuterebbe a patire, si come realmente fece: perche fubito fi allentaro. no le corde, con le quali era legato, fi spensero le facelle, ed i ministri restarono stracchi, escnza forza, o vigore. Commandò l'Imperadore, che soffe gittato dentro una gran caldaja piena di piombo distrutto. Fece il Santo orazione a Gesù Crila medefima figura, nella qualegli era apparfo prima, ed il piombo perdendo la fua forza restò congelato. Cagionò questo l'atto gran meraviglia ne circoftanti : ma l' Imperadore oltinato, commando, che artaccatagli una gran pietra al collo fosse gittato nel mare. Ma chi lo aveva liberato dal fuoco non poteva liberarlo dall'acqua? Invocò il nome di Critto, gli apparve la terza volta, e come un'altro San Pierro lo prese con la mano, lo condusse alla riva, e lo liberò. Lo seppe l'Imperadore, e sieramente sdegnato il giorno seguente ordinò, che fosse gittato alle bestie. Stando già nel teatro Pantaleone apparecchiato per elsere da' Leoni, edalle Tigri sbranato, si vidde Gesu Cristo appresso nella stessa figura di prima, evoltatofi a lui con una dolce, ed amorofa voce gli difse: Signore, efsendo voi meco, diche cofa devo io temere? Di niuna, rispose il Signore; ed uscirono le fiere con grande impeto: ma veduto il Santo, subito come pecore mansucte gli si umiliarono, e gli si gittarono a' piedi, non senzagran meraviglia del popolo, il quale per una parte si moveva a compassione, vedendo un giovane di si nobile prefenza, e da cui tutta la Città aveva ricevuto gran benefizi, posto senza sua colpa in si perigliofa contefa, e per l'altra reftava ftupito vedeudolo operare tante meraviglie, e molti si convertivano, ed a gran voce dicevano, essere grande il Dio de' Cristiani. Si sdegnò sopra modo il Tiranno, e non volle perdonare alle bestie, perche avevano perdonato al Santo: onde come più crudele di loro le fece ammazzare, e gittatele in una fossa, coprir di terra. Fabbricà fubito un'artifizio di una graviffima ruota con molte punte di acciajo , e legatovi Pantalcone, commandò, che così tofse da un alto monte precipitato, accioche parte dalle punte della ruota, e parte dalle pietre del monte trafitto, e ferito moriffe di mortecrudele, ed orribile. Da questo tormento ancora liberò il fuo fedel fervo il Signore, sciogliendolo dalla ruota, senza che ricevesse danno veruno: la qual ruota nel travolgerfi giù dal monte s'incontrò in molti Idolatri, e col fuo impeto meritamente gli uccifo. Veduto Massimiano, che tutte le sue invenzioni riuscivaho vane, e che non poteva con tormenti vincere il Santo Martire, volle sapere da lui chi fosse

egli professava, per convertir la sua rabbia contra di lui. E sebbene Pantaleone li accorfe a qual fine a e con qual animogli venisse ciò commandato, nondimeno, sapendo, che Ermolao fuo Macitro defiderava morire per Cristo, 'ed esfergli compagno nel suo martirio, manifesto al Tiranno, che cra Ermolao, il quale fu condotto alla presenza dell'Imperadore: essendogli apparlo Gestl Critto quella medelima notte, ed avendogli detto, ch' entrarebbe il giorno feguente nel Cielo. L'interrogò di alcune cose l'Imperadore, ed eglialzatigli occhi al Ciclo gli rispose con molta fortezza, ecostanza, edi supito comincio la terra a tremare, egl'Idoli, che erano nel Tempio caddero, eti spezzarono. Per lo sdegno, che di ciò prese Massimiano, e per non aver potuto piegare Ermolao, ed indurlo ad adorare i fuoi falfi Dei, doppo di averlo tormentato in varie maniere, lo fece decapitare infieme con due altri fratelli, chiamati Ermippo, ed Ermocrate, c finalmente per vendicarfi di Pantalcone, esfogare la rabbia, che aveva per vederli vinto da un giovane così costante, e superiorea tutti i tormenti fuoi, ordinò, che di nuovo fosse ficramente battuto, e pofcia alla campagna decapitato , e bruciato il fuo corpo. Fil condotto il Santo con incredibile allegrezza dell'anima fua, vedendo che giàgli fi aprivano le porte del Cielo: fu legato ad un'olivo, ed il miniitro alzando la manoferi con la spada il collo del Santo, ma nè egli ne ricevette offesa veruna, e la spada restò molle a guifa di cera. Rimafero confusi i ministri, e gittatifiglia i piedi glidimandarono perdono, conoscendo, che era più che uomo colui, che così vinceva i tormenti, ed itormentatori. Pregò il Santo Martire Dio, che loro perdonaffe, e fenti una voce, che gli difse, la sua orazione esfere stata esaudita, e che egli da indi innanzi non fi chiamerebbe più Pantaleone, ma Pantalemone, perche per lui molti confeguirebbono mifericordia da Dio: efacendo esso stesso animo a' carnefici, che paurofi tremavano; gli tagliarono finalmente la testa, dalla quale u-sci latte, in vece di fangue, e l'arbore dell'olivo, a cui era stato legato, subito si vidde carico di frutti, la qual cofa dal Tiranno intefa, fece svellere l'arbore, ed abbruciare il corpo del Santo, come prima aveva com. fato il Maeltro di quella vita, e sede, che I mandato, sebbene questo non fu eseguito, perche i ministri non si arrischiarono a farlo. Onde diedero commodità a i Fedeli di prendere il Santo corpo, e di fepellirlo in un podere di un' uomo chiamato Adamanzio. Nella Gittà di Ravello nel Regno di Napoli fi conferva oggidi nella Chiefa Catedrale un'ampolla piena del fangue di San Pantaleone, ed ogni anno, nel giorno del fuo martirio, che è alli 27. di Luglio, fiintenerifee, efiliquefa, flando il rettante del tempo gelato, ed apprefo: elo portano in tal giorno proceffionalmente per la Città, ed altri ancora, quando qualche bisogno il richiede, e si veggono effetti, e miracoli grandi, i quali opera il Signore per la gloria del Santo fuo, la cui morte fu come detto abbiamo alli 27, di Luglio, nel qual giornola Chiefa celebra la fua festa, l' anno del Signore 211.

# Alli 28. Luglio.

## LAVITA DE SS. MARTIRI Nazario, e Gelfo.

Acque San Nazario in Roma, e fii figliuolo di un Gentiluomo Africano, e di una Gentildonna Romana, ambiduenobili, ericchi. Fu discepolo dell' Apostolo San Pietro, e battezzato da Lino coadjutore. Siccome cresceva in età, così andava crescendo insieme in virtu, e paísò tant' oltre la fama della fua Santità, che molti ricorrevano a lui per configlio, e per ajuto ne travagli loro, e risplendeva in Roma, come una stella del Firmamento. Per ifpirazione del Signore determinò di ufeire di detta Città, ed avendo delle fue facoltà messa insieme buona quantità di de-nari, si mise in viaggio. Predicava Gesù Crifto a' popoli, per i quali pattiva, efaceva largamente limofina ai poveri bifognofi, accompagnando con la corporale la misericordia spirituale. Arrivò a Piacenza, ed indificonduffe a Milano, dove fu preso per ordine del Presidente Anolino, perche predicava Cristo. Volse perfunderli, cheadoraffe i fuoifasi Dei:e non gli esfendo ciò riuscito, gli sece dare molte guanciate, e scacciarlo dalla Città. Tenne Nazario quello affronto per grande ono. re avendolo patito per Cristo. Usci di Mi-

cia fpargendo li fplendori del Vangelo per tutte le parti. Essendo in una Città di quel Regno, chiamata Melia, una donna principale, che aveva nome Marianilia, gli menò un fanciullo fuo figliuo'o di poca età, e mettendoglielo nellemani gli diffe: Questo fanciullo ti seguirà in qualunque luogo tu anderai infino a tanto, che infiemeteco fi presenti nel cospetto divino; e lasciatolo a Nazario, la Madre si parti. Nazario, preso il fanciullo, lo battezzò, e chiamollo Celfo, econduffelo fempre fe. co. e patimolti travagli, pene, e tormenti con lui. Nella Francia medefima furono presi da un Presidente, il cui nome era Dinovau: per cui ordine il fanciullo Celfo fui crudelmente sferzato, e sopportando con animo da uomo le battiture, disse con lingua balbetante al Giudice: Dio, al quale io fervo ti giudicherà . Appresso essendo stato avvisato l'Imperadore Nerone, che Nazario distoglieva la gente dall'adorazione de' dei , e che predicava Gesil Crifto eifere vero Dio del Cielo, e della terra, e che moltigli credevano, ericevevano in Francia la sua dottrina, lo sece prendere, e condurrea Roma, dove il medefimo Imperadore proceurò d'indurlo ad adorare gl'Idoli: etrovatolo sempre più saldo nel fuo propolito; ordinò, che infieme col fanciullo Celfo fosse gittato in mare. Furono menati al porto di Offia, e messi in una nave furono gittati ben dentro. Mentre che i ministri dell' Imperadore pensavano, chefoffero andatia fondo, e foffero cibo,ed efca de'pefci, gli viddero con gran. diflima meraviglia caminare fopra leacque, e mossida tal miracolo, cominciarono a tenere in gran venerazione quelli, a i quali volevano prima togliere la vita, onde prefero per Maestro Nazario, e si accompagnarono con esso. Nazario vedendosi libero tornò a predicare per le Citta d'Italia, ed andò a fermarfi in Milano: dove di nuovo fii preso dal medesimo Presidente Anolino, che prima l'avez malrrattato, e sbandito. Questi avendo prima consultata la cofa con l'Imperadore per effere Nazario Cittadino Romano, e uomo molto principale, lo fece infieme con Celfo deca-

gli effendo ciòriuficio, gli fecedare molte pitare.
guanciate, e faccariato dalla Città. Tenne Nazario queflo affromo per grandecono.
Luglio intorno a glianni del Signore S. S. e
re avendolo patito per Crifto. Ufci di Milano, e per divina rivelazione pafsò in Fran. Giugno per effere i giorno ne diquate Sa pre
Giugno per effere i giorno ne diquate Sa pre

Ambragio trovà i lore corpi in Milano , i qua fi celebrafee nella prima Domenica-nhe qualinquella Citafaturon rivertiri, ecol·
locaticon gran divozione, edopo furono di dila diffinibute le loro Sante Richquie, come un preziolo tecloro, per diverte parti del mondo, come fio i offeravo ad all'Ardinal Baronio nelle fue Amnotazioni del Martino nel fue del fue Amnotazioni del Martino nel fue del fue

# Alli 28. Luglio .

#### LA VITA DI SAN VITTORE Papa, e Martire.

N'questo medesimo giorno celebra la Santa Chiefa la festa di San Vittore Papa, e Martire, il quale per la morte di S. Eleuterio pur Papa, e Martire, paffati cin. que giorni, gli succedette nella Sedia di S. Pietro il primo giorno di Giugno. Fu di nazione Affricano, e figliuolo di Felice, e uomo Santissimo, e degnissimo di quella Santa Sedia, la quale egli governò 9. anni, un mele, e 28 giorni, secondo il Cardinal Baronio. Si mostrò questo Santo Pontefice molto valorofo contro gli Eretici, che al suo tempo inscstarono la Santa Chiesa, e contro alcuni Cattolici, che volevano fepararfi dall'uso della Chiesa Romana nella celebrazion della Pafqua, Condannò Teodoro erefiarca Coftantinopolitano: il quale nel tempo di Marco Aurelio Imperadore avendo per timor de tormenti negata la Fede di Critto, dopo per iscularsi, inventò nuoveerefie, è nuovi errori, per i quali fu fcommunicato, e feparato dal grembo della Chiefa da questo Santo Pontefice. Nel Pontificato di cui si levò fra i Vescovi dell'Asia una molto grave quistione intorno alla celebrazione della Pasqua: perchea molti pareva, che si dovesse celebrare il quarto decimo di della Luna di Marzo, nel quale folevano i Giudei mangiare l'Agnello Pasquale, e lo mangiò Criito Nostro Signore, ed altri dicevano doversi celebrare il di della seguente Domenica, nel quale egli rifuscità. Per determinare quetta quittione si fecero in diverse Provincie dell'Oriente, e dell'Occidente molti Concily, ed il nostro Santo Pontesice Vittore ne celebrò uno in Roma, e commandò quello, che prima aveva commandato Pio primo di quetto nome, che la Paf-

fuccedesse dopo il quarrodecimo di della Luna di Marzo, si per essere risuscitato il Signore in di di Domenica, come per non conformarci con i Giudei: e per essere stato questo infegnato dall'Apostolo San Pietro, e costumato sempre nella Chiesa Romana, il qual Decreto fil poi confirmato dal Sacro Concilio Niceno, e si è inviolabilmente osservato nella Chiesa Cattolica . E ful tanto il valore, e la costanza di S.V ittore in volere, che fossero osservati gli ordinifuoi, che ebbe animo di feparare dalla communione della Chiefa tutti i Vescovi, e Prelati, sebbene erano molti, e principaliffimi, iquali avevano contrario parere. Percheper tale occasione gli eretici acquistavano forze, e prevalevano, e vi era pericolo di qualche grave, e pericolofo scisina nella Chiesa di Dio. Ordinò Vittorealtre cofe ancora fante, egiovevoli, che nei Decreti fitrovano, e finalmente nella quinta persecuzione, che la Chiesa pati nel tempo del crudele, e feroce Imperadore Settimio Severo, con molti altri fii martirizato l'anno 203, della nostra salute. La fua morte fu alli29. di Luglio, ed il fuo corpo fii fepolto nel Vaticano. Tenne due volte Ordinazioni nel mese di Dicembre: nelle quali ordinò quattro Preti, e sette Diaconi, e confagrò per diversi luoghi dodici Vescovi.

# Alli 28. Luglio .

### LA VITA DI S. INNOCENZO Primo, Papa.

Anal'innocenzo Papa, primo di quefionome, fueccien el Pomificato ad Analfafo l'anno del Signore 40x. alli 17, di Maggio. Nacque in Alba Città vicina a Roma: edil Padre obbe nome lannocencome il figliuolo. Erano finite le perfecuzioni del Tirar ni, e per la pieta del l'Imperadore l'ecodioglia motro, e de' finoidue figliuoli. Accadio, che temperara nella città del companya del considera del conte del moderno del considera del conte del moderno del contre del moderno del contre del moderno del contre del moderno del contra del conciento del concia del contra del contra del contra del contra del contra del conciento del concient

giò con grandiffima crudeltà verso i Ro. I Governò la Chiesa di Dio quindeci anni, mani: schbene con molto rispetto delle Chiefe, e specialmente di quella del gloriofo Principe degli Apostoli San Pietro : ful questa distruzione di Roma il principio della caduta, e rovina dell'Impero Romano. Piacque a Dio Nostro Signore, che in quel tempo, che i Gottientrarono in Roma, il Santo Pontefice fossein Ravenna, dove era andato a trattare con l'Imperadore Onorio di qualche ragionevole accordo con Alarico, e del rimedio di quella calamità, che già si temeva: Perche, co. medice Paolo Orosio, Dio cavò di Roma Innocenzo, come Lot da Sodoma, accioche non vedesse la sua rovina, e l'afflizione del suo popolo. Ebbe questo Santo Pon. tefice un'altro travaglio con l'Imperadore Arcadio, econ l'Imperadrice Eudoffia fua moglie per avere scacciato di Costantinopoli, esbandito il Santiffimo, ed eloquentiffimo Patriarca S. Giovanni Grifoftomo, conaccusefalse, e calunnie, e per essere egli morto nell'efiglio; in grave offesa di Dio, e danno di tutta la Chiefa, Per quefto fatto si brutto. Innocenzo scommunicò Arcadio, ed Eudoflia, e condannò quelli, che avevano dato quella ingiutta fentenza, e prese la protezione di quel Beato Pontefice, e gli scrisse lettere di consolazione, e celebrò con grande onore la memoria fua. Oltre a questo si mostrò Innocenzo molto zelante della nostra Santa Fede, e gran persecutore di alcuni eretici. che si levarono al tempo suo, come surono Pelagio, Celestio, e Giuliano, contra i quali scrissero dottiffimamente i Santi Dottori Girolamo, ed Agostino, che allora vivevano, e furono amiciffimi. Ordinò, o per dir meglio, adduffe la caufa, perche debba digiunarfi il Sabbato, e che fi dia la pace al popolo nella Messa dopo la consagrazione, prima che si communichi il Sacerdote. Dichiarò, che il Vescovo è il Ministro del Sagramento della confermazione, ed il Sacerdote della estrema Unzione. Adiftanza di una Matrona Romana . chiamata Vettina . edificò un Tempio in onore de' Santi Martiri Gervafio , e Protafio, e chiamollo con Titolo di Vestina, perche essa gli lasciò i beni, e la roba sua, e oggidi fi chiama di San Vitale, ed è Titolo di Cardinale. Celebrò quattro volte Ordinazione nel mese di Dicembre, ed ordino 54. Vescovi, 30. Preti, e 15. Diaconi. I rosamente pregandolo, che com nandas-

un mese, edieci giorni, secondo il Cardi. nal Baronio, sebbene altri gli danno alquanto più tempo. Scrisse quelto Santo Pontefice molte, e molto gravi Epittole, e fra esse una al secondo Concilio Soletano, nella quale riprende alcuni abufi, che regnavano in lipagna in quel tempo nel confagrare de Sacerdoti, ed altri per i Concili Cartaginefe, e Milevitano, che al fuo tempo fi celebrarono, nelle quali fi vede il fuo Santo zelo, e la vigilanza nel governo della Chiefa. San Girolamo Ioda molto la Santità di quelto Pontefice, e scrivendo a Demetriade glidice, che abbracci la Fede, e riverisca la dottrina, che egli infegnava: ed altri Santi Dottori ancora fanno il mede. fimo, amplificando molto la bontà, e la Santità sua. Passò da questa vita all'eterna il giorno, nel quale la Chiefa celebra la fua felta in compagnia de' Santi Martiri Nazario, Celfo, e Vittore Papa, che caiventi otto di Luglio, l'anno del Signore quattrocento dicialette.

Alli 29. Luglio.

LAVITA DI SANTA MARTA Vergine . Albergatrice di Crifto.

S Anta Marta fù di nazione Ebrea, e fi-gliuola di padri nobili, e ricchi: fuo Padre secondo Sant'Antonino ebbe nome Siro, e fua madre Eucaria. L'Evangelifta San Luca ci dice come Cristo su ricevuto in cafa di Santa Marta, che era forella di Maria Maddalena, e di Lazero, e cirappresenta la follecitudine, ed il pensiero con cui questa Santa Vergine lo serviva. Perche sebbene era donna principalissima, e ricca, ed aveva buon numero di fervitori in cafa, con tutto ciò non fidandofi di altri, essa stessa attendeva a provvedere, quello, che faceva di bifogno, ed a mettere in ordinele vivande, c parendole di far poco, voleva, che Maddalena fua forella, la qualese ne stava a i piedi di Cristo udendo lefue parole dolciffime, e cibandofi della fua divina dottrina, si levasse, stimando rutto poco quanto si sosse adoperato in servirlo. Si dolfe appresso il Signore, amose alla sua sorella, che l'ajutasse; Ma il s Signore, sebbene non riprese il sollecito affetto, con cui Marta il ferviva, lodò nondimenola foave quiere, con la quale Maddalena, lasciati gli altri pensieri, attendeva aquello, che importa più, che è vedere

Dio, e godere di Dio. Si vede parimente la familiarità che Gesul Cristo Nostro Signore ebbe con queste due fante forello, e la grazia, che loro faceva, quando effendo Lazero loro fratello infermo di pericolofa malattia, gli scrissero. Signore, quello, che tuì ami, cinfermo, fenza aggiungere altra parola, perche fapevano, che questa fola baltava a fare , che il Signore andaffe, e gli rendeffe la fanità, come fece. Sebbene per manifestare maggiormente la gloria fua , tardò alquanto ad efaudirle, e per manifestare loro il fuo amore, in vederle piangenti pianse ancor esso per compassione, che alle due sorelle portava: delle quali Marta usci la prima a riceverlo fuora del Caftello, dopo chiamò la fua forella Maria, mostrandosi in tutto divote, umili, ed amorofe discepole del Signore. Il quale come quegli, che ricompenfa larghiffimamente i fervizi, che gli fi fanno, e mette a fuo conto i medefimi doni, coi quali ci provede, e ci arricchifce, riempi quella cafa di benedizione, e con le fue fingolari grazie, e privilegi adornò le animediquelli, chesi prontamente, e divotamente ve lo ricevevano, e ve lo alloggiavano ancora in tempo, che i Giudeitan. to lo perfeguitavano, e tenevano per maledetri, e scommunicati quelli, che con lui praticavano. Quindi avvenne, che dopo l'Ascensione di Cristo in Ciclo questi stessi Giudei, perseguitando i sedeli, ed i membri di Critto, metteffero le mani addoffo a Santa Marta, ed a Santa Maria Maddalena, ed avendo prima confiscato i loro beni, le metteffero infieme con Lazero lor fratello, e con Massimino, e con tutta la loro famiglia in una barca fenza vele, e fenza remi, accioche periffero in mare. Ma la barca guidata da Dio, prefe porto a Marfilia: la qual Città veduto il miracolo, e udendo la predicazione del Vangelo fi converti alla Fede di Cristo, e subito un'altra Città chiamata Aix fece il medefimo. In Marfilia fu Vescovo Lazero, e Massimino, uno delli 72. difeepoli di Crifto in Aix. La Santa Maddalena fi ritirò in un'aspro se so-

Flor Sanctorum . Parte II.

ne, ed alla meditazione. Santa Marta > con una fua ferva, nominata Marcella edificò un Monistero fuori dell'abitato > ed in compagnia di molte altre donzelle, che la feguirono, fervi molii anni in una fanta ritiratezza al Signore alzando la bandiera dopo la Madre di Dio della verginità, e facendone voto, e vivendo in congregazione di donne intieramente dedicate a Dio con tanto rigore, ed asprezza di vita, che Sant' Antonino Arcivefcovo di Firenze scrive, che non mangiava nè carne, nè ova, nè cafcio: nè meno beveva vino, ed una fola volta il giorno mangiava, edera data all'orazione in maniera, che cento volte il giorno, ed altrettante la notte s'inginocchiava per adorare, eriverite il Signore. E l'istesso Autore riferifce ancora, che con le sue orazioni ammazzò un dragone orribile, e brutto, che danneggiava grandemente tutte quelle con. trade, facendogli fopra il fegno della croce, e spruzzandolo con l'acqua benedetta, e che giunto il tempo, nel quale il Signore la voleva guiderdonare, le rivelò un' anno innanzi, il fine della fua felice vita. e per fua corona maggiore volle, che tutto quell'anno stesse inferma di sebbre. Ma otto giorni innanzi la morre fua udi una foavillima mufica in Cielo di Santi Angeli, che cantando portavano l'anima della fua dolciffima forella Maddalena, la qualenell'ora del fuo paffaggio le apparve : ed il medefimo Cristo Redentor nostro la visito e gli diffe s vieni albergatrice mia dilettiffima, che come tu nella tua cafa mi ricevesti, così io ti riceverò in Ciclo nella mia. Si fece porre fo. pra la terra sparsa di cenere, in luogo, onde potesse scoprire, e vedere il Ciclo, tenendo dinanzi una croce si fece leggere la passione del Signore da S. Luca descritta, ed arrivando a quelle parole: Nelle tue mani raccommando Signore il mio spirito, diede il suo al Signore. Dice di più Sant' Antonino, che mentre, che S. Frontone Vescovo Petrago. ricense, o di Periquex, dove era stato mandato dall' Apostolo San Pierro, celebrava Meffa, gli apparve un' Angelo, e gli diffe, che andaffe a fepellire S. Marta, e lo portò a Tarascone, dove segui la sua morte, e si trovò alla fua fepoltura, e fece l'ufizio in compagnia del medefimo Crifto, che ajutò a sepellirla ancor esso. Perche così onora Dio quelli, che onorano lui, e con fimilitario monte per darsi tutta all'orazio- glianti favori paga i servizi, che gli si

fanno. Pietro Gallesino dice, che Mar- s trice passò da questa vita mortale all'etercella fua ferva feriffe la vita di Santa Marta in Ebreo, e che Sintinco la tradusse in Latino, Schbene al Cardinal Baronio pare, che quella vita fia stata scritta da Autore più moderno, e fia degna di effere efaminata. La Chiefa gelebra la festa di Santa Marta il giorno della fua morte, chefu alli 29. di Luglio, l'anno del Signore 84. Imperando Domiziano . Operò Dio nostro Signore molti miracoli per quetta beata Santa; fràiquali uno fu il dare falute, e fanità a Clodovco Rè di Francia, ch'era gravemente infermo, facendo egliorazione al sepolero di Santa Marta.

Alli 29. Luglio.

LAVITADE SANTI Simplicio, Faustino, e Beatrice Fratelli, Martiri.

N El medefimo giorno di Santa Marta, fà la Santa Chiefa commemorazione de Santi Martiri Simplicio, e Faustino, e di Beatrice forella loro, i quali morirono in Roma per la Fede di Cristo nella persecuzione de gl'Imperatori Diocleziano, e Massimiano.

Simplicio, e Faustino furono presi, e veduto che stavano costantissimi nella Fede, un Vicario dell'Imperadore gli fece tormentare, e poscia decapitare, e gittare iloro corpi nel Tevere. Santa Beatrice forella loro gli raccolfe, e li fepelli, e ritiroffi poi in cafa di una fanta Vedova, chiamata Lucina, che di giorno, e di notte continuamente si occupava in orazione, in penitenza, ed in opere di pietà. Sette mefi durò questa fanta compagnia ; ma permife il Signore, che un' uomo potente nominato Lucrezio, accecato dall' avarizia proccurafie di toglicre a Beatrice una poffessione, che aveva, per unirla ad un'altra fua. Per potere più agevolmente far ciò, esenza sua spesa, intendendo ch'era Cristiana, la sece chiamare, perche fagrificalfealli Dei, e confessando lei chiaramente di effere Cristiana, e di non volere in alcuna guisa adorare i Dei di legno, e di pietra, la fece cacciare in prigione, e di notte la fece impiecare. Con questa sorte di morte la glorio sa Vergine, e Martire Bea-

na a e la fua fanta compagna Lucina fepelli il fuo corpo a canto a quelli di Simplicio, e di Faustino suoi fratelli. E dopo Papa Leone II. di questo nome, edificò un sontuofo Tempio in Roma, e vi trasferi i corpi di quelti Santi Martiri.

Ma accioche fi vegga quanto infelicemente fuccedono i configli, che per avarizia si prendono, e che nostro Signore alla fine scopre, e castiga gl'inganni, e gl'artifizi de gl'uomini malvagi, è bene, che si sappia, che Lucrezio, dopo la mor. redi Santa Beatrice, s'impadroni della fua poffessione, che su il motivo di farla ammazzare, sebbenecon pretesto, e colore di religione, ed il giorno, che ne prese il postesso, fece un solenne banchetto ad alcuni fuoi amici; nel quale stando con molta allegrezza, e burlandofi de i Santi Martiri, e non capendo in sè per il piacere di vedersi padrone delle facoltà di quelli, si trovò presente una donna con un fanciullo in braccio, a cui dava il latte, edilfanciullo mosso da Dio con voce chiara, ed intefa da tutti, diffe : Ozgi Lucrezio hai uccifo, e posseduto , e sei caduto nelle mani del tuo nemico. Restò attonito Lucrezio, perdette il colore, eglifiagghiacciò nelle vene il fangue, gli entrò subito addosso il demonio, lotormentò crudelmente per spazio di tre ore, ed egli mori, con gran danno della fua anima, e frutto di mo!ti, che da questo esempio impararono esfervi il premio de' buoni, ed il caftigo per i rei, e che Iddio manifelta le frodi, e che quello, che malamente fi acquifta , è coltello , e veleno, perche in tal modo lo confeguifce. La Chiefa celebra la festa di quetti San-

ti alli 29. di Luglio, che fù il giorno del loro martirio, l'anno del Signore trecento, e due, Imperando Diocleziano, e Massimiano. Di effi fanno menzione i Martirologi, il Romano, quel di Beda, di Ufuardo, edi Adone, e negli Atti di S. An. timo Martire si scrive la somma del loro martirio.

Alli 29. Luglio.

LAVITA DI SAN FELICE Secondo Papa, e Martire.

On quelli Santiaccompagna la Chicfa nel meddemo giorno il matritio di San Feice Secondo Papa e Martire, che fil Romano di nazione, e figliuolo di Analtafio, e come ferire Damafo; tenne la fedia di San Pietro un' anno, e ree meti. Celebrò un Concilio in Rotene de la come de la concilio in Rodon de la come de la concilio di cetta, e anto un' concollo di nadio di di ectici, e valorofo, e collante Pontefice. Li prefero gil farriani per questo faito tant' odio, che gli tollero la vita, e la Santa Chiefa lo celebra per martire.

Il fuo fanto corpo su trovato in Roma alli ventiotto di Luglio, che si la sera precedente al giorno del suo martirio, nella Diaconia del Santi Cosso, e Damiano, in un'area di marmo con lettere, che dicevano: Questo è il corpo di San Felice Papa, e Martire, il quale con-

dannò Costanzo.

Questo sù l'anno 1582, essendo Sommo Pontefice Gregorio Decimoterzo di felice memoria. Tenne Ordinazioni una volta nel mese di Decembre, nella quale ordinò ventiun Prett, e cinque Diaconi, e dicianove Vescovi . E perche nelle cose di San Felice si trovano molte difficoltà s'e diversità trà gl'Autori . così nella verità, nel modo, e nel tempo del suo Pontificato, come del suo martirio, tenendo quello, che abbiamo refcritto qui per il più certo, e per il più commune; quelli che più diffusamente vorranno vedere quello, che tocca a San Felice, ed a Liberio fuo predeceffore, leggano il terzo Tomo de gli Annali del Cardinal Baronio, ed il primo Tomo delle controversie contro gli cretici del Cardinal Roberto Bellarmino, che gravemente, e fondatamente lo trattano,

Alli 20. Luglio.

LA VITA DE' SS. MARTIRI Abdonne, e Sennen.

T Santi Martiri Abdonne₃e Sennen furono di nazione Perfiani, e gentiluomini principali, e ricchi nella loro patria, i quali effendo Criftiani , e vedendo patire quelli, ch'erano tali, gravi tormenti, e morti atrocissime, Imperando Decio e perfeguitando crudelmente la Chiefa, fi occupavano in confolare le anime di quelli, che pativano per Cristo, ed in sepellire i corpi di quelli, che con morte avevano con. feguito la vita. Seppe ciò Decio e gli fece prendere, e condurre alla fua prefenza, ed uditili, ed inteso dalla consessione di loro medefimi, ch'erano Criftiani, gli fece mettere ne' ferri, eguardare con altri Perfiani, i quali teneva prigioni: perche voleva tornare a Roma, ed entrare trionfando, ed accompagnato da tutti questi pri-gioni, e schiavi, accioche più illustre, e più glorioso sosse il trionso suo. Fu eseguito cosi: Entròin Roma l'Imperadore con grandissima pompa, etrionfo, accompa. gnato da gran numero di fchiavi Perliani, frà i qua'i andavano i Santi Martiri Abdonne, e Sennen, riccamente vestiti, come nobili, ch'erano, e come prigioni carichi di carene, e di ferri. Commandò dopo Decio a Claudio pontefice del Campidoglio, che portasse un'Idolo, e lo metteffe fopra un' Altare: il che satto gli cforto a volerlo adorare, perche così goderebbero la libertà, la nobiltà, e le ricchezze loro. Marifpofero i Santi con molta costanza, e fermezza, ch'essi solamente Gesul Crifto adoravano, e riconoscevano per Dio, echealui avevano offerto facrifizio di sè medefimi. Gli minacciò con le fiere. ed esti se ne burlarono. Gli condustero nell Anfiteatro, e vollero per forza fargli inginocchiare dinanzi una Statua del Sole, che quivi era. Ma i Martiri le sputarono addoffo, e furono flagel'ati, e tormentati crudeliffimamente con piombi attaccatia' flagelli, edeffendo nudi, e piagati, febbene vestiti di Cristo, ed ornati della sua grazia divina, e posti nell' Anfiteatro furono lasciati loro contra due leoni serocisfimi , e quattr' orli terribiliffimi, i quali fi gittarono a i piedi de'Santi Martiri

fenza offenderli punto. Il Giudice Valeria- I no, attribuendo questo miracolo adarte magica, commandò, che fossero quivi ammazzati; onde con molte, e crudeli ferite furono fatti morire, e le loro anime belle, esplendenti ascesero al Cielo a godere di Dio, lasciando i loro corpi brutti, e rinvolti nel proprio fangue, i quali stetterotrè giorni senza sepoltura per terrore de i Cristiani. Ma dopo da Quirino Suddiacono, il quale si dice, che scrisse la vita di questi Sanii, furono di notto raccolti, e posti in un' arca di piombo, eguardati in cafa fua con gran divozione; ed Imperando il gran Costantino, furono per divina rivelazione scoperti, e trasfetiti nel cimiterio di Ponziano. La Chiesa celebra la festa di questi Santi il giorno del loro martirio, che fu a'trenta di Luglio, l'anno del Signore ducento cinquanta quattro, imperando Decio. Fàdielli menzione il Martirologio, ed il Breviario Romano, Ufuardo, ed il Surio nella vita di San Lorenzo, &c.

Alli 31. Luglio.

LAVITA DI SANT'IGNAZIO Loigla.

L glorioso Padre Sant'Ignazio Loiola Fondator della Compagnia di Gesti, nacque l'anno della nostra falute 1491. in quella parte della Spagna, che fi chiama la Provincia di Guipuzcoa. I fuoi Genitori furono di nobilissima nascita, e Signori principali di quel Paese . Dicde Iddio ad Ignazio ancor fanciullo , una tal vivacità di spirito, e sublimità d'ingegno - che ben poteasi presagire il grandiflimo vantaggio che per mezzo fuo dovca rifultarne alla Santa Chiefa.

Paffati gli anni della fanciullezza, ful mandato alla Corte de'Re Cattolici , per effer quivi educato con gli altri Nobili fuoi pari . Nella età giovenile , allorche bolle maggiormente il Sangue, attefe con gran coraggio a'militati efercizi per acquistar il glorioso nome di valorofo guerriero. L'anno mille cinquecento e vent'uno : assediando i Francesi il Castello di Pamplona , il nostro Ignazio vi entrò per difenderlo in compagnia ed ispirandogli un acceso desiderio d'

degli altri Capitani, e foldati, ch'eranvi dentro. Era si stretto l'assedio, chedisperando gli affediati di essersoccorsi, sarebbonfi arrenduti , fe Ignazio non lo aveffe vietato, esortando tutti a difenderli bravamente infino alla morte. Ma un giorno i Francesi battendo il Castello. fu Ignazio da una palla ferito nella gamba diritta, in guifa tale che glie la ruppe, fminuzzandogli quafi lo ftinco; olttediche una pietra del muro spiccata dalla violenza della palla, lo feri ancora nel-

la gamba finistra. Cadde Ignazio, ed al di lui cadere sbigottiti gli altri , si arrenderono subito a' Franceli. Questi condustero Ignazio ne' lor Padiglioni, e saputo chiegli era, lo fecero diligentemente curare, e poi lo mandarono a cafa fua in una lettiga portata da uomini. Andò crescendo il male a tal fegno, ch'eravi poca speranza della fua vita : Ma il Signore lo aiutò nel maggior pericolo, mandandogli (nel giorno della fua Vigilia) il gloriofissimo Principe degli Apostoli San Pietro, dicui egliera molto divoto, il quale gli apparve, come per ajutarlo a ricuperar la fanità . Con questa visita incominciò Ignazio a migliorare, ficche guari; maessendo giovane leggiadro, che diletravati di andar attillatamente vetlito, fecesi tagliar un'offo, che sconciamente gli usciva suori sotto del ginocchio, per poter ( com'egli stesso poi disse ) portare li stivaletti bene azziustati alla gamba. Dovendosi far il taglio non volleesser legato, stimando ciò cosa indegna dell' animo suo generofor anzieffendo il dolor ecceffivo, lo fopportò con meravigliofa intrepidezza, fenza mutarfi di colore, o proferir parola,

il che arrecò un fommo stupore in tutti. Nella convalescenza costretto a star in letto, e dilettandofi di legger libri profani di Romanzi, e di Cavalleria, com-mandò che gli fosse portato qualche libro di quelli, per paffare il tempo, che tanto gli parea rincrescevole. Furongli porrati due libri, uno della Vita di Cristo, el' altro, in cui fi contenean le Vite de' Santi, non essendone altri in Casa. Incominciò a leggerli prima per paffatempo, e dopoi per gusto, e con sua sod-disfazione, disponendo Iddio in tal modo infensibilmente il cuor d'Ignazio,

imita-

ancies Loode

imitar ciò che ivi leggeva. Senti da prin- | fua Confession generale, con grandissicipio molte ripugnanze, il di lui cuor era fieramente bersagliato da molte partis Satanasso squadronò in campo aperto tutt'i fuoi artifizi, ed inganni, per trattenerlo nel fecolo. Prevalle però l' ajuto di Dio, che destinavalo a cose grandi.

Levossi di letto una notte (come far folea molte volte ) e prostrato dinanzi ad una Santissima Immagine di Maria Vergine, implorò fervorosamente la efficace di lei mediazione presso al fuo Divino Figliuolo, fotto il cui stendardo Evangelico promise di volersi arrolare. Un'altra notte gli apparve la Regina degli Angeli, col fuo Santiffimo Figliuolo in braccio, dalla qual vilita reitò sbandito dall' anima fua ogni difenesto pensiero, perloche d'allora infin che visse conservo illibata sempre la castità. Il novello soldato di Cristo andava cercando in quale stato di vita si folse potuto impiegare per servire più perfettamente al fuo Signore, afliggendo la carne sua con le più rigorose penitenze. Per far ciò fecondo le regole infegnate dal Divino Maestro determinò di abbandonare cafa, parenti, amici, ricchezze 5 il che sece con si prudente fegretezza, che non gli potess'essere d' impedimento Martin Garzia di Loiola fuo fratello maggiore. Sotto pretefto di visitar il Duca di Nagiora, s'incammino verso la Madonna del Monserrato, in compagnia di due fervitori, licenziati poi nel viaggio, con dar loro parte di ciò che seco portava. Uscito appena di casa, intimò al demonio, al Mondo, ed alla Carne una continua guerra. Disciplinavasi aspramente ogni notte: L'unico scopo di tutte le opere sue fu allora per fempre la maggior gloria di Dio.

Per istrada comprò un'abito da portar nel viaggio che avea intenzion di fare in Gerusalemme, cioè una tonaca grossolana lunga sino a'piedi; una cor. da per cingersi s un pajo di scarpe da

viaggio, ed una Zucchetta.

Giunto alla Madonna di Monserrato, prima di ogni altra cosa cercò un Confessore. Fu questi un Santo Religioso Francese, chiamato Fra Giovanni Cla- veri. nones, dinanzi al quale fece Ignazio la

Flor Sanctorum Parte IL

mo dolore de peccati commessi, ed a lui palesò tutte le fue intenzioni. Lafeiò al Monistero la sua cavalcatura, e dinanzi all' Altar della Madonna fece attaccar la spada, ed il pugnale, con le qualiarme avea prima fervito al mondo, cercandone altre migliori, per impiegarle in serviggio del Redentore del mondo.

La notte antecedente alla folennità della Santissima Nunziata nell'anno 1522. andò con tutta la maggior segretezza a trovar un povero, non molto discosto da lui, e gli diede rutt'i fuoi abiti, e si vesti con indicibil allegrezza di quel facco che avea comprato ; confummò poi tutta quella notte inorazio. ne dinanzi all'Altare della Gloriofillima Vergine , amaramente piangendo le fue colpe passate, con fermo proponimento, mediante il di lei ajuto di emen. dar la fua vita per l'avvenire . E per non elser conosciuto, sullo spuntar dell' alba indirizzossi alla volta di Manrela . con quel ruvido facco cinto con una corda; con la testa scoperta, e col bordone in mano, tenendo calzato quel folo piede, che per anco era debole per la ferita, sicche ogni notte gli s'infiammaya la gamba. Questo disastro però rendeasi ad Ignazio insensibile, per il gran contento che sperimentava il suo cuore nel vedersi vestito di quell'abito vile. Ma volle Iddio diminuirgli questa consolazione , imperocche viddesi sopraggiunto da un'uomo, da cui gli sul dimandato se fosse vero ch'egli dato avefse i fuoi ricchi abiti ad un Povero , il qual era tenuto prigione dalla Giustizia, ful fospetto oche li avelse rubati . Manifettò il Santo la verità per liberar l'innocente, spargendo molte lagrime, nel confiderarfi un così gran peccatore, che nè pur potea far bene al fuo proffimo, fenza cagionargli danno, e vergogna. Interrogato poi chi egli fosse, donde venisse, e dove andalse, niente volle rispondere, bramando di essere sconosciuto, e disprezzato negli occhi del Mondo.

Giunto in Manrela incamminossi a dirittura verso lo Spedale di Santa Lucia, per viver mendicando fra i po-

Quivi diedesi ad ogni sorte di penitenze,

digiuni, ed orazioni; e bench' egli fosse di 1 complession gagliarda, e robusta, in pochi giorni rimafe talmente indebolito, che appena poteasi regger in piedi. A queste corporali afflizioni li aggiunfe una tormentofa farragine di scrupoli, che gli tormentavan lo spirito. Rinsorzò le orazioni, le discipline, i digiuni: Stette sette interi giorni fenza mangiare finche conferendo ció che fatto avea, col suo Confessore, questi gli commandò da partedi Dio, che dovesse mangiare, ed egli ubbidi; laonde per questa sua ubbidienza, volle il Signore consolar il suo Servo, ed arricchir l'anima sua con segnalatiffimi doni Celesti, de'quali si fervi Sant' Ignazio nello scriver il Libro degli Efercizi Spirituali, che sono di si gran profitto a chiunque li pratica, siccome la sperienza sa continuamente conoscere. Quali un'anno fi fermò Sant'Ignazio in Manrefa, dove sofferse due pericolose malattic; ma il Signore, che lo volca per cofe maggiori, gl'ispirò che andasse in Gerusalemmes Andò in Barcellona, ed imbarcatoliquivi fopra di una nave, giunfe in cinque giorni felicemente nel Porto di Gaeta; indi con molt'incommodi, efatiche partialla volta di Roma. In quell'an no ch'era il 1522. l'Italia tutta era gravemente afflitta da una crudel pestilenza, per caufa della quale non gli era permeffo entrar ne luoghi abitati a procacciarfi da vivere. Giunto finalmente a Roma la Domenica delle Palme, visitò con molta divozione quei Santuari, ed ottenuta la benedizione del Sommo l'ontefice Adriano Sefto, si parti dopo quindici giorni, fermo nel proponimento di andar in Gerufalemme. Incredibili fono i patimenti da lui fofferti caminan per quel Pacfi d'Italia: Era fuggito da tutti, vedendolo si pallido, c fiacco ; fii abbandonato da quegli stessi, che faceano la medefima strada; ma non lo abbandonò il Signore, da cui fu vilitato, e confolato in una rafa campagua tra Chioggia, e Padova, di dove poscia si porto a Venezia. Incontrò quivi nuove difficoltà, per rimuoverlo dal viaggio in Terra Santa: Le strade non potean essere fe non piene di pericoli, giacche l'anno antecedente Solimano Gran Signor de Turchi avea presol'Hota di Rodi. In Venezia fu forpreso da una gravillima sebbre; ma la fola speranza di effettuar il bramato viaggio lo tenea in vita.

Nella stessa Città mendicava il vitto di porta in porta, secondo il suo solito. La notte poi ritiravali a dormir fulla nuda terra ne' fotto portici della gran Piazza di S. Marco. Ma una notte, mentre uno de' principali Senatori di Venezia stava dormendo nel fuo morbido letto, fentialcune voci, che lo risvegliarono, così dicendocli: Come vai tù riccamente veltito, e vivi tanto agiatamente nella tua cafa, ed il mio Servo se ne stà nudo fotto i Portici della Piazza? Tu dormi in un dilicatissimo letto, ed ezli stà in terra disteso a Ciel sereno? Il Senatore attonito fi levò dal letto; andò frettolosamente alla Piazza di San Marco, e trovò dittefo in terra quel Pellegrino ch' eragli ftato rivelato: lo conduffe nella fua cafa . dovetrattollo affai splendidamente, ma il Santo, che altro non cercava, se non patimenti, ed incommodi andoffene in cafa di uno Spagnuolo, che istantemente nelo avea pregato. Supplicò poscia il Doge, ch' era allora Andrea Gritti, acciocche glifaceffe dar imbarco franco fopra una Pubblica Nave, che andava in Cipro. Gli subenignamente conceduta la grazia dal Doge ; laonde a' 14 di Luglio del 1523, imbarcoffi con una medicina in corpo, benche i Medicigli diceffero, che metteafi ad un evidente pericolo della vita. Ma egli governato dal Celefte Medico, ricuperò perfettamente la falute in quella navigazione. Sul quella Nave si comettean molti peccati, che dall'infervorato cuore d'Ignazio eran ripresi con Apostolico zelo; il che dispiacendo a' Marinari voler lasciarlo in una Iso. la disabitata; ma permise Iddio, che non vi poteffero approdare per effettuar il perverso loro disegno. L'ultimo giorno di Agosto giunse nel porto di Giassa, ed a' 4. di Settembre in Gerufalemme .

Non fi può baftevolmente (piegare la finitual all'egreza dei noltro Santo Pellegrino alla fola viffà di quella Santa Cirtà, e le
particolari gazze, che gli fere iddio allorche occupavafi nel vifiata quei Sagrofarsi
Looghi frequentati dal noftro Signor Gesal
Crifto, e bagnati col fuo preziofiffimo
Sangue. Non fapea partirifà de difi, anzi
avea determinaso di reflarari per tutto il tem,
po dell'sfa uvise. Ma palefando i far antenzione al P. Minisfiro di Terra Santa, quofimoffoda Dio, gli propofe talli, e cante
difficoltà, ch' ci rifolvette di tornar nella
Saggaa, per feccifer quisi quella forma di

vita, che gli fosse ispirata da Dio.

Quando parti Sant'Ignazio di Gerufalemme alla volta d'Italia, era nel cuore di una rigidiffima invernata, ed egli non avea fe non un miferabile vestimento di tela, con una sopravetta di panno grossolano ben logoro; avea in piedi le scarpe, ma eran nude le gambe. Giunse in Cipro, dove trovò tre navi pronte alla partenza: Una era Turchesca, l'altra Veneziana ben armata, mail Capitano di essa non gli volle dare l'imbarco, per non aver dinari da pagar il nolo. S' imparcò nella terza, benchè vecchia, e tarlata, e giunfe con essa felicemente in Venezia; verso la metà di Gennajo del 1524-avendo le altre due fatto naufragio. Profegui poscia il suo viaggio verso la Spagna, con foli quindici, o fedici reali, che gli erano stati dati per limosina; ma in Ferrara gli diede tutti ad alcuni poveri che gli dimandarono limofina in una Chiefa, ticche per vivere mendicava il pane di porta in porta. Incamminatoli poi verso Ge. nova, gli convenne paffar tra gli Eferciti Spagnuolo, e Francese, che in quel tempo facean alpra guerra in Lombardia, per lo che incontrò molti pericoli, non avendo però potuto schivare i più crudeli strapazzi da colore, i quali sospettavan che fosse qualche spione. Imparcatosi finalmente in Genova, prese porto in Barcel-lona, terminando la navigazion sua in quel medefimo luogo, dove l'avea incominciata.

Vedendoß ritornato nella Spagna, fi acerebbero maggiormente nel cuor fuo i defideri di fervir a Dio, fempre però con rifoluta intenzione di giovar al fuo proffimo. Raecommandatofi caldiffimamente al Signore, determinò di attender agli Studi; perloche in età di trentatre anni cominciò ad imparar i primi principi della Gramatica, fotto la direzione di Girolamo Ardebalo Maestro in Barcellona, somministrando le spese per il di lui sostentamento una Gentildonna chiamata Ifabella Rofel . Oh quant'inganni! Oh quante invenzioni dell'infernal nimico per diftorglicrlo dallo ftu. dio! ma ficcome questo, ed ogni altra operazione d'Ignazio avea pér unico scopo la maggior gloria di Dio, reftó con gloria d'Ignazio, vinto, e confuso il maligno fpirito ribelle a Dio. Il Santo Padre fentendofi alquanto rinvigorito da quella folsta fua languidezza di flomaco, taddoppiò gliadolid a trovar l'Arcivescovo di Tole-

le penitenze, continuando il rigore de' fuoi digiuni, proccurando peròdisfuggire affatto la oftentazione in tutte le fucazioni.

Due anni si fermò in Barcellona studiando la Grammatica, ed in questo spazio di tempo, videsi esposto alle percosse di alcuni giovani scandalosi, per vedersi dal di lui zelo impedita la strada perversa tenuta da loro per impedir la Religiosa tranquillità, alle Monache dette degli Angeli fuori della Città medefima: Fece quivi ancora il Signore col mezzo fuo il fegnalato prodigio, di restituir alla vita uno, che da sè stesso con un laccio alla gola si avea proccurato la morte. Finalmente per configlio di alcuni uomini dotti , nel mille cinquecento ventifei andò in Alcalà, per inoltrare i fuoi studi.

Si trattenne in uno Spedale nuovamente fondato. Studio Filosofia, e per configlio di chi non lo seppe ben guidare fenti il Maestro delle Sentenze; ma nel meravigliofo profitto, che facea nelle Scienze, facea eziandio tali, e tanti progreffi nella Scuola del Divino Amore. che oltre alle fatiche degli studi medelimi, e procacciarfi limofinando il vitto cotldiano, impiegavasi nell' insegnar a' Fanciulli la Dottrina Cristiana, istruiva gl'ignoranti, riduceva molti alla virtul col mezzo delle meditazioni, e raccoglieva limofine per sostentamento de' poveri più bifognofi.

Questa maniera di vivere totalmente nuova cagionava in Alcalà una ftraordinaria meraviglia; ognuno la interpetrava a fuo modo; la maggior parte, finistramente: Tali fogliono effer i principi delle opere che s'intraprendono a gloria di Dio! In fomma, dopo varie perquifizioni, Sant' Ignazio fu messo in prigione con i fuoi Compagni, dove stette sei settimane con fommo fuo contento, confiderando, che innocentemente pativa per Crifto, cofa tanto da lui defiderata. Non volle ne Avvocati che parlaffero in favor fuo, ne mediazion di persone autorevoli, che gli efibivano tutta la maggior affistenza. Terminato il Processo, e ben efaminato, resto Ignazio, ed i Compa-gni suoi dichiarato innocente, e rimesso

Partito da Alcalà fe ne andò in Va-

in libertà.

do: Questi lo accolse benignamente s gli I che aveano. Si venne perciò alle perseclibi la fua protezione, dandogli alcuni dinari per far il viaggio alla volta di Sa-Amanca. Incomincio quivi al fuo folito ad occuparfi nel rifyegliar i cuoridegli uomini all'amor, e timor Santo di Dio: Ciò in pochi giorni cag onò molto strepito. La libertà con cui parlava; ed il gran concorfo di gente, che lo ascolrava, induste alcune persone religiose, e zelanti a temere, che sotto il manto di fantità non fi nafcondeffe qualche gran male, a cui poscia non si potesse così facilmente rimediare. Fu in Salamanca messo in prigione con uno de' fuoi Compagni, ed amendui strettamente legati ad una catena: Ma nè meno quivi lasciava il Santo di parlar col suo folito Apostolico zelo, esaltando la virtu, riprendendo i vizj, e risvegliando i cuori di tutti al disprezzo del mondo. Le di lui parole facean grandissimo frutto, con sua indicibil allegrezza, che maggiormente crescea, vedendosi incatenato per amor di Cristo. Doppo ventidue giorni di prigionia, furono liberati, e riconosciuti per uomini di vita pura, ed innocente . Ayea Iddio fcelto Sant' Ignazio per Padre di molti Figliuoli, e conducealo al Porto del fuo Divino fervizio, benche a forza di venti contrari, e di onde sconvolte. Accese in lui un ardente brama di metter insieme compagni, per impiegatii con loro in ajuto spirituale de' prossimi; e gl'ispirò di andar a Parigi, che in quel tempo era la Madre di tutte le Università. Niuna cofa fu bastevole a rimuoverlo da questo fuo proponimento. Gli amici fuoi poneangli dinanzi agli occhi la rigidezza della stagione ; la sanguinosa guerra tra Francesi, e Spagnuoli; il viaggio pieno di pericoli; ma Iddio che lo guidava fece si, che nel Febbraro del 1528. giunse felicemente in Parigi.

Quivi perfezionatoli nella lingua Latina, terminò gli altri studi della Filofofia, e Teologia; ma non terminarono già le sue rigorose penitenze, siccome nè meno le persecuzioni eccitate contro di lui dall'odio di alcuni, che vedean i loro parenti, ed amici, ad esempio d'

cuzioni, alle calunnie, alle testimonianze false contro d'Ignazio, che si vidde in procinto di effer ignominiofamente frustato da' Maestri del Collegio di Santa Barbara (crudel, ed esemplar cattigo folito darfi agli Scolari inquieti ) ma quel terribil turbine si converti ben prestoin un bel fereno ad onore d'Ignazio, in cui fi vidde che altra mira egli non avea, se non la gloria di Dio, e la salute delle Anime. Quei Maestri medesimi, ch'effer dovean i primi a flagellarlo, dimandarongli umilmente perdono, ed in nome di tutti il Rettore del Collegio medelimo.

Ma non contenti gli avverfari delle calunnie paffate, lo accufarono all'Inquisitore. Questi era un dottissimo Teo. logo dell'Ordine de' PP. Predicatori, e restò sì fattamente soddisfatto della vita, e dottrina di S. Ignazio, che gli dimandò il libro degli Efercizi da lui composto in Manrela, e tanto gli piacque,

che volle tutto copiarlo.

Tutto rivolto adunque il Santo a radunar Compagni, che lo ajutassero alla falvazion delle anime, premeagli di guadagnar alcuni giovani di grande abilità, e di costumi lodevoli, e questi furono Pietro Fabro di Savoja ; Francesco Saverio di Navarra; Giacopo Lainez di Alman. za; Alfonso Salmerone di Toledo; Simon Rodriguez Portoghese, e Niccolò Bobadiglia. A questi poscia se ne uni-rono tre altri; cioè Claudio Jajo di Savoia; Giovanni Codrori del Delfinato, e Pascasio Broent di Piccardia: ch'eran in tutro al numero di dieci i e benche fossero parte Spagnuoli, e parte Francesi, e regnasse una si crudel guerra tra queste due Nazioni, erano con tutto ciò tra di loro un fol cuore, unanima fola, ed una fola volontà nell'eseguire i Divini voleri per falute delle anime. Tanto promifero folennemente a Dio il giorno dell' Affunzion della Santiffima Vergine dopo di effersi consessati, e communicati in una Chiesa presso alla Città di Parigi, chiamata Monte de' Martiri; promettendo ancora di lasciar tutto ciò, che aveano, e di andar in Ge-Ignazio, mendicar il pane di porta in rufalemme in pellegrinaggio, dovendo porta, edandar a viver nello Spedale, do-per tal effetto imbatearii in Venezia; e vo di aver dispensato a' poveri tutto ciò quando ciò non potesse riuscir loro nel termine di un anno, flabilirono di andar a' [ piedi del Sommo Pontefice, fottomettendo se stessi a quanto fosse da lui stato dispo-

sto di loro.

Restarono adunque in appuntamento, che terminato il corfodella Teologia in Parigi, si dovessero portar a Venezia, e quivi aspectar Sant' Ignazio, il quale in tanto andò alla fua Patria; ma non volle aver altra abitazione, se non lo Spedale, dove folteneasi con le limosine che andava cercando per le porte, fenza voler giammai ricever cofa veruna dalla fua cafa, ch'era governata dal suo Fratello maggiore: Efempio raro, e prodigiolo di eroica difintereffatezza!

Diedefi ad infegnar la Dottrina Cristiana, ed a predicar la Divina parola. Era innumerabile il concorfo del Popolo; ed il di lui zelo indicibile. Sradicò molti vizi, e stabilì molte cose giovevoli per il mantenimento de' Poveri . Prima ch'egli partisse dalla sua Patria, volle Iddio autenticar i meriti di quel glorioso Cittadino con due gran miracoli fatti da lui. Restitui la salute ad un uomo chiamato Vastida, che sin da molti anni pativa il mal caduco: Rifanò una onorata Donna, lentamente confummata da una febbre tifica; eliberò un'altra, che per lo spazio di quattro anni eratrava-

gliata dal demonio.

Imbarcatofi finalmente alla volta d'Italia, giunfe in Venezia, non fenza molti difastri, per quivi aspettar i Compagni, conforme l'accordo fatto con esso loro. Ma perche il demonio già vedea effer Ignazio fuo giurato nimico, volle perfeguitarlo ançor qui, servendosi di alcuni suoi miniftri, che lo andavano pubblicando per uomo fuggito dalla Spagna, dov' era stata abbruciata la sua Statua, ed inventarono altre imposture, che poi dal Nunzio Pontificio presso la Veneta Repubblica furono riconosciute per false. Intanto non istette oziolo l'infervorato cuore d'Ignazio, il quale guadagnò molti uomini dotti, e pii, che si accompagnarono con esso lui.

Arrivarono gli altri Compagni da Parigi a Venezia, dove trovarono il loro Padre, e Maestro, con altri nuovi loro fratelli . Si compartirono fubito per gli Spedali fervendo agl' infermi : Andarono a Roma per pigliar la benedizione del Sommo Pontefice Paolo Terzo con intenzione di andar in Gerufalemme, al qual ef- e con amorofo, e dolce fembianterivolto ad

fetto si restituirono in Venezia, dove S. Ignazio stavali aspettando. Alcuni di loto fi ordinarono Sacerdoti, facendo voto di castità, e povertà nelle mani del Legato Apostolico . Sinche giungesse il tempo prefisso di andar in Gerusalemme, si divisero in diverse Città del Dominio Veneto: Sant'Ignazio co' Padri Fabro, e Lainez stette quaranta giorni fuori della Città di Vicenza in un picciolo Romitorio mezzo rovinato, ed esposto da ogni parte alla pioggia, ed a' venti (nel qual luogo poscia i Capuccini sabbricarono il loro Convento: ) Avean per letto un poco di paglia diltefa in terra, ed il loro cibo eran alcuni pezzi di pane secco, ed ammuffito, che bisognava far bollire nell'acqua, per poterlo man. giare, il quale ancora trovavano di li-

mofina con gran difficoltà. Perduta finalmente ogni speranza di poter andar in Gerusalemme, determinarono di distribuirsi per le principali Università d'Italia. Il Padre co' suddetti Fabro, e Lainez, andò a Roma, chiamatovi da Dio, per dar principio alla nuova Compagnia. Ordinato ch' egli fù Sacerdote, prese un anno ditempo per apparecchiarfi a celebrar la prima Messa; implorando in tanto il Sovrano Patrocinio della Gloriofissima Vergine, acciocche dal suo Divino Figliolo gli ottenesse la grazia di adorarlo , di amarlo, e di servirlo con divozioni affettuosa, e con putità di cuore. La pregava, che in un affare si difastroso, e si grande, gli aprisse la strada, e gli fpianasse tutte le difficoltà , che incontrar potesse in cosa di tanta importanza. Con questi desideri s'incamminò il Santo alla volta di Roma co' fuddetti Compagni, sempre scalzi, e dimandando limolina: Si communicava ogni giorno, ed eglino mai lasciarono di celebrar la Santa Messa. In tutto il viaggio ebbe dal nostro Divin Redentore indicibili consolazioni spirituali: Ungior. no specialmente non molto lungi da Roma, se n'entrò solo a sar orazione in una Chiesa diserta: Quivi nel maggior fer-vore gli apparve l'Eterno Padre, il quale raccommandava Ignazio, ed i fuoi Compagni all'Unigenito suo Figliuolo, che similmente coparve con la Croce sulle spalle,

Ignazio, gli disse queste parole: Ego vobir 1 troppo superiore alle sue sorze; ma final-Rome propitius ero : cioè , Io in Roma

vi fars favorevole.

Tutto confolato il Santo raccontò la rivelazione a' suoi Compagni, per maggiormente inanimirli a foffrir le tribolazioni, ed a portar la Croce, con cui eragli apparso il Divinissimo Gesu, il di cui Sagratissimo Nome, gli era talmente restato impresso nell'anima, che la Santa Sede Apostolica nel confermar quel sagro Istituto, chiamollo la Compagnia di Gesul.

Fu adunque dal Sommo Pontefice Paolo III. confermata la Compagnia, dopo di aver passata la terribil tempesta ditante perfecuzioni contro di Sant' Ignazio, e de' fuoi Compagni nella medefima Città di Ro. ma; dove poi per provvidenza particolare di Dio, riconosciuta la verità, il Governator di Roma diede la sentenza in favore degl'innocenti Padri, per ordine del fuddetto Pontefice, che ne avea commeffo il negozio a tre Cardinali. Questi da principio furono tra di loro affai contraridi parere s specialmente il Cardinal Guidiccioni, perche stimava doversi piuttosto risormar le Religioni vecchie, che istituirne delle nuove. Ma perche Gesti Cristo Salvator nottro avea preso Ignazio sotto la Divina sua protezione, promettendo gli di effergli propizio in Roma, in guifa tale mutò il cuore di quel Cardinale, ch' egli medefimo lodò l'iftituto della Compa. gniadinanzi al Papa, il quale per istinto Divino chbe a dire queste parole: Digitus Dei eft bic : Quefto eil dito di Dio : affermando, che da si piccioli, e deboli principi, non potcasi aspettare le non un gran frutto alla Chiefa di Dio.

Segui la fuddetta Confermazione l'anno 1540. alli 27. di Settembre giorno dedicato a Santi Martiri Cosmo, c Damiano. L'anno poi 1550, fu di nuovo approvata dal Sommo Pontefice Giulio III. ficcome poi gli altri Sommi Pontefici successori l'hanno stabilita, ed accresciuta con molte grazie, e Privilegj, come nelle loro Bolle fi può agevolmentevedere

Confermata che fu da! Vicario di Crifto la nuova Compagnia di Gestà, S. Ignazio di comun consentimento di tutt'i Compagni, si prefenti, come lontani, ful elet-

mente vi si trovò obbligato dal suo Confeffore, ch' era un Padre dell' Ordine di San Francesco, il quale gli disse, chese relistesse a questa elezione, relisterebbe allo Spirito Santo . Vedendosi egli esaltato a quel grado fublime, tanto fece maggiormente spiccare la sua umiltà. Si eletse i più bassi ufizi del Collegio, come se fusse stato un Novizio. Hacea conoscere la sua superiorità ogni qual volta il richiedesse il servizio di Dio, e la edificazione del proffimo, a fegno tale che fi vedea in lui meravigliofamente accoppiata la maestà, e l'amore. Insegnava la Dottrina Criftiana con tanto zelo, ed efficacia, che a' di lui fermoni ( benchefatti con parole non tanto ben espressive nella nostra lingua Italiana, di cui peranco non avea tutta la pratica ) non poteano gli afcolranti ritener i fingulti, ed i pianti. In tal maniera Iddio preveniva S. Ignazio con le benedizioni della fua dolcezza, e con le lagrime di quellich' eran da lui convertiti andava di giorno in giorno innaffiando quella pianta novella, per farla poi crescer a segno taleda poter produtre i frutti della Predicazion Evangelica nelle parti più rimote del Mondo.

Quindici anni, tre meli, e novegiorni fopravisse il glorioso Padre S. Ignazio, ed in questo spazio di tempo, oltre alle molte opere grandi da lui fatto in Roma per gloria di Dio, e salute delle anime, ando provvedendo coll'infervorato fuo zelo quanto facca di bifoeno, acciò fi fondaffero Collegi della Compagnia in varie parti, perloche gli erano fomministrati dalla Divina Provvidenza i mezzi più neceffari, ed i foggetri di tutta la maggiore abilità, e per quanti sforzi facesse il Demonio per impedir questo gran bene, questi riuscirono fempre vani, anzi fervirono al Santo d'incentivo per maggiormente promuovere il fervizio di Dio. La indicibile moltiplicità delle fue occupazioni non lo stancavano, ma gli davano forza da intraprenderne delle maggiori. Non vi era cosa , che più lo affligesse , quanto le calamità, che in quei tempitravagliato Prepolito Generale della medefima . vano la Chicfa; laonde tutto acceso dal La di lui profonda umiltà fece ogni sforzo, defiderio di veder Crifto, lo pregò con per esimersi da quel peso stimato da lui incessanti lagrime, accioche le chiamas-

fe a sè, liberandolo da quelta miteravita, con la morte, mediance la qualeottener dovca la vita immortale. Ben conobbe il Santo che in ciòc ra fatto efudito da Dio; faccome viddefi da una lettra che ferifica di una gran Dama, (la qual fu Apa di Filippo fecondo Requella effer l'ultima lettera, e che dai Cido la raccomunanderebbe a Dio più di cuore.

Sentendo adunque arvicinarfi quel giorno ficito per lui, fi confeido, e communicó, ficcome foles fare quando non potea celcivar la fanta Meffi, ed aliítico de la fare comparación de la vanti de Polanco la fera citamo il 1700 en vanti del Polanco la fera citamo il 1700 en vanti del Polanco la fera figura del gradiffiam quiete, a vivicinari giá l'ora di partiriti da quello Mondo, che però anadife fubros di no nome a basier il piede al Sommo Pontefiere, dimandandogli la benedizione, e la indiagenza plesania del fuoi peccati. Gile la madi le Ontefier, non lore, gran fendamento di affetto, e di diolore, gran fendamento di affetto, e di dio-

La mattina feguente, lanedi ultimo di Luglio, un'ora dopo il levarde lole, alzate lemani, e fifina gliocchial Cielo, inrocando con la lingua, e col cuore il Santillimo Nome di Gesti, diede l'Anima fus benedetta al Creatore, Fanon 1956. Il di lai Santo Corpo ritrovali prefentemente in venezzioni di un'il Tedeli, pel divoltamente concorrono da molte parti, ottenendo col mezzo fue da Dio molte gratigi.

Chipoi volelfe vedere i fegnalatimiracoli, o chea intercellon di Sant [ganzio hà operato il Signore, legga gli Autori, chediffulamente ne hanno feritoro i e fecciamente D. Vigilio Nolarie nella fua Vita di S. Ignazio, finangata qui n'Orenzia, ricavata dalla Bolla della Camonizzatione. Quella fequi alli z. di Marroo, I ramo 10 fi. I fetta. Della fequi alli z. di Marroo, I ramo 10 fi. I fetta. Crifitani, e di di lui Uffato il 10 ofto nel Breviatro, come di Santo Confeñore, estebrandofieni nutra la Chiefa di Dola Irtin nel piorno, in cui fequi la fua morte, sical alli z. di Laglio. A G O S T O.

LA FESTA DI SAN PIETRO ad Vincula.

Elebra la Santa Chiefa il primo giorno di Agosto la festa delle catene del glorioto Principe de gli Apostoli S. Pietro, non solamente per rendere grazie al Signore del benefizio fattoci nell'avere liberato il nostro Pastore dalle mani di Erode, e scioltolo dalle catene, con le quali era legato nel punto, che lo volevano giustiziare, ma ancora per onorare le stesse catene, che toccarono quel fanto corpo, e chel'Apostolo con tanta gloria sostenne, e stimò più, che tutti i tesori del mondo, e tutti i miracoli, che faceva. Narra San Luca nel libro de gli Atti Apostolici, che il Re Erode chiama. to Agrippa, figliuolo di Aristobolo, volendo compiacere a' Giudei, dopo diaver fatto tagliare la testa a San Giacopo il Maggiore, protettore di Spagna, e fratello di San Giovanni Erangelista, fece prendere San Pietro, come Capo di tutti i discepoli di Cristo nostro Signore, e Capitano de gli altri. E perche la folennità della Pafqua non era tempo opportuno a torli incontanente la vita, lo fece cacciare in prigione legato con due catene, e guardare da due foldati, che non gli fi partiffero dappresso mai, e da altre guardie alle porte della prigione, e della Città, accioche umanamente non gli potesse fuggire dalle mani. Senti questo colpo, come era il dovere, tutta quanta la Chiefa: si ragunò a fare orazione continua, e fervente, pregando il Sommo Pastore a non permettere, che il suo gregge restasse abbandonato, e senza quello, ch'egli per fuo Vicario gli aveva dato, effendo, com' era, circondato d'ogn'intorno da' lupi rapaci, che pretendevano di divorarlo, Udi il Signore le voci de' fuoi fervi, e la medefima notte precedente al giorno, nel quale si doveva condurre alla morte il Beato Apostolo, standosene lui legato con due catene fra i due foldati, e quietiflimamente dormendo, come chi fapeva di effere fotto la protezione del fuo dolce Maestro, e Dio onnipotente, e che senza il suo volete niuna cola gli poteva avvenire, entrò un' An-

Angelo nella prigione, al cui ingreffo fubito tutta quella oscurità risplendette d'immenfa chiarezza; e svegliando l' Angelo S. Pietro, glidiffe, che fivettiffe, ficalzaffe, clo seguitaffe, e così libero, e sciolto dalle catene il fegui, e passati la prima, e la seconda guardia, la porta della Città, ch'era di ferro, fi aperfe loro; ed effendo già San Pietro in ficuro l' Angelo sparve; e colui, il quale stimava prima, che quello fosse un sogno, conobbe, ch'era la verità, e che il Signore lo aveva liberato dalle mani di Erode, eburlato aveva, e schernito tuttii suoi consigli, e le vane speranze de' Giudei , ed udito le preghiere de' Fedeli, e confolatili, ed a lui data la vita, accioche di nuovo con maggior fervore la impiegasse in servizio suo. E questa è la primacagione, per la quale la presente sesta si celebra. Un' altra è, per volere il Signore aggrandire i fuoi fervi, emagnificare, ed onorare i travagli, e le pene, che patiscono per suo amore. Perche si come non vi hà cofa più grata, ed accetta a Dio, che patire molti, e gravi tormenti per lui, così distribuisce questi travagli frà tutti i fuoi fervi, facendone maggior parte a quelli, che fono più domestici suoi, come sece all' Apostolo San Pietro, permettendo, che fosse afflitto, ed imprigionato dal Re Erode, accioche stimasse più quelle catene, dalle quali era cinto, che il fare caminare il zoppo nato, guarire gl'infermi, rifuscitare i morti, e con l'ombra sola sanare ogni forted'infermità. Onde l'Apostolo San Paolo chiama i Filippensi compagni della fua allegrezza i intendendo per fua allegrezza quella del vederfi legato, ecarico di catene per Crifto. Evolendo caldamente pregare gli Escsini a proccurare di andare innanzi nella fanta vocazione, nella quale avevano cominciato, per astringerli, e muoverli maggiormente a farlo, diffe: confiderate, che io, il quale fono legato, ed incatenato , l per Cristo, vi prego, e vi chieggo quefto: perche non vi è cofa alcuna più gloriofa per me, nè per voi più giovevole delle mie catenes e nell'istesso modo stimò San Pietro le fue, estimano tutti i Santi quelle, che patiscono per il Signore, il quale a guifa di buon pagatore, per dare loro ancora nella vita presente il guiderdone di questo contento, e di questa gloria, che hanno in patire per lui, non folamente l'feri nella gola, ed incontanente spiro. El

vuole, che fiano onorati i corpi, e le membra , le quali patirono, ma ancora gl'istrumenti, co'quali patirono, e che le carce. ri, igraffii, le croci, le manette, i ceppi, e le catene, con cui furono tormentati, siano tenuti da i Fedeli in grandissima venerazione. Per questo dice S. Giovanni Crisostomo in un sermone, il quale và fotto nome fuo, ancorche pajano più tofto effere di Proclo, queste preziose parole. Con queste catene, come con pietre preziole si ornava l'Apostolo : con queste andava altiero, ed allegro, come se sosse ornato di un vestimento reale, conoscendo non effere meno instrumento della fua gloria, che della sua pena, nè della sua corona manco, che del fuo tormento. Quest' istesse catenetiene oggila Santa Chiesa spofa di Gesti Cristo, come una preziosa gioja per suo ornamento, e tutto il popolo Cristiano le bacia, e le riverisce, e per esse stima d'impetrare il perdono dei peccati fuoi. In fin qui sono parole di San Grifostomo. Evedesi, chelecatene di S. Pietro, per parlare di loro, e la sciare le altre, furono tenute sempre in grantiverenza per quello, che ne gli Atti di Sant' Alessandro Papa, e Martire leggiamo, il quale baciandoli da fedelii ferri, co i quali era cinto, diffe loro: Non baciate i miei ferri: ma cercate le catene di S. Pietro, mio Signore, e baciatele, e tenetele in gran riverenza, e venerazione. E San Gregorio Papa scrive, che i Sommi Pontefici solevano per finzolariffimo dono mandare alcune limature della catena di S. Pietro incastrate in una chiaverta d'oro, che foffe ftata fopra il fepolero del Santo Apostolo: ed il medefimo San Gregorio mandò una di queste chiavi a Childeberto Rè di Francia. e gli scisse queste parole: Vi mandiamo ancora le chiavi di San Pietro, ed in esse le limature delle sue catene, accioche portandole al collo vi difendano da tutti i mali. Ed in un'altra Epistola, scrivendo a Tertifte, gli dice : Oltre à questo per benedizione di San Pietro, vi mandia-mo una chiave, ch'è stata sopra il suo fantiflimo corpo, per la quale Dio hà operato il miracolo, che qui dirò, e racconta come un Longobardo ridendoli della chiave, e volendo con un coltello spezzarla, per valersi dell'oro: sil affalito dallo spirito maligno, econ l'ittesso coltello si

ha voluto la fanta Chicía non folamente conorar la catene di san Pietro, comecnora quelle di San Paolo , e de gli altri santi : ma ha fificuio ancora particolare frita per celebrarle: il che non fa con le catene di alcuno de glialtri Santi, perció che pare, che quella maniera di onore dovefte effere propria di quel Santo Apostolo, e Principe della Chicía, al quale Iddio avera dato ampilisma poetila di friogliere le catene delle colpe, e de' percati nostri:

L'occasione dell'istituzione di tal festa ful la seguente: Eudoslia, moglie dell'Imperadore Teodosio il Minore, ando per fua divozione a visitare i fanti luoghi di Gerusalemme, ed ivi ebbe le due catene, con le quali San Pietro era stato dal Re Erode legato; le quali San Giovanni Crifostomo dice, che alcuni de' foldati, che facevano la guardia a San Pietro, e dopo si convertirono, presero, ascosero, e confervarono. Di queste due catene, le quali ebbe l'Imperadrice Eudoffia da Giovenale Vescovo di Gerusalemme, l'una portò a Costantinopoli, e l'altra come un preziolo teloro mandò a Roma alla fua figliuola Eudoffia, la quale era moglie dell'Imperadore Valentiniano il Terzo . E ful si grande l'allegrezza, e la feita, che ti fece in Costantinopoli, ed in Roma per queste catene, che nell'una Città, e nell'altra s'istirui festa particolare per ce-

lebrarle. Ed in Roma fegui incontanente un miracolo, che la divozione delle catene maggiormente accrebbe. Perche avendo Eudoffia data al Papa la catena, che Eudoffia fua madre mandata le aveva, il fommo Pontefice fece cavare fuori l'altra catena, con la quale il Santo Apostolo era stato legato in Roma nel tempo dell'Imperadore Nerone, e paragonando l'una con l'altra, si unirono, e si attaccarono insieme come se una medesima, esola ca. tena fosse, e dall'istesso artefice lavorata. Per il quale miracolo, e per altri, che avvennero, Eudoffia edificò un folenne Tempio in onore di San Pietro, che si chiamò col titolo di Eudossia, ed oggi si chiama San Pietro ad vincula, dove si custodisce la stessa catena, fatta di due catene, come abbiamo detto, la quale è tenuta in gran riverenza ; ed il primo ziorno di Agosto, che è in Roma molto folenne, concorre tutta la Città con gran divozione a toccare, e baciare, e mettersi sopra il capo la catena gloriosa di San Pietro.

Avvenne ancora in progresso di tempo l'anno novecento sessantanove, che un Conte famigliare di Ottone Secondo Imperadore, essendo in Roma, su dal demonio tentato, e tanto firanamente tormentato, ch'egli stesso si stracciava co' denti la carne, nè viera chilo potesse tenere. Questi per ordine dell'Imperadore, fiì condotto al Papa, ch' era Giovanni XIII, acciocche glifacesse mettere sopra il collo la catena di San Pietro, non avendo punto giovato moltialtririmedi, che per liberarlo si erano usati. Nel mettergli la catena del Santo al collo, fubito si mansuefece quel Signore, ch'era furioso, ed il demonio mandando fuori per la bocca schiuma, ed orribilmente urlando, lo lasció libero, e sano, come fe nulla avelse patito. Etrovandosi presentea questo miracolo un Vescovo di Metz. chiamato Teodorico, diede di piglio alla catena, e disse di non volerla lasciare, se non gli fosse tagliata la mano con cui la teneva, e dopo varie contese, e dispute l' Imperadore impetrò dal Papa un'anello della catena, della quale egli rettò foddisfatto, e contento, e tutta la gente più divota del Santo Apostolo, e desiderosa di riverire quella catena, per la quale tante meraviglie operava il Signore. Preghiamo fua divina Maestà, che per intercessione del suo gloriosissimo Apostolo San Pietro, ciliberi dalle dure catene de' nostri peccati: le quali egli folo può col fuo braccio potente fpezzare, erompere. Delle catene di San Pietro, e della iftituzione della festa prefente scrive fon datamente il Cardinal Baronio nel tomo quinto de i fuoi Annali, e nelle Annotazioni del Martirologio Romano, e Sigisberto nel fuo Cronico nell'anno del-Signore novecento sessantanove. Altre cose ancora sono seritte da altri, le quali o so. no incerte, o apocrife, e contrarie alla verità della storia.

Al I. Agofto.

#### LAVITA DE SS. SETTE Macabei, Fratelli Martiri.

N El medefimo giorno, che la Chiefa celebra le catene di San Pietto, fà commemorazione ancora de'fette frarelli Macabei, i quali effendo Ebrei morirono in Antiochia con la loro Santa Madre per l'offervanza, e difesa della Legge di Dio. La storia di questo marririo è scritta disfusamente nel fecondo libro de' Macabei al fertimo capitolo in questa maniera. Nel tempo, che Antioco Epifane entrò in Getufalemme, e profano, e tubo il Tempio, e faccheggiò la Città, ed uccife gran numero di Cittadini, e fece molti altrimali, e d estreme crudeltà in odio, e distruzione de i Giuder, per mettere il figillo alle iniquità fue e per indurliad idolatrare od a violare in alcuna cofa la Legge loto, accioche fdegnato il Signore contro di effi gli abbandonasse, e ne lasciasse la protezione: non pago di avere tormentato uno Scriba, uomo principale, e per l'età venerabile chiamato Eleazaro, il quale volle più rosto perdere la vita, che violare la legge di Dio, o fingere di violarla, per non itcandalizzare alcuno, nè dare a' giovani occasione di er-rare, stimando, ch' egli avesse prevaricaro. fece condurre alla fua prefenza una valorofa donna con sette figliuoli, che l'accompagnavano. Fil commandato loto. che mangiassero cibi vierati dalla loro legge, e non volendolo fare, fossero crudelmente battuti con nervi dibuol, e minacciati con altri rormenti piulgravi. Il maggiore di tutti i fratelli, il cui nome era Macabco, rispose: Non tiaffaticare, o Re, ne penfare di spaventarci, perche siamo apparecchiati a patire più tolto la morte, che a fare cosa contraria a quello, che la Legge di Dio ci commanda. Si sdegnò il Re, e fatte rifcaldare pigmatte di rame, e fartagini , commandò , che foffe tagliata la lingua a colui primo, e che gli fosse scotata, e pelata la resta per aver tanto liberamente parlato; e non contento di ciò; gli fece tagliare l'ettremità de i piedi , e delle mani, ed in una di quelle fartagini, o caldaje a fecco lo fece a poco a poco arroftire, infino a tanto, ch' egli moti, pre-

quali s'inanimivano l'un l'altro a patire si fatti tormenti, domandando ajuto a Dio per sopportarli, e sperando di conseguirlo. Per li stessi tormenti passò il secondo fratello, il quale effendo sù lo spirare, voltarofi al Regli diffe: Tu uomo malvazio ci ammazzi nella vita presente; ma il Re del Ciclo ci rilusciterà per l'eterna, poiche riceviamo la morte per non violare la fua Legge. Morto il fecondo fi dà delle mani addoffo alterzo, e tormentatolo; glièdomandata la lingua per tagliargliela, ed effo prontissimamente la cava fuori, edittende coftantiflimamente le mani, perche gli fia. no mozze, dicendo: Da Dio ho ricevato queste membra, e godo di offerirgliele ora per l'osservanza della sua Legge; e son sicuto di doverle ricevere molto migliori nell' eternavita. Restò pieno di stupore il Re, vedendo l'animo, ed il valore di questo giovane; perche quanrunque tali, e tanti totmenti patisse, non dava però segno alcuno di dolore. Morto il rerzo, fil condotro il quatto, e tormentato nell'istesso modo. diffe al Re: Meglioè, che noi moriamo con quelta morte, che ru ci dai, per effer risuscitati, e per vivere vita beata con Dio. che foffrite quello, che tir patirai, quandorifusciterai, non per la vita eterna ; ma per il fempiterno inferno. Ful fubito tormentato il quinto, il quale posto nel tormemo diceva; Non ti penfare, avendo tuì porestà di tormentarci i corpi, che Dio fi tia dimenticato di noi, come fiè di re, che presto vedratil castigo dilui sopra di te, e fopra de'tuoi figlintoli, e farete miserabilmente abbattuti, tormentati, ed afflitti dalla sua potentissima mano. Fu menato il fetto, il quale così parlò al riranno. Questi rormenti, che noi patiamo, bene gl'abbiamo noi meritari per le nostre colpe, e quelle, che tu nel tormentarci commetti . ttà pur ficuro di averlea pagare, e con paga molto più rigorofa, che la noftra

non é. In questi rormenti, e morte di sei figli-uoli, stava la santa madre, e degna di eterna memoria, vedendoli morite, e vincendo la tenerezza naturale del suo cuore, conla speranza, che aveva in Dio. Esorravali ad uno ad uno con parole virili, e piene di fapienza, dicendo: Figliuoli mici, jo nonsò come foste conceputi nel ventre mio percheio nonvi hò dato l'anima, lo fpirifente la madre con gl'altri fuoi figlipoli , i l to, clavita, cheavere, nè hò formato le

voftre

vostre membra, ma quel Signore, ch'è fonte originale di tutte le cose, vi creò di pulla, e vi darà un' altra volta per fua mifericordia la vita, perche ora disprezzate le vostrevite, per offervare i precetti suoi. Morti i sci fratelli, vedendoli il Re Antioco vinto da quei fantigiovani, e rettarne un folo, cominciò a firglivezzi, e carezze, ed a promettergli con giuramento di farlo ricco, e potente, se lasciasse la legge de i suoi maggiori. E non contento di que: ito, chiamo la madre, e con molte parole le impose, che configliasse il fettimo figlinolo a non lasciarli ammazzare, com erano i fuoi fratelli ffati già uccifi. Ed ella rifpofe, che al fuo figliuolo perfuaderebbe quello, che conviene, e burlandofi del Tiranno, ed accostatasi all'istesso figliuolo, gli diste in sua lingua: Figliuol mio abbi compassione dime, che ti portai nove mefinel ventre, eti diedi treanni il latte dalle mie mammelle, e ti hò foltentato infino all'età, nella quale tu sei ora. Ti prego a mirare il Cielo, e la terra, con quanto fi comprende nell'universo, e ad intendere, che tutto fu creato di nulla da Dio; perche armato con quella contiderazione non temeraj quetto crudele carnefice, ed effendo fimile a i tuoi fratelli, patirai questi tormenticonl'istesso va'ore, ch'essi gli hanno pa. titi, accioche io infieme con loro goda per fempre dite.

Inanimito l'ultimo figliuolo dalle parole della valorofa madre, fi rivolfe al Tiranno, eglidisse: Tu inventore di ogni malizia, e crudeltà contro gli Ebrei, pensi liberarti dalle mani di Dio? Noi giustamenie patiamo per li nostri peccati: ma il Signore, ch' è al presente adirato con esso noi, presto si placherà, e ci mostrerà viscere benigne di Padre. Tu malvagio, esopra tuttigli uomini crudelissimo, e sitibondo del nostro fangue, non t'insuperbire con letue vane speranze, perche ancora non ti sei liberato dal giudizio di Dio onnipotente, e penetratore de i cuori. I miei fratelli paffato un breve dolore stanno ora in refrigerio, ma tul per giusto giudizio di Dio pagherai le penedovute alla tua superbia, io, ed i mici fratelli diamo le vite nostre per la difesa, e per l'offervanza delle leggi, che Dio ci diede, pregandolo a mitigare la fua ira, ed a mirare presto con occhi benigni tutto il no-

del Cielo, edellaterra. In me, e ne i mici fratelli averà fine l'ira, che Dio hà contra gli Ebrei, e si placherà con il nostro fangue.

Sdegnossi, ed incrudelissi il Tiranno più contra questo, che contra tutti gli altri fratelli, onde lo fece ancora patire tormenti maggiori, i quali egli sopportò costantissimamente. Morti i sette figliuoli, sece il Tiranno ammazzare la fanta, e valorofa Madre, degniffima di lode, è di gloria eterna; non solamente per aver partorito tali figliuoli, ma per averli allevati nel timore di Dio, e vedutili morire alla fua prefenza con tanta fortezza, ch' essa stessa gli confortava a morire allegramente per la legge di Dio, potendo appresso di lei più quella. che il tenero affetto di madre, e stimando effere vera vita il morire per Dio. Per questa ragione molti santi, e gravissimi Dottoridella Chiefa, dicono meraviglie di questa fanta madre, e dei suoi figliuoli, e non forniscono mai di lodarla. S. Gregorio Nazianzeno fece un' orazione in lode. S.Gio. vanni Crisostomo una particolare omilia. S. Agottino fermone 109. e 110. S. Girolamo de Script, Ecclesiast. S. Ambrogio lib. de Facob cap. 10. e 12, Teofilo Alessandrino San Leon Papa, Gaudenzio, Eusebio, Emisseno, e molti altri Autori celebrano il martirio di questi sette fratelli, e della lor madre. Equello, ch'è più, tutta la Chiefa Cattolica, che non fuole far festa a i Santi del vecchio Testamento, la sa questi per essere stato tanto illustre il martirio loro, e per muovere con tale esempio i Cristiani a morire con allegrezza, e fortezza, quando si presenta l'occasione, per la legge Evangelica, poiche questi beati fratelli dicdero le vite loro per l'osservanza della legge antica. Perchefe effi furono così valorofi. e fanti, e si orribili tormenti patirono per non mangiare di un cibo vietato dalla loro legge, prima che Cristo venisse nel mondo; che avrebbero fatto per la confessione del medefimo Crifto, se fossero vissuti dopo, ch'egli mori in Croce, e sparse tutto il suo sangue per loro?

Celebra di piul la Chiefa la memoria di questi santi fratelli, accioche intendiamo, che tutti quelli, i quali nel Vecchio Testamento fi falvarono, appartengono al Nuovo, e che la fortezza, ch'ebbero i Martiftro popolo, e far confessare a te inconti- ri, che in quello morirono per la legge, e nente, che egli folo è vero Dio, e creatore | per la verità di Dio, l'ebbero per Gestl Cristo Salvatot nostro, e che tutti i giusti | lericchezze terrene, acciocche non perdel Vecchio, e del Nuovo l'estamento fanno una Chiefa, e sono membri di un corpo, | Principi della terra, matemete il signore,

il cui Capo è Cristo.

Giofeño Ebreo Autot grave ferive la frotai digefifianti, e diece, che la Madre aveva nome Salomona, e di figliuolo maggiore de ferce Macabeo, il fecondo Aber, il terzo Machie, il quarro Gioda, il quintiono Giacobbe, e che tutti erano diuna terra della Giudea chiamata Solandro, e che furono chiamati Macabei. Dice il Martirologio Romano, che le loro fante Reliquie furono rasferira Roma, e collocate nel triolo di Itaudifia, ch'è, colocate nel triolo di Itaudifia, ch'è, colocate nel triolo di Loro di Petro da Vilnetia.

### Alli 2. Agofto .

#### LA VITA DI SAN STEFANO Papa, e Martire.

C An Stefano Papa, e martire, primo di J questo nome, fil Romano, figliuolo di Giulio, eperli molti meriti fuoi, effendo stato prima Arcidiacono della Chiesa Romana, per la morte di Papa Lucio, fil eletto per fommo Pattore , e Vicario in terra di Cristo, e nostro Redentore, imperando Valeriano, e Galieno suo figliuolo: i quali nel fuo tempo perfeguitarono crudelistimamente la Chiesa di Dio, ed afflissero, e fecero morire infiniti Cristiani con acerbiffimi tormenti: Alcuni per timore di que. sti supplici vinci da debolezza, lasciavano la Fede, ed altri fi nascondevano nelle caverne, e negli stessi sepoleri de' morti, fra i quali trovavano migliore compagnia, che fra i vivi.

Uno di questi si il stano Pontestice Stetnoo, il quale udendodire, che gli Imperadoria vevano fatto bandire, che chiunque accuassa, o manisse si cui cristino, fosse patrone di cutra la roba fua, e confeguissi con consultata di capital calla milizia: raganò il Ctero Romano, e gli diffe: Già avete udino fratelli imeli, e foldati di Gesil Cirifto, I empio, e diabolico Editro, che conradi non hanno pubblicato gli imperadori, per privarci delle nostre facolal, e delle vitensisme. O ra tempo, che disprezziamo

lericchezze terrene, acciocche non per diamo le celestii. Non abbiate paura de Principi della terra, matemete il bignore, e Dio della terra, e del Cielo Gesil Cristo, che vi libererà da qual si voglia tribulazione, ed assanos e se morirete per lui, te-

netevi per felici, e beati. Con queste, ed altre simili parolegli efortò il Santo Pontefice in quella spelonca, dov' era, battezzando, predicando, ed amministrando i Sagramenti a' fedeli, ed operando miracoli in testificazione della nostra santa Fede. Fra gli altri diede la vifta ad una donzella, chiamata Lucilla, figliuola di Nemefio Tribuno, il quale fi fece Cristiano, e su ordinato Diacono, ed insieme con la figliuola su marrire del Signore, fpargendo amendue costantissima-: mente il fangue per la fua fantiflima Fede ; ed il medelimo fecero molti altri, che per mano del Santo Pontefice Stefano fi convertirono, e furono battezzati, e meritarono la corona del martirio, come furono Sempronio, fervo di Nemefio, Olimpio, Effuperia fua moglie, Tertulliano, e dodici Chierici, i nomi de'quali erano Faufto, Mauro, Primitivo, Columnio, Gio-vanni, Esuperanzio, Cirillo, Onorato, Teodofio, Bafilio, Castulo, e Donato. Ma intendendogl'Imperadori, che il Padre, e Maestro di tutti questi Martiriera il Santo Pontefice Stefano, e quello, che faceva loro maggior reliftenza, e che con maggior animo predicava la Religione di Critto, fenza stimare gli Editti, e commandamenti loro , si sdegnarono fieramente contra di lui, e mandarono una mano di foldati a prenderlo con tutti i Chiefici, che fossero con lui. Fil preso con molti Preti, Diaconi, e Chierici, e condotto alla ptesenza dell'Imperador Valeriano, con il quale tenuto alquanto razionamento, ful poi per suo ordine menato al Tempio di Marte, accioche quivi fagrificasse, ò non volendo farlo, ricevesse sentenza dimorte. Stando il fanto Pontefice nel Tempio di Marte, alzò gli occhi al Cielo, presenti tutti quei ministri Imperiali, che lo accompagnavano, e con grande affetto di cuore, e copia di lagrime, fece orazione in quelta maniera: Signore Dio, Padre del mio Signor Gesu Crifto, che co'l tuo braccio potente rovinasti la torre di Babilonia, io ti prego umilmente, che tu questo luogo diedove la superstizione, ed empie à tanto

Appena aveva queste parole fornito, quando si udi un'orribile, e spaventoso tuono, e cadde una faetta dal Cielo, che rovinò buona patte di quel Tempio di Marre: etutti i foldati, e ministri impautiti, ed attoniti fuggirono, e lasciarono libero il Santo con i Cristiani, che l'accompagnavano, co' quali se ne andò subito al cimiterio della Beata Lucilla, ed ivi esortò alla coffanza i Criftiani, e a non temere le minacce, editormenti de' Tiranni, il potere de quali non si estende se non a i corpi, ed alla vita temporale, e per maggiormente rinvigorirli, ed impetrare la grazia del Signore si messe adir Messa, e mentre, che la diceva, vennero nuovi Ministri dell' Imperadore a pigliarlo; e sebbene il Santo fenti il rumore, e lo strepito della gente armata, ed intese perche venissero, egli nondimeno non fialterò punto, ne fiturbò, anzi con moltaquiete di animo, e divozione finiil fagrosato Mistero della Mesfa, al qualeaveva dato principio. Ed in quelluogo, standosene dinanzi all'altare, fedendo nella fua fedia, gli fil alli due di Agosto tagliata la testa l'anno del Signore 260. imperando, come siè detto, Valeriano, e Galieno.

Il suo corpo con la sedia, nella quale si decapitato, bagnata di fangue, su sepolto in quella stefia gorta, nel suogo, che si chiama il cimitero di Calisto. Tenne la sedia di S. Pieto treanni, tre mei, e 22, giorni. Fece due volte Ordinazioni nel mese di Dicembre, nelle quali ordino sei Saectdori, cinque Diaconi, e tre Vefovi.

Viè un Decreto di questo Santo Pontefice, nel quale commanda, che le vesti, con le quali si hà da offerire a Dio Sacrifizio, fiano oneste, e confagrate, e che niuno le adoperi, o le tocchi, fe non farà uomo Santo, ed in luogo Sagro, accioche non gli avvenga quello, che al Re Baltaffare, il quale per aver profanati i vafi del Tempio, fenti sopra di se la vendetta del Cielo. Ordinò ancora, che niun'uomo infame poteffe effere amesso ad Ecclesiastica dignità. Si levò nel tempo di questo Santo Pontefice una gran borrafca contro la Chiefa, perche molti Vescovi, ed uomini Santiflimi, e frà essi S.Cipriano in Africa, eS. Dionifio Vescovo di Alessandria in Oriente, furono di o-

Flor Sanctorum, Parte II.

avevano ricevuto il battefimo ritornando alla Chicfa Cattolica, doveffero effere battezzati di nuovo, non tenendo per vero battefimo quello, che da gli ereticiavevano ricevuto. Ma il Santo Pontefice Stefano si oppose loro con tanta autorità, e rifoluzione, che tutti fi sbigottirono, e fi fottomifero a quello, che egli come Sommo Pattore, e capo di tutta la Chiefa Cattolica decretò, e commandò offervarfi: che fu, che quando gli eretici nel loro battelimo offervano la forma, e la intenzione della Santa Chiela data da Gesti Crifto, è verobattefimo, nè deve reiterarfi, obattezzarfi di nuovo chi così farà battezzato. Di questo fatto di S. Stefano Papa, Vincenzo Lirinense, Autor gravissimo, e di più di mille anni, dice queste parole: Quando tutti aborrivano la novità, e tutti i Sacerdotiripugnavano a quello, che si volca introdurre, la beata memoria di Papa Stefano, che allora teneva la fedia Apostolica, fopra tutti gli altri compagni fuoi fece refiftenza: giudicando, per quanto io ftimo, effere cola conveniente, che egli tanto avanzasse tutti gli altri nella divozione della Fede, quanto gli avvanzava nella autorità della dignità, e scrisse in una Epistola, che non fi aveva a far cofanuova: ma confervare quello, che è stato ricevuto da i nostri padri: poiche noi non dobbiamo portare la re. ligione, dove più ci piace, ma feguitarla, dove ella và, ed è proprio della modeltia, e gravità Crittiana non volere infegnare ai noftri successori la nostra dottrina:ma conservare quella, che abbiamo ricevuta da'nostri maggiori. In fin qui Vincenzo Lirinense parlando dell'autotità, e della costanza, con cui San Stefano Papa fi oppose a quelli, che volevano introdurre nella Chiefa quella novità, sebbene alcuni di loro con santo zelo, e pensando sar bene si opposero.

Si deve considerare ancora il cassigo, che Iddio Nostro Signore diede all'Imperadore Valeriano per la crudeltà usata contra San Stefano Papa, e gli altri Fedeli, e membri della Chiefa.

 congiuraffero contro di lui. E finalmente i in una battaglia fatta contro Sapore Re de' Perfiani, su vinto, ed incatenato, etrattato tanto vilmente, e vergognofamente, che qualunque volta voleva il Redi Persia montare a cavallo, gli metteva il piè sopra il collo, e se ne serviva come per scabello, e quantunque molte lettere da alcuni Principi grandigli foffero scritte, egli nondimeno sempre lo tenne in questa camivirà, e miferabiliflima fervitù, ed all'ultimo lo fece fcorticare vivo, e salare come un porco, che simiglianti fini suol dare alle volte Dio peresempio degli altri, a quelli, che perfeguitano la virtul: ed in questo terminano i configli, li fdegni, e le astuzie loro. Ed avendo l'Imperadore Valeriano patito quello, che pari, nondimeno Gallieno suo figliuolo non se ne curò, o almeno non usò diligenza per liberarlo. E' scritta la vita di S. Stefano Papa, e Martire negli Atti de' Notari della Chiefa Romana: i quali furono tradotti dal Metafraste, e sono addotti dal Cardinal Baronio.

Alli 3. Agosto.

L A I N V E N Z I O N E

del Corpo di San Stefano

Protomartire.

L facro corpo del gloriofo San Stefano Protomartire flette molto tempo celato, enafcosto, senza sapersi dove si fosse, infino a tanto, che il Signore fi degnò di rivelarlo nel tempo de gl'Imperadori Onorio, eTeodofio il Giovine suo cueino, l' anno 405. della nostra falute. Fù fatta questa rivelazione a Luciano Prete, il quale racconta il successo di tutta la storia in una Epistola, dellaqualemolti, egravi Autori sanno menzione, che egli sensse in Greco, e da Avito Prete Spagnuolo su tradotta in Latino, il contenuto della quale è, che la notte di un Venerdi alli tredeci di Dicembre, dormendo Luciano nel Battisterio, dove era solito di dormire, per poter meglio guardare la sua Chiesa, e per essere pronto alle necessità de'suoi Parrocchiani, gli apparve un vecchio venerabile in forma, ed in abito di Sacerdote canuto, con barba lunga, e coperto con una stola

in oro, e dentrovi il segno della Santa Croce, econ una verga d'oro in mano, ed accoffatofi a Luciano, toccandolo con la verga, lo chiamò tre volte dicendo: Luciano, Luciano, afcoltami Luciano, e subito parlando in Greco, gli impose, che andasse a trovare Giovanni Vescovo di Gerusalemme, e dicessegli, che cercasse i corpi Santi, che erano appresso ad una villa chiamata Cafargamala, e gli mettefse in un'altro luogo più convenevole, perche Iddio per leloro intercessioni, e preghiere aveva determinato di fare grandiffimi benefizi al mondo, che stava in gran pericolo di perderfi per gli molti, e gravi peccati, che ogni giorno vi si comeitevano.

Domandò Luciano al venerabile vocchio, chieglifosse, e dichi fosscro i corpi, che avevanoda cercarfi, ed eglirifpofe diessere Gamalielle, quello, che in Gerufalemme ave va infegnato a San Paolo Apostolo di Gesti Cristo e che quello, che era feco nel monumento dalla parte dell' Oriente, erail benedetto Martire SanStefano, che fu dai Giudei lapidato: il corpo del quale egli aveva fatto raccogliere, e fepellire in quel fuo podere venti miglia lontano da Gerufalemme; e che nell'altro sepoloro vi era il corpo di Nicodemo, il quale per efsersi battezzato, e fatto discepolo di Cristo, fu anatematizato da' Giudei, e sbandito dalla Città; ed egli loaveva ricevuto in cafa, e somministratogli le cofe necessarie tutto il tempo, che visse, e morto che fil, onoratamente lo fepelli a canto a San Stefano, e che nel terzo sepolcro vi cra un suo figliuolo chiamato Abibone, il quale aveva infieme feco ricevuto il battelimo, e fornito il corfo del fuo pellegrinaggio essendo di età di venti anni mori . ed egli loaveva sepellito in quel terzo sepolcro, che era più alto de gli altri, dove morto, che sosse, aveva ordinato, che sosse collocato il fuo corpo.

dotta in Latino, il contenuo della quale

che lanotte diun Venerdi all'iterdecidi
policembre, dormendo Luciano nel BattiDicembre, dormendo Luciano nel Battiflerio, dovere rasolito di dormire, per poter meglio guardare la fua Chiefa, e percifere pronto alle neceffità de divol Parrocleniani, gli apparve un vecchio venerabile
in forma, ed in abito di Sacratote canuto,
o lo berta di digiundo tutta quella fettimana infino alla
franca di viccio le pietre prozio finendi ratio di cardo di digiundo tutta quella fettimana infino alla
franca di viccio le pietre prezio finendi ratio con con la fola
di giundo tutta quella fettimana infino alla
franca di viccio le pietre prezio finendi ratio con del fevenere venerdi i nella ossile di

nuovo gli apparve il medefimo Gamalielle nella forma, e figura di prima, e riprefelo perche non aveile fatto quanto gli aveva ordinato.

Non si assicurò Luciano per questa seconda visione, anzi aspettò la terza, digiunando, ed orando sempre, e pregando il Signore, che non lo lafciasse ingannare. E finalmente il terzo Venerdi tornò ad apparirli Gamalielle, mostrandosi sdegnato per la poca fede, che Luciano aveva dato alle fue parole, ed impofegli, che facesse quanto detto gli aveva, ed aggiunfe, che stimasse di avere ricevuto singolare grazia da Dio, per effere stato eletto da lui per istrumento di una cosa sigrande, lasciati tanti altri uomini migliori, che effo non era: i quali averebbero potuto fervirlo in quel ministero. Confermato per tanto Luciano in quella rivelazione, ed impaurito per le parole, e per lo sdegno del Santo vecchio Gamalielle, fubito nato il giorno, fe neandò in Gerufalemme, e parlando col Vescovo Giovanni, gli diede conto di quanto egli aveva veduto, e udito. Il Vescovo resegrazie al signore, e sparse molte lagrime per quel fegnalato benefizio, che alla fua Chiefa faceva, poi diede ordine, che si eseguisse quello, che Gamalielle ave. va a Luciano rivelato. Ed effendofi cavato in un campo appresso un monte di pietre, che vi era, e non avendo trovato quello, che cercavano, il medefimo Gamalielle apparve ad un Monacochiamato Nugezio, ovvero Nigezio, e mostrogli il luogo, nel quale erano i corpi, dove cavando, trovarono tre sepoleri con tre pietre coperti, nelle quali erano feritti tre nomi. Celiel, che fignifica fervo, Apaandardan, che vuol dire Nicodemus, e Gamaliel.

Andò il Vescovo Giovanni, accompagnato da Eleuterio Vescovo di Schaste, e da un'altro Eleuterio Vescovo di Gierico. e dal Clero, e da grandissimo numero di gente: ed aprendo l'arca, dove era il corpo del gloriofo San Stefano, cominció a tremare la terra, ed a fentirfi un foavissimo o. dore, che usciva da quel Santo corpo in maniera, che i circostanti stimavano di esfere in paradifo. Erano a quelto spettacolo concorfi molti infermi, ed indemoniati: ed all'odore solo, che usciva da quelle Santereliquie, settantatrene guarirono di o- nome, come si vedein molti luoghi di S. gni forta d'infermità, ed i demonj dalla virtu del Santo Martire difeacciati, lafcia-

rono liberi quelli, che prima tormentavano. Furono i Santi corpi trasferiti in altri più decenti luoghi, e quello di San Stefano fiì portato alla Santa Chiefa di Sion, dove prima era stato ordinato Diacono. Tutto questo narra nella sua Epistola Luciano, ed aggiugne di aver prefo alcuni offi piccioli delle giunture delle mani di San Stefano: iquali, febbene erano piccioli, erano perograndi, edigrande stima, per esfere offi di quel valorofo foldato, e Capitano del Signore, che si bene feppe combattere per lui, ed aprire la strada a gli altri col fuo efempio di guadagnare con la morte

Dice ancora Luciano di avere preso della polyere, nella quale le carni di San Stefano si erano risolte, e di avere mandate queste reliquie ad Avito Prete, ed effersi fatta questa traslazione alli 26, di Dicembre, nel qual tempo la terra era aridiffima, per non effere piovuto: e che in quel punto cadde tanta acqua dal Cielo, e bagnò tanto abbondantemente la terra, che tutta la gente restò stupita, lodando, e glorisicando il Signore.

In questo tempo, nel quale Iddio fcoperfe alla fua Chiefa un teforo si grande, Paulo Orofio nostro Spagnuolo andò in Africa per visitare il glorioso Dottore Sant' Agostino, ed imparare da lui alcune cose, nelle quali aveva difficoltà, e dopo di averli il Santo Padre infegnato quello, che fapeva intorno alle quiftioni propolte da lui, lo mandò in Gerufalemme, acciocche con San Girolamo conferiffe altri dubi, che gli restavano, particolarmente del principio, e dell'origine dell'anima ragionevole, e come da uomo dottiffimo, ed efercitatiffimo nella Sacra Scrittura imparaffe quello, che egli non gli poteva infegnare, tanta era l'umiltà, e la modestia di Sant'Agostino. Fece Paolo Orofio il viaggio fuo, e ritornando da Gerufalemme, fù il primo, che portaffe nelle parti Occidentali le reliquie del beato Protomartire San Stefano, che poco avanti si erano trovate, e che arricchiffe con effe la provincia dell'Africa, dove Dio Nostro Signore operò innumerabili, e grandiffimi miracoli per la interceffione del fuo Santo Martire, e per quelta cagione furono edificati molti Tempjal fuo Agostino. Ed Evodio Vescovo Uzalense, che fu il primo, il quale edificò in Africa

hicfa a San Stefano, per occasione delle 1 reliquie seriffe due Libri di miracoli meraviglioli, e memorabili, che Dio operò per effe. Nè l'Africa folamente godette quetto teforo, ma la Spagna ancora, dove il medefimo Paolo Orofio lo portò, il quale paffando per l'Ifola Minorica vi collocò le reliquie, e furono tanti i prodigi, ed i miracoli, che il Signore fece per quelle, che tutti i Giudei, che erano in quell'Ifola fi convertirono, e ricevettero la l'ede di Cristo, come scriffe Severo Vescovo della medelima Ifola di Minorica, ed il detto Evodio Vescovo Uzalenze al capitolo 2, del lib. 1. Furono portate ancora in Francia le reliquie di quetto gloriofo Martire, e quivi parimente rifplendettero con molti miracoli, come in Gregorio Turonense

fi vede . Ma quello, che più si deve notare è un miracolo perpetuo, che dura infino al di d'oggi delle reliquie di San Stefano: perche nel tempo, che i Vandali distrussero, e defolarono la Provincia dell'Africa, S. Gaudiolo Vescovo, portò di là a Napoli un' ampolla di vetro piena del fangue rapprefo di San Stefano, la quale oggi fi conferva con gran divozione nella Chiefa di S. Gaudiofo, della stessa Città di Napoli. Ed è cofa meravigliofa, che mettendo la detta ampolla fopra l'altare nel tempo, che si dicela Messa, il sangue rappreso, e gelato si liquefà non altrimente, che fe allora spillasse suora dalle vene. E prima di questo era stata portata alla Città di Ancona in Italia una pietra di quelle, che i Giudei gli tirarono, quando lo lapidavano: la quale fi dice, che lo percoste nel braccio, e con essa hà il Signore fatto miracoli, e disclo molte volte quella Città. Accioche intendiamo la riverenza, e la devozione, che do biamo alle reliquiedi quelli Santi, ed amici di Dio: e quanto gran benefizio egli fà al mondo, quando lo scuopre, disendendolo per mezzo di effe, e liberandolo da molte calamità: e con quanta ragione la Chiefa Cattolica fà la festa il ziomo della Invenzione del corpo di San Stefano Protomartire, per il quale ha ricevuti, e continuamente riceve tanti, esi fingolari benefizi.

ce, su il corpo di San Stefano Protomarti; e virtu: per la quale rivelazione, e selice retrasserito da Costantinopoli a Roma, e nuova, il fanciullo, quando nacque, su fii collocato nel fepolero di San Lorenzo, chiamato Domenico, dal nome di S. Do-

dove è riverito con gran divozione, come fi legge nel Martirologio Romano nel giorno della fua Traslazione, che fu alli 17. di Maggio.

Alli 4. Agofto.

LA VITA DI SAN DOMENICO Istitutore dell'Ordine de Padri Predicatori.

I L Glorioso Patriarca San Domenico Luce del Mondo, Colonna della Chiefa, feudo della Fede, Gloria di Spagna, e Padre, e Fondatore dell'Ordine sacro de' Predicatori, fu Spagnuolo, e nacque nel Vescovado di Osma in un luogo chiamato Caleruga, di padri illustri, l'anno del Signore 1170, effendo Sommo Pontefice Alesiandro Terzo, ed Imperadore Federico Barbarosta, primo di questo nome, e Re di Caftiglia Don Alfonfo, che dopo ottenne la famosa vittoria nella giornata delle Navi di Tolofa. Il padre ebbe nome Don Felice di Guzman, dell'antica, e nobiliffima famiglia Guzmana, la quale, per effere di effa nato San Domenico è ttata poi molto più illustre di prima. La madre fu Donna Giovanna di Aza, uguale in nobiltà, ed in fangue al marito. Abitavano questi gentiluomini nella terra di Aza nel Vescovado di Osma, chberotre figliuo!i, etutti tre molto fegnalati in virtu come furono i padri: il primo fi chiamò Antonio, che su sacerdote: ed avendo data la fua robba a i poveri, fi ritirò in uno Spedalea fervirli, e perfeverò in fino alla morte in questo fanto esercizio, e Iddio per intercessione di lui operò miracoli. Il fecondo fu Manes, che avendo prefo l' abito de' Predicatori, visse, e mori fantamente. Il terzo, e minore ditutti fu San Domenico di Guzman, che così fi chiamò da principio, prendendo il foprannome del padre. Effendo donna Giovanna fua madre gravida di lui, e nel nono mefe nel Monistero di S. Domenico di Silos il set. timo di della fua divozione, vegliando una notte gli apparve il S. Monaco nella fua pronefizi.

Dopo effendo Pelagio Sommo PontefiIddio le darebbe un figliuolo di rari talenti,

edd \_\_idl

menico da Silos loro avvocato. Oltre a que- 1 fto. alcuni mesi prima, che nascesse, ebbe fua madre in fogno un'altra visione. Le pa. reva di portare nel ventre un cagnuolo, il quale con una accefa facella in bocca, illuminava, ed accendeva tutto quanto il mondo: Subito nato, e ricevuta l'acqua del fanto battefimo una gentildonna, che fu fua comare, gli vidde in fronte una ttella si chiara, esi rifplendente, che co' fuoi raggiilluminava la terra, volendo Dio Nostro Signore con questi segni mostrare l'ufizio , che doveva efercitare San Domenico, che era abbajare, e vietare al demonio l'entrata in Chiefa, ed illuminarla, ed infiammarla con la fanta vita, e dottrina fua, e de' fuoi figliuoli. Si dice ancora, che effendo in culla, fu veduto uno sciame di Api, che gli volavano sopra la bocca, come di Sant' Ambrogio fi scrive, per dinotare la dolcez-za delle sue parole. Da fanciullo su ammaestrato da' padri, e da un suo zio, Arciprete di Gumiel di Izanella virtu, e nel fanto timor di Dio. Ed egli per natura era si docile, si applicato, e si bene inclinato, che più costo bisognava adoperare seco la briglia, edil freno, che gli fproni, in tutto quello, che alla pietà, ed alla divozione spettasse, ediqua procedeva, che essendo fanciullo ancora di fette anni fcendeva di letto, e giaceva in terra, come avvezzandoli già alla penitenza, e all'asprezza di vita, che divenuto uomo, doveva poi fare, e crescendo con la età la virtu, era temperatissimo nel mangiare, e nel bere, e lontanissimo da i diletti, e da' passatempi, ne i quali si sogliono i giovani trattenere, e nelle fue azioni composto, e modesto, ed in quella età pareva vecchio, e maturo nel giudizio, e nella maniera del suo procedere. Si applicò a gli studi delle lettere, e dilettoffene tanto, e tanto fi compiacque ancora del canto, e dell'ufizio Ecclesiastico, chein nessuna altra cosa si occupava, fuorche in findiare, leggere, orare, e fervire, al Coro, e pigliare per unica ricreazionel' acconciare, e nettare gli altari, ed affiste-re dinanzi al Santissimo Sagramento.

l'il poi mandato da' padri alla Città di Palenza, dove all' ora fiorivano gli studi Generalidi Spagna, iquali poscia il Re Don Fernando il Terzo trasferi a Salamanca. Si diede San Domenico alle scienze tanto di cuore, che in breve temporiufci ammaestratissimo nella Logica, nella Filosofia,

Flor Sanctorum Parte II.

nella Metafifica, che fono le più necessarie per lo studio della Sacra Teologia: nè minore fu il penfiero, che egli fi prefedel profitto dell'anima fua, Attendeva molto all'orazione, fuggiva le cattive com pagnie, che in quella età sono pericolosissime e pestilenti. Si prendeva tanta compassione de bilogni spirituali, e temporali de' suoi prosfimi, che quando non poteva fovvenir loro, fi rifolyeva in lagrime, e piangeva i peccati altrui non altrimenti, che i propricastigando per essi con rigorose penitenze il fuo corpo: Ajutava i poveri, e gliorfani, ed essendo seguita una gran carestia vendette le massarizie di casa, ed i libri del fuo ftudio, per provvedere a i bifogni della gente povera, e miserabile, restando ricco nel fuo penfiero, per vederfi povero co i poveri, & ad esempio del Santo giovine molti altri ancora venderono le facoltà loro per sovvenimento de' poveri. Ricorse a lui una donna amariflimamente piangendo, e pregandolo, che l'ajutasse a riscattare un suo fratello, che era stato fatto schiavo da'Mori, e fii sì grande la carità del Beatogiovine, che cominciò a fare istanza alla donna afflitta, che vendesse lui per lo schiavo, e lo cambiasse per suo fratello: tanto può la perfetta carità in un'anima. Fu dotato di una perpetua, ed invincibile castità, la quale conservò tutto il tempo della sua vita, e per conservarla si sforzava di non stare mai punto ozioso, e di fuggire la pratica delle donne, e la intemperanza nel mangiare, e nel bere, per effere queste tre cose capitali nimici della castità. Era all'ora in Olma un Vescovo, che aveva nome Don Diego di Arzebes uomo di gran Santità, e dottrina: il quale si prese tanto a petto la riforma della fua Chiefa, che in pochi anni di Canonici secolari, la fece di regolari, e per effettuare questo suo difegno cercava uomini di spirito grande, e di lettere, con meravigliofa diligenza, e follecitudine. E perche già San Dome-nico rifplendeva fra tutti con fingolare fama di virtu, e di erudizione, il Vescovo Don Diego fece ogni sforzo per cavarlo di Palenza, e tirarlo ad Ofma: e finalmente l'ottenne. Ivi prese il Santo l'abito di Canonico regolare, ed il Vescovo lo fece Archidiacono di quella Chiefa, chiamato con altro nome Sotto priore; perche aveva con la nuova riforma mutato i nomi delle Dignità .

Accetò per ubbidienza San Domenico il I ne prefe: la prima fera, che giunfero in carico, nel quale da una parte si mostrava umile, e mansueto, ed affabile, e dolce con tutti, e dall'altra zelante, e grave riprensore de' vizj. Non passarono molti anni, che paffando da Ofma a Palenza, e trovando nuovi bifogni, e povertà in alcune persone di quel luogo, per sovvenirle, vendette un'altra volta i libri, che aveva, e cominciò fenza effi a predicare il Vangelo, che appunto entrava ne trent'anni della fua età: imitando in questo il Salvatore del mondo, che essendo la Sapienza del Padre Eterno infino a trent'anni confervò un meravigliofo filenzio, e dopo cominciò a spargere per il mondo i raggi della fua divina, e foyra-

na luce, e dottrina.

Da quest'anno, che sul quello del mille dugento, infinoa tuttol'annodel mille, dugento e due, andò il Beato Padre per li luoghi di Palenza, e di Ofma, infegnandola strada del Cielo, con quel frutto, che da si fanta vita, e da tanta scienza si poteva aspettare. Leggeva in questo tempo con molta attenzione il libro delle Collazioni di Cassiano, prendendolo per modello per cavarne virtu, e per stampare nell' anima fua la perfezione de' SS. Padri dell' eremo, che in quel libro si rappresentano. Occupandofi San Domenico con gran fervore, espirito nella sua predicazione, si presentò al Vescovo Don Diego suo Prelato, una occasione di fare un viaggio. Per. che il Re di Cattiglia Don Alfonfo, che poco prima aveva maritato Donna Bianca sua figliuola a Luigi Ottavo Principe, erede del Regno di Francia: lo mandò a lui con una certa ambasciata, per negozi molto importanti. E'1 Vescovo menò San Domenico feco, per governarfi col configliofuo, e per godere con profitto la fua fanta, edolce conversazione, ordinando così il Signore, per altri più alti fini della fua provvidenza divina. Si era in quel tempo levata una bestiale, e scandalosa eresia in un luogo del Contado di Tolofa, chia. mato Albi, dal quale glieretici, che la feguivano, furono chiamati Albigefi.

Entrando San Domenico col suo Vescovo in Francia per il Contado di Tolofa, ed intendendo i perniciofierrori, che infegnavanoquegli uomini miferabili, e le beftemmie, che contra il fuo Dio; e contra la fua Chiefa dicevano, non si può credere quanto grande fosse il dolore, che egli Arrivarono tutti alla Città di Mompelier,

terra di eretici, s'incontrarono ad alloggiare in casa di un' uomo, che era tale : attaccò il fanto ragionamento feco fopra le cose della Religione, e surono di tanta efficaciale ragioni, chegliadduffe, che di nemico della Fede Gattolica lo fece figliuolo della Chiefa. Quetto fuil primo frutto, che offerse a Dio in quefto viaggio, ed intendendo, che questa era fua Vocazione, e che il Signore lo chiamava per rimedio di quelle anime perdute; proceurò di sbrigarsi presto, e di follecitare il Vescovo di Osmaaconcludere la fua ambafciata, per tornare fubito a coltivare quel campo, e fradicare le fpine, e le zizanie, che lo coprivano. Giunto alla Corte del Redi Francia, trovò l'Infanta di Caffiglia Donna Bianca, molto sconsolata per non avere figliuoli, ed il fanto la configliò a prendere per avvocata la Vergine Nostra Signora, ed a recitare attentamente il Rofario, ed a difpenfarnea tuste le persone, che dire lo voleffero, ed a sperare solamente con questo, che Diola consolarebbe, edessettuarebbe i fuoi defideri, fi come fece, dandogli per figliuolo il gloriolo San Luigi Re di Francia.

Conclusi i negozi, per li quali era andato il Vescovo, si parti per Roma perabboccarfi con Papa Innocenzio Terzo, cheall' ora teneva quella fanta Sedia. L'accompagnò S. Domenico a Roma; ed il Vescovo supplicò il Papa a provvedere dialtro Paftore il fuo Vescovado, accioche egli libero, e sciolto potesse attendere di proposito alla reduzione degli eretici di Francia, ma non potette impetrarlo dal Papa, il quale non volle privare la Chiefa di un Prelato tanto importante: Onde prendendo la Benedizione da fua Santità, fe ne tornarono ambidue i fanti compagni in Ispagna per Francia, e per la via visitarono il gran Monistero di Cistello, per la singolar fama di fantità, con cui in quel tempo fioriva. Stettero quivi tre giorni, e'l Vescovo per sua divozione prese l'abito, e la cocolla de'Monaci, enecondusse alcuni in sua compagnia, accioche gl' infegnaffero la Regola, e le cerimonie dell'Ordine loro, con intenzione di menare in Ofma vira Religiofa, e più strerta di quella de Canonici Regolari, ancorche fosse affai rigorosa .

e fi accompagnarono con effi dodici Mo- 1 delle quali correva pericolo frà foldati, ed naci dell' ordine di S. Bernardo, mandati da Papa Innocenzio per trattare del rimedio de gli eretici Albigefi, che ogni giorno crescevano in numero, ed in potenza. Tutti per configlio di S. Domenico, deposto ogni fasto, e grandezza, si messero a camminare a piedi, e cominciarono con orazioni, digiuni, e penitenze, a far guerra spirituale a gli eretici , e con l'esempio di ogni virtu, e con le difpute, e con i ragionamenti particolari, e pubblici ad illuminarli, e convenirli. Gli eretici non potendo fostenere le forze dell'orazione di S. Domenico, che faceva a Dio per questo rlf. petto, negli argomenti, e le ragioni, che loro proponeva, odiavano come il fuo maggiore inimico, ed avendo essi scritto un certo libro, o conclusioni della fetta loro, il Santo all incontro scriffe in diffesa, e confermazione della Catrolica verità, e gittate cosi l'une, che l'altre conclusioni in una fornace a vista di tutto il popolo , le carte de gli eretici fi abbrucciarono,e fi comfummarono, e quelle di S. Domenico faltando in alto volarono per aria fenza ricevere offefa veruna, ed andarono a pofarfi in cima di una trave, che era ivi vicina, ed in testimonio del miracolo dicono, che dura, e si conserva ancora al presente. Tre volte tornarono oftinatamente gli eretici a gittare le carre del Santo nel fuoco, ed altrettante con evidente miracolo le fece Dio uscire falve, edintere, come vi erano entrate: per il quale miracolo alcuni di essi si con-

Affliggeva in quel tempo una grandiffima carestia quelle provincie, la quale andò crescendo in maniera, che alcune persone nobili vendevano le proprie figliuole loro, e le davano ad allevare a gli eretici, sforzatidalla eftrema necessità, che pativano. Per rimedio di quetto danno, e dello ftrazio, che il demonio faceva, proccurò San Domenico, che in un sito molto a proposito per questo effetto, che si chiama il Prugliano, fra Carcaffona, e Tolofa, fi edificasse un Monistero per raccogliere la gente nobile, e bisognosa, nel quale in breve tempo si rinchiuse gran numero di donzelle con una certa forma di vivere, che egli dieloro. E ad imitazione fua fi mosfero alcune persone ricche, e Cattoliche a fabbricare altre case simili, che furono il ri- fanti, iquali effendosi prima confessati, ed medio di molte donne; la fede, el'onestà avendo ricevuto il Sanrissimo Sagramento

eretici. Due anni interi fi tratenne il Santo Vescovo D. Diego nel Contado di Tolosa nel modo già detto; e sebbene il frutto, che egli faceva, era grande, era nondimeno maggiore l'obbligo, che aveva di tornare alla cura delle fue pecorelle, dal quale fu ftretto in maniera, che non potendo foddiffare altrimenti alla fua coscienza, se ne tornò a rifedere ad Ofma, la feiando S. Domenico Capitano della conquista spiriruale, ed indi a non molti giorni fu portata nuova della morte del Santo Prelato, l'anno del Signore 1207, il quale fù sepolto nel Borgo di Ofma,e Dio operò per lui molti miracoli. Restò per la morte del Santo Vescovo

principale Capo nella reduzione de gli cretici il Beato Domenico, e sebbene i Monaci fi stancarono, e se neritornarono nelle loro contrade, diffidati di poter rimediare a cosi gran male, il Santo nondimeno con alcuni, che con zelo del fervizio di Dio gli fi accompagnarono, prefe questa grande imprefa, nella quale con incredibili fatiche, e con un'animo invincibile dieci anni perfeverò. Andava di terra in rerra a piedi, escalzo, acceso della carirà di Dio, e de' proffimi, e come il cervo ferito, ed affetato fi feaglia all'acqua, cosi egli passava per mezzo le picche, e fi esponeva a qualunque pericolo con una grandistima sete di confeguire il martirio. La fomma di quefli travaglifu, che con la fua vita fantiffima, e dottrina celeffe, e con molti miracoli, che il Signore operò per suo mezzo, converti quali cento mila anime fmarrite, e perdute alla vera, e Cattolica Religione. Ed avendogli commandato il Papa, che prendesse l'ufizio d'Inquisitore contra gli ererici, egli lo esercitò con grande autorità, adoperando tutte le armi fpirituali per ridurli, caftigarli, e reprimerli: ed aggiunsevi dopo le temporali de'Prencipi Cattolici, che unirono un groffo efercito per far guerra a gli eretici, pubblicandofi in Fran-cia, ed in Italia la Cruciata contro di essi, e per le orazioni di San Domenico, e per configlio, ed industria sua, i Cattolici prefero à forza d'armi molti luoghi di eretici ed il Conte Simone di Monfort, che era il Capitano generale dell'efercito Cattolico . usci dal Castello di Movel, dove era assedia. to, con foli ottocento cavalli, e mille

E 4

dell'

no gli inimici, che erano più di cento milla uomini, egli fecero vergognofamente voltare le spalle, tagliandone a pezzi più di ventimilla, fenza molti, che gittandofi all' acqua perfuggire, efalvarli, vi si affozarono dentro. Fii questa vittoria segnalaristima se si confronti l'esercito si grande de' nimici, edi Principi, edi Signori, che eranoincifo, con il picciolo numero delle genti, le quali aveva il Conte Simone di Monfort, che sebbene come Principe valorofo ufcidal fuo Caftello determinato a morire, più tofto che cedere vilmente rimanendoli dentro le mura; non avrebbe però potuto rellare cotanto fuperiore a nemici fenza il foccorfo delle orazioni di San Domenico, equella forza, che il Corpo Santissimo di Gesti Cristo ricevuto prima da effiloro fomministrava. Infatti S. Domenico, mentre effi combattevano, faceva per loro orazione, ed alzando le mani a Dio, e spargendo lagrime, diede con la fua orazione, a guifa di un'altro Mosè, vittoria a i foldati Cartolici, de quali non morirono oltre a fei , o fette , acciò che fi vezga quanto stia nella mano di Dio il vincere molti con pochi per l'interceffione de'fuoi Santi, quando pieni di fede, di speranza, e di amore ne lo prezano. Vedendo il Conte Simon di Monfort, e'l Vescovo di Tolosa la santità di San Domenico, e legrandezze, e le meraviglie, che Dio operava per lui, gli fecero donazione di molte facoltà per sostentare se, e tutti quelli, che andayano con lui. Perche sebbene all'ora non aveva dato principio al fuo Ordine, nella fondazione del quale fece rinunzia di ogniforte di robba, come fi dirà a basso: nondimeno era il Santo sì intento a svellere dalla terra gli eretici, che non lafciava cofa possibile a sarsi, che egli per servizio loro non facesse, per illuminarli, e sgannarli, così nella fua persona facendo molte pe. nitenze, ed orando di giorno, edinotte, e versando fiumi di lagrime per amor loro', e predicando, ed ammaestrandogli nella verità della nottra Santa Fede, e convincendogli con le fue dispute, come consigliandoi Capitani, ed inanimando i foldati, ed esortando tutti i Fedeli, e Cattolici ad emendare la loro vita, e raccommandare a Dio quella caufa, & ad effere divotiffimi della Santiffima Vergine Maria Nofira Signora, e recitarle divommente il Ro- nuova Religione; perchetutte le opere di

dell' A!tare, con grande impeto affaltaro- I fario meditando i Santi misteri di esfo: perche in tal modo otterrebbono vittoria de gli inimici della fede Cattolica, ed il compimento di tutti i loro buoni defiderj. Ebbe in questa impresa alcuni compagni il Beato Padre, i quali, comeabbiamo detto, gli si accostarono, e lo ajutarono in essa con gran zelo dell'anime, ed a poco a poco fi cominciò una congregazione, e nuovo ordine di predicatori Apostolici.

Vedendo il Santo il bisogno estremo che di fimili uomini aveva la Chiefa, ed il copiolo frutto, che aveano fatto que' pochi, i quali erano feco, e che Dio ali andava aprendo la strada, e disponendo le cole in guila, che se ne potevano aspettare altri maggiori , mosso dallo Spirito Santo determinò di andarfene a Roma per dar conto ad Innocenzo Terzo Sommo Pontefice, diquanto nel Contado di Tolofa fi era fatto, e dello stato, nel quale le cose de gli eretici fi ritrovavano, e del bifogno, che vi era di provvisione : e per offerirli infieme co'fuoi compagni per quella impresa, e pregarlo a riceverli sotto la fua protezione, ed a formarne una Religione, il principal fine della quale dovesse essere predicare il Vangelo, ed occuparfi nella conversione de peccatori, e nella salute delle anime. Si presen. tò al Santo un'octima occasione di andare a Roma, e questo sù il celebrarvifi quel fegnalato, grande, ed Ecumenico Concilio Lateranense, nel quale si trovarono col Pontefice Romano mille ducento ottantacinque Prelati, e con efsi gli Ambasciarori de gli Imperadori di Coftantinopoli, edi Alemagna, edi tutti i Re della Criftianità. Andava a questo Concilio Pulcone Vescovodi Tolofa unmo di qualità, e zelante dell' onore di Dio, esemplare, e divocissimo di San Domenico, che lo accompagnò infino a Roma, e ferviffi del mezzo, e del testimonio suo per impetrare dal Papa quello, che defiderava. E sebbene lo spirito, e la Santità del Beato Padre era manifesta ad ogn'uno, e la relazione, che della fua vita, e miracoli dava il Vescovo di Tolosa, era sufficiente ad accreditare la persona sua, ed il Papa vi era inclinatissimo, nondimeno non si sapeva risolvere a dare licenza d'istituire una

The last the last to

Dio hanno gran difficoltà nel principio. ed hanno a paffare per il fuoco della contradizione, ed acciochè fiano meglio fondate, non fopra l'arena, ma fopra la pietra viva, conviene, che preceda diligente esamina, e molta considerazione. Parve novità quella forma di vita, che proponeva San Domenico al Papa, e per queito fi tratteneva. Ed il demonio, che prevedeva il grandanno, che glie neaveva a feguire, proceurava quanto più poteva disturbare opera così santa, infino a tanto che Dio manifestò la sua volontà al Pontefice con una visione simile a quella, che precedette per la confermazione dell'Ordine di San Francesco, e su in questa maniera.

Standosene il Papa una notte dormendo, gli pareva in sogno, che la Chiesa di S.Giovanni Laterano si aprisse per ogni parte, e minacciasse rovina, e che S.Domenico con gran cuore vi mettesse sotto le spalle,

e la fostentaffe.

Con questo timore si svegliò, ed intese, che Dio eleggeva quel Sant'uomo per fostegno della sua Chiesa, onde il giorno seguente lo fece chiamare, e lo animò ne' fuoi Santi proponimenti, e lo configliò a confiderare le antiche Religioni , e da quella Santa Sede approvate, & ad eleggere da esse la regola, che più gli servisse per l'istituto, e per la maniera di vita, che pretendeva, e che poi ritornasse a lui, che egli gli concederebbe quanto bramava. Ed il Santo finito il Concilio, presa la benedizione del Sommo Pontefice, ritornò in Francia con grande allegrezza per com. municare, e conferire quei negozi con i fuoi compagni: i quali ragunatifi infieme tutti col Beato Padre, e fatta molta orazione, determinarono nel Prugliano di prendere la regola del gran Dottore della Chiefa Sant'Agostino: e le Costituzioni, e le cerimonie particolari dell'Ordine di Premostre, ch'era in quel tempo rigorosissimo. Con questa risoluzione cominciarono in Tolofa a fabbricare la Cafa di San Romano accommodata per lo studio, e per il ritiramento delle loso persone, e per effere più spediti alla predicazione del Vangelo, la quale il medefimo Sommo Pontefice aveva loro comessa. Di consenso commune poi fecero rinunzia di tutti i loro beni, donandoglialle Monache della Madonna del Pru. gliano.

Con questa determinazione se ne tornò S. Domenico a Roma, per impertare dal Papa la confermazione, e da pprovazione diquesta maniera di vita. Ma prima, e che viarrivasse con con concenzo Terzo, per ordine del quale egli andava era morto in Perugia alli 16. di Luglio l'anno 1216.

Non fulla morte di quel gran Pontefice d'impedimento all'intenzione, e difegno di San Domenico, perche Onorio pur Terzodi questo nome, che successe subito ad Innocenzo, lo accolfe con molta benignità, ed in pubblico folennemente, e con autorità Apostolica confermò l'Ordine di San Domenico alli ventidue di Dicembre, nel medefimo anno 1316, come per la Bolla della fua confermazione apparifce. Singolare, e meravigliofo piacere prefe il fanto Patriarca di quell'approvazione del Vicario di Gesti Crifto, per vedere effettuati i fuoi defideri, e per le grandi (peranze, cheaveva, che lagloria di Dio, ti do. vesse amplificare con i sudori, ele fatiche fue, ede'fuoi figliuoli, che l'anime fi dovessero ajutare, e la Fede Cattolica illustrare, e difenderes ed aveva diciò certiffimi fegni, per una rivelazione, che la divina misericordia gli sece, e su tale: Essendo una notte fra le altre San Domenico in Chiefa dell'Apostolo San Pietro, e facendo, secondo l'usanza sua, orazione dinanzi al Santiffimo Sagramento, elevato in ifpirito, vidde Gesu Crifto noftro Signore nell' aria, che sedeva sopra un trono Reale con apparenza incredibile di Maestà, e grandezza. Avevatre lancie in mano per distruggere con esse il Mondo, e non potendo alcuno opporfi al giusto sdegno, vidde, che la Regina de gli Angeli Signora nostra gli si gittò a i piedi, pregandolo ad avere mifericordia di quelli, che aveva col fuo fangue redenti, e prefentogli due uomini, che furono il medefimo San Domenico, e San Francesco, che in questo tempo era ancor esso andato a Roma per istinto divino, con intenzione d'istituire il suo Ordine, e mostrando la pietosa Madre al fuo dolciffimo Figliuolo questi due uomini fanti: gli diceva, che per la predicazione loro, edeiloro figliuoli, il Mondo fi riformerebbe, e i peccatori farebbono penitenza de loro peccati. A queste preghiere, ed offerte della Vergine, fi placo il Signore, ed accetto per questa impresa i due

valorofi Capitani, che la fua Madre gli pre- 1 sentava: Restò San Domenico per questa vitione confolatiflimo, emolto più, quando, finita la fua orazione, ed ufcendo di Chiefa s'incontrò per strada nel glorioso S. Francesco, che senza effersi prima veduti, amendue si conobbero, e San Domenico gli fi accostò e l'abbracciò più volte dicendo: Siamo compagni, eservidi uno stesso Signore, trattiamogl'istessi negozi, l'istesfa è la nostra intenzione. Stiamouniti, e nefluna contradizione dell'Inferno farà baflante per impedirci nel fervizio del Signor nostro. Stabilirono i beati Patriarchi fra loro un'amicizia perpetua, e fantiflima per fcorrere per tutto il Mondo peronore di Dio, siccome secero esti, ed han fatto poi i figliuoli loro. Perche il Signore, che gli aveva eletti per Capitani valorofi del fuo efercito, diedeloro animo, armi, e forze da combattere, vincere, e trionfare del nimico; El'itteffo fi deve intendere de gl' altri Ordini, e Religioni, le quali Dio hà fondate nella fua Chiefa con particolariffima provvidenza, e con grandissimo frutto di quella. Perche sebbene in diverti tempi, e per diverse vie : nondimeno in tutti, come gravemente dice il Padre Macitro Frà Ernando dal Castello dell' Ordine di S. Domenico, fi conosce, e si scopre la divina mano, che con supremo artificio gli fece , prendendo per strumenti gli uomini , ch'eglivolle, e come volle. Fu parimente San Domenico affai confermato nelle fue buone speranze da un'altra rivelaziene, ch'ebbe dopo di avere dalla fedia Apostolica impetrato la confermazione del fuo Ordine. Perche un giorno facendo orazione nella Chiefa del Principe degli Apostoli San Pietro, e supplicando affettuofamente il Signore, che lo incamminasse, e guidasse, accioche egli, e la fua povera compagnia non erraffe in fervirlo in quel gran Ministero, che loro raccommandava, gli apparvero i gloriosi Apottoli San Pietro, e San Paolo, e San Pietro gli diede un baftone in mano, e S. Paolo un libro, dicendo: Mettiti in via, e vattene fenza dimora a fare l'ufizio, che Dio tiraccommanda, ed impone: predicail Vangelotil, edituois poiche per que. sto vi hà eletti il Signore. E finite queste parole, parveli di vedere tutti i fuoi difcepoli, figliuoli, e compagni, chea due, a

do. Questa rivelazione consolò grademente lo spirito di San Domenico, e lo solleci-10 a prendere quanto prima le fue fpedizioni, e partirfi di Roma verso Toloja, dove trovo i fuoi figliuoli, a' quali communicando la concessione, che seco portava della Sede Apostolica, e la vocazione a cui Diolo chiamava, gli esortò a prepararti tutti per effer veramente predicatori Evangelici, ed andare pellegrinando per tutto il mondo ad imitazione de gli Apostoli , e dare la vita per il Signore. È quantunque il Conte Simone di Monfort, l'Arcivescovo di Narbona, il Vescovo di Tolosa, ed altrigran personaggi sentissero con dispiacere, che quei Padri fi partiffero da i loro pacfi, e con ragioni umane proccuraffero di fraftornarli; il Santo nondimeno pieno di celeste spirito, a tutti rispondeva, e diceva : Già so io in questo particolare quello . che devo fare, netfuno m'impedifea, perche io sono mandato, e Dio deve effere ubbidito.

Con questa risoluzione il giorno dell'Asfunzione della Madonna l'anno 1217, ragunari i fuoi figliuoli, econferendo con effiil modo, che doveva tenerfi per l'avvenire, si in professare la nuova Regola, come nelle Cottituzioni, che portava confermate dal Papa, fece, che di consentimento commune eleggessero tutti per suo Prelato Frà Matteo di nazione Francele, e fant'uomo, nominandolo Abbate de gli altri Religioti, nel quale cominciò, e fini quelto titolo, e nome di Abbate dell'Ordine. Ela cagione di creare superiore F. Matteo fu l'ardente desiderio, che S. Domenico aveva di andare ne i prefi de' Mori a predicare il Vangelo, e di effere morto, e martirizzato per la Fede di Gestì Cristo, ed a questo effetto si cra già lasciato crescere la barba. Ma prima, che si partisse attese a mandare i fuoi figliuoli per il mondo.

In lipagna ne mando quattro, che furono Frà Comel, Frà Michele di Uzero, Frà Petto Madino, e Frà Domenico. A Parigi mando l'Abbate Frà Matteo, cfei akri compagni, e daltri in altre parti, dando a ciafcuno Tordine, che doverano tenere nella predicazione del Vangelo, nell'offervanza della Regola, e nella fondazione de' Monifterj.

patole, parveli di vedere tutti i fuoi difee poli, figliuoli, e compagni, chea due, a due fe ne andayano predicando per il monni l'eleggere ufizio nella casa di Dio. Fu a-1 stretto S. Domenico a tornare a Roma, dopo di efferfi trattenuto alcun tempo nella fabbrica della cafa di San Romano di Tolo. fa, che per effere stata la prima, che si edificaffe, e nel tempo fuo, volle, che fosse modello dell'altre. E l'edificò poverissimamente, e con le celle si picciole, che non poteva starvidentro altro, che un piccio-lo graticcio di canne, o di altro per dormir su, ed un tavolino per serivere, e per studiare, questo si povero, e si vile, chedava testimonianza della grande umiltà, e povertà con la quale si fondava l'Ordine, e del divino spirito di questo glorioso Patriarca, al quale giunto a Roma cominciò subito a dichiararli maggiormente in fuo favore la mano di Dio, acciò che in quella Città, che ècapo del mondo, si pubblicasse la virtu del suo servo, ed indi si distendesse, ed andasse a notizia di tutto il mondo. Gli diede Papa Onorio III. la Chiefa di Sitto, perche vi fi ritiraffe, e vi fabbricaffe cafa in forma di monistero, ed ajutò la fabbrica con molta liberalità.

Ed era cosa meravigliosa a vedere il concorfo della gente, che andava al Beato Padre per ricevere oonfolazione ne i travagli, configlio nei negozi, e rimedi spirituali, e corporali in tutti i bisogni, Ed era tanta la fama, che andava acquistando, che in pochi giorni ebbe in fua compagnia cento Religiosi. E per ordine del Papa, e come fuo commissario condusse à fine una cosa molto difficile, che fu raccogliere le Monache, le quali erano divise in molte parti, ed abitavano in varie cafette, non vivendo con quella ritiratezza, che conveniva, in un monistero, dove offervassero la clausura, ela forma del vivere conveniente allo statoloro, e sossero provvedute di tutto quello, di che avessero bisogno per l'anime, e per i corpi loro. E contentoffi il Papa, che la cafa di San Sifto, la quale fi fabbricava per i Frati, si finisse per le Monache, ed essi passassero a Santa Sabina, la quale era Chicia principale, e per questo effesto diede loro le case, che aveva quivi, ed era palazzo Apostolico. Quivi diede S. Domenico a i suoi Religiosi l'abito bianco. e lo scapulare, che oggi portano, per averlo dato la Madonna al Decano della Chiefa di Orliens, chiamato Reginaldo fa mofissimo Dottore di Legge, e Lettore nel-· la Università di Parigi: il quale era in quel amati, erispettati da tutto il popolo per la

tempo andato a Roma con desiderio di servire perfettamente al Signore. Ed essendo caduto infermo di male molto pericolofo, per le orazioni di San Domenico fii dalla Vergine guarito, ed essa gli apparve, e mostrogli quell'abito, dicendogli, che quello cra il vestire dell' Ordine, che egli cercava.

Rimafe Reginaldo affatto libero, e fano, e risegnatosi nelle mani del santo Patriarca prese quell'abito, e sece prosessione nel suo Ordine, e San Domenico ordinò, che tutti i suoi Frati lasciassero i rocchetti, e l'abito de i Canonici Regolari, egli vesti di abiti, di scapolari bianchi co' manti neri, come al presente li portano, e come la Santiffima Vergine lo aveya a Frà Reginal. do mostrato.

Quivi si occupò ancora il Beato Padre in leggere ognidi nel fagro Palazzo il Vangelodi San Matteo, el'Epistole di San Paolo, per trattenere, ed ammaestrare la gente, che a lui concorreva, ed infino d'allora si fece un nuovo ufizio di Maestro di sagro Palazzo, che oggi persevera ne i Frati di San Domenico, essendo il glorioso Padre il primo di tutti: essendo stato alcun tempo in Roma, sostentandola con le sue orazioni, recandole meraviglia con la fua vita, illuminandola con la fua dottrina, facendola stupire co' suoi miracoli, e movendo tutti all'emendazione della vita, al dispregio del mondo, ed al persetto amore di Dio, ed avendo mandato Fra Reginaldo a Bologna, ed altrifuoi figliuoliper Italia, determinò il gloriofo Padre di paffare in Ispagna, per communicare a' Re-gnidi Castiglia, dove era nato, gli splendori della fua dottrina, e feminar quella terra, dalla quale irrigata da pioggia celefte, afpettava gran frutto per riporlo ne' granai del Signore. Venne San Domenico in Segovia, dove predicò alquanti giorni il Vaugelo con gran profitto delleanime, ed oggi fi mostra un pulpito dalla parte del fiu. me, fasciato per memoria de' sermoni, che tvi predicava a' Segoviani. E nel Convento di Santa Croce, cominciato dal Santo Padre in quella Città, vi è una grotta, dove egli si ritirava a far orazione, e le sue discipline ordinarie, che è per ogni parte sparsa del sangue suo. Passò di là a Madrid, dove trovò alcuni de' figliuoli, che aveva mandati in Ifpagna, volentieri ricevuti, vita esemplare, che facevano.

Inquelto luogo predicò il santo Padre con molto profitto, con riforma de' costumi, e meraviglia de gli ascoltanti, e cominciò un Monistero di Monache del suo Ordine, il quale sebbene da principio sul povero, e picciolo, crebbe poi grandemente in numero di Religiose, in entrate, ed in edifizio, e chiamafi S. Domenico il Reale. La Città di Madrid mostro per rifpetto del fanto Padre, tanto gran divozione a' figliuoli, ed alle figliuole fue, e si portò cosi bene verío di loro, che avendone Papa Onorio avuto notizia, le scriffe un Breve, ringraziandola di quello, che aveva fatto co' Frati Predicatori, il quale è registrato dal Padre F. Ernando del Castello, ed è del feguente tenore :

Onorio Vescovo, servo de servi di Dio, a' diletti figliuoli, tutto il popolo di Madrid, Salute, ed Apostolica benedizione.

Rato, ed accetto ci è stato l'intende-T re, che i nostri amati figliuoli, Frati dell'Ordine de' Predicatori, che abitano in Madrid, siano stati da voi ricevuti con viscere di carità, ed ajutati lodevolmente con ufizi di pietà, nel che intendiamo, che fate cofa gratiflima a Dio. Perche fra le buone opere, con cuigli serviamo, appena se netrova un'altra, che più gli piaccia, quanto il soccorrere misericordiolamente quelli, che per aver sete della falute de gli uomini, cavano con allegrezza l'acquadalle fonti del Salvatore, per dispensarla nelle Piazze, non folamente per fatietà delle anime, che hanno fete; ma ancora acciocchesia salutifero rimedio, e medicina contra il veleno delle anime inferme. Ed accioche meglio conosciate il sincero affetto nostro verso i suddetti Frati, abbiamo voluto pregar tutti voi, ed efortarvi, e con lettere Apostoliche commandaryi, che siccome avete cominciato lodevolmente, cosi per riverenza della Sede Apostolica, e noftra, gli abbiate per maggiormente raccommandati, egli ajutiate con benefizj, e limofine in maniera tale, che vi rendiate propizio Dio, ed obblighiate noi ad effervi molto più favorevole, e benigno. Data in Viterbo alli venti di Marzo, l'anno quar. to del nostro Pontificato, che su del mille dugento, eventi. Edun'altra Bolla fimile a quella spedì il Sommo Pontefice Onorio I ministrazione, e governo, che come Pa-

per la Città di Segovia. Con questi favori della Sede Apostolica, e molto più con quelli del Cielo, che continuamente dava a San Domenico Dio, ed a' fuoi figliuoli, fi stele largamente in Ispagna la sua fanta Religione, e si fondarono in pochi anni molti Conventi, e si converti innumerabile moltitudine di gente a vita più rigorofa,

ed a fare afpra penitenza de' fuoi peccati. Avendo fodisfatto a' Regni di Spagna, c messe in assetto le cose dell'Ordine, si parti il fanto Patriarca per Italia, e passando per Saragoza ando a Tolofa a vedere la fua prima cafa, la quale egli amava molto, per avergli Dio date quivi le primizie delle sue fatiche, ed avendo consolati i figliuoli, che vi erano, e dato loro i ricordi, che gli parve di dover dare per l'offervanza delle cofe fostanziall, e cerimoniali della sua Religione, presela strada verso Parigi, dove fiera stabilito il suo Ordine, e la casa vi aveva trenta Frati con meravigliolo concetto. Partitoli poi di là per Italia, giunse a Bologna il mese di Settembre dell'anno 1219. dove da' fuoi figliuoli ful con incredibile allegrezza ricevuto, e specialmente dal benedetto Reginaldo, il quale egli per le fue virtu, e fervente zelo dell'onore di Dio grandemente amaya. Vitrovò molti Religiofi nuovamenti ammessi a questa santa maniera di vita, e le cose della Religione tanto ben regolate, che ancora delle cerimonic facili, e delle cose minute si faceva grandissimo capitale, ed esso gli accrebbe, conricevere molti altri uomini di grande splendore, e santità nel suo Ordine, i quali mandò in diverse parti, acciocche lo moltiplicaffero, e propagaffero. E la-feiando in Bologna le cofe in buoniffimo stato, si parti per Roma, dove era chiama. toda negozj di grande importanza; i quali spediti, e mandato il B.Frà Giacinto con altri Religiosi a predicare in Polonia, ed istituito un'altro Ordine della Terza Regola, che si chiamaya la milizia di Gesti Crifto, molto utile in quel tempo per difendere l'autorità della Chiefa, se ne usei di Roma per vifitare alcuni Conventi d'Italia, e ritornò a Bologna, dove celebrò il primo capitolo Generale del fuo Ordine, nel quale si stabilirono molte importantissime cose per il buon progresso di questo. Sebbene i Religiofi, che v'intervennero, non confentirono, che il fanto Padre lasciasse l'am.

dre Fondatore, e pastore aveva della sua Religione, il che egli pretendeva di fare, allegando la fua infufficienza, ed obblighi diquell'ufizio, tanto grande era la fua umiltà. Finito il capitolo restò in Bologna, e mandò Frà Giordano a Parigi, ed alguanti giorni passati, andò a visirare alcuni Con. venti, ed a fondarne altri di nuovo. Tornato finalmente a Bologna, e celebrato il fecondo capitolo Generale, che ful'ultimo, ch'egli celebraffe in fua vita, cadde in una grave, e mortifera infermità, dalla quale intese avvicinarsi quell' ora felice, nella quale doveva effere sciolto, e libero dalla carcere del suo corpo, ed andare a vedere il Signore: Perche poco prima, mentre se ne stava facendo orazione, gli era apparso l' istesso signore, e gli aveva detto; vieni amico, vicni, entra al possesso de' veri gaudi: E per questo conoscendo, che doveva morire, non poteva diffimulare il contento, che fentiva vedendo avvicinarfi quel termine, al quale si ordina la vita, ed i travagli di essa. Fece chiamare tutti i Novizi di quel Convento, che non erano pochi, e dalle tavole, nelle quali giaceva rivolto in una farza , che letto non usava altrimenti, fece loroun'amorofo, eteneroragionamento, efortandoli all'amore di Dio, ed a perseverare nello stato, nel quale avevano incominciato. Fece una confessione generale al Priore, la quale finita, parlò a' più vecchi di cafa, e licenziossi da loro in questa maniera: Figliuoli, e fratelli miei, i quali io ho tenuto fempre nell'anima, e porterò ancor meco, non vi dolga il vedermi partire da voi; perche il benedi avere lasciato il mondo per Dio, è il poterne partire nel modo, che io ora me ne parto. Quel manco, che alla terra fi applica, è il meglio, che vi fia, e per afficurar quella vita, si deve perdere questa. Io fonogia giunto all'ultimo paffo, onde voglio manifestarvi un segreto per edificazionevostra, egloria di Dio. Infino all'ora pre. fente è piacciuto alla mifericordia di Dio conservarmi la virginità, e la purità, con la quale io nacqui. È fe la mano di Dio non è stata in questo scarsa con esso me, nè meno farà scarsa con voi, tenetelo, figliuoli per ficuro; Ma molto più vi hà da costare quello, che tanto vale. Fa di mettieri vegliare. ed orare, e fopra tutto fuggire la prattica, e la famigliarità delle donne. Non fidate la

niuna è maggiore della trascuraggine, o sicurezza fondata nella confidanza della vostravirti, ediquella di altri. Il venerabile, e fanto nome di castità è come la vita, la quale facilissimamente si perde, e non si può ricuperare con forza veruna. Gli esortò poi all'amore di Dio, all'osservanza della Regola, ed all'accrescimento dell'Ordine con parole tenere, amorofe, infocate, e venute dal Cielo, come vero Padre, che si licenziava da i suoidolci figliuoli, pregolli a sepellirlo a i piedi dei suoi fratelli defonti : E febbene quello, che difse della purità e virginità fua lo difse con fanta intenzione, per onore di Dio, per avviso de i fuoi figliuoli, fenza punto di vanagloria, nondimeno ne ebbe poi scrupolo, e chiamato il Priore, se ne confessò, come se folse stato grave peccato, tanta era la purità della fua anima, ed il rifervo delle fue parole. Gli fu portato ad istanza sua il Viatico, ed il Sagramento dell'estrema Unzione, e tutto ricevette con fingolar divozione, ajutando egli stesso, e rispondendo al facerdore, e recitando infieme co'Religiofi i Salmi, che in quell'ufizio conforme all'uso della Chiesa si dicono. E perche tutti i suoi figliuoli grandemente si erano in. teneriti, e versavano abondanti, e vive lagrime, con le quali gli dichiaravano quanto foli, e quanto sconsolati gli lasciasse; egli li confolò, e diede loro speranza di doverli ajutare più morto, che vivo, egli raccommandò con affettuose parole al Signore, e tornando a ricordar loro di nuovo l'amor fraterno, l'umiltà profonda, e la povertà volontaria, ed Evangelica, impose a' suoi Frati, che comincialsero l'ufizio di quelli, che si trovavano in transito, ed avendo essi cominciato a raccommandare a Dio l'anima del Santo Padre su I principio, nel dirfi quella divotiffima Antifona, Soccorrete Santi di Dio, venite incontro Angeli benedetti, usci ella dalla carcere del suo corpo, e gli Angeli la portarono nell'eterno ripofo del Cielo . Morì il Beato Confessore il giorno di Venerdi l'anno del Signore 1221. a i scidel mese di Agosto, essendo di erà di an-

ficuro i Ma molto più vi hà da coltare quel Fill fio corpo fepotre con gran folenni lo, che tanto vale. Fad i melliciri reglate, ti, ritrovando i prefiren el Cardinal Ugo-ed orare, e fopra tutto fiogije la prattica, lino. Legato del Papa ch'era flato fio gran e la finnigliari del del donne. Non fialer la diffino anico, il quale canto la Melsa, e voltra putrà alle occasioni : preche qual fi con le fue proprie mani lo deposito nella fevoglia di effer e rande, e i poltrara, la quale i Frait fecco nel pravime vo

della Chiefa, fecondo, che il Santo aveva in vita voluto. Si trovarono prefenti ancora il Patriarca di Aquileja, alcuni Arcive fcovi, Vescovi, ed altri Prelati, ed un'innumerabile moltitudine di genti concorte adonorare, e servire il Santo, ed a chiedere per mezzo fuo grazie, e benefizi al Signore. Il quale per maggiormente glorificarlo operò per intercessione sua molti miracoli : fanando da tutte le infermità quelli, che andavano alla fua fepoltura, e nel medefimo tempo fece alcune rivelazioni a' fuoi fervi, per dichiarare la gloria, che aveva in Ciclo. Onde per questi testimoni celesti. e per lo spirito, e nuovo servore, che il Santo Padre mando loro dal Cielo, rimafero i suoi figliuoli consolati dell'affenza del foro benedetto Padre, e tanto animati ad imitarlo, e feguitare le pedate fue, ed a fervire di cuore al Signore, come se allora lo cominciassero a fare. Fu dopo trasserito il corpo di San Domenico in un'altro fepolcropiu onorevole l'anno 1233, il festo del Pontificato di Papa Gregorio I X. il quale nell'ottavo lo canonizò, e lo arrollò al Caralogo de' Santi 4 i 28, di Agosto, e commando, che a i cinque del medefimo mele fi celebraffe la festa sua, ch' è il giorno precedente a quello nel quale egli mori s febbene Papa Paolo Quarto a' di nostri ordinò si cel braffe a' quattro di Agosto, come si fà , per effere il quinto occupato nella festa | di Santa Maria della Neve. Quetto fuil fine della vita tempotale di questo gloriosissimo Patriarca.

Ma chi potrà esplicare l'eccellenza delle fue eminenti, ed eroiche virtu, ed i tesori, che Dio rinchiuse nella sua anima benedetta. Lo formò il Signore così perfetto difcepolosuo, e Maettro de glialtri, che tutta la Chiefa lo tiene per un vivo ritratto di ogni perfezione, e fantità. Aveva sopra tut. te le cofe una carità si fervente, che pareva ardere tutto nell'amor del Signore, e mandar fuori fiamme per accendere gli altri. Da questo amore nasceva, ch'egli non si vedeva mai fazio di travagli, e di patire per amore di Dio. Per questo amore desiderava di andare in pacsi d' infedeli, e di Mori, per predicar loro il Vangelo, e spargere il fuo fangue per Cristo.

Da questo amore procedeva il metterfi fpeffo a difficoltà, e pericoli grandi, i quali gli pareano foavissimo cibo, e diceva di

e i dannati, se sosse possibile, amassero Dio, lo riconoscessero, e lo servissero. Effetto di questo medesimo amore era il piangere tanto amaramente i peccati altrui, quanto se fossero stati suoi propri, ed il cattigarfi, e disciplinarsi per quelli, infino allo spargere del fangue abondantissimamente, e lo averebbe egli dato volentierif. fimo tutto, se con esso avesse potuto schifare alcuni peccati nel proffimo fuo. Le notti, lequali fogliono effere ripofo de i travagli aveva egli dedicate a fare penitenza per li peccati, che nella terra, dove era, fi comettevano. Questo medesimo amore lo faceva defiderare di effere venduto, e dato in mano dei Mori per riscattare il figliuolo schiavo della vedova, e voler dare sè stesso per servo, per liberare uno, che si trovava in potere de gli eretici. Ma che dirò dell'ardentiffimo defiderio, che ebbe di morire per Critto, non una volta, ma molte, nè con tormenti leggieri, ma crudeliffimi, a poco a poco, riputando la mortevita, e'l martirio ripolo? Onde dicendogli un giorno un' erctico , il qual' era uscito per ammazzarlo, e non aveva potuto effettuare il suo desiderio: Setul paffavi per la tale strada, non saresti già vivo. San Domenico gli rispose: Già sò io di non meritar tanto bene, quanto è questo, ma se Dio mi concedeste l'elegger morte per suo servizio, gratiflima mi farebbe quetta, che fpogliandomi prima, mi tagliafte le mani, ed i piedi, emi fvelleste la lingua, e poi mi cavaste gli occhi, e lasciando il corpo bagnarfi un poco nel proprio fangue, ultimamente mi spiccaste la testa dal busto. Quindi nacque, che domandandogli una volta un Chierico, stupito delle cose sante, e meravigliofe, che predicava, Padre come fate queste gran cose, ed in qual libro le imparate? Rispose: Nel libro della carità, che è il migliore di tutti.

Per arrivare alla cima di così alta perfezione come fu quella, ch'ealiebbe, e consiste in questa carità, proceurò il Santo Padre gittare per fondamento una profondissima umiltà, desiderando di effere disprezzato, conculcato, e tenuto vile da gl'uomini per amore di Dio. Per la qual cofa, mentre, ch'egli iteste in Francia predicando agli eretici, andava volentierissimo a' luoghi di Carcassiona, ed al suo distretto, perche ivi era oltraggiato, ed defiderare, che tutti gli uomini, le pictre, lingiuriato; eda Tolofa fuggiva, perche va era onorato. Avanti, ch' entraffe in qual fi voglia terra, o Città, inginocchiato faceva orazione, e pregava Dio, che non aveffe rifguardo alle colpe fue, nè per entar effon quel luogo, moltraffe contro quel popolo l'ira fua, e per li fuoi peccati locatitizaffe.

Infino a dove può arrivare il conofeimento, edi lifentimento di un' anima veramente umile? Gli furono offerti iffantifiimamente tre Vefcovadi, i quali egli con grandifiima cotlanza rifiuto, riputandoiene indegno, e dicerva; che piuttoflo fi ferebbe fuggio, e fene farebbe andato con un baflone pellegrinando per il mondo,ehe accettar Vefcovado, o altra Ecclefalite

dignità.

Amava fommamente la povertà, e pregiavafi di pottare abiti poveri, e vilì, e questa medesima povertà raccommandava molto a i fuoi Frati, tenendo per indizio di leggierezza, e di vanità nel Religiofo la cu. riofità intorno al vestito. Chiedeva limosina di porta in porta per ogni luogo, e prendeva quello, chegl'era dato, con profondaumiltà, ffimandofi indegno diriceverlo, onde foleva inginocchiato in terra pigliare il pane, o qualunque altra cofa, che per limofina gli veniva data per il fuo vitto, ed aveva in costume di baciarla, e di rendernegrazie a chi glicla dava, come fe lo avesse satto Signore del mondo, non stimando egli meno l'essere povero per Gesti Crifto. Questa medesima umiltà, ed amore della povertà risplendette molto ne i molti, elunghi viaggi, che fece d'Inverno, e di State, con caldo, e con freddo a piedi, e fealzo, e per fuggire l'oftentazione, e meglio confervare l'umiltà, quando entrava in qualche luogo, fi metteva le fcarpe, ed uscito dell'abitato se le cavava.

Në mostromeno questo spirito, e zelo i povertande lasticate, che egli fece de beni, e delle rendite, se he në Convento di 10 delle rendite, se he në Convento di 10 delle gli etta offet dese, te di 10 delle gli etta delle d

rergli dispiacevole a quello spirito umile, e povero, che nel suo cuore aveva piantato

Ma che dirò io dell'asprezza, e penitenza di questo fantissimo uomo? Ottre all'eferci isuo vettito si vile, e si povero, come si è detto, portava un'aspro cilicio, ed una catena di ferro cinta nel corpo, e quasi cucita, ed atraceata alla carne.

Non chbe mai ne cella, ne letto, ne luogo particolare per dormire, il fuo letto era qualche pradella di altare, o pura dormiva fedendo in terra, o in uno fea-

bello.
Si difciplinava ogni notte trevolte con
una difciplina di ferro, che aveva tre rami,
e lo faceva con tanto rigore, che fempre
versava sangue in gran copia.

La prima per li fuoi peccati, la feconda per quelli de fuoi profilmi, la terza per le animedel Purgatorio. Il fuo mangiare era un perpetuo digiuno: non mangiò mai carne, ma cibi fempre quarefimali, e con una

temperanza eccessiva.

Ed avendo, per infamarlo, una volta in Francia gli eretici pubblicato, ch'egli era uomo, che si dava buon tempo, il Santo per difingannarli, ed acciocche quell'infamia non gli fosse d'impedimento per la sua predicazione, e profitto dell'anime, alloggio in casa di alcune donne nobili, sebbene infette di erefia, e tutta la Quarefima egli, ed ifuoi compagni digiunarono in pane, ed in acqua al pramente disciplinandofi, e dormendofi in terra, e poco, accompagnando la rigorofa penitenza con 1' ardente zelo, e con la fervente carità del profitto dell'anime. Onde piacque a Dio. che le loro albergatrici meravigliate di quel. la maniera di vita, si convertissero alla fede Cattolica con moltialtri eretici, che n'ebbero notizia, e che si togliesse via quell'opinione di morbidezza, che avevano pubblicata di lui.

Effendo San Domenico tanto rigorofo, vertos éfteños, era fopra modo compatilio, nevole , e dolce verfo i fuoi fudditi , e quando l'uficio di Prelato l'obiligava acaftigare, e da riprendere le colpe altrui , afpetava fempre tempo di fafo con maggior lowich , e profixo. Ciloccorfe tal volta il vedere coi fucione hi acum percent ; e diferdere coi fucione hi acum percent ; e difli correfic a fuo tempo, accompagnando on la feverit di siguidace la mandutudine ; posto, e modesto, che chi lo conobbe, e pratticò feco quasi tutta la vita, essendo e-faminato nel processo della sua Canonizazione, testificò di non gli aver sentito dir mai parola oziofa, ne licenziofa, ne libera in tutta la vita fua, equello, che egli a' fuoi Religiofi molto raccommandava, fi era, che lempre parlaffero di Dio, o con Dio. Era meravigliofo il rispetto, che porrava a tutti gl'altri Ordini, e Religioli, e però quando andaya in qualche luogo, la prima fua visita era de i Monisteri, e diceva , che il fuo fpirito di niuna conversazione o flato di gente tanto fi allegrava quanto di quelli, che professavano la perfezione Evangelica, ed avevano fatto divorzio co'l mondo, ed efortava tutti a fare il medefimo, & ad amare, eriverire le Religioni, e Religiofi, come preziofissima parte della

Chiefa Cattolica. Chi potrà esplicare le altrevirtil di questo gloriolo Santo? quella fede viva, quella fperanza ficura, e certanel Signore? quella fpirituale, e divina prudenza? quella fortezza, eperfeveranza nelle buone opere? quella castità virginale, quella pazienza ammirabile, e quell'amabiliffima manfuetudine? quel disprezzo di se, e del mondo? quella ftima, e quel defiderio del Cielo, e finalmentetutte le altre virtu di quest' Angelo umano, o uomo divino? Sarebbe un non finir mai, se volessimo qui riferire quello, che in questa materia scrivono gra. vissimi Autori, ma quantunque io abbia pensiero di cacere il restante, non voglio però la sciare di dire del dono canto eccelfo. ed eminente dell'orazione, e della famigliarità, ch'ebbe questo Santo Patriarea con Dio. Perche da questa fonte, e da questa si continua pratica, ch'egli ebbe con Dio, derivarono i rivi delle altre virtu, ed opere meravigliose, che Dio sece per lui.

Diceva ogni giorno Messa, nella quale fpargeva tanue lagrime, che pareva imposibile, che tanto poteste piangere un uomo. Dovunque il sopragiungesse la mezza note, o all'albergo, o alla campagna, svegliava i suoi compagni a lodar Dio, ed a recitare Matutuno divotsissimamente.

Stando ne i Conventi, era continuamente nel Coro, ed il primo di tutti così di notte, come di giorno.

Era si continua, e si fervente la fua orazione, e stava in essa alcune volte tanto ra

ed amor di padre. Fù nel parlaretanto com. | pito, e con si eccessivi fentimenti di lagriposto, e modesto, che chi lo conobbe, e me, e sospiri, che senza accorgersene svepratticò seco quasi tutta la vita, essendo e e gliava i Frati dal sonno.

Altre volte reflava tanto clevato, e si fuori di sè, come se vermente avesse l'incritimenti perduti. Altre si l'evava totalmente inaria, restando il corpo fospo sonza totra per la vermenza dell'otazione, nella qualegli feee Dio molte, e molto singo-lari gratte, e s'urono tante, ch'egli slesso qua un suo grandeamico, s'operse di non avenidomandato cosa a nostro Signore, la

quale non aveife impetrato.

E non è meraviglia, perche fil divotifiimo della Vergine Maria noftra Signora, e
confidavatanto nel patrocinio, e nella protezione fua, e he non comincio mai, ne fi,
ni cofa notabile, e chenon foffe, preceden,
do prima molta, e molto continua orazionealla Santifima Vergine, perinterceffione della quale impetrava quanto voleva dal

fuo benedetto figliuolo.

Quindinacque, che il demonio portafctaro doi o San Domenico, quando faceva orazione, e proccurafie impedirio, e fatio morirea norazio, fa vetfe pouto. Perche cando manta di Pere il San Concurato del Carlo del Carlo del Carlo del dall'alto della Chiefa una grandiffima pietra, che paffando per la celia del Santo, lo tocco nic capuccio del Baito, e fepezafii in terra, e di pezzi fi veggono oggi in quel fatto Tempio in memoria di al mrascolo. Nefi moffe perció San Domenico dal lucdica del Carlo del Carlo del Carlo del Carlo del Religio del Carlo del Carlo del Carlo del Carlo del Religio del Carlo del Carlo del Carlo del Carlo del Religio del Carlo del Carlo del Carlo del Carlo del Religio del Carlo del Carlo del Carlo del Carlo del Religio del Carlo del Carlo del Carlo del Carlo del Carlo del Religio del Carlo del Carlo del Carlo del Carlo del Carlo del Religio del Carlo del

Un'altra volta facendo orazione nella medelima Chiefa, gli fi pofe dinanzi a gli occhi in forma di Fratedel fuo abito molto modesto, e molto divoto, ma fuori di tempo, edi ubbidienza, per inquietarlo, e

sturbarlo nell'orazione.

Viddeun'altra volta il demonio in figura umara, che caminara folliciamente ota inura, ora inuralatra parte; lo comobe, e, gli diffe: Che fai tu'qui, bettia crudele' Glirifpote il demonio, fo'l un'accionio, ed alla fine fempre quadagno. E che puotiu diffe il Santo, guadagnare nel domitorio f'Accioramo, rifpoie, o più, o meno delbifogno, che filorino mal vocilettiri, oche mon filorino amatunio, ed ancora, quando midanno maggior licen-za, mugatori mali, edannio (loro-

E nella Chiefa, diffe San Domenico, che

male

male fai tu loro? che vi vadan tardi, fenza voglia, e fenza gusto, che vi stiano penfando cofe mondane. Del refettorio diffe, che ivi gli tentava, perche mangiaffero più, o meno del bifogno loro; interrogato del Parlatorio, rispose grandemente ridendo, che quel luogo era tutto fuo, poiche ivi fi contavano nuove impertinenti, e fidicevano parole oziofe, e di mormorazione, e che quanto nell'altre parti guadagnavano i Frati, canto venivano a perdere in questa. Lo condusfeal capitolo, e sugginne dicendo: Questo luogo è il proprio inferno per me, perche qui vengono a ri-Rorarfii Frati ditutti i mali, che faccio loro in tutta la vita.

Qui sono avvisati, e ripresi delle loro colpe, qui le consession, e qui ne ricevono il perdono, e ciò dicendo spari. Un' altra volta prendendo forma di un giovine polito, e bene in armese, andò al Convento, e domandò al Sagrestano, che aveva al carico, un Padre, che l'ascottasse di

penitenza.

Glielo condusse il Sagrestano, ed il finto penitente cominciò a dipingere alcuni peccati suoi dionessi, con artifizio si sozzo, e si abominevole, che il consessione si stretto a lasciardo senza finire la consessione, per non restarre macchiato nell'anima.

Il medefimo avvenne così a quattro altriconfefiori, che non poterono finire di fentire quella finta confeffione, per non ricever danno nella purità delle anime loro. E facendo il demonio tuttavia illanza, che qualche Frate venifie ad afcoltare la fua confeffione, e dotendo della pote carrilo te tudavano con il a, alla fine tutti Domeforo nobbe per divina vivolazione, ch' era il demonio, onde lo riprede afframente, e gli commando, che uticife dilà, e noninquietta file frevi di Dio.

Difparve all'ora il maligno spirito, lasciando in Chiesa un'intolerabile, e puzzolentissimo odore come di solso, con gran. de stupore di tutti quelli, ch'erano pre-

fenti.

I miracoli, che nostro Signore operò in vita, cdi morte per San Domenico surono tanti, e sigrandi, che periferiverli sarebbe necessario sare un lungo tratato. Ebbe dono di profezia, libror moltinindemoniati, sanò gran numero d'infermità di ogniforta di malattia.

Flor Sanctorum Parte IL

Rifucirà èté morti, uno figinolo di una Matrona Romana, chimara Guuta-dona, che frequentava i fermoni di S. Domenico, e torrata un giorno dal fermone acafa trovò morto il figilusolo, e portato-leo ng tan fede, e dolore al Santo, alla prefenza di moltagente, egli accoltatolia morto, gli fece lopra i flegno della Croce, loprefe per mano, e levollo stivio. Intel Papa Onorio queffo miracolo, e refenegazia Dio, e commandò, che fi predicaffen e i pulpiti.

Supplicò San Domenico il Papa a rivocare si fatto ordine, perche egli altrimenti sarebbe andato a predicare nelle terre de gli Infedeli. E febbenc il Papa il compiacque di ciò, nondimeno il caso fidivulgò tanto per Roma, come se fosse stato predicato pubblicamente, e la genre per divozione gli tagliava l'abito, ch'era corto, ed appena gli arrivava al ginocchio, e volendo i suoi Frati impedire, che ciò non facesfero, il Santo diceva loro: lasciateli, non impedite la loro divozione. Il fecondo morto, ch'egli rifuscitò, su un lavorante, al quale lavorando nell'opera del Monistero di San Sifto, e cavando i fondamenti. rovinò addosso un pezzo di muro, el'uccife con gran dolore, e compassione de i Fratile di S. Domenico, che cra autore della fabbrica, e fentiva gran dispiacere, che si cominciasse con sangue. Fece per lui orazione, ed il morto risuscità. Ma il terzo sil molto più illustre, e samoso per le circostanze, che vi concorfero. Questi su un gentil'uomo giovine, chiamato Napoleone nipote del Cardinale Stefano di Fossano. va, e figliuolo di una fua forella, il quale correndo a cavallo cadde, e fi fracasso cutto, e mori, nel tempo, che San Domenico era in San Sitto infieme col Cardinale Stefano, e con altri Cardinali, dando ordine alle cofe delle Religiofe di quella cafa . Difpiacque sommamente questo accidente, e quando San Domenico il seppe, andò a dir Meffa, e nell'alzare il Santiffimo Sagramento, fi levò infieme in ariail Santo un buon cubito da terra a vista di tutti. Finita la Messa, andò dove cra il corpo, e cominció con le fue mani ad accommodare le braccia, e le gambe, ch' erano rotte, e cosi come stava in piedi si messe a fare prosondissima orazione, e dopo fatto il fegno della Croce fopra il defonto, ed alzati gli occhi, e le mani al Cieme, ed in virtu del nostro Signore Gesu

Crifto levati fubito.

Ubbidi fubito la morte all'Autore della vita, e Napoleone, che era stato morto dalla mattina infino alle tre ote dopo il mezzo giorno: alla prefenza de' Cardinali, e ditutta l'altra gente, che viera concorfa, filevò, patlò, e domandò da mangiare; mangio, ebevecome fano, rellando tutti attoniti per meraviglia si ttrana.

Ma quantunque questo miracolo sia stato si chiaro, e tuttiglialtri, che questo gloriolo Patriarca operò, fiano innumerabili, e di grandissimo giovamento per la Chiefa del Signore, nondimeno, a giudiziomio, il maggior di tutti è l'istituzione, il progreffo, e la propagazione dell'illuftriffimo, e fantiflimo Ordine, ch'egli fondo, per gloria di Dio, e per benefizio della San-

ta Chiefa.

Perche, se si considera il tempo, nel qua-Ic Dio mandò San Domenico al Mondo, ed i peccati, leguerre, le divisioni, le calamità, che vi erano all'ora, non si può negare, ch'egli non fosse eletto, acciocche lo illuminaffe con la fua luce, el'infiammasse nell'amore del suo Creatore, e Signore, dal conoscimento del quale si trovava tanto lontano.

Ma se si considerano l'arme, e gli ajuti, co'quali diede principio ad opera cosi grande, vedremmo, che un'uomo povero, e scalzo, espogliato di sè, e di ogni favore umano, e vestito solamente di celeste spirito, la prefe con tutto il mondo, e contrastò con le sue onde, co' suoi venti, con

le sue alterazioni, e riportonne vittotia. Ma che dirò de' frutti feguit! da questa tadice, equesta benedetta pianta? Che di tanti, e si gloriosi figliuoli, che quetto fantissimo Patriarca ha avuto? Di un San Tommaso di Aquino, Luce, e Macstro ditutta la Chicfa Cattolica; di un San Pietro Martire disensore della Fede, e coltello de gli ereticl: di un San Giacinto, fpecchio de' Santi Confessori: di un San Vincenzo Ferrero, Apostolo del suo tempo: di un Sant'Antonino Arcivescovo di Piorenza, ritratto de'Santi Prelati: di una Santa Caterina da Siena tanto accarczzata, e favorita da Gesu Critto fuo dolce sposo? e di tanti altri beati figliuoli, e figliuole, che in numero, ed in virtil rifplendono nella Santa Chiefa Cattolica, come Stelle nel | to libri Fr. Teodorico di Apoldia, Religio-

lo, dice a gran voce: Napoleone, in no- 1 firmamento? Non possono annoverarsi. ne degnamente lodarli gl'innumerabili, e fantiflimi figliuoli, che come rampolli di una belliflima pianta, e come farmenti di un fecondissimo ceppo, fono spuntati dal. la chiariffima Religione di San Domenico:

i Martiri, i Confessori, i Dottori, che hanno illustrato la Chiesa Cattolica ; i Vefcovi, i Cardinali, i Sommi Pontefici,che l'hanno retta, e governata; le Monache, chesotto la sua Regola, e disciplina hanno contenuto il fiore della loro virginità, e vinta la femminil debolezza, hanno trionfato della carne, del mondo, e dell'inferno, vivendo come Angeli del Cielo in corpo mortale.

Sono tanti i figliuoli di questo Beato Patriarca, che non hanno numero; esi illuftri, che un folo sarebbe bastante ad illu-

strare qualfivoglia Religione.

Ma quanto è grande il frutto feguito da' travagli, e da' fudori fuoi, e de' fuoi figliuoli in tutto il Mondo, si nell'ammaestrare, e nel riformare i costumi de' Fedeli-come nella convertione degl' Infedeli alla noftra Santa Fede, espezialmente in sare refiftenza a gli eretici, e perfeguitarli con tantadottrina, con vita esemplare, e con autorità Apostolica. Meglio è tacerlo, che dirne poco, esfendovitanto da dire.

Tutto questo si deve al B.San Domenico. come a Patriarca, ed Istitutore di così illuftre, e fanta Religione, la quale effendo operadi tali mani, non poteva effere in altra maniera, fe non effendo il Santo uomo eminentissimo, e grandissimo amico de Dio, e ricchissimo de' doni, e dellegrazie, che per opera tanto ammirabile erano

necessari. Fit San Domenico di medio cre statura di corpo, mabello, la fua faccia era lunga, ed aquilina, la barba refliccia, il colore del volto bianco, era alquanto canuto, e nella tefta più che nella barba. Aveva nel capo i capelli fottiliffimi fenza alcun fezno di calvo; La voce nel pergamo alta, e fonora, senza fastidio degli Uditori. Eta debole di complessione, e per le penitenze molto più sbattuto, che non richiedeva la fua età. Da gliocchi, edalla fronte parcva tal volta, che gli uscissero comeraggi, e fplendoridi luce, che lo faceva rifpettare da quelli, che lo fentivano, e lo pratticavano. Della vita di S. Domenico scriffe ot-

Godella (an Religione, per ordina del fettimo Generale dieffi, ed et regittra dal Surion nel quarto tomo delle vite de' Santi. Ne fettive parimente. Sun'A thonion alla terza parte, al tit. 23, esp. 12. ene feguenti, Giovanni Gazzone degil Uomini illutri dell' Ordina de' Predicatori, Marco Antonio Delminios, francelo Daesce Velcovo dipantio dal Caltello nella Storia dell' Ordine fuo.

## Alli s. Agofto.

# LA FESTA DI S. MARIA

Elebra la Santa Chiefa la Festa di Sana ta Maria della Neve a i cinque di Agotto per la razione, che qui appresso dirò. Essendo Liberio Sommo Pontefice, sil in Roma un Gentiluomo, nobile, e ricco, chiamato G:ovanni Patrizio, il qualeaveva per moglie una donna principale, e fua pari in tutto, da cui in ifpazio di molti anninon aveva avuto fizliuoli. E febbene erano molto defiderati da loro, nondimeno cometimorofi di Dio, enon meno p.ul, che illustri, si conformavano con la sua volontà, persuadendosi, che il non esfere data loro successione fosse il meglio per loro, poiche così disponeva Dio con la sua provvidenza paterna.

Erano divotiffimi della Santiffima Vergine Maria Signora Nostra: e determinarono pigliarla per erede delle loro molte ricchezze. E per accertarfi meglio in fervirla, fecero prima orazioni, limofine, ed altre buone opere, pregandola, chegl'incaminaste, e mostraste in che cosa volcife, che spendessero le loro facoltà in servizio fuo. Udi la Regina del Cielo le orazioni, che con fanto affetto Giovanni Patrizio, e la fua moglie facevano: ed una notte, che fil la precedente al quinto ziorno di Azosto, quando in Roma sono i caldi eccessivi. ragionò ad ambidue in fogno, e diffe loro, che la mattina seguente andassero nel monte Esquilino, echein quella parte, la quale trovassero coperta di neve, le edificasseso un Tempio dove fosse da i Fedeli onorata, e che facendo questo, ella si terrebbe per loto erede, e ben fervita da effi. La. mattina feguente conferirono inficme il fogno, e rivelazione, che avevano avuto; e poi ne fecero parte al Sommo Pontefice Liberio, al quale la Vergine aveva fatta la ficfia rivelazione. Si convocci il popolo, fi raguno il Cleto, e di ordinolli una divotiftima procellione.

Giunti al monte trovarono coperto di neve uno fazio infliciente per una capace Chicfa, per la quale ficgno il luogo, e delle facoltà de dua genili unomi divoti della Vergine, fi cominciò a fiabbrica qi di prefente, e fi fini fontosiamene. Quella ilia prima Chicfa, che it edificaffe in Roma con ticolo della Madonna. Si chiamò da principio Santa Maradelle Nevi, per il mireologi faccontato, ed anora il Bafilea, o il compio di Libertio, preferena di positi della distinaziona della principa di Libertio, preferena di positi chiamò la Bafilea di Sifto, per aver Papa Sifto III. di quello nome, fuecefore di Celettino, rinovata, e ricidificata quella Chicfa, ornandola di eccellenti immagini, e di fagre priture.

Ebbe parimente nome di S. Maria del prescrio per effere posto in una capella della detta Chiefa il presepio, nel quale Cristo nostro Signore su nella sua Natività reclinato nel borgo di Betelemme. Ma essendosi poi edificate molte, e molte gran Chicfe alla Madonna, a quella delle nevi fu da-to il titolo di Santa Maria Maggiore, per diff renziarla dall'altre, e mostrare l'eccellenza, che hà sopra tutte le altre, che sono in quella Santa Città a la quale ficcome nelle altre cose, mostra la sua gran pietà; così nella divozione della Santiffima Vergine fi avvanza molto fopra le altre Città del Mondo. Perche certa cofa è, che meraviglia, e divozione infieme nafce dal confiderare i molti, e magnifichi Tempi, che fono della Vergine in Roma, che il Clero, e quali tutte le Religioni di effa vivono fotto la protezione, e tutela della Santiflima Vergine, ed hanno Chiefa particolare, per fervirla, ed onorarla. Perche lasciate le Chiefe Collegiate de i Canonici Secolari, come sono quella di Santa Maria in Trastevere, della Rotonda, e di Santa Maria in via lata, e non parlando di quella di Santa Maria della Strada, ch'è dei Padri della Compagnia di Gesti, e passando tacitamente molte altre Chiese particolari, e di manco nome, la Religione della Certofa hà in Roma per sua principale abitazione il

Tempio di Santa Maria degli Angeli; quella di San Domenico, il Tempio della Madonna della Minerva: quella di San Francesco, il Tempio della Madonna di Araceli: quella de gli Eremitani di S. Agostino, il Tempio della Madonna del popolo: quella de i Canonici Regolari del medelimo Padre S. Agostino, il l'empio della Madonna della pace: quella del Carmine, il Tempio della Madonna Transportina : quella di Monte Olivetto, il Tempio di Santa Maria Nuova: quella de Scrvi, il Tempio di S. Maria in Via . Di maniera, che se si considera benestutte le Religioni fono fotto lealise fotto la protezione della Vergine, e quafi tutte hanno in Roma Tempi; molti de i qualifono fontuotiflimi, ne quali ella è riverira, e particolarmente in questo delle nevi, la cui festa oggi si celebra, e per questo si chiama Santa Maria Maggiore, ed hà in essa il Signore operato molti miracoli per le preghiere della fua benedetta Madre. A questa Chiefa ordinò San Gregorio Magno, cheandaffe la folenne proceffione di tutti gli stati, e di tutte lecondizioni di persone, che si trovavano in Roma, quando quella crudele, ed orribile pestilenza la travagliava, e struggeva. Da questa Chiefa ordinò Stefano Papa, Secondo di questo nome, che uscisse un'altra processione per placare l'ira di Dio. E Leone Quarto nel tempo di Lotario Imperadore, con un'altra processione, che sece fare dalla Chiesa di Sant'Adriano Martire, a quella di Santa Maria Maggiore, liberò la Città di Roma da un crudele, e velenoso serpente, che la infettava. E San Martino Papa, celebrando in esta, e volendo Olimpio Esarco pigliarlo, ed ucciderlo, per ordine dell' Imperadore fuo padrone, che era eretico, reflo cieco, e non potette venire a fine dell' intento suo, non permettendo la Santiffima Vergine, che in quel suo Tempio malvagità si grande si comettesse. Ha moltialtri miracoli ancora operato il Signore in quel Tempio, ed opera del continuo, per intercessione della sua purissima Madre, al cui nome e sacrato. E con l'averlo eletto perabitazione, ed albergo suo sece maggior benefizio a Giovanni Patrizio, ed alla fua moglie, che se avesse loro impetrato figliuolida Dio, i quali già farebbono finiti, ne virefterebbe memoria dieffi, come ora vircíta.

fatto, quanto bene impierate frano le facoltà, che si spendono in fabbricare, onorare, ed arricchire i Tempj, e quanto largamente la Regina del Ciclo rimunera i servigi, che le fanno qui in terra i Fedeli.

Siamo divoti di questa Regina de gli Angeli, serviamola con affetto, e sollecitudi, ne, ricorriamo a leim tutti i noftri travagli, e bilogni con grandiffima confidanza, imitiamo le virtil, e gli esempisuoi, che niuno, il quale ciò farà, rimarrà confufo.

Alli 6. Agofto.

DELLA GLORIOSA Trasfigurazione del Signore.

Elebra la Chiesa Cattolica alli sei di A. gosto l'altissimo Mistero della Trasfigurazione del Nostro Signor Gesu Cristo, perche veramente è un grave testimonio del Mistero della Santissima Trinità, e dell' Incarnazione, e del Mazistero del Figlipol di Dio, e della gloria, con cui hà da venireagiudicarcivivi, edimorti, eriformare i nostri corpi deboli, e corruibili, e conformarli col fuo, ed è di grande alleggerimento, e confolazionea tuttinoi figliuoli di Adamo, che andiamo navigando con tantitravagli, epericoli, fral'onde, e le tempefte diquesto mondo: e sospiriamo per il tranquillo porto della noltra eterna beatitudine. L'occasione, che per trassigurarfi prefe il Signore fu que fta: fubito, che San Pietro illuminato da celefte luce confelso Gesti Crifto Salvator nostro effere figliuolo di Dio vivo, ed in premio di questa confessione il Signore gli promise dargli le chiavi del Regno de Cieli, comincio infieme ad accennare a' Discepoli suoi, che in Gerusalemme doveva molre cose patire da gli Scribi, e da' Principi de' Sacerdoti, e che per le loro mani doveva morire, e dopo rifulcitare: Perche avendo per bocca di San Pietro stabilita la Divinità sua , e tenendo gli Apostoli per sicuro, ch'egli era Dio, e Figliuolo di Dio vero, volle, che intendeffero, che egli in tal guifa era Dio, che insieme era uomo, e che aveva presa la nostra carne per patire in cifa, e darfi volontariamente in preda alla Infegnocci ancora inficme con quello morte, e pagare con essa le nostre colpe; ma in tal modo però, che la stessa morte, ¡ gelico sopra qual monte il Signore li mela quale vincitrice pareva, restasse vinta, e fotto i suoi piedi. E perche Pietro per l'amore, che gli portava non intendendo il mistero della Croce, proccurava di rimoverlo da quel propolito, il Signore lo riprefe di quell'affetto umano, e carnale, con il quale lo voleva impedire. E quindi prese occasione di predicarci l'annegazione, e la mortificazione di noi stessi, e d'invitare ciascuno a pigliar la sua croce, e seguirlo, e perdere la vita per lui per guadagnarla, e non amarla per non farne perdita. E foggiunfe, che il figliuolo dell'uomo aveva a venire in Gloria, ed in Maettà per dare a ciascuno il premio delle sue opere : e che alcuni de' fuoi discepoli, che erano prefenti avanti la morte lo vedrebbono nel regno fuo.

Per confermare adunque quello, che San Pietro aveva confessato con la voce, e col testimonio del Padre Eterno, acciocche non fi fcandalizaffero, quando lo vedesfero morire, e sapessero, ch'egli era della vita, e della morte Signore, e che moriva volontariamente, e doveva rifufeitare, ed ancora acciocche non paresse loso tanto afpra, e difficile la firada del Cielo, nè penfassero, che tutta la dottrina di Crifto terminaffein mortificazione, annegazione, croce, amaritudine, e pene, e perciò fi sbigottiffero, e perdeffero di animonelle molte, egravi difficoltà, che infeguitarlo fi avevano da offerire loro: volle il Signore trasfigurarfi ; e dar loro un brieve gusto della fua Gloria, ecome un faggio del premio, che aveano d'avere, e della Beatitudine, che dovevano confeguire.

Per questo dicono i Santi Evangelisti, che prese seco Pietro, Giacomo, e Giovanni fuo fratello, ch'erano i più amati, e più stretti discepoli suoi, e co' quali soleva trattare le cose più segrete, e quelli, che dopo avevano a vederlo disfigurato, e po-· flo in agonia fudando fangue nell' orto, e menolli in un'alto, e ritirato monte, e si trasfigurò alla loro prefenza.

Meno il Signore con esso sè trè discepoli, che è baffante numero per teffimoni, e non più: perchevolendo, che questo San. to Millero stefeenascosto, e sitacesse, ed effendoche fapendosi una cosa da molti, facilmente si sparge, e si manifesta, non chiamogli altri. Non dice il Tetto Eyan- Lee Sant'llario, fil una figura della Traf-. Flor Sanctorum . Parte 11.

nasse: ma la commune opinione, etradizione si è che sosse il monte Tabor, il quale è alla Città di Nazaret vicino, e come dice San Girolamo, è nel mezzo della campagna di Galilea, ed è rotondo, ed altiflimo, ed il medefimo San Girolamo, e Beda, e San Giovanni Damafeeno affermano, che la Trasfigurazione si fece nel monte Tabor, il quale era illustre per la vittoria, che vi confegui Barache, e Debora, combattendo contro Sifara, Capitano generaledi Labin Redi Canaan: e molto più per avervi il Signore infegnato, e fattovi quel lungo, e meravigliofo fermone del monte, cheè una Somma, ed un Epilogo ditutta la dottrina, e perfezione Evangelica. E San Pietro chiama quefto monte Santo per effere stato calpestato da' Santi piedi del Signore, e per avere la fua divina Maestà operato in esso cose tanto sublimi, e mifteriofe.

Ascese Cristo nostro Signore al monte, comealtre volte foleva fare, per stare tutta la notte in orazione, e per infegnarci, che la folitudine, e'I filenzio fono molto a propolito per quelto santo efercizio: ficcome all'incontro fono d'impedimento la frequenza, e lo strepito: e che per ricevere gli splendori della luce divina, ed arrivare alla perfezione, dobbiamo lafeiare le valli. e luoghi balli, ed ascendere alla cima della virtu, dovel'anime si trasformano in Dio. Ascese ancora il Signore al monte per trasfigurarfi.e mostrarvisiglorioso: perchedopo aveva a falire nel Monte Calvario, ed esservi disfigurato, e morto sopra la Croce. Sebbene nel Monte Tabor folitario, e ritirato alla prefenza di pochi discepoli manifestò la gloria del corpo suo : e nel Monte Calvario alla presenza di tutta la Città di Gerusalemme palesò il disonore. e la fua ignominia : per infegnarci la ftima, che far dobbiamo delle cose penose, ed umili, ed a raffrenare l'appetito della vanagloria, ed a non temere ildisonore, ed i giudizi de gli nomini per amor del Signore . Sali finalmente al monte, perche per ordinario suole Dio mottrar la fua gloria ne' monti , come quelli, che fono più vicini al Cielo, e più ritirati da gli uomini : ficcome fivede nella Maestà di Dio, che a Mosè nel monte Sinai fiscoperse, il che, come diMonte il Signore, fi meffe, fecondo che San Luca scrive, in orazione, e pare, che dove feeffere di notte, quando que to fuecesse: perchegli Apostoli erano molto aggravatidal fonno, e perche il medelimo S. Luca dice, che scendendo il giorno seguentedal monte, gli venne incontro gran numero di gente dando ad intendere, che la notte era stato nel monte, e così deve crederfi, estimare, che fosse un meravigliofo, e foavissimo spettacolo in vedere il Signore nel mezzo dell'oscurità, e tenebre della notte rifplendere più chiaramente, che il Sole, come più abbasso diremo.

Facendo Crifto orazione fi trasfigurò alla presenza de' suoi discepoli: i quali svegliatifi da quel grave fonno lo viddero gloriofo, con la faccia, e con tutto il corpo più chiaro, e più splendente del medesimo Sole, e con le vesti più bianche che la neve-Viddero insieme Mosè, ed Elia, che gli stavano da'lati, e lo mettevano in mezzo, pieni di Maestà, participando di riflesso della luce, e della gioria, che usciva dal Signore, e ragionando feco dell'eccesso, e della morte, che per adempire le Prosezie, aveva a patire in Gerusalemme. Non mutò il Signore la sostanza del corpo suo, ma la vesti di una nuova chiarezza, la quale penetrò la fostanza di tutto il corpo, e le 1 parti più interne di esso, nella maniera che saranno i Santi nel Cielo, ed a guisa di un lucido, etrasparente cristalio: che così l' accennano San Girolamo, e San Giovanni Damasceno, i quali dicono, che sù veduto con quella chiarezza, con la quale lo vederanno i Santi il di del giudizio. O vera. mente quella chiarezza (ed è più probabi-le) occupò folamente la fuperficie della faccia, con che lo abbelli, e lo fece più splendido del medesimo Sole, come è opinione di San Tommafo, e di altri Autori: e dalla faccia fi spatse quella immensa luce nelle mani, e nelle altre membra del corpo del Signore, come dicono San Girolamo, Sant'Agostino, e'l Lirano. Oltre ciò la chiarezza del corpo ridondava nelle velti in maniera, che avvanzavano di bianchezza la neve. Perche l'Evangelista per dichiarare l'eccellenza di quello splendore del Signore, e darci ad intendere, che era eccessivo, e che non si poteva comprendere: diffe che era ftato fimile allo folendore del

figurazione. Effendo dunque in questo i più risplenda del Sole, e per l'istessa cagione paragonò la bianchezza delle vesti di Critto alla bianchezza della neve, perche non abbiamo altra cofa, che fia più bianca di quella. L'effersi il Salvatore mostrato gloriofo con quella nuova chiarezza nel monte, è da gli Evangelisti chiamato trasfigurazione; perche sebbene non prese altra forma, ne altra figura, altero nondimeno quella, che aveva prima, dandole quel nuovo splendore, e quella meraviglio. fa chiarezza. Il che quantunque, avendo riguardo al corpo passibile, e mortale, che aveva all'ora il Signore, paja effere miraco. lo: nondimeno, se consideriamo la fonte, onde veniva quella luce fovrana, troveremo, che non fii tale: perciocche nasceva dalla fua Divinità, edalla gloria, che poffedeva la fua anima benedetta, la quale dall'istante, che al corpo sù unita, vidde Dio, e siì beata, e da lei doveva ridondare in quel corpo la participazione diquella gloria, e le quattro doti, che hanno ne' loro gloriofi corpi i beati, che fono impaffibilità, agilità, fottigliezza, e chiarezza, poicheal-l'anima gloriosasi deve corpo glorioso, e proporzionato. Ma il Signore per poter patire nella carne, che aveva preso per noi, trattenne la gloria della fua anima, acciocche non ridondasse nel corpo, con un continuo miracolo: ed ora per animarci nel fuo fervizio, e per le altre ragionigià dette, lasciò, che la sua Santissima anima communica(le al fuo corpo quello, che aveva sempre a communicarli, se per benefizio nostro trattenuto non fosse. E questo come abbiamo detto, non fu miracolo; ma cessazione di miracolo. Perche se una pietra, che di fua natura è grave, ed inclinata al suo centro steffe sospesa, e trattenuta nell'aria, sarebbe miracolo, ma se rimosfo l'impedimento, cadesse a basso, non si terrebbe ciò per miracolo, percioche questa è naturale proprietà della pietra, là dove quell'altra era stata violenza, e contraria cofa alia fua natura.

Dice il Santo Evangelista, che apparvero ivi con il Signore in maestà Mosè, ed Elia, acciocche fossero testimoni della suagloriola Trasfigurazione. Eliavi andò dal luogo, dove egli itava in corpo, ed in anima, e Mose, come dice San Tommaso, viandò con l'anima fola, prendendo un corpo aereo, nella guifa, che lo fozliono pren-Sole, perche fra le creature non è cofa, che dere gli Angeli, quando apparifcono: feb-

officially Caston

bene pare più conforme alla lettera del Sa- 1 gro Vangelo, che Mosè fosse risuscitato, ed andato nel fuo proprio corpo, e cosi lo dice Tertulliano, Origene, Ireneo, Cirillo, San Girolamo, Sant' Agostino, ed alıri graviflimi Autori. Volle il Signore. che Mosè, ed Elia si trovassero presenti, perche in Mosè si figurava la Legge, ed in Elia i Profeti, e la Legge, ed i Profeti danno testimonio di Cristo, ed ancora, acciocche i discepoli, i quali avevano udiro dire, che Cristo era Elia, o Geremia, o uno de i Profeti si disingannassero, vedendo Elia in propria persona a canto al Signo. re, ed acciocche intendessero, ch'egli non cra Elia, ma il Signore di Elia, edi più per mostrarii Signore de' vivi, e de' morti, perche Elia era vivo, e Mosè morto. Mosè sul il Legislatore, ed il piul ftimato Profeta, ed il più riverito da gli Ebrei, ed Elia il più zelante della gloria di Dio, e dell'ofservanza della sua legge. E per questo fra tutti i Profetifurono eletti questi, perche sestificassero, che Cristo non contradiceva alla legge di Mosè, anzi la persezionava, ed in tutte le sue azioni cercava, e proccurava l'onore del suo padre Eterno. Aggiugne San Girolamo, che per avere gli Scribi, ed i Farisei domandato a Cristo Signor Nostro segno dal Cielo, egli lo volle dare a'discepoli, conducendo per l'aria Elia, e rifufcitando dal Limbo Mosè, per dichiarare, che poteva far miracoli nel profondo dell'inferno. e nel Cielo. E se quelli, che più digiunano, e si privano per amore di Dio delle dilicate, ed esquisite vivande, meritano di essere maggiormente accarezzati con rinfrescamenti spirituali, che Dio dà a i suoi i chi altri doveva essere chiamato a questa menfa, e convito reale fuor che quelli, i quali avevano digiunato quaranta giorni fenza punto mangiare, come secero Mosè, ed Elia? Ma cofa meravigliofiffima è questa, che questi due eccellentissimi Profeti, stando il Salvatore in Maestà cosi grande ragionavano con luidell'eccesso, e della morte, che doveva patire in Gerusalemme: per infegnarci quell'eccesso dell' immensa, ed incomprensibile bontà di Dio verso di noi: posciache stando in quella gloriosa rappre-sentazione, trattava della Croce, della Passione, edella morte, che per noi doveva patire in Gerufalemme, Il che fil uno eccesso d'infinita sapienza, per la quale e-

flanno nascosti tutti i tesori della sapienza, e scienza di Dio, sil trattato, e schernito a guisa di mentecatto, e tacque come muto dinanzi a quelli, che lo accusavano, per falvare con l'ignominia della Croce quelli, che credessero in lui, e mostrare, che tutta la sapienza del mondo al cospetto di Dio è infipienza, e stoltezza. Fueccesso di carità i poiche in tal modo amò il Signore lo schiavo, che offeso lo aveva, che, perche egli non morifse, mori l'istesso Signore se pagò con una vergognofa, e dolorofa morte, la pena, che quello meritava per le sue colpe. Fu eccesso di umiltà, di ubbidienza, di povertà, di pazienza, di mansuetudine, e di tutte le altre persettissime, e divine virtul, che c'infegnò dalla Catedra della Croce, come Maestro unico, e Precettore venuto dal Ciclo. Si svegliarono gli Apostoli, e viddero quella visione ammirabile, e udirono il ragionamento, che Mosè, ed Elia facevano col Signore, e conobbero, che erano Mosè, ed Elia. Perche, sebbene non gli avevano veduti mai, nondimeno per divina rivelazione, e per quella luce di gloria, che avevano, gli poterono conoscere, esorse dalle parole, che ciascuno di essi diceva, parlando con Crifto, e manifestando chiera. E nel partirsi, e licenziarsi, che facevano da Cristo, dice l'Evangelifta S. Luca, che San Pietro, come più fervorofo, e che con maggiore difgufto fentiva parlare della passione, e della morte del suo Maestro, gli disse: Signore, buona stanza è questa: Facciamo in questo monte tre abitazioni, una per voi, un' altra per Mose, e per Elia l'altra. Ma ag-giugne l'Evangelista, che non sapeva quello, che ti dicesse. Fu si grande l'interiore allegrezza, la dolcezza, che fenti per quel. la celeste vista, che come suori disè stesso parlò fenza fapere quello, che fi dicefse, nè ricordarfi di cofa umana, non volendofi mai feparare da quella foavità ; e da quel gufto, cheall'ora fentiva. Non fapeva Pietro quello, che si dicesse, perche ffando tutto il mondo in renebre, voleva nascondere, e rinchiudere in quel Monte il Sole di giustizia, che eravenuto ad illuminarlo. Non fapeva quello, che fi dicesse, perche effendo Cristo venuto nel mondo per patire, egli non voleva, che patisse. Non sapeva quello, che si dicesse, perche nella distribuzione di quegli alberghi, che quivi vogli, che è sapienza del padre, ed in cui leva fabbricare, pareggiava a Mosé, ed Elia

Cristo. Non sapevaquello, che si dicesse, I fil nel dire, fi vis, Signore, se vi piaperche effendo uomo paflibile, e mortale pensava di poter godere la beatitudine, senza paffare per lo firetto paffo, e per l'amaritudine della morte. Non fapeva quello, che fidiceffe, perche cercava in terra quello, che non può trovatti fe non in Ciclo. Voleva ripofare, dove ti hada tiavagliare, e godere nel luogo dell'efiglio, e confeguire la vittoria fenza combattere, e la corona fenza battaglia, ed il premio tenza il fervizio, ed il denajo, e la paga, che fi dà a'giornalieri, prima di aver lavorato nella Vigna. Non fapeva quello, che fi diceffe, perche si contentava di quella sola villa di gloria del corpo del Signore, e lateneva per fomma Beatitudine, non effendo più che una gocciola di quel Rivo, che rallegra la Città di Dio, e come una stilla di quel Vino, che ubbriaca gli abitatori del Cielo: Ora se Pietro dice questo, non avendo guítato più che una gocciola diquel Vino celeste, che avrebbe satto, se a piena bocca avesse bevuto a quell'impetuofo Fiume di diletti, ed a quell'abbondantiflima menfa dique', che vedono, e godono Dio, il cui cibo è il medetimo Dio? ma non è meraviglia, che Pietro nel parlare erraffe, perche eraturbato, eraadombrato, afforto, e fuor di sè iteffo: e nelle cofe alte, e divine, che di tanto avvanzano la nottra fiacchezza, non è gran cofa, che gli uomini errino nel ragionarne. Mac ben da meravigliarfi, che fi trovino uomini (fe uomini, e non bestie si devono chiamare,) che fiano in tal maniera attaccati alle cole caduche, e fragili di quefla misera vita, che tenghino per rose le fpine, per delizie i triboli, per mele il fiele, ela medefima morre per vita, eche, fe non con le parole, certo con l'opere dicano: Buona stanza è questa, e volentieri, fe fosse permesso loro, vi starebbono perpetuamente. Contra quali dice il soavissimo Bernardo in questa maniera: Come è poslibile, che sia qui buono stare? Anziè cofa molesta, grave, e pericolofa, perche qui vi è molta malizia, e poca fapienza, se però ve n'e punto. Tutte le cose sono piene di tenebre, e di lacci di peccati, dove l'anime pericolano, e lo spiriro si assligge fotto il Sole, e non vi fi trova fe non vanità, ed afflizione di spirito. Queste sono parole di San Bernardo. Ma tornando a San Pietro, in una cofa accerto, e quelto

ce, rimettendosi in tutto alla divinavolontà.

Mentre, cheSan Pietro stava parlando, venne repentinamente dal Cielo una nuvola chiara, e splendente, che gli fece ombra, fi fenti in efla una voce, che diffe: Questo è il mio Figliuolo diletto, nel quale 10 fempre mi fono compiacciuto: afcoltate lui. Venne la nuvola, perche Dio fuol mostrare la sua Maestà nelle nuvole , come incofa alta, e superiore, per dichiarare, che chi parla, o fi mostra in esta, è il Signore sovrano del Cielo, ed il vero Dio.

Ed acciocches'inrendeffe, chequella voce, la quale fifentiva in effa, era voce del medefimo Dio, e non di altri, cd acciocche gli occhi de gli Apostoli, che erano deboli, potessero sostener meglio, senza abbagliarfi, l'immenfità di quello fplendore, e di quella luce divina. E fù molto con. veniente, chela nuvola fosse chiarissima. e non ofcura, e caliginofa, come fu quella, cheapparve nel monte Sinai, si perche non veniva, come quella per spaventare, ma per infegnare: si ancora, perche folse proporzionata allagloria della Trasfigurazione del Signore, che ivi fi rapprefentava. Si udi dalla nuvola la voce del padre Eterno, che disse: Questo è il m o Figliuolo diletto, nel quale io mi fono compiaciuto, ascoltatelo; come se detto avesse:

Questo è il mio Figliuolo Naturale, Ve. ro, e Confullanziale, in cui mi tono compiaciuto, e per cui mi placo, e mi riconcilio con l'uomo, e tutte le cofe, che mi piacciono, mi piacciono per lui. Questo doveteascoltare: questo è il vottro precettore, ed il vostro Macstro, le cui parole fono parole di vita, la cui dottrina è divina, c l'ubbidienza ad essa è beata. Questo dovete ascoltare, e non Pictro, il quale in quello, che ora dice, non sa che cosafidica; ne Mose, perche è balbetante, ne Elia, perche chiude con la fua lingua il Cielo, ene sa scendere il suoco. Questo è il vero Legislatore, il fine ditutti i Profeti, la vita, e la guida al Ciclo, il Rittatto di ogni fantità, la figura della mia fostanza. Questo dovete seguire, questo ubbidire, ed imitare, fe volete efsere miei figliuoli adottivi, come egli è mio fizliuolo unigeni-

to, e naturale. Udendo questa grande, e sonora voce, gli Apostoli spaventati, e pieni di timore, e stupore, caddero sopra le loro faccie, in I e nella nuvola splendente dello Spirito San. terra, restando come morti, e fuor di sè itelli: perche la debolezza umana non è capace di cose tanto alte, e divine, se il Signore, che gliele communica, non la corrobora, e non la folleva nella maniera, che fece qui il Salvatore, il quale fi accoltò ad effi, e gli toccò con la mano, come fiamo foliti fare con quelli, che fono isvenuti, e caduti; ediffe loro, che fi levaffero, nè aveffero paura : e feendendo poscia dal monte commandò loro, che non palesassero, ne dicessero ad alcuno quello, che avevano veduto, infino a tanto, ch'egli non softe risuscitato . E così lo tennero fegreto gli Apostoli, come dice San Luca. Con questo gli altri Apostoli furono preservati dall'invidia, che averebbono potuto avere, fe faputo lo avesfero: ed il popolo dall'occatione di feandalo, che averebbe patito, fe avendo sentito dire, che egli sosse apparso glorioso nel monte, lo avesse dopo veduto morire in un legno ; riputandolo per ingannatore, che con molte arti, e finte invenzioni, si vendesse per quello, che non era, e si facesse Figlipolo di Dio: mentre per questo alcuni di quelli, che lo viddero in Croce, difsero: Se feifigliuolo di Dio, scendi di Croce. Ed insieme, come dice San Tommaso, c' insegnò il Signore, che i Misteri alti non si devono l proporte subito a tutti, ma prima a' maggiori, e per essi poi al suo tempo a' minori. E secondo che dice San Giovanni Crisostomo: per questo elesse questi tre Apostoli, come persone più eccellenti, acciocche lo teffificassero a gli altri Discepoli, ed a tutta la Chiesa con più autorità, e forza, quando poi fossero pieni di Spirito Santo.

Questa è la Storia del fagro Mistero della Trasfigurazione del Signore, che oggi la Chiefa celebra, e dichiara fuccintamente, acciocche quelli, che non lo fanno, fappiano quello, che celebrano. Perche fu un Mittero sovrano, ed una visione fingolare, e divina per avvivare la Fede l nostra, svegliare la nostra speranza, accendere la nostra carità, e generare ne' cuori nostri un Santo timore del Signore. Avviva la Fede di molti Articoli, e Misterj, che vediamo; quello della Santiflima Trinità nel figliuolo, che fi trasfigurò, e nella voce del padre, che fi udi, da reftifica,ed appresso le Chiefe si fabbricà

to, che sece ombra agli Apostoli. Il Mistero dell'Incarnazione nel figliuolo diletto, e nel darcelo per Macitro, e commandarci che lo ascoltiamo, e che gli ubbidiamo. Il Mittero della paffione, e morte del Signore in quell'eccesso, del quale parlava Mosè, ed Elia, e che eglidoveva adempire in Gerusalemme. Il Mistero della Ri∗ surrezione, e della Gloria, non solamente di Gesul Cristo, ma di tutti i suoi membri, e veri figliuoli civiene nella medelima Trasfigurazione rapprefentato, pofciachedove farà il capo, ivi hanno da efserc le membra, e si trassigurò il Signore, evestissi di gloria, acciocche sapessimo, che i nostri corpi dovevano essere vestiti di quel. la medefima gloria, e bellezza nel Cielo: e per animarci con questa speranza a resiftere a gli apperiri, ed a' dilettidella nostra carne, ch'è quella, che ci fà guerra, e che ci ciba, e ci trattiene nelle creature. Oltre a ciò quelle parole dette dal padre Eterno; Questo è il mio figliuolo diletto, nel quale mi fono compiaciuto, afcoltatelo: c'infegnano, che la Legge vecchia già ti fini, e che i Profeti cessarono, e che il Vecchio Testamento non hà più forza, perche già è aperto, e pubblicato il nuovo, ed il Padre ci hà dato per maestro, e Legislatore il suo benedetto Figliuolo Grsu Cri-

Di più questo mistero della Trasfigurazione ci predica essere il Limbo, o inferno, donde venne l'anima di Mosè, ed il Paradifo Terrestre, donde si crede, che venisse Elia, ed il Cielo, donde tonò la voce, che gli Apottoli udirono, e la Chiefa militante 1 la quale abbraccia i congiunti, i Vergini, ed i continenti, fignificati per Pietro, Giovanni, e Giacopo. E per confermazione di tutti quelli milteri, volle Dio, che il Cielo, la Terra, el' Inferno, i vivi, edi morti rendefsero testimonianza della grandezza, e della gloria di Cristo.

Restò per la Trasfigurazione del Signore gloriolissimo il Monte Tabor, e degno di ogni riverenza, e venerazione, el i fedeli nella cima del monte, dove feguì questo meraviglioso mutero, edificarono dopo tre Chiefe, per li tre Tabernacoli, i quali San Pietro difse a Crifto esser bene, che vi si sacessera, come Beun'infigne Monistero, ed t Cristiani tennero fempre quel luogo per un divotifilmo Santuario, ed andavano a visitarlo, confolandofijn effo, e svegljando con la memoria di quel benefizio i loro euori, ed infiammandogli nell'amor del Signore, e fostentando le debolezze, e miserie di questa vita con la speranza dell'eferna, che Cristo Salvator nostro ci rappresentò nella sua gloriofa Trasfigurazione. Per memoria di questo fanto mittero fu dalla S. Chicfa istituita la festa della Trasfigurazione. Gli Autori, che trattano de gli ufizidivini, dicono esse. re ftata iftituita da Califto III. l'anno 1456. e l'istesso dice il Platina, ed alcuni altri scrittori, e cheil medefimo Papa scrissel'uficio, che si aveva a recitare nella festa della Trasfigurazione, e concedette l'istesse indul-genze, che si guadagnano nella sesta del Santiflimo Sagramento, eche l'oceatione, la quale ebbe il Sommo Pontefice di far ciò, fu una fegnalata vittoria, che quel giorno fei di Agosto dicde il Signorea' Cristiani in Ungheria contra i Turchi, distruggendo il poderolo esercito, che avevano, e co'l quale affediavano Belgrado, e facendo, che malamente restasse serito nella battaglia Maometto Re de Turchi con gran gloria di Crifto, ed esaltazione della fua Chiesa Catsolica, sebbene altri Autori dicono, che questa vittoria si ottenne il giorno della Maddalena, alli 22, di Luglio del foprad-

detto anno 1456. ll certo è, che la festa della Trasfigurazione, è molto più antica, che questi Autorinon dicono , come si vede ne i Martirologi Latini manuscritti antichissimi, e ne' Menologi de i Greci, i quali celebrano me. defimamente la festa della Trasfigurazione del Signore, e V Valdelberto, il quale fiori fino dall'anno 850.e feriffe in verfi il Mar. tirologio, mette la fella della Trasfigurazione a ifei di Agosto. E ne i Santi Dottori antichi della Chiefa fi leggono molte orazioni della Trasfigurazione del Signore, le quali sono registrate dal Lippomano, e dal Surio, ecitate dal Cardinal Baronio nelle fue Annotazioni al Martirologio Roma-

Quello, che fece Papa Califfo III. fü, comportel'ufizio della Irasfigurazione, e commandare, chefirecitaffe in quel giorno, e concedere le Indulgenze, che abbiamo dettora quelli, chelo recitaffero. Ma frifituzione della feffa molto prima di California.

flo fil nella Chiefa. Proceurismo noi di valerfenceon profito; e febbore in utta la vita fiamo obbligati a icordardi della noma prica patria, e di conofecre, che queflo mondo el logo di efiglio; mondimeno più non, nel quale i Santa Chiefa e irinfefeca la memoria di queflo incomparabile benefico, e ci mette dinanzi agli occhi Crifto gloriofo, e trasfigurato nel monte, perifere quale in noltra benefica profito di profito, e con la firetarna della moltra beneficatione, co con la firetarna della moltra beneficatione di monte di contra della moltra beneficatione con la firetarna della moltra beneficatione con la monte di mont

Non ci lasciamo vincere, ed ingannare da i nostri appetiti. Mortifichiamo la nostra carne, pigliamo la nostra Croce, feguitiamo il Signore, ed intendiamo, che la strada del Ciclo non è tanto afpra, nè tanto spinosa, e difficile, come a prima vista ci si rappresenta i e che seboene fosse aneora molto più aspra, e più faticofa, e dovessimo andare al Cielo per ruote di rasot, e morire mille volte il giorno, tutto farebbe nulla, e si dovrebbe tener per solazzo, per arrivare a quella visione, ed a quell'allegrezza colma di Dio, in cui confiste la beatitudine dell'anima nostra, dalla quale ridonderà tanta gloria, e bellezza nel medefimo corpo, mentre San Pietro per avere folamente veduto un poeo diraz. gio nel corpo del Signore, rimafe si turbato, astratto, e fuor di sè stesso, che fenza fapere quello, che si dicesse, pregò Cristo, che lo laseiasse stare perpetuamente in quel fanto monte.

Il Signore per mifericordia fua ci conceda grazia di vivere in tal maniera ia
quefta valle di lagrime, 'che meritamo
di vederlo nell'atto Monte del Cielo y,
non trasfigurato, come lo viddero i tre
Apoftoli nel Monte Tabor, ma com'egli è, e come glorificatore, e rimuneratore di tutti gli eletti fuo, e come cotona 1, ed eterna gloria di quella compagoia fanta e, beata , Amen.

CAR CHA

Alli 6. Agofto.

LA FESTA DI SAN SISTO Secondo, Papa, e Martire.

T El medefimo giorno della gloriofa Trasfigurazione del Signore alli fei di Agosto tà la Santa Chiesa commemorazione di San Sifto, fecondo di questo nome, Papa, e Martire, il quale fil Greco di nazione, enacque in Atene, e di gran Filosofo venne ad effere umile discepolo di Cristo, e per le sue gran virtui, e sovrani meriti, dopo la morte di San Stefano Papa, e martire fu nella fedia di San Pictro collocato, ed avendola fantiffimamente governata poco mancodi un'anno nella persecuzione di Valeriano sil martirizzato. il quale fapendo, che S. Sifto con l'ammirabile esempio della sua vita, e con la sua predicazione convertiva molti Gentilialla Fede di Cristo, e gli confortava, ed esortava a morire per esta costantemente, ed allegramente, lo fece pigliare, e fattofelo condurre innanzi proccurò con lufinghe, c minacce d'indurlo alla fua volontà.

E perche il Santo si rideva di quanto Valeriano gli diceva, commando, che fosse cacciato nella carcere di Mamertino, acciocche non volendo fagrificare a Marte, fi facesse morire. Mentre ch' era menato in prigione, il Beato San Lorenzo lo feguitò, ed acceso di un'ardente desiderio di accompagnarlo ne'tormenti, e morire per Cri-Ro con lui, gli diffe queste parole, registra-

te da Sant' Ambrogio:

Dove vai, Padre, fenza il tuo figliuolo, dove vai, fanto Sacerdote, fenza il tuo Diacono? Vai ad offerirti in facrifizio a Dio? Come vuoi offerire contra l'usanza rua . fenza Ministri? che hai veduto in me , onde tul debba rifiutarmi? Mi hai trovato forfe vile, e codardo? Mi hai dato carico di amministrare a' Fedeli il sangue di Cristo. ed ora vai fenza me a spargere il sangue tuo? Mi hai eletto per quello, ch'è più, ed ora non mi vuoi per quello, ch'è meno? Guarda di non venire riprefo, come inconfiderato, ancorche in fia come forte lodato; poiche il mancamento del discepolo è disopore del Maestro. Molti nomini illustri hanno ottenuto nome di vittoriofi, peraver vinto molti Capitani, ed hanno trionfato, per avere i soldati valorosamente nò due Vescovi, quattro Sacerdoti, e set-

combattuto. Dicendo Lorenzo queste parole con il viscerato affetto, e con molte lagrime, il Santo Pontefice Sifto lo confolò, e gli diffe: Non ti abbandono, figliuol mio, nè ti rifiuto per pufillanime, anzi ti fò sapere, che tiresta un'altra battaglia più dura, che non è la mia, ed altri tormenti maggiori: per effere io vecchio, e debole. il mio tormento farà brieve, e leggiero; ma tu che si giovane, e robusto trionferai del Tiranno con vittoria maggiore, Lascia di piangere, che presto mi seguirai. Non dice, come fu da Sant' Agostino osfervato. pafferà presto questa perfecuzione, e resterai libero; ma presto morirai, e passati que, sti tre giorni, tu che sei Diacono, seguiterai il tuo Sacerdote. Perche cerchi compagnia nella tua passione, poichetutta la gloriadel tuo maniriofi ha da attribuire alle tue grandi imprese? Perche mi vuoi teco? Elia lasciò Elisco, e non per questo gliman. cò virtu, e forza da operar meraviglies il medefimo farà dite fenza di me a ri ricordo folo, che tul dispensi a' poveri, secondo, chea te più parrà, i tesori della Chiesa, che tisono raccommandati. Tutte queste sono parole di S. Ambrogio.

Fu poi condotto San Sifto al tribunale per udire la fentenza della sua morte, la quale diede Valeriano contro il Santo Pontefice, commandando, che fosse menato al tempio di Marte, e che non facrificando fosse fatto morire. Giunto alla porta del Tempio, diffe Sifto all'Idolo: Crifto Figliuolo di Dio vivo ti distrugga. Ed i Cristiani, che si trovavano presenti, ad alta vocerisposero, Amen, ed immediatamentecaddegran partedel Tempio con l' Idolo, ed iministridell'Imperadore maggiormente ostinati per questo fatto, lomenarono fuori della Città per decapitarlo. Intanto San Lorenzo feguendolo con gran fentimento, etenerezza diceva: Non mi lasciar, Santo Padre, che già hò adempito la tua comissione, e dispensato a' poveri à tesori della Chiesa: Fu decapitato San Sifto, e con lui due Diaconi, Feliciffino, ed Agapito, equattro altri Suddiaconi, chiamati Gianuario, Magno, Innocenzo, e Stefano, come dice in questo giorno il Mar. tirologio Romano. Fu Sisto sepolto nel cimitero di Calisto, ed i Diaconi in quello di Pretestato. Celebro Ordinazione una voltanel mese di Dicembre, nella quale ordite Diaconi. Avvertifcafi, che Prudenzio 1 fe, che 79, Pagani fi convertirono alla Fenegl' Inni fuoi, pare, che accenni, che Silto fosse crocinsso, in quei versi, che dicono:

Jam Sixtus affixus cruci. Laurentium fluentem videns, Crucis Sub ipfo flipite, Grc.

Ma la commune opinione di tuttigli altri Scrittori è, che sosse decapitato, come abbiamo detto e fil notato dal Cardinal Baronio. Di San Sifto fannomenzione S. Cipriano nell'Epift.82. S. Ambrogio nel primo libro degli Ufizi al cap. 41. Prudenzio nell' Inno secondo. San Girolamo nel lib. 6. de' Scrittori Ecclesiastici, Euschio nel lib. 7. al capo quarto. Niceforo nel lib. festo al cap. 34. I Martirologi di Beda, di Ufuardo, ed il Romano, ed il Cardinal Baronio nel fecondo tomo de' fuoi Annali , il quale dice , che la morte di San Sifto fù l'anno del Signore 201. imperando Valeriano, e Gallieno.

Alli 7. Agofto.

LA VITA DI SAN DONATO Vescovo, e Martire.

SAn Donato Vescovo di Arezzo, che è Città in Italia nella Provincia della Toscana, su figlipolo di padri nobili, ricchi, e fanti, perche furono martirizzati, per quanto pare, nel tempo degl'Imperadori Diocleziano, e Massimiano, lasciando Donato loro figliuolo ditenera età, il quale per fuggire il furore di quella perfecuzione, si ritirò nella Città di Arezzo, dove si accompagnò con un Monaco di fanta vita, chiamato Ilarino, per il quale Dio operava molti miracoli. Rifplendeva con la fua fanta vita Donato, ed era beneammaestrato in ogni sorta di lettere. Fù ordinato Diacono, e Prete da Saturno Vescovo di Arezzo, per la morte del quale su finalmente con univerfale confenfo, e contento di tutti i Fedeli eletto Vescovo della stessa Città. Fece Dio per S. Donato molti miracoli, fraiqualiS. Gregorio Papa racconta, che avendo i Gentili spezzato il calice di vetro, con cui si diceva Messa in quel tempo. S. Donato fece mettere infiemetutti i pezzi del calicerotto, e fatta orazione al Signore, il calice rimafe intero, per il qual miracolo dice Adone Viennen-

de di Crifto nostro Signore. Guariva molti infermi, liperava gl'indemoniati, in una gran ficcità impetrò pioggia dal Cielo; ed estendo egli suori della Città, e ritornandovi dentro, mentre che pioveva, non fi bagnò.

Un'efattore del Fisco imperiale chiamato Eustalio aveva una buona quantità di monete delle rendite, che aveva riscosse pe'l Fisco: Le raccommandò alla moglie, la quale aveva nome Eufrofina, e quelta, essendo il marito lontano, e sapendo, che venivano soldati, e gente da guerra in Arezzo, temendo, che non le fosfero rubate. leascose fotto terra, e prima, che ritornasse a casa il marito, mori. Tornato Eustalio trovò morta la moglie, senza trovare il denajo, che aveva lasciato, o pure un vestigio, o minima memoria di esso. Aveva da pagare il Fisco di quello, che avevarifcoffo, e non aveva con che pagarlo. Si vidde in un grantravaglio, e fopra modo si alflisse. Ricorse a S. Donato per ajuto, il quale andando co 'l marito alla fepoltura della moglie, equivi fatta orazione, le disse: Eutrofina, io ti scongiuro, e commando da parte di Dio, che tu ci dica, doveriponelli il denajo, che ti lascio tuo marito. Si udi fubito dentro la fepoltura una voce, che rispose a San Donato, e gli difle, dov'era, e che cavando nel tal luogo lo troverebbono, e cosi fii, restando il maritolibero da quell'affanno, ed angustia. Un'altra volta, scrive S. Antonino, che avendo un'uomo dabbene prefo 200. foldida un'altro in prestanza, e datogli uno scritto segnato di propria manosobbligandofi con etfo a restituirglieli: glielirestitui poi, non ricuperando lo scritto. Venne a morte, ed il creditore impediva, che non fosse sepolto, infino a tanto, che non gli fosfero pagati i dugento foldi, mostrando lo scritto, che aveva appresso disc. Andoffene la moglie del morto a trovare S.Donato, e contatogli quanto paffava, e che i dugento foldi fenza dubbio erano flati pagati, lebbene quell'uomo non avendo refolo feritto, gli faceva guerra con effo: S. Donato se ne andò al corpo, ch'era nel cataletto, e gli diffe: levati, e prendi la: diffesatua, chequest'uomo nonti vuollasciar sepellire. Si levo subito il desonto a federe fopra la bara, e convinse di quell'inganno il fuo creditore, che negava diaverericevuti denari, e fecesi dare lo feritto, e stracciollo ; e pregò S. Donato, che lo faceffe tornare a morire, e cosi fu fatto. Con questo, ed altri miracoli converti S. Donato molti Gentili, e fece gran guerra a' demonj, il che saputosi da Quadraziano Prefetto dell'Imperadore Giuliano Apostata, fece prendere S. Donato, ed Ilarino, acciocche fagrificaffero ai Dei. E perche i Santifi burlavano delle fue minacce, e fpaventi i fece battonare tanto crudelmente Ilarino, che in quel tormento diedeal Signore il suo spirito, e dopo di avere con pietre percosso nella bocca asprissimamente Donato, e tenutolo in una ofcura prigione, ordinò, che fosse decapitato; i corpi di questi Santi furono sepolti presso alla Città. Fu il suo martirio alli 7. di Ago. ito l'anno del Signore 362, il secondo dell' Impero di Giuliano. E febbene S.Donato, e S.Ilarino furono martirizzati in un medefimo giorno, la Chicfa nondimeno fà commemorazione di S. Donato il giorno, ch'eglimori, e di S. Ilarino alli 16. di Luglio, quando il fuo fanto corpo fi trasferiad Ostia: Fanno menzione di S. Donato i Martirologi Romano, di Beda, di Ufuardo, di Adone, e S. Antonino Arcivescovo di Fiorenza, ed il Cardinal Baronio nelle Annotazioni fopra il Martirologio avvertifce, chegli Atti di S. Donato fono confufi, come chivorrà, potrà vederlo nel medefimo Autore. Noi ne abbiamo cavato quello, che ci è paruto più vero, e più conforme a quanto di Giuliano Imperadore ferivono gli Autori antichi della Storia Ecclefiaftica, e secolare.

Alli 7. Agofto.

LAVITA DI SAN GAETANO

S An Gaetano Fondator della Religion de' Cherici Regolari , nacque nel 1478. nella Citrà di Vicenza, fotto il Dominio della Serenissima Repubblica di Venezia, della nobiliffima Famiglia Tiene, al mondo nota, e gloriosa per eanti Personaggi segnalati, ed in Lettere, ed in Arme, annoverandofi tra que-

ri di Principi , e molti altri. Gaetano però fapendo, che la vera, e più perfetta nobiltà confifte nella virtu dell' animo, e nel disprezzo di sè stesso, cercava di fempre più avanzarfi nella grazia del Sommo Re della Gloria: Quindi è, che sin da' fuoi più teneri anni , fuggi tutte quelle conversazioni mondane, che avessero potuto contaminarlo. Diedesi poi allo studio delle Civili, e Canoniche Leggi, ottenendone con fua gran lode la Laurea Dottorale; nel qual tempo si fece da tutti conoscere ditanta perfezione, che veniva communemente chiamato l'Uomo divotissimo, spiritualissimo, efantissimo. Ricevuti poi gli Ordini Sagri, s'infervorò fempre più nel zelo, ed amore del Divin culto, a fegno tale, che da si grandi efempi di perfezione concepi ognuno un grandiftimo concetto di Gaetano; e spezialmente il di lui Padre Spirituale stupivafi fcorgendo in effo lui l'ecceffivo amor di Dio, e del Proffimo, che gli ardeva nel petto.

Trasferiroli a Venezia, incominciò quivi con raddoppiati ardori ad avvanzarfi nelle opere di pietà, occupandosi tutto nella riforma di un nuovo Spedale, che al prefente chiamafi degl'Incurabili, dove con meraviglia di tutti si vedea impiegato ne' ministeri piu vili , fempre intrepido, e pronto fempre a nuove fatiches al di cui esempio infiammandosi molti Personaggi Nobili, ed altri, quella operia pia crebbe affai notabilmente ad onor di Dio, e giovamento del Proffimo ; al che i Signori Veneziani attribuirono la cagione di placarfi l'ira Divina; imperocche la Repubblica restò esente da' travagli delle Guerre, che in quel tempo affligean l'Europa tutta.

Partito San Gaetano da Venezia , fe ne andò a Roma, dove, benche da Papa Giulio II. fossefatto Protonotario Apostolico Participante, nondimeno volle al fuo folito continuare ad efercitar gliufizi più vilì, e bassi neg'i Spedati. Egli con l'esortazioni sue pose in uso la frequenza de' Sagramenti, e spezialmente della Sagra Communione ( imperocche prima le persone spirituali si communicavano al più quattro volte all'anno) ed sti, Generali di Eserciti, Vice Re di in ciò era si grande la di lui premu-Napoli, Governatori di Milano, Tuto- ra, che sentivasi morir dal desiderio, popolia farlo. La minor patte del tempo era quella, ch'egli dasse al riposo del corpos qualitutta la notte confummavali da lui in orazioni, flud, e penitenze, impiegandoli poscia il giorno in amministrar i Sagramenti, nel vititar gl'infermi, ed altre

opere pie.

Contutte queste sue diligenze, non era egli contento di sè medelimo, parendogli di aver fatto affai poco; laonde follevati i fuoi pensieri ad imprese più segnalate, andava confiderando come aveile potuto riformar il Clero nella vita, e ne'co stumi, che in quel tempo erano affai licenziofi; per poter con ciò chiuder la boccadi Lutero, il quale per calunniare la Chiefa, principalmente fervivafi di quelto argomento. Vedendo adunque Gactano una si urgente necessità, pensò alla fine di sondar una Religione di Cherici Regolari; affinche riformandofi i costumi degli Ecclesiattici Secolari, fi chiudeffe la maledica bocca dell' empio Lutero, e de'di lui figuaci. Così appunto avvenne: Dello stesso parere si trovò Monfignor Pietro Caraffa Vescovo di Chieti, Cardinale, che poi fatto Papa, chiamoffi Paolo Quarto. Vi fi aggiunfero due Compagni del medesimo spirito, cioè Paolo Contigliero, e Bonifazio da Colle Nobile di Alessandria della Paglia.

Nell'anno adunque 1524, nel Pontificato di Clemente Settimo, fondarono la prima Religione de' Cherici Regolari, facen. done in San Pietro i loro Voti folenni alli 14. di Settembre giorno dedicato alla Esaltazion della Croce, che fu eletta da loro-

per imprefa della loro Religione.

Quanto poi fosse o pportuno un tal rimedio contro la Ercfia di Lutero, chetravagliava il Criftianefimo, fi può raccorre da ciò che scrive Lorenzo Surio ne'suoi Comentari: Fu al mondo tutto di gran meraviglia l'istituto, e maniera di vivere, che Gaetano preferisse a' suoi, volendo, che pontualmente offervaffero la vita Apostolica (come di loro scriffe il Cardinal Baronio) efu cosi costante nel mantener quefto Istituto, stimato da ognuno impossibilead offervarfi, che non volle acconfen. tir giammai di rallentario ne pur in minima parte. Quindi è, che la Provvidenza Divina si è mostrata sempre abbondante, nel provveder non folamente Gaerano, maeziandio i fuoi Religiofi di ogni foccotfo! che da infermità naturale, tra le lagrime de?

di potereffere in più luoghi, per esortar i { temporale; ben sapendo il Mondo tutto, che per lo spazio di quasi due Secolia dacche fiorifce nella Chiefa questa Sagra Religione, fi è sempre mantenuta di quelle limoline, the spontaneamente sono state

date da' Fedeli per amor di Dio. La Carità di San Gaetano era meravigliofa, perche iftancabile, cercando fempre di ajutar il proffimo in tutte le maniere poflibili. La divozion fua negli Ufizi Divini L'amor verso Dio e verso la Santisfima Vergine fü cosi grande, che ritrovandofila norte del Santiffimo Natale in Roma nella Bafilica di Santa Maria Maggiore a in orazione dinanzi al Santo Presepio, pregò San Girolamo (il cui fagro Corpo ripo. fain quella Chiefa ) chegl' impetraffe dalla gloriofa Vergine di fargli per un poco godere il nato Bambino Gestinelle fue braccia: Ne ottenne la grazia s e per qualche tempo fi strinse al seno il caro Bambino (com'eglimedelimo ferisse ad una Monaca sua

divota nella Città di Brefeia.)

Continuando la fua vita in fimili efercizi divirità, meritò da Dio moltegrazicfatte per fua intercessionea' fuoi divoti, e tra effe ne fegui un miracolo affai feznalato. Un fratello Laico della fua Religione ufcito di cafa, inciampando accidentalmente in una ferrata, fi fece male ad un piede, a fignotale, che dopo alquanti giorni determinarono i Cerulici di tagliarglielo, acciocche non gli cagionasse la morte. Pregòil Santo, che almen per un giorno differiffero il taglio : e la feguente notte entrò deitramente nella camera dell'infermo, e gli sciolfele fascie; ma non pote fare, che non fossedall'infermosentito, giacche il grandolore tenealo rifvegliato: Allora S. Gaetanogli disse, che stasse pur di buon ani-mo; e fatto il segno della Croce sulla piaga tornò a fasciarla; fece un orazione affettuofa, e fi parti. Andati la mattina feguentei Cerulici co' loro ferri, per far il taglio, e vedendo la piaga si notabilmente migliorata, rimafero tutti attoniti, e tanto più fiftupirono, allorche in pochi giornividderol'infermo totalmente guarito.

Molti altri miracoli fece Iddio ad intercession di San Gaetano, che da noi per brevità si tralasciano. Ridotto finalmente il Santo agli ultimi periodi della fua vita, e confummato più dalle penirenze, e dall' ardente brama della falute del proffimo, fuoi cari Figliuoli, eSanti Religiofi, andò a ricever in Cielo il premio delle fue gloriofe fatiche, l'anno del Signore 1547. alli 7. di Agosto, in età di 60 anni; e nel ventesimo terzo dopo di aver fondata la fua Religione. Fu il suo sagro Corpo sepolto nella Chiefa di San Paolo, ch'è dell'Ordine suo in Napoli, dove fino al giorno prefente conservati con somma venerazion de Fedeli, che per i di lui meriti, ed intercessioni ottengono segnalate grazie da Dio. Da' quali miracoli moffo il Sommo l'ontefice Clemente Decimo, lo pose nel Catalogo de'Santi alli 12. di Aprile del 1671.

## Alli 8. Agofto.

LA VITA DE SANT I Ciriaco, Largo, e Smaragdo, Martiri.

L Martirio de' Santi Ciriaco, Largo, e Smaragdo, cavato da gli AttidiS.Marcello l'apa, e Martire scritti da' Notari di Roma, fu nella maniera feguente.

Essendo Massimiano Imperadore passato dall' Africa a Roma, per fare oftentazio. ne della sua potenza, e per adulare Diocleziano Imperadore, che lo aveva nell'Impe. ro fatto compagno fuo, fabbricò un'edifizio fontuofillimo in onore del medefimo Diocleziano, e vedendo, che i Cristiani con le morti non si potevano finire, nemmeno co' tormenti, per affliggerlimaggiormente con un lungo martirio, gli fece lavorare in quell'opera, come fehiavi, e gente vile, ed abietta, portando pietre, arena, ed altra materia necessaria per l'edifizio: onde senza aversi rispetto o a nobiltà, o a milizia, o ad alto grado, un infinito numero di Cristiani, con grandi ttenti, e sudori era di giorno, e di notte tenuto occupato in questo lavoro. Ed è cosa notabile, ch'essendo rovinate le Terme, e fabbriehe fontuofissime di altri Imperadori, in modo tale, che non si vede vestigio di esse; questo edifizio fatto con la fatica, e co I sudore di tanti, e si gloriosi martiri. fia in tante parti reftato in piedi, che di effo fi fia potuto fabbricare un folenne Tempio alla Madonna degli Angeli, il quale

tence, ricco, e fedelissimo, chiamato Trasone, il quale avendo compassione a i Cristiani, segretamente gli soccorreva, emandava loro quello, diche avevano bifo. gno per Silinio, Ciriaco, Smaragdo, e Largo, ch' erano parimente Cristiani: intese San Marcello Papa, o come altri dicono, San Marcellino, la pietà di Trafo-ne, esentendonesingolar piacere, ordinò Diaeoni Sifinio, e Ciriaco, i quali efercitando la loro carità, e portando l'ordinaria limofina di Trafone a' Criftiani, chela. voravano, furono una notte presi dalle guardie, e da' foldati di Massimiano, e persuo ordine condannati a portar pietre, ed. arena con gli altri: in questa fatica furono oecupații Santi per aleun tempo, e perche fra gli altri Criftiani, che ivi lavoravano. vi era un fanto vecchio, nominato Saturnino, il quale per la molta età, e debolezza non poteva portare il fuo pefo, equesti fanti Diaconi con gran prontezza, ed allegrezza l'ajutavano, ed oltre il loro proprio pelo portavano quello ancora del buon vecchio , ch'egli non poteva portare: si meravigliarono di questa carità i Gentili . come di cofa nuova, e non ufata fra loro, perche tanta è la forza della virtil, che fi fà amare, dovunque si trova ancora da gli stessi nimici, e secero sapere ciò a Spurio Tribuno, che lo notifico a Massimiano, ed egliordinò, che fossero presi, e consigna. ti ad un Prefetto, che Laodizio aveva nome. Stando in prigione i Santi Diaconi, fuì cofa mera vigliofa il vedere i molti, ed i gran miracoli, che il Signore operò per Ciriaco. E per manifestare maggiormente la gloria fua, e confondere gl'imperadori, diede licenza al demonio di entrare addosso ad Arremia figliuola dell'Imperadore Diocleziano, e di tormentarla crudeliffimamente, dicendo il medefimo demonio a gran voce di non voler uscire mai da quel corpo, infino a tanto, che non andasse Ciriaco Diacono a discacciarlo. Era Ciriaco, come già abbiamo detto in prigione, già quafi dimenticato, quando Diocleziano lo fece sciogliere, c menare alla sua presenza, pregandolo a fanargli la fua ficliuola. Commando all'ora il fanto Diacono al demonio, che nel nome di Gesti Critto uscisse da quella donzella, ed egli fenza poter refiftere ne ufci, minacciando Ciriaco, che tengono oggi in Roma i Padri Cartuliani. I fe lo scacciava da Artemia, lo farebbe an-Era in questo tempo in Roma un'uomo po. I dare nel Regno di Persia. Rimase libera ArteArtemia dal maligno spirito, che gli tor- I dove restò Massimiano, ssogando la sua mentava il corpo, e più l'anima, perche si fece Cristiana, e Diocleziano suo padre fi mostro per all'ora grato, e benigno a San Ciriaco, facendone ufizio l'Imperadrice Serena, ch'era segretamente Cristiana, e che dopo fu martire del Signore, di cui fà menzione il Martirologio Romano alli fedici d'Agosto. India poco andò all' Imperadore Diocleziano un'Ambasciatore man. dato dal Redi Perlia, pregandolo a mandargli Ciriaco Diacono, perche il demonio era entrato in una fua figliuola, e la tormentava, dicendo di non doverne ufcir mai, seCiriaco non andasse a scacciarlo. A questo si lungo viaggio si offerse il santo Diacono per vedere la volontà dell'Impera. dore, e per l'istanza, che Serena fua mogliegliene faceva, non ricufando travaglio, fatica, o pericolo per si lunga strada per la gloria, che sperava doverne seguire al Signore. Andavano molti in fua compagnia cavallo, ed in carozza, e Ciriaco a piedi col suo bordone, cantando Inni, eSalmi, e lodando il Signore infino atanto, che giunse alla presenza del Redi Persia, il quale con grande umiltà, e riverenza gittatofeglia' piedi, gli espose la causa, perche lo avelse mandato a chiamare, mostrandoli quanto la fua diletta Jobia fosse dal demonio infestata, il quale nella medesima ora comineiò estremamente a gridare: ma il Santo proftrato in terra, e con gran copia di lagrime, facendo orazione, gli commandò nel nome di Crifto, che subito uscisse fuori di quel corpo, ed egli senza poter far refiftenza ubbidi: per il qual miracolo essa, il Re suo padre, ed altre 402. persone si convertirono, e si battezzaro-

Offerse il Re a Ciriaco gran doni, e tesori, i quali egli non volle accettare, dicendogli, che i Cristiani non vendevano per prezzo i doni di Dio, mache con fede gli pregiavano, e gli stimavano. Il fuo cibo era un poco di pane, e fmorzava la fere con l'acqua, infieme con Largo, e Smaragdo compagni fuoi: e paffati quarantacinquegiorni, con lettere del Re di Persia a Diocleziano, imbarcatosi in una nave se ne ritornò a Roma, dove fu da Diocleziano ricevuto, e cominciò a vivere quietamente in una cafa da lui per fua abitazione affignaragli. Poco dopo si allontanò Diocleziano da Roma,

rabbia contra i Cristiani , e sacendone gran macello. Fra gli altri fece prendere Ciriaco, Largo, e Smaragdo, ed ordinò, che un giorno nel quale egli doveva andare folennemente ad alcune fette, gli foste Ciriaco menato dinanzi al carro, nudo, scalzo, e carico di catene per mazgiore disprezzo, e vilipendio della Criftiana Religione, e comife a Cartafio Vicario fuo la caufa di questi Santi Martiri , con ordine , che non fagrificando a gli Dei, fossero fatti morire. Ed il giu-dice vedendo di non poterli in alcuna guifa feparare dalla Fede di Crifto, fece liquefare molta pece, e bollente verfarla fopra la testa di Ciriaco i il che mentre . che i ministri facevano, diceva il Santo: Gloria a te , Signore , che mi fai degno di patire per il nome tuo.

Oltre a questo tormento gliene diedero molti altri, e tutti terribili. Gli fcommosfero le membra nella catasta; domandando in tanto ajuto il Santo al Signore; per vincere quel tormento, che era gravissimo, ed il Signore con dargli forza gli fece vincere il Tiranno. Commandò finalmente Massimiano, che gli fosse tagliata la testa in compagnia di Largo, e Smaragdo, ed a venti altri fra uomini, e donne. Fii eseguita la sentenza fuori delle mura di Roma nella via Salaria appreffo gli orti Salustiani : li loro eorpi furono da Giovanni Prete fepolti alli fedeci di Marzo, che fu il giorno del loro martirio. Dopo San Marcello Papa a gli otto di Agosto, con una Santa matrona chiamata Lucina gli trasferi, e li collocò in un' altro più decente luogo nella via Oftienfe, ed in questo giorno della loro Traslazione celebra la Santa Chiefa la testa loro. Scriffero di questi Santi il Martirologio Romano, quello di Beda, di Ufuardo, e di Adone, ed il Cardinal Baronio nel fecondo tomo de'fuoi Annali: ed il più principale di quello, che qui abbiamo noi riferito, fi legge come fièdetto, ne gli atti di San Marcello a i 16, di

Gennajo.

edt noul

Alli o. Agofto.

#### LA VITA DI SAN ROMANO Martire .

Lglorno della Vigilia di S. Lorenzo, ch' èa' novedi Agosto, sa la Santa Madre Chiefa Commemorazione di San Romano Martire: il quale effendo foldato dell' Imperador Valeriano, ed affistendo al marelrio di San Lorenzo, vidde che mentre, che egli era tormentato nella catafta, fouarciato con i scorpioni, ed in altre maniere lacerato, se ne stava il valorosissimo guerriero del Signore con grande allegrezza rin. graziandolo del benefizio, che gli faceva nel darlia patire que tormenti peramor fuo, e vidde infieme, che un belliftimo giovane stava a canto a S. Lorenzo asciugandogli con un velo il sudore, che li bagnava la faccia, per l'atrocità de' tormenti, cheegli pativa.

Si mosse per simile vista Romano, e comprese, che quel giovane era l'Angelo di Dio, venuto a confortare, ed a ricreare S.Lorenzo: e che non poteva non effere yera quella Religione, che dava tanto vigore, e tanta allegrezza in tanti spaventosi tormentia coloro, che li pativano per effa, e quanto più puote il meglio, fi accostò a S.Lorenzo, eglidisse quello, che aveva veduto, e che voleva effere Criftiano, e lo pregava perciò a non abbandonarlo. Si rallegro il Beato Martire grandemente per quello, che diffe Romano, mostrandogli faccia amorofa, poiche di parole non poteva rispondergli.

Fil poscia levato San Lorenzo da quel tormento, e confegnato ad Ippolito, che era segretamente Cristiano, acciocche lo guardaffe: onde ebbe commodità Romano di entrare dove stava il Santo, e portato un valo di acqua postolegli a i piedi, lo pregò con gran divozione, e tenerezza, che lo battezzafie.

Prese San Lorenzo l'acqua, la benedisfe, e battezzò Romano. Lo seppe Valeriano, e fattolo baftonare, ordino, che gli foffe menato dinanzi, e prima, che l' iniquo giudice gli dicesse parola, S.Romano con alta, e chiara voce gli diffe, io fon Cristiano, e l'Imperadore sdegnato commando, che fosse decapitato.

Flor Sanctorum Parte IL

fu efeguita la fentenza alli o, di Agosto, c4 un Prete chiamato Giustino ando di notte, e prefeil fuo fanto corpo, e lo fepelle in una grotta del campo Verano. Questo è sommariamente il martirio di S. Romano cavato da gli Atti di S. Lorenzo.

#### Alli 10. Agofto.

# LA VITA DI SAN LORENZO

L martirio del glorio sissimo, e fortissimo Martire S. Lorenzo, gloria di Spagna, fu tanto chiaro, ed illustre in tutta la Chiefa di Dio, che il gran Dottore S. Agostino ne dice queste parole: La gloria del martirio di S.Lorenzo è si grande, che con la fua passione tutto il mondo hà illuminato. Illuminò senza dubbio Lorenzo il mondo con quel lume, del quale egli era acceso. ed infiammato, e con le fiamme, che fop. porto, accese i cuori di tutti i Fedeli. Cosi dice S. Agostino, il quale secome gli altri infigni Dottori della Chiefa trattano molto particolarmente del fuo martirio.Da effi, edagli Attiantichi di S. Lorenzo, e da' Martirologi cavaremo la vita, e la fua pretiola morte, S. Lorenzo fu di nazione Spagnuolo, e nacque in Osca Città del Regno di Arragona, il Padre fi chiamo Orenzio, e Pazienza la madre. Purono Santi. e la Chiefa di Ofea ne celebra la festa. Della fanciullezza, e gioventul fua, e come andaffe a Roma, non fisa cofa alcuna, Solamentefappiamo, che fu Archidiacono della Santa Chiefa Romana, e che il Santo Papa Sifto Secondo di questo nome glidiede in custodia i tesori della Chiefa, che dovevano effere denari per fostentamento de' Ministridi essa, e per ajuto de poveri, e vasi ricchi d'oro, ed'argento, e vestimenti, ed ornamenti preziofi per l'Altare, Era nel tempo dell'Imperador Valeriano la perfecuzione contra i Cristiani fierissima, espaventosa, in essa fil preso il Pontefice Sifto, al quale, mentre, ch'era menato prigione, Lorenzo defiderofo di accompagnarlo in quel fagrifizio, come Diacono il fuo Sacerdote, e come figliuolo il fuo dolciffimo Padre, fi fece incontro, e con molte, e tenere lagrime, nate da uno fvisceratored ardente affetto di morire per Cri. Fil menato suori della porta Salaria, dove sto, lo pregò, che non lo lasciasse, ma che

morte temporale sarebbe vita beata per lui , allegando molte ragioni, addotte da Sant' Ambrogio, e da noi nella vita di San Sifto Martire, per la qual cagione non le repli-

chiamo al presente.

Molto s'inteneri San Sifto per le parole di San Lorenzo do confolo lo animo gli dicde speranza di morir presto per il Signore,e con spirito profetico gli annunziò, che i fuoi tormenti farebbono più rigorofi, e la vittoria, che del Tiranno riporterebbe, più gloriosa. Li ricordò, che distribuisse a i poveri i Tefori della Chiefa, e con questo fi licenziò da lui,

Lorenzo per efeguite l'ordine del Sommo Paftore, e perche quei tesoti temporali non gli fossero d'impedimento à guadagnare l' inestimabilitesoro della corona del martirio, che egli tanto defiderava, incontanene con gran diligenza andò a cercare tutti i poveri Crittiani, e tutte le miserabili persone, che stavano ascoste, per sovvenitle conforme al bisogno loro. Entrò in casa di una Vedova chiamata Ciriaca, la quale pativa un'eccessivo dolor ditesta, e teneva in cafa molti Chierici, e Cristiani nascosti. E la prima cosa, che fece, ful gittarsi loro a i piedi, e prostrato in terra lavarglieli con una umiltà profondiffima. E dopo con le medefime mani, con le quali gli aveva lavati facendo il fegno della croce, e mettendole sopra la testa di Ciriaca, la liberò dal dolore, che pativa, e le refe la fanità, difpenfando poi larghe limofine a quelti poveri, che quivi fi trovarono.

Da questa passò ad un'altra casa di un Cristiano chiamaro Narcisco, dovetrovo gran numero di Cristiani angustiati, paurofi, ed afflitti: gli confolò, lavò loro parimente i piedi , gli fovenne di limofine, e diede la vista ad un cieco chiamato Crefcenzio, con fare il fegno della Croce fopra i suoi occhi. Indi se neandò ad una grotta di Nepoziano, dove erano rinchiufi da fettantatte Cristiani fra uomini, e Donne. Entrò il Santo fra essi, dando loro il bacio di pace con molte lagtime, lavò a gli uomini i piedi, ed a tutti fece parte de'Tesori, che seco portava. E ve-dendovi un Santo Prete, chiamato Giusti no, il quale era stato ordinato da Sisto, Lotenzo gli si gittò a i piedi per baciarglieli, avendo rifguardo al grado Sacerdotale, che teneva Giustino, superiore al

lo menaffe in fua compagnia, poiche la 1 fuo di Diacono. Si ptostrò Giustino ancora in terra per baciare i piedi a Lotenzo. e sterrero in questa maniera ambidue buona pezza in una fanta, e religiofa contefa.

Vinse finalmente Lorenzo, e Giustino fi lasciò lavate i piedi, intendendo quella esfere la volontà di Diose non effer bene il farerefiftenzaa ban Lorenzo, checon auclla umiltà fi apparecchiava al martirio.

In queste opere confummò tutta quella notte il Santo Diacono, foddisfacendo pienamente alla volontà di San Sifto, il quale fu condotto il giotno seguente ad essete de. capitato. E Lorenzo vedendolo, gli an-do incontro correndo, e con flebile, ed alta voce gli diffe: Nou mi abbandonare, Santo Padre, già hò eseguito il commandamento tuo, e distribuito a i poveri i tefori, che mi confegnafti.

Udirono i Ministri di giustizia queste parole, ed alla voce de itefori meffero le mani addosfo a Lorenzo, e lo presero. Fecero fapereall'Imperadore quanto avevano fentito, ed egli fi allegrò molto per quella nuoya, sperando di saziate la sua cupidigia, ed avere gran ricchezze della Chiefase fpogliare S. Lorenzo del tesoro preziotissimo della Fede, facendolo adotare i fuoi Dei, ecol suo esempio muovere gli altri. Fui dato il Santo in guardia ad un gentiluomo , chiamato Ippolito, il quale lo meffe in carcere con molti altri prigioni, frà i quali ve ne aveva uno chiamato Lucillo, che era stato lungo tempo in quella prigione, ed aveva pianto tanto la fua fventura, che perdutane la vista, era totalmenterimaso cicco. Lo perfuafe il Santo Diacono a credere in Gesú Cristo; ed egli lo sece, e si battezzò; ed Iddio gliilluminò gli occhi dell'anima e del corpo, ereftituigli la vifta.

Divulgoffi questo miracolo per la Città, per la fama del quale concorfero alla prigione molti ciechi domandando à San Lorenzo rimedio alla loro cecltà, ed egli con far folamente il fegno della Ctoce fopra di efli, gli fanò tutti. Si addolcì Ippolito per i miracoli, che vedeva operarfi da San Lorenzo, cominció a tener feco ragionamento, ed a pregarlo a palefatgli i tesori, cheaveya nascosti. Quindi prefe il Santo occasione di predicatgli Gesti Cristo, edi dirgli. O Ippolito, se credi in Dio padre onnipotence, entel suo Figliuolo Gesu Cristo, io tiprometto di mostrarti i tesori, e quello, che più importa , l'eterna vita , della quale tu farai parteci- ; pe. Ed a poco a poco gli andò dando maggior notizia della verità della nostra Santa Fede, e degli inestimabili tesori, che ha Iddio in Cielo per gli servi suoi, ed entrando il raggio della divina luce in Ippolito, fi converti, e ricevette il battefimo infieme con tutta la fua famiglia, che erano 19. perfone. Fu tanto favorito Ippolito dal Signore, che affermava di vedere le anime di quelli, che fi battezzavano allegriffime, e belliflime.

Commandò Valeriano, che il Santo Martire foffe menato al fuo tribunale, il che avendogli detto Ippolito, che già era Cristiano, il Santo tutto allegro rispose. Andiamo, cheate, ed a me si apparecchia la corona di gloria. Gli domando il Tiranno de i tesori della Chiefa: al quale egli con una sapienza, e sagacità divina rispose, che se egli aveva tanto defiderio de i tesori della Chiefa, gli deffe due, ò tre giorni per raccoglierli, che poi glieli porterebbe. Piacque ciò a Valeriano, e commando ad Ippolito, che sempre lo accompagnasse, nè in quei tre giorni lo perdeffe di vifta, ne' quali San Lorenzo meffe infieme tutti i ciechi, i zoppi, gli stroppiati, ed i poveri, che potette trovare, e mettendogli, come dice Metafraste, sopra giumenti, e carri, che gli erano stati mandati, acciocche con effi portaffe i tefori , se neandò all'Imperadore, e gli diffe; Questi sono i tesori della Chiefa. Perche, come dice Sant'Ambrogio quelli fono veramente tefori , ne i quali dimora, ed abita Dio: quelli, che sono armatidella Pede di Gesul Cristo, quelli, per le manide i quali le nostre limosine ascendono al Cielo, e noi confeguiamo gli eternitesori. Non si può facilmente credere quanto si sdegnasse il Tiranno, vedendosi da S. Lorenzo ingannato, e delufo delle fue fperanze. Commandò, che fubito alla prefenza fua fosse spogliato il Santo Levita, e con scorpioni lacerato, e per pitl spaventarlo fece portare quivi tutti gli instrumenti, co quali fi tormentavano i Martiri, acciocche intendesse, che per tutti quelli doveva paffare, se non faceva la sua volontà .

Ma il valoroso Cavaliere di Cristo non si spaventò alla vista di quegli instrumenti terribili: perche aveva il cuore tanto accefo nell' amor del Signore, che tutte le pene, che dare glifi potevano, gli parevano poderava patire, onde diffe al Tiranno: Uo. mo infelice, penfi mettermi terrore co' tor. menti? lovoglio, che tu fappia, che per te fon tormenti, eper me diletti, e che io non hò defiderato mai altro, che mangiare a questa menfa, e faziarmi di quetti cibi . Indicarico di catene fu condotto al palazzo e dopo di averli commandato il Tiranno, che deffe i tefori, e facrificasse agli Idoli, e che non confidasse ne i tesori, che teneva nascosti, perchenon lo potrebbono liberar da i tormenti, che gli erano apparecehiati;

Rispose il Santo con l'animoquieto, e composto: Nei tesori del Cielo ho io posta la mia speranza, che sono la misericordia, e la pietà di Dio, con la quale hà da favorirmi, accioche la mia anima refti libera, ancorche il corpo fenta i tormenri fuoi. Fu crudelmente battuto con verghe, fospelo in aria, ed abbrucciato ne' fianchi con piastre di ferro infocate : ed il benedetto Martire da una parte si rideva del Tiranno, dicendoglidi non fengire i tormenti, che egli gli dava, e dali' altra ringraziava Dio, ediceva, Signor mio Gesti Cristo, Dio vero, e Figliuolo di Dio, abbi mifericordia del fervo tuo, poiche effendo accufato non ti negò, ed effendo interrogato, ti confelsò.

Quanto maggior pazienza, ed allegrezza mostrava il Santo Martire, tanto più s' incrudeliva il Tiranno, ed attribuendo la grazia, e l'ajuto celefte ad arte magica gli disse: Tu sei mago, e per arte magica ti ridi de i miei tormenti : mà io ti giuro per li Dei immortali, che tul hai, ò a facrificare, da parire tante, e si acerbe pene, che uomo niuno infino al di d'oggi le ha patite glammai. Rifpofe con animo coffante, ed invincibile il Santo:

I tuoi tormenti hanno a fornire ed in nome di Gesul Crifto non gli temo punto. fa quello, che ti piace, e non ti flancare. Si fdegnò incredibilmente il Tiranno, efecelo con piombate battere di nuovo, acciocche restalsero peste, ed amma ceate le carni sue. Fece San Lorenzo orazione a Dio pregandolo a voler compiacersi di ricevere l'anima fua. Si fentiuna voce dal Cielo, che diffe, che ancora gli rimaneva da patir molto . Fu questa voce udita de i circostanti , e dal medesimo Giudice, il quale più fiero; che mai fosse, disse gridando; Non vedete, che, e più dolci di quelle, che egli desi- Romani, come i demonifavoriscono queRo fagrilego, che non teme i Dei, ne i nostri Principi, ne si crudi, ed esquisiti tormenti? cieco di rabbia ordinò, che di nuovo foffe diftefo nella catafta, egli foffero fcommoffe le membra, e squarciate le carni con i (corpioni, e con altri (tromenti. Mail Santo Martire sopportandogli allegramente ringraziava il Signore, e diceva: Benedettofiate, Signor mio, e Padre del mio Signor Gesul Critto, che ufate si gran misericordia con chi si poco lo merita: dateci Signore per vostra sola bontà la vostra grazia, acciocchè tutti i circostanti conoscano, che voi non abbandonate i fervi vostri, anzi li consolate in tempo di tribulazione.

Mandò il Signore un'Angelo dal Cielo, che rinfrescasse Lorenzo, e gli desse in quel supplicio vigore, e con un velo gli alciumaise il sudore del volto, e le piaghe del

un foldato, ch' era presente, vidde l' Angelo, che faceva questo prezioso usizio, ed illuminato da luce celette, pregò poi San Lorenzo, che lo barrezzasse. Fu battezzato, e su martire di Gesul Cristo. Non fi contentò il crudele Tiranno di aver tante volte, e contanto atroci tormenti S. Lorenzo afflitto: ma volendo di nuovo sfogare la sua rabbia, determinò spendese tutta una notte in dargli nuovi supplici. Ed a questo effetto fece portare al fuo Tribunale ogni forta di stromenti, che solevano adoperarsi per tormento de i santi Martiri . per adoperarli tutti in quel Santo Diacono, che già era lacerato, e confunto. Pottofi dunque l'iniquo Giudice a federe su'l tribunale, domandò a Lorenzo diqual nazione egli fosse, ed egli rispose: In quanto alla nazione io fono Spagnuolo, allevato in Roma da picciolo, e battezzato, ed ammaestrato nella fanta legge divina. Divina, disseil giudice, chiami quefa legge, che t'infegna a burlarti de' Dci, ed a non ftimare i tormenti? ed il fanto rifpole: Nel nome del mio Signore Gesti Cristo io non temo i tormenti tuoi. E dicendogli il Tiranno, che secali non fagri-Scava a gli Dei, tutta quella notte fpendesebbe in tormentario: difse il beato Martire; fe cosi è, questa notte farà chiara, e piena di allegrezza per me, e non avrà ofcurità alcuna .

Commando finalmente il Tiranno, che

forma di graticola, tanto grande, che potesse capirvi il corpo del Santo, e che fotto solse acceso un lento suoco, acciocchèa poco a poco si andasse brucciando, e la morte fosse tanto più atroce quanto era pid lunga.

Apparecchiarono i Ministri con gran prefezza quel duro letto, fecero il fugeo, spogliarono furiosamente il santo Levita, o scoprirono quel santo corpo, che da' tormenti passati era tutto quanto piagato, e

fopra la graticola lo dittefero.

Stava il Tiranno con gli occhi infuocati. e con la faccia turbata, urlando, e mandando spuma dalla bocca per rabbia; i Mi, nistriattizzando il suoco, i circostanti so. fpesi, ed attoniti, gli Angeli del Cielo mirando questo spettacolo, ed il cuor di Lorenzo tutto pieno di affetto, e di amore si ricreava col Signore, e diceva: Ricevete, Signore quelto mio fagrifizio in odo, re di foavità. È Dio, che è fedele, dava forze al foldato fuo, acciocche contra la volontà del Tiranno combattesse la sua vir. tul: e la fiacchezza della carne di Lorenzo con la terribilità di fimil tormento, e con la morte la vita, e la Fede di Gesu Cristo trionsalse di tutto il poter dell'inserno. Non pareva, che Lorenzo stesse in quel letto di ferro, e di suoco, ma in un letto morbido, e molle con ogni forta di trattenimento, edigufto.

Perche rivolfe gli occhi al Tiranno, e gli dise con gran costanza: Guarda infelice, che già una parte del mio corpo è arroftita, voltalo, acciocche fi faccia timile l'altra, e tul possa mangiare delle carni mie flagionate, e non delle ricchezze della Chiefa, che già sono guardate nel tesoro del Cielo, dove le mani de' poveri le hanno portate. Oglorioso Lorenzo, o valoroso, ed invincibile foldato di Cristo! Sono le voltre carni di ferro, e di metallo? Siete voi di pietra? Avete perduto i fensi? Siete esente da dolore, edapena? Certamente no. perche molto bene fentivate l'unghie. che squarciávano il vottro sagrato corpo , e le fiaccole accese, che lo bruciavano, e'I fuoco lento, che lo confummava; ma era cosi ardente l'amore, che portavate al vo. stro Capitano, e Maestro, ed il desiderio di morire per chi era morto per vol, che i tormenti vi erano diletti, e nella morte trovavate la vita: perche col lume fosse apparecchiato un letto di ferro in I della Fede vedevate quella beata, ed eterna

Google

Vita, che vi afpettava, ed abbracciato già I sepellirono in una possessione di Ciriaca col vottro dolcitimo Spofo, non volevate lasciare la presa, che avevate satto si sicu-

ra. e si ttretta.

Quetta luce vi diede vigore; questo amore vi rapi, e vi trasportò in Dio di maniera, che con la pienezza del gaudio ineffabile , che possedeva l'anima vostra, si annullavano, fi annichilavano, e sparivano i dolori delle vottre delicate membra.

Ciò confiderando il gloriofo Padre Sant' Agoftino, emeravigliato delle Spirito, e della costanza di San Lorenzo, dice queste

parole.

Ardeva di defiderio di Crifto Lorenzo . e per questo non sentila pena del persecutore. Perche quanto il fervor della Fede è maggiore, tanto più si estinguela fiamma del fupplicio. Abbrucciava il fuoco materiale il corpo del Beato Lorenzo; ma l' amore fviscerato del Salvatore, che ardeva il fuo cuore fmorzò il furore di quelle ardentissime fiamme. Perche, quantunque le membra fi risolvano in cenere, non per questo si risolve, ò si sminuisce la sortezza della Fede, Quette fono parole di Sant'Agostino, e l'altesso dice Sant' Ambrogio con queste parole. Ardeva il beato Martire esteriormente nelle fiamme del crudele Tiranno, ma vie maggiore era la fiamma dell' amore di Cristo, che gli ardeva interiormente il cuore .

E sebbene il malvagio Recommandava; che si aggiugnessero legna, e si sacesse il fuoco maggiore, San Lorenzo nondimeno arfo da un' altro maggiore incendio delle Fede non fentiva quelle fiamme , e pensando a' commandamenti di Dio, tutti i tormenti, che egli pativa, cangiavanfi refrigerio, Infino qui Sant' Ambrogio, Ma effendo gia giunto il termine, che il Signore aveva determinato per coronarlo, ed avendo dato si eccellente vittoria al foldato suo, tornò Lorenzo a parlare con Ge su Crifto, ed a ricrearfi con lui, e diffe : Ti ringrazio Signormio, e Diomio, che gia hò meritato di entrare per le porte della tua beatitudine, e dicendo questo fini la vita, e spirò, mandando la sua ani ma vincitrice ad effere degnamente co ronata in Ciclo, dove rifplende con più chiaro splendore, che le fiamme del fuo co con cui su arso il suo Santo corpo . Venuta la mattina, Ippolito, e Giufti no Prete prefero il Santo corpo, e lo l'fimo odore è oggi ripiena la Chiefa, la Flor Sanctorum . Parte II.

vedova ( la quale egli aveva guarita ) nella tirada, che và a Tivoli. Si accompagnarono con essi altri Cristiani , e ttettero ivi tre giorni digiunando, e vegliando le notti, e spargendo gran copia di lagrime al sepolero del Santo Archidiacono, da cul tanto bene ricevevano. In capo di questi tre giorni Giustino celebrò Messa, e communicò i presenti, e con quefto fi separarono frà loro, perche già il ca-

fo fi divulgava.

Questo è il martirio di San Lorenzo, il quale fu tanto illustre, che su sufficiente ad illuminare , ed infiammare il Mondo , e lasciare nella Chiesa Cattolica illuttritlimi trionfi, e nobiliflimi trofci della fua gloria, ed a fare, che tutti i Fedeli abbiano in esso un persettissimo ritratto di tutte le virtà , per imitarlo. Perche quanta, e quanto ammirabile fu la caftirà di quello Levita Santiffimo, avendo nella fua gioventu meritato per quella di essere ordinato Archidiacono di Roma, dispensatore del Sangue di Crifto, e dittributore de beni della Chicfa? Quanto eccellente fu la fua fedeltà nel dare a i poveri i tefori, che gli erano stati raccommandati? Quanto meravigliofa la fua prudenza in difingannare il Tiranno, e dargli ad intendere, che i Tesori di Cristo non fono oro, ed argento, e pietre preziofe; male anime de fuoi fervi, nelle quali egli dimora? Quanto ardenti i defideri di morire per il fuo Signore? Quanto copiofe, etenerele lagrime, perche San Sifto lo lasciava , e non moriva con esso lui ? Quanto profonda l'umiltà in baciare, e lavare i piedi de i poveri? Quanto certa la Fede per illuminare i ciechi, e dare la vita a quelli, che non vedevano? Quanto ficura la (peranza, e quanto fermi i pegni della vita e:erna? Quanta pazienza nelle fue pene ? Quanta fortezza ne' fuoi tormenti? Quanta allegrezza ne' fuoi fupplizj? Quanto difpreggio di ogni cofa terrena, e quinta ftima delle celefti? Quanto cordiale, edaffettuolo amore verso Dio ? come si diportava, e fi ricreava con lui, tenendo per fommo benefizio il rendere la vita a chi glie l'aveva data, e morire a fuoco lento arroftito in una graticola per quel Signore, che arfo di fiamma di amore era morto per lui nella Croce? Quelle fono le virta, che dobbiamo in San Lorenzo imitare, del cui fodvif-

qua-

Quale frieras, confola con la fragranza, c Son la memoria fua, chevire, fiorifice, c farà perpetua nel Mondo, effendo giá finiti, efepolt in perpetuo oblio, cei infamia i Giudici, i Principi, ed i Tiranni, che lo tormentarono. Sarebbe un non finire mai, fei in queffo luogo volefiimo registrare le lodi, che l'Santi danno i queflo fortilimo Cavalicer , ed incliro Marrire di Geul Critto Sant Amborgio trate diffiolamencarillo sant Amborgio trate diffiolamenmeno de contra Ekoma per il Martirio di S. Lorenzo, che per quello di San Stefano Gerufalemne.

San Maffimo dice, che ful uguale a gli Apostoli, San Pietro Grisogono, Metafraite, e gli altri parlano di S. Lorenzo con grande stupore delle sue virtu, ed Aurelio Prudentio ci dipinge elegantissimamente in versi le battaglie, e vittorie, e dice, che la morte di San Lorenzo fil vera morte della superstizione, e del vano culto de i Dei, che da quel giorno, nel quale egli mori, la Gentilità cominciò à cadere, ed à fiorire la Cristiana religione, e che Lorenzo come valorofo Capitano del Signore pugnò valotofissimamente, e che sebbene mori nella pugna, vinse nondimeno, e sbaragliò l' esercito degl' inimici. E questa sorse è stata la causa, per cui la Santa Chiesa li sa tanta festa convigilia, conottava, con orazioni, e Meste proprie, per il benefizio, che da lui ricevette, per la vittoria, che riportò dell'idolatria con la morte fua. L'Imperadore Costantino gli edificò in Roma un fontuofissimo Tempio nel campo Verano, dove egli è fepolto, che è una delle fette Chiefe, e principali stazioni di Roma, San Damaso Papa un'altro, che è Chiesa ·infigne, ecollegiata.

Ed oltre à quelle nella carcer-qove flette prijsione, e nel luogo, dovet l'arroftino, e dove è parte delle flue preziofe. Reliquie, ven ce non ret: ferza le altre, che fono in quelle la fanta Città con titolo di San Lorenzo. Ed in Coffantinopoli Santa Palcherta imperadre e pli fabbrica un magnifico Tempto, se no Imperadore lo Gece pui florutorio. Ed in Francia, ed in Spagna, ed in tutte le Provincie della Critinativi é fluto fempe, e d'a quello gloriofiffimo Martire riverito con particolare divozione.

E ultimamente il Cattolico Rè di Spagna

Don Filippo Secondo di quello nome hi tatto un I empi odi s. Lorenzo nello Efcuriale, degno della fua grandezza, epital, a qualec da veder anno, che altrinon si dichepiti flupirdi, o della gran religione, rella quale viono canti Pardi dell' Ordine del gloriolo San Garolamo, o del numero delle reliquie dei Santi, che fono venerati in quell' cempio, o delle ineditionali in in quell' cempio, o delle ineditionali in quell' cempio, o delle ineditionali in quell' cempio, o delle ineditionali recipitati, che quello gran Ri. f. con mettere infiame nella libraria di quella Santa cali, o del collegio, e femanzo, che vi fono de lattre cofe meravigliofe, esi rare, che vi fono.

S. Gregorio Papa mandava per un tesoro preziolissimo una reliquia della graticola di San Lorenzo. E l'itteffo Santo Pontefice scrive una cosa molto notabile, per dichiarare la riverenza, con la quale Dio vuole . che il fuo Santo fia onorato, e glorificato. Dice, che nel tempo di Pelagio Papa fuo predeceffore, mentre volevano reftaurare, ed ornare il sepolero di San Lorenzo-si scoperfe a cafo il fuo fanto corpo, e che tutti i Monaci, egli altri uomini, che lo viddero, intermine di dieci giorni morirono. fenza restarne vivo pur uno . E San Gregorio Turonense racconta di questo Santissimo Levita alcuni miracoli, e fià gli altri uno fegnalatiffino, il quale Venanzio Fortunato Autore antico, e grave celebro in versi. Dice, che in una terra d' Italia, chiamata Briona, volendo il curato riparare una Chiefa di San Lorenzo, fece condurre la materia necessaria per ciò. Matrovandofi una trave più corta di quello, che bifognava: fi rivolfe il curato al Santo, e pregollo con molte lagrime, che posciache egli sempre aveva fatto bene a i poveri, avesse compassione alla sua povettà, e provedesse a quel mancamento . perche egli non aveva il modo di comperare altra trave.

Subito fi allungo la trave di più di quello, che bifognaffe per l'edifizio : fi tagliò quello, che avvanzava, e con le fcheggie di effa, che prefe il popolo per reliquie, fece
Dio gran miracoli, illuminando ciechi, e
fanando infermi.

Fuil martirio di San Lorenzo alli dieci di Agofto, l'anno del Signore ducento, e seffanta uno, imperando Valeriano, e Galieno suo figliuolo.

E questo è il certo, come costa da S. Ci-

priano nell' Epistola 82. a Successo, nella | quale dice, che S. Sifto Papa era flato martirizato quell'anno: il che, come abbiamo detto, avvenne trè giorni innanzi alla morte di San Lorenzo. E Ponzio Diacono , compagno, e discepolo del medesimo San Cipriano, e che scrisse il martirio suo, dice, che fu martirizato nell'anno medefimo che San Sitto, che fuil fettimo dell' Imperio di Valeriano, come offervò molto bene il Cardinal Baronio, Onde quelli, che differo San Lorenzo effere flato martirizato nel tempo dell'Imperadore Decio, s'ingannarono grandemente. Ed in tutto il reito, che altri, ò trovarono, ò aggiunfero, è gran varietà, poca verità, e molta confulione. Preghiamo tutti quelto glorioliffimo, e beatissimo Martire, che c'impetri dal Signore quella viva fede, e quel lume celefte, che egli ebbe: 2000 illuminata l' anima nostra da esso, ed accesa dal suoco del di vino amore, vegga le cofe terrene, non come appariscono, ma quali veramente sono, e le stimi per quelle, che sono, ed aneli all'eterne del Cielo, acciocche ivi goda della fua Santa compagnia , e con lui di quella fovrana luce , e di quel fuoco, che arde fempre, e non fi confumma giammai, e trasforma in sè tutte le anime di quelli, che lo fervono, e che paffando per il fuoco della tribulazione, arrivino al ripofo, ed al refrigerio.

Alli II. Agofto.

LAVITA DI SAN TIBURZIO

FRagli altri Gentiluomini Romani , che il gloriofo Martire San Sebaftiano converti alla fede di Gesti Cristo Nostro Signore, uno fu Cromasio Prefetto della Città di Roma, illustrissimo di sangue, e per ricchezze, e per famiglia potente, il quale avendo inteso, che Tranquillino padre dei Martiri San Marco, e San Marcelliano fi era fatto Criftiano, e per mezzo del Santo battefimo era restato libero dalla gotra, che prima afpramente lo travagliava, per defiderio di liberarfi da un'altra fimile, che egli pariva, ammaeftrato da San Sebastiano rinunziò a tutte le grandezze , e consolazioni, che aveva nel secolo, e si cora di Cristiano.

fece Cristiano insieme con i suoi servitori> schiavi, uomini, e donne che erano da 1400, persone. Dispensò frà essi Cromasio parte delle fue ricchezze, e diede libertà a gli schiavi, dicendo, che posciache avevano per Padre Dio immortale, non dovevano più effere fervi di uomo mortale . Aveva Cromafio un figlipolo chiamato Tiburzio, giovane di grandi speranze, di alto ingegno, bene istrutto in ogni forte di Lettere, dibella prefenza, e di soavissima converfazione.

Seguitò il figliuolo il padrein abbracciare la Fede di Crifto, e seguitollo con tanto fervore, che ful mo'to riguardevole frà gli altri Criftiani, e Dio operò per lui molti miracoli. Uno fu, che passando per una strada, e veduto un giovane, che era caduto da un'alto luogo, e dalla caduta restato si fracassato, e guasto, che i padri trattavano più di fepellirlo, che di curarlo, si accostò loro Tiburzio, e disse: Datemi commodità di dirgli una parola, che ricu-

pererà forse la sanità.

Li fil data, ed il Santo diffe fopra il giovaneil Pater noster, ed il Credo, e con quefto il ferito rimafe fano. Onde il figlipolo. ed i padri a perfualione di San Tiburzio si fecero Cristiani, ed egli li conduste a San Cajo Papa, dal quale furono battezzati, Era oltre ciò San Tiburzio molto caritativo, e zelante, e desideroso, che tutti i Cristiani risplendessero nella loro vita, e fossero ornatidi virtuì, accioche Dio fosse in loro glorificato, ed i Gentili vedendogli tanto modesti, ed esemplari, per la Santità del-la vita intendessero l'eccellenza della Religione, la quale professavano.

Eravi fra gl'altri Cristiani uno chiamato Torquato, falfo, edingannatore, il quale non viveva con costumi da uomo Crifliano, e di servo di Dio, ma con quelli del fecolo, e de i Gentili, Portava il ciuffo, e'l cappello con pennacchi sattendeva a i giuochi, e banchetti: fi tratteneva con donne, e compiacevali di vederle ornate, non digiunava, ne faceva orazione: era dormiglione, e la mattina, quando gli altri Cristiani ne gli Oratori, e nelle Chiese cantavano inni, e laudi al Signore, per ordinario mancava. Lo riprendeva spesso San Tiburzio di questi vizi, con defiderio, che si emendasse, eche, fi come aveva il nome, così avesse la vita an-

Efeb-

E sebbene Torquato per effere S. Tiburzio personaggio illustre, e di molto seguito, esteriormente dissimulava, e dava segnodi avercare le ammonizioni, e le cotrezioni: nondimeno avendo la radice, ed il cuote infetto, dentro di sè fi idegnava forte, e portava perciò grande odio a Tiburzio, e per vendicarfene l'accusò al Prefetto Fabiano, perche fosse Cristiano. Ed acciocche non fi fapeffe, che egli foffe ftato l'accusatore, rimase col Presetto d'accordo, che egli facefic infieme con San Tiburzio prendere ancora sè medefimo per la medulima caufa di effere Criftiano, che tale inganno fuole ufarela malizia umana per venire a i fuoi fini.

Purono prefi Tiburzio, e Torquaco, il Sinno, e di Ipercactocetti leva Crilliano, e ferrente, ed il doppio, e finultato, e condettidinnia il Picti to Fabiano, domando a l'orquato qual foffe il fuo nome, e qual religione proficialite a qui e gli rifode di chiamarfi forquato, e dieffere Crilliano, e che Filurzio e rad Mentro fuo, e che egli aveva fatto quel o, che alui aveva veduto de l'archiamarfi forquato, e di lui aveva veduto. Diffe allo se ribanao a Thurzio. Senti quello, che hà detto Torquato è e Tiburzio i fipole i molt igiori finon, che Torquato dice di effere Crilliano, ma le fue opere non finodo de Griffano.

Perche è uomo dato a i diletti, s'acconcia i capellia guifa di donna: mangia delicatamente, fi trattiene con giuochi, e converfacon donne di mala fama, ed altre cofe, che stanno male, e Cristo non si pregiadi si

fatti mostri. Alla fine dopo varie parole passate sece il Giudice spargere di acceti carboni il fuolo: e diffe a Tiburzio, che ò vi metteffe sopra incenso per sacrificare à gli Dei, ò co'piedi fcalzi fopra vi caminasse. S. Tiburzio fatto il segno della Croce, caminò scalzo sopra le bragie come se calpestasterose: della qual cofa thupito il Giudice, glidiffe il Santoclafcia ormai la tua oftinazione, ed infedeltà,e confessa, che Cristo è Dio vero, a cui sono tutte le creature foggette, e se nol credi, metti la mano in una caldaja di acqua bollente, ed invoca Giove, il quale tu tieni per Dio,e vedrai fe l'acqua ti abbrucierà. La ove io nel nome del mio Signor Gesu Crifto non fento il suoco, e queste brazie mi pajon fiori, perche ogni greatura ubbidifce al fuo creatore.

Qui disgnato il Prefetto, diffe: Chi non sà, che quetto voltro Critto 'rinfaçio l'arte Magica, e che tutti i Crittiani iono incanatori' non potendo San l'iburzio foidfritesi grande ingiutia di Critto, rifpofe. A Ammuzollici, cacatuomo inclicie, e non far, chie ti fenta piu con la vua rabbioda, e maledetta lingua di roll ingiute contra sal biano oltre modo per le parole di S. Tibuezio, ed ardino, che gil folie caligiata ia retla.

Siefegui la fentenza tre miglia lontano da Roma nella via Javicana, dove di Epotlorper lui operò il Signore molti miracoli. Fil S. Tiburzio martinzazo al III. 14. Agollo, l'anno del Signore 286: imperando Diocleziano, e Mallimino. Si inenzione di S.— Tiburzio nel Mautriologio Romano, di Betano del Cartino del C

Alli 11. Agosto.

LAVITADI S. SUSANNA Vergine, e Martire.

El medefinogiorno di San Tibuzzo Martire, celebra la Chiefa il maririo di Santa Sufanna, Vergine, e Martire, il quale tratto da gli Atti de Notari di Roma, e regilitato dal Surio, dal Martirologio Romano, di Adone, e dal Cardinal Baronio, fi nella maniera feguerdinal Baronio,

I.' Imperadore Diocleziano creò Cefare, e facetfore fuo nell' Impetio Mafimiano Galerio, chiamato per foranome Armentario. Lo adottó per figliuolo, e per ongrarlo, ed obbligarfelo maggiormente, gli diede per moglie una fua figliuola nominata Valeria,

Indian in poco tempo Valeria fenza la ficial face ficial face filone, el el Imperada pertendendo di Jarlimoglic di movo a filongulo ci intecleffery in Roma ma diaclal di accede fiva bellezza ed onell'iffuma, e benefittura mole lettere umane, che avera nome Sufanna, ed era figliuola legitima di Gabinho, il quale mortagili moglie, ja fera ordinato Prete, ed car firatello del fanto Ponecfice Ca.

lo si crudele, e si spargitore del sangue Crittiane, fi crano ritirati dalla converfazio-

ne, edalla pratica fua.

Fece Dioeleziano difegno fopra Sufanna, non fapendo, che fosse Criftiana, per darla per moglie a Massimiano, parendogli che in lei concorressero tutte le buone parti che si potevano in una donzella desiderare. Raccommandò questo negozio ad un suo cugino, il cui nome era Claudio, il quale propose a Gabinio, la volontà dell' Imperadore, rallegrandoti con esso lui della buona forte, che gli era toccara, e della gran felicità, che poteva sperare da così altomaritaggio, e sposalizio di sua figliuo. la . Conferi Gabinio co'l fanto Pontefice Cajo fuo fratello l'ambafciata mandatagli dall'Imperadore, ed amendue infieme la fecero sapere a Susanna, per intendere qual fosse la sua volontà.

La fanta donzella stimando più la sededi Gesti Cristo, che l'Impero, e la virginità promessa a Dio, più che l'essere Regina del Mondo, risolutamente rispose di non volerfi in alcuna maniera matitare con Maflimiano essendo Gentile, ne meno con alcun altro uomo, volendo confervare la fua virginale purità per quel Signore, il quale ella aveva preso per sposo, e di sperare, che quel matrimonio, che si trattava, le dovesse essere occasione di conseguire la corona del

martirio restando vergine.

Lodarono i due Santi il propolito di Sufanna, esortandola a perseverare in quello, che aveva cominciato, ed a prepararli con digiuni, orazioni, ebuone opere a mori-

re per Crifto.

Passatitre giorni ritornò Claudio a casa di Gabinio per la risposta e lasciati i servidori alla porta, entrò dentro folo, e vedendo Sufanna, evolendo darle il bacio di pace, come a parente, secondo il costume Romano di quel tempo, ella sene schiso, e ritirò in dictro, dicendo di non aver mai dato il suo volto ad uomo, e che meno lo darebbealui, ch'era Pagano, ed avevala bocca immonda per i fagrifizi de gli Dei: E gli dise altre parole con tanto spirito, e servore, che Claudio si converti alla Fede di Ctifto, econ lui Prepedigna fua moglie, educ figliuoli, Alessandro, e Curia, e comincio a far largamente limofina a' poveti, e spezialmente a gl'incarcerati, ed a quelli, che pativano per Critto, gittandofi loro a' Ifiani speriamo.

medefimo Imperadore, febbene vedendo- i piedi, ed umilmente pregandoli, che gl' impetraffero il perdono de i fuoi peccati, e dell'averli perseguitati. Ed avendo col santo battelimo ricevuto intero perdono delle colpe sue, e la grazia di Dio, andava vestitodicilicio. Paffatialquantigiorni, mando l'Imperadore uno de' fuoi principali fer. vidori, chiamato Massimo per sapere da Claudio quanto intorno al maritaggio di Sufanna aveffe operato, il quale andato a cafa di Gabinio intieme con Claudio, ed espotta la sua ambasciata, intese ch' ella non aveva intenzione altrimenti di maritar. ti., cd uditali, e si vive razioni per difprezzare il culto de' fuoi vani Dei, ed abbracciare la fanta Religione del Signore, che ti girto a' piedi del S. Pontefice Cajo, e fi battezzò, e dispensò la sua robba a' poveri per ma. no di un'amico (uo, che era occultamente Cristiano, ed aveva nome Trasone, e cominciò a far vita di persetto Cristiano.

Non mancò un'adulatore, ed uomo mal. vagio, nominato Attifio, che diede notizia a Diocleziano di tutto il feguito. Si turbò fierissimamente il Tiranno, ed ordinò, che tutti, suor che Cajo Papa, fossero prefi se che lasciato Gabinio con la sua figlino. la Sufanna in prigione, gli altri ch' crano Massimo, Claudio, e Prepedignasua moglie, con i due loro figliuoli fosero condotti al porto di Oftia, ed ivi brucciati, e gittate le loro ceneri nel fiume, e cosifu fatto; e di loro fa menzione il Mattirologio Romano a' 18. Febrajo. Tutti questi furono frutti dell' orazioni di S. Sufanna . guadagnati per i fuoi meriti, e per quello sviscerato amore, che portò alla castità, col quale per confervarla conculcò, e tenne per sterco, e bassezza la grandezza, e la maestà dell'Impero Romano.

Ma volendo Diocleziano venire a fine dell'intento suo, commandò, che Susanna fosse menata al suo Imperiale Palazzo, e confegnata all'Imperadrice Serena fua Moglie, acciocche la perfuadesse, e piegalse a pigliare Massimiano per marito. Era l'Imperadrice segretamente Crittiana, e ragionando con Sufanna le fi scopetse, cfortandola a perseverare nel proposito suo, eda disprezzare i diletti carnali, e gli onorivanidel mondo, ed a non temere le minacce dell'Imperadore, nè la medefima morte, per godere eternamente di Dio, e di quella beata eternità, che noi altri Cri-

La trattenne molti giorni nel suo Palaz- 1 la morte. Tentò Macedonio la Vergine zo, mostrando di voler soddisfare alla volontà dell'Imperadore, e fi occupava con la stessa Susanna di giorno, e di notte in orazione, e ne glialtri efercizi della nostra santa Religione, e finalmente su tale, che meritò di effere Santa, e come di tale fanno di lei menzione i Martirologi Romano . di Beda, di Ufuardo, e di Adone alli 16. di Agosto. In capo di alquanti giorni domandando l'Imperadore all'Imperatrice quello, che con Sufanna aveffe operato, e fe ella maritare si volesse, rispose, che la donzella non aveya tale intenzione, e che posciacche Susanna ricusava il suo figliuolo per ifpofo, non le fi facesse altra ittanza, giacche non mancherebbono molte altre donzelle ditanta, e di maggiore qualità con le quali poterfi sposare.

Con questo ordinò Diocleziano, che Sufanna a cafa di fuo padre fe ne tornaffe, perche non volle, che nella fua le facesse forza Massimiano, che restava come affrontaro, e fcornato, vedendofi da una

verginella sprezzato, chiedendola esso per moglie.

Conobbe Sufanna molto bene il fuo pericolo, equello che poteva avvenire: Ritiroffiin una stanza, e prostrata in rerra con molte lagrime prego il Signore, che la liberasse da ogni macchia, e bruttura. Ando quella notte Massimiano, per godere della santa donzella, e ssorzaria, e nell' entrare nella stanza, dove ella se ne stava facendo orazione, la vidde circondata da una gran chiarezza, esplendore, e non si arrifchiando a toccarla, ritornò in dietro, attribuendo ad arte Magica tutto quello, che vedeva.

Lo fece sapere all' Imperadore, il quale comife ad uno de' fuoi famigliari nominato Curzio, che andatosene a casa di Sufanna vedeffe, se quanto aveva detto Masfimiano foffe ttata fua immaginazione, o pure vera vitione. Andò Curzio, etornò più fraventato, che Massimiano non ave-

va fatto.

Vedendo l'Imperadore - che le fue diligenze gli muscivano vane, e che Susanna per effere Cristiana ricufava il maritaggio di Massimiano, sciolse finalmente la briglia alle fua naturale crudeltà, e commandò a Macedonio, uomo facrilego, e degno ministro di tal Tiranno, che facesfe fagrificare Sufanna àgli Dei, o le deffe attefero alla milizia in gradi fempre molto

contutto l'artifizio possibile, le pose dinanzi un' Idolo di Giove, perche lo adorasse; ma facendo la fanta donzella orazione al Signore disparve l'Idolo, e trovossi gittato in piazza per terra.

Avendo Macedonio fatto faper questo all'Imperadore, per ordine suo, la sece decapitare in cafa fua propria, e con questa morte diede la fanta donzella il suo puriffimo spirito al suo dolce sposo, e conse-

gui doppia corona di Vergine, e di Marti-

re infieme. Quando l'Imperatrice Serena l'intefe, ando con grande allegrezza di notte a cafa di Sufanna, e prefecon le fue proprie mani il fuo fanto corpo, ed involtolo in bian. chi, ed odoriferi veli, e pieni di spezie aromatiche, lo fepelli nel Cimitero di Alessandro in una certa grotta, con i corpi di altri Santi, che vi erano, e con una tela di lino raccolfeil fangue, che potè della fua Santa, e conservollo poi come un teforo preziofistimo in una cassa di argento. facendovi digiorno, e di notte orazione quel che più poteva. Ed il Santo l'ontefice Cajo, Zio di Sufanna, celebro molte volte il fanto facrifizio della Messa nella stessa casa dove era stata ammazzata, in o. nor della Santa.

Fà comemorazione di effala Chiefa il giorno del fuo martirio, che fu alli 11. di Agosto, l'anno del Signore 295, imperan-

do Diocleziano.

Alli 12. Agofto .

LAVITA DI SANTA CHIARA

A vita di S.Chiara, luce, e Madre del-"Ordine delle povere Religiose di San Francesco, fu scritta da un' Autor grave, che non si nomina, per ordine di Papa Aleffandro IV.che fu quello, che la canoni. zò, eda S. Antonino Arcivescovo di Fiorenza, e da chi scriffe la Cronica dell' Ordine del Serafico Padre S. Francesco, ed e la feguente.

Nacque Santa Chiara in Affifi, Città dell'Umbria in Italia, di famiglia nobile, e di padriricchi. I fuoi padri e e maggiori

eno-

onorati. La madre si chiamò Ortolana, e le convenne questo nome,, poiche diede una pianta si fruttuola, e si bella alla Santa Chiefa, come ful Santa Chiara figliuola fua. Attendeva Ortolana molto alle opere di pietà, efti si grande la fua divozione, che se ne andò in pellegrinaggio in Gerusalemme. Visitò la Chiesa di San Pietro, e di San Paolo in Roma, e quella dell' Arcangelo San Michele del monte Gargano, nel Regno di Napoli. Estendo gravida della gloriosa Vergine Chiara, temendo i pericoli del parto, prego Dio dinanzi ad un Crocififio, che fosse fervito di liberarnela, e facendo orazione fentiuna voce, che disse: Non temere, perche partorirai una luce, che con la fua gran chiarezza illustrerà tutto il mondo. Partorito, ch'eb. be, chiamò la fanciulla per nome Chiara, sperando, che dovesse compirsi in lei la voce, la quale aveva udita dal Cielo, e cominciò la fanciulla fubito a rifplendere con fingolar grazia nella notte del mondo: era graziosa, pacifica, esacile in apprendere dalla bocca della Madre i principi della noftra Fede.

Era caritativa co'poveri, a'quali dava tutto quello, che aveva, e molte volte leyava a sè stessa parte del suo mangiare, per darglielo. Era inclinatiffima all'orazione, e vi fi ricreava, e fentiva foavillimi, e ccletti diletti con la confiderazione della vita , e passione di Gesti Cristo, e perche non aveva Rofario, per compire il numero delle fue orazioni, le contava in quella tenera età con alcune pietruzze. Odiava, e fuggiva tutti gli ornamenti profani. E febbene per foddisfare alla volontà de' fuoi padri si metteva vesti preziose intorno, con. forme alla sua nobiltà, nondimeno interiormente portava un'aspro cilicio. Offerfe a Dio la fua virginità, e fece gagliarda refistenza a'fuoi padri, che la volevano

maritare.
Aveva Dioin questo tempo mandato al Mondo per innovarlo, il Serafico Padre S. Francesco, e vieve a nella fielà Citta di Assisi, dove era nato, e spargava per ogni patte quello pirito, e sucoco, che gliera stato dato dal Cielo. Desdero sommamene la fanta donatchi di viedero, e parlarqii, ed il Beato Padre, mosso da iltimo Divino, bramava anoregili di patra feco per darle maggior luce, e rimovetla da perico-li, e dalle vanta del fecolo.

Ebbe ella commodità di parlare, et elgi la efortò al differezzo del Mondo, ed a prendere perifpofo quel dolcifilmo Signore, che eflendo Dio, il frece unom per noi, en acque di Vergine, per cfaltare la viginità, ed imprimeta ne cuori, en elle anime pure. Ed effendo la vergine Chiaraben e inciniana di fun antura, ed affictando-li alla perfezione, abbracció facilment di dio, en del decermino di informatione di conditare di conditare di cutti gli incenti fuoi, onde decremino di (polarifi con un' indiffoliable vincolo e on Gesti Crifio.

Venne la Domenica delle Palme, e la ferva di Dio, come quella, che tutta ardeva dell'amor fuo, ed a cui ogn'ora pareva mille anni di romperla co'i Mondo, e cominciare una nuova vita, domandò a\( \). France(co, che cofa gli parefle, ch'ella facefle, perchequanto a s'delfderava di

non tardar più.

Il Santo illuminato da luce Celeffe, lo codino, che la notre feguente ultififfegre-tamente di cafa del padre, menando tecompagnia decente, e da nadaffe al fuo Convento, dove egilie veftirebbe il luca-tion. Ubbdi il fanta domezla, e lafesti dibuto, Ubbdi la fanta domezla, e lafesti da la Chick di Santa Maria di Portiancula, e la celefa del composito del composito del composito del consultato del composito del consultato del

Fil ricevută con candele accese, cantando l' Inno, Veni Creator spiritur. Quivi ti (pogliò delle fue vesti secolari, e si vestì dell'abito privato della sua Religione, rinunziando a tutte le pompe, e vani diletti del Mondo. Ed il medelimo Santo Padre le tagliò con le fue mani i capelli, eleggendo il Signore il Santo Patriarca Prancesco, e la fua benedetta figliuola Chiara, perche fondaffero in terra lo fpirito del Ciclo, ed il disprezzo del mondo, e l'uno sosse padredi tanti, esi illustri figliuoli, che con nomedi Frati Minori militano fotto la fua bandiera, e l'altra fosse madre di tante donzelle, eSignore povere di ricchezze temporali, ericchissime di doni spirituali, e forniussime ditesoricelesti: La conduste San Francesco in Assis, e la messe nel Monistero di San Paolo, ch'era delle Monache di San Benedetto, infino atanto, che d'altro Monistero la provvedesse il Signore. Non puote il mondo cieco sostenere tanta luces il demonio capitalissimo no-

firo nimico, temendo qualche grave dan- ¡ stendendo la fama della santisà di questa no per l'esempio della santa donzella, delibero di combatterla, servendosi per stromento de'fuoi parenti medefimi, che fono i domestici nimici de' Religiosi.

Parveloro cofa nuova, e non ufata in quella Città, che una donzella nobile, bella , e ricca , nel fiore della fua età rinunciasse alle pompe, ed a gli spassi, e si desse a fare afprissima vita, e vestita di un' abito vile, e di un duro cilicio, trionfaffe del mondo, e si riputarono a disonore, che Chiara viveffe in fimile flato.

Andarono al Monistero, adoperarono tutti i mezzi, i quali la stolta vanità suole trovare, per perfuaderla a la sciare l'imprefa: Si fervirono di tutte l'armi di piacevolezza, di rigore, di dolcezza, e di mi-

nacce.

Ma il Signore, che già aveva per sua spofa eletta la fanta Vergine, le diede fortezza da fare refistenza, ed accostatasi all' Altare, di là mostrò loro la testa senza capelli, e risolutamente disse di non potere in alcuna maniera lasciar Gesu Cristo, a cui fi era già dedicata, e per amore di cui aveva fatto divorzio col mondo. Ed effi alla fine, udendo la costanza di lei, e che niun mezzo, cheusassero, giovava per indurla a fare la loro volontà, stanchi, e senza speranza la lasciarono in pace.

Dal Monistero di San Paolo la trasferì il beato Padre alla Chiefa di San Damiano, nella quale il Santo aveva rifeduto alcun tempo, e per suo ordine era stata restaurata, ed era fuori della Città, e lontana dal-

lo strepito

In quel Tempio fi rinchiuse S.Chiara per amore del fuo sposo celeste. Quel Tempio prefe, come colomba per nido fuo, e quindi cominciò a spargere i chiari raggi della

fua fantiffima vita.

Pregò Dio, che le concedesse una sorella, cheaveva, nominata Agnefe, minoredietà, acciocche conoscendo la vanità del mondo lo abbandonasse, e si ritiraffe a vivere con lei. Efaudilla il Signore, perche in capo a diciasette giorni dopo la sua conversione, andò Agnesea S.Chiara, e le dichiarò la fua volontà, ch' era di vivere con lei in povertà, ed in castità, eSanta Chiara con grande allegrezza abbracciatala, ringraziò il Signore, che l'avesseefaudita, ed avesse a due sorelle fatto così "malato favore. Si andaya a poco a poco | fuddite l'umiltà, radice, e fondamento di

preziola Vergine, ed il foavillimo odore delle fue virtu fi spargeva per ogni parte in maniera, che molte donzelle nobili, e ric. che, mosse dall'esempio suo, sprezzati tuttii diletti carnali, determinarono di pigliare il Re del Cielo per sposo, e di vivere in vita casta, e religiosa.

Molti maritati di consentimento commune si separavano, andando gli uomini a' Conventi de' Frati se le donne a quei delle Monache; ed era tanto il fervore, ed il celeste spirito, che sopra la Città di Aslisi era venuto, chele madri esortavano le figliuole ad effere Religiofe, e le figliuole fi offerivano alle Madri, i fratelli alle forelle, emolti a gara correvano alla perfezione, e quelli, che avevano qualche impedimento, proceuravano in casa di offervare più che potevano la regola di Santa Chiara.

Ne folamente in quella Città, e nel suo distretto, ed in tutta l'Umbria, ed in altre Provincie d'Italia, ma per tutto il mondo si dilatò, e si stese lo splendore di questa novella luce , ed innumerabili donzelle nobilissime, c Principette grandi, e Signore tennero per maggiore grandezza il facco. la povertà, e la nudità di Santa Chiara, che gli Stati, elericchezze, che posfedevano, posciacche tutte le abbandonarono per csfere umili discepole della santa, ed ammirabile Maestra: E con ragione si possono più di ciò gloriare, che del commando, o imperio, che avevano prima. Chi potrà degnamente esplicare le virtu eccellenti, ed erosche di quetta Santiffima Vergine? chi l'umiltà profonda, la quale ella messecome fermo, e fodo fondamento, per edificarvi sopra tutte le altre virtus perche avendo i tre primi anni fuzzito il nome, el' uficio di Abbadessa, per voler più tosto esscresuddita, che superiora, dappoiche per ubbidienza del gloriofo Padre San Francefco fu aftretta ad accettarlo, crebbe in lei più il timore, che la presonzione, e restò più ferva, che libera, tenendofi nella fua opinione per più vile, e più imperfetta di tutte le suddite sue. Dava loro molte volte l'acqua allemani, e fedendo quelle, efsa se ne stava in piedi, e le serviva mentre mangiavano.

Lavava, e baciava con molta umiltà i piedi alle serventi, ed in questa maniera con l'esempio suo piantava ne i cuori delle sue ogni buona opera. Da quetta umilià nac- t que il perfetto amore della fanta povertà, che il suo Padre S. Francesco le aveva col fuo efempio mostrato. Per la quale sece vendere la legittima de i suoi padri, e dispenfarnea' poveri il prezzo, fenza riferbarfene cosa veruna.

E non permetteva alle fue fuddite, che riceveffero, o prendeffero più di quello, che necessariamente bisognasse per mantenersi, stimando, che quando il Reliziofo è più follecito in accumulare, e confervare la robba, tanto minor cura fi prenda della virtuì.

Si trovò un giorno nel suo Monistero un pane solo, commandò che ne fosse data la metà per limofina a' Frati, el'altra metà fosse messa in tavola, per dar con esta da mangiare a cinquanta Monache, che vi erano: fece S.Chiara orazione, e Dio lo moltiplicò di maniera, che tutte a fazietà

ne mangiarono. Un'altra volta non essendo olio in casa, prefe la Santa un vafo, e lavollo con le fue mani, edopo ordinò al limofiniero, che in esso domandasse limosina d'olio; andato il limofiniero a pigliare il vafo, lo trovò pieno d'olio di fomma bontà. Si compiaceva tanto della fanta povertà, che maggior piacere fentiva quando il limofiniero portava al Convento pezzi di pane, che quando lo portava intero.

La regola, che S. Francesco lasciò a S. Chiara, Papa Gregorio IX. confermò in quella si stretta povertà, ed essa l'accettò con tanta divozione, e l'offervo con si eftremo rigore, che Papa Innocenzo IV. giudicandola insopportabile per donne deboli, e dilicate, ebbe penfiero di mode. rar quel rigore, e di affolvere la S. Vergine del voto, che aveva fatto di povettà si afpra, e difficile s

Ma la Santa lo pregò, che nol facesse, e gli diffe, ch'ella defiderava di effere da lui affoluta da' fuoi peccati, e non dall' offervanza della povertà; onde febbene alcuni Prelati, ed altre persone la consigliavano a fare un'altra Regoia più moderata, ed ef-fa da principio, confiderata la debolezza umana, inclinòa farla, nondimeno, dopo avendo ció meglio confiderato, e raccommandatola più affettuofamente al Signore, determino, che fi offervaffe la prima Regola data dal Serafico Padre San Franceico, e confermata da Gregorio IX. | che ciò faccia meglio di me. Tu, e quelli,

confidando, che il Signore darebbe forze a quelle, che per tale istituto eleggesse, ficche la potrebbono picnamente offervare. Il modo rigorofo, con cui trattava la fua perfona, era conforme all'amore della povertà. Portava un folo abito rapezzato, con un mantello vile di pano groffo, ch'era più per coprire il suo dilicato, e virginal corpo, che per ripararlo dal freddo.

Andava sempre sealza, il suo letto ordinariumente era in terra, o per morbidezza fopra alcuni farmenti fecchi, e Tcufcino, fopra il quale pofava la tefta era un legno. Digiunava l' Avvento, e la Quarefima in pane, ed in acquas ed i Lunedi, Mercordi, e Venerdi della Quarefima stava affitto fenza mangiare. Portava una corda con tredici nodi asprissima sopra la carne, ed un cilicio di peli di cavallo si grande, che arrivava infino alla cintura, e si asproa che domandandolo alla S. Vergine una delle sue figliuole, ed avendoglielo ella vestito, non potendolo sopportare glielo reflitui. flupita della fortezza di un corposi dilicato, come era quello di Santa Chiara.

Finalmente fu la penitenza fua tanto eftrema, che il Padre San Franccico, ed il Vescovo d'Affiti, per ubbidienza le commandarono, che la moderasse. Viveva di orazione, ed era tanto continua in effa, e fervente, come se altro non avesse avuto da fare. Si proftrava in terra, la baciava, e bagnava di copiofissime lagrime, e parevagli di aver sempre dinanzi Cristo Crocififfo. Quando le altre Monache prendevano qualche ripolo per riftorare le loro membra stanche, ed afflitte, esfa vegliava in orazione, e fi ricreava con le confolazioni del fuo dolce sposo. Ella era la prima a levarii, ed andare in Coro, dove accendeva i lumi, fonava la campana, fvegliando, emovendo tutte co I suo esepio. Stando in orazione una notte, e piangendo dirottamente le apparve il demonio in figura di Moro, e le diffe, che non piangeffe tanto, perche perderebbe la vifta, e che più fervizio farebbe a Dio in governare quel Monistero. che in verfare in tante lagrime:

Ma la Santa conofcendo quella effere ifligazione del demonio, rispose: Se io mi accieccherò, e non potrò governare quefto Convento, non manchera un'altra,

che fono della tua fazione fete veramente i nell'infermeria, ed ella con molta quiete, ciechi, poiche non potrete mai vedere l' incomprentibile luce di Dio. E con questo il demonio la lasció, e partissi consuso. Un' altra notte, che fu quella della Natività, defiderando fommamente di trovarsi a Matutino, e per l'infermità non potendo, infinodal fuo letto udi quello, che cantavano i Frati di San Francesco nel loro Convento, ch' erano tanto lontani, che umanamente non fi potevano fentire , favorendo Dio la sua serva in questa maniera, e dandole quello, che tanto defiderava. Quando las. Vergine finiva la fua orazione, níciva con la faccia tanto infiammata, che faceva fermar quelle, che la miravano, e dalle sue parole subito conoscevano, che veniva dal fare orazione , perche parlava con tanto spirito, servore, e divozione, che infiammava i cuori di quelli, che l'udivano, egenerava in loro una grande stima delle cose del Cielo. Fra le altre devozioni, chelafanta Vergineaveva, ammirabile fu quella del Santiffimo Sagramento . Si communicava spesso ; filava con lefue mani, ancora mentre che stava inferma nel letto, tele fottilissime per corporali, e per ufo dell'Altare, e gli compartiva poi alle Chiefe della Città di Affifi, ed uno di esti si guarda nella S. Chiesa di Toledo. Una volta la notte precedente al Giovedi Santo, nel quale la Chiefa celebra l' istituzione del Divino, ed ammirabileSagramento dell'Altare, flandofene S. Chiara contemplando l'eccessivo, ed immenso amore, co I quale il Signore in effo ci fi lafciò, ed i dolori, che pati per noi, futraf. portata, e rapita in guila, che reftòaffortain estafi, e senza sentimento tutta quella notte,ed il giorno feguente,e chi la vedeva, la teneva per morta.

Siccome era grande la fua divozione ver-To il Santiffimo Sagramento, così per mezzo di effo fece il Signore, per favorirla alcuni miracoli. Paffava una volta per la Città d'Affifi l'efercito dell' Imperador Federico, gran nimico della Chiefa, ed ezanvi dentro molti Mori infedeli; e perche il Monistero di S.Chiara era fuor delle mura della Città, l'affaltarono come nimici di Dio, e della Cristiana Religione, per rubarlo, distruggerlo, e fare tutto il male, che poteffero. Andarono le fue figliuole piene di paura, e di lagrime a far ciò fape- za, e l'allegrezza, ch'ebbe in 28, anni d' re alla fanta Madre, che inferma giaceva infermità, che pati, ne quali gisendo al-

e confidanza confolatele, fi fece portarealla porta del Monistero, e mettere a vista degl'inimici, tenendofi avanti in una custodia il Santistimo Sagramento. Ivi inginocchiata divotiffimamente, e con molte lagrime pregò il Signore, che non permettelse, che quelle sueserve al'evatenell'amorfuo, eche per lui avevano rinunziato a tutti gli amori del mondo, fossero date in preda a quelle bestie, che quivi stavano. Finita questa orazione, fi udi dal Cielo una voce, che difse: lo le guarderò fempre, ed incontanente el Infedeli, ch' erano faliti su per le mura, impauriti, ed attoniti caddero, e si partirono, lasciando la preda, che già stimavano di avere nelle mani. E la Santa ordinò alle fue figliuole. che mentre essa vivesse, tenessero segreto il favore, che Dio aveva loro fatto con quel. la voce Celeste. E per quetta divozione, che Santa Chiara portò al Santissimo Sagra. mento, fidipinge communemente con una cuftodia in mano.

Un'altra volta essendo la Città assediata da un'efercito Imperiale. Capitano del quale era Vitale da Averfa, nomo bravo, ed arrogante, e che diceva di non fe ne volcre partire, se prima non l'avesse presa, e distrutta: Santa Chiara chiamò le sue benedette figliuole, e fatta portare della cenere, e sparsasela sopra la testa, commando, che tutte facelsero l'istelso, e prostrate in orazione pregarono affettuolamente il Signore, che liberafse quella Città, dalla quale per fuo amore tanti beni ricevevano. Ascottò il Signore le divote preghiere di Santa Chiara, e delle figlinole sue, e la notte feguente tutto quell'efercito fi disfece, e poco dopo il furiofo Capitano violentemente fini la fua vita. Ne furono questi foli i miracoli, che Dio operò per i meriti, e per le orazioni di S. Chiara, ma molti altri ancora, e molto notabili, perche folamente col fare il fegno della croce tormentava i demont, egli scacciava da' corpi, e sanò molti da infermità gravi, e pericolofe, i quali per rimedio concorrevano da ogni parte al fuo Monistero.

Stette in quel Convento S. Chiara 42. anni, governandolo con la fantità della vita ammirabile, che detto abbiamo: e la maggior prova della fua gran virtil fil la pazien-

cunt volte molto travagliata, ed afflitta, non per questo si vidde mai la sua faccia tri. fta, edolente, ne fi fenti parola flebile, o lamentevole, perche il Signore, che la provava come lua sposa, la rinvigoriva an. cora, e la confolava nelle medefime pene, ch'ella pativa; Ed effendo stata una volta 17. giorni fenza punto mangiare, confortava, e confolava tutti quelli, cheandavano a vifitarla, mandando fuori quello fpirito, di cui era piena, ed infondendolo in quelli, che la visitavano. Crebbe tancol'infermità, e la debolezza, che conobbeeffere giunta l'ora, che tanto desideraya di effere feiolta da quella carcere, per vedere, e godere del fuo dolciflimo fpofo. Ricevette di mano del Ministro Provinciale il medefimo Signore coperto, il quale sperava di vedere scoperto, ed a façcia a faccia, el'ifteffo giorno andò a vifitare la Santa, per la gran divozione, e stima della fantità fua, Papa Innocenzo IV. di quefto nome, le diede la fua benedizione, el'indulgenza plenaria di tutti i peccati fuoisdel. la qual cofa fi rallegrò e s'inteneri nel Signo. regrandemente la fanta Vergine, e chiamare le sue figliuole, pregolle, che l'ajutaffero a ringraziarlo, per efferfi quel giorno degnato di communicarle il fuo Santiffimo Corpo, e per averla favorita con la presenza, e visita del suo Vicario. Era fra le altre Monache Agnese, sorella di Santa Chiara, la quale vedendo la fua fanta forella, e Madre in quel transto, e con grande affetto, e con tenere, e pietofe lagrime la pregava a condurla feco, e a non lafciarla qui in terra ; posciacche erano state si buone compagne, e si unite nel medelimo fpirito, e defiderio di piacere, e servire al Signore; consolollala fanta Vergine, dicendole, che la volontà di Dio era, che per all'ora non l'accompagnasse, ma che vivesse sicura, che troppo tempo non tarderebbe a condurla a godere in fua compagnia, e così ne fegui l'effecto. Piangevano tutte le sue figliuole nel vederla morire, le quali essa confortava, ed esortava alle virtu, e particolarmente all'umiltà, ed all'amore della fanta povertà. Cominciò poi a parlare feco iteffa con la fua anima, e dirle: Anima mia và ficura, và ficura, che buona guida ti mena in questo viaggio: và, perocche, chi ti creò, ti fantifico, e ti ha cuftoditofempre, eti ha amato con un' amore tenero, come fuole la madre il fuo l

dolciffimofigliuolo; Ed aggiunfe: Benedetto fiate voi Signor mio, che mi creaste. Domandolle una religiofa con chi parlaffes a cui ella amoro famente rispose: parlo con lamia anima, ch'è ftata prevenuta dalle benedizioni del Signore. Fu visitata dal suo dolce Sposo nell'ora della fua morte, e datla gloriofissima Vergine Maria Signora noftra, accompagnata da un Coro di Verginivestite di bianco, e splendenti, e con corone d'oronel capo. E con questi celefti favori effendofi fatta leggere la pailione. diede la fua anima benedetta al Signore. cangiando il cilicio, e l'abito ruvido con la stola dell'immortalità, la povertà con l' eternaricchezza, e la cenere, e la penitenza conquell'allegrezza, e vitta beata, che non avrà fine giamai. Cagionò la fua morte in tutta la Città, e nella corte del Papa, ch'era in quel tempo in Allisi, grandissi-mo sentimento, e dolore. Concorsero tutti, uomini, edonne, fanciulli, evecchi alle sue eseguie, e lo stesso Sommo Pontefice Innocenzo IV. col collegio de' Cardinalifi trovò presente alla sua sepoltura. E volendo i cantori cantare la Messa solita a canterfi de' morti, commandò che ti cantaffe quella di una fanta Vergine, dando mostra di volerla canonizare prima, che il fuo corpo fosse sepolto. Ma perche il Cardinale Oftiense, ch'era divotissimo di S.Chiara, lo avverti, che sebbene era cosa giustissima quella, che Sua Santità commandava per i meriti della Vergine, nondimeno conveniva farlo con maturo configlio, per questo si cantò la Messa de' mor. ti, ed il medefimo Cardinale d'Oftia predicò, e disse molte, e gran cose dell'eccellenza, e delle virtul di S. Chiara. Acciocche fesse più sicure il suo corpo su por. tato dentro la Città, e nella Ginefe di San Giorgio sepolto, dove alquanto tempo era itato fepolto il fuo P.S. Francesco. Passò questa gloriosa Vergine dalla vita presente l'anno del Signore 1252, alli 11. del mefe di Agosto, e ful sepolta a' 12. del medesimo mese, nel qual giorno si celebra la sua festa. Pece Dio dopo la sua morte molti, e gran miracoli per intercessione sua, per i quali, e per la fua fanta vita Papa Alcfsandro IV. la canonizò il primo anno del fuo Pontificato, e'l secondo dopo la mortedi S.Chiara, edel Signore il 1255.

Alli 13. Agofto.

# LA VITA DI S. IPPOLITO

E Siendo flato perco l'invineibite Martire di Critto S. Loreazo fi dato in guartan ad un gentif uomo Romano chiamato Ippolito. I quale per aver reduti i miarcopolito de l'appolito de l'appolito de l'appolito de flavane ferri in prigone, e checo I fepon della roree rendeva la vifa s'ecchi, e faceva cole moravighole, fi convetti alla faci famiglia, ch'er ad its, perfone per l'idoppo auto ferreme l'appolito, anno l'idoppo auto ferreme l'appolito, anno

deliderofo di morire per Critto, che veden. do patire S. Lorenzo, per accompagnarlo, e morire con lui, volle ad alta voce gridare, ch' egli era Christiano, ed acciocche no'l facelse, fu necelsario, che il medelimo Lorenzo lo trattenesse, commandandogli che tacefse, ed aspettalse il suo tempo, che pretto verrebbe. Corfe S.Lorenzo giorio-famente la fua carriera, e mori arrofitto in una graticola con quella costanza, e meravigliofo spirito, che abbiamo detto nel giorno del suo Martirio. Ed Ippolito prendendo il fuo corpo onoratamente lo fepelli in compagnia di Giustino Prete. Divulgatofi quefto, evenuto a notizia dell' Imperadore in capo di tre giorni, mentr'era in una cafa per metterfi a tavola per mangiare, fù per fuo ordine preso Ippolito, e fattofelo condurre innanzi ali difse: Ancor rusci negromante, e mago come Lorenzo? hai sepellito il suo corpo? Rispo-fe Ippolito: E'vero, che io l'hò sepellito, ma come Criftiano, e non come mago. Si turbò firanamente il Tiranno, gli fece con una pietra dare nella bocca molte percoise, e spogliare appresso della veste bianca, che portava da Criftiano poco fa battezzato. E Ippolito difse al Tiranno: Tu non mi hai spogliato, ma vestiro. Dopo alcune parole passate, lo fece Valeriano distendere in terra, e con verghe, e groffi baftoni fieramente percuotere, ed il Santo ringraziava Dio, che lo faceva degno di quel tormento. E'l Tiranno disse; Ippolito non fente le bastonate? sia trafficto il suo corpo con cardi, e con fpine: E ciò facendoli, Ippolito ad alta voce diceva: Son Criftia-

no, e patifco per Crifto. Essendo già flat. chi gli stessi ministri di squarciar le sue carni , e di tormentarlo, commandò il Tiran. no, the folse levato in piedi, e vestitodel fuo abito antico, emilitare, e cominció amorevolmente a parlarght, elorandolo a lasciare quella pertinacia, ad essere amico fuo, ed a goder l'onormilitare, e le altre grazie, che gli faceva. Rite Ippolito, e con voce alta, e chiaragh dife: 11 mio onore, ela mia gloria militare, è efserefoldato costante di Cristo, e morire fotto la fua bandiera. Ordino il Tiranno, che gli fossero confiscati i beni, eche tutta la famiglia d'Ippolito fosse presa, e menata alla fua prefenza, avendo intefo, ch'era tutta quanta Criftiana.

Vi avera fra le altre persone una fanta donna, chiamatz Concordia, la qual'est stata balia del medesimo Ippolito, editerna dolei Il iranno, cheguardiste a si suoianni, e non voksite morire con Ippolito suopradorne, ella risposite, il o, e tutta quisiamo presenti, piattosfo voglismo con Ippolito valorosimente morres, che senza lun vivere, come codardi. Saganossi il Tranno, e dister Gil Ichiavi, ed i servi il respecto del come con pionde si fortemente, che in quel comento, alla presenza d'Ippolito, ref: ilso fristro 20 si fortemente, che in quel comento, a lla presenza d'Ippolito, ref: ilso fistro 20 si fortemente, che in quel comento, a lla presenza d'Ippolito, ref:

Rimafeil Santo allegriffimo, e confolatiffimo, vedendo di averemandato dinanzia sè alla corona digloria quella, che col fuo latte lo aveva già foftentato.

too latte to avera gai tottentato.
Commando finalemente Valeriano, che
Jppolito, e tutta la fua famiglia fosfere ocadoutf fanordelle mura di Roma, e di vialia
prefenza d'ippoint fosfero gl'atra decapitati, e desto legato alle code di caralli fereci foste fittacinato per la camp gas, sel
qualo trible, e crudele martino laterato
cutto, e fquarciato diedel 'anima fua Dio',
e l'e corpo fui di motte fepolto de Giultino
Prete, e da airt Ciffitani nel campo Veza.
n, son lungi del corpo di S. forenzo.

Celebra la Chiefa il marcirio fuo alli 13 di Agofto, e fii l'anno di Crifito 26; imperando Valeriano, e Galieno fuo figliudo. I Martirologi Roma no, di Beda, di Ufuardo, e di Adone, fanno mensione di S. Ippolito martire, e più diffulamente fi ferire di luà negli atti del imarcirio di S. Lorenzo.

### AGOSTO GIORNO XIII. & XIV. 113

Alli 13. Agofto.

LA VITA DI S. CASSIANO

San Cassiano Martire, si Vescavo di una Cirtà di Alemagna polta nelle alpi, e chiamata Bressenone, o Brigia; dalla quale esseno si tato con con la consiste di viagglo per andarsene a Roma; e giunto ad Imola, chi è nella Provincia della Romagna in Italia, visi sermò: e con desiderio di servire al Signore, e giovare al la gioventia pri seuolo, e cominciò ad insegnare a' fanciulli settere, e buoni costumi.

Durava in quel tempo la perfecuzione contra i Criliani, ed avendo il Giudiceintefo, che Caffiano eratale, lo fece prendere, e du netrogolo fe era Criliano, e quale ufizio il fuo fuffe: confessi biberamente, e cottantemente il Santo di effere Criliano, ed il fuo ufizio, diffe efsere infegnare a' fanciulti a legarere, e da ferrievre.

Fece all'ora il Giudice radunare infeme util que fancalli, a' qual Gilmo infetutti quei fanculli, a' qual Gilmo infegnava, e dicendoloro, che il loro Maeftro cara fagrilego, nimio de Del, e violatore e de commandamenti Imperiali, e degno di somore: lo diceloro in preta, a eciocché a lor modo lo faceffero moirre. I fanciulli nincitat dal Giudice, e defiderofi di vennicitat que lo consiste de la compania del ciardi delle sferrace, e al e gatitaja, che a'altui aveano ricevujo, affattato il Santo, ciafcuno il feriva con quel che poteva, e come poteva.

Si coftunavain quel tempo ferivere in al cunte avoiet tenerare, con alcuni ferretti fortili, ed acuti, che fi chiamavano filip, con quelli ferrivano il Santo per ogni parte del corpo fuo, el lo facevano verfare fangue ao gni banda. Ed egil gli effortava al eldefiderio, elha aveva di morite per Cinflo: perché quanto le fettie et ano più piccole, tanto più averebbe tardato a vederio nella fuagloria.

In questo tormento, e con questo martirio fini la sua vita il Santo alli 13, di Agosto, e secondo alcuni, imperando Giuliano Apostata.

Di San Caffiano ferirono i Martirologi degno afpramente, e gli fece prendete. Romano, di Beda, di Ufusrdo, di Ado. Ebbe nelle mani Gregorto, e lo fece come en, ed il Cardinal Baronio, e prima di tutti fepellite vivo nella medefina grotta, dove tà Aurello Prudenzio feriffe un' Inno in

Flot Sanctorum . Parte 11.

verfo molto ekgante del mattino di S. Cafiano, nel quale narra, come l'Ando egli fiefio in imola, e facendo orazione dinara, stall'altaredi sian Califano, vidderi u na pittura, nella quale era il Santo ignudo, attoniato da gram moltutalime di fanciuli, che lo ferivano con i lono fitti, eglifiti ditato, ed eglio forifica averfo di facciani tato, ed eglio forifica averfo di facciani tri tradotto in profia, come ferire il Venerabile Beda.

Alli 14. Agofto.

LAVITA DI SANT' EUSEBIO Prete, e Confessore.

N El tempo dell' Imperadore Costanzo prese gran forza l'eresia Arriana, per il tavore, che esto le dava, e perquesto si levò una gradissima, e rerribite tempesta contra i Cattolici, e mosti Vescovi, e Santi Sacerdori surono sbanditi, assisti, ed ucessi per la Fede Cattolica.

Uno di cili fu Eufebio Romano, Prec, e Santilimo Confictor, il quale per dilendere coltantifimamente la vera Feda, e, e religione con pui liberta, e da nimo, che non averebbe voluco Coffanzo, lo fece inchiudere, equili ferractria due muti in una flazza della sua medelima cata tanto fretta, e da nagulta, che appenavi capira dentro, nevi ii poteva, o diffendere, o volare, da una un altra parta.

Sette mesi stette quivil Santo uomo, facendo perpetuamente orazione al Signore, e pregandolo a dargli fortezza, e coflanza per morire per lui. E la ottenne in tanta eccellenza, chein capo distette mesi mori, e diede il suospirito a chi lo aveva creato, inquel luogo, dove come in una sepoltura era stato.

Fail fuo corporaccolto da Gregorio, e da Orofo Saccedota di nun aprota delcimizero di Califlo (epolto apprefio il corpo del Sistilo Papaco quello titolo Qui giace Eufebio uomo di Dio. Intefa Coffanzola morre di Eufebio por puoche Cregorio del Gegodo afpramente, e gili fece prendere. Ebb enelle mani Gregorio, e lo tree come fepellitevivo nella mederima grotta, dore californe californe di Eufebio, e fue e maniferatione del monte del monte del maniferatione del control del medicina grotta, dore californe di Eufebio. Por dio o, efu esta lorogo di Eufebio.

feampato, lo feppe, e di notte l'andò a la Verginea quella mova così felice, per attovare, e febbene lo movò vivo, era nondimeno git unto debilitato, che gli mori inglio modo che le veniva permeffo dalla 
nelle mani, onde lo laticò fi potto en mel miglio modo che le veniva permeffo dalla 
infon lougo. Celches la Chiesta la morte di 
S. Eufebo alli 14, di Agofto : e fil l'amo 
del signore 37, imperando Collazzo.

Jerigine portando con effoloro candele, 
giralma con con effoloro candele, 
giralma con con effoloro candele, 
per servicio del presenta del presenta del presenta 
per servicio del presenta del presenta 
per servicio del presenta 
per servici

Vi è in Roma una Chiefa di S. Euchsio mitchiffina; e di gran divozione, nella quale giaccii fuo fanto corpo con quelli di Cofio, e di Paulino, e molte alter reliquiedi Santimartiri, e Zaccaria Papa la fece reflaurare, e do ornare. Di S. Euchsio fanno menvione i Martirologi Romano, di Beda, di Ufurdo, e piti copisfamente quello di Adone: ed il Cardinal Baronio altresi nelle Annotzioni (oprari Martirologie, e nel terzo tomo de'fuoi Annali, PAS. 572.

#### Alli 15. Agofto.

#### LA FEST A DELL'ASSUNZIONE della Beatiffima Vergine,

Dopo che Crifto Salvator nostro sali al Cielo glorioso, e trionsante, lasciò la sua gloriosa Madre quaggil in terra per consolazion, ed ammaestramento della Chiesa nascente, la quale altrimenti sarcò-

be restata orfana.

Fece adunque la Vergine la fua dimora in Gerufalemme, occupandofi nell'altiffima contemplazione de' Misteri Divini, visitan. do frequentemente quei Santi luoghi confagrati dal fuo benedetto Figliuolo con la fua vita, co' miracoli fuoi, e con la fua morte. Vidde con indicibil giubbilo del fuo cuore dilatarfi per tutto il mondo la S.Fede; perlochè accesa di un ardente desiderio di veder affifo nel Trono maestoso della sua gloria quello ch'effa conceputo avea nel fuo puriffimo ventre, affettuofamente pregollo che volesse liberarla dalle miserie di questa vita, e la conducesse nel sicuro porto della Celeste Beatitudine. Ascoltò il Figlipolo le pictofe preghiere della fua dolciffima Vergine Madre, ed a tal effetto le mando un Angelo con la felice nuova del di lei felice passaggio da questa vita lassu nel Cielo . dove averebbe ricevuto una triplicata Corona, per levittorie, che riportato avea del demonio, del Mondo, e della morte,

Non fi può esprimer il giubbilo che senti

lochè fece adormire la fua flanza in quel miglior modo che le veniva permeffo dalla fua povertà. Subito che si riseppe ciò in Gerufalemme, e ne'luoghi circonvicini . fi radunarono molti Criffiani in Cafa della Vergine, portando con esfo loro candele, balfami, ed atre cofe odorifere (fe condo il costume degli Ebrei) per onorare il di lei glorioso passaggio. Avea la Vergine defiderato di veder in quell'ora i Santi Apofloli, che in quel tempo viveano, predicando in varie parti del mondo, per dar loro la fua benedizione, prima di partire; laonde Iddio, a cui nulla è impossibile, fece che tutti fi trovaffero proditiofamente in quel luogo, per confolazion di lei, e de' medefimi Apostoli, co' quali furono eziandio prefenti alcuni altri Uomini Apostolici, cioè leroteo, Timoteo, e Dionigi Areopagita, il quale scrisse ciò che vidde, il che ful confermato da altri gravi Autori . Si rallegrò fommamente la Vergine, al-

lorchè vidde quivi alla fua prefenza raduna. ta quella felice, e fanta compagnia; ne ringrazio il fuo Divino Figliuolo, e voltatafi a loro con celeste sembiante, fignificò il defiderio ehe avea avuto di partirfi da quefla vita del chele ne avez Iddio conceduta la grazia, perlochè aveali tutti da sì diversi pacsi colà in un medesimo tempo condotti. Ad un tale avviso sentironsi tutti commuovere, e fi congratularono con esfo lei della gloria che andava in breve a godere. Allora la Santiflima Vergine posta si a giacere nel fuo letticciuolo diede a tutti la fua benedizione, pregando il fuo dolce Figliuolo, che la confermasse, Piangean tutti amaramente, vedendoli restar privi della loro Madre; ma effa confolandoli, cosi diffeloro: Reffate con Dio, figlinoli miei dilettiffimi; non piangete perchè io vi lasci; anzi rallegratevi, giacchè me ne vado a trovare il mio Divino Figliuolo, e vostro amato Maestro. Fece dopoi testamento, in cui ordino a S. Giovanni Evangelista, che dispensasse due vesti sue a due fanciulle quivi presenti, che molti anni erano flate in di lei compagnia. Ecco tutt' i più ricchi tesori della Vergine, la qual esiendo Regina del Cielo, e della Terra, volle imitar la povertà del fuo Santiffimo Figliuolo. Egli allora accompagnato da innumerabili Angeli scese dal Cielo per accogliere la puriffima fua Madre, la qual

vedendolo fù forprefa da un indicibil giubbilo di spirito, e così gli disse: Vi benedico, eviringrazio, Signor mio, autor di ogni bene, e fonte di ogni luce, perchè vi degnaste di prender carne nel mio ventre: Ben son io sicura, che sarà in me adempiuto, quanto voi diceste: Dopo terminate quelle parole, accommodoffi decentemente nel fuo letticciuolo, e piena di giubbilo immenfo vedendo il fuo Santiffimo Figliuolo che la chiamava, alzò le mani, e dif. fe: Adempiafi in mela tua parola: e ciò dicendo, come chi fi mette dolcemente a dormire, fenza veruna pena, o dolore, diede il suo purissimo spirito a quei Dio, al quale dato avea la carne fua. Ciò fegui la notte antecedente al giorno decimoquinto di Agosto, estendo cliain età di anni 63.in circa, fecondo la opinion più commune.

Ma chi potrà mai esprimere degnamente l'affertuofa tenerezza, con cui l'Anima fantissima della Vergine Madre fil accolta dal Divino Figliuolo, e condotta nel Cielo? Chi mai potrà immaginarfi l'alle rezza di quei beati Spiriti, allorché viddero la loro Regina giunta lassi, ecollocata sopra tutt'i Cori Angelici feparatamente in un Trono alla deltra del Verbo Eterno? Udironfi dagli Apoftoli, ed altri Difcepoligli Angelici canti; ma eglino si struggean in tagrime, allorché viddero fenza vita quel Corpo, in cui si era incarnato l'Autor della Vira. Proftratia terra lo baciarono con tutta la maggior venerazione; lo bagnarono con leloro lagrime; lo unfero con preziofi balfami, e rinvoltatolo in un candidiffimo lenzuolo, vi sparfero sopra odoroliffimi fiori, e cantando Inni di lode al Signore, lo polero nel Sepolero, da cui non fi partirono per tre giorni continui.

Giunfé dopo il terzogiomo San Tomano Apotho, o hen nor rati rovato premato Apotho, o hen nor rati rovato prefette al paffaggio della Vergine, e con prandifima iltaraz prego gilattiri Apotholis, che apriffero la Sepoltura, per potergila motora veder, e venerare quel Santo Corpo, giacche non aves mecitato di vetiri più prefito, costi disponento Dio affanche il manifettaffe con taloccatione la giorita della Vergine, Pia aperta la Sepoltura, in cui non fii ritrovato il Corpo, sua foliamense il terzodo, nel qual era fatto il montho, e da questo conobberto effet tel tributto. e ritornarono in Città pieni di allegrezza indicibile, tenendo per cofa cettifirma effer lei nel Ciclo in Corpo, ed in Anima.

In qual modo poi risuscitasse il corpo della Vergine Santiffima, e di nuovo fi unisse all'Anima già beata, non viene spiegato dalla Sagra Scrittura; siccome no anche le altre particolarità da noi fin qui raccontate. Ma per quanto scrivono al-cuni accreditati Autori, deeli piamente credere, che il terzo giorno dopo il fuo gloriofo transito, il suo Unigenito Figliuolo scendesse dal Cielo accompagnato . da innumerabili Angeli, e dall'Anima della medefima Vergine, che ravvivò il defonto corpo , adornandolo di quelle doti, che hanno gli altri corpi glorificati , cioè d'impaffibilità , agilità , fottigliezza, e di una bellezza eccedente ogni umano intendimento. S incominciò una folennissima, e trionfal Processione dal Sepolero della Vergine infino alla più sublime parte del Cielo, dove dal Divia fuo Figliuolo presentata dinanzi all'Eterno Padre, fu da lui ricevuta come fua dolciffima Spofa , coronara di gloria , e dichiarata Imperadrice Sovrana della Terra, e del Cielo. Il Trono a lei dettinato fu alla deltra del Verbo Eterno. Quivi tutti quei Celefti Spiriti andarono a render ubbidienza, ed offequio alla loro Regina, meravigliandosi della di lei bellezza, grazia, e fantità. Rimafero attonità tutt'i Cori degli Angeli, che sorpresi da un infolito stupore, scambicvolmente s'. interrogavano dicendo: Que eft ifia que progreditur quafi aurora consurgens; pul-chra ut Luna, electa ni Sol, terribilis nt castrorum acies ordinata? cioè adire: Chi mai è questa, che ascende in alto come nascente aurora; bella come la Luna; eletta come il Sole; e terribile come squadre di Eferciti ben ordinati? A queste loro interrogazioni altra risposta non sentivano, fe non un giubbilo immenfo, ed indicibile , con cui tributavano alla Di-vina Macstà Inni di benedizioni, e di lodi. Tanto ci vien infegnato in questo giorno folenne dalla Santa Madre Chiefa con quell' Antifona che dicey Affampta off Maria in Calum, gaudent Angeli, laudanter benedicunt Dominum.

rifuscitata. Serrarono di nuovo il Sepolsto, da cui usciva una fragranza Celeste, e Proleti? Quegli nel veder la loro Pi-H 2 gligliuola, la cui fola memoria ferviva lor i di conforto nel loro efiglio, e la speranza in lei era l'unico fostentamento della lor vita. Questi sentivano uno straoidinario piacere, vedendosi dinanzi a' propri occhi quella, che tanti anni prima veduto aveano in ispirito, e predetto con tante ombre, e figure. In questa maniera fil ricevuta, e condotta la lmperadrice degli Angeli a quel Trono, che ab aterno erale stato preparato da Dio s e questo ingresso della Vergine (al riferir del Cardinal Pietro Damiani) fu assai più solenne di quello del medefimo Crifto nel giorno della fua gloriola Ascensione.

Ma, se qualche divoto della Vergine desiderasse per avventura sapere in qual grado di gloria ella fia ftata efaltata in questa sua Assunzione, e Coronazione, batta folo che legga ciò, che su quetto propolito hanno scritto quasi tutt'a Santi Padri Greci, e Latini, da' quali chiaramente ricavasi, aver lei un luogo il più eminente anco fra tutt' i più perfetti Serafini. Ciò vien confermato dal fuddetto Pietro Damiani con queste parole: Con. fidera il più alto Serafino, e troverai che il più eccelfo è minor della Vergine, cui folo il supremo Artefice supera, ed ayanza: La gloria che le fu data quando paísó dalla vita prefente, non hà principio, non hà fine; e di lei solo possiam dire, che di lei non sappiamo che dire.

Possiam ben dire, anzi fermamente credere, che la gloriolissima Vergine dalla fublimità di quel Trono suo non isdegna di rimirare con occhi mifericordioli alle miferie di noi poveri mortali, ogni qual volta ricorriamo al di lei patrocinio. El-la è Dispensiera delle Divine grazie; Teforiera delle Divine misericordie : Nibil nos Deus babere voluit, quod per Maria manus non transiret ( disse un Santo Padre) Tutto l'ornamento, la grazia, ela gloria della, Chiefa Cattolica proviene dalla intercession della Vergine. Ma benchè sempre sia ella pronta per soccorrerci, ascoltando le nostre preghiere, nondimeno fa ciò particolarmente nel tem-Po del bifogno maggiore, cioè nell'ora dell'agonia noftra, e della noftra morte, purche viviamo col timor fanto di Dio, accompagnato da una fervorofa, econsinua divozione a questa Madre delle La festa dell'Assunzion della B.V. co-

misericordie: Quindiè, che nel fine dell' Ave Maria, furono aggiunte dalla S.Chiesa quelle parole : Santa Maria Madre di Die, prega per noi peccatoti, adesso, e nell'ora della nostra morte. Al che ben corrispondono le affettuose preghiere che facca S. Efren Siro alla Santifsima Vergine, così dicendole: State meco fempre, o Vergine misericordiosa: Datemi l'ajuto vostro in questa vita presente : Cuttodite l'anima mia nel punto della morte, allontanando da me la vista tenebrola de' demoni s e nel giorno tremendo del Giudizio liberateini da quella spaventosa, ed orribil sentenza della eterna dannazione.

Siamo adunque noi particolarmente divoti della gran Madre dell'Unigenito Figliuol di Dio : Facciam sempre a lei ricorso in tutte le nostre necessità: Offeriamole il cuor nottro, ed ogni nostro desiderio: Attendiamo a servirla; e per impetrar le fue misencordie , proccuiiamo di esser imitatori delle sue Virtu. Rallegriamoci, e congratuliamoci feco della fua Assunzione in Cielo, e della gloria che in questo giorno le su data da Dio, che la collocò nel piul fublime Trono, dopo quello del medefimo Dio, presso al di cui Tribunale farà ella sempre Avvocata nostra, ogni qual volta non ci allontaneremo dalla Santa Legge del di lei Divino Figliuolo, e nostro elementissimo Redentore.

Dell' Assunzion della Vergine hanno scritto molti Autori Greci, e Latini, che sono registrati dal Cardinal Baronio: San Giovanni Damasceno, e Niceforo raccontano , che l'Imperador Marziano, e la fua moglie Pulcheria fabbricarono in Coltantinopoli un fontuofilsimo Tempio in onor della Vergine, defideroti di trasferirvi il di lei fantissimo Corpo in difesa, ed ornamen. to di quella Città, e di tutto l'Imperio loro : Conferirono quelta loro pia intenzione con Giovenale allota Patriarca di Gerufalemme, il quale narrò loro, come per antichifsima, e vera tradizione, fapeasi che il Corpo della San-tissima Vergine Maria era risuscitato, e ne raccontò loro tutte le particolarità, che noi abbiam accennato di fo-

pra.

me riferice Niceforo Califlo) fil ifituita in Oriente dall'Imperador Maurizo, il quale commando, che offervata foffe per tutori il fuo Imperio, ficcome già molto prima fi celebrava in Occidente per anticolifituto della S. Chiefa Komman, giacche fin dal della S. Chiefa Komman, piacche fin dal Roma La Vigilia di quella Feffa. E Pietro Cluniacenfe Umo venerabile, contemporancodis. Bernardo, riferifee che nella Vigilia dell'Affunzione folsano il Romani prefentar alla Vergine alcune Torte afait arrando, che dopo del fiere fine crefe del afandori ritrovavanti del medefino pedo contemporanco, che fiaccendefiero.

Il fepòlero della Beatiffima Verg, fü pofio in un Villaggio di Gerzemani nella Valledi Giofafat, ma fene perde la memoria in dal tempo che Gerudalemme fü diffrutta da Vefpafiano, e Tiro: Burcardo però, e Beda ferivono, che atempo loro moftravafitagliato in un fafso a quei Fedeli, che andavano in pelleghnaggio per vifitare que'

Santi luoghi.

Alli 16. Agofto.

LA FESTA DI S. GIACINTO
Confessore.

Dalla nobilifitms, e non meno anciea fa migina de' Conti Odrovanti, afisi tamofinel Regno della Pollonia nacquei nu luogo detto sidio, il fempre glorido S. Gaicino. I fuori gentroi gil diesero fin firit, ad qualifi molto benefitmada nel cimor di Dio, enelle belle Lettere: nel che (ce eggi meraviglio fo profitto, per la fua ortima aindole, e per la vivacità del fuoringono il che lu eggione, che qui fi alientimo da ogni leggerezza giovenile. Ristantimo da ogni leggerezza giovenile. Ristantimo da tomi empre con Dio, e con gli Italientimo da tomi empre con Dio, e con gli Italientimo da tomi empre con Dio, e con gli Italientimo da lugarezza giovenile. Ristantimo da tomi empre con Dio, e con gli Italientimo da lugarezza giovenile. Ristantimo da contra del monte con Dio, e con gli Italientimo da lugarezza giovenile. Ristantimo da contra del monte del

Aver S. Giacinto un Zio chiamato Ivone Vefcovo di Cracovia (Città Metropoli di quel Regno) nomo affai riguardevole in fantità, e doutrina: Egli diede al fuo Nipote un Canonicato nella fua Metropolitana, nongià per affetto di parentela, ma perchè vedeache la di lui feienza, e mo-

Flor Sanctorum Parte IL

destia sarebbe stata di gran servizio alla Chiefa, e di fommo giovamento spirituale al proflimo. Diedefi il nostro Santo allostudio della Sagra Teologia, e fece in essa tanti progressi, che ben potea stare in competenza co' più bravi Teologi del fuo tempo. Terminati gli studi, evolendo il Vescovo averlo presso di se, lo condusse a Roma seco, appunto allorchè il glorioso Patriarca S. Domenico fece, tra gli altri, quel miracolo cosi celebre di rifuscicar da morte a vita quel Cavalier giovine chiamato Napoleone, nipote del Cardinale Stefano (ficcome abbiam deferitto di fopra nella Vita di San Domenico. ) Tra le altre persone riguarde voli, che si affezionarono al Santo, ed alla di lui nascente Religion de' Predicatori, uno fiì Ivone Vescovo, Zio di San Giacinto. Perlochè istantemente pregò il Santo Padre, che mandaffe nella Pollonia alcuni de' fuoi Religiofi . per illuminarla, e coltivarla. San Domenico allora avea pochi Figliuoli, e questi erano sparsi in varie parti del mondo per lavorar nella Vigna di Cristo, laonde non potea foddisfare alle premurofe istanze del Vescovo. A questa mancanza volle supplire Iddio con gli atti di una più copiofa provvidenza, imperoceliè mosse Giacinto, ed altri fuoi compagni infieme con lo stesso Vescovo, a pighar il sagro Abito di S.Domenico, ed a metterfi fotto la di lui direzione per elser iltruiti nella perfezion Religiofa.

Grande full'allegrezza del Vefcovo Ivone, ma di gran lunga maggiore fu quella di S. Domenico, che viddeli aperra da Dio una ftrada si facile per mandar a feminar la Divina parola in un Regno sivallo, eche neavea un bifogno si grande.

Nell'anno mille ducento fedeci ricevè San Giacinto l'Abio Religiofo nel Convento di Santa Sabina per mano di San Domenito, la di cui vira cfemplare fi fuddò si fervorofamente d'imitare, che ben moftroffi degno figliuolo di un si gran Padre.

Vedeanti a meravigita fpiecare in lui tutte le virtu piul fublimi, che tra di loro faccano a gara nell'occupare il primo luogo in quell' Anima grande; a fegno tale, che avendo gal fatto Profelione, e pienamente iffiutto nelle Cerimonie del Sugro Ordine, gii fu commandato dal 100 P.S.Domenico; che andatge, delle Animeloro.

in Polonia co'fuoi tre Compagni Ceslao, I Ermanno, ed Etrico. Glidiede le necesfarie istruzioni per fondar in quel Regno Conventi per gloria di Dio, salute delle Anime, e propagazione dell' Ordine Sagrofanto de' Predicatori. Ottenuta S. Giacinto la benedizione dal fuo Santo Padre fi parti co'fuoi Compagni da Roma s e paffate le Alpi, giunfero in una Città della Carintia, chiamata Friza, dove alle preghiere di que' Cittadini fermaronfi alquantigiorni predicando la Divina parola con grandiffimo frutto di quelle Anime, molte delle quali abbandonando le vanità del Mondo abbracciarono la Regola de Predicatoris laonde quivi siedificò un Convento, in cui avendo lasciato San Giacinto per Priore Frate Ermanno, egli seguitò il suo viaggio con gli altri Compagni, sinche giunfe in Cracovia. Quivi fu ricevuto come un Angelo venuto dal Cielo, ed accolto con giubbilo univerfale di tutto il Popolo di Cracovia, che ammirò in effolui un compendio di ogni virtù, e spezialmente un ardentissimo zelo per la falute

Gli su subito affeznata una delle mialio ri Chiese della Città per fabbricarvi un Convento, facendo tutti a gara nel contribuir quanto era necessario per quella fabbrica, la qual riusci tanto sontuosa, ed infigne, che alcuni Re di Polonia eleffero quivi la loro sepoltura. Ma non è meraviglia, fein questa, ed in altre simili occafioni sperimentò San Giacinto gli effetti di una particolar affiftenza Divina, imperocche aveva per sua singolar Protettrice la Gloriolissima Vergine, da cui ottenne segnalatiffimi favori; tra' quali narrafi quello che gli fece l'anno 1221. la Vigilia dell' Affunzione, Stava il Santo in orazione contemplando la gloria della Vergine Affunta, ed il giubbilo degli Angelici Cori, quando in un subito un Celeste splendore illuminò tutto quell'Altare, in cui comparve tutta circondata di Angeli la S. Vergine a Giacinto, e cosi gli disse: Godi, Giacinto figliuolmio, perche le orazioni tue fono molto grate al mio Divino Figliuolo, ed a me; laonde tla pur ficuro di ottener per mia interceffione quanto gli dimanderai: Ciò detto disparve la Vergine cloriofa, e nel partire fentiffi una Mufica tanto foave, che da umana lingua non l può spicgarli. Rimase al maggior segno tarinon eran per anco arrivati, e prese il

consolato Giacinto, ctanto più s'infiamimo lleuor fuo nel dilatar l'Ordine fuo in altre parti eziandio più rimote, per illuminarakre Nazioni, e Regni con la Predicazion del Vangelo.

Per tal effetto mandò in Praga Cirrà Metropoli della Boemia il fuo compagno Fra Ceslao, e Frare Girolamo, i quali vi edificarono un infigne Convento ; ficcome poi fece Frà Girolamo nella Città di Uratislavia nella Silefia, dove pieno di meriti

passò alla gloria del Cielo.

Mail nostro S. Giacinto in caminossi verfo la Ruffia Meridionale; giunfe nel Ducato di Chiovia, e fece grandissimo frutto nella Città di Cujavia, dove con l'Apostolico fuo zelo, e con la fua predicazione accompagnata da molti miracoli riduffe molti di quella gente alla Fede Cattolica Romana, giacche quel Paese professava il Rito de Greci Scilmatici. Vi edificò un Convento affai riguardevole, che dedicò alla Beatiffima Vergine fua particolar Avvocata. Non gli mancarono però molte gravi persecuzioni, imperocche il Duca di quel Pacie, chiamato Valdomiro, temendo che i fuoi fudditi non si riducessero alla ubbidienza della Santa Sede Apostolica proceurò di scacciarlo da quella Città . In questo mentre accadde, che i Tartari vi entrarono con gran furore. Pervenne ciò alle orecchie di San Giacinto appunto dopo, che avea terminata la Santa Messa, laonde senza spogliarfi de' Paramenti Sagri, levò dal Tabernacolo il Santiffimo Sagramento, edifica' fuoi Frati, che lo feguitaffero.

Era nella medefima Chiefa una belliftima Immagine di Maria Vergine, fatta di Alabastro, e però assai pesante. Voleasi egli partire; ma quella Sagra Immagine gli parlò, così dicendogli: Giacinto figliuol mio, perche vuoi tu qui lasciarmi esposta agli oltraggi di questi Barbari mici nimici ? Erispondendo il Santo, che non averebbe potuto portare quella Immagine così pe-fante; foggiunfe la Vergine: Prendila pure, che il mio Figliuolote la farà leggiera, efacile da portare : Accostossi egliallora, e con molte divote lagrime, la prefe nelle fue braccia (giacche era diventata leggieriffima) ed infieme col Santiffimo Sagramento, accompagnato da' fuoi Religiofi, usci per una porta della Crità, dove i Tar-

camino verso Cracovia. Passando per una 1 Città chiamata Gadufria, si tratenne quivi per qualche tempo affin di foddisfate alla divozione di quegli Abitanti, i quali restarono talmente commossi nel sentir i di lui fermoni, che in brevefiedificò quivi un Convento affai grande con molti Keligiofi, a' quali San Giacinto lasciò per loro Superiore uno de fuoi compagni chiamato Frà Benedetto.

Giunto in Cracovia, vi su ricevuto con indicipile allegrezza di tutta quella Città, e quivi restò collocata quella miracolosa lmmagine di Alabastro, la quale ripigliò il

fuo pelo di prima.

l'urto il rimanente della fua vita dimorò in Cracovia, impiegandosi continuamentein fervizio di Dio, in gloria della Santa Religion de' Predicatori, e in salute delle Anime s finche di già carico di anni, ma eziandio pieno di meriti 3 tutto infiammato dal Divino amore, umilmente pregò Dio, che lo facesse uscire dal lungo, e penoso esiglio di questa miseravita. Furono efaudite dal Signore le di lui suppliche, imperocche gli fu rivelato, che nel folenne giotno dell'Affunzion della Vergine, averebbe ottenuto quanto deliderava. Il giorno suffeguente alla Festa di S. Domenico si ammalò gravemente di febbte, che non lo abbandonò finche viffe.

La Vigilia dell' Affunzione fentendofi già venir meno, fece a sè chiamar i Padri vecchi del Convento di Cracovia, e raccommandò loro la più efatta offervanza della Sagra Regola, ch'egli avea ricevuto per bocca del medefimo Patriarca S. Domenico: Efortolli alla fanta Povettà, ed alla dimenticanza di tutte le cose terrene. effendo questo il restamento della vita eterna , ed il ficuro camino , per cui fi giunge fel acemente alla eterna beatitudine. Il feguente giorno Festa dell'Assunzion di Maria Vergine, avendone con fua indicibil consolazione udito l'Ufizio, riceveli Santi Sagramenti, ed alzati gli occhi al Cielo, diffe con gran fervore il Salmo, che incomincia, Inte Doming peravi, e giunto al versetto. In manus tuas, Domine, commendo Spiritum meum, diedeil suo al Signore, che per tanta fua gloria lo avea creato, alli 15. di Agosto l'anno 1257. in ctà di 74. anni .

Fu incredibile il dolore cagionato da

Figliuoli, ma eziandio in tutta la Città di Cracovia, Il Vescovo accompagnato da tutto il Popolo andò al Convento, e con le fue proprie mani pofe il corpo del Santo nella Sepoltura; ma poco prima esfendo quivi portato un Cavaliere, che stava gia per efalar l'anima, perch'era caduto da un avallo furioto, fu posto sopra il Santo Corpo, esubitoritorno sano, e salvo in vita, dicendo, che accompagnato avea S. Giacinto fino lassu nel Cielo.

Innumerabili fono i miracoli, operati da Dio per mezzo di San Giacinto, e quafi mille ne appariscono nel Processo della di lui Canonizazione. Questa segui alli 17. di Aprilenel 1501, allorche il Sommo Pontefice Clemente Ottavo lo pofe nel Catalogo de' Santi, commandando, che si celebraffe la fua Festa alli 16. di Agosto, cioè, il giorno fusfeguente alla sua morte.

Di S. Giacinto hanno scritto molti Auto. ri, fra' quali Leandro Albetti Bolognese nel Libro degli Uomini illustri dell' Ordine di S. Domenico; Martino Pollacco Vesco. vo di Vatmia 3 Mattia Miconiefe 3 Giovanni Erbot; il P. F. Antonio da Siena, ed il P. Pictto Scarga della Compagnia di Gesu nel Catalogo de Santi di Pollonia i ne sà menzione ancora il Martirologio Roma. no, ed il Cardinal Baronio nelle Annotazioni.

#### Alli 18. Agofto.

LAVITA DI SANT'AGAPITO Martire,

N Ella persecuzione dell'Imperadore Aureliano, andando i Cristiani a nascondersi ne' boschi, ne' monti, e nelle fpelonche, eleffe il Signore un fanciullo di 15. anni nella Città di Palestrina, non molto Iontana da Roma, chiamato Agapito, ed armollo di spirito, e di sortezza celeste, e l'oppose al furore, ed al potere di Aureliano, acciocche combatteffe, vinceffe, e trionfasse di lui, eco'l suo prezioso martirio animaffe gli uomini di maggioretà, giacche non andavano innanzi, almeno a feguitarlo, ed a non dubitare di fpargere il sangue per la consessione di Gesti Cristo, poiche vedevano, che un tenero, e diliquesta morte, non solo ne suoi Religiosi cato fanciullo con tanta costanza aveva

fopportato tanti, e si gravi tormenti, e da, I lo devorassero, e lo sepellissero ne' ventri ta la fua vita per lui .

Diede ordine l'Imperadore, che fosse prefo, e vedendolo da una parte di si tenera età, e dall'altra si fervente, e defiderofodel martirio, lo fece crudelmente con duri nervi frustare, credendo, che con questo gastigo si dovesse matare.

Ma perche il fanto fanciullo tanto più fi infiammava nell'amore di Cristo, quanto più era sferzato, e battuto, fu dall' Imperadore confegnato ad un fuo Presidente, chiamato Antioco, acciocche ad ogni patto lo facesse sagrificare. Lo rinchiuse il Presidente in una oscura, ed aspra prigione, ecommando, che per quattro giorni non fe gli deffe da mangiare cofa alcuna acciocche con la fame, che fuol'effere pcnofa a' fanciulli, fi molificatie, e mutaffe

di volontà.

Fil il quinto giorno cavato fuori tanto costante quanto era il primo, ed il Giudice gli sece gittare carboni accesi sopra la testa; il che mentre si saceva, ringraziava Agapito Dio, ediceva: Nonègrancofa, che il capo, il quale hà da effere coronato nel Cielo, fia brucciato in terra. Molto benefi poferà la corona di gloria fopra le piaghe, ele ferite ricevute per Cristo: sui frustato la seconda volta si sicramente, che il fuo corpo rimafe tutto fquarciato, e piagato, e la terra bagnata del fangue fuo. Ful poi sospeso ignudo pe piedi co leapo in giù, e postagli molta materia sotto di cose immonde, vi fu attaccato il suoco, accioccheilfumo, cheglidavainfaccia graviffimamente lo tormentaffet Stando in questo termento diffe al Presidente: Ben fivede, chetutta la tua fapienza è vana, e un poco di fumo. Per le quali parole sdegnato, lo sece di nuovo frustare da quattro ministri uno dopol'altro, e spargere poi fopra le fue carni piagate acqua bollente, edargli molti pugni in bocca; e rompergli le mascelle. Ma il Signore volendo favorire la fede, e la costanza del fanto fanciullo, e gastigare la malizia dell'iniquo Giudice, lo fece cadere dalla fedia, dove come Giudice stava sedendo, e pocoappresso, sentendo la virtu di Dio, che combatteva nel Martire, diede la fua anima infelice al demonio.

Inteloguefto l'Imperadore, vollein Agapito vendicare la morte di Antioco, e lo

loro; ma le fiere furono tanto manfuere co'l beato fanciullo, che gli fi gittarono a' piedi leccandoglieli, ed accarezzando-

lo. Vedendo questo i ministri dell' Imperadore, lo decapitarono, ed i Cristiani presero di notte il suo santo corpo, e lo sepellirono un miglio fuori della Città in un campo, dove trovarono un sepolero nuovo, che miracolofamente aveva apparecchiato il Signore, aceiocche il fanto fanciullo, evalorofo Martire fosse onorato.

Si commoste per questo esempio un principale foldato, chiamato Analtafio, e fi converti alla Fede di Cristo, ed indi a tre giorni meritò la corona del martirio.

Fu S. Agapito martirizzato a' 18. di Agotto, l'anno del Signore 275, imperando il

fuddetto Imperadore Aureliano.

Le reliquie di S. Agapito fono oggi nella Città di Palestrina, dove mori, e vi è riverito da tutto il popolo con gran divozione. Fanno di lui memoria i Martirologi Romano, di Beda, di Usuardo, e di Adone, ed il Cardinal Baronio nel fecondo Tomo de i fuoi Annali, e nelle Annotazioni del Martirologio.

Alli 19. Agofto .

## LA VITA DI S. LODOVICO Vescovo di Tolosa, e Confesore .

S Ono diverse le opinioni circa il luogo, in cui nacque San Lodovico, imperocchè alcuni sono di parere ch'egli nascessenella Provenza vicino a Marsiglia in un luogo detto Brincola, ed altri vogliono in Nocera de' Pagani: Noi ne lasciamo la verità a fuo luozo.

Il Padre di San Lodovico fù Catlo Secondo, figliuolo di Carlo Primo cognominato Martello, Re di Napoli, e di Sicilia, e fratello di San Lodovico Re di Francia: La Madre sua fu Maria figliuola del Re di Ungheria, la qual ebbe tre fratelli Re, e Santi, cioè Stefano, Ladislao. ed Enrico; Santa Elifabetta Regina di Ungheria ful fua Zia.

Ardea una terribil guerra tra D. Pietro Re di Arragona, ed il fuddetto Carlo Sesece perciògittare alle bestis fiere, perche I condo Redi Napoli, e di Sicilia, Isonde

queito

questo vinto in un combattimento Navale, 1 fu condotto prigionier di guerra in Barcellona. Venendoli poi tra di loro all'aggiustamento, resto conclusa la Pace, con questo patto però, che il Re Carlo, se volea effer liberato dalla prigionia, dovesse Tafciar in oftaggio i fuoi tre figliuoli, cioè Lodovico, il qual era il maggiore s Roberto (che successe nel Regno, che gli su lasciato da San Lodovico, e Raimondo.) Sette anni flettero prigionieri in Barcellona questi tre Fratelli ; S. Lodovico facendo della necessità virtu, si diede in questo tempoagli itudi di belle Lettere, ed alla orazione ; imperocchè essendo timorato di Dio, ricavava profitto dalla difgrazia di que la fua prigionia. Fece si gran profitto nelle Scienze da lui studiate sotto la direzione di eccellenți Maestri dell'Ordine di S. Francesco, e di S. Domenico, che difputava in pubblico, ed in privato con molta fottigliezza d'ingegno, il che dava una giusta occasione di credere aver lui imparato più dal Cielo, che da' Libri.

Era egli di belliffimo afpetto nel corpo, ma tanto più nell' anima, imperocchè sin da fanciullo fiì gelofissimo della onestà : Fuggi sempre qualunque conversazione di Donne anche oneste; e tanto premeagli di conservar illibata la preziosa gioja della Castità, ch'era temperatissimo nel mangiar, enclbere; affliggea il delicato fuo corpo con cilizi, e discipline, affinche la carne staffe soggetta sempre allo spirito.

Nella Bolla della fua Canonizazione fi legge, non aver lui parlato giammai a folo a solo con donna alcuna, fuori che con la fua Madre, e Sorelle; e liberato che fui dalla prigionia di Barcellona, volendo la Regina di Francia sua Cugina carnale abbracciarlo, e baciarlo, secondo il costumedella sua Patria, egli non volle acconfentire, il che fece ancora in Napoli con la Regina sua Madre, la quale di ciò attonita gli diffe: Figliuol mio, non posso io far ciò liberamente, che fono tua Madre? Ma il casto giovine così le rispose: lo sò bene, o Signora, che voi fiete mia Madre s ma voi ancora sapete che siete donna, alle quali non è lecito baciare i fervi del Si-

Un'altra volta visitando la Regina d'Arragona, ch'era fua forella, non fi lafeiò indurregiammai a guardarla in faccia, tan-

Questosi raro, e meraviglioso esempio sul imitato da moltifuoi Cavalieri, e servitori, che folo in rimirarlo s':nnamoravano della Castità, in testimonianza di cui, nella fua morte fù veduto ufcirgli di bocca un bel fiore aguifa di rofa colorita. Ma ben sapendo, che la castità è un particolar dono di Dio, la dimandava istantemente con le continue orazioni: Quando i suoi Fratelli, egli altri Cavalieri dormivano, egli fi levava dal letto, e fino alla mezza notte versava molte lagrime, senza però turbarela ferenità del suo giulivo sembiante, il che dava ben a conoscere qual fosse la tranquillità dell'anima fua.

Una notte mentre stava in orazione, i fuoi fratelli viddero vicino a lui un gatto nero, e deforme che lovolea affalire, e faltargli addosfo, eche il fanto giovine lo feacciava da sè col fegno della Croce; ma egli si fece prometter da loro di non palesar giammai questa cosa insin ch'egli fosse vivo.

Meravigliofa era la divozion fua verfo la Santa Croce, ePassione del Salvatore; ogni Festa ricevea divotissimamente il Corpo Sagrofanto di Cristo Signor nostro. Esfendo ancor prigioniere, in età di anni diciaotto, vilitava, e ferviva gl'infermi, fpezialmente nella fettimana Santa, nella quale maggiormente spiegava le veledella sua Criftiana pietà.

Un giorno fecca sè chiamare tutt' i lebbrofi della Città di Barcellona, per lavar i piedi, e darloro da mangiare: Tra gli altri ne venne uno di grande statura, e con una lebbra così schisosa, che i Fratelli del Santo n'ebbero una grandissima nausea; ma S. Lodovico lo lavo, e fervi con maggior diligenza di tutti gli altri, provvedendolo delle cofe necessarie. Il seguente giorno (che fù il Venerdi Santo) fù cercato quel lebbrofo, nè fù mai possibile il poterlo trovare; laonde ognun tenne per fermo, che quello fosse Cristo Signor nostro venuto a favorire S. Lodovico. Effendo Vesco. vo, dava ogni giorno da mangiare a 25. Poveri nel suo Palazzo; egli medesimo dava loro l'acqua alle mani; ferviva in tavola, ed alle volte facea ciò in ginocchione con tanto affetto, come fe tra di loro fosse flato il medefimo Crilto: Quindi è che il Signore lo riempic delle fue Celetti benedizioni , dandogli spirito , e valore per to cragli a cuore il raffrenar isuoi occhi. calpeftar il mondo, e tutte le sue vane grane

dezre. Fece voto di pigliar il povero abi- i to de' Frati Minori; e duc volte volle metterlo ad effetto, ma non potè ottenere l' intento fuo, perchè i Frati non avcano ardir di riceverlo, per paura del Re fuo Padre. Ma effendo andato egli a Roma con esso Re, eco'suoi Fratelli, si ordinò Suddiacono, e poscia in Napoli Diacono, e Sacerdote. Vacò in tanto il Vescovado di Tolofa, ed il Sommo Pontefice Bonifacio Ottavo ne provvide S. Lodovico affente, ma egli non volle accettarlo; anzi portatofi a Roma, volle adempiere il voto di entrar nella Serafica Religione. Fil adunque vestito del Sagro abito, e fatta la Profesfione (per dispensa Pontificia) nelle mani del Ministro Generale, promise di offervar fempre la Regola de' Minori. Ognun de' circostanti spargea divote lagrime, vedendo il Figliuolo di un si gran Re, niente curarfi della fucceffione al Regno a lui lezittimamente dovuto a anzi fdegnando Scettri, e Corone, cangiar la Regia Porpora in un ruyido facco, ed in un pezzo di corda. Terminato questo atto eroico , e Divino, gli ful dal Sommo Pontefice commandato, che accettar dovesse il Vescovado di Tolofa in virtul di Santa ubbidien-

Quella nuova Dignità non fil capace di cangiar quel magnanimo cuore; anzi confervò quella fua medefima umiltà fempre accompagnata dalle altre fue meravigliofe virtul. Giunse in Tolosa, dove su ricevuto come un Angelo venuto dal Cielo. Tutte le fue Pecorelle non potean defiderare flimolo maggiore per viver fantamente, quanto l'aver dinanzi a gli occhi la vita del loro Santo Paftore, Il fuo letto altro non era, fe non un povero panno, vile non men dicolore, che di prezzo. Cavalcava fopra un abbietto mulo, fenza volersi pre. valer della difpenfa datagli dal Sommo Potefice, ditrattarficome Vescovo, e come Figlipolo di Re. Delle rendite sue prendea folo quanto era necessario pe'l moderato sostentamento suo, e della sua Famiglia: Il rimanente distribuivasi tutto a' Poveri. Cani, Sparvieri, Buffoni, e Giocolieri non si vedeano in Casa sua, la qual era piuttofto un ben regolato Convento di Re. flgiofi. Era manfucto co'buoni, ma rigorofo co'fuperbi, e con quei, che difprezzavano i Divini Commandamenti. daterra; oltre di che in fegno della fua Non potea foffrire, che in Cafa fua fi pro-

feriffe il Nome Santiffimo del Signore fonza la dovuta riverenza, gastigando esemplarmente itrasgressori, senza ne pure aver riguardo a' propri Fratelli. Predicava spesso al Clero, ed al Popolo con tanto zelo, e fervore, che molti peccatori abbracciavan la strada della virtus gli Ebrei fi convertivano alla nostra Santa Fede: e gli Eretici uniformavanti alla Dottrina della Chiefa Cattolica. Egli medefimo confertva gli Ordini con fomma divozione, vo. lendo però prima effer afficurato della onesta vita, ed abilità di ognuno. Non facea diftinzione dal Povero al Ricco: baftava folo effer accompagnati dal merito. L' iftefso facea nel punir i Chierici delinguenti, nel che avea riguardo alla colpa, non al colpevole. Gli Ufizi Divini, c le Funzioni Pontificali celebravanfi da lui con tutta la maestà, e divezione. Contuttociò mai dimenticavafi di esser Frate Minore, e talmente restò in lui radicata la umiltà, che avea Iddio piantata nel suo cuore. che godea ogni qual volta il fuo compagno lo riprendea, ed all'incontro fentiva un fommo dispiacimento quando era lodato. Andando una volta per la Città di Tolo-

fa, paísò vicino ad una cafuccia, dove udi che una povera vecchiarella inferma dimandava confessiones volle andarvi egli medefimo ; la confessò, e le diede da mangiare con le sue proprie mani alcuni cibi fatti portare dal fuo Palazzo, e nel partire le lasciò una limosina bastevole pe'l di lei vitto. Uscito da quel tururio tutto pieno di polvere, e di lordure, ne fu avvifato da' fuoi fervitori, a'quali con volto ridente il Santo rispose: Ciò non importa, perchè tali schifezze sono le perle della povertà.

Un'altra volta essendozli detto da un Fratedi fanta semplicità, ch'egli era con la sua persona l'onore dell'Ordine Serafico. rifpose con molte lagrime : Voi dite molto male, o Fratello, imperocchè io ricevei onore da questo Sagro Ordine, quando ne ricevel' abito. Se alle vo!te alloggiava ne' Conventide' fuoi Fratinon volca in conto alcuno camere addobbate; anzi una volta trovandovi un ricco letto con le armi di Francia, ediSicilia, volle afsolutamente che fosse tolto via, dicendo a quei suoi Frati, che quella non era camera da Frate Minore, anzi quella notte dormi fulla nuFrati Conversi a lavar le scudelle in Cu.

Peraffari di grande importanza in benefizio della Chiefa fen e andò a Roma, dove predico à Isagro Collegio de Cardinali, ficcome ancora in molti altri luoghi di Francia, e d'Italia; pafsò nella Spagna, e feorfe tutta la Catalogna, ipargendo per ogni parte il feme della Divina parola, e di foavi odori dell' Apoflolica fua vita.

Ritornato in Tolofa, parca che l'animo fuo non avesse la bramata quiete, se non si toffe liberato dal pefo diquella dignità Epi. scopale, per viver, e morire nella beata povertà dell' Ordine Serafico. Determinò a tal effetto di ritornar in Roma, e gittatofi a' piedi del Sommo Pontefice implorar umilinence, che si degnasse di accettar la rinunzia del fuo Vescovado: Ma per Divi. na disposizione, giunto che su S. Lodovico nella Provenza, in un Villaggio detto Brincola (in cui dicemmo da principio esfer opinion ch'egli nascesse) amalossi gravemente, dal che ben egli comprese, che Iddio non folo volea fgravarlo dal pefo Episcopale, maeziandio da quello del corpo, e diquesta mortal vita. Dopo di esferfi divotamente confessato, riceve con indicibil tenerezza il Sagramentato Signore, il che volle fare proftrato in terra, non ostante la sua gran debolezza. Postosi pofcia in filenzio, cd in orazione tenendo in mano una Croce, diede il suo benedetto Spirito al Creatore alli 19. di Agosto l'anno 1297 in età di 33.anni (com'è la opinion

Nel tempo che gli davano sepolura, si veduto il Santo Vescovo nel Coro vessitio da Frate, dimorandovi per tutto il tempo in cui duravano l'escque; e dopo che si sepolto, a pravve ancora sopra dell'Altar maggiore, vestito Pontificalmente, con la Mirra, e Passorale, dando la benedizio-

più probabile.)

ne al Popolo.

Il di lui Corpo fii porrato a fepellire in Marfiglia, due leghe lontano da Brincola, nel Convento de Frati Minori, com' egli avea commandato e end viaggio effendofi per l'impetuo de vento figne le torcie, in un fubito fi tornarono miracolofamente ad accendere. Molti altri fegnatair miracoli fece Iddio per interceffione di S. Lodovico, che da noi per bervia fi tralafeiano, ma che fono registrati nelle Croniche de Padridi San Francescon ellibro festo della

Partefeconda - Pe'quali miracoli accompagnati dalla fantità della fua vira, Papa Giovanni XXII. lo pofenel Catalogo de'Santi, commandando chefenecelebraffe l'Ufizio alli 19, di Agoflo, nel qual giorno fegui la fua gloriofa morte.

Nell'anno 14.7. Alfonfo Re di Arragione, ed i Napoli, faccheggiundo Martiglia, nec ed Napoli, faccheggiundo Martiglia, fece porta via il Corpo di S.Lodovico, tel trasferi nella Citta di Valenza, nella Chiesta in maggiore, dove prefentemene fi tiene con fomma venerazione. Sono però rella te alcune fue Reliquiein Martiglia nel nuocon Commento dettro di S. Lodovico de Padri Misori della Offervantza, miracolofa, de mente faltare dalle m. ni degli di Arragone fi.

Di questo Santo sa menzione il Martirologio Romano alli 19. di Agosto; il Cardinal Baronio nelle sue Annotazioni; il Suzio nel Tomo 4: ed altri Autori.

#### Alli 20. Agofto.

#### LA VITA DI S. BERNARDO Abbate.

N Ella Provincia di Borgogna era un piccolvillaggio chiamato Fontane . dove abitava un Gentiluomo virtuofo, ed onorato, che avea nome Tefelino, il quale avea per moglie una prudentissima, ed onesta donna per nome Aleta di Montebarro. Questa partori sette figliuoli; cioè feimaschi, ed una femmina: Ogni figliuolo che partoriva, offerivalo a Dio, allevandoli tutti nel di lui fanto timore. Tra questi S. Bernardo su il terzo; di cui mentr' era gravida, le parea di aver nel ventre un cagnolino bianco, il qual avea i dorfo roffo, ed abbajava, il che effa raccontando ad un fervo del Signore, quest: le diffe, che quel fanciullo farebbe un buon cuftode per la Chiefa di Dio, e che rifanerebbe molte anime impiagate, con la fua lingua medicinale.

Fu adunque il Santo Fanciullo allevato con grandifilma cura, e poi a tempo debito dato fotto la direzione di buoni Maeffir, a' quali, ficcome a' fuoi Genitori era ubbidientifilmo ; affibile con tutti , ma nimico degli firepiti. Rifplendea in lui na verginal vergogna, ed una femplicità meraviglio di animo totalmente alieno meraviglio di animo totalmente alieno un dolor eccessivo di testa, e gli fu condotta una donna fattucchiera per rifanatlo; ma egli ciò sapendo saltò suor del letto, e gridando la scacció via ; il che piacque tanto al Signore, chefin d'allora non fenti più

tal incommodo.

La notte del Santo Narale, mentre stavain Chiefa per udiril Matutino, e defiderofo di faper in qual ora fosse nato il Salvatornostro, siaddermento alquanto, egli apparve il Bambino Gesu, come fe foffe nato allora, dalche S. Bernardo comprefe, cheil nascimento Divino seguisse nella mezza notte: ed incominció ad aver una gran divozione a quel Divino Mistero, dan-

dofi tutto alla contemplazione. Quanti dinari li capitavano per le mani lidava perlimofina a' poveri, ma contutta fegtetezza. Era egli peranco aflaigiovane allosche mori fua Madre, la qual perdita fu da lui fentita con grandifiima tenerezza; vedendofi mancare una macitra co. si aff truofa nelle opere di pietà. Era egli dibellissimo, egtaziosoaspetto; il sangue gli bolliva per la fua età giovenile; erano molte le occasioni, e le compagnie, che lo invitavano ad allentare a' fuoi appetiti la briglia. L'Infernal nimico fervissi di alcune Donne lascive per fargli perdere il preziofo teforo della castità. S. Bernardo sul bel principio mostrò qualche trascuratezza tenendo gli occhi fiffi nel rimirar una Donna bella, fenza però accorgerfi ciò che facesse; maritornato in sè stesso, firiempiè talmente di vergogna, e confutione, che per soddisfar ad una colpa, benchè in. volontaria, figittò nudo in uno stagno di

fiamme di quel fuoco infernale. Questo si gran peticolo superato da lui, mediante l'affittenza Divina fece si, che incominció a penfare in qual modo poteffe liberatiene, ritirandofi nel potto ficuro diqualche Religione. Allora si, che il demonio rinfotz ò le fue più terribili tentazioni, e per tal effetto chiamò in fuo auto gli antichi fuoi confederati ; cioè il Mondo, cla Carne. Questa triplicata lega infernale ufci con le fue forze in campagna, efecctutto il possibile per ridur alle già da ogni parte vedeafi circondato. Va. 12 Stefano, ch'era fucceduto a Roberto.

acqua gelata, e tanto vi stette, finchè ne

fil cavato più morto, che vivo. In tal gui-

la meritò da Dio la grazia di spegnere le

dalle cose del secolo: Pati da giovinetto i cillò, estette alquanto sospeso; ma finalmente ajutato da Dio (il quale, come dice l' Apostolo , ricava profitto dalle tentazioni) ruppe le catene, riportando gloriofa vittoria: Imperocche stando in una Chiefa, dove dirottamente piangea, e supplicando il Signore, che volesse indirizzarlo per quella strada, che sosse di suo maggior fervizio, fu illuminato da lume Celette, edaffiftito dalla forrana grazia, e determinò di arrolarfi fotto lo stendardo della Croce, con rifoluzione ferma, ecostante di tirar secoquanti compagni avesse potuto raccogliere.

Il primodi tuttifu il fuo Zio materno chiamato Uldrico, bravo foldato, e ricco Signore di un Castello. Il dilui esempio apri ben presto agli altri la strada, e questi furono due fratelli minori, e poscia i due maggiori di Bernardo. Vi reftava folamente il minore di tutti chiamato Nivardo, che stimarono bene di lasciare al secolo per conforto del Padre loro, ch'era già vecchio, ficcome per governar la cafa, e tut-

tele loto fostanze.

Di già i seguaci di San Bernardo erano al numero di 30, iquali di commun parere determinarono di entrare nel Monistero di Ciftello, poco prima fondato fotto la Rcgola di San Benedetto dal venerabile Abate Roberto, con l'approvazione del Sommo Pontetice nel 1098. Questo Monistero era dentro di un bosco, e per l'austerità della vita, che vi fi offervava, pochiflimi erano quelli, che abbracciar volcifero un così rigorofo Istituto.

Elettofi adunque San Bernardo co' fuoi Fratelli, ed altri compagni quel luogo per darfi totalmente a servire Dio col disprezzo del mondo, un giorno avvenne, che Guidone fratel maggiore del nostro Santo, incontrando il fratel minore Nivardo, che si trattenea con alcuni altri giovani, glidiffe: Nivatdo, rimanti con Dio: Noi ce ne andiamo al Monistero, e ti lasciamo erede di tutte le nostre sostanze. Alle quali parole il giovinetto rispose con sentimenti d'invecchiata prudenza in questa guifa : Come dunque? voi vi pigliate il Ciclo, ed. a melafciatela terra? Questa non è buona divisione: Laondeancoregli india pochi giorni seguitò i fratelli, entrando nel Monistero, dove tutti surono ricevuti l'anno ultime angustie il cuor di Bernardo, che 1113.con indicibil consolazione dell'Aba-

Time! Him C+OOE!

siccome degli altri Monaci, che contepi- i rono una grande speranza di doversi propagare per tutto il mondo quel Sagro Istituto Monastico, siccome poscia veramente

fegui.

San Bernatdo era in età di 22, anni quando incominció il suo Noviziato, e ciò sececon tanto zelo, e fervore, come se per molti anni fosse stato nella Religione; imperocché dicea egli frequentemente a sè stesso queste parole: Bernardo, Bernardo, a che fine fei tu venuto nella Religione

Diedefi alla mortificazione degli affetti esteriori, ed interiori a segno tale, che vivea tutto aftratto, e tutto fuori di sè fteffo: Il suo silenzio era perpetuo; il suo riso rariffimo, e modestiffimo: L'abito suo net. to, e pulito, benchè rozzo, e vile; imperocché amava bensi la povertà, ma non gli piacea la fordidezza. Andava a mangiare, come se andasse al supplizio: Abborriva il fonno, come una immagine della morte, e se astretto dalla necessità prendea qualche ripofo, era questo cosi scarso, e leggiero, che in un altro appena farebbe ftato bastante ; laonde gli si guastò in sì fatto modo lo stomaco, che non potearitener quel poco cibo ch'egli mangiava, Tutto il viver suo consistea in un'altissima contemplazione, per mezzo di cui divenne come un terfo, e chiariffimo specchio per ricever i raggi della Divina Sapienza. E ciò ben si conosce nelle Opere composte da lui, e spezialmente ne' suoi Solilogui, da' quali molte persone di singolar pieta confessano di aver ricavato un grandissimo

Le sue continue orazioni, e meditazioni gli fecero ottenere dal Signore fingolarif. fimi favori con indicibil foavità del fuo cuore. Stava un giorno piangendo dinanad un Crocifisso, il quale disteso un braccioglie lo gittò al collo, abbracciandolo, ed accarezzandolo con infinita fua spiritual confolazione. Questa sua ritiratezza. e solitudine gli secero acquistare una meravigliofa cognizione della Sagra Scrittura, ch'egli possedea in grado persetto: laonde folea, come per facezia, direa' fuoi amici, che quel poco, ch'egli fapea della medelima Scrittura, lo avea imparato alla campagna meditando, ed orando, non avendo avuto altro maestro, se non i sag-Ala e le quercie. Anzi confesso il medeli-

mo Santo, che facendo orazione, avea veduto presso di sè la Sagra Scrittura chiaramente spiegata. Cio non oftante non tralasciava di studiarattentamente l'esposizione de' Santi Padri, foggettandofi come umil discepolo a quanto era stato scritto da loro.

Ma essendo stato per qualche tempo nafcosto questo lume Divino, e risplendente, volle Iddio colocarlo ful Candeliere, per illuminar tutti quelli della fua Cafa. Quindi è, che l'Abate Stefano fil ifpirato a edificar un Monistero in Chiaravalle. Queflocra un luogo vicino al fiume Alba nel territorio di Langres, antico ricetto di ladri,e di affaffini. Chiamavafi la Valle degli Affenzi, perchè forse vi fosse gran copia di quella erba, oppure per l'amarezza di quei melchini, i quali cadean nelle mani de'ladri fuddetti. Qui dunque fi edificò il nuovo Monistero, di cui su eletto Abate San Bernardo, giovine, mal fano, e non avvezzo in fimili occupazioni a trattar con persone secolari. Fecetutto il possibile per non effer superiore ad altri, egli che godea dieffer suddito ditutti: Alla fine abbassò il capo alla ubbidienza, confiderando che nontrattavafi di spassi, e ricreazioni, ma ditravagli , e di fatiche.

Il Monistero non avea rendite; la Casa erapiccola, ed incommoda; l'aria stemperata, e freddissima: laonde quei primi Padri, che lo sondarono patirono same, fete, freddo, e nudità. L'ordinarioloro cibo crano foglie cotte di faggio; il pane era di orzo, e di miglio, ma cosi fciapito, che un Religioso ospite ne tolse uno seco, per mostrarload altri, i qualigustandolo, differo parer loro impossibile che naturalmente quei buoni Padri fi poteffero mantener in vita.

Proccurator del nuovo Monistero era un de' Fratelli di S. Bernardo, chiamato Gerardo: Questi vedendo la povertà estrema che i Monaci pativano, andò a dire al Santo Abate, che per sovvenire a si grandi neceffità vi volevano almeno unditi lire di moneta. Il Santo fece animo al Proccuratore; fi pose in orazione, e subito comparve una Donna, che gittatali a' fuoi piedi, gli diede per limofina dodici lire i pregandolo di raccommandare a Dio il suo marito, ch'era gravemente infermo. San Bernardo la ringrazió della limofina, e te diffe , che tornando a cafa troyesebbe il fuo

marito fano, e falvo, come appunto feguì. L'Abate poi fece una dolce correzione al Proccuratore, il che fervi di ammacfframento alui, ed a' Monaci di confidar fempre in Dio, il quale non abbandona giammai chionque lo ferve di cuore. Si tenea San Bernatdo come indegno, che Iddio fi fervifle di lui per falute delle anime; era però si grande la carità che gliardeva nel petto, che anteponea a tutto la falute del proffimo; e ciò gli fu da Dio confer mato con la feguente visione.

Parcagliche da ogni parte di quei monti venificao giù alla valle molti uomini di ogni stato, e condizione, a segno tale, che tutto il contorno del Monistero non potea capirne il gran numeto. Il fignificato di questa visione si manifestò poi con gli effetti, che fino al giorno prefente ci fan vedere il meravigliofo numero di tanti Religiofi, che militano con tanta esemplarità fot-

tola Regola di S. Bernardo.

Per maggior consolazione uno de' primi a pigliar l'abito Religiofo fu il suo proprio Padre Tefelino, il quale dopoi termino

fantamente i fuoi giorni .

Solo vi restava in tutra la Famiglia di San Bernardo la forella, Quetta era maritata con un uomo affai ricco, e ficompiacea oltre modo di vestir pomposamente. Andò a trovar i fuoi fratelli, ma rimafe confufa, perchè mun di loro volle nemmen vederla: Usci finalmente San Bernardo, parlò con lei; pianfe per lei, ed effatotalmente mutata, si consagrò a Dio; entrò nel Monistero di Vigliele tra quelle Sante Monache, dove con una fanta perfeveranza diede il fuo fpiriro a Dio.

Ma oltre alle persone suddette, che il Santo con le fue orazioni, ed esemplarità di vita conduste alla fua Religione, molti altri per intercessione di lui vi furono chiamari da Dio, quando meno vi penfavano. anzi nel tempo stesso, che pretendevano di perturbare la quiete di quel Sagro Moniftero; imperocché praticando per breve fpazio ditempo con San Bernardo, abbandonavano le mondane vanità, ed abbracciavano allegramente l'Istituto Monastico.

Traglialtri cafi, meravigliofo fu quello, che gli avvenne con Enrico fratello del Redi Francia, il quale era andato in Chiaravalle per trattar di alcuni affan importanti col Santo Abate. Volendo poi partire, fi Monaci , ch'eranfi radunati per fargli onore: Allora il Santo gli diffe, di aver ancora speranza, ch'egli non dovesse morire in quello itato, nel quale allora trovavafi; anzi che ben presto sperimenterebbe quanto fossero efficaci le orazioni da lui dimandate a' fuoi Monaci.

Ben presto si verificò la profezia, perché in quel medefimo giorno Enrico determinò di entrar nella Religione. Questa mutazione improvvila difpiacque fommamente a' di lui Cortigiani, ma più di tutti ad uno chiamato Andrea . Costui per la stravaganza del fatto era fuor di sè fteffo i beftemmiava, ed ingiuriava il Santo Abate, il quale diffe ad Enrico: Signore, non dubitate; lasciate che stoghi la sua collera; ma fappiare che ancor egli firà nostro . Diffe il Sinto queste parole alla presenza di multi circottanti, e del medefimo Andreas il quale canco più diede nelle furie, dicendo al Santo ch' era un falso Profeta, ed un impostore: Il seguente giorno si parti pien di rabbia, maledicendo l'Abate, e pregando Dio che si aprisse la terra, e si sprofondatic quel Monistero con quanti vi erano dentro.

Andato al suo alloggiamento, in que!la notte medefima fenti si grande ftimoli , rimorfi, ed interiori movimenti, che fubito levatofi dal letto fenz'afpettare, che fi facesse giorno, ritornò a Chiaravalle, ed umiliffimamente dimando il Sagro abito, con meraviglia, e confolazione di quei,

ch' crano informati del fatto.

Molte altre fegnalate conquifte fece San Bernando in Frandra, ed in varie parti della Franci ; in fomma la maggior par te di quei che lo fentivano predicare, andavano a militare per Cristo fotto la condotta di un si bravo Capitano, e Campione.

Nel principio del fuo governo fu oltre modo severo, e rigoroso; a segno tale che nel ricever qualche Novizio, lo avvertiva tra le altre cofe, che lasciasse il corpo suori del Monistero, e vi entrasse con lo spirito folamente. Volea da' fuoi Monaci una si gran perfezione, che molti perdean la speranza di conseguirla, ed infieme la voglia di proccurarla. Ma poscia su illuminato da Dio, il quale gl'infuse una singolar grazia di foavità, e dolcezza; con la quale imparo a compatire i deboli, accommodandofi alla capacità de rozzi, e ricaraccommandò alle orazioni di tutti quei vando da giafcuno ciò che potea; falva

Personal Francisco Lacronal

de incominció con fomma follecitudine a provveder, e preveder i bisogni non folo ipirituali, ma eziandio corporali de suoi fudditi. E perché alcuni fi avviddero che fotto i fuoi vecchi, e rappezzati abiti portava un aspro cilicio, lo depose, temendo, che altri non lo portaffero, a fua imitazione con pericolo di ammalarfi, tanto era grande la premurofa cura che avea quel. l'amorofo l'adre per la falute de' fuoi figliuoli, dopo che il Signore lo ammaestrò.

Da questa soave piacevolezza del Santo Abate crebbe maggiormente il fervoroso zelo de' fuoi figliuoli, che gareggiavano tra di loro nell'ubbidir più efattamente a quanto era loro commandato, e nell'offervar perfettamente la Regola.

Quel Monittero parea un Paradifo, e quei Monaci erano tanti Angeli in Carne, i quali scambievolmente si amavano con vincolo indiffolubile di una perfetta carità. Il principal motivo delle loro spirituali consolazioni si era l'esser governati dal Santo, e benigno Padre, il quale ad imitazion di S. Paolo, faceafiturto ditutti, per guadagnar tutte le anime a Crifto.

Da questa si accesa fornace di carità usciva l'oro finissimo di una pazienza ferma, e costante ch'ebbe San Bernardo in varie tribolazioni, e spezialmente nelle sue infermità che sin dal principio della sua conversione lo travagliarono senza giammai abbandonarlo; a fegnotale, che il di lui vivere potea ragionevolmente chiamarfi una continua morte. Questa sua meravigliofa pazienza era da lui elercitata in ogni occasione di avversità; in perdita di onore, dirobba, e ne gli stessi pericolidella sua vita medelima.

Un ricco Abategli mandò per limofina una buona fomma di denari da (penderfi in fervizio del Monistero; furono per istrada rubbati, la qual cosa intesa da lui così disfe: Benedetto sia Dio, che ci hà liberato da un così gran peso: Gli furono eziandio usurpati per forza, o per ingannodieci Monisteri, oppur sitidove si dovean fabbricare, ma egli stette sempre quietislimo, fenza voler pervia di giustizia procedere contro degli ufurpatori.

Un'altra volta un Religioso di Ordine diverso, ma poco stabile nella sua voca-

fempreperò ia disciplina Religiosa; laon- i dò a Chiaravalle, dove con molta istanza lo pregò che voleffe ammetterlo fra' fuoi Monaci, e perchè il Santo ricufava di farlo, stimando effer meglio che perseverasse dove avea già incominciato, quegli ufcito fuor di sè ficfio, diede un si terribile fehiafo al Santo Abate, chegli fi gonfiò la guancia; egli non fece alcun rifentimento, anzi proceurò che fosse ben visto, ed accarezzato. Ebbe finalmente moltiffimi perfecutori, a' quali rendea bene per male. facea orazione per loro, proccurando fempre di tenerseli amici, e benevoli.

Questa sua prodigiosa pazienza procedea da una profondiflima umiltà, la qual cbbe in lui tanta forza, che niuna cofa giammai fu bastante a farlo insuperbire. Ricusò costantemente molti Vescovadi, ed altre Ecclesiattiche Dignità che gli furono offerte; nel che i fuoi medelimi Superiori non fi arrifchiarono di fargli forza, per la grande stima che facean di lui, ben conoscendo che ciò sarcbbe stato contro la diluivolontà,

Ma farebbe cosa troppo lunga, ed altrettanto difficile, fe volessimo qui esporre il catalogo delle di lui virtu: Basti dir solamente, ch'egli l'ebbe tutte in eminente grado, e niuno averebbe saputo distingue. re qual di esse occupasse il primo luogo. I meriti delle fue virtu lo fecero Santo, la Santità lo fece glorioso ne' suoi miracoli, ed il maggior di tutt' i fuoi miracoli fu egli

medelimo.

Ebbe ne' suoi fermoni una efficace perfuafiva, la qual avea più del Divino, che dell'umano, perammolliri cuorianco più induriti, e per inframmar i tepidi nel fanto amore di Dio: Il che vedendo il demonio. facea ogni fuo sforzo per impedirlo, affinchè o gli Uditori perdeffero il profitto, oppuregli cadesse in vanagloria. Predicando una volta, gli venne in mente un bel concetto, e pensò effer bene il rifetbarlo ad un altra occasione; ma il Signore interiormente parlandogli al cuore gli diffe: Se tu adeffo riferberai questo, un'altra volta non ti farà dato altra cofa da dire: ond'egli fubito lo diffe.

In un altra occasione avendo un gran concorfo di gente, che lo ascoltava con grande applauso, ed ammirazione, gli venne una tentazione di vanagloria, pazione, avendo letto alcune delle Opere rendogli di fentir uno che gli di coffe Guarfpirituali composte da San Bernardo, anda quanta gente, e con quanta attenzion;

ti ascolta! Fermossi un poco S. Bernardo, i potea vincere co' mezzi umani, sece ripensando se dovesse tralasciare la Predica; ma conofcendo effer quelta voce del demo. nio . voltò la testa in dietro , e gli diffe: Nè per te l'hò incominciara, ne per te la tralafeerò: ed in tal guila prolegui la fua Pre-

dica. L'infernal nimieo tentò in molte altre

occasioni di turbar la tranquillità del Santo, marestò sempre svergognato, e confufo, ed egli all'incontro escreitando le fue fegnalate virtu , cercava di starfene fconosciuto, nella ritiratezza di quella sua povera Cella; da cui fu necessario che u-

sciffe, cosi disponendo il Signore, che volle servirsi di lui per ben effere della Santa Chiefa in tempo di un pericolofissimo

Aceadde questo dopo la morte di Papa Onorio fecondo, nel qual tempo un Gentiluomo Romano chiamato Pierleone ufur. pò per ingiuste vie il Trono di S. Pietro, a cui era stato eletto legittimamente Innocenzo Secondo. Tiovavafi tutto il mondo Cristiano in confusioni grandissime, giacchè in quei primi principi non si potea sapere qual di due fosse il vero Vicario di Cri-flo. Si raduno in Francia per tal effetto un Concilio, al quale il Re di Francia, ed alcuni Prelati principali stimo bene che si chiamaffe il Santo Abate di Chiaravalle. Questi fece tutto il possibile per csimersi da un impegno si difastroso, ma finalmente astretto dalla ubbidienza, e dal ben esfere della Chiefa di Dio, vi andò, armato delle sue servorose orazioni, siccome ancora de'fuoi Monaci. Fu nel Concilio accolto da quei Prelati, come un Angelo mandato dal Cielo, etusti quanti di uniforme parere determinarono che quella controversia fosserimessa in S. Bernardo. Egli proceurò di scusarsi, con la solita sua umiltà, e modestia; ma prevalendo le preghiere, e l'autorità di quel Sagro congretto, ed invocato il Celefte auto, dichiarò, Innocenzo effer vero, e legittimo Pontefice, la qual dichiarazione fu accettata da tusto il Concilio : E perchè Enrico Re d'Inghilterra era di contrario parere, S. Bernardo andò colà, e lo riduffe alla ubbidienza del Vicario di Crifto, Ritornato d'Inghilterra fi portò nella Guascogna, dove durava lo Scifma fomentato particolarmente da Guglielmo Duca di Aquitanta, la di cui ostinazione vedendo il Santo che non si tola ubbidienza del legittimo Ponsefice a

corfo a' Divini nella feguente maniera.

Una mattina celebrando Messa, prese il Santiffimo Sagramento fopra di una patena, ed ando a trovar il Duca fulla porta della Chiefa (in cui non potea entrare per effere (communicato) e con voce terribilegli disse queste parole: Noi ti abbiamo pregato, e tu ci hai disprezzato: Tutti queiti Servi di Dioti hanno fupplicato, e tu non hai fatto stima di loro. Ecco qui . che viene alla tua prefenza il Figlipol della Vergine; lo Sposo della Chiefa: Ecco il tuo Giudice, dinanzi al di cui tremendo Tribunale doverà comparir l'anima tua: Vediamo un poco fe ti basterà l'animo di voltargli le spalle senza far conto di lui . come hai fatto con noi: A queste parole caddea terra Guglielmo spaventato, ed attonito. Fece tutto ciò che gli fu commandato dal Santo, con cui poscia contrasse un amicizia strettissimas e pe'di lui configli ti mutò in tal maniera, che abbandonando i fuoi Stati fi ritirò a far a sprissima penitenza, e mori Santo , come ne fa menzione il Martirologio Romano alli 10. di Febbrajo.

Questi sono i frutti ehe producea l'infervorato cuore di S. Bernardo, la forma della cui fantità, e de'fuoi Monaci sempre più andavali dilatando per tutto il mondo.

Il Sommo Pontefiee Innocenzo Secondo nel ritornar di Francia in Italia volle vifitar il Monistero di Chiaravalle, ed effer ofpite del Santo in quel Monistero, do ve i fuoi Monaci faceano un Angelica vita. Uscirono questi processionalmente incontro al Papa, con una femplice Croce di legno, e con poveri paramenti; ma con tanta mo. destia, e divozione, che lo stesso Pontefice, i Cardinali, ed altri Prelati non poterono ritener le lagrime. Mangiò il Papa nel Refetorio, dove la menfa era imbandi. ta di poveri cibi, il più fontuofo de' quali fu un folo pesce, che anche difficilmente si potè avere.

Eranotuttavia affai turbate le cofe in Italia, per quietar le quali fii dal Pontefice intimato un altro Concilio in Pifa, dove fra lealtre cofe Anaeleto Antipapa fu dichiarato (communicato. A tutti questi negozi S. Bernardo fu fempre affistente, quafi comearbitro, e ministro del Pontefice in benefizio della Santa Chiefa. Fu poscia spedito in Milano, e riuni quella Città forimperocchè tutto quel Popolo ebbe ver- i rintuzzar l'orgoglio di alcuni Eretici . fo del nostro Santo una si gran venerazione, che fu costretto ad avvertir quella numerola moltitudine, ad impiegare quegli onori verso de' due Cardinali, Legati a Latere, ch' erano con effo-

lui. La di lui profonda umiltà gli diede urgentissimi stimoli di esimersi da simili onori da lui tanto abborriti, e di ritornare nella fua cara folitudine di Chiaravalle; ma appena giuntovi, viddeli da' Pontifici commandi costretto a ripigliar il viaggio alla volta di Roma, di dove fi potto in Sicilia per ridur il Re Rugglero, il quale oltre al favorir l'Antipapa, mostravasi ostinato in non volerreitituir alla Chiefa molti beni ch'ingiustamente avea usurpati. Ma per le orazioni del Santo, Iddio finalmente fi mosse a compassione della sua Chiesa, e tagliò quello Scisma tanto pericoloso, imperocchè Anacleto Antipapa miferamente mori, e benchè i suoi partigiani eleggeffero in di lui luogo un' altro Antipapa, questi se ne ando in tempo di notte a trovar S. Bernardo, nelle di cui mani lasciò le insegne Pontificali, su pofcia condotto da lui dinanzi al vero Pontefice Innocenzo, che vedendolo u-milmente proftrato a'fuoi piedi, benignamente lo accolfe.

In tal maniera ebbe fine quello Scifma si lungo, e pestifero, laonde tutti ne ren. deano grazica Dio, ed onore al Santo Abate che per lo spazio di 7 anni avea indefessamente operato. Ma egli non potendo sopportare gli applaufi che dalla Corte di Roma gli erano fatti, dimando licenza di ritornarfene al fuo Monistero, di dove poi spedialcuni de suoi Religiofi ( come gli avea commandato il Papa ) per abitar nel Monistero, che presentemente chiamafi di S. Vincenzo, ed Anastafio. Fragli altri Monaci vi andò per Abate Bernardo da Pifa Discepolo del nostro Santo, e persona di vita molto esemplare, che su poi eletto Pontesice dopo la morte di Papa Lucio , e S. Bernardo gli dedicò quei Libri, che han del Divino, intitolati: De Consideratione.

Ma nemmen per questo potè ottenere l' intento da lui tanto defiderato di goder la fua diletta folitudine , imperocche ben presto viddesi obbligato ad uscir fuori per l'tutto alla sua volontà...

Flor Sanctorum . Parte IL.

uno de quali ful quel famoso Pietro Baialardo, il quale dopo molte ammonizioni ed amorevoli avvertimenti del Santo, non volendosi ravvedere, finalmente in un Concilio, che si celebrò in Sens nella Francia, restò quel meschino confuso, e convinto senza saper cosa rispondere.

Un'altro fimile incontro ebbe con Gilberto Poretano Vescovo di Poitiers, il qual fervendofi più della fottigliezza, che della verità, pretendea d'introdur nuova dottrina circa il Mistero della Santissima Trinità: Ma disputando col Santo nel Concilio di Rems, non seppe cosa rispondere, laonde fu costretto a ricrastar tutti gli

errori che avea infegnati.

Un'altra volta usci dalla fua solitudine alle istantissime preghiere dell'Arcivescovo di Treviri, che a tal effetto erafi portato in Chiaravalle, dove gittoffi a' di lui piedi, fupplicandolo umilmente per le Piaghe di Gesul Cristo, che volesse rappacificare i Cittadini di Metz, ed alcuni Principi nella Lorena, le discordie de quali minacciavano danni grandistimi alla Chiefa di Dio.

Benchè il Santo fosse gia vecchio, ed obbligato al letto da una grave malattia, contuttoció anteponendo il fervizio di Dio alla propria vita, se ne andò col medesimo Arcivescovo. Trovo i due Eserciti. che stavano in procinto di dar la battaglia: Patlò ad amendue con la folita fua efficace perfualiva, li placò, a fegno tale, che deposte le armi, riposero di commun consentimento le differenze loro nelle di lui mani, ed egli con foddisfazione di ambe le parti, le terminò felicemente, laonde quella terribil tempefta reftò covertita in una ferena , e tranquilla concordia.

Si meraviglierà forse qualcuno per le cofe, che sin qui abbiamo narrate; ma cesferà ogni stupore, se col lume della Fede consideriamo, che niuna cosa è capace di refistere all'onnipotente braccio dell' Altissimo. S. Bernardo eratenuto universalmente in concetto di grandissima santità; eran le parole fue come acute freccie fcoccate dalla mano di Dio, erano le orazioni sue si efficaci, e potenti, che ottenea dal Cielo tutto ciò, che desiderava, in somma la qualità, e quantità de' fuoi miracoli eran baftevoli per fottometter il mondo

Not-

Nella Città di Colonia , ed in un Viilaggio non molto diffrante da quella di Cofianza, in breve fipzio di tempo feer Iddio per mezzo fuo tanti prodigi, che volendogli alcune divote persone registrare, non fui loro polibile, per la gran quantità de meddimi: Quindi è, che tanto pui trusferebbe a nol difficile, fevolefimo metterci alla imprefa di registrar quel, che opero quello Sanoa gloriolo in diretti laughti.

Il medefimo Santo fimeravigilò de minacoli, choperava Iddio per mezzo fuo, non fapendo a che cofa dovicte attributigil: La dilujarofonda umità dieca che non nafreano dalla fantità fun, ne da fuoi metiti; ma chi e ano per profitto, ce falure di molte anime, acciocchi dodafferu pia firmo fun di proporti del profitto del molte molte di profitto del controlo del molte di profitto del controlo del remo fotto filenzio, balfandoci lo aver deferitta la di lui Vita, la quale fu verno cuma continua ferie di miracoli.

Essendo adunque il santo Abate già vecchio, stanco ed estenuato dalle malattie, dalle penitenze, e da tanti lunghi viaggi, fu forpreso da una pericolosa debolezza di stomaco, a segno tale, che non potea pidritenere il cibo. Egli medefimo dicde ragguaglio di questa sua malattia all' Abate Arnaldo suo grandissimo amico, in una lettera, nel fin della quale così gli scrive : Pregate il Salvator nostro, che non permetta la morte del peccatore, e che non prolunghi più il mio fine, ma che lo protegga, edifenda: Stando già per morire, fiunirono tutti i Vescovi de Paesi circonvicini, molti Abati, e Monaci, che piangeano con gran tenerezza la perdita di quel fanto Padre, ma egli confolava tutti, e con la folita fua profonda umiltà dicea loro : Egli è ormai ben giusto che il servo inutile non occupiquesto luogo indarno, e che l'albero infruttuofo fi fradichi, e fi fpianti. Finalmente fra le mani de' fuoi addolorati Figliuoli diedeal suo Creatore l'anima purisima alli 20. di Agosto, l'anno del Signore 1153, in età di quafi 64 anni. Dopo morte apparve alcune volte a' fuoi Religio-fi tutto rifplendente, e vestito d'immensa gloria, operando moltimiracoli, ficconie avea fatto vivendo: Laonde fu canonizato dal Sommo Pontefice Aleffandro Terzo, l'anno della nostra salute 1165.

Lasciò sondati 160. Monisteri dell'Ordine suo, etutti si numerosi, e pieni di

Nella Città di Colonia, ed in un Vil- | Santi Monaci, che nel folo Monistero di

Di San Bernardo fanno menzione tutt' i Martirologi; Guglielmo Abate di Bonavalle; Gottifredo Monaco di Chiaravalle, ficcome ancora fucceflivamente molti al. tir Autori, ed Oratori Sagri ne Panegiri, ci fatti da loro in onore di quefto Santo.

#### Alli 22. Agosto.

# LA VITA DI SAN TIMOTEO Martire.

Ssendo Sommo Pontefice S. Melchia-L de, andò d'Antiochia a Roma un' uomo principale nominato Timoteo, dotto, ebene ammaestrato nelle divine lettere, e fervoroso servo di Dio. Alloggiò in casa di Silvestro, che su poi Papa, e battezzo l'Imperadore Costantino. Stando Timoteo in Roma cominciò con la fua vita innocente, e con lafua meravigliosa dottrina a risplendere, confermando i Fedeli nella Fede di Cristo, e convertendo con la fua predicazione molti Gen tili, ed illuminandogli con la luce dell' Evangelio. Si occupo un'anno in questi fanti escreizi, ed alla fine da Tarquinio Prefetto fil preso, il quale vedendo di non poterlo in alcuna maniera rimuovere dalla confessione di Gesti Cristo . lo fece tre volte crudelmente frustare, e dopo di averlo afflitto con una lunga, edura prigione, e tormentato nell'eculeo, e lacerato con atroci tormenti, lo fece decapitare, Silvestro poi portò a casa sua il corpo segretamente, e dopo una potente matrona chiamata Teodora lo sepelli in un'orto nella via Offiense, presso al sepolero dell' Apostolo S. Paolo, nel cui Tempio suonoratamente riposto. Fa la Chiesa commemorazione di S. Timoteo, il giorno del fuo martirio, chefu alli 22. di Agosto, l'anno del Signore 211.

Alli 22. Agofto.

#### LA VITA DI S. IPPOLITO Vescovo, e Martire.

N El medefimo giorno de i 22, di Agotto celebra la S. Chiefa la fetta di S. Ippolito Vescovo, e Martire, il quale su uomo illustre, e divotissimo, e scrisse moltilibri eruditiflimi, ed utili aturta la Chiefa. Fiori nel tempo dell'Imperadore Aleffandro Severo, ed effendo Vescovo Metropolitano di Arabia, come dice Gelafio Papa, andò a Roma per vilitare i corpi de gloriofi Principi degli Apoftoli S. Pictro, eS. Paolo, per vedere, e riverire i cimiteri de' Martiri, tenendo S. Califto la fedia di S. Pietro, dal quale fil amorevolmente ricevuto, ed accarezzato, e crearo Vescovo della Città del Porto Romano, ch'è vicina a Roma, per averlo appresso di sè, e valersi de' suoi consigli. Era in quel tempo Prefetto di Roma Ulpiano gran Giureconfulto, e crudelissimo nimico di Gestì Crifto, e faceva grandiffimo macello de'Cristiani; fra gl'altri sece prendere Ippolito nella Città del Porto Romano, e legatili i piedi, e le mani, lo fece girtare in una prosonda sossa piena di acqua, dove diede la sua anima a Dio, ed il corpo fuo ivi vicino fu da' Cristiani sepellito. Éd oggi resta in quella Città gran memoria di 5. Ippolito Vescovo, e si vede la sossa piena di acqua nella quale fu gittato, e fini il martirio suo, il quale sull'anno del Signore 249. imperando il già nominato Aleffandro Severo.

Si avvertifca, che trè Ippoliti Martiri fono stati : questo , di cui qui parliamo, che su Vescovo, come abbiamo detto ; Un'altro che fu foldato, e si converti alla Fede per la predicazione di S. Lorenzo, come abbiamo scritto il giorno del suo martirio, che su alli 13. di Agosto, ed il terzo su Prete di An. tiochia, del quale fà menzione il Martirologio Romano alli 30. di Gennajo, e viste imperando Decio.

E sebbene si un tempo ingannato da gl' Eretici Novaziani, nondimeno polfi ravvidde, e mori cottantemente per la Fede Catolica, esortando tutti a tenere quella dottrina, la quale infegnava la Cattedra di

cuni confondono questi tre Ippoliti in uno, come Prudenzio, ed altri fanno Ippolito Vescovo, Prete di Antiochia, e quello, ch'è dell'uno attribuscono all'altro, comedottamente offervo il Cardinal Baronio nelle Annotazioni del Martirologio, e nel fecondo Tomo de fuoi Amali. Di Sant' Ippolito Vescovo scrive S. Girolamo, Eufebio, Niceforo, ed i Martirologi.

Alli 22. Agofto.

LAVITA DI SAN SINFORIANO Martire .

O' Santi Timoreo, ed Ippolito fi celebra nel medefimo giorno il martirio di S. Sinforiano Martire, che fu di nazione Francese, edella Provincia di Borgogna, di una Città chiamata latinamenre Augustoduno, ed ora nominato Austuno. Fu figliuolo di padri nobili, e ricchi, e Cristiani. Celebravano i Pagani in quella Città una folennissima festa a' loro Dei, ed in particolare a Berecintia, ch' era Cibele madre ditutti i Dei, l'idolo della quale con gran pompa, e maestà portavano sopra alcune bare, prostrandos tutto il popolo ad adorarlo. E facendofi una volta tal festa quando già Sinforiano era uomo, e di età matura, e prostravasi a quella statua tutta la gente, Sinforiano solamente le voltò le spalle, e se ne burlò : di modo, che su notato, ed accusaro ad Eraclio, ch' era Giudice di quella Città, e presentato al suo tribunale. Domandogli il Giudice del suo nome, chi egli fosse, ed egli liberamente rispose di chiamarsi Sinsoriano, e di esser Cristiano. Volleil Giudice perfuaderlo ad adorare i fuoi Dei, ed ubbidire a' commandamenti dell'Imperadore, ma perche il Santo non stimava le sue parole, nè le sue minaccie, lo fece afpramente fruftare, e dopo cacciare in un' ofcura prigione, onde tratto indi ad alquanti giorni, e condotto alla prefenzadi Eraclio, dopo alcuni ragionamenti ch'ebbero infieme, vedendo il Giudice di non poter piegare quel forte, e valorolo petto del Santo Martire, commandò, che fosse decapitato. Mentre ch'era menato al supplicio, vedendolo la sua fanta ma-La qual cosa si deve avvertire, perche al- dre, lo comincio con grande spirito ad

esortare a morire allegramente, e a dirgli , si risplendente , che illuminava tutto il Figliuol mio Sinforiano, figliuolo delle viscere mie, ricordatidi Dio vivo, armati della sua fortezza, e costanza, non vi è cagione alcuna di temere la morte, che ci conduce alla vita. Alza figliuol mio il tuo cuore, e mira quello, che regna nel Cielo. Ofigliuolo, nontifi toglie la vita, ma ti fi cangia in un'altra migliore, e febbene la strada, ed il passo è stretto per cui hai a paffare, nondimeno fono tutti i Santi passati: ancorche tu muoja, ucciderai, e vincerai la medelima morte. Lafcia qualfivoglia timore de' tormenti, perche dureranno poco, e per essi conseguirai la glo-ria, e la corona immortale. Tutto questo diffe la Santa Madre al Santo Figliuolo, ed egli fatto per le sue parole animoso, porfe il collo al coltello, e fu decapitato fuora delle mura della Città; ed i Cristiani prefero fegretamente il suo corpo, e lo sepellirono appresso una fonte, ed il Signore operò per lui molti miracoli. Fu il fuo martirio alli 22, di Agosto l'anno del Signore 273. imperando Valeriano. Di S. Sinforiano ferivono i Martirologi Romano, di Beda, di Ufuardo, e di Adone; Surio nel tom. 4. il Cardinal Baronio nel 2. tomo de' fuoi Annali. E Gregorio Turonese ne sa menzione nel libro della gloria de' Confeffori al cap. 77, e nel libro 1, della gloria de' Martirial 52, racconta un gran miraco. to delle fue preziofe Reliquie, le quali in mezzo di un grande incendio non fi abbrucciarono.

Alli 23. Agofto.

#### LA VITA DI S.FILIPPO BENIZZI Confessore.

T Ella Città di Firenze, l'anno 1233. nacque S. Filippo della Nobil Famiglia Benizzi; il Padre di lui ebbe nome Jacopo, e la Madre Alba, iquali vedendosi privi di prole, secero voto alla Vergine, da cui lo impetrarono, ficchè venne alla luce nel folenne giorno dell' Assunzione della gran Madre di Dio, appunto in quell'anno, in cui ebbe origine l'Ordine de'Servi, che fu poscia promosso dal medelimo Filippo.

Prima che la Madre lo partoriffe, parea-

mondo. Sinda' più teneri anni fu allevato negli efercizi di Cristiana pietà, e giunto che fu a'dieci anni, passava una buona parte della notte in orazione, recitava ogni giorno i Salmi Penitenziali, l'Ufizio. della Madonna, e quel de' Morti, il che non fu da lui tralafciato giammai . Lo mandarono i fuoi a Parigi, dove in breve spazio di tempo imparò Filosofia, e Medicina, fenz'abbandonare però lo studio della Sagra Scrittura . Trasferitosi poi a Padova, quivi con fomma fua lode ottenne il Dottorato, ed in tal guifa fece ritorno alla fua Patria in quell'anno appunto in cui Bianco di Guernieri B:nizzi era stato eletto Gonfalonier di Firenze. Attendea Filippo all'efercizio della Medicina; ma temendo che non restaffe indebolito il suo spirito, mentre attendea a dar rimedio alle altrui malattie, fe ne usci fuor di Firenze (in occasion delle Guerre Civili tra Guelfi, e Ghibellini ) e da quei tumulti prefe il motivo di abbandonar le vanità del fecolo ; perlochè datoli alle fervorose orazioni per implorar dal Signore l'adempimento del Santo suo defidetio, fu dal Signor medefimo fatto degno di udir dalla di lui bocca le feguen. ti parole: Filippo, vattene al Monte Senario, ed ivi t'infegnerò il modo di guadagnare la vita eterna.

Nel Giovedidopo Pasqua, mentre udiva la Santa Messa nel picciolo Oratorio de'servi di Maria suori della mura vecchie di Firenze , leggendo il Sacerdote nella Epistola di quel giorno queste parole: Accostati, Phippo, ed entra in queflo carro: applicò a sè stesso le suddette parole, perlochè rapito in estafi, parvegli subitamente di camminare in un luogo deferto pien di fpine, e circondato da ferpenti, donde non potea ufcire fenza grandissimo pericolo. Invocando il Divino ajuto, senti replicarsi di nuovo le medefime parole: Alzò gli occhi verfo quella parte, e vidde un carro tutto di oro tirato da un Leone - e da una Agnel. la, fopra del quale affifa la Regina degli Angeli, tenea nelle mani certi abiti , e cocolle nere , de quali erano vestiti i Religiosi chiamati Servi di Maria Vergine . Ad un si vago , ed inaspettato spettacolo restò Filippo sommale in fogno di dare alla luce una fiamma co- I mente meravigliato, e nel medefimo tem-

ligate stay Godal is

po incoraggito dalla foavifima voce di naca, e glie la diede. Appena quel Maria, che a se lo invitava diecndogli al povero fe la pose indosfio. Accostati , Filippo , ed entra in quetto carro: Ma egli mentre accingeali ad entrar in quel carro trionfale, fu rifvegliato dal custode di quella Chicsa. La feguente notte fu cziandio fatto degno di vagheggiar il medelimo carro, e di udir la voce di Maria, la quale chiaramente gli diffe, ehe se ne andasse all'Oratorio de Servi. Vi andò la mattina feguente Filippo, e raccontò il tutto al Padre Bonfigliuolo Monaldi superiore di quell'Ofpizio, da eui gli fu data la spiegazione di quanto veduto, ed udito avea, ed in cal guifa riceve l'abito della Religione de' Servi, ma però di Converso, giacche per la sua umiltà non riputavasi degno di effer promoffo al facerdozio. Si occupò negli efercizi più vili ; lavorava nell'orto; & andava pubblicamente alla cerca del pane, fervendo altresi agli altri Frati Conversi negli efercizi manuali.

Finalmente, con la permissione de suoi Superiori si ritirò in una caverna-del Monte Senatio, dove si diede a rigorofiffime penitenze : Perlochè divulgatafi la fama della fua vita efemplate, fu destinato al governo del Convento di Siena , mentre per anco era Laico . Po-co dipoi per Divina rivelazione il fuo Generale gli commando ehe fi facesse Sacerdote, Cantò nel fuddetto Monte Senario la prima Messa, e giunto che fu al Prefazio, fi udirono in aria prodigiosamente alcune Angeliche voci , che foavemente cantarono , Sandur , Sanctus, Sanctus, volendo in tal maniera il Ciclo autenticare l'incomparabil merito della sua virtui , e fantità.

Eletto poi Generale della Religione, cento fu il di lui rammarico, e dispiacimento ; che profiratoli nel mezzo al Capitolo, prego conmolte lagrime, acciocene volcífero fgravario da quel pefo stimato da lui troppo superiore alle fue forze, ma in un fubito fentifii una Celefte voce che diffe: Filippo , non vo-Ler più refistere allo Spirito Santo: lo zi ho fegregato dal mondo , affinchè tul governi , e custodischi il Popol mio.

Accaddegli poi, ohe nell'andar a Vicerbo, incontrò un lebbrofo, che gh ero che dargli, fi cavò una picciola to- Gesti Crocifilso. Quictatofi poi alquanto

Flor Sanctorum Parte IL

tamente fanato dalla lebbra ; perloche incominció ad alta voce a ringraziar il fuo benefattore 3 ma l'umil Santo per quanto gl'imponesse sitenzio, non pote però impedire , che un si fatto mi-

raeolo non fi divulgaffe da pertutto. Ottenne ancora il Santo in virtel delle fue orazioni , che vicino al fuo Romitorio, da una pietra percossa tre volre col suo bastone, scaturisfero acque, in gran copia, e molto salutifere a diverse persone inferme. Finalmente carico di doni, e di grazie Celesti, avvieinandosi il fine della sua vita , volle nel giorno dell' Affunzion della Beatissima Vergine prediear al Popolo, a eui predifse la sua morte imminente . che indi a non molto fegui : Imperocehe terminata la predica , fu forpreso dalla febbre, la quale crefcendo con pericolofi accidenti, lo riduffe all'eftremo . Fece a sè chiamar tutt'i Padri, ed clortolli con affettuose parole alla offervanza della disciplina Religiosa, ed alla fer-viru sedele di Maria. Gli pregò che lo sepelliffero in quel modo stesso come si sepelliscono i Frati Conversi dell'Ordine, nel numero de'quali defiderava di morire. Ne periodi eftremi della fua vita sostenne una fierabattaglia contro del demonio, ehe gli rappresentò alcuni difetti piccioli, e certi ferupoli pafsati » per indurlo a disperazione, ma egli poftofi a federe ful letto, incomineio tutto pien di spavento a dire: Datemi il mio libro: Dov'e il libro mio? Chi gli portò il Breviario; chi la Sagra Scrittura, e chi il Salterio, a luitanto famigliare: Ma egli replicava: No, non è questo quel che cerco: Vorreiil mio libro; Cercatelo Fratelli: Avvedutififinalmente i Religiofi da' geffi, edagli fguardi verfo di un picciolo Crocififio che folca portare, glielo diedero, ed eg'i allora tutto consolato diffe : O'questo è il mio libro: e conaf. fettuofe parole discorrendo col suo Divino Signore, mosse a compunzione il cuor di tutti quei circostanti, udendo ch'ecli con fentimenti di fomma umiltà chiedea perdono a Dio de'fuoi peccati, e con affetto di fviscerata pietà bramava ehe l' dimandò limofina , e non avendo al- anima fua unita fosse al Divin Cuore di

pe' nuovi accidentidel male, udiffi rifuo- i rate. Perche se molte volte ci ricreamo invitava con quette parole agli eterni godimenti: Euge , euge , forve bone , & fi-delit , qui à Virgine super Familiam suam fuifti conflitutus ; intra in gaudhum Domini tui: Ond'egli tutto in se raccolto , raccommandò il fuo fpirito al Signore, ed alla Beata Vergine (la qual è fama che in quegli ultimi estremi gli apparisse di nuovo ) alzando in alto le mani, e quafi confegnando l'anima nelle mani di Maria, con foavissimo sospiro passò al Paradifo nella Ottava dell'Affunzion della Vergine alli 22. di Agosto del 1285. in età di anni 52.

Accaddero in Chiesa molti miracoli mentre il Corpo del Santo stette esposto, e poi altri molti ne opera continuamente Iddio ad intercessione di Filippo Benizzi, siecome più diffusamente si può vedere nella Storia dell'Ordine de' Servi; da' quali prodigi mosso il Sommo Pontesice Clemente X. lo pose nel Catalogo de'

Santi.

Alli 24. Agofto.

LAVITA DI S. BARTOLOMEO Apoftolo.

Agionevolmente si duole S. Giovanni Grifostomo, che noi non sappiamo molto particolarmente le imprese, ed i fatti memorabili di alcuni de gli Apostoli, che furono quelle felici Trombe, e quegli Ambafciadori celefti che Dio mando per illuminare, e conquittare il mondo, e fottometterlo al giogo del suo Santo Evangelio', e dice queste patole.

Fosse piacciuto à Dio, che avessimo avuto, chi ci aveffe diligentemente scritta l' istoria de Santi Apostoli, e ci avesse esplicato non folamente quello, che scriffero, e quello, che differo; ma ancora quello, che in tutta la loro vita operarono ; che cofa, equando mangiavano, quando fedevano, dove foffero, che faceffero giorno per giorno, in qual parte del mondo vivessero, in quali case entrassero, a quai portiarrivaflero, e finalmente tutte le cofe loro grandi, e picciole si aveffero nar- I dizione della Chiefa dicono, che fu fcor-

nar nella Cella una voce foave , che lo contiderando rluoghi , ne' quali stettero da federe, d prigioni, e con la fola vifta di quelli ci svegliamo, ed infiammiamo nelle virtu, con maggiore tiudio, ed affetto lo faressimo, se sapessimo le parole, che differo, e le meraviglie, che operarono. E se un'amico suol domandare dell' altro amico, dovesia, dove vada, equello, che faccia; molto più ragionevolmente lo dovremo far noi, quando de'Maestri communi, e de' Predicatori di tutto il mondo trattiamo. In fin qui S. Gio: Grifostomo.

Ma si come questi gloriosi, e fortissimi Capitani del Signore patirono, e si affaticarono più di tutti nella conversione del Mondo; cosi di alcuni di loro molto poco sappiamo, che sia certo, e sicuro, e nelle iltorie delle lor vire, e martir fono state mescolate cose incerte, ed apoerife. Uno di questi è il B. Apostolo San Bartolomeo, nominato da S. Matteo nel festo luogo nel catalogo che sa degli Apostoli , il quale fu Galileo , e come dice Gioleffo , allegato da Metafraite, fil pescatore, come parimente furo-no gli altri Apostoli . Non si sè cosa certa quando, ò come San Bartolomeo fosse chiamato dal Signore, e comunciasfe ad effere fuo discepolo: Quello, che fi sà è, che quando gli Apostoli divi-sero frà sè le provincie del Mondo, per predicare il Vangelo, a San Bartolomeo toccò la Licaonia, ch'è parte della Cappadocia , Provincia dell' Alias dove predicò, e converti molta gente alla Fede di Gesti Crifto Salvator noftro, come San Giovanni Grisoftomo dice . Indi, portando feco il Vangelo di San Matteo » paísò nell' India citeriore, come scrive Origene, Eusebio, San Girolamo, Socrate, Niceforo, Fortunato, Entro poi nell' Armenia minore, dove fu coronato di Martirio, come dice Sofronio in quello, che aggiunfe al libro de gli Scrittori Ecclesiaftici di San Girolamo. Intorno alla maniera della fua morte fono gli Scrittori molto diversi frà sè. Ippolito scrive, che fu crocifisso col capo all'ingid , e Metafraste, e Niceforo affermano medefirmamente, che foffe crocififfo . S. Ambrogio , e Sant'Ifidoro , ed i libri antichi delle vite de' Santi, e la medelima traMa il libro, che và stampato fotto nomedi Abdia Babilonico, discepolo de gli Apostoli narra quello, che avvenneal gloriofo Apostolo S. Bartolomeo in una Città, c la cagione, ed il modo del fuomartirio, e l' istesso quali riferiscono Sant' Antonino, il Vescovo Aquilino, Benedetto Perionio, ed altri Autori, che per effere tanti, mi piace in questo luogo di raccontarlo.

Vi era in una Città principale dell' Armenia un tempio, dove era adorato un certo Idolo, chiamato Affarot : fi trovavano quivi molti infermi aspettando, che quel demonio, il quale era astutissimo gli gua. risse, e permettendolo il Signore per i loro peccati, ingannava quella gente infelice, promettendole la falute, la quale non

poteva darle.

Acciecava alcuni, alcuni stroppiava, mettendo loro impedimento nelle membra, e tormentandogli con acerbi dolori; accioche dopo essendo portati alla fua prefenza in quel Tempio, e levati da lui quegli impedimenti, che egli stesso aveva trovati, e le infermità, chegli aveva date, pareffe, che foffero ftati guariti da lui.

Alouni altri ufando rimedi naturali, e medicine segrete, sanava per qualche breve tempo dalle infermità, che non erano state cagionate da lui, febbene poco dopotornavano nell' iftefso travaglio, e nel pri-

mo stato del male.

Akri lafciava infermi, come gli trovava dando ad intendere di non fanargli per difetto loro . Oltre a questi inganni, che usava questo demonio, rendeva oracoli, e pondeva a quelli, che lo interrogavano delle cofe avvenire, ed alcune volte accerrando, il più diceva la bugia, febbene pero sempre dava le sue risposte tanto equivoche, edubbie, che non pocesse essere riprefo, ne potefse mancar colore alle fue menzogne. Entrando dunque il Santo Apostolo Bartolomeo nel Tempio di Astarot, fubiro diventò muto il demonio, ne guari più infermo veruno. E perche quelta cola continuava, i Sacerdoti di Affarot presero partito di consultarsi con un'altro demonio chiamato Berith, che em adorato in ana Città ivi vicina . Interrogato Berith , perche Aftarot non parlaise, rispose : Per- mondo, della vita, morte, risurrezione, che Bartolomeo Apostolodel vero Dio era e miracoli, come sene stava sedendo alla entrato in quella Città, ed in quel Tem- I deftra del Padre Eterno, e dovera venire a

ticato, equeflo è quello, che parpiticer- pio, e tenevalo incatenato con catene di to, e cavato da Santi, e da gravi Autori. | fuoco, e manifeftò loro chi fofse Bartolomeo, ed a che fine in quelleparti venuto, e diede loro i segni da poterlo co. noscere, dicendo che egli cra un' uomo , che aveva i capelli neri, ecrespi, e la faccia bianca, gli occhi grandi, il nasougua. le, e diritto, la barba lunga, e mezza canuta; la ftatura mezzana, le vesti bianche, echemai non gli s'invecchiavano, non le avendo in ventifei anni mutate mai: cento volte, dise, fa orazione il giorno, ed altrettante la notte.

Hà una voce, come di tromba, và ac. compagnato da Angeli; Mostra sempre la faccia allegra, parla intutte le lingue, e sà tutto quello, che ora dico di lui, e se egli vorrà ascondersi , non lo tro-

varete altrimenti.

Con questa informazione i Sacerdoti andarono con grande anfietà tre giorni cercando il Santo Apostolo, senza poterlo scoprire, infino a tanto che avendo feacciato un demonio da un corpo fi cominciò a divulgare, espargere per la Cit-

tà la fama del Santo.

Venne all'orecchie del Rè Polemone, il quale aveva una figliuola lunatica, e gravemente inferma, la quale il demonio Aftarot non aveva potuto guarire: anziun'altro demonio si era impadronito di lei in maniera, che era necessario a certi tempi tenerla con catene legata, acciocche non mordefse come cane arrab. biato, e sbranasse tutto quello, che le veniva alle mani.

Fece il Rè chiamare il Santo Apostolo, perche fanasse la sua figliuola, ed egli facilifimamente curolla. Li mandò poi il Rè un ricco presente in segno digracitudine, ma i servitori, che lo portavano, non l'avendo mai potuto trovare , col presente se ne tornarono al Rè. Il quale standosene poi solo di notte nella fua camera, ed elsendo le porte ferrate, vidde San Bartolomeo, che gli espose la cagione della fua venuta in quelle contrade non elsere, nè per telori, nè per ric. chezze, ne per gioje, ma per falutedel-la fua anima, e di quelle della fua genie, e gli diede notizia di Gesul Cristo Redentor nostro, della fua venuta al giudicate i vivi, ed i morti, etutto ilre. | Signore aveva ricomprate col suo prestante, che era necessario per illuminarlo, ed instruirlo in quello, che doveva credere, ed operare per salvarsi. Ed acciò che fosse più certo, e ficuro della verità, che gli predicava, frofferse il Santo Apostolo di fare, che il medefimo demonio. Aftarot, il quale effi ingannati adoravano, e tenevano per vero Dio, confessasse le bugie, e gli inganni fuol co'qualiteneva in errore, ed in stato di perdizione il popolo.

E così effendo il Rè presente nel Tempio insieme co'Sacerdoti, e con molta gente concorfa a questo spettacolo, il demonio per commandamento di San Bartolomeo, confessò, e dichiarò gli inganni, e gli artifizi, che foleva ufare, e che egli non era Dios anziche era tenuto legato con catene di fuoco da gli Angeli del vero Dio, Figliuolo di cui era Gesul Crifto, che per gli peccati de gli uomini era morto in croce , ed aveva per tutto il mondo mandato fuoi predicatori, uno de quali era Bartolomeo. Rimafero il Re, e tutti i circoftanti tiupiti, e confusi, e con intenzione di ricevere la Fede di Gesti Cristo, e come scurnati, ed offcii dalla burla di quel domonio, ne gittarono per terra la statua, e fubito si viddeto per la parete del Tempio molte Croci fattevi per opera, e per ministero de gli Angeli. Ed affinchè si consermassero maggiormente nella verità, che dall' Apostolo avevano udito, volleil Signore, che vedessero uscire da quell'Ido-lo il demonio, in figura di un' nomo picciolo, moro, con la faccia, e con la barba lunga, e con gli occhi come di fuoco. mandando fuora negro, e puzzolente fumo dalle narici, ecinto per ogni parte di catene di fuoco. Restarono il Re, la Regina, ed I fuoi figliuoli attoniti, e fpaventati da si brutta, ed orribile figura : commandolli l'Apostolo, che si dileguaf-se, e se ne andasse aldeserto, dove niuno più mai lo vedeffe, ed il demonio ubbidi. Con questo si battezzò il Rè, e la cafa fua con dodici Città del fuo Regno, allequaliil Santo Apostolo predicò, andando dall' una parte, e dall'altra molto follecitamente, ed illuminando tutti con gli fplendori della fua dottrina Evangelica, e confermandolo con i gran miracoli. che operava. Sanava gli infermi, scaccia. netai più da qui innanti il popolo. Ma va i demonj, c liberava dalla cattività di la Maestà di Dio, ch'è del mare, edol-

zioliflimo fangue. Fece molti discepoli, e gli ammaeftrò più dittintamente ne Misteri della Santa Fede, e communico a quella gente il Vangelo di San Matteo, il quale, come già fi è detto, aveva por-

tato feco, e tradotto nella lor lingua. Non potendo fopportare il demonio, che crescesse canto la cristiana Keligione, e fi amplificasse la gloria di Dio, stimolò i Sacerdoti de gl' Idoli a vendicarfi di S. Bartolomeo, come di distruttore dei loto Tempi, de'loroaltari, del culto de'loro Dei, e delle propriecase, e samiglie, che crano restate prive de gli utili, e guadagni loro. Incitarono i Sacerdoti Aftiage, fratello del Rè Polemone, che regnava in un' altra Provincia vicina, a farti condurre in. nanzi il Santo Apostolo, eda castigarlo:. Ed avendo ragionato alquanto col Santo acceso di sdegno per quello, che aveva udito dai Sacerdotise molto più perche parlando con l'Apostolo, un'Idolo, il quale aveva nel principal Tempio della fua Città . era caduto a terra, e fi era fpezzato, lo fece con alcune bacchette di ferro percuotere, edopo questo tormento, scorticar vivo, e poi decapitare.

1 Cristiani, ed il medesimo Rè Polemone prefero il Santo corpo, folennemente lo sepellirono, ed indi a trenta giorni il Rè Aftiage, ed i Sacerdoti, che erano stati consenzienti alla morte sua, tormentati dai demonj finirono miferabilmente la vita, e cominciarono l'eterna morte infernale. Per il quale successo spaventati i Gen. tili, molti di loro fi convertirono alla Santa Fede, e per divina rivelazione il medelimo Rè Polemone fu confagnato Vescovo, e vilse in questo grado venei anni, e crebbe grandemente il numero dei Criftiani. Tutto questo scrive Abdia Babilonico, egli altri Autori di sopra citati, ed queilo, ch'è ricevuto commune. mente.

In progresso di tempo, vedendo i Gentili, che da tutte le parti concorrevano i Cristiani a riverire le Reliquie del San. to Apostolo, scrive Gregorio Turonenfe, che prefero, e messero il medefimo cotpo in un'arca di piombo, e lo git-tarono nel mare, dicendo : Non ingannerai più da qui innanzi il popolo. Ma Satanaffo quelle povereanime, le quali il la serra Signore, ed onoratore de fuoi Santi

Santiguido quel preziofo teforo, e lo con. | . dusse nella sua arca all'Isola di Lipari presso a Sicilia, dove per divina rivelazione fu da' Cristiani ricevuto, ed edificollisi un Tempio, dal quale ful poi trasferito à Benevento Città del Rogno di Napoli . E nel tempo dell'Imperadore Octone fecondo di quelto nome, e di Gregorio quinto Sommo Pontefice , fu un'altra volta trasferito a Roma, l'anno del Signore 983, e collocato in una Chiefa, che fotto il fuo nome fi fondò nell' Ifola, che fà il Tevere nella fteffa Città. Ivi é al presente il suo Santocorpo, ed è renuto in grande venerazione, edil suo Tempio è molto frequentato, specialmente il giorno della fua festa, e per tutta l'ottava.

Si deve intorno a San Bartolomeo avvertire, che alcuni lo vogliono fare Siro di nazione, edifanguereale; la qual cofa non hà alcuna probabilità i perche tutti gli Apostoli furono Galilei, come si cava da gli Atti de gli Apostoli, e San Bartolomeo tu pescatore, come già abbiamo detto. Altri dicono ancora, che San Bartolomeo fu quel Natanaele, di cui fi ta menzione nel primo cap. di S. Giovanni, e di cui diffe il Signore. Questo è vero Ifraelita, nel quale non fi trova inganno . Ma Sant' Agostino, eS. Gregorio dicono. che Natanaele non fu eletto per Apostolo, perche era Dottore della Legge, ed il Signore voleva, che i fuoi Apostoli fossero gente povera, vile, esprezzata ne gli occhi del mondo. Si deve avvertire ancora, che in Roma fi celebra la festa di San Bartolomeo alli 25. di Agosto, e suoridiessa alli 24. communemente, e cosi la mettono ne'loro Martirologi Beda . Ufuardo, ed Adone ; la ragione di ciò dicono alcuni, che fu, per volere la Chiesa Romana celebrare il giorno, nel quale fil decapitato, e mori, ele altre Chiefe il giorno, nel quale vivo fu fcorticato, e pati quel crudelissimo tormento. Ma il più certo è, che le altre Chiese fanno la festa di San Bartolomeo alli 24. di Agosto, che èsi giomo, nel quale mori, e la Chiefa Romana il giorno della traslazione delle fue Sante Reliquiea Roma, che fu alli 25. di Agofto, come offervò il Cardinal Baronio, e Papa Innocenzo Terzo commando, che in quetto fi offervaffe il coltume di ciascun paele, Fraglialtri Autori, che fanno menmeo, che sono molti, egravistimi, uno è il divino Dionifio Areopagita discepolo dell' Apostolo S. Paolo, il quale nel libro della mittica Theologia, scrivendo a San Timoteo Vescovo di Eseso, e suo condifcepolo, gli dice, che il Beato S. Bartolomeo illuminato da luce fopranaturale, e celefte diffe, che la Sacra Theologia era grande, epicciola, ed il Vangelo largo, e grande, e dall'altra parte, breve, e concifo, e loda molro questa sentenza. An-dava sotto nome di San Bartolomeo un' Evangelio, il quale Gelatio Papa dà per apocrifo, come anche quelli dialcuni altri Apostoli, non riconoscendo egli fuorche i quattro Evangeli ricevuti da tutta la Chiefa Cattolica, e ripudiando tutti gli altri, che furono finti dagli Eretici per fervirsene malamente.

Alli 25. Agofto.

LAVITA DI SAN LUIGI Re di Francia . Confessore .

An Luigi Redi Francia Nono di questo nome frecchio de'Re, egloria, ed ornamenco della corona di Francia, fu figliuolo di Luigi Ottavo Re medefimamente di Francia, e di Donna Bianca, figliuola di D. Alonso Nono, Redi Castiglia, chevinse Miramolino nelle Navi di Tolofa.

Suo padre fu uomo castissimo, esi scrive di lui che non conobbe mai altra donna, fuorche la sua e si zelante della Fede Catto. lica, e si ubbidiente alla Sedia Apoftolica che per rispetto di essa sece guerra a gli ere-tici Albigensi ed avendone riportato vittoria, piacque al Signore di tirarlo a sè, la-feiando S. Luigi fuo figliuolo, di età di dodi. ci anni fotto la tutella della Regina Bianca fua Madre a cui restò parimente il peso del governo del Regno. Era la Regina fantiffima, e valorofa Principeffa, e defiderando che il suo figlinolo fondasse la grandezza, e la ficurezza del Regno nella pietà, e fanto ti. mor del signore, la prima cofa che proccurò fi fu dargli per Macftro un favio, c fanto uomo, che lo ammaestrasse nelle buone lettere, ene'lodevoli costumi. Ed essendo il fanto fanciullo docile, e bene inclinato, prendeva facilmente tuttii configli, che di virtu gli vezione del glorioso Apostolo San Bartolo- nivano dati. A ciò gliera di molto ajuto la

converfazione, e la prattica, che teneva col Religioli di S. Domenico, e di S. Franceleo di S. Domenico, e di S. Franceleo di Pranceleo di Religioli di S. Domenico di Romandari al mondo per ripiaralo, e cominciavano a fiorire nel Regno di Francia, e da tiarate cuoti di quel Regno con l'odore foavisimo, e con l'efempio ammicabile della lor fanta vita.

Ma niuna cofa dopo la grazia del Signorelo ajutò tanto per guardarfi da ogni peccatograve, quanto le parole, che la fua Santa Madre continuamente gli replicava. Figliuolo, gli diceva, prima ti vorrei veder morto dinanzi a' miei occhi, che con alcumpeccatomortale, ed in difgrazia di Dio. Le quali parolegli s'impressero in tal modo nel cuore, che si tiene per certo, che in tutta la vita fua non cometteffe peccato mortale, ne offefa grave contro la fovrana Macfià del Signore. Effendo già di ctà di 10, anni per configlio della Madre, e de' Grandi del Regno, prese per moglie Margherita, figliuola del Conte di Provenza, ed ebbene quattro figliuoli, Luigi, Filippo, Giovanni, cPictro, a'qualicon parole, emolto più con efempj infegnava il timore di Dio, il disprezzo del mondo, ed il conoscimento di sc medelimi, esortandogli a fuggire più che la morte, qualfivoglia peccaro mortale. Il Venerdi particolarmente proccurava, che fi alteneffero da alcuni spassi: poiche in quel giorno Cri-Ito Salvator Nostro, aveva patito tanto amari, ed acerbi tormenti per nostra salute. Meravigliofe, rare, ed eccellenti furono tutte le virtu di questo buon Re, ed in ciafeuna fi avanzò tanto, come fe quella folaavesse avuto, e non altra. Fu ubbidientiffimo alla Regina Donna Bianca fua madre, non folamente mentre fu fanciullo, e giovane, matutto il rimanente della fua vita, di maniera, che un Poeta Satirico di quel tempo ne' fuoi versi diceva per ischerno dilui, che non ardiva far cofa alcuna fe la madre non gliclo commandava.

Fil uomo diaftinenza, e penitenza grandiffina. Portava ardinariamente fupra la carne un cilicio, e quando lo lafeiava per ordine del Confefiore, al quale era ubbidiactifina) o la facea con parto di diffribuire, e difrenfareira quel giorno a' poveri quaranta fodil per mano del medefino Confefiore. Digiunava totti i Venerdi, ed in quel dell'Avento, e della Ouarefina.

non mangiava nè frutta, nè pefce. Era umiliffimo , e mifericordiofiffimo verso i poveri: 1 Sabbati rinchiudeva in un luogo fegreto alouni poveri, ed egli fteffo con le fue mani lavava loro i piedi, glieli afcingava, ebaciava, edopolavava ancora loro le mani, e dava a ciafeuno la limofina fua. Edigiorni di festa, e le vigilie, prima, ch' egli mangiaffe, dava con le fue mani da mangiare a dugento poveri, e nel fuo palarzo fidava da mangiare a cento, e venti ognigiorno. Sempre quando delinava, o cenava, avea alla fua tavola tre vecchi poveri, a' quali porgeva robbe de i fuoi medefimi piatti, ed alcune volte era si grande la fua divozione, che mangiava fenza fchifarfi quello, ch' era loro avvanzato. Gli fi opponevano alcuni uomini prudenti del fecolo, ftimando ch' egli troppo fi avviliffe, e che quella umiltà non convenifse alla Grandezza, ed alla Macstà del suo flato.

Mail Santodiceve di riverire Crifto ne' poveri; il quale aveva detto: Quello, che ad uno di questi faceste, a me stesso il facefte, ed aggiungeva, che i poveri comperavano il Ciclo con la pazienza, e con i travaglis ediricchi con la limofina , e con tener quelli per membri di Gesti Crifto . E febbene abbracciava con la fua carità tutti i poveri, ed atutti faceva limofina; nondimeno specialmente, e con maggior liberalità faceva ciò con le perfone Religiofe che s'impiegavano a propagare la gloria di Dio. e giovare all'anime, parendogli, che tali limotine fossegrate a Dio, più dovute a simili poveri, e più utili a tutta la Chiefa, in fervizio di cui i Religiofi operavano. Il fuo vestire era modestistimo, ed umile, e senza curiolità, massimamente dappoiche sui tornato dall'impresa di là dal mare, della quale fi dirà più abbaffo. Era tenerifsimo, ed amoroso con Dio. Si tratteneva seco con molta foavità nell'orazione, ch'era continua, e fervente; E con quetta ruggiada, e pioggia celeste bagnava le piante di tutte le virtu dell'anima fua, ed effe diedero si copiolo, e loave frutto, come in questa vita si vederà. Portava tingolar divozione alle Reliquie de Santi a ed onoravale con studio, ed apparato grande, e nel (no Palazzo reale di Parigi edifico una Cappella fontuofifsima, nella quale collocò la Corona di fpine del Salvatore, ed una parte della Santa Croce, ed il ferro del-

con altre reliquie cercate con grandissima diligenza, e con grandissima spesa portate, efaceva loro ognianno tre feste con folennità molto particolare . Non permettera, che il fegno della Santa Croce fi fcolpisse in terra, e quando il Venerdi Santo egli andava ad adorarla, ciò faceva con le ginocchia nude, e con i capelli rabuffati si dirottamente piangendo, che inteneriva, e compungeva tutti quelli, che colà fi tro-

vavano. La Fede, e la divozione lua verso il Santissimo Sagramento, era singolare. Una volta in Parigi apparve un fanciullo belliffimo nell' Oftia, dicendo un Sacerdote Mcffa, e concorrendo il popolo a vederto, il Santo Re non volle mai andarvi, dicendo, ch'eglinon aveva bisogno di quel miracolo per credere, che Cristo foffe nel-l'Ostia consagrata. Mentre era in Chiesa non permetteva, che gli si parlasse di ne-gozio alcuno, che non fosse precisamente necessario ...ed all' ora con poche parole, per non interrompere le lagrime, e la divozione fua. Era eccessivo l'amore, che portava a' prossimi, il quale da quelto amor di Dio, come da fua fonte ridondava ancora ne gli inimici, come fi vidde una volta, che un certo Arfacida Red' Affassini, mandò alcuni traditori, perchè uccideffero San Luigi, della qual cofa fatto certo dal medelimo, che mandati gliaveva, (perché dopo confiderando quanto gran peccato fosse ammazzare un Re si grande, esifanto, fiera pentito) il Santo li fece cercare, e pigliare, e pianfe amaramente con loro, e fattili feiogliere, gli rimandò con molti, e ricchi doni al medelimo Re, che aveva ordinato quel tradi-mento i febbene da indi innazimeno feco più gente da guardia per ficurezza della fua persona. Queste surono le virtudi San Luigi, come di persona privata; sebbene fono di maggior meraviglia, e itima per la grandezza della fua perfona, e per lo ftato reale. Non mancarono alcuni, che mirandolo con occhi di carne lo tenevano per uomo femplice, e che non fapeffeeffer Res ma non la paffarono fenza gastigo del Cielo, volendo manifestar il Signore quanto quella modeftia, umiltà, e divozione gli piacelse.

Degno è però da faperfi, come avendo il Duca di Gueldri mandato con alcune let. 10, fenza eccezione di persona.

la lancia, che apri il fuo Santo coffato, I tere un'uomo a Parigi, ed effendo quetto messaggiero ritornato, gli domandò il Duca, se avesse veduto il Re di Francia: E torcendo colui il collo, per burlarfi di San Luigi, edicendo: Hò veduto quel beatone, e miserabil Re, che porta il capello nelle spalle: Subito gli si stravolse la faccia. e gli restò torta tutta la vita, senza poterla più raddirizzare, in gastigo della sua bur-

la, e mormorazione. Ma che dirò delle altre virtu, che ebbe come Grande, eCristiano Re, che non sono meno eroiche, e meravigliose ? Fii zelantissimo della Fede Cattolica, e per difenderla contra gli eretici, e stenderla fra i Fedeli, fece, e patimolte cofe, e per i fuoi meriti, e per l'induftria, e valore della fua Santa Madre, due anni dappoi che cominciò a regnare, fradicò Dio Nostro Signore l'eresia de gli Albigesi da tutto il Regno di Francia, ene canto l'ave-va infestato, e tanto si era allargata; costrinse Raimondo Conte di Tolosa, che prima l'aveva favorita, a ridurli, ed a difendere la Fede Cattolica, e pubblicò feverissime leggi contra gli Eretici del suo Stato; le quali si possono vedere ne gli Autori delle Storie di Francia. Gaftigava San Luigi rigorofamente quallivoglia violatore della Fede Cattolica, e quando gli Inquifitori andavano a trovarlo per trattare qualche negozio dell'ufizio loro, fubito fi fpediva da tutti gli altri negozi per attendere a quello, e dare udienza a chi lo veniva a trovare. Lo scopo di tutto il zoverno suo, era rimuovere l'occasione dei peccati, e svellere dalla repubblica gli scandali, ed offele di Dio. Fece legge, che i bestemmiatori, e spergiaratori sossero messi in ferri. e marcaticome glischiavi, ed avendo un' uomo nobile, ericco della Città di Parigi bestemmiato, per molto che il Re fosse importunato a mutargli la pena della legge in un'altra più mite, non lo volle mai fare, anziordinò, che si eleguisse la pena senza alcuna remissione. E sapendo, che alcuni mormoravano, e tenevano ciò per rigore, difse: Certo, che io molto volentieri eleggerei di essere marcato nelle mie labbra, le con ciò potessi torre dal mio Regno l'abufo de giuramenti. Nelle amministrazioni della giuttizia fii piuttolto severo, che mite, commandando a tutti i Ministri suoi, che inviolabilmente l'eseguise.

illuminato dal Cielo, e favorito, ed accarezzato da Dio, gran rispetto portavano a' commandamenti fuoi, e proccuravano di effettuargli. E perciocche temeva, che le cause de poveri, e delle persone miferabili, nelle quali non vi è interesse, non fossero trattate con quella cura, che egli deliderava, egli fteflo ognifettimana due volte le udiva, l'efaminava, e le spediva con somma giustizia, e clemenza. Perseguitava gli usurari come una pefte, e diftruzione della repubblica, e non voleva, che quelli, i quali avevano preso ad usura, sostero astretti a pigliarla. Proccurava quanto poteva di mettere d'accordo le parti, che erano difcordi frà sè , acciocchè foffe pace, ed amicizia frà tutti , e regnaffero manco le liti, mostrandosi il Santo Rè in tuttele cole benigno Padre de fuoi vaffalli, e diligente, e follecito Paftore del fuo greg-

Ma perche in un Regno si grande, e così potente non mancava gente inquieta, ribelle, fediziofa, fu con questa ancora nel castigarla severo, per raffrenarla , e tenerla loggetta : adoperando in ciò il valore, che in fomiglianti calidevono adoperare i Re per benefizio dei Regni loro. Onde perche un Signore principale, vaffallo fuo chiamato Ugone, Conte della Marca, non voleva ubbidire a' fuoi ordini, ed ingannato dalla Conteffa fua moglie , ch'era una donna alties ra, aveva prefe le armi contro # fuo Re, e condotto l'efercito d'Inghilterra in aluto fuo: San Luigi a forza d'armi il domò, e lo foggettò, umiliandolo in modo, che il Conte, e la moglie gli si gittarono a' piedi, e lagrimando glidomandarono perdono : il quale egli concesse loro con la restituzione delle terre, che gli aveva tolto, e fece liberar di prigione molti gentiluomini, fervitoridel Conte, accompagnando insieme l'autorità reale, ed il valore di favio, e valorofo Capitano per castigare rebelli, con piacevolezza da Padre, e Signore amorofo, nel perdonare a gli umili, ed a'foggetti . Questo stesso valore mostrò il Santo Re nelle guerre, che prese contro gl'infedeli, e Barbari in difesa della nostra Santa Religione.

Perche essendo stato gravemente infer- ed avendogli il gran Can Re de Tarturi .

E percheeffi conoscevano, ch'egli era I mo, ed avendo avuto una sorte di estasi tanto grande, che molti lo tennero per morto; ritornò in sè, e domandò incontanente la Croce, chein quel tempo per ordine del Sommo Pontefice fi predicava per tutta la Criftianità, per la conquifta di Terra Santa: la qual Croce riceve con gran divozione, ese la pose sopra la vefte, e col desiderio, che aveva di fare qualche gran servizio al Signore," e muovere con l'efempio suo gli altri Principi . e Rè, messe insieme un grosso, e potente efercito. E dopo di efserfi fatte per tuttala Prancia molte processioni, per pregare il Signore, che favorifse i pii defi deridel Rè, e desseselice successo a quella impresa, che si prendeva per suo servizio, lasciando alla Regina Bianca sua Madre il governo del Regno, edal Duca Don Alonfo fuo fratello, perche l'ajutafse, e fervisse: s'imbarco San Luigi con tutta la gente sua a'25. di Agosto, menando in fua compagnia Ottone Vefcovo Tufculano, Legato Apoftolico, e due fuoi fratelli Roberto Conte di Artois. e Carlo Conte di Angiò, e molti Vescovi, e Signori, enobilidel fuo Regno, che tutti andavano con grand'animo, ed allegrezza, peresser quella causa di Dio , e per avere per Capitano, edifensore un Re si potente, e si fanto, e perche il medefimo Dio con alcuni fegni del Cielo aveva dichiarato essere sua volontà, che si facesse simile impresa, e ch'egli lo favorirebbe. Perche nel Vescovado di Co-Ionia, in una villa chiamata Bedonstifio . predicandofi la Crociata il Venerdi precedente alla Pafqua dello Spirito Santo , furono vedute tre gran Croci nell'aria . Ed in un'altro luogo di Frilia, ed in un' alero della decesi di Utrech apparvero altre Croci, e fegni meravigliofi, i quali prese il popolo per segno della divina volontà, e del felice successo di quella impresa; sebbene perche i consigli di Diosono tanto occulti, quanto giufti, gliuomini s'ingannarono . Perche avendo il santo Re navigato prosperamente, ed es-sendo giunto nel Regno di Cipri a'20 di Settembre la vigilia di S. Matteo, ed essendo ricevuto dal Re, da'Vescovi, e da' gentil'nomini di quel Regno con grandisfima allegrezza, e festa, prendendo esta ancora la croce di quella fanta milizia .

200 thank 1000 d

e quiel di Armenia mandato Ambaciciadorii, e fatto pace, e lega con efio lui, avendo apprefio il Principe di Acap, e di il Duca di Borgogna uniti gli eferciti loro con quello dis. Luigi, tutti di confintimento commune fi partirono dall'Ilola di Cipro alla volta di Egitto, e perrenneno alla Citta di Damiata, ia quale era molto forte, e piena di molta, e d eletta gente nimica.

Questa per divina virtu spaventata, una notte se ne usci suggendo, ed acciocche non venisse la terra in poter de Cristiani, le attaccarono il fuoco da varie parti. Si entrò dentro nella Città, nè altro vi fi trovò fuorche corpi morti. Si spense il suoco, si purificò una Moschea de' Mori, e confagroffi in Chiefa dal Legato Apostolico con titolo della Madonna, e fecesi una follenne processione, per questa confegrazione. Ed il fanto Re, ed il Legato del Papa, ed il Patriarca di Gerusalem-me, e gl'altri Vescovi, e Prelati v'intervennero a piedi (calzi , e mossi dal loro esempio, secero il simile quasi tutti gli altri dell'efercito, che gliaccompagnavano. Combatterono dopo due volte co' Mori, e ne riportarono vittoria con grande uccisione de barbari, e con un bottino di molte spoglie, munizioni, ed apparati di guerra, che avevano.

Ma mentre che erano in tanta prosperità, e navigavano con venti si favorevoli, mandò Dio, una burrasca si fiera, ed una infermità così grave, che di 32. mila foldati, che erano, appena ne rimafero ventifei mila, e questi per difetto di vettovaglie tanto debilitati, che il Santo Re fu astretto a rendere a parti la Città di Damiata a' Mori, e pagar loro i danni, che nella guerra fi erano fatti, ed a far tregua per dieci anni. Tutto offervò S. Luigi; mai Mori mancarono della parola, ed uccifero il loro proprio Soldano, e molti Cristiani, perche non vollero rinegare, e fu cosa miracolosa, che potendolo si facilmente fare, non ammazzassero il medesimo santo Re insieme con glialtri. Ma il Signore, che volle con questo flagello castigare la Cristianità, e provare, ed affinare come oro nel crociuo-lo San Luigi, lo confervò per farlo più illustre con quella avversità, che con la prospera vittoria, e distruzione de Mori, non farebbe flato. Perche avendo mandato in Francia gran parte della fua gente, egli se ne restò per cinque anni in So- l'eguitavano gli Ordini loro, e com-

ria, nè vi stette ozioso, avendovi con l' esempio, e con la carità sua convertito un gran numero di Mori alla Fede Cattolica, rifcattato molti schiavi Cristiani, fortificate molte Città, e castella, cheavevano, sepelliti con le sue mani molti corpi de' Cristiani morti, che erano per la campagna, fenza temere la putrefazione, ed il cattivo odore, ch'era grandillimo. Di modo, che effendo vinto da' Mori . restò vineitore di sè medesimo, e di quella, che è chiamata fortuna, e con una più illustre vittoria trionfò del mondo, e fu di maggior giovamento a i Fedeli, ed a gl'infedeli, che se soggiogati gli avesse. Perche egli, come quegli che era fogget. to a Dio, non fi doleva, nè fi meravigliava, che non aveffe favoriti i fuoi de. fidert, nè mormorava de' fuoi occulti giudizi, anzi raffegnatofi totalmente alla fua giustissima volontà, confessava quel castigo giustissimo per gli suoi peccati . Mentre che in così fante opere fi andava occupando, ebbe avviso, che la Regina Donna Bianca fua madre era mor. ta, e che conveniva, che quanto prima in Francia se ne tornasse, onde imbarcatoli in una nave, la quale sebbene corse gran pericolo in mare, nondimeno per le orazioni del fanto Re non fi ruppe, giunse a salvamento nel Regnosuo. Non si può sacilmente credere l'allegrezza, che in tutta la Cristianità, e particolarmente nel Regno di Francia cagionò il vedervi ritornato il suo Re libero già da' pericoli, e da gli affanni, che aveva in quella impresa patiti, ed il giubilo, con cui su ricevuto, ed il concorso della gente, che l'andò a vedere, ed a rallegrarsi del suo ritorno. Si mise con maggior servore, e con più acceso desiderio, che prima ad impiezarsi tutto nel servizio di nostro Signore, e cominció subito a mostrarlo con le opere. Edificò molti spedali per ricevervi, e foftentarvi i poveri, a' quali egli stesso dava da mangiare, ed alcune volte con le ginocchia in terra. Fondò molti Monisteri di Religiosi, e dotogli di buone rendite, e specialmente a'Padri di San Domenico, e di San Francesco, de'quali fu divotitlimo, fece larghe limofine, e fabbricò loro molte Cafe, e diverse Chiese, eriprese con la sua autorità quelli, che come nuove Religioni, permandò che si offervasse quello, che in favo. I che vedete, ch' io sò. S'imbarcò il santo re di esse avevano decretato i Sommi Ponte. fici, e chei contumaci, e gli ostinati sosscro castigati. Favori sopra modo gli uomini dotti, e fegnalati in qualche feienza, e particolarmente i Teologi, efrà effi Ro berto Sorbon, che in Parigi institui l'insigne collegio de Teologi, che infino al di di oggi, prendendo il nome dal suo fondatore, si chiama Sorbona. Avendo passata la fua vita in fanti esercizi, foddisfacendo pienamente all' ufizio, ed alla dignità di Re, e fiorendo mirabilmente il fuo Regno, ebbe nuova de'gran travagli, che pativano i pochi Cristiani restati in Soria, e che quei fanti luoghi, che Critto Redentor nottro aveva bagnati, e confagrati co'l fuo preziolo Sangue, crano conculcati, e profanati da i Barbari, e da gl'infedeli con fomma ignominia del Nome di Cristo. E non foff-rendogli il cuore di non fare tutto il possibile, per liberargli dal potere di si crudeli, efieri nimici, come la prima impresa riuscita felicemente gli fosse, determinò farne un'altra, emettere la fua persona, e quella de fuoi figliuoli, e vaffalli in nuovi travagli, e pericoli per difesa dell' onore di Dio. A questo effetto ragunò molta gente de' Grandi del fuo Regno, e del pubblico, ed effendo in ordine per imbarcarfi con tre fuoi figliuoli, Filippo, Giovanni, e Pietro, e co'l Re di Navarra, ed altri Signori, e Principi Ecclesiastici, e sccolari, chiamò i suoi figliuoli, e voltatosi al Primogenito, confaccia allegra, e foave, ed amorofavoce, glidiffe:

Tu vedi ben figliuol mio, che io effendo gia vecchio, e stanco, e la Regina tua Madre matura di età, lascio il Regno, il quale per divina mifericordia posfeggo quieto, ricco, abbondante di onori, di delizie, e diletti di tutte le forti , e che non mi trattiene ildisplacere di tua Madre, ne il defiderio di goder quello, che mi hà dato Dio per servire a lui, ed alla sua Chiefa. Questo ti dico, acciocche. venendo tu, dopo la mia morte, a rimaner Re, non facci conto nè della tua moglie, nè de' tuoi figliuoli, nè di alcun' altra cofa in maniera, che per effa tulafci d'impiegarti in servizio di Cristo, ed in difesa della Chiesa, e della Fede

Re il primo giorno di Marzo, l'anno del Signore 1270, nel Porto di Marfiglia per il Regno di Tunesi, perche i Mori, che ivi erano, impedivano grandemente i Criffiani , che navigavano alla conquista di Gerusalemme, con intenzione d'impadronirsene, e di rimuovere quell'impedimento, e dopo passare innanzi. Arrivo l'armata a Porto Farina, ch'è l'antico di Cartagine, oivi vicino, fmontò l'efercito in terra, prese un castello dei Mori , e stando in speranza di feliciflimo fuccesso, per fegreto giudicio del Signore venne nell'escreto una infermità, che travagliava quel Paese, e della quale molti Mosi erano morti. E crebbe di forte , che non folamente moriva la gente commune, ma la più nobile ancora, e la principale, ed in pochi giorni rapi Giovanni figliuolo del Re, e feri il medefimo Re, il quale conoscendo che quella infermità era mortale, non fi turbò, nè si afflisse punto, anzi con un cuore amorofo, e filiale fi rivolfe al Signore, lodandolo, e ringraziandolo per la milericordia, che feco ufava in liberarlo dalla prigione del fuo corpo, e dicea spesso quell'orazione della Santa Chiefa; Concedeteci grazia Signore di forezzare le pro. sperità del mondo, e di non temerele avversità. Pregava ancora per la gente, che aveva feco , e diceva: Signore voi fiete fantificatore, e guardia del vostro popolo. Essendogli poi portato il Santissimo Corpo di Crifto Salvator nostro per Via. tico, l'adorò, e lo ricevè con fingolare divozione, eriverenza, econ abbondan. ti, ed affettuose lagrime. Domandandogli il Sacerdote, se credeva che quello toffe il vero Figliuolo di Dio, rispose : Io non lo credo meno, che se vedessi Cristo nella medesima figura, nella quale falì al Cielo. Stando già agonizzando alzò gli occhi al Ciclo, e diffe quel. le parole del Salmo ; Signore io entrerò nella vostra abitazione, e nel vostro santo Tempio vi adorerò, elodarò il voftro Nome. E dette queste parole diede il suo spirito a Dio. O'uomo beato, ò Reveramente Santo, che si bene sapesti soggettare l'Altezza, e la Maestà tua a'pie-Cattolica: Io ho voluto dare efempio a di del Rede'Re, e Monarca del Cielo, te, ed a'tuoi fratelli , acciocche presen- e della terra : posciacche ne ti alletto il tandosi l'occasione, facciate voi quello, piacere, ne t'insuperbi l'onore, ne t'ingannò la cupidigia, nè ti gonfiò la pro- / cesco, edi San Domenico, ed a tuttigli. sperità, nè ti abbassò l' avversità, nè ti mutò alcuna varietà di fortuna, si che tu non steffi sempre attento alla volontà del Signore, il quale nella vita, e nella morte di questo Re, e gran suo servo ci volle infegnare quanto gran forza abbia la grazia fua per vincere le lufinghe della nostra carne, gl'inganni del mondo, e tutti gl'incontri, e terrori, che il demonio ci mette dinanzi, e che dobbiamo raffegnarci nelle fue benedette mani, e fottomettere al fuo il giudicio nostro, quando le cose non succedono conforme al nostro volere, e ci pare, che Dio abbandoni la causa sua, Più guadagnò S. Luigi con la perdita del fuo cfercito, e della fua libertà nella prima impresa, e della sua vita, in questa seconda, che se avesse guadagnato, e fatto acquisto dell'Universo, e fosse tornato fano, e falvo nel Regno fuo. Perche in questa perdita guadagnò il Cielo, ed ebbe, e mostro l'eccellenti virtu della Fede, e della speranza, dell'amore di Dio, della pazienza, della fortezza, e della costanza Cristiana. Lasciò a tutti i Re esempio del modo di servire a Dio, dal quale fu illustrato con molti miracoli , ed ottenne la corona dell'eterna gloria, e qui in terra vive, e viverà per Tempre la sua memoria, e sarà da tutta la Chiefa Cattolica riverito, mentre che ella durerà, che farà infino alla finedel mondo. Morto S. Luigi, i Crittiani del fuo escreito, si sbigottirono, e prefero animo, ed ardire gl' Infedeli, ed i bar-bari, perfuadendoli di avere la vittoria ficura nelle lor mani. Ma permife il Signore, che Carlo Re di Sicilia, efratel-lo del Santo arrivaffe a Tunefi pocodo. po la morte fua, con un fioritiffimo efercito, il quale accompagnatoli con quello, che ivi era, strinsero gl'inimici in tal guifa, che quantunque avvanzaffero di numerograndemente i Cristiani, non ebbero però mai ardimento di venire a giornata, ed in alcune scaramuccie, che fi attaccarono, fempre fe ne partirono con la peggio. Ed il fine di quella guerra fu, che affedinti da' nostri, furono astretti a chiedere la pace, la quale si concluse, con obbligarli a dare la libertà a gli schiavi Cristiani, che ave-

altri di predicare senza impedimento in tutto il Regno di Tunifi la Fede di Criflo, e battezzar tutti quelli, che ad effa si convertissero, e che il Re di Tunisi pagasse ogni anno al Re Carlo quarantamila ducati. Di maniera, che possiamo dire, che il Santo Re morto vincesse i Mori, e che l'armata per le fue orazioni meritaffe la vittoria, ed il felice fuccesso, che Dio le diede.

Mori il Santo Re a i 25. di Agosto l'anno 1270. Il suo corpo su portato in Sicilia, ed indi condotto in Francia, e fu fepolto nell'infigne Tempio di S. Dioni-fio, ch'è la fepoltura de Re di Francia presso a Parigi: l'illustrò Dio, come abbiamo detto, e con molti miracoli, e Pa-pa Bonifacio VIII lo canonizò, e lo mesfe nel numero de'Santi.

Non mi pare di dover lasciare di mettere in questo luogo la dottrina meravigliofa, che quelto fanto Re diede a Filippo suo figliuolo, e successore nel Regno, nell'ora della fua morte, perch'è tale, che mostra il celeste spirito, e zelo di chi la diede, e può esser utile ad insegnare a tutti i Re quello, che devono fare nel governo de i Regni loro . Scriffe dunque San Luigi, essendo vicino a morte una carta, nella quale parlando co'l fuo-figliuolo dice: Figliuol mio, innanzi ad ogni altra cofa ti raccommando, e ricordo l'amor di Dio, perchechi non l'ama, non può falvarsi. Non dar

luogo a peccato mortale, ancorchè per

non commetterlo ti bifogni patire qual

fi voglia tormento. Quando ti accaderà qualche avversità. fopportala di buon' animo, e pensa di a verla meritata, che così ti farà di molto guadagno; E nelle prosperità ringrazia umilmente il Signore, ne t'insuperbire, acciocchè tu non diventi peggiore con quello, con cui tu devi diventar migliore . Confessati spesso de tuoi peccati; e provvediti di Confessore savio, che ti sappia infegnar quello, che hai da efeguire, e quello, che devi fuggire, procedi con effo in maniera, che abbia animo di riprenderti, e darti ad intendere la gravezza delle tue colpe. Ascolta divotamente l'ufizio divino, nè dare orecchio alle favole, ed alle vanità, nè andar volgendo gli occhi vano, clicenza a' Religiosi di San Fran- ora in qua, ora in la, ma medita co'l cuore

fa questo più particolarmente dopo la Confagrazione della Messa. Sii di animo pietofo, ed umano verfo i poveri, e verfo gli afflitti, ed ajutagli con tutte le forze tue. Se cola alcuna ti affliggerà il cuore, palefala al tuo Confessore, o ad altra perfona grave , e prudente , acciocché con tale allegerimento tu la fopporti con mag-

gior pazienza.

Proceura, che le persone, le quali tu ammetterai alla tua famigliarità, tanto religiofe, quanto fecolari hano virtuofe, e di buona fama: È con tali pratica volentieri, e fuggi la conversazione de' cattivi, e viziosi . Ascolta i sermoni de Predicatori fruttuofi, che pubblicamente, e privatamente parlano di Dio, e sforzati di guadagnare divotamente le Indulgenze de' peccatituoi. Ama ozni bene, e fuggi ogni male. In qualunque luogo farai, non ardifca alcuno di parlare alla tua prefenza cofa, che provochi a male, ò che fia in danno della fama del proffimo; nè tu parlerai mai di persona alcuna cosa, che la tocchi nell'onore con animo di mormorare. Non patirai, che alcuno dinanzi a a te sia ardito di bettemmiare, ò dir male di Dio , e de'Santi fuoi , nè lascierai fenza castigo chi tal peccato commetterà. Ringrazierai continuamente Dio de' doni, e delle grazie, che ogni giorno ti vengono dalla fua benedetta mano, acciocchè tu fia meritevole di altre maggiori . Nell'amministrare la giustizia saraigiusto, e severo, osservando quello, che le leggi determinano, senza piegare ò alla destra, ò alla sinistra, ed ascolta pazientemente le querele de' poveri, e proceura d'intendere la verità. Se alcuno si dorrà di tè, ò fi fentirà aggravato, terrai più dalla fua parte, che dalla tua, infino a tanto, che ii dichiari la verità, acciocche quelli del tuo configlio più confidentemente pronunc no la sentenza giusta. Se troverai di poffeder cofa d'altri, ancorche tu lo abbia per eredità ricevuta da i tuoi maggiori, ritornala fenza dilazione al proprio padrone, se è chiara la verità ; e se è dubbiofa, dà il carico ad uomini favj, che diligentemente, e prestamente l'esa- | di San Luigi a'25. di Agosto. minino, e la dichiarino. Sopra tutte le cose dei proccurare, che tutti i tuoi sudditi godano la giustizia, e la pace, specialmente i Religiofi, e Chierici, che pre-

quello, che domandi a Dio con la bocca, e I gano Dio per te, e pe'l Rezno tuo. A tuo padre porta amore, riverenza, ed ubbidienza. Non dare i benefizi Ecclesiastici fe non alle persone più degne, ethe altro non abbiano, e questo per configlio di uomini savi, e prudenti. Non farai guerra, e meno contra i Cristiani, senza grandisfima cagione, e con molta maturità, e fe la necessità ti sforza a farla, sia senza danno delle Chiefe, e di quelli, che non vi hanno colpa. Se farai in guerra, ò in diffenfione con alcuno, ò vi faranno i tuoi fudditi, proccura per quanto potrai di comporla. Poni ben mente a chi tu dai la bac. chetta della giuffizia, e non ti contentare di aver eletti per Giudici i migliori u omini del tuo Regno, ma veglia fopra di loro, e proccura di sapere come l'amminiftrino. Sarai sempre divotissimo, ed ubbidientissimo alla Chiesa Romana, ed al Sommo Pontefice, e lo terrai per tuo padre spirituale. Le spese della tua casa saranno moderate, e ragionevo'i. Ti prego figliuolomio, e t'impongo, che le a Dio piacerà di levarmi da quelta vita prima dite, tu ti prenda cura, che pertutto il Regno di Francia fi dicano Messe. e si offeriscano sacrifizi per l'anima mia. Finalmente tutto quello, che un buono, e pictofo padre può defiderare ad un fuo figliuolo, io lo defidero ate, e prego Dio. che te lo conceda. La Santiffima Trinità ti guardi da ogni male, e ti dia grazia di fare sempre bene, e di adempire in tutto la sua volontà di maniera, che Dio sia per te onorato, e noi dopo questa vita lo possiamo vedere, contemplare, e lodare nella sua beatitudine per tutti i secolı de'fecoli. Amen.

> Questi sono i documenti dati da S. Luigi Re di Francia a suo figliuolo, i quali se interamente da' Re, e da' Principi si offervaffero, non vi avrebbe più che defide-

rare. La vita di San Luigi ful scritta da Goffredo dell'Ordine di S. Domenico (uo Confeffore, eda Giovanni Signor di Gianvilla, che ventidue anni lo fervi, el'accompagno, e da gli altri Scrittori dell' Illorie di Francia, ed il Martirologio Romano fa menzione All 26. Agofto.

LA VITA DI S. ZEFIRINO
Papa, e Marire.

SAn Zefirino Papa, e martire naeque in Roma, e fil figliuolo di Abondio, e fucceffe nella Sedia di S. Pietro a S. Vittore pur Papa, e Martire.

Fal usmo fanco, e di lodevoli collumi, e depuillimo di quella fanta Sodia, e vigilanta idamo in tuttele code del fuo ufizio Pontificale, così nel convincera gli crettici, nello ficellere dalla Chiefa la mala zizania, che inimico vi avera ficinianco, come nel culto; e nella riverenza, che fi deve al Signo re, ed a' fuoi fanti Tempi, e nello fiabilire autro quello, che per accrecimento, ed armanento della Chiefa poceva giovare.

Onde, perchein quei feitei tempi per la porertà delle Chiefe, a adopressamo nel Sarrofunto Sacrifictio della Mefia Calici, e Pare di lagno, i i nottro Dontefice Zeftrino ordinò, che neffuno condigarafie in Calici di egno, ma diverto, febbene poli i progrefio di tempo fi determinò in diverdi Concili, che non i porefie celebarare in Calici di vetro, per il penecolo dello figrazifi, ma di coro, ò d'argento, ò alme-

no di stagno.

Ordinò ancora, che tutti i fedeli Cristiani fi communicassero il santo giorno di Pas. qua, eche niun Vescovo potesse estere condannato, se non dal Pontefice Romano, ò con sua autorità, e checelebrando il Vescovo, si trovassero presenti i suoi Sacerdoti, come S. Evaristo Papa aveva ordinato, eche i Sacerdoti, e Diaconi fi ordinaffero pubblicamente, alla prefenza di molti Chierici, claici, acciocche fosse manifefla la loro innocenza, e che a questo ufizio fossero elette persone dotte, edi vita irreprenfibile, e molte altre cole fante, e giovevols furono instituite di 5. Z. firino, il quale avendo tenuto Ordinazione quattro volte il mesedi Decembre, e creato tredici Vescovi, tredici Preti, e fette Diaconi, dopo diaver tenuta la Sedia Apostolica diciaotro anni, ediciaotto giorni, febbene alcunig.i danno manco (questo nondimeno è il più certo, fecondo Eufebio, ed il Baronio ) fu martirizzato alli 26. di Agosto l'anno del Si. gnore 221. imperado Antonino Eliogabalo.

... Flor Sanctorum, Parte 11.

terio suo proprio, ch'è appresso quello di Calisto.

Alli 28. Agofto.

LA VITA DI SANT'AGOST'INO Vescovo, e Dottor della Chiefa.

N Acque S. Agollino in Tagafle Ciral dell'Alfrica I anno del Sapore 315. alli 13, di Novembre, l'anno 19, dell'Interiori d'Coltamo, effendo Confoli Arbezione, e Lolliano. I fuoi Gentiori era no daisi nobili, benche non fofere molto richi. Il Padre fuo chiamwali Patrizlo, de cre chiamata , non folo fi Corilina, ma ezaindio Santa, fiecome neabbiamo ferito la vita alli-4, di Maggio.

Fix Agoltino educato da lore, e mandato a fludio per impaara belle lettere, nelle quali fece meravigliofo profitto, per effer di acuto, e fublime ingegno: Ma era moto più inclinato agli fipaffi; e giucehi inficme con altri fanciulli; confummando buona parte del tempo, che averebbe dovuto impiegan rello fludio, perloché (perlo-

se volte veniva castigato.

Essendo ancora fanciullo, fu forpreso un giorno da un si fiero dolore di stomaco, che risolverono di dargli il battesimo; il quale poi fu differito, per aver cominciato a migliorare. Veniva da' Maestri suoi ammacstrato nella lingua Latina, c Greca, e siccome di quella dilettavasi al maggior fegno, cosi dispiaceagli questa, parendogli che fosse troppo difficile da poter imparatfi. Si perfezionò adunque nella lingua latina in Carragine, dove allora molto fiorivano gli tiudi. V'imparò la Rettorica, riusci si perfetto oratore, che poi la insegno in quella Città medefima con grandiflimo applaufo; indi applicoffi ad altre fcienze, le quali da se theiso intefe a fegno tale ,

avendotenuso Ordinazione quattro volli metedi Decembre, cereato treidi Veftovi, tredici Preti, e futte Daconi, dopo
vi, tredici Preti, e futte Daconi, dopo
noi, e diciaotto giorni, febbene aleuni; a
noi, e diciaotto giorni, febbene aleuni; a
noi manco (quetto nondiheno el i più
atrizzato alla cai, di agolio, l'anno dei li
rettirezzato alla cai, di agolio, l'anno dei Si
nore 221, imperado Antonino Eliogabalo.

Il fuo fanto corpo fu feptolio nu Climi
ri e varana fitto, e molte volte robore dei
renoire varana fatto, e molte volte robore
renoire dei renoire dei renoire dei
renoire dei renoire dei
renoire dei renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoire dei
renoi

quello che non avean fatto, per esser tan- i to una disputa fatta contro di loro da un

to maggiormente stimati.

Piangea inconfolabilmente la fua Santa Madre Monica, e tantophi si disfacea in. lagrime, vedendo che il fuo figliuolo Agostino, oltre alle dissolutezze della sua vita, tenea l'ingegno fuo totalmente offuscato nelle tenebre degli Eretici Manichei . Facea essa continue orazioni a Dio, e piangea pe'l suo figlinol vivo più di quel chele altri Madri fogliono fare pe' loro figliuoli morti.

Non andarono indarno però tante lagrime, anzi furono efaudite dalla eterna mifericordia di Dio, il quale in una visione l' afficurò, che il fuo figliuolo abbraccierebbe la medefima Fede, ch'ella tenea. Reflò confolata Santa Monica per una tal rivelazione; ma non per quello cessava dipiangere, mentte veden, che Agostino fempre più fi andava ingolfando nel fango delie fue dissolutezze, e negli errori de' Manichei. Erati egli dimenticato di Dio, ma non Iddio di lui, imperocche gli diede opportune occasioni, per difingannarli, e per conoscere i suoi errori, come segui nella feguente maniera.

Giunfe in Cartagine un famoso Vescovo de Manichei chiamato Fausto, il quale con le fue dolci parole traeva molti alla fua fetta. Agostino ebbe occasione di parlar con essolui : lo prattico, ed avendolo trovato un grandiffimo ignorante, che non intendea quelle cofe medefime, che infegnava, incominció ad aprire gli oechi, ed a conoscere, che la setta de' Manichei era una cola di semplice apparenza in belle pa-

role, ma di niuna fostanza,

Glivenne volontà di lasciar la Cattedra di Rettorica, e di partir di Cartagine alla volta di Roma, non già per acquiftar emolumenti maggiori, ma perliberarli da' cattivi costumi di quegli sfrenati scolati . Giunto che fu S. Agostino in Roma, fu vifitato da Dio con una pericolofa malattia, che lo avea ridotto a mal termine; ma finalmente guari per lecontinue orazioni, e lagrime di Santa Monica, le quali fervivano come di un forte fostegno affinchè il figliuol fuo non finisse di precipitare, Alloggio in Roma in cafa di un Ma. nicheo, e quivi ebbe occasion di praticar con altri di quella fetta, ma non con quel fervore, come folea fir prima, incominciò anzi a disprezzarli, dopo di aver let- alla nostra Santa Fede quel famoso Vit-

Cattolico chiamato Elfidio.

Infegnò Rettorica in Roma, con tan. to applaufo; che in diverse partifi sparse la fama della fua grand'eloquenza: Di modo che avendo l'Imperadore dato ordine in Milano, che si scrivesse a Simmaco Presetto di Roma, acciocche provvedesse un Maestro di Rettorica, Simmaco elesse Agottino, e lo seceonorevolmente accompagnar a Milano, ma Iddiove'l conducea per fini di gran lunga maggiori, perchè in Milano trovò S. Ambrogio Velcovo, uomo diquella gran fantità, e dottrina, ch'è ben paleseal mondo tut-

Queffi lo accolfe con dimostrazioni di grandiffimo affetto. S. Agostino sin dal principio gli si affezionò grandemente , amandolo non come Dottor della verità, ma come un uomo cortese, che dimostrava buona volontà verso di lui . Quando infegnava al Popolo, attentamente lo ascoltava, non già con la dovuta intenzione, ma piuttofto per una certa curiofità di chiarirfi, se fosse vero ciò che della di lui eloquenza avea sparfo la fama. Dilettavafi delle sue parole ; confessando esser più dotte di quelle di Fausto, benchè non così dolci, e soavi quanto alla maniera del dire. Iddio anda. va in tal guifa infentibilmente disponendo il cuore di Azostino a ricever la verità, per poi abbracciarla, e difenderla (ficcome veramente fegui con tanto avvantaggio della Chiefa Catrolica ) In questo mentre arrivò Santa Monica in Milano, niente curando i difaftri di un si pericoloso viaggio, purché vedesse l'amato suo figliuolo incamininato nella strada della falute. Raddoppiò le orazioni, e lagrime a Dio; lo raccommando contutta la fvisceratezza maggiore a S. Ambrogio per mezzo di cui ficuramente sperava che leguir ne dovelse la tanto sospirata conversione.

Gli fu per tal effetto di grandissimogiovamento una lunga prattica, ed amicizia strettissima tenuta da Agostino in Milano con un fanto, e venerando Monaco, chiamato Simpliciano ( che per le sue meravigliose virtu era molto amato da S. Ambrogio, anzi rispettato come padre ) Egli racconto ad Agoftino efserfi convertito

THEREBY LOOKE

torino, il qual avea insegnato Rettori- I ca in Roma con tanto applauso, chein quella Metropoli dell' Universo meritò che gli fosse pubblicamente alzata una Statuas e ciò non oftante, avea nella fua vecchiaja lasciato il Gentilesimo , confagrandofi tutto a Dio. Un'esempio si fatto accese in Agostino il desiderio d' imitarlo, ed a far ciò gli accrebbe gl'impulsi un tal Potiziano Gentiluomo del fuo medefimo Pacfe, allorche gli raccontò la vita di S. Antonio Abate ( di cui non avea fin allora avuto notizia veruna ) leggendo la quale due Gentiluomini principali, e famigliari dell'Imperadore nella Città di Treviri, avcan rinunziato a tutte le cose del secolo, facendosi Religiosi, per servir unicamente a Dio.

5. Agostino rimase talmente stupito a quetta narrazione, che uscito quali suor di sè stesso, disse queste precise parole ad Alipio suo sedelissimo compagno: Cofa è mai questa, di cui addesso parliamos cofa è questa, che avete udito? Sorgono gl'ignoranti, e rapifcono il Cielo, e noi con tutta la nostra dottrina miferamente ciandiamo a fommergere nel baratro della nostra carne, edel nostro sangue! Ci vergognerem not forfe, perch' eglino ci paffano innanzi, e poi non ci vergogneremo a non feguirli?

Pur non ostante la di lui volontà era talmente incatenata, che non fapca rifolversi a rompere quei nodi, ch'erangli d' impedimento per fervire liberamente a Dio. Troppo era fiero il combattimento tra lo spirito, e la carne . Premea troppo al Demonio di fare gli ultimi sforzi, per non perdere Agostino, giacchè ben prevedea, che una perdita fimile doves ridondar in tanta ploria di Dio, ed in salvezza di tante anime.

Ma finalmente rimale vincitore Agostino ( o per dir meglio, trionfò la Divina Mifericordia in Agostino ) il qual fenti una canora voce, che replicatamente gli diffe, porgendogli un Libro: Prendi, e leggi : Prendi, e leggi. Prese il libro; lo apri, e trovò quelle parole dell' Apostolo S. Paolo, che dicca scrivendo a' Romani: Non in commessationi-Bus, & ebrietatibus: non incubilibus, & impudicitiis, fed induimini Dominum Jefum Chriftum: All'ora S. Agostino sentis. I ta ricitata, solo attendendo a digiuni, alle

si penetrato il cuore da un raggio di luce, che in un fubito diffipò tutte · le tenebre della fua mente, a fegno tale ch' ei rimafe totalmente mutato da quel ch' era prima, com'eglistesTo afferisce nelle fue Confessioni.

Fatta la risoluzione adunque di ricever il Battesimo, andò a trovar Sant' Ambrogio, a cui risolutamente protestò di voler fottometterfi al foave giogo di Cristo . Il giorno deputato per la funzion del Battefimo fu il Sabbato Santo, l'anno della nostra salute 388, e della sua età il trentesimo terzo. Fubattezzato infieme con altri undici Catecumeni per mano di Sant' Ambrogio, il quale forpreso da Celeste giubbilo in quella folenne funzione, disfe ad alta voce : Te Deum laudamus: al che Sant' Agoftino rffpole : Te Dominum confitemur ; e così vicendevolmente compolero tutto quell'Inno, di cui ferveli la Chiela Cattolica in occasione di qualche segnalato benefizio ricevuto da Dio.

Incredibile fu l'allegrezza che fentè Sant' Ambrozio con Simpliciano, ed infieme con tutti gli altri Cristiani, allorchè viddero convertito Agoltino; molto maggior allegrezza ne fecero gli Angeli lassu nel Cielo, vedendo un si fiero nimico della Chiefa mutato in un valorofo Campione di Crifto. Ma chi potrà mal spicgare il giubbilo di Santa Monica fua Madre in vedendo il figliuolo de'fuoi dolori, e di tante lagrime fue, nel grembo della Chiefa Cattolica, umile, casto, divoto, e di scroce Leonedivenuro un manfueto Aznello? Rinnovava le lagrime, non gia spremute da un intenfo dolore, ma bensi da un giubbilo immenfo. Rendea infiniti ringraziamenti a Dio, che l'avez esaudita in tal maniera, concedendole affai più di quel che avesse poruto desiderare.

Pigliata poi Agostino la benedizione da S. Ambrogio, per tornarfene in Africa. insieme con Santa Monica, e con altri amici, paísò per Roma, e giunfe ad Ofifa perimbarcarfi, ma quivi mori la Santa fua Madre ( come di fopra dicemmo alli 4. di Maggio ) Profeguendo il fuo viaggio arrivo in Carragine; indi fe neando alla propria casa, dove in compagnia di Alipio, e di Evodio diedesiad una viorazioni, edalle penitenze, occupandofi | giorno, e notte in meditar la legge di Dio, e ciò da lui gli veniva infegnato, era poi impiegato da Agostino in prositto del suo proffimo, come ne fan testimonianza tan. te belliffime opere composte da lui.

Divulgoffi pertutte quelle parti dell' Africa la fama della Celefte di lui vita, benehe ritirata, e folitaria, del che il Santo accorgendofi, tanto più cercava di na. feonderfi, per non effere conosciuto da altri che da Dio . Fuggiva gli onori le dignità, ele grandezze; ma Iddio ch'efalta gli umili, e che volca collocar Agoftino ful candeliere della fua Chiefa, gli

presentò una opportuna occasione dieffer fatto Prete, e poi Vescovo.

Nella Città d'Ippona (che ora chiamasi Bona ) era un principal Gentiluomo timorato di Dio, il quale avea an grandiffimo defiderio di vedere S. Agottino, e dicea, che fe dalla di lui propria bocca fentir potesse i suoi santi consigli, lascierebbe tutte le suc facoltà, per dedicarii perpetuamente al fervizio di Dio . Il fanto per guadagnar quell'uomo al Signore, tirandolo alla ritiratezza, fe ne ando in Bona, dov'era Vescovo il Sant' Uomo Va-

lerio. Questi sece intender a tutto il Popolo, che fubito entrato Agostino in Citcà gli metressero le mani addosso, costringendolo ad ordinarfi Prete diquella Chie. fa. Cosi appunto si fece : Agostino si fcufava, e piangea, matutto fu in darno, imperocche il Popolo, ed il Vescovo lo costrinsero ad acconfentir a quella elezione.

- Subito che fu ordinato Prete incominciò a metter insieme Religiosi, per abitazione de quali sabbricò un Monistero in un orto donatogli da S. Valerio. Quivi fondò la perfezion' Evangelica, el'amordella Povertà, esortando tutti a vendere tutto ciò che aveano, ed a vivere in commune. Questo su il primo Monistero di Monaci fondato da Dio in Africa per mezzo del gran Padre S. Agostino. Gii Etetici Donatisti vedendo ció incominoiarono a memorar controdilui, come ftato foffe il primo inventor di quella vita Religiofa, non sapendo quei ciechi miserabili quanti altri Monisteri si trovavan già istituiti nell' Egitto, nella Palestina, ed in diversi altri luoghi dell'Oriente, ficcome ancora in varie parti dell'Occidente.

S. Agostino era Sacerdote, quando Valerio fuo Vescovo lo coffrinse a predicare a al Popolo, eniente giovarono le scuse addotte dalla profonda umiltà del Santo, ficche incominciò a predicar la Divina parola con eloquenza si meravigliofa, e con un zelo si grande, che perlopidera capace di perfuader agli Uditori fuoi tutto ciò che volca; come ben si vidde con la sperienza, imperocchè alle di lui efficaci perfuafioni fi fradicarono moltiffimi abufi anche pubblici, che parea impossibile il poterli levare

Non si contentò il Santo Vescovo di aver Sant' Agostino per Prete nella Città di Bona, ma vedendosi già vecchio ed infermo volle in luogo fuo lafciarlo al governo di quella Chiefa, e perchè temea che non gli fosse tolto in qualche altro luogo, ottenne dal Primate di Cartagine di poterlo avere per suo Coadjutore in vita, e per suo successor dopo morte. Difpiacque ciò infinitamente a S. Agostino ; ma il Clero, ed il Popol tutto ne dimostrò una indicibile allegrezza. Fu poi nell' anno della sua età 41, e del Signore 195. confagrato Vescovo di Bona, e subito editico in quella Chiefa un Monistero, affinché i Sacerdoti vivesfero quivi fecondo la regola lafciata da Santi Apoftoli.

Ma, chi potrà degnamente spiegare il di lui zelo meravigliofo nel riformar la Ecclefiaftica Disciplina, togliendone via gravillimi abuli ? Nel disputar con gli Eretici, e convincerli si fattamente, che la Chiesa riportò di loro meravigliosi trionfi? Occupavafi volentierissimo nel rappacificar que' ch'erano in discordia tra di loro, e ciò facea con si prudente destrezza, cheamendue le parti si trovavan contente : Ma più volentieri di ogni altra cola impiegavafi nel vifitare gl'infermi, dando loro tutto il follicvo possibile, siccome ancora facea contutte le persone afflitte.

Fra gli Eretici Manichei, che baldanzofamente ardirono di venir in disputa con S. Agostino, furono due de principali, uno chiamato Fortunato , e l' altro Felice, ma l'uno e l'altro si fattamente rimafe convinto, e confufo, che niun di loro si volle mai più cimentare , anzi Felice protefto pub-Già erano passati quattro anni, dacche blicamente di voler essere ubbidience

Figliuo-

Pigliuolo della Chiefa Cattolica. Il fimile | Vescovi unironsi alla Chiefa Cattolica fece un'altro chiamato Fermo, il quale confessò di esfersi convertito ad un Sermone fatto dal Santo; visse con molta esemplarità, e su ordinato Sacerdote. Meravigliofi effetti della Provvidenza di Dio, il qual permife che Agostino vivesse per lungo spazio di tempo in quegli errori, che poscia da lui furono si coraggiofamente deteffati, e confutati, con altrettanto splendore della dottrina predicata da lui, quanto deplorabilierano state le tenebre della di lui cecità.

Oltre alla setta de' Manichei, ebbe occasione S. Agostino di combatter contro i Circumcelioni, e Donatisti. Questi ultimi vedendofi totalmente abbattuti , ricorfero alle folite aftuzie fuggerite loro dal demonio . Predicavano pubblicamente che Agostino era un Lupo, un impostore, un'ingannator delle anime, e perciò degno di morte, a fegno tale, che chiunque lo uccideffe farebbeun fagrifizio gratiflimo a Dio , da cui otterrebbe la remissione de suoi peccati. Si accinfero molti in diversi luoghi alla sagrilega impresa; ma Iddio la sece sempre andar a vuoto con prodigiose maniere, imperocchè troppo era necessaria la vita di Agostino per benefizio della Santa Chiefa.

I Donatisti aguzzavano le spade loro contro la vita di Agostino, ed egliaguzzava la lingua, e la penna per liberarne molti di loro dalla eterna morte, come gli riusci di fare predicando, e scrivendo. Ciò chiaramente si vidde in quella famosa disputa, che per ordinedi Onorio Imperadore si sece in Cartagi-ne, alla presenza di Marcellino Tribu-no, e Notajo Imperiale spedito a talesfetto nella suddetta Città. Vi entrarono con gran pompa 159. Vescovi Donatifti: De'Cattolici ve ne andarono 286.

ma senza pompa, o strepito alcuno. Ad un si nuovo spettacolo concorse da varie parti dell' Africa un incredibil numero di perfone si de Cattolici, come de Donatisti . Si venne alla disputa fotto la direzione di S. Agostino capo e Maestro de' Vescovi Cattolici: Non seppero cosa rispondere i Donatisti . Volean con le artifiziose loro cavillazioni l oscurare la verità: ma questa restò sempre vincitrice, perlochè molti di quei

Flor Sanctorum Parte II.

rimanendo gli altri nelle tenebre, pieni di vergogna, e di confusione. In memoria di che , leggeafi ogni Quarefima nelle Chiese dell'Africa quella disputa contro de Donatisti, autenticamente registrata da' Notaj dell' Imperadore.

La stessa vittoria riportò S. Agostino contro degli Arriani ch'erano in Africa, dove allora si ritrovava eziandio Pelagio nimico giurato della Divina Grazia. Costui su di Nazione Inglese, Monaco di professione, uomo incostante, inquieto, e finto. Stette ne' Monisteri di Egitto; quindi andò a Roma, dove per alquanti anni vivendo tra'Cattolici come Cattolico, andò in vari luoghi spargendo il veleno de' fuoi errori fotto la mafchera di fantità. Infettò la Sicilia, e Rodi, lo stesso fece in Inghisterra sua Patria, in Gerusalemme, e nell' Africa, ed usò da principio un si grande artifizio » che inganno San Paolino Vescovo di Nola, il quale ferisse in di lui raccommandazione a Sant' Agostino alcune lettere. chiamando Pelagio uomo Santo, ed amico di Dio.

Ma Iddio, che non abbandona giammai la sua Chiesa, dispose, che San Girolamo nella Paleftina, ed in Africa S. Agostino conoscessero gli errori di Pelagio; scrivendo contro di effi, e confutandoli con fapienza ed erudizione si grande, che stabilitasi nella Chiesa di Cristo la Cattolica verità, si rattennero molti, ch'erano in procinto di cadere , e si sollevarono molti, ch'erano di già

miscramente caduti.

Non ci diffonderemo di vantaggio ful proposico della Eresia Pelagiana, battan. doci folo accennare (per gloria maggio-re del gran Padre S. Agostino ) che nelle definizioni, e Decreti fatti da vari Concilj Provinciali, e Generali hanno prefo per regola la Dottrina di questo Sol della Chiefa, e fingolar difenfore della Divina Grazia. Se poi vogliam confiderar le Opere scritte da S. Agostino, queste sono tali, e tante, che meritamente fono ammirate da gl'ingegni più fublimi del mondo, e specialmente da' Santi Cattolici, che danno titoli si gloriofi al noftro Santo. Tralasceremtutti gli altri sotto filenzio, contentandoci folamente di riferir ciò che gli scrisse il gran Dottor San Girolamo, e queste sono le di lui I

Ho riverito la Beatitudine Vostra in ogni tempo con l'onore dovuto, ed ho amato il Salvator nostro, che abita in voi. Ma ora questa mia riverenza è cre. sciuta ( se pur può crescer di più) e la mifura dell'amor, ch'era piena, fi è addesso colma in guisa tale, che non pasfa ora, in cui non facciam menzione di voi, perchè siete stato forte con l'ardor della Fede, resistendo vigorosamente al furor di tanti venti contrarj, volendo piuttofto uscir solo libero di Sodoma, che abitar tra quelli, che vi dovean perire. Ben sà la vostra prudenza quel ch'io dico. La vostra virtul è celebrata in tutto il mondo. I Cattolici vi riveriscono, ammirandovi come riftoratore dell'antica loro Fede, e quel ch' è fegno di maggior gloria, vi odiano, e vi perfeguitano tutti gli Eretici, per ammazzar col deside-rio quelli, a' quali non possono toglier la vita col ferro: Infin qui S. Girolamo.

Belliffimo ezindio , c degno di gran confiderazione fi è l'encomio fatto a S. Agoftino da San Gregorio Papa , il quale dice molto nelle feguenti poche parole: Se volete fosfentarvi con un delicatiffimo cibo, leggete i Lipir di Sant'Agoftino , e troverete, che il pane fuo è di for di farira, e il nosfiro è di tricelo.

Ma per quanto abbino i Santi Padri lodato la dottrina di S. Agostino , molto piul vi farebbe da dire delle fubblimi, ed croiche di lui virtu; ed a volerle de. scrivere, sarebbe un esporsi ad una troppo malagevole imprefa . Egli feppe accompagnar perfettamente un altisfima fcienza con una profondiffima umiltà; ficcome si può vedere ne'due Libri serit. ti da lui delle Ritrattazioni; dove riducendo in epilogo quanto avea scritto in-nanzi, e dopo il Battesimo, ne sa egli medelimo una rigorolislima censura, e correzione. Meraviglioso esempio di umiltà, che doverebbe imitarfi da ogni perfona virtuofa, e spezialmente da quelli, che fidandofi troppo del loro ingegno, voglion offinatamente difendere i propri

Chiunque poi legge le Confessioni di Sant' Agostino, può in esse facilmente comprendere quanta fosse la dilui uniltà i imperocche in esse con semplice, e vera chiarezza manifesta le piaghe sue palesa, consessa, piange, e detetta i peccati della fiua eta giovenile, affinche ognuno impari da lui a riconoscere le miserie umane, e nello stesso tempo la Divina Misericordia.

Sopra un così flabile fondamento della Umittà innabio quello gran Santo Ia fu, blime fabbrica di tutte le altre Crifiliane Virul, ciafcuna delle quali con gran ragione pretende il primo luogo. Portò un eccellivo amore alla fanta Povertà, trattando con meravigliofa circofpezione le rendite Ecclefalfiche, di diponendole a' Poveri, ficcome ancora facea delle limofine che dal Popolo cran offerte.

Accadde una volta, che un'uomo la. sciò alla Chiesa di Bona un Podere, e ne mandò a Sant' Agostino la Carta di Donazione; ma dopo alcuni anni, pentendofi di aver ciò fatto, pregò il Santo che gli restituisse la suddetta Carta ; ed egli subito glie la diede. Incominciò il Popolo a mormorare di questa liberalità di Sant' Agostino, dicendo esser ciò in pregiudizio de Poveri. Fece il Santo su questo proposito un Sermone, dicendo fra le altre cose queste parole : Chi vuol far erede la Chiefa, per diseredare i suoi figliuoli, cerchi qualcun altro, e non Agostino, e preghi Dio di non trovare chi vogli accettarla.

Finalmente, quando non avea più cosa da dare a' Poveri, sacea vender i vasi di Chiefa, e nedistribuiva loro il prezzo, e quando ciò non baftava, con grandeamorevolezza facea intendere al Popolo, non aver lui più limofine da dispensare, che però proccuraffe ognuno dal canto fuo di fovvenire a bifognofi, avendo imparato dal fuo Maestro Sant' Ambrogio quella sentenza , che dice: Aurum habet Ecclefia, non ut fervet, fed ut eroget: cioè a dire: Ha oro la Chicfa, non per ferbarlo, ma per dispensarlo. Solea dire ancora Sant' Agostino: Non est Epi-Scopi Servare aurum, & revocare à se mendicantis manum: il che vuol dire: Non è cosa da Vescovo il serbar l'oro, e discac-

ciar da sè la mano del mendico.

Il medefimo fiprito di Povertà ritenne fempre in tutte le altre fue cofe particolari, cioè nel veflire, ficcome altresì nel mangiare, accommodandoli però al decorto della fua dignità, ed alla conve-

nicn-

Con fervorose preghiere implorava da Dio, ed ottenne il dono della Caffità, ricordandoli de' fuoi giovenili trafcorsi . Perlochè non acconfenti giammai che abitaffe in cafa fua donna veruna , per fanta ch'ella fosse, nemmen la sua forcila, o cugina, ed a questo proposito di-cea, che sebben la sorella era sorella, e la cugina era cugina; contuttociò leserve della forella, e della cugina non erano nè cugine, nè forelle; giacche potean effer occasione di qualche scandalo; quindi è, che andava con grandiflima cautela nel parlar da folo a fola con qualfifia donna, fe non in cafo d'indifpensabile necessità.

Era fommamente nimico delle mormorazioni, spezialmente contro persone lontanes laonde sopra della mensa in cui mangiava fece a gran caratteri scrivere questi due Versi:

Quisquis amat dictis absentum rodere

vitam,

Hanc mensam vetitam noverit ese fibi. Che vogliono dire:

Chi dir mal degli affenti fi compiace, Sappia che indegno egli è di questa menfa:

E perchè un giorno alcuni Prelati, ch' erano a tavola con Sant' Agoltino incominciarono a mormorare, il Santo diffe loro quette parole : O fi muti discorso , o fi scancellin queidue Vertis altrimenti anderò via da questa mensa.

Finalmente tutte le azioni di Sant'Agostino erano accompagnate da una somma prudenza, il che non è meraviglia, imperocche avuto avea per suo Maestro Sant'Ambrogio. Ma quello, che in lui fu di gran lunga più ammirabile, si è il fuo divoto fer ore nelle continue orazioni, effetto delle quali fono le Meditazioni, foliloqui, e Confessioni, le quali contengono in se fteffe un Divinoalimento per chiunque leggendole sà ricavarne il dovuto profitto.

Era di gia il nostro Santo giunto a' 72. anni, 32. de' quali avea impiegato in governar la sua Chiesa, perlochè ritrovandoli ormai stanco, e deliderolo della quiete, per riveder le Opere composte da lui, e per disporsi alla morte, dichiarò per suo successore nel Vescovado Eradis mano alli 28. di Febbrajo.

nienza verso di quelli ch' erano suoi Com- Prete, a cui promise di dargli ogni posfibile affistenza, dovunque lo richiedesse

il bifogno.

Per lo spazio di quattro anni che gli restarono di vita, ricreò l'anima sua con la contemplazione di quella Patria Celeste, a cui tanto anelava. Il di lui cuore si disfacea in fervorosi affetti, e nella fanta impazienza di unirfi col fuo fommo bene, col fuo Dio, Fra lealtre amo. rose orazioni, ch' eran tutte ricavate da' Salmi di Davidde, spesse volte replicava quelle parole: Sitivit anima mea ad Deum fontem vivum; Quando veniam, & apparebo ante faciem Domini? Mentre adunque si ritrovava tra questi

antioli eccessi di amore, permise Iddio, che i Vandali passassero per l'Africa, e la mettessero tutta miseramente a ferro e fuoco. Affediarono la Città di Bona, che rimafe affai travagliata, con infinito cordoglio del Santo Vescovo, per lo sviscerato amore verso le sue pecorelle angustiate, ed afflitte. Dopo l'assedio di tre meli, pregò umilmente il Signore, che volesse liberarlo da quelle miserie, o gli dasse pazienza da tollerarle, oppure lo togliesse da questa vita, per non veder le sciagure deplorabili del popol suo. Fu da Dio efaudita questa ultima dimanda, imperocchè gli mandò una gravissima infer. mità, dalla qual conobbe avvicinarfi gli ultimi estremi della sua vita. Riceve i Santiflimi Sagramenti, e recitando i Sal. mi Penitenziali con affettuose lagrime di tenerezza, diede il fuo fpirito a Dio alli 28. di Agosto, l'anno della nostrasalute 430. e della fua età il 76. effendo Imperadori Teodolio il minore, insieme con Valentiniano.

Il fuo fanto Corpo fu fepolto nella Chiefa di Santo Stefano edificata da lui, ma effendo ftata da' Vandali diftrutta la Città di Bona, i Criftiani le presero insieme con la sua Mitra, eBaston Pastorale, e lo portarono nella Ifola della Sardigna, della quale in progresso di tempo s' impadronirono i Saracini. Laonde Luitprando Re de Longobardi lo comprò da loro a gran prezzo, e lo trasferi nella Città di Pavia, e lo collocò in una Chiefa da lui edificata per tal effetto , e fi chiamò Cella Aurea; della qual Traslazione fa menzion il Martirologio Ro-

Mori

Mori Sant' Agostino appunto in quel tempo, in cui si radunava il Concilio Efetino, al qual veniva chiamato dal fuddetto Imperador Teodosio il minore, ma egli era gia morto, allorchè giunse-

to le Lettere.

Di S. Agoflino vien fatta onorata menzione da quattro Sommi Pontefici, edalla quinta, fefta, e fettima Sinodo. Fece Iddio per lui molti miracoli, mail maggiore di rutti è quello che fece in lui , giacchè di crudel, ed oftinato nimico della Chiefa Cattolica lo fece diventare un meravigliofo Dottor, e difenfore della medefima.

## Alli 28. Agofto .

### LAVITADISAN ERMETE Martire,

Ran Ministro del Signore sul S. Ales-I fandro Papa, e Martire, e con la fua fanta vita, con l'ammirabile dottrina, c con gl'innumerabili miracoli, che fece , converti alla Fede di Cristo Salvator nostro, buona parte dei gentiluomini Romani. Frà gli altri uno fu Etmete, nobiliffimo, e ricchiffimo uomo, e Prefetto della Città di Roma, il quale, per avergli S. Aleflandro rifuscitato da morte a vita un figliuolo : illuminato da luce celeste ricevette il fanto battefimo, infieme con la moglie, co'figliuoli, Teodora fua forella, e con tutta la fua famiglia, ch'era di 1250, persone. A gli schiavi diede la libertà, a'poveti, e servitori molte facoltà, ed al figliuoloil governo della fua cafa, ap-

parecchiandofi effo al martirio. Casiono in utus la Città grandiffina meraviglia la convertione di Ermete, per efere perfona illuftre, e conocicutiffima. Lo fece Aureliano Prefetto pigliare Inficeme con Sant' Aleffandro, e lo diede in guardia ad un Tribuno, o Maettro di campo, chiamato Quirino, il quale aveva una figliuola nominata Balbina inferma digrandia.

viffima malattia.

Ebbe Quirino compaffione di Ermete, e gli diffe di molto meravigliarfi, che un'uomo si principale, di si altogrado, e tenuto perfavio, fi lafciaffe ingannare, eche per una superfizione, e stoltezza

voleffe perdere l'onore, la nobiltà, e la roba, e flarfene incatenato in una prigione, e che fornendofi con la vita l'umana felicità, e non avendo piti da naferer, a nè da morire, potendo egli godere i diletti diquefta vita, eleggeffe con rutto ciò i travagli, e le miferie dalle quali riun gio-

vamento poteva ricevere.

Risposegli S. Ermete, ch'egliancora era stato nel medesimo errore, e cheb. Alesfandro ne lo aveva liberato, il quale aveva ancora rettitutto la vita ad un fuo figliuolo , e la vista ad una sua balia, ed avendo confutato le fue ragioni, resto d accordo con lui Quirino di convertirfi al. la Pede di Crifto, fe S. Aleffandro, il quale era legato in un'altra prigione, andasse quella notte a vedere Ermete. Gli raddoppiò per questo i ferri, e le guardie, acciocche Sant' Alessandro non potesse uscir fuora, nè andare a trovarlo, ma il Santo guidato da un' Angelo, che con una torcia in mano gli apparve in forma di fanciul. lo di cinque anni, andò a cafa di Quirino, e visitò S. Ermete, e sanò la figliuola dell' istesso Quirino, il quale con tutta la sua cafa ricevette la luce del Cielo, e si secero Criftiani, e tutti furono Martiri del Signore , perche il Prefetto Aureliano intelo quanto paffava, fece mettere tuttiquelli, che si erano battezzati, dentro una barca, e commandò, che con gravissime pietre al collo foffero tutti quanti gittati nel mare. Quirino fu tormentato in diverse guise,

ed all' ultimo decapitato, e per l'ifteffa fentenza paísò Sant' Ermete, il cui corpo fu raccolto da Santa Tcodora forella fua, e fepolto nella via Salaria non molto lontana da Roma. Il martirio di Sant' Ermete fu alli 28, di Agosto, nel qual giorno lo celebra la Santa Chicfa l'anno del Signore 132. effendo Imperadore Adriano. E Pelagio Papa, Secondo diquefto nome, orno,ed illustrò il Cimiterio di Sant' Ermete. Del martirio fuo fanno menzione tutti i Martirologi, ed in particolare quello di Adone, che lo tratta più diffusamente, cavando quanto ne scriffe da gli Atti di S. Alessandro Papa, che si leggono nel Tomo 3. del Surio alli 3. di Agosto, del Baronio Tom. 2. pag. 78. e nel Martirologio alli 28. di Agolto .

- number Goods

Alli 29. Agofto.

LA DECOLAZIONE di S. Gievanni Battifia,

A Lli 29. di Agosto celebra la S. Chiefa la decollazione, e'l martirio del gran Precurfore del Signore \(^{\)}. Gio: Battlfta, la cui istoria, cavata da' Santi Evangelisti Matteo, e Marco, è nel modo,

che segue. Erode Antipa, figliuolo di Erode Afcalonita, il quale ammazzò gl' Innocenti, fu Tetrarca, e per la potettà, che come Re ebbe, è nella divina Scrittura chiamato Re, e fu fratello di Archelao, e quello , che scherni il Salvatore nel tempo della sua Passione, e che sece decapitare il Beato San Gio: Battifta, perche lo riprendeva dell' aver tolta al suo fratello Filippo, che ancora viveva, la sua moglie Erodiade, e per stare pubblicamente in concubinato con lei. Era vehementissimo, e disordinato il cieco amore del Re, e crudeliffimo era l' odio, che Erodiade a San Giovanni portava, come colei, che temeva, che per l' opinione grande della fua Santità fi ritiraffe alla fine il Redalla cattiva prattica, e conversazion sua. Lo scandalo di rutto il popolo era grandissimo, ed universalissimo il danno, perche quale è il capo, taliordinariamente fogliono effere i membri, ed i vassalli prendono per esempio le azioni dei loro Principi. Per questo quel sacrato petto di S. Giovanni acceso dal zelo della gloria di Dio disfacendofi per dolore di vedere le offese sue, come vero Predicatore Celefte, che fa pri conto di Dio, che de gli uomini, sebbene vedeva il suo pericolo, e sapeva, che tal libertà poteva costargli la vita, non lasciava di dire,

moglie del tuo fraiello.
Ilche difipaceva infiniamenteal perrecto Re, e di Irodiade a guifa di una furia infernale gittava fiamme di fuoro, ecreando tutte l'occationi per far uccidere il Santor Profeta. E fobbene Erode temera San Giovanni, fapendo, ch' era giufto, e fanto uomo, e lo riveriva, e lo afocolava ancor volentieri, e faceva molte cofe per fuo configlio, nondimeno le cofe, che egif fa-

e di replicare spesso ad Erode : Non li-

cet tibi habere uxorem fratris tui . Non

ti è lecito stare in concubinato con la

ceva, erano di poca importanza, e più tosto per cerimonia, e per dare soddisfazione alla gente, che per vera affezione, ò per soddisfare all'obbligo, e alla sua conscienza, che era il rimovere lo scandalo, che intutto il popolo cagionava col fuo peccato. Da una parte come Santo lo riveriva, e dall'altra il temeva, come fifscale dei suoi vizi. L' udiva volentieri, e gli dispiaceva, quando l'avvisava delle sue colpe. Guftava delle sue parole, ed odiava la libertà, con la quale riprendevale fue brutture, e combattevano nell'animo del Reilrispetto, che gli portava, come a Santo, el'odio, come a Giudice, la me. raviglia de'costumi di S. Giovanni, cla riprentione de'fuoi propri. Ma perche molti Principi vogliono vivere a modo loro, e non vogliono, chealcuno loro contradica, ela paffione del pazzo amore teneva incatenato Erode, e gli adulatori, che pratticavano nella fua Corte, attizzavano il fuoco, che gli ardeva nel cuore, ed Erodiade vi gittava continuamente dell'oglio; determinò il Re di prendere San Giovanni Battista, ecacciarlo in prigione, e togliergli ancor la vita, sebisognasse, per farlotacere. Sebbene, perragione di Stato, non fiattento di ammazzarlo fubito. per non sollevare il popolo, il quale teneva S. Giovanni Battista per un gran Santo, e per Profeta eletto da Dio; infino a tanto che venne il tempo opportuno, che gli diede occasione di effettuare, quanto defiderava. Perche volendo celebrare il giorno del suo natale, sece uno splendido, e fontuofo banchetto a'Grandi, ed a' Signori, e Capitani della Galilea, e dopo di avere cenato, e copiolamente bevuto, fece venire una figliuola, che Erodiade aveva di Filippo marito suo, chiamata Salome di poca età, e manco vergogna, e la fece danzare, eballare alla prefenza di tutti i convitati, ed ella lo fece con tanta grazia, che dicde foddisfazione al Re, ed a' circostanti in maniera tale, cheil Re gli diffe, che domandaffe la grazia, che le piaceffe, perche sebben chiedesse la metà del suo Regno, glielo darebbe, e le confermò la promelsa con giuramento. Si configliò la faneiulla con la Madre diquello, che dovesse chiedere, ed ella fervendon di tale occasione ( fe zià non aveva prima tramato quelto inganno col Re ) le diffe, che niun'altra cofa chiedeffe, fuor che la tefta del Battifta ,

the fi trovava prigione, e con questo ritor- ) nò la figliuola ad Herode, egli difle: Voglio, chetu mi dia di presente in un piatto la testa di Giovanni Battista. Il Re udita quella domanda, fi conttiftò, e diede fegno di dispiacere. Sant' Ilario, San Girolamo, e Strabone dicono, che la triftezza di Herode non fu vera, ma finta: perche San Matteo Scrive, che Erode voleva ammazzare San Giovanni. San Giovanni Crifostomo, Eutimio, e Teofilato dicono, che questa trittezza su vera, perchè schbene defiderava di ucciderlo, non voleva peròfarlo in quella maniera, per l'infamia, che aveva da feguitarne: levando la vita ad un'uomo si fanto in premio di un ballo di una fanciulla. Ma per non mancare al giuramento, che fatto aveva, febbene farebbe stato meglio il mancare, e non aggiungere ad un peccato un'altro maggior peccato, e per non effere stimato uomo leggiero, commandò ad un foldato della fua guardia, che se ne andasse alla carcere, e mozzasse il capo al Bartista, elo desse alla giovane.

Quetta è la fomma di quanto gli Evangeliftidicono intorno alla decollazione, ed al martirio di questo divino Profeta, ed eccellentiflimo Precurfor del Signore. Non mancano autori, che dicono effetfi per rivelazione divina saputo, che il Nostro Salvator Gesti Crifto, ficcome fi era trovato presente, essendo nel ventre della sua benedetta Madre, alla Natività di San Giovanni così fi trovaffe prefente alla morte, che è il vero nascimento de i giusti. Perche fe San Stefano vidde al tempo della battaglia delle pietre, chegli eranotirate, Crifto alla destra del Padre in piedi, come in atto di porgerli ajuto; e nelle Storie de i Santi leggiamo, che il Signore molte volte nell'ora della morte loro, andò à vifitarli, ed a ricevere il loro spirito, che meraviglia è, cheabhia fatto questo favore, a quello, chegli era nella carne, e nello spirito congiuntiflimo, edotato di piti, edi maggiogiori privilegi, e grazie, che gli altri Santi. Scrive ancora San Girolamo, che portando la malvagia figliuola alla madre il capo di San Giovanni Battifta; vedutolo Herodiade, e non contenta di vedere morto il nemico fuo, il quale tanto temeva, ed odiava, con rabbia, e furor femminile trafiffe con un'ago la lingua del Santo in vendetta di quanto aveva parlato contra di | quella passione, e non vengano a quello a

effa. Ma chi non si meraviglia di'una cosa si nuova, esì meravigliofa, come è questa? Chi non stupisce de i segreti giudizi di Dio? chi non fi annega nel golfo, e nell'abiffo

fenza fondo della fua provvidenza divina. Chi può intendere le vie, per le quali i fuoi eletti conduce? Quel grande amico di Gesu Crifto, Maestro della vita, Modello di Santità, Regola di giustizia, Esempio di virginità, Specchio di penitenza; quella Tromba del Ciclo, Voce di Crifto, Segretario del Padre, Precurfore del Figliuolo, Tempio dello Spirito Santo, e Sacrario di tutta la Santiffima Trinità, e si perfetto, e confummato in tutte le virtu. che fra nati di donna, niuno fu maggiore di Giovanni Battista, è imprigionato, ed incatenato per commandamento di un' uomo vizioso, e disonelto, perche li predica la verità. E può tanto l'incendio della carnalità nel petto di Herode, che commandi, chesi privi di vita il casto, il puro, e l'innocente; e preso dal vino, ed ubbriacato dalla passione di lascivia, e del diletto, per un ballo di una fanciulla, privi diun' Angelo terreno il suo Regno, ed il mondo della Luce di un Sole, che lo illuminava, e lo accendeva nell'amor di Dio. Dal chedobbiamo primieramente cavare quanto potente sia, e quanto sfrenata la passione del diletto sensuale quando s'impadronifee del cuore, e lo rubba, e lo captiva, elo trae suori di sc; e lo ttrazio, che fa, e le calamità, che porta, quando si accompagna col potere di un Tiranno, che hà per legge quello che vuole, e lo mette in esecuzione, senza, che alcuno li resista, o fi opponga alla fua volontà.

Oftre a questo notò San Crisostomo, che ficcome non vi è cofa più pietofa di una buona donna; cosi non vi è la più crudele della donna fdegnata: nè leone, nè tigre, cui si possa paragonare, e che per questo disse lo Spirito Santo: Non vi è ira, che fuperi l'ira della donna, ed il medefimo Salomonedice, che piuttofto vorrebbe abitar col leone, e col dragone, che con una mala, eloquacedonna.

Perche come dice il medefimo San Crifostomo, ilconi, letigri, e lealtrefiere, ed infino i velenofi ferpenti fi possono addomesticare; ma la mala donna non già.

La qual cosa è bene, che esse conoscano disès acciocche da principio refiftano a che venne Erodiade, la quale per vivere a gusto suo, proccurò di levare la vita a chi tanto era degno di vivere ancora, acciocchè gli uomini intendano con quanto rifervo devono trattare, e converfarecon le donne, e che da una piccola scintilla si accende un fuoco si grande, che non fi può poscia smorzare.

Ma quello, che principalmente dobbiamo in questa Decollazione del Precursore Santo confiderare, è la costanza, ch'egli ebbe in morire per la verità, e la bontà di Dio, che lo volle onorare col martirio, e dichiararci quanto eglistimi la purità dell' anima, e la cattità, e quanto poco conto dobbiamo fare di tutti beni della terra, e che finalmente gastiga con molta severità quelli, che affliggono i Santi fuoi, febbene sopporta a tempo, e dissimula, e pare, che non abbia proyvidenza delle cose, che nel modo vediamo.

La costanza di San Giovanni Battista in riprendere Erode, e prendere la difesa della virtu, e della legge di Dio, fu meravigliofa : perciocche non remerre il furore .e. la fierezza di Erodiade, ne il dispiacere, e il disgusto di Erode, ne la crudeltà de' ministri, e soldati suoi, nè la medesima mor-

te, chegli si posedinanzi.

Perche conobbe come predicatore divino, e mandato dal Signore ad apparecchiarli la firada di effere obbligato a predicare la verità, ed a morire per essa, ed a dare esempio a i Predicatori Evangelici, e persone pubbliche dispogliarsi di tutti gli affetti umani, dell'amore, e del timore; dell'ambizione, e dell'avarizia, dell'adulazione, e della finoderata prudenza mondana, e di non temere cofa alcuna, quando si tratta dell'onore, e della gloria del loro Signore, come fece questo beato Precursor suo, e specchio di ogni Santità. Quella costanza, e fortezza si grande diede Dio a San Giovanni Battista, perche lo volle con la corona del martirio onorare, acciocche non mancaffe questo titolo, ed eccellentiflimo dono a colui, il quale egli aveva eletto per così speciale, e favorito amico suo, ed ornatolo co' privilegi, e con le Laureole di Dottore, di Vergine, e di tutte le prerogative, che abbiamo detto nella fua vita.

Onde non hà dubbio, che S. Gio: Battista non fosse gloriosissimo , ed illustrissimo nascimento, e la morte di Cristo ci lascià esemplo di costantissimo Martire. Ed è ancora da stimar più il Martirio di San Gio: Battifta, che de gli altri Martiri del nuovo Testamento, che per Cristo morirono da poichè Critto era morto per loro; i quali dall'esempio dell'istesso Signore erano incitati a mostrarsegli grati, ed a dare la vita per quel Signore, che con tanta carità aveva dato la fua per loro; e fapevano, che morendo avevano a cominciare a vivere di vera vita, ed andare al Cielo per godere eternamente della fua beata prefenza. Ma S. Giovanni non aveva veduto ancora tale efempio, ne quando egli mori, era morto il Signore per lui, e fapeva, che era chiula la porta del Paradifo, infino atanto, che Crifto Redentor Nostro risuscitato ascendesse al Cielo, el'aprisse, e che frattanto aveva da stare nel Limbo con gli altri Santi Padri, aspettando la sua persetta Redenzione.

Ma non è di minor confiderazione, che volendo il Signore far Martire San Giovanni Battista, volle, che per difesa della pu-

rità, e della caffità foffe tale.

Acciocche quindi intendiamo il prezzo di questa gioja inestimabile; poichè il suo grande amico diede la vita per essa, e si oppose all'impeto violento del furioso Re. che perforza aveva tolto al fuo proprio fratello la sua moglie, e la teneva per concu-bina. Quanta dunque è l'eccellenza, e la gloria di quella virtu, per difefa di cui il gran Battista diede il suo sangue? E quanta è la bruttezza, e l'abbominazione di quel peccato, contro il quale gridò questa Voce divina con si gran forza, ed efficacia infino alla morte? E dopo morte grida più fortemente con la voce del fuo proprio fan. gue, che la voce del fangue di Abele.

Ma che dirò del dispreggio, che dobbiamo avere di tutte le cose caduche, e fragili di questa miserabilistima vita, e del valore dell'eterne, vedendo venduto il Sagro Corpo diquell'uomo più divino, che umano, per un vano contento di un' uomo crudele, e per un ballo di una fanciulla vana, e senza vergogna, e per l'istigazione di una donna adultera, ed arrabbiata, che non pensarono di poter vivere, se non con la morte del Santo Profeta? Se con occhi folamente di carne rimiriamo questa Storia, ci parrà, che Dio non abbia provvidenza Martire, elume de' Martiri, poiche frà il I delle cose umane, poiche i cattivi prevalgono contra i buoni, e l'adultera trionfa [
del casto, e'Igiudice malvagio, e crudele ]

del Santo, ed innocente Profeta.

Ma se apriamo gli occhi dell'anima, vedremo, che tutto quello di quà è baffezza, e vanità, e che folamente si deve stimare quello, che dura in eterno; e che al medefimo San Giovanni fu digrandifsima gloria l'effere stato in prigione per la verità, ed avere fottomeffo il collo alla fpada, e confeguita per questa via la corona di gloriosisfimo Martire, echead Erode, il qualelo feceammazzare, ne feguitò l'odio di tutto il genere umano, con perpetua ignominia. Onde San Pietro Crifologo parlando col medefimo Erode dice queste parole: Il medefimogiorno, che tufornitti quello del tuo nascimento, Giovanni nacque pe'l Cielo. E'Ituo fi forni, e'l fuo fi cominciò; perchè il giusto all'ora comincia a vivere, quando muore per Cristo; essendochè la vita del Martire non fi perdecon la morte, ma si cambia in vita migliore. Con la morte rifplendette più quello, che mori temporalmente, per vivere eternamente. Tu vivendo muori, e Giovanni morendo vive. Tu già hai lasciata quella veste di porpora, che portavi, eGiovanni sempre è vestito di quella stola d'immortalità, ch'egli stesso tinse col suo proprio sangue. I tuoi convitati fono ora partecipi delle tue pene, e San Giovanni se ne Ità sedendo co' Cori de gli Angeli alla mensa del Re del Cielo. Egli ode perpetuamente la mufica, e la celeste armonia; etu odi gli urli, gli stridi, ed i gemiti dell'inferno. E quegli, che fu condannato, e dato per prezzo dell'amore disonesto della tua adultera, edi una ballatrice fanciulla, gode ora nell'eterno Regno il premio delle sue virtu, e tu insieme con esse hai ricevuto il guiderdone dellatua ingiusta sentenza. Ĝiuseppe persuggire dal-la donna adultera lasció nelle sue mani il mantello, e Giovanni per non vedere l'adultera non solamente lasciò la veste esteriore, ma ancora il fuo corpo. Giufeppe per non comettere adulterio, entrò volontierissimo nella carcere, e Giovanni per ri. prendere l'adulterio cambiò l'eremo con la prigione. Meritamente Giovanni è il maggiore fra tutti i nati di donna, poiche non folamenteriprefe l'adulterio, ma vinfe ancora con l'amore della virginità gli onesti diletti del lecito matrimonio. E fe effendo San Giovanni si grande, e stando tanto l

lontano dalle donne nell'eremo, non potette fuggire le loro mani, chiè, che vivendo fra elfe penli poterfene liberare, fenza gran fatica, e cautela, fe il Signorecol fuo Santo Fiprito non lo libera, e non lo tiene dalla banda fua? Infin qui San Pietro Crifologo.

Ne gattigò Dio Signor Nostro Erode, E. rodiade, e la fua figliuola folamente nell' altra vita con pena eterna, febben questo solo gastigo sarebbe bastato, esolo è degno di effere temuto, ma ancor nella vita presentelo afflisse, e disonorò, e privollo del Regno, e fui in guerra crudelissima con Areta Re dell'Arabia, per aver repudiata la fua figliuola, ch'era fua legittima moglie: epreso in suo luogo Erodiade, e l' esercito di Erodesti vinto, e disfatto come nel Libro delle su antichità scrive Gioseffo, edopo fu mandato in eliglio a Lione di Francia, dove stette con Erodiade, ed effendofene quindi fuggiti ambidue in Ifpagna, morirono finalmente di dolore, di angustia, edi affanno. Edella sanciulla bal. latrice, la quale per premio della fua licen. za chiefe il capo di San Giovanni ferivono Metafraste, e Nicesoro Calisto, che morì nel modo feguente.

Pacendo viaggio d'inverno con un grandissimo freddo, volle passare a piè, per maggior ficurezza, un fiume aggiacciato s Nel passare il ghiaccio si ruppe, e la meschina vi cadde dentro, restando sopra il ghiaccio folamente la testa, e perchèera usa a ballare, moste il corpo in maniera tale, che dalla forza delghiaccio, il capole si tagliò, espiccò dal busto, non senza meraviglia di chi ciò vidde, nè fenza giudizio particolar del Signore, il quale, comeabbiamo detto, sebbene aspetta, sopporta, e dissimula, acciocchè il peccatore si converta, e faccia penitenza, alla fine tanto più fortemente lo percuote, e gastiga quanto maggiore e flata la pazienza, e dissimulazion fua. Fula morte del Santo precurfore intorno alla Pasqua, come dice il Martirologlo Romano, ed il venerabile Beda offervo; ma perchè la Chiefa in quel tempo è occupata in celebrare i Santi Misteri della Passion del Signore, trasferi la sesta della decollazione di San Giovanni alli 29. di Agosto, ch'è il giorno, nel quale la se-

conda volta fi trovo la fua preziofa testa. Perchè dappoichè i discepoli di San Giovanni intesero, che il loro Maestro era stato decapitato in prigione, prefero il fuo I corpo, e con gran dolore lo fepellirono in Sebafte, ch'è Samaria, fra due Santi Profeti, Elifeo, & Abdia, ed ivi operò Dio per lui molti miracoli, come fopra la l'rofezia di Abdia San Girolamo riferifce .

Del capo di San Giovanni Battifta ferivono Rustino, e gli Autori della storia Tripartita, Beda, e Simeone Metafraste, che Erodiade lo sepelli dentro il suo stesso palazzo: temendo, che rifuscitaffe, e tornasse ad unirsi col corpo, e di nuovo ri-

prendeffe il suo adulrerio.

Stette nascosto molti anni, infino a tanto, che il medefimo Santo lo rivelò ad alcuni Religiofi, che per loro divozione erano andati in Gerufalemme. Edi quetta prima invenzione si sa menzione nel Martirologio Romano a i 24. di Febbrajo. Ma oggiai 29. di Agosto, su la seconda invenzione della fauta tefta, la quale fi crovò nel tempo dell'Imperador Valentes e volendola egli portare a Costantinopoli con la decenza, evenerazione, ch'eraconvenien-

te, non potette mai farlo.

Perche effendo eretico Arriano, non volle Iddio farli così gran grazia, riferbandola al piiffimo, e religiofiffimo Principe Teodolio il Maggiore, il quale trasferi la testa del Santo Precursore con gran pompa, ofolennità a Costantinopoli, ed edificolli un fonruoliffimo Tempio, e per questa cagione fr celebra oggi nella Chiesa la decollazione di S. Gio: Battiffa. Edancora, perchè avendo il medefimo Imperadore Teodolio commandato, che fostero rovinatitutti i Tempi de gl' Idoli, arrivato questo ordine in Alessandria, ed essendo Teofilo Vescovo di quella Città, i Cristiani gittarono a terra l'Idolo di Scrapi, con grandislimo dispiacere, e pianto di tutti i Gentili, ed in quel luogo fondarono una Chiefa, e la confagrarono in quel medefimo giorno al Signore, con titolo di S. Gio: Battifta, e vi pofero le fue Sante Reliquie; Il che fu cagione, che mancaffe in gran parte la superstizione, ed il vano culto de i falfi Dei in quella Provincia, e che cominciasse a fiorirvi più la nostra fanta Religione.

Rimunerò il Santo Precurfore largamen. ce Teodofio della fua divozione, e del fervizio, che fatto gli avea: petchè prima, ch'egli prendesse la pericolosa guerra, che

buon' Imperadore nel Tempio di San Giovanni Battifta , ch'egli aveva fabbricato, per fare orazione, e prenderlo per avvocato, e per protettore in fimile imprefa. Eli valle tanto, che nel darfi della battaglia fra Teodofio, ed Eugenio Tiranno, usci fuori di questo medelimo Tempio di San Giovanni Battiffa un demonio urlando ottibilmente contra S. Giovanni, e dicendo quefte patole: Tu hai da vincermi, e da sbaragliare il mio efercito è come Sozomeno racconta. Che è evidentifimo fegno del favore, e dell'ajuto, chea Teodofio diede il Santo Precursore, ricompensandoli con si fegnalata vittoria la fua divozione. Ben differente da quello, che l'empio Giuliano Apostata pretefe di fare contra le reliquie di

questo gloriosissimo Martire. Perche sapendo i grandi, e continuimiracoli, che Dio operava nel fuo fepolero. proceurò di abbrucciare il fuo fanto corpoe spargerne le ceneri, credendosi di potere in questa maniera estinguere la gloria di Crifto, ed in effetto i Gentili fuol ministri dicdero principio a tale impietà, e fecero in parte quello, che defideravano con grandiffima furia. Ma provvid le il Signore, che alcunifuoi fervi foffero in quel tempo andati da Gerufalemme a Sebatte, dove quel fagrilegio fi commetteva : i quali mefcolandolidillimulaçamente fra l'altra gente, raccolfero molte delle offa, e delle preziofe reliquie di San Giovanni, e dopo la morte di Giuliano restò il suo sepolero in piedi con molta venerazione, e concorfo grandiffimode' Fedeli, come si raccoglie da S. Girolamo. In progresso di rempo su la resta di San Giovanni Battista portata a Roma, eposta nel Monisteto di S. Silvestro, dove è al prefente, come dice il Martirologio Romano.

E per effervi la testa di San Giovanni si chiamò la Chiefa di San Silvestro ad Caput, come dal Cardinal Baronio fil offervato, il quale potrà leggere il curiofo lettore nelle Annotazioni del Martirologio Romano, e nel quarto romo de' fuoi Annali, ed il Padre Carrilio ancora in quello, che di S. Gio: Battifta ferisse controgli Eretici de nostritempi. Le reliquie di questo gloriofissimo Precursore, per divozione de' Ecdeli, fi fono distribuite quafi per tutto il Mondo, in Aleffandria, in Ciro Città della Siria, in Francia, in Italia, e San Paolifece contra Eugenio Tiranno, fi ritirò il I no Vescovo di Nola le collocò nella Chie-

sa sua, e San Gaudenzio Vescovo di Bre- 1 de, e condannata alla morte, non poteva fcia egli ancora nella fua. Il dito, col quale il Santo Precurfore mostro il Signore, fi dice effere in Malta, Capo dell' Ordine de' Cavalieri , che militano fotto il fuo fanto nome, altre due dita fono nella Catedrale in Moriana in Savoia, come riferifee S. Antonino p. 2, tit. 14. c.3, §. 2. e Greg. Turonense de gloria Martyrum cap. 13. Vincenzo lib. 23. cap. t. e le fue cencti fono nella Città di Genova in una Capella della Chicfa Caredrale di San Lorenzo, e sono tenute, e riverite divotiffimamente, e Dio fà per effe molti miracoli, specialmente quando fi muove fortuna in mare, che mettendogli dinanzi le fagre ceneri fi cranquilla, e fi placa.

Ed hà il Signore arricchito acora altre provincie, edaltri Regni col preziofo teforo delle reliquie di San Giovanni Battifta, ed operato per fua intercellione meraviglioti miracoli, alcuni de' quali fono raccontati da Gregorio Turonense nel libro della gloria de' Martiri, e sono registrati dal Lippomano. Fu il martirio del Santo Precurfore l'anno del Signore 33, e un'anno avanti la fua Paffione. Scrivono della decollazione di San Gio: Battista, oltre a' Santi Evangelifti, tutti i Martirologi, il Romano, quel. lo di Beda, di Ufuardo, e di Adone, eS. Gio: Crifostomo in diverse Omilie, e San Pietro Crifologo, e molti degli Autori del. l'Ecclesiastica storia, i quali abbiamo nominatidi fopra.

Alli 20. Agofto.

### LA VITA DI SANTA SABINA Martire.

L Martitio di Santa Sabina è dalla Chiefa celebrato alli 29. di Agosto, e cavato dal Martirologio di Adone Vefeovo di Vienna, fu tale.

Fu Santa Sabina Romana, di famiglia illustrissima, figliuola di Erode Metallario, e moglie di Valentino, principalissimo Gentiluomo. Morto il marito, prefe in cafa una donzella Criftiana, ed oneftiffima, chiamata Serafia, la quale con l'efempio, e con le parole la perfuale a farti Crithiana, e l'accese tanto dell'amore di Gesti Crifto, ch'effendo Serafia prefa per la Fe- quella Santa Città.

Santa Sabina separarsi da leis onde infino al luogo del fupplicio l'accompagnò. La vidde il Prefidente Berillo, e gli diffe : Molto mi meraviglio, che dimenticatati della tua nobiltà, e del padre, che ti genero; e del marito, che hai avuto, tu vada in abito così vile dietro a questa Maga, ed incantatrice, che hà ingannato te, e molti altri. Rifpofe Santa Sabina: Io vorrei o Prelidente, che tu avelli udito Serafia, come l'hò udita io, e provato le fue vere, e viveragioni, chetu chiami malie, ed incanti s perchè foncerta, che averesti lasciato l'adorazione de'tuoi falsi Dei, ed averefti conosciuto quello, che solo è Dio vivo, e vero, e rimunera con vita eterna i buoni, e con perpetua pena gastiga i rei.

Il Presidente, sebberie le parole di Sabina gli spiacquero, nondimeno portando rifpetto alla qualità della perfona, non fece

altro moto.

Fu S.Serafia coronata di martirio, e Sabina raccolfe le fue Reliquie, e le guardo come un ricco, e preziofo teforo, ed indi ad alquantigiorni fu prefa, e prefentata ad un Giudice nominato Elpidio: il quale la riprese molto; ch'essendo chi ella era, degeneraffe dalla nobiltà e dal fangue illustre della fua cafa, e del fuo marito, e come donna baffa, eviliflima, fra Crittiani viveffe s e vedendola coffantiffima nella confessione di Gesti Cristo, e che liberamente gli rifpondeva, la fece decapitare, confifeando cutti i fuoi beni. Cosi forni questa vita temporale la gloriofa S. Sabina, è cominciò a vivere quella feliciflima, e fempiterna, la quale confeguifcono quelli, che fanno si bene combattere, e vincere, come ella seppe. I Cristiani presero il suo corpo, e lo mifero nella medefima fepoltura, nella quale effa aveva sepolto la sua Maestra Serafia . Parialli 20. di Agosto , l'anno del Signore 122, imperando Adriano, Registra i suoi Atti, e conferma quello, che abbiamo raccontato il Surio nel quarto tomo i e tutti i Martirologi fanno menzione di S. Sabina, che ha in Roma un fontuofo Tempio, nel quale il gloriofo Patriarca S. Domenico fondo un Convento della fua fagra Religione, ed il primo di di Quarefima vi và il Sommo Pontefice, e dà principio alle Stazioni, che negli altri giorni feguenti vi fi frequentano con gran divozione di tutta

# AGOSTO GIORNO XXX. & XXX. 150

Alli 30. Agofto.

# LAVITA DE' SS. FELICE,

Eltempo de gl'imperadori Diocleziano, e Malimiano, furono in Roma due fanti fratelli Preti, che ambidue averano nome Felice, e turono tali nella vita non meno, che nel nome. Fil prefo i maggiore per ordine de gl'imperadori, e condotto al Tempio di Serapi, acciocchè adorafici i doro Elli Dei.

Mail Santo guardando la statua, e l'Idolo di metallo, ch' cranel Tempio, gli foffiò in faccia, e di prefente cadde, e spezzoffi, e gli avvenne l'istesso nel Tempio di Mercurio, ed in quello di Diana, Per la qual cofa il Giudice lo fece crudeliffimamente formentare nell'eculeo, per fapere da lui con qual'arte avesse gittato a terra, e spezzati i suoi Dei. Ed il Santo rispose: Quello che io hò fatto, non l'hò, come tu ftimi, fatto per malefizio del demonio, ma per beneficio, e virtu di Dio . Sdegnato il Giudice lo fece condurre fuori della Città di Oftia dove era un' arbore altifilmo confagrato a' demonj, ed appreffo un tempio, acciocche quivi Fellce fagrificaffe. Arrivato all'arbore, fece il Santo orazione, e con gran confidanza, come fe con un'altra perfona parlasse, gli disse: lo ti commando nel nome del mio Signor Gesti Crifto, che svelto dalle radici tu caggia sopra il Tempio vicino, e ruini, e spezzi l'alcare, e la statua, che vi è dentro, acciocche da qui avanti non fiano più da te inganate le anime. In fornire il fanto la fua orazione, cadde l' arbore sopra il Tempio, e lo rovinò, el'Idolo's fracassò di maniera, che non vi retto vestigio di quel che prima era stato: la qual cosa intesa dal Giudice, lo secedecapitare, e lasciarealla campagna il suo corpo, acciocche foilemangiato dai fupi, e dai cani. Lovidde un'altro Crittiano non conosciuto da gli uomini, ma conosciuto da Dio, condurre al martirio, intendendo, che andava a morire per Crifto, accefo dell'amor fuo cominciò ad alta voce a

gridare:
Nella medelima legge, che coffui vive, vivo ancor'io. Egli confessa Gesti Crifto per Dio, edio lo confesso per Dio; egli vuol morne per lui, edio altresi. Udito ciò dai

ministri della giustizia gli misero le maniaddosso, ed egli accostatosi prima a S. Felice, e datogliin faccia il bacio di pace, su decapitato insieme con lui.

1 Cristiani, perchè non seppero, come fi chiamasse per nome, lo chiamarono in Latino Adaucto, che fignifica l'itteffo, che aggiunto, o accresciuto, perche si era aggiunto, e si era fatto compagno a Felice per ricevere con lui in Cielo la corona del martirio, ed andati di notte prefero i loro fanti corpi, e li seppellirono in una gran fosfa. la quale quell'alto, e grand'arbore caduto sopra il Tempio per l'orazione di San Felice avevalasciata. Vollero i Gentili levargli di li, mail demonio entrò loro addoffo, eli tormento, edopoin quel medefimo luogo fiedificò in memoria di San Felice, & Adauctoun folenne Tempio, il quale effendo già guafto per la vecchiezza, fu reftaurato da Papa Giovanni, come nel libro de' Pontefici Romani fi vede.

Celebra la Chiefa la festa diquesti Martiri alli 30, di Agolto, che sti il giorno del loto Martirio, l'anno del Signore 301, imperando Diocleziano; e Massimiano, Tutto quello, che qui abbiamo raccontato, si ètratto dal Martirologio di Adone; e gil altri Martirologi Romano, di Beda, e di Usuardo fiano di questi Santi menzione.

Alli 31. Agosto.

# LA VITA DI S. RAIMONDO Nonnato Confessore.

An Raimondo Nomato, detto coi), petrole fou offer dei commune della nauta, fu cavato alla luce da un fiano tagliato della mader morta pima di partorito, nacque in un luogo detto Portelli nella Catalogna di non men divoti, che nobili Genitori; e fin dalla fanciallezza diceleini and della fianta fiantiali imperocche ricudando i puerdi divertimenti; e le monand delicatezza, attendea taliente alle opere di pieta, che tutti ammiravan in in di ni ci al code fia gift indi delle fattere; ma petche (cost volcatori di lui padre) abi-tuta in vila considera di san Niccolò una Sagra I aimagine della di san Niccolò una Sagra I aimagine della di san Niccolò una Sagra I aimagine del Vegina, godit nelle viginara edi Pottelli, porque a del presenta del p

che fino al giorno di oggi è tenuta in fom- ) ma venerazione: Quivi con affettuose preghiere istantemente iupplicava la Madre di Dio, chesi degnasse di riceverlo per suo figliuolo, insegnandogli la via della persezione, e la scienza delle cose sante. Fu egli dalla Vergine esaudito, imperocche gli fece intendere, che le farebbe cofa molto grata, fe foffeentrato nella Religione della Mercede, oppur della Misericordia del Rifcatto degli Schiavi, per di lei configlio nuovamente iftituita.

Ricevuto questo avviso, andò subito in Barcellona, dove abbracciò l'Istituto di una si perfetta carità verso del prostimo. Arrollatofi adunque in quella Religiofa milizia, conservo perpetuamente la Verginità, che avea confagrato alla Vergine, rifplendendo in lui eziandio le altre virtu, e pezialmente la carità verso de' poven Criftiani, ch' erano schiavi sotto il giogo degl' Infedeli. Al tiscatto di essi fu mandato in Africa, dove avendone già riscattato molti, e confummato tutto il denaro, vedendo, che alcuni erano in evidente pericolo dirinegar la Fede, diede sè stesso in pegno perloro.

Matanto più acceso dal desiderio della falute delle anime, avendo con le prediche fue convertito molti Maomertania Critto, fu da Barbari cacciato in una stretta prigione, dove dopo di averlo afflitto con vari tormenti, gli foraron le labbra, dividendole poi con un luchetto, il che per lungo tempo fu per lui un crudel martirio.

Per queste, ed altre cose da lui coraggiofamente fatte, fi divulgo da per tutto la fama della fua fantità: Dal che moflo Gregorio Nono Sommo Pontefice, lo fece Cardinale. Vedendosi l'uomo di Dio in quella dignità, abborri ogni pompa, e perfevero fempre nella umiltà Religiofa. Incamminatoli verlo Roma, giunto che fu a Cardona, fi ammalo a morte; laonde fubito dimandò con molte preghiere i Santiffimi Sagramenti.

Ma crefcendo il male, e tardando il Sacerdote, gli fil dato il Viatico per mano di alcuni Angeli, che gliapparvero in forma di Religiofi del suo Ordine, Renduce ch' ebbe le dovute grazie a Dio, diede a lui l' anima fua l'ultima Domenica di Agolto l' anno 1210. Effendo natalite circa il luogo della fepoltura, il di lui corpo collocato in una caffa fu posto sopra di una mula cicca .

la quale per voler di Dio giunfe in Porrelli nella Chiefa di S.Niecolo , acciocche foffe ivi sepolto, dove gittati avea i fondamenti della fua sata vita. In quel luogo por fu edificato un Monistero del suo Ordine, dove il Santo Corpo è venerato da un gran concorso di Fedeli, facendo Iddio ad interceffione fua molti miracoli:

Papa Clemente Nono commandò che fi ponesse nel Breviario Romano, e che si celebraffela Festa di S. Raimondo alli 31. di Agosto. Famenzione diquesto Santo il Martirologio Romano stampato ultimamente.

AL PRIMO DI

# SETTEMBRE.

LAVITA DI SANT' EGIDIO Abbate.

LU S. Egidio di nazione Greco, e nacque in Atene di fangue reale. Il Padre ebbe nome Teodoro, e la madre Pelagia. Si applicò a gli studj infin da funciullo, ed attele ad ogni virtu, e specialmente all'opere della mifericordia, ed a foccorrere i poveri. Andava ogni giorno alla Chiefa,ed un giorno vedendolo un povero infermo ch'era nella strada distefo in terra, gli chiefelimolina, e Sant'Egidio (pogliandefi della veite, che aveva attorno, la diede al povero, e fubico resto sano.

Morirono i padri, ed eglidispensò il suo patrimonio a' poveri y facendo erede il Signore di tutti i fuoi beni.

Altri miracoli ancora operò per Iul il Signore. Tornando un di dalla Chiefa, s'incontrò in un' uomo, il quale era thato morfo da un velenoso ferpente, ed effendo in punto di morte, egli con la fua orazione lo rifano. Un'altra volta effendo un'indemoniato in Chiefa in di di Domenica, e gridando forte, ed impedendo quelli, ch'erano in Chiefa, perché non facessero orazione, Sant'Egidio commandò al maligno fpirito, che ulciffe da quel corpo, e lo lafeiaffe libero, ed egtr ubbidi. Per quefti miracoli cominciò a divulgarli la fanrirà di Sant' Egidio, ed a ftenderfi per turta Grecia la fama fua, e perché call era veramente.

uomo

non onorato da gli uomini, per fuggire l' aura, e'l favor popolare, s' imbarco per andarfene in parte, dove non foste ne conofciuto, nè stimato. Si levò una peticolosa tempesta in mare, sece S. Egidio orazione al Signore, e cessò la tempesta, e la gente, che era nella nave lo ringraziò , riconofecndo diessere stati per sua intercessione liberatida quel pericolo. Nello spazio di alquanti giorni arrivò il naviglio in Francia, fmonto Sant' Egidio in Francia, ed andof fene alla Città d' Arli, dove era Vescovo S. Cefario, uomo di gran Santità, e dottrina. Stette in fua compagnia due anni con iscambievole consolazione, perchè tutti i ragionamenti, ele prattiche loro crano di Dio, ò con Dio.

Quivi sanò un'infermo, che tre anni continui era stato travagliato da sebbre, e remendo di effere perció onorato, paísó il fiume Rodano, e trovando fopra la riva di eso un Santo Romito, che Veredemio aveva nome, si trattenne alquanti giorni con lui, e fanovvi un'altro infermo, e quella terra, che di fua natura era sterile, divenne por la fua orazione, fertile,

ed abbondante.

Per questi miracoli cominciò Veredemio a stimare, ed a riverir pui Sant' Egidio, edegli, che niuna cofa fuggiva più che l'onore, determinò di lasciarlo, e di passare più innanzi, e vivere separato da gli uomini, per star più sicuro, e più lon-tano dalle lodi loro.

Trovò in quella parte dove il Rodano sbocca nel mare, un diferto ritirato, e dentrovi non folo una folta felva, ma una fpelonca ancora, ed una chiara, ed abbondante fontana di acqua. Trovò di più una Cerya come mandata dalla mano del Signore, acciocchè col suo latte lo sostentaffe. Qui fece la fua abitazione vivendo folamente con Dio lontano da gli strepitide gli nomini in compagnia delle fiere.

Avvenne, che il Re ufci un giorno verfo quella parte alla caccia, ed i cani s'incontrarono nella cerva, la quale con gran velocità fi ritirò alla grotta di Sant Egidio, e gittoffilia piedi, come chiedendogli ajuto

nel presente pericolo.

Fece orazione il Santo per lei, ed i cani non poterono paffar più oltre, anzi fortemente abbajando fe ne tornarono a dietro verso i padroni. Il giorno seguente andò il dio due anni, siori nel tempo di Simmaco

Flor Sanctorum . Parte 11.

umile, e desideroso di essere disprezzato, e | Re con più cacciatori, e più gente nel medefimo luogo, e non avendo i cani ne meno ardir di accostarsi dove era il Santo, un arciero tirò feonfideratamente una frezza. la quale per volontà del Signore percoffe il Santo, elo ferimalamente.

S'aperfero i cacciatori la ftrada per mezzo del boschetto intrecciato, e folto , e si conduffero infino alla gtotta, dove era S. Egidio. Ivi lo trovarono vestito da Morraco, di aspetto vecchio, e venerabile, che faceva orazione, fenza muoverti, o turbarsi punto, ancorchè per la ticevuta serleta versassegna copia di sangue, e gli giace-va distela a' picdi la cerva. Recò tutto quefto gran meravialia al Re, ed a quelli, che

erano con lui. Gli si accostò subito, e conoscendo ch' era uomo fanto, gli chiefe gittatofegli a' piedi, perdono, ed ordinò, che foffe medicato, e curato della ricevuta ferita, febbene il Santo fece refiftenza , defiderando di averla tutto il tempo della fua vita, per patire qualche dolore, ed avere con effa maggiore occasione di merito. Cominciò il Re da indi innanzi a vificarlo spesso, a riverire la fua Santità, ed ad offerirgli doni, e ricchezze, le quali egli non folamente non volle accettare, ma configliò il Reafpenderlein edificare in quel diferto un Monistero per Religiosi, che continuamento nelle loro orazioni raccommandaffero, e lui, e'I fuo Regno a Dio. Si fabbricò il Monistero, e S. Egidio ne prese il governo con titolo di Abbate per mera importunità del medefimo Re. Viffequivialeuni anni, e fi ordinò Sacerdote , e fece una vita da Angelo vestito di carne, giovando a tutti e convertendo molti peccatori al fervizio, ed all' amor del Signore fra i quali fu il medefimo RediFrancia, che si liberò da un peccato, grave, che aveva commesso, e secene penitenza per le ammonizioni sed orazioni di S. Egidio. Avendo religiosamente, e fantamente governato alquanti anni il fuo Moni. ttero, giunfe il felice fine de' fuoi giorni dal Signore rivelatogli innanzi, ed ap parecchia. tofi alla partenza da questa vita, diede al Signore il fuo forrito, ed andò a godere di lui. il primo di Settembte. Non fisà l'anno precifaméte, ma non può effere quello del 700. come ferivono alcuni, ne meno del 720.come altridiconoperche S. Cefareo Vefcovo d' Arli in compagnia del quale visse S. Egi-

Papa, e di Anastasio Imperadore, effendo 1 Re d'Italia Teodorico Ariano, e di Francia Clodoveo, gli anni del Signore 500. La vita di Sant' Egidio fu feritta da Fulperio , Vescovo Carnotense, e di lui fanno menzione i Martirologi Romano, di Beda, di Adone, e Sant' Antonino, e Pietro de Natalibus.

#### Al 1. Settembre.

### LAVITA DI DODICI SANTI Fratelli Martiri.

TEl medefimo giorno, nel quale la Chiefa celebra la festa di S. Egidio, fa commemorazione ancora di dodici fratelli Martiri, i quali furono di nazione Africani, e nacquero in una Città chiamata in Latino Adrumetum, che oggi dicono chiamarfi Siffa, sebbene non manca chi la chiami Toulb, ed altri Macometa.

I nomi di questi valorosi guerrieri del Signore, furono Donato, Felice, Aconsio, Onorato, Fortunato, Sabiniano, Settimio . Gianuario, Felice, Vitale, Satiro, e Repolito. Erano di sangue nobile, e tutti bene ammaestrati nelle Lettere umane, e divine. Furono presi in Africa, edopo condotti in Italia nella Città di Benevento, dove fornirono il corfo del gloriofo martirio, sebbenein diversi giorni, essendo lmperadore di Roma Valeriano, e prima che fossero satti morire, surono travagliati con molti, ed atroci tormenti. Scriffeil martirio loro in verso eroico Alfano, Arcivescovo di Salerno, ed è nel 7. tomo del Surio. De'medefimi ferifie Anastasio Bibliotecario, come dice Pietro Galefino nelle annotazioni del fuo Martirologio, ed il Romano, e Cefare Baronio nelle fue annotazioni fa menzione.

Alli 8. Settembre.

NAT della Beatishma Vergine.

Ella Natività della gloriofiffima Vergine,e Madre Maria Signora nostra .

do con essa queste parole: La vostra Natività, o Vergine, e Madre di Dio ha portato a tutto il Mondo allegrezza; perchè da voi è nato il Sole di giuffizia Crifto Dio noftro, il quale diffa uggendo la maledizione, fotto la quale eravamo posti, diede la sua benedizione fopra di noi, e vincendo, ed uccidendo la morte, dono fempiterna vita. Con molta ragione per certo dice la Santa Chiefa, dallo Spirito Santo guidata, che la Natività della Vergine ha portato a tutto il Mondo fingolare allegrezza. Perchè fe l'Angelo Gabriele diffe a Zaccaria, che molti fi rallegrarebbono nella Natività del fuo figliuolo San Giovanni Battista, e la oclebrarebbono, perchè era figliuolo di orazioni, e nasceva di padri vecchi, e di madre sterile, ed aveva da effere Precurfore del Meffia, ed apparecchiarli la strad : quanto maggiori motivi , e titoli hà tutto il Mondo di rallegrarfi , e far festa straordinaria del giorno, in cui questa benedetta Vergine nacque, nel puriflimo ventre della quale fi doveva rinchiudere Dio nostro Redentore, e vestirsi della sua carne, ed unire con l'umana la divina Natura, e darle con sua benedizione, vita, e falute eterna? Tutto l' Universo era vestito ditenebre dicolpa, e d'ignoranza, e coperto di una notte tenebrola, e scura; ma quando spunto, e cominció a vedersi la lucedi quest' Alba divina, tutto si sparse di allegrezza, e digiubilo, intendendo, che si avvicinava il giorno, e veniva il Sole, che lo doveva i lustrare, e liberare da tutti i mali, e da tutte le miferie, che prima pativa.

Rallegroffi fingolarmente la Santiffima Trinità, il Padre, per effer nata la fua dolccSpofa: il Figliuolo, perchè doveva efferefua Madre; e lo Spirito Santo, perché era suo Tempio, e perchè per virtu sua doveva concepire il Figliuolo dell' Altiflimo nel suo santo ventre. Ma che dirò di tutti quei celefti, e beati spiriti? che festa crediamo, che facessero in Ciclo, il giorno che viddero nata interra quella, la quale doveva effere Regina, e Signora loro, e riparatrice delle loro Sedie per mezzo del fuo benedetto Figliuolo? che giubilo de' Santi Patriarchi fuoi Primogenitori, quando viddero adempirsi i loro lunghi, ed anfiofidefii, eche per questa puriffima Fanciulla doveva effere tanto illustrato, ed efaldice la Santa Chiefa in un'Antifona, parlan- tato il lignaggio loro? Che de' Profeti ,

che tante volte l'annunciarono, e fotto tante ombre, e misteriose figure la ritrassero, e la dipinsero? Tutto il genere umano fi dee rallegrare per il nascimento di quetha Signora, per l'onore, che gliene fegui per averla per gloria, per ornamento, e corona fua, edi peccatori in particolare per avere un'avvocata di questa sorte : Ma quelli, che maggior parte hanno oggi nella festa presente, sono i padri di queita fanciulla, a'quali da Dio fù fatta grazia si fegnalata, e per mezzo de' quali fu dal mede. timo portata al mondo tanta allegrezza. Il padre della Vergine fu Gioachino nativo di Nazarette. La Madre su Anna della terra di Bettelemme, ed erano amendue della Tribudi Giuda, edella stirpe di Davidde. Erano ricchi, nobili, e di fangue illustristimo; perchè discendevano da molti Re, da valoroli Capitani, da grandi, efavi Giudici se da Governatori del popolo d' Ifraelle, e quello, che importa più, da fantiffimi Sacerdoti, Patriarchi, ed amici di Dio, che con amore, e riverenza fingolare l'avevano fervito. Oltre a ciò erano perfo. ne molto timorate di Dio, ed offervavano con gran diligenza la fua fanta legge in digiuni, orazioni, elimofine.

Perchè tal: conveniva, che fosse l'albeto, chetal frutto doveva produrre. Difpenfavano, e distribuivano le loro entrate in tre parti, nel Tempio, e nel culto divino, ne' poveri, e nel mantenimento della loro famiglia. Venti anni erano vissuti in matrimonio fenza avere figliuoli, effendo Anna sterile, e per questa cagione stavano dolenti, ed afflitti, Ma Dio Signor nostro con gran provvidenza ordinò, che Anna fosse sterile, acciocche il nascimento di questa Figliuola Santissima sosse miracolofo, e non si attribuisse alla natura, ma alla grazia: E come dice San Giovanni Damasceno, acciocche con questo miracolo maggiore di tutti i miracoli, ch'è il venire Dionel Mondo, ed incarnarsi nel ventre di Maria, s'intendesse, che quella la quale nasceva non era opera di diletto fenfuale, ma della grazia divina, e che il Signorealcune volte chiude la porta per aprirla con maggior meraviglia ; affinché co'l nuovo miracolo fi conofca meglio. e fi stimi più la grandezza di quella, che naice. Voile ancora Dio, che Anna foi- I fe steri'e, e che ella, e Gioachino fossero copri con la nuvola della sua purissima car-vecchi, acciocche la Vergine, chenasce ne, etenendo in se questo Sole divino, il-

va, fosse figliuola di orazioni, e desideri, e di lagrime, nella maniera, che fu Samucle figliuolodell'altra Anna, che con fospiri, digiuni, epianti lo partori.

Nel medelimo modo questi Santi conjugati pregavano continuamente Dio con grandiflima iftanza a dar loro frutto dibenedizione, promettendogli di confagrare a fua divina Maestà il figliuolo, ò la figliuola, che gli piacesse di dargli, ed all'orazioneaccompagnavano il digiuno, e la limofina. Etanto perseverarono, e con confidanza si grande, che il Signore mandò loro un' Angelo, il quale Pantaleone dice effere stato San Gabriele, e rivelò all'uno, ed all'altro, che il Signore aveva afcoltato le preghiere, e le orazioni loro, che avrebbono una figliuola, la quale chiamerebbono Maria, e farebbe Madre del Messia, Salvatore del Mondo. E fu molto conveniente, che l'Angelo portaffe dal Cielo questa buona nuova, ed annunciasse quello, che doveva rallegrare il Ciclo, e la terra, poichela natività d'Isacco, di Sansone, edi S. Gio: Battitla erano tlate annunciate a' loro padri da Angeli.

Restarono per tal favore di Dio Gioachino, ed Auta confolatiflimi, e lo ringraziarono affettuofillimamente di tanta grazia, ed Anna concepi la Santiffima Vergine a gli ottodi Decembre, nel qual giorno la Santa Chiefa celebra la festa dell' immacolata fua Concezione, e compiti i note racii la partori a gli otto di Settembre in Nazarette, e nove giorni dopo che fu a' 17. del medelimo mele, fecondo il coftumede gli Ebrei, le fu posto il nome di Maria, che in lingua Ebrea, e Siriaca vuol dir Signora, illuminata, illuminatrice, e Stella del mare. Perchè essa è quella, che per aver partorito il Signore del Mondo, è vera Signora di tutte le cose create, non diuna partediesso, nediuna Provincia, à Nazione, ne folamente del Cielo, à della Terra, ò dell'Inferno, ma di tuttol'uni-

verso intero, e di ogni sua parte. Perchè tutte le creature, le quali riconoscono per loro creatore,e fattore Dio, riconoscono Maria per Madredel medesimo Dio, esi soggetiano all'Impero suo, e con una umiltà profondissima la riveriscono . E'ancora illuminata da quella luce, che mai non fi ofcura, e vestita di quel Sole, che effa

lumina il nostro Emisfero, e quello infie- / me del Cielo, egli uomini, egli Angeli, e risplende con immensa chiarezza. E per questo ètramontana ditutti noi, chenavighiamo per questo Oceano, e secolo tempestoso, acciocchè mirandolei, ed invocandola, non periamo nel mezzo delle furiole onde, ed orribili tempeste, che del continuo ci combattono, infino a tanto, che mediante questa Stella, perveniamo al porto defiderato della nostra beatitudine.

Nacque questa gloriofa fanciulla, quanto al corpo, la piùleggiadra, la più bella, e pial graziofa di alcun' altra pura creatura, e quanto all'anima, tanto candida, tanto perfetta, tanto ornata di grazie, e di virtul, che i Scrafini, e Cherubini fi thupivano, e restavano attoniti in vedetla. Perchè dovendofi del corpo della Vergine formare il Corpo di Gesul Cristo, ed organizare del fuo delicato sangue, su convenientissima cola, chequella carne, della quale il Verbo Eterno si doveva vestire, fosse proporzionata a quella del Figliuolo di Dio, eben composta, ed in tutti idoni naturali sommamentepersetta, e che il Figliuolo fosse fomigliante nell'efsere naturale alla Madre, e la Madre nell'effere della grazia fo-

migliante al Figliuolo. Perchènel primo, Cristo era Figliuolo di Maria sed ella fua madre se nel fecondo egli era suo Padre ed ella Figliuola sua e quindi venne la pienezza della grazia, che ebbe l'anima di Maria, e le immense ricchezze ditutte le viriu, e di tutti i doni, che il Signore in una fingolarissima maniera le communicò: Perchétuttele grazie, le quali a tutti gli altri Santi dispensò Dio le accumulò e le mise insieme in Maria con maggior persezione, e con più colma misura : onde tutte le donne, che nel vecchio Testamento ebbero qualche eccellenza, furono come un'ombra, ed una abbozzatura della Santissima Vergine, e tutte furono da lei infinitamente avanzate.

Ella è la seconda Eva, non come la prima, che si chiamò Madre de' viventi, che avevano da morire; ma come madre de'viventi, che viveranno in eterno. Perchè ebbe inimicizia co'l ferpente, e gli fehiacciò il capo, e con tanto ammazzò la me-

defima morte. Ella fu più selice di Sarra, più prudente di Rebecca, più bella di Rachelle, più feconda gliuoli, e Maria un folo; nondimeno queito folo val più, che ogni cofa creata.

Ella su più eccellente di Maria Prosetesfa, forella di Mosè legislatore, e di Aron fommo facerdote, che fu quella, che cantò cantici di lode, quando vidde libero il popolo d'Ifraele, e sommerso Faraone con i suoi carri, e co' suoi eserciti nel mar rosso.

Perchè la nostra Maria non su sorella ma Madre del vero, ed unico Legislatore del Mondo, edel Sommo Pontefice, che co'l fagrifizio del fuo fagratiffimo Corpose Sangue placò il petto dell' adirato Padre Eterno, e fommerfe il Tiranno Infernale, che

perseguitava il suo popolo. Ella su più savia di Debora, più sorte di Giuditta, più graziofa, che Efter, più umile, che Abigail, più bella, che Abifag, più casta, che Susanna.

Perche fu quel gran Segno, che apparvein Ciclo, ed oggi in terra, è quella gloriofa donna vestita di Sole, e coronata di Stelle, e che tiene fotto i suoi piedi la Luna, è quel Santuario, che Dio fece per abitarvi, e quell' Arca fabbricata di legno di Setin, e guarnita di puriffimo oro di dentro, e di fuori.

E'la Stella, che nacque di Giacobbe, e il Tempio vivo, ed il Trono, nel quale il vero Salomone ripofa.

Finalmente è quella puriffima Vergine, della quale dice il Santo Evangelio, che fi leggenella Messa per solennizzare il suo natcimento : De que natus est Jesus, qui vocatur Christus.

Se volete sapere chi è Maria, ella è Madredi Dio, eda cui Gesti Cristo nacque : Tuttiititoli, etutte l'eccellenze, che alla Vergine si possono dare, si comprendo. no, e si ristringono in questo nome di Madre di Dio.

Ella nasce oggi, e quindi a quindeci anni nafeerà da lei il Figliuolo di Dio, acciocche infino da oggi la rimiriamo , non come Figliuola di Gioachino, edi Anna, ma come Madre dell' Aitiffimo, ed Unigenito Figiiuolo di Dio, ed infino da quetto di, che entra nel Mondo, concepiamo una riverenza tanto profonda, e tanto umile, ed una divozione tanto affettuofa quanto alla Madre di Gesti è dovuta, perchè per quetto nasce, e per questo ce la diede il Signore. O' beata, e felice Signora, qual lingua, quandi Lia; perchè sebbene Lia partori molti fi- tunque Angelica, potrà esplicare, o qual

- mend by Crit aplu

mente comprendere quello, che si rinchiude in questo nome di Madre di Dio 7 O Madredel tuo Padre, sposade tuo dolcissimo Figliuolo, che meritatti di avere uno ttesto Figliuolo con Dio: De qua nature si 3 ysus. Nacque senza Madre cernamente della sosanza del Padre, e nacque temporalmente fenza Padre della sostanza di Maria.

Generò il Padre quello, che diede l'effere a tutte le cofe, e tu generafti il medefimo Figliuolo, chedà loro la grazia, el'esfere perfetto. Il Padre generò il Creatore di tutle le cose, etul il Riparatore di tutte, ed il Salvatore. Per Gesu Crifto fu fatto, e formato il Mondo, e per il medelimo Critto, in te è fato riformato, e ricreato di nuovo. Sei nata della carne di Adamo, ma fenza corruzione di Adamo i sei Figliuola di Eva, ma per riparare le miserie di Eva. Sci Figliuola di uomo, ma Madre di Dio: fei Vergine, ma non fterile, fei feconda, ma con purissima verginità. Dio ti salvi, Santissima Vergine, Talamo dello sposo celeste . Abitazione dell' Eterno Padre . Tempio della fapienza increata, Sacrario dello Spirito Santo , Palazzo della divinità, Tabernacolo della nostra salute, Orto di diletti, Tesoro ricchissimo, Vena di acque vive, e Depositaria di tutte le grazie, e di tut-ti i doni di Dio. Singolare fra tutte le creature, poiche non vi è cofa, che ti pareggi ; Perche tutto ciò che ha l'effere, o e fopra, o è sotto di te. Sopra di te è il solo Creatore, e fotto di testanno tutte le creature; perche sei Madre di Dio, Madre della nostra luce, Madre della nostra falute, Madre della nostra redenzione, e della noffra beatitudine.

Ora fe questa benedeta: Fanciulla, che oggi antice, è plena digrazie, antos adorna divirul, esi ricca di anti, e si incomparabili doni di Dio, e per mezzo diefa il medelimo Dio ci fi communica ; e prendendo la carne nostra fi fa nostra Fratelio i di modo, che possimo di un direccime dei nostra carne, dofesi di un este comparabili di propositi di comparabili di religio di rallogracie, con quale allegare ze celebrare questo Nationario, e con quale Festa folicimizzare la venue al i Mondo di quella, che gli di decla via:

Quando un gran Re prende per moglie alcuna donzella, tutti quelli della fua cafata fi rallegrano, fi congratulano, e danno segni della loro allegrezza.

Flor Sanctorum Parte II.

Quando una Regina viene di nuovo nel Regno, è ricevuta con apparato reale, con ricché, e varie livree, con architrionfali, e con ogni maniera di festa, e di pompa.Con quanto maggior gaudio adunque, divozione se riverenza dobbiamo ricevere la nottra Reginased universal Signora del Mondosed onorarci peravere la fovrana Maestà dell' Eterno Padre presa per Sposa, e per Madre del fuo Figliuolo una nostra parente e tanto nobilitato tutto il Genere umano? Onde dice il Cardinal Pietro Damiano quelle parole: La Natività della Beatissima, ed intemerata Madre di Dio, fratelli cariffimi, reca à gli uomini fingolare allegrezza, per effere stato il principio di tutta la nostra falute. Ragionevolmente per certo giubila og. gi tutto il Mondo, e la fanta, ed univerfal Chiefa fa festa, posciache in questo giorno nasce la dignissima Madre del suo Sposo celeste, ed in esso celebra il principio dell' altre fue feste, perche effendo questa di tempo più antica, non deve esfere inferiore di dignità . Per tanto rallegriamoci nella Natività della Vergine, e Madre, che annunciò al Mondo una nuova allegrezza, e fu principio di ogni nostra falute, e come siamo soliri di rallegrarci del Nascimento di Cristo, rallegriamoci ancora nel Nascimento della Madre di Crifto. E Sergio Gieropolitano scrittore Greco, ed antico dice: Venite turti Fedeli, e congratulatevi tutti con questa fanciulla , che nasce: perche prima, che nascesse, era predestinata per Madre di Dio, e con essa nasce il mondo, erinovasi. E San Dama-

Venite ò genti tutte, e flati tutti de gli uomini di oualunque linqua, età, e condizione, che fiate, acciocchè celebriamo con grande affetto l'allegrop, e felice giorno della Natività della Vergine. E Ruperto Tuizienfe dichiarando quelle parole della Cantica. Chi è quell'a che s'innat'a, e và crefoendo con la fua luce aguifa d'Alba, parlando con la Vergine, le dieta.

sceno dice.

Quando tu nascetti, ò Beatiffina Vergine, all'ora spunto il giorno, ed usei al mondola vera Alba, e ci significò, cheveniva l'eterno giorno; perche si come l'Alba è sine della notte passara, e principio del giorno seguente, così il tuo nascimento su fine de nostri pianti, e principio della notra allegrezza.

La festa della Natività della Madonna di. L 3 cono cono alcuni effere flata infittuita da Innocenzo Quarto di quelto nome Sommo Pòtefice intorno a gli anni del Signore 1350. e la cigione di tile infittuzione effere tilara una lunga fedia vacante di 11. mefi, chetu una lunga fedia vacante di 12. mefi, chetu promofile (renado ip reflumente) Sommo promofile (renado ip reflumente) Sommo promofile (renado ip reflumente) Sommo file della fantifima Vergine, ed effere flato fibico detroi Cardinal Simblado, che nella fua a fionzione fi chiamo Innocenzo Quarto, e fiu quello, che compandò cele

brarfiin tutta la Chiefa. Ma ciò non può effer vero . Perche da S. Damasceno, da Pietro Damiano, da Ruperro, eda altri Autori citati da noi, che fiorirono molto prima, che Innocenzo Quarto fosse Sommo Pontefice, firaccoglie chiariffimamente, che infino al loro rempo fi celebrava questa festa della Nativirà della Vergine. E nel fagramentario di S. Gregorio, che fu ancora più antico, vi è fpecial Prefazione di questa festa della Madonna, e5. Idelfonfo ne fa menzione nel libro della Virginità. E nel libto de' divini ufizi, chiamato ordine Romano, fi fa parimente menzione dell'Omilie de'Santi-che in questa festa si devono leggere, e delle Litanie, che in essa si soleano dire pet instituzione di Sergio Sommo Pontefice, come dal Cardinal Batonio fu eruditamente offervato. E' falfo medefimamente quello, che altri hanno detto , che questa festa fi celebrasse al tempo di S. Agostino, ingannati per avventura da un fetmone del Santo, che fi legge nell'ufizio di quello giorno, dove fi dice : Rallegrifi la nostra terra, poiche è stara illustrata dalla Natività di si alta Vergine. Ma questo fermone, ancorchè sia di S. Agostino non è con tutto ciò sopra la Nati. virà, ma fopra l'Annunziazione della Vergine, ela Chiefa peraccommodatlo alla festa presente mutò una patola e diffe Nascimento in luogo di giorno folenne , perche faceva più a propolito fuo . Ed il medelimo S. Agostinodice, che al suotempo non si celebrava nella Chiesa, se non il Nascimento di Gesul Cristo Salvator nostro, e di San Giovanni Battista suo Precursore. In qual tempo pertanto quella felta fia stata istituita, noi non lo sappiamo di certo, questo solofappiamo, cheè molto antica, emolto celebrata da' Santi Greci, e Latini.

Può effete, che dopo il Concilio Efefi-

no, (nel quale fil condarmato Neflorio ; perche conta fua facrilega lingua negara ; che la Vergine nofira Signora dovefile efferechiamata Madre di Dio, e con questa ocasione crebbe piu la divozione de Fedei vetfo di lei ) ii deffe principio a celebrar la fua Natività con feft particolare.

Alti: Autori atribulicono l'infituzione di quella fella actre rivelazioni, che chòbe un Religiofo contemplativo, il quale disco, no, che ogniamno alli otto di bettembre fendiva una foavifilma mufica in aria con gran fella, ed allegrezza degli Angeli, e che domandonne una voita la cujione ad modi effici, edifripole, che qui giorno di modi effici. edifripole, che qui giorno der di Dibo, e che peri dictro di quello Religioni fo comingio a celebrar nella Chiefa.

Ben può quello effere; ma il ectro è quelo, che abbiamo di fopta narrato. Della Natività della Madonna, il Lippomano; ed il Surio registrano diversi fermoni; ed O-milie de Santi; ed il Cardinal Baronio quelle dialtri gravi Autori Greci, che si trovano in Roma ferritte a pensa nella copiosa, e curiosa libreria del Cardinale Sfor-Za.

Alli 8. Settembre.

LA VITA DI SAN ADRIANO Martire.

F Ra l'altre Città, che furono illustrate dia Città principale nella Provincia della Bitinia; perche avendovi fatto la fua relidenza prima l'Imperador Diocleziano, crudeliffimo nimico del Nome di Crifto, e dopo Massimiano Galerio, che su un'altro mostro crudele, esercitatono quivi amé due la loro rabbia, contro quelli, che professayano la nostra fanta religione, facendo con incredibile diligenza cetcate, palefare, prendere, totmentate, ed uccidere tutti gli amici di Dio, come se sossero stati nimici loro, edelloro Imperio .S'infuriavano con. tro esti gl'Imperadori; i ministri della loro empietà eseguivano i commandamenti il Martiti erano tormentati , ed il Signore dava loro ne' tormenti allegrezza, e vittoria della medefima morte. Ed alcuni de i Gentili vedendo la pazienza, la manfueru-

dine, el'allegrezza de'nostri valorosi guerrieri in si terribili, ed atroci tormenti, meravigliati, e supiti di cosa sinuova, si convertivano alla Fededi Gesul Crifto, e quelli, cheprima, come ministri dei Tiranni tormentavano i Cristiani, dopo già fatti Cristiani si lasciavano tormentare, e porgevano il collo al ferro nudo per Cristo . Uno di questi su S. Adriano Marrire, ch' era giovane di ventiotto anni, e gentiluomo principale, e ministro dell'Imperadore Massimiano, il quale per aver vedura la fortezza, e la costanza de Cristiani nelle loro pene, e l'allegrezza, e'l giubilo, con cui morivano, giudicando non effere quella e ne poter effere cofa umana altrimente, ma celefte, edivina, fi moffe tanto, e si accese si fattamente nell'amor di Dio, che pubblicamente confesso di effere Criftiano, e nella litta de gli altri fanti Martiri fece mettere il nome fuo, per effere infieme con effi tormentato.

ed uccifo, Venne ciò a notizia dell' Imperadore Massimiano, e sdegnandosene sorte-lo scee prendere, emettere incatenato in prigione, dove erano ventitre aitri . Criffiani . Uno de i suoi servitori diede avviso della prigionia di Adriano a Natalia sua moglie, ch'era occultamente Cristiana. La qual cofa intefa da lei, piena di allegrez. za fe n'ando alla carcere, e proftrata a' piedi del marito, e baciando i ferri, ed i ceppi diceva: Beato fei, Signor mio Adriano, che hai trovato le ricchezze ; le quali non ti furono lasciate da padri tuoi. Già te ne vai ficuro a Gesul Critto, nel quale cu hai tutti i tuoi tefori riposto, per tro-- varis nel tempo della necessità quando niuno farà battante a liberare dalle pene il miscro, che sarà dannato, non il padre il figliuolo a non la madre la figlia a non l' amico, l'amica, ne le caduche ricchezse, ne il numero de' fervidori, nel'ambizione, e la vanità de i grandi, ne alcun' altra cofa basterà per salvarlo ; ma solamente le opere buone, ch'egli farà. Tu hai il Sig. mio Gesti Crifto in tua compagnia, però non ti ffancare, acciocche til goda delle sue promesse. Guarda che non ci tolga da quella grazia la memoria de' fragili. e fugaci beni della terra ne i gemiti de i tuoi padri, ne la cua giovencui, ne la bellezza del corpo tuo, ne le fusinghe de i tuoi amici, ne le minaccie de tuoi nimici, non ti spayenlinoi tormenti del Tiranno, ma confidera la coflanza, e la pazienza di questi Santi Mattiri, che fono teco, imitali nella vita, acciocche nole more ta riceva internationale coneffii ipremio dell'immortalità. E giera della coneffii ipremio dell'immortalità. E giera della coneffii in premio dell'immortalità. E giera della conefficienta divocione basciava leloro exene, e gli pregava fare animo al lotomarito, acciocchel la vitoria, ch' cgli outeneffe, foffe frutto delle lorobattaglica non fodamente guadagasifreo, e od riceffenta della conefficienta della conefficienta della conefficienta della conefficienta della conefficienta della contra della contr

Silicenzió poficia la valorofa donna da Santi Martiri, e dal fuo matico, ne le ptomife di avvifania del tempo, nel quale egil doveffio effer comentacio, acciocencia d'uno martirio prefense fi ritrovatile. Per foddifiare a quefla promefía, pafitai alquarri ajtorni, intendendo S. Adriano, che i Giudici volevano terminare la fua cauda, col patrer de gilattri Martiri, e llecarza del canarir, aficial en carecto per dere avvifa alta moglie, chegià fiarviari carecto per dere avvifa alta moglie, chegià fiavvicinava l'oradol fuo glorito Martirio.

Ma prima, che giungeffe a cafa, ebbe Natalia nuova, che Adriano libero veniva a trovarla, estimando ció non poter esfere peraltro, fe non perche il fuo marito avefferingatala Fede di Crifto, e fuzziffe la mortesne fenti incredibile dolore se vedendolo venire, gittati ilavori, che aveva alle mani, se ne corse alla porta, e la chiuse dalla banda di dentro ficuramente, dicendo ; Non pratichi più meco il codardo, ne io lo vegga più dinanzi a i mici occhi, poiche è tornato a dietro, ed ha negato il suo Dio, e Signore. Non mi parli parola, ne fenta io lingua, che nella prefenza del fuo creatore è. ftata bugiarda, ed accoftandofi più, e parlando con luigli diceva:

amodo contungatarea, e fenza Dio, perche cominciali quello che non doveri formizio Perche tic parati da quel Smai, i no comparente per sul presenta de la contunida de la contunidad de la c

rerà l'ignominia , e l'opprobrio mio.

Stava Adriano alla porta , e fentendo quelle parole, liconolava increbibilmente, e prendeva animo, e vigore per l'animo, e e privigore, i lquale vedeva nella fua moglie, la quale edura rella fua moglie, la quale edurate fuel fuo marito non veniva per fugare il martino, mai obren per apparecchianfi, e per avere lei prefente, di apri la porte, e con untilia, el alle-grezza grandifima gli il getto è picdi; ola abbracciò, e finalmente amendue inferme

tornarono alla prigione.

Nell'andare perifirada Adriano, temendo, che inmitri dell'Imperadore conficaticro dopo la fua morte i fuoi beni; ce lo Natalia reltaffe fenza roba; a de abbandonata; le domandó che ordine avefse dato intorno al particonio; o del fencola fue; al quale efía con grande fipitto; e cordinara infoci. Nonvotero, Signormo, ricordarripole: Nonvotero, Signormo, ricordarcioco-benon i empedificano, e non ticapitrino il cuore. Piña gli occhinebeni eterni; che si pretto dara Dio a te; ed a Santi; co' quali deli deri morte per Cirilo co' quali deli deri morte per Cirilo

Giunti alla prigione, Natalia incontanen, te figito à pied de Santi Martiri, e bació i ferri, e vedendogli per gli ceppi, e per le cateme molto mal trattat, e con le carni piagate, ed alcuni con le membra si putride, che mandavano fuori marcia, e gittavano vermi, fece da fuoi fervidori portare minero a mente le piaghe de Santir, curar-lecon una divozione, e tenetezza misabise, e flette pie o fette giorni occupata la

fanta donna.

 Furono poi cavati di prigione 23. Martiri legati tutti all' istessa catena, edietro di essi Sant' Adriano con le mani dietro le spalle, il quale prima di tutti per essere tormentato su prefentato all'Imperadore, perche come giovine sano, e robufto, ch' era, fu giudicato, che avrebbe forze a patire tormenti maggiosi. Quando si separò da gli altri compagni fuoi per entrare all'udienza, gli dissero i fanti Martiri: Su Adriano, è tempo, che tu prendi la tua croce, e seguiti Cristo,non sornare in dietro, ne ti spaventino i tormenti, che vedi, anzi mira il Cielo,e confidera la corona, che per efficiaspetta. Ela buona Natalia fua moglie fattafegli vicina gli difse; Guarda, Signor mio, di mettere solamenec in Dio il tuo cuore, e di non spayen

tarti per alcun tormento, che ti verrà dato, perche il travaglio farà breve, e la gloria farà eterna.

Ricordati, che fecondo il Re della terra hai fopportate molti travagli per un vilifimo premio, e che ora con maggior coftanza devi fopportare qualfivoglia pena per il Re del Ciclo.

PuS. Adriano prefentato al Tiranno, il quale vedendolo cottante nella confessione di Gesti Cristo, e che con parole amorevoli, e promesse non lo poteva piegare, lo fece prima aspramente sferzare, e dopo bastonare atrocissimamente da quattro miniftri, uomini forti, e robusti con duri, e poderofi battoni, e Natalia, che prefente fi ritrovava, andò fubito ad avvifaregli altri Martiri, come Adriano aveva già cominciatola fua battaglia, acciecche pregassero per lui, e saceva sempre l'istesso in tutti gli altri tormenti, che gli davano di mano in mano per fostentarlo con l'orazioni de'Santi. A questo tormento ne su aggiunto un'altro, esu, cheda quattro altri uomini lo fece percuot ere crudelmente nel ventre, fouarciandogliclo in maniera, che gli si scopersero l'interiora , e dopo , carico di catene, fu di nuovo menato in pri.

Andava con lui la fanta, e virile fua mogie, e con la mano acerezzandolo dolcemente, gli diceva. O lume degli occhi mici, quanto beato fei tu, poiche muori per quel

Signore, che mori perte !

Giunto alla carcetes, gl'altri Santi firafeinando iloto firacciati cotto; còme porvano gli andarono incontro per rallegrarii con etso, e dargli ilbacio di pace, ed animarlo al refiante della battaglia. A' quali egli rifipondeva efest quell' allegrezza frutto de' loro meriti, e delle loto orazioni quella corona.

Nettava la Beara Natalia le piaghe del fuo marito, raccoglieva il fangue, che da efse u(civa, e come un presiofilmo unguerato, fe ne ungera il fuo corpo, e mofse dall'efempio di lei, a litre donne aneota andarone alla prigione per confolare, fervire, 3 de accarezzare i Santi Martiri, che vi crano legati.

Ma faputofició dal Tiranno, fece ferrare la porta, ed ordinó, ehe doma refiuna fosse lafeiata entrare in prigione. Non fi faparentó, né fi perfe d'animo per questo commandamento la yalorofa Natalia anzi fatta ani-

mofa,

164

mofa, fitagliò i capelli, fivesti da uomo, ed entrò nella carcere per confortare il maritto, e fervirea gli altri Martiri, che erano quivi. E valsetanro col suo esempio, che molte altre donne, e marrone pie fecero ancora este l'isfessio.

Sdegnotli inercibiblinente, ciò faputo, si Tranno, commandò checon un martello fopsa una incudine foffero fiezzazele gambe, e le mani ad Adriano, ed a gli altri Martiri i banna doma pregò i minifri, e che cominciaffero da Adriano, acciocche non fi rurbaffe, e sbigottiffe, yedendo patir prina quel cormeno si arroce a gli altre conficocche gliciti agdifario, de concencio concocche gliciti agdifario.

E non contenta di quefto, lo prego, che stendesse la lasciasse tagliare per patire più per Cristo, cd egli la stese, ed essa la renne, e'l ministro gliela taglio, nel qual tormento mori, e diede il suo spi-

rito a Dio

La medefima crudeltà fu ufata con gl'altri vencitrè Martiri, compagnitii Sant' Adriano, i quali raccommandandofi al Signore, e dicendo: Buon Gest), rievete lo firito nofito, volarono al Ciclo, lafciando in

terra i loro corpi.

Ordinò il Tiranno, che foffero gittati in una fornace, e bruciati, e subitamenre fi levò una fiera rempesta con tuoni lampi. e faette. Morirono alcuni de i Pagani, ed altri fuggirono, con la quale occasione Natalia, ed altre donne Religiose ebbero commodità di raccogliere i corpi de' Martiri, iqualitrovarono tanto intieri, ed intatti, che nè meno i capelli erano stati arsi dal fuoco. Fu grande la divozione di quelle pietose donne, che raccoglievano il sangue de j Martiri, e compravano da' Manigoldi a gran prezzo le vesti loro, soprale quali al. cuna gocciola caduta ne foste. I Cristiani polcia prefero legretamente i corpi di Sant' Adriano, e de gl'altri Martiri, e per mare gli conduffero a Costantinopoli. Ma Natalia prefe la mano di Sant' Adriano, e la cuftodi come reforo rischissimo, e la involse in preziofi, ed odoriferi drappi, e la mife al capezzale del fue letto , fenza , che alcuno sapesse ciò che si fosse. Ed essendo, come era, nobiliflima, ricca, giovane, e bella, e che folamente tredici meli era ftata, co'l fuo marito, un Tribuno, 'ò Macstro di Campo dell'Imperadore, lo pregò a commandare

a Natalia, che lo prendefse per suo marito. Piacque ciò all' Imperadore, e lo fece fapere a Natalia, ma la Santa prefetre giorni di tempo a risolversi, come chi voleffe apparecchiarfi già per le nozze, e foce continua, ed affertuofa orazione al Signore, fupplicandolo per li meritidi Sant' Adriano, a non permertere, ch'ella patifse forza, o macchiasse il rahmo del suo primo marito. Fatta l'orazione fi addor. mentò , ed ebbe da Dio una rivelazione per mezzo de Santi Martiri, a quali ella aveva fervitoin prigione, che fubito s'imbarcaffe, ed andaffe a Costanrinopoli, dove erano i corpi loro, perche Dio la voleva liberare dal fopraftante pericolo, e condurla a godere di se in compagnia loro, edi Sant' Adriano fuo marito. Subiro la fanta donna lasciando la casa, e tutti i fuoi beni, e prendendo feco la mano di Sant' Adriano entrò in barca, e con l' ajuto di Dio, e con una visione, che cbbe del medefimo Santo in quella navigazione, per la quale fuliberata da un gran pericolo, pervenne a Costantinopoli, ed entrò nella casa y dove erano i corpi di quei beati Martiri, ed inginocchiata fecea loro orazione, mettendo fopra il fuo corpo la mano di Sant' Adriano, che seco aveva portata, e ritiratali in una stanza per ripofare dal travaglio del viaggio, che fatto aveva: prego tutti i Fedeli, che la raccommandaffero a Dio.

IvileapparveSant' Adriano, elediffe : Sizte la ben venuta Natalia forella mia, ferva di Cristo, e figliuola de' Martiri. Venite a ripofare con esso noi, e ricevere il premio, che vi si deve. Si svegliò la Santa, palesò quello, che aveva veduto a' Fedeli, rornò a dormire, e diede lo fpirito al Signore. Tale fu if fine di questa besta donna, e l'hò voluto qui riferire, per la gran parte che ella ebbe nel martirio di Sant' Adriano; il quale scriviamo; E perchenon sò di che più mi debba meravigliare, fe della fortezza, e coftanza di Sant' Adriano in sopportare i tormenti, o dell'ardor della fede, edell'ardente defiderio, che Natalia mostrò di vederlo parire, e delle parole, che gli diffe, e dell'opere, che fece, per confortarlo a morire allegramente per Dio. Qual fuoco di divino amore fu quello di questa donna virile, che quando intefe il suo marito esser prigione, corse alla carceré per confortarlo ? Quando gli fer-

rò infaccia la porta della fua cafa, penfan- i il quale acceso dell'amore di Dio, gli mise do, che fuggiffe come codardo? Quando gli teneva i piedi, perche gli fosfero tagliatis e lo pregava, che diftendesse la mano, e se la lasciasse tagliare per patire maggiormente per Cristo? Quando baciava le sue catene, e si ungeva co'l sangue suo, e si tagliava i capelli, e fi vestiva da uomo per poter a' Santi Martiri più liberamente fervire? Mori S.Adriano alli 4. di Marzo, comedice il Mastirologio Romano, e fi fa la fua festa, e commemorazione a'8. di Settembre, ch'è il giorno nel quale fu trasferito a Roma il suo santo corpo, e posto nella Chiefa di S. Adriano, ch'è una delle Diaconicantiche de' Cardinali, nella qualea' di nostri l'anno del Signore 1500, esfendo Sommo Pontefice Sifto V. fi trovò il fuobenedetto corpo. Di S. Natalia fa men zione il Martirologio Romano il primo di Decembre, per la divozione della qual San. ta, la cafa, nella quale mori in Cottantinopoli, si converti in un Monistero, nel quale molte persone it dedicationo al servizio perperuo di Dio. Di S. Adriano, e di S. Natalia scrivono tutti i Martirologi , e più diffusamente quello di Adone, e Frà Lorenzo Sutio nel quinto Tomo delle vite de' Santi.

Alli 9. Settembre.

LA VITA DI SAN GORGONIO Martine.

T Ell'anno diecenovesimo dell'Imperio suo sece l'Imperador Diocleziano pubblicare nella Città di Nicomedia un' Editto, nel quale ordinava, che tutte le Chiefe de' Cristiani fossero rovinate, egittate a terra; ed i libri facri abbrucciati, e che i nobili foffere privati delle dignità, e della nobilià loro , e la gente commune della libertà, se nonvolessero adorare i suoi

Aggiunse appresso, che tutti i Prelati, e Capi della Chiefa di Cristo, in qualunque parte fi trovaffero fossero presi, ed afflitti con esquisiti, ed atroci tormenti, acciocchè lafeiassero la nostra santa Religione.

Vidde questo editto si empio, e si barbaro un Gentiluomo illustrissimo, e valoroso, ch' era Cristiano, e chiamavasi Pictro.

fopra le mani, mentre ch'era affiffoin piazza pubblicamente, estracciollo, non temendo lo ídegno dell'Imperadore, ch'era nella iteffa Città, ne le penne, ed i danni, che da quel generofo fatto gli potevano feguire.

Non si può facilmente credete quanto dispiacere sentisse Diocleziano, quando intesequesto, che in disonore, e disprezzo fuo aveva fatto Pictro. Lo fece pigliare, ed affliggere con sì fieri, ed atroci tormenti, i quali in un cafo tale dalla rabbia, e dalla crudeltà fua si potevano ragionevolmente temere, e li sostenne il beato Martire con allegrezza, e costanza mirabile, insino a tanto che diede al Signore il suo spirito.

Aveva in questo tempo Diocleziano due Gentiluomini principalissimi suoi Camerieri, ed intimi famigliari, l'uno de' quali aveva nome Gorgonio, e l'altro Dorotco, i quali erano segretamente Cristiani, ed avevano con il loro buon' cfempio, e con falutevoli configli tirati alla Fede di Cristo molti de' suoi compagni, e perchè amendue fi trovavano presenti, quando era tormentato San Pietro, mosti dall' esempio fuo, ed accesi di un vivo desiderio di morire per Crifto, amendue infieme parlarono all'Imperadore in quetta maniera: Che vuol dir quelto, o imperadore, che tù fo. lamente Pietro tormenti per una cola, che fee colpa, l'abbiamo ancor noi? fe tui, per effere lui Cristiano, lo tormenti, e noi parimentelo fiamo, e fiamo dell'ifteffo parere, ch'egliè. Stupiffi il Tiranno udendo si fatte parole, ed ufesto per collera fuori disè cangiò in tutto l'amore, che prima portava loro.

Li fece terribilmente frustare, e sospendere, stracciate loro le carni infine alle interiora, e sparsovi poi sopra fale, ed accto, commando che fossero distesi in una graticola di ferro, e che fotto vi fosse acce. fo un piccolo, e lento fuoco, acciocche fiandaffero confummando pian piano, e la morte fosse tanto più cruda, quanto era più lunga, e finalmente gittati loro al collo due lacci gli fece strozzare, col qualtormento i Santi Martiri refero le loro benedetre anime al loro Creatore:

Sebbene Metafraste dice, che Dorotco. fu decapitato, e Gorgonio motto con . nna gran pietra attaccatagli al collo. Furono i corpi loro sepolti da alcum Cristiani,

ed in progresso di tempo quello di S. Gor. gonio su portato a Roma, e nella via Latina sepolto: onde ful poi trasferito da Papa Gregorio Quarto alla Chiesa del Principe degli Apostoli San Pietro, come dice il Martirologio Romano, e quello di Beda, di Ufuardo, edi Adone, che fanno menzione di questi gloriosi Martiri, il Martirio de i quali fu a'nove di Settembre nel qual giorno la Chiefa li celebra, l'anno del Signore 302, imperando il gia nominato Diocleziano.

## Alli 10. Settembre.

## LA VITA DI S. NICOLO di Tolentino Confessore.

S An Nicolò di Tolentino Religioso dell' ordine del glorioso Padre, e Dottor della Chiefa Sant' Agostino, nacque in una terra, chiamata Sant'Angelo della Città di Fermo, che è nella Provincia della Marca di Ancona. Il Padre ebbe nome Campagnano, e la Madre Amata. Erano onorate persone, e buoni Cristiani, ed esfendo stati congiunti in matrimonio molti anni , e non avendo figliuoli , vivevano fconfolati, ed afflitti.

Adoperò Amata per interceffore S. Nicolò Vescovo, del quale era particolarmente divota, e promife di andare a visizare il suo Santo corpo, che è nella Città di Bari nel Regno di Napoli, se Dio le dava un figliuolo, ed effettuava il fuo

Pu rivelato a' Padri, che facessero quel pellegrinaggio, perche intenderebbono in esso qual dovelse essere colui, che aveva a nascere da loro. Si misero in via, pervennero a Bari, visitarono la Chiesa di S. Nicolò, e apparve loro il Santo, e certificogli, che avrebbono un figliuolo, e che per ome lo chiamerebbono Nicolò, per averlo ottenuto per mezzo dell'intercessione fua, eche farebbe fedelissimo servo di Dio, e uomo molto efemplare, edi gran penitenza. Tutto fi effettud, perche Amata concepi, ed al fuo tempo partori un fi-gliuolo, il quale fi chiamò Nicolò, che infin da fanciullo fu inclinatiffimo al fervizio di Dio , frequentava le Chiefe, udi-

fuggiva le compagnie de fanciulli diffoluti; efviati, praticava volenticri con re-ligiofi, faceva limofina a poveri, digiunava, e fi occupava in trudiare, e nell'orazione era tanto divoto, ed attento, che fi dice aver veduto, ancom effendo giovanetto, ed grando in Chiefa, Crifto Signor nostro con gli occhi del corpo, e si come andava crescendo in età, così cresceva ancora in virtil, e fcienza.

Fu creato Canonico di una Chiefa di San Salvatore, e sebbene menava vita lodevole, nondimeno non fi contentava, perche fempre anclava ad altro flato di maggior perfezione. Onde avendo fentito un fermone di un famoso Predicatore dell'Ordine di Sant' Agostino intorno al dispreggio del mondo, perche il fuo cuore era ben disposto, e le legna erano secche, la seintilla della parola di Dio, che vi cadde fopra, lo accese in maniera, che Nicolò inframmato di amor divino, determino di rinunziare a tutte le cofe terrene, e cercare con grande affetto, e follecitudine quelle del Cielo, Per questo prese l'abito di Sant' A. gostino nel Convento della Città di Tolentino, che gli fu dato da' Religiofi di quel luogo volentieriffimo, conofeendo quanta fosse la Santità della vita fua, e quanto grande la fua feienza; e sperando, some avvenne, che egli dovesse esse. re grande ornamento della lor Santa Religione.

Cominciò subito San Nicolò a darfi ad ogni virtu, e più a quelle, che fono de' Keligiofi più proprie, all' umileà, alla poverta, al filenzio, all'ubbidienza, all'ora. zione, aldigiuno, ed alla penitenza, di maniera che già era specchio de i Religiosi, come era stato de Saverdoti mentre su Sacerdote, de Predicatori effendo Predicatore.

E sebbene egli in tutte le virtil si avvanzò molto, e fu eccellente, nondime. no quello, che della fua aftinenza fi ferive cagiona meraviglia a fentirlo. Perche trenta anni stette nel Convento di Tolentino; fenza mangiar mai nè carne, nè ova, nè pesce, ne manco pomi, o sano, o infermo, che folse. Ed ofservo ciò con ranto estremo rigore, ch'essendo una volta caduto infermo, e giunto a punto di morte, i medici gli commandarono, che man. giasse carne, perche così conveniva alla va Messa, faceva divotamente orazione , fua falute, e non potendoglielo esti perfuadere, su necessario, che il suo superio- I rio per una visione, che ebbe, nella quale re in virtui di fanta ubbidienza, glielo commandasse.

Chinò il capo, ed assaggiò la carne portatagli, e poscia prego il Priore, che di quella ubbidienza fi contentalse, nè lo aftringelse più oltre, ne gli facelse rompere il proponimento, che fatto aveva, perche Dio non era legato, ne alla carne, ne alle regole medicinali per restituirgli la sanità, la quale il Signore gli diede in ispazio di pochi giorni . Digiunava ogni fettimana il Lunedi, il Mercordi, il Venerdi, ed il Sabbato in pane, ed in acqua 3-mangiando una fola volta, e da fette anni in su della sua età digiunò ognisettimana tre giorni, imitando in questo San Nicolò Vescovo, il quale essendo sanciullo, i Mercordi, ed i Venerdi, non voleva più di una volta pigliare il latte. Si disciplinava le notti con una catena di ferro- la fua tonica era povera, ruvida, erappezzata, il letto duro, e proprio di penitente, la fua orazione era fervente, e continua, e confummava quali tuttele notti in orazione, ò in coro, nel quale era fempre il primo, o in attenta, e dolce contemplazione del Signore.

Ma il demonio, che sempre veglia per nostro male, proceurò con varie tentazióni di rimuovere il Santo dalla fua dolce conversazione, ed una notte, mentre faceva orazione dinanzi un altare, come era folito, fpense la lampada, e gittolla in terra, e spezzolla, e postosi sopra il tetto della Chiesa cominciò a fcoprirlo, ed a fare tanto ftrepito, che pareva, che la Chicfa volesse cadere.

Prese varie, ed orribili figure dibestie fiere per spaventarlo, e perche il Santo non fi moveva dalla fua orazione, lo percosse in maniera, permettendolo il Signore per maggior prova, e corona del fervo fuo, che per molti giorni gli reflarono nel corpo i fegni-delle ferite . Un'altra volta mettendosi a fare orazione dinanzi ad un crocifiso, il demonio lo gittò per terra, e conciollo si malamente, che lo lasciò per morto, ed egli ne restò zoppo per tutta la vita, sebbene all'ora ajutato dal Signore fi levò, fece orazione, e ringrazió Dio, perche così lo provasse, e gli dasse vittoria del suo

vidde gran numero di anime di quelluogo, che instantemente gli chiedevano il luffragio delle sue orazioni, e delle Messe, ed avendole dette, ne su ringraziato da esse. Nè era minore la sua carità ver. so i vivi, che versoimorti. Visitava sollecitamente gli infermi, ed avevane compassione. Gliconforcava con le sue parole, e gli animava a sopportare pazientemente il travaglio loro, ed in fomma gli confolava in ogni maniera possibile. Riceveva i Frati forastieri, come se fossero stati Angeli del Ciclo.

Consolava gli afflitti, riconciliava i discordi, sovveniva i poveri, liberava i prigioni, e gli incarcerati. Finalmente la vita di S. Nicolò era come di un'uomo perfettiffimo, venuto dal Ciclo, e come tale fii dal Signore particolarmente favorito . ed accarezzato. Sei mefi prima, che egli morifse fenti ogni notte mufica d'Angeli sti l'ora del matutino, e conobbe avvicinarfit' ora della fua felice morte, e la

predise a i suoi Frati. Ed essendo caduto infermo, e cresciutogli il male li chiamò, e pregogli a perdonargli i difetti fuoi, e prego il Priore a dargli l'assoluzione di tutti i peccati fuoi, ed a ministrargli i Santi Sacramenti della Chiefa, i quali ricevette con grandiffima divozione, ed abbondanza di lagrime. Si fece poi portare una croce » nella quale era un pezzo di quella della Redenzion nostra, ed adoratala con umiltà profondiflima, fupplicò il Signore, che per virtul della fua Santiflima Croce lo facesse salvo, e lo difendesse in quel passo da ogni incontro e ed inganno del communcinimico. Giubilava il fuo fpirito, e fi rallegrava infinitamente per il defiderio » che aveva di uscire dalla carcere di questo

corpo, evedere Dio. E domandandogli i Frati, perche egli fossecosicontento, ed allegro. Rispose, percheil mio Signor Gesti Crifto, accompagnato dalla fua dolciffima Madre, edal nostro Padre Sant' Agostino, m'invita alla patria, e midice, che io mi rallegri, ed entri nel gaudio del mio Dio . E dicendo queste parole. (In manus tuas Domine, commendo spiritum meum. ) Alzatele mani, e gliocchi verso la Croce, la quale aveva prefente, con meravigliofa tran-Fu divotissimo delle anime del Purgato- I quillità diede l'anima sua al Signore alla

SETTEMBRI

dieci di Settembre l'anno 1306. Illusti ò Dio S. Nicolò con molti miracoli in vita, ed in morte. Ebbe dono di profezia i Sanò molti infermi, travagliati da gravissime malattie. Refe la vista a ciechi, liberò molti indemoniati, e non folamente quelli, che vivevano in Tolentino, ed in tutto il fuo territorio, ma moltialtriancora più lontani ricevettero per intercessione sua grandisfimibenefizi, e fingolariffime grazie. Fra le altre co se notabili, con le quali Dio lo illustrò, una fu, che una notte gli apparve una stella di gran chiarezza, la quale veniva dalla terra di Sant' Angelo, dove egli era nato, ed andava a dare per diritta linea a Tolentino, e si fermava sopral'altare, dove il Santo foleva dir Messa, e fare orazione. Volendo Dio con questa visione dichiarare, che questo Santo era come una fplendidiffima ftella nella fua Chiefa ; e che avendo avuto l'origine fua in un luozo di poco nome, terminerebbe, ed avrebbe fine in Tolentino, e farebbe fepolto fotto quel medetimo altare, dove fi fermava la stella, si come fu.

E dopo la morte fua appariva ogni anno nel medefimo giotno, ene egli mor in el medefimo luogo, la medefima itella, la quale eta veduta dalla gente, che da ogni parte concorreva quel giorno al fepolero del San, to per fua divozione, per effer guarita da mall se per ricevere ajuno ne fuoi travazli.

E durò questo molti anni.

Dopo, Papa Eugenio Quarto di questo nome l'anno del Signore 1446. lo canonizò, e lomife nel catalogo dei Santi: e Papa Sisto Quinto il primo anno del suo Pontificato, che fù il 1585. commandò, che alli dieci di Settembre si recitasse in tutta la Chiefa Cattolica con folennità di doppio l'ufizio di San Nicolò di Tolentino, febbene dopo nel Breviario riformato dalla Santità di Clemente Otravo fi fà femidop. pio. Eti deve notare qui, che la Chiefa ef. fendo flata molti anni afflitta con gran divifioni, e con un lungo Scilma, fubito, che fu canonizato San Nicolò, per li meriti, e per la interceffione fua, firiduffe a pace, efi um. Fu feritta la vita di questo Santo da un Frate grave, ed antico dell' Ordine fuo, e registrata dal Surio nel quinto tomo delle vite de' Santi, ed il Martirologio Romano ne fa menzione.

Alli 11. Settembre.

LAVITA DE' SANTI PROTO, e Giacinto Martiri.

O An Proto, e San Giacinto futono Eunuchi, e fervitori di una nobilitilima donzella, chiamata Eugenia: figliuola di Filippo Senatore Romano, il quale effendo fiato creato Prefetto di Alefândria in Egitto, se ne andò con Claudia fua moglie, con Eugenia figliuola fias, e con tutto il reflante della famiglia a vivere in quella Circh

Era Eugenia Vergine di alto ingegno, e di fomma bellezza, ed indinatifiuma a gli flud di cutte le buone lettere, e he in Alei-fandria in quel tempo florivano. Vili applicò Eugenia contatto il cuore, e pertifereto il indefinimo Proto, e Gacinto. Leggendo i buonilibri, ed illuminati, da Dio vennero a conofecre la cecida de Contili, che adoravano le pietre, e cita de Contili, che adoravano le pietre, e cune indegni non folamenta del nome di Dei, maancora d'uomini, elfindo l'opere loro flate vito tolo da bellie.

Si fecero Cristiani, e con desiderio di maggior perfezione, determinarono tutti tre di prendere l'abito Monacale in un Monistero di Religiosi dove era un Santo Vescovo, ed Abate, che Heleno si facc-

va chiamare.

Si vesti Eugenia da uomo, econ i suoi fervitori, e compagni andò al Moniste-ro, e parlato con Fleleno, gli domandò l'abito della fua Religione, e febbene egli per divina rivelazione conobbeeffere donzella colei, che fingevafi uomo, e li faceva chiamare Eugenio; nondimeno con essa dislimulo, perche intese tale effere la volontà di Dio. Diede loro l'abito, e cominciarono tutti tre a fare una Santissima vita, ed Eugenio inparticolare avvanzava tutti, ed eraatutti modello di ogni Santità, e virtù, di maniera tale, che morendo l'Abbate, fu Eugenio eletto per Prelato, ancorchè contra la sua volontà, e governò quella casa con gran soddisfazione de Religiosi, e meraviglia, e lode de gli altri di fuori . Era nella medefima Città di Aleifandria una mattona chiamata ferma, per l'orazioni dell' Abbate Eugenio ricuperò la fanità, e stimandolo uomo, s'innamorò ardentillimamente di lei, ed in una certa occasione gli palesò ancora la fua corrotta volontà con provocarlo a peccare.

E perche la Santa la riprese aspramente, eferrò gli orecchia fischi del velenofo ferpente, e con gran prestezza si fug. gi dal luogo, dove era; essa vedendosi schernita, e sprezzata, come un'altre padrona di Giofesso, alzò la voce, egrido, pubblicando, che l'Abbate Eugenio le aveva veluto fare violenza. Diede avviso di questa falsità, e bugia al Prefetto Filippo, che era tuttavia Gentile, e non fapeva di fua figliuola, perchegli fi era dileguata da gli occhi, e fi era fatta Crittiana, ed avea preso l'abito di Religione, fenza, che egli ne potesse

mai penetrar cofa alcuna.

Permife il Signore quetta tribulazione ad Eugenia, acciocche maggiormente coposciamo la debolezza delle donne, e più ci guardiamo da effe, e per iscoprire con tale occasione la virtu di quelli. che armati della fua grazia a gli appetiti della carne refiftono, e per manifestare la gloria, e l'eccellenza della noftra Santa Religione. Perchè il Prefetto Filippo, inteso il caso di Melanzia, si fece condurre dinanzi l' Abbate Eugenio; il quale andatovi in compagnia di Proto, e Giacinto con i loro abiti di Reliziofi. fu asprissimamente da Filipporipreso, domandandogli, se Cristo suo Dio gl' infegnava a disonorare, ed a far forza alle matrone onorate. Rispose allora Eugenio con gran screnità, e modeflia; Tempo è di tacere, e tempo è di parlare. Ora fi vedrà la verità di quanto dice Melanzia, e di ciò in chetumi riprendi Filippo . Dicendo questo , fi Araccio dinanzi l'abito, che avea : fi fcoperfe il petto, e tutti viddero, che ella era donna, e restarono meravigliati, Melanzia confusa, e'l Preservo attonito, ed avendo conosciuto, che quella era Eugenia figliuola fua, ed intefa l'istoria di quanto aveva fatto, illuminato dal raggio della luce divina, fi convertì alla Fede di Gesul Cristo con tutta la sua famiglia.

Melanzia; la quale essendo gravemente in- ; tire del Signore. Ritornò la Santa donzella Eugenia a Roma con Proto, e Giacinto, e per la fua fanta conversazione, ed esempio molti riceverono la Fede di Cristo. N'ebbe notizia l'Imperadore Galieno, e li-fece pigliare, e dopo di avere variamente tormentata Eugenia la fece decapitare. Proto e Giacinto paffarono per l'istessa sentenza, la quale su sopra di loro eseguita il giorno, nel'quale la Chiesa celebra la loro festa, che su alli 11. di Settembre l'anno del Signore 263. febbene il martirio di Santa Eugenia è dalla Chiesa celebrato alli 25. di Decembre . Di questi Santi scristero Simeone Metafraste, ed i Martirologi Romano, di Beda, di Ufuardo, e di Ado-

Alli 14. Settembre .

LAFESTA DELL'ESALTAzione della Croce.

Erta cosa è, che le calamità, le a quali noi altri mortali patiamo; fono pene per li nostri peccati, e castighi, che ci vengono dal Cielo, & uno de maggiori flagelli di Dio è, quando permette, che un Principe viziolo, e malvagio commandi, regga, e governi; perche come Capo di tutta la Repubblica, diffonde nelle altre membra la fua malizia. Tale fu l'Imperadore Foca, che uccifo Maurizio, gli fu fuccessor nell' Imperio, il quale volendo il Signore infieme con tutti i fuoi fudditi castigare, mosse Cosdroe Rede'Persia fargli guerra, e permife, che lo vincesse, eglitogliefse, e distruggesse molte, e gran Provincie dell'Imperio Romano.

Fu Foca ammazzato, e successe nell' Imperio Eraclio: il quale lo trovò tanto fproveduto, difarmato, ed indebolito, che permolti anni non puote ufcire incontro, e far resistenza a Cosdroe, che era armato, potente, evittoriolo, e come padrone della campagna faceva contro Eraclio guerra con gran vantaggio, affaltando ora questa Città, ora quella, e prendendole a forza d'arme, e conquistando tutta la Siria, che oggi fi chiama Soria . Lasciò la Presettura, e su poscia Mar- Andò finalmente sotto la Città di Geru-

falemme, e prefala, e faceheggiatala, vi ammazzò, per quanto li ferive, ottanta mila persone, menando seco prigione Zaccaria Patriarca di Gerusalemme santo uomo, ed eccellente Prelato, ed altro grandiffino numero di gente, febbene alcuni Autori dicono, che questo segui negli ultimi annidell'Imperio di Foca. Ma quello, che più di ogn' altra cofa dispiacque, fii, che prese il legno della Croce di Gesti Crifto Redentor Noftro, che Sant' Elena Madre dell' Imperador Costantino aveva lasciato in Gerufalemme, e lo portò in Persia, e lo mife con molta venerazione in cima della fua fedia, e trono reale, che era di finissimo oro, fra molte perle, e pietre la misericordia di preziose. Veduri Eraclio i danni del suo Imperio, e la debolezza delle sue forze, benedetta Madre. e la potenza all'incontro dell'inimico. determinò di chiedergli pace, ò tregua, e di concludere, ò l'una, ò l'altra ancora con condizioni irragionevoli, e vergognose. Ma Cosdroe era per la sua potenza, e per le vittorie ottenute tanto infolente, che non volle fenrir trattare di alcuna forte di accordo, fe non con patto, che l'Imperadore Eraclio rinegasse la Fede di Gesul Cristo. Rivoltossi all'ora l'Imperadore con tutto l'affetto del cuore a Dio, e confidando fommamente in lui, per parergli, che già fofse causa sua, e non de gli uomini, determinò di mettere insieme esercito, e combattere con l'inimico, e fare l'ultimo sforzo suo, acciocche non trionfasse della Cristiana religione, come trionfava delle molte Città e Provincie le quali aveva faccheggiate, e distrutte. Per questo la prima cosa, che sece su ricorrerea Dio, che è Signore de gli eferciti, e delle vittorie, ed ordinare, che pertutto l'Impero fi faceffero molte orazioni, processioni, digiuni, limosine ed altre buone opere, con le quali si placasse il Signore, e subito mise intieme il suo esercito di gente nuova, perchè non aveva foldati vecchi, e per ammaestrarli, ed avvezzarli all'arme, gli efercitò prima, che si venisse a battaglia con l'inimico. Con questo esercito usci Eracliocercan. do Cosdroe, con animo di attaccare la battaglia, e con speranza in Dio di confeguir la vittoria, e di vedere umiliato il fe soccorso, per intercessione della Sa-bestemmiatore, ed infolente Re, il qua-cratissima Vergine; ed egli glielo diede

le era tanto insuperbito per li felici succeffi, che il medelimo Dio per caftigo de' Criftiani gli aveva dati, quantunque eglicome cieco gli attribuiffe a sè ftefso, al valore, ed alla potenza sua . E per andare con figurezza maggiore portava l'Imperadore nella fua mano diritta una divotissima Immagine della Madonna, overo, secondo altri, di Gesti Crifto Redenror nostro, e forse su della Madre, e del Figliuolo infieme, e per quanto scrivono, non era questa immagine stata dipinta per mano di uomini, ma venuta dal Cielo. Peteiocche la fpe. ranza fua non era fondata nella gente, e nelle forze, che fecomenava, manella mifericordia del Signore, e nella intereessione, e nel patrocinio della fua

Con tal confidanza usci Eraclio col fuo efercito, già efercitato, e ben difeiplinato, ed ammaestrato a guardarsi da ogni peccato, da furti, da infolenze, ed a combattere più per la gloria del Signore, che per altri temporali intereffi. Non parve a Cosdroe didoverlo afpettare, e presentare la batraglia ad Era-clio, anzi si ritirò nella sua Provincia, e fatte tagliare le biade, fece levar via ogni forte di vettovaglia da que'luoghi, per li quali credeva, che dovesse passare; Ed'altra parte mandò il Perfiano un groffiffimo efercito di gente veterana, ed escreitata sotto la condotta di un Capipitano, chiamato Saravago, ò Salvaro e con il quale combatte Eraclio, e riportonne vittoria , sebbene la battaglia su crudeliffima, ed offinatiffima. Non fi sbigotti per questo successo il Re Persiano, anzi melso infieme un'altro maggiore efercito, l'oppose ad Eraclio fotto la condotta di un Capitano valorofissimo, e di gran nome, chiamato Sain, o Satin. Si attaccò frà li due eferciti una battaglia si fiera, che avendo cominciato fu'i nascer del Sole, durò infino a grande spazio dopo mezzo giorno, fenza dichiararfi ne per l'una parte, ne per l'altra la vittoria, essendo la pugna uguale. E perchè già i Persiani si rinforzavano, e prendevano vigore, ed all'incontro i foldati di Eraclio davano fegno di debolez-7a, l'Imperadore voltatofi a Dio gli chie-

in maniera, che fubito fi levò un vio- I fi grato al Signore dellegrandi, eglorio lentissimo vento, con gran pioggia, e se vittorie, che date gli aveva, se ne angragnuola, che percoteva gl'Imperiali dò in Gerusalemme portando seco la Cro-nelle spalle, ed i Persiani ne gli occhi: ce del nostro Riscatto, che quattordeci onde avvenne che presto fossero disordi-

nati, e melli in fuga.

Maestendo Cosdroe potentistimo, non bastavano queste due vittorie da Eraclio ottenute, a fiaccarlo in maniera, che fi defle per vinto: anzi raguno un'altro esercito molto maggiore, e nominò per fuo Capitano un' uomo prudente, e prattico di guerra, che Razatenes era chiamato, il quale venne con Eraclio a batraglia, e per virtu della Santa Croce fu medefimamente vinto, e morto con una gran parte del fuo efercito, combattendo Eraclio in persona valorosissimamente, ed uccidendo in questa battaglia tre uomini fegnalati, come valorofo foldato, e governando, e facendo animo all' esercito suo come savio, e prattichissimo Capitano. Per questa terza rotta rimase indebolito il potere di Cofdroe, ed egli tanto sbigottitos che non ofando afpet. tare l'Imperadore, se n'entrò nella Perfia fuggendo, e paísò il Tigri, e per fue foccorfo, ed ajuto, nominò per fuo compagno nel Regno il fuo fecondo figliuolo chiamato Medarfe, mostrando di non far conto di Siroe, suo maggior figliuo-lo, che era di cuore, e di prudenza maggiore. Della qual cosa si risentì tanto Siroe, che determinò di togliere il Regno, e la vita al Padre, ed al fratello per l'ingiustizia, chestimava efferglistatta fatta. Ed avendo effettuato il difegno fuo, fece pace con l'Imperadore Eraclio, e restituillituttele terre dell'Impero, che I quel giorno, un morto risuscitò, e quatil Padre gli aveva tolte, e gli diede tutto il teforo della cafa reale, che il fuo medefimo padre poffedeva, e foddisfecea molti altri con onorevoli, edutilicondizioni per l'Imperadore. Ma la principale su il confegnargli la Santa Croce, la quale aveva appreffodi sc, il Patriarca di Gerufalemme, e gli altri prigioni Crittiani, che me di Efaltazione della Croce. erano molti.

l'ale fu dovo alguanti anni il fine di quefla guerra, mostrando Dio la confidanza, che debbiamo averein lui, e che non dob-biamo sbigottirfi, quando ci caftiga, ma giorno con nome della Efaltazione della umiliarfi, nè infuperbirfi per la prosperi. Santa Croce; ed i Latini facevano l'isteftà de successi , ma riconoscerli dalla sua so, come nel Sagramentario di S. Gregorio mano. L'Imperadore Eraclio per mostrar- si vede; celebrando la gloria della Croce,

ce del nostro Riscatto, che quattordeci anni era stata in potere di Cosdroe, Entrò con cila nella Città portandola fopra le spalle con quella pompa, e solennità, che possa immaginarsi maggiore. Ma avvenne una cofa meravigliofa in questo trionfo dell'Imperadore Eraclio, e fu queita; chegiunto alla porta della Città con la Croce, fi fermò, e volendo paffare innanzi, non puote, fenza però fapere, che cosa fosse di ciò la cagione. Andava a canto all'Imperadore il Patriarca Zaccaria, o comedice Suida, Modesto, edavvisollo, che sorse la cagione di quel si strano miracolo era il portare la Croce per quella strada, per la quale Cristo Salvator nostro l'aveva portata, con abito, e con maniera molto diversa da quella, con cui Cristo ve la portò. Perchè tu Signore ( diffe il Patriarca ) fui vestito, ed ornato di vesti ricchissime, ed imperiali, la ove Cristo la portava umilistimamente vestito; tu porri corona imperiale in testa ; ed egli ve la portava di acutissime fpine : egli andava co'piedi fcalzi, e tu cammini calzato . Parve ad Eraclio , che Zaccaria avesse ragione, si vesti di un' abito vile, filevò la corona di testa, co' piedi scalzi seguitò senza altro impedimento innanzi, infino a tanto che posela sacrofanta Croce nel medefimo luogo, onde l'aveva levata Cosdroe. E volendo il Signore favorire il fuo popolo, e mostrare la virtu della Santa Croce, oltre alle altre cofe meravigliofe, accadute in tro paralitici ricuperarono la fanità, e quindici cicchi la vista, e dieci lebbrosi restarono mondi, e niolti altri, che dal demonio erano tormentati , rimafero liberi , e grandiffimo numero d'infermi guari. Questa è la cagione della Fetta , la quale celebra oggi la Chiefa conno-

La verità è, che la caufa d'inflituir questa festa, non fu la predetta, perchè molti anni prima, che Eraclio imperaffe, i do nel tempo dell' Imperadore Coffantino:

Ma le vittorie riportate da Eraclio, l'avere ricuperato il legno della Santa Croce dalle mani de gli inimici, erestituitolo a Criftiani, e collocatolo in Gerufalemme con gran gloria del Signore, e benefizio della fua Chiefa, furono la cagione perchè questa sesta con maggiore solennità, che prima fi celebraffe come fu dal Cardinal Baronio offervato. Segui questa restituzione della Santa Croce a' 14. di Settembre l'anno 10. dell' Imperio di Eraclio, che fu 629. del Signore, sebbene Sigiberto la mette del 631. Scrivono di effa l'Istoria Mifcella nel libro 18. ed i Martirologi, Romano, e di Beda, di Ufuardo, e di Adone.

Alli 15. Settembre.

LA VITA DI SAN NICOMEDE Prete. a Martire.

Uando la gloriofa Vergine Santa Petronilla, per confervare la fua verginità, ed abbracciarfi col fuo dolce Spofo Crifto Gesul, rifiutò il maritaggio offertole dal Conte Flacco, come abbiamo detto nella sua vita, e pregò il Signore, che la levaffe pura, ed intatta dalla vita prefente, un Santo Sacerdote, il cui nome era Nicomede, andò a cafa di lei, le diffe Meffa, e communicolla, ed essa ricevendo Dio gli

diede il fuo spirito. - Ayeva la Santa Vergine in sua compagnia un'altra donzella, chiamata Felicu-la, a lei fimiliffima nella Santità, nella bellezzase ne' costumi lodevoli. Onde il Conte Flacco vedendo non esfergli riuscito il primo maritaggio con Santa Petronilla, mife gli occhi addoffo a Pelicula, e pregolla a prenderlo per marito, e perche non poteva perfuaderla, nè indurla a fare la fua volontà, determinò di ottenere per forza quello, che per amor non poreva, onde le diffe, che una di quette due cofe eleggeffe, ò di effere sua moglie, ò di sacrificareagli Dei. Li rifpose liberissimamente Felicula. Ne sarò tua moglie, perche io sono fpolata con Gesti Crifto, ne facrificheroatuoi Dei, perche fono Criftiana.

Si fdegnò fopra modo Flacco, e la diede

Flor Sanctorum Parte IL

che si stese, erisplenderte per tutto il Mon- I ad un suo Vicario, acciocche vedesse ta caufa, e finalmente dopo di averla tenuta rinchiula in una stanza ofcura per sette giorni fenza darle cofa alcuna da mangiare, e tenutala appresso alcuni altri giorni fra le Vergini vestali, senza voler ella mangiar cola di quelle, che esse mangiavano, per effere cibi offerti alla Dea, fu tormentata nell'eculeo, egittata in una Cloaca, dove diede la sua anima a Dio. Ebbe di queftofatto notizia San Nicomede Prete, il quale ministrò il Santissimo Sacramento a Santa Petronilla nell'ora della fua morte » ed uscito da una grotta, dove se ne stava nascosto, di notte prese il corpo di Santa Pelicula, e lo fepelli nella via Ardeatina un miglio lontano da Roma.

Intefe Flacco quest' opera di tanta Carità fatta da Nicomede, lo fece prendere, e proccurò con tutto l'artifizio possibile d'indurlo a facrificare a gli Dei, e perche il fanto firideva di tutte le fue promeffe, e minaccie, Flaccolo fece con tanto rigorofa! crudeltà flagellare, che in quel tormento

diede l'anima a Dio.

Commandò il Giudice, che il fuo corpo fosse gittato nel Tevere; ma un chierico chiamato Giufto, che tale era non menonella vita, che nel nome, lo cercò, lo trovo,e lo sepelli in un'orto suo appresso le mura della Città nella via Numentana.

Quivi andarono molti Cristiani, e per li fuoi meriti ottenneso da Dio moltemifericordie.

Segui la fua morte a' quindici di Settensbre, nel qual giorno la Chiefa celebra la fua festa. Gli si edificò in Roma un Tempio, ed un Cimiterio, che si chiamò dal suo nome. Di San Nicomede scrivono i Martirologi. Romano, di Bola, di Ufuardo, e di Adone, ed il Cardinal Baronio nelle fue annotazioni al Martirologio.

Alli 16. Settembre.

LA VITA DI SAN CORNELIO Papa, e Martire.

D Er la morte di S. Fabiano Sommo Ponrefice restò la Chiesa del Signore vedova , e senza Pastore, e per la terribile persecuzione di Decio Imperadore tanto spaventata, ed afflitta, che più di un'anno dichi succedesse a Fabiano, e di nocchiero esperimentato, e santo, che la Navedi S. Pietro governasse in quella tempesta.

Piacque finalmente al Signore, che moffo dalla prefente necessità si ragunasse insiemeil Clero Romano con molti Vescovi, che erano in Romain quel tempo, ed elegseffero per Padre, e Pattore universale della Chicla Cornelio, cittadino Romano, figliuolo di Castino. Fu tanto buona, estcura questa elezione, che San Cipriano, il quale in quel tempo viveva, dice effere itata divina disposizione, eSan Cornelionon effire, come molti altri, asceso subito a quella Dignità, ma avendo prima fervito, ed effendosi esercitato in tutti gli Ordini s ed ufizi Ecclesiattici. Ed aggiugne, che era si grande la continenza virginale, l'umiltà, ela modettia di Cornelio, che fu neceffario sforzario - perchè voleile effer Papa; eloda fopra modo l'animo, lo spirito, e la coftanza di Cornelio, per avere accettato quella Dignità in tempo che non poteva aspettare, se non la spada, la croce, il fuoco, etutti gli altri tormenti, che pativano i Martiri: offerendoli per il Signore, e patendo con la volontà, econ l'affetto tutto quello, che poteva patire dalla crudeltà del Tiranno. Così dice San. Cipriano. Dapoichè cominciò San Cornelio a federe nella Sedia Apostolica, pati dagli eretici , eda Tiranni molti, e molto gravi travagli . Perchè nell' Africa fi levò un V efcoro chiamato Novato, eretico i ilquale, come dice S. Cipriano, era amico di novità, avaro, arrogante, e superbo, e simile ad una fiammadi fuoco per ardere con le fue sedizioni tutto quanto il Mondo, esimile ad un turoine, & ad una tempesta per gravagliare la Fede; nimico di pace, e di ogni tranquillità, e quiete. Cottui temendo di effere in Africa, dove era co. nosciuto, castigato, seneandoa Roma, e prese amicizia di un Prete, che aveva nome Novaziano, il quale era molto sdegnato, perchenell'elezione del Pontefice, gli fosse stato preferito Cornelio.

Si mifero coftoro infieme, e cominciarono a trovare contro il Santo Pontefice Cornelio falfi reftimoni, e mofsero Scifma nella Chiefa contra il vero Papa, ordinando gli Scifmatici. Novaziano per Veli covo di Roma, e molte altre impertinenti insolenze secero appresso. Le quali sebbene | San Cornelio in esilio , gli scrisse San

durò la Sedia Vacante, fenza farfi elezione | San Cornelio, per quella parte, che a. lui toccava, sopportava pazientemente, e con molta manfuetudine, nondimeno, per quello, che toccava al ben della Chie. fa, ed al suo ufizio, si oppose, e fece relistenza gagliarda, eragunò un Concilio in Roma, nel quale furono condannati Novaro, e Novaziano, ed i loro feguaci infieme con gli errori, che effi infegnavano, ebuon numero di Fedeli, che erano frati ingannati, si ridusero all'unità della Chiefa, e con lagrime, e penitenza domandarono perdono a Cornelio . il quale ricevette tutti benignamente, ragunando i Preti di Roma ed il popolo Cat-tolico, accioeche come pubblico era stato il deluto. pubblica fosse parimente la penitenza, come in una Epistola serive al medefimo San Cornelio Papa San Cipriano . In quetto modo diede il Signore al Santo Pontefice vittoria de fuoi nimici, e cesso questa tempesta, che tanto gli aveva dato da travagliare.

Ma non cessò per questo l'altra tempesta, ela crudele persecuzione de Tiranni la guale fu si spaventosa, che di essa parlando il medefimo San Cornelio, ferivendo a Lupicino Vescovodi Vienna, gli dice queste

parole.

Vò che tu sappia, fratello carissimo, che la Barca del Signore è per il vento della persecuzione gravemente turbata . e che i Cristiani per gli editti degli Imperadori in tutte le parti sono tormentati con varie pene; ma particolarmente in Roma la persecuzione è sigrande, che i Cristiani non possono offerire il fanto Sacrifizio della Melsa pubblicamente, ma nelle grotte più segrete. Per tanto la vostra carità esorti tutti quelli, che credono in Cristo a non temere quelli , che uccidono il corpo, ma quel Signore, che ha pote-Rà di uccidere l'anima insieme col corpo. Molti fono stati coronati di Martirio, pregate Dio, che ci doni grazia di felicemente fornire il corfo nostro, come egli ci hà rivelato. Dio tiginardi fratel cariffimo: Saluta da parte noftra tutti quelli, che ci amano in Cristo.

Infino qui fono parole di San Cornelio, nel principio di quella perfecuzione, nella quale fu mandato in effilio a Centocelle Città, la quale alcuni dicono chiamarli Forcelles Mentre, che era

Gipriano una lerrera, lodando la fortez-1 e San Cornelio la battezzo infieme con za, e coftanza fua, con cui a guifa di Capirano valorofo andava innanzi a' foldati fuot, e precedendo col fuo efempio alla corona del martirio, aveva fatto molti compagni della fua gloria, ed aggiugne queste parole. Grande esempio di fortezza avetedato a tutti i fratelli. Aveteloro Infegnato gloriofamente a temer Dio. abbraccinfi strettamente con Cristo, unirfi ne' pericoli il popolo co'Sacerdoti, e non fepararfi nella perfecuzione i fratelli da' fratelli, e che la concordia, e l'unione non può esser vinta in alcuna manlera, e che Dio della pace concede a' pacifici quello , che infieme, e con un medefimo cuore gli domandano. Ha conosciuto il nimico, che i foldati di Crifto flanno vigilanti, ed armati, e pronti a combattere, e che possono morire, e non esser vinti, e che per questo sono invincibili, perchè non temono la morte. Così dice San Cipriano, il quale scrisse molte altre Epi-flole a S. Cornelio Papa, lodandolo, esortandolo, animandolo, ed avvisandolo di quanto faceva bifogno per fervizio di tutta la Chiefa.

Ebbe notizia delle lettere, che fra San Cornelio, eSan Cipriano passavano Volufiano Augusto, il quale ( morto l'Imperador Decio infelicemente in pena del fuo peccato ) imperava con Gallo fuo padre, ed intefe, che molti andavano a Centocelle per vedere il Santo Prelato, e commandò, che fosse condotto a Roma. Li parlò in difparte segretamente, e perché S. Cornelio rispondeva con gran sortezza, e costanza, se lo sece levare dinanzi, ed ordinò, che con piombate gli fosse percossa la bocca, e sosse menato al tempio di Marte, acciocche ivi facrificafse, ò non volendo ubbidire, gli fosse tazliata la testa. Prima che S. Cornelio fosse condotto al tempio di Marte, la guardia, che lo custodiva, ed avea nome Cereale, il pregò ad andarfene feco a cafa, e vifitare Salustia sua moglie, la quale era parelitica già quindici anni.

Entro il Santo in cafa di Cereale, fece orazione al Signore, prese Salustia per mano,e le difse: Nel nome di Gesti Crifto Nazareno levati, e fermati fopra i tuoi piedi. Le. vossi inconcanente la donna, e difse: Vetutti i soldati di Ceresle, ch' erago presenti, e per aver veduto quel gran miracolo, fi gittarono a' piedi, e lo pregarono a voler battezzarli, ed egliavendolo fatto, difse Messa, e communicolli. Quando l'Imperadore intele quanto era feguito in ca-fa di Cereale, lo fece prendere insieme con Salustia sua moglie, e con tutti gli altri foldati, che avevano ricevuto il Battelimo, ed ordinò, che con S. Cornelio fusferomenati al Tempio di Marte, acciocchè facrificalsero, o morilsero, e perchè tutti feguitarono l'esempio del loro buon Maestro, esanto Pastore, e si burlarono de' falsi Deis tutti, che surono al numero di 21. infieme con lul furono decapitati.

Andò la medefima notte la beata Lucina accompagnata da molti Chierici, e fervitori fuoi, e raccoltii corpide' Santi Martiri, gli ferelli in una fua possessione appresso il Cimiterio di Califto, Pati San Cornelio il martirio a' 14. di Settembre l'anno del Signore 255. imperando Gallo, e Volusiano, e non Decio, come scrivono alcuni., prendendone occasione dal chiamarsi la persecuzione, la quale ebbe la Chiesa al tempo di Gallo, e Volufiano, Perfecu-zione di Decio. Perchè fu come una continuazione della persecuzione cominciata da Decio, ed eseguita con le medesime leggi, ed editti, che Decio avea promulgato. Tenne San Cornelio la Sedia di San Pietro due anni, secondo che San Girolamo scrive 3 sebbene alcuni li danno più tempo, forse perchè il principio del suo Pontificato dalla morte di San Fabiano non confiderando, che la Sedia Apo-fiolica vacò più di un'anno, e che do-po fu eletto San Cornelio. Non fi legge, che tenesse ordinazioni, che è cola rara; e che appena si legge di altro Romano Pontefice. San Girolamo mette S. Cornelio Papa fra gli Scrittori Ecclefia-Ricl, e dice, che scrifse quattro graviffime Eplftole. Fece questo Santo Pontefice alcune cofe moko utili per ornamento, e gloria della Chiefa Romana. Cavò i corpi de i beati Apostoli S. Pietro, e San Paolo dalle Catacombe, perche non vi ftavano con la decenza, che conveniva. Il corpo di San Paolo fu da Lucina nobiliffima matrona Romana posto in una ramente che Crifto è Dio, e figliuolo di fua polseffionenella via Oftienfe, apprefi Dio, e domandò di prefente il battefimo, fo il luogo, dovegli fit tagliata la tefta , d 2 c doe dopo!' Imperador Coftantino vi edificò 1 un fontuofiffimo Tempio. Il corpo di San Pietro fu da Cornelio collocato nel monte Vaticano, dove parimenre il medefimo Imperadore n' edificò un' altro con molta magnificenza. CheS. Cornelio cavasse i corpidegli Apostoli dalle Catacombe si legge nel libro de' Romani Pontefici, che và fotto nome di Damaso; sebbene il Cardinal Baronio lo mette in dubbio. Fece ancora alcuni decreti di cofe utili, giovevoli, e convenienti, i quali nel libro de' Concilii fi postono vedere.

#### Alli 16. Settembre.

### LA VITA DI SAN CIPRIANO Vescovo, e Martire.

A vita di S. Cipriano glorioso Pontefia ce, e fortiflimo Martire, fu feritta da Ponzio fuo Diacono, e compagno nella vita, e nell'efilio, e nella morte, e di cui come di Santo fa menzione il Martirologio Romano. S. Girolamo, per avere scritto la vita di San Cipriano, lo mette nel catalogo degli (crimori Ecclefiaftici.

Nè folamente da Ponzio fu scritta la vita fua, ma da molti Dottori più infigni della Chiefa, come da S. Gregorio Nazianzeno, da S. Girolamo, da S. Agostino, eda alrri è sovranamente lodato, la cui vita è nella maniera seguente. Fu S. Cipriano, di nazione Africano, di fangue illustre, uomo potente, e nella fua Città ampliffimo Senatore, e che ebbe la prima dignità di quell' Ordine , stimata fra i Gentili grandemente. Attesea gli studi dell'eloquenza, e della Filosofia diligentemente, e riusci Filofofo, ed Oratore eminente, e prima che fibattezzasse, insegnò con gran lode, e con molto nome Rettorica.

Fece amicizia con un Prete cristiano chiamato Cecilio, il quale mediante la fua fanta vita, edottrina, lo persuase a far si cristiano, e Cipriano si fece con si particolare riconoscimento della grazia, che Dio per mezzo di Cecilio, gli faceva, che pre-fe il fuo nome, e chiamoffi da indi innanzi Cecilio Cipriano, e sempre lo riveri come padre della fua anima, e maestro della fua nuova vita .

" Siftupi il mondo della conversione di S.

Cipriano, come dice San Girolamo, ed i Criftiani preferoanimo, e vigore, per aver Dio nostro Signore dato loro un'uomo tanto stimato, ed un Capo di tanto valore, sebbene i Gentili come dice Lattanzio Firmiano, fiburlavano di lui, che avesse lasciata la scuola della Rettorica, e chiamavanlo per ischerno Codriano, che significa leramaro. Subito ch'ebbe ricevuto la luce dal Cielo, e con l'acqua del fanto Battelimo fu in Cristo rigenerato, raccommandò a Cecilio Prete la fua moglie, e i figliuoli, che aveva di esta, e lasciato loro quello, di che avevano bisogno per sostentarsi, dispensò a' poveri le sue molre ricchezze, e cominció a fare una perfettiffima vita, & ad infegnare a' Fedeli una dottrina si alta , e divina, che più pareva venuta dal Cielo,

Perchébattezzato che fu, apparve fubito Teologo eccellentissimo . E sebbene il medefimo S. Cipriano dice, che dopo ricevuto il Battefimo, non faceva conto dell' eloquenza, anzi proccurava tagliare dalla radice l'eleganza, e l'ornamento delle parole, nondimeno i fuoi ferici cagionano ammirazione, e fanno stupire i grandi oratori, egl'ingegni piul alti. E Lattanzio, che su molto eloquente, loda S. Cipriano dalla copia, dalla foavità, e dalla chiarezza dello ftile, e dalla forza, ed efficacia nel perfuadere.

che imparata in terra.

E San Gregorio Nazianzeno, nomo si eminente nell'eloquenza, dice di sè, ch'era affezionatissimo a gli scritti di S. Cipriano, per la fingolare dottrina, ed eloquenza fua, nella quale avvanzava tanto tutti gl'altri uomini, quantogli uomini avvanzano i brutianimali. E San Girolamo dice di lui, ch' era come un fiume di eloquenza, chiaro, puro, e copioliffimo.

Dalche possiamo raccogliere, che se l' eloquenza di San Cipriano era si grande , quando egli la recideva, e proccurava di tagliarla dalleradici , e raccogliere le vele, quanto grande ella dovesse essere mentre era nel fuo vigore, enavigavaa vele fpie-

gate.

Ed aggiunge Sant' Agostino, che in alcuni luoghi San Cipriano per voler di Dio follevava lo stile, acciocche s'intendesse la grande eloquenza, che prima aveva, c che la dottrina di Cristo, lo sanò da quella ridondanza, e gli diede un'altra eloquenza più grave, e religiosa, quale è quella, chene' fuoi feritti fivede, la quale, febbene fi defidera, quando fi leggono, nondimeno con difficoltà vi fi può atrivare.

Fu la visa di San Cipriano tanto eccellente, ed iraggi della luce, che fubito batterezazo, cominciò a fipargere con la fua cele-fedottrina si chiari, che fu poco dopo ordinato Prete; ed effendo motto il Velcovo di Cartagine, di commune confenio de criftiani fu eletto in Prelato, e Pattore di quel eresse del Sianore.

Ricuso questo carico il Santo, quanto gli fu possibile, allegando esfere in quella Città molti Sacerdoti più antichi di lui, che poco avanti avevano lasciata l'Idolattia, i quali e per lettere, e per la fantità della vita erano di quella dignità molto più meritevoli; ma quanto egli più ricufava, tanto maggiormente la meritava, ed il popolo più li accendeva, e diceva, ch'egli, e non altri doveva effete Pontefice, e Prelato fuo. Si ritirò in cafa San Cipriano, e fece chiudere le porte, ma il popolo circondò d'egn' intorno la cafa, ed egli fu finalmente astretto a cedere alla volontà di Dio, ed alla violenza della moltitudine. Non mancarono alcuni, che per cupidigia, e per ambizione vollero impedire si fatta elezione, come fu un Prete chiamato Felicissimo con cinque altri compagni suoi ; ma questi dopo così in Cartagine, come in Roma si unirono allo scisma di Novato, e fi fecero eretici, e di più, come dice il medefimo S. Cipriano, nella persecuzione di Decio, fi unirono co' Gentili per perfegui. tare i criffiani. Altri ancora vi furono, i quali sebbene con miglior intenzione, nondimeno ripugnarono all' elezione di S. Cipriano, per essere nella Fede si nuovo non confiderando la qualità, e l'eminenza della fua persona, e che Dio nostro Signore, il quale loelesse, loaveva di tutte le vittu adornato, le quali per si alta dignità erano necessarie: A questi, dapoi che prese il possesso della Sedia, uso tanta amorevolezza, eli trattò con tanta manfuetudine, che tutti ne restarono meraviglia-

Ma qual lingua potra degnamente efpileare il modo, che questo Santo Pontefice tenne in pascere, curare, e disendere quel gregge, che il Signoregli avar raccommandato ? Era grande la fua
pietà co fiacchi , c con gli umili , c

Flor Sandrum. Parte II.

M 3

M 3

.

meravigliofo il rigore con gli altieri , e fuperbi.

La fua faccia era allegramente grave . e gravemente allegra, con un temperamento si raro, che quelli, che lo praticavano, non sapevano se più l'avevano da amare, ò temere, perchè dell'una cofa, e dell'altra era meritevole. Il fuo abito non era cutiofo, nè affatto vile, ed abietto, perchè il troppo non conveniva alla fua persona, neil poco all'ufizio. Era misericordiolo co' poveri, facendo loro largamente limotine, le quali da nomini ricchi, e divoti gli erano date. Finalmente era a tut. ti dolciffimo Padre, Paftore vigilantiffimo, Maestro venuto dal Cielo, e sorma, e modello de' fanti Prelati: Levossi in quel tempo una fiera tempelta contro la Chiefa, effendo Imperadore Decio, che febbene il fuo Imperio fu breve,ed Iddio rivelò a S.Cipriano, chetale esser doveva, su però crude-lissimo contro la nostra santa Religione. Perchè come dice il medetimo S. Cipriano. volle il Signore provare la Famiglia fua, e follevare la Fede de'Fedeli, ch'era caduta, e come addormentata,

Perchécon la pace, 1 a quale nel tempo degl' Imperadon Filippi; Jadra e, figliuolo, a veva avuto la Chiefa, 1' Ecclefiafitea dicippina fera grandemente debilitea astendendo ciafcuno a' proprinteretti, cè ad accrefere con fece, e conjudgia infiziabile le horo facolda. Non v'era ne Sacerdori la contra federa de la contra federa e la c

fi, od), rancori, edifcordie.

Alcúm! Veícovi lafeiando la cura delle lor peccerlle; attendevano piu à l'oro guadagni temporalische a foccorrere i poveri ne bidigui loro, finaliumente avera la Sana Chiefa perduta in alcune parti quella chiarcza, e cutto in alcune parti quella chiarcza, e cutto in alcune parti quella chiarcza, e cutto in alcune parti quella perfecuerio, en come tentifici il fiagello di quella perfecuerio, e, chiebe S. Cipriano rivetazione, e con provenneil popolo, e davvifollogheli diap-precediaface con orazioni, digiuni, lagrimos, e frutt di vera penitenza placafe il 3-in genere. Venne la perfecuerione, el tanto Pretato il acolo, non per fiagginia, ma per quatri più, e da migliore mo.

Percanti del migliore mo.

commandò, che si assentasse, acciòcchè non fi spargesse, emettesse in fuga il gregge de' Fedeli, e morto il Pastore, fosse iquarciato, edivorato da' lupi, come in un Epistola feritta a Preti Cartaginesi il medefimo Santo testifica.

El'istesso dice Ponzio Diacono, ed il Clero Romano tenne per cosa molto ben fatta, l'effersi in quel tempo ritirato S. Ci-

priano.

Standofene nascosto il Santo, i Gentili, ed i ministri dell' Imperadore lo cercavano con estrema diligenza, e sollecitudine, e come il medefimo Santo dice molte volte, effendo il popolo nell' Anfiteatro a gli spettacolt, ed alle seste sue ordinarie, come infedele, e cieco gridava, che vi fosse condotto Cipriano per gittarlo a' leoni. Gli furono confiscati i beni come esso afferma, e fu fatto un bando, che chi avesse, ò possedesse cosa alcuna di Cecilio Cipriano, Vescovo de Criftiani, lo dovesse manifestare, ed aggiunge S. Cipriano contro gli scismatl. ci, i quali avevano fatto un' altro Vescovo a fua competenza queste parole: Acciocche quelli, che non credono a Dio, che mi fece Vescovo, credano al demonio, il quale confiscandomi i beni, mi chiama Vefcovo. Questo dico io con dolore della loro perdizione, enon per jattanza.

Fu incredibile il frutto, che infino da quel luogo fecreto, dove stava ascosto, sece il Santo Prelato . Fu cagione che molti fecero penitenza, e lasciarono il mondo, e che molte donzelle consagraffero a Dio la verginità loro, Predicava la verità a gli eretici, a gli scismatici, e la pace a' figliuoli di Dio: Efortava i Martiri a patirevalorofamente per Cristo i tormenti, e la medesima morte; chiamava in disparte, e ritiratamente ora gli uni, ed ora glialtri, e predicava loro effere venuto il tempo, nel quale si vederebbe, chi fosse veramente amico di Dio, e ricordava a'medefimi, che non odiassero quelli, da' quali erano perseguitati, ma li amassero, e pregassero Dio per loro; poiche il Pagano ama folamentegli amici, ed il criftiano deve con gli amici

amare ancora i nimici.

Oltre a ciò diede ordine, che di notte, e ad ore ficure fi fepelliffero i corpi diquelli, che morivano per Cristo, e che si curaf-

Perchè lo Spirito Santo gli rivelò, egli | li tormenti, e seriti, e che fiajutaffero, e fi foccorreffero delle cofe neceffarie al vitto , ed al vestito quelli altri, i quali avevano perdute le facoltà, e fe ne andavano raminghi. Quefte, ed altre cose provvidde il santo Pontefice in quella calamità, ed orribile persecuzione, ed aveva nel commandare tanta grazia, ed autorità, che l'ubbidivano rutti, ancorchè sosse con manischo pericolo delle lor vite.

Passò quella persecuzione, perochè l' Imperadore Decio non viste nell'Imperio più di un'anno, e trè mefi, e quietata la tempesta, essendo già sereno il Cielo, e il mare tranquillo, ritornò S. Cipriano alla fua Chiefa, e raccolfe come buon Paftore le spaventate pecorelle smarrite, e celebrò · le corone, ed itrionfi de i Santi Martiri , che morti vierano. Ma sebbene per la morte di Decio ebbe alcuna quiete la Chiefa, nondimeno entrarono i Barbari nella Numidia, e con una gran strage, chesecero, ne menarono moltiflimi fchiavt. E S. Cipriano fece fare una generale Colletta nella fua Chiefa, come in rai casi si costumava in quel tempo, e raccolfe, e mife infieme una gran limofina, per rifcatto di questa povera gente, contribuendo i fedeli, ciascuno secondo le sorze sue, come riferisce il medesimo Santo.

Segui appresso nell' Africa una crudeliffima pefte, con una grandiffima mortalità, nella quale risplendette fommamente la carità, ela compaffione di S. Cipriano, confortava tutti, ferviva a gl'infermi, efortava i fani a fervirgli, a fovvenirgli, ed a mostrare le viscere della loro pietà, non solamente verso i Cristiani, ma verso i Gentili ancora, da' quali erano ftati si crudelmen-

te perseguitati.
Non surono sufficienti queste opere si se-

gnalate a placare i cuori de' Gentili, più fieri delle Tigri + perchè effendo già Imperadori Valeriano, e Galieno suo figliuolo, un Proconsole, chiamato Aspasio Paterno, vedendo l'autorità che San Cipriano aveva in Cartagine, non avendo ardire di ammazzarlo, gli mandò un commandamento, che dovesse partirsi dalla Città. Ubbidia questo ingiusto commandamen to il Santo Pontefice, ed uscito di Cartagine, se ne andò in una Città detta Currubitana, dovedimorò quasi un'anno. Ma fero, e medicaffero con ogni carità quelli, | avendo fornito Afpafio l'ufizio fuo, ed efche restavano in vita, ancorche piagati per I sendogli successonel carico di l'roconsole GaleGaletio Maffimo, î în eritornô S. Gipriano presso a Cartagine, e esteve în alcuni orti, ch'erano statidi suo patrimonio, ed gii per dispensare a' poveri il prezzo, gii aveva venduti, cchi gli aveva comprati, gileli aveva graziosamente restituiti, e se la perfecuzione non gile l'avestivietato, egii di nuovogii avrebbevenduti, e di nuovo distributione a i poveri il prezzo.

Stette alcuni giorni in questi orti accompagnato da molti Chierici, Diaconi, ed al. triamici fuoi. Andayanoda Cartagine, e da altri luoghi molte genti a trattare con lui negozi pertinentialle anime loro, e tutti lo trovarono affabile, amorofo, e vero padre, e confolatore, e rimediatore de i bifogniloro. Lo pregarono alcuni de'fuoi amici ad uscire di strada, ed allontanarsi più dalla Città, acciocchè non venisse vo-Iontà al nuovo Proconsole di fargli mettere le mani addofio, ed ucciderlo. Ma il Santo non volle farlo, avendogli rivelato il Signore, che dentro ad un' anno del fuo [ esiglio, conseguirebbe la corona del martirio, cola molto deliderata da lui. Seppe il Proconsole dove era S. Cipriano, e quanta gente andasse continuamente a trovarlo. Lo fece prendere, e su tenuto prigione una notte in cafa di quell'istesso, che presolo aveya. Viconcorfe dimolta gente, per veder vivo il Prelato suo, tenendo per certo di dover presto vederlo morto. Intese San Cipriano prima che fosse preso, come il Proconfole mandava i fuoi ministri, e soldati a prenderlo, e condurlo in Utica ; ed ivi farne giustizia, onde fi levò dal luogo dove era, e fi ritirò in un'altro più occulto, eficuro, infinoa tanto, che il Proconsole tornasse a Cartagine, dove egli era Vescovo; perchè desiderava morire in quella Città ne gli ocehi de' fuoi fi. gliuoli, e fare animo a tutti co'l fuo martirio. Ed acciocche il Clero, e tutto il popolo sapesse la cagione, che mosso a ritirarfi lo aveva, scrisse un' Epistola, dove dice queste parole. Avendo saputo fratelli cariflimi, che fono stati mandati ministri, perché preso ci conduchino ad Utica, per configlio de i nostri amici mi fono alsentato, stimando elser cola conveniente, che il Vescovo confessi il Signore in quella Città, dove egli è Prelato, e che rallegri, e rincuori tutto il popolo con la sua confessione, perchè tutto quel-

in quel tempo, lo dice in nome di tutto il popolo: Perciocché fenza dubbio fi diminuirebbe la gloria della noftra Chiefa, chè cosi glorio da, fe ionon in essa, ma in Utica morifi per fentenza di giudice, e fossi Martire del Signore.

Agyllos, ehrominusment edridero, edomando Dio, che midoni gazia di confesare il fuo fanto Nome, per me, e per voi nella Chiefa di Caragine, ed alla voltra prefenza, emorire nelli vodiri occhi, edindi volarmenea Dio. Tuto que-fto ferire S. Ciptiano. Adempi il defidario di San Cipriano il Signore, perché febbene non fu martirizzato nell'iffers de la Caragine, fu nondimeno vicino in un luogocitiamo Selto, prende era cimiglia con consistenti de la consistenti de la consistenti del consistenti

Fra gislariviandarono, per ricevere la benedizione, monte donzelle Crittiane, ed il fanto Pellore non penfiando as é, ma fol-keitodelle fige pecore, semendo, che fra de la companio del co

Fuil Santo Prelato prefentato al Proconfole Galerio Maffimo, chi era in quel luogo per fua falure, ed avendolo interrogato, fe geli era Cipriano, e quegli che fi faceva Pontefice de i Criftiani ingannati, e notificatogli il mandato de gl'Imperadori, e che non adorando i Dei dovera morire, rifpole San Cipriano quello, cho alla perfona, cd alla fua dignità conve-

ve dice quefte panole. Avendo fapuro Fin finalmente data fentenza, che folte firettile carifinii, che fono fiai mendati differenzia con quando gli fueltra, minifitti, perche prefo ci conduchino ad diffe Cipriano, ( Des pratier.) Ringrationo affentato, titimando effer cofa committe di tre di transcribi di tran

Vescovo, le piego, diodelea suoi Diaco- Africa in Francia, e che sono in Leone, e ni, restando con l'ultimo vestito solo , ch'era di lino, ed ordinò che fossero date 25. moneted' oroal carnefice, in gratificazione della buona opera, la quale da lui aspettava. Piangevano tutti i suoi amici. e tutto il Clero, ch'era presente con grandiffima tenerezza, distendevano in terra le vesti, e fazzoletti loro, acciocchè restastero bagnati , e tinti di alcuna gocciola del benedetto fangue, per guardarla poi come tesoro preziolissimo.

Egli stesso si bendò gli occhi, ed inginocchiatofi, il manigoldo sece l'ufizio suo.

Decapitato che fu , incontanenie i Chierici, emolti Cristiani presero con singolar riverenza il fanto corpo, e con molta pompa, e solennità lo sepellirono, portando ciascuno candele accese in mano . senza temere il Proconsole, ne la violenza, e'l surore de'Gentili, perchè tutti erano apparecchiati a morire per Cristo co'l suo Pastore.

Fu S. Cipriano il primo Vescovo di Cartagine, che spargesse il suo sangue per il Si-

Morirono iviil me desimo giorno i Santi Martiri Crescenziano, Vittore, Rosula, e Generale, come dice il Martirologio Romano.

Il martirio di S. Cipriano fu il medefimo giorno, nel quale in Roma mori S. Cornelio Papa, sebbene non nel medesimo anno; perche S. Cornelio, come abbiamo detto, mori del 255, imperando Gallo, e Vollusiano, eSan Cipriano del 201. imperando Valeriano, e Galieno.

Fu a' 14. di Settembre, ancorchè la Chiefa lo celebri a' 16. del medefimo mese, perchè a' 14. fa festa dell'Esaltazione della Croce, ed a'15. dell' Ottava della Natività del-

la Santiffima Vergine.

Furono poi in onore di S. Cipriano edificate due sontuose Chiese, una nel luogo dove fu martirizzato, e l'altra in quello dove fu sepolto, e soleva da ogni parte concorrere molta gente al fepolero del Santo, per legrazie, esavori, che per la fua intercessione continuamente dal Signo re ricevevano.

Ne in Africa folamente, main Italiaancora fi celebrò folennemente la festa di San Cipriano, come apparisce da una lettera del Re Atalarico a Severo. Le reliquie di S. Cipriano, dice Beda, che furono trasferite d' l'istesso disse Adone Viennense . Le lodi, che danno i Santi Dottori a S. Cipriano fonotante, e si grandi, che non fi possono

riferire in poche parole.

S. Girolamo lo chiama uomo fantiflimo. ed eloquentissimo, S. Agostino in un luogo dice, che la Santa Madre Chiefa lo mette fragli uomini più rari, e più eccellenti . Altrove lo chiama Dottore soavissimo, e beatiffimo Martire, ed in un'altro luogo Martire gloriofissimo, e Dottore lucidissimo. Altrove Martire vittoriolo, Dottore chariffimo, etestimonio gloriosissimo del Signore. E nel medefimo modo parlano gli altri Santi di San Cipriano, che per la moltitudine loro lasciamo in questo luogo di riferirli.

## Alli 16. Settembre .

### LAVITA DI SANT'EUFEMIA Vergine , e Martire .

L martirio della gloriofa Vergine Sant' Eufemia è scritto da Simon Metafraste, registrato dal Padre Frà Lorenzo Surio nel quinto Tomo delle vite de'Santi, in questa maniera.

Fu Sant' Eufemia della Città di Calcedonia, figliuola di Filofronio, edi Teodora, persone illustri di sangue, e ricche, ed il padre era Senatore in quella Città .

La figliuola Eufemia era dotata di gran virtil, di molta bellezza, di modeftia, e di caftità.

Facendofi un giorno in Calcedonia una folenne festa al Dio Marte, ed essendo per ordine di Prisco Proconsole dell' Asia . fotto pena della vita invitatitutti a tal festa, peradorar Marte; la Santa Vergine Eufemia abbominando quel profano, efacrilego culto de' falti Dei, non vi volle andare altrimenti, per non contaminar la fua anima con cofa si brutta, ed abbominevole. E perciocchè era persona principalissima i Sacerdoti de' Gentili fe ne accorfero, el' accusarono al Presidente, il quale sattala prendere, proccurò di perfuaderla, che adorasse gli Dei, sonon voleva patire tutti gli esquisiti, ed atroci tormenti, che si adoperavano contro i Cristiani. Non sece la Santa Vergine alcuna stima nè delle lufinghe,

finghe, nè delle minaccie del Proconfole, fu meffa in prigione, ed indi a poehi giorni cavatane, fu menata alla pubblica udienza, etrovandola coftante nella eonfeffione del noffro Signore Gesil Crifto, i lercudel Tiranno ordino, che fosse tormentata arrocissimamente.

Pubattuta com baceheredi ferro, le funciologia el membra nell'Eculo, fulcionalogia el membra nell'Eculo, fulcionalogia el membra nell'Eculo, fulcionalogia el merali el membra del como el mandari in perezi, onde effa anmata col fegno della Croce, e con la confidenza, che aveza nel fuo dolce 3poló, lo pregò, ele la foceorrefie, e cosi fu foceoria, e liberta dalla roua, e guarita da tut. el le fue ferite, rimanendo ella più bella, e più fipelmedre, che prima, e reflando attoniti i ministri, che la tormentavano.

Fu acecía una fornace piena di pece, di folso, di ftoppa, e di farmenti, e volendo i due principali ministri del Proconsole gittarvela dentro, viddero due Angeli, ch'erano d'intorno alla Vergine, per difenderla, ne ebbero ardire di tocearla.

Commando Prifeco à due altri, chiamati cefare a e Vario, e he datos avera e facendolo, il fuoco li confiumo, e frando la Santa Vergine fenza una minima offeñ, e lodando il Signore uti dalla forance fenza elfen jure abbructiato un filo della vette. Non contento di quella commenti il Tiranno, neconomo della commenda della vette. Non contento di propie della vette de

Ma avendo la Santa fuperato ancora quefto tormento, fece fare una gran fosfia di ciflerna, ed empirla di pefei, e di altri animali schifi marini, e gittarvela dentro aceiocehé fosse mangiata, e consummata da essi.

Ma tutti la riverirono, e portandole ripetto, non lesi accostaronos (non per difenderta. E perchè il Proconfole attribuiva questa, e le altre vittorie ad arte Magica-ordino che fosse tomentata di nuovo, e le fosse rope di consultata di nuovo, e le fosse rope di consultata di proposizione di proposizione di consultata di nuovo, e le fosse rope di consultata di proposizione di per questo di consultata di proposizione di contra di conposizione di con-

Furono portate le feghe, ed il ferro perdette la fua virtil, divenendo più tenero, ehe la cera, ed il fuoco fi fpenfe, e la Santa Vergi-

nerimafefenza alcun danno, trionfando del fuoco, del ferro, del Tiranno, e del demonio, ehe intanteguife la perfeguitava. Commandò finalmente Prifco, che foffe gittata a quattro leoni, etrè orfi.

E defiderandogià di vedere il suo Sposo, afteruossilimamente lo pregò per quella earità, e donni potenza sua, e on la quale le aveca dato grazia di vincere la debolezza del suo corpo, il surore de l'Iranni, la rabbia de' demonj, e fattala trionsare di tanti tormenti, che volessile ricever lo spirito suo, e non permettes e, che quelle bestie le perdonassiem.

Afeoltò dal Cielo il Signore l'orazione della Santa Vergine, ed aceostatosegliun' orlo, le diede un morfo, lafeiandola, fenza mangiare, ò toecare le fucearni, e gli altri orli, ed i quattro leoni le stavano d'intorno, rifpettandola, eleccandole i piedi. Nel tempo, che la Vergine Santa fpito, fi fenti un terremoto, per il quale spaventata la gente fuggi, onde i padridi Sant' Eufemia ebbero commodità di prendere il fanto Co rpo, e sepellirlo onoratamente vicino alla Città con grande abbondanza di lagrime di allegrezza. Operò Dio molti, e gran miraeoli per questa fua gloriosa sposa, i quali fono raccontati da Evagrio. Perehè alle volte appari va in fogno al Vescovo di Calcedonia, egli commandava, che si faeesse in quel tempo aleuna festa solenne, lodando il Signore, e ricevendo il fuo facratissimo corpo. É toecando con una spugna il fuo fanto corpo, fi cavava fuori inzuppata di fangue in tanta abbondanza, che poteva diftribuirfi all' altre terre, e Città,restando le goceiole di sangue intere, e perpetue, fenza mutar forma, ò colore. E questo miraeolo faceva il Signore più volte, ò meno, fecondo i meriti del Prelato, ehe fi trovava al governo di quella Chiefa ; L'Imperadore Maurizio non credendo questo miracolo della Santa, fe nevolle certificare, ed avendone fatto l'esperienza, rimase confuso, e con le sue mani piene di sangue, conofeendo Dio effere meravigliofo ne Santi fuoi, e lodandolo per le grandezze, ehe nel eorpo di S. Eufemia operava. Oltre a ciò useiva da'la cassa, dove era il benedetto corpo, un'odor si soave, che niuno

odor della terra gli fi poteva agguagliare. Ma non conviene, che passiamo con filenzio un'altro più stupendo miracolo, che Id-

confermazione della nostra fanta Fede. Si era fatto nel Tempio di S. Eufemia, al tempo di S. Leone Papa il Magno, e dell' Imperador Marziano, quel gran Concilio Calcedonenfe, nel quale fi trovarono 630. Vescovi, e vi surono condannati Diosco-

ro, ed Eutichete, co' feguaci loro. Finito il Concilio, perchè gli cretici sono inquieti, e ribelli di Dio, e della fua Chicla, tumultuavano, eli burlavano de' Decreti del facro Concilio, dicendo non effere fondati nella verità Cattolica, ma nell'autorità, e potenza dell'Imperadore. Per abbaffare quell'orgoglio, e ferrare la bocca à gli eretici, i Cattolici confidati

nella misericordia di Dio, e nel patrocinio di S. Eufemia, convennero con essi in quefta maniera, che i Cattolici serivessero in una carta la Confessione della Fede loro , e gli eretici in un'altra la fua, e che quelle carte si rinchiudessero nella cassa, dove

che delle due fosse da lei approvata, si te-signore consolata.

Fu menata deribunale il giorno seguen-

Come fi convenne, così fu fatto, fi alzò la pietra della fepoltura, e fi ripofero amendue le carte sopra il petto della gloriofa Vergine, e Martire; Si tornò poi a chiudere la fepoltura, figillandola dall' una parte, e dall'altra, e tutti fi mifero a fare orazione, pregando il Signore, che manifestaffe la verità; passati tre giorni alla presenza dell'Imperadore si apri la sepoltura, e la carta de gli eretici fu trovata a'piedi della Santa, e quella de i Cattolici in mano dell'istessa, la quale stendendola, diede con la confessione Cattolica all'Imperadore, ed al Patriarca ; per il qual miracolo alcunidegli eretici fi convertirono. ed altri restarono nella loro perfidia ostinati. Tutto ciò è riferito da Zonara , e Glica, e l'istesso miracolo è narrato ancora da Metafrafte, e da Niceforo, febbene alquanto diverfamente, Fu S. Eufemia martirizzata alli 16. di Settembre, imperando Diocleziano, ed in questo giorno la Santa Chiesa celebra la fua festa, Di Sant' Eufemia, oltre a Metafraste, e Lorenzo Surio, fanno

menzione tutti i Martirologii,

Alli 16. Settembre.

LA VITA DESANTI LUCIA. e Geminiano, Martiri,

El medefimo giorno celebra la Chiefa il Martirio di S. Lucia , e di S. Gemlniano, il quale è da Adone nel fuo Martirologio, riferito in questa maniera. Ful S. Lucia matrona onestissima, ed effendorestata vedova visse fantamente infin a' 75. anni della fua età. Aveva un figliuolo nominato Euprepio, viziolissimo, infolentissimo, esopra modo nimico de' Cristiani. S'impadroni il demonio di questogiovane in modo, che dimenticatofi di tutti gli obblighi, i qualiaveva alla madre, l'accusò dinanzi all'Imperadore Diocleziano perchè fosse Cristiana.

Diede l'Imperadore ordine, che foffe

te, etrovandola costante nella confessione di Gesù Cristo, la fece erudelissimamente frustare. Levossi di repente un turbine , ed uno spaventoso terremoto, co lquale cadde, e ruvino di modo il tempio di Giove, che non vi restò pietra sopra pietra di quella fabbrica.

Sdegnato per tanto Diocleziano, fece portare una gran caldaja di metallo, ed empirla di pece, e di piombo liquefatto, e mentre, che bolliva, gittarvi dentro la Santa, acciocche quivi moriffe.

Ma la virtu dell' Onnipotente la liberò, onde ella stette tre giorni in quella caldaja lodando Dio, come fe fosse in un letto morbido, e delicato. Ne fu tratta poi, e per vergogna menata per la Città carica di ferro, e di piombo, e passando dinanzi al. la porta della casa di un'uomo principale. che aveva nome Geminiano, dove era una gran quantità d'Idoli, una colomba bianca più che la neve calò dal Cielo, e posossi fopra la testa di Geminiano, il quale mosfo da quello, che vedeva, ed illuminato da luce celeste, si gittò a piedi della Santa, e domandolle il Battesimo, il quale ricevette per mano di un Sacerdote chiamato Protafio, che fuavvifato da un' Angelo ad andare alla carcere, e battezzarlo. Fece Diocleziano confegnare Lucia, e

Geminiano ad un Giudice crudelissimo,

acciocche li tormentasse, e facesse morire. Ma mentre, ch'erano tormentati, e hattuti, caddela stanza, dove il Giudice ítava, e lo ucclíe.

Entrò in fuo luogo un' altro Giudice detto Abrofasio, e cercò, per affliggerli nuovi tormenti, quali che i paffati non foffero a sufficienza: Settantacinque persone si convertirono, vedendo le meraviglie, che Dio per li fuoi Santi operava, e tutte ricevettero la corona del martirio.

Ma il Giudice non ebbe occasione di lodarsene molto, perchè passando per un pontea cavallo, cadde nel fiume, ed ivi fi affogò, nè fi potè ritrovare il fuo corpo. Finalmente S. Lucia, e S. Geminiano furono con fpada paffati da banda a banda per ordine di Megalio, uomo Confolare alli 16. di Settembre, l'anno del Signore 303. I loro corpi furono raccolti da una fanta donnachiamata Massima, e congran riverenza, e pietà sepelliti.

# Alli 18. Settembre.

## LA VITA DI SAN TOMMASO di Villanova, Arcivescovo di Valenza.

T Acque il gloriofo San Tommafo, l' anno della nostra falute 1488, come frutto buono da una pianta buona, quale furono i fuoi Genitori Alfonso Tommafo Garzia, e Lucia Martinez, tutti dati alle opere di elemofina, e di pietà; fu il fuo nascimento per cagion della peste fuori di Villanuova, in una Terra detta Fuellana. Effendo ancor fanciullo fi diede alla frequenza, ed al fervizio delle Chiefe. Si privava del cibo, e delle proprie veiti per provvedere a' poveri : proccurava in oltre, che suo Padre sovvenisse a' Contadiniphi bifognofi, co'l rimetter loro il grano, o altra cofa, di cui gli erano debitori, ed alle volte prendendo paglia in Vece di grano. In età di fedici anni, (fecondo il computo di alcuni Scrittori ) fu mandato allo studio in Alcalà, dove molto si avvanzò nelle scienze. Indi ritornò per qualche tempo alla Patria per disporre le facoltà lasciategli dal Padre, le quali applicò in foccorrere alle povere orfane, e fondare un'ofpedale: Tornato in Alcalà, fi trattenne per lo spazio di quattr'anni per | fto naoque l'affezione cosi grande, e sti-

compire gli fludi, poi lesse Filosofia, e Teologia con tanto applaufo di quella famosa Università, che su elesto per uno de' Configlieri, e Governatori del celebre Collegio Complutenfe. In tanto non tralafciava di avvanzarfi nell'acquisto delle virtil, e nell' efercizio dell' Orazione, alla quale era cost applicato, che lo chiamavano il Teologo Estatico. Desiderando adunque di confeguire maggior perfezione, rinun-ciò tutti gl'onori offertigli in quell' Univer. fità, e trasferitofi fenza faputa di alcun fuo parente in Salamanca, prese l'abito dell' Instituto di Sant' Agostino , circa l'anno del Signore 1517. ch'era il trigelimo della fua eta.

Fatto Religioso si applicò con maggior studio all' orazione, alle penitenze, alli ufizjdiumika, ecarità. Sopratutto fuggiva l'ozio, e d'andare vagando per il Convento; onde fi era proposto di fermarsi folamente in questi cinque luoghi da lui confagrati alle piaghe del Salvatore, cioè nella Cella, nella Chiefa, nell' Altare, nella Libraria, e nell' Infermeria. Ordinato Sacerdote dopo due anni di Religione, celebrava Meffa con tal fentimento di divozione, che alcune volte reftava afforto, e come fuori di sè; onde durandogli tali eccessi di spirito per lungo spazio di tempo, bene spesso non veniva con gli altri a menfa. Era anche sovvente rapito da estasi flando in Coro , dove quali sempre, ancorche fosse Lettore di Teologia, fu solito d'intervenire, e fra gli altri fu meravigliofoquello, che gli durò per lo fpazio quasi di mezzo giorno, quando senti in-tuonare l'Antisona di Nona; Videntibur illir, nel di dell'Ascensione. Il fimile più volte gli avvenne nel predicare, e particolarmente nel Convento di Sant' Idelfonfo, esplicando quelle parole: Hoc enim sentite in vobis, ed in una Predica fopra la Trasfigurazione del Salvatore : febben'egli per ricoprirli diceva, che tali svenimenti procedevano da debolezza di cuore. Fu dotato dal Signore di meravigliofo talento nello fpiegare la parola di Dio, che però l' Imperadore Carlo V. lo elesse per suo Predicatore, e con grandissimo suo gusto ogni volta, che predicava, le fentiva, e riceveva volentieri i salutevoli avvisi, che talvolta gli dava per rimediare a qualche abufo , che s'introduceva ne'fuoi Regni. Da queno per Arcivescovo di Granata, la qual dignità il Santo con modestia, ed umile maniera ricusò, effendogli pur troppo grave (come egli diceva ) il Governo delle Provincie di Andaluzia, edi Castiglia, datogli prima dalla Religione contro fua voglia. Ma nell' anno del Signore 1544, non pote contradire alla volontà di Dio, manifestatagli nell' ubbidienza, chegli su impostadal fuo Superiore, qual'era, che fenza replica acconfentisfe alla nomina, che l'Imperadore aveva fatta di lui per l'Arcivescovado di Valenza, la quale dipoi su accetrata e confermata dal Sommo Pontefice Paolo II L. alli 10, di Ottobre .

Ma in niun'altra cofa questo zelantissimo Prelato cotanto si fegnalo, quanto nella carità verso i poveri. Appena su dichiarato Arcivefcovo che fentendo dire, L'entrate della fua Chiefa non arrivare fe non alla fomma di dieciotto mila fcudi, ne fenti gran dispiacere, parendogli, che non averebbe con quella fovvenuto intieramente a' bisogni de' mendici: In beneficio di questi, ed in altre opere di pictà impiegava tutte le rendite dell' Arcivescovado, toltone quattro mila scudi applicati per foddisfare alla famiglia. Ogni giorno faceva nel Cortile del Palazzo diftribuire a'poveri limofina fufficiente a vivere per quel di, ed agl'infermi dava di vantaggio. Si prefe la cura di far allevare, prima nel Palazzo, e di poi in una cafa contigua, tutti i fanciulli projetti, e spesso con grande affabilità, e tenerezza gli abbracciava, ed accarezzava, come se soffero stati propri figlinoli. Teneva presto di sè la nota ditutti i poveri vergognosi della Città, e segretamente sotto titolo di reflituire il denaro, di cui dicea, che un tale era loro debitore, per mano di perfone confidenti provvedeva con larga limofina alle loro necessità . Soccorreva con abbondante fusfidio di dote a zitelle oneste, che si dovevano maritare : fi poneva ogni mattina a pafseguiare per la Sala, avanti, e dopo la Messa, aspettando che venissero a lui i poveri , a'quali sempre sovveniva con qualche limofina: onde una volta non avendo che dare ad un mendico, entrò piangendo nell'Oratorio, dove mentre fupplicava il Signore a provvederlo di

ma, chegli portò: onde poscia lo nomi- t tuario, che gli recò buona quantità di denaro. Arrivò un giorno a tal termine l' eccessiva carità di questo grande Elemofiniero, che filevò la propria veste, non avendo altro inpronto con che fovvenire ad un'uomo affai bisognoso. Per aver maggior denaro a prò de' poveri, toglieva a sè stesso quello, che gli era necesfario, perciò li rappezzava gli abiti con le proprie mani, rivedeva spesso i conti della menfa, e se gli trovava alterati da un mese all'altro, molto se ne doleva con lo spenditore, a cui unavolta ordinò, che riportaffe indietro una Lampreda, che aveva comprato per fei Giuli, dicendo, chenon conveniva frendere tanto per la fua perfona, e toglierlo a poverelli : ma fra questi specialmente provvedeva quei, che itavano fotto la fua Giurifdizione : onde effendo stato richiesto dall' Imperadore, che gli prestafse venti mila Ducati per sare una sortezza nell' Ifola d' Ivizza molestata spesso dalle scorrerie de Turchi, rispose: che a lui non era raccommandata la cura di quel popoli, ma de poveri della fua Diocefi . ed avvertito da alcuni , che l'Imperadore di ciò fi chiamerebbe offeso, diede quella meravigliofa risposta: che gli difpiacerebbe di offenderlo, ma molto più se avesse offeso Iddio, e che più volentieri farebbe morto nella Cella , la cui chiave portava ancora appresso a sè a che nel Palazzo ( così ancora rispose ad altri Signori principali in occasione di certa fcommunica da lui fulminata) febbene finalmente prestò dieci mila scudi, con aver avuto prima dall'Imperadore ficuro affegnamento donde li avefle a ricuperare per i poveri . Somministrava roba ad alcuni, acciocche lavoraffero tele, ò panni, e di poi andava ognifettimana per i rioni della Città distribuendogli a' più bifognofi, e più volte il Signore si compiacque di accrescergli queste robe, grano, farina, e'l denaro, come anche lo moltiplicò miracolofa-

mente alli fuoi Limofinieri. Dopo lo spazio di undici anni confummati in opere di tanta pietà da questo glorioso Prelato, avvicimadosi il giorno ultimo di fua vita, del quale prima aveva avuto rivelazione dal Crocififfo, che dopo avergli parlato restò con alcuna cofa, quafi fubito giunfe un'affit- la bocca aperte, fi come tuttavia fi ve-

Lineaged Capon

de: a'20 di Agosto s'infermò gravemente del male della schiranzia. Fece per tanto trè giorni avanti la fua morte diffribuire a' poveri della Città cinque mila scudi, nè volle, che vi rimanesse in casa nè meno un denaro, dicendo, che i poveri n'erano i Padroni; fece confegnare i mobili della cafa al Rettore del Colleggio da lui eretto in Valenza, il quale per Breve Apostolico aveva fatto erede, e perchè non gli era rimasto altro, che il proprio letto, chiamato a se il Carceriere, uomo affai bisognofo, diffe, chegliclo dava per limofina, e dopo averlo questi accertato, il Santo glielo chiese in prestito per quelle poche ore, che gli rimanevano di vita, il che ottenuto, rivoltofli al Crocififo, che teneva vicino al letto, ringraziò con grande affetto il Signore, che morisse da vero Religioso, che nulla possiede.

Avendo disposto in sovvenimento de' poveri tutto ciò, che gli era rimafto, la fera precedente alla festa della Natività della Beariffima Vergine, ricevè l'estrema Unzione. La mattina seguente mentre il Sacerdote nella fua camera celebrava Messa . la quale egli con gran raccoglimento di fpirito udiva, paíso con fomma quiete da questa vita, alli 8, di Settembre, l'anno 1555. Fu sepolto nella Chiesa della Madonna del Soccorfo, tenura da Padri di Sant' Agostino, dove il Signor Iddio per i meriti di questo Santo ha mostrato molti miracoli, che per brevità si tralasciano, de quali avutone certa fede Alessandro Settimo Sommo Pontefice lo Canonizò, e lo pose nel Breviario Romano ordinando che si facesse la sua fetta alli 18, di Sertembre.

Alli 19. Settembre.

LA VITA DI S. GIANUARIO Vescovo, e Martire.

US. Gianuario Vescovo di Benevento. ch'è Città nel Regno di Napoli, e perche nella persecuzione di Diocleziano, e Massimiano su preso un Santo consessore nominato Sofio, e San Gianuario lo visitò nella carcere per consolarlo, ed animarlo al martirio, Timoteo Presidente lo fece di pervertirlo, ed indurio con molte parole. e ragioni alla adorazione de fuoi falti Dei.

Ma accorgendofi di perdere il tempo, fece per ispazio di tregiorni accendere una

fornace, e gittarvelo dentro.

Mail Signore lo cuftodi di maniera ,che ne usci libero, senza che le fiamme gli avesfero pure abbrucciato un capello. Si adirò maggiormente il Tiranno vedendo, che le fiamme avevano perdonato a colui , ch' egli desiderava di uccidere. Ordinò, che toffe tormentato si crudelmente, che tutte le membra del S. Martire si smossero da luoghi loro . Fu visitato da Festo Diacono, eda Defiderio Lettore, ed esfendo per Cristiani conosciuti, surono presi, ed infieme con Gianuario loro Vescovo carichi di ferri, e di catene fatti andare dinanzi al cocchio del Prefidente alla Città di Poz-

Quivi furono melli nella stessa prigione . dove erano Sosio Diacono della Città di Messina, e Proculo Diacono di Pozzuoli, e due laici, uno dei quali aveva nome Eutiche, ed Acuzio l'altro, i quali tutti erano stati condannati ad effere gittatialle fiere, e stavano aspettando l'esecuzione della fentenza. Il giorno feguente vi furono tutti ferte gittati, ma le bestielafeiata la loro ferocità naturale si prostrarono a i piedi di San Gianuario, e de fuoi fanti compagni, come pecoreman-

fucte. Il Presidente attribuendo questo miracolo del Signore ad arte Magica, diede fentenza, chetutti fossero decapitati: ma subito perdette la vista, la quale ricuperò per l'orazione di San Gianuario, col qual miracolo quali cinque mila perfone si convertirono.

Non fu bastante il benefizio ricevuto a placare la furia dell'iniquo Giudice : ed a fargli conoscere la potente mano di Dio, che operava ne' Santi fuoi: anzi vedendo la conversione di tanta gente, e temendo l'ira de gli Imperadori, pronunziò contra i SS. Martiri fentenza di

morte. Furono condotti al luogo del martirio, e decapitati. I loro Santi corpi furono portati in diverse parti. Quello di S. Gianuario esfendo stato prima in Benevento se dopo nel Monistero chiamato Monte della Vergine, fu al tempo di Papa Aleffandro Sefto trasprendere, econdurselo innanzije sforzosti ferito a Napoli, e posto nella Chiesa Catte-

vozione, e venerazione di tutta quella Città, e lo tiene per suo protettore, e riceve grandi, e continui benefizi dalla

fua mano.

Due miracoli fra gli altri ha operato noftro Signore per li meriti di San Gianuario. Il primo è l'aver liberato la Città, ed il Regno di Napoli dall'incendio del Vesuvio, che ora si chiama il Monte di Somma, il quale è un Vulcano pocodifcosto da Napoli, che getta suoco, ed in tanta copia alle volte, che pare, che debba brucciare, e distruggere tutte quante quelle Provincie, come avvenne al tempo dell'Imperadore Tito, nel quale incendio mori Plinio Secondo, per efferfi per curiofità accostato a vederlo più dappresso, che non doveva. Ma un'altra volta fu si spaventoso, ed orribile l'incendio, che usci da questo monte, che pareva, che tutta Europa si dovesse ri-solvere in cenere, perchè ne mandò suori tanta, e tanto minuta, che arrivo infino a Costantinopoli, e cessò per le orazioni di San Gianuario. Ed i Greci gl' instituirono festa, ed ogni anno due volte facevano folenne processione ringraziando Dio, dell' averli liberati da quel pericolo, pregandolo a liberarneli per l' avvenire.

Con tale occasione crebbe la divozione verso S. Gianuario nella gente, che andava a visirare le sue sante Reliquie . ed a fondarli molte Chiefe in diversi luoghi.

L'altro miracolo è perpetuo, e che in-fino ad oggi cominua. E' in Napoli la facrata telta di San Gianuario, ed a parte un'ampolla di vetro piena del fangue appreso del medelimo fanto: questa accoftandofi alla tefta, ò mettendogliela dinanzi, comincia fubito il fangue, che vi è dentro a disfarsi, e divenir liquido non altrimente, che se in quel punto uscisse dalle ferite, e questo miracolo hò io alcune volte veduto, e tutto il mondo n'è testimonio.

Fu il martirio di San Gianuario alli 19. di Settembre, l'anno del Signore 205. imperando i fopradetti Diocleziano, e Maf-fimiano.

Papa Sifto V. il primo anno del fuo

drale, dove è riverito con particolar di-1 nuario fi facesse, e recitasse ufizio semplice, e dopo Papa Gregorio XIV. ordino, che la fua festa si guardasse nella Città, e nel Regno di Napoli, e che fi recitaffe l'ufizio doppio, e nel resto della Cristianità semidoppio.

Il Martirio di S. Gianuario, e de'fuoi fanti compagni, fu feritto da Giovanni Diacono, ed è registrato dal Surio nel 1. tomo, e ne fanno menzione i Martirologi Romano, quello di Beda, di Ufuardo, edi Adone, ed altri Autori Greci, e Latini . che ferivono le vite de' fanti.

Alli 20. Settembre .

LAVITA DI SANT'EUST ACHIO Martire.

A vita . e'l Martirio di Sant' Euftachio. a edi Teopiste sua moglie, e di Agapito, e Teopisto suoi due figliuoli, è seritto dal Metafraste in questa maniera.

Fu S. Eustachio gentiluomo, e valoroso foldato, ed effendo Gentile, ebbe nome Placido, è come altri dicono Placidio, ed ha il Cardinal Baronio per probabile, che fia stato quel Placido, di cui fa menzione Gioleffo ne'libri della guerra Giudaica, il quale fu Capitano di cavalli, eser-vi valorosamente a Vespasiano, eda Tito, nella guerra che fecero contro i Giudei, nella quale fervi ancora a Trajano . che dopo fu Imperadore.

Aveva Placido moglie, e figliuoli, e febbene era foldato, e Gentile, era nondimeno uomo di buoni coltumi, e moralmente virtuoso, modesto, benigno ed amico di operar bene. Si dilettava al. fai della caccia, prendendola per una maniera di esercizio per laguerra. Andando ungiorno a caccia, ed effendolidifcostato da'fuol servitori, e da gli altri cacciatori, vidde un cervo di estrema grandezza, e feguitandolo anfiofamente e con desiderio di giungerlo, su egli giunto, ed illuminato da Dio. Perché ferman-

dosi il cervo gli vidde fra le corna un Crocefiffo d'immensa chiarezza, e udi una voce, che gli diffe; Placido, perchèmi perfeguiti? Io son Gesti Cristo, che Pontificato, che fu del 1585, alli 27, di mori per tuo amore, ed ora defidero di Gennajo, commando, che di San Gia- falvarti . Smonto subito Placido da cavallo, e fi profirò in terra, e fpaventa- i to ed attonito per la novità, flette come fuori disè, infino a tanto, che prefo animo, a guifa d'un'altro Saulo, domandò al Signore, che cofa gli commandaffe ? Ed il Signore gli diffe, che entraffe nella Città, andaffe a trovare il facerdote de' Criftiani, ed infieme con la fua moglie, eco' fuoi figliuoli fi battezzaffe, e dopo tornaffe in quel medefimo luogo: perché ivi tornerebbe ad apparirgli di nuovo, e direbbegli quanto voleva, che facesse per lo avvenire.

Esegui subito Placido con grande allegrezza, e prontezza quello, che gli commandava il Signore. Si bartezzò, e prefe nel Battefimo il nome di Eustachio, e la sua moglie, che prima si chiamava Tranna, fi chiamò Teopiste, ed i suoi figliuoli, Agapito il maggiore, e Teopitto il minore. Fatto ciò, ritornò Eustachio al luogo, dove gli era apparfo il Signore per intendere da lui quello, che glicommandaffe, Stando quivi in orazione, e pregando affettuofamente il Signore a mo-Ararlegli, ed adempire la promessa, gli apparveil Salvatore, elodandolo di quello, cheaveva fatto, lo avvisò come il demonio lo doveva tentare, e provare a guisa di un'altro Giobbe, acciocche più si affinaffe, e pril foffe conofciuta la fua virtu, ma che però stesse forte, perchè egli lo ajutarebbe, edopo di averlo provato lo farebbe gloriofo in Terra, ed in Ciclo.

Con questo disparve la visione, ed Eustachio se ne torno a casa con grand'animo, ed allegrezza, armandofi, ed apparecchiandoli contro le battaglie di Satanaffo, e sperando in Dio, che dovesse dargli vittoria, come promesso gli aveva. E perchè l'espifte era donna favia, etimorata di Dio, Euffachio, gli communicò quello, che aveva avuto in rivelazione per prevenirla, e disporla a'travagli futuri, Entrò india pochi giorni la peste in casa di Eustachio, ed ammazzogli tutti i servitori, e le ferve.

Mandò un'altra infermità fopra tutto il fuo gregge, e maggiore, e minore, e morilli tutto, ed in breve fi trovò povero, e spogliato delle molte ricchezze, che prima avera, e cominciò ad essercia quel-ia avversia disprezzato da quegli issessi costanza, perche eta fondata in Des o she nella prosperità sua poco prima lo perava attle primesse, e nelle parole di

accompagnavano, e lo fervivano. Giudicò di dovere lasciare la sua patria, ed andarfene a vivere in qualche luogo rimoto, ed ascosto, presela moglie, ed i due figliuoli, che erano di poca età, ed alcune poche cofette restategli, si parti di notte alla volta di Egitto, dove faceva disegno di vivere. Seguitando il suo viaggio pervennea un porto, dove trovò un naviglio apprestato, ed entratovi dentro, il padrone mife gliocchi addoffo a Teopifte, che era belliflima, ed acceso ardentissimamente di lei, si determinò di levarla al marito, e pote tanto, che lo fece fenza che Euftachio potesse liberarla, e trargliela dalle mani . sebbene il Signore la liberò senza che Eustachio sapesse, perchè volendo il padrone della nave fare forza, Dio gli tolfe la vita, e conservò lei senza offesa, dandole il fine che più abbasso si vederà . User di barea co'due figliuoli Eustachio tutto dolente, ed afflitto, e per essergli stata tolta cosi violentemente la moglie, maricordandoli delle parole, che dette gli aveva il Signore, e domandandogli pazienza, e perseveranza nell'amor suo, seguitò il suo viaggio co'due figliuoli. Arrivo ad un fiume, il quale per la fua rapidità non fi poteva facilmente guazzares E perchè Euftachio era uomo di grande animo, e di molta forza: lasciato l' uno de' fuoi figliuoli fopra la riva del fiume, prefe l'altro fopra le spalle, e passollo dall'altra parte, dove il posò per tornare a levare il fecondo. Quando giágli si avvicinava, lovidde rapire, e portar via da un feroce leone. Tra-filse quelto accidente il cuore dell'amorofo padre con un coltello d'incredibile dolore, vedendo di non poter dare ajuto al figlipolo, e liberarlo dall'unghie del fiere leone, e raccommandandofi a Dio, determinò di tornare all'altro figliuolo, che nell'altra riva del fiume avea lasciato, ed essendogli già vicino, vidde che un lupo fe lo portava via, fenza che potesse l'afflitto padre ajutarlo.

Chi non si meraviglierà de giudizi di Dio? Chi non fi stupirà delle strade, che prende per provare, coronare, e glorificare gli eletti fuoi? Avendo Euftachio perduto i fervitori, la roba, e l'onore, perdette insieme la moglie, ed i figliuoli,

lui. Vidde Eustachio la sua povertà, e s di aver bisogno di lavorare con le proprie mani, se voleva mangiare, e giunto ad una terra chiamata Badifo, fi acconciò con un ricco contadino per lavorare alla campagna, e lo fece per ifpazio di quindici anni con gran pazienza, elonganimità, aspettando il tempo della confolazione, e della benignità del Signore, il quale febbene alle volte ci pare, che tardi, alla fine non abbandona mai ifuoi fervi, ed il differire le consolazioni, e per raddoppiare, ed accrescere più la corona, come avvenne ad Eustachio nella maniera , che appresso dirò . Successe all' Imperadore Trajano una guerra molto pe. ricolofa, eperche era stato compagno di Placido nella guerra di Vespasiano, e Tito contro i Giudei, come abbiamo detto, e conofeeva il valore, e l'esperienza sua nelle cose di guerra, si risolse di nominarlo per Capitano generale del fuo efercito, e raccommandargli quella imprefa tanto difficile.

Ma avendo inteso, che Eustachio per le sciagure avvenutegli, si era con la moglie. e co' figliuoli affentato, e non compariya, mandò familiari, e messi in diverfe parti per averne novella, etrovarlo, defiderando fommamente di commetterli quella impresa. I messi dell'Imperadore dopo di averlo in varie parti cercato con grandiflima diligenza, alla fine lo trovarono tanto mutato, ed in abito si differente, che febbene egli conobbe loro, effi però non conobbero lui, infino a tanto, che da alcuni fegni comprefero lui effere quello, che essi cercavano; onde con allegrezza incredibile gli esposcro la volontà dell'Imperadore, e ipogliandolo de' fuoi poveri, e ruftici vestimenti gli misero in doffo gli abiti, che feco portavano.

Si latició Euftachio veftire conoficendo, che quello tra negozio di Dio, che in quella imprefa voleva fervirí di lui, se comincia va ad effettuara le promeffe (ue, e dargli ferenirá, s e qualche follevamento, dopo siruddes, ed orribile tempefal. Lo fece Trajano fuo Capiano generale, e glidiento por la companio de la ufate infegnes gli communicó tuto quello, e che alla prefente imprefa a fata virtul, evalore dovoffe avere fedice fueces fas rece Euftachio fate nuova gente, son di parendo a bafanza quella, e fea avera.

La guerra ebbeil fine, che si poteva desiderare, restando gl'inimici vinti, e disfatti, e le loro terre abbrucciate, e distrutte, ritornandosene l'escreito di Eu-

stachio vittorioso, ecarico di spoglie. Ma acciocchè meglio si vegga la paterna provvidenza, che Dio ha de'fuoi. e che non vi è cofa, che refifta alla fua volontà: avvenne una cola meravigliofa, e degna diessere considerata con particolare attenzione. Si fermò Eustachio con l'efercito in una villa, e fi trattenne tre giorni per ricrearlo. Cominciaro-no alcuni foldati ( come fogliono quando fono oziofi) a razionare inficme, ed a passare il tempo raccontando i loro vari accidenti. Uno difse a gli altri di avere avuto un padre Capitano, ricco, e nobile, e una madre di eccessiva bellezza ed un fratello minore di aspetto molto vago, e leggiadro, e che essendo uscito di cafa fua per certa occasione, che egli non fapeva, facendo viaggio infieme entrarono in una nave, della quale fuo padre era imontato molto dolente, fenza aver veduto più la fua Madre, ed al paffare di un grosso, e rapido fiume, suo padre aveva prefo l'alcro fratello minore su le spalle, e lasciato lui dall'altra parte del fiume, per passarlo dopo, e che essendo l'un fratello in una riva del fiume, e l'altro nell'altra, egli era stato rapito da un leone, e fuo fratello da un lupo nel medefimo tempo, ma che per divina provvidenza egli non aveva dal leone ricevuto offesa veruna.

Petchèivi d'actorno fi ttoravano alcu, in paffori, che vedendolo, cotfeto, ad ajutarlo, e gliclo tolfeto dalle unghie, e da vendegli compaffione lo averano alcevato, e fatto uomo, febbene era in grande triffetza, per non faper niente dell'altro fratello, nè del Padre, nè della ma-

dre .

Si trovava a quello ragionamento prefente l'alto fistallo minore, che cra parimente foldato, ed avendo dai (gani inteloquello effere luo fistello, non fi. puote contenere, che piano di allegrezza, e di continua giarme concer fugurado tentarillime la giarme concer fugurado tentarillime la giarme concer fugurado tentacillimo io fono voltro fistello, il quale e, come voi fofte da paflori liberato da gli artigli del Lonce, soni fui io da alcunq artigli del Lonce, soni fui io da alcunq contadini liberato dal lupo, e da' medelimi

allevato, enudrito.

E per maggiore, e più strana meraviglia ordinò la proyvidenza divina, che in quella medefima villa, dove questo avvenne, fi trovasse Teopistemadre de i due giovani, che ferviva in abito povero, ed umile, e che steffe ivi vicina dov'erano i suoi figliuoli che nella maniera, che detto abbiamo, fi erano riconosciuti: Ed intendendo quei due effere suoi figliuoli, si riebbe tutta, come se sosse risuscitata da morte a vita, e gli abbracció, e si diede loro a conoscere, ed effi la ricevettero per madre: la quale defiderando di ritornare nella patria con i fuoi figliuoli, andò a parlare al Capitano Generale Euftachio, ed espostoli, chi ella soffe, lo supplicò di quale he commodità per ritornariene ficura, e quieta nel fue paefe in compagnia dell'efercito.

Mentre, che parlava, per dispensazionedel Signore risplendette la faccia di Eustachio in maniera, che ella lo riconobbe

per fuo marito.

Finalmente per le cose particolari, e domestiche, che ella li raccontò della sua vita paffata, fi riconobbero perfettamente, lodando, ed esaltando infinitamente il Signore, che gli aveva da tanti pericoli liberati, e lel particolarmente dalla difonesta violenza del padrone della nave, ed i figliuoli dalle fiere, e lui da tanta miferia, e calamità, e che per una strada tanto meravigliofa si soffero riuniti di nuovo per gloria del fuo Santiffimo nome . Partiffi di qui Eustachio victorioso col suo esercito; entro in Roma, dove già l'Imperadore Trajano era morto, ed imperava Adriano fuo fucceffore: Il quale sebbene onorò grandemente Eustachio, egli si mostrò grato del travaglio di quella guerra, e gli fece molti favori: nondimeno volendo rendere grazie della vittoria a' fuoi falfi Dei, e vedendo, che Eustachio non voleva entrare ne' Tempj, per facrificare, e che in effetto egli era Cristiano: privandolo della dignità, cheaveva, lo fece prendere infieme con la moglie, econ i figliuoli, e gittarli tutti a'leont, i quali si prostrarono a'piedi di effi mansuetamente leccandoli , e riverendoli.

Ma non fi placò per questo l'Imperadore Adriano: anzi maggiormente siegnato, sece farcun bue grande di metallo, ed accenderlo, e mettervi dentro poi i Santi Mar-Flor Santiorum Parte II.

ciati, e dinceneriti. I quali armati del fegno della Croce, della Fede, e della cotianza, ringazziando il Signore delle grasie infino a quel puno da lui ricevuto; unilmente lo pregarono, che li riceveffe i faprimo Martie San Scefino, e di altriinfiniti, e che concedeffe tutto quello, che per benefizio dello ron aime domandaffero quelli, che alle loro orazioni fi raccomamadaffero.

tiri, acciocche ivi foffero arroftiti, c bruc-

Sentirono una vocedal Cielo, che diffe, Dio avere efaudito la loro petizione, e che teneffero la corona percetta.

Entrarono con grande allegrezza nel bue di metallo infocato, e vi stettero rinchiusi trè giorni, in capo de' quali esfendo aperto, vifi trovarono i corpi morti; ma fplendenti però, ed interi, e fenza offesa non altrimente, che se fossero vivi, perchè non mancava loro pure un capello della testa , per il qual miracolo fi convertirono molti Gentili, ed altri restarono confusi, ed attoniti. Fu il martirio di Sant' Eustachio a'20. di Settembre il primo anno dell'Imperio di Adriano, e del Signore 120. La vita di Sant' Eustachio fu scritta come abbiamo dette dal Metafraste, edi lui fanno menzione i Martirologi Romano, di Beda, di Usuardo, edi Adone. Niceforo lo chiama per la fua gran pazienza un' altro Giobbe, e San Giovanni Damafceno cita gli Attidella fua vita. Ed in Roma vi è una illuftre, ed antica Chiefa di Sant' Eustachio, dove si sogliono sar limosine a' poveri, ed in un Rituale antico si trova un'orazione, nella quale fi domanda, chechi fa la limo. fina fia partecipe della gloria del B. Martire Eustachio, effendo imitatore de gli esempi fuoi.

Alli 21. Settembre.

LA VITA DI SAN MATTEO Apoftolo, ed Evangelista.

T. Leloriofo Apoficlo , ed Evangelifa S.
Matteo, fu per altro nome chiamato Levi. Pri Gailleo della Città di Cana, dove Gesil Crifto Salvator noftro fece il primo miracolo<sub>2</sub>e offereti l'acquasi vino. Era publicano, ed fattore delle rendite imperiali; e che
fraccoglievano da tributi; e dalle impofi-

zioni, che i Giudei pagavano a gli Impera-

to abborrito.

Perche tenendofi quel popolo, per popoloeletto da Dio, fituava di dovere effere efente, elibero dalle gravezze, che gli
akri portavano e, per quello e, per gii
aggrav), che ordinariamente iminifiri reali
fogliono ufar nell'effigere, o divavano gli
efattori, che erano i Publicani, e, gli avevano come per Pagani, feomunicati, e
pubblici peccatori. Diquelli era San Mateto, ecome afferma Simonon Meafrafie e,
era ii Capo, edil più principale fra i Publicani, che in Cafamao rifedevano.

Standosene adunque un giorno Levi, ò Matteo a sedere presso il mare nella casa, ò dogana, dove fi pagano i tributi, esercitando il suo ufizio, passò il Signore, e fisò in lui gli occhi della fua clemenza, ed illuminandolo, e chiamandolo interiormente, con la voce esteriore glidiffe: Seguimi; e Matteo udita quella parola, fi levò fubito, elasciando il traffico, le ricchezze, la cafa, e la famiglia, feguitò il Signore, e cominciò di pubblico peccatore a divenir suo discepolo. Mostrò in questo satto il Signore le viscere della fua pietà, e mifericordia, chiamando per far suo Apostolo un Publicano, e ci diede grande speranza, che egli non iscaccierà qualfivoglia gran peccatore, purche ricorra, e fe ne vada a lui, e che non andando, e chiudendo la porta, egli lo chiamerà, e vibatterà, ed essendogli aperto, entrerà nel suo cuore, e perdoneragli i peccati fuoi. Ci propone infieme il Santo Evangelio la prestezza, con la quale dobbiamo ubbidire alla voce di Dio, crinunziare a tutte le cose della terra per seguitarlo, quando egli ci chiama, nella maniera, che chiamò S. Matteo . Il quale illuminato con luce celeste, e mosso dalla forza di quella potente parola del Signore, e dalla Maestà della sua faccia Divina, che sola bastava, come dice S. Girolamo, a mutare, e tirare a se i cuori: lasciò subito tutti i gusti, tutte le vanità del secolo per essere vero difeepolo del Signore, e colui, che prima toglieva la roba altrui, abbandona orala fua, ed acceso già dell'amor di Dio, e desiderofo, che altri ancora lo conoscano, e si convertano a lui , fain cafa fua al medefimo Signore un banchetto invitandoci altri. mileoccasione allettati dalla doleczza della conversione di lui . lo servino , e l'amino.

Quedo é quanto ael Santo Evangelio trovamo di San Matero, con un "Gempiosncora della fun profonda umiltà, con la quate contanda i dodici i Apoffoli eletti dal Signore, e nominando fra glialtri sé, dice, a Bartolonco, 1.0 mmafo, e Matero Pubblicano i confeffando quello, cheren trato, per lodare, e magnificare piula grizzia que profone e magnificare piula grizzia que diciasor del Mondo.

Dopo l' Afcenfione del Signore, e la venuta dello Spirito Santo fopra quel Collegio Apoflolico, comiació S. Matteo a feminare la dottrina celefic infieme con gli altri Apofloli per le Provincie della Giudea, e de raccogliere gran meffe ne' granaj del Si-

gnore.

E dovendofi gli A poficii dividere per tuttoil Mondo, e difficibuire fiase le Provincie, nelle quali ciafcuno aveva a predicare, tocco a San Matteo la Provincia dell' Etiopia lontana, e difficile, febbene per il grande, e fervente fipitio, che egli aveva steneva per ripofo qualifueglia travaglio, per confolazione la pena, & il difficile per ficile.

Aveva feritto prima, che fi faceffe quefla diffribusione delle Provincie i fluto Santo Evangelio, ottoanni, come diecono alcum Autori, dopol Afenefinote del Signore, effendoil primo ditutti gli Evangeliffi, che per filtanto celle ferireffe i l'Angelo, e ferificion Lingua Ebrea, ò Siriaca, che cra la commune, e volgare, che all'oca ufuvano communemente gli Ebrei per infegnare, e confermar pi il molti, che di quel popolo avevano creduto, e ricevuta la Fede del Signore.

che chiamós. Matreo. Il quale illuminato con lucreclefle, em mofi adla forza di quelcino lucreclefle, em mofi adla forza di quella potente parola del Signore, e dalla Maela potente parola del Signore, e dalla Maela della fun faccia Divina, che Gio la baftava, come dices. Girolamo, a musare, e
la come dices. Girolamo, a musare, e
la come dices. Girolamo, a musare, e
la curra a sei cuori la lició bibbo tentri i golti ,
la curra e a si cuori la lició bibbo tentri i golti ,
la curra del fecolo per effire vero didero del Signore, e colui, sche prima
togiava la roba altrui, abbandona orala
le afferma, chea l'un campo il medefina
dero (o, chealtriancora lo conociano, t i)
Cefarea, mefio inficme, con grande flue
converanca lui, fain efafa-sia al medefimo Signore un banchette invitandoci altri
mo Signore un banchette invitandoci altri
qualilo adoperavano, gile l'avevano prePublicani, e peccatori, acciocede con fi. di

Entrò il Santo Apostolo nell'Etiopia per predicare il Vangelo, e vipati senza alcun dubbio infiniti travagli, sece gran miracoli, con verti gran numero d'anime, ed illuminò di celeste luce tutta quella Provincia con la sua vita, e dottrina.

Dice Clemente Alessandrino, che mangiava erbe, e legumi, e che non gustava

carne.

Le cofe particolari, e he gli avvennero, fefiano ectre, non lo fappiamo. Niecloro ne racconta alcune nella fua ilforia, le quali per non effere da altri gravi Autori approvate, non pare, che abbiano fondamento. Abdia Babilonico, Sant' Antonino, il Vefetovo Equilino, Joachino Perionio, ed altri moderni Autori nella vita di San Matteo raccontano quello, che io qui

sommariamente dirò.

Dopodiave Sin Matroo predicaro a gli Ebrey, ed aglifigizini, fen paíso apredicare nell Etiopia, ed entrando in una Città deta Nadaber, dove vivera quell' Eunuco della Regina Candace barcezaro da San Filippo Discono, dicuti fi fi menzione negli Atti Apoflolici, fu da lui allogiato, ericevuto in cafa i dovertoro due Maghi, ed Incantatori chiamati Zaroes, y ed Artizzad, i guali con le Ioro male arti vando molti dell'uno de membri con varie infermità.

Sioppose il Santo Apostolo a i due Maghi, e cominciò a disingannare il popolo, ed a consolare la gente, che era da loro

molto fpaventata.

I Maghi per arte diabolica fecero venire due draghiterribill, per offendere la moltitudine; fece il Santo Apostolo il segno della Croce, esubito lasciata la loro fierezza, se ne tornarono come massuere peco-

relle al deferto.

Reflò il popo e questo miracolo stupefatto, e cominciò a lasciar la panra, che aveva da' Maghi, e dar sede alle parole del Santo Apostolo. E confermaronsi maggiormente, quando viddero, che S. Matteo aveva rifusciazio il figliuolo del Re, che aveva nome Egippo, il quale i due

Maghi non avevano potuto rifuscitare: Si convetti il Re, la Regina, edissuo figliuoli alla fede del Signore, e gran parte del popolo, seguitando il loro esempio si battezzo. Ed una figliuola del Rè prudentiffima, fentendo dal Santo Apotiolo Iodare lo fiato virginale determino col configlio fuo di configarafia Dio, e fi rinchiuse in un Monistero con dugento altre donzelle, che gli vollero tenere compagnia.

195

pagnia, Stette San Matteo nell' Etiopia, ventitrè anni, guadagnando anime a Dio, edificando Tempi, ordinando Sacerdoti, confagrando Vefcovi con grande accrefcimento

della nostra Santa Religione.

Mori in questo tempo il Re Egipposed un fuo fratello chiamato Irtaco fi fece padrone del Regno, e volendo pigliare Ifigenia per moglie si per la fua estrema bellezza, come per maggiormente afficurarfi nel Regno, fi fervi del mezzo di S. Matteo, acciocche glielo perfuadesse; ma il Santo Apostolo in un fermone, che fece alla prefenza d'Ifigenia, edelle sue Religiose, edel me desimo Reancora, edei principali della Corte sua dopo di avere trattato come Dio aveva instituito il matrimonio, e quanto per la conservazione dell'Universo era necessario, aggiunfequanto più eccellente fosse lo stato della virginità, ela pena, che merita il fer. vidore , il quale ardifce di levare la fua moglie al Re, e che essendo lfigenia spola di Gesù Crifto , chiunque pretendesse levargliela, incorrerebbe nella difgrazia di

Si sidegno fierissimamente il Re Irtaco fentendo quette parole, ed usci di Chiefa minacciando l'Apostolo, il quale fie ne andòa dire Messa, e fornendo di dirla, su con lancie serito da Ministri d'Irtaco, lafeiando l'altare sparso del sangue suo, ed il

corpo morto quivi dinanzi.

Proccuro appresso Iraco di perfuadere ad Ifigenia, che volelle ciftere fua mogle; c non potendo rimoverla dal fuo Santo proponimento, commandò che fosfe arraccatell fuoco al Monistero; ma fu veduto il medesimo San Mateco per l'aria, che lo fregareva. Percofic Dio il faccilego Iraco di una infermità di lebbra si grave, che egli tesso di uccise con le fue mani.

Questo è quanto tall Autori scrivono brevemente qui raccontato. Dell'avere S. Matteo risuscitato il figliuolo del Re; Sant' Hidoro ne sa menzione nel suo Bre-

viario.

re del popolo, seguitando il loro esempio si battezzo. Ed una figliuola del Re sominata lfigenia, che era bellissima, e gio Romano in questo medesmo giorno de

N 2 iven-

Sant'Ifigenia Vergine, e dice, che fu battezzata, e confacrata a Dio da S. Matteo . E quindi cavano alcuni, che il velare, e'l confacrare le Vergini avesse principio da San Matteo, e che sia ordinazione Apostolica, ed Ippolito chiama questo Santo Apostolovittima, e sacrifizio della virginità, perciocche fu martirizato per difesa della virginità, la quale l'figenia aveva promeffa, ed offerta a Dio .

Nelle constituzioni di San Clemente Papa li scrive, che S. Matteo fu l'institutore dell' Acqua benedetta, e si mette l'orazione con la quale il Santo Apostolo ordinò, che si benedicesse, sebbene Sant' Alessandro Papa, e Martire fece un Decreto dell' Acqua benedetta, ed ordinò che si offervaffe, quello, che avevano ordinato gli Apostoli, come nella sua vita abbiamo

detto.

Ordinò ancora San Matteo, che i Fedeli offeriffero al Signore le primizie, e le decime per mantenimento de'ministri della Chiefa, e de i poveri, come riferifee il medefimo San Clemente nel libro 8. delle fue Constituzioni Apostoliche cap. 35. tradottodi Greco in Latino, e dichiaratodal Padre Dottore Francesco Tutriano uomo dottiffimo della Compagnia di Gesul.

Il corpo di questo Santo Apostolo su molti anni tenuto in grandiffima venerazione nella Città di Nadaber i dove

Dopo fu trasferito a Salerno, Città nel Regno di Napoli, e di questa traslazione fa menzione il Martirologio Romano alli sei di Maggio, sebbene non si sà il tempo, nelqualefifece. Ma da una Epistola di Gregorio Settimo, feritta l'anno del Signore mille ottanta ad Alfano, Vefcovo di Salerno, fi cava, che nel fuo tempo fi trovò il Santo corpo dell' Apostolo in quella Città.

Il Martirologio Romano dice, che gli si edificò un fortuofo Tempio, il quale ferive Leone Oftiense effere stato satto per ordine di Roberto Principe di Salerno, ed al profente è quivi riverito da i Cristiani il suo corpo congrandivozione, come fi deve a si grande Apostolo, ed Evangelista, e Martire del Signore. La morte di San Matteo fu alliventi uno di Settembre l'anno del Signore oo, imperando Domiziano . Di San Marteo scrivono Eusebio nel lib. terzo

i venti uno di Settembre fa menzione di † dell' Istoria al cap. I. Socrate nel lib. I. al capitolo 78. Doroteo in Sinopfi, Ifidoro nel libro della vita, e della morte de i Santi al c. 77. ed Ippolito nel lib. de i dodici Apoftoli: Metafraste, Pietro Damiano in un sermone di S. Matteo, e gli Autori, che ferivono fopragli Evangeli , e tutti i Martirologi ,

Alli 22. Settembre .

LAVITA DI SAN MAURIZIO, e de' suoi Compagni.

L martirio di S. Maurizio valotofo Cavaliere, e Capitano della Legione de i Tebei, fu scritta da Sant' Eucherio Vescovo di Leon di Francia, gia piu di mille anni

fono in questa maniera.

Da poi che Diocleziano prese lo scettro dell'Imperio, sece Cesare Massimiano, e mandollo in Francia con un' efercito groffo, e potente, per quietare alcuni follevamenti mossi da Amando; e da Eliano. Fra l'altra gente, che feco menava, eravi una Legione di 6666. foldati che erano della Città di Tebe, e Cristiani, ed erano stati bat-tezzati da Zambda Vescovo di Gerusalemme, e consermati nella Fede da San Marcellino Papa, quando paffarono per Roma . Aveva l'esercito superato l'asprezza dell' Alpi, e si avvicinava già a vista de gl' inimici. Parve a Massimiano ben satto il fare raffegna della fua gente, ed offerire facrifizj a' fuoi Dei , e prendere il giuramento da i foldati fopra gli altari di quelli . San Maurizio, ch'era Capitano di quella Legione, Effuperio, ch'era Alfiere, e Candido, persona principale, e dell' Ordine de' Senatori, intefero la rifoluzione dell'Imperadore, e furono di parere per non contaminarfi con quel facrilego giuramento, ed abbominabile facrifizio, di fepararfi dal refto dell'efercito; onde fi ritirarono otto miglia lontano in un luogo chiamato Agauno, ed ora detto San Manrizio.

Intefa Maffimiano la ritirata della Legione. Tebea, e la caufa, le mandò un commandamento, nel quale le si ordinava , che tornasse ad accompagnarfi con l'efercito, e facesse quello, che gli altri foldati facevano. Tutti i fanti foldati con uno stesso animo, e con estremo valore risposero per bocca di Mau-

4

100

rizioloro Capitano di effere apparecchiati [ ad ubbidire a Massimiano in tutto quello, che non fosse contro Dio, ed a combattere per lui, come avevano fatto molte altre volre; ma ch'essendo Cristiani non volevano facrificare, nè riconoscere per Dei quelli, che non crano tali.

Sifdegnò fopra modo Maffimiano, udita questa risposta, ed ordino, che la Legione Tebes foste decimata, ch' era una sorte di castigo militare, co'l quale, per non ammazzare tutti i colpevoli, uccidevano uno diognidicci, a chi la forre toccava.

Ebbero i santi soldati notizia del crudele decreto dell'Imperadore, e come se quindi avessero a ricevere la vita, ed una corona illustrissima, così appunto si rallegrarono, e per una efortazione fatta loro da San Maurizio, fi accefero nell'amor del Signore, e nel desiderio di conseguire il

martirio.

Fu eseguito quel rigoroso supplizione'valorofi guerrieri di Gesul Crifto, credendo Massimiano, che quelli ch' erano rimasi, ammaeftrati dall'esempio altrui, dovessero effere più pieghevoli alla fua volontà; torno a commandar loro di nuovo, che se ne tornaffero all'eferciro, e facrificaffero, ma effi ficttero faldi, e nonvollero ubbidire, apparecchiandofi tutti a perdere la vita, per non far perdita di Gesu Cristo, ed ubbidire più tosto all' Imperadore del Cielo, che a quello della terra. Alche fu loro di grande ajuto un ragionamento dell' Alfiere Effuperio, il qual diffe loro : Ben vedete, fratelli miei, ch'io porto la bandiera dell' Imperadore, con tuttoció ora non y invito a questa guerra temporale, ma ad un'altra maggiore. Grand' animo, e gran valore è necesfario, acciocche paghiamo a Dio quello, che promesso gli abbiamo, e lasciando le armi moriamo, e confeguiamo la corona,

la quale ci aspetta. Quando l' Imperadore vidde l'animo rifoluto di quei valorofilimi Cavalieri del Signore, tenendolo per ottinazione, fi fdegnò fieramente, e con una rabbia incredibile, commando, che tutto l'escreito urtalle in lo. ro, e li metteffero turci a fil di fpada. Bene avrebbono potuto i fanti foldati fare refiftenza e combattere, e vendere le viteloro , ma armati di Fede, e di spirito celeste non vollero prendere le armi altrimente, ma vincere con una nuova forte di vittoria fenza

na del martirio, non menando le mani, ma offerendo le loro vice al coltello.

Onde animati sempre da Maurizio loro Capitano, fenza pur alzage la spada per difenderti inginocchiati, ed alzate le mani , egli oculii al Ciclo, ma molro più i cuori , riceverono tutti quanti la morte, e fi offerfero in facrifizio a Gesu Critto.

Restarono molti de' soldati dell' esercito

spogliando i Santi Martiri, per servirsi delte vesti, e dell'armiloro: si posero poi allegramente a mangiare per l'impresa, che

fatta avevano.

Arrivò ivi un foldato Criftiano nominato Vittore, non de i Tebei, ma d'altra nazione, il quale vedendo tanti corpi morti per quella campagna, e non fapendone la cagione, e perche quelli, che ivi erano, fi mottravano molro allegri, e contenti, la chiefe da loro. Quando intefe Vittore quello, che era paffato, difee con una voce compassionevole, etrista: O me infelice! perche non mi troval io in compagnia di questi Santi foldari per morire con effi i

Dalle quali parole comprefero gl'altri lui essere Cristiano e onde levatifi contra di lui, e messegli le mani addosso, lo tagliarono a pezzi, e cosimeritò il premio che i Santi foldati Thebei meritarono, il martirio de' quali fu alli 22, di Settembre

l'anno del Signore 207.

I corpi di questi gloriosi Martiri furono gittati da gl'uomini diquella Provincia in diverse fosse, che secero a questo effetto. Ivi stettero infino, che in progresso di tempo il Signore gli manifestò ad un Santo Vescovo chiamato Teodoro, il quale edificò loro una Chiefa, e dopo le loro fante Reliquie furono distribuite in diverse Provincie per ajuto, e consolazione de Fedeli, operando per esse il Signore molti gran miracoli. San Martino Vescovo di Tours andò a visitare quella Chiefa, ed indi portò un'ampolla del sangue de i Martiri, la quale tenne come un preziolo teloro, e lempre la portò feco. Soleva la Chiefa Romana nelle battaglie contro gl'inimici della Fede, invocar fempre il favore di Dio per intercessione di S. Maurizio, e di 5. Sebastiano, e di S. Giorgio, come si raccoglie dall'Ordine Romano.

Di S. Maurizio, e de' fanti compagni combattere, econfeguire la gloriofa coro- l fuoi, oltre a S. Eucherio, ferivono i Martiro-Flor Sanforum, Parte II. logi Romano, di Beda, di Ufuardo, edi 1 morti, feacciava i demoni da'corpi. Ed Adone, il quale dice, che la cagione, che mosse Massimianoa farglimorire, fil, perche non vollero effere Carnefici fuoi, e perseguitare, ed uccidere de gl'altri Cri.

# Alli 23. Settembre.

# LA VITA DI SAN LINO PAPA

U'San Lino Italiano di nazione, e nacque nella Città di Volterra, ch'ènella Provincia di Tofcana.

Il padre fi chiamò Ercolano, uomo nobiliffimo, e principale. Effendo in Roma, ed udendo predicare l' Apostolo S. Pietro, lo feguito, e fu uno dei primi difcepoli, che egli avesse in quel luogo. Vidde il Santo Apostolo in Lino gran segni di virtu, di lettere, e di prudenza; onde si servi di lui nella predicazione, e nell'amministrazione de i Santi Sagramenti, e dopo lo fece come suo Coadjutore, e ministro, per tutte le cofe, alle quali egli non poteva fupplire: facendo Lino il tutto con l'indirizzo, ed autorità di S. Pietro prudentissimamente, e con fingolare diligenza. Dopo il martirio del gloriofo Apostolo S. Pietro, gli fuccesse Lino nella Catedra Pontificale, e la tenne undici anni, due meli, e ventitrè di: onde fu il primo Papa, e Vicariodi Cristo Nostro Signore interra, che immediatamente succedesse a S. Pietro. Tenne due volte Ordinazioni, nelle quali ordinò 15. Vescovi, e 18. Preti, Commando, che le donne non entraffero in Chiefa con la testa scoperta, come aveva commandato S. Pietro, e lasció scritto San Paolo. Scrisse S. Lino l'istoria della contesa, ch'ebbe San Pietro con Simon Mago, ma non ti trova. Scriffe ancora due libri del martirio di San Pietro, e San Paolo, che si leggono nel fettimo Tomo della Biblioteca de'Santi, sebbene al Cardinal Baronio pajono corrotti, esparsi di alcuni errori, e non con quella purità, e verità, che gli scrisse S. Lino.

La Santità di questo glorioso Sommo Pontefice, fu ammirabile, ed illustrata con molti miracoli, che per lui operò il

avendo una, volta liberata dal demonio una figliuola di Saturnino Confole, l'ingrato, e malvagio padre lo fece ammazzare per la Fede di Cristo Nostro Signore, rendendo male per bene, e malefizio per benefizio.

Il fuo fanto corpo fu fepolto nel Vaticano appresso il suo Padre Maestro, ed Antecessore San Pietro, esu il suo martirio alli 23. di Settembre, nel qual giorno la Santa Chiefa celebra la fua festa, l'anno del Signore 80. imperando Vespasiano. Di S. Lino fa menzione l'Apostolo San Paolo, e del medefimo ferivono li Martitologi Romano, di Ufuardo, edi Adone, ed il libro de'Romani Pontefici, chevà fuori fotto nome di Damaso, e gli altri, che scrivono le vite de i Sommi Pontefici.

# Alli 23. Sattembre.

# LA VITA DI SANTA TECLA Vergine , e Martire .

F Rà gli altri libri, che Gelafio Papa dà per apocrifi nel Concilio Romano, uno fu gli Atti di Santa Tecla, e di San Paolo. É prima di Gelasio il Gran Dottore della Chicfa San Girolamo aveva dato la medefima cenfuta a quel libro, e fenza dubbio, che quegli Attierano stati finti, e come dice Tertulliano, scritti da un Prete Asiano, e per avventura accresciutie corrotti dagli eretici per dar licenza alle donne di predicare in pubblico, e battez. zare, e fare altre cofe, che allo flato loro non convengono. Lasciando dunque da parte le cose apocrise, esalse, scriveremo la vita, e'l martirio di Santa Tecla, tratto da Autori graviantichi, e ficuti. Fu Santa Tecla della Città d'Iconio nella Provincia della Cilicia, era donzella belliffima, ed aveva madre, ed era promeffa per isposa ad un giovane chiamato Tamiro . Andò in questo tempo l'Apostolo San Paolo di Antiochia ad Iconio, e fu ricevuto in cafa da Oneliforo nomo molto virtuolo, dove si ragunarono alcune persone bene inclinate, e desiderose dell' eterna salute, alle quali predicava l'Apostolo con gran profitto. Una di queste fu Signore, fanava gl'infermi, rifuscitava i Santa Tecla, la quale udendo la celefte

dottrina, che infegnava San Paolo, e le I fua Virginità la feambiarono. Fu espossa parole di vita, che parlava, e lo fpirito divino, e fervente, con cui le diceva, fi murò in guifa, che fi fece Criftiana, e confacrò la fua Virginità al Signore , rinunziando a tutti i diletti fenfuali , ed atutti i gusti carnali. Inteso la madre, che Tecla aveva mutato penfiero, e non voleva più maritarfi, se ne sdegno in maniera, che oltre all'avvisare Tamiro, sposo della donzella di quanto passava, se ne andò al Giudice, ed accusò la figliuola per Cristiana, e per ripudiare lo sposo, al quale avevadata parola, e disse la perversa, e crudel madre al Giudice, che facesse ardere viva la fua figliuola, acciocche dall' esempio suo imparassero le altre donne . Se la fece il Giudice comparire innanzi, ed avendo intefo per fua confessione effer vero quello, che la madre detto gli aveva; fece accendere una gran fornace, e commandò, che Tecla vi fosse gittata dentro. Ma la fanta donzella armata co'l fegno della Croce, non aspettò, che i ministri la gittassero nel fuoco, anzi da per sè stessa con grande allegrezza vientro. e stette nel mezzo delle fiamme, con sicurezza straordinaria, e con costanza virile: Si levò fubito una terribile tempesta, e cadde acquadal Cielo in tanta abbondanza , che il fuoco fi fpenfe, e la gente fuggi, e la Beata Vergine senza alcuna oficia, ò del corpo, ò della veste per divina vo-Jontà restò libera. Dopo questo si diede la fanta donzella tutta alle penitenze, a digiuni, alle vigilie, ed alle orazioni, onde fu di nuovo accufata, e prefentata dinanzi al Giudice, il quale la condannò ad essere girtata alle fiere, perche la sbranassero, e la divorassero. Fu condotta al teatro, ed essendo tutto il popolo prefente, ed alzando la voce contro di lei, furono sciolte le fiere, le quali non solamente non ebbero ardire di toccarla, ma la riverirono e le leccavano piacevolmen te i piedi. Fu il giorno seguente gittata a'leoni, & a gli orli, ma dimenticati del. la loro naturale fierezza, divennero manfueri, meravigliati della donzella, che fi vedevano dinanzi, la quale Sant' Ambrogio descrive con queste parole. Fuggendo Santa Tecla i diletti del matrimonio. ed essendo condannata per il dispiacere, che il suo sposo ne prese, mutò la natu- nata Trifena, alla quale il Giudice aveva

alle fiere, e fu si grande la castità, che nel teatro medefimo chinava gli occhi per non vedere gli nomini in faccia, ed offeriva il fuo corpo a' ferocileoni, onde quelli, che con occhi lascivi andati vi erano . se ne partivano con casti, ed onesti, Si ve. deva la fiera bestia leccare i piedi alfa fanta donzella, e proffrarlefi, e con un fuo muto linguaggio fignificare di non potere toccar il corpo della fanta Vergine . Adorava la bestia la preda sua, e scordarasi della fua propria natura, fiera vestita di quella, della quale gl' uomini fi crano spogliati, e con uno stranissimo cambio averesti veduto gli uomini crudeli, commandare alle bestie, che fosserotali, e la fierabaciando i piedi della Vergine, infegnare a gli uomini quello, che avessero a fare. E'sì mirabile la Verginità, che infino i

lconi se ne meravigliano, e la riveriscono. Non ebbe forzala fame di muovere i leoni a far presa nella Santa Vergine, nè la loro naturale fierezza, nè il costume, che aveano di sbranar gli altri, ne'l furore del popolo, nei mezzi, che ufavano per irritarli contro la Vergine, anzi adorando la Martire, c'infegnarono la religione, e la castità, posciacche baciavano i piedi alla Santa, con gli occhi rivolti a terra come vergognandosi, emostrando di portarle rispetto, etemere, che ò nomo, è bestia vedesse ignudo quel fanto corpo.

Tutto questo e di Sant' Ambrogio . Non fu bastante questo miracolo a fare, che il Tiranno più fiero delle medefime fiere, riconofcessela mano del Signore, che così difendeva la fua cariffima sposa, anziordinò, che fosse gittata dentro una fossa piena di velenofi ferpenti. E mentre, che ciò fi cfeguiva, fi calò dall'aria una nuvola di fuoco, che rutti li uccife, e reftô essa libera da questo terzo tormento, come dal fuoco, e dalle fiere, era parimente restata. Apparecchiarono di nuovo beftie, fu legatandue ferociffimi Tori, acciocchè la sbranassero, ed acciocchè fos. fero più fieri, gli stimolarono con stimoli, che avevano le punte infocate, ma il Signore la guardo, edifefe in guifa, che reftò fenza offefa veruna.

Vedute tante meraviglie dal popolo , e specialmente da una gentildonna nomisa delle bestie, che per meraviglia della I dato Santa Tecla in custodia, cominciaro-

no a gridare, ed a dire, che il Dio adora- I priano nell'orazione, che fece a Dio nel to da Tecla era potente, e degno di cisere. adorato da tutti onde il Proconfole temendo il furore del popolo diede S. Tecla per libera, la quale ritornata a cafa di Trifena, converti lei, e tutta la fua famiglia alla Fede di Crifto Nottro Signore, e quindi fe ne andò alla Città di Seleucia, dove vifse molti anni con ammirabile efempio di fantità, il uminando con lo splendore delle sue virtil quelle genti, ed infegnando loro la ftrada del Ciclo, e piena di anni, e di meriti, dopo tante battaglie, e vittorie, fe ne andò al Cielo, pergodere quivi della corona di Vergine, e Martire. Mori a'23. di Settembre in Selcucia, ed in questo giorno la Santa Chiefa celebra la fua festa.

Di Santa Tecla scrivono quasi tutti i Santi Dottoti antichi come fono San Gregorio Nazianzeno, Epifanio, Ambrogio, Girolamo, Grifostomo, Severo Sulpizio, e molti altri . E cofa meravigliofa il vedere le lodi , che danno a quetta glotiofa Vergine,e Martite, per efsere itata la prima donna, che fofse tormentata per Cristo, e come Capitana, eguida delle altre. La chiamano fichiuola primogenita di S. Paolo, ed era la fantità di Santa Teela si conosciuta, e stimata, che per lodar qualche donna, e fiznificare, che la fua virru era grande, ed eccellentiffima, dicevano, ch' era una Santa Tecla, Onde S. Girolamo diede quelto nome a Melania, S. Gregorio Nisseno alla sua fanta sorella Macrina, e San Gregorio Nazianzeno andò per divozione a Seleucia a vifitare il fepotero di Santa Tecla, e da molte parti concorreva gran gente per l'aitefsa cagione, e per li molti miracoli, che nel fuo fanto sepolero operava per lei continuamente il Signore, nequivi folamente, ma in un'alero luogo ancora, dove fi dice, che la Santa stette un tempo ascosta dentro uno feoglio, il quale a'inteneri; ericevette in sè il corpo di lei, fece il Signore stupendi miracoli si in benefizio de i Fedeli , che vi andavano a vifitario, come d'infedeli ancora.

Oltre a ciò è commune ufanza ne i trava. gli grandi pregare il Signore, che ce ne li-beri, come liberò Santa Tecla da' fuoi tormenti, ed alcuni Martiri nel maggior rigore delle pene loro pregavano Dio di esserne liberati, in quel modo, che aveva liberato Santa Tecla dal fuoco , nel Teatro dalle fiere, da' Torise de gli altri tormenti. E S. Ci-

giorno del fuo martirio gli dice: Affitteremi Signore, efiate in mia compagnia, come foste in compagnia di S. Paolo nelle sue prigionic, e di Santa Tecla nel fuoco.

E tutta la Santa Chiefa nell'orazione, che fa al Signore, per raccommandargli l'anima di chi c in agonia, lo supplica a liberarla come da tre atrocissimi tormenti liberò Santa Tecla. Onde si veggono i gran meriti di quetta B. Vergine, e Martire, e la divozione, che dobbiamo averle. L'Imperadore Zenone edificò a Santa Tecla un magnifico Tempio, per avere con il fuo favore ricuperato l'Imperio. E l'Imperador Guttiniano le ne edificò un' altro non meno fontuofo, ed in tutto l'Oriente, td il Ponente è stata molto illustre la sua memoria. Il suo santo corpo posa nella Città di Tarragona nel principato di Catalogna, ed è Protettrice, e patrona di quella Chiefa Metropolijana, Ed una volta pretendendo il Re di Aragona Don Pietro Quarto di questo nome, che il dominio utile di quella terra, ed i vassalli, che ha la Chiesa di Santa-Teela appartenessero a se, e perció avendo fatti molti danni, e volendo a forza d'armi ridurli al fervizio fuo , è certa fama, che Santa Tecla percotesse con una palma della mano il Re nella testa; onde egli cadesse infermo, e morisse, e riconoscendo la sua colpa, e quello essere caftigo di Dio, commandò, che sosserettituito alla Chiefa quello, che tolto le aveva, e rifatti i danni, chele aveva dati. Di Santa Tecla scrisero i Martirologi, e quello di Adone in particolare, ed il Cardinal Baronio molto eruditamente nelle Annotazioni del Martirologio, e nel primo tomo de" fuoi Annali.

## Alli 26. Settembre.

LA VITA DE SANT I CIPRIANO, e Giuftina, Martiri.

E manlere, che tiene il Signore Iddio per la falute dell'anime fono molte, e meravigliose, perchè da'nostri mali cava beni, e fa del veleno teriaca, e vita, di morte.

Vedesi questo esser vero nella vita, e nel martirio di San Cipriano, il quale essendo.

Mago, e Negromante, mentre, che per opera de' demont, e ministri infernali tendevalacci per far cadere in peccato la gloriofa Vergine Santa Giustina, su egli prefo, ed allacciato, e convertito a Critta, e fu dopo Martire del Signore. Il martirio di questi Santi Cipriano, e Giustina, è nel modo seguente.

Fu Santa Giuftina della Città di Antiochia, il padre aveva nome Dufio, ò come Metafrafte dice, Edafio, e la madre Cledonia. Erano Gentili, come era parimen-

te Giustina figliuola loro.

Ma per la dottrina di un fanto Diacono chiamaso Prailo, ò Proelio fi converti alla Fede di Crifto, e per mezzo fuo, e per una rivelazione, ch'ebbero, fi convertirono ancora, e fibattezzarono i Padri fuoi, Era Giustina di bellezza eccessiva, e dotata dalla Natura di meravigliofi doni, e molto più bella ancora-per le virtà, con le quali la fua anima rifplendeva negli occhi del Signore, a cui, prendendolo per sposo, la fua virginità confacrò. Ebbe invidia il demonio infernale della fantità di Giustina, e volle far prova di abbatterla, e farla cadere da quella perfezione, nella quale fi troyava. A questo effetto incitò un giovane ricco, elascivo nominato Aggladio, e lo moffe ad innamorarfi di Giustina si fieramente, che per indurla alla fua volontà, gli faceva adoperar tutti mezzi, che il cieco amore è solito di somministrare ad altrui. Nessuno su sufficiente a vincere il proponimento della fanta donzella, perciocchè era fondato fopra la ferma pietra, e non temeva ne l'impetuofo corfo de fiumi, nè il furore, e la rabbia delle tempefte, e de'venti.

Veduti Aggladio riuscire vani i disfegni fuoi, prefe per ultimo partito il fervirsi dell' opera de' demonj, che lo incitavano, per confeguire co'l mezzo di essi quello, che non potera per sè stesso. Eravinella steffa Città di Antiochia un gran Negromange, il cui nome era Cipriano, a costui fece palefe Agaladio quello, che da Giuftina pretendeva, esponendogli i mezzi adoperati per addolcire l'oftinazione, edurezza di lei, e pregandolo, fe non voleva, ch' eglise ne morisse, ad ajurarlo con le sue arti potenti, e meravigliofe, promettendogli finalmente di mostrarsene grato liberalissimamente, e di restargliene con obquesta impresa: convocò i demonj, e commando loto quanto voleva, che facessero, andarono una, due, e trè volt: alla Santa, l'affaltarono, la combatterono, fi trasfigurarono in mille forme, edopo di avere contro di lei ufati tutti gli artifiz i loro, restarono vinti, econfusi. Perche la fanta donzella ajutata dal fuo dolce sposo Gesti, ed armata di orazioni, e di digiuno, e particolarmente del fegno della Santissima Croce, trionfo gloriosamente di loro. Rimafe Ciptiano attonito, vedendo le suc arti riuscire si deboli, e sentendo confessare a gli stessi demoni la loro debolezza, edi non poter prevalere a Giustina, per esfere Criftiana, ed armata con la virtu, e po-

tenza di Cristo Crocifisso.

Comprese Ciptiano da questo, che Gesti Critto Salvator nostro era Dio, e più potente di tutti i demonj, i quali egli riveriva tanto, e penetrando gli nel cuore la luce del Cielo, determino di farsi Cristiano. Andò a trovare Antimo Vescovo, e manifestolli quanto passava, ed in effetto bruciando i fuoi libri di Negromanzia, e rinunziando al demonio, ed alle fucarti, si battezzò, esti dopo ordinato Diacono, efu chiaro per gran santità, e per molti miracoli, che il Signore operò per lui. E perchè, aveva ricevute si alte grazie per mezzo della fanta Vergine Giuftina, ebbe fempre cura particolare di atutarla, e promoverla ne i fuoi tanti proponi menti: effendo ella Abbadeffa, e Madrein un Monisterodi Vergini, che servivano con gran purità al Signore. Mentreche i Santi fiorivano in questa maniera, un Conte, appellato Eutolomeo, li fece prendere, e tormentare Cipriano, estracciargli i fianchi con pettini, ed unghie di acciajo, e fruttare asprissimamente con nervi Giustina, avendole prima date molte guanciate. Fu poi mesto Cipriano in prigione, e Giustina in cafa di una donna onorata. Indi a pochi giorni fattifili venire dinanzi, e veduta la perseveranza, e costanza, che avevano nella Fede, gli sece gittare in una caldaja grande infocata, piena di pece, di refina, e di fevo. Entrarono i Santi Martiri nella caldaja, e per virtu di quel Signore a cui tutte le creature ubbidiscono, ne uscirono senza ossesa veruna, ed un Sacerdote de' Gentili, che aveva nome Atanalio perfecutore de Santi fu ar fo bligo eterno . Prese Cipriano sopra di se dal suoco. Furono dila menatia Nicome-

dia, dove dopo di avere patito con gran- I ti Anargiri, che fignifica fenza dinari de animo, ed allegrezza molti altri tormenti, furono finalmente decapitati, ed i loro corpi lasciati senza sepoltura sei giorni, acciocche fossero dalle loro fiere mangiati , ma custodendoli Dio , si conservarono interi. Alcuni Cristiani una notte gli prefero, emeffili dentro una nave gli portarono a Roma, dove prima furono sepolti in una possessione di Ruf-fina nobile matrona, e dopo trasseriti nella Chlesa di San Giovanni Laterano, dove fono al presente pressoal Battisterio. La Chiefa celebra la festa di questi Santi alli 26. di Settembre, che fu il giorno del loro martirio, imperando Diocleziano, e Maffimiano.

Scriffero di questi Santi i Martirologi Romano, di Beda, di Ufuardo, e di Adone , e Metafraste . Si deve avvertire , chealcuni Autori Greciconfondono queflo San Cipriano, con San Cipriano, che fu Vescovo di Cartagine, illustrissimo Martire, ed eloquentillimo ferittore, la cui festa celebra la Chiesa alli 16, di questo medesimo mese. Ma veramente surono due, e non uno, e differenti di patria, di professione, di tempo, e di luo-

go ancora nel marririo.

Alli 27. Settembre .

LA VITA DESANTI COSMO, e Damiano, Martiri.

Santi Martiri Cosmo, e Damiano furorono fratelli, e nacquero in Egea Città dell'Arabja di padri Cristiani . Essendo fanciulli reftarono fenza padre.

La madre, che aveva nome Teodora, ed era donna di lodevoli costumi, e gran ferva di Dio, gli allevò con gran diligenza nel fanto timor del Signore. Si applicarono a gli studi delle buone lettere, e specialmente alla Medicina, nella quale riuscirono molto eccellenti, curando, eguarendo molti infermi tenuti per incurabili, più per arte divina, che per umana. Non avendo l'occhio a temporale interesse, ne medicavano per denari, ma per carità, e per amor di Dio, in virtu del quale ordinariamente fanava. no: onde con Greco nome erano chiama- I vano le pietre in gran quancità, e neffuna

perciocchè essi non gli accettavano, ed erano amati, e rispettati datutto il popolo per le buone opere, che da loro ricweva, e la fama loro volava per ogni

parte. Era in questo tempo nella Città di Egea un Proconfole chiamato Lifia , uomo crudelissimo, ed inimiciffimo de Cristiani. Ebbe notizia de' due fanti fratelli, se eli fece condurre innanzi, ed Interrogolli donde fossero, e qual nome avessero. Risposero di effere della stessa Provincia di Arabia, nati nella Clttà di Egea, e chiamarsi Cosmo, e Damiano, ed averetre altri fratelli, i cui nomi erano Antimo, Leonzio, ed Euprepio, ed esfere tutti Criftiani. Furono subito presi gli altri fratelli, ed il Proconsole proccurò con ogni artifizio possibile di persuadere loro a facrificareagli Dei, e vedendo de perdere il tem. po, fatti legareloro i piedi, elemani, e flagellare, e battere crudelissimamente, e tormentarli ancora in altre maniere , cosi legati , come erano, fece gittarli nel mare.

Mandò Il Signore un' Angelo in aiuto loro, il quale gli fciolfe, gli liberò, e falvi gli mife fopra la riva. Intefeciò Lifia, ed attribuendolo non alla virtul di Gesul Cristo, a cui il mare, e la terra ubbidifcono, ma ad arte magica, gli fece cacciare in prigione, ed il giorno feguente accendere una gran fornace, egittarveli dentro. Stavano i Santi nel mezzo delle fiamme senza brucciarsi, facendo orazione al Signore, eringraziandolo della mifericordia, che feco ufava.

Uscirono subito le fiamme di quell'incendio, che brucciarono molti de' circonstanti paganis resto stupito il Proconfole, sebbene non si arrese. Li fece sofpendere nell' Eculco, e fmovere loro tutte quante le membra. Ma l'Angelo del Signore fu in difesa loro; si che uscirono senza danno alcuno con molta allegrez-

za di quel tormento. Era Lifia confufo, e non intendeva ancora il potere di Dio, e la forza, e la virtul della Criftlana Religione, e pieno di furore, e di fdegno, commando che fosfero legati a due Croci, e quivi fosfero lapidati. Ma che può la forza dell' uomo contra il braccio di Dio? Si tira-

arri-

Alli 20. Settembre.

arrivava a i Martiri, e molte cadevano fopra gl'ittelli, che le tiavano, e fopra quelli che rimiravano quefto fpetacolo, e ne reflavano attoniti. Il Prelidente affermando tutto ciò effere opera d'incanetimi, commandò che foffero factati, e le frezze tornavano a ferir quelli, chele tiravano, fenza che pur una ne artivafermando con commando con commando con commando con controlo commando con controlo commando con controlo commando con commando con controlo commando con commando con commando con commando con commando comma

se a' corpi de' Santi. Pronunziò il Giudice sentenza di morte. e che fossero decapitati, e inquesto modo i due fanti fratelli Martiri, con i loro tre altri fratelli finirono gloriofamente le vite loro i i corpi furono da nomini religiofi raccolti, e fuori della Città di Egea fepelliti. Celebra la Santa Chiefa il Martirio loro a' 17. di Settembre, e fu l'anno del Signore 285, imperando Diocleziano. I corpi di S. Cosmo, e San Damiano furono poscia portati a Roma, e furono collocati in un folenne Tempio, che San Felice Papa, bisavolodi S.Gregorio il Magno, edificò loro, dove oggi sono riveriti con gran divozione, e come dice Gregorio Turonense, operava Dio Nostro Signore molti miracoli per mezzo loro, e gl'infermi, che andavano alla foro sepoltura, se ne ritornavano sani, ed allevolte apparivano i Santi in fogno a gl'infermi, e dicevano loro quello, che dovevano fare, e facendolo, ricuperavano la fanità, e fra gli altri infermi, che per le orazioni di questi Santi furono fanati, uno fu l'Imperadore Giustiniano, che in memoria del benefizio, e della fanità impetrata edificò loro due fontuofi, e magnifici Tempi . Solevano i Criftiani andare in pellegrinaggio alla Chiefa de' SS. Cosmo, e Damiano, ch'era nella Palestina. Fu la vita di questi Santi seritta da Niceta, ed èriferita da Metafraste, e dal Surio nel quinto tomo: Di effi fanno menzione i Martirologi Romano, di Beda, di Usuardo, e più copiosamente quello di Adone, ed il Cardinal Baronio nelle Annotazioni del Martirologio, e nel fecondo Concilio Niceno si riferiscono alcuni miracoli fatti dal Signore per l'intercessione di questi Santi, sanando miracolofamente gl'infermi, che a loro firac-

commandayano.

LA FEST A DELLA DEDICAZIOne di San Michele Arcangelo.

A Festa della Dedicazione del glorioo Arcangelo, e Principe della Chiesa San Michele, la quale celebra la Santa Chiefa alli 29. di Settembre, ha due parti. La prima fi è ringraziare Dio nostro Signore della grazia fatta da lui alla fua Chiefa nel darle per protettore, e per difensore San Michele, e dell'averle manifettato, che vuole, che noi l'onoriamo, e lo riveriamo con quell'apparizione, che fece nel monte Gargano, della quale abbiamo nel fuo giorno feritto . che fu alli 8. di Maggio, e dell'aver commandato, che nel medefimo luogo gli si edificasse un Tempio ad onore di S. Michele, acciò i Fedeli visitandolo riceveffero per le mani sue dal Signore grandi, ed incomparabili benefizi, e perchè oggi gli fi dedicò quel Tempio. la Santa Chiefa celebra la festa di S. Michele. La seconda parte di questa festa, e più principale è celebrare inficme la memoria di tutti i Santi Angeli, e riverirli, ed onorarli, o render grazie al Signore, che gli creò tanto eccellenti per gloria fua, e profitto nostro, e pregare i m'edesimi Angeli, che ci ajutino, ecidifendino in questo nostro pellegrinaggio, riconoscendo il grande obbligo, che loro teniamo per la perfezione, e dignità della loro natura, e per il bene, che continuamente ci

bro de gli Atti Apostolici crano uomin, che non credevano fe non quello, che co' sentimenti capivano; onde difeco non efferivi Angeli.

E ne nostri tempi non (ono maneai crecici, che hanno avuto quetta medefina recreici, che hanno avuto quetta medefina de, che gl'ittesti più lavi Fiolofo, come platone, Antilotela, Trificoglico, et altri lo hanno tenuto per tale. Efebbera elli fiostre o ricò inganari, ed avefe-

fanno. Alcuni Filosofi più materiali, come dice Aristotele, ed i Saducei fra i

Giudei de quali ferive San Luca nel li-

Platone, Ariftotele, Trifmegiffo, ed altri lo banno tenuto per tale. Efebbene effi di foffero in ciò ingannati, ed aveffero tenuto il contrario; noi nondimeno abbiamo per Fede Cattolica, che vi fono gli Angeli, che Dioglicreò, eche fi ferre di cili; some de fuoi Ministri in Cielo, ed interra. E di questa verità sono pienele Divine lettere, e noi lasciamo di provarla qui per essere cosa si chiara, e si

indubitata.

E fu cosa molto conveniente sche creando Dioin quello Teatro del mondo tanta
varietà di creature corporali , creassa nara n' Cieli una creatura immateriale, spirituale, incorporea, invisibile, ed incorrartibile, come èl' Angelo, che per estre
nella fua sostianza piu nobile, e piu perstetodi tutte l' altre cos create, ci rappresentaffe piu vivamente la bontà, e l'onnipotenza del Signore, che lo creò.

Per due ragioni principalmente dobbiamo onorare, cfervirea gli Angeli, prima per le lorograndi excellenze, dopo per gli benefizi, e he continuamente riceviamo per mezzo loro dalla mano del Signore . Dell'una, e dell'altra tratteremo qui breyemente per elplicare la cagione dell'infliuzione di tal felta e, quanto noi fiamo obbligati a queffi glorioli fipiriti, e daffinchè proceuramo dimottrarfene grati.

Sebbene è la verità, che l'uomo, e l' Angelo sono creature di Dio, e fattura di uno stesso sovrano Artefice, e che sono creati ad immagine di Dio, e per la Memoria, Intelletto, e Volontà capaci della fua grazia, e partecipi della fua Gloria, e Bearitudine, e che per questa, e per altri rifpetti l' uomo fi può agguaghare all' Angelo, eche confiderando l'unione ipostatica del Verbo Eterno con l'umana natura, edell' uomo: Dio affifo alla destradel Padre Eterno, ed insieme la Santissima Vergine Maria benedetta Madre, e Signora nostra esaltata sopratutti i cori de gli Angeli, possiamo veramente dire, che per quelta parte la natura umana avanzi, etrapaffi gli-Angeli, nondimeno confiderando bene la natura dell' Angelo, e dell'uomo, non ha dubbio, che l'Angelolo fupera di gran lunga in moke eccellenze, per le quali devel' uomo riconoscere, riverire, e lodare il Signore, che loro le concesfe: Perché fi come il piombo, per fino che sia, non può arrivare alla perfezione dell'argento, nè l'argento a quella dell' oro, così un corpo, per nobile, ed eccel. lente che fia, non può arrivare all'eccellenza, che ha quallivoglia fpirito, nè l' anima dell'uomo alla dignità del minor Angelo del Cielo, confiderando la natura dell' uno, e dell'altro.

Che per questo disse il Signore, come espongono alcuni Dottori, che fra i nati di donna non ri era alcult maggiore di Giovanni Battista: ma che il minore del Regno dei Cieli era maggiore di lui.

Perche (per dire alquanio dell'eccellenza de gli Angeli) ferimiriamo al principio loro, troveremo, cheil signore licreò, ò avanti a tutte le creature, come molti fanti Dottori affermano, ò almeno, ed è il

più cetto, le prime di tutte.

Se confideriamo la vita, e la durazione, che hanno, fono incorrutibili, ed immortali, feil modo, e condizione della loro natura, non hanno corpo , ne fono toggetti alla necefilirà della morte, ne del freddo, ne del caldo, ne della fame, ne della fete, ne della il tracchezza, ne dell'infermità, ne dell'altre mierie del corpo.

Ma ferivolgiamogli occhi all'agilità, e prefiezza, con la quade operano, non di in terra, ne meno nei corpi Celefti velocità, che fi pofsa paragonare con quella

degl' Angeli .

Mache dirò della capacità, ed eccellenza dell'intelletto Angelico, che intende perpetuamente, e fenza difeorfo, e dall' iftante della fua creazione ebbe perfetta, e confummata fcienza di tutte le cofe, che naturalmente si possono sapere? che della cottanza, ed efficacia della loro volontà , per la quale totalmente vogliono quello , che vogliono, si che non lafciano mai quel, lo, che banno eletto una volta? che della fermezza della loro memoria, che non fi fcorda mai di quello, che ha appreso una volta? che della loro potenza, ch'è si grande, che un' Angelo folo uccife in una notte cento , e ottantacinque mila uomini dell'efercito de gli Affiri? E quello ch'è più, un' Angelo fenz' alcuna fatica, econ una meravigliofa facilità muove il primo Cielo, in comparazione del quale tutta questa Machina della terra, e dell'acqua, non è pid che un punto, e fone tante migliaja di anni, che con tanta uniformità, e concerto lo muove? Ma chi potrà degnamente esplicare il numero di quefti foldati, ebeati Ministri di Dio? Danielle parlando della moltitudine de gli Angeli dice: Migliaja di migliaja ministravano a Dio, e dieci volte di centinaja di migliaja gli affiftevano . E S. Dionifio Arcopagica dice, che il numero di tutte le cose corporali, e materiali non agguaglia il loro numero.

Per-

Perche provvedendo Dio Signor nostro in questa bellissima, e meravigilosa Machina dell'Universo, principalmente alla perfezione diesso, e non essendo il suo poter limitato, mainfinito, ed immenso, con canto maggior copia, ed abbondanza ha ereato lecose, quanto esse sono in se più perfette.

Onde vediamo, che tutte que fle ba fle, e acudene, la quali fone foto la Luna, fono quafi un punto in comparazione de i Cieli) nel fono corpi pilo perfetti, e più nobili. E ne medefimi Cieli il più alto, e fuperiore eccede molori l'inferiore, edi lifeyemo tutti gli altri. E per que flo alcune Stelle del firmamento, che papano si piccole alla noftra villa, fono molor maggiori, che tutto quello globo composito il tutte le cofe

inferiori... Quella medelima proporzione si trova nelle cose spirituali, ed in quei supremi spiriti, rispetto alle cose corporali, le quali essi avanzano non nella quantità continua,

ma nella difereta, e nel numero. E fi vede questo effere verosperche se ciascun' uomo dal primo Padre Adamo infino all' ultimo, che sarà nel mondo eccettuandone Crifto Nostro Signore, che per effere Dio, ed in quanto uomo comprensore, e Signore, e Redi tutti gli Angeli, non ebbe bisogno di Angelo, che lo custodisse ; ha il suo Angelo custode deputato per guardia, e difefa fua, come la Santa Chiefa Madre nostra c'infegna, ed in ciò non è eccezione, nè di buono, nè di reo, nè di fedele, nè d'infedele (perchetutti, in quanto uomini siamo di questo benefizio partecipi ) dobbiamo necessariamente confestare, che più sono gli Angeli del solo ultimo Coro, onde si deputano quelli, che sono custodi degli nomini, che tutci i medefimi uomini, che fono flati, e faranno infino alla fine del mondo.

Cht fair dunque del numero de gil attri-Cori Poiche per la ragione gil detra, tanto e emaggiore il loro numero quanto è più alto il loro Ordinese maggiore la loro perfesione E per quello dicono alcuni effere più ficile dai contacte l'effect de gli alberi, e l' cicle di contacte e felle del Celo, e le gocciole del mare, e le foglie de gli alberi, e l' contacte de la gliatomi del Contacte del qual-Gibbore per il Signore, è finita e detersimitata non di montre del proportione del prosimitata non di montre del proportione del promitata non di montre del proportione d

E perciò diffe Giobbe . Numquid est nu-

meur militem ojar l'Evvi per avventura morero de fioi foldati, che fi posfa contare? Il che ci dichiara la glotta, e la fupra contare? Il che ci dichiara la glotta, e la fupra fioi ? posfacche grande onore è di un Re, l'avere moli nobili, e potenti midir, ed un illustre famiglia di ceratirit, ed un illustra famiglia di ceratirita di ceratirità di ceratiri di considera di ceratiri di considera di ceratiri di cerati

Ma cola degna di grandislima meravigliae, cheeffendo gli Angeli tanti fiano tutti differenti di specie fra loro, come vuol San Tommafo: Di maniera chefi come farebbe cofa belliffima, e meravigliofa, fe un campo, un prato pieno d'infiniti fiori non ne avesse pur due, che fossero della medefima specie, ma fosse ciascun fiore della fua, e differente da tutte l'altre; cosi, secondo questa opinione, in quel copiolitlimo, ed abbondantiflimo Campo del Cielo dove sono innumerabili Angeli, che come belliffimi, efoaviffimi fiori lo vestono, ed ornano, non si ritrovano due, che fiano della medefima fpezie. E quindi si può raccogliere quanta farà l'eccellenza, e la perfezione dell' Angelo supremo, poiche è si grande quella dell'infimo, e minore di tutti.

Si deve confiderate ancora, che effendo quello de gli Angeli, come abbiamo detto, un numeto innumerabile, non per quefto fono difordinati, e confitti a razi con ammirabile concerto, ed ordine difinti in tre Gerarchie, luprema, mezzana, ed infima, e ciafcuna Gerarchia divitá in tre Cort, ò ordini, come dalle Divine lettere, e dalla dottrina de Santi Dottori fi raccoglie.

Onde fono nove Cori di Angeli ripartiti intre Gerzechie in quelta manirez. Nella fuprema Gerarchia-che e quella, che immediamente riceve il fipelando; le ciliuftrazioni di Dio, fono rei Ordini, Serafini, Chembini, e Troni. I Serafini eccedono gli atri nel fervore della esaità, i Chembini nella pienezza della feienza; e di Troni nel vedere in Dio con più perfezione la ragiona delle fiuo pore redivine. Nella feconda Gerarchia fono medefinamente tre Cori: Dominazioni, Vitu, e sorefità. Nella terza

Prin-

Principati, Arcangeli, ed Angeli, perchè | poichè fuì rapito infino al terzo Cielo 4 sebbene questo nome ècommunea tutti quei beati spiriti, frattribuisce nondimeno specialmente al Coro infimo di tutti i nove. Perchè Angelo vuol dire propriamente Nunzio, e non è nome di natura, ma di ufizio, e perche l'ufizio de gli Spiriti inferiori di quetto Coro è annunciare, ed effere ambafoiadori della volontà di Dio, per quelto si chiamano Angeli, prendendo per proprio il nome, che a tutti è commune.

La verità è, che l'Apostolo San Paolo dice tutti i foprani spiriti estere Ministri del Signore mandati per servizio di quelli, che hanno da ereditare la falure, e la beatitudine eterna. Le quali parole dell'Apoftolo, San Dionifio fuo discepolo, San Gregorio, San Damasceno, e San Tommaso interpretano in maniera, che per esse s'intenda i Cori della prima Gerarchia non effere mandati a gli nomini, ma a gli Angeli della feconda Gerarchia, e quei della fe-

conda a quei della terza.

Ma San Gregorio Nazianzeno, S. Círillo, San Grifoftomo, Sant' Agoftino', e molti Dottori Ecclesiastici sono di parere, che quantunque sia vero, che communemente gli Angeli superiori non sono mandati a' negozi degli uomini , perche questo è proprio de gli Angeli della infima Gerarchia; che nondimeno in alcuni di grande importanza, vengono alle volte per nostro bene ; poichè non manca loro nè l'umiltà, nè la carità , nè hanno di che sdegnarsi, vedendo il figliuolo di Dio uniliato, e fatto nomo per noi. E tali dicono, che furono li Serafini, che purificarono le labbra d'Ifaia: ed i Cherubini, che furono mandati ad Ezechiele, e San Raffaelle, che fu mandato a Tobia, emolto più l'Arcangelo San Gabrielle, che venne per messaggiero dell' Eterno Padre alla Vergine Maria Nostra Signora, e San Michele, che come Principe della Chiefa, le è stato molte volte mandato per sua difesa.

La feconda Gerarchia è illuminata, ed illumina; è purgata, e purga; è perfezionata, e perfeziona, che questi tre atti Gerarchici , mette San Dionifio Areopagita, avendo imparato questa dot- getti, apparecchiati, e prontiad efenui-

ma in differente maniera; perch'è illuminata, purgata, e perfezionata dalla, prima, e suprema Gerarchia, ed illumina, purga, e perfeziona la rerza.

Di modo che le tre Gerarchie si diflinguono, nel ricevere la prima immediatamente da Dio tutti questi divini doni, e.communicarli alla feconda Gerarchia, e la feconda avendoli mediatamente dal Signore ricevuti per mezzo della prima gli diffonde alla terza i onde la prima illumina, e non è illuminata : la feconda è illuminata : ed illumina: la terza non illumina, ed è illuminata, e questo si fà in una maniera a noi occulta, ed ineffabile, communicandoli gli Angeli, e dichiarando i concetti fuoi , e parlandofi con quella lingua, che l'Apostolo San Paolo chiama lingua di Angeli, che è tale, che a volerla bene esplicare, è necessaria Angelica-lingua.

E sebbene sono tante, e tanto sublimi l'eccellenze, ed i doni naturali degli Angeli, come abbiamo detto, e per ciò con affetto, e con divozione particolare gli dobbiamo onorare: nondimeno molto maggiore onore è dovuto loro, per le grazie sopranaturali, che dal Signore hanno con si larga mano rice-

vute. Perchè se attentamente consideriamo, troveremo, che tutti gli Angeli fono della fiola della grazia, e della innocenza vestiti. la quale non perdettero maine se ne viddero mai ignudi, ne la macchiarono con colpa veruna i anzi hanno perpetuamente confervata la grazia. nella quale furono creati, fenza perderla mai. Ed avendo si gran copia , ed eccellenza di doni naturali, e fopranaturali, quello, che più ci deve recare meraviglia è la profondissima umiltà, e l'inesplicabile riverenza , con la quale affiftono, ministrano, e servono al Sianore, di cui dice Giobbe; Corons so incurvantur, qui portant orbem, & columna cali pavent in confpectu ejus Quelli, che muovono il Cielo, s'inchinano, e si prostrano dinanzi al Signore, e nel suo cospetto tremano le colonne del Cielo . E ftanno tanto fortrina dal fuo Macitro San Paolo, dap- re con fomma diligenza, ed efficacia i commandamentid Dio, che diefli, dice Il Real Profest Davide quette parole: Lodate tutti voi Angrii il Signore, che fetc oppenti, sel efeguite quello, che vicommanda, come fedei Mimilitri alla vocede fuoi commandamenti ubbilendo. E quello iano in maniera, che non viccofialunas ibaffa, e si unile, che i Sand Angeli non abbraccino, e faccino prontifimamente per ubbilet a l'Signore, e giova-

reagli uomini... E questa è la prima cagione, per la quale noi gli abbiamo a lodare, onorare, e rivesire confiderando la natura, e l'eccellenza di quei Celesti Spiriti, e Cortigiani del Palazzo di Dio, la quale abbiamo fommariamente qui dichiarato, lasciando le altre fortigliezze, ed acure quiftioni, che muovono nelle scuole i Tcologi come del modo, con il quale furono creati, dell'ordine delle tardanze, e degli istanti, della disposizione, ch' ebbero per ricevere la grazia, del tempo, in cui cominciarono ad effere beati, e se meritarono la beatitudine, quale fia flato il peccato, per cui i ribelli meritarono di effere scacciati dal Cielo, ed il fegreto modo d'infegnarfi, e di manifeflar l'uno all'a'tro i concetti, il loro meravigliolo movimento da una parte all'altra, e l'efficacia nel loro operare, ed altre fimili difficoltà, che sono più per esercitare nelle fcuole gli acuti in zegni, che per infiammare la volontà di quelli, che cio leggeranno. che è quello, che jo qui pretendo.

La (cconda eggiore dionoraregil Angelie), per ibenefag, sele continuamente ci fanno come Ministir principali del Signore. Perche, ficbber eggita la fonce originaria, la radice, l'origine, e la prima cuib di tutti libeni dinavara, e di grazia, che fi dettivano in noi, nondimeno i condotti, ci canali, noderi derivano, fonoi Santi Angeli, de quali fi forve Dio, come di mano, e di fitomento per fare tutto quello, che gli piace in Ciclo, edin tetra.

Di quefli benefizi alcuni fono particolari, e propysi di caicuno de gli uominis altri appartengono in generale a tuttir, ed al
governo, e dal ale consievazione dell'universo. Petrobe, come detto abbiamo, inn' uomo un' Angolo cullodo; , the lo accompagna infino all'ora della fua morte, ed
compagna infino all'ora della fua morte, ed
come (uom melforo, ed alo), e certra, e felgolage protezza e, ed allegrezza per bute-

cum guida per condurlo per le dirite (Hadella viru), e tonello lonano da palfi perioolofi, e da l'acci, che gli tendel ide-monio, e difficationale con l'acci, che gli tendel ide-monio, e difficationale da tente gli artifati, ed inganni dilui. La qual cofa fà il Sant Angol culfode con oftema svigilanza, e foleicitudine, per avergielo Dio commandato, per l'amore, che ci potta per fuo amore. Perche come gravemente dice San Bernardo, ne fo pranti fipitiri non folamen. ret firova una dignità ammirabile, fina ancora una detariazione ambile.

Evuol dire, che con effere quei celefti spiriti tantoalti, e tanto sublimi, non si idegnano di abbaffarfi alle cofe vili, ed abiette, e pigliarli carico di ammaestrare, e d'indirizzare, eguidare una cola si fragile. com'è l'uomo. Perchè il creatore dell'An. gelo, e dell'uomo glielo commanda, per glorificare con quelto mezzo l'uomo, c collocarlo in quelle fedic vuote, che per loro colpa perdettero Lucifero, egli altri, che lo feguitarono. Chi leggendo le Sagre lettere non fi stupisce delle cose, che vi fi raccontano operate dagli Angeli Santi in favore ed ajuto de gli nomini eletti da Dio? Chi non rimane attonito di quella umiltà, con la quale l'Angelo San Raffaelle fi fece viandante, ecome staffiere per accompagnare, guidare, edifendere l'obia, e spedirgli i negozi fuoi, eliberarlo dal pefce, che lo voleva divorare, e dargli per moglie si buona compagnia, come gli diede, e restiruire la vista de gli occhi a suo padre. che per efercizio della fua virsul, ed efempio nostro di pazienza aveva perduto ? Chi non loda il Signore , quando legge, che un'Angelo, fece tutta una notte con Giacobbe la lotta, e che non lo puote vince. se ? E che un'altro andò dal Cielo a fvegliare, ed incorare il Profeta Elia, portandogli da mangiare? Eche un'altro portò per i capelli il Profeta Abacue infino in Babilonia, perchè desse da mangiare al Profeta Danielle, ch'era nel Lago de leoni, e che come disse il medesimo Danielle, chiufe le bocche de'leoni affamati, acciocchè non lo sbranassero, e divorassero? E che un'altro dopo di avere San Filippo Dia. cono battezzato l' Etiope Eunuco della Regina Candace, lo portaffe per aria infino alla Città di Azoto, dove lo lasciò? Finalmente non è cola si baffa, che quelli altiffimi foprani Spiriti non facciano con finfizio degli uomini, commandandolo foro e fottigliczza loro. Si chiamano fuogo, e il Signore. Perchè come dice il Beato Lorenzo Giustiniano parlando della custodia de gli Angeli : Essi sono quelli, cheraffrenano i demoni, acciocche non ci tentino tanto, quanto vorrebbono, e ci manifeftanogl'inganni loro, rifpondonoai loro falfi argomenti, fe cadiamo, ci follevano: fe non fappiamo, ci ammaestrano, se siamo tiepidi, s'infiammano, e come fedeliffimi compagni sempre ci stanno a lato, e ci difendono. Quando dormiamo, quando stiamo, quando caminiamo, quando operiamo, e quando cene ftiamo oziofi, mai non ci lasciano, ne mai ci abbandonano. Illuminano il nostro intelletto, svegliandolo, difponendolo, ed imprimendoin effoi raggidella luce divina, edisfacendo le tenebre, l'oscurità, e l'ombre, che offufcarlo potevano. Quando facciamo limofina, e quando oriamo, portano le nostre orazioni, e le nostre offerte, e le presentano al Signore, e di là ci portano la grazia, ed i doni spirituali, rallegrandosi del nostro profitto, e godendo del nostro bene . Tutto questo è del Beato Lorenzo Giustiniano.

Ma perchè nella festa dell' Angelo Custode, che è alli 2. di Ottobre più copiofamente tratteremo de benefizi del Signore, ede'grandi, ed innumerabili beni, che da lui ci vengono per mano de gli Angeli nostri Custodi, non voglio allargarml in questo; ma paffare a gli altri bene. fizi, che il Genere amano, e tutto l'Universo per il ministero degli Angeli perpetuamente riceve. Perciocchè essi sono, come abbiamo detto, i principali Ministri della Provvidenza divina per reggere, e confervare il Mondo : essi sono quelli , che muovono i Cieli, e col suo ordinato moto, ed influenze fono cagione di ozni vita, verità, diffinzione, e bellezza, che in tutte le corporali creature fi trova. Effi fono i Prefidenti delle Provincie, Principi de' Regni, conservatori delle specie di zutte le cose visibili. Dispensatori de' doni. ed Esecutori della volontà di Dio.

Per questo nella Sagra Scrittura fi chiamano foldati di Dio, Eferciti del Signore, Principi delle Provincie, Presidenti de' popoli, Guardie, e Maestri degli uomini, Mezani, ed Interceffori appreffo Dio, Rettori, e Governatori del Mondo.

Sichiamano Luce per la gran chiarezza,

carboni acceli, perche fono ardentiffimi. ed infiammati di amore. Si chiamano Stelle della mattina, perchè ficcome le stelle corporali adornano il Cielo vitibile, così cfli in maniera più eccellente abbellifcono il Cielo intellettuale, e supremo. Si chiamano Trono di Dio; perchè in effi ripofa, ed ha il suo seggio. Si chiamano Pietre preziofe, edaccele, perche accendono con leloro orazioni, co'loro avvifi, e configli le anime nostre, acciocche desiderino, e cerchino le cose Sante, e preziose del Cielo, e quelle della terra disprezzino. Si chiamano Sole, perché illuminano il Mondo; Colonne del Cielo, perchè lo foftentano; Carri di Dio; Cittadini del Paradifo, e finalmente amici, e figliuoli del medelimo Dio.

Per tutti questi titoli dobbiamo noi in. vocare tutti quanti gli Angeli Santi , lodarli, imitarli, e con più particolare divozione il Capitano di tutti, ed il Principe della Chiefa San Michele, come dice il B. Lorenzo Giuftiniano con le parole, che per fornire questa materia, mi piace in

questo luogo di registrare.

Onoriamo, dice egli, nel Signore i noftri Cittadini, & Adjutori fideliffimi , e Capitani valorofi della nostra milizia, e poichè essi ajutano noi, ajutiamo noi loro, acciocche effi si possano meglio ajutare, e non fi perda il frutto delle loro fatiche. Perche l'allegrezza loro è nostra fortezza, essi c' infegnano ne' nostri dubbj, ci disendono ne nostri pericoli, ci sostentano nelle nostre avversità, ci umiliano nelle nostre prosperità, presentano le nostre orazioni, ci portano la grazia, accrescono i nostri meriti, ed efercitano fenza francarfi i loro ministeri con esso noi. Per tanto amiamoli come noi medefimi, e per quanto la noftra fiacchezza comporta, imitiamoli, e riveriamoli di cuore . E febbene dobbiamo onorare tutti i foldati del Cielo, nondimeno più particolarmente il gloriofo San Michele come Capo, e Capitano di tutti : riveriamolo per la grazia fovrana, per la prerogativa fingolare, per l'ufizio, che hà, per la fortezza invincibile, per la benevolenza nel Signore, che lo cred, e per la costanza, con cui lo servi in quella si grande battaglia, che fece col Dragone infernale, e con tutti i feguagi fuoi.

Perchè non fenza cagione la Santa Chie-

l'a l'onoraconoscendolo per suo particolare, e proprio Difenfore, e continuo interceffore, e Principe della Corte Celefte, e per quello, che riceve nel fuo feno con gran carità tutte le anime de gli eletti di Dio. Per tanto ogni uno di noi, e tutti infieme riconosciamo il nostro Protettore, e lodiamolo, visitiamolo spesso con le nostre orazioni, abbracciamoloco nostri desideri, inchiniamolo, acciocche ciascolti con la nofra divozione, e rallegriamolo con la emendazione della noftra vita.

Non disprezzerà quelli, che orano,nè rifiuterà quelli, che confidano in lui, ne si discosterà da quelli, che l'amano, posciacché difende gli umili, rincuora i casti, abbraccia gli innocenti, custodisce la nostra vita, ci è guida per strada, e ci conduce alla nostra patria, dove Gesil Cristo Nostro Signore vero Sposo della sua Chiesa regna col Pa-

dre, e con lo Spirito Santo ne i secoli de i fccoli. Amen.

Alli 30. Settembre.

LA VITA DI SAN GIROLAMO Dottore della Chiefa.

Crivendo il glorioso S. Girolamo la vita di Santa Paola, le dà principio con queste parole. Se tutte le membra del mio corpoli cangiassero in lingue, e tuttele mie giunture formaffero umana voce, non potrei con tutto ciò dire cofa alcuna uguale alle virtu della fanta, e Venerabile Pao-

Molto più ragionevolmente possiamo noi dire queste stesse parole del medesimo S. Girolamo, chiamato a piena bocca dalla Santa Chiefa Dottore Mallimo; perche veramente fu Maffimo, ed ammirabile in tut-

te le cofe fue.

Funobile, ricco,di grande ingegno,eloquentifiuno, e nelle lingue, e feienze umane, e divine fapientiffimo, nella vita fpecchiodi penitenza, e di Santità, luce della Chiefa, e fingolare interprete della Divina Scrittura . Martello de gli eretici. Scudo de i Cattolici, Maestro di tutti gli stati e di tut. telecondizioni di persone, e Lucerna del Mondo.

Flor Sanctorum Parte IL

fue opere la compilò, e dal Cardinal Baro. nio, e da altri Autori, è nel modo feguente.

Nacque San Girolamo, che in Greco significa nome fagro, in un luogo ne i confini della Dalmazia, odell'Ungaria, che anticamente fu detto Stridonio, ed oggi fi chiama Strigna, ò Sdrigna, ed in vita fua, come il medetimo Santo afferma, fu quali diffrurta da i Gothi.

Nacque nel tempo dell' Imperadore Costantino, figliuolo di Costantino Magno, come ti raccoglie da quello, ch' egli medefimo scrive, sebbene non sappiamo particolarmente in qual anno nascesse. I padri fuoi furono Criftiani nobili, ericchi, Il Padre ebbe nome Eufebio.

Ebbe un fratello chiamato Pauliniano . e una forella, il cui nome, come anche

quello della madre, non fi sà.

Il fratello, ela forella morirono fantamente in Religione. Ebbe ancora una Zia. forella di fua madre, chiamata Caftorina, con la quale ebbe alcuni difgufti, febbene non fi sa perche.

Ma il Santo la invitò con la pace, c con la concordia, e proceurò di ridurla alla

dovuta, e crittiana amistà.

Subito che fu in età di darfi a gli studi, diede faggio del fuo vivo, c rariffimo ingegno, ed acciocche più commodamente vi fi applicasse il padre suo lo mandò a Roma come capo del Mondo, e scuola della noîtra Santa Religione, e di tutte le buone lettere. Ivi ebbe nella Grammatica per Macftro Donato, che dottamente scriffe sopra Virgilio, e Terenzio.

Dopo di avere da lui imparato quello, che egli puotè infegnare, attefe diligentiffimamente all'arte Oratoria, e died fi alla eloquenza, nella quale fece notabiliflima riuscita, ed esercitossi in comporre, e recitare Declamazioni, e controversie, ed in leggere i libri di tutti gli eccellenti Oratori, Istorici, e Poeti Greci, c Latini, accompagando l'eleganza, e la proprietà della lingua Latina, e Greca per effere nell'una, e nell'altra columnatifio come fu. Nè contento di quetto paísò più oltre in ogni genere di scienze , studiò Filosofia , rivo!se i libri di Platone, di Aristotile, e de gli altri Filosofi, senza lasciare cosa alcuna, che gli potesse giovare.

Perche il Signore, che voleva fervirsi di lui Lavita di questo gran Dottore, tratta per illustrare con la sua dottrina la S. Chie-dal Vescovo Mariano Vittorio, che dalle sa lo andaya disponendo, ed arricchendo in maniera, che potesse sarlo; in Roma si battezzo, e ricevette la veste di Crifto, come egli stesso serisse dopo a S. Damaso Papa. Attendeva molto a gli Ufizi di carità, e di divozione, vifitando le reliquiede i Martiri, ed entrava ne i cimiteri, e suoghi fotterraneidove erano iloro Santi corpi ; nella qual fanta, e pia occupazione confummava le Domeniche, come giorni dedicatial Signore.

Avendo imparato in Roma le Arti Liberali, che detto abbiamo, e messa insieme con fommo fludio, e fatica una copiofa libraria, stimò S. Girolamo di doversiapplicare ad altri fludi maggiori, ed attendere alla Sacra Teologia; e petciò andare in diverse Provincie, e Città, e udire, e vedere gli uomini più Savi, che vi fossero, nella maniera, che sece Pitagora, Platone, Apollonio Tianco, ed altri Filosofi, che per acquistar la notizia delle cose naturali, si partirono da' pacsi loro, e sifecero pellegri-

ni del Mondo.

Prese adunque in sua compagnia Bonofo, the era ancora egli giovane, nobile, e ricco, e suo fratello di latte col quale era flato allevato nella fua patria, ed in compagnia del quale era andato a Roma, e dimoratovi lungo tempo, se ne andò in Francia; dove all' ora crano uomini di gran Dottrina per praticare con essi , è vedere insieme quello, che fosse in quella Provincia. In Treviri, che era in quel tempo Città di Francia, edora èd'Alemagna, ed il fuo Arcivescovo Elettor dell'Imperio, si trattenne alquantigiorni, etraferissedi sua propria mano un gran libro de Synodis di Sant' Ilario Vescovo, tenendolo per un tesoro ric-

chissimo. In questo viaggio, che seçe da Roma in Francia, passò per una terra d' Italia, che si chiamava Concordia, da Attila poscia distrutta, e vi prese amicizia di un Santo Vecchio chiamato l'aolo, al quale dopo mandò la vita di 5. Paolo primo Eremita, scritta da lui. Da Francia ritornò col suo compagno Bonoso in Italia, e dimorò alquanto nella Città di Aquilcia, conversando, e trattando con S. Valeriano Vefcovo, econ Eliodoro, Nepoziano e Ruffino ed altri fervi di Dio;a i quali scriffe molte lettere con molta familiarità. Indi, non fi sà con quale occasione, fu affretto a partirfi, e ritornarfene in Patria dove trovò, che la fuá forella, e per la poca tadallo flato virginale. L'ajutò, e la follevò. raccommandandola a Giuliano Diacono.e dopo a Cromazio; per li falutiferi configli dei quali fi fece Religiofa, e perfeverò nella virtu.

Sene passò dalla Patria, in Grecia, e trascorfe le Provincie di Tracia, di Ponto, di Bitinia, di Galazia, di Cappadocia, di Cilicia, edi Siria, e fermossi in Antiochia alquanto tempo con Evagtio, che fu poi Vescovo di quella Città, e parlò con Malco Monaco fuggitivo, la cui vita egli poi feriffe, riferendo quello, che da lui stesso aveva sentito, per insegnare a i Religiosi di quanto pericolo fia lo fmoderato amore de i parenti, e che alle volte fotto colore di pietà è bastante ad inquietare il Religioso, e tirarlo fuori della fua Religione nel modo cheavvenne a Malco.

Conobbeancora in Antiochia, e converti Apollinare Laodiceno, che fioriva con grande opinione di dottrina, e di cloquenza, sebbene era cretico, ma non scoperto, nè conosciuto per tale; onde S. Girolamo lo potette udire, ed effere discepolo fue ancorchè avendolo poi conofciuto. lo lasciasse abborrendo, e detestando gli errori di lui.

Effendo in Siria con l'esempio di tanti Monachi Santi, quanti ve n'erano in quella Provincia, e col configlio di Teodofio Anacoreta, uomo perfettissimo, e principaliflimo nello Spirito del Signore, che l' incitava i determinò San Girolamo di rinunciare a tutte le morbidezze della carne, alle vanità del fecolo , ed alle grandi fperanze di farfi conoscere nel mondo, e stimare quello, che le fue rare qualità meritamente gli promettevano. A questo effetto, e per darfi più quietamente al Signore, e godere folitariamente della contemplazione, fi ritirò in un'aspro deserto di Siria con tre compagni, Innocenzo, Hila, ed Eliodoro, a i quali Evagrio provvedeva di tutte le cose necessarie, e dava a S. Girolamo scrittori , ed uomini dotti , ed eruditi in materia di antichità, acciocchè lo ajutaffero ne fuoi studi, ed in copiare i libri, sccondo il bisogno. Ma volendo il Signore provarlo.

Innocenzio, uno de i fuoi compagni, in breve morise poco appresso ancor Hilased Eliodoro si patti per tornarsene a casa sua a e S. Girolamo cominció a patire nel corpo età,e per la fua natural debolezza, era cadu- I grayi infermità, e molto più fiere tentazio-

i, ettavagli nell'animas.i qualifurono motocrabili, chei medefuno Santo ferinado allo Vergine Euflochio Ildipinge in 
uefinamiera. O quante votte (die egli) ando io nel deferto, e di n quell'afpra foudine, chearf a dagliecedilivi caldi del 
lecagiona terrore, e fpavento a i Monache vidimorano, mi pareva di latre nel 
ezzo delle debizie di Roma. Me nel flava 
los federe, e pieno di amaritudine, le 
embra del mio corpo fiacche, eveflite 
facco, la carne diventua negla, e con-

Plangevo, e gemevo tutto il giorno, e ando il fonno, mio mal grado, mi vina, stendevo nella fredda terra le offa . appena fi tenevano attaccate infieme . on parlo del mio mangiare, e del bere . che i Monaci, qui ntunque infermi, non ono mai altro, che acqua cruda, e'l ngiare cofa cotra è da loro stimata senlità. In questo effiglio, ed in questa prine, alla quale io stesso, e di mio proprio ere per timor dell'Inferno condannami era, non avendo altra compagnia r che di scorpioni, e di bestie feroci, trovavo molte volte con la memoria fra ınze delle donzelle Romane. Avevo la ia pallida per molti digiuni , e la volonrdeva ne'defideri cattivi. Nel corpo do, e nella carne fecca, e morta, iti la morte, vivevano folamente gli ndi del disonesto appetito, quantunio gli reprimelli fempre, nondimeno vano prova di crescere, ed avvampare giormente, e con fiamme più periglio-E troyandomi abbandonato, e fenza orfo, mi gittava a' piedi di Gesti, e gli iava di lagrime, e gli asciugavo co' capelli, e foggettavo la mia carne cobelle co'digiuni delle fettimane inte-Von mi vergogno di raccontare le tenni, ele lotte mie; anzi piango, perion fon ora, quello, che all'ora fui. icordo di avere continuato il di con tte gridando, e fospirando, e percofenza ceffare, il petto, infino a tane per commandamento del mio Signo. addolciva quella tempesta, e tornava naccia defiderata. Temevo la stessa dove io abitavo, come testimonio apeva i mici penfieri, e sdegnato, e ofo contra di me, mi ritiravo folo piul fegrete parti del deferto; ele mag-

tezze de monti, de l'eoglie de dirupicara no da me clette per luoghi della mis orazione, doveio gittuva quello facco del mis mircabile coppo. Il modefimo Signore mi ètelfunonio; che dopo tanti fingulti, e tantalegarime, edopo di aver mirato con tanta affizione attentamente il Ciclo, io lentiva gutti, ed anfica di maniera amorole, che traliportavolinto e, trapho fuodo di l'angia, et al lugro, e l'efficia et attori de gil-Angili, et al lugro, e l'efficia et attori de gil-Angili, et dell'un succione nella fragranza de voltri crell'innucuni.

Se dunquetanta guerra fala carne a chil' affligaçe, tormenta, che penfic, che dovrà patire chi con dilletti, e piaceri la tratique. e ricrea? È poffibile che quefto tale non abbia tentazioni significarde; ma intal cafo non fimo povervi ciltre maggior tentazione.

che il non effere tentato.

Tutte queste sono parole di S. Girolamo per dichiarare le battaglie, che ebbe con la fua carne, e la rigorofa penitenza, con cui la domò, elaconfolazione, chedopo la vittoria gli dava il Signore. Ne fi armò folamente con l'orazione, e con la penitenza per questa pericolofa battaglia , ma ancora con lo fludio della Divina Scrittura, occupandofi digiorno e dinotte, acciocche trovandolo l'inimico si bene occupato non lo poteffe così facilmente atterrare, e per meglio intendere le Sacre Lettere, volle apprendere la lingua Ebrea, nella quale il Vecchio Te-Ramento fu scritto, e si fece discepolo di un Monaco, che di Giudeo fi era fatto Crifliano, e con molta fatica imparò quella Lingua perfettamente, cofache gli giovo fopra modo per intendere la Sacra Scrittura , come l'ilfesso Santo scrivendo a Rustico Monaco dice con queste parole.

Effendo giovane, e circondato da folitu, dine nel deferto, non potevo foffrire gli flimoli de vizj, e l'ardore, e di floco della mia carne, e febbene io la macerava con continui digiuni, tuttavia l'anima ardeva nel fuo-

co de' cattivi penfieri.

o fenza ceffare, il petto, infino a tanper commandamento delmo Siraaddoleiwa quella cempedla, e tornava
naccia defiderata. Temevo la fenfa verritoria di un fratello Monaco, che fii era connaccia defiderata. Temevo la fenfa verrito dalficulatimo, per impartre, i Pla,
dove i o abitavo, come teffimonio
la peva i mici penfierte, i efigana, o de qui librite, ded por la contra di me, mi ritravo folo
piul fegreta partidel deferto e i en Gardina lino, del del profondita dellovalli, le piul afpretal
profondita dellovalli, le piul afpretal

Plinio. La fatica, ch'io vi durai, le diffi- | caffe con Paolino, eche a lui fi accostaffe a coltà, che vi ebbi, le volte che perduta la speranza di poterla imparare, la lascial, e totnai di nuovo a pigliatla, per il defiderio diapprenderla io le sò, che ne feci prova , e lo possono sapere ancora quelli, che ciò viddero, e vivono infieme con effo me, e ringrazio Dio, che mi lascia cogliere i frutti dolci delle lettere di radice così amara. Infin qui questo glorioso Dottore. Ma non furono questi travagli i maggiori, che pati in quel defetto di Sitia; altri ve n'ebbe più gravi, e più difficili affai. Perche effendo la Chiefa di Antiochia, e tutta que'la Provincia divifa in tre parti: una che feguitava Paolino, l'altra, che ubbidiva a Melezio, ambidue Vescovi Cattolici, ela terza, che effendo macchiata della erefia di Apollinare, aveva per suo capo Vitale, chen'eta gran difensore: ciascuna di queste tre parti proccutava con tutte le forze di tirare San Girolamo dalla fua; giudicando, che per effere in tanto concetto di dottrina, e di Santità, farebbe grandeacquisto la parte, alla quale il Santo inclinaffe, e perche egli fiandaya trattenendo per non errare, i medefimi co' quali trattaya, lo avevano per fofpetto.

Altri lo stringevano a dichiarare, se nel mistero della Santissima Trinità si doveva dirette Ipostasi, come si dice tre persone; per non effere quella parola Ipostasi, tanto ricevuta in quel tempo. Per uscire da tal l'aberinto, e da quelle onde, e venti pericolofi, e contrari, che lo combattevano, firitirò nel ficuto porto della Catedra di S. Pietro, e scriffe due meravigliose lettere a S. Damafo Papa, che in quel tempo governava la Chiefa dichiarandogli le fue difficoltà, pregandolo a scioglierle, ed a commandare con quale de' due, o con Paolino, o con Melezio dovesse communicare, e come aveffea parlare in materia si dilicata, e tanto mifferiofa. Perciocche egli (dice ) era unito con la Catedra di 5. Pietro, come col suo Capo, e sapeva, che la Chiesa era edificata fopra quella pietra, e che era profano chiunque fuoti di quella Cafa man, giava l' Agnello Pasquale, e che perirebbe nel diluvio chi fosse suori dell'Arca di Noè. e che chi non raccoglieva feco fpargeva, e che chi non era di Cristo, era Anticristo. Quello, che a San Girolamo San Damafo rifpondesse noi non fappiamo; ma è da credere, che gli commetteffe, che communi-

Perche il Santo Pontefice tenne fempre per più Santa la parte di Paolino, e lo favoti. come fi cava da S. Bafilio in una fua Epiftola, e da quello medefimamente, che l'ifteffoSan Girolamo fece, poichè si ordinò Prete pet mano del medefimo Paolino, il che non averebbe fatto, se S. Damaso non gli avesse scritto che communicasse con lui. Stando S. Girolamo nel deferto, cominciò a spiegare le vele, ed a scoprire i tesori del fuo grande ingegno, e sapienza, & adillustrare co' suoi scritti la Chiesa. Perche interpretò il Profeta Abdia; la quale interpretazione come egli dice, poi emendò, per parerali che folse stata sentta da lui in età troppo giovanile, e non tanto matura quanto era conveniente.

Traduse di Greco in Latino le Omilie di Origeneal popolo, escrissemolte Epittole meravigliose a diverse persone. Ma su si grande la guetta, che gli fu fatta, e le moleftie, chegli furono mosse da gli crecici Arriani , eda' Monaci partigiani di Melezio . andando ad ogni ora ad efercitarlo nella Fe. de, ed a volcre curiofamente fapere quello. che credesse, echiamando lui, ed i seguaci di Paolino Sabelliani, che il Santo fece rifoluzione di uscirsene dal deserro, per liberatfi da quegli uomini, che lo perfeguitavano molto più, che le ferpi, e le fiere,

che quivi abitavano.

.. Essendo in quella solitudine vissuro quattro anni con una maniera di vita rigorofiffima, ed essendo stato provato dal Signore con si dure battaglie, ed avendo vinto, e fuperato il nimico, ufci dall' eremo e feguitando il Signore, che lo guidava, e chiamava a cose maggiori, se ne andò in Gerusalemme: si per vedere, e riverire quei Santi luoghi, ne quali fi operò la Redenzione nottra, come per perfezionarfi nella lingua Ebrea, e per studiare più di proposito la Sacta Scrittura, e vedere co'fuoi occhi propri i medefimi luoghi , dove erano feguite le cofe, che si raccontano in elsa, per po. terla intendere più facilmente, fi come gli avvenne.

Prese per maestro della lingua, e delle cofe Ebree un Giudeo, chiamato Barrabano, ò Bartanima, il quale per paura de gli altri Giudei andava di notte al Monistero per infegnargli, pagandolo il Santo molto largamente. Eta ancor qui richietto del fuo parere intorno a diverfe cofeda San

-Digithed by Cad Nation

Darnaso Papa; il quale essendo supremo i Maestro di tutta sa Chiesa Cattolica, e uomo Santiffimo, Sapientiffimo, e già vecchio, non fi fdegnava di ferivere a San Girolamo, che era in quel tempo giovane, e conferirgli dubbi, e luozhi difficili della Sacra Scrittura, con tanto grande umiltà fua . e stima di San Girolanio , che in una Epistola gli dice queste parole: Non credo, che possiamo trovare più soave conversazione, nè più utile communicazione fra di noi, che parlare delle Sacre Scritture in tal rodo, che io ti domandi, e tu mi risponaa, perche non è in questa vita cosa più dilettevole, nè mele tanto dolce, quanto questo cibo dell'anima. Queste sono parole di S. Damaso scritte da lui a San Girolanio. Onde si vedela stima, che saceva di lui, e l'opinione, che aveva delle sue grandi letsere . edellealtre virti).

Ma quantunque S. Girolamo aveffe una fete infaziabile di fapere, e d'intendere i profondi Milterj; chenella Sacra Scrittura fonorinchiusi, non gli mancavano però impedimenti, e difficoltà da vincere in quel Sacro studio . Perche essendosi già dato canto alla eloquenza, ed alla purità dello stile, e non trovando per suo parere nella Divina Scrittura fimile ornamento di parole, prendeva tal'ora in mano qualche Profeta per leggetlo, e fubito lo metteva giù offeso dalla bassezza, e dalla umiltà dello ftile . con cui lo Spirito Santo . per confondere i superbi, ed insegnare a gli umili volle che fossero scritti i Sacri libri .

Ma perche Dio l'aveva eletto per Interprete, ed espositore principalissimo di queita stessa Sacra Scrittura, severamente lo caftigò: perche la leggeva con minore attenzione, e cura, che non faceva Cicerone, e gli altri profani scrittori. Come ciò avvenisfe, èbene, che lo raccontiamo con le steffe parole del Santo, che scrivendo alla Vergine Eustochio sua diletta forella in Cristo,

le dice così. Ti vò raccontare l'istoria della mia infelicità, e miseria. Avendo io, molti anni fà, determinato, per fare acquifto del Regno de' Cieli, privarmi della propria cafa, de' padri, de'fratelli, e de' parenti, e quello, che è più difficile dell' ulo delle delicate vivande, ed essendomi partito per abitare in Gerufalemme, non poteva indurmi a lasciare la libraria, la quale avea messa insie-

· Flos Sanctorum . Parte 11.

ne. Edioinfelice, per leggere Tullio stava fenza mangiare, e dopo le lunghe vigilie della notte, ele abbondanti lagrime, che dal più intimo del mio cuore stillavano i miei occhi per li miei peccati, mi metteva a leggere Plauto, e se tall'ora confiderando il mio danno, e ritornando in mestesso. cominciavo a leggere qualche Profeta, fubito restavo offeso dall'umità, eruvidezza dello stile, e perche co'mici occhi ciechi non potevo vedere la luce, ftimavo, che il difetto fosse nel Sole, e non in essi.

Mentreche l'antico, ed attuto ferpente in questa guisa mi andava ingannando, fui a mezzaQuarefima fopragiunto da una febbre sì ardente, ch' effendo il mio corpo fiac. co, ed elausto, mi ridusse all'estremo, e quelli ch'erano in mia compagnia, apparecchiavano le cose necessarie per la mia sepoltura: avendo già il calor vitale dell'anima abbandonate le altre parti del corpo, e fentendosi solamente nel petto, fui subitamente rapito in spirito, e condotto ingiu-dicio dinanzi al Real Trono di Gesul Crifto, dove era tanta la chiarezza, e la luce, che usciva da tutti quelli, che stavano quivi, che proftratomi in terra, non ardiva di alzare gliocchi.

Effendo flato interrogato della condizio. ne, edella Fede mia, risposi liberamente effer Cristiano. Menti, rispose quegli, che presiedeva nell'audienza, perche non Cria ftiano, ma Ciceroniano fei tul. Poichè dove è il tuo tesoro, ivi è il tuo cuore. Ciò udendo divenni muto. Mi fece il Giudice crudamente sferzare, e sebbene io sentiva il dolor delle battiture, nondimeno maggiormente mi tormentava il fuoco della mia

coscienza.

Onde piangendo, e gemendo dicevo:Perdonatemi Signore, Signor perdonatemi . Questa sola voce si sentiva fra lo strepito dellesferzate. Alla fine quellisch'erano prefenti, inginocchiatifi dinanzi al Giudice, lo pregarono a perdonarmi la colpa , ch' era giovanile, & a darmi tempo di emendare l' errore con la penitenza ; con tal patto, che non emendadomi, restassi obbligato a maggiore cattigo. Ancor maggiori cofe averci promeffe, tante erano le strettezze, nelle quali mi trovavo; giurai di farlo, edato il giuramento, fui lasciato libero, e ritornai nel mio fentimeto, ed aperfi gli occhi tanto bagnati di lagrime didolore, che tutt'i circome in Roma con tanta spesa, e sollecitudi- Itanti restarono meravigliati, e le presero per testimonio sufficiente di quello, che io /

aveva patito.

Ed aggiunge il Santo. E non penfialcuno, chequesto sosseun sogno vano, e di quelli, che alle volte ci lasciano burlati, testimonio è il Giudice, alla cui presenza io fui flagellato: testimoni furono gli Angeli fanti, e tellimoni ancora i fegni delle battiture, che per molti giorni mi restarono nel corpo. Da quell' ora in poi mi diedi con tanta diligenza, ed attenzione a leggere le cose divine, con quanta giammai non avevoletto le umane. Tutto questo scrive San Girolamo.

Del che non si può dubitare; sebbene alcuni nomini liberi, e profontuofi per parer Ciceroniani, se ne sono risi, ed hanno detto, che non fu ragione alcuna di battere San Girolamo per Ciceroniano, non effendo tale nel fuo stile, non considerando, ch' egli non su castigato, perche seguitaffe lo stile di Cicerone, ma per l'affezione, con la quale lo leggeva, e perche, per leggerlo, lasciava di leggere le Divine lettere, le quali voleva Dio, ch' egli leggesse, dilettandoli più nelle parole morte, e composte di Tullio, che nelle sentenze vive, e divine del Signore. Ne meno confiderano, che l'effere uno Ciceroniano non contiste tanto nell'usare le parole, e le maniere nel dire usate da Ciccrone, quanto nell'imitarlo nella gravità delle cose, nella forza delle parole, nella disposizione, e nell'ordine di quello, che si scrive, per infegnare, dilettare, e perfuadere il lettore; Il che tutto ebbe S. Girolamo in tanta eccellenza, quanta qual fi voglia altro Scrittore . Perche qual'Oratore fi trova fra i Greci, e Latini, che infegni con più chiarezza, che diletti con più soavità, e che muova con più efficacia? Chi si trova, che lodi con tanta fincerità, rifponda con tan. ta veemenza, ed eforti con tanto spirito, e con tanto fervore? Che così aggrandifca, ò diminuisca quello, che vuole ò aggrandire, ò diminuire? Qual Dottore della Chiefasitrova, che tratti le cosesacre con tanta maestà, le facili con tanta erudizione, le scabrose con tanta eloquenza, le oscure con tanta luce? Che cosi si serva di tutte le scienze divine , ed umane per esplicare, e metterci dinanzi a gli occhi i Misteridella nostra santissima religione?

Questo è effere sommo Oratore: questo è effere Ciceroniano, ed imitar Cicerone in

quello, ch'egli fu eccellentiffimo, e perfet. tissimo Oratore, e peril quale è chiamato Principe della Romana eloquenza.

Perchetutte l'umane scienze sono, come ministre, che devono servire come a Signora, e Regina fua alla Sacra Teologia. ed itesori degli Egiziani al popolo di Dio, come graviffimamente, c'infegnail medefimo San Girolamo, e più con opere, che con parole.

Ritornando dunque al nostro glorioso Dottore, dapoiche fi vidde con tanto rigoroso castigo obligato a mutare lo studio di Cicerone, e dell'umane lettere nelle divine, rimovendo, e togliendo da sè tutto quello, che lo poteva impedire, si diede alla fapienza celefte, e proccurò con grande anfietà meditare di giorno, e di notte nella Sacra Scrittura, e cercare gli nomini. che glie la potevano meglio infegnare, fenza avere rifguardo ne a fpela, ne a trava-

gli, ed incommodità di viaggi.

Per questo si ordino prima Prete in Antiochia, essendo di età di trent'anni per mano di Paolino Vescovo, che ne'l prego; sebbene non potette mai impetrare da lui. che si ordinasse in maniera, che si obblizasfe alla refidenza, ed alla foggezione di Chiefa veruna, volendo restar Monaco, come era prima. Perche volle essere libero per potere nella solitudine piangere i suoi peccati, e per darfi più perfettamente allo fludio delle Divine lettere, senza impedimento, ed impaccio, come il medelimo Santo dice in una Epistola, che è la 61. la quale scrisse tredici anni dopo la morte di S. Damaso Papa. Ne manco si potette impetrare da lui, ch'esercitasse pubblicamente nel Monistero i ministeri dell'usizio Sacerdotale. Ordinato che su Sacerdote, se ne andò in Costantinopoli per vedere, ed udire San Gregorio Nazianzeno, il quale per la sua fingolare fapienza, cd eloquenza fu chiamato il Teologo, e San Girolamo a bocca piena lo chiama Maestro suo, e si gloria di esferglistato scolare, ch' è segno della gran dottrina di S. Gregorio, e della profonda umiltà di Girolamo. Perche effendo egligià sigran letterato, e conosciuto per tale, ed essendo quegli, a cui ricorrevano per configlio i Vescovi Occidentali, ed il Vescovo de' Vescovi, e Sommo Pastore S. Damaso, e quello, che i Vescovi Orientali con tanto studio proccuravano di guadagnare, e di avere dalla banda loro per difender-

nother Course

la con la fua autořità, come diforra fi è detto, con tutto ciò volle il Santo effere più tofto discepolo di S. Gregorio Nazianzeno , che Maestro de gli altri.

Stettein Costantinopoli quali tre anni udendo in pubblico S. Gregorio, quando infegnava, e conferendo famigliarmente in cafa con lui, come un' uomo dotto con l' altro, ed un'amico con l'altro amico, i luoghi più difficili della Scrittura .

Conobbe quivi ancora, e fece amicizia on S. Gregorio Niffeno, fratello di S. Bafilio, ed ajuto S. Gregorio Nazianzeno fuo Macstro nelle contese, ch'ebbe con Massimo Filosofo Cinico, che con ipocrisia, ed inganno gli volle torre la Sedia. Ma S. Giro lamo scriffe a San Damaso Papa in favore del Maestro; onde per lettere del medesimo Damaso, Massimo su scacciato dalla Città di Costantinopoli, dove mentre che S. Girolamodimoro, scriffe sopra il sesto Capitolo di Ifaia, e lo dedicò a S. Damafo, che glie l'aveva commeffo, ed altri amici glie ne avevano fatto istanza, come diceil medelimo fanto Dottore.

In questo tempo trovandosi le cose della Chiefa Orientale alterate, ed alcune Chiefe gravemente discordi fra sè, parve al Santo Pontefice Damafo, ed all'Imperadore Teodosio, amendue Spagnuoli, e religiosissimi Principi, effer bene celebrare in Roma un Concilio di Vescovi Orientali, ed Occidentali per mettere in concerto le cose, e ridurre a pace tutta la Chiefa . Per questo Concilio andarono a Roma Sant' Epifanio Vescovo di Salamina in Cipri, e Paulino Vescovo di Antiochia (quello, che aveva ordinato Prete S. Girolamo ) nomini di fantità conosciuri, e suoi grandissimi amici. E foffe, ò percheeffi ne lo pregaffero, ò perche il medefimo PapaS, Damafo, ed è più probabile, glielo commandaffe, S. Girolamo andò ancor' egli a Roma, ed ivi entrò in compagnia di questi santi Prelati.

Fu quivi ricevuto dal Sommo Pontefice con gran benevolenza, ed amore, e da tutta la Città, con meraviglia, e riverenza straordinaria. Trovò quivi Pammacchio fuo condiscepolo antico, ed altri amici, che primalo conoscevano, per conversazione, ò per fama della fua fantità, e dottrina.

Tutti concorrevano a lui, e ciascuno procurava di guadagnarfelo, alcuni lodavano la fuafanticà, altri la dottrina, altri la dolcezza foavità fua nel trattare, e finalmen-

I te tutti avevano eli occhi in lui come in uno speechio di ogni virtù, ritratto di penitenza, ed oracolo di fapienza, di modo tale, che communemente lo giudicavano degno del Sommo Sacerdozio.

In Roma fervi al fanto Pontefice Damafo, in rifpondere a tutti i dubj, che gli erano propolti, e nelle cofe Ecclefiaftiche, che da tutte le Chiese Occidentali, ed Orienta-

li gli venivano domandate.

É perche la Chiefa in quel tempo era diftesa per tutte le Provincie del Mondo, era negozio graviflimo, e difficilifimo il foddisfare in materie tanto importanti, a tante domande, e rispondere a tante proposte.

Aveva ancora carico di proporre la confession della Fede, che avevano da fare, e d'infegnare quello, che dovevano credere, a quelli, che fi convertivano dall'erefia, e che per effer riconciliati con la Chiefa ricor. revano alla Sedia Apostolica; nell' altre cofe, che appartengono al governo della Chiefa Cattolica, era S. Girolamo quegli, che portava gran parte del peso, ed alleggeriva, e fgravava grandiffimamente S. Damafo, In questo tempo proccurò, che nella Chiesa Romana, come scrive S. Gregorio Papa, si cantaffe l'Alleluja, non solamente nel tempo di Pasqua, come prima si usava, ma ancora nel resto del tempo, suorchè dalla Settuagelima a Pasqua, come usava la Chiesa di Gerufalemme, e che nel fine de'Salmi fi cantaffe il Gloria Patri , come si usava nella Chiefa di Antiochia. Egli emendò in Roma i Salmi, secondo l'interpretazione de'70. che legge, e canta la Chiefa, e per ordine di S. Damafo il Testamento Nuovo, che al suo tempo non era tanto corretto.

Egli fu il primo, che brevemente scrivcsfe i Martiri de Santi Martiri, che fi leggono nella Chiefa, come dice Caffiodoro, Uluardo, ed Adone Vescovo di Vienna. Egli ordinò il Lezionario, dispose le lezioni, che si aveano da leggere nell'ufizio divino, e l' Epistole, egli Evangelj, che si aveano a recitar nella Meffa.

Oltre a ciò fi occupava il Santo in visitare i Santuari di Roma, i quali effendo giovanetto, era folito di frequentare, febbene ora lo faceva con divozione, e spirito differente.

Diceva Messa con gran copia di lagrime,e con tenerezza,e fentimento grandissimo, ed oggidi si mostra in Roma il Calice, e la Pianeta con cui la foleva dire. Era follecito, ed amatore del culto divino, della nettezza delle Chiefe, e de gli ornamenti dell'Altaresonde loda ancora molto Nepoziano per la diligenza, che in ciò ufava. Trattava con tutta la nobiltà, e Corte di Roma, e proccurava di tirare i cuori delle genti all'amo-

curava di tirare i cuori delle genti re, efanto timor del Signore.

E perche vedevano in Iui una vita tanto perfetta, un gran difprezzo del mondo, un fembiante cellete, paroles i vive, conligii tanto ficuri; ed un pozzo si profondo di fapienza, eche intutte le colle quareva più uomo divino, che uomo mortale, molti lafciavano i vivi); e gulti, se di dietti fenta, il, ed abbracciavano da dovero, e con tutto il cuor la virtul.

In questo medefimo tempo, che stette in

Roma, che su quasi tre anni, scrisse molte opere meravigliose. Perche avendo un'eretico chiamato Elvidio, aperto la fua facrilega bocca, ed avendo come cane arrabbiato mandato fuori latrati contro la purità della puriffima Vergine Nostra Signora, e fcritto un libro contra la fua perpetua virginità, il Santo gli si oppose, e lo convinse in maniera tale, che quel mostro parve in un medelimo tempo effere apparlo, e iparito. Ad Elvidio fuccesse un' altro mottro, che su Gioviniano, falso Monaco, il quale era stato in Milano in un Monistero sotto la disciplina di Sant' Ambrogio, di cui fa menzione Sant' Agostino nelle sue Consesfioni, edandato a Roma infegnava il Matrimonio effere uguale alla Verginità, e non doversi digiunare , cd altrierrori più degnie propridi un Filotofo Epicurco, e deliziofo, che di un Monaco rigido, e penitente. Contro questo perniciosissimo eretico ferif. fe San Girolamo quei due libri meravigliolis si pieni di erudizione divina, ed umana, che fanno stupire altrui. Scrisse parimente i Dialoghi contra i Luciferiani, ed altre ope. re di grande utilità, e degne di meraviglia. Si occupava ancora in dichiarare la Sacra Scrittura ad alcune persone divote, e studiose, che andavano da lui, e l'importunavano, el'interrogavano, egli proponevano varie questioni.

Main nessura coda, dopo d'aver soddisfatto a gli obblighi, ed. a'carichi, che il Santo Papa Damaso gliaveva dato, si occupava più volentieri, che indradicare gli scrpi, le spine, ed i viz, da'cuori de gli ocmni, ed in rassificante la moderata ibbertà, e licenza, con la quale molti vivevano in Roma, e in riso framer i corrotti cossismi dial-

cuni Chierici, acciocche floriffe la fantia in quella Città, e fofficcosi fana nell' opere come fempre d'ata nel nome. E perche an Girolamo e az zalantiffuno fipere filmo i prenfore de vizi, e non portava rifipetto a qualità di perfona, ma tilguardava loiamente, ed avvez l'occhio alla vizi, et alla glori di Dio, non portenon gli occhi deboli fofteneresi grande fipendore, celarezza, ed il faporito, e faluttico cibo fece malo flomaco a quelli, che avevano gasflo i palace.

Quegli, che prima gli fi profiravano a i picoli, e gli bativano la Vele, e i chiedevano la fua benedizione, cominciarono a voler la pidarlo, eda chimmatlo i pocifita, e di nigannatore, e prefero maggoro animo, eda ardire per la morte del fanto Pontefice Damafo, che fi l'anno 384, parendo loro, che il fanto Dottore rimanefie folo, fenza procezione, e fenza l'appoggio, e la difeta,

che prima aveva.

E acciocche le loro bugie avessero qualche apparenza di verità, pubblicarono non convenire, cheun Monaco trattasse con tanta samigliarità con le donne, ancorche sossero signore principali, e paressero fante.

Equelto dicevano, perche alcune delle principali gentilonne di Roma, divotifime, edefidetofifimedi ogni perfezione; a ticorreano a San Girolano, come a Padre, e Maeftro per eferte infittuitei ni quello, che dorevano fare, per piacret maggiormente al Signore, come furono Santa Paola vedova, e le fue figliuto il Paolina, Euflochio, Bletila, e Roffina, Santa Marcella, Albina, Affella, Leta, e el attre i alcune delle qualifurono fante, e come ta li fono dalla Chiefa Cattolica ecebrate.

Maquella, che più fra tutte li feeceonofecre, fu Santa Paola, la quale per darfi più perfettamente a Dio, deternimò di laciar la fua cafa, i figliutoli, i parenti, e gli amici, partirfi di Roma, ed andare a vivere in Gerufalemen, dove San Girolamo, morto già S. Damafo Papa, voleva navigare.

E perche il ..Mondo flima fempre pazzia La fapienza di Criflo, e perdita tutto quello, che s'impiega in fervizio fuo, e rigore, e feverita quello, che fi confa con leggi fue, quelli, che fi fentivano punti dalle riprenfioni di San Gisolamo, di fervirono di quefta occasione per infiamarlo, e pubblicario non folamente per bus-

ato.

lacore, edipocrita, ma ancora per lascivo, I e difonesto.

E per meglio perfuader la bugia loro, si valfero di un'uomo, il quale induffero a di. re il falfo testimonio contra il Santo, e con-

tra Santa Paola.

Fu preso l'uomo, e ne'tormenti negò quello che prima aveva finto, e riconoscendo la fua bugia, scoperse la verità, e l'innocenza di S. Girolamo, il quale in una Epistola, che scrive ad Asfella, mentre che nel porto Romano si voleva imbarcare per Gerufalemme, le dice quette parole : lo fono quel malvagio, io quell'ingannatore, io il bugiardo, equello, che con arte diabolica inganna? Qual è più ficura cofa, creder questo, o fingerlo, di quelli, che non hanno colpa, o non volerlo credere di quei, che l'hanno? Alcuni mi baciavano la mano, e con la bocca di ferpente dicevano male di me, mottravano con la lingua di fentir dispiacere, e godevano nel loro cuore. Lo vedeva il Signore, e fi burlava di loro, ed aspettava questo suo miserabil servo, per giudicarlo il di del Giudicio con loro.

Alcuni riprendevano la mia maniera di caminare, elerifa: altri il fembiante della mia faccia, ad altri interpretavano in mala parte quello, che io semplicemente faceva. Tre anni quafi fono vistuto con loro, e mol. te volte sono stato circondato da gran numero di donzelle, ad alcune delle quali hò ancor dichiarata la Sagra Scrittura nel migllor modo, che hò potuto. La lezione era causa, che desse pratica fra noi, e la pratica, che vi sosse famigliarità, e la famigliarità suol dare confidenza, ed ardire. Dicamiin queste occasioni, che cosa hannoveduto in me, che disdica un punto alla gravità, ed alla modeltia crittiana? Ho io preso mai denari da alcuno? Non ho io disprezzato sempre i doni grandi , ed i piccoli, che mi fono ftati offerti? Sono state | le mic parole licenziose, o i miei occhi lascivi? Niuna cosa mi si oppone, se non che fon'uomo, ed ancor questo non mi si oppone, fenon quando Paola, e Melania si partirono per Gerusalemme.

Quelles che hanno creduto a chi hà detto il fallo, perché non credone a chi disdice? Il medefimo uomo è questo, e quegli, e chi on dice, che io fono innocente, è il medefimo, che prima diffe, che io era colpevole, specialmente estendo i tormenti più atti a

più facilmente si crede sempre quello, che fapendofi effer finto, di buona voglia fi afcolta, o non essendo finto, si proccura, che

Prima, cheio conoscessi Paola, tutta la Città di Roma mi metteva fopra le nuvole, e mi ftimava degno del Sommo Sacer Jozio. e faceva tanto conto delle mie parole quan. to fe dalla bocca di S. Damafo foffero ufcite. Mi chiamava Santo, umile, ed eloquen. te. Sono io forse entrato in casa di alcuna persona meno, che onesta? Mi hanno allettato; e tirato dietro a sè le vesti di feta, le pietre preziose, e splendenti, le faccie lifciate, o il defiderio dell'oro, e delle ricchezze? Niuna matrona è statain Roma, che abbia potuto ammolirmi, ed indurmi a mutare propolito, fuorche quella, la qual piangeva, digiunava, portava il cilicio, ed era quafi cieca per le continue lagrime? quella che le intere notti confummava facendo orazione? le cui canzoni erano i balmi, le cui parole il Vangelo, i cui diletti l'attinenza, la cui vita è un perpetuo digiuno.

Nessuna mi puote piacere, se non quella la quale io non viddi mangiar mai? Madapoiche per li fuoi gran meriti, ed eftrema onestà, la cominciara riverire, e ad ammirare tutte le virtil, fubitamente mi abbandonarono Oinvidia! &c. Tutto quelto è di S.Girolamo, nel tempo, che parti di Roma per Gerufalemme, dove poi lo feguitarono S.Paola, la figliuola Eustochia, e molte altre Vergini, che tengono più conto della fanta ifpirazione, e del motivo del Signore, il quale le guidava, che delle voci degli uomini mondani, edeilacci di Satanaffo, che faceva ogni opera per trattenerle.

Parti di Roma il nostro gran Dottore nel mefe di Agotto in compagnia di Paoliniano tuo fratello minore, e di Vincenzo Prete, e di altri Monaci, che andavano con lui con intenzione di arrivare in Gerufalemme, e quivi fermarfi.

Arrivato in Cipri, vi su ricevuto da S. Epifanio con benevolenza, e caricà grande. Se ne paísò quindi in Antiochia, dove fu alloggiaro, ed accarezza. to dal Vescovo Paolino, e sorni la navigazione, entrando in Gerusalemme nel cuore dell'inverno con grandiflimo freddo. Se ne tornava tanto tranco delle grandezze, delle vanità, e delle mormorazioni della Corte Romana, e tanto cavarli la verità, che non sono le risa. Ma desideroso di essere yeramente Monaco, e

darfi totalmente a Dio, che poco dopo fe ne andò in Egitto per visitare i Monisteri, che vi erano, e quelli di Nitria, e confolarfi con quei fanti uomini, che fervivano in effi al Signore, ed apprendere nuove virtù per maggiormente piacerli. Perchè febbene San Girolamo era un vivo ritratto, e specchio di ogni santità, ed uomo in tutte le scienze si consummato, era nondime. no tanto umile, che da tutti voleva impararlettere, e virtu. Per questo passò nell' Egitto a visitare i Monaci, ed in Alessandria fi fece discepolo di Didimo, il quale era cieco, e per il suo grande ingegno, ed industria aveva acquittato nome di nomo fapientiffimo; onde il medelimo San Girolamo lo chiama in Latino Videntem , cioè il Vedente, ovvero il cicco di buona vista. Dimodo che, chi nel tempo di Papa Damafo era stato Maestro di tutto il Mondo, per la fua umiltà, col capo mezzo canuto, come dice egli stesso, volle piuttosto imparare, che infegnare.

Era macchiato Didimo de eli errori di Origene, ed infegnolli a Ruffino, ma o non ardi di scoprirsi a San Girolamo, o se ti scoperse, non furono i suoi errori ammessi dal Santo. Perchè come ape indufiriofa, e prudente in tal modo raccoglie. va la rugiada, e'l fugo dei fiori, per lavorare i fuoi favi, ed empire le fue celle di dolce mele, che si guardava dall'erbeveleno-

Ritornò poscia il Santo in Gerusalemme. e prese per sua abitazione il Presepio, e la Culladel Salvatore, per vivere ivi, e dilettarfi con la meditazione, e prefenza di quel povero luogo, edove l'Eterno Verbousci al Mondo vestito della fiacchezza della noftra carne. Ivi edificò un Monistero, nel quale co' Monaci fantiffimamente viveva, un'albergo per ricevere i pellegrini, che in quel tempo in gran numero andavano in

fe, le quali infertar lo potevano.

pellegrinaggio in Gerusalemme. Per fare questo, mando Pauliniano suo fratello al paefe, acciocche vendeffe il restante del fuo patrimonio per foccorrere con effo, e fovvenire a' bifogni de' poveri. Viveva il Santo in questo Monistero po-

veriffimamente, contentandofi di una vivanda, e vestendo abito povero. Non teneva denari, ne voleva tenere. Se ne stava nascosto, e ritirato nella fua cella, defiderando più di effere, che di parer buono.

Digiunava aflai, e faceva molta orazione. Il suo letto cra duro, ed aspro, dalla fua bocca non fi udivano fe non cofe fante. e celesti, e nel medetimo tilenzio parlava interiormente con Dio. Era umiliffimo di dentro, e di fuori, e portava il timor del Giudizio tanto fisso nel cuore, che egli stesso dice queste parole di sè:

Tutte le volte, che io mi metto a pensare al di del Giudizio, resto adombrato, e tre-

mo contutto il corpo.

Riceveva tucci i pellegrini , purché non fosfero eretici, gli accarezzava, e lavava i picdi a loro, ed a' loro Camelli.

Ederano tanti quelli, che vi andavano. che il medefimo Santo dice, che non paffa. va ora, o momento alcuno, nel quale non ricevessero gran numero di fratelli, e che la solitudine del Monistero si era convertita in una continua ospitalità, di maniera, che bifognava o ferrare le porte del Monistero , o lasciare lo studio della Sagra Scrittura, la quale commandava, che fi apriffero le porte, e firiceveffero i pellegrini.

Ebbe qui ancora il Santo molti travagli. e difficoltà con gli Origenisti, e specialmente con Giovanni Vescovo di Gerusalemme, per difendere la purità della

fanta Fede.

Perchè fra le altre gran lodi, che merita. va quest'uomo santissimo, una è, enon la minore l'effere stato sempre martello degli eretici, ed antidoto de i loro errori.

Era Giovanni Gerofolimitano stato Monaco, ed eretico Macedoniano, e per la speranza di esfer Vescovo, aveva abiurato l'erefia. Ottenne il Vescovado di Gerusalemme, e feceli gran difensore degli errori di Origene, che in quel tempo si ventilava. no, e come cancro andavano stendendofi, ed infettando i Fedeli. Gli fi oppose S. Girolamo, stimando più la verità della Fede

che la dignità, e la presenza del Vescovo. Dispiacque ciò a Giovanni, onde deter. minò di perseguitar San Girolamo, e fargli tutto il male, che potesse. Per tanto scom. municò lui, il suo fratello Pauliniano, ed i suoi Monaci, e prohibigli l'entrare nel Santo Sepolero, dove entravano ancora gli eretici; gli volle prohibire ancora, che non steffe in Betlemme , ma nonardi di farlo, per rispetto di Santa Paola, alla quale come a Signora principaliffima, ricca, e potente, tutti proccuravano di com. piacere. Ma vedendo poi di non potere con glialtri rimedi vincere il costante petto di San Girolamo, ottenne, ch'egli, suo fratello, e gli altri Monaci fossero sbanditi, sebbene ciò poscia non ebbe effetto.

Parlando di tal violenza, dice il medefimo San Girolamo in una Epittola queste parole:

Foste piacciuto a Dio, che siccome a lui fidà la volontà per l'opera, così noi non con la volontà folamente, ma in effetto avessimo confeguito la corona dell'esiglio. Spargendo fangue, e parendo, e non facendo torti, ed ingiuric fi fondò la Chiefa di Cristo, con le persecuzioni crebbe, e con li martirii fu coronata. E piul a baffo dolendoli, che Giovanni Gerosolimitano, effendo Monaco, si portasse in tal modo co' Monaci, dice il Monaco minaccia i Monaci (oh dolore!) ed ottiene, che sianosbanditi? E' Monaco, che si vanta di tenere la Catedra Apostolica ? Non fanno i Monaci effer vinti dalle minacce, e da gli spaventi, ed al colpo della spada porgeranno piuttofto il collo, chelemani. Qual Monaco li trova, che sbandito dalla fua patria non fi tenga per shandito dal mondo? che occorread operare autorità pubblica, e rescritti, e provisioni, e scorrere per tutto il Mondo contro di noi? Tocchinci co'l loro dito minuto, e volentierissimo ce ne andremo. Di Dio è la terra, e tutto il suo giro; nèstà Cristo rinchiuso in luogo veruno. Tutto questo dice S. Girolamo, il quale per questa medesima cagione, e contesa della Fede, fu molto alle Arettecon Ruffino, che di grande amico, e compagno, che gli era stato, gli si sece avverlario, e nimico.

Perchè ammaestrato da Didimo, si affezionò talmente ad Origene, e si fattamense bevè gli errori di lui , che traduffe di Greco in Latino un suo libro intitolato Periarchon in Greco, ed in Latino de Principiis, e lo pubblicò in Roma, come dottrina sana, e sieura, esfendovi dentro molsi errori, e pericolofe erefie, e lodava in tanto il Santo come amico della dottrina di

Origene. Restarono per ciò in Roma tutti molto fcandalizzati, e i devoti, ed affezionati di San Girolamo, fubito gli fecero con lettere intendere quanto passava, pregandolo a scrivere in dietro quello, che dovessero credere, e fare, ed a pigliar la difesa di sè

delmente il libro di Origene, che Ruffino aveva tradotto con poca fede, e mandollo loro. E per soddisfare all'antica amicizia, ch'era statagià fra Russino, e lui, ed all' ufizio di modeftia, e di carità, lo avvisò amorevolmente a voler rimuovere quello scandalo, che aveva dato a' Fedeli, e gli dice queste parole: Chiamo in teltimonio Gesul Cristo, che mal volenueri, e sforzatovengo a parlare, e che sempre averei tacciuto, se tu non mi avessi provocato,ed obbligato a parlare. Finalmente non mi acculare tu, che io non mi difenderò. Lasciamo di difendere gli eretici, e non sarà fra noi contesa veruna - Lascia la spada - ed io · lascierò il brocchiere . In una sola co. fa non potrò accordarmi teco, nè acconfentirvi, che io perdoni a gli eretici, nè mi

mostri in tutto Cattolico. Se questa è la cagione della nostra discor. dia potrò morire, ma non già tacere. Sia fra noi una fede, che subito vi sarà pace. Questo dice San Girolamo a Russino, esortandolo ad essere Cattolico, ed all'antica

amicizia.

Ma sebbene questa diligenza non fil bastance a fare, che Ruffino firzvvedelse, e fi emendalse baftò almeno ella, infieme con altre fatte da Marcella, e da altri disce. polidiSan Girolamo, a fare, che Sant'Anattafio Papa, uomo di ricchiffima povertà, edi Apostolica sollecitudine ( come il medelimo Santolo chiama) ch'era fucceduto a Siricio, fuccessore di Damaso, con. dannalse gli errori di Origene, reftando il Santo, ela verità con vittoria, el fuol avverlari, Giovanni Gerosolimitano, Ruffino, ed altri umiliati, e confusi, i quali sebbene proceurarono per mezzo di Alipio compagno, e discepolo di Sant'Agostino. ch'era andato in Gerusalemme, di metter rifsa fra il medefimo Sant' Agostino . e San Girolamo, e per quelto da principio fi ferif. fero alcune lettere alquanto rifentite , nondimeno dopo intefa la verirà, furono gran. diffimiamici, non potendo gli Origenisti con tutti i loro artifizi separare, e dividere quelli, che con uno strettissimo vincolo di carità erano uniti, e congiunti fra loro.

Dopo questa gloriosa victoria ne ottenno il Santo un'altra non meno illustre contro un'eretico chiamato Vigilanzio, che il Santo per burla chiamaya Dormitanzio. medefimo. Lo fece il Santo, etraduse fe. Costui da principio dissimulava con estrema ipocrifia gli errori fuoi, ma fi levò po- i tre che stette in Betlemme, e parimentefeia la maschera, ed in Francia pubblicamente gl' infegnava, e li difendeva. Aveva in Barcellona avuto amicizia con S.Pao. lino, cd andando in pellegrinaggio in Gerusalemme, portò sue lettere di raccommandazione a S. Girolamo, eredendo S. Paolino, che fosse di dentto quello, che mostravadi fuoti.

Madopofipalesò, e vomitò il veleno, che portava nel petto, riprendendo la castirà de i Chierici , e la venerazione delle reliquie de Santi Martiri, ed infegnando altri errori fimilia questi, i quali seccin tal modo il nostro gran Dottore con la sua me. ravigliofa dottrina, ed eloquenza, che l' eretico non alzò più la testa giammai, e restò sepoko insieme co i suoi errori. Perchè il Signore in castigo di quelli, che in Francia creduto gli avevano, mandò i Vandali, egli Alani, ch'entrativi dentro, la travagliarono in modo, che ciascuno pensava a falvarsi la vita, senza aver più memoria di Vigilanzio, che fe tal' uomo non fosse mai frato nel Mondo.

Levossi un'altro eretico ancora, nimico della grazia di Gesu Critto, che fu Pelagio Monaco, di nazione Inglese, contro il quale scrisse San Girolamo ad istanza de' fuoi divoti, quantunque mal volentieri, non stimando necessario il far ciò , per averlo già fatto S. Agottino con tanta fua

lode; onde dice:

Parmi esser bene, che lasciamo questa fatica, acciocche non ci fi dica quella fentenza di Orazio: In svivam ne ligna feras. Non portare legna al bosco, perche non abbiamo da dire le medefime cofe, che già sono state dette, quando non vi è alcuna cagione di farlo, ovvero cose nuove; ma già hà anticipato Agottino, ed hà detto le migliori co'l fuo chiarifsimo ingegno. Onde li vede la stima che S. Girolamo faceva di S.Agostino. Ne su minore quella, che S. Agostino fece di San Girolamo, di cui parlando dice: Non penfate, che debba rifiutarli Girolamo, ancorchè fosse solamente Pretes egli fu molto verfato nella lingua Greca, Hebrea, e Latina, e dalla Chiefa Occidentale passò all' Orientale, e vifse ne i luoghi Santi, e nelle lettere facre infino all età decrepita, la cui eloquenza, come lampada, mandò fuora fplendori dall'Oriente all'Occidente.

In quelle cofe si occupaya il Santo, men-

in tradurre, interpretare, ed illustrare co' fuoi comentari le Divine lettere , disfacendo da una parte le tenebre de. gli eretici, e dall'altra illuminando con la sua singolare dottrina tutta la Chiesa Cattolica.

Ma due cose compassionevoli avvennero, nella quale il Santo ebbe da efercitare grandemente la fua confidanza in Dio, e la carità verso i prossimi. La prima fu, che l'anno 295, entrarono gli Unni, gente cruda, e feroce nell' Armenia, ed in tutto l'Oriente, diitruggendo le terre dell'Imperio Romano con tanta crudeltà, e furore, che desolarono quasi tutto l'Egitto, ammazzarono molti Monaci, e fecero fehiave un'infinità di persone , correndo i fiumi tinti di fangue umano. E perchè andavano innanzi con la vittoria, si sparse voce, che andavano a Gerusalemme, e su lo spavento si grande, che tutti i pellegrini, e forastieri, e fra essi Fabiola, principale Matrona Romana, e divotilima del Santo, si partirono di Gerufalemme.

A questa nuova San Girolamo ancora, e la gente fua fi apparecchiavano per partirfi, ed effendo già in punto per imbarcarsi, piacque al Signore per le orazioni, e lagrime di San Girolamo, che quei barbari non arrivassero altrimente alla Terra Santa : onde cesso la partenza, e tutti gli abitatori di Gerufalemme restarono liberi da quella paura. La seconda su , che quasi nel medefimo tempo entrarono nell'Europa i Gothi, e distrussero molte Città, e Provincie della Grecia, ed in progresso di tempo con varj fuccessi passarono ancora nell'Italia, affediarono Roma, e la prefero, la faccheggiarono, e la distruffero l'anno 410, effendo Imperadore Onorio, figliuolo del gran Teodofio, come San Girolamo, prima, che fuccedesse aveva predetto, scrivendo sopra il Profeta Daniele. E febbene i fuoi nimici, ed altra gente maligna lo vollero calunniare, e riprendere per quello, che scritto aveva, nondimeno quando viddero ciò effettuarsi, piansero la sventura loro, e lodarono lo fpirito Profetico, e la prudenza del fanto Dottore , il quale parlando di questo dice queste paro-

LVGGGG

in maniera, che si lasci la verità delle facre Scritture, nè è ingiuria di una persona particolare, quando generalmente si disputa nelle cose. E perchè io hò avuto riguardo a ciò nelle mie scritture, la calunnia datami è stata annullata dal giudizio di Dio, acciocche si vedesse l'amore, che mi portano i mici amici, egl' inganni dei mici ni.

mici. Ma nella rovina, edistruzione di Roma ebbe molto da piangere il Santo, e da esercitare la sua carità, perchè molti, che ne feamparono, fuggirono infino in Gerufalemme, dove an Girolamo ali raccolfe al meglio che puote con la tenerezza, e co'l sentimento, che poteva in un caso si tri-fto, e si miserabile, del quale egli stesso dice queste parole: E' vera questa sentenza, che tutte le cofe, che nascono hanno il loro fine, echequelli, che nascono, s' invecchiano, e che non ci è cofa alcuna fatta per mano d'uomini, che il tempo non la consummi. Chi averebbe creduto, che Roma edificata con levittorie, econ le spoglie di tutto il Mondo avesse avuto a cadere, ed effere in fieme madre, e fepoltura de i suoi figliuoli? Echetutte le costedell' Oriente, dell'Egitto, e dell'Africa fi dovessero empire di schiavi di quella Città, che ful Signora di tante genti? E che la fanta Betlemme doveffe ogni giorno ricevere, e raccogliere in sè come poveri, e mendichi gli uomini, eledonne nobili, che furono in akrotempo si ricchi? A i quali perchè non possiamo sovvenire, portiamo grandiffima compaffione, ed accompagniamo le nostre lagrime con le loro, ed occupati in opera cost fanta, non potendo veder fenza lagrime i molti, che vengono del continuo, abbiamo lasciata l'interpretazione fopra il Profeta Ezechielle, e quafi tutto lo ftudio, perchè desideriamo mestere in opera le parole della serittura, e non dir cofe fante, my farle.

In queste opere di carità, ed in altre similiv fi efercitava il noftro fanto Dottore, come quelli, ch'era infiammatiffimo dell'amor di Dio, e del proflimo.

Si occupava ancora in rispondere ad inwamerabililettere, che gli venivano scritte da tutte le parti della Criftianità da uomini dotti, da Vescovi, da Prelati, che gli domandavano dubb), e gli proponevano que.

parole: Non si devono adulare i Principi ; sone principali, che eli chiedevano consigli intorno a quanto dovevano fare per piacere a Dio, e più perfettamente servirlo. Edèveramente cofa, che sa stupire, il vedere come tutti ricorressero a 5. Girolamo come ad un'Oracolo celefte, e la gran fatica, che aveva in rifpondere.

Perchè oltre a quelli, che dalla Siria, dalla Palestina, dall'Égitto, e da tutto l'Oriente ricorrevano a lul s dali' Italia ancora glidomandavano configlio Pammachio, Ocea. no, Eliodoro, Cromazio, e molti altri, e fra etli, come abbiamo detto il Maettro, e Paftore universale della Chiesa S. Damaso Papa. Dalla Francia S. Paolino, Effuperio, Mim rio-ed Aleffandro Ruftico Monaco, Edi. bia, cd Aglasia, che dalle ultime parti della Francia gli mandarono un mello a Betlemme, acciocche dichiarafic loro alcune questioni difficili. Dall' Alemagna gli su mandato Sunia, e Fretela, per aver di lui varie traslazioni del Salterio. Da Spagna gli scriffe Abigao, e Lucino Betico infino dall'Andalucia gli mandò a domandare quello, che doveva fare intorno al digiunare del Sabbato, e communicarfi ogni giorno, e teneva in Betlemme sei scrittori falariati, acciocche copiaffero tutto quello, che il Santo feriveva, e glielo mandaflero. S. Severo Sulpizio andò a trovarlo, e lo visitò, e stette sei mesi con lui, e se avesse potuto, vi sarebbe stato tutto il tempo della fua vita, per imparare da lui virtu, e scienza.

Equello, ch'é di maggior maraviglia, il fantiflimo, e fapientiflimo Agoftino, luce della Chiefa, infino dall'Africa gli mandava i fuoi libri, perchè fossero censurati da lui, e glicli dedicava, e gli proponeva le questioni difficili, ch' egli non sapeva sciogliere, specialmente quelle dell'origine dell'anima. E non potendo andare egli in persona, come desiderava, a vistar S.Girolame, gli mandò Paolo Orotio, Alipio, e Profuturo, acciocche da lui udiffero quello, che per sua umiltà diceva di non sapere: Ed in una Epistola , che è la decimaquinta a San Girolamo, gli dice queste parole : Hò lesto i tuoi scritti, che mi fono capitati alle mani, e li hò trovati si ricchi, e si pieni di cofe, che non vorrei, per profitto mio, fe non poterti star fem-

pre a banto . Ma perchè non posso far ciò, penso di mandarti alcuni de i miei figliuoli nel Sifioni della Sacra Scrittura, e da altre per- I gnore, affinche fiano ammacftrati da te.

Perchè io conosco non essere in me, parole: Fra i Latini sono tante versioni. nè poter effere tanta scienza delle divine lettere, quanta ne veggo in te. Que. ste sono parole di Sant' Agostino , perchè si vegga la slima, e conto, che faceva di San Girolamo, Finalmente erano tanti quelli , che con le lettere lo importunavano, che il medefimo Santo ferivendo a Paolino gli dice queste parole: Per dire pienamente la verità alla fanta carità voltra, mentre che io fono in punto per navigare verso l'Occidente, fono tante le lettere, che in uno ficfio tempo mi fi mandano, che non è possibile, che io loro possa serivere, ne foddistare a quelli, che me le mandano. E quello, che fà stupire è, che scrivendo questo Santo Dottore a tanta varictà di persone, a Papi, Vescovi, Monaci, Cherici, Signori, e Si-gnore principali, Vergini, Maritate, e Vedove, scrive in maniera, che si accommoda allo stato di ciascheduno, e mantiene il decoro, e la proprietà conveniente, e sviluppa, ispiega, ed inseana quello, che deve fare, come fe ciò folamente, e mon altro avesse imparato. Il che sebbene in a cuni altri Santi si vede, in nessumo però meglio, che in San Girolamo, perciocche Nostro Si-gnore l'aveva specialmente eletto per Dottore, e Mactiro del Mondo.

A chiunque leggerà questo con attenzione parrà, che le occupazioni, le quali abbiamo detto, che aveva il Santo, fostero tante, e si grandi, che bastaffero per atterrare qualtivoglia gigante.

Ma S. Girolamo era si robusto, e si valorofo, che la fatica, la quale, per altri farebbe stata insopportabile, per lui

era leggiera. Perciocche tutto il restante era come accessorio ; il suo studio , e pensiero principale era meditare la Legge del Signore di giorno, e di notte leggere, ed intendere la Sagra Scrittura, tradurla, ed interpretarla, per arricchire la Santa Chiefa, e darle il ricco tesoro, che ora poffiede. Erano in quel tempo molte traduzioni Latine, e quasi innumerabili del vecchio Teltamento, tratte dalla version Greca de i Settanta, e del Nuovo Testamento, altrettante tradotte I dal Greco, come afferma S. Agostino, ed il medefimo S. Girolamo con quefte I divine Scritture, non mi fono confida-

quanti libri, perchè ciascuno a piacere fuo hà ò aggiunto, ò levato quello, che più gli è paruto.

Estendovi dunque tanta varietà di traslazioni, ed effendo la divina Scrittura la luce del Cielo, che hà la Chiefa per illuminare i fuoi figliuoli, ed il pane, con il quale egli hà da sostenere il fondamento della nostra Santissima Fede : Iddio Signor nostro elesie per sua gran clemenza, fra tutti i Dottori della Chiefa sua, San Girolamo, perchè si affaticasse, e sudasse in un opera tanto importante, e togliendo le nebbie dell' ignoranza, e nettando i canali, e cannoni, onde fi deriva l'acqua, ci diede quelta medefima luce più risplendente , e questa fonte della Sagra Scrittura più netta, e più pura, per refrigerio, e ri-

poso delle nostre anime. Ed acciocchè meglio poteffe farlo, lo caftigo con duri flagelli, perchè la sciava di leggerla, per leggere li scritti di Tullio; lo inspirò a studiare diligentissimamente la lingua Greca, l'Ebrea, e la Caldea, ed a visitare tutti i luoghi di Palestina, per meglio intender quel-lo, che nelle divine Lettere si racconta aver quivi Dio operato. Gli diede fete infaziabile di fapere, e di andare per tante Provincie, e Nazioni del Mondo, ed imparare da gli uomini famoli , che vi erano, e di Maestro farsi discepolo, e tutto questo in ordine alle Sagre Lettere. E fopra tutto gli diede un' umiltà tanto grande, che il medefimo Santo dice di sè. Se bene io mi conosco per gran peccatore, ed ogni giorno nell'orazione con le ginocchia piegate dico al Signore: Non vi ricordate de i peccati della mia gioventti, ne delle mie gnoranze: nondimendo fapendo che l' Apostolo dice:

Acciocchèio non caggia gonfiato dalla fuperbia nel laccio del demonio, e che in un'altro luogo è feritto: Che Dio resiste a' superbi , e dà la sua grazia a gli umili , nessuna cosa infino dal. la mia fanciullezza hò provato di fuggir tanto, quanto l'altezza, e la fuperbia, che provoca contra di sè l'odio di Dio, ed altrove dice:

Io confesso, che nell'interpretare le

il parere, e l'opinion mia, anzi fono folito di conferire non folamente le cofe, delle quali io aveva grandiffimo dubbio, ma quelle ancora, le quali io credeva fapere. Armato dunque S. Girolamo delle scienze umane, e ricco della lingua Latina, Greca, Hebrea, Siriaca, e Caldea, e fopra tutto veffito dello spirito del Signore, e del zelo della fua gloria, e del bene della fua Chiefa, per fare una cola, la quale avanti di lui niuna altra persona aveva ardito di fare, nè dopo lui, infino a' nostri tempi hà ardito, traduffe il vecchio Teftamento due volte, una di Greco in Latino, secondo la version de Settantai ed un'altra dalla lingua Eurea, secondo l'Ebraica verità, E traduffe ancora il Salterio non folamente due volte in Latino, una dall'Ebrea, e l'altra dal Greco, ma emendò ancora due volte l'Edizione antica Latina, che andava attorno al suo tempo tratta dalla Greca commune, e Vulgata, e per ordine di San Damaso, come già abbiamo detto, correffe, ed emendo diligentemente il Testamento Nuovo, ch'era pieno di di. fetti, e di errori per colpa de gli Scrit. tori, e fu questa traslazione del Vecchio, e del Nuovo Testamento fatta da San Girolamo, tanto ficura, e perfetta, che venendo in luce, fu da alcune Chiefe fubito ricevuta, e dopo tutta la Chiefa Cattolica l'hà usata, lasciando quella, della quale si era infin a quel tempo scrvita, come si vede in quello, che scrivono Sant' Agostino, San Gregorio, e S. Ifidoro, il quale nel libro de gli ufizi divini così dice: Solamente Girolamo Prete hà tradotto di Ebreo in Latino le Scritture Sacre, e tutte le Chiese communemente usano le fue traslazioni, per effere più vere nelle sentenze, e più chiare nelle parole. E da quel tempo in quà gli espotitori della Sagra Scrittura hanno preso questa traslazione da San Girolamo per regola da seguitare. Ne solamente i Dottori particolari, ma la Chiefa Cattoliea ancora hà approvata tutta l'Edizione Vuluata, e datole autorità per confermare i dogmi della Fede. Onde l' ufa nelle Scuole, ne' Pulpiti, nelle Dispute lamo scrivere quello, che scriffe, c fa-

to nelle proprie forze, nè hò stimato i li per decidere le controversie, e le matetie della Fede; e questa edizione Vulgata è quella, che San Girolamo fece. come eruditamente provano il Cardinal Beliarmino nelle sue controversie, e'1 Padre Alfonso Salmerone della nostra Compagnia, onde si vede l'autorità ch' ebbe questo Santissimo Dottore in tut4 ta la Chiesa Cattolica, avendo ella cosi abbracciato questa Vulgata traslazione di San Girolamo, e rifiutato quello, in che le contradicono tutte quante le altre.

Da questo si raccoglie ancora quanto gloriose, e quanto fruttuose fossero le fue fatiche in questa opera propria della mano del Signore, e con quanta ragione la Chicsa li dia titolo, ed il sopranome di Dottor Massimo in esporre le Sagre Scritture, il quale egli ottenne vivendo; Onde Giovanni Calliano, Aurore di quel medesimo tempo, dice: S. Girolamo fu Maestro de Cattolici, icui feritti come razgi divini risplendono per tutto il Mondo, E San Prospero, che scriffe poco dopo, dice: San Girolamo fù eloquentissimo in Ebreo, in Greco, ed in Latino, esempio di costumi Santi, e Maestro del Mondo; e Cassiodoro: Non penso io, dic'egli, che San Girolamo steffe ozioso in Betlemme anzi andò in quel pacle di miracoli, acciocche la fua eloquenza a guifa di un Sole, splendesse in noi dalle parti dell' Oriente . Ne solamente nell' interpretazione della divina Scrittura ebbe tanta autorità San Girolamo, ma nelle altre cose ancora la Chiesa glie l' hà data fempre grandiffima, come fi vede nel Decreto di Gelafio Papa nel Concilio Romano.

Ma fenza dubbio, che il Signore, il quale eleffe San Girolamo per opera si grande, lo provvidde di tutti i talenti, che per farlo perfettamente erano neceffari, ed il principale di tutti, ed il più necessario fu la luce del suo divino fpirito, che illumino l'intelletto del San. to Dostore per intendete i fuoi concetti, e che resse la sua penna, per manifestar quei Tesori divini, che vi sono rinchius. Ma quello, che più fà stupire, fi è, che abbia potuto San Girocontro gli eretici, e negl'illelli Conci- re quello, che fece, effendo flato afflitto da molte, e gravi infermità, com'e- I del fuo rozzo ftile, dice, di non pretengli stesso dice con queste parole:

Il Signore, che mira la terra, e la fa tremare, chetocca i monti con la mano, che dice nel Deuteronomio: Io acciderò, ed iovivificherò, ferirò, esanerò, sa ancora, che tremi, e si sbigottisca la terra di questo mio corpo con fpesse malattie, a cui fidice, feiterra, ed in terra ritornerai; e perchè io stò dimenticato della mia forte, e condizione umana, mi avvisa molte volte, che come uomo, e come vecchio, riconofca di effere moltovicino alla morte, per cui è scritto: Di che ti glorii, ò terra, e cenere? onde il medefimo, che mi feri con si fubita malattia, mi fanò con incredibile prestezzapiù per ispaventarmi, che per af-fliggermi, e più per emendarmi, che per flagellarmi, ficche fapendo io di chi fia questa vita, che io hò, e che forse la cagione del prolongarmi la morte è, perchè io fornisca l'opera cominciata fopra i Profeti, vogliotutto impiegarmi in fimile occupazione, e come potto in un'alta veduta contemplare non fenza dolore, e pianto i rurbini . le tempeste . ed i naufragi di quefto mondo . fenza prendermi ripofo in cofa alcuna presente, ma folo nell'avvenire, e non flimando il giudizio, o'l dire delle genti, far conto folamente di quello di Dio. Così dice S. Girolamo . E oltre a queste infermità, delle quali egli fà menzione ebbe una vecchiezza molio debole, e molto fiacca, poichè egli stello confessò già esserequattordici anni, che non poteva fopportare la fatica discrivere, nè di leggere di notte ilibri Ebrei, nè meno digiorno, fe non con molta difficolià, e che altri fratelli gli leggevano i libri Greci, non potendolo far dase stesso. E con tutto ciò era si pieno di fapienza, cd era si groffo il fuo capitale, che non si potrebbe credere la prellezza, e la facilità, con la quale feriveva, se egli medesimo non lo dicesse. Perchè in tregiorni tradusse i tre libri de i Proverbi , dell' Ecclesiastico , ede i Cantici di Salomone, ed in un giorno di Caldeo in Latino il libro di Tobia, in due fettimane dettò i fuoi commentari fopra San Matteo, per la grande istanza fattagliene da Eufebio Cremonese disc. polo suo, che avendo a tornare in Italia, non volle tornarvi fenza qualche pegno del fuo Macstro. E scrivendo alle Sante, madre, e figliuola Paola, ed Euftochio, esculando l'umiltà sfra i Chori de gli Augeli, e collocata nel

dere altro, che dichiarare i Misteri della Sacra Scrittura; il che faceya con tanta velocità, che fpesso dettava più di mille righe il giorno. E del libro, che ferifse con. tro Vigilanzio eretico tanto erudito, e tanto ammirabile, dice di averlo dettato in una notte per la fretta del portatore, che era Sifinio, che fono tutte cofe, che fanno ftupire, e molto più, che essendo questo gloriolissimo Dottore si grande ne gli occhi di Dio, ed in quelli di tutta la Chiefa. fosse si piccolo, e-si umile ne' fuoi, che infegnava a' fanciulli, ed a' figliuoli di alcuni Gentil'uomini dichiarando loro i Poeti, gli Storici, e gli Oratori per allevarli col mezzo di quelle lettere col latte della pietà, e del Santo timor del Signore, facendosi fanciullo per guadagnarli a Dio. E febbene Ruffino il riprende di ciò, e dice, che aveva esercitato ufizio di Grammatico, nondimeno a giudizio mio quefta è una delle più rare, ed ammirabili cofe, che siano in San Girolamo, e che ci dichiara quanto quel facro petto fosse acceso dell'amor di Dio, e quanto poca stima faceva della propria riputazione per fervire maggiormente al Signore. Ed inlieme c'infegna col fuo efempio non efservi cofa alcuna nella Repubblica, a cui tanto fi deve attendere, quanto a bene allevare i fanciolli. E ciò fece il Santo essendo più di quindeci anni passati, ch'egli non prendeva in mano libro alcuno de Gentili per leggerlo. Perchè non avendone bifogno per se, ne aveva bisogno per imprimere negli animiteneri de' fanciulli l'amore della virtù. E questo stesso si vede ancora in quello, che il medetimo Santo dice scrivendo a Leta nobiliffima Matrona Romana, cfortandola a mandare la fua figliuola picciola in Gerufalemme, acciocchè si allevafse all'ombra di Santa Paola fua avola : Se la manderai, io ti prometto di esserle maeftro, ed anco io la prenderò nelle miebraccia, e porterolla sopra le spalle, così vecchio come io sono insegnerò alla fanciulla a formare, ed a pronunciare tartagliando le parole, e pregierommidició, ed anderommene più gloriofo, e più altiero, che qual altro Filofofo del mondo, poichè non infegnerò come egli al Re di Macedonia. ma ad una ferva, e sposa del mio Signor Gesti Cristo, che hà da essere presentata

Dui b. Com

riofamente la fua carriera, e sparso per tutto il Mondo gli splendori della sua virtu, e dottrina, arricchito la Chiefa Castolica con i refori della Santa Scrittura , fehiacciato il capo al Serpente, domato i mostri infernali dell'erefie, e trionfato di tutti quelli, che per effe, ò per i loro vizigli erano (tati conerari, ed infegnato a Fedeli la strada del Cielo, e della perfezione, essendo già molto vecchio, per gli anni, per le fatiche, per gli studi, e per le penitenze si confummato, che non si poteva pur muovere nel letto, se non attaccandoli ad una corda, che a questo effetto tene-va sospesa al sostitto, suassalto da una gran febbre, dalla quale intele appreffarfi già quel felice giorno, in cui il Signore lo voleva liberare dalla carcere del corpo, e menarlo a godere disc, come egli affettuofiffimamente defiderava. Non fi può facilmente credere l'allegrezza, &il giubilo, che l'anima del Santo fenti all'ora in se iteffo. E febbene tutta la fua vita altro non era stata, che una perpetua meditazione, & un'apparecchio alla morre; fi armò nondimeno co' Santiflimi Sacramenti per combattere di nuovo con quel Dragone, che tante volte aveva già vinto. Confolò do. pò i fuoi Monaci, e le persone divote, che erano concorfe per trovarti prefenti al fuo zloriolo paffaggio, e che amaramente piangevano. Ed avendo efortato tutti all'amor del Signore, e ad ogni viriti , diede il fuo spirito, a chi lo aveva creato, a' 30. del mefe di Settembre l'anno 422, Secondo Pro-

or Sanctorum Parte IL

Talamo de i celesti Palazzi. Queste sono I spero nel suo Cronico, e secondo il Cardinal Baronio 420, imperando Onorio, e Teodofio il Minore suo cugino . Di che età moriffe non fi ha certezza. Perche S. Prospero Autore, quasi del medesimo tempo di S. Girolamo, lidà anni 91, altri 98, ed altri 99.e'l Cardinal Baronio 78. o 79. il Padre Fra Gioleffo di Siguenza del fuo Ordine nella vita, che scrive del suo Santo Padre gliene dà 81. la cagione di tanta diversità di opinioni nafce dal non faperfi puntualmen. tel'anno, nel quale nascesse questo Santo Dottore, sapendosi solo, che quando mori in Persia l'Imperadore Giuliano Apostata, che fu l' anno del Signore 363. S. Girolamo era fanciullo, come egli stesso dice, e studiava Grammatica, le quali parole alcuni le diftendono ed alcuni le rettringono in più, perfondarvi fopra la loro opinione. Certa cosa è, che pervenne all'età decrepita, come dice Sant' Agostino, il quale S. Girolamo chiama in dignità padre, perche era Vescovo, ed in età figliuolo, perche era molto minore di lui. E se San Girolamo mori di 78. anni, e del Signore quattrocento, evinti, come crede il Cardinal Baronio. Sant' Agostino in quest'anno ne aveva sessanta sei, poiche mori di settanta sei, l'anno 430, fecondo il qual computo San Girolamo non aveva se non dodecianni più di Sant' Agostino, il che par poco per il modo, col quale questi Santi Dottori parlano frase della età, che avevano. Ma pocoimporta quelta queltione dell'età per l'imitazione del Santo, la quale io pre-

> Fu sepolto il corpo di San Girolamo solennemente nella grotta di Bettelemme, e dopò trasferito a Roma, e collocato nella Chiefa di Santa Maria Maggiore avanti alla cappella, dove fu trasferito ancora il Presepio, nel quale fu reclinato il Verbo Incarnato, della qual traslazione fa menzione il Martirologio Romano a' q. di Maggio.

> Che S: Girolamo fosse Cardinale è affermato da molti, e da gravi Autori registrati dal Padre Maestro Frà Alsonio Ciacone dell' ordine di S. Domenico in un trattato, che sece per provare, che S. Girolamo fu Cardinale, e dal Padre Frà Gioleffo Siguenza nella fua vita, e la stessa pistura, e tradizione della Chiefa ha gran forza a perfuaderlo, e fenza dubbio, che in Ro-ma ebbe con San Damaso Papa usizi di

tempo l'esfere Cardinale, o avere alcun ti-

tolo di Roma.

Li Cardinali Baronio, e Bellarmino, lo negano; fondandofi il Cardinal Baronio principalmente in una epistola del medefimo S. Girolamo , nella quale scrivendo a Pammachio chiaramente dice, che quando Paolino Vescovo di Antiochia l'ordinò Prete, egli filasciò ordinare, ediede il confenfo con patto di non effere legato a Chiefa veruna, come già si è detto, perche voleva effere solamente Chierico, che non lasciasse però di esser monaco, nè perdesse la libertà dello stare, dove più gli fosse piacciuto: ed il Cardinal Bellarmino lo mostra con un'altra ragione cavata dalla medefima epistola, come più particolarmente potrà vedere il curiofo Lettore nel quarto tomo degli Annalidel Cardinal Baronio, e nel primo delle controversie del Cardinal Bellarmino. Quello, che a me pare, fi è, che quelli, i quali fanno S. Girolamo Cardinale, non gli aggiungono grandezza alcuna, fi come non gliela tolgono quelli, che lo negano.

Perche sebbene la dignità di Cardinale è di tanta riverenza, e maestà, quanto vediamo, nondimeno è si grande in sè stesso questo glorioso Dottore, che nè quella, nè alcun' altra può farlo maggiore, ò più illufirarlo, per averla avuta, ne levargli punto delle sue eccellenze, per essere stato senza. Più tocca questo al Collegio de gl' Illustriffimi Cardinali, perche se San Girolamo su Cardinale, ancorchè visiano stati tanti Cardinali chiariffimi per Santità , lettere, e prudenza, tutti nondimeno fi possono gloriare di avere avuto un Col-lega tale, che su luce della Chiesa Cattolica, e gloria del fecolo, nel qual egli visse, e ditutti quelli, che dopò di lui fono stati, e sarà ornamento perpetuo di tutti quei che faranne infino alla fine del

Mondo.

Di San Girolamo hanno fatto menzione San Leone Papa, San Gelafio, e Bonifacio Ottavo Pontefici Romani, il settimo Sinodo Generale, i Concili Magontino, e di Aquisgrano. Raccolse la sua vita, come si è detto da i suoi medesimi scritti, Mariano Vittorio Vescovo di Rieti; ed è registrata dal Surio nel fuo quinto tomo.

Ma fi avvertifca, che una epiftola, nella quale fi tratta della vita e morte di S. Gi-

maggiore importanza, che non era in quel I rolamo, ed è nel nono tomo delle sue opere fotto nome di Eufebio Cremonefe, difcepolo fuo, e due altredi S. Cirillo, e di Sant' Agostino, che contengono le grandezze ed i miracoli di questo gloriofissimo Dottore . fono da gli uomini dotti tenute per apocrife, e finte, e che ficome non ha bisogno il Sole della luce della candela per effer veduto, così la grandezza di San Girolamo non ha bisogno di lodi vane, per essere conosciuta, e stimata.

Perche qual Dottore è nella Chiefa Cattolica fra tuttii Greci, e Latini, che con maggior chiarezza la illumini? con più abbondanti, e falurevoli acque la irrighi, e fecondi ? con gli efempi della fua vita fantiffima maggiormente la edifichi? e con la fua divina dottrina più la illustri, ammaestri, e disenda? chi sece guerra alle virtu , e che non l'avelle contra quelto glo-

riofo Dottore?

Quale eretico si levò nel suo tempo contra la Chiefa, che non foffe subito vinto, abbattuto, e proftrato a i fuoi piedi ? chi leffe mai le sue opere, che non restasse meravigliato, compunto, e con defiderio nuovo di fervir daddovero al Signore? chi

v'è non solamente de Filosofi Gentili, ma de Teologi Cristiani ancora, che nella lezione di tutti gli Autori, nella perfetta notizia delle tre Lingue, nella scienza della Divina Scrittura, nella cognizione di tante, e si varie cofe, nell'ordine delle parole, e nella forza dell'eloquenza, con S. Gi. rolamo fi pofsa paragonare: che fia ftato in vita da una parte rispettato, etenuto da buoni per un' oracolo di sapienza, e dall'altra perfeguitato, e maltrattato da rei al par dilui? Ma non è l'ultima lode di quetto Dottore Santiffimo l'avergli dato il Signore tanti, e si chiari figliuoli? che nel suo Ordine, e fotto tal Padre militano in Spagna, con sigran Religione, esempio, ed offervanza della fua Regola, che ha moffoi Reed i Prencipised i personaggi ricchise potenti ad onorarli, ftimarli, arricchirli di entra. te, ed edificar loro tanti Monisterise si sontuof.

Il che è gran segno della divozione, che tutti questi Regni portano al nostro gloriofo Dottore, e per lui a' fuoi figliuoli, e che effi fono ancor degni per sè steffi di quello che il loro beato Padre meritò loro, e guadagnò con tanta abbondanza.

Perche qual Ordine vi è in tutta la Chiefa.

Date Landon OCUIT

di Dio, chefi pregi più del culto divino ? che affilia più di giorno, e di notte nelcoro, e più continuamente lo lodi? che viva con più ritiratezza e claufura, e filenzio ? che cofferivi tute le fue Conflituzioni, e Regole con maggior rigore? Che feparato, e lontano dallo firepto delle genti, foftenga più il mondo, e lo ajuti con le fue orazioni, e plachi l'ira di Dio?

Forniamo la vita di quefto Dottore fapientifilmo, mufimecon quello, che ne dice il Beato Lorenzo Giultiniano con quelle parole: Chiè nel gembo della Chiefa, che non fia fato ammetificato on tempo della fato ammetificato on t'Empio della fauvira, c'inteorato conle fue orazioni? Perche egli fu Padre communedi tutti, Luce del Mondo, Predicatore del Regno de Cieli, Mezzano fra Dio, e fra giu nomini, Specchiodi Santiali, Sturatto e di tutti Italia.

Egli ornato di carità non fi lasciò vincere dalle tentazioni, nè fi turbò per le ingiurie, ne ceffe alle perfecuzioni de i fuoi nimici, ne si lasciò vincere da i diletti della carne, ne infuperbir da gli onori, ne gonfiar dalle lodi, neabbattere da i travagli, e dalle avversità. Anzi si conservò puro di cuore, sublime con l'umiltà, ammirabile per la fua purità , infigne per la castità , invincibile per la fortezza, efaltato per l' autorità, divoto nel cuore, e vestito della veste di ogni virtu più bianca assai della neve. Finalmente tutto il corfo di San Girolamo fu un ritratto, emodello di Religione, ediSantità. Tuttequeste sono parole di San Lorenzo Giustiniano.

AL PRIMO DI

# OTTOBRE.

LA VITA DI SAN REMIGIO
Arcivescovo, e Confessore.

A vita del glorioso S. Remigio Arcivescovo di Remse Predicatore, ed Apoficolo de i Franchi, tratta da Hincmaro, Arcivescovo medesimamente di Rems, e da Fortunato, che la scrissero, è la feguente.

Fu.S. Remigio figiliuolo di padri nomno nobili, ricchi, che dati a tutte le operdi virti, e di caria. Il padre che nome Emilio, e la madre Clinia. E mon o più ni-chie fenza (peranza cli avez più figilium). Gen fedel Regno di Fanter. Forrettillime nei difordine par pricolare de gli celediati paricolare de gli celediatili, per con e come il polio cella. Remibblica.

della Repubblica. Castigavail Signore Iddio, come suole quel Regno per i fuoi peccati. Ma vi era un Sant'uomo chiamato Montano di vita molto penitente, e perfetta, che viveva rinchiufo in un ritirato deferto, ed era molto favorito, e visitato dal Signore, per li suoi gran meriti, e per le orazioni, che continuamente faceva, pregandolo, che si mo. vesse a pietà di quel Regno, e si contentasse delle miserie, e calamità, che aveva patite. Standofene una notte al fuo folito facendo orazione, e chiedendo al Signore con gran copia di lagrime la fua pietà, e miferi-cordia, ebbe in rivelazione, che Dio aveva cfaudite le fue preghiere, e che Cilinia concepirebbe, e partorirebbe un figliuolo il quale avrebbe nome Remigio, è farebbe rimediatore, e riparatore di tutto quel Re-

Restò Montano per questa rivelazione di Dio molto confolato, ne fece avvifare Cilinia, eledisse, chepartorirebbe un figliuolo, il cui nome sarebbe Remigio, e che perciò ringraziasse Diose lo allevasse con grandestudio, come figliuolo datole dalla sua mano per benefizio di tutti quei popoli. Du. bitò grandemente Cilinia dell'oracolo divino, perche già si ella, come il marito erano vecchi, enon poteva perfuaderfi di dover effer più madre. Ma Montano la certificò, ch' ella avrebbe quel figliuolo, e che col fuo latte lo allevarebbe, e che slattato, che fofse, lavarebbe col suo latte gli occhi dell' istesso Montano, il quale era cieco, e gli restituirebbe la vista.

reliturerobe is vitta. Tutto i feft-trud nella guifa a punto, che il Sani uomo predifie, perche Clinia concepi, e parroi Remidio a Bouria concepi, e parroi Remidio a Bouria di Cambolo, del Remigio est del tud. Subirco il comobbo, che Remigio est eletto da Dio per gan code percicoche er quieto, ubbidiori re, divoto, ed inclinatifiimo a rutte l'opereda crità, e di lettere, alle quali atte deligonettifiimo mence. E per fuggire i pericolie locacioni della giornettifio del subircoli del consolie del superiori del consolie del superiori del superio

go folitario, dove viific infino all' cal di ventulca amiconsi gran fama di Santià; che effendo morto Begnadio Arciveftovo di Rems, tutto il popolo con uno fielio animo, e con una voce lo cleffe per fuo Prelato. E perche eggi per infufficienza; e per la poca ctà fi foulara; il Signore Iddio mondo monficie viibble, di maniera che eggi, e tutto il popolo intefero, che undile arvolonti di Dio, alla quale non

dovevafar reliftenza. Accettò Remigio quella dignità,e su confagrato Arcivescovo, e cominció subito a mostrare le virtù, delle quali lo aveva ornaro, chi per sì alto Grado lo aveva eletto. Era limofinario, vigilante, divoto, e perfetto in ogni virtu. La sua conversazione erapiù del Cielo, che della terra, le parole infocate, ed accese dell'amor di Dio, la faccia ferena, grave, ed amabile, che a guardarlo folo cagionava divozione per la Santità, che vi risplendeva. Aveva nelle fue parole gran forza, perche faceva egli prima tutto quello, che a gli altri predicava; era terribile con i superbi, e mansueto con gli umili. Fuggiva l'ozio, aborriva i diletti, amaya lefatiche, e bramava di effere disprezzato, era impaziente, quando veniva onorato; poverodi danari, e ricco di virtu.

Ne' suoi setmoni riprendeva specialmenteil vizio della disonestà. Vissava egli stessol sua Diocese con gran diligenza, nè commetteva questo carico a terza per sona.

Pinalmente era tanto perfetto e confinamato in tutte le virtul dell' attimis fua e folletito Paffore nel pafecre le fue peco, er, che più pareva un' Angelo venuto dal Ciclo; che un' uomo mortale. Oltre alla Santia della vita, con la quale fipiendera nel Monde, Iddio lo illustro ancono monta manto intracoli. Sezzetto dal corrato manto intracoli. Sezzetto dal corto della compania della contra della contra della contra della contra di converto uomo, e gli reflittui la vitta, che lotta gli avera.

Liberò una donzella parimente indemoniata, la quale cefendo flata menata algloriofo Patriarca S.Benedetto perche la fanaffe, egli per la fua umiltà la mandò con una fua lettera a San Remigio, che molto ne rimafe confuso.

E reputando li indegno, e non volendo far ocoftò al fuoco, e si cominciò a orazione per lei, su tanta l'isfanza, che tutto dare, senza dare pun un minimo segn il popolo gli seco, e tante le lagrime, che i volto, ò d'ira, ò di segno: disfe posci

Padri della donzella verfazono, che viniero il santo Prelato, si quale commando al demonio, che ufciffe dal corpo di quella domonio, che ufciffe dal corpo di quella doncella, egli ubbidi. Poco dopò mori la fanciulta, e S. Remigio la rifufcitò, dando vitalla morta, che primaconi fue oraziona la la companio di proposita della della disconsidazioni della della disconsidazioni di suoi di provide di prafe che l'incompanio di provide di prafe che prima cano vuoi ri firo trovarono piero reano vuoi ri firo trovarono piero cano vuoi ri firo trovarono piero firo trovarono piero di cano vuoi ri firo trovarono piero di provinde, chi ri firo trovarono piero firo di provinde di provinde di provinde di provinde di presenta di provinde di provi

Si attaccò una volta il fuoco nella Citrà di Rems, e crebbe tanto l'incendio, che bruciò la terza parte della Città, e di Ireflante era in si gran pericolo, che non vi era

fperanza di rimediarvi.

FuS. Remigio avvisato del danno fatto dal fuoco, ed egli se ne entrò subito a fare orazione nella Chiefa di S. Nicafio Martire, che era stato Vescovo di Rems. Forni. ta l'orazione fi levò, e guardando verfo il Cielo, mandò fuoti un fospiro, edisse, Dio mio, dà sorza alle mie parole. Eandoffene là dove le fiamme del fuoco erano maggiori, e facendo il fegno della Croce, fubito cominciò il fuoco a raccoglierfi, e ritirarli, e come suggire dalla presenza del Santo: il quale andandolo seguitando sempre, lo riduffe come un globo ristretto ad una delle porte della Città, per la quale ufci con gran meraviglia ditutto il popolo, che ringraziò fommamente il Signore. Intefe per divina inspirazione, che doveva venire in tutta la Francia una grandissima careilia; onde come un' altro Gioleffo, mise infieme gran quantità di formento in una villa, per provvedere a' poveri in quella necellità. Stimavano alcuni nomini vizioli,e perversi, che questa carità del Santo fosse avarizia, e che volesse diventate mercante per guadagnare, etiranneggiare, ed instigati dal demonio attaccarono il suoco a' granai.

Sitrovò S. Remigio in quel tempo poco lontano da quel luogo; gli su satto intendere quanto passava, ed egli vi accorse subito per vedere se si poteva rimediare a quel danno.

Quando vigiunte, il fuoco fiera già ftefo per tutto, onde egli con un'animo quiettilimes, perche faceva un gran freddo, ed effo per l'età fi trovava agginacciato, fi accoltò al fuoco, e fi cominciò a fealdare, fenza dare pur un'minimo fegno nel volto à di ri. o di fiderano diffe podei molta tranquillità: Dio fi prenderà cura di cattigare quelli, che hanno brucciato quello formetto per il bifogno, che i poveri ne averanno, ed avvenne appunto così, perchè quelli, che atraccarono il fuoco al formento reflarono gobbi, e di ututi i loro defeendenti malchi patirono l'iflefio male, e le femine nafervano con l'iflefio male, e le femine nafervano con l'incessorie del con l'incessorie del commento per la commenta del propositiono del contra con l'incessorie del commento del propositiono del propositio

Hinemaro Arcivefcovo di Rems, il quale già ottanta anni fono-scriffe questa illoria: afferma di aver vedutialcuni diquesto lignaggio, fopra il quale era caduta la maledizione di San Remigio, e la rigorofa fentenza del Cielo. Ne folamente quetta volta caftigò Dio quelli, che, ò non vollero concedere, ò vollero usurpare la roba, che per mantenimento dei poveri, e dei ministri della Chiesa metteva San Remigio infieme, ma molte altre ancora, togliendo loro i beni che già possedevano, ò rendendo le loro terre iterili, sicche non faceffero frutto, nè effi dalle loro fatiche lo raccogliesfero. Altri miracoli innumerabili fece questo Santissimo Pontesice, ma il maggiore di tutti, ed il pid utile fu la conversione del Re Clodoveo, e del Regno di Francia al conoscimento di Gesu Cristo Salvator Nostto, il che avvenne in questa

maniera. Regnava in quel tempo in Francia Clodoveo, ch'era Genile, ed aveva per moglie Crotilde della cafa di Borgogna Criftiana, e molto timorata di Dio, e come tale proceurava di perfuadere il Re fuo marito a lasciare l'idolatria, ed a conoscere per vero Dio Gesti Cristo Redentor Noilro. Non puote la Regina ottenere l'intento fuo, infino a tanto, che una gran neceffità ammolli, e piegò l'animo di Clodo. veo. Perchè facendo guerra con gli Alemanni, e co' Svevi, e trovandofi molto alle strette, ed in gran pericolo di restare disfatto, fenza speranza alcuna diajuto, per avviso del Duca di Orliens suo consigliero, che era Criftiano, domando foccorfo, ed ajuto a Gesti Cristo promettendo di farli Criftiano, se riportaffe vittoria de i suoi nimici. Nel sar cale promessa gli Alemanni voltarono le spalle, e fuzgirono, e morto nella battaglia il Re loro, fi fottomifero a Clodoveo, e con questa vittoria ne ottenne il Re un'altra maggiore di sè stesso, edel demonio, perche determinò

- Flor Sanctorum . Parte 11.

le parole sue, indusse ancora i Principi del suo Regno a fare l'istesso.

Mandò la Regina Crotilde a chiamar S. Remigio, acciocche ammaestrasse, ed iftruiffe il Re nella Fede, vi andò il Sanso, ed effendo una notte il Rese la Regina ed alcu. ni de' fuoi famigliari, e chierici in un Oratorio del Principe degli Apostoli S. Pietro-afcoltando le parole, che S. Remigio diceva loro, che fu uomo eloquentissimo ne tempi fuoi, si vidde repentinamente venire dal Cielo una luce si grande, e si chiara, che vinceva la chiarezza del Sole,e udiffi una voce, che diffe: Pax vobis, ego fum, nolite timere, manete in dilectione mea, La pace sia con voi, io fono, non abbiate paura, perfeverare, nella mia dilezione, ed alla voce fegui un foavissimo odore. Spaventati, ed attoniti per tal visione il Resed i circostanti, si gittarono a' piedi di S. Remigio, ed egli confolandoli dichiarò loro essere proprio di Dio Noftro Signore nel principio della fua vifitazione spaventare, e nel fine consolare.

Gliammacfirolin quello, che aveano da fire, e pieno di fiprito profetico predifica tutto quello, che a loto, ed a loto defeenant dovera inceedere; la felicità, che doverano avera, coma evanno a dilatare, proprattacho no dei loro nimilei, il ferzizio, che averano da fare alla Chiefa Romana, e che quella felicità non verrebe meno, infino a tanto, che effinon deviafero dalla littada diritta, el feutra del imon di Dio, e la feia fero la figlia di chiefa di Chiefa Romana, e figura del monte di Dio, e la feia siero la giutifica di Chiefa di Piece. E diffica dificibili cella Chiefa e l'ecce.

Perché con la Religione, e con la giufliria i confervano i Regni, e fi perdono con l'ingiultizia, e con l'impietà. Baterze pofeia il Re, e filicofa miracolofa, che mancandola crifina, petrché quella che aveva portato per la molta gente non fia fufficienza, San Remiglo alzando gliocchi, e le mani al Ciclo, fupplicò il Signore, che provedefes in si fatto bifogno.

corfo, e da juto a Gesu Crifto promettemde i futo i militano, fe riportafir vistoria
de i futo i militano, fe riportafir vistoria
de i futo i militano, fe riportafir vistoria
de l'uto i militano, fe riportafir vistoria
de l'uto i militano, fe riportafir vistoria
de l'uto i militano de l'uto de l'u

role:

role: Mitis depone colla Sicamber. Clo- che fece perdita di un Padre, Pastore, doveogià mansueto, ed umile abbassa il e Maestro tale. collo al giogo del Signore, adora quello, che haiin fin' ora perseguitato, e perseguita gli Dei, che hai adorati. E con questo lo battezzò, e chiamollo Luigi, che fu il primo di questo nome, e quello che diede principio a i Cristianissimi Redi Francia, e fuinstruito, ed ammaestrato da San Remigio, Maestro, Predicatore, ed Apostolode' Francesi, da' quali su ricevuto, ed ubbidito, come uomo venuto dal Cielo, ed i Re, edigrandidel suo Regno gli diedero molte possessioni, le quali egli andò compartendo fra la Chiefa di Rems, e moltealtre, le qua'i edificò, ed alle quali diede Vescovi, E Sant' Ormisda Papa gliscrisfe, e lo fece Legato fuo in tutto il Regno di Francia, acciocche con la fua autorità ordinaffe, e disponessele cose ecclesiastiche diquel Regno, come più gli piacesse.

Con questa grande, ed Apostolica autorità col favore del Re Luigi, e col rispetto, che gli portavano i Signori, ed i grandi del Regno di Francia, fece an Remigio innumerabili beni in quel Regno. Egli lo fostenne con le fue orazioni , lo illumino con la fua dottrina, lo infiammò, e lo riformò con le sue virtui, ed esempj; lo sece stupire con gli fuoi miracoli, e diede forma a i fuoi fuccessori, e Prelati, lasciando loro il modo del vivere, del governare, e del pascere il gregge del signore. Sebbene per più perfezionate, ed affinare San Remigio, elfendo già molto vecchio, gli tolfe Dio la vista corporale, e dopo gliela restitui, e'l Santo, mentre che stette cieco, tolerò pazientemente, ed allegramente quella miferia, lodando a guila di un'altro Tobia il Signore, ed efercitando tanto più gli occhi interiori dell'anima, quanto meno poteva efercitare gli esteriori del corpo.

Avendo finalmente fornito con molta gloria il fuo corfo, ed effendo già di nonan. ta fei anni, intendendo avvicinarfi la felice ora, nella quale doveva effere feiolto da i laccidi questa dura prigione, armatofi con l'armi de i Santiflimi Sacramenti, ad amorofamente licenziandosi da tutti i suoi figliuoli, avendo fantissimamente governato la fua Chiefa trenta quattr'anni, diede la sua anima al Signore alli 12 di Gennajo, l'anno del Signore 1 145, con gran do-lore, e pianto di tutto il Regno di Francia, lo 123.

La Santa Chicfa celebra la fella di S. Rea migio il primo giorno di Ottobre, che fu quello della fua translazione, nella quale oltre gli áltri miracoli, che il Signore operò, uno ne successe molto notabile. Volendolo trasferire dalla Chiefa di S. Grifoftomo, dove era, in un'altro luogo più decente, e magnifico, non fu mai possibile il moverlo, e sopragiungendo la notte, e stando il Clero, ed il popolo con le candeleaccele, cantando Inni in lode del Santo. nella mezza notte furono tutti soprapresi da un fonno si eccessivo, che reilarono addormentati.

Sveglistische furono, trovarono il corpo di S. Remigio collocato per le mani de gli Angeli, dietro l'Altare in quel medefimo luogo, nel quale effi avevano voluto trasferirlo, nè avevano potuto. E fentirono insieme un soavissimo odore, del tutto celefte, che ufciva da quel fanto corpo, dalche compresero quanto inestimabil corona di gloria avesse in Cielo, chi da Dio era cosi onorato in terra, e con quanta divozione, ed affettodovessero venerare, ed imitare quello glorioso Prelato. Crebbe tanto quella divozione nel popolo della Città di Rems, che succedendo poscia una crudeliffima pestilenza, che distrusse l'Italia, el Regno di Francia, i naturali di Rems ricorfero a San Remigio loro avvocato, e prendendo una reliquia del fuo fepolero, la portarono processionalmente per tutta la Città, e per le cafe particolari, infino a tanto, che con essa uscirono suori della porta.

Fu cosa meravigliosa, che seguendo dopo la pestilenza, non entrò nella Città, nè paíso i termini, a i quali era arrivata la proceffione fatta con la Reliquia di San Remigio . Il Signore per interceffione fua ci con. ceda grazia d'imitarlo in maniera tale; ohe meritiamo effere partecipi della fua beatitudine . Di San Remigio, oltre a' Martirologi, Romano, di Beda, di Ufuardo, edi Adone, feriffero Fortunato, ed Hinemaro, che scriffero la vita sua, e ne fanno menzione Gregorio Turonense nel secondo libro delle cose Francesial capitolo vigelimo primo, e Sidonio Apollinare nel libro nono, all'Epistolasettima, e Sigiberto de gli nomini illustri, al capitoTritonio de gli Scrittoro i Ecclefaffici, classification de gli Scrittoro i Ecclefaffici, classification de gli soni militari, di San Benedero al trapitolo 31. del fecondo libro, ed al capitolo 31. del fecondo del

### Alli 2. Ottobre .

# LA FESTA DEI SANTI Angeli Cuftodi.

' Sentenza, e parere commune delli Dottori, ed è cofa, che la Chicfa fantanaccettato, e ritiene, che ogni uomo, da ch' egli esce dalle viscere della madre, sino alla morte, ha un' Angelo Custode, ò Guardiano, e queste sono le parole formali di San Girolamo. Nè mai negò Dio questa grazia ad uomo alcuno, per cattivo ch' egli fia frator di quanti furono mai al Mondo, ne meno la negherà all' Anticrifto, del qualedice San Tommafo, che averà l'Angelo Custode, il quale gli gioverà in questo, che lo persuaderà a non fare tanti mali, quanti egli faria, se non l'avesse. Solo Gesu Cristo fra tutti gli uomini non ebbe l'Angelo Custode, perchesi comesaria vergogna ad un Filosofo, se glifosse dato un fanciullo per Maestro, che gl'insegnasse, cosi non era conveniente, che a Gesti Cristo foffedato un' Angelo Guardiano, percheè molto maggior differenza, tra Gesti Ctifto, el'Angelo, che non faria tra un gran Filosofo, ed un fanciullo di poca età . Dicono adunque li facri Dottori, che Crifto non ebbe l' Angelo Cuftode, ma molti Angeli, ch'erano fuoi Ministri, e lo fervivano. Dice ancora San Tommafo, feguitando San Girolamo, che l'uomo non ha l'Angelo Custode da che egli è concetto nel ventre della Madre, nè meno dal rempo, ch'egli ha l'anima razionale, madaquell'ora, che nasce nel Mondo, perche mentre stà nel ventre della Madre, il medefimo Angelo, che guarda la Madre, guarda ancora il fanciullo fuo, fubito poi ch'egli mafce, e fubito nato, gli è confegnato un' Angelo particolare. Mentre che la creatura è picciola, e non sà ancora peccare, l'Angelo Guar-diano l'ajuta, e disende dalli danni, che il demonio potria, e vorria farli, offendendola in qualche membro, è facendola ri- l

vita fua, viva come un'animale fenza ragione. Quando è poi di maggior età , l'Angelo sta sempre attento per liberarla da tistto quello, che può farle danno alla fua conscienza, ed all'anima, avvertendola, mettendole impedimento, levando gl'inconvenienti s infegnandole come meglio possa servire a Dio, e come divenghi più ricca di grazia: Ed ancora, che noi gli facciamo refistenza, e gli siamo disobbedienti, non si sdegna, ò si stracca, anzi è sempre diligentissimo per ogni nostro bene, proceurando, che lo abbiamo, e che siamo libeti da ogni male, e danno. E perche egli sempre ci sa compagnia, ò pure se alquanto si allontana ha sempre gli occhi rivoltia noi , però diffe S. Bernardo . che ci doveressimo vergognare di sate alla presenza del nostro Angelo Custode quel-lo, che non faressimo alla presenza di uno schiavo, per tanti benefizi, chene riceviamo. La Santa Chiefa Univerfale celebra la festa dopò quella di S. Michele, nella quale fa commemorazione di tutti gli Angeli, è dovere, e cofa giusta, che gli facciamo sesta particolare, e che si ricordiamo di lui, acciocchè effo, e gli altri infieme maggiormente si ricordino di noi, e ci diano ajuto, e favore, per paffare li pericoli, e difficoltà di questa vita temporale, e poi otteniamo l'eterna. Clemente X. Ordinò, che fi facesse la sua festa alli 2. di Ottobre.

#### Alli 4. Ottobre.

## LA VITA DEL SERAFICO Padre San Prancesco.

E'Neceffacia la lingua di Serafini a chi vuolben pariare della via del gran Patrarea, e Serafico Padre San Pranecto, a indituoro dell'iluttre, e devosifimo Ordine del Frati Minori, e per quefto ordini di Signore, che fofe festita dal Serafico Dotore della Chiefa San Bonaventura fuo figliuolo, piparatore, illuftratore, governatore del fuo Ordine medefimo, il quale noi qui ptincipalmente feguieremo, aggiungendo alcune cofe, che fi trovano nelle Croniche di quefto facro Ordine, e pregando il Signore a darci parte di quefto facro Iluttra del piptito, che nello ferivere quefta me-

defima vitacbbe.S. Bonaventura, acciocche s'imprimano in noi; ed in quelli, che leggeranno gli efempi divirtulpiù divini, che umani, con cui quello Scrafino rifplen-

dette nel Mondo

Nacquei Beato San Francefeo in Alfild Carta dell' Umbria, Provincia d'Italia i l' annodel Signoce i 188. il padre cibe nome namode construire, e divorsi a, quale cifendo gravida, è di patro di San Francefeo, cono ptoctado per alcuni di patrorire, giunfeu no povero pellegrino alla fua porta chiedere limofina, e diffica collu, che gliela portava, che menafirro quella donna; dibito patrorirebbe.

Fu menata in una stalla, ch'era vicina alla cafa fua, e fubito partori, e dopo vi li edificò una Cappella, e vi si dipinte questo miracolo. Nel battelimo fuchiamato Giovanni, e poi nella cretima fu detto Franc: fco. Venuto inetà fu dal Padre messo allo studio, il quale perchè era mercatante, l' occupo poi ne i negozi di quell' ufizio. Nell' età giovanile si diede alle vanità, ed agli spassi da giovane, seobene con l'ajuro di Dio non allento mai la briglia a' fenfuali appetiti, ed attendendo a' guadagni tempora-li, non fondò la fua fperanza nelle ricchezze, e ne'tefori, anziera compaffionevole, e liberale verso i poveri, e sece fermo proponimento di dar sempre limolina a chiunque per amor di Dio gliela dimandaffe.

Si trovava ungiamo molto occupato ne finon regozi, quando gli fiaceofio un po-vero, egli chiefe limolina, ed egli non glie-la didde, fiparti fipovero, e Franceso ri-tornato insè, e confiderando la sua poca carità, licori destrora, e il ciade limosima, e promise con voto al Signore di non negata mai a chi per suo amore pilea chiefeste; il qual voto offervò inviolabilmente, infino alla morte, e per elfosti fece il Signore Dio molte gazzie con accrecimento della grazia, e dell'amorto sono reconservato della grazia, e dell'amorto sono con con control della grazia, e dell'amorto.

Efferdoancora fecolare (come il medefimo Santo Padre dopo di effere religiofo af fermò ) in udendo il nome dell'amor di Dio, fentiva nel fuo cuore un giubilo fipirituale, e meravigliofo. Era molto manfueto, paziente, e trattebile, e più liberale di quello, de le facoltà portafficto, ch' eraindizio di quello, ch' egil dovera effer poi. In quel medefimo tempo vi era un'uomo nella Cirià d'Affidi di molta fimplicità, il qualcinfpirato da Dio, per quanto fierede, ogni volta, che s'incontrava in San Francefeo filevava la cappa d'attorno, e gilela gittava a i piedi, perche vi pafafe fe fopta; e diceva, che Francefeo era degno di gran riverenza, e che prefle farchbe gran cofe, e farebbe molto onorato da rutti fedeli.

Ma San Francesco all' ora non faceva stima di rali parole, perche era occupato affainei negozi della roba, e sviato nelle licenze dei giovani. Volle il Signore reprimerlo, rassirenarlo, e metterlo in passo, cd a questo effetto gli mandò due traya-

gu.

Il primofu, ch'essendo in guerra fra loro la Città di Perugia, e di Assis, sii con
altri suoi compagni preso da' Perugini,

ecacciato in prigione.

Superò questo travaglio con grande allegrezza, e costanza, facendo animo a gli altri, edando loro speranza di poter esfere in breve liberati, fi come furono: l'altro fu una lunga, ed affannofa infermità, per la quale, e per la fiacchezza del corpo , prefe maggior forzail fuo spirito, esi dispose alla grazia dello Spirito Santo: onde guarito fe ne usei un giorno di casa tutto ben vestito ed incontratofi in un' uomo di famiglia nobile, ma povero, e male in arnese, ne cbbecompassione, e mutò le vesti con lui . La notre seguente gli mostrò Dio un grandiflimo, e belliffimo palazzo,e dentro vidde molte, e molte ricche armi, che avevano il fegno della Croce, e non fapendo egli, che cofa fignificalse tal visione, domandò, che cola fossero quelle ricchezze, e quelle armi, ch'erano quivi, e gli fu rispotto, ch' erano fue, e de i fuoi foldati, fe pigliassero il segno della Croce, e valorosamente lo feguitaffero.

É perche eglinon era déreitato nelle code fiprituali i, incle quella vifione material-inente, e la mattina feguente fi parti per il Regno di Napoli, per effere foldato, e militare fotto la bandiera di un Copte liberale, e potente, e da vece per tal l'Inda molti foldati, ed acquiflare conore, e ricchezze. Pervia gli partò una notre il Signore, e gli diffe, che fe ne ritornaffe alla patria fin a preche quella vifione dovera effettuario in lui, e ne i fuoi foldati fipritualmente, e non era gimbo lafigira il Signore del

CIC-

Cielo, edella terra, per fervire al fervo, ed all'uomo mortale. Se ne ritornò per tanto subito a casa, e dandosi ail' orazione grandemente, pet l'efercizio della quale fenti nella fua anima un gran disprezzo di tutte le cofe caduche, e fragili, ed un'ardente defiderio di vendere la fua roba, e comprare la margarita preziofa dell'Evangelio; ma an-

cor non fapeva in qual modo doveffe farlo. Sentiva folamente alcune veementi infpirazioni, nelle quali gli dava il Signoread intendere, che la mercanzia spirituale, e la milizia di Cristo hanno il loro principio nel. la mortificazione e nella vittoria di se medefimo , e questi interiori a ovimenti lo svegliavano, e lo infiaminavano ogni giorno più al desiderio della perfetta mortificazione, ed al disprezzo di sè medesimo.

Gli si offerse una buonissima occasione per il suo profitto, perche cavalcando un giorno per una campagna aperta, vicino ad Affifi s'incôtrò in un lebbrofo, che gli moffe flomaco grande, ed orrore, e ricordandofi, che per effere foldato di Gesti Crifto bifognava vincerfi, finôto da cavallo, ftefe il lebbrofo la mano come per ricever limofina ed il Padre S. Francesco con gran divozione, e tenet (22.3 gliela bació. Rimontò fubito su'l fuo cavallo, e guardando per ogni parte,no potè veder più quel lebbtofo, febbene la capagna era rafa,ed aperta, della qual cofa reflo meravieliato e confolato interiormente. lodando il signore, e proponendoli cofe maggiori per il fervizio di lui . Gli piaceva la folitudine, ed amava lo starritirato, e lontano da gli strepiti, dandosi tutto all'orazio-'ne, e pregando affettuofamente il Signore,

che gli dichiaraffe la fua volontà. Un giorno essendo tutto assorto e rapito in Dio, gli apparve Gesu Cristo Salvator nostro, come Crocefiso, per lo qual favore rellò tanto ardentemente innamorato di lui che d'indi in poi qualunque volta fi ricordava della Passione del Signore, versava abondanti lagrime, fenza poterle reprimere - e vestiffi infieme dello spirito della carità della povertà, cdella pietà, di maniera chedove prima fentiva grandiffima ripugnanža, e si schifava di vedere i lebbrosi ancor da lotano, dopò fi affezionò loro in guila, che andava a gli ospedali, e baciava loto sc manl, e la faccia, c li ferviva come il medefimo Gesul Crifto con ogni forte di umiltà, e di divozione. A poveri mendichi alcuna volta donava l'abiso fuo , l ricuperò idanari, fiadofene S. Francesco al-

٠٠.

ò una parte di esso, e soccorreva con riverenza a'Chierici poveri, e volontierissimo dava limofina pergl'ornamenti degli Altari.

Ando una volta a Roma a vifirare la Chicfa di San Pietro, e trovò alla porta della Chiefa gran numero di poveri, diede a chi gli parve averne maggior bilogno il vestito suo, ed egli si vesti delli stracci del povero, e stettesene tutto il giorno fra i mendichi, congran confolazione dell' anima fua.

E perche già aveva interiormente la Croce di Cristo nel cuore, attendeva ancora molto a mortificare, e crocifiggere la catne, acciocche l'anima, e'l corpo participafsero del prezzo della nostra Redenzionc, e portando la fua Croce, godessero de' meriti diessa. Tutto questo avvenne al Serafico Padre, prima che lasciasse l' abito fecolarc.

Non aveva il Santo altro macftro, che Critto, in tutte quelle cofe, che abbiamo raccontate, ela fua Maestà lo andava ammaestrando, e perfezionando ogni giorno più come perfettiffimo, e fapientiffimo Maeflro: Facendo S. Francesco un giorno orazione nella Chiefadi S. Damiano, che era fuora delle mura di Affiti, dinanzi ad un Croeifiso, fenti uscire una voce da

esso, che tre volte gli disse. Và Francesco, e ristaura la mia casa, la quale, come tu vedi, ruvina. Resto il Santo come attonito e e fuora di sè udendo tal voce, c vedendo, che quella Chiefa di San Damiano era vecchitlima, e ruvinata, intefe che quella-voce del Signore gli commandava, che restaurasse quella Chiefa materiale, onde presa buona quantità di panni, e portatili alla Città di Foligno, che è da dodeci miglia lontano d'Affifi,li vendè infirme co'l cavallo fopra il quale andava, e tornato ad Affifi, diede il prezzo, e danari, che cavati ne aveva, ad un povero Sacerdote, che stava nella Chiesa di S. Damiano pregandolo con gran riverenza a pigliarli per riparar quella Chiefa, ed a lafctatvelo stare qualche giorno. Li cocesse il chierico, che stessenella Chiefa tutto il tempo ; che li piacefse, ma per timor del padre non volle accettare i danari, onde S. Francesco ti gittô fopra una finestra della medesima Chiefa. Ebbe notizia il padre di quelto fatto, con grande fdegno, e co molte minaccie

quanti giorni nascosto dentro una grotta, e sebben dopò come vergognandosi della sua codardia ne usci fuori, ed en-

trossene nella Città.

Quando la gente lo vidde tanto trasfigurato, e mal veflito, cominciò a gittarli addosso pietre, ed agridarli dietro come a matto. Sdegnossi perciò maggiormente il padre contra di lui, e menatolo a casa lo batte, lo mise ne ceppi, e lo chiuse in una stanza, dove stette infino a tanto, che la madre effendo lontano il padre lo liberò, il quale finalmente per vivere in pace si accordò co'l figlinolo in questa maniera, di andare amendue infieme dal Vescovo, e che quivi il figliuolo rinunciasse al padre la sua legitima , e cosi fu fatto con vantaggio, e con spirito maggiore, che il medefimo padre non pretendeva, perche giunti alla prefenza del Vescovo, San Francesco con molta risoluzione, ed allegrezza si spogliò di tutte le vesti insino alla camicia, e le diede al padre, dicendo: Infino a quest' ora hò chiamato te padre in terra, e da qui innanzi ficuramente dirò, Padre nostro, che sei nel Ciclo, nel quale io hò posto il teloro, e la fperanza mia.

Si stupiil Vescovo di si gran fervore e spargendo molte lagrime lo coperseco'l manto fuo, efecepottare vesti da coprirlo. Gli fu portata una povera cappa di un contadino del Vescovo, che prima venne alle mani di chi la cercava. La prese il Santo con fegno di grandiffima gratitudine, e tagliandola in forma di ctoce, se la messe indosso, ed usei dalla Città, ed andoffene in una felva cantando lodi al Signore, s'incontrarono in lui alcuni ladroni, e glidomandarono chi egli fosse, a'quali confidentemente, e con spirito Profetico rispose: Son trombetta del gran Re. Lidiedero i ladroni di molte percoffe, egittandolo dentro un fosfo, che era ivi vicino, pieno di neve, partironfi . Sentiva il Santo incredibile confolazione, vedendofi maltrattare, ed andava come prima cantando lodi al Signore, perchè in tal maniera lo accarezzafle. Paísò per un Monistero, dove gli su data limosina a nome di povero sconosciuto.

Indi arrivò alla Città di Ugubio, dove da un suo amico fu riconosciuto, e raccolto in cafa, e datogli dal medefimo un vesti-

portò due anni, cinto con una cintura, con scarpe calzate, e con un bastone in mano come Romito. In Ugubio andò all' Ofpedale de' Lebbrofi egli ferviva con grandalima carità. Lavava loro i piedi, nettava la marcia delle piaghe, e li baciava con una divozione stupenda, e per questa si nobil virtoria di sè medefimo, gli diede il Signore fingolar grazia di fanare infermità corporali, e spirituali. Si vidde questo particolarmente in un' uomo del Contado di Spoleto, il quale aveva un'infermità orribile, ed incurabile, chegliandava rodendo, emangiando la bocea, ele mascelle senza rimedio. Questi tornando da Roma, dove era stato a visitare la Chiesa di San Pietro , s'incontrò in San Francesco, e gittoffigli a'piedi perbaciarglichi: ma il Santo per la fua umiltà non lo confenti, anzi gli fi accostò, e con citrema divozione, e tenerezza li bació la bocca incancherita, e piena di marcia, ed incontanente il povero restò sano da quella infermità incurabile.

Essendo già San Francesco più fondato nell'umiltà, e nel disprezzo di sè medesimo, e de'giudizi vani del mondo, ritorno ad Affifi, e cominció a mendicare fra quelli, che prima l'avevano conosciuto ricco. E perchè la voce divina, mentre che stava nella Chiesa di San Damiano, gli aveva commandato, che la restaurasse, tentò, effendo povero, di far quello, ch' effendo ricco, non aveva potuto fare, e con le fatiche fue, e co'l portare egli stesso sopra le spalle pietre per l'edificio, e con le limotine, che altri mossi dal suo esempio le secero, la restaurò, e lasciolla affaiben fornita, el'ifteffo fece in un'altra Chiefa dell' Apoltolo San Pietro, del quale egli era fornmamente divoto. Indi fe ne andòin un luogo da un miglio lontano d' Affifi, chiamato Porziuncola, nel quale era una Chiefa della Madonna antichiffima, deferta, e malconcia. Intefe, che il nome antico di quella Chiefa era Santa Maria de gli Angeli; feppe, che conforme al nome, era quella Chiefa fpeffo vifitata da gli Angeli s onde per la divozione, che portava a gli Angeli, ed alla Regina de gl' Angeli, fiaf. faticò molto per ripararla, e determinò di

far quivila fua abitazione. Quivi umilmente cominciò, quivi virtuofamente tirò innanzi, e felicemente forni la carriera fua, e mentre moriva, raccomto intero, povero, ed oneflo, il quale egli | mandò quefto luogo a'fuoi fiali, come luoto. In quetta Chiefa per divina rivelazione diede San Francesco principio al facto Ordine de' Minori, nel modo, che più avanti si vederà. Et è da considerare, che si come prima della fondazione dell'Ordine riparò S. Francesco queste trè Chiese materiali, come già si è detto, così dopo riparò, e restaurò le Chiese militanti con gli trè ordini, che institui in questo spirituale edifizio.

Inquesta Chiesa si occupava il nuovo, e fanto foldato digiorno, e di notte facendo orazione, e con gran fervore, ed abondanza di lagrime fupplicava la Regina de gli Angeli, che fosse fua Avvocata, e gli desse il suo favore, ed ajuto per quello, che pretendeva di fares e finalmente per gli meritidi quella, che restando Vergine concepi, e partori il Verbo Eterno, venne egli à concepire, ed a partorire lo spirito della vita Evangelica, e restitui la vita Apostolica, che nella fua Regola fi contiene. Perchè un giorno udendo la Messa de gli Apostoli, ed in essa quel Vangelo, nel qual mandando Crifto nostro Signore i fuoi discepo!i a pred:care , disse loro:

Che non possedessero ne oro, ne argento, nè danari nelle borfe loro, nè portafsero per viaggio bifaccie, nè aveffero due tonache, nè scarpe, nè bastone, subitamente il Santo illuminato da luce divina, si cavò le scarpe, lasciò il baftone, gittò via da sè, come cofa detestabile i danari, e contento di una povera tonaca, laíció la cintura di cuojo, che portava, e si cinse un cordone, e cominciò a fare vita Apostolica, prendendo le parole, che aveva udite del Vangelo per sè, come seun' Angeloglie l'avesse portate dal Cielo. Con questo abito diede principio alla fua predicazione, esortando tutti a far penitenza con parole femplici, e piane, ma gravi però, severe, ed accese in maniera, che infiammavano, e penetravano i cuori di chi do ascoltava, e prima che comincias fe i fuoi fermoni falutava il popolo, dicendo: Dominus det vobis pacem. Il Signore vi dia pace.

La qual falutazione diffe poi di aver. la imparata per divina rivelazione. Con questi sermoni, e molto più conl'esem- | Signore lo consolò, e gli diede speran-

go dalla Vergine amato, e favorito mol- i pio della fua vita converti molti peccatori al Signore, ed alcuni lasciarono tuete le cose terrene, e lo seguitarono nell' abito, enclla maniera del vivere. Fra i quali il primogenito figliuolo, che generò in Critto, fu Bernardo da Quintavalle uomo perfettiffimo, al quale, ed a Pietro Catanio , Canonico di Affifi diede San Francesco l'abito alli 16. d'Agoito, l'anno del Signore 1209, e da queito giorno cominciano alcuni a contare il principio dell' Ordines sebbene altri lo prendono un'anno a dietro, quando il Santo udendo le parole del Vangelo, restò con una tonaca fola.

Si andarono aggiungendo poi altri compagni infino al numero di dodici, per rappresentare il Collegio de Santi Apolto-li, che il distribuirono per tutto il Mondo, e lo conquiftarono al Signore. Nel medefimo modo mandò San Francesco i fuoi compagni a predicare per il Mondo la Croce, e la penitenza, e quando li mandava , diceva a ciascuno in particolare, jacta cogitatum tuum in Domino, er ipfe se enutries: Mettete la confidanza vostra, e'l vostro pensiero nel Si-gnore, ch'egli vi sostenterà. Piangeva amariffimamente una voltai peccati della vita passita; e subito su sopragiunto dauna ineffabile, e spirituale allegrezza, ed insieme da una certificazione, che cutti i fuoi peccati plenariamente gli erano stati rimessi, e perdonati, e poscia ebbe un' estasi, nella quale gli fu rivelatotutto l'accrescimento, e'l progresso dell'ordine suo. Essendo desideroso di vedere i fuoi figlinoli, ch'erano sparsi, & andavano predicando in diverse parti, pregò il Signore, che gli unifse, e metteffe infieme, e cost fenza che fossero chiamati da alcuno , fi raccoffero in poco tempo insieme con gran meraviglia di tutti. E vedendo, che il numero di effi andava crescendo, scrisse la Regolacon parole umili, cavando ogni cofa dal facro Evangelio, ed aggiungendone alcune poche, che per l'uniforme maniera del vivere parevano necessarie. La qual Regola parve a lui, ed a' fuoi compagni doversi proccutare, che dalla Sedia Apostolica sosse approvata; onde partirono tutti per Roma, e pervia ebbe S. Francelco una rivelazione, con la quale il

za di dover effere bene ascoltato, e spedito da Papa Innocenzo III, che teneva in quel tempo la Catedra di San Pietro, e cosi avvenne. Perchè sebbene da principio il Papa non lo ammife: nondimeno per una rivelazione, che poi cbbe, lo fece cercare, lo raccolfe benignamente, ed intefe, che quel poveretto vile, e sprezzato doveva esfere come una palma alta, e fublime netla Chiela di Dio, e riparatore, e softentatore del fuo foirituale edificio, che andava cadendo. Perchè giacendo una notte il Sommo Pontefice con molto travaglio per le calamità, che la Chiefa pativa, vidde in fozno, che il Tempio di S. Giovanni Laterano, dove egli abitava, minacciava ruina, e cadeva, e che un'uomo povero, e vile, gli metteva fotto le spalle, e lo sostentava, ed intese per istinto divino questo povero effereil glorioso San Francesco, che con gli esempi, e con la dottrina aveva da fottentare la Chiefa di Dio, come in vita lo fostentò, ed ora col mezzo de' suoi beati figliuoli la fostenta. E questa rivelazione » ò altra fimile a questa, precesse nella confermazione dell' Ordine facro di S. Domenico, co I quale si abboccò San Francesco in Roma, ed amendue i Santi Patriarchi fenza efferfi mai prima veduti, fi conobbero, ed abbracciarono, e fi collegarono per far guerra all'Inferno, e difendere la gloria del loro celefte Capitano, e Signote. Per la rivelazione, che il Papa ebbe, e per vedere l'umiltà, la povertà, & il fervore di S. Francesco inclinossi a concedere quello, che il Santo umilmente chiedeva: Ma perche la cofa era di grande importanza, volle raccommandarla a Dio, per più maturamente deliberare, vedendo specialmente, che alcuni Cardinali non la sentivano, giudicando effer meglio riformare le Religioniantiche, che instituirne altre nuove, e che quella Regola, e strettezza di povertà, che in effa fi profesfava, fosse sopra le forze de. gli uomini. Finalmente dopo molte orazioni, e consulte, concesse il Papa a San Francesco quanto domanda va a confermò la fra Regola, e commandogli, che predicaffero la penitenza ed ordinò, che tutti i Frati laici, ch'erano andati seco, si faceffero una piccola chierica per feminare li, beramente la parola di Dio questa confer. mazione fil fatta dal Pontefice di parola, & vive vocis oraculo; e San Francesco, ed i fuoi compagni fecero professione folenne

I in mano di fua Santità l'anno mille ducento, e nove, promettendo la vita, e la regola Evangelica, ed il medetimo S. Francefco fu dall'istesso Papa instituito Generale dell'Ordine. ne ritornò il Santo co' suoi compagni in AL

fifi, e per istrada si trovarono inestremo

bisogno, mancando loro da mangiare, e

Dopo la confermazione dell'Ordine se

non avendo rimedio umano, col quale ne poteffero avere, apparve loro improvvifamente un'uomo, che portò loro del pane, e senza esfere conosciuto, subitamente spati- Dubitò alcuno de' fuoi compagni fe fosse meglio ritirarsi in qualche luozo rimoto, per darfialla contemplazione, ò pure conversare fra gli uomini, ma fatta sopra ciò orazione, e pregato il Signore, che icoprisse loro la sua volontà, fu rivelato al Santo, che Dio voleva la fua Religione, acciocche guadagnasse le anime, che il demonio pretendeva levarli. Onde si ritirarono, eridusero in una povera, e deserta cafa a canto ad Affifi, mangiando pane di lagrime, e vivendo con povertà, e fantità ammirabile. La loro orazione era più mentale, che vocale; perche ancora non avevano libri da cantare le Ore Canoniche , ed infegnava loro il Santo a fare orazione ed amitare, elodare il Signore in tutte, e per tutte le succreature, cad onorare con riverenza particolare i Sacerdoti, 'ed a credere fermamente, e motir per la Fede, la quale infegnava la Chiefa Romana . Quando vedevano qualche Chiefa, ò Croce da lontano fi proftravano, ed oravano come erano stati ammaestrati dal Santo.

Stando ancora i fanti Religiofi in questa povera casa andò San Francesco un Sabbato a sera alla Città di Assis, perchè doveva la Domenica predicare nella Chiefa Catedrale, ed effendo assente, apparve quella medefima notte a' Frati un carro di fuoco, con dentro un globo splendente a guisa di Sole; il qual carro diede tre volte per la ca. sa congrande stupore de' detti Religiosi , i quali ricevettero non minor chiarezza nell' anime, che ne' corpi, ed intefero, che sebbene il Padre San Francesco era col corpo lontano, era nondimeno presente con lo spirito, e ch'era quello, che in quel carro di fuoco veniva loro mostrato da Dio. come un'altro Elia, zelatore della fua fanta legge.

Se ne andò poscia al Romitorio di Santa-Maria

Maria di Porziuncula, che i Monaci di S. Benedetto, de'qualrera, liberamente gli diedero, acciocche fosse Capo dell'Ordine fuo. Quindi ufciva a predicare per i luoghi, e per le terre circonvicine, ed era mirato daeli uditori come un'uomo dell'altro fecoloche aveva il fuo cuore, ed i fuoi occhi nel Cielo, eche con l'opere, e con le parole fue voleva condurli là tutti.

Si convertirono moltl con fervore ftraordinario, e di questi isticui il Santo l'Ordine, il quale chiamò i Fratelli della Penitenza, e molte donzelle fecero proponimento di confervare perpetuamente virginità, delle quali la prima pianta, e figliuola spirituale del Padre S. Francesco su la Santiflima Vergine Chiara, madre delle Religiose, che si chiamano le Gentildonne povere, e chiariffimo specchio di ogni

purità, e fancità,

Ma molti altri lasciando tutte le cose terrene feguitavano S. Francesco come uomo. e Maestro venuto dal Cielo; di maniera che la fua fanta Famiglia fi andava ogni giorno maggiormente moltiplicando, empiendo il Mondo di un foavissimo odore delle fue perfette virtu. Fraglialtri un Religiofo dell'Ordine de' Croeiferi chiamato Monico, il quale effendo in uno spedale vicino ad Affifi, già da' medici dato per disperato, mando a pregar S. Francesco, che pregaffe Dio per la fua falure.

Fece il Santo orazione, e poi prefe un poco di pane, e fminuzzollo in un poco d'olio di quello, che ardeva nella lampada dinanzi all'Akare della Madonna, e mescolandolog'ielo mandò per alcuni de' fuoi Frati dicendo: Portate questa medicina a Monico nottro fratello, che con effa guarirà, efarà valorofo foldato della no-

itra Milizia.

Prese Monico la medieina, guari, entrò nell'Ordine, e visse con grande asprezza, e fantità di vita, e perseverò infino alla morte.Un'altro gran Poeta, il quale era chiamato il Re de'verfi, andò per vedere il Santo, e trovollo, che stava predicando in un Moniftero, e vidde nel Sermone due foade molto lucenti attraverfate in forma di Croce . Puna, che pigliava dal capo di S. Francesco in. fino a' piedi, e l'altra, che per le braccia lo incrociava se stupito per questa visione, e compunto, fi converti, e prefe l'abito con si gran divozione, che S. Francesco gli mutò il nome, e lo chiamò Pacifico, e fu il pri- | Questa regola fu quella, che confermò Pa-

mo Ministro Provinciale di Francia, evidde molte volte nella fronte del Santo Padre una Croce.

In questa guifa andaya chiamando il Signore al nuovo Ordine nuovi foldatise mettendo infieme quel fiorito, e gloriofo efereito, che tanta guerra aveva da fare alle potestà dell'inferno. Crebbe tantoil numero de' benedetti fieliuoli di San Francesco, che per distribuire fra loro le Provincie, e deputare Ministri Provinciali, ragunò Capitolo Generale in Santa Maria di Porziuncula, ev'intervennero più di cin que mila Frati, e con l'ajuto di Dio vi ftcttero fani, ne mancò loro cofa alcuna neceffaria, con grande allegrezza spirituale diciascuno.

Stabilito il governo dell'Ordine fuo, febbene il Santo non poreva trovarsi corporalmente presente a'Capitoli Provinciali, che fi celebravano, vi fi trovava fpiritualmente, e alcune volte miracolofamente viapparve. Encl Capitolo, che in Arli ficelebrò, predicando S. Antonio di Padova fopra il titolo della Croce, Jejus Nazarenus Rex Judeorum: fu il Santo Patriarca veduto in aria, che benediceva i fuoi figliuoli, con le mani distese in forma di croce, Ed un'altra volta stando co' suoi Frati, ragionando delle cofe di Dio, apparve il nostro Signor Gesti Cristo in mezzo di loro in figura di un fanciullo belliffimo, che diede a tutti la fua benedizione.

Defiderò il Santo, che la fua Regola approvata da Papa Innocenzo Terzo, fosse ancor confermata da Onorio pur Terzo, che nel Pontificato gli era successo. E per questo avendogli Dio con una rivelazione commandato, che facesse un'altra Regola più breve; perchè la prima era alquanto lunga, per istinto dello Spirito Santo, afcele con due de' fuoi Frati in un monte, e digiunando in pane, ed in aequa, e faeendo continua, e fervente orazione, fece scrivere la Regola, come Dio gli aveva rivelata.

Scefe dal Monte, e diede la Regola scritta. al Vicario, perchè la offervasse, la perse difavvedutamente il Vicario, e'I Santo, come un'altro Mosè, ritornò al monte, e fece di nuovo scrivere la Regola con le stesse parole di prima, come se le avesse udite dalla. bocca del medefimo Dio.

pa.

tificato, ed efortando San Francesco i fuoi Frati all'offervanza di effa, foleva dire non avervi posta cosa alcuna di testa sua: ma che quanto viera, tutto era stato rivelato dal Cielo. Anzi nel tempo, che stava nel monte facendo orazione, scese una voce dal Cielo, che si fenti tre volte, edific: Francesco questa Regola non è cofa tua, tutta è mia, e tutto voglio, che letteralmente fi offervi; perche io sò la forza dell'uomo, e l'ajuto, che gli darò. Ed indi a pochi giorni confermò il Signore quella Regola, e la rivelazione con cui data l'aveva, stampando le sue piaghe nel corpo del Serafico Padre, come fi dirà più a baffo nel fuo luogo.

Ma chi potrà degnamente narrare le mirabili, ed altiffime virtu di questo Serafino? Il volerlo scrivere è un' entrare nell'immensità del mare Oceano, ed in un presondissimo abisso, chenon ha sondo. Di ogn'una di esse potrebbe formarfi un libro; ma noi brevemente l'anderemo raccogliendo da quello, che San Bonaventura più copiosamente scrive nella fua vita. È cominciando dalla fua penitenza, egli castigava asprissimamente il fuo corpo; ed appena prendevail necef. fario per vivere, e foleva dire effere difficiliffima cola foddisfare alla necessità del corpo, e non ubbidire all'inclinazioni sensuali. Rare volte quando era sano, mangiava alcun cibo cotto, e mangiandolo, lo spargeva di cenere, ò di acqua, acciocche fosse senza sapore. Beveva acqua cruda, e temperatifimamente per sete grande, che avessero, ògran caldo, che fosse.

Ogni giorno, come se sosse Novizio, trovava maniere nuove da mortificarli . ed affliggere la carne.

Quando andava a predicar fuori, mangiava quello, che gli era dato. Il fuo letto ordinario era la terra, c'i più delle volre dormiva fedendo, e fervivafi per capezzale, ò di una pietra, ò di un legno. Andava vestito di una sola, e povera tonica, ed interrogato come potefse soffrire il rigore del freddo con si poche vesti, foleva rispondere, e co'l caldo , e co'l ferver dello fpirito .

Non ammetteva morbidezza alcuna nel

pa Onorio nell'anno Ottavo del fuo Pon. 1 a' palazzi de' Principi, che alle cafette de' poveri, e quando fentiva morbidezza alcuna nella fua ionica, la teneva diden. tro con alcune corde in maniera, che la faceva ruvida, ed aspra. Ed aggiungeva ancora di avere per esperienza provato. che i demoni facilmente tentano quelli, che vestono morbidamente, e fuggono spaventati da quelli, che portano rozzi, e groffi vestiti. E quando vedeva il suo abito effere migliore, ò più nuovo di quello de fuoi Frati , lo cambiava co'l più vecchio, e co'l più stracciato, ed alle volte ancora faceva il fuo vestito di pezzi, che gli eran dati da' Frati, e per questo i Prelati dell'Ordine commandarono poscia a i Fran, chenon cambiasfero mai con lui l'abito, nè da lui lo prendessero, quantunque il Santo lo deffe loro. Ma, che dirò della purità, e del. la castità dell'anima sua? Nel principio della fua conversione sentendosi molestar molto dell'ardore della concupifcenza, si gittò molte volte d'inverno in un sosso pieno di neve, per mitigare quel fuoco infernale, stimando cosa migliore il patire gran freddo nel corpo, che incendio si pericolofo nell'anima. Standofene in orazione una notte, fii chiamato dal demonio tre volte per nome, e gli disse; Non vi è peccatore si malvagio che convertendoli, non riceva da Dio il perdono delle fue colpe; ma chi con indiferete penitenze si ucciderà, non troverà mifericordia giammai. Conobbe il Santo per divina rivelazione, che il demonio proccurava d'intepidirlo, e fenti in se gravissima tentazione di carne . Si spogliò subito, e cominciò fortemente a disciplinarsi, e con grandissimo servore di spirito se ne andò dalla cella in un' orto, e si travolse col corpo sopra la neve, e facendo fette gran palle della medesima neve diceva: Questa maggiore è tua moglie, questealtre fono tuoi figliuoli, figliuole, e serventi, coprili, che si muojon di freddo, e se ciò ti travaglia, servi con affetto a Dio solo.

Con questo suoco divino spense le fiamme dell' altro fuoco fenfuale, di modo che non fenti mai più cola fimile . Ed avendo ottenuta si gran vittoria della sua carne, ed essendo stato rivelato a Fra Leone suo compagno, che S. Fransuo vestito, e diceva ciò convenire più cesco era contato nel Ciclo fra quelli, che erano vergini di corpo, e di anima, I odiando le lodi, e dicendo, che ciascuno fu rifervatifismo nel tener pratica, e famigliarità con le donne, e stava si raccolto con gli occhi, quando parlava con effe, che non ne conosceva quasi niuna di vista . Perciocchè diceva, che con le occasioni il forte s'indebolisce, e'l debole è vinto, e che il conversare con molta famigliarità co le donne, e non abbruciarfi, o abrustolirsi, è tanto difficile, quanto caminare fopra le bragie, ò avere il fuoco in feno, e non fi abbruciare. Quai negozi, diceva il Santo hà un Religioso a trattar con le donne, fe non quando nelle contessioni le ascolta, o quando dà loro una brieve istituzione per più fantamente vivere? Chi fi eien per ficuro, non è cauto; e trovando il demonio dove attaccarti, ancorche fia un capello, fà terribiliffima guerra. Quetta è la dottrina del Serafico Padre, la guale infegnava più con gli efempi fuoi, che con le parole, e per quelto chiamava il fuo corpo, il fratello afino; perche aveva da portare peli gravislimi, e mangiar poco, e di cibi vili. È quando vedeva qualche ozio. fo mangiare delle altrui fatiche, lo chiamava Frà Moscha: perchè non faceva cofabuona, e macchiava quello, che gli altri facevano bene, ed era molesto, ed abominevole a gli altri. Finalmente il Santo Padre si diede a tal vita, e col rigore delle penitenze si consummò dimaniera, che pochi giorni prima, che egli moriffe, diffe la colpa al fuo corpo delle volte, che lo aveva trattato più aspramente di quello, che facessebisogno, sculandosi di averlo fatto per ficurezza, e guardia maggiore della cathita, epurità dell'animafua, e per maggior servizio, egloria di Dio. Essendo stato feco stesso si rigoroso, non su però tale conglialtri, ne gli piaceva l'asprezza indifereta. Onde una notte vedendo un Frate, che per la foverchia aftinenza non poteva prender ripolo, e correva pericolo della fanità, gli portò del pane, ed acciocchè liberamente mangiaffe, cominciò il medefimo Santo a mangiare con lui, e così lo liberò dal pericolo, e foleva dire, che la discrezione era la maestra, e la guida delle l

A questo estremo rigore aggiunse San Francesco una umiltà profondissima; perchè fu umiliflimo, e ne fuoi occhi viliflimo, e bramava di effere da tutti tenuto per

è tanto, quanto è negli occhi di Dio, e non più

Quando la gente lo lodava, e chiamava Santo, commetteva egli a qualche Frate, chegli dicesse villanie, e parole d'ingiuria. E mentre, che predicava, spesso diceva nel fermone per effere disprezzato, i difetti fuoi, o faceva altre cofe piuttofto mirabili, che imitabili, le quali erano certiffimo indizio del fuo gran fervore, e della fua umiltà profondissima . Proceurava con grande tiudio di ascondere i doni di Dio, e quando era lodato, diceva: Non mi lodate, che ancora non fon ficuro: ne fi deve lodare colui, il quale non fi sà qual fine averà. Ed a' Frati molte volte diceva: Niuno si dee gloriare di far cose, le quali possono esfere fatte da un peccatore, comeè digiunare, orare, piangere, e castigar la fua carne, il che tutto fanno alcuni uomini peccatori ; ma effere fedele al loro Dio, e Signore, non possono farlo in alcum guifa stando in peccato. Da questa u. miltà nacque, che egli non fi voleffe ordinar Sacerdote, e che reftaffe fempre Diacono. Portava grandissimo rispetto a' Sacerdoti, e foleva dire, che se si sosse incontrato in uno di loro, ed infieme in un Santo, che fosse scelo dal Cielo, averebbe prima baciato la mano al Sacerdote, e pot fatta riverenza al Santo, perche maggior rispetto doveva portare a quello, dalle cui mani riceveva il Santissimo Corpo di Nostro Signore. Effetto della medelima umiltà era il chiedere configlio a' fuoi fudditi . quando aveva alcun dubbio, con tutto che egli avesse il dono della Profezia, e si gran luce dal Cielo; onde stando perpleslo una volta se dovesse predicare, ò pure applicarfi alla contemplazione, prego Frà Silvestro, e la Vergine Santa Chiara, che dopò di aver fatta orazione, gli diceffero il fuo parere, il quale fu, che egli predicafse, e lo seguitò. Perchè, come dice San Bonaventura, non si vergognava il vero Minore di domandar configlio intorno a piccole cofead altri minori di lui, avendo imparato le cosegrandi dal supremo macftro.

Da questa medesima umiltà nasceva l'ardentissimo desiderio, che aveva il Santo Padre di ubbidire, e non di commandare. E per questo rinunció il Generalato, e dotale, e venir disprezzato, fuggendo, ed mando di effer messo sotto l'ubbidienza di ubbidienza al Frate, il quale menava per fuo compagno, eglicla offervava, ediffe una volta, che fra le altre grazie, le quali aveva ricevute da Dio, una fi eta, che egli cosi volontieri, e tanto prontamente averebbe ubbidito ad un Novizio di un'ora di Religione, se gli sosse stato dato per suo Guardiano, quanto al più antico, e più discreto de Frati: perchè il suddito (diceva egli) non deve mirare alla persona, a cui ubbidifce, ma a Dio, il cui luogo tiene, e per cui ubbidisce. Edomandato, qual dovesse essere il vero ubbidiente, rifpose: Come un cadavero. Vidde un Santo Frate: Compagno di San Francesco, facendo orazione, una eminentissima sedia nel Ciclo, piena di preziofe gemme, e d'immenso splendore, e domando a chigliela mostrava, per chi si scrbasse. E fulli rispoflo, per l'umile Francesco.

Avuta questa visione, interrogò il Santo, qual concetto avesse di sè medesimo. ed egli difse: A me pare di essere il maggiore ditutti i peccatori del mondo, e replicandogli, come potesse dir questo con verità, rispose: Perchè se Dio avesse satto ad un ladrone, ò al maggior peccatore del mondo le grazie, che hà fatte a me; gli farebbe stato più grato, e migliore, che io non fono, e se avesse lasciato me, io averei commesso peccati maggiori, che alcun di loro. Lopregò una volta il Cardinaldi Santa Croce in Roma a voler fermarfi alcunipochigiorni in cafa fua,ed il Santo,ch'era umiliflimo per lo rifpetto, che al Cardinal portava, lo compiacque.

La seconda notte, che stette nella sua cafa, dopo una lunga orazione, volendo ripolare un poco, vennero i demonj, e crudelmente lo flagellarono, e lo percoffero in si fatta guifa, che quafi ne restò morto: chiamo il fuo compagno, e contogli il caso, e gli disse, che quello era castigo di Dio, e che era meglio uscire dalla Corte, ed andarsene co' poveri di Cristo, che dare a' Frati da pensare, e parlare di lui, che egli si compiacesse di stare co'Cardinali, e che aspirasse ad onori: onde la marrina fubito fi fcusò umilmente col Cardinale, ed al Convento suo se neritornò.

Da questa medesima umileà nasceva lo fviscerato amore, che portava aila povertà fanta, la quale chiamaya Regina delle vir-

qualche guardiano. Ne' viaggi prometteva 1 til, per essere stato tanto amata dal Redel Cielo, edalla fua Santiffima Madre, ediceva, che era il fondamento dell'Ordine fuo, e che Dio gli aveva insegnato l'entrata nella religione dover cominciare dalla povertà, ed alcuna volta fece rovinare case già fatte per parergli l'edifizio troppo fontuofo, e contrario alla povertà Evangelica. Una volta dicendogli il Vicario di Santa Maria di Porziuncula essere tanta la povertà di quella casa, che non avevano cofa da dare a i Frati forastieri; e che perciò farebbe ben fatto il ferbare qualche cofa della roba de' novizj, che entravano per avere dove ricorrere in tempo di neceffità : gli rispose il Santo : Fratello cariffimo, in niuna cofa stà bene il far cofa contra la regola: Minore inconveniente è, che in caso di necessità til levi gli ornamenti dell'Altare della Vergine gloriofa, per provvedervi, che tentar cola contra il Voto della Povertà, e la stessa Vergine lo terrà per ben fatto. Viddero in un viaggio una botía, che pareva piena di moneta, ed il compagno difse al Santo, efser bene il pigliarla, per dare quei denaria' poveri, e febbene da principio non vi acconsenti San Francesco, nondimeno dopò vedendo il compagno inquieto fece orazione, e gli difse, che pigliasse la borsa, e nel volerla pigliare ne usci una serpe, che subito con la medefima borfa disparve . Un'altra volta in un'altro viaggio gli apparvero tre donzelle povere, e molto fimili di statura, difaccia, e di età, che crano la Povertà. la Castità, e l'ubbidienza, e salutandolo dissero, Ben venuta la Signora Povertà, e ciò detto fvanirono. Quando vedeva alcuno più poveramente vestito, riprendeva sè itelso, e si faceva animo a maggior povertà, riputandofi a molta confutione, fealcun o nella poverrà lo avanzafse.

> Onde efsendo coperto il Santo con una cappa, per efsere infermo, incontrò di giorno nella firada un povero, e gliela diede, e perchè il compagno glielo victava ; glidise: Io mi terrei per ladrone alla prefenza di Dio, fe non deffi questa cappa al più povero.

> E quando qualche cosa gli era data da altri foleva chieder licenza di darla a persona più povera, se inlei s'incontrasse; ed incontrandoli in qualch' uno, che portafse carica, egli lo ajutava a portarla.

Gustava piul delle limofine, che doman.

dava

dava di porta in porta, che di quelle, che I fenza chiederle, gli venivano date, e quan. do era da personaggi grandi invitato, anda. va prima a chieder limofina per il vicinato di porta in porta. E quando mandava i fuoi Fratia cercarla, alcune volte diceva loro; Andate, che perquetto ha mandato Dio al mondo i Frati Minori; acciocche i fuoi eletti diano loro limofina, e foddisfacciano alla mifericordia, di cui il giudice domanderà loro conto il di del Giudizio. Un giorno di Pasqua trovandosi fuora dell' abitato tanto lontano, che non poteva andare a chieder limofina, defiderando d'imitare il Signore, che in quel giorno in forma di pellegrino era stato invitato da i due discepoli, cheandavano in Emaus, domandò limofina a' fuoi propri Frati, che erano feco . i qualiglicla dicdero , ed egli la ricevette umilmente, ed allegramente. Esfendo infermo in un luogo detto Nocera, e menato da alcuni uomini ad Aflifi, che erano andatia levarlo, per medicarlo nella loro Città, non trovarono per strada da comprare co i danari loro cosa da mangiare, e intefolo il Santo, ordinò, che chiedessero per amor di Dio quello, che non avevan potuto trovare per danari, e facendolo fe ne tornarono carichi di quanto era necessario per sè stessi, e per il Santo. Un'altra volta andando un' uomo enorato a chiedergli l'abito, gli commandò, che prima, che egli lo prendeffe, dispensasse la sua roba a i poveri .

La diede colui a' parenti, che erano ricchi, e non ne avevano bisogno, lo seppe il Santo, e non volleammetterlo, dicendo, che chi non sapeva dar la fua roba a Dio, meno saprebbe darli la sua persona. Onde quell'nomo ricuperò la fua roba e lafeiò il proponimento della virtil. Tutto questo era amore de poveri, e della povertà.

Ma chi potrà esplicare l'amore ardente, che quefto Santo portò al Signore, ed a proflimi? La fete, che egli aveva della conversione dell'anime, eraardentissima, e diceva, che maggior forza aveva per questo l'esempio, che le parole, e che dovevano essere pianti i Predicatori, che nelle loro prediche non cercano la falu. te dell'anime, ma il proprio onore, e quelli che con la loro mala vita distruggono, quanto edificano con la buona dot-

Flor Sanctorum Parte II.

molti laici, e persone semplici essere stare cagione della conversione di molti con le orazioni, e lagrime loro, ancorchè non predicassero con la parola. Teneva gran contodel filenzio in se, e ne'Frati fuoi, e diceva non essere quetta picciola virtul, e che quella fentenza dello Spirito Santo, che dice:

La vita, e la morte essere in potestà della lingua, non si deve intendere tanto del gu. fto nel mangiare, quanto nel parlare.

Ne poteva patire, che fi mormorafse di alcuno, e una volta fentendo, che un frate diceva male di un'altro, il Santo impose al Guardiano, che proccurasse di trovare la verità di quel fallo, e che trovando l'accufato innocente, desse si duro castigo all' acculatore, cherestalse notato ne gli occhi ditutti.

Portava grandissima compassione, ed usava grandislima carità a gl'infermi, a'bi-

fognoti, ed a'poveri.

Ed una volta, perche un Frate parlò ruvidamente ad un povero, che importunamente domandava limofina, lo fece gittare a'piedi del povero, e chiederli perdono, dicendo, chei poveri rappresentano Cri-sto povero, ela Vergine Maria Madre sua povera, e che perciò si deve parlare con esti. piacevolmente, e congran rispetto.

Questo amore de proffimi nasceva, come dal juo fonte, da uno sviscerato amor del Signore, che gli ardeva nel cuore. Perche era cofa che cagionava grandissima meraviglia il vedere quanto ardente, ed acceso folse quel fuoco di amor divino, per cui quetto Serafino tutto fi distruggeva, di maniera che non contentandoli del molto, che faceva, e pativa per questo amore, determinò di andare a predicare nella Siria a'Mo. ri, ed a gli altri Infedeli, per defiderio grande, che aveva di morire per il fuo Signore.

S'imbarcò il festo anno della sua conversione, elevossi una tempesta si fiera, che sforzò i nocchieri a prender porto in Schiavonia, e non vi essendo commodità di barche, che passassero avanti, gli convenne tornarfene indietro.

Si parti poi per Marocco per predicare al Miramolino, ed andava con tanto fervore, e defiderio del martirio, che sebbene era molto debole, e confummato, con tutto ciò il compagno non poteva feguitare il fuo grina, eche nel didel Giudizio fi vedera | passo; ma piacque a Dio, che in Spagna fi amfi ammala ffe graviffimamente, per la quale / che in effo viveva, e trovava tutte le cole s infermità, per altri negozi dell' ordine, e diversi accidenti non fil possibile l'andare a Marocco, Finalmente l'anno 13. della fua conversione non trovando riposo per questo ardentissimo desiderio, che avea del martirio, in tempo che i Cristiani, ed i Mori faceano crudelissima guerra fra loro paísò con grandiffimi pericoli in Siria in compagnia di Frate illuminato, uomo di mirabil virtu.

Furonoambidue presi da' Mori, i quali trattarono vergognofissimamente, e li percossero, e li flagellarono, e messili in ferri li condussero al Soldano di Babilonia, che era quello, che il Santo defiderava.

Predicò al Soldano con grand' animo, e spirito il Mistero della Santissima Trinità e l'Incarnazione del Figliuolo di Dio, e si offerse dientrare in un gran suocoin prova della verità della Fede, che predicava;tutta volta che in difesa della loro volessero entrarvii Sacerdoti di Maometto, e quando ancoraessi non vi volessero entrare, che egli v'entrerebbe, se gli promettessero di convertifi a Crifto Noftro Signore, quando uscisse dal fuoco senza riceverne danno veruno.

Ma il Soldano temendo di qualche folle. vamento della fua gente, non volle venire alla prova, estupito della costanza del Santo, e del disprezzo di tutte le cose terrene, e di vedere ; che non voleva accettare i doni, elegioje di molto prezzo, che gli offeriva, ne per se, ne per dispensarle alle Chiefe, ed a i Criftiani poveri, l'onoro fopra modo, eloaccarezzo, ed il Santo vedendo che in luogo del martirio, ch'egli cercava, aveva trovato onore, e commodità, con una rivelazione, che ebbe, se neritornò fra i Cristiani.

Questa medesima carità saceva, che San Francesco stesse sempre occupato nella meditazione, e contemplazione del Signore, cche vivesse in fare orazione. Perche chi ama affai, defidera ancora di praticare, e trovarsi con la persona, ch' egliama, e tutti i tesori, e la sua beatitudine mette in quello, che egli reputa fommo bene, e tutti gli spaffi, e diletti suoi sono in considerare le sue eccellenze, e grandezze, nella guifa, che San Francesco faceva; il quale per mostrarci questo affetto replicava spesse volte nell'orazione, Deus meus, 6

Married World W. W.

e suor di lui niun'era che egli stimasse, ò giudicasse a proposito suo.

Ogn'anno paffata la festa dell' Epifania si ritirava nella solitudine a riverenza de' quarantagiorni, che Cristo Nostro Signore stette nel deserto, e rinchiudendosi in una cella spendeva tutto quel tempo in un rigoroso digiuno, ed in orazione. Si communicava spelso con gran servore, e quali fempre communicandosi pativa estasi, e re-

stava rapito, e sospeso. Recitava con gran divozione, e riverenza le Ore Canoniche, stando sempre in piedi, e con la testa scoperta, senza pun-

to appoggiarfi , per molto infermo che foffe.

E quando faceva viaggio, sempre si fermava quando era il tempo del recitare l'ufizio, ediceva, che se il corpo, quando mangia il cibo corruttibile, vuole ffare in ripolo, molto più vi doveva stare l'anima, quando prende, e gusta il sostegno celc-

Fu divotissimo de'nomi di Dio, e di Gesul Cristo, e quando li trovava in terra, ò in altro luogo indecente, gli raccoglieva con gran divozione, e gli metteva in luogo più convenevole, ed a tutte le reliquie de'Santi portava cordialissima riverenza.

Facendo una volta orazione in una Chiesa deserta, seppe per rivelazione, che vi erano alcune Reliquie le quali non erano onorate, come dovevano; onde commandò a' Frati, che le prendessero, e le portasseroalla lor Chiesa. Trascurarono essi il commandamento del Santo Padres ma non si scordò già, nè su lento il Signo. re in favorire, e regalare il fuo fervo .. Perocchè quelle Sante offa furono per divina virtu trasferite, e volendo essi dir Meffa, letrovarono belliffime, econ una fragranza celeste sopra l'altare.

Sebbene in tutti i Misteri della vita del Salvatore s'inteneriva incredibilmente, nondimeno molto più lo faceva in quello della fua Santa Natività, per cagione della povertà, e nudità, che nel portico, e nel presepio di Bettelemme ci si rappresenta.

Onde una volta avendo prima ottenuto licenza dal Papa, acciocche non fi poteffe ferivere a leggerezza, una notte di Natale, fece condurredella paglia, ed un bue, ed un' omnia; Dio mio, e tutte le cose : per- asino, e convocare gran numero di persone

infic-

infieme con tutti i fuoi Frati, e con folen- I nissima Musica, egran quantità di lumi fece dir Messa in un presepio; dove egli cantò il Vangelo, e predicò al popolo della Natività del Re povero, e qualunque volta lo nominava, lo chiamava il Fanciullo di Bettelemme, con divozione, e tenerezza inesplicabile.

Serbò il popolo per reliquia di quel fieno, che in quel presepio era stato, e li giovò per curare molte infermità degli animali, e per

liberarfi da gravi pericoli.

Portò particolarissima devozione alla sacratiffima Vergine Maria Signora Nostra. e la prese per Avvocata sua, e de Frati suoi, ed in onore di lei digiunava dalla fefta di San Pietro, e San Paolo infino all' Affunzione. Dopo questa fetta digiunava ancora altriquaranta giorni, e faceva orazione per divozione de Santi Angeli, e specialmente dell' Arcangelo S. Michele, e per la festa di tutti i Santi digiunava un' alrra Quarefima, con occasione delle quali, confummaya tutto l'anno digiunando, ed orando. Permolte, e gravi moleftie, che da' demonj visibilmente gli fossero date per distorlo dall'orazione, stette egli sempre fortissimo nè mai su poturo rimovere , ò rima sene indebolito, e conforme alla grandezza dell'affetto, e della tenerezza fua verso Dio su l'abbondanza delle grazie e delle confolazioni fpirituali, che egli larghissimamente gli dava. Perche molte volte, mentre faceva orazione, era levato inako, ed una fra le altre fu veduto inaria circondato da una fplendentiffima nuvola. Facendo spesso viaggio, era visitato, e favorito dal Signore con una dolcezza ineffabile, e per riceverla più foavemente, ed a parte, faceva paffare innanzi quelli, che erano in fua compagnia, proccurando con grande studio di tenere ascoste le sue virtu, levifite, le illustrazioni, ed i favori del Signore, il quale pare, che elegeffe questo Beato Patriarca, per arricchirlo interiormente tanto, quanto egli fi era fatto povero, e perche fi era umiliaro, e fraceato dall'amoré di tutte le cose create, lo sublimò, elo fece superiore a tutte, come più abbasso si vederà.

Perciocché primieramente illuminò l'inrelletto di S. Francesco con una luce sovrana, e con una fapienza non imparata ne'libri, ma venuta dal Ciclo, egl'infufe la corj ineffabili della nostra Santa Religione . Li diede appresso il dono della prosezia, acciocche predicalse cole, le quali avevano a fuccedere molto tempo dopo . Stando l' escreito de' Cristiani sotto Damiata, ed apparecchiato a combattere, avvisò il Santo, che non combattesse: perciocchè resterebbevinto, non gli fu data fede, fivenne a battaglia, e fu vinto, come egli aveya predetto.

Fu invitato una volta da un foldato onorato a mangiare in fua compagnia, e fu da. lui ricevuto in casa con gran divozione. Fece il Sanro prima, che mangiasse orazione, e chiamò da parte il foldato, e gli disse che in premio di quella carità, che aveva ufata co' poveri di Gesil Cristo, lo voleva avvilare, che non mangierebbe a quella menfa altrimente, ma nell' altra vita, e che però si consessasse con vero dolore, e pentimento di tutti i peccatifuoi. Fecelo il foldato, e si confessò dal compagno del Santo, ordinò la fua conscienza, e le cofe di cafa fua, con la brevità che il tempo gli concedeva, e nel metterfi i convitati a federe a tavola fubitamente fpirò. Un prebendato di una Chiesa di mala vita, giaceva gravemente infermo nel letto, fenza poterfi pur muovere, fi fece por. tare al Santo, e lagrimando prego, a voler fare il fegno della Croce fopra di lui, ed egli rifpofe:

Come vuoi, ch'io faccia quello, che mi chledi, essendotu nemico della Croce, e nella tua vita tanto contraria? Nondimeno per la divozione di quelli, che quivi stanno, che con tanta istanza ml pregano a farlo, io farò il fegno della Croce sopra dite, con protesta, che tifoin nome del Signore, che se liberato da questa infermità, rornerai al vomito, traboccherai per la tua ingratitudine in miserie mag-

giori. Ricuperò l' uomo col fegno della Croce la sanità, e si come non ne rese grazica Dio, così non si corresse,nè si emendo:anzi rirornando alle vanità fue, mentre che una notte in cafa di un Canonico fe ne stava dormendo, cadde il terto della cafa, e falvandofi tuttiglialtri, che dentro vi erano, egli folo vi rimale morto. Ne solamente manifesto le cole future, ma ancora scoperse i segreti pensieri del cuore, ed i desideri occulti dell' anima, e gli scrupoli della coscienza. Edi gnizione della Sagra Scrittura, e de' Miste l'alcuni peccatori, che erano in cattivo staemendati, e dialcuni, che negli occlii de gli uomini parevano buoni, prediffe la mala vita, che avevano a fare, ed i danni, che avevano perciò a fentire.

Facendo viaggio una volta due Frati, il più vecchio fece alcune cofe, con le quali diede feandalo al giovane, arrivati al Santo, domando al minore, come il fuo compagno fi fosse per strada portato, e rispondendogli, per non incolpare, e manifesta- re l'errore del compagno, che si era portato bene, glidiffe il Santo: Guardate di non dir bugia fotto preresto di umiltà ; aspettate un poco, e vedrete quello, che feguirà. India non molti giorni il Frate, che avova dato lo feandalo, ufei dalla Religione permettendo così il Signore per non avere egli fatta la penitenza del fuo peccato, e per manifestare insieme il castigo della sua giustizia, e lo spirito profetico, che dato aveva al fuo fervo.

Un'altravolta andando a visitarei suoi Frati, e parlare con loro delle cofe celefti come foleya, gli fu detto efferne uno fra ef. · fi di fingolar Santità, e di vita meravigliofa, tanto dato all'orazione, ed al filenzio in particolare, chenèmeno confessar fi voleva, se non con cenni, per non parlare. Ne fenti dispiacere il Santo, e riprese quelli, che tale fingolarità commendavano, e diffe loro: questo non è spirito di Dio, ma del demonio, tentazione diabolica, e non divina virtu è questa, e come egli disse, così venne a manifestare, perche con la luce del Cielo aveva penetrato nel cuore di quel povero Religiofo, che con quella fingolarità ingannevole si ritirava dalla commune, e Santa conversazione de gli altri. Li diede ancora il Signore gran dominio fopra le creature, le quali lo accarezzavano, e lo servivano.

Perche confiderando il Santo, che Dio fece tutte le cofe dal nulla, chiamava fratelli, eforelle le creature, per vili, che fi fosfero, equelle specialmente, che con la loro mansuetudine rappresentavano Cristo, come sono li agnelli , e le peco-

Gli fu una volta in Santa Maria di Porziuncula data per limofina una pecora viva, la quale egli per effere simbolo d'innocenza, e disemplicatà la ricevette volentieri, ed esortolla a vivere nel Convento senza diflurbare i Frati, & ad affiftere alle lodidi-

to, molto prima difse, che fi farebbono t vine, edesfa lo fece; Perche mentre, che i Fratiandavano in Coro, entrava la pecorain Chiefa, e piegate le ginocchia dinanziall'altare della Madonna balava, quafi la falutaffe, e quando nella Messa si alzava il Sanriffimo Sacramento , piegava pure le

ginocchia, come adorando il Signore. Ebbe ancora in Roma un'altro agnello San Francesco, al quale insegnò ad atilitere alla Messa, ed all' Ore, e quando il Santo andò altrove, lo raccommandò ad una Matrona nobile, la quale, se la mattina indugiava ad andare a Messa, l'agnello col balare la svegliava, e con la testa, e col moto di tutto il corpo le faceva cenno, che andasse alla Chiefa. Gli andavano spello aneoranelle mani, e nel seno i pesci, i conigli, e le lepri, e non volevano partirfi, fe prima non erano benedetti dal Santo. Un' altra volta caminando per le lagune di Venezia, trovò gran quantità di uccelli, fopra gli arbori, che cantavano, e disse al copagno: i Fratelli, gl'uccelli lodano il loro Creatore; andiamo fra effi, e cantiamo ivi al Signore le Ore Canoniche ; vi andarono. e gli uccelli ne fi fpaventarono, ne fi mofscro dal luogo loro, e perche il canto di quelli impediva, che non fi fentiffero bene i versi, che l'uno, el'altro cantava, disse San Francesco a gli uccelli: Fratelli, cessate di cantare infino atanto, che noi forniamo di pagareal Signore le dovutelodi. Cofa meravigliofa, lasciarono il canto gli uccelli, e tacquero infino a ranto, che S. Francesco, e'l compagno fornirono le Ore con molta commodità, ed all'ora il Santo diede loro licenza, ed effi tornarono come prima a cantare.

Un' altra volta cantava una cigala sopra una ficaja a canto alla cella del Santo in Santa Maria di Porziuncula: la chiamò un giorno, e la cigala volando gli fi fermò nella mano, ed egli le diffe; canta cigala forella mia, e loda il tuo Creatore. Ed ella lo fece, fenza ceffare infino a ranto, che il Santo gli commandò, che se ne tornasse al fuo luogo, e per otto giorni andava, e tornava a lui, ubbidendolo, cantando infin a tanto, cheil Santo diffea' fuol Frati ? Diamo ormai licenza alla forella cigala, che si benefi è portata, fvegliandoci questi otto giorni alle lodi di Dio; le diede licenza, ne fu veduta mai più.

Con un falconese con un fagiano gli fue-

celsero ancora cole meravigliole, e proprie I que, e gli fi posò incontamente nelle madi un'uomo, a cui il Signore aveva dato dominio sopra gli uccelli, e sopra tutte le fue creature, come si vede da quello, che un'altra volta gli avvenne. Andando a predicare trovò per strada gran moltitudine di ucceliidi diverse specie, e colori, che se ne flavano cantando, fi accosto ad esti, li quali, come se avessero avuto intelletto, non fi mofsero, anzi lo mirarono con un modo infolito, e piegarono le teste, onde egli vedendo l'attenzione, con la quale stavano, cominciò a predicar loro, ed a dire & Uccelli, fratelli miei, voi fiete molto obbligati a lodare il Creator voftro; perchevivesti di penne, ediede ale per volare, ed un'aria pura da stendervi senza alcuna vostra sollecitudine vi mantiene , e conferva. Udendo queste parole gli uccelli facevano festa , e stendevano il collo, e scorevano l'ale con altre dimostrazioni di allegrezza.

E sebbene il Santo passeggiando fra essi gli toccava con la vefte, niuno però fi mofscinfino a tanto, che non ebbero la benedizione, ela licenza dal Santo. Non fu minor miracolo, quello, che un'altra volta predicando in una terra gli accadde con alcune rondini, le quali tanto importunamente cantavano, che non lo lasciavano predicare. Onde rivoltofi ad esse l'uomo di Dio, disse loro in voce alta; Rondini so. relle mie , ègià tempo , ch' io parli , poiche voi infino ad ora avete cantato, tacete infino a canto, ch'io fornifea il fermone, itate attente.

E come se avessero avuto ragione subito tacquero; nè si mossero, prima ch'egli non ebbe fornita la predica, e le benedifse.

Nè folamente diede il Signore a S. Francesco questo imperio sopra le rondini, ma ad alcuni ancera de'fuoi compagni per li fuoi meriti. Perche nella Città di Parigi effendofi divulgato il miracolo delle rondini, reftèraccontato, standosene uno de' suoi figliuoli studiando, una rondine col suo fastidiolocantare, gli sviava l'animo dallo fludio, onde egli difse a' compagni, questa rondine deve essere di quelle, che fturbarono il nostro Santo Padre, nè lo lasciavano predicare, infino a tanto, che loro commando, che tacessero, e voltandofi alla rondine, difse: In nome di Francesco servo di Dio ti commando, che

Flor Sanctorum, Parte 11.

nis esi conobbe più la virtul del Serafico Padre, ela fingolar grazia, cheil Signore gli aveva data fopra le creature, e per lui a'fuoi figliuoli ancora.

Ma non è tanto degno di meraviglia , che gliuccelli, elealtre creature, che hanno fenfo, ubbidifsero a San Francesco, quanto il vedere, che il fuoco, e le cofe infensibili si fottomettessero all' imperio .

ed alla volontà fua. Ebbe l'uomo di Diograndissimo dono di lagrime, ed i fuoi occhi erano due fonti perpetue, che gli stillavano, e per questo perdette quasi la vista, e su avvertitoda un Medico, che se non reprimeva le lagrime, fenza dubbio refterebbe del tutto cieco.

Maglirispose il Santo; Medico fratello, lo (pirito non ricevette il benefizio della luce dalla carne; ma la carne dallo fpirito, e non dobbiamo per amor della vifta, che abbiamo commune con le mosche, mettere impedimento alla vista spirituale, ed alla celeffe confolazione.

Ed essendo pregato a ricevere almeno un fecreto calido per rimedio de gli occhi . fe ne contento, per elsereafpra, efalutifera medicina. Mentre che il cirufico gli volle far il cauterio, parlò il Santo col fuoco, e gli dise s fuoco fratello, Dio ti fece molto bello, ed efficace, ed utile fra tutte le creature; guarda di essermi ora piacevole, e cortefe; io prego il Signore, che ti creò a brucciare foavemente .

acciocché io ti possa soffrire. Si fece il cauterio profondissimo dall'orecchia infino alla ciglia, e non fenti più dolore, che se non fosse stato tocco nel corpo, Era una volta gravemente ammalato, esentendosi molto debole, domando un poco di vino; ma non ve n'era; fi fece portar dell'acqua, vi fece il fegno della croce fopra, e convertiffi in eccellentiffimo vino; del quale avendo bevuto un forfo, fubito fi levo fano, eguarito. Un'altra volta frovandofi molto franco, defiderò un poco di musica per isvegliare l'allegrezza dello spirito, e per modestia religio-

fa non volle chiederla. Ma il Signore quella notte gli diede una musica celeste tanto soave, che già gli parevadi essere nell'altro mondo. Un'altra volta andando a predicare fu sopragiuntul fubito taccia, e venga da me. Tac- to da un ofcurissima notte; e la strada era priocolog per cagione di un fiume, e di alune poludi, e he ri crano. Il Frate, e hecume poludi, e he ri crano. Il Frate, e heche ci liberti da quello periocio Rifpo. fe il Santo: Iddio e posmee, fe vuole, può lituminare. E nel dir quefte proto venne una luce grande, e cibiara, e heg il accompagnò-safino all'albrego. Il quale non fiu vedura da altri, che faceva la medefina firnada.

Ma chi potrà acconsare gli akti miracoli imunurabili, co quali il Signoce onorò S. Francesco is vita, ed in morte ? Scacciò da corpi moltidemoni, i diedea molti circhila vitta, and moltizoppi, e storpiati rissicio morti, ottenne figliuosi a donne sterili, e ilibero da peticolo quello, che erano di parto, di prissione gl'inearcerati, e da ortibili tempeste quelli, che

navigavano.

Il jane benedetto dal Santo, i pezzi del fue funcacion, e poveno shiro, la corda, con cui fi cignera, l'acqua, con la quascua ciù fi cignera, l'acqua, con la quascua ciù fi cignera, l'acqua, con la quascua ciù fina con del fina trocca da lui, rea falutica medicina per le malactio, con la quascua con contra con con contra contra con contra contra contra con contra con contra con

Il primo fu , che effendo fiato il gloriofo Padre gravemente infermo, fu curato da un Medico con grandiffima diligenza, e perche il Santo non aveva con che pagarlo, rimnnerò il Medico della fua buonsopera in questa maniera. Aveva questo Medico fabbricata una cafa con groffa spesa, si apri la cafa da alto a baffo, e sebbene era nuova minacciava ruvina, chiefe il Medico qualche cofa, che il Sanro con le fuemani aveffetoccata, e dopò una grande inftanza, i Frati alla fine gli diedero alcuni de capelli di San Francesco, gliprese, egli misequella notte fra le aperture, che fi erano fatte nelle pareti della fua cafa, e la mattina le trovo chlusein modo, che non ve se ne vedeva vestigio, restando l'edifizio sicuro ; ne potendo cavare i capelli, che mesti vi aveys.

L'altro è che un' uomo religiolo, e. el-morato di Dio aveve una corta con la quale il Sano foleva cingerfi, ed effendo nel polo moli infigmi divarie, e gravi malactie, andava per le cafe de gli ammalati, ed ava loro da bere un poco di acqua dove quella corda era flatra molle, e tutti ricuperavano la fanicà.

"Il terzo è; che effendo la Città di Arezzo. in pericolo di andare in ruvina per le difeordie, e guerre civili, che vi fi erano levate.

il Santo vi andò per pacificarle.

Fu albergato in una cafa fuor delle mura, endde i demolgora la Cirta contenti, ed allegri, come attizzando il fuoro di quelle dilcordie. Chiamó fubio il compagna, che era Fra Silveffro, egli diffe, che fa na andaffe alla porra della Cirta, e che ad aita voto; ed in virul di ubbidienta commandate da prese di como della cirta, e che ad aita voto; ed in virul di ubbidienta commandate da prese di como della como contenta del como contenta del silvefronta della cirta del como con con cirta cirta fuorono amici.

Ma il maggiore, il più raro, e più stupendo miracolo di tutti è quello delle facre piaghe, che il Signore impresse nel corpo di quello gran prodigio celelle : acciocchè non folamente la fua puriffima anima, maancora il suo corpo fosse un vivo, e perfetto ritratto di Gesti Cristo. L'istoria di questo fatto è raccontata da San Bonaventura nel modo seguente. Due anni prima , che il Santo Padre moriffe fi ritirò nel monte Verna, che è in Toscana, per darfi maggiormente all'orazione, e digiunare, come foleva la Quarefima di S. Miches le, lo favori quella volta il Signore, e lo illustro straordinariamente, erivelogli, che aprisse il libro de gli Evangely, perche ivi gli direbbe, che cola peníaffe di operare in lui. e per lui, ed in effetto di quanto. Dio gli ordinava, fatta prima orazione, prefedall'alrare il libro de gli Evangelii, e diffe ad un fuo copagno perfetto, e fant' uomo, chel'apriffes tre volte l'apri, e tutte tre le volte trovarono l'istoria della passione del Signore.

Intefeall' ora il Santo; che Dio volera, che fi come in vita aveva nelle fiuezzioni i. mitato Crifto Salvator noftro; così avanti la morte fi conformaffe con lui ne dolori, c nelle afflizioni. V enneil giorno della fella dell'Efaltazione della Santa Croce, che è a i

34.di :

1. adi Settenbies; efacundo quella mattina national la odi And mente, e o col cuore accefo di amor divino, e trutto rapioni no los vided (conder dal Cielo no Serafino con I cialeinfocate, efipiendeni, secon un leggerifimo volo metterdin ari vicino al luogo, dove egli flava, e fra le ale gliappare un' uomo crosifido, con le mani, e co piedi inchiodati in Croce; due delle ale dell'aria del Sazarino fiaza tetta del Crocififio, due coprivano custo il corpo, e l'altre due l'fiendevano come per vo-

In questa visione si impressero nelle manine piedi, e nel costato del Serafico Padre le piaghe della stessa figura, com'egli le aveavedute in quel Serafino. Restarono in esse alcuni come chiodi di carne dura , i cui capierano rotondi, e neri, e nelle mani fi vedevano nelle palme, e ne' piedi, dalla parte superiore, le punte che erano lunghe, ed avanzavano l'altra carne, ed erano di più ripiegate, e comerad doppiate col martello. La piaga del fianco diritto, era come una cicatrice roffa, dalla quale ufciva alle volte fangue in tanta abbondanza, che bagnava la tonica, e le mutande del Santo il quale restò di maniera favorito dal Signore con queste fante piaghe, che pareva un vero ritratto di lui, e più tosto un Scrafino venuto dal Cielo, il quale abitaffe in terra, che uomo morrale.

Ma reflò infieme santo umile, tanto confufo, e tanto vile me fuoi occhi; che niuna cofa proccutava con tanto fludio; quanto afeondère quello si grande, e si fingolare dono di Dio. E per quelto da indi in poi portò fempre i piedi calzati, e le mani coperte con l'abito; e le velli con Ital diligenza; che gli copyirano

la piaga del costato.

Ma perche il Signore gliese aveva date
per onorarlo, e sarlo glorioso nel Mondo,
volle, che si vedestero, e si sapestero, e restassero nobilitate con molti miracoli, e con

varie, e divine rivelazioni.

Furono,mentre il Santo Padre vivera, vedute da molt Religiofi dell' Ordine fito, quali lo affermatono con giuramento folenne. Furono vedure da alcuni Cardinali intrimfechi amici fuoi, i quali in voce , ed in ificritto ne fecero vettimonianza . Purono vedute da Papa Aleffandro IV. ed in un fermone, al quale fitrovò prefenre San Bonaventura, sifie di a yerte egli stesso co'suoi propri occhi vedute.

E dopo la morre di lui furono chiaramente veduce da più di cionguanta Frais, eda Santa Chiara, e da tutte le Monache fue, e da una moltitudine innumerabile di genpie fecolare, che fittrovo alla fua fepoltura, ed oltre a tantitettimoni, e sigravi, fe, ce il Sigonera alcuni-miracoli-per confermazione, e riverenza delle fante Piaghe del Strafico Padre San Francefoo.

Uno fü, che dubirando Papa Grego.

roi X. (al quale il Santoa vera predecto, che farebbe efaltato alla Carciar di
san Pietro J della piaga del coftato, gli
apparve San Francefco una notte, eriprendendolo feveramente di quella dubitazione, alzò il braccio diritto, efocpri la piaga, che aveva da quella parte,
e domandogli un'ampolla per racogular

e di in quella visione l'ampolla, el empiffi del recziofo fangue, che veniva fuo,
ri della Piaga.

Un'altra volta apparve ad un fuo Frate Predicatore di gran nome, eriprefelo yperche curiofamente avesse voltuci inveftigare il modo, con il quale quei fegni divini fi fofsero impreffi, e per non intendere ben la cagione comincialis a du-

bitare, davere ferupolo.

In Provenza Città di Paglia nel Regno di Napoli, un Chierico mirandoun' immanyapi, un Chierico mirandoun' immagine di San Francefco, dubito del miracolo delle piaghe, e fubito fi fentiferire nella palma della mano finidira, e tractofi il guanto, la trovò piagata, e conofecndo il fuo errore ne chiefe perdono al fanto, per interceffione del quale imiperto la falter della mano, e dell'anima.

Nel territorio di Rieditravagilo i befliammagiori, eminori una forre di pelle tanto crudele, che tutti morivano. Iu rivetto ad un'in mono imonato di Dio, che fe vetto ad un'in mono imonato di Dio, che fe cefe dare dell'acqua, con la quale San Francefoe i fofte lavato i piedi, e le mani, e che quella figruzzafas fopra i buo, chora le pecore tocche da quella pefle. Fu fatto così, e fa così meravigilo i, e cutti gli aminai dia quell'acqui firuzzafas forta così, e fa così meravigilo i, e cutti gli aminai dia quell'acqui firuzzafa per un tatta la gente, per aver tocco le fante piaghe del Santo.

Prima, che San Francesco nel monte Verna le ricevesse, soleva quel monte essere P 4 spelfoeffo infeftato da tempefte, e percoffo da' I prefe un'abito vecchio, ed un cordone, fulmini, e la quantità della gragnuola, che cadeva dal Cielo toglieva i frutti della terra : ma dapoiché quel luogo ricevette un tanto favore dal Cielo, pare, che il medefimo Cielo si placasse, e si mutasse in maniera, che gli abitatori di quelle contrade non patirono più la calamità della grandine.

Ha finalmente la Santa Chiefa Romana comprovato il miracolo stupendo delle facrate piaghe del Serafico Padre San Francescocon le lettere Apostoliche, chedi efso scrissero i Sommi Pontefici, Gregorio IV. Aleffandro IV. e Benedetto XI. e co'l celebrare, e far commemorazione delle medefime piaghe nel Martirologio Romano alli 17, di Settembre, per ordine

di Sisto V. Ne solamente impresse il Signore i segni della Croce, e Passione sua nel costato, ne' piedi, e nelle mani di San Francesco per onorarlo, con la fua livrea in terra, ma ancora acciocche patific più, e con le grandeafflizioni, edolori, foffe un ritratto de'

dolori, e de' tormenti della Croce del medefimo Crifto.

Onde fubito ricevute le fante piaghe, ebbe molte, e gravi infermità, che lo confummarono in si fatta guifa, che altro, che la pelle, e le offa non gli restò, parendo più tosto un vivo ritratto di morte, che uomo con vita.

Sopportava le sue malattie con pazienza si grande, che pregò il Signore, che sopra queidolori gliene volesse aggiungere altri maggiori, se così gli piaceva, Molto prima diffe a' fuoi Frati, che Dio gli aveva rivelata la morte fua, e'I tempo di effa, ed il medefimo giorno, ch' egli mori, li avvi-

sò, che quello era il fuo.

Nell'ultima infermità si fece portare a Santa Maria di Porziuncula, e mentre, che cra per spirare, come vero amatore della povertà, per effere fimile a Crifto, il quale mori nudo in Croce, si spoglio tutto, e prostrossi sopra la nuda terra, ed acciocche la piaga del costato non si vedesse, con la mano finistra la teneva coperta. Tutti loro:

Io fratelligià hò fatto quello, che tocca a me, fare voi quello, che Cristo v'insegne-

glielo diede, dicendo : Fratello, voi non avete abito, dove morire, perche fete povero, mendico, ed ignudo, questo abito vi diamo di limofina, e per amor di Dio, non dato, ma prestato, e voi ricevetelo in virtu di fanta ubbidienza.

Si rallegrò fopra modo il Santo, vedendofi morire chiedendo limofina, e con vestito prestato, e perciò ringraziato affettuosamente il Signore, ordino in virtu di S. ubbidienza a' suoi Frati, che quando lo vedesserogià morto, lo lasciassero nudo tanto tempo in terra, in quanto si potesse commodamente camminare lo spazio di un miglio. Gli efortò poi all' amor di Dio della fanta povertà, e della penitenza, ed a morir per la Fede della Santa Chiefa Romana, ed incrociate le braccia, diede la fua benedizione a' prefenti, ed a gli affenti, e gli diffe:

Restate, Figliuoli mici, nel timor del Signore, e preservatevisempre, e perche la tentazione, e tribulazione già fi avvicina, felici faranno quelli, che perfevereranno nel

bene cominciato.

Io mi affretto al Signore, alla cui grazia vi raccommando. Si fece poscia leggere la Passione nel Vangelo di San Giovanni da quelle parole, Ante diem feftum Pafche, e letta chefu, egli stesso come puote il meglio, cominciò a dire il Salmo 141. che comincia. Hò gridato con la mia voce al Signore, con la mia voce hò pregato il Signore, e diffelo tutto infino all'ultime parole: Liberate Signorela mia anima dalla prigione, acciocche confessi il vostro fanto Nome, perche i giusti mi aspettano, af-finche mi rimuneriate. E nel dire queste parole diede l'anima al suo Creatore in giorno di Sabbato stiltramontare del Sole alliquattro di Ottobre, l'anno del Signore 1226, e della fua conversione il 20, ed il 45. della fua erà. Apparve in quell'ora , che spirò al Vescovo d'Aslisi, ch'era andato a San Michele nel Monte Gargano, e gli diffe:

Giàlafcio il mondo, evò al Ciclo, Apparve ancora ad un Guardiano, chiamato cominciarono a piangère, ed egli diffe Frà Agostino, ch'era in transito agonizzando,ed aveva perduto già la favella,e quando vidde il suo l'adre, gridò improvisamente,e diffes A spettami Padre, a spetta, che già venrà. Intese queste parole un Frate, il quale go teco, ed essendogli domandato, che cosa il Santo foleva chiamare suo Guardiano, dicesse gli rispose: Non yedete il nostro Par

nel dir questo spirò.

Molte altre rivelazioni vi furono della gloria di questo santissimo Patriarca. Saputoli ch'egli era morto, vi concorfe da Affifi, e dalle terre vicine gran moltitudine di persone Ecclesiastiche, e secolari per vedere, e baciare le facratissime piaghe, che già erano per tutto apparenti, e scoperte. Restò il suo corpo bellissimo, e splendente. con tutto che in vita fosse stato alquanto brunetto, e dalle fatiche, e dalle afprezze, e dalle malattie confummato, le fue membra restarono tanto molli, e trattabili, come se fossero state diqualche tenero fanciullo.

Si confummò tutta quella notte in mirarlo, riverirlo, e cantare Inni al Signore; la mattina preli rami di alberi, e candele accese, con una processione lunga, e bene ordinata, si passò per la Chiesa di San Damiano, dove stava la Vergine S. Chiara, e le fue Monache, con le quali fi accostò al fantocorpo, e vidde le piaghe, e le baciarono con pianto, maraviglia, e cenerez-

za incredibile.

Di là se n' entrò in Assis, e con ogniriverenza si mise nella Chiesa di S. Gregorio, nella quale essendo fanciullo, aveva impara-

te le prime lettere.

4 . 1.

I miracoli, che il Signore operò per il Santo dopò la morte, furono molti, è grandiffimi per li quali, e per la fua fantiffima vita Papa Gregorio IX. andò perfonalmente ad Affifi, e folennissimamente lo canonizzo, e lo mise nel Catalogo de i Santi alli sci di Luglio, l'anno 1228. Edopò l'anno 1230, celebrando i fuoi Frati Capitolo Generale in Affifi, trasferirono il fuo fanto corpo nella Chiefa, che si era edificata fotto il fuo nome alli venticinque di Maggio, e fu trovato il corpo con un'odore celefte, e maravigliofo, E di questa traslazione fa menzione il Martirologio Romano.

Ma non è giusto, che tacciamo il modo con cui il Signore da quel tempo in quà fi è mostrato maraviglioso, e glorioso nel Serafico Padre San Francesco. Perchè a giudicio mio è una delle cose più rare, che di alcun'altro Santo si leggano. Lo dirò nella guifa, che lo riferifce la Cronica de' Minori nel primo capitolo del decimo libro. Dice dunque effer cofa certa, che il corpo del glorioso San Francesco è sepolto nel finalmente tutti nell'anima, e nel corpo,

dre S.Francesco, che se ne và al Cielo? E Monistero d'Assisi, ma non sapersi in qual luogo, nè come, fapendosi folamente, ch' egli è in una volta fotto la cappella maggiore della Chiefa di San Francesco. Aggiunfe, che Papa Nicolò, che deve effere il Quarto di questo nome, e quello che prima era stato General Ministro dell' Ordine, ed entrò nel Pontificato l' anno del Signore 1288. fessantadue anni dopò la morte del Santo, desiderando sommamen. te di vedere il suo santo corpo, entrò una notte in quella volta accompagnato fola-mente da un Cardinale, da un Vescovo, e. da un suo segretario, che glielo mostrava, echeil Cardinale poco avanti, ch'egli moriffe dichiarò ad un suo grande amico, in qual modo stesse il Santo corpo con queste parole:

Era cosa (dice egli) degna di maraviglia, che un corpo umano morto da tanto tempo stesse nel modo, che stava i perchè stava in piedi diritto, non appoggiato, nè piegato, ò posato de alcuna parte; Aveva gli occhi aperti, come se fosse vivo, e alzati verso il Cielo moderatamente. Era tutto il corpo intero, fenza corruzione alcuna, bianco, e colorito, come fe vi-

veffe.

Aveva le mani coperte con le maniche dell'abito dinanzi al petto, come costumano di portarle i Frati Minori. Vedendolo il Papa così fi inginocchiò in terra con gran riverenza, e divozione, ed alzò alquantol'abito fopra uno de' piedi, e vidde egli, e noi altri che quivi eravamo, che in quel fanto piede era la piaga co'l fangue si fresco, come se in quel punto fosse stara fatta con ferro in alcun corpo di persona viva.

Non vedemmo l'akro piè, perch'era co. perto con l'abito, il quale egli fivolgeva

fotto il medefimo piede.

Scoperfe il Papa medefimamente le mani, nelle quali vedemmo le piaghe fimili a quella del piè, e noi, e la mano, e'l piè riverentemente baciammo. Guardo fua Santità dal lato diritto, evidde che aveva l'abito aperto, e la piaga si fresca come quel. la delle mani, e del pie, ed egli solo baciò quella, e la bocca del Santo, e fenti tanta divozione interiore, che fu cofa maravigliofa, fecondo, che per gli effetti efteriori fi vedeva.

Tanta consolazione, e soavità sentimmo

che non ci accorgevano effere tutta la not- 1 tepassata. Tuttequeste sono parole di quel Cardinale, che poco dopo diede la fua anima a Dio, riferite nella fua Cronica come fi è detto.

Or chi non vedele grandezze, el'eccellenze diquesto picciolo, ed umil servo di Dio, e che quanto egli più fi abbassò per amor di lui nel Mondo, tanto maggiormente l'hà Dio efaltato, e fatto gloriofo in Cielo, ed in terra? Si spogliò di tutte le sue vesti dinanzi al Vescovo, ed il Signore lo vesti del suo spirito, e della sua grazia. Prese per isposa la santa poverca, ed amolta con sviscerato affetto, e Iddio in premio di ciò lo arricchi di moltiflimi divini doni , e lo fece Padredi un numero innumerabile di figliuoli fantiflimi, ricchi per la povertà del loro Padre, abbondanti nei diletti temporali, e padroni delle facoltà de'Fedeli, per avere disprezzato le loro.

Perchè dove si è allargato, e disteso tanto per tutti i Regni, Provincie, e nazioni del Mondo il facro Ordine di San Francefco? Dove fonotanto moltiplicati i Conventi fuoi, e cresciuta tanto la moltitudine de'fuoi figliuoli, quanto vediame, fe non per i meriti, e per le virtu del gran Padre loro? La benedizione, che il Signore con si larga mano diede a San Francesco dal Citlo, è caduta fopra tutto il fuo Ordine, egli hà dato tanti si fanti, si dotti, si ammirabili, e si fruttuofi figliuoli, tanti Martiri, Dottori, Confessori, e Verginis tanti Sommi Pontefici, Cardinali, Vescovi, ePrelatl, che con la vita, dottrina, e governo loro hanno fostentata, ed illustrata la Chiefa Cattolica.

Fuil Padre San Francesco di statura mezzana, e piccolo piuttofto, che grande, Ebbe la faccia alquanto lunga, la fronte piana, gli occhi negri, modesti, e non grandi, i capelli del capo, e della barba erano negri, il naso uguale, e sottile, e le orecchie picciole. Era di viso allegro, e benigno, e piuttofto brunetto, che bianco; la lingua era acuta, eviva, la voce chiara, dolce, e fonora. Era naturalmenreeloquente, e di molte, e buone parole, di poca carne, e di complessione delicata, e di grande ingegno, e spirito in tutto quel-lo, che prendeva a fare. L'Abbate Gioachino, prima che San Domenico, eSan Francesco istituissero le loro Religioni, fece dipingere in San Marco di Venezia l'im- l tiffimo nell' ubbidire, modefto, racirur-

magine di San Francesco con le sue piaghe, e con l'abito, e quella di S. Domenico parimente co'l fuo. Portavano tutti gran devozione a questo fantislimo Patriarca. Imitiamo nel modo, che ci concede la nostra fiacchezza le sue eroiche virtus Siamo umili, stimiamo le cose della terra, per quelle, che fono, e non per quelle, che pajono, defideriamo, ed aspiriamo al Cielo. Arda il notiro cuore, e fi liquefaccia nell'amor del Signore, e refti piagato con la memoria delle fue preziofopiaghe, e riverifea con ifvifeerato affetto quelle, che il medefimo Signore stampò nel corpo del Serafico Padre San Francesco, per dichiararci, che nello spirito, e nella carne era un vero ritratto di Cristo Crocifisto. Il Signore ce lo conceda per l'orazione del medefimo fanto Padre, e degl'altri fuoi figliuoli, che sono in Cielo, ed in terra. Amen.

Alli s. Ottobre .

## LA VITA DI S. PLACIDO e de suoi Compagni Martiri .

N El tempo, che il glorioso Patriarca San Benedetto risplendeva nel Mondo, ed illuminava con la fua fantiffima vita, e miracoli, e con l'istituzione della fua religione, vivea in Roma Tertullo illuttriffimo, e nobiliffimo Gentil'uomo, e Signore, e dopò gl'Imperadori, di fuprema dignità; di questo Signore furono figlinoti , Placido, Eutichio, e Flavias e perché egliera non manco pio di quel che li fosse potente, intendendo le grandezze, e le opere maravigliofe, che Dio per San Benedetto operava, e desiderando, che Placido fuo figliuolo, ch' era il maggiore fi allevaffe in ogni virte, e nel fanto timor del Signore, lo presentò; essendo di sette anni, a San Benedetto, pregandolo ad istruirlo di fua mano, e ad infegnarli la di-ritta strada della beatitudine. Rimase Placido co'l fuo fanto Maestro, ed eratanto docile, etanto bene inclinato, che subito in quella tenera età cominciò a fargran profitto nelle virtu. Amava l'astinenza, abbracciava le vigilie, i digiuni, ed afprezze, era umiliffimo, diligentiffimo, e pronno, vergognolo, e parea vecchio nel fenno, e nelle maniere grave, e composto. Gli prese San Benedetto particolare amore, e per la nobiltà, e buona natura fua, e molto più perchè in anni si teneritanto fi avvanzava in ogni forte di perfezione. Non fi contento Tertullo di avere offerto il suo figliuolo al Santo, mazvendo intefo, che fondava un Monistero nel monte Cassino, gli fece donazione di molte terre, ville, e peffessioni, che aveva ivi vicine, ed oltre a questo gli diede diciotto ville, o poderi in Sicilia, con potti, boschi, fiumi, peschiere . e molini : Tanta fu la pietà di questo Signore, e tanto egli teneva per certo, che quella donazione così liberale, fatta per fondare Monisterpe fostentare i fervi di Dio, fosse grata al Signore, che a lui aveva

dato quei beni . Saputofi in Sicilia quello, che aveva dato Tertullo a' Monaci, non manco chi per avarizia proccuraffe d'impadronirfi di quelle possessioni, e tiranneggiarle con sorza, e con violenza, come se per effere stace do. nate alla Religione, fossero state mal date, o Dio Signor nostro non tenesse conto de torti, che a fimili fi fanno. Quando il Padre S. Benedetto ebbe notizia di quanto passava in Sicilia, determinò di mundar là Placido, perchè sebbene era giovane di anni 21. nondimeno per la gran religione, e prudenza fua, e per essere figliuolo di Tertullo, giudicò, ch' egli meglio d'altri porefse difendere quei beni, e cavarli dall'unghie di quelli, che già occupati gli avevano. Accetto il fanto giovane come figliuolo di ubbidienza l'andata, edaccompagnato da due famigliari, Gordiano, e Donato & parti dal Monte Cassino alli 20. di Maggio, l'anno del Signore 5 36. Giunto a Capua su con molta carità ricevuto da San Germano Vescovo della stessa Città, ed indi seguitò il viaggio suo per Canosa, ch'è nella Provincia di Puglia, e per Reggio, infino a tanto , che pervenne in Sicilia .

Fece per tutto il viaggio molti miracoli: Sano un Segretario nella Chiefa di Capua, chiamato Zofa, che pativa grandemente i dolori ditetta, ed un cieco, facendogli il egno della Croce fopra gli occhi, ed un fanciullo, ch' era in punto di morte, ed una donzella cicca, forda, emuta. Scacciò da corpi molti demoni, e con le fue orazioni reflitui la fanità a molti, ch'erano | ra in Sicilia, la vita, che faceva, il Moni-

di maniera, che fi divulzò la fama di San Placido per qualunque luogo egh andava, onde arrivato in Sicilia vi tu risevuto con gran riverenza, e maraviglia, ecome un Angelo venuto dal Cielo; nella stessa Isola di Sicilia fece parimente molti miracoli in benefizio degli abitatori del Pacie. Pervenne a Messina, e volendolo tenere in casa fua un Gentil' uomo principaliffimo, ed amico del Padre, chiamato Mcfsalino, non vi volle stare più di un giorno, dicendo, che i Monaci non si devono fermare in cafa di nomini fecolari dessendo differentela pratica de gl'uni, e de gl'altri.

Si accordò con quelli , che avevano ufur. pato le ville, e le terre, trate già di fuo padre, e da lui donate al fuo Ordine, in modo, ch'essi ne restassero con la coscienza ficura, e la fua Religione non ne fosse aggravata. Cominciò ad edificare vicino al porto di Melline un Monistero per li suoi Religiofi, ed un'oratorio a S. Gio: Battista, il quale fu dal Vescovo di Messina confagrato, el'opera del Monistero si forni il quarto anno dopò l'arrivo fuo in Sicilia. Pu si perfetta la vita di Placido, e le fue parole tanto accese nel divino amore, che accompagnate da i miracoli, che Dio per lui operava, infiammava i cuori di moltia disprezzare i vani Stati del Mondo, ed i vani diletti carnali, ed a darsi liberamente a Dio. Si occupava S. Placido in continua orazione, e meditazione, e consolava il suo spiriro nel Signore, versando gran copia di lagrime. Le Domeniche, i Martedi, ed i Giovedi della Quadragefima digiunava in pane, ed acqua, gli attrigiorni non gufta. vacibo veruno, ne in tutto l' anno beveva mai vino. Portava fopra la nuda carne un Cilicio.

Il fuo fonno era breve, e leggiero, e più dormiva fedendo, che giacendo. Era piacevole, grave, e benigno, ne mai fu veduto adirato. Non parlava se non per neceffità, o per consolare i Monaci, o i poveri, o per necessario negozio di carità. Conquesta vita si aspra, e si perfetta tirò molti alle Religione, ed in breve fi accompagnarono feco trenta altri Religiofi, che fiorivano con grand'esempio di santità, e la Religione di S. Benedetto fi andava allargando per il Mondo.

Si seppe in Roma, come San Placido einfermi di vari mali, e disperati dai Medici, I stero, che aveva fondato, ed i miracoli, eVittorino suoi fratelli, e Flavia sua sorella, per defiderio di vederlo ( perchè non l'avevano veduto, da che il padre l'aveva confegnato a San Benedetto) navigarono in Sicilia, dovelo trovarono, e furono da lui con fingolare allegrezza ricevuti, lodando il Signore, che aveffe datoloro un fratello, che così di cuore lo ferviva . Si trattennero alcuni giorni in quel Monistero - ed acciocche s'intendano le strade, che piglia Dio per condurre gli uomini al Cie-lo, ed a coronarli di gloria, permife, che un Moro Capitano di Abdala Re Africano, chiamato Mamucha, ufciffe in quel tempo a molestare la costa della Sicilia, ed

a far guerra a' Criftiani.

Menava un'armata di cento navigli, dentrovi diciasette milla ottocento uomini da guerra. Giunfero i Barbari al porto di Mel. fina, e perché il Monistero di S. Giovanni Battiffa era vicino alla marina, l'affaltarono fubito, e spezzate impetuofamente le porre, fecero prigioni tutti quelli, che vi erano dentro. Onde San Placido co fuoi fratelli Eutichio, Vittotino, e Flavia con Fausto, e Firmato Diacono, insieme co' trenta Monaci, furono menati in catena a Mamucha, ch'era uomo feroce, ebarbaro, epiù fiero di una Tigre, il quale non avendoglicon minacce potuti perfuadere, ed indurre a rinegare la Fede del nottro Signor Gesti Cristo, li scce crudelmente battere, e chiudere in una prigione, ordinando, che non foffe dato loro da mangiare, e che fossero di nuovo battuti, e sospesi co'piedi in sil, foffero tormentati con fumo fatto in gran quantità fotto il capo di ciascuno di loro. Doppo questi tormenti fece dare a ciascuno un poco di pane, edi acqua, acciocche fostentandosi, e non morendo, fosse più lungo il tormento.

Stavano tutti con gran pazienza, costanza, ed allegrezza nelle loro pene, confesfando, e lodando il Signore per vedersi patire per amore di lui, e per la confessione della Fede fua; effendo San Placido quello, che come valoroso Capitano andava innanzi, e gli rincorava col fuo efem-

Mostrò ancora fra gli altri gran fortezza, e valore celeste la fanta donzella Flavia forella fua, perchè effendo tenuta numente, e domandandole il Barbaro, come | per elser giovane, e per elserfi alla venuta

che Dio operava per lui: onde Eutichio, I effendo persona tanto illustre, e Romana potesse sopportare l'ignominia di quella nu. dità, rispose, che per amore di Gesti Cristotutti i tormenti le sarebbono dolci, e la morte vita. E veduto di non poter co'tormenti vincerla, volle, che alcuni de' fuoi ministri piu arditi, e piu svergognati lefaceffero violenza, e le deffero il maggior tormento, che la fanta Vergine potesse ri-

cevere. Ma effa fece orazione a Dio, ed il Signore, che ama tanto la castità, la difese in maniera, che tutti quelli, che le fi volevano avvicinare, restarono attratti, estroppiati, onde furono forzati a lasciarla. O gnigiorno fi faceva Mamucha condurre i Santi dinanzi, e tormentarli di nuovo, e perchè una volta vidde, che San Placido stava nelle pene con molta allegrezza, e lodava Dib, lo fece percuorere moltevolte in bocca con una pietra, e vedendo, che ciò non baftava a far ceffare il Santo dalle lodi di Dio, gli fece tagliare la lingua, ma doppo tagliata, parlava meglio di prima, e feguitava le lodi del Signore, ringraziandolo per quello, che in fuo nome pativa, li tenne tutta una notte appicati con pietre, e li ferri di gran pefo alle gambe e finalmente commandò, che foffero decapitati, dichiarando nella fentenza di farli morire, perchè adoravano, e tenevano per Dio Crifto Crocifiso . Furono condotti allamarina, dove San Placido fece orazione al Signore, pregandolo per li meriti, e per l'intercessione di San Benedetto Maestro fuo, a dar loro coftanza per quel passaggio, per giungere al porto della beatitudine, e rifpondendo tutti i fuoi compagni, Amen, porferoil collo alla spada, e surono decapitati, e i corpi stettero ivi quattro giorni, senza essere sepolti. Rovinarono i barbari il Monistero, non vi lasciando pietra sopra pietra, sebbene non toccarono la Chiefa di San Giovanni Battiffa, ed entrati ne' navigli loro fi partirono per feguitare l'incominciato viaggio. Ma il Signore mandò fubito una tempesta si fiera, e si orribile che nel Faro, e nello stretto, ch' è fra Messina, e Calabria s'affondarono i cento navigli, e ti affogarono le diciafette mila ottocento persone, che vi erano dentro. Gordiano poi, che fu uno de' due compagni, ch' erano andati infieme con da, esospesa inalto, e lacerata fierissima- San Placido, dal monte Cassino, e solo

de Barbari nafcofto, era fcampato dalle l loro mani, fepelli il corpo di S.Placido nella Chiefa di S. Giovanni Battiffa, edi corpi degli altri trentatre Martiri nel luogo do. Nell'una parte, e nell'altra fece Dio

ve furono decapitati.

molri miracoli, fanando gl'infermi, che da tutti i luoghi andavano a chiedere la fanità per l'intercessione di San Placido, e de' fuoi benedetti compagni. Fu il fuomartirio alli cinque di Ottobre, il festode-cimo anno dell'Impero di Giustiniano, e del Signore 541. fecondo Gordiano, che full'Aurore di quetta-Storia : e fecondo il. Cardinal Baronio, nelle annotazioni emen. date dell'ultima impressione dell' anno 1598. l'anno 539. Era San Placido quando mori, di ventisci anni; e quando il glo. riofo San Benedetto seppe il martirio del fuo amato figliuolo, e de' fuoi fanti compagne, fi rallegrò fommamente, e refe grazie al Signore, che tal figliuolo daro gliavefle, e che con la corona del martirio lo avesseonorato, e postolo per esempio, e rirratto nella fua Religione, e in tutta la Chiefa. Di San Piacido ferivono rutti i Martirologi, Leone Offiense, Cassiano, Trittemio, il Cardinal Baronio nelle annotazioni del Martirologio, e nel fettimo tomo de' suoi Annali, ed il Sommo Ponrefice Sifto V. l'anno del Signore 1588, che fu il quarto del suo Pontificato, commandò, che la fut festa intutta la Chiefa Catrolica-facelebraffe con ufizio femplice e nella Chiefa di Messina di San Giovanni Battifta, dove fono le fue reliquie con ufizio doppio.

Alli 6. Ottobre.

## LAVITA DI SAN BRUNONE Gonfesfore .

L gran Patriarca San Brunone Fondator del Sagro Ordine della Certofa, nacque in Colonia Città dell'Alemagna, di nobil, e ricca Famiglia, e fin dalla fanciullezza mostrô buona inclinazione alle virtu , e lettere, laonde per meglio approfittarfi nelle medesime, giunto all'età competente con buona permission de' suoi Genitori se ne ando a Parigi, dove anche allora fiorivano tutte le scienze. Quivi Brunone studiò la Filosofia, e Teologia con si grande affiduità, cheavanzò gli akri fuoi Compagni, ficché diventò Macftro, e su ancora satto Canonico della Cattedrale di Rems. Accadde in quetto tempo in Parigi una cofa notabile, espayentevole.

Tragli altri celebri, e samosi Dottori di quella Università, ve n'era uno grandissimo amico di Brunone, il quale venne a morte, ed il suo corpo su portato in Chiesa con accompagnimento di tutra quella Università, e di molre altre persone principali. Posto che su il corpo sopra di un Catafalco, s'incominciò a cantar l'Ufizio de' morti e fecondo il confueto coftume e e mentre uno de' Chierici cantava quella lezione di Giobbe , che dice: Responde mibi , quantas habeo iniquitates : che vuol dire: Rifpondimi, quanto fono le mie iniquità: il morto che stava nel mezzo della Chiefa alzò la tefta, e con voce spaventevole diffe: Jufto Dei Judicio asculatus fum: cioè: Per giusto Giudizio di Dio sono aca cufato: e dette queste parole, ritornò co me prima. Restarono i circostanti attoniti ad un caso si strano, e determinarono di non fepellirlo tino al giorno feguente, per vedere cosa sosse per succedere. Congregaronfi adunque il feguente giorno, con affai maggior cocorfo di gente, per la fama fparla di quel cafo, e nell'incominciarfiquella medefima lezione, il morto con voce più orribile di prima diffe : Justo Dei Judicio judicatus sum: Per giulto Giudizio di Dio, fono giudicato: e poi tornò a metter giù la tefta come prima. La turbazion di tutti quei circoftanti fu maggiore affai diquella del primo giorno; e rifolverono di vedere cofa fuccedeffe nel rerzo. Levoffi nel modo, e tempo medelimo, e con voce più spaven, tofa, e rerribile diffe : Justo Dei Judicio damnatus sum: Per giusto Giudizio di Dio; fono condannato : A quetta vocetramortirono tutti, e guardandoli uno con l'altto, rimalero come istupiditi, e mezzi morti. Fu il cadavere del desonto sepolto in campagna, non effendo convenevol cofa che sepolto fosse in luogo Sagro colui, cheda per sè medefimo confessava di esfer condannato.

Chi non si spaventerà de' Giudiz j, benchè occulti, di Dio? Chi nontemerà che a sè medefimo fucceder poffa ciò che accadde ad un uomo si dotto, che nel concetto degli uomini parea di buona vita, di Iodevoli coftumi, e ch' era morto con rurti i

Sagramenti della Chiefa ? Dalla condanna, 1 gion di questo miserabile ricavò Iddio, co. me fuele, la falvazione di molti, che furono guadagnati con la perdita di uno. Il principal, e come Capitano di questi su S. Brunone, il quale tocco dalla Divina mano si disfacea in lagrime, considerando la brevità, ed incertezza di questavitas la feverità della Giustizia Divina, equanto sia orribil cofa il cadere nelle mani di Dio vivo (come dice S.Paolo.) Per il che determinò di abbandonar il mondo, e di morir in vita, per non morir eternamente ; e chiamando sei de suoi più cari Discepoli, che fi chiamavano Landuino ( bhe fu primo Prior della Cettofa dopo di San Brunone) due Stefani Canonici & Ugone Sacerdote ; Andrea, e Guarino Laici, rutt'i quali eransi ritrovati presenti a quel tremendo fpetracolo, e loro parlò nella feguente ma. niera: Che farem noi, Compagni, e Fratelli cariffimi, flanre quel che noi medetimi abbiam veduto, & udito? Quale farà quel cuore siduro, che non fi ammollifea? Quale si oftinato, e forte perto, che non rendafi a Dio; e qual farà quell'uomo si ardito, e coraggiolo, che non tema, e che non tremi a questo si spaventevol ruono del Cielo? Abbiam veduto un Dottor di questa Università, conoscente nostro, ed amico, efercitato nelle scienze, amato per isuoi buoni costumi; onesto, prudente, e (per quanto parea) virtuolo, e timorato di Dio, ch' effendo morto, ci hà detro con la fua propria voce, di effer condannato per giusto Giudizio di Dio. Pongasi dunque ciaschedun di noi la mano al petto, ed efamini se stesso, se stima di effer miglio. re di quel povero (venturato ; e confideri fe il salvarsi, ò pur il dannarsi sia negozio di poca importanza, e se dannandosi potrà ritrovarvi qualche rimedio? Questo spertacolo non è succeduro a caso i Iddio hà fatto ciò per nostro bene ; asimochè seguitiamo il suo stendardo, e passiam quel poco divira, che cirefta, in afprezza, e penitenza, per afficurar in tal modo l'eterna falute nostra, insegnandone la strada a molti altri, che ci feguirannos e dal deplorabile naufragio di questo meschino impareranno a giungere al porto ficuro. La voce che noi udimmo non ha giovato niete al defonto (già incapace di giovamento) ma può ben servir a noi di profitro. Resti

cuoi quella voce, feguitando fenza dimora la voce di Dio, che ci chiama . Egli promerte perdono a chi si pente : ma non assicura di lasciar in vita il peccatore sino al giorno seguente: Con queste, ed altre parole accompagnate da molre lagrime, che spargea Brunone, persuali, e compunti glialtri fei divoti Compagni, si mostrarono pronria feguirlo, laonde vendure le loro facoltà, edifpensatone il prezzo a'Poveri, licenziaronfi da'loro amici, es'incaminarono verfo la Cirtà di Granoble nel Delfinato, dove sapevano effer un Vescovo di fanta vita chiamaro Ugone, che averebbe fomministrato loro ogni maggior affistenza, e conceduto nella fua Diocesi qualche luogo folitario , 'dove poteffero vivere in ritiratezza fuori di ogni strepito, per attendere folo alla contemplazione delle cofe Celefti.

Il Santo Vescovo Ugone avea già una notte avuto una rivelazione, in cui pareagli di vedere, che in un Eremo del suo Vescovado chiamato la Certosa, edificava il Signore una cafa per abirazion, fua , e che gli andavano innanzi fette stelle in forma di corona, alquanto alte da terra, infegnandogli la strada. Rimase il venerando Vecchio attonito, e sospeso non potendo penetrar il fignificato di quella vifione; ma ben lo seppe il giorno seguente allorchè vidde comparir alla fua presenza S.Brunone, co' fuoi fei Compagni, da' quali feppeciò che accaduto era in Parigi, ed il motivo della loro venutasper il chè proftrati a'di lui piedi lo supplicavano di ajuto nel profeguimento della loro pia intenzione.

Indicibile in il giubilo del Sarro Vefeovo, il quale confermando in el fanto loco yo, il quale confermando in el fanto loco proponimento, conecadere loro con gran iberalità il luogo fudetto della Cerrofa ; ma benché proposeffe loco molre difficolatica a l'afferçaza, e fernita del fito, che utro il tempo dell'anno era coperto diretiva del consolitationo del consolitationo del propose, que con consolitationo del conproper del consolitationo del conproper del consolitationo del contro del consolitationo del contro del consolitationo del contro del conproper del contro del conproper del conproper del contro del contro del conproper del conproper del conrollo del conproper del c

molti altri, che ci figuiranno; e dal de-lotti.
L'anno adunque della noftra falute 10%4, pareranno a giungere al potto ficuro. La socie hoti ulmon ono in agiovato micro di di Giugno, circa il giorno folenvoca di dottoro (già incapace di giovamento) to biologneo del advictoro y, che il acma può ben fervir a noi di profittoro. Refti compagno fi quel Monte, codificarono ul adunque imprefia vivamente nel fingto in acchiega, che fino al giorno prefente fi

chiama

chiama Sanda Maria de Cafalibur; e quivi appresso furono fatte alcune Celle (è per dir meglio spelonche) separate una dall' altra, non molto lontane dalla suddetta

Chiefa.

In tal modo incominciarono a fondarel' Ordine Sacro della Certofa, vivendo tutti come tanti Angeli in carne, occupandoli giorno, e notte in contemplazione, fervendo a Dio con puro cuore. Andavano vestiti di cilicio, senza mangiar mai carne, anco in occasione di malattia, benchè alcuni uomini prudenti fecondo i dettami del mondo ponessero loro qualche scrupolo con dire, che quello era un uccider fe steffi ; ma confermaronfi nel buon loro proponimento mediante una Celeste ispirazione, e perfeverarono in quella orrida folitudine ad onta del demonio, che fece ogni sforzo per far che l'abbandonaffero, Prefero per loro particolar Protettrice la Gloriofiflima Vergine Maria ( il di cui Ufizio recitavano ogni giorno) e per Avvocato eleffero San Gio: Battifta, defiderofi d'imitarlo nelle di lui rigorofe penitenze. San Brunone però eletto da Dio per Pondatore di quella Santa Roligione risplendea sopra gli altri nella fantità, modestia, e pruden-za si grande, che il Vescovo Ugone servivali del di lui configlio ne' negozi di grande importanza, e lo ubbidiva come fe stato fosse suo Abate: Laonde per il più vivea in compagnia diquei buoni Religiosi, e tanra era la fua umiltà, che si efercitava negli efercizi più vili del Monistero, con sommo flupore di S. Brunone, il qual diceagli, che farebbe stato meglio il ritornarfenealla sua cafa per aver cura delle fue Pecorel le ; giacchè Iddio gli avea dato la dignità Pastorale.

acternal nottro Sarro G ne flava i umo contron cella fun fulindian clamato dalle trampellofic onde di question fecolo, viddefi rempellofic onde di question fecolo, vide de tecto To arrando Parigier al Rosi diferpolo di Sa Funone, e che adefio volea tenerio prefio di sel periori di giar ammarico non mende San, interesti primer il grara rammarico non mende San, interesti con che de di lini Compagni, allorche val. to de di lini Compagni, allorche val. Padra e, e Macfiro i ma come figlioni di ubbidienza fi uniformarono alla Dirina vol. Ciclo, Dincia, confolandofi con la Fernazza, di Mondo.

chiama Santa Maria de Cafalibur; equi- | vederlo ben presto ritornato al suo Moni-

fleros.

Gianto il Santo in Roma, y i fu ricevuto dal Sommo Pontefice con fomma beniguità, e a fittero, fervendo il di lui nelle
cofe di maggior importanza per beneficio
della Chiela. Mai i Compagni di San fivunone la fictit. fotto il governo di un Abatetadi hui, andamo sa trostrio a Romas, di
dove farono por timandati alla loro foltudine, raccommandati dal Pontefice al fugidetto Abate, e refundo eletro Pringe Landuino un ode (i Compagni).

Reftô San Brunone in Roma feonfolitiffimo, perché i vede i nigolfato nel tempefto fo mare della Corte, lontano da fuol Compagni, e pitvo dell'amata fua folitudi. ne: All'incontro però l'anima fua davafi pace, i agrificando la fua volontà a quella di Dio, e on ubbidire al fuo Vicario.

V olle il Pontefice farlo Arcivescovo di Reggio in Calabria; ma egli riputandosene indegno, fupplicò umilmente di effet difpensato da quel peso così grave di governar e anime, giacche non averebbe facto poco, se potesse render buon conto a Dio della fua. E perche il Papa flava per partire da Roma, per andarfene in Francia, il Santo che defiderava di non andare con lui, per liberarlo affatto dalla Corte, lo supplicò ancora che gli daffe licenza di poterfi ritirare in qualche diferto della Calabria, dove pensava di trovar qualche luogo a propolito per il fuo intento. Furongli queste due dimande benignamente concedute dal Potefice : laonde San Brunone prefa da lui la benedizione, andò in Calabria, conducendo feco aleune persone che avean già determinato di feguirlo dovunque fosse andato, delideroli d'imitar la vita Religiola, e folitaria.

Tovoil Santo nella Calabria un Eremo detto Torre nel Territorio di Squilliesi, e parendogli molto a propofico, determino di fra quivi ila uda miora. Per talefietto vi edifico alcune celle. diterra, per il grade dediderio chevae di officave la poverta se fenella Certofa di Francia et a vivuto com tanta elemplarid (come detto abbiame) in quello nuovo Eremo incomincio a viver con zelo più andene, folo bramando di cono detto copo in terra, com a lacresci colo colo ci con dimenticati a affatto dal Mondo. On dimenticati a affatto dal Mondo.

Ayyen-

Avvenne un giorno, che andando a caccia Ruggerio Contedi Sicilia, e di Calabria, giunfe in quel luogo rimoto, e deferto, in cui dimorava San Brunone co' fuoi Compagni, che allora stavano in orazione: Avendo faputo chi crano, e qual foste il loro litituto, si asseziono al Santo in modo tale, che donò loro una Chiefa di Santa Maria, ed un altra di San Stefano, facendo, che fossero provveduti di tutto il bifognevole. Speffe volte andavalo a trovare, o purfacea chiamarlo a se, per fervirfi de di lui configli, e per raccommandarfi alle di 'lui orazioni. Furono queste una voltadi tanta cificacia, che lo liberarono miracolosamente da un gravissimo pericolo della vita; imperocche affediando Ruggerio la Città di Capua, uno de'fuoi Capitani chiamato Sergio tramò contro di lui un tradimento, che non averebbe potuto in modo schivare, scnon ne fosse stato avvisato in sogno miracolosamente da S. Brunone, a cui rimafe il Conte in talguisa obbligato, che gli donò moltiflime terre nel Territorio di Squillaci, facendovi fabbricar alcune Chiefe, ficcome un Convento affai commodo per i Religiofi, che quivi eranoallora, ed eziandio per molti altri,

In queflo Monificto prifereto san Brunone fino al fin dela via, e tenendo cura non fiolo de Religiofi, e hi esano quivi, ma viando di quoti chi cano nola Cettofa di Francia, ferivendo, e dando loro i necessiva della constitución del configiato, e diffutio ne dele cofe fectanti al governo de fuoi Religiofi, per la feira por la norma di quelescro llittuto a fuoi

fucceffori.

Finalmente effendo vivuto con fomma pertizione, ed avendo ariceito la Santa Chiefa della nuova, e celefital Famigia de'i fuoi gloriofi Figliuoli, e dell' Ordine della Certofa ilfituito da lui, caddein unu grave infermità, che lo conduffe a motre, i cio-gliendo quell'anima benedetta dalla prigione del corpo, acciocchè volaffe a quel signore, a cui avea tanto fervia gnore, a cui avea tanto fervia.

Segui la di lui mortealli 6. di Ottobre l' anno 1101, e fece Iddio ad interceffione fua moltimiracoli, reflituendo la falute ad una gran quantità d'infermi di varie forte, bevendo dell'acqua di una fontana, che featuri vicino al di lui feroletro. Non offante la vita piena di meriti di S. Brunone, ela fua gloriofa morteilluftrata da Dio con tanti miracoli, con cutto ciò non trattoffi della fua Canonizzione, la qual fu poi folennemente dal Sommo Pontefice Leone Decimo l'anno 1514, cioè 413, annidopò la di lui morte ecclerata.

La vita di San Brunone fu feritta da vari Autori Cercofini, e di lui fa menzione il Martirologio Romano, ficcome il Cardinal Baronio nelle Annotazioni, e Giovanni Molano in quello che aggiunfe al Marti-

rologio di Usuardo »

Alli 7. Ostobre.

## LAVITA DI SAN MARCO Papa, e Confessore.

D Er la morte di S. Silvestro Sommo Pontefice, fu eletto in fuo luogo, e pollo nella Sedia di S.Pietro San Marco nativo di Roma, e figliuolo di Prifco, il quale fu dotato di tare vistu e sebbene viste poco tempo, nondimeno la Chiefa, con il favore dell'Imperador Coffantino, gode la pace, e puote occuparfi in far refiftenza a glieretici Arriani, che andavano moltiplicando, ed in ordinare tutto quello, che per il buon governo parea necessario. Edifico San Marco duc Tempi, uno nella via Ardeatina, tre miglia lontano da Roma, cl'altro dentro l'i-Resta Cirtà, che si chiama dal nome suo, e dotolli di molte possessioni ed ornolli di vafi d'orose d'argento. Conceffe al Vescovo di Offia l'ufo del Pallio per l'antico privilegio. che hà di confagrare il Sommo Pontefice.

Viffe nel Pontificato, fecondo S.Girolalamo, otto meli, il Catdinal Baronio dice, che fi mite a f.dere nella Sedia Apoftolica alli 14. di Febrojo, e mori alli 7. d'Ottobre, che fono otto mefi. Fu fepolto fiel Cimicrio di Balbina, nella medelima Chiefa, ch'egii fleffo nella via Ardeatina avevà edificata. Mori alli 7. d'Ottobre, nel qual giorno la Chiefa velcira la fua fella, che fu l' anno del Signore 336. imperando Cottanti-

no Magno.

Di San Marco scrissero gli Autori, che scrissero le vite dei Sommi Pontesci, e ne fanno menzione i Martirologi Romano, quello di Beda, di Usuardo, e di Adone.

AL

Alli 7. Ottobre.

LA VITA DE SANT 1 Sergio , Bacco , Marcello , ed Apulejo Martiri .

L. Martirio degl' illustri Martiri S. Sergio, e Bacco, fu scritto da Simeone Metafraste, e sommandolo brevemente,

fu in questa maniera.

Furono San Sergio, e Bacco Gentiluomini Romani, nobili, e principali famigliari dell' Imperadore Massimiano, perche Sergio era suo Primicerio, che vuol dire il principale, ed il capo di tutti gli Scrittori, ch' era gran dignità, e non si dava se non dopo molta fervitul fatta, e fornita la milizia. Bacco era Secondicerio, e quello, che teneva in quell' ufizio il fecondo luogo, ed oltre al grado, che avevano appresso l' Imperadore, erano da lui grandemente amati, ed onorati per le loro virtu, febbene non sapeva, che sossero Cristiani. Lo seppe poi, e volendo certificarsene, effendo nella Provincia della Siria inferiore, chiamata Eufratesia, nella Città di Augusta, li scce chiamare, perchelo accompagnassero ad un Tempio, dove andava a facrificare a' fuoi Dei. Andarono con lui, maentrando nel Tempio l' Imperadore, essi restarono suori. È perche nel tempo del facrifizio Massimiano non li vedeva, glifece cercare, e furono trovati alla porta del medefimo Tempio, facendo orazione, domando loro l'Imperadore la caufa, perche non fossero entrati seco a sacrificare al gran Giove, ed essi liberamente risposero di non averlo satto, per effere Criftiani, e perche il facrificio fi deve solamente a Dio Creatore del Cielo, e della terra. Commandò con gran collera Massimiano, che subito fossero levati loro i collari d'oro, che portavano al collo, e gli abiti ricchi, e da Gentiluomini, e che fossero vestiti da donna, e carichi di catene foffero per fcorno menati per la Città, e dopo cacciati in prigione. Tentollialcune volte l'Imperadore, ora con lufinghe, ora con minaccie, e fece prova di girarli alla fua volontà, e perfuaderli a non lasciare l'antica religione, e sacrificare a gli Dei, ch'erano fondatori, confervatori, ed amplificatori del fuo Imperio. | questa guisa lo conduste tre leghe con un E perche ne la socza, ne l'arte dell'Impera- dolore acerbissimo del santo Martire, da i

. Flor Sanctorum Parte IL

dore furono bastanti a piegare quei petti forti, e costanti de' Santi Martiri, determinò di mandarli ad Antioco Prefetto dell' Oriente , acciocche li facesse adorare li Dei, ò morire con esquisiti tormenti. Prefe quefta rifoluzione l'Imperadore, acciocche in quel lungo viaggio patifsero i Santi Martiri maggiormente, andando carichi di catene, edi ferri, e perche Antioco era uomo feroce, ebarbaro, e confidava, che avrebbe efercitata crudelmente la fua fierezza contro di loro, ed ancora perche era stato servo di Sergio, co'l favore del quale aveva ottenuto la dignità di Prefetto, che aveva, e giudicava, che Sergio dovesse riputarfi a vergogna grandiffima l'effere prefentato, egiudicato da chigli era inferiore, e da chi aveva ricevuto tanti benefizi da lui i fcriffe Maffimiano una lettera ad Antioco,

nella quale gli dichiarava la fua volontà.

Furono menati i Santi dove egli stava, il quale li sece mettere in carecre, dove esfi stettero orando, e domandando ajuto al Signore per quella dura battaglia, che aspettavano. E'l Signore mandò loro un' Angelo, che li confolò, li rincorò, e li esortò a nontemere, perche Dio glidi-senderebbe, estando in loro compagnia li farebbe vittorlofi. Usò Antioco tutti i mezzi possibili, per rimovere i Santi Martici dalla confessione di Gesul Cristo, e riuscendogli rutti vani, fece frustare Bacco con duriffimi nervi di bue, da quattro uomini gagliardi, e robufti, i quali lo percoffero consigran crudeltà, che gli firacciarono tutta la carne: onde in quel tormento fen, tendo dal Cielo una voce, che lo chiama-

va, diede il fuo spirito. Apparve dopo S. Bacco pieno di gloria , e displendore a San Sergio, ch' era in prigione, e mostrogli l'inestimabil corona, che per quei temporali tormenti aveva guadagnata, e lo confortò a patire quelli che a lui erano apparecchiati, acciocche effendo nelle pene compagni, fosfero ancora nella vittoria, e nel trionfo. Fece ogni sforzo Antioco di fvolgere Sergio, e ridurlo all'opinione sua, nè però potè mai, e seguendo la sua naturale fierezza, e volendo dare foddisfazione all' Imperadore . gli fece calzare alcune fearpe piene di punte diferro, ed ordinogli, che se ne andasse cosí correndo dinanzi al fuo cocchio, e in cui piediuscirono rivi di sangue. Ma la notte seguente venne un' Angelo, che lo ricreò, e gli sasciò i piedi suoi sani, come se non

aveffe patito alcun male .

Attribuil'ingiuno Giudice ad arte Magiormente, gli fece dare un'altra volta l' ildeflotormento, e finalmente vedendo di predereil tempo, e di non poterio in alcuna na maniera piegare, commando, che gli fosse tata la testa, e coss si su fatto.

Fu San Sergio accompagnato al luogo del fupplicio da gran numero di uomini, e didonne, e dibeftie ferociancora, che lo feguitavano manfueti come pecore, onorandolo, e riverendolo in questa ma-

niera

Prima, che si venisse all'esecuzione della sentenza, sece orazione, ed inginocchiato prego il Signore, che accettaffe quel facrifizio della fua vita, ch' egli gli offeriva, e perdonasse a quelli, che ne'l privavano, edesse loro il conoscimento della sua vera luce. Senti una voce, che lo invitava al Ciclo, e si rallegrava seco della vittoria, e e con questo distefe il collo, e fu decapitato alli 7. di Ottobre, e fu poi sepolto il santo corpo in un magnifico Tempio, che i Cristiani gli edificarono . 1 miracoli, che Dio noltro Signore operò per S. Sergio, furono tanti, esi illustri, che i Fedeli andavano al fuo sepolero in pellegrinaggio, nè folamente i Cristiani partecipavano di molti, egranbenefizi per l'intercessionedi S. Sergio, ma gl' infedeli ancora.

Goidroe Řede' Perfi, per aver avuto fipiuoi dala Regina Sira lú moglie, pereffere flacoliberatoda gant ravaglie, pericoli per le orazioni di S. Sergio, a cui egifi raccommando, mando i luo Tempio uma ricmidomi. E l'Imperador Giuffiniano gli edifico due magnifei Tempi, umoin Cofiniationo II. e l'altro in Roma i fu molto clebre. Ia memoria di quelli santi Martiri, dove fi edificol toro una Chiefa, che ĉitrolo di Diacomo Cardinale, a quale Papa Gregorio III. ripario, ela sa fa quale Papa Gregorio III. ripario, ela sa funtificazio S. Sergio, a lad fuo nome chimata Sergionoli.

Il martirio di questi Santi su l'anno del Signore 300, Scrivono di loro i Martirologi Romano,di Beda, di Usuardo,e di Adone, Nicesoro nellib, 7, al c. 14, e nel lib. 15, al cap 26. e 27. e nel lib. 18. al cap. 21. e il Secondo Sinodo Niceno, action. 5. il Prato feirutuale al cap. 180. e Teodoreto de Evang. veris. lib. 8. ed Evagrio nel lib. 4. al cap. 27. e nel lib. 6. al cap. 20. e Gregorio Turonen fe nella Storia di Francia al 7. lib. e ap. 21.

Alli 7. Ostobre.

LAVITADE'S ANT I MARCELLO, ed Apulejo Martiri.

N quefto giorno medefimo la Santa Chiefa fa Commemorzione di San Marcello, ed Apulejo Martiri. Quefti era mo ltati difecpoli di Simon Mago, ma vedendolo vatto da San Pietro, e moffi dalle opere meravigliore che il Santo Apollolo facea, lafeiato il fallace loro Macitto, il ocquiarono; il foer co Criffiani, e effecte or della commenda d

Per ordine di un Giudice chiamato Aureliano furono martirizzati alli 7. di Ottobre, l'anno del Signore 90. ed i loro Corpi furono fepolti appreffo le mura di Roma, Fanno di quelli Santi menzione il Martirologio Romano, quel di Beda, di Utuardo,

edi Adone.

Alli 9. Ottobre.

LA VITA DI SAN DIONISIO Areopagita, e de Santi suoi Compagni Rustico, ed Eleuterio Martiri.

A vita « l'martirio del gran Filofofo, e divino l'eclogo Dionillo Arcopagita, dicepolo dell' Apofilo o S. Paolo, fu ferita da Arildarco, da Metodio Veforo di Coftantinopoli, da Michel Singelo, da Metalife, da Ciliez, da Soida, A utori Greci, e fra i Latini da Ildivino a petizione dell'imperadore Lodorico Pio, da Adone, da S. Antonino Arcivefcovo di Ironetza, da Matteo Galeno, e da quelli, che traino cervitone del Santo, e da vede de Santo, e da Metalife de Santo, e da Metalife del Santo, e da Matteo de Santo, e da Metalife del Santo, e da Metalife del Santo de

Vescovo santissimo, ed illustrissimo Martire, da iquali Scrittori, ed al Cardinal Baronio nel primo, e secondo Tomo de suoi Annali, e nelle Annotazioni soprail Martirologio Romano caveremo quello, che di questo gorio Santo diremo.

Nacque's Diomito in Acene Citrà principalifima della Grecia ; e Madre di ogni (cienza . I padri furono perfone illufti ; e ricchi; e (fealiri ea ever in Arne) moralmente giulti, benigni, e verfo gli ofpitiamorodi ; e ibrentil. Siappileo San Dionifio a gli flud), e vi rutici tale, che si per la fiua gran fispenza ; come per la publica erenine el primo luogo ri quelli citra.

Ando nell'Egitto per meglio fludiare, capret i corto del Cielo, e delle Stelle, e tutto quello, che alla feienza dell' Affotologia appariene. Effendo di anni 3, e trovandoli nella Città di Eliopoli con un tipo compagno, chiamato Apollofane, vidde l'Eccilife del Sole, che fegui in tutta la Terra per fipazio di tre ore, nel tempo, che Gesii Grillo Salvator noltro flava pul Igno della Santa Crocci inchio-

dato. Conobbe all' ora Dionifio quella Ecclifse del Sole non essere naturale, perche la Luna era piena, ed in opposizione del Sole, e durò più tempo di quello, che naturalmente dovesse durare. Kestò per tal novità flupito, ed attonito, e communemente si dice, che egli dicesse queste parole . Aut Deus Natura patitur , Aut Mundi machina disolvitur. Oil Dio autore della Natura patifice, ò tutta la machina del Mon. do è in ruvina . Michel Singelo Prete Gerosolimitano, Autormoltoantico, scrive di aver sentito dire a suo Padre, che le parole, le quali S. Dionisio disse alla vista di quel prodigio sigrande, furono queste : Dio sconosciuto patisce in carne, e per questo l'universo con queste renebre si è ofcurato,e scossoje l'istesso dice ancora Suida.

Mail medefimos. Dionifio in una Epiflota, che ferivea S. Policarpo, ed in un' altra ad Apollofanes (cheera in fua compagnia, quando viddel Eccliffe del Solo Interrogato, che cofa gli parefie di tal novità, che tanto lo faceva meravigliare, rifpofe effere mutazione dellecofe divine, e che notò il giorno, e l'ora di quel prodigio. Ebbe San Dionifo per moglie una l

principal gentildonna, chiamata Damaricome fi raccoglie da Sant' Ambrogio, e da S. Giovanni Grifostomo, e celebrò questo matrimonio per dar contento a fuoi padri . Viveva nella fua Repubblica con meraviglia di ogni uno, amministrava giustizia con gran dottrina, ed era flimato, ed onorato da tutti gli Ateniefi, come Filosofo sapientissimo. Entrò in questo tempo in Atenel' Apostolo S. Paolo, per insegnare la celefte Filofofia, illuminare con la luce Evangelica le tenebre, e la vana Filosofia della terra, e confondere le vane ferre de gli Epicurei, de gli Stoici, de gli Academici, de i Peripatetici, e degli altri favjignoranti, che eranoin quella Città, la qual si come era scuola di tutte le umane scienze, così si occupava nello studio, e nell'efercizio di quelle.

Entrandovi il Santo Apofftolo, vidde cheoltrea molitalti Del, che in Aren fi adoravano, viera uno altare dedicato a blo incognito, con queflo ticolos (\*mo. 10 Dec.) onde come prudentifimo, e divino Oxatore, prendendo oceasione da quello, chaverva etduto, cominciò a predicate il vero Dio, Creator del Cielo, e della Terra, ed a molfarrea quel popolo informato della della presidenti della configencia di come il aconomi il confice configencia di Dionno conofituro, tefficia con configencia di Dionno conofituro, tefficia con configurato di Dionno conofituro, tefficia con considera di diodici Giudici, e fuperen governatori, che fir irgunavano là per amminificar giulizia, e tratta, rele caute criminali dei rei.

Quefti Giudicii Ginhanavano Arcopagiti, perche ficorgreavano in quel luogo a tratara le caufe di morte; alle quali, fecondo la ignorana dei Gentili, era prefidente il Dio Marte, e per quefto lo chiamavano Arcopaco, perche Aresia forceo fignifica Marte, Pago vol dir luogo alto, ed emiente. Ederano Giudici di quel Magifirato sigravi, e fineeri, che anticamente volendol dirt, che un Giudicie fosfi uomogiufto, ed incortotto, fi diceva, efferevero Arcopagita.

Avendo per tanto San Paolo predicato una nuova Religione, & un Dio, che effi non conofecrano, fu come uomo facrilego, e facinorofo, menato nell'Arcopago, dove prefedera, ed eta capo de gli altri Arcopagiti S. Dionifio.

Berche sebbene i Romani si erano impa-Q 2 drodroniti di tutta la Grecia, aveano lasciato | con tutto ciò a gli Atenicfi, ed a gli Sparta. ni la libertà di governarii secondo le leggi loro, e di avere i loro Magistrati, che conforme a quelle amministrassero giustizia, come dice Simeone Metafraste. Essendo nell'Arcopago l'Apottolo circondato di ogni intorno da Filosofi, ragionò altissimamente della Maestà di Dio, mostrando, che egli è uno, e creatore del Cielo, e della terra, e che quelto era quello fconofciuto Dio, che effi adoravano, con altre razioni meravigliofe, e divine; conclufe il fuo razionamento con dire, che aveva da effere la Rifurrezione de i morti, ed il giorno deputato pergiudicarli, e darea ciascuno fecondo l'opere fue il premio, ò vero il

Sentendoli effi parlare della rifurrezione fi meravigliarono grandemente, ed alcuni fi ridevano di lui, ed alcuni differo di volerlo fentire un'altro giorno, e con maggior commodo trattar di quella materia. Perche effendogli Atenieti per natura curiofi, e defiderofi di cofe nuove, come dice l'Evangelifta S. Luca, ed infieme parlatori, e ciancieri, chel'una cofa dipende dall'altra, avevano grande impedimento alla cognizione della verità, onde non è meraviglia, che chiudesfero la porta del cuore a quella, che loro predicaval'Apostolo, avendola tanto aperta alla bugia, e che quella femenza del Cielo da S. Paolo feminata, come da divino lavoratore, non facesse così gran frutto, come averebbe dovuto fare, cadendo in terra tanto incolta, e si piena di fpine, edi lappole, sebbene non vi mancarono alcuni, che come buona terra ricevessero la parola di Dio, esi convertissero; fra i quali surono i principali, il Presidente di quel Senato Dionifio Areopagita e Damari fua moglie. i quali lo feguitarono, e fi confermarono molto più nella verità, da poi che familiarmente praticarono col Santo Apostolo, & udirono da luii misteri della nostra fanta Fede, e particolarmente S. Dionifio, quando intefe, chel' Eccliffe, la quale egli aveva veduto nella Città d'Eliopoli, era stata nella medefima ora, che il Redentore del-Mondo, come vero Sol di giuttizia, fi era nella Croce eccliffato, ed il Cielo fiera ve-Lito di lutto ed cra tremata la terra, e tutti gli elementi si erano per la morte del loro Creatore rifentiti.

Atene, il vadere S. Dionifio convertito alla Fede di Gesti Cristo Salvator nostro, perche da tutti era stimato uomo sapientissimo. Maestro degl'altri, e come Principe dei Sa. vi di Atene, Quindi cominciò Dionifio di Maestro a farsi discepolo di S. Paolo, e del divino Jeroteo, ed egli medefimo fe neglo. ria, e si pregia di avere da esso imparato quella divina, e profondiffima fapienza, che dopo communicò co'fuoi libri a tutta la Chiefa Cattolica. E febbene S. Dionifio fi fece Cristiano, elafeiò l'Areopago, el' ufizio, che quivi aveva di Prefidente, gli retto nondimeno fempre il nome di Arcopagita, come a S. Giuttino Martire, quel di Filosofo, e ad altri Santi quello, che avevano prima, che si convertifero. Estendo già bene ammaestrato nelle lettere Sacre, ed essendo di perfettissima vita, il medesimo Apostolo S. Paolo, in capo di tre anni, che seco tenuto l'ebbe , lo consagrò Vescovo, e Padre di quelli, che fi andavano convertendo ogni giorno in Ateneacciocchè gli ammaettratte, onoraise, e desse falure, e vita alla fua medefima patria, per la quale Dio aveva dato a lui l' efsere , che aveva . E lo fece il Santo con incredibile diligenza . e follecitudine, guadagnando al Signore molte anime. Successero a S. Dionitio due cofe meravigliofe con la Santiflima Vergine Maria nostra Signora, l'una in vita, e l'altra in morte di lei. La prima fu, che andandola a vedere, fubito, che la vidde, ne reftò dimaniera stupito, che l'avrebbe tenuta per Dio, e come tale l'avrebbe adorara; fe per l'ede non avesse saputo, che ella non era Dio; Perciocche fu tale la maestà, e lo splendore, che vidde in lei, che non gli pareva poter capire in persona mortale.

Si legge stampata una Epistola sotto nome di San Dionifio a San Paolo : nella quale fi racconta ciò, febbene nel Catalogo dell' opere di San Dionifio, dove è registrate il numero delle suc Epistole, non si sa menzione alcuna di questa, però la riferisce Nubertino, Dionifio Cartufiano, e Canifio. La feconda cofa fu che nel tempo, che la Vergine ebbe a partirfi da questa vita per confolazione fua, e di tutti gli Apostoli, che erano sparsi , e predicavano in diverse Provincie del Mondo, il Signore per ministerio, e per opera di Angeli tutti quanti Fudi gran meraviglia in tutta la Città di ve li condusse, acciocche si licenziassero.

O ptr v = by-C-court

dalci, prendefeco la fui benedizione, e fi trovalsero alla fua morte, e la lodafero con Inni, e fepellifero il fuo Santo corpo, etrovaroni ancora San Dionifio con Jeroteo, e con Imoteo, e con altri uomini Apoflolici, come egli stefso racconta.

Dopo di aver San Dionifio governata la Chiesa di Atenemolti anni, e per la vigilanza, e fatiche fue raccolto ne' granai del Signore abbondantiflima messe, se ne ando ad Efefo per parlare con San Giovanni Evangelista poco dinanzi tornato dall'esiglio di Patmos, e per suo configlio, essendo già Sommo Pontefice, e Vicario di Crifto Salvator nostro in Terra, S. Clemente Papa, si parti verso Roma per visitarlo. Onde effendo la Chiefa di Ateneben provveduta di Pastore con la persona di Publio , che in effa successe a San Dionisio, su mandato dal medefimo San Clemente a predica. realla Francia la Fede di Cristo, & ad illuminare tutta quella Provincia con la luce dell' Evangelio, che era da una parte molto disposta a riceverla, e dall'altra bisognosa di operari, edi Maestri, che l'instruissero, per effere morti i primi discepoli, che vi aveva mandatil' Apostolo S. Pietro, Menò San Dionifio in fua compagnia Ruftico Sa-cerdore, ed Eleuterio Diacono, ed Eugenio, edaltri, che si accompagnarono seco; Mandò Eugenio in Spagna, il quale arrivò infino alla Città di Toleto, e fu fuo primo Arcivescovo, e doposornando in Francia fu martirizato come fi vedrà nella vita, enel martirio fuo, che è alli 15. di Novembre, Entrò San Dionisso con i fuoi Santi compagni in Francia, e fapendo, che la Città di Parigi era ricchiflima, piena di gran gente, e Capo di tutte quelle Provincie, se neandò colà, per gua-dagnar quella piazza al Signore, ed indi far guerra al demonio. Ivi cominciò ad aprire il fuo petto celefte,e scoprire le ricchezze di Dio, che dentro vi aveva, predicando il fuo Vangelo, ed accompagnando le fue pa-role, con opere meravigliofe, e con miracoli, che faceva. Con questo, e con la sua vita Santissima, e con la sua dottrina divina, in breve spazio di tempo ricevettero la luce del Cielo quelli, che nell'ombra della morte vivevano, e scosse le tenebre della loro cecità, aprirono gli occhi per vedere, e conofcere la Luce delle nostre anime, Gesu Criflo Redentor Nostro.

Flor Sanctorum . Parte 11.

Ne folamente nella Città di Parigifi Biceva fiutto meravigliofo; ma nelle altre paritianora, doveil Santo con I atu benedizione mandava altri fuoi difecpoli. E crefecva ciò di maniera, che motti gentiluò miniricchi, e favifi convertivano, e fi difruggevano i tempi de gl'Idoli, e fi edificavano motte Chiefe, doveil nome di Gesal Critto cra lodato.

Cristo cra lodato. Ebbe invidia di si gran bene il nostro commune inimico: proccurò levare dal Mondo San Dionisio, ch' era il principale Ministro di Dio per questa sua opera, e mosse i Sacerdoti de gli Idoli a proccurare di farlo morire; ed essendo molte volte andati con gente armata per prenderlo, rifplendea nella faccia di San Dionisio una luce tanto celefte, che molti di loro fi convertirono, e gli altri fuggirono spaventati. Finalmente un Prefetto chiamato Fascenzio Silinio lo sece prendere insieme con Rustico, e con Eleuterio suoi compagni. Tenne Sisinio un lungo ragionamento col Santo, riprendendolo, perche con la fua predicazione aveffe tolta l'adorazione de i fuoi Dei, ed clortandolo a confessare il suo errore, e ricompenfare il danno, che aveva fatto con perfuadere al popolo, che lasciate le novità fenza fondamento, le quali gli aveva infegnato, ritornasse all'antica religione. E perche San Dionisio con gran libertà, e zelo dell'onor di Dio gli rispose, mostrandogli quanto indegni fossero di effere tenuti per Deiguelli, che erano stati nomini viziosiffimi, e chel' adorar pietre, e legni era miferabile cecità, e che non vi era altro vero Dio, fuorche quello, che egli predicava a il Giudice sdegnato di tal risposta, lo sece terribilmente frustare, edopo messolo sopra una graticola, a fuoco lento abbruc-

ciare. Ed aggiunge Ilduino, che dopo lo gittarono allebeffic fiere affinante, che fatto il flegno della Croco fopra di elfe, gi fi profirarono al piedi, e che non contenti di ciò, lo cacciononi nun forno infocato ; dal quale effendo uticio libero lo crocififro , e dalla croco predicare. Crifilo Rero, e dalla croco predicare. Crifilo Rero, e di la croco predicare. Crifilo Reva, lo fonoficarono, en carciarono in pragione, dove cano altr. Critinairi nel qual luogo il Santo diff. Meffa, peranimatico na la Sana Communione, e dal partire della Sacra Offia apparre vifibilmente, a tutti Crifilo nofto Signore con una infolita luce, e parlò a San Dionifio facendogli

animo per il martirio.

Fil S. Dionifio con i fuoi compagni prefentato un'altra volta dinanzi al Giudice, e tutti furono di nuovo frustati, e veduto pur il Giudice, che non morivano, e che con ammirabile costanza, ed allegrezza sopportavano tutti i tormenti, levandofi furiofamente dalla fua fedia, diffe : I Dei fono difprezzati, difubbiditi gl'Imperadori, ed i popoli ingannati da' vostri incanti, facendo voi miracoli falfi ; fono questi delitti , chemeritano di esfere rigorosamente puniti, per tanto io commando, che fubito fiate fatti morire.

A questa voce San Dionisio, Rustico, ed Eleuterio, senza mostrarsi punto turbati in volto, rifpofero con gran contentezza: Siano fimili a gli Dei quelli, che li adorano ; che noi il Dio del Cielo adoria.

mo. Si accese maggiormente l'empio Giudice per queste pietose parole de Santi, e commandò, che subito sosse in loro eseguita la fentenza di morte.

Furono condotti fuori della Città in un monte vicino, e confegnati a' manigoldi, acciocche gli decapitassero : San Dionisio inginocchiatofi, e levatigli occhi, e le mani al Cielo, difse: Signore Dio Padre onnipotente, e Gesu Cristo Figliuolo di Dio, e tul Spirito Santo Consolatore, che siete un Dio nella stessa sostanza, ed una indivisibile Trinità, ricevete in pace le anime di questi vottri servi, poichè per amor vostro perdiamo la vita.

Risposero Rustico; ed Eleuterio, Amen ad alta voce; Fornita questa orazione furono decapitati con spade di grosso taglio, per tormento maggiore come aveva il Giudice commandato.

Fu fatto questo in quel monte, che oggi fichiama Mons Martyrum, Monte de' Martiri; per memoria, e riverenza di loro, el'istesso giorno in Parigi furono martirizzati molti Cristiani . Ma successe dopo il martirio de Santi un miracolo di gran meraviglia. Si levò il corpo di San Dionifio in piedi, e prese il suo proprio capo nelle fue mani, come se andasse trionfando, e portafse la corona , col trofco delle fue vittorie. Andavano gli Angeli del Cielo accompagnando il Santo, cantando alternamente Inni con una celefte armonia, e fornendo con quelle parole; Gloria tibi,

1 Domine, Alleluja, e la gente, che udi le voci, che era innumerabile, e molti de' ministri, che perseguitato lo avevano, credettero nel Signore, e fecero penitenza dell' infedeltà loro. Caminò il Santo con la fua testa in mano intorno a due miglia, infino a tanto, ches' incontrò in una buona donna chiamata Catula, che usciva di casa, alla quale accostandosi il corpo di San Dionifio, le pose il suo capo in mano. Erano rettati nel luogo del martirio Ruftico, ed Eleuterio, e trattando gli empj ministri di gittarlinel fiume, acciocché fossero mangiatida' pesci, e non fossero da Crilliani onorati; la religiofa Catula con fagacità, e prudenza invitò quei ministri a mangiare in cafa, e li accarezzò, e li trattenne infino a tanto, che da' Criftiani furono presi quei Santi corpide' Martiri, ed occultati.

Furono poi diligentemente cercati da'Pagani, e non li trovando, minacciavano fieramente Catula, ma ella con doni li mitigò, emifci fanti corpiin una cafa particolare, fuoridelle mura di Parigi, e passati alcuni anni fu ivi loro edificato un famofo Tempio, doveripofano, e quelli, che visitano le loro sante reliquie, per interceflionloro impetrano dal Signore molte grazie, Ma molto più magnifico, e fontuofo Tempio si fece al sepolero di San Dionisio, da poiche i Cristianissimi Re di Francia la nobilitarono con superbiedifizi, l'accrebbero, e l'arricchirono di grandi entrate, e l'eleffero per loro sepoltura.

Fu il martirio di San Dionifio alli nove di Ottobre, imperando Adriano l'anno 110. della sua età. Vero è, che Metafraste, Ilduino, ed Incmaro Vescovo di Rems, ed altri, dicono, che egli morì nel tempo dell' Imperador Domiziano di anni 91. ma ne l' uno, nè l'altro può effer vero. Il primo perche in una Epittola, che il medefimo S. Dionisio scrive a San Giovanni Apostolo, ed Evangelista, rilegato nell' Isola di Patmos, gli dice di avere avuto da Dio per rivelazione, che egli uscirebbe libero da quell'effiglio, e ritornerebbe in Afia, e che ivi si vederebbono insieme. Il che si effettuò quando morto Domiziano, gli fuccesse Nerva, e si annullarono i crude, li Decreti di Domiziano, ed i prigioni, e gli sbanditi furono liberati. El' istesso S. Dionisio cita l'Epistola di Sant' Ignazio già morto, la quale scrisse a' Romani s

il quale, come è noto, fu coronato di [ martirio nel tempo di Trajano, che succesfe a Nerva; Michel Singelodice, che San Dionifio arrivò a gli ultimi anni dell' Imperiodi Trajano. Ma i Martirologi antiehi mettono il martirio di San Dionifio, imperando Adriano, come fu dal Cardinal Baronio offervato. Da questo conto si cava il secondo, che è effer San Dionisio vissuto 110. anni, perche, come abbiamo detto nell'Epistola, che scrive ad Apollofane, dice, che quando fegui l'Eccliffe, e la Passione del Signore, egli aveva 25. anni, ed essendo morto per lo menol'anno 119, nel quale cominciò ad imperare Adriano; necessariamente gli dobbiamo dare questa età, e non quella che gli è data da altri Autori, come il medefimo Cardinal Baronio prova ne'fuoi Annali.

Scriffe San Dionifio alcuni libri mirabili e pieni di quella fapienza celefte, che il fuo Maestro San Paolo aveva fentita nel Cielo, ed a lui aveva infegnata, della celeste Gerarchia, della Gerarchia Ecclefiaftica, de' Nomi divini, della Teologia Miftica, della Teologia fimbolica, ed alcune Epistole meravigliose, e degne di un sì grand'uomo. La veritàe, che alcuni Autori antichi, ed altri moderni hanno dubitato, fe queste opere siano del nostro Dionisio Areopagita; ò pure di Dionifio Vescovo di Corinto, ò d'un' altro Dionifio Aleffandrino, che furono parimente uomini infigni, ed eminenti . Ma non ha dubbio alcuno, che l'Auto. re di tali opere non sia San Dionisso Areopagita; perche oltre che la grandezza, ed altezza delle cofe, che dice, e la gravità, e profondità delle parole, con cui le dice, mostrano, che l'Autore fil uomo Apostolico, ed ebbe spitito, e dottrina più divina, che umana, egli stesso si chiama in essi discepolo di San Paolo, e di Teroteo.

Scriffe a San Giovanni Evangelifta, ed ancora a Timoteo, a Tito, a Policarpo, come a condifcepoli, e compagni fuoi. Fa menzione dell' Eccliffe, che vidde al tempo della Passione del Signore. Il che tutto non può convenir ad alcuno de gli altri Dionisii; oltre che è citato da Origene, da S. Atanasio, da S. Giovanni Grifoftomo, e dallo istesso Dionisio Vesco-Damafceno, e il festo Sinodo Costantino-

politano legge con gran riverenza le fue parole, el'Ottavo loda i fuoi libri. E San Matlimo, Michele Gerofolimitano, San Martino Martire, Bada, e molti altri gravi Autori dopo lui , li riconoscono per libri di San Dionifio Arcopagita, e gli hanno tradotti dal Greco, ed interpretati, e scrittivi Commentarj, ed Annotazioni, come Giovanni Scoto, Ugo di S. Vittore, Ruperto Linconienfe, Alberto Magno, Dionisio Cartusiano, ed Ambrogio Camaldolenfe.

Di modo che non vi è di che dubitare . Fra le altre Epistole di S. Dionisio, ve n'è una scritta a Demosilo, il quale il medesimo aveva ordinato Oftiario, e datogli di fua manol'abito, elostatodi Monaco.

Vidde questo Demofilo un gran peccatore, che riconoscendo la sua colpa si gittava a' piedi di un facerdote, chiedendogli con umiltà, e confusione penitenza, e rimedio de'fuoi peccati, e che il facerdote, come era obbligato riceveva misericordiosamente il penitente, onde mosso da un zelo indiscreto, ed ardito, fi fdegnò contro di lui ed a furia di calci lo scacciò di Chiesa, ed al facerdote, perche lo ammetteva alla penitenza, diffegli male parole, egli ordinò, che uscisse di Chiefa. E parendogli di aver fatt'una grande imprefa, egratissima a Dio, ferisse a San Dionisso una lettera, nella quale gli narrava il caso. Glirispose con un'altra il fanto, ammaestrandolo, e riprendendolo di quel falfo zelo, ed ardire, gli racconta un'Istoria, che aluiera stata da San Carpo Vescovo riferita, mentre era nell' Isola di Candia, che per essere degna di si facro Autore, ed utile per gli peccatori, e per gli Medici fpirituali . che li curano, voglio io qui raccontarla fommariamente.

Dice dunque San Dionifio, che trovandofi in Candia, fu da San Carpo alloggiato in casa, che era uomo perfetto, e per la purità dell' anima fua, dignissimo di esfere visitato, e favorito da Dio.

Questi non cominciava mai a dir Messa infino a tanto, che non avesse avuta dal Cielo qualche visita particolare, diffe per tanto a San Dionifio, di aver avuto una volta grandiffimo dispiacere, perche un' infedele in una certa festa, che si faceva a'loro Dei, avesse ingannato, e pervertivo di Corinto, da S. Gregorio Papa, da San to un fedele con fepararlo dal nostro benignissimo Gesul. Dal dispiacere nacque gno verso quei peccatori, che così aveva- velenosi animali? no offcso il Signore stimandoli indegni

di vita, e pregando Dio, che loro con qualche fulmine gliela toglicise.

Mentre, che il Santo era in fimile alterazione, vidde una notte in fogno, chela cafa dove egli abitava, tremava forte, eda alto a basso si apriva. Vidde insieme una luce immensa, che calava dal Cielo, ed arrivava al luogo, dove eglistava, alzò gliocchial Cielo, e lo vidde aperto, e videvialfifo il Salvatore circondato da innumerabili Angeli in figura umana. Chinò gli occhi a basso, e vidde medesimamente aperta la terra, edentro una profondità orribile, e perdona, ed abbraccia i peccatori, quanfraventofa e che quei due nomini , contro do col enor contrito , ed umiliato ritornai quali egli era idegnato per l'ingiuria, che a Dio avevano fatta, stavano alla bocca di quell'abifso, come per cadervi dentro in vita, dopo la morte ne fece molti altri ; pieni tutti di timore, e spavento. Uscivano da quella voragine molti serpenti, che conidenti, con le code, con le bocche, con le lingue, e con i moti de' corpi loro proccuravano di tirarveli dentro, ne mancavano alcuni uomini, che gli ajutassero in quelto, e volcísero ancora effi precipitarvi quei mileri, che stavano quivi più morti, chevivi. Avuta San Carpo tal visione cominciò a rallegrarfi vedendo che avevano coloro il loro merito, e che la loro colpa era castigata con grave pena, e desiderava, che presto cadessero in quella orrenda voragine , parendogli grandissimo ogni picciolo indugio, per lo zelo, che ave- de infermo, e stette desperato da i Mer va dell'onor di Dio, e del cassigo de' nel medesimo Monistero di S. Dionisio. peccatori. Ma aggiugne San Dionilio, che stando San Carpo con questo affetto tornò di nuovo a mirare il Ciclo, evidde, che Gesul Cristo mosso a pietà di quei due peccatori fi levava dalla fua fedia, e scendeva infino al luogo, dovectfi erano, e porgeva loro benignamente quella Chiefa di San Dionifio ampliffimi la mano, e gli Angeli gli ajutavano, e

Ferifcimi, che sono apparecchiato a patir di nuovo, pur che gli uomini fi falvino, e lo farò volentieri, acciocche più della compagnia del clementissimo Dio, e contati. de gli Angeli buoni, ò cadere in quetta or-

nell'animo di San Carpo un grandesde- i ribile profondità piena di serpi, e dialtri

E conclude S. Dionifio quelta narrazioneconqueste parole. Queste cose udii io da Carpo, e le tengo per vere. Hò voluto registrare qui questa Istoria, acciocchè tutti impariamo quanto fia benigno, e foave il Signore, e quanto degno di essere amato, e fervito, e che chi caderà in qualche grave peccato, non fi deve perciò disperare, é chi starà in piedi, e per misericor, dia di Dio si troverà sano, deve perciò disprezzare, ma più tosto ajutare, e sollevare il caduto, e chi farà ministro di Dio, imiterà le viscere della sua pietà; poichè così no a lui.

Oltre i miracoli, che fece San Dionilioalcuni de' quali da S. Gregorio Turonense fono raccontati, ed Alcuino dice, che furono innumerabili, e che quando Michele Imperadore di Costantinopoli mandò i libri di San Dionisio scritti in Greco a Lodovico, la notte seguente, nella quale egli li ricevette, fece Dio per il Santo dicianove

miracoli.

Ma quello, che il Signore operò nel Santo Pontefice Stefano Primo di questo nome, fu molto segnalato, ed illustre. Perchcessendo andato Papa Stefano in Francia, per liberare la Chiesa Romana dall'armedel Re Aftolfo, che l'opprimeva, cadde infermo, e stette desperato da i Medici

Ebbe quivi una rivelazione, e vidde i Prencipi degli Apottoli S. Pietro, e S. Paolo, con S. Dionifio, che amorofamente lo toccò, egli diede la fanità, e fu questo l' anno del Signore 754, alli 28, di Luglio, e per gratitudine di tal benefizio concesse a privilegii, e portò feco a Roma alcune Reda quel pericolo li liberavano. E difse liquie del fuo fanto corpo, ed edificò un a Carpo il Signore. Monistero in onore di esse, e lo diede a i Monaci Greci, acciocche vi abitassero, e vi lodafsero continuamente il Signore, per la qual cagione fi chiamò tal Monistero in non pecchino. Etu, che tanto zeloso ti Roma la scuola dei Greci. Di S. Dionisio mostri, guarda bene quello, che si con- scrivono gli Autori, che nel principio di venga, ese ti sia più espediente il godere questavita, e nel corso di essa abbiamo racAlli 10. Ottobre .

LA VITA DI S.FRANCESCO Borgia, Confessore.

S An Francesco Borgia quarto Duca di Gandia, e poi Religioso, e Terzo Generale della Compagnia di Gesti, fu figliuolo primogenito di DonGiovanni Borgia. e di Giovanna di Aragona, l'Avo della quale fu il Cattolico Re D. Ferdinando. Nacque in Gandia alli 28. di Ottobre, l'anno 1510. Effendo la Ducheffa fua Madre di parto fi trovò in gran pericolo di morire infieme con la Creatura, ma ricorrendo all' intercessione del Serafico Padre San Francefco, promettendogliche se avesse felicemente partorito un figliuol mafchio lo averebbe chiamato Francesco, ne ottenne la grazia, e mantenne quanto promesso ayea, ponendo al fanciullo nel battefimo il nome di Francesco. Questi su da' Genitori suoi allevato negli efercizi di una fomma pierà Cristiana, insegnandogli sin da quel-la tenera età a ripeter molte volte con la balbuziente fua lingua i doleiffimi Nomi di Gesu, e di Maria. Esfendo fanciullo, tutte le fue ricreazioni confiftevano in raduna. re diverse immagini di Santi, facendo altarini, ed imitando le funzioni Ecclesiastiche, il che parimente infegnava a' fuoi Paggi, eadaltri fanciulli.

Giunto al fettimo anno fu dato fotto la direzione di un'infigne Teologo che gl'infegnaffe i principi della Grammatica, e di un Gentiluomo assai divoto, e discreto. per esser istruito da lui come Ajo, ne'buoni costumi, e nelle azioni di Cavaliere. Appena ebbe dieci anni s' incominciò a dilettar de' Sermoni, e se in essi udito avesse qualcofa che gli fosse piaciuta, la ripetea spesso, imitando il Predicatore con incredibil grazia, e con fommo stupore di tutti. Nella medefima età, essendo la Duchessa fua Madre in una grave infermità ( della quale poi mori) si rinchiuse il benedetto fanciullo in una rimota camera, dove fi pose in orazione per impetrar da Dio la sanità della Madre, dandosi dopo della orazione la disciplina.

Morta che fu la Duchessa, ed essendo feguita in quel medelimo anno una rivoluzione in Gandia, il nostro Francesco fu dal Duca fuo Padre condotto con tutta la ter in esecuzione quanto avea letto. In tal

Famiglia in Saragozza, e dipoi lo mandarono a Baza, dove avendo avuto una lunga infermità di sei mesi, andò per mutar aria in Tordefiglia, dove flette al fervizio della Infanta Caterina, finchè questa andò in Portogallo, per maritarli col Re Giovanni Terzo.

Ritornò adunque il nostro Francesco in Saragozza, dove confommo profitto studiò l'ilosofia per due anni, senza dimenticarfi però dell'anima fua, reprimendo i fenfuali appetiti, che incominciavano a bollire col fangue; per il che facea frequentemente ricorfo al suo Confessore, seguitando puntualmente i di lui fanti configli.

Essendo già di anni 18. in 19. il Duca suo Padre lo mandò alla Corte dell' Imperador Carlo Quinto, dove giunto che fu il noftro Santo, feppe maravigliofamente accoppiar insieme le leggi di un perfetto Cristiano, e di un compitissimo Cavaliere. Per quante occupazioni avesse, non tralasciava giammai però le sue solite orazioni cotidiane. In cafa fua non permettea giuo. chi, nè altre cofe, che fossero disdicevoli alla esemplarit à della sua vita,

Indi a qualche tempo, l'Imperadore, e la Imperadrice lo ammogliarono con una principal Gentildonna Portoghese chiamata Leonora de Cattro, dalla qual ebbe 8. figliuoli, cinque maschi, e tre semmine. Lasciò egli tutto il governo della casa alla fua Conforte, per attender meglio a'nego. zj della Imperial Corte a lui raccommandati , ficcome altresi agl'intereffi dell'anima fua. E perchè i Cortigiani lo importunavano troppo a giuocare, egli fi diede tutto alla Musica, e sece in essa tanto profitto, che compose alcune cose sagre, delle quali fervivansi alcune Chiefe della Spagna, chiamandole le Opere del Duca di Gandia: Studiò diligentemente le Matematiche, perchè gli parvero afsai giovevoli all'ufizio di un valorofo Capitano, e perchè ne tenea frequenti conferenze con l' Imperador suo Padrone, che molto si diletta va di esse.

Leggeva Libri divoti, e di Santi, ma fopra tutto il Testamento Nuovo, che sempre portava seco in campagna, tenendo per tal effetto un Interprete ; e ritrovando qualche sentenza, che facesse a suo propofito, chiudeail Libro, e Iddio aprivagli l' intelletto, inducendolo a defiderar di metdisponendo ad effer tutto suo, parte con malattie gravissime nella di lui persona, e parte con la morte di persone, nelle quali parea che il nostro Francesco appoggiasse le sue maggiori speranze, affinche attendesle con più animo, e fervore al servizio di Dio.

Mail maggior motivo di romper le catene del fecolo fu la morte dell'Imperadrice Isabella sua Padtona, il di cui cadavere su a lui dato in confegna per effer condotto in Granata, e sepolto nella Real Cappella de'

Cattolici Monarchi.

Giunti con gran pompa funebre in Granata, su aperta la cassa di piombo, dov'era il corpo della Imperadrice, viddeli la di lei faccia si sfigurata, e deforme, chereca. va terror, e spavento in chiunque la rimirava. Uno spettacolo si lagrimevole cagionò nel cuore di San Francesco Borgia una mutazione più stravagante di quella che la morte fatto avea nel corpo della Imperadrice; imperocchè penetrato da una luce Divina, conobbe la vanità delle cose terrene; concepi un total abborrimento, e disprezzo di quelle; con un efficace deside. rio delle celesti, ed eterne; laonde implorando il Divino ajuto, così dicea:

Datemi, ò Signor mio; datemi, ò mio Dio, la vostra luce, lo spirito vostro, la vostramano, e cavatemi da questo abbisfo, in cui mi trovo miferamente fepolto: Se vi degnate di concedermi questa grazia, io vi prometto di non voler fervire mai più a Padrone che mi possa morire: Indi parlando seco stesso, dicea: Abbiamo a ba-stanza servito a' Principi della Terra; abbiam attefo a baftanza alle cofe giovenili, ed alla libertà ; è oramai tempo di ritirarli in luogo facro, per quivi prepararfi a rendere strettissimo conto di tutt'i momenti della vita: Torno a dire, che mai più fervirò a Padrone, che mi possa morire. Ciò detto, fece voto di ritirarfi a fervir a Dio in qualche Religione, ogniqualvolta fosse in istato di potetto sare, se sosse sopravvivuto alla fua Conforte.

Ritornato alla Corte diede conto all'Imperadore di ciò che fatto avea in esecuzion de'di lui commandamenti, e lo pregò che gli dasse licenza di andar a Gandia per veder il Duca fuo Padre; ma non lo ottenne. anzi gli commandò che andar dovesse in

guifa lo andava il Signore infensibilmente, i ce tutto il possibile per esser dispensato da quella carica, adducendo la sua poca età (che non era per anco di 30. anni ) e la poca fua sperienza; ma nulla giovò per indur l'Imperadore ad accettar la dilui feufa, per la grande flima che sacca della sua perfona.

Arrivato che fu in Barcellona, incominciò a governar quella Provincia con tutta integrità, erigorofa giustizia senza riguardoveruno. Invigilava fopra i Giudici, ed altri Ministri atlinche sacessero l'obbligo loro. Eragli fommamente a cuoreche i poveri non sossero angatiati da' ricchi. Attese indesessamente a tutto ciò che richiedea il buon governo Politico, Economico, e Militare. Fece vifitar le Scuole provvedendole di esemplari, e virtuosi Macstri per ammaestrare la gioventul: In fomma non tralafciò alcuna di quelle cofe. che appartengono ad un Governatore Cristiano sollecito per il ben essere de'suoi Sudditi; e per ciò fare diedeti tutto alla orazione, per la quale avea indispensabilmente le sue ore determinate; attese alle mortificazioni, alla penitenza, ed all'ufo frequente de' Santi Sagramenti, niente curando gli spropositati giudizi del mondo. Era così grande la sua astinenza, che esfendofi affucfatto a mangiar folamente un poco di legumi, e bevendo acqua, e vedendo che ciò gli conseriva, seguitò così anco per l'avvenire, benché per altro nel fuo Palazzo fi tenesse imbandita sempre una mensa lautissima per Signori grandi, ed altri Cavalieri della fua Corte.

Accadde in questo tempo la morte del Duca di Gandia suo Padre, il che diede motivo al nostro Francesco di supplicar l' Imperadore, cheglidasse licenza di andar a governar i suoi Stati, e di eseguir il Testamento di suo Padre; il che gli su conceduto. Andoffene adunque in Gandia, dove tra le altre cose sece ristorar lo Spedale, provvedendolo di tutto il bisognevole per servizio degli ammalati, e Pellegrini. Fortificò la Città per afficurarla dalle invafioni de' Mori. Nel Palazzo del suo Marchefato di Lombay fece fabbricar un Convento per i Frati dell'Ordine di San Domenico, affegnendovi bastevoli entrate per il sostentamento di quei Religiosi. Stando adunque il nuovo Duca si bene occupato , e vivendo con la Duchessa sua moelie con Catalogna in qualità di Vicere. Il Santo fe. I fraterno, e spiritual amore, mandò Iddio

To real Land

vedovo in età di 36. anni.

Dispose il Signore la morte corporale della Duchessa, per chiamar Francesco alla vita spirituale, imperocchè rimase in istato di effettuar il voto che fatto avea in Granata. Già egli avea pienamente notizia della nuova Compagnia di Gessì piantata dal Signore nella fua vigna per mezzo del gloriolo Padre Sant'Ignazio, col quale avea tenuto corrispondenza in occasione di regolar le cofe del fuo fpirito, per il che fi era molto affezionato a quel Sacro Istituto. Crebbe tanto maggiormente questo af. fetto per l'incontro ch' egli ebbe di abboccarfi col Padre Pietro Fabro primo Compagno del medelimo Sant'Ignazio, che passava per Gandia, nell'andar per ordine del Sommo Pontefice Paolo Terzo ad affistere al Concilio di Trento. Con lui communicò il nostro Duca tutti gl'interessi del. l'anima sua con sommo profitto, e spiritual consolazione, imperocchè il P. Fabrogli diede gli Efercizi Spirituali , che furono fatti da lui con molta ritiratezza, e divozione. S'infervorò nel defiderio di adempire il voto fatto da lui di entrarin qualche Religione per servir unicamente a

Spedi a Roma un Espresso con lettere dirette al Padre Sant' Ignazio, a cui diede ienamente ragguaglio di tutto, pregandolo a volerlo ammettere nel numero de' fuoi Figliuoli. Alcuni anni prima Sant' Ignazio avea predetto che Francesco Borgia Duca di Gandia effer dovea suo figliuolo, e Generale della Compagnia; laonde in leggen. do le di lui Lettere fi rallegrò fommamente vedendo adempiuto ciò ch' eragli stato ri-

velato da Dio .

Lo accettò nella Compagnia, scrivendogliciò che far dovea, fpecialmente circa del maritar le sue Figliuole, ed ordinar tutte le altre cose domestiche: Gli commandò altresiche studiasse la Sacra Teologia; ed il Duca effettuò puntualmente quanto gli commandava il fuo Santo Padre , il quale vedendolo impaziente di ufcir da quella ch'egli chiamava schiavitù, per darlia Dio, e per godere della gloriofa, e libera fervicul nella Religione, fupplicò il Papa che dasse licenza al Duca di far la Pro.

alla medefima una lunga, e penofa in- I fieme di poter per lo spazio di quattro anni amministrar lo Stato, e le facoltà sue, acciocchè in questo tempo finir potesse le cofe che avea per le mani fecondo l'obbligo fuo. Fu dal Pontefice conceduto il tutto ; ed in virtil di un Breve Apostolico a tal effetto spedito, il Duca fece la sua Prosession Religiofa nella Cappella del Collegio di Gandia del 1547, con si dolci lagrime di confolazione: come fe in quel giorno ufcito fosse da una lunga, e penosa schiavitudine.

Fatta la fua Professione, gli parve, che il nuovo stato l' obbligasse a nuova vita . &c. ad una perfezion più sublime: laonde incominciò a darsi più seriamente a Dio, raddoppiando le penitenze, le orazioni, e gli altri spirituali esercizi. Dormiva sopra di una tavola coperta con un folo tappeto. Due ore dopo la mezza notte fi levava, e proftrato in terra, ò pur inginocchioni itava in orazione fino a quattr' ore di giorno, con tanto gusto, che pareagli un sol quarto di Ora . Ogni giorno fi confessava, e communicava nella fua Cappella di Corte i alle volte nel Monistero di S. Chiara a ma le Festi solenni, e le Domeniche lo facea nella Chiefa maggiore, per dar buon efempio a' fuoi Vafsalli. Nell'ora di Sefta udiva la lezion di Teologia; dopo di che dava udienza a' fuoi Ministri, ed a chiunque ne avesse avuto dibisogno. A mezzo giorno mangiava, ofservando fempre la solita sobrietà. La sera non prendea giammai cibo: Impiegava il rimanente del tempo in recitar le Ore Canoniche, il Rofario, ed in legger la Sacra Scrittura, ed i Santi Padri.

Tutte le ore del giorno, e della notte (eccettuatone quelle del necessario riposo) erano un volontario fagrifizio di sè stesso a Dio ; e pur non oftante pareagli di essere il maggior peccatore del mondo; laonde nel far l'esame della coscienza rimproverava sè medelimo, acculandoli con lagrime di gran pentimento dinanzi al Divin Tribu-

nale. Questo maraviglioso esempio facea sich e la fua Cafa era come una Religiofa Claufura, e fenza quei vizj, che per il più fogliono essere famigliari nelle Corti de' Grandi. E non folo nella Cafa del Duca . ma eziandio nella Città di Gandia, ed in tutto il fuo Stato ben vedeasi di quanta efficacia sia il fossion Religiosa nella Compagnia, ed in- I buon esempio del Capo. Quindi è che divulgatafi per tutto il Regno la fama delle di 1 lui straordinarie virtù, andavano alcuni a visitarlo, nontanto per vedere il Duca, ma

per ammirare un Santo.

Avendo adunque dato buon ordine a tutte quelle cose, che lo avessero potuto obbligare a fostener ulteriormente la qualità di Duca, e desiderando di romper ilacci, che lo tenean impegnato in casa sua, per abbracciarsi persettamente con Critto nella Croce, determinò di andarfene a Roma, per guadagnar il Santo Giubbileo che vi fi celebrava (effendo l'anno 1550.)

Fece perciò il fuo Tellamento con ogni brevirà, e chiarezza. Indi chiamò D. Carlo fuo Figliuol Primogenito, a cui diede tutte le necessarie istruzioni; si licenziò dagli altri fuoi figliuoli, parenti, ed amici, ed all'ultimo di Agosto parti di Gandia, conducendo feco Don Giovanni Borgia fuo secondo figliuolo; nove Padri della Compagnia, ed alquanti servitori, con ferma risoluzione di mai più ritornare in

Gandia.

Segui questo viaggio con tanto buon ordine, che tutta quella comitiva parea una congregazione di perfone Religiole. Il nostro Duca non tralasciò giammai le sue orazioni, nè le sue solite penitenze. Entrò in Roma con un gran ricevimento (febben contro sua voglia, perchè averebbe voluto entrarvi di notte fenza strepito). Il Papa, e molti Cardinali gli efibirono il Palazzo; ma egli volle andar ad abitare nella povera Cafa della Compagnia di Gesti, dove stavalo aspettando alla porta il Santo Padre Ignazio. Il Duca vedendolo figettò a' fuoi piedi, chiedendogli la benedizione, e la mano da baciare; ma il Padre lo abbracciò, congratulandosi con esso lui, e ringraziando Dio che gli avea dato quella pianta novella per servizio della Chiesa Cattolica, e per decoro della fua Compagnia.

Avendo preso il Giubbileo, visitando i Santuari di Roma, andò abaciar i piedi al Papa (ch'era Giulio Terzo) da cui fu accolto con fomma benignità. Conferì pofcia con Sant' Ignazio la rifoluzion fua di rinunziare i fuoi Stati i ma divulgandofi questa voce, intese il Borgia che il Pontesice lo volea far Cardinale, per il che ritornò in Ispagna, per aspettar quivi la licenza di rinunziare a' fuoi Stati, al qual effetto fpedito avea uno de' suoi con lettere supplichevoli all'Imperador Carlo Quinto, che

ritrovavasi all'ora in Augusta. Ne ottenne la bramata licenza, ed in tal guisa sece il Duca la rinunzia di quanto avea in questo mondo, senza riserbarsi cosa veruna. Indi offerendofial Signore, così gli diffe: Ricevetemi, o mio Dio, nella vostra casa; abbracciatemi nella Crocevostra; giacchè io mispoglio ditutto, per morir in esta per voi : Accettate il mio servigio; gradite il mio fagrifizio; favorite a' miei delideris avvalorate la mia debolezza; compattete per

Segui questa rinunzia in Ognate Villa nella Provincia di Guipuzcoa, dove spogliatofi degli abiti fecolari fi vesti da Religiolo della Compagnia di Gesti. Si fece far la Cherica per ricever gli Ordini Sacri. Piangean dirottamente i suoi servidori, e quanti eran quivi presenti; ma'il nostro l'adre Francesco non capiva in sè stesso per la

grande allegrezza. Si ordino subito Sacerdote, e celebro la fua Messa novella il primo giorno di Agofto del 1551 in quella Cafa medefima in cui era nato il Padre Sant' Ignazio, dove i Signori di Lovola edificato aveano una fontuofa Cappella. Diffe poi la seconda Mesfa in pubblico nella Città di Vergura, dove fu grandiffimo il concorso del Popolo, che viandò, per guadagnar le Indulgenze concedute dal Sommo Pontefice a quelli, che in tal occasione si fosfero trovati prefenti i laonde fu necessario il dir la Messa in campagna, dove predicò, spargendo tutti abbondantiflime lagrime di tenerezza, e compunzione.

Quelli della Villa di Ognate gli diedero un Romitorio, indi non molto distante, dove il Santo fece fabbricar alcune povere Celle, godendo più di abitar in quel tugurio, che ne' fuperbi Palazzi de' Re. In questo luogo abitò con alcuni Padri, e Fratelli della Compagnia, per qualche tempo, continuando nella orazione, contemplazione, e penitenza: Dimandò istantemente al Padre Superiore, che gli daffe licenza di ferviral Cuoco. Portava acqua, e legna, occupandofi negli ufizi più bassi della cucina, come se staro fosse l'infimo tra' Novizj. Serviva in Refettorio a' Padri, e Fratelli, ed inginocchiavafi dinanzi a lero, dimandando perdono degli errori che avesse commessi nel servirli, pregandolicon umiltà, e divozione, che gl' impetraffero dal Signore la grazia di poter

effere fempre fuo. Andava di porta in porcevia efemplare. Sifabbricò quivi una Cata con le bifaccio fulle fralle a diminata li
molina, edificando tutti con le fue paro
molina, edificando tutti con le fue paro
le, edefemplo i che fece una si grande
imprefilone per tutta la Spagna, che molto approne venerabili per l'eta, ed ottrina
lo andarono a trovare per vivere forto la di
u ubbidieraza, ed altri abbandonando
tutte le fretanza mondane fe n'entrarono
in altre Kelizioni.

Akri nobilissimi Personaggi (tra' quali il Vicere di Navarra) lo pregavano che volesse andare a visitarli; per il che il Santo Padre andò in Pamplona a dove predicò più volte in quella Cattedrale con fommo trutto di quelle Anime. Gli scrisse ancora l'Insance Don Luigi Fratello di Don Giovanni Terzo Re di Portogallo, e della Imperadrice l'abella (alla quale fervito avea San Francesco Borgia ) raccommandandofialle di lui orazioni, e fanti Sagrifici, fignificandogli la fua intenzione d'imitarlo entrando nella Compagnia; ma il Santo per vari riguardi lo difsuafe, con efortarlo a star nella sua Corte, seguitando a dar buon esempio a tutto il Regno di Portogallo, ed affiftendo al Refuo Fratello.

Mentre il Santo godea una pacetránquiala in quel luo povero (lato di keligiofo, reflo molto affitto, fentendo che il Pontefrea di litaza dell'Imperado Carlo Quinto lo avea diciliarato Cardinale; per il che con la companio dell'ambara di cardinale; per il che siziameni, in ppilicandolo che volcife laficiario viver, e morire nella fanta fua povetta. Altre volte ancora videdi nello fielfo petricolo con fuo fommo travaglio; ma egli con anari pinti, e di ciplinandoli pregava Dio che piutto fio gli togliefe ia vita, a che la tranquilità di cui tanto era

contento.

Gii di poi commaniato da Sant'Ignazio che udicife da quel fuo Romitorio andando in vari luoghi a predicar la Divina parola per guadagnar anime al Signore. Il Santo come ubbidente figliuolo abbaño la refia, a cie ne ando in diverfi luoghi della Callinia, e poi dell'Andaluzia, tramando per uturo i riplendenti raggi delle fue mataviaglore virucio noma edificazione di rueri della con untu untila, e povertà. Paño della con untu untila, e povertà. Paño pose prin Portogallo chianatori da quel pose prin Portogallo portogal port

fa Professa; siccome poi nel Portogallo medefimo, e nella Spagna edificaronfi molti Collegi, ed eziandio nelle Indie Orientali , laonde udendo Sant'Ignazio, chedove il Padre Francesco Borgia ponea la mano, Iddio dava la sua benedizione, lo dichiarò Commissario Generale di tutte quel. le Provincie. Ricevé nella Compagnia molti giovinetti d'indolerara, e di fublimi natali, ficcome ancora uomini di matura età, ed avanzati nella dottrina, e prudenza per ammiestrar i più giovani. Visitava indefessamente ozni Collegio, esortando tutti a perseverar nella vita Religiosa, ed a ringraziar il Signore dell' incomparabil benefizio della loro vocazione. Ogni qual volta visitava un Collegio, serviva umilmente i fratelli nel Refetorio, ed in Cucina, baciando loro i piedi. Vifitava gli Spedali, e le Prigioni, ef-

fendo il primo ad efercitar le opere di umiltat, catilà, e mortificazione. Procurolà fondazione di un Collegio nella Città di Siviglia in quell'iflesso tempoche il demonio ercava di feminarvi la zizanta di una perverfa do trina: Tano era indefessa la lua vigilanza in tuttoció che potese contribuire all' onor di Dio, ed alla falute del profilmo!

L'Imperador Carlo Quinto (che già rinunziato l'Imperio, e tanti Regni, eratiritirato nel Monistero di San Giusto) volle abboccarti col Padre Francesco Borgia a lo accolfe con fegni di grandiflima ftima , e restò molto confolato allorche il Santo gli diede un minuto ragguaglio di tutta la sua vita passata, e della risoluzione presa di entrare nella Compagnia di Gesul. In un' altra occasione volle servirsi di lui, mandandolo in Portogallo per affari di somma importanza ; il Santo intraprefe il viaggio, ma giunto in Ebora fi ammalò si gravemente, che i Medici diedero per disperata la fua falute; ma egli difse loro, che di li a quattro giorni sarebbe partito per Lisbona, comeveramente fegui; espose alla Regina Vedova le sue incombenze, e ritornato diede conto all'Imperadore di quanto avea operato.

tiquei che lo vedeano abbergare negli Spedali con tanta umità, e povertà. Paltò i dudetto Carlo Quimo, per conferire con policia in Portogallo chiamatovi da quel elso luidi cose fiprituali, per preparatifal-Res predicò nella Università di Coimbria, la morte, la qual poi fegui allata. di Setaber cello margiquita della di judiottinia, termopir e anno 1752, pochi giorni dopo ilritorno del Santo in Vagliadolid, dove fece la Orazion funebre con fentimenti di gran tenerezza, e con maravigliosa edifi-

cazione degli Uditori.

Mentre il Santo Padre stava godendo la dolce quiete della fua folitudine, gligiunse un Breve Apostolico di Pio Quarto Sommo Pontefice che lo chiamava in Roma per tenerlo presso di sè, per cose molto importanti al fervigio di Dio; laonde egli ubbidi, ebenchè affai estenuato, e debole per le fatiche grandi, e penitenze, fi pofe in viaggio nel cuor della State, e giunfe in Roma nel Settembre del 1561. con indicibil confolazione di tutti quei Padri, e Fratelli della Compagnia. Di li a quattro anni (per la morte del Padre Diego Lainez) fu il Padre Francesco Borgia eletto Prepofito Generale, con fomma ripugnanza di quel fuo umil cuore, che defiderava di ubbidir piuttofto che di commandare. Piacque fommamente questa elezione al Sommo Pontefice, il quale diffea tutta la Congregazione, che non potcano aver fatto cosa più sicura per il servigio di Dio, e per accrescimento della Crittiana Religione ficcome veramente fegui, imperocchè fin d'allora s'incominciarono a mandar Miffionari della Compagnia di Gesti nelle In-die Orientali, ed Occidentali, per convertir quei Popoli Gentili alla Fede Criftiana à

Cinquanta, e più di questi Missionari, che andavano nel Brafile furono in due occafioni prefi da alcuni Corfari di Setta Calvinisti, e gettati nel mare dopo di aver fofferto diversi atroci tormenti. Ma quando il Santo Prepolito ebbe quelta nuova, fi rattristò da una parte, perchè quella Vigna del Signore nel Brasile sosse per allora restata fenza i Sagri Operari, dall'altra parte poi si rallegrò sommamente, vedendo che la Divina bontà degnavasi di accettare questo Sagrifizio, che la Compagnia gli offeriva, mediante il Martirio di quei suoi figliuoli. Ma l'umil fervo del Signore , benchè in quel tempo del fuo governo della Compagnia si facessero tanti progressi nel Divino servigio, stimava sempre di sar poco, anzi pareagli che la Religione averebbe guadagnato affai, se avesse governato un altro in luogo fuo; laonde avendo fatto fervorofe orazioni a Dio, congregò i suoi Assi-Renti, a'quali propose la risoluzion sua di

apparecchiarfi alla morte. Ciò fentendo i Padri Aflistenti, lodarono la sua umiltà, ed il suo zelo; ma con esficaci ragioni gli fecero vedere, che farebbe stato un andar contro la volontà del Signore il voler lafciar quella Carica datagli per difpolizione Divina con tanto accrescimento della Com. pagnia. Si acquietò per allora il Santo; ma non rimafe però foddisfatta la fua profon-

da umiltà. Nel medefimo tempo ch'egli trattava di lasciar la Carica di Preposito Generale, volle Iddio efaltare il fuo umil fervo. Il fanto Pontefice Pio Quinto per rintuzzare l'orgoglio di Selin Gran Turco divenuto molto infolente per la presa di Cipro, mandò il Cardinal Aleflandrino fuo Nipote Legato Apostolico a' Re di Francia, Spagna, e Portogallo, per accrefcer, e contermar la Lega con la Repubblica di Venezia: e mandò in di lui compagnia il Padre Francesco Borgia, per affifterlo con la sua prudenza nel trattar con quei Monarchi af. fari di tanta importanza. Fu egli da per tutto ricevuto con fentimenti di grandiffima stima, e venerazione vedendo in lui l' Apostolico zelo nel promuovere gl'interes. si della Chicsa di Dio, e nel proccurar la falute delle anime. Nella Città di Valenza predicò in quella Chiefa Cattedrale, dove concorfe a fentirlo un infinito numero di Popolo.

Si abboccò nella Francia col Re Carlo Nono, e con la Regina sua Madre, quali esortò con indicibil servore a conservar nel Regno loro la Cattolica Fede, dando loro falutevoli configli per poter ciò fare. Partiti poi dalla Francia, ed entrati ne ll Italia, fu il Santo forprefo da una grandiffima febbre, che lo riduffe in istato da non poterfi più regger in piedi. Giunfe a Torino, dove il Duca di Savoja lo fece fervire splendidamente: ma non potendo il povero, ed umile suo spirito del Santo soffrir si buoni trattamenti, se ne andò perbarca infino a Ferrara, dove il Duca Alfonfo di Este suo Cugino lo ritenne alquanti mesi, facendolo curar, e fervire, come se fosse stato suo Padre. Ma vedendo che si avvicinava il tempo tanto bramato da lui di vederfi fciolto da questa prigion corporale per godere il fommo bene, parti da Ferrarara, e paffando per la fanta Cafa di Loreto, arrivò alli 28. di Settembre l'anno 1572. lasciar la Carica di Preposito, per meglio | in Roma, e vedendosi alle porte di quella

nel / 15000

fanta Città, disse con grandissimo giub. bilo del suo spirito il Nunc dimittisservum tuum, Domine, ringraziando la Divina bontà, per aver perduto la fanità, e finito la vita nella ubbidienza della

fanta Sede Apostolica. Tenca allora il Pontificato Gregorio Decimoterzo, il quale sentendo l'arrivo del Santo Padre Francesco in Roma, e che già era vicino a morte, ne fenti un fommo rammarico, e diffe, che la Chicfa perdea in eflo lai un fedel Ministro, ed una stabil colonna; laonde gli mandò la fua Pontifical benedizione con la Indulgenza plenaria in articulo mortis. Andarono a vifitarlo molti Cardinali, ed Ambasciadori ; ma egli pregò tutti , che lo lasciassero per quei pochi momenti che gli reflavano da parlare con Dio. Avendo poi con fomma divozio-ne ricconto i Santi Sagramenti, rispondendo al Sacerdote che gli dava la Estrema Unzione, e gli raccommandava l'Anima, fi pose in contemplazione parlando col più intimo affetto del suo cuore a Dio, a cui diede placidamente lo spirito alli 30. di Settembre, poco prima della mezza notte , l'anno 1572. in età di 72. anni manco, 28. giorni. Fu il suo Corpo sepolto con gran sentimento universale, presso a quello del Santo Padre Ignazio, e del Padre Diego Laynez, che furono i due primi Prepoliti Generali della Compagnia di Gesu, e suoi Antecessori.

I fegnalati miracoli, che ha fatto il Signore ad intercessione di San Francefco Borgia, fono in si gran numero, che troppo lungo farebbe il volerli qui registrare, nel modo che son descritti nella Bolla della sua Canonizazione, la quale fu folennemente fatta dal Sommo Pontefice Clemente Decimo; e per Decreto della Sagra Congregazione de'Riti fu posto l'Ufizio del medesimo Santo nel Breviario Romano alli dieci di Ottobre, nel qual giorno fi celebra dalla Santa Chiefa la di lui Festa.

Alli 14. Ottobre.

LA VITA DI SAN CALLISTO Papa . e Martire .

T A vita di San Callifto primo di questo nome, Papa, e Martire, cavata da San Damafo, e da gli altri Autori, che scrivono le vite de i Sommi Pontefici, e da quanto Lorenzo Surio nel quinto, e nel fettimo tomo delle vite de i Santi, ed il Cardinal Baronio nel quarto tomo dei fuoi Annali raccontano, fu nel modo, che

fegue. Per la morte di San Zefirino Papa , e mar. tire fu posto nella sedia di San Pietro Callifto Romano, e figliuolo di Dionifio, e governò fantiffimamenie la Chiefa nell'Imperio di Alessandro Severo, cinque anni, un mese, e sedici giorni. Edificò la Chiesa di Santa Maria in Trastevere in Roma, e per fepellire i molti Martiri, che in quel tempo morivano per Crifto, fece nella via Appia un Cimitero, che si chiamò il Cimitero di Callisto, dove su sepolto un grandisfimo numero di Martiri, Institui il digiuno delle Quattro Tempora, per ringraziare il Signore delle grazie, che in tutto l'anno ci fà, e per pregarlo a conservare turti à frutti della terra. Vietò il pratticare con gli feommunicati, ed ordinò, che niffuno di loro potesse effere assolto, se non veduta prima la causa sua, e soddifatta la parte.

Fu il primo, che proibì il matrimonio fra i parenti, e fegnalò il fettimo grado di confanguinità, e dopo fi riduffe al quarto.

come al presente si offerva.

Celebrò ordinazioni cinque volte nel mefe di Dicembre, e vi creò otto Vescovi, e sedici Preti. Operò Dio per lui gran miracoli, con i quali, e con la fanta vita, e predicazion sua converti molti Gentili, e persone principali alla Fede di Cristo Noftro Signore.

Uno di questi su Palmazio Console, che essendo stato prima diligentissimo, e gelosissimo nel culto de i suoi falsi dei, ed 2vendo perseguitato per ordine dell'Imperadore i Cristiani, si sece Cristiano infieme con la moglie, con i figliuoli, e con quarantadue altre persone della sua fa-

miglia. Per aver veduto, che i foldati, i quali andaandavano a pigliare San Callifto, perduta | fuo fratello, ancor egli fanciullo, fi part/ la vista rimasero ciechi, e che una donzella Gantile indemoniata, effendo nel tempio, e facendo facrifizio a fuoi dei, aveva gridando detto non effervi altro Dio, che quello di Callifto, il quale era Dio folo, vivo, e vero. Si converti parimente Simplizio Senatore, con sessant'otto persone della sua cafa, che tutti poi furono Martiri, per aver veduti altri miracoli.

Intendendo finalmente l'Imperadore , che San Callifto era il Maestro di tutti i Cristiani, e quegli, che più guerra faceva a i fuoi Dei, lo fece prendere, ed ogni giorno

frustare.

Edeffendoil Santo stato in carcere cinquegiorni facendo orazione, fenza purmo mangiare, ed avendo quivi fanato un foldato, cheaveva nome Privato, il quale era gravemente infermo, e pieno di piaghe . L'Imperadore lo fece gittare dalle finestre delfuo palazzo, e con una gravissima pietra attaccata al collo precipitare in un pozzo, e sepellirvelo dentro co fasti, col qual martirio il gloriofo Santo forni la fua vita. 17. giorni dopo un Prete, chiamato Afterio, accompagnato dal Clero, dinotte, se ne andò al pozzo, e cavatone il santo corpo lo sepelli nella via Aurelia nel Cimiterio di Calepodio alli 14. di Ottobre , nel qual giorno la Santa Chiefa celebra la festa di San Calisto. Fu il martirio di questo Santo l'anno del Signore 226. imperando il già detto Alessandro Severo.

Alli 15. Ottobre.

## LAVITA DI SANTA TERESA Vergine .

M Acque la Santa Vergine Terefa, di Gesti in Avila Città di Spagna, a'28. di Marzo'nel 1515, suo Padre ebbe nome Alfonfo, fua madre Beatrice, ambidue nobili. Essendo di sette anni cominciò a meditare l' Eternità delle glorie, e pene dell' altro mondo tanto profondamente, che spesso quasi ruminando le cose pensate, ed in esse assorbita, andava ripetendo per cafa queste parole, in eterno, in eterno. Nè molto dopo leggendo l' iftoria de'Martiri s'infiammò talmente di defiderio del martirio, che accordatali con Roderico ritirarfene. Tornata adunque a cafa di

con esso di casa, per andarsene in Africa a cercare fra Morila morte per Cristo. Già era in strada per proseguire allegramente il suo viaggio, quando da suo Zio, che a caso l'incontrò su un ponte vicino alla Città, su con molto suo cordoglio ricondotta a caía. Su'l fine di dodici anni, perdè di morte naturale sua madre, ed essa con molta umiltà, e tenerezza subito supplieò la Regina de'Cicli, si degnasse esserle in luogo di Madre: il che piamente fi crede, che ottenesse, si per quel che si vidde nel resto di sua vita, si perche in quell' istesso tempo cominciò con molro soave dolcezza a gustare le primizie della fanta orazione.

Dopo la morte della madre, la compagnia di una fua parente non molto divota, e la vana lezione de libri di Cavalleria, con molto errore permeffi alle fanciulle nobili. rilassarono l'animo alquanto della giovinetta: Si aggiunfe la commodità di una fantesca poco timorata di Dio, la quale sotto specie di amore, e tenerezza instillava nell' animo della Vergine principi di molta leggerezza, e di poca divozione. Non ufci però la vanità più oltre, che in acconcidi testa, politezza di volto, e mani, ed attillatura di vestirsi, che confessandosi ella ftessa poi ditutte queste cose amaramente in un suo scritto, che và attorno, dice non aver mai in quel tempo di fue fcioc. chezze offeso gravemente Dio, perehe sempre ebbe grande abborrimento alla disonestà, e molta cura dell'onore del Mondo. Frenol'uno, e l'altro potentiffimo, colquale Dio fuol imbrigliare aleuneanime rozze prima, che corrino a stringersi con più salde catene di timore, ed

amor divino. Non lasciò molto Dio nostro Signore in questi pericoli colei, che si era eletta già per sposa, ed aveva destinata per Madre di tanti figli in casa sua . Dopo tre mefi percofsa da fospetto, che suo Padre oramai fi fosse accorto del suo mutato modo di vivere, si contentò di entrare in Monistero per educazione, e convitto. Ivi vifitata da Dio con buona malattia nella carne, e molto più con sante inspirazioni nell'anima, cominciò a ravvedersi del precipizio, nel quale caminava, ed aver proposito di

180 DW 100 Y

fuo padre per riaversi dal male, si abbatte a l praticare in cafa di un fuo Zio molto divoto, e che molto di libri spirituali si dilettava. E perche leggeva Terefa non folo speditamente, ma con molta grazia:, la faceva il Zioleggere spesso di quei santi libri , facendola esta volentieri per dargligusto. Fu questa lezione fanta la soave strada, per la quale Dio da dovero riconduffe a sè la buona Donzella, si come per elezione ptofana ella fi era in parte dilungata da lui . Ebbe nel rifolversi a servire persettamente Cristo gravi ripugnanze, e tentazioni la Santa per tre mesi. Ma coustantemente vinto ogni rispetto contrario, risolse di Monacarfi. Già toccava l' anno 20. della fua età, quando cominciò a far chiedere a fuo Padrelicenza di efeguire il fuo fanto proponimento. Negolla più volte il Padre, siche Teresa non sperando poterlo più vincere con preghiete, e tenendo per avuta nelle cofe di Dio, e della falute quella licenza, cheaveva tante volte chiefta, se neandò senza sarne altro motto, che ad un fuo fratello, il quale letenne compagnia, al Monistero del Carmine dell'Incarnazione di Avila . Senti nell'uscite di cafa paterna tanta ripugnanza, che le parve, come effa fetive, fmoverfi tutte l'offa, e ufcir l'anima: nondimenofi mostrò con fronte lieta, e parlare allegro lontana da ogni passione, e su vestita del Sacro abito, con altrettanto gusto suo quanto era stato lo scontento della partenza de' fuoi. Dopo l'anno intieto del Noviziato, nel quale con molta pazienza fopportò spesse malattie, sece la sua profestione. Crebbero i mali in numeto, e pericolo: fincope, mal caduco, interruzioni di fenfo, e polfo, ed altri fimiglianti mali, ne trovandovisi rimedio nel Monistero, se ne usei per curarsi prima in una Villa vicina, poi in casa di suo Padre. Quivi vinta la Medicina dal male fu ancora da' Medici per etica (pacciata . Sopragiunfele dopo alcuni mesi un'accidente, che durò quattro giorni, nel primo de' quali fu, come a moribonda, data l'estrema unzione, e negl'altri tenuta per morta. Ne averiano lasciato di sepelirla, esfendo ogni cofa all'ordine per la fepoltu-ra; fe non che suo Padre pratichissimo de' polfi, toccatala condiligenza, lo proibi, con affermare, che non doveva ancor fe-. pellirfi. Dopo il quarto giorno tornò in le porte del Moniflero voleva effer egli . Flor Sanctorum Parte IL

sè, e filamentò, che sosse stata svegliata : perche si era in quel tempo ritrovata in Paradifo, avendo prima veduto l'inferno: con aggiungere, che fuo Padre, e una Monaca fua amica doveva falvatfi pet fuo mezzo, ch' essa doveva essere, e morir Santa, emolte cose simili, le quali ella poi puì per umiltà, che per altro foleva dite effere itati spropositi, e deliri. Riavutali petsettamente da quell'alienazione de fenfi, fa confessò, e communicò con molte lagrime. ed ottenne di ritornare nel Monistero, dove dopo lunzo travaglio per intercessione di San Gioseppe si riebbe. Ritornò a i suoi esercizid' Orazione dopo la malattia; ma ingannata di nuovodal nimico, fotto fpecie di civiltà, e gentilezza, attefe per qualche tempo con mancamento di Spirito nobile a complimenti di visite di secolari, e ragionamenti follazzevoli. Ma quel Signore, che la voleva pura perfettamente per se, con molte punture di conscienza prima, e poi con fatfele vedere una volta con faccia feveriffima ne! principio di un oziofo ragionamento, la compunse tanto, che ridottali un giorno innanzi ad un Crocefiffo con divotiffime lagrime gli chiefe . che la ricevesse ormai per tutta sua, nè permettesse più, che ritornasse a far di sè parte a Creatura alcuna, protestando, che non partirebbe di là, fin tanto, che da fua divina Maestà non ne ottennesse la grazia. Ne altrimente di quel ch'ella pregò, avvenne . Si che la fua vita da quel punto innanzi su più tosto d' Angelo Celeste, che di donna tetrena.

Con ciò Dio chiamava la sua serva Teresa a perfezione più sublime di quella, che in quel tempo fi trova va nella Religione, la quale servendosi degl'indulti Apostolici aveva rimeffo del rigore antico del Sacro Ordine del Carmine. Determinò dunque la Verginedi proceurare con tutte le fue forze, il ritorno di effa all'antico rigore di perfetta offervanza, ed in effa fondare un Monistero proprio, dove si cominciasse Ne ebbe ordine da Cristo suo sposo, il quale le disse ancora, che il primo Monistero di Risormati, che sondasse, lo chiamaffe di San Gioseppe; le promise buon successo, e la sua presenza, edella fua Santiffima Madre, e che quel Monistero sarebbe al Mondo una stella Celeste, e finalmente, che di una del. stesso portinajo, dell'altra la Santissima ser bastevole. Apparvele un'altra volta Vergine sua Madre: se ne consigliò non- Santa Chiara, e l'esortò all'opera, prodimeno la Santa Vergine con il fuo Confef- mettendole il fuo ajuto. In un ratto, ch' fore, e per avviso di lui ne diedeconto al cobe vicino alla festa dell' Assunta, si vid-Padre Provinciale del Carmine, da cui fu de vestita di una candidissima veste, e si approvato il penfiero, con prometta anco accorfe, che le stava a man diritta la di ajuto. Non mancarono però le folite Beata Vergine, ed alla finistra San Giucontradizioni . Avevano promesso ajuto a quefta fant' opera due Signore fecolari, ma rifaputofi il diffegno lacerate erano dal più della Città, e da quelli più, che più favi fi stimavano ancora fra Religiosi. Arrivò la mormorazione a tanto, che il Padre Provinciale del Carmine, scusandosi con la tenuità dell'entrate offerte, disdiffe la parola data: Non se neturbo Teresa per la so, e ben sondato, trattavano di farlo riconformità con la fanta ubbidienza, evolontà Divina, ben fegui turbolenza grandiffima nella Città, la quale se prima come in spirito molte leghe lontano, che una difingolare, ora come leggiera la biafimava, vota dava denariad un messo, perche sered il Monistero dell'Incarnazione, pi- viffero per rifarlo. gliando per ingiuria il non contentarfi Terefa del modo di vivere, giunfe infino ad udir chi dicea, doversi Terefa carcerare: va, e sconsolatissima, e quando vi andava ra fosse sua; perche un giorno non essendovi denari da pigliar opera; apparveSan quella fera. Giuseppe, il quale commandò, che si facesse pur il patto con li Muratori, perche non farebbono mancati denari, e così fu . Stava malinconica la Santa, perche le pare. va la cominciata fabbrica troppo anguita, e voleva ampliarla con comprar le Cafe vicine. Leapparve Crifto, e riprendendola diffe: ò umana cupidità, a cui par fempre, la Santa Madre prima di entrarvi, vinche manchi la terra! e pur tante volte ho to una malinconia mortale, che l'aveva io pernottato allo scoperto: ed in un tratto

scope Sposo; offerse sè, e lui per protetori di quel Monistero, ed il Figliuolo per Padrone, ed in fede di tutto ciò le pose al collo un invisibile, ma preziosisfima collana con una Crocetta di Giore di prezzo incftimabile.

Un'altra volta cadde di notte un muro della nuova fabbrica, per altro affai groffare a spese de' Muratori, ma la Santa difse essere stata opera del demonio, e vidde

Ando la Santa a Toledo a richiesta di una Non manco Crifto Signor nostro dicon-folarla con visioni, e parole di sommo si era especiente per la fabbrica del Moni-consorto, afficurando di buona, e sicu-teno Dopo si mesi essendo tempo di rira riufcita. E perche il uo Confessore, at-territo dalla commozione della Città, e Mo-nil reto, l'aveva sconsigliata da seguire l'stero dell'Incarnazione, dove mancava la impresa, commandò Critto alla sua Sposa, Superiora, le ritornò a commandare il Siche gli dicesse a suo nome, che il di seguen-te mediasse quel versetto: Quam magnis-cata sunt operatua, Domine! nimi: pro-san Giuseppe. Tornò, ettovò, e che s'istefunde facte funt cogitationes tue. Fece- fa fera, nella quale ella arrivo, era giunlo il Padre, e nel meditare fu così chiara to da Roma un Breve della Santità di Pio mente da Dio illustrato in quel particola- IV, nel quale si dava licenza alla Santa re, chenon vidde l'ora di abboccarfi con Madre di paffare con dell'altre compa-Terefa, e stringerla a feguire coraggiofa- gne al Monistero nuovo, fortomettenmente quell'opera di Dio. Cosi fi cominciò | dolo all' Ordinario, come aveva ella mola fabbricare il Monistero di San Giusep- to desiderato, e proccurato. Cosa, che pe, nel quale mostrò Dio quanto quell'ope- farebbe senz'altro svanita, quando ella non si sosse ritrovata presente in Avila

Entrò nel nuovo Monistero la Santa Madre con quattro compagne povere, ma veramente sante. Ripigliò la regola di Sant' Alberto Patriarca di Gerufalemme, ch'è delle più rigide, e vi aggiunfe constituzioni di molta aufterità, e perfezione per i fuoi feguaci dell'anno 1562. Avevagià poco meno, che oppressa per opera del tornata ella ne' fenfi, vidde la fabbrica ef | nemico, ed aveya fatto voto di perpetua

clausura. Pareva fosse ognicosa in pace ,, pist vista in quella Città, e sebbene dubiquando in un subito, ne si sà come, tutta tava la Santa non le apportasse turbazione, la Città fi rivoltò contro al Monistero, con per avere quel Monistero resa ubbidienza dir pubblicamente quasi tutti, che non al Vescovo, e non a lui : nondimeno poteva la Città di Avila conservarsi, se lo invitò. Venne il Generale, ed uditala, quel Monistero restava in piedi; fu chia- non solamente approvò il satto, ma le dicmata la Santa al Monistero dell'Incarna- de ampia licenza di fondarne degli altri ; zione dalla Superiora, e Provinciale, ed imponendo filenzio al Provinciale con andò. Crebbe in tanto sì fattamente la onoratissima patente. Cosa, che non era furia della Città, che venne il Governato- mai passata per pensiero della Santa Mare per far uscire le quattro Monache, che dre. Ne qui fermò il corso di quella luce, vierano dentro, con minacciare, febbene che Dio mandava al Mondo per mezzo in darno, che altrimente avrebbe buttato giù le porte, ed altre cose occorsero di simil rigore. Parea la cofa impossibile ad accommodarfi, l'accommodò nondimeno Dio, e dopo un mezz'anno di tribulazione, fu non folo permeffo alla Santa di tornare al Monistero, ma vi menò feco quattro altre Monache , le tanto efficaci a questo proposito guidanquali da quello dell'Incarnazione volen- dole fenza dubbio la penna la Divina fatieri vi pafforno, e nel tornarvi vi ide Crifto fuo Signore, che la riceveva sul l'entrata del Chiostro, e gli poneva in capo una preziofa corona, e ringraziava la fua Santissima Madre per la fatica presa nella protezione della causa del Monistero. Poco va promesso, che averebbe veduto cose dopo vidde la stessa Regina degli Angeli , grandi . che fotto candidiffimo manto riceveva le Monache di quel luogo. Così finirono le fu dalla fanta Vergine mandata, anzi conliti, ed itravagli di quel Monistero, mostrandosi in questa occasione ancora Dio ella in persona con molta fatica , e per nostro Signore, come è sempre, nelle sue promesse sedelissimo.

Voleva Dio aprire dolcemente la strada a quei gran beni, che fono poi venuti al aveva per fervizio del Monistero da fon-Mondo dalla riforma della Santa, propagato non folo tra donne, ma tra uomini ancora. Passò per Avila un Padre Francescano gran servo di Dio, mentre tornava cenza di passare alla risorma. Fu la sondall' Indie Occidentali, ed abboccatofi con | dazione di questo Monistero notabile, la fanta Madre, gli riferi il gran bifogno, perche d' Avila parti ella con molta conche in quelle parti viera di operarj. Siritirò tradizione, e mormorazione di molti, ed la Madre tutta compunta, ed infiammata arrivò a Medina, fenza che vi fosse prepain una Celletta Romitica , che avera a quest'estetto fabbricata nel Giardino del Monistero, e con molte lagrime per mol-le succompagne, con alcune poche pesso ti giorni perseverò in dimandare a Dio gli ne divote, fu necessario mettere in ordine aprisse la strada di poter ajutare quell'ani- un luogo da dir Messa, ed un'altro da ritime. Ne si quieto mai , infinche il Signore rarvisile Suore, con meraviglia della Cit-apparendole le diffe: Aspetta figliuola un tatutta, la quale la mattina dell' Assunta poco, e vedrai gran cose, le quali parole, trovò piantato un Monistero, di cui non febbene non affatto intefe, la confolaro-no grandemente. Frá pochi di entró in era la Vigilia. Avila il Generale dell' Ordine, cosa non on inite contradizioni, e fatiche, ma

della fua ferva, Stando il Generale in Avila, il Vescovo gli propose una simile instituzione de' Monisters de Frati Riformati; non si conchiuse però altro, per le molte difficoltà, che vi si scoprirono. Già il Generale partito d'Avila era a Valenza, quando la fanta Madre gli scriffe lettere pienza, che il Generale senza dimora le concedè, che si potessero sotto la disciplina di lei fondare due Monisteri di Religiofi. Così cominciò il Signore ad esplicargli con gli effetti quello, che gli ave-

La prima Colonia delle Madri Scalze, dotta a Medina del campo. Imperocchè maggior allegrezza vi conduste sei sacre Verginelle, una che dimandava con instanza l'abito, ed aveva donato quanto darfi in Medina: due dal Monistero di San Giuseppe, il resto da quello dell'Incarnazione, le cui Monache aveano li-

R 2 con con pari testimonianze del voler Divino , furono poi fondati quindici Monisteri di Suore, o per meglio dire, quindici Cori di quegli Angeli terreni, che Dio permano della fua Spola Terela andava propa-

gando.

Si fabbricarono confeguentemente gli altri Monafteri. Quel di Segovia di San Gioseppe, per commandamento espresso di Crifto nostro Signore, senz'altro mezzo, anzi con molta contradizione umana, l'ultimo fu quello di Burgos con fomma fatica d'animo, e di corpo per le fue continue malattie; per la stagione freddiffima di mezzo verno, travagliata da nevi, eghiacci, eda ogn'a'tra incommodità, che portano, ò gl'anni gravi, ò la complession caduta, o la stagion rigida, o la povertà volontaria, e necessaria. E schben'ella volcva mandarvi altri in suo luozo, nonvolle però Crifto Signor nostro, ma le commandò espressamente, che vi andasse, con dirle, (temi il freddo; non fai ch'io fono il vero caldo? Và, che quel Monistero sarà di molto frutto.) come veramente fu, e questo fu l'ultimo de' Monasteri di Monache, fondati dalla fanta Vergine, ultimo di tempo, ma primo di fatiche, e pericoli nell'andarvi, di contradizioni, e perfecuzioni nel formarlo : Come fuol fuccedere nell'opere divine.

Mentre stava la fanta Madre intenta alla propagazione delle fue facre figliuole, e loro Monasteri, diede magnanimamente principio alla Riforma della Religione Carmelitana negli uomini ancora, e ne'Conventi de'Frati . Il principio di questa Divina opera su tale. Aveva già gittato Dio nell'anima della Vergine la prima femenza di si gran frutto, per mezzo delle parole di quel Padre Francescano, che venendo dall' Indie le propofeil bifogno, che quei pacsi avevano di operari Ecclesiastici, come di sopra ho detto. Erafi fpuntato il primo verde nella licenza concessagli dal Padre Generale, a cui Terefa neaveva feritto, ma non fi vedeva per ancora foggetto, che volcise cominciare ad esporsi a quel rigido modo di vivere, che la strettezza della Regola antica richiedeva. Mentre ne arde di desiderio la fanta Madre, conferi tutto il diffegno in Medina in fecreto con il Priore del Carmine in quella Città, il quale essendo di com- primo . Convento . E sebbene granda

plessione delicato, e poco fano, e per quanto pareva, poco atto a voler imprendere quell' aufterità di vita, ò tollerarla, la Santa più per configliarfi con esso lui, che per incitarlo gliene conferì. Ma Dio, che difpone le cose per vie meravigliose, fece ch'egli allegriffimamente offerle sè stesso a quella fanta imprefa, manifestando alla fanta Madre, che già un pezzo per defiderio di vita più aspra, pensaya di ritirarli fra Certofini.

Si rallegrò Terefa fopra modo, ma dubitando delle forze di lui, volle, che provalse quanto potelse in quelto genere folfrire, come fece con molto suo gusto per un'anno intiero. Accadde in tanto, che arrivò a Medina un'altro Padre Carmelitano più giovane, e più atto ad ogni fatica, ed afprezza di vita, il quale all'ora in Salamanca era Professore de gli studii del fuo Convento, per nome Fra Giovanni della Croce, la madre, che fubito discopri la Venerabil vecchiaia interiore del Giovane, ed il prezioso tesoro di spi. rito, edoni Celefti, che Iddio aveva nafcostiin esso per palesargli fra pochianni, come fece, gli conferi il dissegno, Veramente mirabile è Dio ne i fuoi camini, non fi può esprimere il giubilo, che di quella nuova fenti il buon Padre, ed instantemente ne pregò la presta esecuzione. Così accoppiò Dio nostro Signore le due prime pietre di questa fanta Riforma, nelle quali aveva delineato con gl' istessi disegni di ritiramento sra Certosini, l'amore dell'austerità, e rigore di vita perfetta, e contemplativa. Animata da queste abbozzature la Santa, si pose con affetto inesplicabile a pregare la Divina Maestà si degnasse con la sua fanta, e potente mano a colorirle. Efaudilla Dio e nel 1568, mentre stava per partir da Medina per Vagliadolid, le fu offerto un luoghetto in Dorvello terra vicina ad Avila, per abitazione de' Frati, quando avelse voluto dar principio alla loro riforma, come avea fatto a quella delle Monache. Accettò la Santa, e con quel picciolo principio tutt'appoggiata alla divina provvidenza , pose mano alla prima macchina della fanta Riforma de' PP. Carmelitani Sca'zi, da' quali oggi tanto frutto raccoglie, con tanto fuo fplendore Santa Chiefa, e così restò fondato il furno i travagil, e le persecuzioni, che il gio, edopo molti patimenti arrivò il terdemonio fuscitò contro la Santa, dopo zo giorno in Alva tutta sbattuta, e quasi che vidde più da vicinoil male, che gli minacciava una Riforma così fanta di Padri ditantevirtu, evalore, a fegno, che fitrattò con molta serietà di estinguere affatto quella nuova prole di Cristo, vinse nondimeno ogn' intoppo la costanza della Santa Madre, e la divina disposizione sopra ogni arte del demonio, diede incamminamento meravigliofo all' opera fua, cavando finalmente Dio da quelle perfecuzioni, sicuro principio di futura quiete, Perche per intercessione del Re Cattolico Gregorio VII efentò li Padri scalzi l'anno 1580. da ozni Giurisdizione delli altri Superiori del Carmine Conventuali, ed immediatamente li fog tettò al Generale. Cominciò poi questa sacra Congregazione a rifplendere in ogni forte di virtit, ed a propagarsi in modo, che la Santa Vergine lafeiò prima, chediquelta vita fi partiffe, fondati 13. Conventi di Religioli, e 4. Monisteri di Monache.

di Burgos, vedendo la Santa la gran povertà, nella quale lo lafeiava, fi volto a pregare infrantemente Crifto Signor noftro che voleffe provvederle di vivere , con molto defiderio di vedere l'effetto delle fue preghiere prima, the di là partisse. Mentre cra in questa Orazione, senti la Divina voce, chelerispose, ( Di chetemi? S'è già provisto a quel luogo, tu tenepuoi andare.) dalle quali argomentò ella all'ora folamente, che la Divina Maestà avrebbe avuto protezion di quel luogo, ma l'effetto mostrò, che le accennò ancora la sua partenza da questa vita. Parti da Burgos verso Palenza, e di là a Medina per andarfene ad Avila, dove era Superiora del Momistero, matrovò in Medina il P.F. Antonio del Gesti, che l'aspettava per condurla in Alva, Ubbidi Terefa, febben più vo-Iontieri farebbe paffata in Avila : per il viaggio fu forpresa da un potente deliquio , il quale diede terrore a tutte le Suore, che l'accompagnavano. Accresceva la compassioneil vedere, che non si trovava cosa con che ricrearla, eccetto certi pochi fichi, diche contriftandofi molto una Suora: Non te ne attriftare figlia, glidisse la lo ringrazió, che la faceva morire figliuola Santa, perche questi fichi sono affai buoni, di Santa Chiesa, dimandò perdono de'suoi e molti poverelli non hanno tanto. Segui- peccati, e che per i meriti del fuo Re-\* Flor Sanctorum, Parte II.

efangue. N'ebbe compaffione la Superiora di quel Monistero, e con le altre Madri la pregarono instantemente, che si mettessein letto a riposare. Accettò, vinta dalla stracchezza, e dal male, e nell'entrare in letto, diffe, Dio miajuti, mi fento troppo stanca, già è 20, anni, che non sono andata a letto così a buon' ora. La mattina scenente si levò, visitò la casa: fu a Messa, fi communicò, e così feguitò con i foliti fami efercizi per alcuni di, in fin che un giorno di S. Michele, dopo la Mella, e communione, languida per un grave flufso di sangue tornò a mettersi in letto. Tre giorni prima, che moriffe, avendo quasi pernottato nell'Orazione, si confesso la mattina al P. F. Antonio di Gesti. Questo raccogliendo forse dalle predizioni di lei , che presto sarebbe ita al Cielo, la prego threttamente , che voleffe reftare per un poco più di tempo in questo Mondo, a cui ella con un modo di gran tenerezza, rispo-Finito di mettere all'ordine il Monistero se: E'perche Padre? Io non sono più necessaria a questo Mondo. E da quel punto in là, come se fteffe per paffare, cominciò più del folito a dar de' buoni ricordi, e documenti a quelle Madri, che tutte dolenti le stavano attorno. La vigilia di S. Francesco chiefeil Santiffimo Viatico, e non potendofi per debolezza muovere, l'aspettò in letto. Mentre l'aspettava piegate le braccia su'l petto, dille alle figliuole circoftanti: Figlie, e Suore mie, ( e pregolle per amor di Dio, )fi diano di tutto cuore all'offervanza della sua santissima Regola, e delle Constituzioni, nè guardino i disetti di questa poveretta, anzi per lor bonrà me li perdonino. Alle quali parole inteneriti quei cuori di quelle fante Verginelle, mandavano per gli occhi fiumi di lagrime. Venne in tanto il Santiffimo fuo Spofo nel Sacramento, alla cuivista, sebbene era stata immobile fin'all'ora, e quafi paralitica, fi levò-su fenz'ajuto alcuno, e fu bifogno fosse ritenuta, acciò non si levasse di la : Gli fi mutò il volto, apparse più fresca, più giovane, più collorita, con dolcissimi colloqui al suo Sposo, e Signore, eccitàtutti di nuovo a lagrimare. In particolare rò nondimeno il di seguente il suo viag- dentore sperava la salute, e per ottener-

la fi raccommandò all'orazioni dei circostanti . Finita la Sacra Communione, la pregarono instantemente le Madri, che loro desse qualche ricordo per testamento Edella, niente altro non disse, se non l' offervanza delle costituzioni, ed ubbidienza verso i Superiori ; Cominciava già insenfibilmente a declinare ed in quel tempo prefe in bocca quel versetto: Ne proficias me à facietua, equell'altro : Spiritum Sanctum tuum ne auferas à me. Ma con più senfo di nessun'altro ripeteva spesso quelle parole : Cor contritum, & humiliatum Deus non despicies. Con le quali in bocca ti può dire, che moriffe. Chiefe per fine l'estrema unzione, e con fomma riverenza rispose semprealle precidel Sacerdore: mentre si ungeva, di nuovo ringrazio Dio, che morisse figlia di Santa Chiesa, passò la notte con grandiffimi dolori. Il giorno feguente preso in mano un Crocifisso, si voltò da un latoin quella forma, che si suol dipingere la Maddalena, ed offervò attentiflimamente una di quelle Madri, e diffe aver notato fegninel volto di lei come di persona . che trattaffe con Cristo, che per la grandezza delle vilioni, restaffe soprapresa da meraviglia. Ed in questo sito, e forma perseverando fino 3. oredi notte, mandò l'innocentissima anima alla gloria del Cielo al. li 14. di Ottobre del 1582, l'anno della fua

età 68. Eda Gregorio XV. fu canonizzata l'anno 1621. alli 11. di Marzo, giorno dedicato al Santo Pontefice Gregorio Magno, con folennità grandiffima, ed-allegrezza universale di tutti, la gloriosa serva di Cristo Terefa, in compagnia di altri quattro gloriofi Santi, Ifidoro agricoltore di Madrid, Ignazio fondatore della Compagnia di Gesti, Francesco Saverio suo Compagno, e Filippo Neri, fondatore fimilmente della Congregazione dell'Oratorio di Santa Maria in Vallicella di Roma. Chi delidera sapere i miracoli fattida Dio per intercessione di questa Santa, legga gli Autori, che più diffusamente ne hanno scritro. Urbano VIII. la pose nel Breviario Romano, ordinando che si facesse la sua festa

a' 15. di Ottobre.

Alli 18. Ottobre.

LAVITA DI SAN LUCA Evangelista,

I L gloriofo Evangelifla S. Luca nacque nella Citat di Antiochi ad i padri nobi-li, e ricchi, e fiu dalla fua fanciullezza inclinato allo fludio delle bonne lettere, e di ogni virtul. Gran fegno della fua oneflà el avere perfeverato vergine tutto il tempo della fua vita.

Si affaticò molto nell'eloquenza, enell' altre scienze, e nella Medicina in particolare, la quale egli esercitò, e San Paolo il

chiama chiariffimo Medico.

Imparò ancora l'arre della Pittura, non per escreitarla, ed aver nome di dipintore, ma come è verissimo, per saperla, ed occuparvifi qualche volta per onesto trattenimento, e diporto. Origene, Epifanto, S. Gregorio, e Simeone Metafraste dlcono, che fu uno de' fettantadue Discepoli, cheil Signore, oltre gli Apostoli, mando a predicare il suo Evangelio, come riferisce l'istesso San Luca. Alcuni di questi Autori, e Teofilato, e Niceforo fono di parere, che San Luca fosse compagno di Cleofas, ed uno de'due discepoli, che il giorno della Rifurrezione se ne andavano in Emaus, quando in abito di pellegrino apparve loro il Signore, ed altri adducono alcune ragioni, e convenienze pur per provarlo, le quali, a mio parere non fono tanto fondate, che per effe fi possa tenere per certo. Anzi Sant' drenco. Tertulliano, Eufebio, San Girolamo, Sant' Agostino, Atanasio, Beda, e Pietro Damiano dicono, che San Luca nonfu nel numero de' fettantadue discepoli . E se si ponderano bene le parole, che l'istesso S. Luca, parlando di sè, dice nel principio del fuo Evangelio, si vedrà facilmente, ch' egli scrisse non come testimonio di vista, ma di udito, e conforme all'informazione, ch'ebbe da quelli, che dal principio furono discepoli del Signore. Il certo è, che San Luca su compagno di San Paolo ne i travagli, e nelle pellegrinazioni fue, e che fu dalle Chiese deputato per questo. Onde il medelimo San Paolo scrivendo a Timôteo suo discepolo gli dice; Luca solo, è con esso me, ed a' Colossensi, vi saluta Luca diletto mio, ed a i Corintii, con Tito, dice,

vi mandiamo il nostro fratello (intendendo | lici, nel quale cominciando dall'Ascensio-Luca ) la cui lode è nel Vangelo in tutte le Chiefe; nè ciò folamente, ma è stato ancora dalle Chiefe deputato per compagno della nostra pellegrinazione. Onde è da credere, cheSan Luca fi affaticaffe, e patiffe molto nella predicazione del Santo Evangelio , e che fosse partecipe de i travagli delle molestie; edellepersecuzioni, che pati San Paolo, mentre che andava illuminando il Mondo con la dottrina Celeste: an-corchè non sosse S. Luca subito da principio compagno di S. Paolo s ma dopo qualchetempo, e quando il Santo Apostolo giunse ad una Città maritima dell'Asia, chiamata Troade, come accenna Ireneo.

Scriffe S. Luca il suo Santo Evangelio in Greco, instile elegante, per insegnare a' Greci, a'quali San Paolo predicava, come San Matteo aveva scritto il suo Evangelio in Ebreo per gli Ebrei, e S. Marco in Latino, per quanto pare ad alcuni Autori, per i Romani, e per i Latini, dove egli lo scrisse . Edècredibile, che il medesimo San Paolo informasse San Luca di molte cose, di quelle che scrive nel suo Evangelio. E per quefto dice S. Girolamo, che quando l' Apoitolo dice nelle fue Epistole, Juxta Evangelium meum : Secondo il mio Evangelio i intende del Vangelo, quale scrisse San Luca, perche San Luca l'aveva imparato da lui, e l'aveva scritto, informato dal medefimo Apostolo, ed in sua

Nè solamente su San Luca informato dall' Apostolo San Paolo per scrivere l' Evangelio, madagl'altri Apostoli ancora, especialmente dalla Santiffima Vergine Maria nostra Signora, con la quale pare ch'egli aveffe molta famigliarità, eche foffe molto favorito da lei, ed intendeffe i facri, e fegreti Misteri dell'Incarnazione del Verbo Eterno nel ventre suo, la Visitazione di S. Elifabetta, la fantificazione, il gaudio, ed i salti del fanciullo Giovanni nel ventre della fua Madre, il nascimento del Signore in Betelemme, la sua Circoncisione, e la Purificazione nel Tempio, e tutti gli akri Misteri, che solo San Luca scrive nel suo Evangelio, ediquali folamente quella, ch' era Madre, ed era stata testimonio, ed ave-

compagnia.

va si gran parte in effi, fapeva, e glieli po-Oltre il santo Evangelio, scrisse San Lupa un' altro libro intitolato gli Atti Aposto- re il medesimo.

ne al Cielo del Salvatore, etrattando della venuta dello Spirito Santo , scrisse la predicazione de gli Apostoli, imiracoli, che fecero, le contradizioni, ch'ebbero da i Giudei, i costumi co'quali i Cristiani della primitiva Chiefa vivevano, la mor-te di San Stefano, la Conversion di San Paolo, come Erode facesse decapitare San Giacomo il Maggiore, e prendere San Pietro , e come il Signore lo liberaffe.

Effendo finalmente San Luca compagno già di San Paolo, và narrando la sua pellegrinazione, le sue fatiche, e persecuzioni, delle qualitoccò non piccola parte al fanto Evangelista infino all'arrivo loro a Roma, dove San Paolo stette due anni prigione, e qui fornisce il suo libro. Lasciando il glorioso Apostolo in Roma, ritornò San Luca nell'Oriente, ed avendo con la fua prefenza illustrata la Provincia dell' Africa, passò nell' Egitto, e nella Tebaide superiore, ed indi nell'inseriore, dove su Vescovo, e converti gran numero di Gentili alla Fede di Cristo nostro Signore.

Dimorò quivi molti anni, ordinò Sacerdoti, e confagrò Vescovi, e mandoglia predicare in diverse parti, atterrò idoli, ereffe altari, edificò Tempial Signore, e con la fua fantiffima vita, e predicazione, tutto quello sterile, e deserto paese si cambiò in un giardino amenissimo pieno di piante celesti, e divine.

Ed avendo in queste sante, e fruttuose occupazioni confummato la vita fua, pervenuto all'erà di 84. anni come S. Girolamo scrive, diede la benedetta anima al Signore in Bitinia, e questo si raccoglie dal medesimo fanto Dottore, da Isidoro, da Metafraste, e da altri Autori. Mori di sua morte naturale, sebbene S. Gregorio Nazianzeno accenna, che egli fosse martire, e l' istesso conserma San Paolino Vescovo di Nola, in due versi che dicono:

Hic Pater Andreas, & magno nomine

Martyr ; & illustris Sanguine Lazarus. ES. Gaudenzio Vescovo di Brescia è dell' istesso parere, e Nicesoro Calisto non so-lamente dice ch'egli su martire, ma scrive la maniera del fuo martirio, e che appicato ad un'olivo mori. E Glica parimente fen-

Frà l'altre cofe memorabili, e degne di I do passare un fiume, nè trovando la barca venerazione, che sece il Beato Evangelista desfinata al servizio de' passaggieri, si tro-San Luca, una su dipingere l'immagine di vò sull'altra ripa del fiume miracolofamen-Cristo Salvator nostro, e della Sacratissima Vergine Madre sua, eritrattele dal na-turale, lasciolle alla Chiesa Cattolica per confolazione di tutti i Fedeli, le quali immagini fono sempre state tenute in gran riverenza, e con molta divozione onorate. Quella della Vergine, che San Luca dipinfe, coggi in Roma nella Chiefa di S. Maria Maggiore, il Signore ha operato per effa molu miracoli, Mori S. Luca alli 18. di Otcobre, nel qual giorno la Chiefa celebrala di S. Andrea, e di S. Timoteo Martire furono portate a Costantinopoli, dove l'Imperador Collanzo, figliuolo del gran Costantino, edificò loro un sotuoso Tempio, cd in processo di tempo su il corpo di San Luca trasferito a Padova, dove é al presente, come si legge nel Martirologio Romano, sebbene la testa, ed un braccio di questo Santo Evangelista si mostrano, e si riveriscono in Roma nella Chiesa di S. Pietro. DiS. Luca scrivono tutti i Martirologi, Eusebio, San Girolamo, Sant' Ago-fiino, Isidoro, Metafraste, Nicesoro, e tutti quelli, che hanno scritto Commenta. risopra i Vangeli.

Alli 10. Ottobre .

## LA VITA DI SAN PIET RO d'Alcantara.

Bbe questo glorioso Santo i natali in Alcantara , Villa popolata , nella Provincia di Estremadura in Ispagna, l'an. no 1499. da Genitori nobili, e cattolici, quali conforme l' obbligo di veri Cristiani, datolo prima alle acque del fanto Battefimo, lo educarono, ed istruirono nelle virtu, ene'studi, in questi fecesigran profitto, che avvanzava l'età, e l'aspettazione di ogn' uno ; giunto all' età di anni fedici inspirato divinamente alla Religione . prefe l'abito di San Francesco della Risorma fondata dal Venerando fra Giovanni da Guadalupo, e come su divina l'inspira-

te portato, quivi sece una vita più da Angelo, che da uomo; viveva ben si in terra, ma pareva, che fosse tutto del Cielo, libero da' bisogni dell'umana fragilità: il suo cibo era cosi parco, che fembrava fosse più conveniente ad uno spirito, che ad un corpo, poiche per ordinario altro riftoro non prendeva, che di un tozzo di pane duro madefatto nell'acqua, ò nel brodo; fetal' ora mangiava legumi, per levargli ognit fapore, li amareggiava con cenere; il fuo fua festa. Le sue sante Reliquie con quelle, sonno non era tra giorno, e notte più lungo che un'ora, e mezza, altro letto non fosteneva lemembra, che un legno conficcato nel muro, ò una fune attraversata nella stanza, alli quali appoggiavasi; E perche era oltre modo gelofo di confervare a Dio benedetto la gioja gradita della Virginità, pareva al Santo di far poco, negando folo i foliti riftori al corpo, fe non l'affliggeva con aspre discipline, e con fieri tormenti; perciò era così castigato ne gli occhi, che in un'anno non concesse a' medefimi di osservare un'arbore piantato avanti la fua cella, tre anni trascorsero prima, che conoscesse di vista alcun Frate, ne mai fissò lo sguardo in donna alcuna, benchègli ufizi spirituali di carità, che continui senza distinzione di sesso ad ogn'uno fomministrava, l'obbligassero a praticarne infinite; fu così crudele alle membra . che levestiva di un grave, e nojoso cilicio di corde ben annodate, anzi per lo spazio non mai interrotto di anni venti porto una camicia di stagno forato a guisa di grattacascio, che quanto bruttamente impiagava il corpo, altrettanto di bellezza spirituale gli ornava l'anima, e per dinotare, che non erano fimulate, ò mentite queste sue dolorose mortificazioni , sino al mento ne' maggiori rigori del Verno fi poneva ignudo nell'acqua agghiacciata . All'ofservanza puntuale del Voto Virginale corrispose intieramente con quello della povertà, non aveva più commoda abitazione, che una picciolissima cella posta sotto una ristretta icala, lunga quattro piedi, e mezzo, larga tre foli, cosi bassa, che non gli permet, teva il dirizzarfi in piedi, e così angusta, zione, così fu divino il fuo trasporto al chegli negava il distendersi i ricchi ad-Convento di Manzarete, ove fece il Novi- dobbi della medefima non erano, che una ziato, poiche per portarfia quello doven- Croce quanto ricca per la figura, altrettan.

carta lacera, un Breviario confunto, e vecchio, ele piume delicate, emorbide, erano, come li è detto il legno conficcato, e la fune attraversata. Per coprire il oorpo eleggeva il più povero, e mendico abito, che nel Convento si trovaste, a fegno, che nella fua morte, pregando li Padri vestirlo di vesti consummate, non su alcuna, che levasse il preggio desiderato di mendicità a quelle del Santo. Nell'ubbidienza, ch'è il terzo voto de' Regolari Religiosi, fu un vero esemplare, non solo ne gli anni primi di Religione adempiendo prontamente i commandi pirl afpri, ma ne gli ultimi ancora dopo aver efercitate le prime, e principalicariche, facendo gli ufizi più baffi con tutta umiltà, della quale fu sempre in ogni tempo amante, e veneratore, onde non fuegli facile ad abbracciare gli onori, chegl'erano da persone cospicue esibiti. Testimonio su il rifiuto, che diede all' Imperadore Carlo Quinto, ed a Donna Giovanna Principessa di Portogallo, di esser' eletto per loro Confessore, parendogli onori troppo fegnalati a chi fi confessava privo di meriti, per capo di virtuofa modestia. A vita tanto castigata, ed oppressa aggiunfe l'incessante continuazione nelle orazioni, alle quali con tanto fervore fi dava, che più volte rapito da dolci estasi. deliciava la vista con la presenza della Santiffima Trinità, della gloriofiffima Vergine Madre, e di altri Santi del Paradifo. At restarono molti Padri degni di sede di aver offervato in alcuni ratti alzarfi da terra alcune volte il suo corpo l'altezza di un'uomo, ed altre quella di una picca con le braccia distese in forma di Croce: le sue preci erano così gradite a Dio benedetto, che febbene dimorava fra mortali in terra, lo face. vano degno della converfazione con li Santi del Paradifo. Ne fece fede Santa Terefa . la quale affermò aver veduto il gloriofo Padre San Francesco affistere alla sua Messa nella funzione di Diacono, ed in quella di Suddiacono Sant' Antonio di Padoa, ed al-tre volte Cristo Signor nostro servirlo a menfa, come fuo prediletto con le proprie mani. Erano poi così accette, ed ef-ficacile sue preghiere, che non dimandava mai a Sua Divina Maestà grazia veruna, che non fosse con celerità, e con pie-

to povera per la materia, un'immagine di 1 rabile firagge, la terra d'Alburqueque; a numero infinito di persone inferme restitui la falute, radirizzò zoppi, illuminò citchi, rese la vita ad un fanciullo morto-sommerfoin un pozzo, e di già finarrito dagli occhi de' riguardanti , che febbene compaffionavano la fua caduta, non potevano prèstargli alcun foccorfo; i fuoi Fraii per i Deferti, e ne i Conventi ottennero da Meffaggieri celesti il vitto. Ma qual meraviglia, che il Ciclo si dimostrasse si amico di Santo tanto meritevole, mentre le pioggie, le nevi, i fiumi, e li venti infenfati, ed incapaci di discernere l'altrui merito, si manifestarono in più occasioni affettuosi, e-riverenti ? Quindi tre volte a piedi asciuti passò rapidiffimi fiumi, dalle pietre qual'altro Mosè fece featurire l'acque? le nevi che foltiffime cadevano, mentre viaggiava, non ardironotoccare il suo corpo ? in un'aperta campagna celebrando quest' Angelo di Paradifo la Santa Meffa, ne il vento, che vigorofo foffiava, nè la pioggia, che abbondante descendeva sturbarono il fuoco del facrifizio, ma tenendofi lontane, venerarono l'intenzione del Santo. Volle in oltre il Ciclo, per dare maggior faggio a mortali dell'amor fuo verfo il fuo fervo diletto, arricchirlo del dono della Profezia, co'l quale ad un Titolato prediffe la perdita del Regno, che all' ora in pienissima calma godeva: ad un suo compagno, che si farebbe in breve di febbre ammalato, ed a due donzelle, che si farebbero fatte religiofe, oltre infinite altre predizioni, che tutte restarono dall' evento verificate: cosi colmodi meriti, e di miracoli arrivato all' età di anni fettantatre, l'anno 1562. alli 18. di Ottobre spirò felicemente l'anima nelle mani della Beatissima Vergine Maria, di San Giovanni Evangelista, e della Santissima Trinità, che di prefenza in questo passaggio pur anco gli affisterono, quali senza permettere, che toccasse il Purgatorio, immediate la portarono nelle fedie celefti, come affe. ri Santa Terefa efsergli stato rivelato da Crifto Signor nostro. Spirata quella bell' anima, si riempi quel luoco di soavissimo odore, e quelle membra, che vive erano un vero scheletro di Morte, morte fembravano un morto, edelicato fiore; della di cui morte come fi rallegrò nezza concessa: quindi per mezzo suo re- il Paradiso tutto, così restò di mestiflò fana dalla pestilenza, che faceya mise. zia colmo l'Universo, anco il Cielo diede

fegno non picciolo del fuo dolore, tramandando come tante lagrime abbondantiffima pioggia, quale però non isturbò la processione, che si sece in portare il gloriofo corpo al Convento di Sant'Andrea di Monte Arena un miglio lontano, ma cadendo folo dalle parti, lafciava libera la strada, per la quale pasfavano, quafi che gelofo il Cielo della custodia di quel benedetto Corpo, in-tendesse in questa guisa formare a sicurezza del medelimo tanti argini; nè folo la pioggia venerò queste fante ese-quie, ma il vento, ed il suoco ancora, poichè il vento, sebbene gagliardo spiraya, non ammorzò candela veruna del. la compagnia, nè meno il fuoco ad alcuna scemò l'intiero suo peso. Anco dopo morte continuarono i mortali, come tuttavia continuano a provare il frutto de' fuoi meriti, e l'efficacia delle sue intercessioni . Diego Gomez precipitato da un albero di noci , e rotte le membra, raccommandandofi al Santo, scnz'altro ajuto di umana chirurgia restò sano : Petronilla della Valle per quindici giorni tormentata da' dolori del parto, tocca co'l folo cordone, fciolfe ogni angustia, e partorialla luce la creatura: Ma che occorre andar mentovando le grazie concesse dal Cielo, ed ottenute da'viventi co'l mezzo dell'intercessione di San Pietro d'Alcantara , se rivelò a Santa Terefa Cristo Signor nofiro che non averebbe negata grazia alcuna, che da questo suo servo dilet-to gli sosse dimandata, e si vede confermata, ed autenticata la relazione co i miracoli, e grazie, che giornalmente fà'. e concede per mezzo fuo la divinabontà : Fu prima San Pietro posto dalla fantità di Nostro Signore Gregorio XV. nel numero de' Beati, e dopo nel numero de' Santi dalla Santità di Clemente Nono alli vent' otto di Aprile dell' anno 1669, ma da Dio benedetto immediate che fegui la fua morte canonizato come riferi Santa Terefa nelle fue rivelazioni.

Alli 21. Ottobre.

LA VITA DI S. ILARIONE
Abbate.

A vita del gloriofo S. Ilarione, tratta da quella, che di lui feriffe il gran Dottore della Chiefa S. Girolamo, è nel modo feguente.

Nacque S. Ilarione in un luego chiamato Tabata cinque miglia lontano dalla Città di Gaza nella Paleftina. I fuoi Padri furono idolatri, e'l figliuolo nacque da essi, come dalle spine la rosa. Fu, essendo fanciullo, mandato da loro in Alesfandria a studio, ed egli con tanta diligenza lo fece, che in pochi anni apprese l'arte del ben parlare, e si mostrò sempre si modesto, e di si buona natura, d'ingegno si vivo, che fu amato dalla gente. Ed avendo quivi notizia della Fede di Cristo si battezzo, e si sece Cristiano, e si diede in tal mo-do alla pietà, ed alla divozione che in quella tenera età di altro non aveva guto, che di stare, ò in Chiesa, ò co' ministri di essa. Senti celebrare le grandezze di Sant' Antonio Abbate, che in quel tempo fioriva con grandiflima fa-ma di uomo Celefte, onde venne ad Ilaffone volontà di vederlo. Se ne andò all'eremo, dov'egli stava, e vedutolo si accese tanto nell'amor di Dio con defiderio d'imitar Sant' Antonio , che fubito mutò abito, e vestitosi da Monaco, stette due mesi in sua compagnia apprendendo il modo della fua vita per imicarlo.

indication and a gravità de' collumit fuoi si la continua ozzalone, l'umithà, con la quale ricevera gli ofipiti, la ferentità nel correggere i calpevoli, il ferevore nell'edorare i tiepidi, la benignità end confolare i fincchi i righereza nel raptamento della fias perionas, nel marria i due medi, fer a torno a cada, e trovo che termo morti i fuoi padri; vende i fuo partimonio, e diffensiatolo fra i poverzi, e fra i fuoi francibi, e refinado all'inco partimonio, e diffensiatolo fra i poverzi, e fra i fuoi francibi; e refinado cali povero di roba, e sicco in Cherita della contra della

Acc-

Receate contro tutto il potere dell'Inferno. I Era quel luogo frequentato da affaffini, e mostrandogli i suoi amici il pericolo al qua. le fi metteva, mostrò di non lo stimare, non temendo la morte corporale per liberarsi

dalla eterna.

Era Ilarione di complessione delicata, e molto fentiva qualfivoglia inginia di tempo, e di caldo, e di freddo specialmente in si tenera età, e con tutto quello fi velli diun folo povero facco, fopra il quale portava una coperta teffuta di ruvidi peli di animali datagli da Sant' Antonio, quando da lui fi parti: Mangiava tramontato il Sole quindici carici, chec un frutto proprio della Siria, fimile al fico, e per cagione de'mol:iaffaffini, che in quel diferto fi ritrovavano non stava mai fermo in un

luogo. Dispiacque grandemente a satanasso il vederli come sfidare da un fanciullo, il quale prima che sapesse prendere le armi in mano, già lo aveva vinto, ed abbattuto, perciò determinò di combatterlo, e lo travagliava con varie tentazioni, gli rapprefentava molte cose brutte, onde il santo giovanetto era stretto a pensare quello, che non fapeva, & ad immaginarfi quello, che ] non aveva provato giammai fi adirava contro se stesso, e si percoteva il petto, penfando con le pugna di vincere quei disone-sti pensieri . Si silegnava contra il suo corpo, dicevali: loti tratterò in maniera afinello, che tu non tirerai calci, perchè ti levarò la biada, eti darò folamente paglia, eti farò morire di fame, e di fete, ti caricherò di pesi, ti affliggerò con caldi, e con freddi, acciochè tu abbia folamente a penfare al cibo, e non alla lascivia. Così diceva il Santo giovane, e come dicevá, così faceva; perchè se ne stava i tre, ed i quattrogiorni fenza mangiare, efercitandoli in questo tempo molte ore in zappare la terra, non perpenfiero, che avesse di seminarvi fu cofa alcuna, ma per levare via le fpine, e le lappole, che mandava fuori il fuo proprio corpo; lavorava parimente cestelle di vinchi, imitando i Monaci dell'Egitto, e s'impiegava in fare orazione la maggior parte della notte, e del giorno. Quando si fentiva flanco, e come venir meno per la molta fatica, prendeva la refezione ordinaria con alcune erbe falvatiche, e mentre mangiava parlando col fuo corpo, diceya: Guardate corpo, che se non lavorarete,

non mangiarete, e poiché ora mangiate, apparecchiatevialla fatica. In questo modo si consummò, e s'infiacchi tanto, che già pareva altro non effergli restato, che

le offa.

Faceva il fanto giovane una notte orazione, e fenti come pianti di fanciulli, lamenti di donne, belati di pecore, muggiti ditori, urli dileoni, fischi di serpenti, e varie voci di diversi mostri per spaventarlo, e farlo fuggire. Prima, che alcuna cofavedeffe, fraccorfe effere arti, ed inganni del diavolo, prostrossi interra, si fece il fegno della croce, e guardò da tutte le parti per vedere con gli occhi quello, che con leorecchie afcoltava. Rifplendeva la Luna chiariffimamente, evidde in un fubito venirsi addosso un carro tirato da suriofi cavalli, che davano mostra di volerlo gettare a terra, e conculcarlo. Proferi Ilarione il dolcissimo nome di Gesti, e vidde in un tratto aprirfi la terra, ed inghiottire il carro, e i cavalli infieme con tutta quella furia, e tempesta, che seco menavano. Refe grazie al Signore, perche liberato lo avesse, e canto quelle parole, che dissero gli Ifraeliti, quando il mar rosso inghiotti Faraone, ed i suoi escreiti. Gitto nel mare il cavallo, e l'affessore. Molte furono le tentazioni, con le qua-

li i demonj lo combatterono, ed i varj lacci, chegli tesero. Perchè ttandosene prostrato in terra per ricreare il suo stracco corpo con un poco di fonno, gli fi prefentavano avanti donne nude, ed altre volte morendo di fame, gli erano apparecchiate dinanzi tavole piene di molte ; e delicate vivande. Tal'ora, quando faceva orazione, gli fi aggiravano intorno lupi, che urlava-no, e fe cantava Inni in lode di Cristo, gli fi rappresentavano uomini, che facevano insieme questione, e restando a' suei piedi morto cuno , domandava di effere fepolto. Faecva una volta orazione, edivertitoli un poco da effa con la immaginazione, gli fi accostò un' uomo feroce, e crudele, fimile a quelli, che in Roma fi chiamavano Gladiatori, e percosselo co' calcinel fianco, lo cominció con flagella a percuotere dietro le spalle . E dicendo, ò là, cheè quello, perchè dormi tui? rideva diffolutiflimamente, ed avendolo ben tormentato, gli domandò, se prenderebbe un poco di biada.

Da'fedicianni, infino a'ventiusò una

piccola capanna di giunchi, e di altreer- i fiacchezza. Vivendo Ilarione nella fua be fpinofe, per difendere il fuo tenero corpo dal freddo, e dall'ardore del Sole; dopo edificò una cella, la quale dice San Girolamo, che durava al fuo tempo, ed era più tofto fepoltura di corpo morto, che cella di persona viva, perche era larga quattro piedi, e cinque alta, di maniera, ehe era più baffa della fua ftatura, e non era più lunga di quel che fi fosse il suocorpo. Dormiva fopra alcuni giunchi diftefi in terra, e questo su il suo letto infino alla morte. Si tagliava i capelli una volta l'anno nella festa di Pasqua. Non lavava mai il facco, del quale egli era vestito, dicendo . Non conviene cercare morbidezza nel cilicio. Nè si mise mai tonica nuova, se la vecchia non era in pezzi. Sapeva a mente gran parte della Scrittura Sacra, e ne recitava, dopo di aver recitati i Salmi, ed altre orazioni, il che faceva con tanta attenzione, eriverenza, come se avesse avuto dinanzia gli occhi presente il Signore con cui parlava. Dagli anni 21. della fua età, infino alli 27. per tre anni, e mezzo mangiava lenti bagnate, e state a molle nell' acqua fredda, e gli altritre, pane fecco bagnato nell'acqua con un poco di fale, da i ventisette infino a i trenta si sostentò con erbe, e radici, dopoinfino alli 35, mangiò ogni giorno fei oncie di pane d'orzo, con alcune erbe cotte . Appresso per essere infermo, aggiunse alle erbe un poco di oglio, come per delizie, e continuò infino alli 63, anni, da questa età infino a gli 80. non volle mangiare ne pane, ne altra cofa, ma fo-lo una vivanda di farina, e di erbe tagliate minute, minute, che gliserviva per bevanda, e per cibo; nè mangiava infino a tanto, che non fosse tramontatoil Sole, nè per festa, che fosse, o grave infermità che avefse, lafciò di digiunar mai. Chi non fi meraviglierà de'la grazia del Signore, che così dà vigore ad un'uomo miserabile, e fiacco, per menare una vita sì aspra, e sìammirabile, qual fu quella di Sant'Ilarione? e l'orno di sì alte, e straordinarie virtu, che fi possono più tosto ammirare, che imitare : acciocchè noi fe non potiamoarrivare, dove egli arrivò ci sforziamo di fare quel poco, che potiamo, e non mifuriamo le virtil de i Santi con la nostra

capanna, ed essendo didiciotto anni, fu una notte fopragiunto da gli afsaffini, ò stimando, che avesse qualche cosa da poterli rubare, ò riputandofi ad onta, che un giovane vivelse fra loro con tanta ficurezza, e fenza paura veruna. Andarono tutta la notte cercando quella povera capanuccia, nè mai la poterono trovare.

La trovarono la mattina, e come motteggiando dissero al Santo, che faresti, fe til ti vedesti circondato da gli assaffini? ed egli rispose; Il povero, e'l nudo non ha paura. Esti soggiunsero, almeno puoi perder la vita. Ed egli ; è il vero che io la posso perdere, ma non ne fò caso, perche son apparecchiato a' martirj. Restarono stupiti della sua costanza, e confessarono di averlo tutta quella notte cercato, e di non averlo potuto trovare, e promifero di emendare le loro vite.

Aveva Santo Ilarione pafsati 22, anni in questa maniera di vita, fenza efsere conosciuto, se non per fama, la quale per tutte le Città della Palestina si era îparfa della fua Santità, e delle fuegran virtu. Andò a trovarlo un giorno una donna, e gittofigli a'piedi, e vedendo, che egli mostrava dispiacere di vederla quivi , e dava fegno di volersi partire , lagrimando gli disse; Perdonami, servo di Dio, questo ardire, che la necessità, e miseria mia è cagione, ch'io ti dia molestia. Rivolgi i tuoi occhi a me, eguardami, non come donna, ma come afflitta, poiche donna, e Vergine fu quella, che partori il Salvatore. Si trattenne Sant' Ilarione udendo quette parole, e le do-mandò della caufa del fuo dolore, ed intendendo , che era maritata, e che il marito la voleva lasciare, perche in quindici anni non aveva figliuoli , alzò gli occhi al Cielo, e fece orazione, ela licenziò, ed ella in capo di un'anno tornò a visitarlo con un figliuolo. Questo fu il principio delle meraviglie, che Dio per Sant'llarione operò, e furono tante, esi grandi, che fece stupire tutto il mondo. Risuscitò tre figliuoli di una gentildonna principaliffima nominata Aristeneta, moglie di ungentiluomo chia-

maio Elpidio. Questa essendo per sua devozione andata a vifi-

a vifitare Santo Antonio inficme col fuo marico, e con tre fuoi figliuoli, nel tornarfene a cafa restò priva di tutti tre, che gli morirono nella Città di Gaza, dove andò Sant'l'arione importunato dalle preghiere de i fuoi Monaci, e vinto dalle lagrime dell'afflittamadre, cd invocando fopra i morti il Santo nome di Gesti, rifufcitarono incontanente, e baciarono le mani al Santo. Divulgoffi questo miracolo, e da ogni parte concorreva di molta gente a vedere S. Ilarione, e vedendolo molti Gentili ricevevano la Fede di Cristo, ed altri prendevano l'abito di Monaco , e rimanevano in fua compagnia, onde fi fondarono alcuni Monifteri, che furono i primi, che fiedificaffero nella Siria, e Sant' llarione gli institut, e governò come nell'Egitto facea Sant' Antonio.

Ful menta a S. Itarione una donna cieca, el glidifie a ver confumnata utta la fua roba co' Medici fenza alcun frutro, eglile riftofoe, fe quello, che haitpfen o Medici, fofise da tel fato datoa i poveri. Gesal Criftovero Medico di avrebbe guarita, e ungendogli occhi della cieca con la fua fatica, ricuperò innocanaente la villa. Ad un carrozziero indemoniato, che gli fua con carrozziero indemoniato, che gli fue con con carrozziero indemoniato, con con carrozziero indemoniato, che gli fue con contrata con contrata con con contrata contrata con contrata contrata con contrata contra

Sanò ancora un'altro giovane robustissimo , e gagliard flimo chiamato Marfita , che pure era indemoniato, e non poteva nè con ceppi, nè con manette, nè con catene frenarsi di maniera, che non offendesse sempre qualcuno, ed ora si lanciasse furiosamente addosso ad uno, ora ad un'altro. Fu menato dinanzi al Santo, legato come un ferocissimotoro, ed egli lo fece sciogliere, estando in terra gli diffe: Accostatiquà. Si accostò Marsitatremando, e col capo bafso, e gittatoglifi a' piedi con la lingua glicli leccava, come fe fosse stato una mansueta pecora. Fece orazione per lui, ed in capo difette giorni, che lo tenne appresso di sè, reflò fano.

Li fu un' altra volta condotto un'altro indemoniato, che aveva nome Orione: uomo ricchifimo, e che aveva addoiso una legione di demoni; Andava l'indemoniato con le manilegate, con la tefika alta, e con

un'aspetto si seroce, e con eli occhi ardenti, che parevano fiamme di tuoco. Dichiarava in quel tempo il Santo a i fuoi Monaci un paíso della Sacra Scrittura, fi fviluppò l' indemoniato dalle mani di quelli, che lo me. navano, ed affaltato llarione, e prefolo di dictro lo levò in aria. Temettero i circostanti, che il demonio facefse qualche gran dan, no a quel Corpo, che per gli digiuni, e per le penitenze crafi confummato, onde tutti infiemegridarono forte. Ma Ilarione ridendo disse, la sciate pure a me il mio lottatore, e prendendolo per li capelli lo gittò in terra, e messoli sopra il piè, e calcatolo, e percofsolo al quanto gli difse: Qui farete tormentati demoni miferabili: Si udivano uscire dalla bocca di quello inselice molte. ediverse voci va simulitudine di un grido di un popolo confuso. Fece il Santo orazione al Signore, il quale è potente a vincere i demonj, e non meno i molti, che uno, e rimafe fano. Ed indi a pochi giorni ando con la moglie, e co'figliuoli al Monistero, e portò alcuni presenti al servo di Dio. Ed egli gli difse:

Non hai tuì letto quello, che avvenne a Giezi, e Simon Mago, l'uno de i quali pretefe di vendere, e l'altro di comperare la grazia di Dio, ed ambidue pagarono la pena delloro peccato? E perche Orione piangendolo pregava, che poiche egli non gli voleva ne per se, ne per li fuoi Monaci prendefse almeno quella limofina, e la deffea i poveri, Sant'llarione rispose: Meglio puoi tu darla loro, che pratichi nella Città, e che li conosci. Lasciai la mia roba propria, e vuoi che io mi prenda carico dell'altrui? lo sò, che a molti il nome di povero è occasione di avarizia, niuno meglio dà al povero, che chi non ferba cofa alcuna persè.

Stava perciò molto afflitto Orione, profrato interra; o nodei Santo gi dides Non ti contrillare figliuolo, quello che fò per me, fo perce, fe ioricevefil i tuoi doni; o offendere Dio, e la legione dei demoni tornerbbe a comentari di nuovo. Li mede, fima dottrina infegnò san' llarione ad uni che demoni della di la contra di contro et demol della controlica del emonio infino da finiciallo, andò a trovarlo, ed clendo Alemano di nazione, gli rifpole in lingua Siriaca, fenza averla mai imparata.

Ed císendo per le orazioni del Santo resta-

to libero, gli presentò dieci libre d'oro, le 1 quali non volle il Santo accettare, ma folamente preseun pane d'orzo, per darciad intendere, come dice San Girolamo, che quelli, che con tal pane fi fottentano, tengono l'oro per fango. Ma fra gli altri , notabiliffimo fu quel miracolo, che Sant' Ilarione fece per liberare una povera donzella. Eravi in una terra di Gaza una donzella di buona vita, e di cui s' innamorò un giovane suo vicino, e proceurò per tutte le vie possibili di tirarla a fare la sua volontà, e non giovandoli cofa, che egli tentaffe, se ne andò a Mensi, e communicò il male, e la pazzia fua con alcuni fattucchieri incantatori, ministri del tempio di Esculapio.

Questi gli diedero una lama, ò piastra di rame, con alcune spaventose figure; acciocchè coperta'a di terra la metteffenella foglia della porta della donzella, ed ivi diceffe alcune parole. Fece il demonio tutto quello, che gli fu ordinato. Cominciò la donzella ad amare il giovane tanto fmoderatamente, che più tolto pazza, che innamorata pareva ; perche lo chiamava ad alta voce gridando, fi percoteva la faccia, fi stracciava i capelli, e faceva altre

cofe da pazza.

Fu da i fuoi padri menata a Sant' Ilarione, e perche il demonio, che era entrato nella infelice donzella, e la tormentava, narrava il modo, col quale le era entrato addoffo, e diceva di effere legato a una lama dirame nella foglia, e nel limitare della porta, e non poterne ufcire infino a tanto che il giovine, il quale lo aveva legato, non lo sciogliesse; il Santo gli disse; Si poca è la tua potenza, che una piastra di rame ti tiene? Di sii, perche hai avuto ardimento di entrare in questa serva di Dio ? Rispose il demonio: So vientrai, perguardare la virginità fua. Tu, diffe il Santo, l'avevi a guardare, che fei nimico della caftità ? perche non entrafti addoffo a coluiche timesse qui? Come disse il demonio, doveva io impadronirmi dilui, che ha feco un'altro demonio dell'amore, amiciffimo mio ? Liberò Sant' Ilarione finalmentela donzella, fenza che fi levaffe quell' impedimento della lama, che diceva il demonio: acciocche s'intendesse non poter nè malie, nè incantefimi di forte veruna far resistenza alla volontà di Dio, e non doyerfidar fede al demonio, che è si sigace , quelli, che in quei deserti vivevano , ch'

e bugiardo. Avendo liberata la donzella da quell'incendio, e da quella frenesia, che pativa, la riprese di alcune vanità, e leggierezze, che aveva fatte, con le quali aveva aperta la porta al demonio di affligerla, ed amaramente tormentarla. Innumerabili furono i miracoli, che per la intercessione di Sant' llarione il Signore operò , per liquali fi diftese la fua fama in tutte le parti, ed il gran Padre Sant' Antonio, quando alcuni infermi andavano a lui per ajuto, di Siria in Egitto, diceva loro: Perche venite a me, avendo nella vostra patria llatione mio figliuolo? e zli scriveva lettere, e riceveva con molto gusto quelle, che da luigli venivano.

Per questi miracoli, e molto più per l' esempio ammirabile della sua santissima vita, fiedificarono nella Palestina innumerabili Monistery, e tutti i Monaci concorrevano ad Ilarione, come a loro Padre, e Maestro, per esfere ammaestrati da lui, ed egligliinstruiva con la vita, e con le parole sue esortandoli a considerar bene, come la figura, e la vana rappresentazione di questo Mondo passa in un subito, ed avvisandoli quella effere vera vita, che si compra con l'incommodità, e con la perdita della vita prefente. Gli ammoniva a non prendersi pensiero di quello, che dovessero, ò mangiare, ò vestire; nè meno dell' altre cofe, che paffano col tempo, ma collocare in Dio tutta la loro speranza, e gli dispiacevano grandemente quelli, che serbavano molto le cose, temendo di patirne mancamento.

Una volta un Monaco, che aveva alcuni pochi danari, ed era affai fcarfo, gli mandò un mazzo di ceci verdi, come primizie dell'orto fuo, e furono posti sopra la menfa del Santo, il quale diffe di non poter fofferire il cattivo odore, che usciva dal mazzo, perche puzzava di avarizia, e che in prova di ciò lo dessero a buoi, e vedessero, se ne mangiavano. Fu messo il mazzo dinanzia' buoi, i quali spaventati, rotti i legami, fuggendo se ne uscirono dalla stalla. Perche fra le altre grazie, cheebbe Sant'llarione, una fu dall'odore de' corpi, edalle vesti, edalle altre cose, che alcuno aveva toccate, conofcere il vizio che aveva, e da qual demonio egli era tentato. Visitava al tempo della vindemmia le celle de' Monaci accompagnato da tutti

erano alle volte due mila, e tre mila per- t colo, e di ricevere da Dioin questa vita il fone. Giunfe una volta con la fua fanta compagnia ad una vigna di un Monaco il quale aveva nome di avaro, e di scarso, e vi trovò poste le guardie, che non ve lo lasciarono entrare; ma furono ricevuti, ed accarezzati da un' altro Monaco, nominato Saba, che confegnò loro una vigna, acciocchè mangiafsero, e firicreaffero in effa. Fatta orazione, e refele grazie al Signore il Santo benedi la vigna, e diede licenza alle tre mila persone, che ivano seco, che mangialsero de' frutti di quella. Mangiarono, e li faziarono, e fu si utile al Monaco la fua carità, che giudicando tutti, avanti, che mangiafsero, che la vigna, per esempio, avrebbe dovuto rendere da cento fome di uva , dopo di averne mangiato tre mila persone, vendemmiandosi indi aventi giorni, ne diede trecento, equell' altro Monaco avaro raccolfe quell'anno molto manco del folito fuo, e quello che raccolfegli fi fece aceto, come il fanto vecchio molto prima gli aveva profetizato.

Ebbe dono di Profezia. Efsendo nella Paleitina, e dicendogli una Gentildonna di voler andare in Egitto avedere Sant' Antonio Abbate, egli le rispose, che volentieri ancor esso averebbe fatto questo viaggio, per vedere il suo santo Padre, ma che già erano passati due giorni, da che il Mondo era restato privo di tal Maestro.

Un'altra volta volendolo alcune divote persone trattenere in una terra vicina ad Alessandria, disse loro di non voler quella notte restare con esse, per non far loro danno: e che dal fuccesso intenderebbono poiche egli aveva avuto giusta cazione di partirli si presto. La mattina per tempo andarono a quel luogo i ministri di Giuliano Apostata per pigliarlo, ed ucciderlo, ed egli per Divina rivelazione avutane, prima di ciò scampò libero dalle lor mani. Ma fra tutte l'eccellenze, che ebbe il Santo, quella di cui piti fi flupifee, e la quale maggiormente amplifica San Girolamo, el'umiltà, & il difprezzo dell'onore, e la diligenza, che usò in fuggire la gloria, e l'applaulo del popolo.

Perche concorrendo da tutte le parti al Santo Chierici, Monaci, Vescovi, ed ogni qualità di persone, ricche, e povere, uomini, e donne, per ricevere da lui un poco di pane, ò di oglio benedetto, egli pian. geva sempre, e gli pareva di vivere nel se- I per nolo al padrone del Naviglio un libro

premio delle fue opere, e per quetto deliberò di fuggirsene in qualche parte rimora, e folitaria, dove conosciuto non sosse.

Si seppe la sua deliberazione, ed andarono a lui per trattenerlo più di dieci milla persone, pregandolo a non si partire; ma erlistette si fermo nel suo proposito, che difse, di volere stare affatto fenza mangiare, esenza bere, se noa lo lasciavano partire, ed in effetto, flette fette giorni fenza prendercibo veruno, infino atanto, che lo lasciarono. Ed egli licenziandosi da tutca quella gran moltitudine, e prendendo quaranta Monaci dei più robutti, e più arti a caminare a piedi, ed a digiunare tutto il giorno, fenza mangiare in fino alla fera, se neandò al luogo, dove S. Antonio era vissuto, riverendolo come abitazione di così fanto uomo, che già era morto. Si ritirò poi con due Monaci folamente in un deserto quivi vicino, e cominciò a fare una vita più da Angelo, che da uomo, con tanto rigore, aftinenza, e penitenza, come

le all'ora comincialse a fervire al Signore. Ma, acciocchè si vegga il desiderio, che aveva Sant' Ilarione di non essere conosciu. to nel mondo, e come Dio lo faceva conofcere, e la diligenza con la quale egli fuggiva la gloria, e come quella medelima gloria lo leguitava, come l'ombra il corpo, e che quanto l'uomo maggiormente si umilia, tanto più Dio lo cfalta: Stando Sant' llarione in questo deserto con molta confolazione, per parerli di non elsere conosciuto da alcuno : tutti i popoli di quel paese concorsero a lui: lo pregarono, che con le fue orazioni volesse loro impetrare la pioggia dal Cielo, essendo già tre anni paffati, che piovuto non era. Nelo pregarono con tanta istanza, e con tante lagrime, che egli s'inteneri, ed alzò gli occhi al Cielo, e fubito ottenne la grazia, che domandava. Ma l'abbondanza dell'acque genetò tanta gran quantità di serpenti, o di animali velenofi, che diffrussero la terra, e molta gente periva. Ricorfero ad Ilarione, e con l'olio benedetto, che ricevevano da lui, ungevano le piaghe, e guarivano. Veduto di essere conosciuto in questo deferto, ne usci fuori, e pellegrino in diverse parti, e giudicando di non poter vivere ficuro, e sconosciuto nell'Oriente, s'imbarcò per Sicilia, offerendo

degli

degli Evangelj, che egli avera ferito da guorant, per non aver altra colda darli. Nel navigare cominciò un figliuolo del padrone ad effere comentos dal Diavolo , e San' llarione lo fanò; per il qual benefizio il Padregli relittui ilibro , che daso per nolo gliavera. Giunco in Sicilia, per afcondetti piu palso affaibre dareno nel l'Ilola, ed ognigorono gliava un fatico di legna, e lo vendeva; e del perzo folenta-

va se, ed un suo discepolo. Ma come può lasciare di risplendere il Sole ? ò come fi può ascondere la Città sopra l'alto monte, o celatsi, ancorchè stia sotto terra, colui, il quale Iddio voglia manifestare? Nel medefimo tempo, che llarione stava nascosto in Sicilia, un'uomo indemoniato gridò nella Chiefa di San Pietro in Roma, ediffe, che pochi giorni prima Ilarione fervo di Cristo era entrato in Italia, e stava nascosto senza essere conosciuto da alcuno: ma che egli fe ne andarebbe colà, e lo paleserebbe. Vi ando, lo 1tovò, gli parlò, e rimale libero. Si seppe il mitacolo, concorfe da tutta l'Ifola infinita gente ad llarione per rimedio delle loro malattie, e fu pubblicato da Dio, e conosciuto da tutti colui, che defiderava non effere conofciuto da alcuno : Nêmen qui volfe il Santo ricevere pure un minimo dono de'molti . che gli venivano offerti da quelli, che egli aveva fanato: dicendo a tutti quelle parole del Signore. Gratis accepifiis, gratis date . Quello , che graziolamente avete ricevuto , datelo graziofamente . Onde come San Girolamo dice, dineffuna cofa tanto fi meravigliavano gli uomini, quanto che facendo tanti miracoli non prendesse pure, nè accettasse un pezzo di pane da quelli, che da lui ricevevanola fanità. Di Sicilia, per afcon-· derfi di nuovo, fuggi in Dalmazia : ma permife il Signore, che nell'ifteffo tempo un dragone di straordinaria grandezza, che in loro linguachiamavano Bons (perche era sì grande, che inghiottiva un'intero bue, e non folamente l'armento maggiore, e'l minore, ma gl'istessi pastori, e gli uomini divorava ) distruggesse tutta quella contrada. Si mosse il fanto a compassione di quella calamità, e miferia si grande, ed avendo fatta orazione fece portare molte legna, e com-

degli Eyangelj, che egli aveva feritto da mandò al dragone, che fi metteffe nel giovano, per non aver altra colfada darli. merzo di effe; ed attaccandovilla finto il Nel navigare cominció um figliosolo del parforma de effere commentato dal Diavolo, e bellia fipaventofa, ed orribile reliò arfa, e Sant'lla inone la fina è ura il qual benefi: l'idotta incener.

Un'altra cofa gliavvenne ancora di non minore meraviglia, e fu, che per un terremoto eccessivo, il quale segui dopo la morte di Giuliano Apostata, il mare usci de' fuoi termini, ed mondo la terra in ma. niera, che le navi restarono in secco sopra le cime de i monti. Non ebbero altro rimedio gli abitatori di Epidauro , dove Sant'llarione dimorava, se non pigliarlo, e menarlo alla riva del mare, ed opporlo come un fortiflimo muro alla furia delle fue onde . Fece il Santo nell'arena tre Croci , e distese le mani verso il Cielo, e subito con stupore di ogn'uno si fermò, e ritornò indietto al fuo luogo il mare. Ma vedendo di essere quivi onorato, s'imbarcò per fuggire in Cipro; e navigando s'incontrò in alcuni Corfari, i quali andarono ad investire il legno, sopra il quale Sant' llarione navigava, ed egli si pose a prova, e stendendo la mano diffe loro; Bafta, che fiate arrivati infin qui. Ed essi rimasero. in maniera confusi, ed imbarazzati, che non potendo paffar più oltre, tornarono indietro con maggiore prestezza, che venuti non erano. Giunti in Cipro, fi ascose in un luogo appartato da due miglia lontano da Paso: e standosene molto contento per non effervi più alcuno a che lo conofcesse, tutti gl'indemoniati cominciarono pertutta l' Ifola di Cipro a gridare, che Ilarione servo di Cristo, era venuto colà, ed in termine di pochi giorni andarono a trovarlo quali dugento di effi uomini, e donne, e tutti per leorazioni del Santo rimafero fani. Indi fe ne andò in un'altro luogo, che era molto aspro, e più lontano dal mare: dove sentiva strepiti di voci confuse; comediun esercito di demonjcon le quali il Santo Gi ricreava, parendogli di aver prefenti i nemici, co'quali doveva lottare, e combattere, e che per l'asprezza del luogo, non dovesse da alcuno venir molestato , ma il Signore lo manifestò: cd i poveri infermi, e bisognosi, per desiderio di esfere foccorfi vinfero le difficoltà del viag-

gio. Finalmente effendo già di ottanta anni Intendendo, che il Signore lo voleva chiamare a sè, 'frisse una breve lettera di sua mano ad Esfichi suo fede compagno, ch'era assistente, per la quale lo faceva etede di tutte lo fue ricchezze, che erano il libro de gli Evangeli, il suo facco, il manto, e la cocollageli, il suo facco, il manto, e la cocollageli, al suo con la compagnitati di suo con la common del compagnitati di suo con la common del common di suo con la common del com

Andarono molti a vifitarlo, i quali egli pregò, subito che sosse morto, a sepellit-lo nell'orto, dove egli stava con le sue vefti, e che non indugiaffero un punto . Essendo in extremis, e niuna altra cosa di vivo, suorche il sentimento restandogli, teneva gli occhi aperti, e parlando con la fua anima le diceva : Esci ormai anima mia: di chi hai paura? di che dubiti. ? fettanta anni hai fervito al Signore, e temi la morte ? e dicendo queste parole spirò. Fu subito sepellito, come egli aveva ordinato: cd in un medefimo tempo si seppe nella Città di Pato, che egli era già morto, e sepolto. Andò cola Esichio alquanti giorni passati, e senza che nulla fe ne sapesse, apri la sepoltura, e trovò la tonica fana, insieme col facco, econ la cocolla, con cui era flato fepolto, ed il corpo si intiero, come fe folse vivo, dal quale usciva un celeste, e soavissimo odore: dissotterrò il fanto corpo, e portollo in Siria, e collocollo nell'antico suo Monistero, dove Dio, come dice San Girolamo, faceva per il Santo molti, e continui miracoli, e nell' orticello di Cipro ancora, per avere il Santo amato molto quel luogo.

La morte di Sant'llarione su alll 21. di Ottobre, nel qual giorno la Santa Chiesa la celebra: e su l'amondel Signo, re 372. imperando Valentinimo il Maggiore. Oltre a San Girolamo, che fertife la su viu a, fanno di Sant'llarione menzione il Martirologio Romano, e quello di Beds, di Usurado, di Adone, e Nicestoro. Il Martirologio Romano mette pur Sant-Essichio, di Adone, e Nicestoro. Il Martirologio Romano mette pur Sant-Essichio, di dicesolo di Sant'

Harione alli tre di Ottobre.

Flor Sanctorum Parte IL

Alli 21, Ottobre.

LAVITA DI SANT'ORSOLA,
e delle undici mila Vergini,
e Martiri,

T El medelimo giorno de'21. Ottobre cclebra la Santa Madre Chiefa il Martirio di Sant' Orfola, e delle undici mila Vergini fue compagne; nella istoria di cui alcune cose sono certe; edalcuno dubbiose, ed apocrise. Il certo è, che Sant' Orfola , e tutte le fue fante compagne furono Vergini, e Martiri, 'ed in numero undicimila . Perche febbene il Martirologio Romano non dice , che fossero undicimila, nè meno l'orazione, che di loro recitiamo; nondimeno lo dicono Beda, ed Adone ne' Martirologi, che scriffero, e Molano nelle Addizioni, che secero al Martirologio di Usuardo, ed altri gravi Autori, ed ancorchè niuno vi fosse, che lo dicesse, la fola tradizione bafterebbe per farlo credere , insieme con l'universal senso di tutta la

Ma quello, ch'è incerto, e aubbiolo, è la maniera del loro martirio i la gira di quelle Vergini a Roma con si gran companii a, el' andare corr efse al ritorno loro Papa Litaro, a lificiando il Sommo Pontificato, ed altre cofe fimili a quefle, le quali alcuni fenza fondamento, fenza autorità, o probabilità ferivono, c contradicono alla verità della Ecclefaffica.

istoria, & ad ogni ragione. Onde lasciando da parte quello, che communemente si dice del modo, col quale di poterono mettere inficme , ed unirsi, ed il fine, col quale undicimila Vergini si accompagnarono, edopo tutte insieme morirono per la Fede di Cristo Nostro Signore, e guadagnarono le co-rone di Vergini, e Martiri ; racconterò qui quello; che il Cardinal Barono, c Guglielmo Lindano Vescovo di Ruremonda, uomini dottiffimi, tengono per più probabile, e più ficuro, cavandolo da un libro molto antico della Libraria Vaticana di Roma, che tratta delle cofe di Brettagna, l'Autor del quale è Gautfreddo Vescovo Assisense nel Regno d' Inghilterra, ed e nella maniera feguente-

Esendo Impéradore Graziano, figliuo.

lo dell'Imperadore Valentiniano il Mag- I giore, un suo Capitano chiamato Massimo, uomo digran valore naturale dell' Holadi Brettagna, che ora fi chlama Inghilterra, gli fi ribellò, e fu dall' efercito gri-

dato Imperadore.

Questi colfavor de foldati, e de gli altri Ingicii conoscenti, ed amici suoi, entrò nella Gallia, che ora è la Francia, ed impadronissene, e particolarmente di una Provincia, cheall ora fi chiamava Armorica, ed ora fi chiama Brettagna, perchei Britanni, ò Inglesi la soggiogarono, e la rovinarono, con sigrande strage, e furore, che uccidendo tutti gli abitatori la lasciarono deserta, e senza uomini. Volie Massimo rendere popolata quella provincia, perchegliera di molta commodità per conservare quelle d'Inghilterra, e di Fran-

A questo effetto distribui a i suoi soldati venuti d'Inghilterra, i campi, e le terre ferrili della Brettagna minore, acciocchè le coltivaffero, e ne godeffero i frutti. Ed acciocche i foldati poteffero prender moglie, aver fucceffione, estabilisti in quella Provincia, dove non erano donne, per averle tutte ammazzate, stimò di dover mandare nell'Isole di Brettagna, che comprendono l'Inghilterra, la Scozia, el'Irlanda, per gran numero di donzelle; acciocchè condotte nella nuova, minor Brettagna, si maritassero con i soldati, che per lo più erano della medelima patria. Il Capitano più principale di tutto quell' esercito, era Conano personaggio di sangue illustre, ed uno de' più stimati Signori d'Inghilterra, il quale Massimo aveva fatto fuo Luogotenente, e Presetto di tutti i porti di quella costa. Domando Conano per moglic una donzella nobiliffima figliuo. la di Dionoco Re di Cornubia, nominata Orfola: nella quale concorrevano tutte le doti di onestà, di bellezza, e di grazia, che si fogliono nelle donne desiderare. Si cercarono per tutte quelle provincie di Brettagna undicimila Vergini per l'effetto che detto abbiamo se perche accompagnatfero Santa Orfola, che aveva da effere la Capitana, e come la Signora delle altre: delle donzelle alcune andavano volentieri. ed alcune contra loro voglia, nondimeno perche era viòlenza, ed ordine di Maffimo, che già era Imperadore, ò per dir meglio Tiranno, bifognò, che, ò volefe I tenersi quivi, ed arrivare presto in In-

fero, ò nò, ubbidiffero. S'imbarcarona in alcune navi, che per paffarle, econdurle nella nuova Provincia di Brettagna erano apparecchiate. Piacque al Signore, che uscite le navi dal porto, avossero venti tanto contrarj, che questa armata, e beata compagnia, in vece di essere condotta verso Brettagna, fu fospinta, e levata nella parte contratia, con si grande impeto, che passando dinanzi alle Isole di Zelanda, e di Olanda, imboccò nel fiume Reno, che è molto groffo, largo, e profondo, e giunfe in quelle patti, dove il mare la fpiaggia col fuo flutso, e rifluso. Nel medefimotempo, che questo avvenne l'Imperadore Graziano, fapendo quel. lo, che Mattimo in Inghilterra, ed in Francia aveva fatto, e che si trattava come Imperadore, eSignore, non come Capitano, e Ministro suo: per reprimerlo, e cattigarlo, avea chiamato al fervizio fuo i Pittoni, e gli Unni, gente feroce, crudele, e barbara, che aveva vinti i Gotti, e fatto fegnalate, e flupende imprese nell'armi.

Questi sotto Melga Capirano de'Pittonia e di Gauno Generale de gli Unni, cominciarono ad infestare con una grossa armata il mare, ed a scorrerlo, come Corsari rubando, e rovinando quanto potevano, con animo di passare in Inghilterra, e cacciare il Tiranno Massimo, eservire all'Imperadore Graziano, che per questo gli aveva afsoldati. Sitrovarono i barbari in quel medefimo tempo, che vi giunfero le Vergini in quel luogo, e conoscendo esfere navi nimiche, e di Massimo, contro il quale essi andavano, investirono in esse. Vedutele cariche di donzelle i come quelli, che erano tanto disonesti, e lascivi quanto crudeli, e seroci, vollero far loro violenza, e disoncrarle. Ma le fante donzelle, confortandole, ed efortandole la loro Capitana, e Maestra Santa Orfola, determinarono di perdere la vita più tofto, che a caftità. E perche con opere, e con parole mostravano il valore, e la costanza loro, e di essere, per non offendere Dio, apparecchiate a qualunque pena, e tormento; i barbariconver. tendo l'amore in furore, ed in odio della Fede Criftiana, urtarono in esse, come lupi in un gregge di agnelle, e tutte menarono a fil di spada; per non tratveduta, e sfornita di gente, per averne Massimo cavati i soldati.

Di tutta quella fanta, e virginal compagnia, nonrestò viva, se non una donzella chiamata Cordula, che con timor feminile, mentre, che si faceva l' occisione, si nascose : ma veduto il successo e che tutte le altre compagne sue erano state martirizate; fatta animofa dal Signore, che le aveva elette tutte per sè, si scoperse il giorno feguente, efu, come dice il Martirologio Romano, martirizzata.

'Le Vergini più principali, che ivi fparfero il fangue per la Fede di Crifto, furono, come dice Adone S. Orfola, guida, e Capitana dell'altre, Senzia, Gregoria, Pinnora, Mardia, Saula, Brirula, Saturnina, Saturnia, Rabbazia, Palladia, Clemenza, e Grazia. Ilgiorno nel quale morirono, trionfò Critto loro dolce sposo nelle sante Vergini, della infedeltà, della carnalità, del peccato, e dell'inferno. e dichiarò quanto pir potente fia la virtu del Cristiano per sostenere la morte, che la crudeltà del demonio, e de' fuoi ministri per dargliela, e che i fuoi foldati cadendo fi levano, e morendo vincoño, e fono co-

ronati di eterna gloria. I corpi delle fante Vergini furono da' Fe-"deli raccolti con gran divozione, e portati alla Città di Colonia, che è fopra il medefimo fiume Reno, dove fi fondò un folenne Monistero di Monache, nel quale si veggono oggidimolte delle tefte di queste fante Vergini, e forto con fingolar divozione riverite, febbene fi fono ripartite per molte patti del Cristianesimo, Credono molti, cheil luogo dove ora fono i fanti corpi delle Vergini, sia il medesimo, dove furono uccife, perche laterra diquella Chiefa non riceve, ne ritiene alcun corpomorto, ancorche fia di fanciullo battezzato di fresco, sescopolto viviene, anzi di notte lo getta fuori , come ferive il Vescovo Lindano, prendendo questo per fegno, che non voglia Dio, che alcun'altro corpo ivi resti sepolto, dove stanno quelli di tante, e si illustri Vergini, e Martiri, Spole fue, che ividicdero il suo purissimo sangue, per la confessione della fua Fede, e per difesadella loro

Si dice ancora che Sant' Orfola, e le fue

caftită.

ghilterra, la quale intendevano escre spro- J in punto di morte quelli, che in vita ne sono stati divoti, e si raccomandano loro .. Il martirio di queste Vergini fu, secondo il Baronio, l'anno del Signore 382, Imperando Graziano, e Valentiniano suo fratello, e Teodolio il Maggiore, il quale Graziano aveva fatto compagno fuo nell'Imperio, per vederfi circondato, e firettoda ogni parte dall'armi de i Barbari, ebifognofo dell'ajuto di un Capitano di tanto valore, e fu alli venti uno di Ottobre, nel qual gior-, no si celebra detta festa. Delle undici mila Vergini, okre gli Autori già detti, scrisero Vandalberto, che fiori intorno a'gli anni del Signore 850. e Sigiberto Monacodel Monistero Gemblacense, che ha quali cinquecento anni , che ferisc, e Ruggiero Cisterciense, e Riccardo Premostratense, e Claudio Rota, e'l Buon, finio nell'iftorla delle cofe dell'Ungaria, e Pietro de Natalibus , e Polidoro Virgilio nell'istoria d'Inghilterra, e più copiofamente Lorenzo Surio nel 5- tomo delle vite de i Santi . E Marco Velfaro uomo dottiffimo riferito da Pietro Scriverio nell'antichità della Battavia Olan. desc, dichiara benissimo l'istoria di que. fle Sante, maffime per conto della loto pellegrinazione in Roma, Verona, &c.

Alli 25. Ottobre.

#### LA VITA DESS. CRISANTO. e Daria Martiri .

"U San Crifanto della Città di Aleffandria, figliuolo di un Gentiluomo illustre dell'Ordine Senatorio nominato Pollemio, il quale fe ne era andato a vivere a Roma con tutta la fua famiglia', ed era stato ricevuto amorevolmente da Senatore, e molto onorato dall'Imperadore Numeriano . Procurò Polemio, che Crifanto fuo figliuolo, il quale era di delicato, e di alto ingegno. fi esercitasse ne gli ftudi di tutte le buone lettere . Leggendo Crifanto i libri con occasione de suoi studi per particolare provvidenza del Cielo, s'incontrò in uno, nel quale eranogli Evan. geli descritti...

Li lesse dal' principio al fine, e conobe fante compagne, favoriscono, ed ajutano be le tenebre, nelle quali caminava, e che-

Gesti Cristo erala vera luce. Per meglio in- 1 lo da quella, che essi chiamavano paztendere quella dottrina, la quale aveva seo. perta, fapendo, che un Cristiano chiamaio Carpoforo, molto ammaestrato, ed iffrutto nelle Divine lettere , per timore della perfecuzione fe 'ne stava in una grot. ta nascosto, andò a trovarlo, e con grande istanza il prego a dichiararli la legge di Gesti Crifto, e del fuo Evangelio. Lo fece Carpoforo volentierissimo, lo ammaestrò, e lo battezzò, e lo consermò nella Fede in tal modo, che india fette giorni Crifanto predicaya pubblicamente per Roma, che Gesti Cristo cra vero Dio. Intese Polemio quello, che il figliuolo aveva fatto, e quello, che predicava, e parte per zelo della fua falfa religione; parte per timore, che cadesse sopra di lui la pena statuita per legge contro i Criftiani, si sdegnò fieramente contro il figliuolo, e lo mife in una ofcura prigione dandogli da mangiare limitatamente.

Ma vedendo, che questo castigo, e rigore non giovava, prefe la strada delle carezze, e per mezzo di alcune donne di gran bellezza serventi sue pretese di pervertirlo, ed indurlo a peccare, acciocche perdendo la castità perdesse più facilmente la Fede di Cristo. Fu cavato Crifanto dalla prigione, e riccamente veflito fu messo in unastanza nobilissimamente fornita, ed ornata; entrarono le donne per fare il loro mal'ufizio, ed il Santo vedendole , nè afficurandofi della fua debolezza, rivolfe gli occhi al Cielo, e chiefe foccorfo al Signore, il quale glie lo diede tale, che come dice Metafraste, quelle donne fi addormentarono di un fonno tanto profondo che non si sarebbono svegliate mai, se non si fossero da quella stanza cavate suora, ed in questa guisa liberò il Signore Crifanto da quel pericolo. Stimò il padre essere spediente migliore di darli moglie, la quale come tegittima sposa inducesse Crisanto a fare quello, a che non avevano potuto indurlo le sue donne di casa.

Trovò fra le Vergini di Minerva una, che era chiamata Daria, nella qual concorrevano tutte la qualità, che in una donna fi possano desiderare.

Le fu parlato, e difficiliffimamente fi ottenne da lei, che accettaffe per marito Crifanto, e fi prendeffe caricodi guarir-! catene, ma queste subitamente spezzatesi .

zia. Male lagrime del vecchio Polemio, ed il credere di far cofa grara a i fuoi Det, ve la induffero pure alla fine. Si yesti riccamente, e pomposamente entrò dove stava il giovane con molta licenza, lo affaltò con dolci, accorte, ed amorofe parole, facendo prova di separarlo dalla Fede di Cristo, e di persuaderlo a pigliarla per moglie.

Ma il Signore fostenne Crisanto, e gli diede tal grazia dal Cielo, e si buone, ed efficaci ragioni parlando con Daria, ehe ella fu prefa al faccio, il quale tendeva à Crifanto, ed ajutata da Dio restò persuafa, e disfe di voler esfere Ctiftiana.

Restarono ambidue di accordo fra loro . di conservare sedelmente la verginità, e di pubblicare di effere maritati infieme . . Perloche fuliberato Crifanto dalla prigione, e dalla guardia, con la qual era dal padre tenuto. Si battezzò Daria, e vivevano infieme non altrimente, che fe fofferostati fratello, e forella.

E perche è proprio del virtuofo il defiderare, e procurare, che tutti fiano tali configliavano le persone, con le qualt si trovavano, a ricevere la Fede di Cristo Salvator nostro, cad offervare castità, ed in effetto lo persuasero a molti, Crisanto agli uomini, e Daria alle donne.

Si seppe questo per Roma,e Celerino Prefetto li fece prendere, è dare in mano di Claudio Tribuno, acciocche esaminasse la caufa, etrovandoli colpevoli gli castigasse. Fece Claudio condurre Crifanto al Tempio di Giove, è per non averlo voluto adorare, lo sece crudelmente frustare.

E fu ciò da i miniftri eseguito in maniera, che per le percoffe date gli fi erano scoperte l'offa, egli si vedevano le interiora. Indi fu menato in prigione: dove aveyano sparso per il suolo cose immonde, e di tristo odore, e su caricato di catene, e di serri.

Ma dinanzia gli occhi de gli stessi miniftri, fi rifolfero in polvere i ceppi, ed i ferri, ed in vecedel cattivo odore, fifenti una fragranza meravigliofa, e divina. Scorticarono un vitello, e posero Crisanto ignudo dentro la pelle di effo, e ve lo tenne. ro un'interogiorno esposto al Sole, nè però ne fenti danno alcuno.

Fu di nuovo messo in prigione con molte

appar-

Fu incatenato di nuovo, e volendolo fla-gellarecon bacchette di ferro; nel pigliatie Elibero già da gli artigli del feroceani-

tevano far colpo con elle.

Conobbe il Tribuno, checiò non poteva farfi per arte magica, nè per via d'incanti, ma che era la mano, & il potere del Signore, ed illuminato dalla fua luce, figittò a' piedi di San Ctifanto, e pregollo a perdonargli il male, che egli aveva fatto, ed a pregare quel Dio, il quale egli confeffava. edal qualcera in tanti, e si fieri tormenti difefo, che gli perdonaffe, e gli deffe il conoscimento di lui. L'istesso fecero tutti i foldati fuoi conde Claudio, Giasone, e Mauro fuoi figliuoli, ed L'aria fua moglie, con tutta la sua famiglia, e tutti i soldati, che erano fotto il commando fuo, e molta altra gente, furono battezzati.

Intefe l'Imperadore Numeriano il fatto, e commandò, che tutti fossero uccisi. Fu Claudio gittato nel Tevere con un

gran pelo al collo, e quivi resto annegato, gli altri tutti furono decapitati.

Ilaria moglie di Claudio alcuni giorni dopo, facendo orazione nella grotta, dove crano stati sepolti i corpi di rutti quei Santi martiri fu da' Gentili presa, e volendola condurre dinanzi all'Imperadore sella domandò tempo di fare orazione, nella quale pregò Dio, che l'accompagnaffe col marito, e co' fuoi figliuoli, e fu di maniera dal Signore ascoltata, che ivi rese la sua anima a Dio, e rimafe il fuo corpo infieme con gli altri Santi.

Ordino l'Imperadore, che Crifarito fofse mesto nella carcere Tulliana, che era oscura, edasprissima, e che Daria fosse condotta al luogo delle donne pubbliche , il qual luogo la Santa donzella converti con la prefenza, e con le orazioni fuein un divoto oratorio: Perciocche il Signore mando un Leone, che scioltofi dal luogo, dove era tenuto, si posea canto a Dariain atto di volerla difendere.

Entrò un lascivo, e disonesto giovane, fenza sapere quello, che passava, per sare forza, alla Santa Vergine: gli si fece incontro il Leone, lo gittò a terra, e tenendolo fotto più morto, che vivo per la pau-ra, mirava la Santa Vergine, per vedere quanto gli commandaffe.

Flos Sanctorum, Parte 11.

apparvenel bujo di quella carceresi chiara e presa occasione da quello, che per ubbi-luce, chene resto chiara, ed illuminata dire a Dio saceva il Leone, parlò al giova-

iministri in mano si mollificavano, ne po- male, che commandatogli così dalla Santa, l'aveva lasciato, cominciò per tutta la Città a dire a gran voce non effervi altro Dio fuor che Gesu Crifto, il quale i Criftiani adoravano.

Andarono a pigliare il Leone quegli, che

ne avevano la cura, ma effo moffo da Die andò loro incontro, egittatigli a terra afpettava quello, che la Santa Vergine commandaffe: con la que occasione ancor effi si convertirono, e surono trombette della Grandezza, e Maestà del Signore. Commandò il Presetto Celerino, che sos.

se posto il suoco attorno alla stanza, dove era Daria, & il Leone, acciocche ivi restaffero confummati, ed arfi : ma prendendo il Leone per Divina volontà la benedizione dalla fanta, abbassò il capo, epafsò per mezzo la fiamma fenza oficia veruna, e caminò per tutta la Città non facendo danno ad alcuno, nèmeno ricevendo-

Fu poscia Crisanto sospeso ad un legno , il quale insieme con le legature si ruppe . spegnendosi ancora le fiaccole, che erano accese per ardergli i fianchi. Si sece prova di tormentar Daria, ma si ritirarono a i manigoldi i nervi delle mani con si acerbo dolore, che furono aftretti a lasciarla. Fu finalmente condotta fuori della Città nella via Salaria in compagnia di Crifanto, e quivi fatta una gran fossa, vi furono messi dentro vivi, e copetti di terra, e di pietre, furono in uno stesso tempo martirizari, e se.

Operò Dio Nostro Signore gran miracoli per questi Santi, per l'intercessione de quali diedea molti infermi la fanità. Concorfe una volta un gran numero di Cristiani per celebrare la loro Festa dentro una grotta, e l'Imperador Numeriano ve li fece rinchiudere, fichetuttivi reflarono morti, e furono Martiri di Crifto.

Sitrovò fra essi un sacerdote chiamato ..

Diodoro, che disse Messa, eli communicò, e gli efortò a patir quella morte con costanza, ed allegrezza peramore di Cri-

Il martirio di S. Crifanto, e Daria è dalla Chiefa celebrato alli venticinque di Gli commandò, che non lo offendesse, Ottobre, e sul'anno del Signore 284. imperando Numeriano. Fu serirta da Vetino. 1 e da Armenio Preti di San Stefano Papa, e Metafraste distese, ed ampliò la loro isto! ria, e San Damafo Papa compose alcuni elegantiffimi verfi in lode di questi fauti Martiri, e li poscal sepolero loro. Di San Crifanto, e Daria fanno menzione il Marrirologio Romano, e quello di Ufuardo, ed il Surio nel 5. tomo, & il Cardinal Baronio nellé fue Annotazioni del Martirolonio, enel 2. tomo de i fuoi Annali, e San Gregorio Turonense nel libro della gloria de i Martiri.

cipe de gli Apostoli San Pietro nel Vaticano .. Tenne Ordinazione quattro volte nel mese di Dicembre, ed ordinò in esse quindeci Vescovi, diecisette Preti, e due Diaconi. Sebbene nel numero delle Ordinazioni da Sant' Evaristo tenute; di quel, li, ch'egliordinò, fi trova diverfità; Ma questo è il più cerro, come il Cardinal Bironio offervo . Scriffero di Sant' Evarifto , Sanr' Ireneo, Eufebio, Niceforo , Sant' Agostino, Ottato Milevirano, Beda, e gli Autoridelle vite de Sommi Pontefici.

Alli 26. Ottobre.

## LAVITA DI SANT'EVARISTO Papa, e Martire.

Redici giorni dopo la morte del Santo Pontefice Anacleto, fu eletto in fuo luogo Sanr'Evaristo, ch'era di nazione Greco. come anche il predeceffor fuo e figliuolo di Giuda . Ebreo di nazione . e di Serta. e narivo di Bettelemme. Fu uomo di molta dottrina, e fantità, ed il primo, che divi-desse le Parochie di Roma fra i Preti, che furono quelli, i quali ebbero poi il titolo di Cardinali.

Ordinò, che sette Diaconi affistessero al Vefcovo ogni volta, che predicaffe, sì perche foffero testimonidella sua dottrina, come onorare quel miftero, e custodire il Prelato. Provvidde, che i matrimonj fi celebraffero in pubblico, e non in fegreto, e che li sposi ricevessero in Chiesa le benedizioni nuziali, come già infin dal tempo degli Apostoli si faceva, che così lo scrive Tertulliano . Commandò, che i Vescoyi non lafeiassero le loro Chiese per altre, posciacche sono loro spose, si come i maritati non lasciano le loro mogli per alrre, echenon fi ricevesse accusa del popolo contra il Vescovo, se non con grandiffimi indizi contra il medefimo. Fu Sommo Pontefice nove anni, etrè

di Martirio, sebbene non è specificato il modo, col quale fosse martirizzato: Ma la Santa Chiefa lo celebra, e lo riene per Martire, Mori-l'anno del Signore 121. nel fecondo dell'Imperio di Adriano.

Alli 28. Ottobre.

#### LAVITA DE'SANTI APOSTOLI Simone, e Ginda.

I Santi Apostoli Simone, e Giuda furono figliuoli di Maria Cleofe, forella, o cugina della Madre di Dio, e fratelli di San Giacomo il Minore. Simone su chiamato Cananco, per la qual cagione San Luca lo chiamò in lingua Greca Zelote; perche Cana in Ebreo, el'istesso, che zelo in Greco; ed ebbe questo sopranome, perche nacque in Cana Galilea; e per diinguerfi da San Pietro, che si chiamò parimente Simone . Ebbe medefimamente Giuda il fopranome di Alfco, per difscrenziarsi da Giuda Iscariote, Non troviamo quando, ò come fossero questi Santi chiamati all'Apostolato, sa sola-menre menzione di loro, quando si raccontano i dodici Apostoli co i propri nomi nel facro Evangelio, dove fidice, che il Signore gli eleffe, e chiamolli Apoftoli. Nel fermone ancora della Cena, dicendo Cristo Nostro Signore: Chiunque mi ama, farà amato dal Padre mio, ed io ameròlui, e me gli manifesterò. Interrogò Giuda, come ha da effere quello Signore, chetù abbi a manifestarri a noi, e non al Mondo? Non fi ha nel Vangelo altra parricolar menzione nè di Giuda, nè di Simone, ed è pochissimo quello, che sappiamo meli, ed al'i 26, di Ottobre fu coronaro di questi Santi Apostoli, che sia certo, e ficuro; effendo però cofa certiffima, che nella predicazione, e propagazione del Vangelo patirono molto, e fecero molti miracoli, e convertirono innumerabilgen-Fu sepolto appresso il sepolero del Prin- te alla Fede; come valorosi Capitani di

Crifto, e conquistatori del Mondo, secero 1 alcuni ragionamenti fra essi, gli Apostoli con la vita, e dottrina loro guerra a Sata-naffo, feacciandolo dal trono, che tirannicamente aveva ufurpato, ed atterrando gl'Idoli, ed illuminando, e difingannando quelli, che con la vana adorazione de' falfi Dei fe ne andavano ciechi ed inviluppati in errori. Dicefi folamente, che San Simone predico nell' Egitto, e San Giuda d'Alfeo nella Mesopotamia, e che dopo paffarono infieme ambidue nella Pertia e che avendo ridotto al conoscimento del Signore molti popoli furono martirizati . Questo è quanto dicono i Martirologi Romano, di Beda, di Ufuardo, e di Adone, e fi cava da San Girolamo, da Sant'Ifidoro, edaaltri Autori antichi, e fra i moderni, dal Cardinal Baronio. In una vita, che col nome di Abdia Babilonico và attorno di questi Santi Apostoli, che è quella, la quale feguitano Sant' Antonino Areivefcovo di Fiorenza, e'l Vescovo Equilino, e Gioachino Perionio Monaco di San Benedetto, ed altri Autori, fi raccontano alcune cofe, le quali, ancorche quel libro fia apocrifo , poffono però effer

Percheildire, cheun libro sia Apoerifo, come è questo, è un dire, che non ha autorità, ne certezza di verità; ma non ne fegue perciò, che tutte le cofe contenute in quel libro, fiano falfe: pofeiacche in qualfivoglia libro, per Apocrifo, che fia, fi possono trovare alcune cose vere, e per avventura fono tali quelle - che fi contengono nella vita di questi Santi, che come ho detto, furono scritte da Abdia, le quali mi piace di raccontar qui, per effer quelle, che di essi communemente

fi scrivono. Giunti, che furono i Santi Apostoli in Perfia, idemonj, che infino a quel tempo avevano datorisposte, divennero muti. Ayvenne, che un Capitano del Rè di Babilonia, chiamato Bradach, doveva uscire alla guerra contro gli Indiani, e volle sapere da i suoi Dei il fine, che doveva aver quella guerra. Andò da un'idolo all' altro, eda niuno li fu mai data risposta . Stupito di ciò, e volendo saperne la caufa, eli risposero finalmente di non poterh rispondere; mentre, che Simone, e Giuda Apostoli di Gesti Cristo dimorassero in quella Provincia, furono per ordine di Bamdach cercati i Santi Apostoli, e passati

diedero licenza a' demoni di rispondere , acciocchè dalla loro rispotta meglio fi conoscesse quanto sossero fassi, ebugiardi. Risposero per mezzo de'loro ministri i demonj, che la guerra farebbe lunga, e fanguinolenta, e che dall'una parte, e dall' altra morirebbe gran numero di persone. Udito questo gli Apostoli forrifero, é dicendo loro Baradach: Io flò con molta paura, e voi vi ridete? Risposero i Santi ; Non haialeuna eagione di temere, perche stamane a ora di terza verranno Ambasciadori de gli Indiani a chiederti pace, ed a rimetterfi nelle tue mani, e faranno quanto tu loro commanderai. Si burlarono i Sacerdoti degl' Idoli di quello, che dicevano i Sinti Apostoli, e proccuravano di renderli fospetti, come uomini, che avessero fegreta pratica con i loro inimici.

Mail Capitano fi acquetò , perche il tempo . che gli domandavano per chiarirfi del vero, era breve, e di poche ore: Fece pigliare gli Apostoli, ed i ministri de suoi Dei, per castigare poi quelli, che avessero

mentito. Comparirono la mattina sull'ora di l'erza gli Ambasciadori : ondeusci Baradach di dubbio, evolle uccidere i Sacerdoti; ma gli Apostoli glielo vietarono, dicendo di non effere venuti in quel Regno per tor la vita ad alcuno, ma per darla a molti. Offeri loro molti doni, e preziofissime gioje; ma esti niuna cosa vollero ricevere, gli menò feco al Re di Babilonia; gli narrò quanto con effi gli era avvenuto, e gli efaltò molto; si perche avessero spirito profetico, e sapessero le cose avvenire: come perche fossero persone umili , virtuose , pacifiche, e difinteressare. Erano in questo punto col Rè due Maghi, ed incantatori, chiamati l'uno Zeroe, ed Arfazad l'altro, che se ne erano suggitt dall'India, dove San Matteo predicava, ed aveva fco. perto gli inganni, e le malvagità loro . Quefti, vedendogli Apostoli, cominciarono a perseguitarii, e per spaventare i Gentili, e fardanno a i Santi, per arted'incanto fecero quivi venire una gran quantità di ferpenti. Ma i Santi commandarono allo medefime ferpi, che fenza ucciderli mordessero , e ferissero gli istelli Maghi. Ubbidirono le serpi ai servi di Dio; ed i Maghi reftarono grandemente afflitti, e discreditati; e confusi si partirono di Babilonia, edtutto, chegli Apoltoli crano nimicide i Dei, e toglicvano loro affatto l'adorazione. Restaronogli. Apostoli liberi, e senza impedimento, onde con la predicazione, e co'miracoli, che facevano, convertirono molti, e l'istesso Re, e la sua famiglia si battezzò, e si piantò la Fede di Cristo in quel Regno, con gran gloria del Signore, & universale benefizio di tutti quelli, che la riceverono. Successe in quel 16thpo una cola, che sece i Santi Apostoli più gloriofi, e più ammirabili. Una figliuola di un' uomo principale concepi in Babilonia, fenza faperfil' Autore di quel maletizio.

La strinsero i padrisul' ora del parto, a dire, chi gli avesse disonorati, per castigarlo, e per liberarfi dal pericolo, ò per ascondere l'Autore, che era dibassa, e di vil condizione, ò perche Dio lo permife per manifestar maggiormente la gloria fua, diede la colpa di questo fallo a un Diacono degli Apottoli, nominato Eufro-

fino

Fu preso, e condotto al Re, Intesosi ciò da gli Apostoli, e sapendosi, che egli era innocente, pregarono che foffe portato il bambino pur dinanzi nato.

l'atto questo, commandarono in nome di Gesti Cristo al bambino, che dicesse, fe quel Diacono aveva commesso il peccato, che dadua madregliera imputato, ese quel Diacono era fuo padre,

Rispose il sanciullo di nose che quel Diacono era buono, e casto, ne mai aveva commesso peccato carnale. Facevano gli avverfari ittanza agli Apostoli che doman. daffero al bambino, chi fosse stato quel mal. fattore, edefli risposero a noi tocca liberaregli innocenti, e non palefare i colpevoli. Ed in questa maniera si scoperse la salsisà . ed il Diacono rimase libero, ed i Santi Apofoli con maggior credito, e venerazione, che prima.

Avendovi piantato la Fede, fi partirono gli Apostoli di Babilonia, ed andarono predicando per diverse parti del Regno.

Capitarono in una Città molto principale, chiamata Suamir, dove erano i due Maghi Zaroe, ed Arfazad, li quali infligarono i l'ontefict, ed i Sacerdoti de gl'Idolicontro i Santi Apostoli, come contro diaruggitori de' loro Tempj 3 ed ebbero

andarono in altre parti, pubblicando per l loro, chegli fecero pigliare. Fu condotto Simone al Tempio del Sole, e Taddeo a quel della Luna, acciocchè gli adoraffero. Fecero orazione gli Apostoli, e gl'Idoli caddero, e fi spezzarono, uscendone i demonjin forma di Mori, gridando, e urlando ficrissimamente. Futanto lo sdegno, che presero i Sacerdoti di questo, che con furore incredibile fi fpinfero loro addoffo celiuccifero. Era in questo tempo serenissimo il Cielo, e di repente si levo una tempesta terribile, e caddero tante factte dal Cielo, che asterrarono i Temps de'falli Dei, e uccifero molti Gentili, e fra gli altri, idhe Maghi, nifolvendo i loro corpi incenere. Il Re, come quegli, che gia era Cristiano, intesa la morte de Santi Apostoli, sece portare i loro Santi corpi in Babilonia, ediviedificò loro un fontuolo Tempio, dove stettero infino a tanto, che in progresso di tempo surono trasferitia Roma, e collocati nella Bafilica di San Pictro. Fu il martirio loro alli vinti otto di Ottobre, nel qual giorno la Chicfa Cateolica celebra la loro festa.

Non & sà l'anno, nel quale morificro. Scriffe San Giuda Taddeo una Epiflola Canonica, e per tale è ricevuta da tutta la Chiefa, emeffa fra le altre feritture Sacre, nella quale cita un libro apocrifo di Enoch : dal che fi raccoglie effer vero quello, che di fopra abbiamo detto, poter un libro effere apocrifo, fen-

za effer falfo.

Si dee avvertire, che alcuni Autori hanno voluto confonderé, e fare un folo quefti duc Santi Apostoli Simone, e Giuda, effendo la verità, che surono due distinti,

e diversi, e non uno. Altri ancora fi fono ingannati , credendo, che San Simone Apoltolo foffe il medelimo, che Simone Vescovo di Ge. rufalemme, il quale effendo in quella Sedia succeduto a San Giacomo il Minore, ed effendo di età di 120, anni, fu altempo di Trajano crocifisso: ma questi non fu Apostolo, ma uno de' settantadue difeepoli del Signore.

Altri hanno creduto, che San Giuda Taddco l'Apostolo, sia stato l'istesso, che fu da Cristo mandato al Re Abagaro, come stimano San Girolamo, e Beda. Ma più probabile è, che fossero due Taddei, uno l'Apostolo, e l'altro uno anta forza con le parole, ed inginni de fettantadue difcepoli, e che quelto fu quello, che fanò il Re Abagaro, econverti il popolo di Edessa alla sede, come dicono Eusebio, Nicesoro, e Doroteo.

Si deve ultimamente avvertire, che pochi annifa, si flampiarono dieci libri con titolo di Abdia, primo Vefcovo di Babilonia, dove fi terata de fatti, delle vite, e morte de gli Apolloli, tradotto in Latino da Giulio Africano: nel quyl fibro fi ferivono di San Simone, e Giuda Apolloli le cofe, che noi abbiamo qui raccontate, ed altre, che a polla lafar-

mo.
Con tutto ciò Papa Paolo IV. di felice memorla proibi tal libro, e lo mife nel Catalogo de libri proibiti ; come fu notato da Sifto Senefe nella fua Biblio-

fu notato da Sisto Senese nella sua B teca fanta, e non ha autorità.

# AL PRIMO DI

NOVEMBRE.

Rătutte le Fefté dalla S. Chicfa inflituite per tutto l'anno ad onore de Bati ; ne fono in Cielo, la più folenne, e di maggior divozione è quella, che da e li celebra il primo di di Novembrein commemorazione, e riverenza di tutti l'ani, perciocchè in elfa fino comprefituti, fenza, che ne venga cfelufo veruno, e la medefima Chiefa fi raccommandaa loro, e gli invoca, e chiama in ajuto fou tutta quella Betata Compagnia, e

Corre Celette.
Fu quelta fella infiltuita in Roma da Papa Bonifazio Quarro di quelto nome 
nore della gioriofilima Vergine Maria 
Nostra Signora, e di rutti Santi Martini : 
configgrando al Signore quel Bamolfilmo, 
e fontuolifimo Tempio, a quale non 
ora della proposa Cittatino Romato, 
e famigliare dell' Imperadore Otraviano 
Augusto, avera dedicato a Giore Vendiektore, come ferite Plinio, dopo la 
battaglia navale, nella quale Otraviano 
vinfe Marc' Antonio, e reftò affoluto Signore dell' Imperpio Romano.

Chiamò Agrippa quefto Tempio Panteon, chevuol dire casa di tutti i Dei, peressere ivi adorati tutti i falfr Dei dell'antichità. E sebbene , dapoi che l'Imperador Costantino si converti alla nostra Santa Fede, e cominció a fabbricar Tempja Gesu Critto Salvator Nottro, i Cristiani rovinarono molti Tempi de i Gentili magnifici, e fontuofi, acciocchè non reftaffero in piedi i luoghi ne i quali ficrano offerti immondi, ed abbominevoli facrifizi al demonio; per la qual raglone in A-lessandria distrussero il Tempio di Serapi; in Gaza quello di Marna; in Apamea quello di Giove : in Cartagine quel di Celesto, ed in altre parti molti altri, che erano tanto fuperbi, e di architettura si eccellente, che erano tenuti per miracoli del Mondo, nondimeno giudicarono poi effer meglio, effendo già la Gen. tilità abbattuta, e convertita, che dove prima era fervito il demonio, quivi fi fervisse al vero Dio, eche i medesimi Tempi profani, ed abbominevoli si purificassero con le cerimonie, che usa la Chiesa Cattolica, e che fantificati, ed ornati con le reliquie de i Santi Martiri, si consagrasfero al Signore.

Comein San Gregorio Magno fi vede, il quale in una Epiflola ferivo al Re d' Inghilterra poco prima convertito alla Fede, che faccia gittare a terra i Tempi de gl' Idoli.

E poscia avendo già la Cristiana Religione fatte alcune radici in quel. Regno; commandò a Melito Vescovo, che non si rovinassero i Tempi de i Pagani, ma

che fi convertiffero in Chiefed I Criftiani. Seguitando per tanto Bondicci oguatto quest' ordine, il quale su Sommo Ponenfene poco dopo San Cregorio (perche
Sabiniano, e Bondizalo Terzo che iomtene poco dopo San Cregorio (perche
Sabiniano, e Bondizalo Terzo che iomter anni fia tutti day Idelici il Panteono,
che Agrippa aveva cofficato a tutti il Deis
in onore della Sacratiffina Vergine Maria, e di tutti i Santi, che erano quelli,
che in quel tempo nella Sanac Chiefa ficelebravano, e chiamó quella 'Chiefa Santa
Madgana della Rotonda, ed ordino, che
maria ad Marryere, ed oggi fi chiama la
Madgana della Rotonda, ed ordino, che
ion nel quale giorno fi fece la dediezzione, e nel quale la mette il Mártirologio
Romano, '

Il Cardinal Baronio dicc di avertrovato 1 ta nel giorno presente. Ut defiderat am noin un libro antico manuferitto di quella Chiefa, che vi fi portarono, e collocarono con gran solennità ventiotto carri di ossa di Santi Martiri, cavate da diversi cimiteri diquesta Santa Città.

Questo è quanto ordinò Papa Bonifacio

Quarto.

Ma dopo Gregorio Papa medefimamenre Quarto, che morì l'anno del signore 844, ordinò che la festa la quale si faceva in Roma alli 13. di Maggio in onore della Madonna, editutri i Martiri, fi facesse per tutta la Cristianità il primo di di Novembre in riverenza di effi, ed infieme di tutti i Santi Confessori, ed abitatori del Cie-

Per questa cagione si chiama la Fetta di tuttii Santi, e si osserva in tutta la Chiesa, e particolarmente in quella della Madonna della Rotonda in Roma con fingolar divo-

E questa è la prima ragione della institu-

zione della festa presente.

Ma altreancora ve ne fono, e degne di non essere manco considerate: Fra le quali una è , l'obbligo grande che abbiamo di glo. rificare il Signore ne' fuoi Santi, cdi ono. rare i medelimi Santi, che si bene seppero. onorar lui, e lasciarono a noi esempi si raridella loro Santità, affine che gl'imitaffimo, ed ora con le loro orazioni ci ajutano,

e ci fostentano .

Ma effendo , come fono innumerabili Santi , ne potendofi perciò celebrare tutti in particolare, e ciafcuno da per se, fu convenientiflima cofa, che s' inftituisse un giorno, nel quale almeno gli lodaffimo, e chiedessimo il loro ajuto, e mostrassimo la pietà, e la divozione, che a tutti dobbiamo portare, fenza escluderne alcuno . Un' altra ragione è quella, ch'è nel libro chiamato Ordine Romano; Uz quidquid (dice) humana fragilitas per ignorantiam, aut negligentiam in folemnitatibus & vigiliis Sactorum minus plenè peregerit, in hac observatione Sancta Solvatur . Acciocche tutto quello, in che l'umana fragilità avrà mancato fra l'anno nelle Feste, e vigilie de i Santi, sia ciò, ò per nostra ignoranza, ò per noftra negligenza, fi ricompenfi in queita festa, e si supplisca con maggior servore della divozione nostra. Un' altra ragione è quella, che la Santa Chiefa ci rende nell' orazione dell' ufizio Divino, la quale reci-

bis tue propitiationis abundantiam multiplicatis intercessoribus largiaris.

Acciocche quello, che non abbiamo per li nostri gravi peccati potuto ottener dal Signore per intercessione di ciascuno de Santi, oggi lo confeguiamo per le preghiere di tutta quella Corte, ebcata compagnia, che proftrata nel cospetto della Santissima Trinità li rapprefenta le nostre orazioni, e con fingolare affetto, e carità le domanda, che ci ascolti, e conceda quello, che per mezzo di tanti, e cosi gran fervi, ed amici fuoi le chiediamo.

Ma la ragion principale della instituzione di tal Festa èl'animarci alla imitazione di tutti i Santi proponendoci la loro Santiffima vita, e la gloria ineffabile, che per essa acquistarono, e( come dice S. Bernardo 2) acciocche nella nostra conversione seguitiamo quelli che con festa così solenne onoriamo, e corriamo a gran passo alla beatitudine di quelli, i quali teniamo per beatis efiamo favoriti dal patrocinio di quelli, che con lefodi loso ci ricreano, e Sant' Agostino dice: Questi veramente celebrano con gioja le fette de Santi Marriti, che seguitano le pedate, e gli esempi de i medefimi Martiri.

Perchealtro non fonno le folennità de i Martiri, se non accese esortazionial Martirio : acciocche non siamo pigri in imitar quello, che con allegrezza, e volentieri celebriamo. Infino qui fono parole di Sant' Agostino. Per questo la Santa Chiesa ci legge ogginella Meffa il Vangelo delle Beatitudini, dove ci scopre la strada, per la quale caminarono tutti i Santi , e dobbiamo ancor noi caminare: la umilrà, e la povertà dello spirito, la mansuetudine, e le lagrime, la fame, clasete della giustizia, la mifericordia, e le altre virtù, delle quali effiturono ornati, ed infieme, infieme il guiderdone, ed il possesso della Terra dei Viventi, ed il Regno del Cielo, che loro per esse cidiede . E perche gli esemps de' Santi si devono leggere nelle vite particolari di ciascunodi esti, e tutti sono summati, c compendiati in queste Beatitudini, che sono i mezzi per confeguire la gloria, e Beatitudine della patria, che ora poffeggono : la quale sebbene con différente gradi è una steifa di tutte, acciocche maggiormente c' infiammiamo all' amore della virtu, ed all' imitazione della vita de' medelimi Santi, mi

piace.

piace di trattar qui dell'immenfo gaudio, e I vemente l'alto, e celebre Teologo Sevedella gloria innenarrabile, che godono, posciacchè la Santa Madre Chiesa celebrando la festa loro in quetto di, cela rapprefenta. Ma qual lingua ancorchè fia de' medefimi Santi, potrà esplicare la gloria, che essi posseggono, ò quale intelletto comprenderà quel bene, che folo, è Bene, e Fonte, e Caufa di tutti gli altri beni? dice l'Apostolo San Paolo, che occhio non vidde , ne orecchio ascoltò ,, nè cuor di uomo comprese i beni appareechiati da Dio per quelli, che lo amano. Non può l'occhio vederli, perche non hanno colore , ne l' orecchio udirli, perche fono fenza fuono; ne il cuore umano comprenderli, perche quei beni non fono umani, ma divini, ed infinitamente eccedono la capacità fua. L' Angelico Dottor San Tommafo infegna tre cole, lequali in se fon finite, effere in un certo modo di grandezza, e dignità infinite. La prima è l'umanità di Gesti Cri-Ro Noftro Salvatore, che per effere unita in una stessa Persona con unione ipostatica con la divinità, è di dignità infinita, e non può dirli, che Crifto fia pura crea-

La seconda cosa è , la Santissima Vergine Nostra Signora, la quale sebbene in sè è pura creatura, cfinita, elimitata, nondimeno per esfer Madre di Dio, e per aver conceputo nel ventre fuo, e partorito l' Eterno Verbo, che è infinito, ed incomprenfibile, ha in sè una certa grandezza immenfa . & una prerogativa d'infinita eccellenza. La terza è la Gloria, e la Beatitydine dei Santi, la quale ancorche in sè fia finica eterminara: perche gli istessi Sanci . e Beati fono taliancor'essi, nondimeno si dice effere in un certo modo infinita, perche vedono, e godono eternamente quel Bene, che è infinito, ed i medefimi Santi non lo possono interamente, e perfettamente comprendere. E questa beatitudine è si grande, che l'uomo, che la possiede diviene in una certa maniera Dio, non per natura, ma per grazia, e participazione, come dice San Pietro, Ut efficiamini Divine confortes nature . Acciocche fiate partecipi della Dlyina natura, Perche fi come la bontà fa buono l'uomo, che la poffiede, ela giuflizia giuflo, e la fapienza favio, ela fortezza forte, é la bellezza bello, e le altrequalità lo qualificano, e li danno il titolo dal nome loro, così dice gra-

rino Boczio, che la proprietà della Divinità si è for Divini col lume della gloria eche questo è il premio, che dà Dioa' Santi nel Cielo, che è farli in un certo modo Dei, perche si adempia quello, che disse il Real Profeta ; Ego dixi, dii eftir, & filii excelfiomner, Perche fi come i potentillimi Re si servono de Grandi del Regno, e bene spesso di quelli, che fono della fua cafata medefima, edel fuo medefimo fangue: cosi Dio nostro Signore in quella sua Imperial Corte, dove tutti i Santi, e Beatilo fervono, acciocche più risplenda la sua sovrana Macstà, e grandezza, vuole, chetutti essi siano Re, ed in un certo modo parenti fuoi, communicando loro per grazia quello, che egli ha per natura, a ciascheduno conforme la propria capacità, e dando loro una certa fomiglianza fua, della qualedicel' Apostolo S. l'aolo-Tutti noi a faccia scoperta contemplando la gloria del Signore faremo trasformati nella medefima immagine, e vestiri della gloria, e chiarezza fua derivata in noi dalla chiarezza, egloria, che egli ha, e faremo come uno specchio, che riceve, erapprefenta in sè l'immagine di chi lo mira.

Ed il Discepolo amato dal Signore dices Quando il Signore apparirà, all' ora faremo simili a lui. Di maniera che si come una gocciola di acqua con gran quantità di vino mescolata prende il colore, ed il sapore del vino, e si come il serro insocato nella fornace, restando ferro, lascia la proprietà del ferro, e si veste di quella del fuoco, eficome l'aria inveftita, e penetrata da i raggi del Sole, fi veste della sua luce, e con la fua chiarezza risplende, e li come lo specchio, che insè riceve dirittamente i raggidel Sole, citappresenta una fimiglianza del medefimo Sole; così i beati illuminati da quel lume divino, e vestici di quella immenfa luce di Dio, partecipano della fua deità, e fi trasformano nella fua fembianza, ed immagine.

Questa beatitudine de' Santi dicono i Sa. cri Teologi, che si divide in due parti. La prima è la gloria effenziale, che è la più principale, e più fostanzial parte della beatirudine loro. La seconda è accessoria, ed accidentale, e men principale, come più a basso dichiareremo. La gloria essenziale è una total congiunzione, & unione dell' anima con Dio, purifima, amabilifima,

lontana da tutti i mali.

Questa congiunzione, & unione con Dio confiste nella chiara visione del medefimo Dio, della quale dice Sant' Agostino, che Viño est tota merces, che tutto il premio, ctutta la nostra beatitudine è vedere Dio. Perche, sebbene qui in terra, per vedere un' uomo Re; non per questo è Re, ne per veder cose belle è bello, ne sempre allegro per veder cofe allegre, perche tutte queste cose sono basse, e limitate, e suori dell' uomo, che levede: nondimeno Dio è un benetanto immenfo, tanto infinito. ed incomprentibile, e si picno d'infinite perfezioni, che rapifce, e trasforma in sè qualunque nella gloria lo vede, e fecondo la fua capacità lo riempie di sè medelimo , e di tutti i beni, che possiede, e con questa gloriofa vifta dà all'anima del beato una possessione eterna di se, & un gaudio sopra tutti i gaudi-

Dital visione dice il glorioso Padre Sant' Agostino queste parole. Vederemo, ameremo, eloderemo. Vedremo il vostro lume nel vostro lume. E che lume vedremo? Un lume immenso, incorpores, incorruttibile, incomprentibile, che mai non fi fpegne, inaccessibile, increato, vero, divino, che illumina gl'occhi de gl' Angeli, e rallegra, e conserva nel lor vigore tutti i Santi, ed è lume di tutti i lumi, e fonte

di vita, chesete voi mio Dio.

Perche voi sete quel lume, nella cui luccvediamolaluce, Voi, in Voi, econlo folendore del vostro volto a faccia a faccia vi vedremo. Vedere la faccia di Dio vivo, cyedere il fommo bene, il gaudio de gli Angeli, e ditutti i Santi, il premio della vita eterna, la gloria de gli spiriti beati, giubilo sempiterno, corona di bellezza, palio di felicità, tipofo abbondantiffimo, bel-Iczza di pace interiore, ed efferiore allegrezza, Paradifo di Dio, Gerusalemme celeste, vita beatifica, compimento di ogni beatitudine, gaudio dieternità, è pacedi Dio, cheavvanza ogni fenfo. Tutto questo dice Sant' Agostino.

Or che farà n'vedere quella fempliciffima Effenza tanto ammirabile, e tanto communicabile, & il vedete in effa in una vifta il Mistero della Beatissima Trinità? Vedere il Padre nel Figliuolo, e'l Figliuolo nel Padre, enel Padre, enel Figliuolo lo Spirito

ed inefplicabile cumulo di tutti i beni, e | gure, come il Figliuolo eternamente è generato dal Padre, come lo Spirito Santo procede dal Padre, e dal Figliuolo, come da un principio, come niuna della Tre Persone non è ne maggiore, nè minore, ne più nobile, ne men nobile dell'altra: come il Padre non fu prima del Figliuolo, ne il generato è dopo il generante, ma tutte le Tre Petsone sono totalmente uguali, coeterne, e di eccellenza, e dignità infinita. Ivi veggono quel Nodo indiffolubile, con-cui la divina natura fi uni con l'umana in una Persona di Gesti Crifto, ed in tal modo (i uni l'infinito co'l finito, e Dio con l'uomo, che fi può, parlando di Crifto, veramente dite, Dio è uomo, el' uomo è Dio.

In questa visione della Santissima Trinità, e del Mittero dell'Incarnazione dell' Eterno Verbo, consiste principalmente la Beatitudine. Ma i Santi non folamente veggono Dio in Dio, ma veggono ancora se fteffi in Dio, etutte le cose in Dio. Perche come dice San Fulgenzio, si come chi ha dinanzi uno specchio, vede lo specchio, esè stesso ancor nello specchio, e vede tutte le altre cose, che son dinanzi allo specchio, così i Santiavendo innanzi quello frecchio fenza macchia della Maestà di Dio, veggon Lui, e sè stessi in Lui, e tutto quello, che è fuori di Lui, fecondo il conoscimento maggiore, ò minore, che

hamno.

Perchesi come qui tutte le creature fono, come uno specchio, quantunque imperfetto, ed ofcuro, che ci rapprefentano Dia, cosi là su il medefimo Dio è come un lucidiffimo, chiariffimo, e perfettiffimo fpecchio, che con una femplicissima vista rappresenta a i Beati tutte l'eccellenze, e proprietà delle creature, molto più perfettamente, chein effe non fono.

Edi segreti, edi misteri ascosti di Dio che da' più favi, e più alti ingegni non poffono effere investigati in alcuna maniera ivi fono da' Beati chiaramente come in fua fonte veduti, confeguendo il compimento del loro defiderio. Ivi veggono come la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco, e tutti gli elementi furono ereati dal nulla, e'l Ciclo ornato di tanti, e si chiari lumi, ed ogni cofa collocata nel luogo fuo con ordine, e con armonia ammirabile.

Ivi vergono la fapientiflima, e mera-Santo? Vedere senza ombre, e senza fi- vigliosa diffinzione, e bellezza, e disposi. zione di nove Cori de gli Angeli ripartiti ]

in trè Gerarchie.

lvi veggono, come tutte le grazie naturali, e sopramturali in tal guisa derivano da quella Fonte originaria, e perenne, é defcendendo nelle creature, che non fi feparanogià mai dalla fonte loro, come il rivo dalla fua origine, ma fempre stanno internamenté in effa, come una luce, che fi communica, e si divide in molte senza riceverne alcun danno, ò diminuzione. Veggono cometutti i doni di Dio sono sempre nuovi, perchè in lui non viè differenza di tempi, ne paffato, ne avvenire, ma una eternità, ed un tempo presentissimo fenza tempo: Veggono, come essendo Dio un bene femplicissimo, incommutabile, ed indivisibile, alcuni ne partecipano più, ed alcuni meno, a guifa del Sole, che communica più, ò menoil fuo calde, e la luce fua, secondo la disposizione, che trova.

Ma che dirò de' fegreti giudici di Dio, e degli effetti meraviglioli della fua provvidenza divina, che fono un' abiffo fenza fondo, nè li poffono penetrare, e fupera-

no l'umano intelletto ?

Perche in quefta vita'uno fiarieco, ed un'altro pevero, un fano, ed un'altro infermo, uno gagliardo, ed un'altro fatro debole, uno bello, ed un'altro fatto, uno bello, ed un'altro fatto, uno di fotti-le, ed un'altro di rozzo ingegno, e quello, et'è più, perchè una creatura muoja avanti il Battefimo, e vada al Limbo, ed un'altra fevendo il Battefimo fen voli al Cielo.

Perchead uno-de ladroni, che furono concisifii con Crisid edie grazia sano fita ordinaria di conoficerio, e constiturio per Dio, e laticalis morire l'alton no filo pecato ? Perche permetteffe , che cadefficida nia detelabile, ed ortibis malvragità , e guardaffe, e custodiffe gi'atrich. Poffoli perche non vi cadeffero. Perche, come ferive S. Agostino, il boanon fia povero, dell'astivofa ricco, ji leattivofe ne vada allegro, e contenno, ed il buono addolorato, ved affitto.

Perche l'innocente sa condannato in giudicio, e di pierverso accustore trions, e si gioro di esterio rendicato di chi non lo meritava, il peccatore sia fano, e di ligiusto instrumo. Perche quelli, che davano sperama di far vivendo, grandissima riusteta, sano innanzi tempo dalla morte raptii, ed altri, i quali pare, chenon sosseo degni di prafere, vivano molisi, e molia anni.

Perche stia assissimatrono, edesaltato in onore, ed in dignità chi e obbrobrio, e scandalo della Repubblica, e chi è giusto, pacifico, e giovevolese ne stia in un cantono, e sepolto in perpetuo oblio.

Finalimenteiro vegono, cheturue Lopere di Dio fono meloniare con giulitia i, o mifericordia, echeda turti il Signore ricavala gloria (au, echefen permette aleune, le qualia moltri occhideboli pajono fonocerrate, e fuori del dovere, non fono però tali, ma ectré, e convenienti per notro meggior giovamento, e per gioria, rica dema , e defiderio del noftro bene le permette.

Nè ò quelle, ò i mali, che vediamo, permetterebbe, se non sosfero istromenti di maggiori beni, e materia per amplisscare la gloria di Dio, che per la sua gran sapienza, ed immensa bontà da' medessmi,

mali cava maggiori beni .

Dall'invidia de figliuoli di Giacobbe, dalla quale fitmolati vendecono a gi fimaclici il loro fratello Giofeffo, cavò la falute, edi i rimedio de medefini fratelli, che uno mondo lo avevano. Dalla morte acerbifima, ed ignominiofifima di Gesti Critto Salvator Noftro, la Redenzione del mondo.

Dal neccato di San Pietro umiltà per lui, e misericordia, e compassione per noi . Dall'incredulità di S. Tommafo, fermo testimonio della nostra Fede. Dalla crudeltà de' Tiranni, che perseguicavano la Chiesa; la gloria, e la costanza d'innumerabili, Martiri, la confermazione del Vangelo, e l'esempio di tutti i Fedeli, Non vi hà Computistasi destro, ed esercitato, ehe possa contare, ò fummare le cofe, che i Santi veggono nell'effenza divina: nè Oratore, per eloquente che fia, chete poffa esplicare, nè intelletto di uomo, che immaginar fe le poffa, le quali tutte fono comprefeda' Santi in una fola semplicissima, ed incsplicabile vifta.

Dalla qual nasce on' amor tanto acceto, tanto ardente; e tanto infuocato, o che l'anima beata diventa suoco, per la participazione di quell'intendio, e suoco Divindo del Signore, dicui sidice, che suoco, che consuma, e che cangia tutte le cose in se, e sempre arde, ne mai sinisse.

Da questo amore rifulta la fruizione, ed il gaudio inenarrabile nella medesima anima

per l'unione del fuo intellerto con quel s Mare Oceano d'immensa sapienza, e dall' affetto, e dalla volontà fua co'l fommo bene, co't quale stà si abbracciata, e si firetta, che non fi può altrimente spic-C21C ..

Questa è la gloria effenziale de Santi, dichiarata non come ella è, perche ciò è impossibile, ma come abbozzata, e groffamente dipinta, nella maniera, che la nostra debolezza nell'ofcurità della notte di questa vita, e delle tenebre della nostraignoranza può esplicare. Non sornisce in questo sommo bene il bene de'Santi , ne la lor gloria nella gloria, che hanno con la visione, possessione, e godimento del fommo bene, anzi da questo fommo bene, come da loro fonte derivano quattro, altri beni, che appartengono alla beatitudine accidentale, fecondaria, e men principale, i quali fono, la gloria de corpi loro, la bellizza, e l'eccellenza del luogo, dove dimorano , la compagnia di tanti cortigiani celesti, e la certezza, che quella gloria farà eterna, e durerà mentre, che Dio farà Dio.

Perche primieramente da quella copioliffima, ed abbondantiffima gloria dell' anima ridonda nel corpo del Beato cutta la gloria », splendore, e bellezza e di cui è capace, e con una foggezione, fratellanza, ed ubbidienza fingolariffima, alla medefima anima il corpo , come fe non corporale, ma spirituale soffe , cosi la feguita in tutto fenza contradizione, ò ripugnanza veruna. Di maniera che si come , mentre viviamo in terra per effere la nottra anima forma del corpo, c tanto fratellata con effo, che pare che sia di carne, e co'l peso del suo medelimo corpo li piega, ed ctirata all' ingiti; così nel Cielo, la carne vestita della gloria dello spirito si solleva , ed afcende in alto sed in un certo modo ficonverte in spirito. E per questo dà Dio al corpo quattro doti meravigliofe, che fono conforme alla dottrina di San Paolo. e de' Feologi , agilità , fottigliezza , impaffibilità, e chiarezza. L'agilità farà si grande , ed ammirabile , che in un batter d'occhio fitroverà il corpo del Beato, dove alla fua anima piacerà.

Non vi è polledro si veloce, che così corra, ne Aquila, checosi voli, ne fact- tali? E fe qui in questo Mondo visibile

medefimo Sole, che in sì poche ore fa il suo corso, e gira, e circonda il Mondo, che si possa paragonare con la velocità, con cui il corpo glorificato fi troverà, dovunque vorrà,

Sarà tanta la sottigliczza, che non vi è ne aria, ne raggio di Sole, ne voce d'uomo così fottile, ne cosa alcuna terrena si penetrante che non fia dalla fottigliezza del corpo gloriofo di granlunga avvanzata.

Ma che ditò della impaffibilità, la quale è tanta, che si come il raggio del Sole non fi può nè con la ipada tagliare, nè affogarti nell'acqua, nè abbrucciarfi nel fuoco, nè macchiarfi nel fango, così il corpo-gloriolo non può patire, nè ricevere lefione, ò danno veruno. Che della chiarezza, la quale avanza quella delle Stelle, della Luna, e del medefimo Sole ? tutte le cose, che quà rilucono, e fplendono, fono ofcurità paragonate con quella. Questo apparticne alla gloria de corpide Beati.

Ma per dichiarare l'eccellenza, grandezza, ricchezza, e bellezza di quel Pa. lazzo reale, edalbergo perpetuo de Santi farebbe necessario, che scendesse uno di esti dal Ciela, e che come testimonio di vilta ce la dipingesse, e mettesse dinanzi 2 gl'occhi. Perche il sito di questa Città è fopra tutti i Cieli , e l'ampiezza, e grandezza fua fupera ogni mifura. E fe vi fono alcune Stelle, le quali, focondo gli Aftrologi, sono sessanta, ed ottanta volte maggiori della terra, quanto grande dovrà effere quel Cielo, che abbraccia tutte le Stelle, e tuttii Cieli ? Non fi trova grandezza nel Mondo, che con questa si possa paragonare. E per questo il Profeta Baruch stupito di questa grandezza, attonito, e comefuor di-sè stesso, esclamò dicendo s O liracile, quanto grande è la casa di Dio, e quanto immenso il luogo del fuotrono! è grande, e non ha termine; è eccelfo.,

Ma fe vuoi fapere i lavori, e la maeffria del suo edifizio, non vi halingua, che li posta esplicare, perciocche se quefor the efferiormente apparificagli occhi mortali, è si bello, che farà quello,. che è colà riferbato a gli occhi immorta, che vada con tanta prettezza ne il ci diletta tanto la bellezza della terra a.

ed immenso.

la pianura de campi, l'altezza de monti, la verdura dellevalli, la freschezza de' prati, la grazia de fiumi, ripartiti come vene per tutto il corpo della terta, e sopra tutto l'ampiezza de mari pieni ditanta diverfità emeraviglie di cofe, che farà in quella Casa reale, ed in quelsacro Palazzo, che Dio edificò per folazzo, e gloria de'fuoi eletti?

Di questo luogo sopra tutte le cose bello, ammirabile, e divino, dice S. Pietro Damiano alcune parole raccolte da diversi, e vari luoghi di Sant' Agoltino , le quali mi piace, qui registrare,

Chi potrà, dice egli, esplicare l'allegrezza di quella pace sovrana, dove gli edifizi fono tutti di pietre preziofe, evive, e li foffitti fono di purissimo oro coperui, e le fale risplendenti di meravigliosa chiarezza, e tutta l'opera è di pietre d'incstimabil valore, elestrade di questa Città sono lastricate d'ofo, più puro the il cristallo, e senza piombo, ò loto, o immondezza di forte veruna? dove l'asprezza del Verno, e l'ardor della State non hanno luogo; anzi i fiori, e le rose incorruttibili fanno una Primavera perpetua.

Ivi biancheggiano i gigli, e verfano mille fonti di balsamo, i Prati sono sempre verdi, ed i feminati belli, e corrono fiumi di mele in grande abbondan-7.3 , e gli unguenti foavissimi, ed aromatici mandan fuori odorifera, e divina fragranza,

Ivi i pomi freschissimi stanno attaccati a gli alberi in quei giardini floridi eternamente. In quella Città non vi è varietà nella chiarezza della Luna, del Sole, e delle Stelle.

Perche l'Agnello è quello, che lo illumina fenza occultarfi giamai, per la qual cofa non vi è ivi notte, nè fuccessione al rempo: ma un giorno costante, e perpetuo, ecialcun Santo rifplendente a zuefa di Sole,

Infin qui sono parole di Pietro Damiano, le quali si devono intendere non come suonano materialmente, ma in un'altra inaniera più alta, congetturando, e cavando dalle cofe, che noi conosciamo, edel. le quali qui ci dilettiamo, quanto più spirituali, ed eccellenti fiano quelle di là.

Città, della loro moltitudine, della no- Se fapeffimo, che un gran Santo foffe

biltà, e della carità, o concordia, che tengono infieme? Il numero è fenza numero, ed è tanto grande, che San Giovanni nell' Apocaliffi, dice di aver veduto in ispirito un' innumerabile compagnia di Beati, i quali niuno farebbe sufficiente a contare, e questi erano stati raccolti infieme da ogni forte di gente, e di popoli, e dilingue, e stavano dinanzi al trono di Dio, e del suo Agnello. vestiti di vestibianche, con palmetrionfali in mano cantando a Dio canzoni di lode. A cui è conforme quello, che il Profeta Daniello accenna di questo sacrato numero, dicendoal cap. 7.

Migliaja di migliaja servivano al Signore della Maestà, e dicci volte cento mila migliaia affiftevano a lui . E quantunque liano tanti, non vi è però fra essi alcuna confusione anzi quanto è maggiore il numero, tanto è maggiore l'ordine, cl' armonia. Perche ogn' uno con meravigliofo concerto stà nel suo luogo, e nella sua gloria secondo il suo merito. Ma che dirò della nobiltà di questi cittadini del Ciclo effendo come sono tutti Re, e figliuoli di Dio? Che della loro unione, e concordia ? Tutti fono una stessa anima, ed un medelimo cuore, onde vivono intanta pace, che la stessa Città è chiamata Gerusalemme, che vuol dire visione di pace . Ivi la virtù della carità, ufizio di cui è il fare tutte le cose communi, è in somma persezione, e tutti i Santipid uniti fra sè, che le membra di un medesmo corpo. Perche tutti partecipano di uno stesso spirito, che da loro uno stesso esfere, ed una vita beata,

Ora essendo questo cosi, quale allegrezza fentirà un Beato inglorla, della gloria di tutti gl'altri, amando ciascuno di essi, come se stesso? Perche, come dice San. Gregorio, quella celeste eredità è una per tutti, e tutta per ciascheduno : petche dalle allegrezze di tutti riceve riascuno sì grande allegrezza, come se le sentisse egli-ftefso. E, comedice Sant' Agostino. se nel cuore dell'uomo può a pena capire il gaudio, che ha del suo solo bene, in chemodo vi capirà l'immensità di tanti gaudj, e si grandi, che avrà il quasiinfinito numero de i Beati? Estendo cosa certiflima, che quanto l'uomo ama un' Ma che dirò de i Cittadini di quelta altro, tanto si rallegta del benedi esso.

fceso dal Cielo, come un San Pietro , Battiffa, o un San Giovanni Evangeliffa, ò qual fi voglia altro di quei gran Principi della Corte celefte, e che fi trovaffe fra noi , egli poteffimo per qualche spazio parlare, e trattar seco famigliarmente, chi non si disbrigherebbe da tutti gli altri negozi per vederlo, ed udirlo, e per conferire le fue cofe con lui? E fe quella, che foffe fcefa, foffe la Regina di tutti gl' Angeli, e di tutti i Santi , la Vergine Maria Signora nostra, con quanto maggior divozione, e follecitudine ci affrettereffimo per godere della fua gloriofa vitta, e quantunque per breve tempo, ricrearci con la fua presenza? Qual giubilo dunque, qual gaudio, e quale allegrezza deve effere quella di un anima, che può trattare non con un Beato, mà con tutti i San. ti, che fono in Cielo, non per un'ora, nè per breve tempo, ma eternamente, e praticare con loro, come con compagni, come con fratelli, ed amici, e membri uniti ad un medefimo corpo, con carità cosi stretta? che sarà il godere de i più alti spiriti, e de i più vi-\*cini à Dio, che sono i Serafini, e della chiarezza della contemplazion loro, e dell'ardor ferventissimo dell'amor loro? che de i Cherubini , dove stanno rinchiusi i tesori della sapienza di Dio? che de i Troni, e delle Dominazioni, e di tutti gli altri Cori degl' Angeli ? Che de i Santi Patriarchi, e de i Profeti? Che del Collegio de i dodici-Apostoli, che sono i dodici fondamenti. e le dodici porte di quella Santa Città? Che di quell'esercito glorioso dei Marciri, vestiti di vesti bianche, con le palme in mano, e con le infegne delle vit-torie, e trionfi loro? Che di quella feuola di sapientissimi Dottori, di sapientisfimi Prelati? di umili, e penitenti Confessori ? e di quel Coro più bianco che non è la neve, delle purissime Vergini, e della beata compagnia delle Vedove, e delle maritate continenti? e finalmente di quella moltitudine di tutte le anime elette da Dio, che dal principio in-fino alla fine del Mondo, in qual fi voglia stato, condizione, ed età sono state? Ma che sarà il vedere nel suo gloria sua, per onorare tutti i suoi elettrono la Serenissima Regina de gl' Ant ti, e per rimunerare i servizi, che hà

geli, la qual fola fà Coro per sè, nori avendo ne pari, ne fimile? Che il vedere la fantiffima umanità di Gesul Critto, che siede sopra tutti come Re, Capo, e Principe univerfale di tutti i Santi, e stà assio alla destra della Maestà di Dio? Che farà, oltre a tutto quello; il vedere le feste, e trionfi, che ogni giorno si celebrano con i nuovi fraselli, che vinto il mondo, e fornito il corso del pellegrinaggio loro, entrano ad esigre coronati con loro? Quale ale legrezza fi riceve , vedendo riftaurarfi quelle Sedie, edificarsi quella Città, e ripararfi le mura di quella nobile Gerufalemme? Con quanto allegri abbracciamenti li riceve tutta quella Corte del Cielo, vedendoli venire carichi di fpoglie del vinto inimico? Quanto è faporito all'ora il frutto della virtu , febbene già parevano amare le fue radici ? Dolce è l'ombra su l'ardore del caldo del mezzo giorno, dolce la fonte al viandante flanco, dolce il fonno, ed il riposo, a chi molto si è affaticato: Ma molto più dolce è a i Santi-la pacedopo la guerra, la ficurezza dopo il pericolo, ed il riposo eterno dopo la fatica de i travagli di questa vita, come ben dice il P.F. Luigi di Granata nelle fue Meditazioni.

Ma che è tutto questo, che diciamo, ò tutto quello, che possiamo dire con la nostra lingua di carne, e balbuziente, della gloria de i Santi, e di quel fommo bene, da quelli folamente, che lo possegono conosciuto, il quale fi può più tosto considerare, e contemplare con più attenta, e continua meditazione, che esplicarsi scrivendo? Perche gli animi nobili, e generoli da niuna cofa fono maggiormente infiammati al disprezzo della terra, ed al desiderio del Cielo, che dalla considerazione di quello, che in effo fi trova, e che Dio hà apparecchiato a quelli, che lo amano di cuore. Per rintracciare alquanto di ciò si può prendere una delle tre strade. La prima, considerando la grandezza, il potere, l'eccellenza, e le ricchezze infinite di questo soprano Re, e che quella è fua Corte, e Palazzo Reale, fabbricato per manifestare in esso la As loro ricevuti. Perche, fe conforme al. I fli foli? che se si graziofamente diede a tutti la grandezza, e Macstà de i Re, deve estere lo splendore della loro gloria, e della lor senza avet obbligo di ciò fare, quali tesori Corte, essendo Dio onnipotente, e quello, che con una fola parola ercò tutta questa Machina si meravigliosa del Mondo, e con un'altra fola può distruggere; quanto grande pensiamo, che sarà la festa, & il convito apparecehiato per manifestare la grandezza sua? Qual farà l'opera nella quale concorrono l'Onnipotenza del Padre, la fapienza del Figliuolo, elabontà dello Spirito Santo? dove la bontà vuole ; la sapienza ordina, e l'onnipotenza può tutto quello, che vuole l'infinita bontà, ed ordina l'infinito sapere, ancorche tutto ciò sia uno in tutte le Divine persone. Se la cafa, e la Corte del ReSalomone fece in tal guifa stupire, e restare attonita la Regina Saba, ehe quafi la traffe fuori di sè iteffa , e le fece perdere i fenfi : che cofa farà il Palazzo, e la Corte del vero, e pacifico Salomone, nel eui fianco è scritto, Re de i Re, e Signor dei Signori? e fe il Re Affuero celebrò quel follenissimo convito nella Città di Susa con tant'abbondanza, e grandezza, per manifestare in tal modo a totti i suoi Regni le fue riechezze, tefori, e potere, quanto più fontuofo farà quel banehetto Reale, e Divino, che fa il nostro Dio, non per lo fpazio di cento, e ottanta giorni, come il Re Affuero, ma ditutta l'eternità, permanifestare in esso la immensiaà delle fue ricehezze, della fua fapienza, della fua liberalità, e della fua bontà: e per glorificare infieme nel Cielo quelli che l' onorarono in terra ? Perche se in que fla vita ancora, che non è propria per il pre, mio, ma per il travaglio, Dio onora tantoi fuoi Santi; quale farà la gloria ch'egti ha deputato per onorarli, e per effere onorato in loro, e per remunerare i fervizi, che fatti gli hanno? Perche Dio in tutte le cofe ha da effer Dio, Dio in onorare i Santi, e Dio in rimunerarli, e Dio in ogn'altra cofa: onde il premio, e la paga, che egli dà, è il medefimo Dio, non vi effendo altra cofa, che fia degna de'travagli, che ajutati dalla fua grazia, prefero, e patirono i Santi per fuo fervizio.

'a gl'ingiusti, quali beni riserberà per li giu- per essere stato Dio ignudo in una Croce - Flor Sanctorum Parte IL

il commun possesso di questo Mondo , darà a chi farà obbligato? Chi é si liberale infar grazie, quanto più farà in guiderdo-nare i fervizi? E fe in questa carcere provedea tutti contanta abbondanza, che farà conifuofeletti nel suo Palazzo Reale? E se in questo giorno di fagrime ci consola tanto, che fatà nel gloriofo di delle nozze? confiderando specialmente quanto questa gloria costi all' uomo, e molto più quanto costò a Dio. Perche all'uomo costa tutto quello, che ha ; gli costa portare perpetuamente la eroce fua, negare la fua volontà, mortificare gli appetiti della fua carne, far divorzio con tutti i gusti, e diletti contrari alla legge di Dio, ed offerinfegli in facrifi-

zio, ed olocausto.

"E con fare l'uomo dalla fua partetutto quello, ehe può, dice Dio, che gli dà graziosamente la gloria, onde diec per S. Giovànni, io fono principio, e fine di tufte le cofe, io darò bere a chi avrà fere, acqua di vita graziosamente, ed in dono . Qual dunque farà quel bene, per cui Dio ei domandatanto, e dopo diavergllelo tuttodato, diee di darcelo in dono? Qual bene farà quello, che San Gio: Battifta comprò con si lunga, ed afpra penitenza di tutta la vita, e con la fuz umiltà, dando la fua testa per aver predicata laverità? Quale il bene, che comprò San Pietro con la fua Croce, S. Paolo co'l fuo fangue, ed innumerabili Martiti con ifquifite, ed atrociffime forti di tormenti, e morte ? de quali aletmi furono lapidati, alcuni fegati, altri arroltiti, altri fcorticati, e tutti erudeliffimamente confummati, ed effinti, se dopo aver patito, quanto patirono, si diede loro questo bene in dono? Perche confiderando quello, che le nostre opere per sè stesse vagliono, e non per il valore, che dalla parte della grazia ricevono, non possono effere sufficienti a maritarlo giamai, e perche è si grande, e si immenfo, che per molto, che dalla parte nostra si dia per esso, pare che chi la compra, l'abbia graziofamente, ed in dono.

Ma molto piu fi vede la grandezza della gloria de'Santi, nel prezzo, che Dio volle per darla, ch'è il fangue, e la morte del E fe la magnificenza di questo Signore su benedetto Figliuolo. Di modo, che per è sì copiosa, che ha indifferentemente da- la morte di Dio si da all'uomo vita di Dio, to tante differenze di cofe a i giusti, ed i per li dolori di Dio, allegrezza di Dio; e

fra

frà due ladroni, fi concede all'uomo l'ef-fere vestito di gloria frai Cori de gl'Angeli. la povertà l'abbatte, la gioventù svaniria dell'altra, la quale speriamo.

infamia, la morte, il dolore, itorti, lein- za alcun timore, td un giorno eterno, giuffizie, i pericoli, efinalmente il dilu- ed uno lo spirito di tutti, dove Dio a vio delle sciagure, che ci circondano da faccia a faccia si vede, e con questo soaogni parte, akro non fono, che sveglia- vissimo cibo di vita, si fazia l'anima senrini, e quafi celefti voci, che ci avvifano za fastidio. Infin qui sono parole di Sant' questa non effere la nostra patria, ma luo- Agostino. go d'efiglio, valle di lagrime, e penosa prigione, nella quale viviamo, ò per dir me- lestie di questa vira ci devono effere moglio, ogni di moriamo, infino a tanto che tivi, e stimoli a desiderare l'altra, & ad arriviamo a quella vera vita, che è vita vita- anellarvi come a porto ficuro, dove non le, Perche di questa vita presente dice il arrivano le alterazioni, e le burrasche di glorioso Padre Sant' Agostino le seguenti questo mare tempestoso, ne le miserie,

parole. le, vitaincerta, travagliofa, immonda, Signora de i peccatori, e Regina de i fu- ne di ascuni altri mali, atterrano, idoloril' indeboliscono, i cal- intenderne parte. di la feccano, l'aria l'infetta, il cibo la corrompe, il digiuno la stanca i piaceri la ed i sacri Teologi insegnano effervi due mafrastornano, i dissusti la confummano, niere da conoscere Dio una affermativa che la follecitudine l'affoga, la ficurezza la afferma, e confessa tutte le perfezioni di

Qualbene farà dunque quello, che fi com- fce, la vecchiezza l'affligge, l'infermità prò con un prezzo si preziofo, e stinefti la fiacca, la triftezza la conduce al fine, mabile, e qual gloria farà quella, che fi ed a sutti questimali succede la morte per comprò con l'ignominia della Croce dell' termine, e fine di tutti i contenti, di que-Unigenito Figliuolo di Dio ? Nonvièco- sta fragile, e miserabil vita, di maniera, fa, che tanto ci dichiari la grandezza di che quando fornifce, pareche non fia ffaquel fommo, ed infinite Bene, quanto il ta. Questa tal vita, morte viva si può chiaprezzo infinito, che per esfo si diede, per mare, ò vita mortale. E contraponendo a il quale le nostre opere, che per sesselle questa penosa vita l'altra, la quale spenon hanno valore, lo acquistano, emeri-riamo, dice, in un'altro luogo. Ovita, tano la vita ettrna. E questa è la prima la quale il dignore ha apparecchiato a quelmaniera da stimarela grandezza ed immen- li, chel'amano, vita vitale, vita beata, fità fua . Un' altra maniera è per li mali, che vita ficura, vita tranquilla, vita bella, viin questa vira passiamo, i quali, etutti gl'al- ta pura, vita casta, vita fanta, vita che tri, che si possono immaginare, sono sban- non sà che sia morte, nè tristezza, viditida quella beata, e gloriofa eternirà: le ta fenza macchia, fenza dolore, fenza miferie, elecalamità di quefta fragile, e corruzione, fenza alterazione, non fogmortal vita fono tante, e sì grandì, che getta a varietà, ed a mutazioni, vita picesse stesse ci predicano la sclicità, e la glo- na di grazie, e di maestà ; dove non è nimico, che perfeguiri, ne fragilità di car-La povertà, l'infermità, la trificzza, l' ne, che lufinghi, ma perfetto amore fen-

Di modo, che tutti i mali, e le moche in esso tanto travagliatici tengono . Grandemente mi stanca, Signore, que- Ed i medesimi mali, mentre che li paflavita, emi affligge questo lungo pellegri- tiamo, ci devono consolare con la spenaggio. Ma perche la chiamo io vita, e ranza, che presto averanno fine, e che non morte, effendo vita falfa, e vera mor- fopportati con pazienza ci condurranno te? Questa vita è vita miserabile, vita fragi- al luogo di quiete, e di gaudio, dove non è vestigio, nè memoria di quelli ,

perbi, piena diaffanni, ed inganni, eche Ne folamente imali, che pariamo, ma "può più tofto chiamarfi morte, che vita i moca i beni, che in quella vita godia-posciacche ogni momento moriamo, eco i mo, ci possiono essere si in quella nostra mortalità , il cuore alla nostra patria , ed a racco-vari accidenti di quella nostra mortalità , ogn' ora manchiamo con diverse maniere gliere alquanto della gloria, efelicità de' di morte. Come possiamo chiamar vita Santi. E questo è il terzo modo, il quaquesta, la quale viviamo? poiche idolori l' le possiamo usare per considerarla, ed

Perche, come S. Dionisio Areopagita,

utte le creature effere unite con infinite coninenta, e vantaggione (Creatore, e l'aira negativa, che niegrature quette per fezioni di Dio, nella maniera che noile concepiamo, e glicle diamo, mai mu'alto modo più alto, e molto differente da quello, chettuti gl'intelletti-creat possiono comprendere, così praimone dalla gloria del Barti, al una parte dobbiamo muovere ogni-maite, e conferiere, e dari attra tuttibuirle ogni bene, che i possioni di minagiante, a e defiderate, e

Onde quando l'uomo si trova contento, e gode diaver vita, fanità, forza bellezza, nobiltà, ricch:zze, onori, Stati dignità, quando si diletta la vista in cofe amene, in udir musiche concertate, e di voci eccellenti, in odorar cofe delicate, e foavi, in guftare le dolci, e le faporite, in toccare le morbide, e molto più quando l'intelletto fi allegra nella speculazione, enelconofcimento della verità, e la volontà nell'amore , e compimento del fuo defiderio , confeguendo qualche gran bene, dal fuo iteffo contento può racco gliere in parte quello, che avrà nel Ciclo, dove tutti i contenti fi trovano, edove fono tutte le cole, che qui ci dilettano, fenza alcuna comparazione molto più pertetre, più eccellenti, edivine.

Perchequella vita è una vita fopra ogni vita, eduna lucci fopra ogni luc, laquale gli occhi nofiti non veggono, ed una belicaza fopra ogni boletza; alla quale non arrivano i nofitri intelletta; ed una fosnità, e heavamazogni fosavità, alla quale non arrivano i nofitri fosavità, alla quale non arrivano i nofitri fosavità, ella per quello tunte le cofe, che norpellamo intendere, pera fire, è immugiane quell'incompandere, pera fire, è immugiane quell'incompandere, pera fire, è immugiane quell'incompandere, pera tempere dobblamo più ton eggraficite e come de debiamo più ton eggraficite e con controlle del percha stribitatificite.

Nella maniera, che San Dionisio, e Platone Fisosofo, parlando delle perfezioni divine dicono, che Dio non èbuono, ma più che buono, che non è potente, ma più che poteme, che non è fapiente, ma più che poteme, che non è fapiente, ma più

che fapiente.

Nel medefimo modo noi, quando per le cole befle, le quali vediamo, fi folleverà il cuor noltro a concemplate la bellezza del la Corte del Ciclo, mendiamo, che non è bella,ma più che bella, che noi è rifplendem

te, ma più che rifplendente, e l'iffelso dobbiamo fare în tutte le cofe, in cui ci dilettiamo, pet far differenza dal gusto del Ciclo a quello dell'aterra.

E per restringere in poche parole il noftro modo d'intendere la gloria de Santi. facciamo conto, che un' nomo di acutiffinto intelletto, e di affetto composto,e moderato, fi metteffe con molto fludio a cercare una vita quieta, tranquilla, gioconda, e pienadi tutti i beni, che fi postono detiderare + e vuota di tutti i mali, che la possano inquietare, e turbare. Se mentre quest'uomo và cercando tal vita beata, ella si venisse formando, e Dioglicia venisse donando, fenza mancar punto di quello, ch'eglifi và immaginando, e defidera, e specialmente se sapesse, che quella vita ha da perpetuarfi in eterno in uno stesso tenore, senza alterazione, ò diminuzione, ò paura di perderla, qual felicità farebbe

quella di quel tale, qual gaudio, qual di-

letto, quale allegrezza?

Ora infinitamente maggiore di quello è il bene, che gode ciascun Santo nel Cielo. Perche il dissegno di questo bene, e della fua gloria non fu fattoda uomo mortale . fragile, e finito, che nel penfiero, e modello fuo fi può ingannare, ma dal medefimo Dio, ch' è faprenza infallibile, ed oggetto della fua Beatitudine, e quegli, che innanzia tuttii fecoli la ordinò, e volle effere il donatore, ed il done, il premiatore, ed il premio, il coronatore, e la Corona di tutti gl' eletti fuoi, e come dice Sant'Anfelmo; Chi meriterà di regnare con Dio tutto quello, chevorrà, farà in Ciclo, ed interra, ecutto quello, che non vorrà, non fara ne in terra, ne in Ciclo, perche altro non è la gloria, che un perfettiffimo compimento della volontà del giulto, ed um gaudio di tutti i gaudi, ed un gulto di rutti i gulti, ed un beneditutti ibeni, lenza mescolanza di male alcuno, e con ficurezza. ch'eternamente sia per durare. Equesta sicurezza è la quarta cofa, che di fopra abbiamo detto appartenere all'accidentale gloria de Santi , cd elsa fola é battante a rapire i cuori nostri, ed inframmarli dell'amore, di cost gran bene, il quale fappiamo, che non avrà finegiamai, ne lo può avere, nella guifa; che l'hanno tuttigl'altri beni della terra, i quali, oltre all'effere fragili, caduchi, falfi .imgannevoli , e molte volte brutti, ed immondi, per molto, che durino, non pofpossono durar più che la medesima vita , la-

quale é a breve, es imomentanea. « Setalidanque, es igran heni promette Dio in premio dell'avirtat, chi è quel cieco, cironificatao, che non l'abbaccio on la peranza disigran premio, i Perche, o unmonificibile, die el l'abter Fal Luigi di Granata, e en eva per la terra di Eginto, cercando poglie, eberendo a turne le transportatione de la conservició de di felicità, e fonte di acoue vive? Perche via inendicando, e cercando a pezzi quello, che troversi coa gran vantaggio raccolto in quello Tutto? Se branti diletti, follevai luo cuore, e confidera quanto ditetterolo firà quel bene, che conatine in

sè i diletti di tutti ibeni. Se tipiace quella vita cresta, quanto più quella, che il tutto creò? Se ti diletta la fa-

Sute fatta, quanto più quella, che fece il tutto? Se è dolce il conoscimento di tutte le creature, quanto più il medefimo Creatore? Se la bellezza ti aggrada, eglic, della cui bellezza il Sole, ela Luna fi meravigliano. Se la nobiltà, egli è la prima origine, e principio di ogni nobiltà. Se lunga vita, e fanità, ed ivi è fanità, e lunghezza di giorni. Se fazietà, ed abbondanza, ivi è la fomma ditutti i beni . Se mufica, e melodia, ivi cantano eli Angeli, e suonano dolcemente gli organi de Santinella Città di Dio: Seti dilettano le amicizie. cle buone compagnie, ivi fono tutti gli eletti, fattiun cuore, ed un'anima. Se onori, ericchezze, gloria, e ricchezze fi trovano nella cafa del Signore. Finalmente, se defideri-effer privo di ogni forte ditravagli, e di pene; quello è il luogo, dal quale tutte fono sbandite, e lontane. Tutto questo

diecquello Scrittore.
In waità, dieci gran Padre Sawt' Agofino, s'e ai folfe necelfato pattecogni giorno torment, e folfenere le pene dell' inferno perqualche cumpo, per veder ai Signagria degli letta itosi, nutto ciò farebbene la piegato, per godere si gran bene.
La aggiange di puis Se per ciò fon ne.
celfar) i travagli, infini di qui chiamotta
ti voi travagli del mondo, a Scaricari loti voi travagli del mondo, a Scaricari si o-

pra di me.

Piovano fopra dime i dolori, mi travagino le infirmità, affligganmi le tribulazioni, mi perfeguiti uno, m' inquieri un'altro-conciurino contra me tutto le creature; grime, nella quale yiyiamo.

fia io fatto obbrobrio de gli uomini, c fichero del mondo, smachi fotos i dolori la mia vita, e di mici ami paffin con gemit; pur che dopo tuto queficio vornega a ripofarenel giorno della tribulazione, e fia degno di prevenire a quel luogo abbelito, ed ornato di tama gloria. Infin qui tono, pracio di Sant Alosfimo, che paria come cobii, che benifitmo comoicera la come cobii, che benifitmo comoicera la come cobii, che poria della della della della della della come cobii, che peria tutte le cele profipere y conomici della della della della della come collega della d

Questa fola considerazione adunque, ancorchè mancaffero tutte le altre, che fono tante, esi efficaci, doverebbe baftare, con la grazia di Dio, a tener tutti i vizi lontani, e ad unirci, estringerci con la virtu, ed a spezzat le estene de i nostri appetiti disordi. nati, che ci tengono si legati, esi ftretti , e reliftere a tutti gl'affaki di Satanaffo, alle lufinghe della carne, a gl'inganni, ed a' contrasti del mondo, ed imitare gl'innumerabill, e beati Cortigiani del Cielo, che con tanto spirito, valore, e costanza ci aprirono la strada, ed andarono innan. zi di noi , ed infino da quelle fedie Reali c' invitano, perche gli feguitiamo, e ci mofirano le coroneloro, e ci ajutano con le

loro ferventi orazioni. Per questo si celebra oegila Festa di tutti i Santi, per quelloci firappresenta la gloria, che elli polleggono, le loro vittorie, e corone, i loro trofei, etrionfi, Salutiamoli tutti infieme, e ciafeuno feparatamente col proprio nome , e chiediamo loro il fuffragio delle loro orazioni . Salutiamo ancora la nostra dolcissima patria ,: e come pellegrini da effa sbanditi, mandiamo a loro con ali occhi il cuore, e diciamo. O dolciffima Patria, d Terra de i viventi, Dio ti falvi , Porto ficuro, Rifugio dell'anime travagliate, Paradiso di diletti, Regno di Dio, cafa di benedizione, Palazzo del Re foprano, Corte d'immensa maestà. Giardino di fiori eterni, Piazza di tutti i beni, Premio di tutti i gusti, Centro, efine di tutti inoftri delii. Dio ti falvi, Madre noftra, Speranza noftra, Beatitudine noftra, per cui fospiriamo, gemiamo, e combattiamo : E voi Santi, beati , e gloriofi, volgete i voftri occhi pietofi sopra questi vostri poveri fervi , e miferabili fratelli, e dal vostro trionfale Pallazzo mirare quella trifta valle di la-

Avete

Avete combattuto, e fopportato batta- i glie, e ne fiete ufciti victorioli, ajutate per ora noi, che combattiamo, per effere vincitori infieme con voi . Siete in porto, non abbandonate noi a che ci troviamo al prefente nelle tempeste, e ne' pericoli, ne' quali voi molte volte vi trovaste. Siete in patria, e godete di Dio ; soccorrete noi, che siamo tuttavia sbanditi, ed andiamo pellegrinando per arrivare a cotesto alpergo etetno. Già avete pieno , colmo, ed abbondante il vostro granaio; ajutate ora noi, che con lagrime feminiamo, per raccogliere con allegrezza. Siete carne nostra, et offa delle offa nostre, ed avete provato le fiacchezze nostre, ela forza, l'astuzia, e la ferocità del nimico.

Abbiate dunque pietà di noi, e pregate il commun Signore, che ci doni grazia di combattere con esso in tal modo, che meritiamo di condurci a cotesto porto, e tranquillità , e dolcissima patria nostra , e di ricevere dalla liberaliffima fua mano la corona, eil copiolissimo frutto delle nostre picciole, e poche fatiche. Della dedicazione di questa Festa di tutti i Santi fanno menzione il Martirologio Romano, etutti gli altri ; e di effa si leggono alcuni fermoni fotto nome di Sant' Agostino , ed altri di San Leone Papa, di San Bernardo, e di Pietro Damiano. Della vittoria de' Santi scrivono diversi Autori, e specialmente il Padre Frà Luigi di Granata in varj luoghi delle sue opere, tratta questa materia, con lo fpirito, con la dottrina .e con l'eloquenza, che suole le altre.

Alli 2. Novembre.

## LA COMMEMORAZIONE

A Vendola Sana Chicía celebrato nel giorno divrila Idennia, e fefta di rutti I sanat, e foddisfatto all'uñzio, e dobligo, che not utti Feddi abbiamo di invocatila e tirevititi: oggidifiende, edalinga la fua cariata strute leaniume, che nel Purgatorio penano per le colpe, che nella via perfente commistro, cie siguat con le evero, che nella Sana. Chicía Castolica Fin Stadform. Patre III.

è flata fempre grandemente ricerus la commemorazione, che per li Defonti fi fi, come da Tertulliano, da San Gregorio Nazianarno fi raccoglie, e fi tiene per traditione. Apoflolica il pregate Dio per loro nella Melfa, come affictanano molit Santi Dorotti. Non vi eta gono con tutto ciò giorno deputato, ecetto, nel qui controli. Controli del come affictana monità santi Dorotti. Non vi eta con tutto ciò giorno deputato, ecetto, nel que fotto del proposito del Sommo Pontefi-ce infittivita, con l'occadione, chein quefico lugorascontreò.

Il Cardinal Pietro Damiano, fantiffimo, e dottiffimo uomo scrive nella vita di Sant'Odilone Abbate Cluniacense, che mori l'anno del Signore 1048, che tornando un Religioso Francese da Gerusalemme, fpinto dalla tempelta, capitò ad un' Isola, ò scoglio, dove stava un Santo Romito; il quale gli diffe, che ivi appresso erano gran fiamme di fuoco, ed incendi, ne quali erano tormentate le anime de Defonti, e che egli sentiva spesso urlare i demonj, e dolcrii, perche con l'ora-zioni, e limofine de i Fedeli fossero mitigate le pene, che quelle anime sopportavano, e liberate dalle loro mani, e che particolarmente si lamentavano di Odilo. ne Abbate, ede'suoi Monaci per la cura, e follecitudine con cui le ajutavano, e le foccorrevano: e scongiurò quel Religiofo, che essendo Francele, e sapendo il Monistero Cluniacense, e come egli diceva, e conoscendo l'Abbate Odilone, lo pregaffe, e da fua parte gli raccommandaffe, a perseverare in quel Santo esercizio, ed a proccurare con le sue serventi orazioni, e continue limofine di dar refrigerio all'anime de'nostri fratelli, che fono tormentate nel Purgatorio, acciocchè così cresca il gaudio de' Beati nel Cielo, ed il pianto de' demoni nell' Inferno. Tornò il Religioso in Francia, conferì quanto aveva udito dal Santo Romito, con l'Abbate Odilone, e con tutta quella Beata Congregazione, la quale egli governava, e gli ordinò, che in tutti i fuoi Monisteri alli due di Novembre un giorno dopo la Festa di tutti i Santi si facesse particolar commemorazione de Defonti, e che con orazioni, limofine, e messe si avesse speciale cura di soccor-

rerli, ed ajutarli.

Equello, che da Sant'Odilone fu infli
T 3 tui-

tuito ne' suoi Conventi, su ricevuto, e stabilito con autorità Apostolica in tutta la Chiefa.

Pietro Gallefino Protonotario Apostolico dice, che molti scrivono da Papa Giovanni XVI. di questo nome esfere stata inficuita questa Commemorazione per consiglio del medesimo Sant' Odilone.

La verità è, che Amalario Fortunato Vectovo di Trevri, che viffequald ducento anni innanzi Odilone, nel libro degli Ungi Ecclicalitici, che ferita all'Imperadore Lodovico Pio, dopo l'ufizio de Santi, mette quello de Detonio, te dire difatto, perche molti pallano da quefla vita, i quali non vanno fubio al Cieto, per li quali fi fuol fare quell' Ufazio, che è fe, pro, che gial elimpo fuo fi aceva; come il Cardinal Baronio offervò. Etanto bafii per dichiarra l'influzione di quefla Commemorazione de i D. fonti, e l'occafione dell'influxiria.

Ma èbene, che trattiamo pi il chiaramente quella materia, e proponiamo quello, che intal Commemorazione de i Defonti, la Santa Chiefa Cattolica Madre noftra commanda, che noi crediamo intorno

all'anime del Purgatorio.

Ducpunti principali ci infegna. L' uno, che vie l' Purgatorio, e un luogo dovele anime di quelli, che fono morti in grazia di Dio con pecati venalla, o non hanno interamente foddisfatto in vita per l'imortal commeffi daloro, dei quali, quanto alla colpa, hanno attenuto il prediono, che pollono, e devono effere foccorfe, ed ajutate da i Fedeli, con digiuni, limofine, o razioni, e fuffragi, acciocche piul preflo configuificano la Beatitudine, e la vitione di Dio, o chefperano.

Quanto al primo fi deve prefupporre, che vi fiano tre forne di perione, che muojono (l'afciando da parte i fanciulli, che muojono conta batterimo col folo peccaso orginato de la prefunda de la prefunda

Altri vi has he muojono in peccato morrale, ed in diferazia di Dio, e come ribelli, e nimici fuoi fono cattizati, e le loro anime date in preda di Satanaffo, per effere nell' Inferno tormentate perpetuamente. Aliri fono, che nè fono si buoni, come i primi, nè si cattivi, come i secondi; ma all'ora della morte si trovano in grazia di Dio ; ed hanno alcuni peccati veniali, ( che con cila grazia fi compatifcono ) da purgare : ò avendo commelli alcuni peccati mortali, i quali pianfero, e furono loro perdonati, quanto alla colpa, non fatisfecero in questa vita interamente per essi , quanto alla pena, che si deve ad ogni peccato, e per questo devono pagarla nell'altra. Perche, come dices. Giovanni nell' Apocalisse, parlando della Santa, e sovrana Città di Gerusalemme: Niuno entrerà in essa con macchia, ò lordura di peccato. Onde si deve necessariamente dire, che vi è Purgatorio, dove, come in un crociuolo, fiaffinano le anime, e fi nettano da tutte l'immondezze, ed imperfezioni, con le quali escono da i corpi, prima che entrino in Cielo. Questa è Fede Cattolica, e dire il contrario è ere. sia. Perche lasciando da banda i molti altri luoghi, che per provare questa verità, sono addotti da i Santi Dottori, cosi del Vecchio Testameto, come del Nuovo, basta per noi folamente quello sche li ferive aver fatto quel glorioso, e valoroso Capitano Giuda Maccabeo, di cui dice la divina Scrittura, che mandò dodici mila dramme di argento in limolina per li peccati de i foldati morti, come giultamente, e religiofamente sapeva, che dovevano risuscitare.

Ed aggiunge subito il Sacro Testo queste parole; Sancta ergo, & falubris eft cogitatio pro Defunctis exorare, ut a peccatis folvantur : che è fanto, e lodevole pentiero il pregare Dio per li morti, acciocche perdoni loro i peccati commessi. Ne men gagliardo teltimonio per confermazione di tal verità è quello, che Crifto Redentor Nostro diffe in S. Matteo; Si quis dixerit verbum in Spiritum Sanctum, non remittitur ei neque in boc feculo, neque in futuro. E vuol dire, effervi alcuni peccati, che sono quelli, che si commettono contra lo Spirito Santo, i quali non si perdonano nè nel presente secolo, nè nel futuro. Dalle quali parole segue necessariamente, fecondo la commune esposizione di tuto

. ti

ti i Santi Dottori , che alcuni peccati si t fe ne perdonasse veruno, le parole di Cristo

è bestemmia grandissima.

E fe fi perdonano alcuni peccati nel futuro, fi perdonano ancora le pene temporali del peccati mortali, che l'uomo, ò per non averavuto tempo, ò perqualche fua venial negligenza lasció di pagare nella vita presente, perche questo debito, ed obbligonon esclude la grazia di Dio, cheè il principio della foddisfazione.

Si prova medefimamente questa verità con i Concili Provinciali, che si sono satti in varie Provincie del Mondo, con i Generali . ed il costume di tutta la Chiesa Cattolica Latina, e Greca. Il Concilio Carraginese Terzo, e Sesto, che si celebrarono in

Africa, confermano questa verità. In Spagna il Bracarefe Primo; in Francia il Cabilonese; in Alemagna il Vormaziese ; in Italia il Setto , che si celebrò effendo Simmaço Sommo Pontefice , e molti altri Concili confermano i'istesso, come fanno ancora gli Ecumenici, c Generali di tutta la Chiefa univerfale, i quali fono il Lateranese celebrato in tempo di Innocenzo Terzo, il Fiorentino, e ultimamente quello di Trento: e tutte le Messe, ò Liturgie; quella di San Giacomo il Minore, ede i Santi Basilio, Crisostomo, ed Ambrogio; nelle quali fi fà particolare orazione per leanime de i Defonti, la quale non fi farebbe, se esse non si trovassero nel Purgatorio, e non avessero bisogno di effere ajutate, ò le orazioni, ed i Sacrifizi nostri

non fossero efficaci per ajutarle. E questo fanto costume su sempre nella Chiefa offervato, come teftifica S. Dionifio Areopagita, quando nel libro della Gerarchia Ecclesiastica dice: Latradizione di pregare per Ji morti ha avuto origine, ed è venuta a noida i Santi Aposto'i, che furono nostri divini Capitani, e Macstri . E San Giovanni Crisostomo dice; Non ordinarono gli Apostoli indarno, che si faccia celebriamo i Sacrofanti Misteri, E Sant' Agostino il conferma, dicendo: Tutta la Chiefa offerva quello , che da'fuoi fanti Padri ha ricevuto, ed ora, quando offerifce il fanto Sacrifizio della Meffa per le ani-

della Chicía. ...

Il medefimo infegna San Damafeeno perdonano nell'altra vita, perche, se non Sant'Isidoro, Rabano, Mauro Arcivescovo di Magonza, ed altri, che attribuiffarebbono fuperflue, ed oziofe, il che dire cono quelta Tradizione, ed ufo della Chie. fa a i Santi Apolloli.

Nè folamente haufato è questola Chiefa dopo di effere sepolto il corpo del morros ma ancora prima, che fia meffo nella fepoltura, come fivede in S. Dionifio Areopanita addotto da Durando nel libro de riti Ecclefiaftici, ed in quello, che ferive Eufebio nella vita di Costantino. E S. Agostino parlando della sua S. Madre dice, che fu offerto per lei factifizio della nostra Redenzione, effendo il corpo appreffo la fepoltura, come fi fuol fare.

ES. Bernardo dice altrettanto di S. Ma'a. chia. Per efercitare questo pietoso ufizio era non folamente deputato il giorno della fepoltura, e del capo di anno : ma altri areora, come si vede nelle Ittorie Ecclesiasti-

che, e negl'esempide i Santi.

Iqualitutti Greci, e Latini col medelimo spirito, e con la medetima luce del Cielo, come se per la sua bocca parlassero, ci infegnano quelta verità : ed io lafeio di registrare le parole loro per fuggire la lunghezza. Veggale chi vorrà in coloro, che scrivono di questa materia, e specialmente nel Cardinal Bellarmino, che più diffufamente la tratta, econ grandifima erudizione.

Sono parimente gran testimonio di tale verità le rivelazioni autentiche, e vere, che i Santi hanno avuto delle anime del Purgatorio, e le molte apparizioni, che hanno fat. tea i Fedeli, chiedendo l'ajuto loro.

Serive S. Gregorio Magno, chel'anima di Pascasio apparve a S. Germano, etestificolli effere stata liberata dalle penedel Purgatorio per le fue orazioni . Effendo il medefimo S. Gregorio Abbate del fuo Moniftera, un fuo Monaco chiamato Giulto, già morto, apparve ad un'altro Monaco chiamato Copiolo, ed avvisollo, effere stato liberato da' tormenti, del Purgatorio per letrenta Melle, che Preziolo, Prepocommemorazione de i Defonti, quando fito del Monistero per ordine di S. Gregorio aveva dette per la fua anima, come fi racconta nella fua vita. San Gregorio Turonense scrive di una fanta donna chiamata Vitaliana, che apparvea & Martino, egli diffe di effere nel Purgatorio per un peccame de i Defonti, morti nella Communione I to veniale, che aveva commesso, e che per le orazioni del fanto ne fu liberata ... T 4

Pietro Damiano ferive , che San Severino apparread un Chiricino , egii difici di effere fato nel Purgatorio, per non aver recitizato i Ufizio Divino alledebite o rei e di efferne poi flato da Dioliberato, e condotto alla compagnia de Beat. Serive San Bernardo, che San Malachia liberò una forella alle pene del Purgatorio con feuorazioni, e che la litefla forella gli era apparta; chiedendogli quello ajuto. Et il medefino San Bernardo per fua inter-celinone liberò un'altro, che avera patito un'anno intero le pane dal Purgatorio con conte flata fue vita farire Gagliettono Ab

Esan Ramberto Arcivefcovo Bremenfe, diginando quartara giorni per un Peter e, chiamato Arnolfo, lo libertò dalle pene del Purgatorio e di Imedicino Arnolfo giasparve, e lo ringraziò e comeriferife il surio nella figura via Asan Tommafo di Aquino, mentrefe ne flava facendo orazione, gli appare una fui forella flegiona, per superimento del proprieta di pro

aveva nel Cielo.

Un'altra volta, effendo in Napoli, gli apparve Fra Romano, ed inteseda lui,che già era in Cielo, avendo purgato nel Purgatorio la trascuraggine usata nella esccuzione di un certo tellamento, come abbiamo scritto nella sua vita. E per lastiare gli altri esempi, che sono molti, e per esfere susticienti quelli, che abbiamo addotti, a provare questa verità, concludiamo questa materia, con riferire quello, che a Benedetto Ottavo Sommo Pontefice avvenne, il quale effendo già morto apparve a Santo Odilone Abbate, di cui abbiamo ragionato di fopra, tutto risplendente, e bello, e lo ringrazio con profondiffima riverenza, confessando di essere stato da Dio liberato dalla carcere del Purgatorio, e collocato nel Cielo fra gli elettis per. le fue orazioni, e per quelle de Frati.

Ma si deve avvertire, che sebbene quefie apparizioni delle anime del Purgatorio, che qui abbiamo raccontate, ed altre simili, per effere feritte da gravi, ed da Santi Autori, si devono tener per vere, e nostro Signore vuole in esse infengrarci le pene orribili, che patisoni quell'anime, e muoverci ad ajuarle, ed a proccurare di foddisfare nellavita prefente quello, di che per le nostre colpe fiamo debitori, enon afpettare all'altra, dove si paga con tanto rigore : nondimeno in si fatte cose dobbiamo andare congrandisfima cautela.

Perche molte voltenon fono vercle apparizioni delle anime, che penfiamo, ma immaginazioni nofire, deliri del noftro capica, ed ilufioni del demonio, che ci inquieta, ed inganna, dandoci ad intendere, chevediamo quello, che non vediamo, che già fiamo Santi, ed abbiamovifioni, erivelazioni da Dio, acciocchèce ne vanazioriamo, e fiamo rafeurati nel

neftio bene.

E può ancora alle volte effere artifizio del demonio, che et apparisce in figura dell' anima di qualche gran peccatore, cheè nell'Inferno, efinge, chedomandi l'ajuto delle nostre orazioni : acciocchè credendo la gente, che quell'uomo stato così malvagio, fi trovi nel Purgatorio, e non fia dannato, fia negligente a far bene, e pronto ad operar male; penfando, che non effendosi nell'abisso delle sue iniquità affogato colui, che su si perverso, e si reo, egli ancora si potrà condurre in porto di falvazione. E per questo, e per altri pericoli, che si trovano in simili visioni, dobbiamo usare molta prudenza, e circospezione, non desiderandole con vana curiofità: e quando vengono, feacciandole con umiltà, ed efami. nando, e provando gli spiriti, se sono da Dio, come dice San Giovanni, col configlio, e parere di uomini veramente spirituali, e prudenti.

Súppofla dunque la Cattolica verità, che vi è Purgatorio, come abbiamo dichiarato, èbene, che diciamo, per compimento del primo punto propoflo, dove fia il Purgatorio, equello, chele anime vi patifcano. Quattro Seni, ò Concavità mettono i Dottori fotto la terta

per l'anime.

La prima, è la più baffa nel centro della terra, ed è quella, che chiamiamo Inferno, dove da demonj fonotormentate le

anime de'dannati.

La seconda èquella, che chiamiamo Purgatorio, perche l'anime in esto purgano i peccati loro, e si purificano da tutta la seccia che per essi contrassero. no morti fenza Battefimo , col peccato originale.

La quarra è il Limbo de' Santi Padri, i quali avanti la morte di Cristo Redentor nostro, per essere chiusa la porta del Cielo, erano quivi ritenuti, ed ora, dappoi che il Salvatore scese in quel luogo, e li li-

berò , è vuoto.

La ragione di questi quattro Luoghi, ò Seni, fi prende dalla differenza, che vi è nelle pene, le quali parifeono le anime, che elcono da icorpi, che è in uno de quattro modi. Perche effendovi pena di danno, che è il non vedere Dio, e pena di senso. che è il dolore, ed il tormento fenfibile, e l'una, e l'altra, ò temporale, ò eterna: ordinò Dio Nostro Signore queste quattro ftanze, e differenze di luoghi, e deputonne uno per li fanciulli, che muojono fenza Battefimo; nel quale non veggono mai Dio, nè lo vedranno già mai, ed avranno pena eterna di danno, e per questa medefima pena di danno temporale fervi il Limbo de i Sanri Padri, che avanti la Pafsione di Cristo morirono; dove erano ritenuti fenza vedere Dio, e godere della beatitudine fua. Per la pena eterna di danno, edifenso è deputaro l'Inscrno; dove i dannati fono, e faranno fempre privi della visione di Dio, e sono, e saranno perpetuamente tormentati col fuoco, e con altre pene eterne, ed orribili.

Finalmente per la pena remporale di danno, e di senso vi e il Purgatorio, dove sono renute le anime, come in una prigione, prive della viita beata di Dio, ed afflitte infieme da gravi dolori, e pene fensibili s infino a tanto, che pagate interamente le colpe commesse : ajutate dalle opere penali de i Fedeli, e da i fuffragi della Santa Chiefa, vanno a godere eternamente

di Dio.

. Questo luogo è quello, che chiamano Purgatorio : perche in esso, come abbiamo detro, fipurgano le anime, e comel'argento nel fuoco, fi affinano, e fi perfezionano, acciocche possano vedere Dio . Bene è vero, che quantunque questo fia il luogo proprio, e deputato, nel quale communemente le anime passano per questa pena, nondimeno Dio Signor Nostro fi ferve ancora di altri luoghi particolari per purificarle, come fi raccoglie da

La terza è il Limbo de' fanciulli, che so- 1 miano, e da alcune visioni, ed apparizioni , che scrivono i Santi: Perche rutti i luoghi fono foggetti a Dio, ed in tutti operaquello, che più gli piace, ed alcune volte vuole, chedove fi commette il peccato ivi se ne saccia la penitenza, e chequelli, i quali fi fcandalizzano, ò prefero cattivo esempio da chi mal visse, restino edificati, e spaventati dalla fua pena, e per quefti, e per altri giutti rispetti, a'nostri occhi celati, fi ferve Dio di alcuni luoghi particolari per purgare le anime dialcuni, fecondo l'ordine della fua provvidenza ineffabile.

In questo luogo, ch'è, e chiamiamo Purgatorio, patifcono le anime graviffimi tormenti, ed in guifa atroci, che tutti quela lidiquesta vira, e che patirono i Martiri, fono leggieri in comparazione di effi. E lo dice Sant' Agostino con queste parole.

Prima fi ha da purificare col fuoco del Purgatorio, chi differi, e serbò all'altro secolo il frurto della penitenza, e conversione fua: e questo fuoco quantunque non sia eterno, e fommamente penale, percheavvanza turte le pene, chealeun uomo fopportaffe mai in questa vita presente. Non fi è maitrovata pena, che possa paragonarsi con quella, permoltoatroci, ed isquisiti tormenti, che abbiano patito i Martiri, ed altri uomini facinorofi per li delitti loro tormentati. E perciò deve ogn' uno procurar di emendare la fua vita, e far penitenza per li fuoi peccati in maniera, che non gli sia bisogno passare per si gravi pene dopo la morte sua . L'istesso afferma San Gregorio dicendo; lo credo, che quel fuoco, per il quale passano le anime nel Purgatorio, sia più intolerabile, che alcuna tribulazione della vita presente . E con questi Santi Dottori concordano Beda, Sant'Anfelmo, e San Bernardo, e San Tommafoaggiunge di più, che le pene del Purgatorio non fono folamente maggiori di quelli ditutti i Martiri, ma di quelleancora; che pati Cristo Salvator nostro nella sua Santissima, ed acerbiffima Paffione ; ancorchè fiano state le più atroci, e dolorose, che perfonà alcuna in questa vita abbia patito già

La ragione di ciò è, perche il fuoco del Purgatorio è di una medefima specie, che quel dell' Inferno; ed afflige le anime, non per virtu naturale, che abbia in sè, ma co-San Gregorio, dal Cardinal Pietro Da- me iftrumento di Dio, che fi ferve di quel fuoco

del Purgatorio nel modo, ch'egli sà, e che a lui piace: e per tutto il tempo, che col peso della sua giustizia hà determinato, il quale noi ne fappiamo, ne polliamo in-

vettigare in alcuna maniera. Con tutto ciò non v' hà dubbio, che alcune anime non patifcono più anni di quello, che alcuni fi penfano: perche dice Sant' Agostino: Per quel fiume di fuoco più dimora in paffare, chi più dimorò nel peccare: e quanto fu la colpa maggiore, tanto farà maggiore il castigo, che dà la fiamma: equanto più la stolta malizia dell' anima s'impadroni, tanto più crudele farà la sua pena, con cui si paga. Ivi le parole oziofe, i penfieri vani, ed una moltitudine di peccati leggieri, che macchiarono la purità della nostra nobile natura, faranno confummati; cosidice Sant' Agostino. E quantunque sia la pena del suoco del Purgatorio si cerribile, e si eccessiva: è nondi. meno fenza comparazione molto maggiorequella, che chiamiamo pena di danno, che è non vedere Dio.

Perche è si grande il defidetio, che l'anima sciolta, e libeta dal peso del corpo, hà di vedere quel fommo Bene, che qualfivoglia dilazione, per piccola, che fia, l' affligge in effremo, e le cagiona un dolore si veemente, che niun altro di questa vita gli è fimile; specialmente ricordandosi l'anima di effere in quello tlato, epriva della gloriola vista, per li fuoi peccati, e che potette in quella presente vita soddisfare per esti con opere penali, e che per sua ne-

gligenza no 'l fece.

Vi sono alcuni Dottori, che a queste pene aggiungono un'akra de'demonj, che tormentano le anime, come nemici crude. li, e ministri della divina giustizia, sondandosi in alcune apparizioni . Sebbene S. Tommafo, ed altri Autori sentono, (ed è più probabile) che il Signore non li serva de'demoni per questa giustizia; perch'esfendo flati finalmente vinti da que'. Defonti, le anime de' quali si purificano nel Purgatorio, non è da credere, che voglia il Signore, che quelli, che furono vinti, tormentino i vincitori, e scherniscano quelli, che si bene combatterono, e sigloriofamente trionfaropo di loro. Ma in questo penofo, e compaffionevole stato hannol' anime del Purgatorio alcuni refrigeri, e

fuoco per purificare, ed affinare le anime | effere in grazia di Dio, e di non poterla perdere, ne più poter comettere peccato, e che quelle pene, le quali patifcono, hanno a finire, e che il gaudio, che sperano, farà eterno.

Oltre a ciò fono visitate, e consolate da gli Angeli Santi, e specialmente da' loro, custodi. Hanno le orazioni, ed i favor de' Beati del Cielo, e gli ajuti, e fuffrag' della terra, che tutta la Chiesa Militante offerifce per loro, e particolarmente i devoti, egliamici, a'quali indrizzano i defider, e gli affetti loro, e se potesiero parlare caldiffimamente li pregherebbono ad avere compassione di loro, ed aliberarli con le orazioni, e con le buone opere da quelle orribilissime pene. Perchè è cosa certiffima, che le orazioni, e fuffragi de Fedeli, che vivono, giovano alle anime de'morti, che si trovano nel Purgatorio.

Questa è la seconda cosa, che la Chiesa c'infegna nella Commemorazione de' Defonti, la quale celebta in questo giorno: Per intendimento della quale fi deve prefupporre, che tutta la Santa Chiefa, come dice Pietro Cluniacenfe, e da S. Paolo fi raccoglie, è un corpo miftico, il cui Capo è Gesti Crifto, al quale tutti i membri iono attaccati, ed uniti frà se per Fede,

Speranza, e Carità.

Di maniera che, si come nel corpo naturale, quando un membro patifee, come dice l'Apostolo, le altre membra lo compatiscono, e lo ajutano, e lo soccorrono, così parimente in questo corpo mistico, fpirituale, e persettissimo della Chiesa, fanno il medefimo fra sè i Fedeli, come veri membri di effa; Perche le anime de i giusti già morti, che sono nel Purgatorio sono parte, e membri di quello corpo della Chiefa, per effere unite col Capo fuo.

Poiche come dice Sant' Agostino: Piorum anima defunctorum ab Ecclesia non feparantur, que est regnum Chrifti. Le animede'giufti già morti non sono separate dalla Chiefa, che è il Regno di Crifto. Da questo fegue, che i vivi possono aiutare i motti, che fono nel Purgatorio con l'orazione, esuffragiloro: perche quelli, che fono in Cielo non ne hanpo bifogno, ed a quelli, che sono ne'l'Inferno, non postono giovare.

Onde, ficcome Cristo Nostro Signore confelazioni, come fono il fiper certo di effendo vivo, fece bene a molti vivi, fanandoli, ed ammaestrandoli, ed ancora a' morti, risuscitandoli, ed essendo morto, giovò a'morti cavando dal Limbo se anime de' Santi Padri, e giovò parimente a' vivi, uccidendo la morte con la

fua mortes

Nel medelimo modo hà per fua mifericordia voluto che nella fua Chiefa fi trovi questa perfetta communicazione, ed imitazione del suo Capo, e che i vivi ajutino con le opere, ed orazioni loro gli altri vivi3 e che i morti giovino a gli altri niorti, come fanno i Beati del Cielo, pregando per quelli, che sono nel Purgatorio, e che ancora ajutino, e foecorrino i vivi, favorendoli con le loro orazioni , e finalmente, che i vivi ajutino i morti, e quelli, che fono in quetta vita quelli, che nell' altra ancora non godono di Do, e foddisfano con le pene, che patifcono alla divina giustizia. Leopere, con le quali possiamo ajutare le anime, sono di una delle trè sorti. La prima, e pirl principale è il Santo Sacrificio della Meffa. La feconda è l'orazione. La tesza, tutte le opere penali, con cui fi foddisfa, come fono la limofina, i digiuni, le penitenze, i pellegrinaggi, e le altre si fatte cofe.

Diffinguiamo l'orgazione da quefle opere finisfatorie; perche febbene l'orazione ancor effaè tale, e può frà leopere penalicomprenderdi; nondimeno perche proprio dell'orazione è l'imperrare, e l'ottenere quello, che fi chiede, (onde le orazioni de Beati, ancorche non fiano penalic, né foddistatorie; giovano a 'wiri, ed a' morti) per queflo le diffinguiamo, e facciamo l'orazione membro da pera s'acciamo l'orazione membro da pera

separato.

Che il Santo Sperificio della Messa sia di gran refrigerio alle anime, che stanno nel Purgatorio, (oltrea quello, che di fopra abbiamo detto, per dichiarare, che vi è Purcatorio, e che è tradizione Apostolica, e ricevuta nella Chiefa il pregare per loro nella Mesta ) è da Santi affermato in quasi infiniti luoghi, e San Dionifio Areopagita ne fà menzione, eS. Agostino dice: Non può negarfi, che le anime de' defonti non ricevano refrigerio dalla pietà de i viviquando, ò si offerisce il Sacrificio della noitra Redenzione, ò si fanno limosine nella Chiefa per loro, ES, Clemente Infegna ad offerire il Sacrificio della Messa per quelli, che sono già motti nel Signore.

ES. Ambrogio Grivendo a Faulto glidico, ce, che non dovera piangera la udefonta forella, ma con offerte, e con facrifie,
siputarla. E Santa Monica pregos Agoltino fuo figliuolo, che l'aputafe quando
nell'alare offerira il facrònamo Sacrificio
della Redemion noffra. E con molta ragioneveramente: perche la propizizzionedi tuttri pecetti del Mondo, e perello
imo Sacrificio di fangue, e perestoffina
che gli offere il fuo benedetto Figliuolo si
l'altare della Crosi di fangue, e perestoffina-

Në meno è dubbio, che non fia l'orazione di grandilimo giorameno, della qualchi dierendi libro dei Maccabri: Effere Intra, calauticare coda i pregra per li morti, con figino la afric orazione per li morti, quando gli diffe: Metti il tuo pane, ed il tuo vinno fopra la fepoltura del giulto. Del digiuno leggiamo nel primolibro dei Re, che gli abitatori di Jabes di Galada (pepellirono Saule, e digiunzono per lui fiette giorni; e Davidde, e rutui i foldari fugi digiunziono per il popolo, ch' era morto in battaglia.

Delle altre affizioni, ed opere penali dicel Apofilo San Paolo S e i morti non rifufcitano, per qual cagione i vivili affliggono per loro con opere penali? che così Pietro Cluniacenfe, Dionifio Cartufano, Ugo Cardinale, Gagno, ed altri interpretano quelle parole dell'Apofiloi, Alioquia qui d'acium; qui baptizantur pro mortuir?

In uno di due modi giovano queste buo-

ne opere a' morti.

Il primo applicando loro le opere penali per foddisfazione, e diminuzione delle pene loro, come se essi medesimi le facesseros perche per quella applicazione le tali opere fi fanno proprie dei morti, come se essi medefimi le faceffero: come il denaro, che fi dà per limofina a chi è in prigione per debito, è suo, econ esso paga, e soddissa, e fi, libera da ogni rigor di giuftizia. E poichè la divina giustizia, ch'è modello dell' umana, e da cui questa, come da fonte deriva, non è manco pietola, che quella dellaterras dobbiamo credere, che Dio accetti questa applicazione, la quale quelle, che stanno in grazia, fanno per le anime del Purgatorio: ne per ciò perdono esti il premio essenziale della vita eterna, che a tali opere fideve .

L'altro modo è per mezzo di orazione, i te amici, perche la mano del Signore mi ò di fuffragio, pregando per loro il Signore nella guifa che fi prega il giudice, perche perdoni al reo, che è prigione, ed abbia misericordia di lui. Olire a questi duemodi, co'qualile persone particolari foccorrono le anime del Purgatorio, il Sommo Pontefice concede loro le Indulgenze, non per modo di affoluzione ( perche non può farciò co i Defonti, che fono fuori della fua giurifdizione, come co'vivi che fono fotto di essa) ma per modum suffrazii, come fi dice, applicando, ecommunicando a i defonti, come dispensatore, ch'egli è del tesoro della Chiesa, le opere, e le foddisfazioni di Critto, e de Santi, che in effo fi trovano, ed offerendone quella parte, che a lui pare, acciocchè, ò tutta la pena, che devono, ò parte di esla sia loro perdonata, come in effetto, realmente con tale applicazione la perdona loro il Signore.

Da quanto si è qui dichiarato, dobbiamo cavare due certiffime, e veriffime cose. La prima è la sollecitudine, e la vigilanza, che dobbiamo avere in ajutare con le nostre limosine, digiuni, penitenze, ed orazioni le anime del Purgatorio, e specialmente in far celebrare molte Messe per loro, ed in acquistare alle medefime molte Indulgenze, e dar loro refrigerio, e follevamento con questo Tesoro della Santa Chiefa, per essere limofina molto dovuta a loro, emolto accetta al Signore. Perchequanto una persona è più povera, e più bisognosa, tanto maggiormente deve effere foccorfa; nè alcuna ve n'hà, che più fia povera di quella, che non hà cosa alcuna, ed hà grandissimo debito, e non può nè operare ne guadagnare, ne chiedere in preffito ad alcuno, ed ha un creditore rigorofo, che la stringe, e la preme, acciocche lo paghi infino all'ultimo quat. trino, senza concederle dilazione, ò pro-lungarle il termine del pagamento. Tutte quelle circostanze concorrono nelle anime del Purgatorio, le quali angustiate da tutte le parti, e circondate da dolori, dicono quelle parole di Giobbe : Miseremini mei , miseremini mei , saltem vos amici mei, quia manus Domini tetigit me . Abbiate mitericordia di me, abbiate misericordia di me, almeno voi, che mi se l'altra, dove saranno castigate con le pe-

ha percosso, e ferito. E sebbene dobbiamo aver compassione di tuttiquelli, che fono nel Purgatorio, che fono della nottra stessa natura, e nostri fratelli, e membri di un medefimo corpo, come abbiamo detto, nondimeno specialmente dobbiamo foccorrere più i nostri parenti, ed amici, il padre, e la madre, i figliuoli, le mogli, ed i mariti, i fratelli carnali, ed altre persone, con le quali abbiamo qualche congiunzione più stretta, ò di sangue, ò di amicizia. Cheoltre al grandisfimo benefizio, che si fa alle anime del Purgatorio liberandole dalle loro pene , ed ajutandole, acciocchè più presto vegghino Dio, è ancora all'istesso Signore accettissima quella limosina, ed a chi la fà è molto giovevole, perche le medeli. . me anime del Purgatorio fono molto grate, e le pagano, e le ricompensano largamente, quando poi fono in Cielo, ajutando prontissimamente quelli . da quali effe sono state ajutate, e di ciò si leggono molti esempi nelle Ecclesiastiche istorie. E se tanto studio si deve usare in esercitare questa carità co' Defonti, molto maggiormente si deve mettere in foddisfare a gli obblighi dellagiuflizia, che loro appartengono, eseguendo i loro testamenti, e legati pli, e tutto quello, ch'essi disposero nelle loro ultime volontà per bene delle animeloro. Nel che suole procedersi con grandiligenza, la quale è da Dio castigata severamente permettendo che non fiano efeguiti , i testamenti di quei figliuoli , che furono negligenti in efeguire quei de i loro padri, e maggiori, e che non vi abbia chi si ricordi di far bene, per l'anima di colui che fi dimenticò dell' altrui, a cui era tanto obbligato.

La seconda cosa, che dobbiamo notare, ed imprimere ne i nostri cuori, è l'effere una gran pazzia l'allentare la briglia a i nostriappetiti, ed offendere sfrenatamente, e fenza ritegno Dio, fapen. do, che niuna colpa, per picciola che fia, che contra fua divina Maestà si commetta, che si paga con pena proporzionata alla medefima colpa, e non effere sciocchezza minore potendo redimere le nostre colpe con le pene leggiere di questa vita, il lasciare la penitenza per

ne del Purgarorio, che avanzano tanto tuttelepenediquà, quanto il vivo fuoco avanza il dipinto.

Onde dice Sant'Agostino, dirà qualcuno, poco m'importa il trattenermi nel Purgatorio, purche io giunga finalmente al

Cielo.

Niuno parli così , fratelli cariffimi , perche quel fuoco del Purgatorio è più duto ,
che tuttele pene, che in questo fecolo fi
possano vedere, ò pensare, ò sentire, ed
essendo fritto del diel giudicio , che sa
rà un giorno come mille anni , e mille anni
come un giorno, chisà , è iltempo, che

passerà per quel suoco sarà di giorni, ò di mesi, ò di anni?

Chi ora non vuol mettere un folo dito nel fuoco, come non teme, quantunque per breve rempo, di effere tormentato da quel fuoco eccessivo, ed orribile? Per tanto fi sforzi ogn'uno di fuggire i peccati mor. tali, edifatisfare con le buone opere per li veniali, accioche non virimanga cola alcuna di effi, la quale il fuoco abbia da consummare. Tutte queste sono parole di Sant'Agostino. Proccuriamo per tanto, di confummare la nostra vita con la Legge di Die, e di piangere le nostre colpe, e fatisfare per este, mentre che il Signore ci dà tempo. Ajutiamo, e foccorriamo i nostri fratelli con le buone opere, che potremo, accioche uscendo puri, purgati, ed affinati dal fuoco del Purgatorio, e godendo Dio, ci ajutino con le loro orazioni, e ci diano la mano, accioche giungiamo al porto di falute, e godiamo infieme con loro di quella Beatitudine, egloria, la quale è si grande, ed immenfa, che per eccessivi, che siano i tormenti del Purgatorio, pajono a loro effere stati leggieri, e non equivalential bene, che posfeggono.

Alli 4. Novembre.

LA VITA DI SAN CARLO

M Acque Sán Carlo Borromeo, l'anno dandofi pola amaggiore aufterità di vitadel Signore 1928, alli a, di Ortobre 
Patto Arcivefeovo di Milano, non mannella Rocca di Arona, antico feudo de Signori Borromet del Conte Gisberto, e 
rale, così con farvi perpetua refidenza, coMargarita de Medici, jo fella di Papa Pio ju

Quarto. Volle, il Signore Dio manifestare la futura fua fantità nel fuo nafeimento con un' info ito - emaravigliofo felendore a guifa di un raggio di Sole, che apparendo fopra la fua camera dal nafeer fuo due ore avantigiorno, fino all'Alba durò. E veramente l'ifteffa puerizia fil chiaro fegno, quale, e quanto grande doveva effere Carlo nella Chiefa di Dio: imperciochè il tempo, che gli avanzava dagli efercizi feolaftici, non la confummava in giuochi, e spassi puerili, ma in altri pii, e divoti efercizi, facendo degli altarini con ornamenti nobili, ·fecondo quell'età, con molta divozione, e fegni di futura fantità. Era si in cafa, come fuori ammirato da tutti. Niuna cofa mai da lui far si vidde, fe non di fomma femplicità, e digrande imitazione, onde era manifesto, che quanto più crefceva in età, tanto più andava avanti in fantità, e fincerità di vita. Seguitava volentieri ibuoni, e fuggiva le male pratiche. Iragionamenti fuoi, ele parole, non erano profane, ne oziofe, ma oneste, e buone, e sante. Uscito dalla fanciullezza, ed entrato nell'adolescenza, che per l'ordinario fuol'effere più facile, c dedita a i peccati, mentre stette nello studio di Pavia, con maggior fervore di spiriso feguitò egli nella incominciata regola di vivere fantamente, attendendo fempre più alli fuoi foliti efercizi spirituali. Finiti ch' ebbe gli studi di legge civile, e canonica, addottoratofi in quelli, appena era arrivato l'anno vigefimo fecondo dell'età fua, che il Sommo Pontefice Pio IV. fuo. Zio, informato della fua prudenza, e valore in trattare gravi negozi, lo creò Cardinale di Santa Romana Chiefa, e gl'impose i maggiori carichi, e maneggi del

Donnificato.
In questo rempo estendo morto il Conte Federico suo itatolto unico, ed estendo fimoluzo grandemente a lascire l'abito Ecclesistico, per non esteva fuere di che progagaste la casa, poiche così faria
divenuo un gran Principe secolare. Egi
considerata la vanità, e caductià delle cofe mondane, si legò più strettamente con
Do, prendendo l'ordine Sacredosile, e
dandoli poi amaggiore austerità di viar.
Fanto Arcrescoro di Milano, non unaicola con della proper per per cua residenza, come con faret un'entique l'accieri, che conme con faret un'entiquell'accieri, che con-

prima con l'esempio, e poi con le parole, non perdonando a fatica alcuna, a niuna incommodità, ne a forte veruna di moleflia, per flare sempre vigilante sopra il suo gregge, e provvedere alla falute, e bisogno delle sue pecorelle. Il dispregio delle ricchezze, dignità, ed ufiz jonoratifilmi mostrarono la sua grande fantità. Vendè il Principato d'Oria, ed impiegò in luoghi pitciò, che ne titraffe, come anco altri danari in buona fumma. Rinonciòl'ufizio di Sommo Penitenziero, fasciò l' Arcipre. benda di Santa Maria Maggiore, e si privò spontancamente della protezione digran Regni, e Provincie, di divere nazioni, che oltre le grandi onorevolezze, fogliono alle volte effere di moltoutile, e quetto fece, conoscendo chiaramente la difficoltà, che viera di fare il debito fuo in tanti, e si diversi carichi, e di non poter adempire fufficientem, ne a tutti gli obblighi di quei benefizi , a' quali erano tenuti coloro, che le entrate loro godevano, e per meglio pafeere di spirituali cibi il suo diletto gregge . I Per mezzo di quetto glorio fo Santo fu conchiufo il facto Concilio di Trento, tantoutile, e neceffario alla Cristianità, del quale fu anche egli il primo efecutore , malfime nella fua Chiela di Milano. Per mezzo fuo lá difciplina Ecclefiaftica caduta a terra, ed i buoni costumi molto all'ora corrotti, e diffoluti, furono al primiero Hato, e fotendore reflituiti. Rifece questo buon Pastore eli edifizi, e Chiefe de' fuoi titoli in Roma, e la maggior parte di quelli , tanto della fua Città , quanto della Diocese, ò da fondamenti l li creffe, e gli rinovo, ed abbelli di ricchi ornamenti, si che levato quell'antico fqual lore, gli restitui a meravigliosa grandezza, è magnificenza. E l'ardente affetto, e zelo di carità di questo gran Prelato della Chiefa di Dio, non fi fermò qui, ma più oltre si stese con mirabile sollecitudine, e pastorale costanza, e fortezza di animo, mantenendo intatta, e stabile la fede Cattolica, la quale così in feritto, come con viva voce predicò fempre, e difele; Ne volle sopportare mai, chefosse vilipela, ne violata l'autorità Ecclefiafta en, non avendo riguardo in questo a forte alcuna di perfona, per grande, chefi fofene le cose ch'erano di Dio, a Dio, e ce a moribondi, ed egli stefso gli mini-

vengono ad un vero Prelato, e Paffore, I quelle de gl'uomini, a gl'uomini voleva, chesi defsero, ech'egli era renuto fino a fpargere il proprio fangue per difefa delle ragioni della Chiefa. Quetta gran fincerità di vita, purità di mente, e costanza sua di animo su confermata con il cafo meravighofo, che occorfe nella fua persona l'anno 1569, quando quel pessimo, e nefando apoltata frate Umiliato, mentre la fera, fccondo il fuo folito, fe nestava il Santo ritirato nella Cappel'a del fuo Palazzo, con la famiglia a far' orazione, gli fparò un'archibuggiata nella schiena, dalla quale per Divina prov. videnza non restò punto offeso. In oltre fu tanto grande la fua divozione di fpirito. e continua affiduità in orare, che spefse volte se ne passava tutta la notte in orazione, e tal'ora flava in Chiela qua. ranta ore continue orando, e facendo ogni ora una predica al popolo, che vi concorreva. Onorava, eriveriva grandemente le reliquie de Santi, facendone molte folenni traslazioni , per farle riverire ancora da i popoli. Soleva visitare sovente i popoli a lui foggetti, facendo viaggio per asprissimi monti, eziandio ne i Vescovati della sua Provincia, non fenza eftrema fun fatica, e patimento: Erano in ogni tempo le porte del suo Palazzo aperte a qualunque persona bisognosa, e particolarmente a forestreri, e poveri pellegrini, che poi con liberalità grande li foccorreva apcora di danari per continuare il viaggio; l.'anno 1576. essendo inferta la fua Città ; e Diocesa di Milano di una orribile, e crudel peftilenza, non folamente fi privo dirutte le fue entrate di propria , e fpontanca volontà, e spogliò tutta la casa e guardatobba, per pascere, e vettire i poverelli di Ctitlo, ma mandò ancora fino il proprio letto al Lazaretto, luogo deputato per li appestati, dormendo egli fopra le nude tavole. Andava in quel tempo di giorno, e di notte il vigilante Pastore per le strade pubbliche, e private, foccorrendo a i bifogni del fuo popolo, e fcalzo con una corda al collo, a guifa di un reo condotto al fupplicio, faceva solenni Processioni per placare l'ira di Dio. Proccurava, che sossero dati i Santiffimi Sacramenti della Penitenza, Eufe, ma con intrepido animo foleva dire, cariffia, ed eftrema Unzione riverentement.

ikrava

firava a' morienti di peste, stando gran parte della notte in perpetuo moto, per efser presto ad ajutare il suo gregge bisognoso. Troyava tal'ora morti per le tirade, i quali faceva fubito fepellire, ed i fanolulli, che ancora stavano attaccati alle poppe delle morte madri, mandava alle balie deputate, a nutrire, ed allevare, con ajutar parimente gli agonizanti a morir bene . E con tutto, che in quel tempo praticafse fempre tra gli appestati , mai per grazia di Dio pati nella fua persona male alcuno, nè meno quelli, che lo feguivano in quelta pia opera. L'aftinenza del vitto, e vestito su tanto grande, che soleva digiunare ogni giorno, eccetto le tefte, e nella fettimana trè, equattro volte in pane, edacqua, e nella quarefima lasciato il pane, non-mangiava altro, che fichi fecchi, e lupini in acqua macerati. Portava fopra lecarni un'aspro, edurocilicio, si disciplinava quotidianamente, e dormiva fopta le nude tavole, ò fopta un poco di paglia trè, ò quattr'ore al più. Fu fempre tenuto, e riputato communemente efsere questa fervitu gloriofa, della quale da'fuoi castissimo. In conferirci benefizi, e cure, ed in rendere ad ogn' uno il fuo, tonne sempre directa la bilancia della giuttizia, Finalmente essendo risplendente di ogn' intorno di tante eroiche, ed eccelle virul, chiamato dal Signore se ne passò all' altra vita l'anno 47, dell'età fua alli 2, di Novembre del 1584, a tre oredi notte, avendo prima fatm una lunga preparazione per la morte nel facro Monte di Varallo, li venerando corpo fu fepellito nella Chiefa Maggiore di Milano, con infinita frequenza de' popoli, che vi concorfero, e concorrono a tuttel' ore, a lui di cuore raccommandandofi, ove invocato il fuo fanto ajuto, da molte, e gravi infermità fono fanati, e giornalmente fi rifanano. E'stato canonizaro dalla Santirà di nostro Signore Papa Paolo V. nella Bafilica di S. Pietro, l'anno festo del suo Pontificato al primo di Novembre del 1610. Elo pofenel Breviario Romano, ordinando, che fifacefse la fua festa alli4. di Novembre.

Alli 4. Novembre.

LAVITA DE SANTIVITALE. ed Agricola Martiri.

S Crivendo Sant' Ambrogio alle Vergini , etrattando de i Santi Martiri Vitale , ed Agricola, dice queste parole. La condizione, e lo stato basso dell'uomo non lo impedifce, cheegli non fia stimato, ne la chiarezza della famiglia, lo fa degno di lode, ma bensi la Fede, Perche lo fehiavo. ed il libero fono una medelima cofa in Criflo, eciascuno riceverà da Dio il premio del bene, e del male, che averà fatto, ne la fervicul ci toglie, në la libertà ci dà; perche l'una, el'altra fi pefa con la stefsa bilancia dinanzi al Signore; nè vi è differenza ne i meriti dello fchiavo, cheben ferve, nè del libero, che gode della fua libertà: perche la maggior dignità ditueti è servire a Cristo, e per questo San Paolo si gloria di essere schiavo di Critto, per si pregia l'Apostolo, e con ragione, perciocche fomma gloria nostra è, che Dio ci abbia stimati tanto, che ci abbia comprati co'l fangue del fuo benedetto Figlinolo. Tutto ciò dice Sant' Ambrogio a proposito dei Santi Martiri Vitale, ed Agricola, de i quali Agricola era gentiluomo principale, e Vitale fuo schiavo, amendue Criftiani, per la qual causa furono presi in Bologna Città d'Italia, e martitizzati, essendo Imperadori Diocleziano, e Massi-miano, si fieri nimici di Cristo Salvator nostro, che non si viddero mai sazi del fangue de i Cristiani.

Era Agricola, uomo nobile, come abbiamo detto, qualificato, e che aveva mol. te amicizie, e volendo il Prelidente impaurirlo, e non ammazzarlo, cominció dal fuo fchiavo Vitale; e lo fece tormentare, e frustare crudolmente, acciocché vedendo il padrope gli attroci tormenti, che il, fuo fervo pativa, fi rimetrefse, e fi lafciafse persuadere ad adorare i salsi Dei. Fu Vitale tormentato da i ministri si fieramente, che restò il corpo del Santo così serito, epiagato, che non vi fi vedeva cofa di fano, ne meno versava più sangue, tanto era confummato, ed efaufto. Alzò il glorioso Martire gli occhial Cielos e prego umilmente Dio , che ticevesse

rona, che il suo santo Angelogli aveva mo- il legno della Croce, dove stette sospeso. strata. Fu dal Signore esaudito, onde for-

nita l'Orazione (pitò .-

Staya Agricola prefente a questo spettacolo, co I quale gil Giudice li volle mettere terrore, e fatlo mutar di parere, con piequello, chegliandavagià innanzi; e non le fabbricata. effere men valoroso nella Fede di Cristo, di quel che sosse stato il suo medetimo schia-l vo. Vedutoloil Giudice si coftante, converti la piacevolezza, che aveva usata con lui, in rabbia, e pieno di surore commandò, che fosse messo in una Croce, e così fit satto, trapassandogli, e conficcando-[Nola, Gregorio Tutonense, e gli altri gli i fanti membri con molti, eduriflimi più moderni, che hanno ferittele vite de' chiodi, essendo il Santo levato in alto, e Santi. rappresentando con quella sorte di martirio il fuo signore, e mostrando di sprezzare ogni cosa terrena, e di anelare al Cielo, dove aveva il suo cuore.

Il medefimo giorno, che Vitale fra i flagelli; e tormenti diede il suo spirito a Dio, egli li diede il suo nella Croce, e'l padrone, elo schiavo furono eguali, nel martirio, e nella corona. Furono i loro corpi sepolti in un Cemitero di Giudei; onde dice Sant' Ambrogio che le rose flettero fra le spine. e la luce sta le tenebre, infino a tanto, che furono rivelati da Dio: Dapoiche furono palesati, e si ebbero a trasferire, andò il Santo Prelato, invitato dal Vescovo di quella Città, a Bologna, per onorare il Signore, e godere di quel nuovo tesoro, e della gloria de i Santi. Il medefimo Sant' Ambrogio diede parte delle loro reliquie alle Vergini, alle quali dice queste parole. lo vi hò portato preziofi doni, raccolti del commandamento dell'Imperadore. con le mie mani, che fono trofei della Croce, la cui grazia conoscete nelle opere, le quali lono confessate da gli stessi demoni. Accumulino altri oro, ed argento, e cavino dalle vene della terra quefti metalli: cerchinogioje, e pietre preziofe, che finalmente forniscoto, Noiabbiamo raccolti i chiodi del Martire, e questi fono molti, perche più furono le ferite, ch'egli patt, che i membri, in cui le patt.

il suo spirito, acciochè egli ricevesse la co-p sparse, e co quale trionsò della morte, ed Così dice S. Ambrogio, il quale collocò questo tesoro di queste preziose reliquie nella Città di Fiorenza, dov'era un Tempio, che una fanta, e ricca Signora chiamata Giuliana, aveva edificato, San Gretà veramente crudele, come dice S. Am- gorio Turonense racconta alcuni miracoli, brogio, poiche della gloria del Marsirio che operò il Signore per interceffione di privar lo voleva. Ma non fi spaventò A- questi Santi Martiri, edice, che parte delgricola per i tormenti dati a Vitale, anzi s' le loro reliquie surono portate in Francia, infiammò, e fiaccese più nell'amor di Dio, e che Namazio Vescovo di Arvernia le desiderando di farali compagnia, e seguitar scollocò in una Chiesa da lui medesimamen.

> Fu il martirio loro a' quattro di Novembre, nel qual giorno la Santa Chiefa celebra la loro feita, l'anno del Signore 303. imperando i già detti Dioeleziano, e Mallimiano. Di esti sanno menzione i Martirologj, Usuardo, San Paolino Vescovo di

#### Alli 8. Novembre.

### LA VITA DESANTA Quattro Coronati Martiri.

Urono in tempo dell'Imperadore Dio-Cleziano in Roma quattro fratelli, i cui nomi erano Severo, Severiano, Carposoro, e Vittorino, tutti erano Cristiani, e Santi, e deliderofi di dar la vita per Crifto.

Li sece pigliarel'Imperadore, e menarli dinanzi ad un'idolo di Esculapio, commandando, che fossero satti morire a forza di battiture, se non lo adoraffero.

Condotti alla presenza di quel demonio, lotennero per guello, che era, tidendofi

Furono spogliari, legati, e battuti con piombate si crudelmente, che in quel tormento refero le loro anime a Dio. Ordinò il Tiranno, che i loro corpi sossero gittati in piazza, acciochè icanili mangiaffero, main cinque giorni, che vi stettero, non furono tocchi da effi, mostrando, che gli uomini erano più crudeli, che le bestie. Andarono i Cristiani, e presili segretamen-te, li sepellirono in un Archale tre miglia Abbiamo raccolto ancora il fangue, che Iontano da Roma nella via Lavicana. E

come dice Adone nel suo Martirologio, Pa- 1 pa Melchiade commandò, che si celebrasse la Festa loro il giorno del loro martirio, chefu alli 8. di Novembre, ( e perche all' ora non fi fapevano i nomi loro ) che fi celebraffero fotto il nome di quattro Coronatis schbene dopo fu ad un fant' uomo rivelato, che i loro nomi, come abbiamo detto, erano Severo, Severiano, Carpoforo, e Vittorino, e di essi sa menzione il Martirologio Romano, quello di Beda, e de gli altri, e Papa Onorio edifico loro una Chiefa, che è Titolo antico di Cardinale, e ne fa menzione San Gregorio. I fanticorpi di questi quattro fanti fratelli fi trovarono in Roma, effendo Pontefice Leone Quarto di quefto nome .

Alli 8. Novembre.

LA VITA DI ALTRI CINQUE Santi Martiri, Claudio, Nicostrato, Sinforiano, Castorio, e Simplicio.

Nfieme co'Santi quattro Coronati celebra la S. Chiefa nel medefimo giorno il martirio di cinque gloriofi Martiri, evalor-rofi foldati di Cristo, che si chiamavano Claudio, Nicostrato, Sinforiano, Ca-storio, e Simplicio: Erano tutti cinque eccellenti Scultori, ed i quattro primi Crithiani, effendo folamente Simplicio Pagano, il quale vedendo, che le opere di marmo, e di altre pietre de' fuoi compagni riuscivano persettissime, e mentre lavoravano, il tutto avveniva loro, come meglio potevano desiderare, e che a lui si spezzavano molti stromenti della sua arte domandò a Sinforiano, che era il principale, qual potesse essere di ciò la cagione ? a cui egli tifpofe, chequalunque volta prendevano in mano alcuno stromento per lavorare invocavano il nome di Cristo Dio loro, egli parlò di maniera, che con l'ajuto del Signore si converti, e per mano di un Santo Vescovo, chiamato Cirillo, fubattezzato, eco'fuoiquattro compagnimori costantemente per la Fede del suo istesso Signore: perche avendo commandato loro l'Imperadore, che faceffero un'opera dove avevano a metterfi vari animali, e fra effi un'idolo; artifiziofiffimamente, e con gran maestria, collocarono gli animali: Flor Sanctorum . Parte 11.

ma non vollero mai fare l'Idolo, per non dare occasione ad alcuno d'idolatrare, e di tenere per Dio l'opera delle loro mani . della qual cofa ti fdegnò Diocleziano grandemente, ediede ordine ad un Tribuno chiamato Lampadio, che proccuraffe d'indurli piacevolmente ad adorare i fuoi Dei . ed a lasciare di essere Cristiani; ma avendo esti perseverato nella confessione della Fede di Cristo, segli sece subito condurre innanzi, infieme con tuttigl'istrumenti, co" quali costumavano tormentare i Martiri , acciocche la vilta fola di effi gli spaventaffe. Ma niun timoregenerò talespettacolo negli animi de i forti foldati di Crifto. Li fece flagellare il Tribuno con duri scorpioni, e per giusto castigo del Signore, il demonio entrò subito addosso al Giudice, e lo ammazzò. Inteso ciò dall'Imperadore pieno tutto di rabbia, fece fare alcune caffe di piombo, e messivi dentro i cinque Martiri, e chiusele, commandò che fossero gettate nel fiume, co'l qual martirio finirono glorio lamente il corfo del loro pellegrinaggio, e la corona dell'immortalità, confeguirono. Dopo quarantadue giorni, un ctiftiano., il cui nome era Nicodemo, cercò le fante Reliquie de cinque Martiri, e li sepelli onoratamente nella sua casa. Fu il martirio loro alli 8. di Novembre due anni prima di quello de i Santi quattro Coronati, ed i corpi de ali uni, e deal'altri fono nella Chiefa de' medefimi Santi quattro Coronati in Roma, e fanno menzione di loro i Martirologi Romano, di Beda, di Ufuardo, e di Adone.

Alli o. Novembre.

LADEDICAZIONE DELLA Basilica del Salvatore in Roma.

S Icome non vič nazione aleuna si feraçe batara n. eš ravida, e grofas, che non abbis qualche conofcimento di Dio , qualche forted religione per nonardo, e fervir oscosi niuna ven hà , che non abbis chica, e Tempi per adorar quello, che tiene per Dios per offertigli fuori facrifar, Edequella signa vertici, cheli Hiofio Plutarco, anoroche fiofic Gentile, e fenza il vecto une del Culcio, difer s'escaminaria per rollume del Culcio, difer s'escaminaria per

senza lettere, fenza Re, senza case, senza come padre, ed universale provveditore di ricchezze, senza monete, senza scuole, e fenza teatri, ma niuno ha vedutomai Città, che non abbia Tempj. Cosi lafciò scritto Plutarco. Ora fe le Genticieche, e senza luce , ò conoscimento del vero Dio, con il folo naturale istinto edificarono tempiper onorare, e nverire i Dei, che non crano Dei, ma opere delle lor mani, con quanta maggior ragione il popolo Criftiano, ed eletto di Dio, deve aver Chiefe, e Tempi peradorare quel Signore, che è vero, e folo Dio, e Monarca di ognicofa creata? E se in ciascuna ben' ordinata Città vi sono luoghi pubblici deputati a diverfi ufizi, e nelle case principali varie stanze per diverfi servizi, comenella Repubblica della Chiefa, che da quel fovrano artefice è con disposizione ammirabile governata, hanno a mancareluoghi deputati, e propri per trattare con lui, e ricevere i Santi Sacramenti, che sono le fonti della sua misericordia, ebontà ? E se Davidde con si grande studio, edassetto desiderò di edisicare un Tempio a Dio, e collocarein esso l'Arca del Testamento, e lasciò a Salomone suo figliuolo tanta quantità d'oro, e d'argento, e di altri metalli, perche lo fabbticaffe, e Salomone lo fece con grandiffima magnificenza, e lo dedicò con incredibile concorfo digente, numero di facrifizi, foavlià di mufica, pompa ammirabile, e maestà fingolare, (non effendo quel Tempio, se non un'ombra , e figura de'Tempj , che hanno i Cristiani ) giustissima cosa è, che nella Chiefa Cattolica vi fiano Tempiconfacratla Dio, e che fiano molti, e fontuofi, e che fi dedichino con apparato, cerimonia, e divozion grande, e fiano riveriti con quella venerazione, che a si alta Maestà si conviene.

Questi Tempi ha sempre avuto la Santa Chiefa infin dal tempo de gli Apostoli, e li chiama con diversi nomi, consorme a'fini, per li quali furono instituiti. Li chiama Tempi, perche in essi si osserifce facrifizio a Dio, nella Sacrofanta Messa, e si rappresenta all'Eterno Padre quel Sacrifizio cruento, a foavistimo, che il fuo benedetto Figliuolo gli offeri in Croce per li nostri peccati. Li chiama Oratori, ò Cafa di orazione, perche cuori al Signore, erappresentargli iloro de- I Fede di Cristo per mano di S. Silvestro, e re-

pacfi, troveraj alcune Città fenza muraglie, i fiderj, bifogni, emiferie, e pregarlo, che tutte le sue creature gli ajuti.

Lichiama Bafiliche, memorie, o Martiri; perche servono i Tempi per collocarvi, ed onorarvi le Reliquie de Martiri, e degli altri Santi, e per ricorrere a loro ne'nofiri travagli, e prenderli per nostri Avvocati, ed intercessori, e ripararci sotto l'ombra, e protezione loro. Li chiama Chiefe, Concilii, e Conventi: perchevi fi radună il popolo per udire la parola di Dio, pereffereammaestrato, e pasciuto di abbondanti, e falutiferi pafcoli di Dottrina Evangelica; onde diffe il Reale Profeta, che Dio era glorificato nel Concilio de Santi. Oltre a questi nomi San Cipriano chiama ancora il Tempio Cafa di Dio, come lo chiama ancora il Concilio Laodiceno; Perche quivi come in sua casa risiede Dio, e vi stà nonsolamente per effenza, prefenza, e potenza, come nelle altre parti, ma in un modo particolare, e Divino; e come sovrano Re, assiso nel suo Trono, e dando udienza, e spedendo-i pegozi di tutti quelli, che ricorrono a lui, ed in un' altra maniera più fublime, e metavigliofa, cioè con la sua reale, e vera prefenza nel facrofanto Sacramento dell'Altare, per compagnia, e confolazione di tutti i Fedeli, ed acciocchè noi lo rice. viamo, e ci sostentiamo con quel celeste pane, ed abbiamo vita con la nostra vita, falute, e forze spirituali con gli altri Sacramenti , che in questa Casa del Signore ci vengono amministrati. Ma perchenella primitiva Chiesa per le persecuzioni de' Tiranni, non potevano i Cristiani alzare pure il capo, ne uscire in pubblico, ne ficuramente professare la loro Religione, crano necessitati a celebrare il fanto Sacrifizio della Meffa in case particolari, ò ne' Cimiteri de' Martiri, ò nelle gtotte fotterrance. E sebbene ebbero Chiefe, furono però molto poche, e gl' Imperadori nimici di Gesti Crifto, edi ogni religione, con gli Editti loro, ed il popolo pagano co'l fuo furore le abbruciavano, le ruvinavano, e le distruggevano, insino a tanto, che volendo il Signote dar pace alla Chiefa fua, converti miracolofamente l'Imperadore Covi vanno i Fedenad orare sed aprire i loro flantino, il quale fi battezzò, e ricevette la

flò libero dalla lebbra, che lo tormentava, e 1 ftri Tempi, che fono tanto più eccellenti > lo rendeva fehifo, e tanto mutato nel cuore, che in riconoscimento del gran benefizio ri. cevuto da Dio non folamente diede licenza, che fiedificaffero Tempi per tutto il fuo Impero, ne i quali Critto fosse glorificato, ma egli stesso nel suo Palazzo limperiale del Laterano, ch' era magnificentiffimo, fece edificare un fontuofo Tempio al Salvator nostro, che infino al di di oggi fi chiama S. Giovanni Laterano, per la Cappella, che quivi fi edificò a S. Giovanni Battifta, nelluogo dove Coffantino fu battezzato. Fece Costantino edificar questo Tempio , e lo arricchi di gran dont , e di preziofi vafi d'oro, e di argento, ornandolo con Imperiale magnificenza, e splendore, ed in una parete di esso apparve un' immagine , che rappresentava il Salvatore molto al vivo. Fu quella Chiefa confacrata da S. Silveftro Papa, e fu la prima, che fra i Criftiani fi confectaffe. În effa collocò l'Altare, in cui l'Apottolo S. Pietro digeva Meffa, ch'era di legno a guifa di un'arca, ed ordinò, che solamente i Romani Pontefici vi celebraffero e che gl'altri faceffero ciò fopra Altari di pietra confacrata ¿ Ed in memoria di quello benefizio si grande del Signore ordinò, che ogn'anno ti celebraffe la dedicazione di questo Tempio, ed è quella, che si celebra in questo nono di di Novembre. E fu certo molto conveniente che ciò ti facesse in tutta la Chiesa universale . perchela Chiefa di S. Giovanni Laterano è Madre, e Capo di tutte le Chiese, della quale dice Pietro Damiano queste parole. La Chiefa di S. Giovanni Laterano fi come ha il nome del Salvatore, ch'è il Capo di tutti gli eletti, cosi effa è Madre, Capo, e Corona di tutte le Chiefe, che fono nel Mondo: è il sommo di tutta la Cristiana Religione, ed in un certo modo Chiefa delle Chiefe, e Sancta Sanctorum. Infino qui il Cardinale Pietro Damiano. Che se quando Mosè dedicò il fuo Tabernacolo, fece fetta così folenne, edi Principi delle Tribul de popoli d'Ifraelle offerfero tanti, e si preziofi doni, e setutte tre le volte, che si dedicò il Tempio di Gerufalemme da Salomone, da Eldra, e da' Maccabei, fi fece tanta allegrez-24, e fi institui sesta per celebrare ogni anno la memoria della fua dedicazione ed il nostro Salvatore non fi sdegnò di andarvi , con quanto maggiore studio dobbiamo noi Criftiani folennizzarela dedicazione de'no | qui in terra, e per effere fegno, che con

che quello del Vecchio Testamento, quanta differenza vi è dal corpo all'ombra, e dal figurato alla figura, dal giorno alla notte, dal vivo al dipinto ? E se le dedicazioni di alcune Chiefe particolari hanno le loro Feste particolari, e si celebrano in quei luoghi, dove furono dedicate; con quanto maggior ragione si deve celebrare in tutta la Chiefa la dedicazione di quel Tempio, che è Tempio de Tempi, ed il primo, che i Criftiani avessero per esercitare pubblicamente, esenza timore gli ufizi, e i mitterj Divini, e che fu dedicato al Salvatore del Mondo da un' Imperadore si potente, ereligioso, come su Costantino, e consacrato da San Silvestro, e dato per modello della confacrazione degli altri?

Oltre a questo Tempio ne fecel' Imperadore Costantino sabbricar molti altri in-Roma,in Costantinopoli,in Gerusalemm e ed in altre parti con meravigliofo diffegno. con spese incredibili, e grandissimi doni , che loroaffeanò. E ne dedicò alcuni con apparato straordinario, come su il Tempio di Gerufalemme, alla dedicazione del quale chiamo tutti i Vescovi , ch' erano radunati nel Concilio di Tiro, volendo con queste opere il pio Imperadore mostrare la fua Fede, ed onorare il Signore, che gli aveva dato l' Impero, e la luce del Cielo per conoscerlo, e per servirlo, ed insegnare con l'esempio suo quanto debito, ed acces to servizio al Signore sia quello, chegli fi sa edificando Chiese, ed ornandole d'immagini, di vasi preziosi, di ricchi ornamenti, edi tutto quello, che può accrefco. re il culto Divino, e svegliare, ed avvivare maggiormente la divozione de'Fedeli, e follevare i cuori, e gli animi a Dio, il quale ancorche fia immenfo,ne poffa effere compre, fo dal Cielo de Cieli, e quanto è in terra fia tutto viltà, e baffezza paragonato con la fovrana Maestà fua s e nondimeno si buono, e si benigno, che non mira tanto a quello, ch'egli merita, quanto a quello, che noi gli possiamo dare , ed al cuore, con cui gliclo diamo, e glielo offeriamo. E per questo riceve da noi quello, ch' egli stesso ci ha dato, ed accetta l'argento, e l'oro, le fete, le tele, e le cose preziose, che prontamente offeriama a' fuoi Tempj, pereffer quelle , che noi più ftimiamo, e di maggior valore

elli

effi gli presentiamo il cuor nostro, senza | le orazioni di molti . E per questo di. il quale niffuna cofa gli aggradifee . Quelto efempio dell' Imperador Costantino e stato da molti altri Principi, Re, Imperadori, e Santiffimi Pontefici seguitato, edificando molti, e nobiliffimi Tempi, e dotandolidigran possessioni, e rendite in diverse Provincie della Criffianità, e converrendo ancora in Chiefe i fontuofi Tempi de' Gentili, e confacrandoli a Gesil Crifto Redenrornoftro, acciocchè come erano stati Tempi del demonio, fossero di Dio, e in queimedefimi luoghi fiorisse la nostra santa Religione, ne' quali aveva regnato prima la facrilega fuperilizione, riverendo il Principe delle tenebre. Di maniera, che ammacfiraticon la festa della dedicazione della Chiefa del Salvatore, la quale oggi la Chiefa celebra, e con la dottrina, ed esempide' Santi, dobbiamo credere effer cofa gratiffima a Dio, e giovevole a noi, il fondar Chiefe, exappelle, dove fia glorificato il Signore, ed amplificato il suoculto, perche eatto di pietà, e di religione, ed una testificazione della nostra Fede, e della Religione , la quale professiamo. Specialmente in questi tempi si miserabili, ne' quali la rabbia de gli cretici armata della potenzadi alcuni Principi furioli, e facrileghi in alcune parti ha messo le mani ne' Tempj di Dio, ed attaccato lero il suoco, e distruttili, come anticamente fecero i Diocleziani, i Maffimiani, ed altri Ti. anni, emolti, che la Santa Chiela perfeguitarono.

Si deve avvertire ancora, che, sebbene in ogni luogo si può orare, perche per rutto vie Dio, e ci ascolta, ed egli stesso c'infegna, che per orare entriamo nella nostra Itanza fegreta; nondimeno le orazioni pubbliche conviene, che si sacciano in pubblicoluogo, che è la Chiefa, e ancora le particolari satte in essa sono più efficaci di quelle, che si fanno suori, come San Giovanni Crisostomo prova, dicendo: Alcuni fi feufano freddamente del non andare alla i Chlefa, dicendo di poter ancora nelle proprie cafe fare orazioni, ma s'ingannano, e fono in grandiffimo errore. Perche febbeneèvero, che èlecito all'uomo il fare orazione in cafa, nondimeno non è possibile, che ciò faccia in effa si bene, come in Chieia, dove foro de glialtri, che lo ajutano, el'orazione di un folo non è tanto efficace, quanto quella, ch'è accompagnata dal- | vitelli, ed altri animali, che penfiamo, cho

ce San Paolo, che Dio l'aveva da gran pericoli liberato per le orazioni di molti, e S. Pietro fu liberato dalla prigione per le orazioni di tutta la Chicfa. Ementre, che oriamo in Chiefa, non folamente ci ajutanoglialtri nostri fratelli, che orano in esta, ma molto più gli Angeli, che pregano con quell'occasione il Signore ad esaudir quelli. che orano, ed a conceder loro quanto domandano. Queste sono parole di San Giovanni Crisostomo. La ragione di ciò è, perche la medefima Chiefa, ch'è Cafa di orazione, e Cafa del Signore, come abbiamo detto, ci avvisa a raccoglierci, ed a lasciare tutti gli altri pensieri, ed a non trattare in effa, se non di orazione: onde disse Sant' Agostino. Nell'oratorio nissuno faccia altra cofa, che quella, per cui estato fatto ed onde ha il nome, e fi chiama Cafa di orazione. Ed oltre a ciò ila veder orare gli altri accresce la divozione, come S. Giovanni Crisostomo dice ; ed il sapere, che sono prefentigli Angeli, c'l Re de gli Angeli nel Santiffimo Sacramento dell' Altare , rif. vegliaaffai la nostra tepidezza, e riscalda i nostri agghiacciati cuori , e l'istessa consecrazione, ò benedizione della Chiefa c'invita, e ciajuta, e dà forza alla nostra orazione di ascendere al Cielo, e di portarei di là quello, che defideriamo, e chiediamo al Signore. Nella dedicazione del Tempio , che fece Salomone, gli diffe il Signore. lo ho udito la tua orazione, ed ho eletto questo luogo per casa di sacrifizio.

Se io chiuderò il Cielo, acciocche non piova, e manderò le locuste, che distruggan la terra, e la peste sopra il mio popolo , ed egli fi convertirà, emi pregherà, e cerchera la mia faccia, o fará penitenza de i fuoi peccati, io l'ascolterò dal Cielo, e gli perdonerò, e darò fanità alla terra,ed oltre a ciò i mici occhi staranno aperti, e le :mie orecchie attente alle orazioni di chi in questoluogo orerà. Perche io l'hò eletto, e fantificato, acciocche in effo stia eternamente il mio Nome, ed i miei occhi, ed il mio cuore perpetuamente stiano in esso -Che se ciò promise il Signore a Salomone parlando di quel Tempio, ch'egli aveva edificato, e nel quale non era se non l'Arca del Testamento, ed in essa la verga, e la manna, e le Tavole della Legge, e non fi offerivano altri facrifizi, che di Agnelli ,

225

farà Dio nei nostri Tempj, dove stà l'Arca viva, e la Leggedello spirito, ed il Panedel Ciclo, ela Verga della Santa Croce, e dove ognigiorno si offerisce il vivo, unico, e vero facrifizio, che tutti i facrifizi, ed offert del Vecchio Tettamento figuravano ? Specialmente sapendo, che non solamente ozni Chiefa ha il fuo Angelo, che la guarda, ma ancora ogni Altare, e che gli Angeli sono interpreti nostri, equelli, checi (vegliano a fare orazione, e che portano le noître preghiere nel cospetto di Dio, c spediscono i nostri negozi. E per questo conviene, che frequentiamo molto le Chie. se, non solamente per udire la parola di Dio, ma ancora per udir Messa, per orare, e per confestarfi, petche per le ragioni, che abbiamo dette, e per l'edificazione del popolo, e per l'esempio, che siamo obbligati di darea i proffimi nostri, è cola più lodevole, e più fruttuofa, che quando fi fa nelle case particolari, come dice San Giovanni Crifostomo nelle paroleda noi poco fa registrate.

Ma per riceverequesta utilità della Chiefa è necessario andarvi, come a Casa di orazione, e Tempio di Dio, con molto rispet-

to, egrandissima riverenza.

Perche se quando si entra nel Palazzo ò nell'anticamera di qualche Re, l'uomo si raccoglie, efiacconcia, ricordandofi,che quivicil Re, molto maggiormente lo deve fare, entrando dove è il Re de Re, ed il Signore di ogni cofa creata, ed andando a trattare con lui non negozi, e cose di si poca foitanza, come fono tutte le cofe terrenes ma la salute dell'anima sua. Per non fath quelto come li deve, e non portarli rifpetto alle Chiefe, fi veggono tanti, e si gravi danni nella Repubblica, castigandoci Dio per la poca riverenza, che a' fuoi Tempi si porta. Emolti, che dovevano andare alle Chiefe, come ad una bottega di medicine, e di Sacramenti per cercare falute, fe neritornino a cafa feriti, ed avvelenati, facendo per colpa loro diventar la medicina veleno, ela vita morte. Onde S. Giovanni Crisostomo dice: Quindi nasce tutto il nostro male, e tutto il bene perifce, perche quando abbiamo a proccurare di riconciliarci con Dio, e acquistarci la sua volontà, stiamo in Chiesa, e ci partiamo da essa in tal modo, che lo sdegniamo, e provochiamo la sua ira contro di noi. Ed

. Flor Sanctorum Parte II.

non folimente guarditte, come andate alla Chiefa, na anorar come vi flate, e che qualunque volta ne ufeite portiate a cafa voftra qualche timedio, e medicina per curare le voftre paffioni : e Sant'Ago-inio ciclostra al fare nel Tempio materiale di Dio comeveri, e fipirituali Tempi fuoi, a requali abita il Sjönnere più videntiri, che ne gil altri di pietra, perche quali fuoglia indecenza, comenzi, e feggierezza, che fi Signore, ch'è Prefidente nel Tempio, e di cutti di Ameli, che ivisifificono cutti di Ameli, che ivisifificono cutti di Ameli, che ivisifificono che in controlle di cutti di Ameli, che ivisifificono con controlle del presentatione del controlle di controlle del presentatione del controlle del presentatione del controlle del presentatione del controlle del presentatione del present

In niuna cola mostrò Cristo Salvator nostro il suo zelo più, che nello scacciaredue voltedal Tempio quelli, che compravano, evendevano le cofe necessarie per li sacrifizi, e per le offerte, ed a titolo di pietà, e che stavano nell'Atrio. ò nell'esterior parte del Tempio; volendo con questo fatto amplificarci la venerazione, che si deve alla Casadi Dio, per esfer sua, e Casa di orazione. Ha Dio nostro Signore operati continuamente, ed opera molti, e gran miracoli in benefi-zio di quelli, che affiftono, efrequentano con divozione, c riverenza i fuoi Tempi, ed hà dati molto feveri, e gravi castighi a coloro, che gli hanno profanati, ed infino gli istorici Gentili scrivono molti, e rari esempj di persone , che furono afflitte con ogni fortedi calamità, e miscria, per non aver portato il rispetto, che dovevano a i Tempi de i loro falli Dei.

E Socrate nella fua ifloria prudentemente notò, che le profinazioni de i Tempi fono fegno dell' tra di Dio, e di qualche terribile flaglelo, che alla Repubblica ha da venire. E quanto la perfona è di maggior dignità, tanto più deve effere divota, e modefta in Chiefa, e col fuo efempio muovere giì altri, come faceva l'Imperador Teodofio il Minore, il quale porravasi gran rilpetto alle Chiefe, che dice

veleno, e la vita morte. Onde S. Giovani no Ciriotto de la vita morte. Onde S. Giovani no Ciriotto de la cutto il londe perifec, per le quanda bobismo a procurare di ricorno della cutto il consistenti di procurare di ricorno della cutto il consistenti di procurare di ricorno della cutto il consistenti di procurare di ricorno della cutto del

disè medefimo queste parole:

d'obbiamo a i luoghi, ne i quali rifplende | di effere stato l'autore dell'incendio. pi i la Divinità del Signore. La madre di San Gregorio Nazianzeno, come egli medelimoscrive, stava tanto raccolta, e ritirata in se, e con si gran rifpetto nel Tempio, che non diceva parola mai, ne vi sputava, ne voltava le spalle all' Altare, dove era il Sanrissimo Sacramento. Questa è la Festa, la quale oggi celebra la Santa Chiefa della de-dicazione del Tempio del Salvatore, e quello, che con essa ci insegna. Preghiamo il Signore, come dice Sant' Agostino, che quello, che all'ora nelle pareti di pietra fi fece, ora fi faccia ne i nostri cuori di carne, e quello, che si operò nel Tempio materiale, fi operi spiritualmente nelle noftre anime, affinchè fiano vero, e vivo Tempio, nel quale abiti sua Divina Maegà.

### Alli 9. Novembre.

#### LA VITA DI SANT EODORO Martire.

Ssendo San Teodoro soldato dell'Imperador della terra, e molto più dell' Imperadore del Cielo, e dimorando nella Città di Amasea, che è in Ponto si pubblicò uno Editto degli Imperadori crudeliffimo contro i Cristiani. Inteselo Teodoro, ed acceso diamor Divino, confesso subito di effere Cristiano, ed apparecchiato a morire per Crifto, Fu prefo, ed effendo ziovane di bella, e gentile disposizione, mosfealtrui a compassione di sè, per la quale fulasciato, e pregato a considerare, che per una vana superstizione egli veniva a perdere la roba, l'onore, e la vita. Uscito Teodoro dalle loro mani faceva continua orazione, e si raccommandava con tutto il cuore al Signore, e per rifpondere con le opere più, che con le parolea quelli, che lasciato lo avevano, e lo persuadevano ad adorare gli Dei, entrò una notte nel Tempio di Cibele, che era la madre de' Dei, il quale era vicino al fiume, e vedendo, che tirava un gran vento, gli attaccò il suoco, per il quale in breve, arse tutto, e risolsesi in cenere. Bruciato il Tempio non fuggi Teodoro, nè menofi ascole, anzi con grand'animo, e fortez-

Fu presodi nuovo: e stupiti i Giudici di vederlo si intrepido, ficuro, ed alleero, tentarono con lufinghe, e promeffe di ridurlo alla superstizione de loro Dei; e perche il Santo se ne rideva, il Giudice lo fece flagellare fieramente, e dopo rinchiudere in una tenchrofa prigione, esigilarala, lasciarvelo dentro, acciocche ivi fi morific di fame.

Ma quella fieffa notre gli apparve il S:gnore, e glidiffe. Teodoro ita force, perche io sono in tua compagnia. Non prendere nè cibo, nè bevandada gli uomini, perche ioti darò con esso me una vita nel Cielo beata, ed eterna. Restò per questo favor del Signore fommamente confolato il soldato suo, cantando Salmi di lode a Dio; al che fare molti Angeli lo ajutavano, che sacevano soavissima musica in quella prigione: la quale udita dalle guardie, e veduto lui circondato da pesone vestite di bianco, che cantavano inficme con lui, restarono meravigliare, ed attonite. Ne diedero avviso al Giudice, il quale andò alla carcere, trovolla chiufa, e figillata, ed entratovi dentro, non vidde altri, che Teodoro, e tornando a serrar la porta , commandò che ogni giorno li fos-fe dato un'oncia di pane , ed un bicchiero diacqua.

Mail Santo Martire non volle accettarlo, dicendo, che Gesiì Crifto fuo Re, e Signore non avrebbe mancato di sostentarlo. Cavatolo di prigione, gli furono offerti gran premj, tutta volta che fi foffe mutato: ma non giovando cosa alcuna, nè essendo bastante a vincere quel petro sorte, ed armato dello spirito di Dio, conoscendo di perdere il tempo, e chiamandolo facrilego empio, ebestemmiatore, fu dato ordine, che

li tormentaffe. Fu elevato in un'alto legno, flagellato, lacerato congraffi di ferro, ed arfo ne'fianchicon fiaccole accese: ma quanto maggiormente era tormentato, tanto più fi mostrava allegro, e come se sosse fra fiori, e rose, cantava quel verso di Davidde, che dice: Lauderò in ogni tempo il Signore, dalla mia bocca usciranno sempre le lodi fue. Sbranavano i ministri le carni del Santo, ed egli cantava non altrimenti, che se non egli, ma altri patisse quei fieri tormenti . Fu finalmente condannato at za incredibile fi manifestò, e pubblicò suoco, si fece il fegno della Croce in fronfronte, ed in tutto il corpo, ed entrò prosondissimamente nel fuoco. Vidde un' amico suo, chiamato Cleonico, il quale piagneva, e gli diffe: Cleonico, io ti afpetto, affrettati, e seguimi, e circondato dalle fiamme da ogni parte, lodando la Santiffima Trinità, diede il fuo fanto fpirito in pace a chi lo aveva creato, e fu l'anima sua veduta salirsene al Cielo a guifa di chiarissima luce.

Fu presoil suo santo corpo da una divota donna nominata Eufebia, e con preziofi unguenti involtolo in un lenzuolo, lo fepelli nella propria cafa al meglio che le su possibile , nella Città di Eucaita, che è fotto Amafea fua Metro-

poli.

Fu il martirio di San Teodoro alli o. di Novembre, l'anno del Signore 304. Fu quelto glorioso Martire molto celebre, ed in tutto l'Oriente tenuto in gran riverenza per le segnalate vittorie, che alcuni Imperadori ottennero da Barbari

per le sue intercessioni.

Onde gli furono edificati Tempi, dove i Fedeli andavano in pellegrinaggio al corpo di San Teodoro nella Città di Eucaita, ed in Roma ancora gli fu fabbricata una Chiefa, che oggi dura, ed ètitolo di Diacono Cardinale . Il Martirio di S. Teodoro fu scritto da Metafraste, ed èregistrato dal Surio nel sesto tomo. Scrisse Nettario Arcivescovo di Costantinopoli una orazione di S. Teodoro, ed un'altra S. Gregorio Nisseno, fratello del gran Basilio, nel fine della quale, parlando col Santo Martire, gli dice quelte parole: Sebbene non è possibile, che i nostri occhi corporali ti vegghino, affiffa tul i tuoi ne' facrifizi, e nelle orazioni nostre, e prega Dio, che ci ascolti, e che disenda la patria tua, che è la nostra (perche la patria del Martire è il luogo, dove pati) domanda al Signore ajuto per li tuoi parenti, e fratelli, ed amici, che fiamo qui ora prefenti, e pregalo, che ci diffenda da' nostri nimici, e particolarmente da'barbari Sciti, che fi armano con. tro dinoi. Come foldato combatti valorofamente in ajuto nostro, e come Martire intercedi liberamente per noi. Perche febbene tu sei in porto, sai nondimeno i pericolidi quelli, che navigano, impetraci pace per sempre, e grazia di servire a chi tu fervifti, acciocche i fieri barbari nimici non profanino i facri Tempi, e facciano menti con animo coftantiffimo, econ volto

mangiatoje de gli Altari . L'avere infino 'a qui goduta la pace, conosciamo non esfere stato per li nostri meriti, ma per le tue orazioni, e per le medefime ti preghiamo, che tu ci custodisca per l'avvenire.

Tutto questo dice S. Gregorio Nisseno. Si avvertisca, che questo Santo Martire Teodoro è chiamato Tiro, che vuol dir foldato nuovo, a differenza di un'altro Teodoro parimente Martire, che su Centurione, à Capitano. Si chiama ancora Teodoro Amaseno, perche morì nella Città di Amasea, e Eucai-

ta, il luogo, da dove fu trasferito il fuo fanto corpo.

Dice il Vescovo Equilino, che il corpo di S. Teodoro Martire fi trova nella Città di Venezia nella Chiesa di S. Salvatore, che è de'Canonici Regolarisma non è quello di questo Teodoro; madell' altro Centurione, che mori in Eraclea, e fu martiriza-to in tempo di Licinio: di S. Teodoro, oltre a gli Autori già detti, fanno menzione tutti i Martirologi.

Alli 10. Novembre .

LAVITADE' SS. TRIFONE, Respicio, e Ninfa Martiri.

F U.S. Trifone si devoto, e si dato al fervi-zio di Dio, che effendo ancora piccio. lo fece alcuni miracoli, fanando uomini indemoniati, e guarendo altri da varie infermità. Si levò al suo tempo contro la Chiesa del Signore la persecuzione di Decio Imperadore, che fu orribile, e crudeliffima, e sebbene alcuni Cristiani fuggivano, ed altri cedevano: Trifone nondimeno fenza paura nè de tormenti-nè della morte-faceva animo a' deboli, ed esortava i codardi a non temere i tormenti, i quali per rigorofi, che fiano alla fine fornifcono con la vita, ed a fiffare gli occhi, ed il cuore in quella vita beata, la quale col mezzo di quelli avevano a confeguire.

Ebbe notizia di ciò un Prefetto chiamato Quilino: lo fece prendere, e tormentar nell' Eculco, lacerarlo con unghie di ferro, abbruciarli i fianchi, con torcie accese, pestare il corpo con duri, e noderofi baftoni, e trapaffarli i piedi con chiodi infocati . Sopportava il Santo Martire tutti questitor-

sial-

sì allegro, come se fosse in qualche ameno, non essendo però altro, che un borgo di

e deliziofo giardino.

Lo vidde il Tribuno, che aveva nome Respicio, e meravigliatosi di si gran costanza i ed allegrezza in si dure pene, cd il-Iuminato da Dio, intese quella non esfere, nè poter effere umana cofa, ma opera fopra tutte le forze della Natura, e propria della mano di Dio, che dava forze al foldato fuo, e gli faceva dolci i tormenti, ed i fupplizi: perche li pativa per amor fuo: il che non avrebbe fatto, se non fosse vera quella Fede, e credenza per la quale egli li pativa, cd acceso di amor Divino, e satto animoso dall'esempio di Trisone, confessò pubblicamente di effere Cristiano, esubito fu preso, etormentato infie- LA VITA DI SAN MART INO me col fuo fanto compagno.

Furono condotti ambidue ad un Tempio, acciocchè adoraffero quivi una statua di Giove . Inginocchioffi Trifone per fare orazione a Dio: e fubito cadde quell'Idolo di Ungaria chiamata Sabaria, efu allevato in terra, e spezzossi. Era presente una don- in Italia nella Cirtà di Pavia. I suoi padri zella Gentile delle Vergini Vestali, chia- furono Gentili, e nobili secondo il secomata Ninfa: e veduto il miracolo, e la sta- lo. Il Padre su Soldato, e Maestro di Cameua caduta, e spezzatasi per l'orazione di po, e desiderò, che il figliuolo, si appli-Trifone alzò la voce, ecominciò a dire, casse alle cose militari, e gentili. Ma che Gesu Cristo era vero Dio, e che gli Martino essendo di dieci anni, contro la adorati da'Gentili erano falsi: poscia che non potevano refiftere all' orazione di un' nomo Cristiano, ne diffendersi dal suo po-

Per queste parole su presa Ninsa, ed insieme con Trisone, e Respicio su tormentata, e furono tutti battuti con piombate si opere di pietà, e di divozione, frequen-crudelmente, che tutti tre fornirono in tando le Chiefe, e titirandofi dallo frequel martirio i loro giorni felici, e refero le anime al Signore alli 10, di Novembre l' anno 252. imperando il già nominato l'Imperador Costanzo ordinò, che tutti

Decio. L'istotia del Martirio di questi Santi è diversa, perche alcuni scrivono, che furono martirizati in Saffonia, altri in Apamea in Soria: altri in Nicea di Bitinia, ed altri di- to a pigliare le armi, ed andare alla cono cofe differenti si della patria, nella quale nacquero, come del luogo, nel quale morirono : che tutti fi possono vedere appresso il Cardinal Baronio. I corpi di to cgli cra servito da lui, scalzandolo, guesti Beati Martiri sono in Roma nel fa- lavandogli le vesti, e dandogli da manmolo ofpitale di S. Spirlto in Saffia fotto l' Altare maggiore.

del loro Martirio, e che Saffia foffe Saffonia: Soldato.

Roma fra la Chiefa di San Pictro, efra il Tevere, e perche vi abitarono molti Saffoni, che vissero in Roma, da poiche Carlo Magno gli foggiogò, fi chiamò il borgo, ò la scuola de' Sassoni: ed in questo borgo vi è l'ofpedale di S. Spirito, ed in effo, come abbiamo detto i corpi di questi gloriosi Martiri. Fanno di effi menzione i Martirologii Romano, di Ufuardo, ed il Breviario di Pio Quinto.

## Alli 11. Novembre.

# Vescovo, e Confessore.

L Beato S. Martino Vescovo, e modello de Santi Vesconi volontà de' fuoi padri fe ne andò alla Chiefa , e domandò di effere fatto Catecumeno: ed essendo di dodiciann i trattò di ritirarfinell'eremo, el'avrebbe fatto, fe la fua tenera età non glielo avesse victato.

Con la volontà inclinava fempre alle pito del fecolo, e conversando più con Dio, che con gli uomini. Avvenne che i figliuoli de foldati vecchi fi fcrivesfero per la guerra. E sebbene Martino si volle celare, non gli valse, perche il suo medefimo padre lo palesò : onde fu aftretguerra, menando un fervitor feco, il quale trattava non come fervo, ma come compagno, scrvendolo tanto, quengiare a tavola. Fuggi con grandissimo studio i vizj, che sogliono ordinariamen-E forse che quelli, che dissero essere morti te accompagnare i soldati. Il trattamento in Saffonia, s'ingannano, credendo, che il della fua perfona era femplice, e modeluogo della loro sepoltura fosse stato quello rato, e più pareya da Monaco, che da

 Era benigno, e cortefe con tutti, pa- f ziente, e caritativo. Sovveniva a'bisogni di ozn'uno, come gli era poffibile, confolava con gran carità, e deftrezza gliafflittis visitava gl'infermi, distribuiva liberamentequello, che aveva a poveri, e particolarmente s' inteneriva vedendo alcuno scoperto, ed ignudo. Ed in questa maniera di pietà fù notabile un' esempio, che della fua gran compaffione ci lasciò, e sù tale, che essendo un giorno d'inverno in compagnia di altri Soldati alla porta della Città di Amiens (ch'èin Francia, Capo della Provincia di Piccardia) andò un poverello ignudo tremando di freddo, e domandando qualche limofina per coprirfi, e non lo foccorrendo gli altri foldati . Martino intendendo che tale occasione gli era da Dio mandata per meritare, non avendo altra cofa da dare al povero, cavò la spada del fodero, e tagliò per mezzo la clamide,cioè la veste militare,che egli portava, e gliene diede una parte, e l'altra ritenne per fc.

Diede questo fatto occasione di ridere a gli uomini vani, e leggieri, e di piangere, e di compungersi a' savi, eda 'gravi.

Ben fivede quanto a Dio foffe piacciuta quella opera perche la feguente notre gli apparve Crifto NostroSignore coperno di quel pezzo di velle , e dicendogli , che guardaffe bene, fe quella fosfe la povero : e voltandosi ad una moltitudine voce alta diffe. Mattino effendo ancora voce alta diffe. Mattino effendo ancora Catecumeno mi ba con quella vellecoperto .

Tanto flima il Signore quello, che fi fi col povero peramor fuo, e sibme rimunera qualfroglia fervizio, che fegli facei. Non s'infiquerbi Martino per quello favor del Signore, anzi riconoficendo, e magnificando più la graziz Celtte determino di rititarti a vita perfetta, e mentre, tenerano col coppo nel ficeolo, ni prete col cuore, e col defiderio nel Cielo, fi come faceva.

Si vidde bene, che Dio lo guidava, e lo onde, per ubbidire al Signore, abbafoli a teneva per mano: milizando nelli efercito, le tenoduceva Giuliano Apoftata, manico monite lagrime di ambidue, fi licental dato in Francia da fuo cugino l'imperado- re Cottanzo, uomo Artiano, a debellare dogli, che egli in que viaggio patirico gui Alemania, ch'ezno entrati con gran le be mole difficoltà e gravitavagli con gran le bemole difficoltà e gravitavagli en del consideratione del consideration del consider

fozz nel Dominio del Romano Imperoja quelle paris. Natarino cinicile icerza di la ciarre learmi, e di ritizrafi: ed attribucto doquello Guilaino a villà, e da timore della battaglia, che il giorno feguentedo-veva farti con gliminici: Martino animo-famente rifpofe, che accioche fi vedelfe, le il domandargli licenza naferdie dal defiderio di fervire a Dio, o pure da timore, egili era apparecchiato di combattere il giorno feguente nella vanguardia, fenza fecula, permate chara, e fenza alcuna arma, col femato pala della fana Corce, e con effa armato pala della fana Corce, e con effa armato pala della fana Corce, e con effa armato pala con e con esta della fana Corce, e con effa armato pala della dell

Sdegnato Giuliano di queste parole, e parendogli, che fosse Soldato vantatore, lo seceprendere, e mettere il giorno appresso disarmato a fronte de gli nimici.

Ma îtando tutti fofpefi, ed interpretando ciafcuno, fecondo l'affetto fuo, queffo fatto, ed afpettando il fucceffo, fubito la mattina vennero Ambafciadori de gli Alemanni, chicdendo la pace a Giuliano, fottomettendofi all'ubbidienza di lai

La qual cofa fù attribuita alla fantità, ed alle orazioni di S.Martino, le quali impetrarono da Dio, che mutasse i cuori di quei barbari, edelse si fegnalata vittoria fenza fangue a Giuliano, per liberare soavemente Martino dal pericolo, che averebbe potuto correrefra le spade, e le lancie, sebbene da esse ancora col suo potente braccio lo potea liberare. Si licenziò S. Martino dalla guerra, ed intendendo, che S. Ilario Vescovo di Poitiers, fioriva in dottrina, e fantità, fene andò a lui, egli si diè per discepolo: desiderando di essere guidato dalla sua mano, e condotto alla perfezione. Volle Sant' Ilario ordinarlo Diacono, ma egli stimandosi indegno di ciò, non lo consenti. Lo fece finalmente Esorcista, e San Martino se ne contentò per essere ufizio, ancorche Ecclefiaftico, di minore ftima, ed onore. Ebbe in tanto rivelazione da Dio di ritornarsene in patria per ajutare i suoi padri, ch' erano tuttavia Idolatri, onde, per ubbidire al Signore, abbassò la testa, e prese la benedizione da Sant'Ilario, con molte lagrime di ambidue, fi licenzlò da lui, e dagli altri compagni, avvisandogli, che egli in quel viaggio patireb-

s'in-

s'ingannò, petchè al paffare delle Alpi cad- I de in mano de' ladri, che lo vollero uccidere, ed uno diessi aveva già alzata la spa-

da per percuotere il Santo.

Quando per volontà del Signore fu trattenuto da un'altro, che non era tanto inumano, ed in effetto lopresero, e lo legarono perispogliarlo. Interrogato chi fosse, e se avesse paura; rispose di essere Cristiano, edinon aver maiavuta manco paura: sapendo, che ne' pericoli maggiori si trova più presente Dio per ajutare quelli, che confidano in lui. Pote tanto con l'esempio della sua costanza, e con le parole effieaci, che disse ad uno diquegli affasfini, che si converti, e si fece Religiolo, e su quegli, che narrò quanto in quel paffaggiogli era venuto con S. Martino.

Seguitando il viaggio suo, e passato Milano, gli apparve in forma umana il demonio, edomandollo dove egliandaffe; gli rispose il santo di andare, dove Dio lo menava . Soggiunfe all'ora il demonio; dovunque tu vada, e qualunque cosa tu prenda a fare, tieni per certo, che tifarà con-

trario il demonio.

Qui diffe San Martino quel verso del Profeta: Dominus mibi adjutor, non timebo, quid faciat mihi bomo. Il Signore è in ajuto mio, e per questo non temerò quello, che l'uomo contro di me possa sare, e dicendo queste parole, l'ingannatore subitamente disparve: Giunto nella sua patria, proccuró con grandiffima diligenza diridurre i suoi padri al conoscimento, ed all'amore di Diovero, e la madrefi convetti, restando il padre nella sua cecità, e durezza con grandispiacere del Santo figliuolo, sebbene Dio lo consolò con molti altri, che per le ciortazioni, ed ciempi suoi entrarono nel diritto fentiero della noftra fanta Religione.

Pati ancora molto in questo viaggio per la difefa della Fede Cattolica; perche effendoli largamente distesa, ed avendo prefe gran forze l'erelia Arriana; egli con grande spirito, e zelo si oppose a gli eretici, da" qualifu crudelmente perfeguitato, prefo, frustato, e pubblicamente disonorato, e con diverse pene, ed ingiurie malamente trattato: di maniera che ful affretto a tornarfene in Francia a cercare S. Ilario Mac-

statosbandito per la Fede Cattolica, se ne andò a Milano, con intenzione di fabbricare un picciolo Monistero, e quivi abitare, infino a tanto, che Dio gli scoprisse

altra cola. Era in quel tempo Arcivescovo di Milano Austenzio, grandistimo eretico, e capo de gli Arriani, e furono tanti i travagli, che diede a San Martino, e si male fi portò con lui, che lo scacció dalla Città, ed egli determinò di nascondersi con un Sacerdotegran servo di Dio, che glifece compagnia, in un Ifola deferta del mar Tirenno, chiamata Gallinaria. Ivi stette sostentandoli con erbe campestri infino a tanto, che intefe Sant' Ilario dal fuo efiglio effere tornato in Francia, dove lo andò a trovare, e fù da lui ricevuto con fingolare allegrezza, Quivi fuori della Città di Poitiers fece San Martino un picciolo Monistero per sè, e per alcuni, che lo seguitavano.

Fra questi fil un Catecumeno, il quale essendo una volta San Martino suori del convento cadde in una malattia così grave, che in termine di pochi giornigli tolse la vita, e senza effere battezzato mori. Ritornato il Santo trovò i suoi Monaci molto asflitti per quello, che era avvenuto, ed il corpo del morto in punto di effere sepolto. Accostoglisiil fanto pieno di amaricudine, e miratolo attentamente con gran dolore, con particolare motivo, ed impulso di Dio commandò, che tutti uscissero di quella ttanza, echiuse le porte, si ttese topra il freddo corpo del morto, e facendo fervente orazione, pregò il Signore, che gli rendesse la vita, ed il Signore lo sece in maniera, che entrando nella camera quelli, che stavano fuori aspettando, trovarono vivo con meraviglia, e stupore quello, che erano apparecchiati per sepellire.

Ricevette per tanto il Catecumeno l'acquadel santo Battefimo, e visse dopo mol. ti anni, e contava come effendo la fua anima uscita dal corpo era stata presentata dinanzi al Tribunale di Dio, e condannata a stare in luoghi tenebrosi, ed oscuri; ma che dopo, intendendo da gli Angeli, che San Maruno pregava per effa, il Giudice la fece dare loro, acciocche gli restituisserola vita, ed a Martino suo servo da sua parte la presentassero. Un'altra volta avendo intelo, che un fervitore di un' uomo nobile, e ricco, chiamato Lupicino, si era Ma avendo inteso, che egli ancora era impiecato, mosso da compassione di quell'infelies, edalle lagrime di ura gran moltitudine di genes, che gli utci incomi pingendo, e dolondo fidicia do, entrò nella filanza, dove era il corpo moro di ticlo, e facendo per lui orazione, Luftcino ilio di piedi vo compagni infino alla porta della cafa alla perfensa di tutta quella genes, che piena di allegrezza, edi marsipilia non cellava di porticare in San Martino l'immenta Bontà, e l'Onnipotenza del Crastore.

Per questi miracoli si grandi, e si evidenti di due morti rifuscitati comincio il popolo a tenere S. Martino per uomo Apostolico, e nelleo pere molto potentes e perche in questo medefimo cempo per la morte del Vescovo vacava la Chiefa di Tours, tutti posere ul cocci in ilui, deliderandolo per

loro Prelato, e Paftore.

Ma perché (apevano, ch' egli ricufarebbe, e che non lo potrebbono facilment eavare dal fuo Moniflero: un Cittadino chiamato Ruvico, fingendo di aver la moglie gravemente malata, e pregandolo, che andaffe a darle la benedizione, lo cavó dal convento con atte.

Lo fectro come prigione con la molta gente, che aveva mella inaguato, elo conduffero alla Chiefa per fario Vefcovo con fomma allegrezza, e con univerfale confentimento di tutto il oppolo febbene non mancatono alcuni, che ripugnarono dicendo, chera perficionavile, di poca prefenza, mai vedito, e finalmente indegno

di effer Vescovo.

Ma preche il negoziocradi Dio, prevalle la lezione, che già ne avera farta il Cielo, efiiconfermata interra non fenza alcuni fegni Divini. E fiù San Martino collocato nella Sedia, facendo fefta ciafeuno, clui folo piangendo per vederfi ranco onatto, e polto inuma dignità, della quale

egli fi riputava indegnifiimo.

"Ma shi potrà efpicare le cofe, che que fos santifimo Patroe fece in pafecre, ed accrefeer il gregge, che Dio gli avera raccommandato, e comefeppe confervare la virtu dell'uomo particolare, ed aggiugnet. vill'eccellenza della perfona pubblica, ed con el la ville come della perfona pubblica, ed con el la vigiliarra di Prelato, e l'ezioni di Marta con la contemplazione di Martia. Percheoltre all'aver cercti in Francia Mondiferji di Monaco, fui l'aprino, che quiri infine di martine di martine

accompagnasse la vita Monacale con la Clericale, come sece in Africa Sant' Agostino:

Egliaffratello talmente gli efercizi de Monifteri con que i della Chiefa, che dalla fua fcuola ufcirono molti eccellenti Vefcovi ne gli uni, e negli altri, nella contempla-

zione, e nella azione.

Nel trattamento della sua persona non fece mutazioni di forte veruna, il cibo era l'istesso, che prima, ed il vettito povero. e vileal fuo folito. Se neandò in un Monistero, che egli medesimo edificò mezza lega lontano dalla Città in un luogo alquanto ruvido, ed aspro, e circondato dal fiume Loira, dove vivea con i fuoi Monaci, ch' erano ottanta, e la maggior parte di sangue nobile, ed allevati prima in molte delizie, i quali per amore di Cristo avevano abbracciato la Corte sua, e mossi dall'esempio di San Marcino vivevano in terra come Angelidel Cielo. L'abitazione, che avevano, era stretta, le celle anguste, e cavate nel faffo, e più per meditare la morte, che per confervare la vita. Niuno aveva cofa propria; tutti vivevano in commune, nè ad alcuno fi permetteva, à comprare, ò ven. dere. Poche volte uscivano di cella, per fare orazione in commune. Mangiavano tuttiinfieme la fera, avendo tutto il di digiunato.

Nessuno gustavavino se non per infermità. Il vestito loro era panno irsuto, e la più parte portava anco il cilicio, fuggendo i pannidelicati, e di prezzo, come scandalofi, e contrarj allo spirito di religione. A tutti i fuoi discepoli serviva di modello, e di specchio San Martino, e gli incitava ad ogni perfezione con gli esempi, con le parole, e con i configli fuoi. Riceveva i forastieri, che andavano a visitarlo da varie parti con la carità, ed umikà fingolare, ed egli stesso lavava loro i piedi, dava loro l'acqua alle mani, e servivali. Edopo di averli moderatamente ristorati nel corpo, dava il fuo pasto allo spirito, che era un banchetto foavissimo de i suoi ragionamentispirituali. Non perdeva maitcinpo di giorno, e confummava le notti vegghiando, e facendo orazione. Dormiva in terra coperto di un'aspro cilicio. Al suo corpo non dava ne più di cibo, ne più di fonno di quel che l'estrema necessità richiedeffe.

Si guardaya con gran diligenza dal giudi.

zioni degli altri, avendo fempre rifguardo alla fama, ed alla riputazione de i fuoi proflimi. Ricompenfava le ingiurie, che gli erano fatte, con orazioni, verfando molte lagrime per quelli, che lo ingiuriavano, e rendendo sempre bene per male a quelli, che l'oltraggiavano. Non fil mai veduto vanamente ridere, nè star malinconico, ma sempre con uno stesso sembiante, e con la medefima pace dell'anima, e gravità di volto in qualunque varietà di cose prospere, ed avverse, meste, ed allegre.

Pareva , che la misericordia , e la limolina, e compassione verso i poveri fossero nate con lui, e che non fosse in potestà sua il lasciar di soccorrere a qualunque bisogno alla maniera, chegli era possibile. Una volta andando alla Chiefa la mattina d'inverno a dir Mesfa, s'incontrò in un poverello ftracciato, che si moriva di freddo; diede ordine fubito all' Archidiacono, che lo vestiffe, ed entrato in Chiesa, e fatta orazione al Signore, si ritirò nella sagrestia per vestirsi. L'Archidiacono, o per trascuraggine, ò per non avere con ches non fovvenne altrimente il povero, il quale entrato nella fagrestia si mise dinanzi al Santo Vescovo dolendosi di non effere stato soccorso, come egli avea ordinato. Ne senti dispiacere, e fatto ritirare il povero, fi cavò la tonica , e glicla diede , cavandofela, come il meglio che puote, fotto la pianetta, la quale aveva già indoffo. Ed uscendo poi a dir Messa, volle Nostro Signore onorarlo, e mostrare quanto grata gli fosse stata quella carità, che aveva usata col povero: facendo, che dal capo del Santo, mentre, che egli era all'Altare, uscivano raggi di luce, e una come fiamma di fuoco: la quale, fra si innumerabile popolo, che si trovava presente, su veduta da tre Monaci solamente, da un Chierico, e da una santa donzella.

Ma che dirò della penitenza, e della mansuetudine di questo sant' uomo? e de i modi, che Dio teneva per manife, starlo, onorarlo, e magnificarlo in ter-

oare le intenzioni altrui, e per quanto ¡ligenza, ed edificazione,) e quelli, che poteva i interpretava fempre bene le a- lo accompagnavano rimafero addierro. Incontroffi il Santo in una carrozza di foldati, che caminavano con molta fretta. Si spaventarono i cavalli vedendolo, e s'infuriarono in modo, che i foldati fe ne sdegnarono, ed usciti tutti rabbiofi dal cocchio; corfero alla voltadel Santo, e gli diedero molte bastonate, senza conoscerlo, e lo conciarono in guifa, che cadde in terra mezzo morto, e ritornarono alla carrozza loro, ed il Santo sopportò quell' oltraggio con pazienza per amor di Dio , fenza aprire la bocca per lamentarfi, e fenza dire parola , o dar fegno di dispiacere .

Lo trovarono i compagni, che lo feguitavano, pieno di ferite, ed infanguinato, e con gran dolore lo rimifero fopra il giumento, nel quale andava.

Ma il Signore castigò quei soldati : che con tanta empietà avevano messe le mani addosfo al suo servo. Perche i cavalli del cocchio loro come se sossero di pietra restarono immobili , nè fecero più passo. E conoscendo essere questo castigo di Dio , domandarono chi fossero un povero viandante di tali, e tali fegni, ed intendendo effere S. Martino (il cui nome era più conosciuto, che la persona ) gli si gettarono a' piedi , chiedendogli umilmente perdono della loro prefunzione, e pazzia, ed il Santo, che aveva rivelazione di quanto doveva fuccedere, e l'aveva detto prima a i compagni, gli accolfe amorevolmente, e con le sue orazioni impetrò da Dio, che si potessero liberamente partire.

Nè meno notabile è la pazienza, e la mansuetudine, che usò con Brizio, uno de i suoi Chierici; il quale effendo stato prima lodevolmente allevato nella vita Religiofa; fatto Chierico, diventò licenzioso, e dissoluto, e si diede a i gusti, a i trattenimenti, ed alle vanità del fecolo.

Lo avvisò San Martino, come padre, dello fcandalo, che dava con la fua vita, e l'infelice non solamente non si e. mendò, e compunse per le parole del Santo; ma presele per ingiuria, ed oltraggio, andò al Monistero tutto insura? Andava una volta visitando la sua riato, e come fuori di sè, alla presen-Diocesi (il che faceva con somma di- za di molta gente, disse mille ingiurio-

se, e villane parole al Santo, e restò per ! poco, che non gli metteffe le mani addoffo. Aveva il Santo veduto, prima, che Brizio arrivasse al Monistero, due maligni spiriti, che lo chiamavano, e lo attizzavano alla vendetta: e per questo, e per la fua naturale dolcezza lo trattò con tanta manfuetudine, che Brizio reilò confuio, egli chiese perdono, ed il Santo con le sue orazioni ottenneda Dio, che si emendasfe, e gli succedesse nel Vescovado; si comea lui medefimo lo prediffe.

E se bene quando egli lo disse, parve cosa degna diriso, e Brizio se ne burlò, riputando San Martino infensatos nondimano, morto che fui, fi effettuò tutto quello, che aveva profetizzato; e con gran concordia del Clero, e del popolo fu Brizio eletto per Prelato di quella Chiefa, e la governò tanto fantamente, e pari tante, e si gravi perfecuzioni ( avendogli ancora quello predetto il Santo) che si effettuò quanto egli aveva pronofficato a puntino,

e fu Santo, e cometale lo celebra la Chiefa alli tredici di Novembre.

Tutto ciò ottenne, ed impetrò San Martino con la sua singolare pazienza, e manfuerudine con la quale sopporto Brizio, e lo guadagnò al Signore. Non si puote lafciar perfuadere mai a privarlo del grado, che aveva, ed a castigarlo, come molti lo configliavano a fare, a' quali rispondeva il Santo: Gesil Crifto fopporto Giuda, e voi non volete, che io sopporti Brizio? Con questa medefima manfuetudine non si vendicava mai delle ingiufie, che gli erano fatte: con quelta perdonava faciliflimamente a quelli, che fi avvedevano, ed ammetteva a riconciliázione, ed a penitenza i peccatori, che le loro colpe piangevano, ed egli fi fcordava di effe in maniera tale, che il demonio, come nimico della nostra salute, lo riprese una volta de ciò, e gli diffe, che Dio non perdonava a quelli, che gli voltavano lespalle , e cadevano in gravi peccati. Al quale il Santo rispose con gran sicurezza, e confidanzain Dio: Setti infelice, lasciassi di tentare gli uomini, e ti pentissi, confidato nella bontà di Dio, con gran ficurezza la mifericordia fua ti prometterci.

Che dirò delle altre eroiche, ed illustri virsui di questo santissimo uomo? partico-

di confervare, ed amplificare in ozni parte la Fede Cattolica; e diquella feteinfaziabile d'illustrare, e distendere la Cristia. na Religione, ed estinguere le reliquie della Getilità, che in alcuni luoghi ancora al fuo tempo duravano? Andando una volta alla Città di Chartes, gli occorfe paffare per una villa, che tutta era di Gentili, i quali per la fama del Santo uscirono fuori a vederlo; e concorfevi tanta gente, che i campi erano coperti di contadini idolatti, e privi del conoscimento del vero

Quando il Santo Prelato li vidde, s'inteneri fopra modo, e con svisceratissimo affetto alzatigli occhi al Cielo, cominciò a predicare loro la parola di Dio 6 & ad invitarli all' eterna falute, confertimento, voce, parole, ed energia tanto grande, che bene si vedeva non esfere lui, che parlava, ma Dio in lui, il quale per dare efficacia alle parole di San Martino, e confermarle col fuo forte braccio perbeneficio di tutta quella ruffica gente, ordinò, che una donna gli portaffe dinanzi un unico fuo figliuolo, che poco prima era morto, pregandolo a rifuscitarlo, poiche da amico di Dlo, e si facilmente poteva farlo. Si accompagnarono alle preghiere, ed alle lagrime della madre i fingulti, e la intercessione di tutte quel popolo; onde San Martino stimando, che quel miracolo dovesse essere occasione di convertirlo alla Fede di Cristo, fece orazione, lo rifuscitò, e lo rese vivo alla madre, che era per l'allegrezza come uscita fuor di le fteffa, alla prefenza ditutta quella gran moltitudine : la quale mossa da quanto veduto aveva, alzate le voci al Cielo, ed imperuolamente correndo, figittò a' piedi del Santo, chiedendo tutti di essere fatti Crittiani, ereltando lui più contento di avere guadagnate quelle anime a Dio. chefe avelse conquistato un Regno, o confeguito qualfivoglia altra gran cofa temporale.

Conquelto medefimo zelo proceurò disvellere affatto la memoria di ogni Gentilità, e culto profano; fenza avere riguardo alla difficoltà dell' impresa, ò all' odio de' Gentili, o al proprio pericolo, ò alla magnificenza, e sontuosità de Tempio è de gli edifici, iqualiimprendeva a distruggere. Ed il Signore Dio visibilmente larmente dell'ardentiffimo zelo, ch'ebbe lo favoriva, accioche confeguisse l'intento

fuo, e tirasse a fine qualunque cosa egli; restà luogo, che non fosse de' Cristiani, fi metteva a fare, per difficile, ed impolfibile, che ella pareffe, Volle rovinare una torre alta, e lavorata di ricche pietre con grande artificio, e di groffiffima spefa, perche era ftata dedicata ad un idolo. Ed avendo raccommandato ciò ad un Chierico, chiamato Marcello, ed intelo che egli non lo aveva fatto, per non avere provisione conveniente ad abbattere una machina, ed un' edificio si forte, fpele San Martino tutta la notte, facendo orazione; e la mattina venne un tutbine di venti, tuoni, lampi, e factre fopra la torre si fattamente, che la svelse da' fondamenti, e spianolla, e con meraviglia, e stupore di tutti. Eravi in un' altro luogo una colonna altiflima, e fopravi un'idolo, e volendo il Santo gittarla a terra, e non avendo modo di farlo, ricorfe alle folite arms, ch'erano le orazioni, e subitamente apparve nel Cielo a vista di ogn'uno, ch'era presente, un'altra colonna, la quale cadendo con impeto grandissimo sopra quest'alrea di pietra, la fminuzzò, e ridusse in polvere l'idolo, che sopra vi stava. In un' altro luogo, avendo spiantaro un Tempio de i Gentili, volle girtare a terra ancora un'altiflimo pino, che vi era d'appresso dedicaro al demonio ; si opposero i Gentili a ciò, ed uno di loro più prefontuolo, ed acuto de gl'altri, alzando la voce diffe: Se tu hai tanta confidanza pel tuo Dio, noi taglieremo questo albero con patto tale, che quando egli farà per cadere, tulo fostenga con le tue spalle. Accertà il partito il Santo .

Tagliarono l'albero, e legarono il fanto Vescovo per i piedi, accioche non potesfe fuggire. Stette egli fenza punto muoversi, come se tosse stato una statua, infino a tanto, che cadendo l'albero con gran ruina fopra di lui, egli alzando il braccio, e facendo il fegno della fanta Croce, il pino si rivoltò nella parte contraria, e mancò poco, che non opprimelse, ed uccidelse gli tleffi Gentili, che tagliato l'avevano. I quali per un si ttratutta quella contrada l'idolatria , nè vi un'altra volta gli avvenne in Borgogna ,

e pieno di Chiese, e di Monisteri. Perche foleva il servo di Dio rovinando un Tempio di demoni, edificare fubito nell' istesso sito una Chiesa di Dio vero, ò un Convento di Religiose, accioche quivi fosse adorato.

Un' altra volta si attaccò il suoco ad un'antico, e nobile Tempio de gl'Idoli, ti levò un vento si fiero, che portava l' incendio alle case, che vi erano vicine, con pericolo di ftendersi alle altre, e si temeva, che per dispiacere del danno particolare quei Gentili prendessero le armi per vendicare la distruzione del Tempio. e la ruina de loro Dei. All'ora il Santo armato con la Fede di Cristo, falito sopra il tetto, si oppose alla fiamma, che furiolistimamenre si andava allargando , la quale vedendo l' uomo di Dio, fubitamente tornò a dietro, e si ritirò contro la violenza del vento, ed in questa maniera rimafero libere dal fuoco le cafe, e dal pericolo insieme, e San Martino con la fua fola prefenza fece quello, che tutto il popolo con acqua, e con altri rimedi non avrebbe poruto fare.

Volendo un'altra volra distruggere un' altro Tempio d'Idoli molto famolo per le molte ricchezze, che vi erano, e per la gran superstizione, con cui era onorato: i Gentili gli fecero refiftenza, e con igneminia, ed oltraggio lodifcaecia; rono. Ritirolli il Santo a fare orazione in un luogo vicino, dove stette tre giorni continui digiunando, vestito di cilicio, e coperto di cenere, ed alla fine gli apparvero due foldati della milizia Celeste, armati di scudo, e di lancia, che gli differo venire da parte del Signore ad ajutarlo contro tutta quella moltitudine di Pagani, e che però tornafse alla fua imprefa licuramente, nè avelse paura. Ritornò San Martino, e distrusse il Tem-pio, gli Alrari, e gl'Idoli, restando tutta la gente attonita, ed immobile, e conoscendo quella non essere opera di uomo, ma di Dio, si converti a quel Signore, che per mezzo del fuo fervo farno, e si repentino prodigio, alzando le ta l'aveva, confessando non essere Dio mani, e le voci al Cielo, fi rimifero in quello, che ad un'uomo non aveva po-San Martino, e si convertirono a Cristo. tuto resistere, ed un solo, e vero Dioes-Onde in poco tempo per la diligenza, evi- | fere quello, il quale predicava Martino. gilanza del Santo Prelato, si spiantò da | Ne di minore meravialia è quello, che

uno di essi ssoderando la spada, andò per ferire il Santo, il quale fenza turbatfi fi cavò fubito il manto di dofso, per farlo, cadde indietro roverscio alla presenza di tutti, erestò di maniera sbigottito ed attonito, che gli fi profirò a i piedi, e gli chiese perdono. Un'altra volta in altro caso simile a questo, volendo un'uomo malvaggio ammazzarlo, le cadde l'arma, che aveva in mano, nè fu più veduta.

In questa guisa andava San Martino esercitando il suo grandissimo zelo in fradicare dal Mondo l'idolatria, ed amplificare il Nome, e la gloria di Dio, ed il medefimo Signore lo proteggeva, e lo difendeva da una parte, e dall'altra to illustrava, ed esaltava con miracoli fingolarissimi , glorificandolo non folamente ne gli occhi della gente commune, ma ancora de i Principi della terra, come si vidde in quello, che gli avvenne con un Signore principale, e Proconfole, chiamato Tetradio, ch'era Gentile, ed aveva uno de i fuoi fervitori graviffimamente dal demonio tormentato, ed afflitto. Questi pregò San Martino a mettere la mano fopra il fuo fervo, e guarirlo; ordinò il Santo, che gli fosse menato dinanzi', ma il demonio si fece forte, ne su possibile cavare il servo suor della casa del suo padrone. Pregò all'ora Tetradio il Santo a voler andare là , e sanare quel misero ; ma egli non volle farlo, dicendogli di non volere entrare in casa di nomo Gentile, e profano: onde promise Tetradio di farfi Criftiano, tutta volta, che liberasse il suo servo dal maligno spirito, che lo tormentava. Vi andò San Martino, guari il fervo, e Tetradio si battezzò, riconoscendo poi sempre S.Martino per padre della fua anima, e come tale onorandolo.

Ma cosa mirabile è quella, che con un Conte gli avvenne, il quale aveva dele, e che più aveva fembianza di fie- gno. ta, che di uomo. Questi entrò una volta nella Città di Tours con animo a San Martino avvenne con l'Impera-

dove volendo il Santo diffruggere un pdi rovinarla, tormentando molti con va-Tempio di Pagani, una gran moltitu- rie maniere di suppliej, e di pene. La dine di contadini gli fi opponeva, ed notte precedente al giorno, nel quale il Conte doveva eleguire la sua crudeltà, essendo S. Martino avvisato della sua malvagia intenzione, e dormendo ciae porfe nudo il collo, perche lo ferif fcuno, fe ne andò folo alla porta del se, ed alzando quell'empio il braccio Palazzo del Conte, e si mise a fare orazione.

Dormiva Adiziano profondiffimamente, e senti una voce, che difse; Il fervo di Dio stà prostrato in terra alla porta tua, e til dormi? Spaventato da questa voce, faltò di letto, e chiamati i fuoi fervi, difse loro, che S. Martino fe ne stava alla porta, e commando, che subito fosse cercato, I servitori, come sogliono, appena uscirono dalle prime stanze, che tornarono al loro Signore, ridendofi di quello, che loro aveva commandato, fenza alcun bifogno, ne vi cra tal uomo alla porta . della fua cafa. Lo credette Adiziano, tornò di nuovo a dormire, e di nuovo. si senti più aspramente riprendere . Si levò subito, egli stesso usci fuor di cafa, e trovò il Santo, il quale andava cercando. Gettoglifi a i piedi, e glidifle non essere necessario, che egli si affaticalse in persuaderlo, perche era difpostissimo a fare quanto a lui piacesse di commandargli, e che lo pregava a partirfi fubito, acciochè l'ira di Dio non venisse sopra di lui,

Si parti il Santo, ed il Conte chiamò subito i suoi officiali, e diede loro or-dine di sciogliere, e liberare tutti quelli, i quali per rormentarli teneva prigioni, ed egli fi parti dalla Città, che restò tutta allegra, e lodando il Signore , perche l'avesse liberata per mezzo del fuo Padre da' denti di quel lupo . il quale era vorace in tal guifa, che non si vedeva mai sazio di sangue umano, e folamente pareva essere uomo, e manco crudele del fuo folito, quando San Martino si trovava presente, il quale vidde un grandiflimo demonio alle spalle di Adiziano, e con un solo soffio lo mise in suga, e scacciollo: dal qual tempo in poi cominciò Adiziano nome Adiziano, uomo di natura cru- ad essere più piacevole, e più beni-

> Nè è di minor meraviglia quello, che dore

dor Valentiniano il Maggiore, ch'era die fu ricevuto da Massimo con somma vefua natura severo, ed aveva una moglie eretica Arriana, che lo instigava contro i Cattolici, Onde avendo inteso, che S. Martino andava a trattar feco alcuni negozi, che non gli piacevano; ordinò, che non fosse lasciato entrare in palazzo, per non avere occasione di negargli quello. che a domandargli veniva. Vi torno San Martino una, e due volte, e non potendo aver udienza, non per questo si perdò di animo, anzi si armò di orazione, di cilicio, di cenere, e di digiuno. Il fettimo giorno dell'orazione, e penitenza fua venne un' Angelo dal Cielo, che gli diffe, che se ne andasse a Palazzo, perche troverebbe le porte aperte, ed il Principe facile, e benigno. Fece il Santo quello, che gli era stato ordinato dall'Angelo, e trovò l'entrata si fenza impedimento, che senza che alcuno lo vie-iasse, passò infino alla stanza, dove stava il medefimo Imperadore. Il quale vedendolo fi fdegnò, e riprefe feveramente i famigliari, che lo avessero lasciato entrare, e fenza usare alcun'atto di cortefia, o di creanza co'l Santo Vescovo, se ne stava cheto sedendo, senza rispondergli. Ma la fedia nella quale egli fedeva, tu subitamente circondata da una fiamma di fuoco, la quale cominciava ancora ad accostarglisi al corpo, onde conoscendo, che quella non era cosa umana, attonito fi levò, fi umiliò, ed onorò il Santo, e fenza indugiare gli concedette tutto quello, che defiderava, e trattollo roi con molta famigliarità, invitandolo a mangiar seco, ed offcrendogli varj, e ricchi presenti, i quali San Martino, come sedele amico della povertà, non volle accettare, e con grande edificazione dell'Imperadore, e della fua Corte, alla sua Chiesa se ne tornò.

Si come non si lasciava vinecre dalle difficoltà, e da gli oltraggi nelle cofe, le quali imprendeva per servizio di Dio; cosi non si insuperbiva per le prosperità, e per i grandi favori offertigli da Principi: anzi teneva sempre uno stesso tenor di vita, e con una Maestà Apostolica aggiustava la modettia Religiosa, come si vede in quello, che con l'Imperadore Massimo gli succedette . Essendo andato San Martino per trattare con lui di alcuni negozi di gran carità, e gloria di Dio, I dalla fua mano una fobria rifezione : il che

nerazione, ed accarezzato, e fervito come un' uomo venuto dal Cielo. Fra le altre cofe, the per favorire San Martino, fece l'Imperadore, una fu invitarlo a mangiar feco, ed avendo finalmente con molte preghiere, e con grande istanza ottenuto da lui, che vi andasse, si mifero a tavola prima l'Imperadore. & appresto il Vescovo, e trealtri Signori ptincipali, un Confole, l'altro fratello, e'l terzo Zio dell' Imperadore, fra i qualifi pofe a federe il Chierico, che San Martino menava in fua compagnia. Andando il convito innanzi fu portata una coppa grande di vino all'ulanza di quel pacle, e fii messa dinanzi all'Imperadore, accioche beveffe.

Il quale, per lo rispetto, che portava al Santo, commandò, che fosse data la coppa a lui, perche beveffe primo, credendofi di riceverla doppo dalla fuamano. Ma il gran Prelato, gustato, che ebbe il vino, diede subito la tazza al suo Chierico, giudicando non effer perfona a tavola (ancorchè fosse quella dell' Imperadore) che al Sacerdote si dovesse an-

teporre.

E se bene parve questa cosa nuova, e non usata da altri Vescovi, che alcune volte con andare indegnamente alle Corti, e proccurare la grazia de' ministri principali abbaffano, ed avvilifcono le loro dignità, nondimeno l'essere stati in tal caso come disprezzati, diede somma edificazione all'Imperadore, ed a gli altri Signori che vi erano, tenendo San Martino per uomo più divino, che umano. Nè fu di minor meraviglia l'onore, che gli fece l'Imperatrice moglie di Massimo. Si trovò questa Principessa co'l suo marito molte volte a fentire i ragionamenti del Brato Vescovo, e le parole di vita, che loro diceva per invitarli al disprezzo delle cose incerte di questo secolo, ed innamorarli, ed infiammarli di defiderio dell'eterne. E riverendo con viva fede a e con affetto castissimo in Mattino la perfona di Cristo, oltre allo stare spesso a' fuoi picdi, come un'altra Maria Maddalena a' piedi di Cristo, volle esercitare con esso ancora l'ufizio di Marta. Per questo lo pregò, e gli sece grandissima iltanza a lafciarfi fervire, ed a prendere

che non gli piaceyano fimili carezze di donne) interpole l'autorità dell'Imperadore, alquale il Santo Prelato si rese, per averso piu grato nelle cose del servizio Divino, che da lui presendeva. La divota Imperadrice lo foce essa sedere a tavola, glidiedel'acqua allemani, e gli portò le vivande acconcie con le fue medelime mani, e fervillo alla coppa, e stette in piedi mentre, che duro il definare, facendo ufizio di umiliffima ferva con gli occhi baffi, eco'l cuore allegro, e tutta intenta a fervire al Santo. Sparecchio poscia la tavola, e raccolfe: gli avanzi, infino le bricciole del pane , tenendole per preziofe reliquie, e per gran tesoro , Raro esempio per certo in una Principessa si grande, della riverenza, che a' Santi fi devo, e del rifpetto . co'l quale si devono trattare li Sacerdoti, ed i Prelati, e molto da effere notato in tempo si miserabile, come è il presente. Meravialiofa fu l'umiltà, e la divozione dell'Imperadrice per onorare nel fuo fervo il Signore; e testificare la ssima, chefaceva di quel Santo Prelato, a cui ferviva, ed il quale riveriva in terra, come fe foffe venuto dal Cielo . Ma' ( quantun que in diverfa maniera ) non è però maneo am-mirabite quello, che fece una fanta Hon-zella con S. Martino, non per difprezzotti lhi, me per guardia, e custodia della fua Santità. Eravi una donzella principale, e di fomma virtu, la quale per vivere più ritirata, e fuor de gli occhi, e de i pericoli degli uomini, fi cra ridotta a vivere in una fua cesa di villa, dove aveva continuato molti anni con gran fama di fantità.

volendo il Santo ongrafla, ed efortarla a le prosperità, ed avversità della terral poifequire avanti nel buon propolito i desermino divifitarla, e difare con effa quello; che pon era folito di far mai con altre donne, non coffumando di vifitatic. Effendo arrivato gia alla porta della cafa, fu a vvifata la donzella della gran grazia, che Dio le faceva; mandando un uomo tanto eminente, etanto ammirabile a Mitarla. Credettero tutti , che dovesse alzare le mani al Cielo, e riceverlo come si gran Mimistro di Dio, e prendere per cestinonio del fuo aggradimento il vedere San Martino mella fua cafa, Ma ella frette tanto in se ; vand. -che mando a pregare il Santo, che fi con Stava in Chiefa con divozione, e riveren-Flor Sauctorum Parte IL

avendolemolte volte negato il Santo ( per-1 tentaffe di non vifitaria, acciò che la porta della fua cafa restaffe più chiusa a tutti glialtri uomini, posciache non si apriva a chi era più che uomo . Accettò il Santo la scusa, e lodolla, ed intese quanto raecolta, e quanto gelofa di confervare la fua onestà fosse quella, che non voleva esser veduta da nome, ancorche foffe il medefimo S. Marting.

Gli mando dopo la fanta donzella un prefente, e rinfrescamento, che il Sonto volentierifimo ricevette, dicendo non elfere gittle, che il Sagerdore riffutaffe quanto quella fanta Vergine gli mandava, poiche a molti Sacerdoti meritava di effereprepofta, E quelli, ch'erano in fua compagnia, a meravigliavano, che loricevelle, perphenon era folko riceveremai prefente, che mandoto gli fosse . Nel fine del pasconto di quelto fatto dice S Seveto Sulpizio quelle parole: Sentano quello elempio le Verghil; ed acciocche i cattivi nog circondino le porte loro, le ferrinoanco. ra a' buoni, ed accioché non vi si accofimo i malvagi con libertà, escludano con rispetto i medesimi Sacerdoti.

Futto il mondo sappia, che una donzella mon permue di effere ne veduca - ne vifitata da San Martino. Non cicluse sola-mente qualunque Sacretote, ma non volte vedere quello, che dava filute a chi lo vedeva. Cosi dice quello Autore.

Mache meraviglia, che San Martino abbia ayuso si gran-pazienza, tanto, eccellente manifuctudine, tanto ardente' zelo della glofia di Dio, e di propagare la fua fanta religione, tanta forterza, e coltanza ne disfavori, e tanta umiltà, e modeftia ne favori de Principi, ed uno fpirito Facendo viaggio S. Martino, paíso vici- stia ne favori de Principi, ed uno spirito no al litogo, dove dimorava la Vergine, e eccello, inagnanimo, e superiore a corte che, febbene dimorave in effa col corpo .. abitava hondimeno fempre co'l ouore in Cielo, eper mezzo dell'orazione fi confolava, efiricresva col Signore, è con ali spiriti beati della Gorte Celeste, Aveva fempre prefente Dio, ed in tutte le creature vedeva Dio, egli fervivano come di libro nel quale leggeva, e contemplava le perfezioni infinite del Creatore, e da tutte le cofe cavava concerni delicati , e documenți giovevoli , e fimilitudini accommodate all'edificazione di quelli, che feco tratta-

za si grande, che niuno mai ve lo vidde fe- 1 oro, e digemme, con le scarpe rieche. è dere, sempre stava ò inginocchiato, ò in piedi, econ faccia pallida, e timorofo, e domandato della cagione, diceva; Non volete, che io tema, stando qui Dio? Era freffo vilitato da gli Angeli, da San Pietro, da S. Paolo, da Santa Tecla, da Sant' Annefe, edalla Regina degli Angeli, e Signora nostra la Vergine Maria. Offerendo il santo Sacrifizio della Messa, su veduta la sua mano ornata de ricchissime pietre preziofe, ed in peni cofa confolato, e favorito dal Signore grandemente. Ed aveva per mezzo della fua orazione una luce si chiaga, e si foyrana e che non gli fi afcondeva cofa veruna . e diftingueva con grandiffima facilità le tenebre dalla luce, ogl'mganni, ed ilacci di Satanaffo, dalla vera, e reale vilitazione Divina, come fi vede inquello che fece una volta. Non lontano dal Monistero di S. Martino eravi un luogo molto frequentato dal popolo per credere, che vi fossero alcune reliquie de Mattiri e per avervir paffati Vescovi eretto in onor loro un' Altare. E cercando San Martino l'origine di tal divozione, e non la trovando, latenne per fospetta, e delibero di non andare a quel luogo, per non autorizzarlo con la fua prefenza, ne togliere al popolo la fua divozione : Ma un giorno, menando (eco alguni pochi de fuoi Frati se ne andò colà, e sece orazione a Dio, pregendolo, che gli rivelaffe quello, che fosse dentro al sepolero.

Vidde subito un'ombra orribile, e sparentofa, alla quale commando, che diecffechi ella fosse. Raspose di essere l'anima di un ladrone, ch'era ftato per gli-fuoi delitti ammazzato, ed effere celebrato a guita di Martire, peringanno del popolo, ma ch' egli non aveva che fare co' Martiri, perche esti stavano in gloria, ed egli nelle pene

Conquetto fece il Santo ruvinare l'Altare, elibero da quell'ingannell fuo popolo. E per questo esempio, e per alcuni alcii feguiti, fa la S. Chiefa si grande efamina della vita; e de' miracoli di quelli, che ha da canonizzare, e per non proporre a i Fedeli per Sami, fe non quelli, che cerriffima cofa è efferetali, pretendendo il commune immico ingamarci. Standolene un

dell'inferno fitrovava-

giorno S. Martino nella fua cella facendo orazione, gli si presentò circondato di luce, veftito di vefti reali,con una corona d'

meravigliofamente dorate, e con faccia allegra, e che per niuna cola meno lo mostrava, che per quello, ch'egliera. Stette San Martino alquanto fospeso alla prima vistainfino a tanto, che il demonio gli diffe di effere Crifto, difcefo di Cielo in terra. edi averlo voluto visitare, e manifestaria prima a lui, che ad altri. Ma il Santo intendendo per Divina rivelazione, che quello non era Crifto, ma anticrifto, e nemico della verità, ali rifpofe: Gesti Crifto no. ftro Signore non diffe di dovor venire veftito di porpora, coronato, ed ornato di diadema, ne lo crederò mai, che fia Crifto colui, il quale non verrà con l'abito, e con la figura nella quale Cristo pati, e non porserà i fegnidella Groce nel corpo fuo:

A questa voce spari come folgore quell' inimico del genere umano, lasciando un' odore si trifto, ed abbominevole nella cella, che folo baftava a dichiarare chi egli fof-

fe, e che pretendelle.

Fu tanto il timore, che questa bestia ebbe di S. Martino, ed egli tanto la disprezzo, che non si può facilmente credere. Onde avendo ingannato un Monaco chiamato Anatolio, con varie illusioni, per le quali il miscro dava ad intendere di essere vilitato dagli Angeli, e per provare, che questo fosse la verità . una notte apparve fra gli altri Monaci molto i plendente, e di una ricca, -c beniffimo lavorata veste vestito. Sofpettando tutti, e temendo, che fosfe, come era in effetto, inganno dell'inimico, e menando il Monaco così vestito . come per forza, alla presenza di San Martino, quella velle disparve, ed il demonio palesò l'inganno, ne su ardito di compariredinanzi a gl'ocehi del Santo, vedendo che tutta quella ofcurità doveva fvanire alla presenza di si gran luce. Perche aveva San Martino tanto grande impero fopra i demonj , che quando erano mengu alla Chiefa'i tormentati da loro, acciocche il Sento li liberalte; nell' ufcire, che faceva dalla cella del suo Monistero per andarsene alla Città, eranosi spaventosi i gesti , che facevano, e si ornibili gli stridi, che davano che fenza altro, e da cios'intendeva, che il Santo Vescovo andava alla Chiefa . Ne feasciava i demoni con minancie, eterrore come facevano gli altri Eforcifti, ma vestito di un' aspro cilicio e-e coperto di cenere, efi proftravain terra se

con l'arme della fanta orazione gli vinceya, e gli fozgiogava.

Fureno tanti i miracoli, che fece in que. Rogenere San Martino, ed in tuttigli altri, per falute delle anime , e de corpi, e per rimedio di tutti i mali di quelli, che a lui fi raccommandavano, che non fi postono raccontare con poche parole. Veggali chi ne hà voglia in S. Severo Sulpizio, il quale, ancorche molei ne scriva, dice nondimeno che fono pochi , rifpetto a quelli, che lascia. A noi basta brevemente dire, che fu canto miracolofo, etanto arricchito di prodigi Divini quest'uomo fantissimo, che pare, che Dio lo avesse satto Signore di tutte le creature, e datogli dominio sopra i demony, e sopra gli uomini, fopra i Cieli, e fopragli elementi, fopra tutte le infermità, e fopra la medelima morte, fopra gli uccelli, i pefci, egli animali, e con la foa continua, ed ardente orazione, con la fua parola, con la fua invocazione, con l'olio da lai benedetto, e con le corde del fuo cilicio, con la polvere del fuo fepolero, c col nome di Martino folamente, feec il Signore innumerabili miracoli in vita, ed in morte di lui, per farlo piu gloriofo, ed univerfale in tutto il mondo. .

Ne folamente fece il Signore miracoli per intercessione di S. Martino a beneficio d'altri infiniti, ma per liberare ancora lui da' pericoli, e mali, ne'quali fi trovava, Comegli avvenne una volta, ch' effendo egli andato di mezzo Inverno a visicare un luogo della Diocese, fugli apparecchiato alloggiamento da Chierici preflo alla Chiefa, eper foaldare la stanza, fu posto un focone dalla parte di fotto, ed in vece di letto stefero strame, e paglia secca, sopra cui postosi già su'l tardi per dormire San Martino, avezzoa giacere fu la dura terra. non pote soffetire cotal delivia , e quasi con isdegno scostato lo firame si coricò per dormite. 6 0

Ma come il mattonato era confummato, e pieno di fiffure, avvenne che la forza del fueco per quelle penetrando a poco, a poco, accese la paglia, e cominció a gagliardamente lavorare:

Onde S. Martino rifvegliato, etrovandoti in tal pericolo, penso di aprire la porta col catenaccio, ma così permettendo noftro Signore, non puoce. Onde ritornato in sc. ed avvedutofi che il rimedio non itaya nel fuggire, ma nel chicaere foccorfo dal Ciclo, imbracciato lo feudo della Fede, ed orazione fi pose in ginocchione, in mezzo alle fiamme, le quali si ricirarono, firiftrinfero, e tidileguarono, el'incendio si spense, ed egli rimase libero, e fenza offela veruna. Si accufava poi di avere can. to tardato a ricorrere all'orazione, ed a fareil fegno della Crose, edi aver preferprimaakrimezzi umani, Ebbe ancora il dono della profezia, ed illuminato da fpirito Celefte, annunzio le cose avvenire moko prima che fuccedeffero, fra le quali diffe a Maffimo Imperadore, che non paffaffe in Italia, perche paffandovi, febbene da principio riportarebbe vittoria dell' Impetador Valentiniano il giovane, nondimeno doppo farebbe vinto, e perirebbe, si dome

E quantunque foffe quello Santo tanto ammirabile, e canto grande ne gli ocehi di Dio, permise nondimeno il medesimo Dio, che in una colpa per elempio, ed avvilo nostro cadesse, e fu, che avendo l'Imperadore Massimo fatto uccidere Priscilliano eretico, peraccufa, ed indifereto zelo di alcuni Vescovi, che in quella causa Eccle. fiaftica lo fecero giudice, ed effendo effi per questo scommunicati, e scommunicando con loro aleri Vefcovi per adulare Massimo, andòS. Martinoa Treveri, dove si trovava l'Imperadore per trattar seco alcuni importanti negozi, pertinenti al ben della Chiefa t

E non volendo da principio communicare, e trattare conquei Velcovi per vederli feparati dalla communione della Chiefa, alla fine si lasciò vincere, perche l'Imperadore sentiva grandispiacere, che non lo facesse, ed egli deliderava di farselo benevolo y per ottenere da lui più facile mente una favorevole spedizione de negozi fuoi.

Ma doppo pianfetanto questo suo fallo , che per confolarlo, fu necessario che Dio gli mandaffe un' Angelo, il quale gli diffe, come egli aveva molta ragione di compungerfr, e di piangere quella fua colpa, febbene eta in parte feufabile per l'insenzione. che aveva avuto di trattar meglio i negozi di Dio, ma che però fi emendaffe, e ripigliaffe la fua antica coftanza. E perche doppo non foreciava idemoni da i corpi, ne fanava gl'infermi con tanta facilità, come era folito, diceva con molte lagrime, che per avere communicato con quei Vefcova

feoimmnícait (febbene per si breve tempoy e sforzato dalla necessità) Dio lo ave, va castigato, e gli aveva diminuira la graziale! far miracoli, e di sedici anni, che doppo viste, foggi con grande studio la ragunamea del Veteovi, per non cadere di nuovo in simile pericolo.

Bra giunto già il Santo Vescovo all'età di ottantafei anni, con gran defiderio di vederfi libero dalle miferie di quefta vita, e di godere nell'alrra della vifta di Dio, ed ebbe rivelazione, che Dio lo voleva confolare, e che già li appressava il fuo fine, e eniaramente lo diffe a Difeepoli fuoi, ma nomber questo lasciò di stare vigilante fopra ffuo gregge, e di fare ufizio di dingente lastore. Perch'essendo in quei giorni mata: una certa discordia fra i Cherici diun luogo chiamato Condato, determino di andare egli stesso in persona apacificarli, filmando di non poter fornire l pid felicemente la vita fua, che lafciando tutte le fue Chiefe in pace, ed in

Elsendo per tanto andato, ed avendo

accommodate le cofe a fuo gufto, mentre che'era per ritornarfene al fuo Monistero. comincio a fentirli venir meno le forze per debolezza, eragunaci i fuoi difcepoli, diffeloro, che zià quella fua cafa dicerra minacciava ruina, e che necessariamente doveva lafciarli. Alzarono tutti le voci al Cielo, e con sospiri, singhiozzi, e lagrime difsero: Berche fanto Padre ciabbandoni? A chi ci lasci sconsolari, ed affluri? I lupi affamati afsalteranno questo tuo gregge; e perduto il pastore, chida i loto denti farà bastante a difenderli? Ben sappiamo il gran desiderio che hai divedere Crifto, ma il tuo premio è ficuro, ne fi scemerà, benché alquanto si differisea. Rifguarda i bifogni nostri, che restiamo in pericolosi manifelto.

Non puote non inteneriff motori fler or di Critico, udando le parole si renere, de si dolenti de i fiusi diferpoli , e non piangere con quellis, che piangere non quellis cochi al Cielo , con grandiffici non partico di sière i Osigonere, fe lo fon pur necestario al uno popolo, mon ricu- Danto ritto bello i la fatera, si sièra ta la sua fariffirma vo- lontà. Nelle quali parole moffre di il tarci ficto per la considera delle due cofe dovefae elegarer, o rellare in terra pianello fisto del per Critico, è la discrea l'attern per l'independente, et già nello fisto del per Critico, è la discrea l'attern per l'independente, que l'independente, que l'independente per consideration de l'acceptante delle due cofe dovefae elegarer, o rellare in terra pianello fisto del per Critico, è la discrea l'attern per l'independente, que l'independente, que l'independente per l'ind

mo Crifto, e ci dicde elempio di rimetterci in ogni cosa alla volontà del Signore, e rassegnarci nelle sue mani indissersi sissima. mente, acciocche di noi faccia quello, che più gli farà in piacere. Onde San Bernardo parlando di questa rassegnazione di San Martino, dice queste parole: Avete offerto gloriofo Santo il vostro unico figliuolo Ifacco, che tanto amavate, e dilla parte voltra lo avete facrificato. Avete con pietofa divozione immolato il fingolar gaudio del vostro cuore s, essendo apparecchiato a tornare un'altra volta a' pericoli, a combattere di nuovo, a prendere nuovi travagli, fostenere tribulazioni, prolungare le tensazioni, e differire quella fomma felicità, e desiderata compagnia de beati spiritr, ed essendo già alla porta della vostra gloria, cornare indictro, e quello, ch'è più diffictle stare più lungamente lontano da Crifto, fe cosi al medetimo Crifto fofse piacciuto.

Così dice Sin Betpardo: Era gravemente trivagliato di un ardentifilma febbre; ne però allorava puno il rigor della fua forazione, giacendo in terra fopra il duro letto di centre, e di cilicio, e foifentando con la veenenza dello fiprito il acholoraza del corpo, afternando, che in quel modo doveva morire il Crittiano, cai il modo doveva morire il Crittiano, cai il cora fiprio, terrado gib coche fiffi en cora fiprio, terrado gib coche fiffi en cua fiprio, terrado gib coche fiffi en un fianco, per ripofare, ma il Santoniopole:

Lasciatemi, fratelli, mirare pintrosto il Ciclo, che la terra, acciò che l'anima per dritta strada se ne vada al suo Creatore.

Viddedoppoil demonio, che gli si pose dinanzi, a cui egli difse con grande fpirito, e confidanza: Chefaitul qui, o beffia fanguinolenta? Non troverai in me, traditore, cofache fia tua, il feno di Abrammo mi riceverà. E con quella voce spiro. Chidi terrà per ficuto nell' ora della morte da si mal'incontro, fe pon ne fil efente San Martino? Qual di noi non assalterà coluithe assalto, chi cante volce si gloriosamentelo aveva vinto? Reftò il corpo del Santo tutto bello, e con la faccia chiara, ésplendente, etutte quelle membra mortificate, confummate, efecche, si bianche, fresce, e trattabili, che pareva, che già nello flato della gloria fi andafserografa

341

E nel medefino tempo fi udicono per l'aria voci di armonia fosvifinia, fatta da gli Angeli , ne folamente furono udite ; dove mort S. Martino nella fuz camera , ma nella Città di Colonia ancora il Beato. Severino Veferovo, e du rulo archeida-cono goderono di quella redefie armonia. El Tiflefio S. Severino obbe rivelazione ; quella mulica effere durata tutto il tempo, nel gimena praccio del accerta giutili-to de gimena praccio del accerta giutili estatenere, ed cfaminate, ancorche indarno, ji B.Veferono, p. B.Veferono per l'accertant del controllo del controllo

Dalché possiamo raccogliere con quanto rigore siano i peccatori nell'altra vita trattati, poichè ancora i giusti sono esa-

minati si fottilmente.

Intefoli il glorioso transito di S. Martino, fu incredibile il dolore, chetutti quei popoli ne sentirono, per aver perduto un tal padre, pastore, e maestro, ed unico rifugio in tutti gli affanni loro. Andaropo pieni di amaritudine a celebrare l'esequie del loro S. Vescovo, alle quali intervennero due mila Monaci, allevati tutti con la dottrina di così Santo Pastore, ed un coro di castissime Vergini, ed una moltitudine di gente innumerabile, che vedendo quel corpo, e ricordandosi delle virtu di quello spirito, che prima lo governaya, ed all'ora godeva di Dio; da una parte piangevano la loro perdita, edall'alr:a fi rallegravano del guadagno di lui, e con inni, falmi, e cantici Ecclefiaftici lo portarono con maggior pompa, che alcun'Imperadore trionfasse giamai, e lo depolitarono in certo luogo di quella conrrada, mentre fi determinava, dove fi dovesse collocare in proprio, estabilesepolcro, essendogran contesa frà i popolidelle Città di Poitiers , e di Tours , chi di loro dovesse possedere quelle sacre spo-glie, e godere di si pretioso tesoro, allegando ciascuna delle parti le sue ragioni. Ma al finequelli di Tours, de'quali il Sanzo era stato Vescovo, dormendo i contrarii, ed effi vegliando, portarono alla loro Città il fanto corpo del loro Prelato, e con grande onore, divozione, e riverenza lo sepellirono.

Mori S. Martino a gli 11. di Novembre una Domenica di notte, l'anno del Signore 402. essendo Imperatori i due fratelli , e figliuoli del gran Tcodosso, Arcado ,

cd Onorio.

.. Flor Sanctorum . Parte II.

Visse S. Martino 86. anni, se bene sono diverse le opinioni intorno alla sua età, perchè alcuni non gli danno più, che 81. anno.

Ma il Cardinal Baronio prova, che S. Martino nacque l'anno 316, e cominciò a militare di eta di 17.2nni, di 33. ricevette il battelimo, di 40. lasciò di essere soldato, e mori l'anno del Signore 402, effendo egli di 86, come potrà vederlo chiunque vorrà nell'Annotazioni del Martirologio Romano, che fono in quest'ultima edizione emendate, e nel terzo, quarto, equinto tomo dei fuoi Annali. Eda questa verità segue essere falso quello, che alcuni scrivono, che S. Ambrogio effendo all'Altare, e dicendo Meffa fosse rapito . e si trovasse presente in spirito all'esequie di S. Martino, perchè Sant' Ambrogio mori cinque anni prima di lui , ne puote trovarii all'esequie fue.

La vita di S. Martino fii feritta da Serero Sulpria V (cettoro, che come abbiamo detto, fii amicifimo, e difecpolo fuo, e perfona di grande eloqueras, e S. Paolino V (forovo di Nola, e de conobbe per S. Martino (e da effendo guaf cieco di un' S. Martino (e da effendo guaf cieco di un' venuta in effo, 1 occando S. Martino con una fugasa lo guari) ferific filibili in verfo della fua vita, fe bene altri fanno Autore di quelti fici libit un' altro Polino, e che vific al tempo di Perpetuo V (fosovo di Tours, feffinanquattro anni dopo la mor-

te di S. Martino.

ES. Gregorio Turonefe, che per interceffione di S. Martino ricuperò pure alcune volte miracolofamente la fanità, raccoffe i fuoi miracoli in quatro libri.

L'iflesso fece Venanzio Fortunato Vefcovo di Poitiers, in quattro altri libri in verso, in ricompensa di essere stato da Dio liberato da un gravissimo dolore di occhi per le orazioni di San Martino, ungendosi con l'acqua della sua lampada.

Sant'Odilone Abbase feriffe l'Iforia della translazione del corpo di San Martino in Borgogna, ed un trattato delle fue lodi, e molti altri fantiffini uomini efercitarono gli tili; ed ingegni loro in feivre la vira, e e miracoli di quelto glorio fo Santo, come Herberno Vefcovo Turonenfe, Richerio Metenfe, Giberto Gemblacenfe, Onorio Augultodunenfe, efrai Greci Sozomeno e Niceforo Califlo.

In tutto il Mondo è stata celeberrima la X 3 memo-

rflemoria di quefto Santo, ed è oggidi pari- I fi fono fondate ad onore, e con nome di S. mente, e più nel Regnodi Francia, dove Martino. Ne folamente si sono fondate alcuni Scrittori , che scriffero dopo la morte di San Martino, numerano gli anni della fua morte, come cola fegnalata, e notabile.

Tutti quelli, che scrivono di lui, amplificano sopra modo le virtu, le azioni, ed i miracoli fuoi. Il gran Patriarca S. Benedetto fu tanto divoto di San Martino, che gli cdificò un' Oratorio nel Monte Cassino, e San Mauro Abbate suo discepolo, seguitando le vestigie del suo Santo Padre, gli fabbricò a canto al suo Monistero una Chiefa, e firititò in una capanna ivi appref fo, per apparecchiarfi a morire, e darfi con più fervore alla contemplazione se vi dimorò dueanni, emezzo infino a tanto, che diede il fuo fpirito a Dio. E San Vilebrordo Arcivescovo, e S. Sumberto Vescovo nella Città di Utrech confagrarono la Chiefa Cattedrale in onore di San Martino. San Gregorio Turonense dice di lui:

O'uomo beato nel cui transito cantano i Santi, e gli Angeli fi rallegrano, e tutta la corte celeste gli và incontro a riceverlo, e si confonde il demonio, ed acquifta forze la Chiefa, ed i Sacerdoti hanno rivelazione della gloria fua . S. Michele con gli Angeli lo raccolfe, e la Santiflima Vergine con un Coro di Vergini innumerabili, e tutto il Paradifo lo tiene giotofo in compagnia de' Beati, Machepossiamo dir noi dilui? La lode di Martino è di quel Signore il quale

egli non cessò maidilodare.

S. Bernardo dice di lui, che fu molte volte Martire con l'affetto di una divotiffima volontà, ed efalta incredibilmente le fue virtu. Il B. Pietro Damiano lo chiama nobile Confessore, gloria de'Sacerdoti, perla preziofa de' Vescovi, regola de'Chierici, e lume, ed ornamento de' Monaci, della cui fama è ripieno il Mondo, e crebbetanto la fua virtu, che pare, ch'ella u guagliaffe la virtu de gl' Apostoli . Per tutto il giro della terra, dice egli, è distesa la memoria disì gran Vescovo, e dovunque rifuona la fede di Crifto, rifuona ancora la vita di Martino.

L'Imperadore è glorificato nel fuo foldaed aggiunge, che alcune Chiefe cattedrali e verfare il fangue per il Signore,

molte Chiefe con nome di S. Martino, ma molti popoli ancora hanno prefo questo nome per divozione, ed onore del medelimo S. Martino . Odone primo Abbate Cluniacense, scrisse un trattato delle lodi di S. Martino, il cui titolo è: Quod beatiffimus Martinus par dicitur Apostolis. Che il beatissimo S. Martino si dice effere uguale a gl Apostoli, elo và provando dalla fantità della vita, dalla dignità di Vescovo, dal zelo dell'anime, dalla moltitudine di quelli, che converti, e dal gran numero de' miracoli, che operò : avendo sempre il conveniente rifguardo all'altezza, ed alla maeftà Apostolica, alla quale tutti i Santi s'inchinano. Finalmente tutte le Nazioni. Provincie, e Regni, fono stati illustrati con la chiara vita di questo santissimo Vescovo, e favoriti co'fuoi miracoli, ed i Principi in pace, ed in guerra hanno fatta prova quanto dinanzi a Dio fia la fua interceffione efficace. Ed i Re di Francia in particolare, i qua. li, quando uscivano in guerra, portavano feco il manto di S. Mattino, ftimando con un pegno tale, e fotto tal difensore, di aver la vittotia ficura .

Di S. Martino, oltre a gli Autori di fopra scriveil Cardinal Baronio neile sue Annotazioni del Martirologio Romano, e nel 3. 4.5.6.7 e 8. tomo de i suoi Annali,

Alli 11. Novembre.

LA VITA DI SAN MENNA Soldato, e Martire.

"U'San Menna di nazione Egiziosfolda. toed illustriffimo martire, il quale tro. vandoli in guarnigione in una Città della Provincia di Frigia, ò dell'Afia minore, chiamata Cotico, ed oggi, per quanto fi dice, Cute, ed intendendo, che si pubblicava un' Editto de gl'Imperadori Diocleziano, e Massimiano, rigorosissimo contra i Cristiani, lasciando la dignità militare, & il fer vizio de gl' Imperadori, fi ritirò in un deto, e la Chiefa di Tours, per avere il corpo ferto, dove stette cinque anni, menando di Martino,è stata arricchita da i Re, ed or- folitaria, cd asprissima vita, come apparecnata dai Principi, e fublimata con prero- chiandofi con digiuni, orazioni, e penitengative, e privilegi de' Romani Pontefici , | zeper entrare nella batraglia, che afpettava,

tornò alla Città in un giorno, nel quale si celebravano le feste, ed era nel teatro tutto il popolo ragunato, per vedere alcuni militari efercizi, come giostre, ò tornei.

Entrò Menna in mezzo di tale svettacolo con una veste vile, e stracciata, a guisa di uomo fprezzato, e ad alta voce con allegra, e grave faccia cominciò a dire quelle

parole del Profeta Ifaia.

Son stato trovato da quelli, che non mi cercano, e manifestato a quelli, che non mi interrogano, per dare ad intendere, che egli non veniva sforzato, ma volontario, e di fua voglia si offeriva al martirio.

Poferotutti i circonstanti gli occhi in Menna, meravigliati dell'abito dell'ardire,

e della libertà fua.

Fu per tanto preso, e menato al Presidente Pirrho, e confessando di effere stato prima foldato de gl'Imperadori, e di effere Cristiano, lo sece cacciare in prigione, e per non interrompere le fette, che fi facevano, ordinò, che il giorno appresso sosse condotto al suo Tribunale. Proccurò il Giudice con amorevolezze, parole piacevoli, offerte, e promeffe, tentare il petto del fanto Martire, ed indurlo ( rinegato Cristo ) ad adorare i suoi falsi Deis e perche tutti gli artifizi fuoi non li giovavano nulla, ed il fanto liberamente gli rifpondeva, cangiò in crudeltà tutta quella falfa piacevolezza, e fattolo in terra distendere, commandò che sosse slagellato infino a tanto, che a i commandamenti de gli Imperadori ubbidisse.

Fu crudelissimamente battuto, & uscivano dalle sue ferite rivi di sangue, che bagnavano il luogo, dove lo tormentavano.

Fu messo nell'eculeo, l'acerato con unghie di ferro, arfo con torcie accese ne' fianchi, fregandoli poi con un'aspro ci-licio le piaghe, e strascinando il suo corpo per terra, che era fparfa di acute punte di ferro, lo percoffero di nuovo con bacchette, e con piombate, dandogli molti pugni nel vifo, le quali cofetutte pativa il valorofo foldato di Crifto con un' animo tanto composto, e con volto si allegro, come se non egli, ma un'altro patiffe, burlandofi de tormenti, e pregando gli empii ministri ad accrescerli, con dire effere poco tutto quello, che aveva patito, e potera patire in comparazione lio-

Paffati i cinque anni ifpirato da Dio, ri- | di quanto Dio merita, e di quanto egli desiderava patire per lui. Di maniera, che il Giudice, i fuoi ministri, e gli istessi tormentatori stavano attoniti di vedersi estrema costanza, e tanta allegrezza in si gravi pene. Vollero alcuni suoi vecchi amici perfuaderlo a lafciar quella . che essi chiamavano ostinazione, e pazzia, a non perdere la vita, che è tanto defiderabile, nè le commodità, gli onori, e le confolazioni, che potevaavere. Ma egli ferrò le orecchie alle parole, che dette gli erano, non altrimenti, che fe fossero fischi di qualche velenoso ferpente s tenendo per capitali inimici tutti quelli, che con la speranza di questa vita fragile, e transitoria pretendevano di rimuoverlo dalla eterna. Veduta finalmente dal Prefidente la costanza del foldato di Cristo, pronunziò sentenza di morte contro di lui, commandando che fosse decapitato, e bruciato. Fu condotto in un luogo, chiamato Potemia : concorfe molta gente a tale spettacolo, ed egli con la fua povera veste, come perfona, che poco stimava tutte le cose di quà, alzando gli occhi al Cielo, e fisfando il suo cuore in Dio, fece orazione, e pregò con grande affetto il Signore, che in quell'ora lo favoriffe, e gli concedesse vittoria, acciocche libero dalle miferie di questa vita lo potesse vedere, ed adorare, e godere per sempre del-la sua gloriosa presenza.

Fornita questa orazione, gli fu tagliata la testa, ed il suo santo corpo su gittato nel fuoco per effere bruciato. Ma piacque al Signore, che alcune pietofe, e divote persone usassero tanta diligenza, che raccoglieffero dal fuoco alcune delle sue preziose reliquie, ed involtele in lenzuoli odoriferi, e mondi, le portaffero nella fua patria, e quivi onorevolmente le collocafsero come il medefimo Santo aveva loro, prima che mo-rifse, ordinato. Fu San Menna martirizato a gli 11- di Novembre l'anno del Signore 296. imperando i già nominati Diocleziano, e Massimiano. Fece Dio molti, e molto gran miracoli dopo la morte del Santo per interceffione fua; i quali fono raccontati da Timoteo Arcivescovo Alessandrino, e registrati dal Metafraste, dal Lipomano, e dal Su-

Uno

ad Aleffandria per visitare alcune reliquie del Santo Martire le quali fi erano trasferite in un fontuofo Tempio, che ivi si era edificato, ed arrivando ad un luogo detto Lossonneta, entrò in una osteria, e dall' ofte medefimo fu ammazzato, per rubarli i danari , che aveva. Ma fubito apparve S. Menna, e rifuscitò il morto, e converti à penitenza l'ofte, che uccifo lo haveva. Per lo qual miracolo molti Gentili ricevettero il lume del Santo Evangelio, ed altri eretici fi riduffero alla Fede Cattolica.

Un'altro su di un'uomo ricco, e devoto, chiamato Eutropio; il quale avendo determinato di offerire al Santo un molto riceo, e graziofo vafo d'argento, dipoi fi penti, e si risolse di dargliene un'altro del medelimo pelo, ma non di lavoro così maestrevole. Ma andando un suo schiavo a lavare il vafo d'argento ad un lazo. vi cadde dentro infieme col vafo. Lo toecorfe il Santo in maniera, che il giovane ufei libero dalle acque col vaso in mano, ed il padrone riconoscendo la colpa sua, e consessando di aver fatto male a muearsi di volontà, gli offeri l'uno, e l'al-ero vaso, e lo schiavo appresso, che S. Menna avea liberato, accioche lo fervifse nel suo Tempio perpetuamente.

Racconta parimente Timoteo un'altro miracolo di una donna virtuofa , ricca , e molto onorata, laquale deliberò, non avendo figliuoli, di offerire al Santo Martire una parte della fua roba, ed estendosi sola con questa divota intenzione mesfa in viaggio s'incontrò in un'uomo malvagio, che volle farle forza, e-violare la fua castità E perchè ella non consentiva, e quel malvagio tuttavia perfeverava nella fua cattiva intenzione, S. Menna a cavallo si pose dinanzi ad ambidue loro, e presa sopra il cavallo la povera donna, che con molte lagrime lo invocava, la portò infino al suo Tempio, e strascinò quell' iniquo, che la voleva disonorare, Ed in questa guisa la donna rimase libera, e l' nomo aprigli oechi, e riconosciuto il suo fallo ne chiese perdono al Santo, e tutto il resto della sua vita perseverò in orazione, ed in penitenza.

Fu aneora illustre miracolo, quello, che Dio con un Giudeo operò per intercessione

Uno fil, che andando un Gentiluomo i do un Giudeo dato ad un Cristiano suo grande amieo una borfa di danari figillata, perche gliela guardasse: il Cristiano poi accecato dalla avarizia gliela negò. Presero per partito, e per chiarezza della verità, che il Cristiano giurasse sopra le reliquie di San Menna, se avesse ricevuto, ò nò quel denaro. Lo sece il Cristiano, credendo scioccamente di non peccare, per effere quell'altro Giudeo, e non Cristiano. Ma il Santo in una strana maniera restituì al Giudeo la sua borsa chiusa. ed egli con tutta la fua famiglia fi converti alla nottra fanta Religione: il Cristiano pianse il peccato suo, ed offeri al Santo la metà delle sue sacoltà, e dedieossi al fervizio del Tempio fuo: e perseverovvi piangendo i fuoi peceati, e facendo penitenza tutto il tempo della fua vita.

Di San Menna scrivono tutti i Martirologi, il Romano, quello di Beda, di Ufuardo, e di Adone: i Greci nel loro Menologio, e Metafraste, e gli altri, che scrivono vite de Santi . Perchè come abbiamo detto, di S. Menna su molto illustre Martire, e molto celebrato nell'Oriente. Ma fi avverta effervi un'altro Menna Martire, che mori in Alessandria al tempo dell'Imperator Massimino, con altri fuoi fanti compagni : la cui festa si celebra alli 10, di Decembre : ed il corpo di questo Menna Alessandrino su trasferito a Costantinopoli, dove Giustiniano Imperatore gli edificò una Chiefa, ed alcuni Autori lo confondono , e di due fanno un folo.

Alli 12. Novembre.

#### LA VITA DI SAN DIEGO. Dell' Ordine dei Minori.

Umile, e Beato P. F. Diego, Religiofo dell'Ordine del Serafico Padre S. Francesco, su di un picciolo luogo dell' Andaluzia, chiamato Sannicola, frà Gazalia, e Costantina. Visse alcun tempo nella sua patria appresso una Chiesa antica, e folitaria in compagnia di un divoto Sacerdote Romito, portando il medelimo abito, ed occupandosi in fanti esercizii di orazione, e meditazione. Avevadi questo fantissimo Mattire. Perche haven- no ambidue un orto, il quale coltivavano,

vano, si per fuggere l'ozio, come per foftenrare la loro povera vita: fi occupavano ancora in far cucchiari, schudelle, ed altre si fatte cofe di legno: le quali, ò davano a i poveri, o vendevano, perfar del prezzo limofina, ed efercitare la virtu della carità . Avea Diego infino a questo tempo si acceso, e si ardente desiderio di effere veramente povero, e Frate di S. Prancefco, che quando voleva affermar grandemente una cofa, foleva dire, cosi mi faccia confeguire Dio i mici defiderii , che fono di effer Frate di S.Franceico, Con questo spiritoritornando un di dalla terra alla folirudine, trovò ivi appresso una borsa di danari, e tenendola per rentazione del demonio, non la volle toccare, e nè meno appresfarsele, anzi cercò un'uomo, che gliela levasse di là, come laccio di Satanasto, che lo voleva in tal modo rimuovere dal fuo fanto proponimento: nel quale dal Signore ajutato francamente persevero, e per metterlo meglio in opera, e feguitar le pedate di Cristo, segretamente, e senza farne motto ad alcuno, se ne usei dalla cafa fua, e lasciati i padri, ed i parenti fe ne andò a ricevere l'abito de i Minori in un Monastero ritiraro, e divoto della offervanza, chiamato S. Francesco di Arrizafa, mezza lega lontano da Cordova. Ivi prese lo stato più umile de i Conversi, overo Fratilaici, che non sono del coro: ma fervono in ufizi, ed opere corporali del Convento.

Fattala sua professione, se ne andò per ubbidienza alle Ifole di Canaria in compagnia di un Sacerdote dell'ifteffo Ordine , chiamato Frà Giovanni di Santorcaz, uomo di gran zelo, e virtu, il quale andava per piantare la Fede frà quella gente idolatra. Si fermarono in una delle Isole, dove il B. F. Diego edificò un Convento, e quantunque laico, ne fu Guardiano. Si esercitava nella mortificazione della carne, e della propria volontà, e con orazioni, digiuni, e penitenze facrificandofi continuamente al Signore, ed apparecchiandofi a quel lungo, e continuo martirio, per versare il suo sangue per la Fede Cattolica frà quei barbari, come egli fommamente desiderava. Con questo fervente defiderio s'imbarcò in un naviglio per paffare alla gran Canaria, che non era da' Cristiani conquistara, ed era da Gentili abitata ; per illuminarla con la luce dell' l tarlo con tutte le forze fue, edi cavare un

Evangelio, e fe fosse bisono morire in simile impresa. Ma quelli, che il naviglio guidavano, non ardirono simontare intera per paura di quella gente seroce, e barbara, riscrbando Dio il Santo Frà Diego ad altre cose di suo servizio.

Vedendofi negata l'entrata , lafoiò in quelle parti, dove era flato, gran vefligii della fua bontà, e virtul, e convertiti molti idolatri alla noftra Fede con le fue fante, e ferventi parole, per ubbidienza de fuoi Prelati ritornò nell'Andaluzia, e dimorò nel Convento di Nosfira Signora di Loreto ret leghe lontano da Siviglia, e dopò in

Sanlucar di Berramedà. Indil'anno 1450 nel quale si celebrava il Giubileo in Roma, e si faceva la canonizazione di S.Bernardino da Siena, per la quale si ragunarono insieme 3800. Frati di S. Francesco, fu mandato a Romain compagnia di un Religioso dell'istesso ordine, detto F. Alfonso da Castro. E pati in questo pellegrinaggio molti travagli di povertà, di fame, e di altri bifogni, ed effendofi il fuo compagno ammalato, egli lo curò con grandiflima carità. Il medefimo fece con molti altri infermi dell'Ordine fuo, che erano concorfi a Roma da diverle Provincie, e nazioni, tutto il tempo, che stette in quella Santa Città, che surono 13. settimane, con tanto ardore di spirito, econ carità si ardente, che ben si vedeva, che egli era ajutato da Dio in quelle fatiche, le quali prendeva per amor fuo . Da Roma tornò il servo di Dio a Siviglia , ed indi in compagnia di F.Roderico di Ocaga, Vicario Provinciale di Caftiglia, andò al Convento di S. Maria di Gesti di Alcalà di Henares, che in quel tempo si edificava di nuovo dall'Arcivescovo di Toledo, D. Alfonso Cariglio. Quivi, da poi che ful tornaro da Roma, dimorò tredici anni, che visse, fuorche alcuni giorni, che stettenella Madonna della Salzeta, Monastero della Provincia medefima in Caftiglia. Rifplendette in Alcalà in opere maravigliose del servizio di Dio, e con ogni sorte di Cristiana virtu; avanzandosi ogni giorno più per profitto fuo, e movendo tutti quelli, che lo praticavano, al fanto timore del Signore col suo raro esempio. Perche non contento di offervare perfettamente la Regola del fuo Serafico P.S. Francesco, procurava ancora come buon figliuolo, d'imi-

perfettiffimo ritratto della fua vita celefte .] riceverlo con fingolariffimo fludio , e con Era umiliffimo fopra ogni credere, ecome grandiffima riverenza, e foavità : fentendo buon Frate Minore, fi teneva per minore, con la prefenza del Signore meravigliofe e mettevafi fotto i picdi di tutti, e quindi di in afecto una pace, col una fernia. Lo ilefo fi vedeva negli ufizi divini, ed in tà si meravigliofa nell'anima, che niuno particolare nelle feste, e quando incensava, lo vidde turbato giammai ; nè in trava-glio alcuno, che patisse, sentidalla boc-Dioquesto servo suo, che molte volte uscica fua parola adirata, ò libera; nenotò va da effo un'odorsi foave, chericreava mai cofa, che non convenisse ad uomo stupendamente, e sollevava rutti gli altri perfetto. Perche non avendo altra vo-lontà, che quella del Signore nella cui gine, digiunava tutti i Sabbati, e le vi-Croce si gloriava, qualunque cosa gli suc. gilie delle sue feste in pane, ed in acqua: cedesse, la prendeva in bene, e la rice- e ne i travagli si suoi, come de' suoi coccite, la prendeva in occie, e la rice con e tevagata si utori, come de tuon veva; come venuta dalla fua mano, e profilmi ricorreva a lei con grandifima con eguale allegrezza lobadava nelleco-confidanza. Era folito di ungrer gli in-fe profipere, e nelle avverte. Tratava i termi, chea lui andavano, con l'olio afprifilmamente il fuo corpo, digiunava, della fua lampada, facendo il fegnodele bene spesso in pane, ed in acqua, ed la Croce sopra di esti, e molti restavano il suo mangiare era una perperua aftinen- sani. Che dirò della sua carirà verso Dioza. Erano le sue discipline si rigorose , e diquest' ardentissimo defiderio, che ebe le sue vigilie tanto continue, che pa- be di essere martirizato, e della diligenrevano eccedere le forze di un corpo di za, che usò per andare, ed entrare nel carne. Entrava alcune volte d'inverno la gran Canaria, per dare il fuo fangue nell'acqua freddissima, à gelata, per per lui? Che della conpassione più che estinguere con simile freddo il suoco del- paterna, con la quale curava gli inferla concupiscenza, che il demonio proc- mi? Leccava con la lingua le piaghe di curava di accendere in lui. Il fuo veftire era povero, ed aspro: i piedi sempre tutto il corpo coperto di lebbra, ed esfcalzi, ed in effetto il fuo abito, e la fendo da un fuo compagno veduto, gli fua forma efteriore era una immagine diffe, fratello in quello modo fi cura fidella mortificazione interiore, e della mile infermità. onestà dell'anima sua.

forella, fi accompagnavala continua ora- dare, non gli mancava la compaffione, zione, ed elevazione del fuo fpirito la renerezza, il dispiacere de loro mali, Perche orava con affetto tanto fervente, e le amorevoli parole, con cui gli man-

afforta in Dio.

fione del Redentor nostro.

un giovane, il quale aveva la faccia, e

Dava sempre a'poveri tutto quello, che A questa penirenza, come sua buona aveva, e se ral volta non aveva cosa da che spesso su veduro il suo corpo levato dava via consolati. Aveva si gran zelo in aria dalla forza dell'anima rapita, ed della falute delle anime, che fi rifolveva in lagrime: nè fi poteva confolare, quan-La Passione del Signore era tutto il do sapeva, che alcuno si trovasse in pectrattenimento, e folazzo fuo, e per me- cato mortale. Riprendeva i mormoratoditarla fi metreva alle volre in Croce, e ri de proffimi, i quali egli difendeva, e ne restava si renero, e si acceso, che scusava le impersezioni loro, ancorchè spessifismo diceva parole di meravigliosa ef- soffero maniseste, ma lo saccea con canficaciaintorno ai dolori, e tormenti, che ta benignità, che gli ifteffi riprefi reftaper noi nel legno della Santa Croce avea pa- I vano edificati, e corretti. Fu di una fimtito il Signore. Portava in mano una Cro- plicità sì candida, è si prudente in turce di legno, acciocche non gli uscisse mai te le opere, e parole sue, che non si dalla memoria la Crocedi Crifto, e per if- poteva dubitare, che in tutto quello, vegliare se stesso, e rutti gli altri, co qua-li praticava, alla considerazione della Pas-firato, e guidato dallo Spiriro del Signore, il quale gli diede una luce tanto fo-Fu divotissimo ancora del Santissimo Sa-eramento dell' Altare, esi apparecchiava a difficoltà delle umane seienze, dava risposte si alte, che esse venivano dall'Au- l tore, e Maestro d'ogni sapienza.

Neè meraviglia, perche l'anima umile, semplice, è capace di effere ammaestrata da Dio, e sollevata a cose meravigliofe, e fovrane, come si vede, che fece in alcune Dio col Santo Fr. Diego, ancor nel tempo, che egli viveva. Perche partendofi una volta di Cerrage per Sanlucar di Barramedà col suo compagno, e mancando loro la provisione necessaria per quel viaggio, che era lungo, e difabitato, e trovandosi perciò il compagno stanco, e svenuto, egli lo consolò con afficurarlo, che Dio gli avrebbe in quella necessità sovvenuti . E così su : perche andati al quanto più innanzi , trovarono pane, vino, pesce, & un naranzio, ogni cofa involta in un bianco panno, che dal Signore permanodi Angeli era stato mandato loro, e ringraziandolo, mangiarono allegramente, reftando ringagliardici, e consolati nelle anime, per quella benedizione, e rinfrefcamento, che loro aveva mandato. Un'altra volta esiendo in Siviglia s'incontrò i per strada in una donna, che come pazza, e forsennata gridava, perche effendofi un fuo figliuolo ascosto dentro un forno da pane, era flato acceso il forno, fenza faperfi, che egli vi fosfe, onde la mifera Madre vedendo di non lo potere ajutare, piangeva, e fi lamentava. ed andava fuor di sè fteffa.

Ebbevi compassione il Santo Frà Diego per le lagrime, evoci della fconfolara madres e perche egli era divotiffimo della Madonna, confidentemente gli diffe, che andaffe alla Chiefa Maggiore a raccommandarfi alla Santiffima Vergine dinanzi alla fua immagine, che ivi era, e che sperasse in Dio, che il suo figliuo-

lo farebbe libero.

Lo fece la donna, e la Madonna foccorfe il figliuolo, cavandolo fenza alcuna offesa dal forno, nel quale tutte le legna fi erano confummate. Si divulgò questo miracolo per la Città di Siviglia, e si accrebbe la divozione all'immagine, dove dopo fono feguiti molti altri miracoli; servendosi il Signore d'astrumen. to, per gloria della fua Madre, della divozione, che le portava il Santo Frà

che detto abbiamo, edeffendo da tutti . che lo conoscevano, tenuto per santo, e rispettato, e riverito comegran servo, ed amico di Dio; carico di anni, ericco di meriti, e defiderofo già di arrivare al porto, edi vedere Dio; cadde in una grave infermità di una postema mortale, che li nacque nel braccio. Intese subito, che Dio lo chiamava, e volcva liberarlo della penosa, e pericolosa carcere di questa vita, e sebbene egli stava fempre apparecchiato per quel passaggio, nondimeno si apparecchiò maggiormente. Ricevé con gran divozione tutti i Sacramenti, e giunta l'ora sua, essendo congregati i Frati, domando loro perdono con una gran copia di lagrime, e pregolli a dargli per amore di Gesil Cri-ito il loro abito, & una corda dellalor Santa Religione, il che fece per imitare il suo Padre San Francesco, ed a morire come egli fece, povero, ed umile . Prese subito una Croce di legno la quale aveva al capezzale, e baciolla, ed accostossela a gli occhi, e con gran tenerezza, essendo semplice, e senza lettera, difse in Latino : Dulce lignum , dulcer clavor, dulcia ferent pondera, que sola fuisti digna sustinere Regem Celorum, & Dominum: non fenzagran meraviglia de' circostanti, perche niun Frate del Monistero gli aveva mai sentito dire parola in Latino. Fornite queste parole, diede il fuo spirito al Signore che creato lo avea, un Sabbato alli 12, di Novembre l'anno 1463. Fu sepolto in una Cappella del medelimo Monistero di Santa Maria di Gesul, e dopo la fua morte fece Dio per intercessione del Santo Frà Diego molti miracoli, raccontati dal Padre Fr. Marco di Lisbona nella Cronica di San Francesco, dove chi vorrà li potrà vedere. L'ultimo, che egli racconta è quello del Principe di Spagna Don Carlo, figliuolo primogenito del Cattolico Re Don Filippo, Secondo di questo nome. Al quale efsendo l'anno 1562, in Alcalà in punto di morte, e disperato da Medici, apparve il Santo Frà Diego, ed essendo dopo l'apparizione portato il suo corpo, che là si conserva intiero, e 10ccato dal Principe in quel modo, che gli fu possibile, ricuperò vita, e falute, e quanto più presto potette andò poi a Essendo per tanto vissuto con l'esempio, visitar la Cappella, dove stava il corpo del Santo, ed à ringraziarlo del benefi- I lancia levite loro, potterà maggior inviszio, che per fua mano aveva ricevutoda Dio. Per questo miracolo si notorio, e per molti altri, che il Santo operò, la Santità di Papa Sisto V. ad istanza del Re Don Filippo II. lo canonizò, il giorno della Visitazione della Madonna alli 2. di Luglio, l'anno del Signore 1588. Fu poi la fua vita feritta da Fra Marco di Lisbona nella Cronica del fuo Ordine di San Francesco, e Pietro Gallesino, Protonotario Apostolico, e Francesco Pegna Auditor di Rota, e per Ordine del Papa, scriffero tre libri della suavira, e canonizazione.

Ma chi non vede nella vita di questo povero, e ricco; ruftico, e nobilifiimo idiota, e fapientissimo nomo, Frate laico, e sublimato da Dio, le meraviglie, e le grandezze del Signore ? e che egli non dà la fua grazia, nè per nobiltà, ne per ricchezza, ne per lettere, ne per Stati, ne per dignità, ma per sua sola Bonta, e che efaltagli umili, e fi com. piace di loro , empiendogli de' fuoi doni divini , e lafciando all' incontro vuoti i favi, e potenti, che s'insuperbiscono del loro sapere, e potere, ed attribuifcono a sè medefimi quello, che

è proprio della fua Maestà.

Quindi avvenne, che nelle Religioni, e specialmente in quella del Serafico Padre S. Francesco sono stati tanti Religiosi laici, che hanno fiorito, di grandiffima fantità. Petche effendo lo stato de laici più apparecchiato ad efercitare l'umiltà, e la carità, e l'orazione, che sono le trè principali virtu del Religiofo, e come una breve fomma di quanto deve fare verso sè, verso i prossimi, e verso Dio; quelli, che fanno ben fervirsi di questo Stato, con minor fatica, e difficoltà riescono in queste trè virtu eccellenti, e la baffezza del loro medefimo flato, e la loro umiliazionegli dispone, e gli fa più abili per l'umiltà, e le occupazioni di fervire a gli altri per l'acquisto della carità, e queste stesse occupazioni, per effere più manuali che speculative, non distruggono il cuore in maniera, che non possiamo insieme operare, ed orare. In quefte tre virtufietercitano tutti i Buoni Religiosi laici, e fanno tanto profitto nella feuola della Religione, che chi peferà con giufta bi-

dia al loto umile stato, che a tutti gli altrà più pregiati del Mondo.

Avendo questo riguardo molte persone onorate, e di buone parti, che avrebbono potuto rifplendere, e lodevolmente comparire nello flato Sacerdotale, eleffero quello de'laici, tenendolo per più quieto, e ficuro. Di questi furono molti nell'Ordine di San Francesco, e specialmente ne' suoi principi, i quali il Beato Padre chiamava Madri della fua Religione, chealleyavano, e nutrivano i figliuoli col latte del zelo della povertà, e della carità. Perche erano come pietofe, e tenere madri, che servivano a'suoi padri, come se sosfero figli loro; acciocchè essi si potessero impiegare ne gli ufizi fpirituali, della cura delle cofe temporali gli alleggerivano. E per una parte era si intenfo il fervore della lor carità verso tutti, che senza avere risguardo a sè stessi, andavano subito a trovare chiunque avesse bisogno di loro, e lo soccorrevano, edall'altro erano tanto gelosi del bene della loro Religione, esi desiderofi, che tutti fi aggiustassero alla sua Regola, el'offervaffero efattiffimamente, che fentivano dispiacere di qualunque imperfezione, che vi fosse. Uno di questi bea-ti laici fu il Santo Fra Diego esempio de Religiofi laici, fpecchio delle anime femplici, ed ornamento di quell'umile stato, che quanto meno è negli occhi del mondo stimato, tanto è più prezioso nel cospetto di Dio.

Alli 12, Novembre.

LAVITA DI SAN MARTINO Papa, e Martire.

S An Martino Papa primo di questo nome nacque in Todi, Città di Tofcana, e fu Figliuolo di Fabrizio uomo fantiffimo, e di eroiche virtu. Successe nel Sommo Pontificato a Teodoro, il primo giorno del Mese di Luglio l'anno del Signore 649. effendo Imperadore Co-ftante Secondo, nipote dell' Imperadore Eraclio. Il quale Costante ingannato da Paolo Patriarca di Costantinopoli, bevò il veleno, e l'erefie de' Monoteliti , che

ponevano in Cristo una solavolontà, e per I confequenza negavano in lui le due nacure-Divina, ed Umano. E si corruppe in modo l'Imperadore, che prese la protezion de gli eretici, e volle, che tutti feguitaffero la opinione che egli aveva abbracciata, pretendendo di amplificare per forza, e violentemente la fua falfa religione. Per questo fece scrivere una confessione della fua fede, ed una formula di quello, che credeva, la quale chiamo Tipo, e mandolla a San Martino nel principio del fue Pontificato) acciocche con la fua autorità l' approvaffe, Ma il Santo Pontefice, come cofa maledetta, e scommunicata la riprovo, rispondendo con gran costanza, che quando ancora tutto il mondo fi allonranasse della Fede Apostolica, e dalla dortrina Evangeliea, egli non lescierebbe per questo di seguitarla, ne si spaventarebbe per le minaccie, ne si piegherebbe per le promeffe dell'imperadore, anzi che darebbe il sangue, è la vita per la Cattolica verità. E per ovviare a mali, che dalla violenza, e dal mal'animo dell'Imperadore fi potevano temere, spedi prestamente suoi Ambasciadori a Costantinopoli con sue lettere al Patriarca Paolo, amorofamente pregandolo a non perseverare offinatamente nel fuo errore, ed a non difcoftarfi da quello, che tanti, e si fanti pomini avevano in molti folenni Concili determinato.

Non giovò questa diligenza, e legazione del Santo Pontefice, per ridurre il Patriarca, quale divenne peggiore, e cicco, e fuperbo, ed offinato: ottenne dall'Imperadore, che fossero presi gli Ambasciadori del Papa, e mandati in esisio in Isole differenti, dove sopportaronograndisfimi travagli, ecalamità.

Dispiacque questa presunzione, ed ingiuria sopra modo al Santo Pontefice, onde convocato un Concilio in Roma di cento cinquanta Vescovi, furono in este di nuovo determinate le verità della -noftra Santa Fede, e condannati, ed annatematizati quegli errori infieme co'loro Autori Pietro, Ciro, e Sergio, Patriarchi già morti, e scommunicato Paolo, che viveva, e private con tutti i feguari fuoi ( di qualunque condizione fi fossero ) di ogni dignità. Ed acciocche più facilmente veniffero a notizia di ogni uno i Carioni, ed i Deereti di quel Santo Consilio, San diammazzarlo. E per farlo più adimente

Martino ne fece far molte copie, e mandolle in diverfe parti del Mondo a' Vescovi , Preti, Diaconi, Abbati, ed a tutta la Chiefa Cattolica, la quale gli ricevè con grande applaulo, evenerazione, conformandofi in tutto col fuo Capo come doveva . Fu questo un fatto di ammirabile spirito, e di fingolar valore, e costanza del Santo Pontefice: Perche vedendo, che niuno de' Patriarchi dell' Oriente era Cattolico, e che il medefimo Imperadore era erecico, e difenfore potente, e pertinace dell'erefis, e che per diftendere la fua perfidia, ed infettare l'Italia, vi aveva mandato un governatore a proposito con quel detestabile. Tipo, econfession sua, e che la stessa Italia era oppressa dall'armi del Re de Longobardi, che era eretico Arriano: non dubitò il Santo Pontefice in un tempo si angustiato fubito che fi affife nella Sedia Apoltolica, opporfi all'Imperadore , e valorofamente reliftergli infino a fparaere il fangue per la Cattolica fede: Col quale esempio insegnò a' Principi, che non fono essi igiudici delle caufe Ecclefiastiche, e della Fede, ed a'Sacerdoti, e Prelati, a'quali appartengono la vigilanza, ela coftanza, con cui fono obbligati a difenderle. "Quando intefe l'Imperadore Costante

quello, che aveva fatto Martino, pieno di furore, e di rabbia determinò, ò di far prigione, ò di uccidere il Papa in vendetta dell' ingiuria, che da luigli pareva di avere ricevuta: Per questo diedead Olimpio suo Cameriero, che era ancor esso cretico, l'Esfarcato, ò governo d'Italia, e gli comman-dò, chevi fpargesse il seme dell'eressa, e che volendoglielo il Papa vietare, lo facef-

se prigione, ò gli daffe la morre. Giunto Olimpio a Ravenna, che era la relidenza de gli Essarchi in quel tempo , raccolfe quanta più gente li-fu possibile., ed andato a Roma, cominciò a perfuadere molti de' principall, che compiacessero in questo caso all'Imperadore. Tutti così ghierici . comé fecolari gli risposero di non voler ne predere, ne confessare più di quello che il loro Pontefice nel Concilio La teranense di cento cinquanta Vescoviavesfe determinato.

Veduto l'Effarco, che le piacevolezze non gli giovavano, cche il Sommo Pontefice era in Roma grandemente amato, e che il cavarvelo era cosa difficile, dereminò fine

finse di volersi communicare per mano dell' istesso Santo Pontefice, & un giorno, che diceva Messa solenne nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, diede ordine ad uno della fua guardia, che mentre egli staffe inginocchiato dinanzi all'Altare per communiearfi gliporgeffe la fpada, per dar con effa la morte a chi dava a lui il Pane della vita . Dove non giunge la malizia dell'uomo? In quale abiffo di malvagità non precipita un' ambiziofo ministro per compiacere al suo Principe ? Come prende maschera di nietà control'istessa pietà, eritratto di Religione contro la stessa Religione? Mail Signore, che è in Cielo, e vede il cuore de gli nomini, se ne ride, e lo manifesta, Nell' istesso tempo, che quel ministro crudele volle eseguire la malyagità sua, e porgere la spada ad Olimpio, si acciecò di maniera, che non potette veder mai, nè conoscere il Papa, il quale non solamente stava all'Altare circondato dagli Angeli per sua difefa, madal Rede gli Angeli ancora, il quale teneva nelle fue mani. E con questo fe ne ufci il foldato, fenza effettuare quello, che Olimpio commesso gli aveva, ed il Santo Pontefice si liberò per all'hora dalle fue facrileghe mani. Perche Olimpio faputo il miracolo, che Dio aveva operato, fi riconcilià con S. Martino, e si parti per Sicilia, che era fotto il governo fuo, per opporfi a i Mori che facevano grandanni in tutta quell'Ifola. Venne con effe à giornata, e se bene egli li vinse, restò nondimeno il suo escreito canto disfatto, che pareva più vinto, che vincitore, e per giufto giudicio di Dio in termine di pochi giorni mori di una malattia per pagare quelto or-ribile delitto dell'aver voluto toglicre la vita al Santo Pontefice, e Vicario dell'Imperadore del Ciclo, per piacere, e fervire a quello della terra.

Ma Costante, intesa la morte di Olimpio, mandò per Effarcoin Italia Calliopa, che aveva un'altra volta avuto quel carico, ed effendoli portato affai bene S. Martino. etutta la gente soave, e pacifica ne fenti guito molto particolare; credendo, che dovesse esser quello, che già era stato, e che fosse per dare buon saggio di sè nelle cole così di pace, come di guerra. Masingannarono grandemente, perche l'Imperadore gli diade frereta commissione di prendere B Papa, e mandarglielo con buona guardia a Coltantinopoli. E non fidandoli di quel forte petto del Sommo Pontefico, e

I lui, li diede per compagno nel negozio della cattura Paolo Peladio creatura fua, il quale era certo, che avrebbe fedelmente efeguito quanto li comandava. Ma non era necessaria tal sicurtà, perche Calliopa andava in Italia molto mutaro da quello . che già era, e con ardentiffimo deliderio di compiacere all' Imperadore. Giunto per tanto a Roma, da principio, per meglio ingannare, il Pontence, li moltrò molto Cattolico, ed amico della Fede Romana ; ma poiché vidde il Clero, ed il popolo molto intento a feguire il fuo Capo e Paftore i e che anatematizzava tutti quelli, che da effo fi discostavano; effendo un giorno il Santo Pontefice in S. Giov. Laterano indisposto, e niuna cosa pensando meno . che al tradimento, il quale Teodoro gli tramava, mentre, che era dinanzi all' Altare gittato fopra un letticciuolo, dove dopò le vigilie della notte, erafolito prendeze un poco di ripolo, entrò gente armata nel Tempio, e congrande frepitogli meffe le mani addoffo, ed incarenatolo, Teodore lo confegno a Paolo Peladio a accioche lo menaffe all'Imperadore. Non volle il Santo Pastore resistere alla violenza di quei lupi arrabbiati: anzi come agnello manfueto fi diede loro nelle mani, acciochè a voglia loro lo straciassero. Fui gran tumulto in Roma per un'accidente si ftrano, e quando s'intefe, che volevano condurre a Costantinopoli il loro S. Maestro, molti del Clero determinarono di accompagnazio e fervirlo per via con le persone, e facoltà loro, ma furono impediti, e minacciati, come nemicidell Imperadore, ed amici del suo nemico. Onde appandonato da tutti fit condotto a Costantinopoli molto mal-trattato, ed ingiuriato, pubblicando contro di lui per qualunque luogo paffava molte, e gravi calunnie, e malvagità. Senti l' iniquo Costante incredibile piacere di tal fatto, e commando, che folse melso in una ofcura, ed afpra prigione, dove flette novancadue giorni, fenza parlar mai con per. sone. Fulmenato dopò a diversi giudici, e tribunali con grandistimo scherno. Fu di nuovo imprigionato in compagnia di ladroni, evi flettemolti altri giorni confumato dal freddo, ed afflitto notabilmente dalla frettezza, e dal fetor della carcere . Ma vedendo l'Imperadore, ed i fuoi miniflei di non potere in alcuna guifa piegare

che liberamente diceva loro, che quantun- / que lo tagliaffero à pezzi egli non communicarebbe mai con la Chiefa di Costantinopoli, ne si allontanerebbe punto dalla Fede, che la Romana infegnava, fu mandato in esilio a Chersona nelle ultime parti del ponto Eufino, paef: freddiffimo, e quali inabitabile, dove molti anni prima San Clemente Papa stette sbandito, emo-

rivvì. Fu quivi il Beato Pontefice così maltrattato, ed afflitto, e pati tante calamità, e bifogni di tutte le cofe neceffarie per la vita umana, che il medelimo Santo in una Epiftola dice quette parole: lo glorifico il 5ignore perche ci manda le tribulazioni nel modo, ch'eglisà effere conveniente, ed in particolare vedendo, che in questo paese è si grande la fame, e la penuria, che il pane non-fi nomina, e non fivede, e fe di là non ci si manda qualche soccorso, il vivere qui ècofa impossibile. Le spirito, è pronto, e la carne inferma. Ed in un'altra Epiftola dopò di avere descritta la povercà, ed il bifogno fuo, aggiunge queste parole: Il Signore averà cura di questo mio corpo fragile, evile, e lo governerà come a lui piacerà, è con continue tribulazioni affliggendomi ; ò dandomi qualche refrigerio, e breve ripolo. Il Signore è vicino: non occorre, che io mi prenda penfiero, confido nella mifericordia di lui, che debba indirizzarmi a quello, che più li farà in piacere, e far di me la fua volontà.

Salutateeutti nel Signore, e specialmenre quelli, che per fuo amore hanno compaffione alle mie catene, ed a miei travagli .. Turro quelto è del medefimo S. Marcino; il quale in spazio di pochi giorni mori con grandiffima pazienza, comegloriofo Martire di Crifto N. S. Mori l'anno del Signore 654, a i dodici di Novembre, nel qual di la Chiefa Cattolica celebra la fua Feffa, avendo renugo la Cattedra di S. Pietro, fecondo il Cardinal Baronio, fei anni, tre meli e dodiel giorni. Illuftrò il Signore quefto Sanriffimo Papa; e chiariffimo Martire con moltimitacoli, che operò in vita, ed in morte, percheancor nel tempo, che era in Coftantinopoli ificarperato, ed afflitto, diedecon la fua orazione la vista ad un cieco , come scrive Sant' Audeno Vescovo di Roano nella vita di Sant' Eligio. E dopò la morte fua, dice l'Autore, il quale ferive Petilio, & il martirio fuo, e fu compagno, ra gli Autori dell'attoria Pontificale, e co-

e testimonio di vista, che tutti gli infermi divarimali, accostandosi al suo Santo Sepolcro guarivano: i ciechierano illuminati, i fordi udivano, i muti parlavano, gli stroppiati, ed i zoppi restavano sani, gli indemoniati liberi, ed ogn'uno confeguiva quello, chea Dio domandava per interceffione del fuo Santo. Il fuo facto corpo fu trasferito di poi a Roma, e fu collocato nel Titolo di Equizio, che è la Chiefa di S. Silvettro Papa, e di S. Marcino Vescovo, che prima era edificata in onore di questi due Santi, e dapoi che vi fu sepolto il corpo di S.Martino Papa, e Martire, penfárono alcuni, che foste stata edificata in suo onore, e non di S. Marrino Vescovo. Questo fu il fine, che ebbe questo glorioso Marrire di Dio, morendo con un lungo, e penofo martirio per la purità della nostra S. Fede, e per l'unione della Chiefa Cattolica, permettendo il Signore iniquità così grande . facrilenio si dereftabile , per provare, ed affinare maggiormente il's. Pontefice, e coronarlo in Cielo con la gloriosa corona del Martirio, e per castigare severamente l'Imperadore Coltante per quelto, e per altri delitti commelli da lui. Perche lalciate da parte le altre calamità, che pati, e la diminuzione del fuo Imperio, che fu grandiffima, egli itelfo paísô in Italia con groffo efercito, e feceguerra a Grimaldo Re de à Longobardi, efu vinto, & il fuo efercito foonfitto nel Regno di Napoli. Giunfo doppo a Roma, ed effendo stato ricevuto con gran folennità dal Papa Vitaliano, e da uli altri abitatori di quella fanta Città in dodicigiorni foli, che vi dimorò, la depredò, e spogliò non come Imperadore, e Signore, ma come nemico, etiranno. Indi navigò in Sicilia, ed aggravando di nuovi, ed ingiufti peli, e tributi tutte le Provincie foggette a lui, fi refe di modo odiofo, che ciò gli fu cagione della morte, la quale gli fu data da un fiso Capitano: accioche intendiamo, che se bene Dio nostro Signore permette alle volte così gran mali, ed eccessi, e li diffimula per qualche tempo , nondimeno alla fine li castiga ancora mella vita prefente per efempio de gli

Di San Martino Papa, e Martire fanno menzione i MartirologiRomano, e gli altri, fe bene non tutti concordano nel giorno del fuo Martirio. Scrivono di lui ancolui, il quale abbiamo detto di fopra, che compole, e che scrisse la vita sua, & il Cardinal Baronio nelle sue Annotazioni del Martirologio, e nell'ottavo tomo de' suoi Annall.

#### Alli 17. Novembre.

# ·LA VITA DI SAN GREGORIO Taumaturgo, Vescovo, e Confessore.

A vita di S. Teodoro, chepo i fichiamò Gregorio, Vefcovo di Neocefarea, fu feritta dall'eloquentifiimo Dottore S. Gregorio Niffeno, i fratello del gran Bafilio, e lo flefio Bafilio lo loda fopra modo, e lo chiama Gregorio il grande.

Fu si illustre ne' prodigj, e miracoli, che ne fu fopranominato Taumaturgo, che in Greco vuol dire operatore, e facitore di miracoli, ed è paragonato a Moisè, per le molte, e molto notabili cofe, che fece, e la fua vitafutale, che si può tenere per il maggiore di tutti I miracoli, che egli faceffe. Nacque questo fantissimo uomo in Neocesarea, che è nel Ponto Eusino. I fuoi padri furono nobili, e ricchi, quantunque Gentili. Infin da fanciullo fu molto bene inclinato, e dato alle opere morali di virtu, ed avendo imparato le prime lertere, fu mandato in Alessandria, dove all' ora fiorivano eli ftudii delle buonearti, accioche ivi studiasse Filosofia e e sutto il refto, che per coltivare il suo grande ingegno, e per acquittare onore, ed utile, era necessario. In quello studio della Filosofia fu illuminato da Dio, e nelle tenebre de' libri de' Gentili gli fu manifeltata la luce

della verità. Perche vedendo la verità dell'opinioni che è fràgl'istessi Filosofi, ancora nellecose più importanti, che toccano alla natura, providenza, governo, e Maestà di Dio, ed alla felicità, ed al fine dell'uomo, conobbe non poter effere vera quella dottrina, ch'era si piena di contrarietà, e d'impertinenze, ed effere fola, certa, e ficura quella, che dalla facra nostra Religione è infegnata, onde l'abbracció, e ti fece Cristiano. Perseverò ne'suol studii con esempio raro di modeftia, e di onestà. Non si rilaffava ne nell'opere , ne nelle parole. Era benigno, mansaeto, ed umile con tuttie ed uno specchio di virtu a'suoi condiscepoli, ed a gli altristudenti di quella università. Ad alcuni de quali, ch'erano diffoluti , e licenziosi , dispiaceva tanta modestia, quanta era quella; che in S. Gregorio splendeva, perch'era una tacita riprensione de'loro vizj. Determinarono per tanto d'infamarlo, e dare ad intendere, che non fosse si onesto, e si casto, come pareva, Si accordarono con una donnicciuola lafciva, e di mal'affare, e promifero di pagarnela groffamente, fe, quando Gregorio li trovaffe in compagnia di Filosofi, e di uomini gravi, ella gli fofse addosso, e domandasse il prezzo della difoncità, che aveva feco commeffa, e non pagata ancora.

Lo féce la donna fvergognata, e- malvagiat Entró un giorno dov'era il famo giovane, trattando una queftione di Filofofia con alcuni Filofofi, e con-grande imputenza dolendofi, ed alzando le voci, lo infamó, e calunnió, che avendo giacciuto feco, non le aveffe dato poi il prez-70 promeflo. Si turbarono i circoftanti, fentendo quello, che mai non averano di fentendo quello, che mai non averano di

Gregorio fentito.

Ed accorgendoù effere quello un'inganno, volléro fecciare la donna dilà, come infame, o bugiarda. Ma non fi turbò fecgorio, ne diede fegno alcuno di alecrazione ne nell'animo, ne nella faccia; a razi con un fembiante fereno, e grave rivoltodi ad un fuo fervidore la commandia artico con consecuto quello, che il domandava; accioco di quello, che il diffutbo, e d'impédimento alla difgia di difurbo, e d'impédimento alla difputa; la quale avezno fi à le mai.

Diede il fervidore alla donna quanto gli entro chicie, e nel prenedeto in mono gli entro addoffo il demonio , e comingiò a torneurata fientilipamente, ne cedò infino a tanto, che il fanto giovate fece per ile torazione, e cal bifero, e fattando frupriti tutti dalla modeffin di Gregorio, e del testimonio, che blo avera dato alla fina innocenza, col cafligo vifibile della donna, e con-avere faudato le prepièree dell'iffeffo Gregorio, e per la tua intercettione il beratala.

Fornici gli studii di Filosofia, e dell'umane scienze, si applicò Gregorio alle setere sacre, c'per meglio impararle volle sarsi discepolo di Origene, ch'eta tenuto in quel tempo per un'oracolo di spienza, ed intigne Dottore della Chiefa. Andòa lui un

fuo fratello, che aveva nome Atenodoro, i uomo erudito, e che poi su Vescovo, e glorio fo Martire del Signore, al tempo dell' Imperadore Aureliano, e come di tale ne fà menzione il Martirologio Romano alli 18. di Ottobre. Stettero i due fratelli nella scuola di Origene cinque anni, dove impararono le divine Scritture con fegnalaro profitto. E scrive aneora San Girolamo ; che vedendo Origene il grande ingegno di San Gregorio, e di suo fratello, su quegli, che gli esortò allo studio della Filosoa, eda pocoa poco gli ammaestrò nella Fede di Cristo, infino a canto che li fece imitatori fuoi.

E l'iftefio scrive Enschio Cesariense, ed aggiunge, che nelle lettere, e nelle virtu fi ay vanzarono tanto , ch'effendo ancot giovani surono levati dalla scuola di Origene, per effere creati Veleovi. Ritornò poi Gregorio a Neocefarea fua patria, la quale in quel tempo era tutta di Gentili, e data all' Idolatria, ne si trovavano in esta più che di.

ciafette Criftiani.

Mirò Gregorio, e rivolfein sè fteffo gli occhi di tutti per la nobiltà, modeftia, ingegno, e le lettere sue. Aspettava ogn' uno qualche faggio di quello, che aveva imparato, ma egli non volle fare oftentazione della fua fcienza, ma ben si della fua modestia co'l silenzio, e con la solutudine, ritirandofi dallo firepito , e da' negozi della Città, trattando con Dio per mezzo dell' orazione, domandandogli il fuo ajuto, e con i profiimi del loro profitto, e de mezzi, che dovevano ulare per andare al Cielo.

Ma per molto che Gregorio fi ritiraffe. e fi nascondesse, non poteva la luce, che era rinchiusa dentro il suo petto, lasciar di manifestars, e dar fuori . Si stele per rutte quelle contrade la fama della fua virtii, e dottrina, per la quale chi non lo co. nosceva, desiderava di conoscerlo, e chi lo praticava, di praticarlo ogni giorno più per l'utilità, che cavavano dalla fua fanta conversazione.

Di maniera che un fanto Vescovo della Chiefa di Amafea, nominato Fedimo, vedendo quanto pochi foffero nella Citeà di Neocesarea, e che i Gentili erano molti, e fiorivano, e trattavano male i Cristiani, acceso di zelo della gloria di

Flor Sanctorum, Parte 11.

la virtui, e dottrina fua la coltivaffe, ca inanimaffei Criftiani, e convertiffe | Gentili. Per questo egli stesso l'andò a cereare, con intenzione d'imporli le mani, e confagrarlo Vescoyo.

Ebbe di ciò notizia Gregorio, e per fortrarli a quel pelo , il quale stimava maggiore delle forze fue, fe ne ritiro fugaendo da una in un'altra foliturdine, per non incontrarfi con Fedimo, ne ac-cettare il Vescovado.

Fedimo cetcava Gregorio per farlo Vescovo, e Gregorio per non essere, si na. scondeva . Fuggiva l' uno , e l' altro lo feguitava, nè lo poteva arrivare, infino a tanto che un giorno, sapendo Fedimo, che Gregorio era trè giornate lonteno, fi rivolfe con gran confidanza a Dio, e pregollo, che poiche egli non poteva imporli le mani, e confagrarlo Vescovo, fi fervisse delle sue parole, con le quali essendo assente glielo dedicava, ed offeriva per Vescovo di Neocesarea, per benefizio di quella Chiefa.

Furono di tanta efficacia le parole di Fedimo, come dette con speciale istinto, e spirito del Signore, che quando Gregorio le intefe, fi lafeio legare, ed ubbidendo abbaíso il collo al giogo, prefe il carico della Chiefa di Neocefarea, facendofi confagrar Vescovo co'riti, e con le cerimo-

nie solite della Chiesa.

Vedutofi San Gregorio Vefcovo , determinò di lafciare affatto tutti i negozi della carme, e del fangue, ed attendere folamente a quelli del fuo carico Paftorale, e principalmente alla dottrina, ed al. . la istituzione delle sue pecorelle. E defiderando, che fosse pura, e sincera, e fenza mefeolanza di alcun'errore di quei, che faminava il demonio in quei tempi, come zizania frà la buona femenza, fi diede in tutto all'orazione, supplicando il Signore per intercessione della sua fantiffima Madre , che lo illuminaffe, e gli feoprific quello, che dovesse alle sue pecorelle predicare. Facendo una notte orazione con questo pensiero , gli apparve la Se-renissima Regina degli Angeli , risplendensissima, in figura di una donna pid Divina, che umana, e voltatali a San Giovanni Evangelista, che era al lato, gli diffe, che dichiaraffe a Gregorio i misteri Dio, deliderò sommamente crear Grego- celefti, e gli desse una formula di quello, tio Vescovo di quella Città; accioche con che doveva credere, ed insegnare, si come

fece fubito il Santo. Disparve la visione, e Gregorio restò ammaestrato, e consolato in maniera, the ferific quella formula, la quale aveva per rivelazione ricevuta, con cui furono i Cristiani di Neocesarca nel suo tempo, edopo in tal guifa inftruitti, che non caddero mai in alcun' errore.

Armato dunque San Gregorio di si buone armi , e favorito dal Cielo ufci in campagna control' efercito di Saianaffo, per far guerra, come valorofo foldato all'idolas tria, ed all' Inferno, e difendere le ragioni,

e le parti di Dio.

Era tutta quella terra piena di tempi dedicatia i demonj, e ne i boschi, e ne i monti fi offerivano loro abominevoli facrifizi, effendo proftrato il culto del vero Dio, per li pochi Criftiani, che vi crano.

Ma avvenne, chelasciando San Gregorio la solitudine, ed andando verso la Città con alcuni fuoi famigliari, edamici, pervenne ad un tempio di Apollo ivi vicino . e perche pioveva, ed era tardi, si fermò in

effo.

Era questo tempio molto celebre, e frequentato da i Gentili, che ricorrevano comead oracolo al demonio, che vi era onorarq, e per mezzo del Sacerdote proponevano i dubbi, e le domande loro al demonio, e con le risposte, che da lui ricevevano, fe ne tornavano a cafa.

Purificò San Gregorio co'l fegno della Croce il tempio, espese tutta la notte veggiando in far orazione, e lodando come coflumava, il Signore. Si parti la mattina, e feguitò il viaggio fuo. Ufcito San Gregorio entrò il Sacerdote de gl'Idoli nel tempio per fare le offerte, ed i facrifizi fuoi .

Senti gran voci, ed urli lamentevoli de i demoni, che gridavano, e dicevano di non poter entrar colà dentro , per effervi

stato Gregorio.

Fece il Sacerdote facrifizi maggiori, e tutto quello, che seppe per placarli, e farli tornare nel tempio, e vedendo tutta la fua fatica riufcir vana, feguito San Gregorio, ed arrivatolo, con gran rabbia gli diffe di volerlo accufare al Magistrato, e farlo feveramente punire, perche effendo Criftiano, e nimico dei Dei, fosse entrato nel tempio loro, e gl'avesse scacciati, ed avesse impedito gli oracoli. A cui San Gre. gorio con molta modellia rispose, che egli I re de gli altri, che il Santo andava tanto raeera fervo di un signore, nel nome di cui l colto in se, e si fiffe in Dio, che pafsò per

poteva feacciare i demoni donde voleffe, e tirarli dove più gli piacesse. Meravigliatosi il Sacerdote di quello, gli diffe. Fa dunque, che ritornino al tempio, dove prima erano, acciocchè io conofea, che tu abbia questa gran porestà.

Apri Gregorio un libro, che feco portava , etagliata di un picciol foglio di effo una pieciola parte, vi feriffe queste fole parole,

Gregorio a fatanasso: Entra.

Porio il Sacerdote la carta, la pose sopra l'Altare, fece il fuo facrifizio, ed i demoni fubito gli risposero, come prima solevano. Rimale attonito il Sacerdote, e perche doveva effere prudente, e voleva Dio illuminarlo per quelta via, cominció a confiderare, che il Dio, al qual Gregorio ferviva, doveva effere più gotente dei fuoi, perche nel nome di lui Gregorio gli. aveva potuto feacciare dal fuo tempio, e farneli ritornare co'l commandamento di una fola parola. E mosso da questa considerazione andoffene aS. Gregorio e pregollo a dichiararli chi fosse quel Dio, al quale egli serviva, eda cui si gran potesta riceveva . Ed avendoli il Santo risposto quello, chegli conveviva ascoltare, e che i Misteri della nostra fanta Fede non fi confermavane con parole, ma con miracoli: il Sacerdote gli chiefe, che facesse un miracolo, per certifigarlo della verità, e per indutlo a tenere per Dio quello, ch'egli predicava, e rifpondendogli Gregorio, ch'egli eleggeffe il miracolo, che più gli piacelle, il Sacerdotegli diffe, che faceffe paffare da un luogo in un' altro un grandiffimo fcoglio, che era ivi vicino . Lo fece subito S. Gregorio . e come fe lo fcoglio aveffe ragione, così gli commando, che se ne passasse al luogo. chel'altro avea mostrato, e lo sece appurito nel modo, che gli fu commandato . Restà attonito il Sacerdote, e convinto . onde con la moglic, con i figliuoli, e famiglia fua fi conventi alla Fede di Cristo, e pregò il Santo a riceverlo in fua compagnia per participare delle fatiche, e de' meriti. Si fparse suosi la sama di questi due miracoli cosi grandi i onde il popolo confufo per intender cofe si meravigliofe, e si nuove, avendo avviso, ch'egli veniva, gli uscirono tutti quanti incontro, con giubilo, e con applaufo straordinario.

Ma fucofa mirabile, e miracolo maggio-

mezzo di tutta la gente, come fe fosse stato nel deserto, nè avesse veduta persona: efsendo, come cra; circondato da ogni par-

te, a stretto da tanta gente.
Non volle cercar casa nella Cirtà, n'è meno aver possessione reche tutto il suo pensieco era Dio, ela salute dell'anime, insimo
a tanto, che un genil' uomo ricco, e prinerpale chiamato Mauronio, instantilima-

mente lo pregò, è l'importuno ad andar-

fene a cafa fua.

La compiacque il Santo, e cominciò a concorrervi fubito molta gentedi ogni ftato, condizione, ed ctà, per vedere, e parlarecon un vuono, che rapiù, che uomo, eper averne dottrina per l'anime, e faluto per i corpi.

Infegnava ad ogn' uno il Santo quello,

che per falvarsi doveva fare, e guariva gl'infermi da tutti i mali, che pativano.

Confolava gli afflitti, efortava i giovani alla castità, ed i vecchi alla pazienza, i fervi all' ubbidienza verso i padroni, ed i padroni alla clemenza, ed alla benignità verfoi fervi, i ricchi alla limofina, edi poveri alla pazienza, ed a contentarfi dello stato oro - Difpenfava finalmente atutti, ad uomini, adonne, a giovani, a vecchi, il pane della Celefte dottrina , e dava a ciafcuno documenti di vera falute s futono tanti quelli, che alla fanta fede fi convertirono. e fu si grande il fuoco dell'amordi Dio che in esti si accese per le parole di S. Gregorio, che cominciarono incontanente ad edificare un Tempio al vero Dio, offerendo ogn' uno la fua fatica, e la fua roba per l'opera, la quale fi fece, e benedetta dal San. to refto si forte e refto si ferma e siben fondata, che succedendo poscia un terremoto grandifimo, per il quale rovinarono tutti al'edifizi, le case, e tempi della Citrà di Neocesarea, questo solo edificato da San Gregoriorimale in piedi, per ispecial grazia, e provvidenza di Dio. Dice Eufebio Cefarienfe, che per la fabbrica di quello Tempio, fececon la fua orazione ritirare un monte, che gli tra d'impedimento ; cotanto poreva con le fue ofazioni, e tanto era da Dio onorato il Santo, il quale era già tenero per tale, e riverito come cofa Divina ,e venuta dal Cielo. E per quetto chiunque aveva liti, e contese insieme, le rimetteva nellefue mani, accióch' egli le decideffe, e forniffe. Bene è vero, che non tutti

fentivano prefio il loro d'anne, come a vvehane a duc fratelli giovani, ricchi, e rimalii eredi diffetico, che litigavano qual di loro dov, fierefiter, padrone diun lago, doverea grandifilma copia di, petec, volendo, cialmon ciare folo, e fensa compagno. Crebberano quella difordia ogli lurore del l'angue, e con la cuupidiga del profrio interefencia de la compagno del mangoto en la rima. Nobbe mongoto en l'arma. Nobbe mo fregorio norità, e da andolli a trovare a punto, quando erano per cominerari di dello de crano per commiscire il dello de como mortio del mongoto en la rima. Nobbe mo fregorio con l'arma. Nobbe montio quando crano per commiscire il dello de crano per commiscire il dello de crano per commiscire il dello de crano per commiscire il dello dello mortio dello montio dello mortio del montio dello mortio dello mortio

Li preço a pacificari, ed a filmare più l'amor naturale, che il proprio intereffe. L'udirono i giovani, e non le ubbidirono, onde egli rivolto a Dio, fece una notte orazione alla riva del lago, e la magtina frvidde fecco, e mutato in terra fertile, efruttuosa. Veduto il miracolo, fi pacificarono i due fratelli, gittandoli a piedi del Santo, che con le sue orazioni aveva troncato loro la radice di ogni conrefa. Ne su meno ammirabile un'altro miracolo, che fece, raffrenando, e mettendo termine al fiume Lico-grosso , e precipitofo, il quale uscendo dal letto , ruvinava inondando tutta quella contrada per dove passava. Ricorfero i popoli di quel pacie a Gregorio, gliesposcro i danni grandi , che ricevevano dal fiume , quando ingrofsava, e che tutti i rimedi ufati da loro erano riufciti vani, cd inutili, e per tanto lo supplicavano di asuto in quell'estremo bisogno loro, acciocchè rante terre, e luoghi di quel paese non-rimanefsero diffrutti

Si mofe a compatitione il Santo, ando colà, e reduta la disposizione del loggo, pianto il battone, che portava in mano, a la riva, e pregabilisimore, che per l'avvenire qual battone foste il termine di quel fume, e così fistro, perche il battone face fubiro le radici, e divenne un grandi albro, e quando più groso, e più liurio fo rat i fiume, atrivando; e toccando con le faceaque il abro o fornada con la ficare, me di como ara alicum, nel discorpo fistro mano di mano di moderno prisone di como ara alicum, nel propositione di como ara di moderno mare, egildifici: Infino a qui giungeria; e qui fi romperanno lette dirrior conde.

va nelle (ue mani, acciòch' egli le decidetfe, e l'orniffe. Bene è vero, che non tutti lo ubbidivano in tutto, ma i difubbidienti [a una universal pessitenza per tutto il mondo (la quale fi dice, che durò dicei anni) i rifpofte comprefe, ch' egli era più di queled effendo arrivata alla Città di Neocefarea, efacendovi crudeliffima ftrace, non virtualtro rimedio da estinguere simile incendio, fuor che i meriti, ed prazioni di 5. Gregorio; che in qualunque cofa entraffe, vi portava feco falute. Con questa occasione si convertirono molti Gentili alla nostra fanta Religione, intendendo, che quella pette era caftigo della foro idolatria. Stupendi fono i prodigi, che feec S. Gregorio, e meravigliose le cose, che operò: ma fra tutte una di non minore utilità per l'anime . che di meraviglia per la novità del cafo, e peril modo, co'l quale avvenne, efu questa.

Fu pregato da quelli della Città di Comana a voler vifitarli. Lo fece il Santo i trattarono effi con lui, che loro deffe un Vefcovo di fua mano, Ordinò, che fra sè conferiffero, e discorressero chi fra tutti sosse pini a propofito per tal dignità. Ed avendoto effi fatto, ed eletto persone illuftri per fangue, per eloquenza, e per altre parti . che nel mondo si stimano assai, e proposte. le a S. Gregorio, glidific loro le condizioni, alle quali effiavevano avuto riguardo. non effere per un Veseovo le principali, ma la fantità, la virtu, e la prudenza, e queste doversi anteporrealle altre, ed eleggersi la persona, in cui fi ritrovaffero con più vanraggio, qualunque ella fi foffe. Rifpofe uno di foro a ciò. In questo modo si può pigliare per Veseovo Aleffandro Carbonajo. Fra quelto Aleffandro gomo favio, e gran Filofofo, ne manco fanto, e disprezvazore del mondo, il quale per effere più fconosciuto, e più vile nel cospetto de gli uomini, lasciati i libri, eglistudidella vana fapienza, ed acceso dell'amore, e della luce di quella del Cielo, aveva preso conte una maschera di uomo vile, ed abietto, e si era fatto Carbonajo nella Città di Comana, dove viveva delle fatiche delle fue

Udito San Gregorio il nome di Alesfandro Carbonato, fu infpirato da Dio. e da lui intefe colui effere quello, il quale conveniva, che fosse Vescovo. Se lo fece condurre innanzi, ed egli vi andò in abito di Carbonajo: ridendo tutti i circostanti in vederlo, e più per la cagione, e per il fine, per il quale sapevano effere state chiamato. Interrogollo il San-

lo, che di fuori apparisse, e che fotto quell' abito vile, gran fantità, e fapienza fi nafcondeva. Chiamollo in difparte, informoffi fegretamente, chi egli foffe, e lo strinse in maniera, che Alessandro non potette negargli la verità. Lo abbraeció San Gregorio, e decen-

temente vestitolo, lo diede per Vescovo a quella Città, manifestando chiegliera, e mostrando quanto stimar lo dovevano, con dichiarare appresso effer volere del Signore, che quello fosse Pastore, cPrelato loro, e fu di maniera eccellente, che venne ad effere Martire del Signore, e forni per lui la vita nel fuoco, e ne fa menzione il Martirologio Romano alli 11. di Agosto Dichiarò San Gregorio con questo fatto a che cofa fi deve prineipalmente mirare nell'eleggere i Velcovi, e la costanza, ch'egli aveva in resiftere a quelli, che gli proponevano perfone dotate di talenti più stimati dal mondo, che quelli , i quali fono preziofi ne gl'occhi di Dio, e più necessari per chi ha da effere Paftore, e deve cometale, e non come mercenario pascere, e disendere da' lupi le pecore, ehe il Sommo Pastore, e Principe di tutti li Paftori Gesii Crifto comprò co'l fuo fangue, e mostrò infieme la luce, che aveva dal Cielo, e seoperse con essa il tesoro, che fra icarboni, e nel vile abito di Alesfandro sta-

va nascosto « Ma ehi potrà raesontare tutti gl'altri miracoli, che quetto fantiffino, e mira-colofo uomo operò à S. Gregorio Niffeno li feusa di farlo, per effere, come egli dice, cofa lunga, ed impresa di moko tempo: Un folo non vo lasciar di narrarne, che gli avvenne con due Giudei, i quali parte per avarizia, e parte per burlarii del Santo, e dare ad intendere, che fi poreva facilmente ingannare, fi accordarono infieme di domadargli limofina in quefta maniera. Ritornandofene S. Gregorio alla fua Città, fi posero i due Giudei nella strada, onde doveva paffare, l'uno come morto diftefoin terra,e l'altro, come chi lo piangeva, e fi lamentava . Coftui al passare del Santo,alzò maggiormente la voce,e piangendo, e fospirando li diffe, che quell'infelice giovane, il quale giaceva quivi nel fuolo, repentinamente era morto, ed era si povero, che so di alcune cofe, e dalle fue prudenti non aveva pure un lenzuolo da rivoltarve-

to dentro. nè altra cofa per sepellirlo, e che | contro S. Gregorio in particolare tutti i ciri, però l'ajutaffe, e lo foccorreffe, affinche e sutte le machine loro; stimando, che vingli potesse dar sepoltura . N'ebbe S. Gregorio pietà, e levatofi il rocchetto, che aveva in dollo, lo pose sopra colui, che fingeva esser morto, e passò avanti, re-stando i due Giudei solamente. All'ora quello di loto che aveva domandato la limolina al Santo cominciò grandemente a ridere, e direal compagno, che filevasse, perche aveva fatto una buona presa, ed avevano ingannato quell'uomo, che da' Criftiani era tenuto per favio. E perche l' altro non rispondeva, alzò maggiormente la voce, e prefolo per la mano, e percoffolo co'l piede, gli diffe, che fi levaffe: ma tutto fu in vano, perche eglitaceva, nè dava fegno alcuno ò di fentimento, ò di vita, ed il vestito, che S. Gregorio gli diede, tofto che lo toccò, li fervi di coperta funebre, che era quello, che il compagno domandava per lui, e chi volle burlare il Santo, restò burlato, e veramente morto, chi tal si fingeva; infegnandoci Dio con questo miracolo il rispetto, che dobbiamo portarea' fuoi Santi. Ne di minor meraviglia è il modo con il quale fii San Gregorio dal Signore guardato dalle mani di chi lo voleyaammazzare, di quel che si fosse il tenuto in dar la morte al Giudeo, che si burlava di lui . Si levò nel fuo tempo quella crudele, e fiera perfecuzione dell' Imperador Decio contro la Chiefa Cattolica. Erano tormentati con nuovi, edefquiliti supplizi i Cristiani, ed uccifi con maniere di morte non fentite mai pid. Fuggivano alcunia' deferti, e si nascondevano nelle fotterrance caverne. Altri morivano per la Fede costantemente. Molti fpaventati tornavano indietro, e tutti andavano imarriti, e pieni di spavento, come pecore, circondate per ogni parte da molcitudine di crudelissimi lupi . Giudicò S. Gregorio essere al popolo più spediente il fuggir per all' ora da quella tempesta, e salwarfi, che esporfi ad essa con pericolo di reftarne fommerfo, e per darli efempio, e poter meglio foccorrer tutti,egli stesso fuggi, e ritiroffi ln un monte, menando in fua compagnia quello, ch'era stato Sacerdote de entravano dentro: onde non era alcuno gi Idoli, esi era, come detto abbiamo,

convertito, egià era Diacono. I Gentili, sebbene odiavano incredibildiligenza gli andavano cercando, e li ca- to , e fcofsero la cafa, e mandarono yayano di fotto terra, nondimeno civolfero fuori dell'acqua alcune volte come fiam- Fino Sandorum. Parte II. y 2 me Flor Sanctorum . Parte 11.

to quel Capitano valorofo, tutti gli altri fi dovessero arrendere. Intesero i Giudici ed i ministri dell' Imperadore essere S. Gregorio nel monte; onde con una guida, e ípia mandarono i loro foldati per farlo prigione. Salirono questi il monte, e si pose San Gregorio col suo Diacono a fare orazione, l' uno al quanto lontano dall'altro. E Dio accecò di maniera i foldati, che non lividdero: onde fe ne tornarono, dicendo, non esservi Gregorio in quel monte, ne avervi altro veduto, che due alberi foli, che tali gli aveva fatti parer loro il Signore. Colui , che gli avea spiati, sapeva di certo, che Gregorio era ivi , perche ve l'aveva veduto, e falico di nuovo nel monte, ve lo trovò infieme col fuo compagno, ed intendendo, che Dio lo aveva nascosto : perche i foldati non lo vedessero, e che Gregorio era sotto la sua protezione, gli si gitto a'picdi, e si converti, e di perfecutore, che era prima cominciò ad essere uno de' perseguitati.

Standosene una volta nel monte, facendo orazione, a guifa di un'altro Mosè alzando le mani al Cielo per li Fedeli, che combattevano ne tormenti per Gesul Crifto, per divina rivelazione vidde la batta-glia di un valorofo fuo Cavaliero chiamato Troadio, che era tormentato asprissimamente. È dopo di essere stato San Gregorio un pezzo, come rapito, e fospeso, ritornò al suo solito sembiante, disse al compagno, con allegrezza quel verso del Salmo, Benedetto fia Dio, che non ci ha lasciato cadere, ne ha permesso, che siamo sbranati dalli denti loro. E dichiarò, che un Cristiano nominato Troadio aveva in quel punto vinto i tormenti , ed era stato coronato della gloria del marti-

Ed andando segretamente il Diacono alla Città, trovò esser vero quello, che il Santo detto gli aveya. Volendo un'altra volta lavarfi per necessità in un bagno » intele elservi in elso un demonio, il quale uccideva tutti quelli, che di notte vi che ardisse di entrarvi a quell'ora. Mail Santo fenza alcuna paura vi entsò, vi flette, e ne usci , e se bene i demoni per mentetutti i Cristiani, e con straordinaria spaventarlo, fecero grandissimo strepi-

me di fuoco, e fecero altre cose terribili, tro di loro gridava, e diceva: Custodire che averebbono potuto spaventare qual- la Chiesa, dove è la cassa, & il corpo di fivoglia uomo più forte, con tutto ciò Gregorio. Venne il terremoto, ela maz-S. Gregorio col folo fegno della Croce fi rife di loro, mostrando quanto più potente sia il sewo del Signore, che tutto corpo del Santo. Scrisse S. Gregorio alcune l'infesso, e che non possono i demonj più di quello, che sia loro permesso da lamo. Una diesse su l'interpretazione so-Dio. Paffata quella perfecuzione, etempesta de' Gentili contro i Cristiani, che dice il medesimo S. Girolamo, che era molaveva mosta il demonio, tornossene alla Città S. Gregorio raccogliendo come buon Pastore il suo gregge, ed ordinò, che ogni anno si facesse testa in onore de' Martiri, o folennemente quei giorni fi celebraffero, ne quali avevano date le loro vite per Crifto, e confeguita la corona del martirio, e promise a' popoli, che in quei posizione della Fede, secondo la rivelaziogiorni si rallegrassero, e prendessero qualche oneflo trattenimento. E conofcendo quale, per quanto pare, che S. Bafilio acappreffarfi già il fuo felice paffaggio da cenni, fu efplicata, e dichiarata dal Sanro questa temporal vita all'eterna, visitò ancor più follecitamente la fua Diocefi, con che non folamente con la fua predicaziodesiderio d'intendere se vi fosse alcuno , che Cristiano non fosse, ed inteso, che Dio, ma ancora con gli scritti suoi. nella Città di Neocefarea, che era grande, e piena di popolo, non vi erano più di detto abbiamo, da un'altro Gregorio Vefdiciafette Gentili conofciuti, ne refe gra covo di Nissa, fratello di S. Bassino, il quazie al Signore: perche quando egli preseil le noi abbiamo principalmente seguito. E governo del Vescovado, ed entro in quella Città, non vi aveva, come di sopra abbiamo detto, più di diciasette Cristiani, e pregollo a confervare nella fua fanta Religione i Fedeli, ed a convertire quei dicia. sette infedeli, e tutti gli altri, che si tro- paragonato à gli Apostoli, ed a' Proseti, vavano nel Mondo. Pregò dopò quelli , che erano prefenti, a non fepellire il fuo corpo in sepolero proprio; ne fatto à posta per lui , perche si come in vita non aveva avuto casa sua propria da abitarvi. così non avesse in morte propria sepoltura il suo corpo. Con questo l'anno di Cri. flo 266. imperando Gallieno, diede il fuo benedetto spirito a Dio alli 17. di Novem- Gentile, così quello della Città, come bre, nel qual giorno la Santa Chiefa celebra la fua fetta.

Fu il corpo del Santo messo dentro una caffa, e collocato in una Chiefa, & il Signore fece dopò per lui molti miracoli, e che succedesfero, sono tali, che si può ugrandi, frà quali Teodoro Lettore ne raccon. guagliare a gli altri Profeti. ta uno molto notabile, ed è che volendo

gior parte della Città rovinò, restando in piedi falda, ed intera la Chicfa, dove era il opere, le quali sono registrate da S. Giropra l'Ecclesiafte, che, quantunque breve. to utile. Questa interpretazione dice Erafmo Roterodamo, che si ritrovava al suo tempo in Basilea nella Libraria de' Pádri di S.Domenico. Frà le altrecose, che scriffe, una fu la Fede Cattolica della Santiffima Trinità: la quale viene citata nel principio del Quinto Sinodo con questo titolo, Esne di Gregorio Vescovo Neocesariensc, La in un'altro più lungo trattato. Di maniera ne, vita, e miracoli illustrò la Chiesa di

La vita di S. Gregorio fu scritta, come l'istesso S.Batilio, che su allevato in Neocefarea col latte, e con l'iftituzione di S. Marina fua avola, e discepola di S. Gregorio Taumaturgo, e si pregia di ciò, lo loda, e lo cíalta fopra modo, ed avendolo

dice queste parole di lui.

Risplendette nella Chiesa a guisa di un grande, e chiariffimo lume, e fu per virtul dello Spirito Santo terrore, e spavento de' demonj, e con diciasette soli Cristiani, che erano nella fua Città, quando fu fatto Vefcovo, fece loro afprissima guerra, e converti alla Fede di Cristo tutto il popolo quel delle Ville; egli fu, che nel nome di Dio mutò il corso de fiumi, e seccò il lago, cheera occasione di discordia frà i due fratelli. Ma le cose, le quali prediffe avanti,

Ma cofa lunga farebbeil raccontare i mi-Dio mandare un terremoto alla Città di racoli di Gregorio. Basta dire, che per l' Neocesarea, un soldato, che vi era en- eccellenza de'doni Divini; e dei miracoli, trato, vidde, che due altri foldati neusci- e prodigi, che operò, gli stessi nemici delrono, che un'uomo il quale andaya die- la verità lo chiamano un'aitro Mosè, Tan-

re diceS. Bafilio. Scrivono parimente di S., Gregorio i Martirologi, Romano, e gli altris Eusebio Cesariense, S. Girolamo, S. Gregorio Papa, Niceforo, Calisto, Suida, Socrate, Uluardo leguitando Ruffino, chiama questo Santo Martire, perche alcuniantichi danno questo nome di Martire , nou folamente a quelli, che morivano, ma ancora a quelli, che pativano molto per la Fede di Cristo.

## Alli 18. Novembre.

## LA FESTA DELLA DEDICAzione della Chiefa di S. Pietro, e S. Paolo.

Scrivendo S. Giovanni Crifostomo, so-pra la seconda Epistola di San Paolo a quei di Corinto, e parlando della gloria, che dà Dio a'fuoi fervi ancor nella vita prefente, e come gli efalti fopra i Re, ed Imperadori, dice queste parole. I sepoleri di quelli, che hanno fervito a Cristo Crocififfo, avvanzano i palazzi de'Re non nella grandezza; e bellezza de gli edifizi, fe beneancora in questo gli avanzano, ma in un'altra cofa più importante, che è nella moltitudine di quelli, che con divozione, e con allegrezza concorrono ad effi. Perche il medelimo Imperadore, che và vestito di porpora, và a'sepoleri de' Santi, e li bacia, e senza fasto prostrato in terra prega i medefimi Santi, che preghino Dio per lui, ed egli, che porta corona reale in capol, reputa particolar grazia di Dio, che Pietro pescatore, e l'aolo, il quale con l'opera delle sue mani si guadagnava le cose necessarie per viyere, fiano protettori, e disensori suoi, e neli pregano con grandis-sima istanza. Queste sono le parole di San Giovanni Crifostomo, & il gloriosissimo Padre Sant' Agostino dice . Ora alla memoria del Peteatore s'inchinano le ginocchia dell'Imperadore, e risplendono le pietre preziole della corona Imperiale, dove più si fentano i benefizi del Pescatore. Ed altrove.

Ben vedete come l'eminenza, e suprema maettà dell'Imperio Romano fi umilia dinanzi al sepolero di Pietro Pescatore, e mette la corona Imperiale a i fuoi piedi . edificò in Roma nel Vaticano quel fontuo-Quanto vero lia ciò, che quelli due Santif-

fimi, e fapientiffimi Dottori affermano, fi vede chiaramente oggi nella festa, la quale celebra la Santa Chiefa della dedicazione de' Tempj di S. Pietro, e S. Paolo. Perche 1 Imperador Costantino, dappoiche su battezzato, volendo onorare questi due Principi de gli Apottoli, ed edificar loro Tempj, in quel luogo, che si chiamava la Confessione di S. Pietro, per esfere ivi sepolto il fuo fanto corpo, levandoli l'Imperiale diadema di testa, e prostrato in terra, sece piangendo orazione, e poscia presa in mano una zappa cavò dodici fporte di terra, le quali egh stesso portò via di là, in onore de dodeci Apostoli, e segnò un luogo, dove ti facesse una Chiesa a S. Pietro Principe di tutti loro. Si forni il Tempio, e da S Silvestro Papa su consagrato a i 18. di Novembre l'anno di Cristo 324. e fattovi un' Altare di pietra, ordinò l'istesso Pontesse, che da indi innanzi gli Altri fi facessero tutti di pietra. Edificò parimente il medefimo Imperadore Costantino, all' Apostolo San Paolo nella via Oftienfe, un'altra Chiefa, e l'una, el'altra dotò di grandillime rendite, ed ornò di ricche, e preziose gioje, Equesta è la festa, che oggi con molta ragione celebriamo.

Parche quale argomento più efficace polfiamo avere, della potenza di Cristo Crocififo, che vedere piostrato l'Imperadore, e Monarca del Mondo al sepolero di un Pescatore, il quale fu ancor'egli crocifisso per il medelimo Cristo? ò qual trionso può imaginarfi più illuftre, e più gloriofo, che veder Costatino vincitore, e trionsatore del Mondo, portare le sporte di terra sopra le spalle per servire il garzon manuale nell'edifizio del tempio del Pescatore? ò qual maggior gloria, ed efaltazione può darfi un'uomo mortalein terra, che quella, che diede il Sinore a San Pietro nel giorno d'oggi con quello fatto di Costantino? E quella, che dopò gli hà dato, foggettando a'fuoi piedi l' altezza de gl'Imperi, e de'Regni, e conducendo al suo Santo sepolero tante Genti, e Nazioni, che da Provincie tanto diverse vanno del continuo a Roma per riverire, ed adorare le offa , e le cene ri preziofe di lui , e raccommandarfi alla protezione di questo glorioso Principe de gli Apostoli, tenen-dolo per suo principal disensore? Nè solamente, dappoiche l'Imperadore Costantino

fiffimo Tempioa S.Pietro, vi fono andati à

Fedeli in pellegrinaggio, come abbiamo I che gli toccava, a Sant' Elifabetta toccò Si detto: ma prima, che si edificafferoancora nella Chiefa tali divozioni. E molti ancora al tempo delle perfecuzioni atrociffime de' Tiranni da lontanissimi paesi andavano in Roma a vifitare Limina Apoftolorum, che così chiamavano ancora in quel tempo le Chiefe di S. Pietro, e S. Paolo, perche a' Limitari delle porte de'Tempi loro li prostravano a terra baciandoli con fingolar divozione, e pietà. E fono stati tenuti sempre in grandissima venerazione quei fanti luoghi, e fono flati rifpettati in guifa, che i medefimi barbari, che faccheggiarono, edistrussero Roma, non ardirono di toccar cosa alcuna di essi, nè meno far danno a persona, che colà ritirata si fosfe, ftimandoli luoghi di rifugio, privilegiati, ed inviolabili, come più diffusamenre abbiamo detto nella vita di S. Pietro alli 29. del Mese di Giugno. Edificò l'Imperadore Costantino altri tempi, quali abbia-mo nominati nella festa della Dedicazione della Bafilica, o Chiefa del Salvatore, che è alli 9. di questo medesimo Mese di Novembre. Il Martirologio Romano sa menzione della Dedicazione della Chiefa di S. Pietro, e S. Paolo, &il Cardinal Baronto nelle fue Annocazioni, e nel terzo de' fuoi Annali dottamente, e copiosamente lo tratta.

Alli 19. Novembre.

LAVITA DI S. ELISABETTA Regina di Ungheria.

S Anta Elifabetta fu figliuola di Andrea Re di Ungheria, e fino da piecciola fu inclinata al fervizio di Dio. Quando andava alla Chiefa, (che ancora non aveva più di einque anni, ) si poneva in orazione, e vi ftava tanto, che difficilmente se ne poteva levare. Aveva un' Oratorio nel palazzo di fuo Padre, e più volte al giorno cercava occafione di andarvi, e fempre faceva orazione con le ginocchia nude. Un giorno esfendo in quell' Oratorio con le fue Donzelle, scriffero tanti nomi di Apostoli quante effe erano, poigli pofero fopra l'altare, e fecero Orazione: Dipoi ciascuna pigliò un di quei nomi , con intenzione di pigliar

Giovanni Evangelifta, del che effa ne pigliò contento grande, pregandolo che egli avelle custodia della sua castità . Avea ancora per fua particolare avvocata la Gloriofa Vergine, e quando poteva avere qualche denaro lo davaa povere donne, accioc-che diceffero l' Ave Maria. Quanto più ella cresceva in età, tanto più cresceva in virtul. Si affaticava affai di contradire alla fua volontà, e quando le occorreva qualche cofa , che le piacesse , la lasciava stare per mortificarsi . Fu sempre molto modesta nel vestirsi, ed adornarsi . Le sue parole erano poche, e ben pensare, avendo sem-pre riguardo a quello, che voleva dire, acciocche mai fosse di danno, ma sempre giovaffe ad alcuno, Quando fu poi di età conveniente, il Re suo Padre gli diede marito, avendo prima effa fatto ogni refiftenza: sebbene al fine per effergli ubbidiente, fi contentò della volontà loro, con intenzione di aver figliuo. li per servizio di Dio, e non per godere, ed aver i piaceri de' maritati. Quefto si vidde per esperienza, perche subito, ch'ella fu maritata, fece voto a Dio che se vivesse più del marito, offervarebbe poi perpetua castità. Il suo marito su Lantgravio Duca di Turingia, ed ancora, che Elifabetta mutaffe stato, e modo di vivere, non fece mutazione alcuna nel fuo proposito, e desiderio, che aveva di servire a Dio, mostrava di effere molto umile verso Dio, molto aspra, ed astinente verso sè stessa, e molto caricariva verso il proflimo. Si levava la notte a far orazione accompagnandola con molte lagrime, e le piaceva occuparfi in fervizi vili, e baffi. Una volta accosto alla sua tefta quella di un'infermo, che puzzava terribilmente, enon si trovava chi la poteffe sopportate, con tutto eiò ella lo mondò, e gli lavò la tefta, non fenza burla, e scherno, che di lei i suoi servitori sacevano, mail tutto sopportava per amor di Dio. Nelle processioni pubbliche, che si facevano, come le Rogazioni, ed altre simili, andava fempre scalza, e vestita poveramente. Quando andava la prima volta alla Chiefa dopo il parto, non andava con ornamenti vani, e pompoli come fogliono andarvi le altre donne, ma con una veste semplice, e col figliuolo, divozione particolare a quell'Apoltolo, che avera partorito in braccio, ed offerivalo

valo à Dio, con una candela, 'ò qualche alera cofa, ch'effa donava al Sacerdote, e quando poi tornava a cafa, donava a i poveri il vestimento di quel giorno, ed ordinariamente quando mangiava ferbava qualche cosa per darla a' poveri . Tutte le perfone bifognofe la chiamavano Madre, perche effa faceva del bene a tutti, e tutti foccorreva ne' bisogni loro. Quando moriva qualche poverello, provvedeva e per vistirlo, ed il fimile faceva a i figliuoli nuovamen-te nati, e battezzati. Filava con le suc Donzelle la lana di altri per aver con che dare limofina delle sue fatishe. Quando non aveva altro, che dare vendeva le sue gioje, e dispensava il prezzo, che ne cavava a' poveri. Aveva una fianza particolare appresso al suo Palazzo, nella quale alloggiava i pellegrini per alcuni giorni, e vi faceva medicare gl'infermi. Nella medefima stanza faceva allevare i figliuoli di persone povere, li quali la chiamayano Madre, e sempre andayano con lei . In fomma questa Santa efercitava tutte l'opere della misericordia corporali, ed ancora che non paresse conveniente allo flato suo , nondimeno era molte volte presente al sepellire i morti , ed aleune volte si levava i veli della propria testa, per ricoprirgli il viso in luogo di sudario. Il Lantgravio fuo marito fapeva tutte queste cose, ma perch' egli non vi poteva effere presente per effere occupato in negozi dell' Imperadore , dava licenza alla fua fanta Moglie; che lo facesse lei. Li Criftiani a quel tempo faceyano granguerra contro gl'infedeli nel pacle di l'erra Santa, e di già avevano acquistate alquante terre, la onde il Lantgravio volle trovarli a quella fanta imprefa, e ne parlò con la Moglicla quale lo configliò, che vi andaffe, come a far cofa molto grata a Dio. Apparecchioffi il Duca i come fi conveniva allo flato fuo, ed andò in Paleffina, dove avendo fatto quanto fi conveniva fare ad un valorofo Cavaliere, e Cattolico Criftiano vennea morte per una infermità. Santa Elifabetta n'ebbe presto gli avvisi, ed ancora, che fentific molto dolore per la morte del marito come era dovere, nondimeno conformandofi con la volontà del Signore abbracció lo flato vedovile, si nell' abito della fua persona, che era molto umile, come ancora nelle altre commodità

ze, e penitenze. Vegghiava tutta la notte col fuo vero Spolo Gesti Crifto, non cefsò di fare le folite limofine, anzi le accrebbe tanto, e tanto donava fenza riguardo, che i suoi vassalli la cacciarono fuori del Palazzo, e le levarono il maneggio della roba, come diffipatrice di effa. Si riduffe la Santa in tanta miferia, e povertà, che fu forzata di ritirarfi ad abitare in una certa stalletta di Osteria, ma quivi ancora non fu lasciata star molto tempo. Essendo fore zata a partirfi, andò a star in cafa di un' uomo strano, emal condizionato, il quale si portò tanto male contro di lei, e de' fuoi figliuoli, e di alcune Donzelle, che la seguivano per la divozione, ed amore, che le portavano, che le bisognò partirsi, e cercare altra stanza, e caminando per una strada stretta, e piena di fango, dove erano certe pietre per poter paffare, s' incontrò in una Vecchiarella, alla quale aveva altre volte fatti molti fervizi, che fimilmente voleva paffare per quelle pietre. ed ancorché incontrasse la Santa, non le volle dar luogo, anzile diede una spinta, e la fece cadere nel fango. La Santa, fi rizzò ridendo fenza perdere punto la pazion-2a; e nettoffi le vefti , come meglio potè. Il Re di Ungheria Padre della Santa intese come le cole passavano, la onde egli, ed un Vescovo Zio di S. Elisabetta ( il quale averebbe voluto rimaritarla, s'ella fe ne fosse contenta ) procurarono, che i figliuoli fosfero allevati in casa de i loro parenti . ed a lei foffe confegnata parte della fua dote . accioche potesse vivere privatamente . Avendo la Santa avuta parte della fua dote fece fare un'Ospitale, dove si ritirò ad abitare, e vi faceva governare, e medicare molti infermi, ed effa in personagli serviva, e faceva i più vili fervizi di cafa, ed ancorche aveffe delle ferve, alle quali poteva far fare detti fervizi , con tutto ciò procurava di occuparle in altre cose per aver occasione di farli lei . Alcuni dicevano, che quella non era vita da figliuola di Re, ed ella rispondeva, che se avesse faputo trovare vita di maggior baffezza senza l'offesa del Signore l'averia pigliata . Dio fece grazia alla fua Santa, che quando faceva orazione, spargeva molte lagrime, e sempre aveva la faceia allegra, e serena. Era folita dire, che quelli, che piangeano nell'Oratorio facendo vari gesti col porporali: perche mutò ogni cola in afprez- I volto, par che voglino far paura al Signore. Aye

Aveva alle volte alcune visioni, e rive- accettò la giovane in sua compagnia in lazioni dal Cielo, le quali la facevano quell'Ospitale, dove servi molti anni a stare allegra, e contenta, questo si co- Dio. nosceva, perchè di quando in quando Piaciati, che io faccia orazione per te: entrare nel proprio letto, e quivi la fer-Rispose il giovane: Voglio, anzi ti pre- viva, e governava.
go, che la facci: La Santa si pose in Essendo questa benedetta donna ocveftire, ma ne' costumi ancota. .

tate una fus parente , che vi era infer- mata Matburg . . ma, e perche volle contrafare ad una La fua morte fil a i 19. di Novem-regola, che Santa Elifaberta aveva fat- bre l'anno del Signore mille ducento lendo, the la sua regola si osservasse, do, che si facesse la sua sesta a 1 49, di taglio certi capelli, che la giovane por- Novembre. tava fcoperti (con tutto , ch'ella contradicefic quanto fil possibile, ) che erano come fila d'oro. Doppo che furono tagliati, diffe la giovane : lo credo, che Dio ti abbi ifpirata a far questo, perche per causa di questi capelli io fono stata molti anni al secolo, che altrimente farei rinchiufa nel Monisteso . La fanta fentendo quelle parole ,

Dipoi Santa Elifabetta fi fece Relidicea alcune parole, come s'ella avelle giola del tere? Ordine di San Francelco, voluto rifpondere ad alcuno, che gi e prefe l'abito rendendo ubbidienza apalalle, come fil una volta; che dopo Superiori di guell' Ordine, c per effer un lungo filenzio, nel quale pareva, diventata discepola di San Francesco, che fosse trasportata, parve che si de che su ranto umile, ella ancora faceva fasse da dormire, e disse all'improviso: opere di maggiore umittà delle prime. Signore, se ruì vuoi star con me, io an serviva i lebbros, gli nettava le piaghe, cora voglio star teco, nè mai mi vo- ed in particolare una donzella, che era glio partir da re. Una volta vedendo un tanto lebbrofa, che metteva orrore a giovane vestito mondanamente, gli dif guardarla, nondimeno la Santa non so-se: Tu sci distratto, e come suori dite. lo le medicava le piaghe, ma la sece

go , che la facci: La Santa li pofe in la Effendo quetta benedetta donna occazione, e commando al giovane, che capata del continuo in quefte, et al atte faceffe il medefino , e durando l'oracione, il giovane comincio à dirie: Celfate Madonna, ceffate; ma la Santa fediffine, la onde volle. Sun la Santa de diffine, la onde volle. Sun la Sagraguira l'orazione con maggior favore. In pinovo tornò a dire il giovane con 
naggior anfetti: Non più Signora, finite ormai, petché mi fento abbruciare, e diendo così sbatteva è braccia-, le facera geffi; & atti da pazzo. Corfesnima fua fi parti dal coepo, il fenzinalemni per vollerò assures. e toccanto alcuni per volerio ajuste, e toccan-rono canti dolcifimi di alcuni uccel-do i panni, ch'egli aveva indoffo fenti-lerti, ch'erano pofati fopra la flanza, vano, che cuocerano, peril calor gran-de che dalla sua persona uscivat l'effet-quattro giorni prima, che lo sepellisseto dell'orazione della Santa fu tale, che ro, ne mai fi fenti neffun cattivo odoquel giovane non folo mutò modo nel re, anzi ch'era visitato, e riverito da molta gente con meraviglia di ciascuno Una volra avvenne, che una giovane vedendofi molu miracoli . Il corpo fu entrò nell'Ofpitale della Santa per visi- sepolto in una retra di Alemagna chia-

to; che nessuno potesse passare da una ventisei al tempo di Federico Secondo. stanza all'altra senza dimandare licen- Fu Canonizata da Gregorio Nono Som. na, e chi contrafaceva, bifognava, che mo Pontefice se Clemente Decimo la facesse qualche penitenza, la Santavo-pose nel Brenzaio Romano, ordinan-

# NOVEMBRE GIORNO XIX. . XX. 368

Alli 19. Novembre.

## LA VITA DI SAN PONZIANO Papa, e Martire.

PEr la morte di Sant'Urbano Papa, e Martire, fu mello nella Sedia di San Pietro San Ponziano Romano, figliuolo di Calfurnio, uomo fanto, edi quella fanta fedia digniffimo. Governò pacificamente alcuni anni con grande approvazione di tutto il Clero, e Popolo Romano. Perchè in quel tempo imperava Aleffandro Severo figliuolo di Mammea, il quale fu giusto Principe,

e non odiava i Criftiani.

Nondimeno alla fine, perché l'Imperadore era Gentile, ed aveva appresso di sè alcuni Configlieri non meno eccellenti giurisconsulti, che nimici della nostra santa Religione, persuaso da alcuni di loro, ò da' facerdoti Gentili, mandò in efilio il Santo Pontefice Pon. ziano nell'Isola di Sardegna, insieme con Filippo Prete, come dice il Martirologio Romano, è con Ippolito, come dice il Breviario antico, ed altri Martirologi. Ivi pati molti stenti, e molce calamità, fenza dimenticarsi però già mai d'istruire la Chiefa co i suoi ricordi, ed avvili. Perchè nel suo esiglio sertsfe due lettere a tutti i Fedeli ; una intorno alla venerazione, e riverenza che a' facerdoti fi deve portare per il Sacro. fanto Miftero, che trattano, e l'altra interno alla carità e d amore fraterno. che tutti dobbiamo avere. Alcuni attribuiscono a San Ponziano, il dirsi, prima, che si cominci la Messa, il Salmo: Judica me, Dene , e l'uso di cantare il Salterio di Davidde nell'ore. Avendo finalmente questo Santo Pontefice patite molte fatiche, e travagli nel fuo efiglio, su preso per ordine di Giu-lio Massimino nomo barbaro, e fiero, che nell'Impero ad Aleffandro era fucceduto, e fu tanto crudelmente battuto, che in quel tormento refe al Signore la fua anima, avendo governata la Chiefa, fecondo il Pontificale di San Damaso, ed il Platina, nove anni, cinque mesi, e due giorni, e secondo il Cardinal Baronio, cinque anni. Cele- do suo Zio materno il perdono, e la

Dicembre, in effe ordino fei Preti, cinque Diaconi, ed in diversi luoghi sei Vescovi. Fu il suo fanto corpo sepolto in Sardegna, e pochi anni appresso San Fabiano Papa, lo fece con molta riverenza portare a Roma, e lo mife nel Clmitero di Callisto, fra molti Martiri. Celebra la festa di San Ponziano a' 19. di Novembre, che fu il giorno del fuo Martirio, imperando Massimino Imperadore, l'anno del Signore 227. Fanno menzione di San Ponziano il Martirologio Romano, e gli altri, e quelli che scrivono le vite de i Papi, ed Eusebio. Ottato Milevitano, Sant' Agostino, Niceforo Vescovo in Costantinopoli, Niceforo Califfo, ed il Cardinal Baronio.

#### Alli 20. Novembre.

### LA VITA DI SAN FELICE di Valois Confessore.

N Acque Felice in Valois, è fia Va-lesia, Regione de Paesi Bassi Francefi, fituata tra la Piccardia, e la Sciampagna: Chiamavafi al fecolo, Ugone della celebre, e Real-Famiglia de' Valesj : Sino da' primi anni diede molto chiari contrassegni di quella santità, a cui incaminavale con paffi gagliardi e e specialmente nell'efercizio della misericordia verso de' poveri ; poiché sino nell'età fanciullesca con le proprie sue mani, quali folse già provetto, ed adulto anche di fenno, diftribuiva copiofamente dinari a' poveri. Cresciuto polcia in età, era fuo costume inviare a' mendici quelle ftelse vivande , delle quali abbondar solea la di lui mensa . e quanto più quefte riuscivano grate, e saporite, tanto pid era egli sollecito nell'attenzione di privariene, per fatollare col fun companatico nella persona de poveri la fame di Gesti Cristo. Pervenuto all'adolescenza, era folito bene spelso spogliarsi delle sue vesti , per ricoprire la nudità de' mendici. Comparve mirabile la tenerezza del di lui cuore, mentre carico di lagrime per compassione, ricercò, ed ottenne da Tebalbrò due volte ordinazioni nel mele di vita ad un ficario reo di più morti ,

pre-

predicendo anzi, che dovea questo mal- i fattore non folamente cangiar coftumi, ma fervir poscia di esempio agli altri , conforme si vidde autenticato dal fatto.

Paffato alla età adulta, e provetta, applicò tutto sè stesso alla contemplazione delle cose Celesti; e per conseguire più agevolmente il fine premeditato, diedeli a ricercar una folitudine . Volle innanzi però aggregarfi alla milizia Sacerdotale, e confeguire gli Ordini Sacri, ad oggetto di togliersi, e di rinunziare più fortemente a qualunque speranza del Regno, a cui, in vigore della Legge Salica, dove non poco dopo dovea succedere. Celebrata per tanto la sua prima Messa, con una divozione si grande, che eccitava compunzione in tutti gli aftanti, fi ritirò in un asprissimo Eremo, dove il suo cibo cotidiano era una continua e non mai interrotta astinenza, contentandosi di quel copioso pascolo, che riceveva la propria anima nella meditazione de'Divini Misterj. Visse in questa per lui delizioliflima folitudine in compagnia di San Giovanni de Mata famolifimo Dotsor di Parigi, dal quale per fingolar ifpirazione di Dio fu e ricercato, e ritrovato, continuandovi la loro permanenza, fino che chiamati, ed avvifati da Dio si portarono unitamente a Roma, per ottenere dal Sommo Pontefice l'approvazione di questo loro nuovo L fituto.

Sedea in quei tempi nel Vaticano Innocenzio Ferzo, al quale, mentre celebrava la Santa Messa, rivelò Iddioquesta nuova Religione, che tutta dee ap-plicarsi nella Redenzione degli Schiavi dalle mani degl' Infedeli; e però dal medefimo Sommo Pontefice il nostro Santo infieme col Compagno ricevette l'A. bito di color bianco-fegnato con una Croce di due colori, cioè rossa, ed azzurra, a fomiglianza di quella veste, con la quale era ricoperto l'Angelo che gli apparve. Commandò in oltre il Sommo Pontefice, che questo nuovo Ordi-ne Religioso s'intitolasse, Della Santisfima Trinità, per il triplicato colore, da cui viene compolto questo Sagro Abito.

Lo stesso Innocenzio Terzo con au-

la Regola di quest'Ordine, ad istanza del nostro Santo, quale si portò poi nella Diocefi detta da' Franceli Meaux. vicino ad un luogo chiamato Cervo Preddo, e quivi, assistito sempre da S. Giovanni de Mata, eresse un Monistero, e lo ampliò in poco tratto di tempo, introducendovi una efattiffima offervanza del nuovo. Istituto, infegnato sempre da lui affai più coll'esempio . che con le parole, e propagando per mezzo de' suoi Discepoli in molte altre Provincie questa nuova maniera di vivere. Si compiacque la gran Madre di Dio di fegnalare il nostro Santo con una grazia distinta in questo suo sagro ritiro, nella seguente maniera : Dormivano tutt'i suoi Religiosi, e per disposizione Divina, non v'era tra essi chi si fosse levato per recitare il Mattutino nella notte antecedente alla Natività della Santiffima Vergine. Secondo il fuo lodevole costume mostrossi vigilante San Felice, ed anticipò l'ora consueta s entrando nel Coro, vi ritrovò la B. Vergine nel mezzo, adornata con l'Abitos e con la Croce del fuo Ordine, ed accompagnata altresì da una grande schiera di Angeli, nella stessa forma vestiti. Si frammifchiò a questi il nostro Santo, ed intonando ad alta voce la stef-sa Vergine il Divino Ufizio, in talmaniera lo recitò San Felice fino al fine. Con questo fingolarissimo prodigio ben conobbe egli , che dal conforzio degli uomini , e de' fuol Religiofi veniva invitato ad entrare nella compagnia de i Beati nel Cielo; e però certificato più apertamente da un Angelo, effere già vicino il giorno della gloriofa fua morte, chiamati a sè i Religiosi, e fattaloro una fervorosa, ed efficace esortazione alla carità verso i poveri, e molto piul verso quegli Schiavi, che trovansi oppressi dalla barbarie degl'Infedeli, reflitui la fantiffima fua innocente anima al Creatore, l'anno di Cristo 1212, forto il Pontificato del mentovato Innocenzio Terzo, carico non men di anni, che di meriti.

Per la qual cofa il Sommo Pontefice Innocenzio Undecimo di Santa, e fempre gloriosa memoria, commando, che fosse posto nel Breviario Romano ( di torità Apostolica approvò, e sonfermò I doye da noi si è ricavato ciò che serie-

THE PARTY COUNTY

to abbiamo di S. Felice di Valois ) e che la di lui Festa si celebrasse in tutta la Chiesa Romana con ufizio di Rito Doppio alli 20. di Novembre.

Alli 21. Novembre.

#### LA FESTA DELLA PRESENtazjone della Beatiffima Vergine .

Na delle cofe, nelle quali dobbiamo usare maggior diligenza, è nel compire i nostri voti, e dare a Dio prestamente quello, che promesso gli abbiamo. Onde disse lo Spirito Santo per Salomone; Sc hai promesso alcuna cosa a Dio, non tardarcad effettuaria. Et una delle cofe, nelle quali devono usar sollecitudine maggiore quelli, che hanno figliuoli, è nell'allevarli infino da fanciulli nel fanto amore, e timor del Signore. Se tu hai figliuoli ammaestrali, e piegali nella loro tenera età, e dell'una cofa e dell'altra ci lasciarono grande efempio San Gioachino, e Sant' Anna, Padri della facratifima Vergine Maria Nostra Signora, presentandola nel di d'oggi nel Tempio di Gerusalemme, lasciandovela, perche ivi fosse allevara trà le altre donzelle, comea Dio avevano premelso.

Per la qual cofa (oltre al motivo, cheavevano della promessa, e del voto loro, ed allo stimolo, concui la loro propria fantità gl'incitava ) la vita della stessa fanciulla e la fua virginale modeftia, era una perpetua risveglia a suoi padri, accioche presto la offerissero a Dio.

Perchèfu si rara , e celefte la virtu di questa benedetta Fanciulla infino dalla sua prima età, che S. Ambrogio la mette per modello di tutte le Vergini, e dice così: A niuno faceva male, ancorche lo meritalse, A tutti voleva bene. Riveriva i maggiori. Non portava invidia a gli eguali. Fuggiva la jattanza, operava conforme la ragione, amaya ozni virtu. Non mostrò mai cattivo vito a i fuoi padri, nè ebbe differenza co fuoi parenti, ne fi fdegnava di trattare con pliamili, ne si burlava di quelli, che Poco potevano, ne fi vergognava di conversareco' poveri. Non era il suogesto af-Settato, nel'andar dissoluto, ne il parlage che piuttolio; lasciate appena le mammelle

altiero, anzi la modestia, e figura esteriore diehiarava l'interior fantità, e la perfetta virtu dell'anima fua; ficcome la buona cafa fi mostra nella buona porta, o facciata, ò frontispicio. Non pensaya mai all' usciredicafa, se non per andare alla Chiesa .e questo in compagnia, ò de i padrt, ò de i parenti fuoi. În cafa flava volentieri fola. e sempre occupata in qualche cosa difrutto. Fuori di cafa fempre accompagnata, e con guardia della fua purità. Se bene la . migliorguardia, che avelse, era ella stelsa. Enella gravità, ed aspetto suo venerabile più proccurava di affrettare il passo, e correre per la strada della virtu, che di levare il piede da terra. Infino a qui fono parole di Sant' Ambrogio-

E non è meraviglia, ch' essendo la Vergine tanto fanciulla in età, fosse niente di meno la fua vita tanto ammirabile: -perchè se bene i suoi anni erano pochi, la sua diferezione era molta, ed il fuo spirito fenza comparazione maggiore del fuo corpo. Perché dall'iftante della fua Concezione fenza peccato originale, le fu accelerato l'uso della razione, molto più perfettamente, che a San Giovanni Battifta non fu, ed è da credere, che in essa perseverasse, e che Dio non glielo desse per privarnela poi, e che non operasse, come Fanciulla, ma come Donna di età, eche era prevenuta da Dio, ed ornasa da tutte legrazie, evirtu.

Essendo di età di tre anni, fu da'suoi padri condotta al Tempio di Gerusalemme per offerirla, e presentarla a Dio; e l' Eterno Padre l'accettò per Figlinola, il Figliuolo per Madre, lo Spirito Santo per Spola, gli Angeli per Regina, ed Avvocata degli uomini. Dichiararono a Sacerdoti il loro voto, · li pregarono ad avere per racommandata la loro Figliuola, come cofa già confacrata a Dio, ed ailevarla fra le altre donzelle, che la fervivano in una cafa attaccata el Tempio, & edificata per que. stoeffetto; dove le Vergini erano sostenta. te con le rendite del medefimo Tempio, e. potevano entrarvi a fare orazione, ed occuparfi in fanti efercizi fenza lo strepito della gente.

E certo così conveniva che quella Vergine, la quale aveva ad essere Madre di Dio, non differisse, ne indugiasse a confagrare l' anima, e'l corpo al fervizio del fuo fpolo, ma

della Madre., li facelle folenne facrificio di fe medefinai, perche i come il fiutto filigionato, fredee, e colto di poco dall' albro e, e col fuo fione guida pui, e più piace, che non fa il fracido ; e gettato già nella piazza a così il ferrizio, che negli anni tenesti il fa al Signore, gli piace più, che quello, il quale gli fi ofierifice nella receriapa, fe bene Dio el buono; e timure al biserillimanemente coloro, che vinno a lavorare nella vigna fua al collocati del Solo.

Ma i padri devono effere molto diligenti in allevare i figliuoli da fanciulli nel fanto timor di Dio, e nell'offerirglieli come cofa fua ; e se il Signore farà loro tanta gražia di eleggerli infino da quella erà per se, e piantare in effi qualche defiderio egusto di servirlo pertettamente, non ripugnino loro, nè meno gl'impedifeano, perche offenderanno il Signore, ( di cui fono più, che non fon fuoi, le faranno caftigati in quella ifteffa cofa, nella quale averanno peccato, permettendo Dio, che gli stessi figliuoli siano loro carnefici, e tormentatori, & il coltello, con cui muoja il loro affetto difordinato. Confegnarono dunque i Santi Padri Gioachino, ed Anna la B. Fanciulla in mano del Sacerdote, sil quale folamente in vederla rimafe stupito, e confuso per così singolare grazia, e bellezza.

Prendete quella fanciulla, à Sacerdote di Dio, e non pentate, che sia come le altre fanciulle, le quali avete fin'ora ricevute, e dedicate al Signore, ma come un fuo, vivo Tempio, e più venerabile, che il medelimo Tempio, nel quale si offerisce. Prendetela come un Sacrario dello Spirito Santo, come vera Arca del Testamento, comeil Vafodella Manna, con cui fi foftenta il Cielo, e la Terra; come un Sanda Sandorum, dove non è lecito di entrate, fenon al fommo Sacerdore, fecondo l'ordinedi Melchisedech . Perche ela Porta di Ezechiele, serrata a tutti, fuorche a lui, il Giardino chiufo, e'l Ponte figillato, e quella, la cui prefenza hà da illustrare, e nobilitare più questo secondo Tempio, che non fu il primo edificato da Salomone.

La prefe il Sacerdote, e la pose, come dicono alcuni, nel primo grado di una scala, che aveva 15, scalini per falira all'Altare, ed essa con estrema grazia,

legislatis, ed altegrezza, (fenza che alcuno l'ajustide, gla tenches per mano) monto da fe ficia infino alla cima, non fenza gram envargilia di tutti quebli, che crano prefenti, che fi fupivano dell'efringa grazia, e belkzza della Fanciulia, e più del contento, e della prontezza con che fi licensiava da padri, e li dedicava al Signore raccogliendo da quei piccio indizi le opre meravigliofe, che doseva operare in etsa, chi disi cresen età l'arera cletta a accionele lo ferville mi l'Tem-

Ma dapoi, che la benedetta fanciulla refto frà le S. Vergini, qual lingua portà dichiarare l'eccellenza della ritirattezza fua, e delle altre virtu? delle quali parlando S. Girolamo, è l'Autore del trattato della Natività della Vergine, che và insieme con le fue opere, dice cosi: Procu. rava la Vergine di essere nelle vigilie della notte, la prima i nella legge di Dio la più ammaestrata; nell'umileà la più umile; ne Cantici di Davide la più gratiofa : nella carità , la più fervence ; nella purità la più pura, e la più perfetta in ogni virtil. Tutte le fue parole erano di grazia, perche fem-pre stava Dio nella bocca fua faceva continuamente orazione, e come dice il Profeta, meditava nella legge del Signore il giorno, e la notre. Si prendeva ancor cura delle fue compagne, che niuna dicefse parola, la quale non fosse da dirfi, che non ridelse immodeltamente, e che non dicesse parola, o ingiuriosa, o superba alla fua compagna. Benediceva consinuamente Dia: e per non cessare di far ciò ancora, quando era falutata, rispondeva al faluto DeoGratias. Grazie a Dio.

al falten Der Grossier. Grezie a Diolinfino a qui fono proted diquetto Autore. E Sanc' Ambrogio dice costi: Non dediciarva la convertazione di altre donzalle quella ; che avea fi buoma compagia di fanti peniferi: nozi all'ora manco era foli , quando tra foli . Perene come fi pud dire ; che fotte folia quella, che avera (ecto tanti fibri divort); etn. i Archangelis e until Protent' E fich torbo nell'entrue, che a del fece l'Angalos X. attattare con Angeli, ma perche gli apparvein figura di on-belliffinongiovane, si un udendo il 100 nome, foi riconobbe. Cofa figura le piarve di redere qui un'i uomo; ne leparre figura di figere, che foch Angolo. accioche til quindi conôfea il rifervo delle fuecafte, e roligiofeoreechie, e de' fuoi virginali, e venerabili occhi. Tusto quetto

dice Sant'Ambrogio. Imparò nel Tempio eccellentemente a filare lana, lino, e feta, ed a cueire, clavorare le vesti Sacerdotali, e tutto quello, che apparteneva al culto del Tempio, per fervir poi il fuo preziolo Figliuolo, eveftirlo, e fargli la veste inconsurile, che a piè della Croce i foldati giuocarono per non la dividere. Imparò parimente lettere Ebree, e leggeva speffo, ed attentamente le Divine Scritture, ele meditava, e leintendeva perfettamente per la fortigliezza dell'ingegno fuo, e per la fovrana luce; che le infondeva il Signorer digiunava affair e col ritiramento, con la folitudine, col filenzio, e con la quiete fi disponeva alla contemplazione, ed all'unione con Dio, nella quale frava di maniera afforta, ed era si vificara dal Signore; o da gli Angeli, che più pareva una Fanciulla venuta dal Cielo, che allevata qui in gerra. E vi fono Autorigravi, che serivono, che gli Angeli le portavano da mangiare tutto il tempo, che viffo net Tempio, accioche trovandofi fenza penfiero di provvedere le cofe necessarie alla vita, potesse più liberamente attende realla foavillima contemplazione del fuo dolce sposo; che se fu conceduto questo privilegio tanti anni a S. Paolo primo Eremita, non è meraviglia, che fia flato conceduto a quella, che canto le fuperò, e che fingolarmente fu elerta per dignità cosi alta.

Fu finalmente la vita della Vergine nel Tempio modello perfettifiamo della vita dittute le Vergini, che doverano mintala nell'orazione, nell'umiltà, nella modeffia, nel ritiratmento nel filenzio, nella verecondia vitginale, ed intrutte lealtre vittà, che fono proprie delle Vergini, ed ornamento dello fiato loro.

Ma specialmente le Vengini, che con particolare infiguzione, e luce cellede, configazanone la viaginicia Crifico, e lo pretioper perifopola, devonorfempet tener dinanzia glinocchi, come uno specchiola viti adi quella fana Vengine, per conformati con offa, feguitare gl'elempi fisoi, poinel miliamos (noro la tias bandere, e d'alte quiliamos (noro la tias bandere, e d'alte quile altre eccellenze, e prerogative della Vengine, noneviè misore l'altre (fina la priima, che alzaffe la bandiera della caftità, e confagraffe la fua puriffima virginità con perpetuo voto al Signore, ed aprific col fuo elempio la firada a tutte le Vergini, che poi l'hanno feguita.

Ella fil la prima, che conofceffe, e flimaffe, quanto commenta virtu si rara, e pellegrina della purità virginale, e quella, che l'amòtanto, che fice voto di confervaria perpetuamente con un amore si accelo, e con detiderio si fvificerato di piacere a Dio, e la confervò si prefictamente, che più pareva Angelo fenza corpo, che donzella con carm cortale.

Bernhe l'elsere flata Madre, non gualfo il fonctdella fus virginità, anti la fece più bolla, e più il forida. Più alta, e più divia, e più divia, e più divia, e da econogago il flore di Vergine col Trutto di Madre. Tutte le anime pure, che conofecndo i vanità del mondo lo la fetano, e fii ritirano, e fii ritchiudono, e muo, ono in via per vivere ettra marente co il lor Diletto nati Celto, devono trere per Regiono in via per vivere ettra marente co il lor Diletto nati Celto, devono trere per Regionale di vivere del vivere ettra marente i piuro per imitaria nell'offervanza del voto, e hanno farto, e one l'abanno traiga an farto, e nel feguitare efempio si giorio fo.

Per quefto è ella chiamata Vergine delle . Vergini, perchè su come Maestra, e Capirana di tutte le Vergini, e principio di una maniera di fervizio tanto grato ne gli oechi di Dio. Tutti i Monisteri di Monache, chesononel Mondo, étutti i ritiramenti delle spose, e Vergini di Cristo, che ionostate, fone, e faranno infino al di del Giudizio son frutto di questo fiore virginal di Maria, e quante più ve ne faranno, e più la seguiteranno, tanto più crescerà la eloria accidentale di lei. Stette la Vergine nel Tempio infino all'entrare de' quatordeci anni, ed a gli undeci li scrive. che morirono i padri fuoi molto veechi . fenz'avere oltrealei, avuti altri, o fieli, ò figlioole.

Effendo già in et à di prendere marito, come le altre donnelle facerano, quando giungevano a quell'età, eticulàndo la pariffima Vergine di falto, perchè si per il voto de i fodo padi era fisa, dedicata perpetuamente a Dio, come per il fuo, con cui avera vonfagrato al medefimo Dio per fempre la fua virginità; i Sacerdori metavigliad di tal novità, feero fopra ciò ora- vigitad di tal novità, feero fopra ciò ora-

zione, e confultarono con l'oracolo Divino quello, chedovesse fare in tal caso.

Rifpofeil Signore, che tutti quelli dellignaggio di Davidde, ch'erano prefenti, fi ragunaffero inflême, e che di elfi quegli prendeffe la fanciulla per ilpofa, a cuila felice fortecoraffe. Ed alla Vergine fuirvelato da Dio, che ubbidiffe a' Sacerdoti, e non aveffe paura, perch'egli la guaderebbe, e conferretebbe pura, e dintera.

Toccò la forte a Giufeppe della Tribi di Giuda, naturale di Betelemme, e di professione legiazinolo uomo fanto, e dietà matura, e Vergine, e pieho di tante, e si eccellenti vittu, quante convenira, che ne avesse la ciuli di colo pola e desfendo la Santissima Vergine ditredicianni, e tre messi di fece lo spossizio y e su consegnata al fuo sposo, accioche la guardate, se revisse.

Della festa della Presentazione della Ma-

e h cuftodiffe .

donna, fanno menzione i Martirologi Romano, e di Ufuardo alli 21. di Novembre, ch'è il giorno, nel quale su presentata. Dice Molano, che Papa Pio II. e Papa Paolo medefimamente II. istituirono la presente festa, econcessero indulgenze a quelli, che la celebraffero, e che prima era ricevuta nelle Chiefe di Francia, per la divozione · di Carlo V. loto Re, com' è mamifelto da una fua lettera feritta a Niccolò Vescovo Antifiodorense l'anno del Signore 1375. Ma pare, cheancora più anticamente tal festa si celebraffe, perchè i Grecine fanno menzione nel loro Menologio, ed in una istituzione dell'Imperador Emanuelle citata da Teodoro Balfamone, oltre a molte orazioni di S.Gregorio Nifleno, di S.Germaño Vescovo di Costantinopoli, e di Gregorio Vescovo, di Nicomedia registra-. ta da Metafraste, e poidal Lippomano, e dal Surio nel festo tomo delle vite de Santi.

Oddell veder, che quella fefta fu moto celebre nelle Chiefe dell'Oriente. Ma effendofi tralafeiara nelle Chiefe dell'Occidente: la Santia di Siflo V. Sommo Pontefice commandò, che in tutta la Chiefa fi 
celebraffe la fefta della Prefentazione della 
Madonna alli 21, di Novembre con un breve ipedito in Roma il 1 di Settembre. Tanno 
1365. che fiail primo del fuol Pontificato.

Alli 22. Novembre.

LAVITA DI SANTA CECILIA Vergine, e Martire.

T Acque la gloriosa Vergine, e Mareire Santa Cecilia in Roma di padri nobili, ed illustri, ed essendo dal Signore stata chiamata, in tal maniera la udi, e fi accese del Divino amore, chenè di di, nè di notte pensava,ne trattava altro, fuorche. il modo di perfettamente confeguir quest' amore. Onde portava fempre soco il libro degli Evangeli, espesso lo leggeva, sforzandofi di mettere in opera le parole del Sianore, e di macerare il fuo dificato, e virginal corpo con digiuni, e cilici, conofeendo di poter in tal modo maggiormente piacere a Gesti Crifto fuo delce spolo, Occupandoli la B. Vergine in questi santi esercizi, i padri contro la fua volontà la fpofarono ad un gentil' uomo giovane, chiamato Valerjano. Venne il giorno, nel quale avevano a celebrare le nozze, e facendo tutti gtan festa, solamente Cecilia stava travagliata, e piena di amaritudine, e vestita esteriormente di vesti di seta, e d oro conforme allo stato-suo, ed a quello del fuo fpofo, portava fopra la nuda carne un'aspro cilicio, e tregiorni prima, risol, vendoli in lagrime, e digiunando, ed orando, pregava umiliffimamente il Signo-re, che la confervaffe pura, ed intera come fua sposa, quantunque indegna. E per meglio impetrare quanto defiderava, prendeva per intercessori gli Angeli, gli Apoltoli, i Martirl, e lopra tutto la Vergine, delle Vergini, e la Regina di tutti i Santa.

In talguifa fi apparecchió la Santa Vergiudicale nozze, cunfidando nel Signored poterfitrovareda foia a folocol fuo fpofo Valeriano, fenza danno della fua vignital, come appunto le avviene. Perché quella inedefima notte dell'enozze trovandor inella fua camera folacon effo lui, moffa da Divinofpirito, gliparlò in quefia maniera:

Doleissimo sposomio, et conferirei volentieri un segreto, se lo sossi certa, che me l' dovessi guardare. Le promise Valeriano, e giurolle di farto, ed ella gli disse: lo ti so sapere di avere in compagnia un Angelo del mio Dio, che con grandissimo accoftarti a me con carnale amore, te-mo, che ti coftaffe la vita, e fe vedrà, vera Fede, ed uno il vero Dio, una la che ti mi ami con puro, e caffo amo avendo detto Valeriano di eredere tutto grazie, come la a nie. 31 cutoraque de la companio del la companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio del companio della c rispole : Se til, mia diletta sposa, vuoi, plicabile contento ritornò a Santa Cecilia, ch'io dia fede alle tue parole, fammi ve- La trovò ritirata nella fua camera, che fache a te, ed a lui toglierò la vita. Re- splendore. Restò attonito Valeriano, e plicò la Santa Vergine a questo:

Non può vederfi una chiarissima luce con occhi ciechi, nè tu vedrai l'Angelo con l'anima lorda, e macchiata, Converrà, se vorrai vederlo, che tu creda tra a Cecilia, dicendo: Queste ghirlande, in Gestl Crifto, e riceva il battefimo, acciochè in tal modo ti netti dalle tue brutte macchie, e peccati. E perche Valeriano per il defiderio grande di vedere l'Angelo disfe di farlo, domando chi lo aves- te con puro, e con casto amore, e non se ad ammaestrare, e battezzare, cella lo si marciranno giamai questi fiori, nè per-mando a S. Urbano Papa, che stava nasco- deranno la soavità dell'odor grato, che flo trè miglia lontano da Roma, e gli diede i hanno, ma non potranno effere veduti, fegni per ritrovario: Trovollo Valeriano, fe non da quelli che ameranno la castie narrolli quanto aveva con Cecilia trattato; ed avendolo il fanto vecchio fentito. si prostrò in terra, ed alzate le mani al Cielo, e versando lagrime di allegrezza, fece orazione al Signore, e diffe;

Gleriofistimo Signor Dio mio, seminatore di configli casti, raccogliete ora il frutto di quel seme, che seminaste nella vostra spota Cecilia.

Perche, ecco quel Valeriano suo sposo, il quale era prima fiero come un leone , mandatomi da lei manfueto come un' Agnello, ne farebbe egli venuto a mecon si grande affetto, se non dovesse la vostra l'vertito alla santa Fede del mio Signor Gefanta legge abbracciare. Illuminate per tanto, Signore, il suo cuore, e manifestatevi ad effo, accioche conoscendovi più chiaramente, più fi allontani dalla vanità, e dalla miferia di quefta infelice vita.

Dicendo Sant'Urbano queste parole, apparve ivi fubito un vecchio di venerabile

Flor Sanctorum. Parte 11.

ŧ

zelo cuftodifce il mio corpo, e tu volessi quanto in quel libro era scritto, ed erano re, amerà te, come ama me, e farà gran quello, che vi era scritto, spari quell' razie, come sa a me. Si turbò alquanto Angelo, che in figura di vecchio mostradere quell'Angelo, che tul dici stare in ceva orazione, e le stava a lato in forma tua compagnia, perche non lo vedendo, di bellifilmo giovane l'Angelo del Signore crederò, che til ami qualche altro uomo, vestito di somma chiarezza, e che dalla sua e non me, e faronne rifentimento tale, faccia mandava fuori un meravigliofo mirando l'Angelo, e rimirando, offervo, che aveva in mano due ghirlande belliffimedi rofe,e di gigli, portate dal Ciclo: una delle quali prefentò l'Angelo a lui, el'alche io vi hò date, sono tessute di fiori che ne gli ameni, ed odoriferi prati del Cielo, fi raccolgono, e mandavele Gesú Crifto, accioche da qui innanzi vi amiatà, nella guifa, che l'amate voi. E perche tul Valeriano hai creduto alle parole della tua sposa, Dio mi hà inviato a te, accioche til sappia, ch'egli ti ama teneramente, ed è apparecchiato a concederti

qualunque cofa li chiederai. Udendo il nuovo foldato di Crifto quella benigna offerta, che l'Angelo in nome del Signore li faceva, con una profonda umiltà, profrato refe grazie a Dio di tantà grazia, e favore, e poi dific all'Angelo : Niuna cofa in quelta vita defidero più, che vedere Tiburzio mio fratello consu Crifto, perche l'amo come la min propria vita, e vorrei vederlo partecipe della grazia, che io hò conseguita,

E dicendo l'Angelo, che Diogli aveva conceduto quanto defiderava, e che Tiburzio suo fratello verrebbe al conoscimento della vera luce, e che amendue preaspetto, vestito di bianco, che portava sto sarebbono coronati di martirio, lanelle mani un libro feritto a lettere d'oro. fciandolo confolatiffimo in compagnia di Spaventato a tal vista Valeriano cadde co- S. Cecilia disparve da gli occhi loro. Soprame morto in terra. Losollevò, e l'animò giunse poscia Tiburzio, ed entrato nella Sant'Urbano, e comandolli, che leggesse Ilanza; dove era il fratello insieme con la cognacognata, fenti un foavissimo odore di quelle ghirlande di rose, e di fiosi, che l'Angelo aveva portate dal Cielo quantunque non

le vedeffe.

Stupito di tal novità, perche ne di rofe, ne di giali tempo all'or'era, domandò la cazione di tal soavissimo odore, che quivi is faceva sentire. Quindi presero occasione i due santi sposi di dichiararea Tibur. zio il fegnalato favore, cheavevano ricevuto da Dio, e la vanità de' Dei, i quali la cicca Gentilità adorava, ela verità della criftiana Religione, e cominciarono a perfuaderlo, che l'abbracciasse, e si saceffe criffiano. E tutto ciò differo con tanta grazia, efficacia, e fpitito, che Tiburzio restò convinto, offerendosi a Cecilia pronto ad ubbidirla in quanto li commandasse, e per configlio di lci, se ne andò con Valeriano suo fratello al Santo Pontefice Urbano, dal quale ricevette l'acqua del fanto Battelimo, e grazie molto particolari dal Signore, e fu marifrizzato con Valctiano fuo fratello, econ Massimo, come lo dicemmo nella fua vita alli 14. di Aprile, e qui non lo ripeteremo, per trattare di quello, sh'è propi io di S. Cecilia, quantunque il martirio di questi due fratelli, ed illustri Cavalieri di Cristo sosse frutto delle sue orazioni, e come un savo di mele, ch'essa guisa di ape industriosa, e follecita fabbricò, per prefentarlo alla menfa del Padre Celefte.

Coronati, ehé furono i due faruti fratelli Valeriano, ci l'autrio, perche eran perfone qualificate, e ricche, il Prefetto Almachio, che avez data la fuencaz di morte contro di loro, defiderolo delle loro facolta; fece prendere la glorio di Vergine S. Cecilla, la quale intendeva effere futat quella, con profeso del futo culturalo, gapana con lo profeso del futo culturalo, gapana con moltre inchezza, che posfedavo, e le moltre inchezza, che posfedavo, e che profeso con post con la contra con contra con contra con con-

Condotta alla fua prefenza, la interrogo, dove folfroto i techeze di Valetiano, e di Tiburzio, e perche la Manta rifipole, chi erano in luogo fucuro, e lontano da ogni pericolo, perche tutte crano flate a' poveri di fepniare, fi urbio foppr modo il Prefento, e tutto diagnato le differ fe non vuoli, o cutto diagnato le differ fe non vuoli, o cutto diagnato le differ fe non vuoli, o e tutto diagnato per di modo di prefento, e tutto diagnato per di modo di prefento di considerato di c

Paffati finalmente alcuni ragionamenti frà loro, pretendendo Almachio d'indurla ad adorare gl'Idoli, ed ubbidire a commandamenti fuoi, ed offerendofi pronta la Santa Verginea tutili tormenti, ed a tuite le morti, per non perdere Gesù Cristo, la fece il Prefetto condurre ad un Tempio, accioche ivi, ò facrificaffe, ò ti efeguiffe in lei la fentenza di morte. Era dagli empi ministri condotta, i quali vedendola si nobile, si ricca, si onetta, si bella; e nel fior dell'età, mossi da una falsa compassione, la pregarono, che non volesse privarsi de i contenti di questa vita per una vana supetstizione, e pazzia, mache più tosto, facrificando a gl'Idoli, godeffe della fua bellezza, nobiltà, ricchezza, edituttigli altri beni della vita prefente.

Mala Sama, che aveva il cuore fiffo nd Cielo, e gliocchi dipofita veder come fono, e non come pajono le cofe terrene, e celefii, voltatafia loro diffe: Non penfate, fratelli, che il mortie per Grito mi abbi da effere dannofo, a ma farà d'ineflimabile guadagno, perche conido nol mò Signore, e tengo per certo di dovere per quellà vita educa, e fragile confeguirre un altra vita eaduca, e fragile confeguirre un altra.

beata, ed eterna.

Non vi pare, che fia bene lafebre una cofa vile, per guadagante una preziofa; e d' infinito valore? Ilfango per l'oro, l'infermitià per la finità, la morte per la vita, e d il transfuorio per l'eterno? Perche non votect, chei odi in preda il mio corpo a'tormenti, che si prello paffano, ed alla medefima morte, poiche per effa hò da entrare nel palazzo del mio dolce Spolos i pieno di beni, e di felicicia c, chema inon há fine?

Furono le parole del la Vergine nano effeaci", ed in alguía penetra ono i cuori di quelli, che le afcoltarono che modii, e di inteneriti dallo fijirio del signere, cominciarono tutti a dire a gran vocedi credere, che Geni Crifto en vero Dio, e Santa Cecilia gli condulle alla cafa fiar, e fatto fergecamente eliamare il glorio fo Vometice Urbano, firomo da lui rifruti nelle code che tri, e futtono da del prefone, fiè le quali fu Gordino, uomo principal filimo, e di grande sucorità.

Intesofi da Almachio il fatto, sissegnò ficissimamente, e dopo di avere tentata la Santa Vergine, e provatto d'indurla all'adorazione dei suoi Dei, veduto che tutto era in vano, la fece rinchiudere in i videro i lenzuoli, ne i quali era stato prima un bagno fecco della medetima cafa di Santa Cecilia, e mettervi fotto il fuoco, acciochè ivi fosse da quell'aria calda, ed accesa, sustocata, ed effinta.

Ma il Signore la confervo tutto un giorno, ed una notte senza alcun danno, senza che pure una gocciola di sudore le uscisse dal volto, come se sosse stata in luozo di refrigerio, e di fpasso, Saputolo Almachio, comandò, che ivi fosse decapitata. Fu dal

carnefice ferita trè volte, nè le puote tagliare la refta.

Edicircostanti raccostero il fangue, che usciva dalle ferite con spugne, e con lini, per custodirlo come preziosa reliquia. Vis-fe la Santa Vergine in quetta maniera trè giorni, e molti servi del Signore l'andavano a visitare, iquali essa con paroledolcissime consolava. Frà gli altri, che vi andarono, uno fu Sant' Urbano Papa, a cui ella disse di aver pregato il Signore a prolungarli la vira trè giorni , per confegnarli le sue facoltà, e pregarlo a dispenfarle a' poveri, ed a confagrare in Chiefa quella fua cafa. Passati tre giorni, essendo la gloriofa Vergine in orazione, volò la fua anima benedetta al fuo Spolo alli venti due di Novembre, nel qual giorno la Chiefa Cattolica celebra la fua felta e e fu l'anno di Crifto 232. imperando Alefsandro Severo. Sepelli Papa Urbano il fuo fanto Corpo nel cimiterio di Callifto, e confagrò la fua cafa in Chiefa.

É dopo Papa Pasquale, per una rivelazione, ch'ebbe dalla medefima Vergine, trovò il fuo corpo involto in tele d'oro, bagnate del fuo medefimo fangue, lo prefe, e lo trasferi co corpi di Tiburzio, e Valeriano, e del Santo Papa Urbano nella medefima Chiefa, ch'è dentro di Roma, ed oggi fi chiama Sanra Cocilia come ferive Analtalio Bibliotecario nella vita di Pana Pafquale.Fu farra quetta traslazione, secondo Sigisberto, l'anno del Signore 821. Ma l'anno 1599, cavandoß per ordine del Cardinale Stondraro, ritolare di Santa Cecilia, e Nipote della fanta memoria di Gregorio XIV. fi trovò fotto l'Ahar Maggiore il corpo di quefta preziola Vergine, e Martire, dentro una enfsa di ciprefso si intera, e si lucida come fe fosse lavoraca di freseo. Era il fanto corpo involto in un velo d'oro, ed a canto a rà, e le altre della Chiefa. Onde S. Clemenquello fi trovarono i corpi degli altri Santi l te diede prima il fuoluogo a Lino, e dopò

involto il corpo di S. Cecilia, pieni tutti di Lingue, e se ne sece in Roma grande allegrezza, e la Santità di Papa Clemente VIII. di felice memoria difse Messa Pontificale, e con molta folennità di nuovo collocò il corpo di S. Cecilia, e de gli altri Martiri nella medefima Chiefa.

La vita di quetta purissima Vergine su scritta da Simeon Metafrastre, e registrata dal Lippomano nel fuo quinto tomo, e dal Surio nel festo delle vite de 1 Santi, e di lei fanno menzione i Martirologii, Romano, di Bada, Ufuardo, Adone, & il Cardinal Baronio nelle fue Annotazioni del Martirologio, e nel fecondo tomo de i fuoi Annali, ed i Notari della Chiefa Romana ( da i quali presero gli Atti ) scrisero il suo Martirio.

# Alli 23. Novembre. LA VITA DI SAN CLEMENTE Papa . e Martire.

CAn Clemente Papa, e Martire fu Roma. no, nobiliffimo, e molto ffretto parente dell'Imperador Domiziano. Il Padre fi chiamò Faustino . Nacque nel Rione, ò contrada di Monte Celio, ch'è, dove ora è la Chiefa di San Stefano Rotondo, e quella di San Giovanni Laterano. Fu S. Clemente discepolo dell'Apostolo S. Paolo, ed ajutollo nella predicazione, come ne fa fede l' istelso Apostolo, nell'Epistola, che scrisse a' Filippenti, dicendo; lo, e Clemente, e gli alcri miei compagni, che si affaticano meco nell'Evangelio, inomi de'quali sono seritti nel libro della vita. Si fece poi discepolo del Principe de gli Apostoli S. Pietro, e per la fantità, dottrina, e prudenza fua, fu dal medelimo Apostolo instituito suo successore nella Catedra Pontificale, e Vicario di Critto in terra. Ma fu tanta la fua umiltà, che morto S. Pietro con martirio si gloriofo, non volle federe in quella Sedia, per riputarfene indegno, & perche giudicava non convenire aprir la porta y con quell' esempio, alasciare altrui come per eredità, e non per meriti, quella suprema dignimominati di fopra, ciascuno dapperse, e si a Clero, che successero nel Sommo Ponti-

ficato

ficato immediaramente a San Pietro, e i ch'egli si fece Cristiano, e si battezzò, e per morto Cleto, prese egli il governo della Chiefa, e fu il quarto Sommo l'ontefice.

Di lui dice San Bernardo queste parole : Era San Clemente di fangue nobile, aveva malte poffestioni, ericchezze, e fapienza, perche era tenuto molto eccellente Filofo. to. Tutte queste cose aveva ricevute da Dio, di cui fono doni, ed egli per fuo amore tutte le disprezzò, e stimolle fango per guadagnare Gesti Crifto. Eftende Sommo Pontefice , usò gran diligenza , perche si serivessero i fatti de Martiri , che co'l fangue fondavano la Chiefa, e diedero esempio a noi di quello, che dobbiamo fare, e patire per acquistare l'altra vita, la quale speriamo. A quetto effetto deputo sette Notari, e distribuilli per le contrade di Roma, acciochè si prendessero cura d'intendere, e scrivere le battaglie, ed i trionsi loto.

Ordinò, che i Cristiani, doppo il bat-telimo ricevestero il Sacramento della Confirmazione, e che la Catedra Episcopale fi metteffe in luogo pubblico, ed eminen. te. Predicava la parola di Dio con tanto fervore, e spirito, che molti Gentili alla nostra santa Fede si convertirono, ed alcuni non contenti di offervare i precetti di Cristo paffavano più okre, e fi davano alla perfezione, e feguitavano i configli Evangelici , e vivevano in castità . Perche San Clemente su perpetuamente vergine, ed amator delle vergini, e lodava tempre, ed efaltava questa celeste virtil. E confagrò al Signore Flavia Domitilla, Nipote dell'Imperator Domiziano, figliuola di una fua forella, e di Flavio Clemente, laquale era sposata ad un principalissimo Gentiluomo chiamato Aureliano, ancorche sapesse dover per ciò patire molti, e gran travagli . Converti parimente alla Fede Tcodora, moglie di Sifinto, huomo in Roma di molta potenza, il quale defiderando vedere quello, che i Criftlani facessero ne gli oratorii , dove si congregavano (per fapere, che vi fi trovava fua moglie ) egli fegretamente vi andò, ma per Divina volonta restò ciero della vista corporale, acciochè acquistasse la vista dell'anima, Perche le orazioni di San Clemente gli restituirono la vista del corpo, e le fue parole illuminarono, e pe-

l'esempio di persona si principale, molti altri riceverono la Fede di Cristo. Cresceva ogni giorno il numero dei Fedeli, per la predicazione del S.Pontefice, e per li molti,

egran miracoli, che continuamente faceva. ·Ebbe il demonio invidia di questo bene, e moste alcuni ministri suoi, Sacerdoti de gl'Idoli, ed altra gente viziofa a perseguitare S. Clemente, ed a sollevare il popolo come contra un crudel nemico de' loro Dei . Lo accusarono a Mamertino Prefetto di Roma, ch' era uomo moderato, e prudente. Lo fece chiamare, e trattollo con molto rispetto , sapendo , ch' egli era nato nobiliffimamente, ed efortolloamorevolmente ad adorare i Dei dell' Imperio Romano, e non introdurre nuova Religione; al quale S.Clemente rifpose con quella cottanza, che alla fua persona si conveniva. Vidde Mamertino alterata la Città, e divisa in parti, perche alcuni accufavano il Santo, come ingannatore, fa-crilego, nemico de'loro Dei, ed autore di una nuova superstizione, che predicava un'uomo Crocifisso essere Dio, ed altri all'incontro lo lodavano, e lo difendevano, come uomo moderato, favio, prudente, amico di giovare a tutti, e che aveva data a molti infermi la fanità, e foyvenuto a i poveri, fenza aver fatto mai cofa, che cattiva potesse parere. Stando per tanto il Prefetto in dubbio, conferi con l'Imperadore Trajano il negozio , il quale commandò, che Clemente, ò facri. ficaffe a gli Dei, o se ne andaffe in esilio nella folitudine della Città di Chersona . nelle pul rimote parti del Panto Eufino.

Con questa risposta dell'Imperadore s'ingegnò Mamertinodi perfuadere S. Clemenread adorare i Dei, e S. Clemente a perfuadere lui a farfi Cristiano , mostrandoli, che dolciffimo li farebbe l'efilio patito per Cristo. Diede il Signore tanta grazia alle sue parole, che Mamertino piangendo per compassione, diffe a San Clemente, Il Dio che tul adori, ti ajuti in questo travaglio, che patissi per lui, e fece apprestare, e provvedere ditutte le cofe necessarie un naviglio, nel quale il Santo navigò, e pervenne al luogo del fuo esilio. Fu seguitato da moltische volontariamente lo accompagna. rono, lasciando la patria, le case, e le facoltà, per tener compagnia al loro fanto netrazono il cuor di Sifinio in talmodo, Maestro, e Pastore. Troyò ivi due mille Criftiani, che dal medelimo Imperadore i erano stati sbanditi,e condannati a tagliare, ed a portar pietre, i quali si consolarono per la venuta del Santo Pontefice, tenendolo per Padre - Dottore , e conforte loro . Ed egli fece animo a tutti, dicendo di effere flatomandato da Dio per participare dell'orazioni,e de'meriti loro. Frà gli altri travagli, che in quella solitudine pativano i Santi Martiri, uno era la penuria, che avevano dell'acqua, la quale era tanta, cheda un luogo due leghe lontano bisognava, ehe da se stelli la portaffero, e questo travaglio faceva più grave s e più intolerabile l'altre del tagliare) e portare le pietre

Si moffe a compaffione il Santo Pontefice, vedendo lostento di quei Criftiani, e diffe loro , che faceffere tutti orazione , e pregando il Signor Giesti Cristo a scoprire qualche vena d'acqua viva per foflevamento di tanto travaglio. Fornita l'orazione alzò gli occhi al Cielo, e vidde un'Agnello, che alzava il piè diritto, come mostrando dove fosse la vena dell'acque. Niuno de' circoftantifu, che vedeffe l'Agnello, fuor che San Clemente, Il quale intele effere Gesul Crifto, che gli appariva in quella figura, e che avendolo efaudito, lo vole-

va confolare. Se ne andò a quel luogo, e diffe; In nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito San-to cavate qui. Cominciarono chi da una parte, e chi da un' altra a cavare la terra, e l'ifteffo Santo prefe una zappa, con la quale dato un picciolo colpo nel luogo, dove aveva veduto l' Agnello, fpicco fubito una tonte d'acqua chiara, e dolciffima, e si copio. fa, che incontanente fi fece un rivo, con grade confolazione del Santo, e di tutti gli altri. Divulgoffi per tutto quel pacie la fama di tal miracolo Concorfe gran gente a vedere S. Clemente,ed udendo le parole,e la dottrina di lui , i Fedeli fi confermavano nella Fede , ed i Gensili fe convertirono in si gran numero, che ogni giorno fi battezzavano più di cinquanta persone, ed in spazio di un' armo fi fecero fettantacinque Chiefe, efi dedicarono a Crifto Salvator nostro, e fi ruvinarono i Tempjedificati alli Dei, e fi spezzarono gl'Idoli di tutte quelle congrade, e cento leghe d'intorno. Crefceva grandemente il numero de'Fedeli per la predicazione del Santo Pontefice: l'intefe Trajano, e sdegnato mando colà un Prefidente, chiamato Aufidiano, che fece molafciando quel paffo feceo, ed afciuto Flor Sanctorum Parte IL

con varie maniere di tormenti, e di mor ti, ne martirizzò grandiffimo numero -Ma vedendo, che tutti stavano costantiffimi nella Fede, echeallegramente morivano, flimando effer meglio perdonare alla moltitudine, e castigare il capo, td il Maeftro di tutti, ch'era Clemente, lo free chiamare, etrovandolo fermos e costante nella confessione di Gesti Cristo, e non potendolo in alcuna guifa indurre ad adorare gli Dei , commandò ad alcuni minuftri, che menatolo in also mare, e lezatagli un'ancora al collo, ve lo dittaffero, acciocche i Cristiani non lo riverissero come Dio.

un grandissimo strazio de i Cristiani . C

Furono grandi i pianti, e le voci di tutti i Cristiani , quando intesero la sentenza pronunziata contro il Santo Pontefice . perche egli era loro padre, maestro, fratello, e fedele amico in una Città si travagliofa, ed era univerfale conforto di tutti. Sentiva dispiacere ancora, e piangeva inficme con loro il Santo Pontefice, udendo'i così afflitti, e come poteva il meglio, gli confolava. Infu'l punto dell' effere gittato nel mare la gente, che stava dal lito a vederlo, alzo le voci dicendo : Salvalo, Signor Gesti Crifto, e San Clemente diffe's Ricevi Padre eterno il mio fpitito, e con quelto fu gittato nel mare, e ricevetre la corona del martirio.

Restarono i Cristiani pieni di amaritudine. Erano fra.effi due discepoli di San Clemente, chiamati Cornelio, e Febo : Questi parlarono alla moltitudine, e disfero : facciamo , fratelli , orazione, acciocche Dio ei mostri le reliquiedi questo

Santiffimo martire.

Pecero orazione, e di fubito il mare per fpaziodi tre miglia fi ritirò di maniera, che poterono entracvi dentro , e caminarvi tutto quello fpazio, come per terra. Vi trovarono ( o potente Dio operatore di meraviglie, ed onoratore de' fuoi Santi ! ) una cappella , overo picciolo tempio , fabbricato per mano d'Angeli, e dentrovi un'arca di pietra, nella quale era il corpo di S. Clemente, ed a canto eravi l'ancora, con la quale era stato gittato nel mare. Ne folamente fucceffe questo miracolo quell' anno, nel quale mori il S. Pontefice, ma auveniva l'ilteffo tutti gli altri anni, e ritiravafi trè miglia il mare, come detto abbiaper sette giorni, cominciando dal giorno bevendo un poco di acqua benedetta refta-

del fuo martirio -

Per la novità di si gran miracolo andavanoda diverse parti i fedeli in pellegrinaggio al fepoloro del Santo nel tempo, che fi feopriva. Andovvi una volta una donna con un fuo piccolo figliuolino, ed entrando nel tempio dove era il corpo del Santo Martire, il vedere una volta aperto il mare, & il il fanciulto si addormento, Paffati i sette giorni, ritornò il mare al fuo folito fegno, e ricirandos tutti, la madre del fanciullo, che dobbiamo maravigliarsi noi, vedendo che dormiva (perche Dio voleva per questa stra. il mare ogni anno si ricirava nel giorno del da onorare San Clemente, e manifestarei quanto posta la sua fanta intercessione ) dimenticatafi di lui, lo lasciò nel Tempio, polo potesse camimervi sopra, e riverire il effendo già suori si ricordò del figliuolo in suo santo corpo? Qual sepolero può essetempo, che non la potette foccorrere, perche già erano l'acque cresciute, ed aveva coperto il Tempio.

tal caso, e credendo, che il suo figliuolo qual maggior maraviglia, che restituirlo fosse annegato, cercò per tutta quella spiage vivo alla madre, che lo teneva, e piange-gia il corpo, per consolarsi come potesse, va per morto? Questi sono i miracoli si con effo, ma non l'avendo trovato, fe ne ed i prodigj, che Dio opera per glorificat tornò a cafa trifta , e dolente , e paísò quelli, che glorificano lui, e per efaltare tutto quell'anno in grandiffima amaritu- quelli, che fi umiliano, e fi disprezzano dine. L'anno seguente non lasciò di tor- per amor suo. E se sa questo in terra nare al fue pellegrinaggio : fe bene, per che pensiamo, che farà in Cielo, accioquanto pareva, le eta feguito malel'anno chè tutti ci animiamo a fervire si buon Sipaffato. Entrò nel tempio, fece orazione gnore, ed imitare San Clemente, che per al fepolero del Santo, e voltando gli oc- imitarlo tanto fece, e pati? chi al luogo, dove aveva lafciato il fi-gliuolo, lo vidde dormire nel medelimo orazione di S. Clemente, Nicolò I, Sommo modo; che lasciato lo aveva, e come Pontefice, fece fabbricare una Chiesa in forfennata, e fuori di sè per la grande al- onore, e col'nome di S. Clemente, e nell' legrezza, corfe a lui, e prefolo nellebraccia, e molte volte teneramente baciatolo, rillo porto a Roma il corpo di S. Clemente gli domandò, che cola fosse stato tutto e su con solennità collocato in una Chiesa quell'anno di lui. A cui il fanciullo rif- del nome fuo, che fi era fondata prima . pose di aver dormito, e di non sapere, se come dice il Martirologio Romano. Visse sosse passaco di un'anno, di altro spazio di San Clemente nel Pontiscato nove anni. tempo. Quetto si stupendo miracolo è scritto da Sant'Effraim Martire, Vescovo Decembre, e creò undeci Vescovi, dieci di Cherfona, e da S:Gregorio Turonenfe, e Papa Giovanni III. ne fà menzione in alli 23. di Novembre, l'anno del Signore una Epistola decretale, come fanno altri 102. imperando Trajano.

Autori ancora. Dice il Metafrafte, che il giorno della Ferravigliofe, con le quali ammacsitrò, cò ar-fica di Santo, quelli ; che andarano al riccola i Chiefa del Signore, fe bene al-fepolero-impetravano da Dio quanto glido. mandavano per l'interceffione di San Cle- le, che restano sono gli Autori d'opinione mente, e che ivi i ciechi ricevevano la vista, molto diversi frà loro. Perche alcuni afizoppi l'andare, i monchi le mani, e tut- fermano effer sue, altri lo negano, ed altri tigl'infermi la fanità, e gl'indemoniati fo- dicono effere state da gli erctici guaste, e

vano liberi.

Ma chi non stupisce della liberalità del Signore verso i fuoi servi, e della benignità, con cui li magnifica, gli cfaka, e fottomette all'imperio loro tutte le creature? Perche se il popolo d'Israelle stimò tanto paffarvi co'l piedealciutto, quando l'efercito di Faraone lo perfeguitavas come non Martirio di San Clemente, e lasciava asciutta, e fecca la terra, accioche tutto il pore più glorioso di quello, che in onore di quelto Santo fu-per mano d'Angeli edificato? qual fonno più foave di quello, Fecetutto quello, che si potevafare in che il sanciullo dormi tutto un'anno? e vivo alla madre, che le teneva, e piange-

> ifteffo tempo un'uomo fanto chiamato Ci-Tenne ordinazioni due volte nel Mese di Preti, e due Diaconi. Il fto Martirio fu

Scriffe San Clemente alcune opere malamente toccando le reliquie del Santo, e corrotte. Dice San Girolamo nel libro de

DECOME SECTION

gli Scrittori Ecclesiastici, che San Cle-I che molti padri defiderano, e procurano mente scriffe in nome della Chicsa Romana un' Epiftola maravigliosa alla Chiefa di Corinto, la quale fi leggeva pubblicamente in alcune Chiefe, e ch'era molto fimile all'Epistola, che S. Paolo scrive a eli Hebrei. Ed afferma quetto fantiffimo Dottore, che fi trovava un'akra feconda Epistola in nome di S.Clemente, ma che i Padri antichi non l'ammettevano per tale, come non ammettevano ancora la disputa di San Pietro con Appione. Cosi S.Girola-mo parlando di S. Clemente, ed allega Eufebio Cefarienfe, lib.2.cap.32.

Gelasio Papa dà per apoerifi gli Atti, che vanno atterno in nome di San Pietro Apostolo, & il libro de Canoni Apostolici, e dell'un libro, e dell'altro aleuni fanno Au, tore S Clemente Papa. Ma perche l'efaminare, & il certificare quali fiano le vere . e legittime opere di San Clemente, e quali quelle, che non effendo fue, gli fi attribuiscono, non è proprio di questo luogo, dove trattiamo della vita, e delle virtui di lui, lascieremo da parte questa materia, rimettendo chi vorrà ciò più particolarmente vedereal Cardinal Baronio, eSifto Senefe, che trattano di tal materia, e più copiosamente ne tratta ancora il P. Dottor Francesco Turriano della Compagnia di Gesul, il quale hà scritto due libri, uno in difesa delle Conftituzioni, e de Canoni Apostolici di S.Clemente, e l'altro delle fue Epiftole, e dell'altre de' Romani Pontefici. Scriffero di S.Clemente, S.Ireneo, S.Epifanio, S. Agostino, S. Girolamo, Ottato Milevitano, Eucherio, e tutti i Martirologii, e scritture delle vite de Sommi Pontefiel.

Alli 23. Novembre.

LA VITA DI S. FELICITA Martire.

I Node gli afferti, che deve effere moderato, e vinto da quelli, che hanno figliuoli, èl'amore de gl'Isteffi figlipoli Perche se bene naturalmente framano, e fi devono amare, si deve nondimeno far con mifura, ed in modo, che per l'amor de i figliuoli, non fi perda l'amor di Dio, che li dee preferire a tutte le cole. Si deve ancora diligentemente considerare, in che cola confilta il vero amot de'figlipoli , per- I volte tale , fette ne'fuoi figlipoli ed una in fe 21.4

a' figliuoli i beni transitorii, e caduchi di questa vita con un'ansietà così grande, e con una fete tanto infaziabile, che ogni cofa par loro piecola, e poca in comparazione di quello a che per i loro figlipoli defiderano, e in questo mettono la finezza, e la forma del loro amore, senza usar diligenza, e mettere studio in ornare i fizhuoli divirtu, e farli degnide glistelli beni, che loro procurano, ed integnar loro in qual modo si abbiano a guadagna regli eterni, ed immenfi beni della gloria, che fperiamo, a rispetto di cui tutt'i beni'della terra non sono altro, che beni contrafatti, e dipinti.

Per infegnare quelta virtil a'padri, e dare loro regola, ed esempio di quello, che devono far co'figliuoli, fa oggi la Sante Chiefa commemorazione della beata Santa Felicita, illustre matrona Romana, ch'era vedova, ed aveya fette figliuoli, e viveva irreprenfibilmente, procurando di fervire a Dio, e che i suoi figliuoli li servissero e con l'elempio, e fanta inflituzione fira li confermo talmente nell'amor di Dio , che tutti fette negli occhi della Santa Madre furono martirizzati nel tempo dell'Imperadore Antonino, e con varie forti di tormenti . e di morti cacciati dal mondo . come abbiamo detto nel giorno del loro martirio, che fu alli 10, di Luglio. Ma da poiche i gloriofi Cavalieri di Crifto, e figlipoli di Santa Felicita y ebbero valorofamente combattuto, e confeguita la vittoria, tutto il furore, ela rabbia dell'Imperadore & voltò contro la Santa Madre, perche con le fue parole aveffe fatto animo a' figliuoli a ed aveffe datoloro l'armt, con le quali combatterono

prigione, ne volte, che moriffe fubito, accloche vivendo fentiffe ogni giorno più le morti de fuoi figliuoli. Perche se bene ella si rallegrava vedendoli già Cittadini del Cielo; non poteva però come madre non. fentir dispiacere di vedersene priva, ancorche gli avesse guadagnati per Dio . Lafciolla star quatro mesi in prigione per affliggerla maggiormente, ed alla fine vedendola perseverare nella costanza della Fede di Cristo, la sece decapitare. Di questa beata madre , e modello delle madri Criftiane, e come dice San Gregorio, più che martire, perche fu otto 2 4 fteffa,

Per questo la fece il Tiranno cacciare in

fleffa, dice il medefimo S. Gregorio que-

the parole:

Confideriamo, fratelli, quefta donna, e vergognamoci, ch'essendo noi uomini , ci avanzi di tanto . Perchè molte volte una fola parola detta contro di noi ci conturba, e ci fa lasciare i noftri propoliti buoni : ma Santa Felicita ne da' tormenti, ne dalla medefima morte fu vinca, ò fatta tornare indietro . Noi da un fossio di contradizione ci sbigomiamo, e manehiamo, ed ella pafsò per mezzo il ferro per ottener la cosona. Noi non diamo a poveri la ro-: ba, che ci avanza per amor di Crifto; ed ella gli offerfe in facrificio la carne fua. Noi, quando Dio ci domanda i figliuoli, che ci hà prestati, senza confolazione perpetuamente piangiamo, ed ella piangeva i fuoi figliuoli, perche non morivano per Cristo, e quando li vidde morti, fi rallegro. Così dice S. Gregorio , e San Pietro Arcivefcovo di Rarenna dice: Ecco qui una donna, a cui la vita de' suoi figliuofi diede pensiero, e la morte reco sieurezza. Beata lei, che hà tante luci nel Gielo, quan-zi ebbe figliuoli in terra. Beata fu in partorirli, e beatiflima in mandarli al Cielo. Andava con maggior diligenza fra i corpi morei, quando il Tiranno glicli faceva ammazzare, che quando gli aveva nelle culle, e lattavagli : Perchè confiderava con gli occhi dell'anima, che quante erano le ferite, tante dovevano effere le gloie della vittoria quanti i tormenti, tantii premj, e quanto più dure le battaclie : tanto i premi più gloriofi. Che dirò di questa valorosa donna? fe non che, non è vera madre quella , che non sà amare i figliuoli, nella guifa, che questa gli amò. Infino qui sono parole di San Pietro di Rayenna.

Fu il martirio di Santa Felicità alli ventitre di Novembre l'anno del Signore cento feffantacinque, di lei fanno menzione il Martirologio Romano, e

gli altri .

Alli 24. Novembre .

LAVITA DI SAN GRISOGONO

Rai Santi Martiri, che per ordine dell'Imperador Diocleziano morirono per Crifto, uno fu Grifogono, Gentil. uomo Romano, e persona illustre, il qua-le su tenuto due anni in Roma prizione, fervendolo quivi, ed ajutandolo nelle cofe necessarie una Santa donna chiamata Anastalia, mogliedi Publio, uomo principale, e potente, ma crudele, ed inimicifimo de Criftiani, Questi sapendo, che Anaftafia era Criftiana, e che fovveniva Grifogono, la rinchiuse in una camera della fua cala con firettiflime guardie, a celochè non aveffe commodità di efercitare la fua religione, nè di provvedere a Grifogono quello, che per vivere gli faceffe bifogno, ed affinche patendo l'istessa necessità ancor esta, se ne morisse a poco a poco di fame. Quando la Santa donna si vidde ringhiusa, cereò modo di serivere una lettera a Grisogono di questo tenore.

Al Santo Confesore di Cristo Grisogone, Anastasia.

Sebene il Padre , che mi generò, fu Gentile, Fausta (altri leggono Flavia) mia Madre fu Criftiana, e donna cattiflima, la quale infin da fanciulla mi fece Criftiana, e dopo la morte di lei fui data per moglie ad un uomo crudele, e facrllego, la compagnia, ed il letto del quale ho io fuggito per misericordia di Dio con pretesto di essere inferma. M'impiegai giorno, e notte in fare orazione a Cristo, e nell'imicare le fue fante pedate. Quello crudeliffimo nomo confummando il mio patrimonio, del quale fi onora, con gente facinorofa, e malvagia; tien me come Maga, e facrilega in si dura prigione, che penfo di lafciara vi la vita, perchè a lasciarvela, altro non mirmanca che il mandar fuori lo spirito. E le benea me è foavissima cofa il perdere la vita per Cristo; nondimeno mi dispiace molto, che la mia roba, la quale io aveva offerta turta quanta a Dio , fi falli Dei. Per tanto ti prego, o fervo di-Dio, che til preghi il Signore, che ò dia vita squesto aosto; f.e.f. dec ravvedere, econvectura lui, ó che losoligo d'almondo, f.e.h à da perfeverarenella fua durezza, de oftinazione. Perché meglio gli farà il perdere la vita, che il negare il figliuolo di 100, e-to ormenta quelli, e-he lo contesano. lo prometto all'omipotene Dio, ise mini vede'i biber ad a quelta angultia, d' impiegarami tatta in servusio fuo, e-come cofolita, provvedendo à 'biosgia de' Santi Contestorio. Dio sa teco, uomo di Dio, e tieni inemoria di me.

Ricevette S.Grifogono questa lettera, effendo in prigione con molti altri Santi Confessori, e fatta Insieme con essi orazio. ne al Signore, per Santa Anastasia, gli ris-

pose in questa maniera.

Fra le tempeste di questo mondo, nelle quali tu vai fluttuando, tieni per certo, Signora, che Dio trajuterà, e caccierà con una parola nel profondo il demonio, che ti tormenta, e fa guerra. Abbi pazienza nel mezzo de travagli, e fà conto di stare nel mezzo del mare combattuta da qualche furiofa tempesta , e confida, che verrà Cri-Ro fopra le medetime onde, e libereratti da effe: ed esclama col Profeta dicendo, perchè fei afflitta anima mia, perchè ti turbi? Spera in Dio, il quale per molto, che ti provi, e travagli, non per questo resta di effere la tua falute. Penía, Signora, che Dio vuol darci ibeni del Cielo, poicheti t oglie quei dellaterra. E feti spiace, che indugi: sappi, cheegli lofa, acciochetu stimi piti isuoi doni. Non ti turbare, ne ti lamentare, perchè vivendo tu bene, sia posta in canci travagli. Dio prova, e non inganna ; l'uomo è ingannatore , e chi confida nell'uomo, ed in lui metre la fua fperanza, è maledetto i ed all'incontro è benedetto, chita mette in Dio. Fuggicon gran diligenza, e studio tutti i peccati, e defidera di effere confolata da Dio, i commandamenti del quale tu cuftodifci . ed offervi. Perche quando meno lo penfi, egli ti confoterà: e dopo le tenebre della notte ri mandera l'allegra luce del giorno: e dopo il freddo moleftifimo dell'inverno verrà la foavità della Primavera : e dopo la tempelta il Cielo fi rafferenerà: accioche tu poffa ajutare, e far bene a quelli, che patiscono perseguzioni per Cruto, e sovvenendo alleloro necellità temporali confeguir dal Signore gli eterni premj. Dio fia geeo, e prega per me. . . . . .

Refid perqueña Letter, molto confañata Sant'Anstiña, di maniera che daimdi innanzi proccurava di avere tanta pazienzan di lut travaglio, quane erano laquerele, che del fuo crudel menito prima laceva. Artebbe la lia perfecazione in tal guifa, che it era dato ogal giorne da smaglaciche i era dato ogal giorne da smaglacinostinatio, e filmando, che fiavvicinale l'ora della morre, fezife un'altra Lettera del Eguente tenore.

# Al Beato Martiro, e Confessore di Cristo Grisogono, Anastasta.

Il fine de' mici giorni èvicino, prega-Dio, che riceva la mia anima, quando ri partedal corpo, poiche per amor fuo patifeo i tormenti, i quali ti dirà la vecchia, che quefia prefente Lettera ti renderà. Rifpofe il Santo.

# Grifogono ad Anastasia.

Allaluce fempre precedono le tenebre, e dopo l'infermità ritorna la fanità, e la vita si promette dopo la morte. Tutte le avversità, e prosperità di questa vita terminano, ed hanno fine: acciochè ne i tràvagliati, ed afflitti dispetino, ne gli allegri, e contenti s'insuperbiscano. Tutti navighiamo per un medelimo mare, ed i nostri corpi fono come navigli, che folcano l'onde fue, l'animo come Piloti, che li governano. Nondimeno alcune di queste navi fono si ben falde, e si ben fabbricate, che rompono l'onde, e paffano per este senza ri. cevernedanno, ed altre fono si fragili, che ad ogni paffo corrono pericolo. Confolati ferva di Gesti Cristo, che la tua navigazione, ancorche fia stata piena di tempeste, c burrafche, averà profpero, e beato fine, ed arriverai al defiderato porto, con la pal-

ma del martirio, godendo di Crifto. Quefte lettere fi feriffero S. Anaftafa, e S. Grifogono le quali fono regisfrate da Niceforo, da Suida, e da Adone. Quello i che di Anaftafa avvenife; lo diremo nel giorno del fuo martirio, che è alli venti-

cinque di Dicembre.

Ora tornando a S. Grifogono 3 da peiche fu flato due anni in prigione in Roma 2 come abbiamo detto 7 ritrovandoli l' Imperador Diocleziano in Aquilea 2 e facendo un macello crudclifismo di Criftani li

fece menare dinanzi Grifogono, al quale I fogno, è rivelazione, in cui le apparve la SIofferse la dignità di Presetto, ed il Consolato , secondo, che la sua nobiltà richiedeva, ed altre grazie, ed onori, purche adoraffe ali Dei protettori dell'Imperio suo . Rispose costantissimamente Grisogono . Un Dio solo adoro nella mia anima, e tiverifco nel mio cuore, e con fegni efferiori lo confesso per Dio, che è Gesu Cristo : e maledico, ed abomino questi tuoi idoli, che fono albergo di demony. Sdegnato per tale risposta il Tiranno, lo sece decapitarea e fegittare il suo corpo nel mare. Lo trovò dopo un fanto vecchio, e Pretechiamato Zoilo, e sepelillo onorevolmente, e trovdancora per Divina rivelazione il suo Santo Capo, il quale era si fresco, come se quel medelimo giorno fosse statotagliato, e spiccato dal busto, ed avendolo unito col corpo del Martire, in premio di ciò trenta giorni dopo il Martirio apparve Grisogonoa Zoilo, e mori nel Signore, ed andò eternamente a goderlo in compagnia dell' istesso Grisogono : il Martirio del quale fu alli 24. di Novembre l'anno del Signore 302, Imperando Diocleziano. Di S. Grifogono ferivono Suida, i Martirologi, Romano, di Beda, Ufuardo, ed Adone. Ha S. Grifogono in Rome un'antico

Tempio, chectitolo di ardinale, e faffi menzione di effo nel primo Concilio che fi celebrò, effendo Simmaco Sommo Pontefice, e nel Registro di San Gregorio Papa. E Gregorio III. l'ornò, ed arricchillo di doni, come nel libro de Romani Pontefici fi riferifce . . .

Alli 25. Novembre .

LAVITA DISANTACATERINA Vergine . o Martire .

Acque Santa Caterina, illustrissima Vergine, emertire in Alessandria di Egitto di fangue Reale, e fu dotata di tutte le grazie, che in una donna si possano defiderare. Era di estrema bellezzar e di fomme oneftà, accortà, edi alto intelletto, ed ammeelfrato nelle lettere di Filosofia, e nell'altre umane feienze, che in quel tempo fiorivano. Dice Il Vescovo Equilloo. che prima che ricevelse il battefimo ebbe un I del fangue di animali, che fi uccidevano.

tiffima Vergine Maria col fuo caro figliuolo bambino di estrema bellezza in braccio, ed offerendole la Madre il figliuolo, il benedetto Fanciullo fi schisava di lei, e diceva non efsere ne'fuoi occhi bella colei, che battez zata non era.

Si svegliò Caterina, ed intendendo quello, che le mancava, e di non essere degna di vedere la bella faccia di Critto, fi fece

Criftiana, e fi battezzò.

Le apparve di nuovo Cristo nella maniera di prima, ed accarezzandola, e facendole vezzi alla prefenza della fua fantiffima Madre, edimolti Angeli, e Santi del Cie, lo. la sposò; e come a sua vera sposa le diede l'ancllo. Si svegliò la fanta Vergine dal fonno, etrovossi l'anello in dito. Tutto ciò è di questo Autore.

Onde alcuni fogliono dipingere Santa Caterina con Cristo in braccio a sua Madre, che le mette l'anello in dito, e la prende per ifpofa. Il resto della vita. ed il martirio di questa chiarissima Vergine si ha da prendere da Simeon Metafraste che copiolamente la scrisse, e dal Lippoma+ no, e da Lorenzo Surio è registrato in que-

sta maniera. Imperando nell' Oriente Masfimino, uomo si fiero, e sibartaro, che di uomo non aveva altro ; che il nome ; ed essendo in Alessandria, fece pubblicare un' Editto nel modo, che segue :

L' Imperador Malfimino à tutti quelli, che Sono fosto il nofiro Impero, Salute . .

Avendo noi ricevuto gran benefizi dalla benignità de gli Dei, in riconofcimento della lorogrande liberalità verso di noi giudichiamo di dovere offerir loro facrifizi, e per tanto vi efortiamo e vi commandiamo. chevenghiatealla nostra presenza per mofirare con l'opere l'amore, e la riverenza. che-portate a' nostri gran Dei . Avvisando. vi , che chiunque non ubbidirà a questo nostro commandamento, e feguiterà altra religione contraria alla nostra si oltre at perdere la grazia de' Dei immortali, caderà ancor nella nostra difgrazia, e lo pagherà con la vita.

Pubblicatofitale editto, fi empi tutta ha Città di Alessandria di gente, cheda varie parti concorreva ad offerir facrifizi sed crano tutti gli Altari, ed i Tempi begnath

i i

e facrificavano a demonj, della qual cofa fi f fue parole, alle quali egli non sepperifrallegrava fommamente l'Imperadore. In pondere. teleciò Santa Caterina, e moffa dall'amore del suo dolce sposo Gesti Cristo, deter- na, era necessaria maggior scienza diquel minò di parlare effa fteffa all'Imperadore, e che foffe la fua; ordino, che da tutte le inperaderio dell'errore, coi quale quella partidell'amperio into, foffero chiamati gli cieca gene ingamara, e la tirava dierrodi uomini più Gienziati, e più eloquenti, che dell'Inferno. Accompagnata danque if trovafere in effo, acciocché diffutatinda molti [uoi fevritori fe me ando al do con la fanta Donzella, la convinced-Tempio, dove si trovava in quel tempo fero, estra tanto la tenne con buona guár-l'Imperadore, con sua licenza entratavi dia nel suo palazzo: Vennero cinquanta dentro, gli fece intendere, che gli deli- faviissimi nomini, oratori, e Filosofi granderava parlare.

Restarono rutti meravigliati vedendo Donzella. Santa Caterina nel volto, che era piul Angelico, che umano accompagnato poi da le erano fiati chiamati, pareva loro di effe-

diffima libertà gli diffe, in quanto gran dimento che aveffe, e per molto fciencecità egli fosse offerendo sacrifizio a gl' tifica che sobre, non poteva aver più ladoli, e simolarri di uomini preceziori , che intendamento, e scienza da donna, e viziosi, per ritirarsi dietero la gente igno- si la lasciarono intendere al medesimo supperante, la quale egli come Capo, e Prin- radore; Nondimeno avendo poi disputacipe dovea cavare di errore , e metterla to, ed effendo da Santa Caterina flati con-cevuto l'Impero, il quale effendo Dio pienza Divina, ne l'intelletto dell'uomo immorale, si fece uomo per noi, e vo-lontariamente mori in Croeper libern-ci dalla morire meritata per li nostripere i della morire meritata per li nostripere ci. Tarthosi l'Imperatore fenendo le parole disanta Carerina, e stete per buo-no spazio ferza, postete isflometer: mai di forordi turne le contressità, e come finalmente le diffe, che lo lasciasse for- oracoli di sapienza avevano da disputare nire i suoi facrissi, perche poi le ris- con una Donzella di 18. anni in mateponderebbe.

nita la folennità, se la Recevenireinnan-zi, e le diste. Dimi ora chi ti se; e i gnore, e le diste, chenon temeste, per-che parole surono quelle, che oggi di-che Diole darebbe sprienza Celete oltre cefti ? Rispose la Santa donzella: Ben è a quella, che con lo studio, e con la diconofciuto il lignaggio mio in quella ligenza fua aveva acquiftata, eche ripor-Cirtà. Caterina è il mio nome. Ho spe- tarebbe vittoria de cinquanta Filosofi ; e fa la vita mia ne gli studi di Rettorica, persuaderebbe loro qualunque cosa voles-e di Filosofia; ma quello di che più mi se, e convertirebbonsi quelli, comemolti pregio è l'effere Criftiana, ed avere per altri al conoscimento di Dio per il quale prego Cestific de marco, par ser e per anesta formacionem di dopo l'arcibbe di nomo. Quindi cominità a renderlicon. Martini coronata; to di sg. e della fua Fede con si fingoTimo le diffe l'Angelo, e polcia fipari, lare fapieras, e loquenta e, grazia s, che Pienadivigner, e conforto refib à Santa l'Imperadore rimaie non meno fiupiro i Vergine per quetto favo del Signore. Esta di vedere, la nia incomparabile bellezza, juri nel luogo dove era tutta quelle Escadi vedere, la nia incomparabile bellezza, juri nel luogo dove era tutta quelle Esca-

E vedendo, che per convincere Cateridi, per entrare in disputa con la Santa

E sebbene intefa la cagione, per la quacosì pellegrima onestà, e da modestia si re stati burlati, stimando non convenire alla riputazion loro il fare tanta stima di Si accosto a Massimino, e con gran- una fanciulla: la quale per grande inten-

ria di lettere, e di religione, alla prefen-La fece condurre al fuo palazzo, e for- za del medefimo Imperadore. Ma appar-

che di udire la forza, ed il peso delle pagnia ragunata, ed uno de Filosofi di

letterato di tutti , come burlando, e torcendo il viso le diffe: Sei til- quella, che înciuri con parole ardite, e libere i nostri Dei? lo fono effa, rifpose Caterina, sebbene non con parole ardite, e libere come tul dici, ma con certe, evere ragioni. Cominciò subito il Filososo a proporre i suoi Dei, fondato in titoli magnifici, che danno loro i Poeti, e per provare, che Crifto non era Dio, perciocche era stato Crocififfo, e niupo de' Poeti, ede' Filosofi suoi lo teneva per tale, - ò ne faceva alcuna menzione ne fuoi feritti.

Malafapientiffima Vergine fciolfe tutti gli argomenti del Filososo, provando per buona filosofia , e per ragion naturale , non poter effervi più di un Dio solo, attefice , e fovrano autore di tutte le cofe create, ed i Dei, che effiadoravano, non poter effere stati se non uomini viziosi , ed abbominevoli, e de' quali i loro fteffi Poeti dicono molte volte grandiffime fcele-

taggini s

E che febbene i Poeti, come vani, non parlavano di Cristo, le Sibille nondimeno, che effi steffi riverivano come donne, illuminate da celefte spirito avevano altissimamente parlato di lui, e molto prima, che avvenisse, avevano scritto, che egli doveva per invidia effer prefo, e morto dal fuo medefimo popolo, e che doveva rifufcitare, e salireal Cielo, egiudicarei vivi, ed i mortis citando iluoghi di ciafcuna delle Sibille con tanta chiarezza, che il Filosofo prima orgogliofo, e superbo testo confulo, e perfuafo di tutto quello, che la Santa Vergine gli diceva : Perche ella parlava con tanta maestà, e con si tara eloquenza, grazia, efervore di spirito, che ben si vedeva, che quello era negozio di Dio, e che la sapienza di Caterina non era umana, ma Divina, a cui non si può refiftere.

Rimafe attonito l'Imperadore, evedendo, cheil Filosofo vacillaya, commandò a gli altri, che l'ajutassero, ed uscissero in campo contro la Santa, ma effi non vollero farlo altrimente, si perche il Filosofo vinto, era il più samoso, ed il più eminente fra tutti , si perche le ragioni della Santa gli avevano convinti in tal guifa, che non avevano, che replicare;

Onde unitamente tutti risposero all'Imperadore di essere flati vinti tutti in quel l

maggior nome, e che era tenuto per il più l'Filosofo, e compagno loro, che era il più favio, e di confessare tutti con lui, che quella donzella diceva la verità, e checffi infino a quel punto erano flati cicchi in adorare per Dei, quelli, che veramente non erano, e che vi era un Dio folo, il quale era Gesti Cristo, confessato, ed adorato da Caterina, e da tutti loro; infieme con essalei.

Non & può facilmente credere quanto fieramente, udendo ciò, Massimino si sde. gnasse, e perche era di natura precipitoso, fubito fece fare un gran fuoco, commandò, che in esso foisero abbruciati i cin-

quanta Filosofi.

Accesoal fuoco, e veduto da esti si gittarono a' piedi della S. Vergine, e la pregarono lagrimando a pregar Dio, che perdonasse loro i peccati, che come ciechi avevano commeffi contro di lui, perche già illuminati della sua luce erano prontia ricevere il battefimo, e morire per lui .

Rallegroffi la gloriofa Santa in Dio quanto più si possa pensare, vedendo, che la verità trionfava della bugia, e la Criftiana fapienza della vana Filolofia, & il vero, folo Dio, della ciurma de falli Dei, e che quegli uomini, i quali avevano prima nome di favi, ed ora erano veramente tali, fi fottomettevano a Cristo, che è l'eterna Sapienza del Padre, e come valorofi foldati non dubitavano di entrare in batta-

glia, e dar la vita per lui. Onde con amorofa faccia, zidente gli confolò, ed animolli dicendo, che seneffero per certo, che Dio perdonava, loro, perche per arpor fuo pil flima facevano del Re del Cielo, che di quel della terra e che il fuoco servirebbe loro di battesimo, e purificherebbe le anime loro, acciocche candide, e monde fossero nel cospetro Divino presentate i dove riceverebbono il premio di quel supplizio, e la corona immortale di si gloriola vittoria. Restarono per queste parole confortati molto, e facendoli spesso addosso il segno della Croce, e nominando Gesul Critto . furono melli nel fuoco dove diedero le loto anime a Dio.

Andatono dopo fegretamente alcuni Cristiani à raccogliere le loro sante reliquie, e trovarono i corpi si interi, che non avevano pure un capello di meno. Con questo miracolo mostrò Dio quan-

to accetto gli fosse stato il facrifizio, che

questi

questi favi gli avevano fatto di sè medefimi, e molti Gentili i convertirono alla Fede, per la quale essi avevano date le vite. Or chi non vede in questo fatto la sapienza la porenza, e la grandezza del nottro Dio? ecome col mezzo di unadonna debole, e fiacca umiliò i fuperbi ; e confuse gl' Imperadori, ed abbaíso l'alrezza del mondo, illumino i ciechi, e fece, che quelli, i quali prima perseguitavano la verità, sossero perfeguitati, e moriffero per essa con allegrezza, e contento? Refto per questo successo pieno di rabbia l'Imperadore, e con grandiffimo defiderio d' indurre , ò per amore, ò per forza Santa Caterina a facri. ficare alli Dei.

'Giudicò di dover prima trattare ciò amorevolmente, e far prova, fe con carezze, e promesse, potesse picgare il forte, e costante animo della Vergine. Le promise gran cose, le parlò con amor finto di padre, ed usòtutto l'artificio, che seppe per perfuadere quello, che pretendeva.

· Ma perche tutto ciò era vano, e fenza efficacia hel cuor della Vergine, perche era impiagato dall'amore del fuo dolce fpofo, cangio le carezze in terrori, e le minaccle in tormenti ficriffimi, e crudeliffimi: Al quale Santa Caterina rispose; Fa quello, che più ti piace, che i tuoi tormenti, per crudeli, che fiano, averanno fine, ed il premio di quelli fara eterno, e spero in Dio, che molta gente della tua famiglia, e del tuo palazzo per mio mezzo si falverà . Questo disse la Santa, e Dio glielo concederre: El'Imperadore disperato di poterla co'fuoi artifizi perfuadere, la fece spogliare, e flagellare aspramente con crudi nervi di bue. Fu la puriffima donzella spogliata, che fu grandissimo tormento per lei, ed i rabbioli ministri due ore inrere flettero percorendo quel corpo, quelle carni più bianche dell'alabastro, lasciandole rutte vermiglie di fangue, e cagionando ne circostanti tanta compassione, che tutti ne lagrimavano.

Stava tanto coffante la Vergine, come se il suo corpo fosse di pietra, sebbene i rivi di fangue, che da effo largamente uscivano, davano segno, che era di carne. Fu dopo questo tormento mesfa con molte guardie in una ofeura prigione, con ordine espresso, che non le fi deffe cofa alcuna da fostentarfis maio

Signore la provvidde, mandandole Angeli , che la visitaficio, la curattero, e la consolaffe. ro,& una colomba appreiio, che le portava ogni giorno il cibo necessario per matenersi.

Ando l'Imparadrice a visitare S. Caterina in prigione flupita di quanto fentiva dire della fua ecceffiva bellezza, fapienza, fortezza, costanza nel patire i tormenti. Vi andò di notte accompagnata da un Capisano dell'Imperadore chiamato Porfirio eda akri foldati. Entrò l'Imperadrice n ella prigione, parlò con la Santa donzella, e restolle affezionata in maniera, e si ferita dell'amor di Dio, che ricevette la Fede, e fibattezzo, facendo l'istesso Porfitio, e ducento altri foldati, che fi offerirono pronti a morire per Cristo ogni volta che bisognasfe. E sebbene l'Imperadrice temeva la sua fiacchezza nel fopportare i tormenti : la Santa Vergine l'esortò a sopportarli, quando occorreffe, con allegrezza; dicendole, che Critto le starebbe nel cuore, darebbe forze, e valore per patirli, edopo corona d'immortalità per mercede .

Quivi in prigione apparve Gesul Cristo a Caterina fua dolce sposa, e le disso, che non temesso, percheegli sarebbe seco ne i tormenti la vincerebbono, e da poiche avesse col suo esempio tirati molti alla fua cognizione ella riceverebbe il premio dell' eterna retribuzione.

Paffati i dodici giorni , intendendo Massimino, che ancora viveva la Santa, e che il difetto del cibo per tanti giorni non le aveva tolta la vità, se la scee di nuovo condurte innanzi, e vedendola non folamente viva, ma fana, e con la fless, bellezza, e grazia, che aveva prima, reltò attonito, e le parlò dolcemente per ingannarla , e le diffe , che egli molto ben conosceva, come ella per le fue rare doti era degna d'Imperio, e pes quella eccessiva bellezza di esfere Regina del mondo.

Conobbe fubito la favia, e fanta donzella il laccio di Satanasso, e disse all'Imperadore, che non stimasse la bellezza del corpo. che come fiore fi corrompe, e fi fecca, ma quella dell'anima, che sempre fiorisce, e dura, ed equella, che hanno i Santi nel Ciclo. Alla fine dopo altri ragionamenti, che passarono fra la gloriosa donzella, e l'Imperadore; combattendo il Tiranno il petco della Santa con la fua aftuzia, ed effa dodici giorni, che stette in quel luogo il con incredibile valore, e spirito resistendo, vedendo, che niuna cofa gli riufciva, orchina di quattro ruote, sparse di chiodi, e di acutiflime punte, e collegate in tal maniera fra se, che polta in una di este la Vergine, e quella movendoti, fosse da quegli iftrumenti orribili lacerato, e sbra-

nato il fuo corpo. Fu la valorofa Vergine legata alla ruota, e cominciarono i ministri a girarla: ma non fu dal fuo dolce Spofo abbandonata in quefto tormento; Perche un' Angelo del Signore fubitamente la sciolse, rompendo le legature, che la tenevano stretta, e sperzando quella crudele machina con flaccare l'una ruota dall'altra con si grande impeto, che per il suo velocissimo moto rettarono ammazzati molti Gentili, che erano presenti, e concorsi a questo spettacolo, ed altri, che restarono libeti alzavano le voci, edicevano: Grande è il Dio de'Crifliani. Qual cuore è si duro, che non si fosse per tal miracolo ammansiro ? Ma Maffimino era più fiero, che tigre, e più duro, che pletra., e diamante, e perciò non fi mosse punto : anzi parendogli, che l'effer vinto da una delicata donzella, e dalla fiacchezza di una fanciulla foffe vergogna fua, e del fuo Impero, cominciò a cercare altri nuovi, edorribili tormenti per privarla al tutto di vita. L'intefe l'Imperadrice, e non potendo diffimular più la fiamma, che le ardeva nel petto, se ne andò all'imperadore riprendendolo con parole gravi, e severe della crudeltà, che usava contra la Santa , e contro gli altri Cristiani : consessando di essere ancor esfa Cristiana , ed apparecchiata a morire per la Fede di Ctifto.

Usci fuor di sè stesso il Tiranno, e fattafela levar dinanzi commandò, che foffe decapitata infieme con Porfirio, e con gli altri ducento foldati, avendo intelo, che si erano fatti Cristiani: effettuandosi quello', che detto aveva la Santa Vergine, che alcuni della cafa dell' Imperadore farebbono acquisto per mezzo suo dell'eter-

na falute.

Accettò l'Imperadrice con allegrezza la fentenza della fua morte, e parlò con la Santa Vergine - con gran divozione - etenerezza pregandola a supplicare il Signore, che l'autaffe in quel passo, ed ella le diffe: Non temere: và, che Dio èteco, e regnerai con effo per fempre, ....

Si licenziò dopo queste parole d'Impedino il Tiranno a che foffe fatta una mario, ed i fuoi foldati fu efeguita la fentenza del fiero Tiranno, il quale ordino apprello, che a Santa Caterina ancora foffe tagliata la testa, veduta la fua costan-22, e non fperando più di perfuaderlé quanto defiderava. Pubblicata che su la crudele fentenza del Tiranno contro la Vergine, concorfe tutta la Città, uomini, e donne, fignori, e fignore, giovani, e vec. chi al luogo, dove si doveva eseguire. Dove giunta che fu la Santa donzella, veduta la bellezza , e la grazia fua , molti per compassione teneramente piancevano. Ma ella altegra nell'anima , e fimile nel volto ad un Serafino, alzando gli occhi, e le mani al Cielo, fece orazione a Dio, eloringrazió delle misericordie, che fatte sempre le aveva; e specialmente per-che si fosse degnato di riseverla in olocautto, ed in facrifizio offerendogli il fangue, che spargeva per lui, come pegno del suo vero, e fincero amore. Lo prego a raccogliere puro, ed immacolato il fuo fpirito, ed a non permettere, che il suo corpo venisse in mano di quei manigoldi. Lopregò ancora, che tutti i divoti fuoi, e quelli, che si ricordaffero di lei ce la invocasfero ne'loro bifogni, fossero da lui ajutati, ed impetraffero quanto gli domandavano, se fosse espediente, alla loro salutes che illuminafse tutto quel popolo. che ivi stava, e lo tirasseal conoscimento, ed all'amore fuo. Detto ciò uno de' foldati la feri, e tagliolleilcapo, ufcendo dalla ferita latte in luogo di fangue. Ed acciocehè il fuo Santo corpo non venisse nelle mani di quei carnefici, come essa aveva desiderato, gli Angeli lo portarono nel Monte Sinai, ed ivilo fepellirono, e da esso scaturisce un liquore soave, ed efficace a guarire ogni infermità.

Ed in progresso dicempo l'Imperadore Giustino edifico ivi un solenne Tem-pio, e Monistero, dove conorato il medefimo corpo. O gloriofa Vergine Caterina, e dolee spola di Gesti Cristo, discepola del Celeste Macstro, e Macstra de' Filosofi, ede' Dottori della terra, vincitrice de tormenti, e trionfatrice del Tiranno, modello dei Vergini, valore de' Martiri, ed in vita, ed in morte favorita da Dio: Quanto giulto fu , che dat vo-

fire collo uscisse latte in vece di fangue, I guissimo Patriarca. Successe in quella Sepermanifestare la bianchezza, e la purirà dell'anima vottra? E che gli ilteffi Angeli venuti dal Cielo vi facessero l'eseguie, e con le loro mani sepellissero il vottro corpo, nel medefimo Monte, dove Dio era apparfo, ed aveva data la legge fua? Già godete de i cutti ampletti, e vezzi del vottro foavitlimo (polo s già avete confeguita la cotona della vostra vittoria, e fiete ficura, che niuno ve ne priverà. Ricordatevi di noi, vostri servidivoti, che tuttavia combattiamo, e chiediamo l'ajuto vostro, acciocche mediante la vostra intercessione imitiamo le vofire virtu, reliftiamo alle lufinghe della carne, ed alle falle promefie del mondo, ed a'terrori, co'quali il demonio ci perfeguita del consinuo, e minaccia, e con una gloriofa vittoria di noi medefimi giungiamo dove voi fetegiunta, egodiamo di quello, di che voi godete. Fu il Martirio di Santa Caterina alli 25. di Novembre l'anno del Signore 307, imperando Mallimino.

Si fuol communemente dipingere con una fpada in mano, e con la teltadi un Imperadore a i suoi piedi per dinotare, che con la spada consegui la corona del Martirio, e la vittoria del Tiranno, che glielo diede, Di S. Caterina , oltre a Motafrafte, che scriffe la vita sua, fanno menzione i Martirologi, Komano, quello di Beda, ed Adone, e Molano nelle aggiunte di Uluardo, ed il Cardinal Baronio nelle Annotazioni del Martirologio, e nel terzo tomo de i fuoi Annali. ed i Greci la celebrano grandemente, e la chiamano la gran Caterina per li gran benefizi, che per le sue orazioni ricevettero dal Signore nella conquista di terra Santa, ed il nostro Padre Matteo Radero nel libro suo in difesa delle Sacre Litanie la difende contro gli eretici Luterani.

Alli 26. Novembre.

LA VITA DI SAN PIET RO Alefandrino Vescovo, a Martire.

N Acque San Pietro Alessandrino nella Città di Alessandria, e sunne didia , che era il capo di tutte le Chiefe di Ezitto, e di molte altre Provincie ad un Sant'uomo chiamato Teona, che fu il decimoterzo Prelato di quella Città dopo l'Evangelista San Marco. Funel suo tempo l'orribile, ed atrocissima persecuzione degli Imperadori Diocleziano, e Maffimiano, contro la Chiefa di Dio nella quale il Santo Prelato non Iasciò cosa , che non facesse, per consolare in quella fiera tempesta i Cristiani. E per meglio poterlo fare, ed acciocchè le sue pecore, morto il Pastore, non si sbigottissero, e cadeffero nelle bocche de i lupi, che proecuravano di divorarle; si ritirò in luoghi folitari, ed afpri per fuggir dalle mani de gli empi ministri de gli Imperadori, che diligentemente lo cercavano. Ne però, mentre che se ne stava nascofto, lasciava la cura Pastorale, ò di scrivere a più di scicento sessanta Cristiani . che eraño prigioni a esortandoli alla pazienza, ed alla perseveranza. E quando intele, che avevano valorofamente combattuto, e confeguita la corona del Martirio, si rallegro sommamente il Santo Pontefice, come se egli stesso avesse ricevuto quella fegnalata grazia da Dio . Ritornò poi in Aleffandria San Pietro dove ebbe da travagliar molto con gle foilmatici, con gli eretici, e Gentili : Perche un Vescovo di Nicopoli, in Egitto chiamato Melezio, avendo commessi gravi delitti, e facrificato alli Dei, fu privato della fua Sedia, e da San Pietro in un Concilio deposto. Rimase tanto scornato Melezio, che per vendicarsi di San Pietro, e di quelli, che giustamente lo avevano castigato cominció a turbare la Chiefa, ed a muovere feilma, e perche era uomo dotto, aftuto, e maliziolo, trovò chi lo feguità, e l'uno diquesti fu l'infelice Arrio, che effendo di natura inquieto, e furioso, prese la parte di Melezio contro San Pietro Aleffandrino suo Vescovo, onde ne su scommunicato, e separato dalla communione della Chiefa. Cadde lo scettro dell'Oriente nell'Imperador Maffimino, non meno crudele per, secutore de Cristiani di quello che Diocle-

ziano, e. Massimiano stati si sossero. Ordino questi , che sosse san Pietro preso, ed ucciso. Fu preso da ministri di Massimino, e messo in prigione, il che favutofi per la Citrà: concorfero colàtus- I ti a prezario, che perdonafsero ad Arrio. ti a gara per liberare il- loro fanto Pastore, e mettere la vita, bisognando, in ditcfa fua.

In questo tempo il malvagio Arrio, conoscendo, che San Pietro sarebbe martirizzato, procentò, che alcuni Sacerdoti gli andalsero a parlare, e lo pregafsero a perdonargli, ed a riceverlo nella communion della Chiefa, penfando per questa strada di farsi benevolo il Clero, ed il popolo, e di essere egli creato Vescovo, da poiche fosse morto S. Pietro.

Andarono con questa ambasciata due Sacerdoti , l'uno de' qualt avea nome Achilla, e l'altro Alcssandro: ed entrati nella prigione, dove era guardato S. Pietro gli esposero la cagione della loro venuta, e pregaronlo a riconciliarfreon Arrio & ad assolverlo poiche egli fi fottometreva alla correzione. Sospirando profondamente il Santo Pontefice, rispose que.

fle parole:

· Non mi tenete, fratelli per inumano, e per rigorofo; perche io mi conofco essere uomo, e foggetto a miserie, epecvati. Ma credette nondimeno alle mie parole. Arrio è astuto, & ingannatore coperto, e la fua malizia avanza ogni altra malizia; ne dico io questo da me. Conimando, che non sia ammesso alla Chiefa, perche facendo io questa notre la mia usata orazione al Signore, mi fi mise innanzi un fanciullo di dodici anni d'immenfa chiarezza, coperto di una veste di tela di tino fquarciata de alto a basso, e prendeva con le mani le parti di quella veste, e se le accostava alle carni, come che volesse la sua nudità ricoprire : Restai per tal visione attonito, e stetti un pezzo come muto, e privo di fen-fo. Ritornato in me, alzai la voce, e così diffi. Signore, ehi ha fquarciato la vostra veste? Ed egli rispose. Arrio me l'hà fquarciata, Stà fu l'avviso, e guarda di non ammetterlo alla communione de'Fedeli, perche domaní ne farai pregato. Non ii piegare, ne ti lafciar vincere, anzi ordina ad Achilla, & ad Alessandro tuoi Preti, i quali l'uno dietro l'altro ti fuccederanno nel Vescova. do, che non l'ammettano in alcuna maniera, e tu presto fornitai il tuo corso. e farai coronato di martirio. Tutto que-Ro difse San Pietro a' due facerdoti anda-

commandando loro da parte di Dio, che quando essi fossero Vescovi non gii perdonaísero, ne lo ammettessero alla partecipazione de'éacramenti, poiche era un'infernale ministro di Satanasso, che aveva a squarciare la veste di Cristo, ch'è la Santa Chiefa, con l'erefie, che in essa dovea feminare . Perche febbene in quel tempo non le feminava ancora; ma folamente come Scifmatico la parte di Melezio avea feguitato: nondimeno il Signore, che fapeva quello, che doveva avvenire, e la strage, che quell'uomo pettilente doveva fare, e la oftinazione, nella quale aveva a perseverare, volle quanto prima avvilare il Santo Vescovo Pietro. acciocchè ed egli stesso fosse avvertito . ed avvertifse ancora i fuoi immediati fuc. cessori di quanto con esso doveano fare a acciocche la Chiefa Cattolica non riceveffe si gravi danni dalla malizia di lui, come averebbe ricevuto, fe prima non fosse flata avvifata.

Di maniera, che quella visione, la quale ebbe S. Pietro della veste squarciata da Arrio a Cristo, non fu perche già fatto lo avelse, come dicono alcuni ( perciò fegui dopo, essendo Alessandro Vescovo) ma perche co'l tempo lo doveva fare, ne fu dichiarazione di cola pafsata, ma Profezia di cola futura. Tutto quello, che Dio rivelò a S. Pietro, ed egli narrò a' fuoi due Preti, avvenne nel modo appunto, ch' egli lo difse. Perche Arrio fquarciò la veste di Cristo, dividendo la Chie. fa, ed Achilla, ed Alessandro furono Vefcovi di Alessandria, ed Alessandro lo feacció, e lo feparó come eretico dalla Chiefa, e San Pietro pochi giorni dopo avuta questa rivelazione, mori costantemente decapitato per il Signore, nella maniera, che ora racconterò.

Il Tribuno, il quale aveva il carico di efeguire la sentenza di morte data contro il Santo Paftore, subito che vidde la Città messa in armi, emolta gente d'intorno alla prigione per difenderlo, temendo di qualche follevamento, determinò di afpettare la notte, acciocche ritornando la moltitudine alle fue cafe, egli ficuramente, e senza rumore potesse fare quanto gli era stato ordinato...

Manongli avvenne come penfava, perche il popolo amaya tanto il Santo Prelato,

THILL SI, Legogle

che non fi volle partire dal luogo dove egli / flava. L'intefe S. Pietro, e perche era defiderofishmo di motire per Cristo, e temeya, che per fua caufa venisfero i Citradini, ed i foldati alle mani, avvisò fegretamente il Tribuno di quanto doveva fare, per eleguire lenza ftrepito la fentenza. E conforme all' ordine, che il medefimo Santo gli diede, fu fegretamente cavato dalla prigione, e condotto nel medefimo luogo dove San Marco Evangelifta, fondatore, e primo Vescovo di Alessandria era stato martirizzato. Ivi fece orazione, e raccommandoffi affettuolamente 2 S. Marco, prendendolo per intercelfore, per fpargere valorofamente il fangue per il Signore, e perche la Chiefa di A-lessandria fosse difesa, e la Chiefa Cattolica refrituita nell'antica pace e ed unione fua. Nell'istesso punto, che il Santo faceva questa orazione, una fanta vergine udi una vocedal Cielo, chediffe; Pietro principio degli Apostoli, e Pietro fine de Vescovi Mattiridi Aleffandria, e così fu: per. che San Pietro fu l'ultimo Vescovo, che ivi morisse nella persecuzione de i Gentili.

Fornita la sua orazione, porse con gran costanza, ed allegrezza il collo alla spada,e fu si grande il rispetto, e la riverenza, che i foldati medefimi gli portarono, che appena fi trovò fra loro un'uomo feroce, ed ardito, il quale per prezzo di cinque ducati gli mozzò il capo alli 26. di Novembre sul alha del giorno, effendo flato Vescovo dodici anni: trè effendo la Chiesa in pace, e nove effendo afflitta nella perfecuzio-

ne di Diocleziano. Fu cosa meravigliosa, che tagliatogli il capo, e caduto in terra, il fanto corpo restò inginocchiato, come era prima, e cosi su da' Criftiani ritrovato, i quali con molte lagrime lo prefero, e vestitolo di vefti Sacerdotali, non altrimente, che se fosfe vivo, lo pofero prima a federe nella Se-dia di San Marco, e dopo con palme in fegno di vittoria, e con cerei accesi, e con foavissimi odori, cantando Inni, lo portarono sopra le spalle in un cimiterio, che il medefimo Santo aveva fatto. Ful quivi sepolto con gran pompa, ed onore, ed il Signore operò in quel luogo molti miracoll, e concedette diverfe grazie a quelli, particolare si narra di quello glorioso il quale non potendo per gli molti an-. Flor Sanctorum Parte IL

Vescovo, e Martire del Signore, che quando stava nella fua Chiesa a'Divini Ufizi . non voleva sedere nella Catedra Episcopale, main una predella, che le era fotto, giudicandofi indegno di federe, dove tanti Santi fuoi predeceffori avevano feduto, e parendogli, che da questa Sedia uscisse un sigran fplendore, che glimetteva fpavento. E per quetto il popolo, lo pose morto n'ella Sedia di S. Marco, nella qualeeffendo vivo, per la fua umiltà non aveva voluto sedere. Fu il martirio di S. Pietro Alesfandrino, l'anno 210, imperando in Oriente Massimo.

Di quetto fanto fanno menzione il Concilio Etefino, & il fettimo Sinodo Generale, S. Gregorio Nazianzeno, Eufebio, Niceforo, Callifto, l'Iftoria Tripartita, Beda, Ufuardo, ed Adone, il Martirolo. gio Romano, & il Cardinal Baronio nel tetzo tomo de'fuol Annali.

### Alli 29: Novembre.

## LAVITA DI S. SATURNINO. e di S. Sifinio Martire.

T Edendo gl' Imperadori Diocleziano . e Massimiano di non potere con tormenti, e morti, eftispare i Criftiant, e che il fangue, ch' effi spargevano, era come seme, che rendeva cento per uno, trovarono un'altra maniera di affliggere i Criftiani a con un proliffo, e penoso martirio, condannandoli a cavare, ed a portare pietre, ed arena, etutto quello, che per gli edifiaj

pubblici bifognava.

E sebbene gli uomini nobili, ed i soldati, fecondo le leggi loro non potevano effere condannati ad ufizj si baffi , e vili nondimeno per maggiore disprezzo, ed ignominia della Crittiana Religione, senza avere rispetto a nobiltà, a dignità, ò a grado veruno, condannavano indifferentemente tutt'i Crittiani a lavorare in queste opere pubbliche, servendosi di essico. me di schiavi. Fra questi, che così surono condannati in Roma per lavorare nelle Terme, che Massimiano sabbricò in onore dell'Imperadore Diocleziano , per averlo fatto fuo uguale nell'Imperio, uno fu che gli si raccommandavano. Una cosa | Saturnino uomo santo, e di antica età,

Bi . e per le poche forze portareil gran pefo, che i foprattanti di quel si fontuofo edifizio. volevano, era ajutato da gli altri Criftiani, e particolarmente da Silinio Diacono, il quale con la fua gran carità, e fervore di spirito sopra il suo proprio peso, prendeva quello ancora di San Saturnino, el'uno, e l'altro portava fopra le spalle con grande allegrezza cantando-Salmi, ed Inni al Signore, Restarono stupiti i ministri dell' Imperadore della carità di San Sifinio, e dell'allegrezza, che mostrava in quella penosa satica. Ne diedero notizia ad un Tribuno nominato Spurio, il quale all'Imperadore Massimiano lo sece sapere. Ordino l'Imperadore, che gli fossero condotti innanzi Saturnino, e Sifinio, e dopo di avergli tentati, e minacciatiin vano, con proccurare d'indurli a facrificare a' fuoi Dei, gli confegnò ad un Prefetto chiamato Laudizio, acciocche gli facesse ò facrificare, ò morire . Li cacciò il Presetto in prigione, dove stettero alcunigiorni, e convertirono alla Fede di Cristo molti Gentili, che andavano da loro : indi a trentadue giorni il Prefetto fe gli fece menare innanzi carichi di cate. ne, e scalzi, e trovandoli costanti, e rifoluti di morire mille volte più tosto, che negare Gesu Crifto, fece portare un'idolo . acciocche lo adoraffero, e postofelo dinanzi, alzòla voce Saturnino, e diffe : Confonda il Signore gli Dei de' Gentili . A questa voce cadde l' idolo spezzato in terra, e due foldati, l'uno de' quali Papia, e l'altro Mauro avea nome, cominciarono a gridare fortemente, ed a dire, che Gesu Crifto, il quale Saturnino, e Sifinio adoravano, era il vero Dio. Fece il Presetto mettere nell' eculeo i due Santi, e levati in alto, commandò che fossero flagellati crudelissimamente, econ seorpioni lacerati. Ma essi tutti allegri cantavano; Sia gloria a te, Signor Gesul Crifto, perche ci hai fatti partecipi de' travagli de i tuoi fervi."

Ció veduosí foldati Papia, e Mauro, che ficrano convertir al cadre dell'idoloin terra, e de. fidero fi della corona del martinio, e pien di una fantaria contro i minilitri, differo a gan voces è possibiles, c he il demonio fi fa ranto impadento di volgabe vi faccio effere i crudeli contro quedi tervi faccio effere i crudeli contro quedi terdicipati co antivo di loro, glifere con pierre percuotre più volte la bocca, e cacciatim priglore, fattono dopo magritizzat. Fece

portar fiaccole accese, ed accostarle a' fiant chi di Saturnino, e di Sifinio, e veduto, che tutto ciò non baltava, anzi che sopportavano quel tormento allegrissimamente, lodando il Signore, gli fece decapitare due miglia lontano da Roma nella via Numentana. I loro corpi furono raccolti da un' uomo ricco, potente, e molto divoto, chiamato Traffo,il quale spendeva le sue sacoltà in sostentare e fovvenire i Cristiani , che lavoravano in quelle Terme, e da lui sepolti in una sua possessione alli 20. del mese di Novembre , nel qual giorno la Chiefa Cattolica fa commemorazione di S. Saturnino. Furono quefti gloriofi Santi martirizzati l'anno 303,imperando Massimiano, cinque anni dopo il cominciamento della fuperba fabbrica delle Terme. Fanno menzione di loro i Martiro. logi, Romano, di Beda, di Ufuardo, e di Adone, e gl' Atti di S. Marcellino, overo S. Marcello Papa, ed il Cardinal Baronio nelle Annotazioni del Martirologio Romano, e nel secondo tomo de' suoi Annali.

Alli 20. Novembre.

LA VITA DI SANT'ANDREA Apollolo.

C'Ant' Andrea Apostolo, e fratello maggiore di S. Pietro , nacque in Betfaida , luogo nella Provincia di Galilea: fu il primo di tutti gli Apostoli, che conoscesse, e parlaffe con Gesti Crifto Salvator noftro . Mentre era discepolo del gran Battista , che non è picciolo segno della sua buona in. tenzione, e pietà: un giorno vedendo S. Giovanni il Signore,e dicendo: Questo è l'Agnello di Dio, Andrea con un'altro suo con. discepolo, subito seguitò Cristo, il quale voltando la sua Divina faccia verso di loro , e vedendo , che lo feguivano , domandò loro, che cosa cercassero, e rispondendo, che defideravano fapere dove egli abitaffe li conduste seco al suo albergo, li tenne quivi un giorno in fua compagnia, ove parlarono lungamente con lui, ed intesero, ch'egli era il vero Melfia, Conferi Sant'Andrea con Pietro suo fratello il bene, che aveva trovato, emenollo feco da Crifto, ed il Signore vedendolo disse: Tù sei Simone figliuolo di Giovanni, etichiamerai Cefa, ches interpreta Pictro.

Quella fu la prima cognizione, che S. An-

dras abbe di Critto, equefa la prima buona opera, che dopo ta logatizione legatimo, ch' egli facelle, communicando con fuo farelloil bene, febe avera feopero, menandolo al signore, acciocché egliancora lo conofecife. Dopo quefto, iffandofene idue fratelli pefcando, e gittando le reti nel mare dalla Gaillas perchecon quell'efercitató foltentavano, paísó Crithoz-diffe loro, che lo equitaffero, perche volova fatali pefcano-in di unomini del fili afectar le tret, a la pefca, forma de la communicació del fataliza del forma de la ferencia del forma del fataliza del filia fecta del filia fe

Quando il Salvator nostro, essendo nel monte, volle fare il miracolo di cinque pani, e due pesci, e diede da mangiare a cinque mila uomini: dapoiche S. Filippo interrogato dall'ifteflo Signore dove fi coprarebbe il pane per cibare tanta gente, tispose una parola di diffidenza e di poca Fede diffeS. Andrea. che ivi si trovava un fanciullo con cinque pani d'orzo e due pesci: sebbene mostrò ancora la sua fiacchezza aggiungendo: Ma,che èquesto per tanta gento? Un'altra volta andarono alcuni Gentili con defiderio di vedere il Signore; parlarono con S. Filippo, e pregaronlo a mostrarlo loro. S. Filippo lo sece intenderea S. Andrea, ed amendue infieme gli diedero conto di quella gente, che lo cercava, ch'è segno della particolar famigliarità, che S. Andrea aveva con il Signore. E questo è quanto nel facro Evangelio troviamo scritto di S. Andrea, e che fu eletto per uno de'dodici Apostoli, e S. Luca lo nomina il primo dopo S. Pietro.

Nel libro degli Arti Apoftolici lo annovera fra gliatri Apoftoli, che nale cenacolo facevano orazione, alpettando la venuta dello Spirto Santo. Il rellane della vita ; predicazione, cuartiro (uo, fi ha da cavare da quelli che li vetti pianoni della Chineto della fina pioni di morta a una contra della consistanti di consistanti di contra di contra di contra di contra della fina pioni morta a una e Chinedella Crittianità a perche quello è il certo ; e dove non vi e di che dubitare.

Effendo già i Santi Apottuli flati i firuti dallo Spirio Anno, eda vendo rievuro lu-ce, amore, evalore dal Cielo; per conquiftare il Mondo, e fottomette clo all' Evangelio, ed eff. ndo fi alguanti anni trattenuti, peadicando per la Giudea, fi riparticono in tutte le Provinci del Mondo, e diefuno ni quella, e hegli fu affegnata da Dio. A Sant' An Irea tocce da Provincia di Sciria, come

dice Origene, e Sofronio aggiunge sche non solamente predico a gli Sciti, maancora a' Sogdiani, a Saci, ed a' popoli dell'Etiopia, el'istesso affermano Doroteo, e S. Isidoro. Dice il Martirologio Romano, ch' egli predicò nella Tracia, e nella Scitia, & il medetimo dice Niceforo , e che illustrò con la lucedell' Evangelio la Cappadocia, la Galazia, e la Bitinia infino al mare Eufino. E S. Gregorio Nazianzeno scrive, che si stese infino all' Epiro, ch'è quella, che ora chiamiamo Albania; e S. Giovanni Crisostomo dice, che predicò a'Greci. Questo è quanto troviamo ne' Santi, e gravi Autori della predicazione di S. Andrea, ed è certo, che fu accompagnata da molti, e gran miracoli, e che convertimolte genti alla Fede di Cristo nostro Signore, illuminando co'l celeste fplendore quelli, che nelletenebre, e nell' ombra della mortegiacevano. Abdia Babilonico, ed altri Autori scrivono molti miracoli particolari, che il Signore operò per il fanto Apostolo, de' quali racconterò io qui folamente alcuni, che a me pare, che possano effere di utile,e di frutto alle anime, Effendo S. Andrea in Corinto ando un vec. chio chiamato Nicolò a trovarlo, egli diffe di essere 74. anni viffuto in disonestà a dandoli liberamête in preda a' fuoi appetiti, & adogni forte di vizio, e che pur, dianzi entrando nella casa pubblica per offender Dio co'l Vangelo addoffo una rea femmina di quella cafa con cui voleva peccare, lo tirò tutta (paventata da parte, e pregollo a non la toccare, ed a non accostarii al luogo doveella foffe, perchevedeva in lui cofe meravigliofe, e misteriose. Prego appresso Nicolò S. Andrea a darli qualche rimedio per quella fua gran debolezza, ed invecchiara confuerudine nel peccare. Ed effendofi sl Santo mello a fare orazione ed avendo cinque di digiunato, pregando il Signore, che a quel vecchio miferabile perdonaffe, e gli concedesse il dono della castità i passati cinque giorni, e perseverando il Santo A postolo nella fua orazione, fenti una voce dal Cielo, che gli diffe i lo ti concedo quello, che per il vecchio mi chiedi; ma voglio, che fi come hai digiunato per lui, cosi egli digiuni, efiaffligga perse, fevuol effere falvo. Ordinò il Santo Apostolo a Nicolò, che digiunaffe, ed a tutti i Criftiani, che facefsero per lui orazione, e domandassero mifericordia al Signore.

Gli efaudi in maniera Dio, che Nicolò ri-

tornato a cafa diede tutto quello, che aveva a' poveri, emacerò con molto rigore la fua carne, non mangiando per spazio di sei mesi, se non pane secco, ne altro bevendo, cheacqua. Equelta penitenza fornita paísò dalla vita prefente, e Dio rivelò a S. Andrea, che in quel tempo li trovava lontano, che egli fi era falvato; acciocchè intendiamo, che non si dec distidare della falute di alcun peccatore, per grande, che fia, fe di cuore si converte a Dio, e che le orazioni de' Santi sono efficacissime per impetrare perdono dal Signore: ma che è neceffario, acciocchè ci fiano giovevoli, che orando loro, oriamo ancora noi, e digiunando essi per noi, digiuniamo, parimente noi per noi stessi; perche in tal modo ci faranno di giovamento i digiuni, e le orazioni loro. Racconta ancora, cheun giovane chiamato Softrato, andò a trovare il Santo, e li dichiarò come fua madre l'aveva voluto indurre a commettere un'enorme peccato, e che non avendoli voluta mai compiacere, la madre piena di sdegno, e di rabbia l'aveva accufato al Proconfole, e che egli era risoluto di non dir parola in difesa propria, per non palesare la malyagità della madre, edi patir più tofto qual fi voglia tormento, che infamarla, e perciò pregava il S. Apostolo a pregar Dio, che lo liberasse dalle mani del Proconsole e non lo lasciasse patire, e morire innocentemente.

Fece il Santo Apostolo orazione per il giovane, ma per istanza fattane dalla mala madre, fu il buon figliuolo condannato alla morte, eS. Andrea profo, e cacciato in prigione, perche si mostrava suo difensore. Posesi il Santo Apostolo in orazione, e cominciò fubitamente a tremare la terra a tuo. nare il Cielo, e fulminare, ed il Proconfole cadde dalla sua sedia, e la gente sbigottita fi proftrò in terra, e l'infelice madre, che aveva provocato a male il figliuolo, ed accufatolo, e perfeguitatolo, perche non aveva voluto offender Dio, restò quivi morta, e si conobbe l'innocenza del giovane, el' efficacia dell' orazione di S. Andrea, eche Dio nostro Signore, sebbene alle volte lascia patire i suoi, alla fine nondimeno gli difende, egli apera. Facendo di nuovo orazione Sant' Andrea, cefsò la tempesta, icaduti si levarono in piedi, e gli spaventatiripresero animo, il che su cazione, che moltifi convertiffero, ed abbracciaf-Sero la Fede di Gesti Crifto.

Un' altra volta dice, che in Filippi Città della Maccdonia, vierano due fratelligentiluomini, ericchi, l'uno de'quali avera due figliuoli, c'altro avera due figliuole, convennero infieme di dare le due figliuoce per mogli a' due figliuoli, acciocche la roba e la memoria della loro cala meglio

si conservasse. Ma effendo su'l celebrarfi le nozze pfurono i padrida parte di Dio avvifati, a non accompagnare con matrimonio i figliuoli, infino a tanto, che Andrea fuo fervo venuto non fosse, dal quale intenderebbono quanto doveffero fare, Arrivò il Santo Apostolo india tregiorni, e su da loro ticevuio con grande allegrezza, 'e viddero, che dal fuo volto ufciva un tanto fplendore che fembrava un Sole di meravigliofa chiarezza. Gli esposero quanto avevano determinato de'loro figliuoli, e di aver differita la festa delle nozze per afpettarlo, avendo Dio così commandato. Risposeloro, che quel matrimonio era illecito, per effere si stretti parenti quelli, fra i qualifi doveva contracre, e che però faceffero penitenza diquello, cheavevano penfato di fare, e che sa pessero come egli non riprendeva il matrimonio instituito da Dio, ma ledeformità, che si commettono in esso. E da questo fegui, che quel matrimonio non andò innanzi, il che è conforme a quello, che San Gregorio dice, che febbene permetteva una legge Romana, che il cugino carnale si maritasse con la cugina carnale, nondimeno l'esperienza infegnava, che da tal matrimonio non nascevano figlipoli.

La feio gli altri miracoli, che in quella via tefrita da Abdia fi raccontano; si perche fono non cetti, cel autemici, si perche fono ordinari, e communi. Ho voluto registra-rei già raccontati, perche contrengono documenti, e dottrira. Dictimo ora quello, che al S. Apostolo avvenne con Eges Proconfole dell' Aciaja, e come dal mi u martirizzao, ristinagendo in poche paro di distributo, ristinagendo in poche paro della contra della contra della Chiefa di Arapi, quali, come abbiamo detto, ferifiero l'istoria del fuo martirio.

Avendo il gloriofo Apostolo illuminate l'attre Provincie nominate di sopra com la predicazione della Celeste dottrina, se ne amdo a Patres, Città della Provincia di Acaja, dore cominciò a spargere i raggi dell'Evan-

nasso le anime di molti Gentili. Intese ciò un Proconfole, chiamato Egea, il quale con varjartifizj, totmenti, e morti st sfor-zava di persuadere i Cristiani, che già erano molti, che adoraffero i fuoi falli Dei . Andò a lui Sant' Andrea, e gli diffe : Converrebbe, ò Egea, che qui, che fei Giudice de gli nomini, conoscelli il tuo Giudice, 'ch' è nel Cielo, e conofcendolo, l'onorassi per vero Dio, come è, elafciaffi di onorar quelli, che non fono tali. Gli rifpofe Egea:

Sei tu quell'Andrea, che perfuade gli gominia ricevere quella fetta fuperstiziosa, la quale i Principi Romani commandano, che sia sbandita dal loro Impéro? Cominció il Santo Apostolo a dichiarare al Proconso-Icil mistero inessabile della nostra Redenzione, ela carità immenfa, con cui Gesul Cristo sieta vestito della nostra carne mortale, e volontariamente morto in Croce per li nostri peccati, esaltando, e magnificando la grandezza della medefima Groce, e mostrando la convenienza, che si trovava in quel Mistero nascosto, e coperto a gli occhi ciechi della Gentilità. Udito che l' ebbe Egea, diffe all' Apostolo: Racconta questo a quelli, che ti hanno a credere, e tu orediame, che fe non factificherai alli Dei, ti farò morire nella Croce, che sui canto lodi. Replicò Sant' Andrea: lo ogni giorno facrifico a Dio, unico, onnipotente, e vero, non fumo d'incenso, nè carne di tori, ne fangue di caproni, ma l'Aencllo immacolato, che da i Fedeli ricevuto, e bevuto il fuo fangue refta intero nel medefimo modo, che prima.

· Il fine di questo ragionamento fui, che Egea fece mettere 6. Andrea in prigione; onde la gentefi follevò, ed averebbe meffe le mani addoffo al Proconfole, fe il medefimo Santo non l'avesse victaro, esortando tutti datla prigione a non ribellarli contro quel Tiranno, ma ad imitare la pazienza, è la manfuerudine di Gesil Crifto, il quale lo aveya mandato, acciocche aveffero occatione di meritare, e dicendo loro, che dovevano più tofto onoratlo, ed accarezzarlo. dovendo da lui ricevere pocomale, e gran bene, pregolli a nonimpedire in alcusa maniera il martirio (100, perche i tor-menti pafferiano prefto, ed il premio di bene ed allegto, e giojofo per vedere la Croeffi farebbe eterno. Se lo fece Egea il gior- ce,nella quale doveva morire, ed acceso di no feguente menare dinanzi, e gli diffe ; amore del Maeftro fuo ; e defiderafo d'imi-

Flor Sanctorum Parec 11.

gelio, ed a liberare dalla tirannide di Sata- i Io credo, che averai pentino bene a tuoi cali; eche ti farai rimoffo dalla pazzia nella quale tul fei ftato, per godere la dolce, e foave vita, e per liberarti dall' afpra morte, cheio ti daro, fe ru continui a tenere Crifto per Dio. A quetto rispose l' Apostolo; Chinon crede in Crifto, non pudaverene contento, nevita, come io ho fempre predicatoin questa tua Provincia. Ancor per quello, foggiunfe Egen, ti aftrin-20 a facrificare alli Dei, acciocche tutti queiti popoli, che da te fono ftati ingannati . lascino la vanità della tua dottrina, e ritornino alla eognizione de loro antichi Dei s perche non veggo effere Città nell' Acaia , dove i loro temp; non fiano deferti per la tua falfa predicazione, ed avendo! tui ingannati, farà bene, che li difinganni ancora, e fe fai altrimente, apparecchiari a patire accrbi tormenti, efinalmente la morte in Croce. Gli rispose Andrea, e gli diffe: Figlinolo della morte,e legno fecco apparecehiato pe'l fuocosafcoltanti. lo ti ho fin' ora patlato piacevolmente, penfando, che come uomo ragionevole dovelli riceverne utilità, lafciando la vana adorazione de i tuoi Dei : ma poiche fei si duro, e si oftinato, ti dico, che tu non penfi di fpaventatmi con le minaccie.

Fa quello, che si piace, eccomi qui . quanto maggiori faranno i tormenti, che mi darai , tanto maggior farà il premio . che da Gesti Crifto riceverò per averli paeiti per amor fuo, e maggiore l'inferno, che è apparecchiato per te . Sdegnato Egea lo fece spogliare, e grudelmente frustare da fette ministri, i quali si mutarono tre volte. Fu canta la grandine delle batriture . che furono scaricate sopra di lui, che rutte le carni del Santo Apostolo restarono aperte, e verlando fangue. Finalmente veduta la fua cottanza, commandò Egea. che foffe meffoin Croce, fenza inchiodarvelo; così ferivono alcuni Autori, (altri però-tengono che fosse crocifisso come il suo Maestro, ed è più verisimile ) legaro con corde, acciocche il martirio foffe più

Mentre, ch'era condotto al martirio, viagcorfeil popolo gridando ad alta voce, e dicendo, che ha fatto questo giusto, ed amico di Dio,che è menato alla Croce? Ed il Santo tarlo, effendo ancor lontano da effa, al- | tendone il popolo gran dispiacere, gridava zò la voce, e con gran fervore di spirito

dule.

lo tiadoro, o Croce preziofa, che fosti confagrata co'l Corpo del mio Signore, c dalle sue sante membra, come da preziose margarite, adornata. Prima, che Gesti Crifto si mettesse in te, spaventavi gliuomini: ma ora gli rallegri, e consoli. lo vengo a te contento, ed allegro, ricevimi con allegrezza nelle tue braccia. O buona Croce tanto abbellita dalle membra di Cristo, melto rempo ha, che io ti defidero fommamente, con follecitudine, e diligenza ti hò cercata, ed ora, che trovata ti ho , ricevimi nelle tue braccia , e levandomi da gli nomini, presentami al mio Maeîtrojacciocche perte mi riceva, chi per te mi riscosse. Non si muto la faccia del S. Apoftolo, dice S. Bernardo, come fuol fare la fiacchezza umana, quando vede la Croce, nègli fi agghiacclò il fangue, nègli fi arricciarono i capelli, nè perdette la voce, nè tremo il corpo, ne fi turbo l'anima, ne restò impedito il giudizio, anzi il suoco della carità, che ardeva dentro il fuo petto . gisto per la bocca fiamme. Quanto grande fu quella dolcezza, che fenti Sant' Andrea, vedendoła Croce, poiche addolci l'amaritudine della medelima morte? Qual cofa può essere tanto acerba, ed amara, che non fi addolcifca da quella foavità, e dolcezza, che sece dolce, e foave la morte? Era. S. Andrea uomo fimile a noi, e paffibile: ma aveva tanto gran defiderio della Croce, e fentiva in se stesso tanto piacere, che fu forzato a protompere in quelle si dolci, e si amorofe parole. La lingua non fu di carne, ma di fuoco, che mandava fuori fiamme, e le sue parole surono carboni accesi con quel fuoco, che Crifto aveva acceso nelle fue ofsa. Ma non è meraviglia, che il Signore il quale secc soave il suoco a Lorenzo, abbia fatta foave la Croce ad Andrea, Tutto ciò dice S. Bernardo, Essendo il Santo Apostolo vicino alla Croce, cgli stelso fi trasse le vesti, e le diede a' carnefici, i quali lo levarono in alto, e lo legarono alla Croccin quel modo, che loro era flato ordinato:

Stavano d'intorno alla Croce da 20 mila persone concorseyi per vedere, e per adorare il S. Apostolo il quale consolava tutti , e gli efortava a patire simili tormenti per Cri-

e diceva: Non vi è caufa veruna, per la qua" le debba morire un' uomo si fanto, si pio ! si modelto, di si buoni costumi, e che si buona dottrina infegna. Ebbe notizia Ecca dello fdegno del popolo contro di sè , e per provvedere al tumuko, ed al danno, che poteva temere, determinò di levare il Santo Apostolo di Crocci ed essendo andato colà egli stesso in persona, ed avendo commandato a' ministri, che lo levassero, e volendo i ministri farlo, non fu mai possibile, che al corpo del g'oriolo Apostolo fraccostafsero; estendendo le braccia per seroglierlo, fi inaridivano, e reflavano fenza forza, evigore. Perche il Santo alzata la voce differ lo ti prego Signor mio Gesti Cristo, che su non permetta, che questo tuo fervo, il quale è fospeso in questa Croce per amor tuo,nè fia levato,e de posto,nè menosche colui il quale per la Croce ha conosciuto la tua grandezza, lia sepolto da un'uo. mo corruttibile e miserabile come Egea.

Matu Signore, e Maestro mio, il quale io hò amato, e conosciuto, ed al presente confesso, e desidero di vedere, ed in cui fono tutto quello, che io fono, riccvi il mio fpirito in pace, che già è tempo, che io venga ate, poiche è tanto, che il defidero . Dicendo cosi, calò dal Cielo un grande fpl. ndore, a guifa di raggio, e circondò il corpo dell'Apostolo, ascondendolo a gliocchi de' circoftanti, che non poterono fostenere tanto inufitata chiarezza, la quale durò intorno a mezz'ora, e nel dileguarfi, che ella fece, diede il Santo Apostolo il suo spirito a Dio alli 20, di Novembre, l'anno di Crifto 62. imperando Nerone.

Il cotpo di Sant' Andrea fu raccolto da una fanta donna, ricca, e principale chiamata Mastimilla, e dacisa sepoko in un fepolero, ed unto con prezioli, e foavi unguenti. L'intese Egea, ne ardi di cattigarla, per elsere donna cosi potente, e per vedere il popolo follevato per la morte del Santo Apostolo.

Ma trattandofi di mandare querela contro Massimilla all' Imperadore , ed essendo in pubblico concittoro, e formado il processo del cafo, il demonio gli entrò addofso alla presenza di ogn'uno, onde stridendo, ed urlando dolorofamente fpirò se con la fua infelice morte diede occasione a molti di convettirfralla Fede di Crifto - S. Gregorio Tufio. Stette vivo due giorni in Croce, e fen. I ronense dice che nel giorno del fuo Marti-

rio soleva scaturire dal sepolero di S. An- i drea una forte di manna, ò di oglio foavissimo, alcuni anni in maggiore, ed alcuni in minor quantità, e che quando ne usciva poca, significava la sterilità di quell' anno, e quando era molta, era segno di fertilità abbondante. Ed aggiunge, che mandava da se un'odore si rato, e si pellegrino, come fe fosse stata una confezionearomatica, e composta di tutte le cose odorifere della terra, e che molti infermi guariyano, ò ungendofi con quell'olio, ò bevendone, e che Dio operava gran meraviglie in Acaja, per intercessione del suo glorioso Apostolo.

Fu poi il corpo di Sant' Andrea trasferito a Costantinopoli, della quale traslazione fa menzione il Martirologio Romano alli 6. di Maggio, accompagnandola con quella del corpo di San Luca Evangelista, che pur fu fatta in Acapa, e di San Timo teo discepolo dell' Apostolo San Paolo, il cui corpo da Escso, dove mori, su portato a Coftantinopoli. In qual tempo questa traslazione si facesse; è da gli Autori scritto diverfamente, perche alcuni la riferifcono al tempo di Coltantino Magno, ed altria quello di Costanzo suo figlio, come offervoil Cardinal Baronio nelle Annorazloni fopra il Martirologio, e nel terzo tomo de fuoi Annali.

S. Girolamo dice, che i demon urlavano, e gemevano dinanzi a'le sue preziose reliquie, e con i fuoi urli confessavano la virtu della loro prefenza: non fappiamo quanto tempo steffe inCostantinopoli questo preziolo reloro, ma sippiamo, che fu poi trasferito in Amalfi Città nel Regno di Napoli , enton lontana dalla fteffa Città di Napoli; dove oggi è riverito, e vilitato da' Fedeli con gran divozione, e concor-

Dal fuo fepolero featurifee continuamente un liquore delicato, foave, ed efficace a guarire molte-infermità per li meriti del Santo Apostolo. Il beato S. Gregorio Magno, quando ando a Costantinopoli mandato da Papa Pelagio Legato all'Imperadore Tiberio, impetrò da lui per un ricehiffimo dono , il braccio di Sant' Afidrea Apostolo, equello di San Luca Evangelista, e portollia Roma, el'anno secondo del fue Pontificato dedico la Chiefa di

cio del glorioso Apostolo, e la testa del medefimo nella Chiefa di San Pietro, la quale fu pottata a Roma, effendo Sommo Ponrefice Pio II. il quale usei a riceverla da due miglia fuori di Roma, e prostrato, in terra, e piangendo, l'adoro, e la celebro

con un' alegante orazione. Innumerabili miracoli ha fatto il Signore per il fuo gloriofo Apostolo, e San Gregotio Magno: scrivendo ad una Gentildonna chiamata Rufficiana, chele aveva mandata una limofina per il Moniflero di Sant' Andrea, che l'ifteffo Sommo Pontefice aveva edificato in Roma, gli dice quelle parole. Vi fo fapere, chefono tanti i mitacoli, etanto è il penstero, che il fanto A postolo si prende in questo Monistero de' Monaci, come l'egli fosse il particolare, ed il proprio Abbate del medelimo Moniftero . E San Gregorio Turonense riferifce molti miracoli di Sant' Andrea, che si posfono vedere nel libro, che scriffe della gloria de' Martiri. Un folo mi piace in quefto luogo di registrarne, perche c'infe-gna il rispetto, co'l quale si devono trattare le cole Ecclesiastiche, e la severità, con la quale Dio castiga coloro, che usurpano violentemente i beniconfagrati alle Chiese.

Dice dunque questo Santo, che un Conte, chiamato Gomacario usurpò una posseffione di una Chiefa di Sant'Andrea del-Ma in qualunque tempo fi fia ciò fatto; la Città Agatenfe, oggi Agda in Françia, c che il Vescovo , il quale aveva nome Leone, lo avviso, che non lo facesse, perche ne farebbe gravemente castigato da Dio; quale ascolterebbe i gemiti, ed i sospiri de'poveri, che co'frutti di quella possesfione erano fostentati. Era cretico il Conte, e non fece ffima delle parole del Vefcovo. Cadde in una graviffima infermità, conobbe effere caftigo della fua colpa, e pregò il Vescovo a pregare il Signore per lui, promettendo di restituire alla Chiesa i beni, che tolti le aveva, fe ricuperasse la fanità,

Fece orazione il Veseovo, ed il Conte guarito, fi burlò di effo dicendo di non effereguarito per le fue orazioni; onde fi ritenne la possessione della Chiefa.

Ricorfe il Vescovo a Dio, facendo giorno, e notte orazione con gran copia di lagrime, pregando a raffrenar quella bestia, e mosso da zelo, e da spirito del signore, spez-Sant' Andrea, dove fi conferra oggi il brac- | zò tutte le lampadi della Chiefa, dicendo :

Nonfi accenderà lume in questa Chiesa, infino a tanto, che Dio non favendetta de' fuoi nemiei . L'efaudi Dio, e mandò al Conteuna infermità grave, e mortale, e conofcendo il meschino onde quel male gli venifie, mandò a pregare il Velcovo, che facesse erazione per sui, promettendo di restituire la sua possessione alla Chiesa, e darleneappresso un'altra non men buona di quella.

Non lo volle il Vescovo fare, per molto, che il Conte per uomini mandatilia posta, tre volte lo pregaffe; onde veduto ciò egli fteffo fi fece condurre, come meglio puotè, dal Vescovo, e lo pregò ad aver compassione di lui , poiche egli voleva restituire alla Chiefa il doppio diquello, che tolto le aveva, efinalmente lo strinse ad entrare in Chiefa, manell'entrarvi, che fece il Vescovo il Conte spirò, e la Chicsa di S. Andrea ricuperò la possessione, che egli aveva

usurpata,

Fra l'occellenze di Sant' Andrea, una è, e di gran gloria per lui, l'Ordine del Tofone, che fotto il nome, la tutela, e la protezione fua, fu instituito dal Duca di Borgogna, e Conte di Fiandra, Filippo il Buono l'anno 1429, alli dieci di Gennajo, unito con la corona de'Regni di Spagna, e per effere tanto cresciuta la fpa Monarchia, è tenuto l'ordine del Tofone di Sant'Andrea in tanta riputazione, e grandezza, fra tutti gli Ordini militari, che i maggiori, e più potenti Principi della Criftianità, si pregiano di essere soldati di Sant' Andrea, e di portare al collo l'infegne del fuo illustrissimo Ordine.

Di Sant' Andrea scriffero Sant' Agostino, San Grifoftomo, Pietro Damiano S. Bernardo, & il Cardinal Baronio, il quale dice Sofronio Gerofolimitano affermare, che Sant' Andrea non prefe, no

ebbe mai moglie.



## DUE DI

# ICEMBRE.

LAVITA DI SANTA BIBIANA Vergine, e Martire.

A Beata, e gloriosa Vergine Santa Bibiana nacque in Roma, e su nobilif-ima, e figliuola di Flaviano Prefetto ( il quale altri chiamano Fausto, o Fabiano ) c di Dafrofa, i quali furono Criftiani, e Martiri di Gesti Crifto

Si escreitò S. Bibiana infino da fanciulla in opere lodevoli, e virtuofe. Fu fatta prigione in tempo dell' Imperadore Giuliano Apoltata da un Prefetto, nominato Fauito, al quale tu la caufa commeffa.

S'ingegnò di perfuadere a Bibiana, che adoraflegl' idoli, minacciandolegravi tormenti se non lo faccsse, ma clia gli parlò in modo, etai cofe gli diffe, che fvegliarono il cuor di Fausto, e gli aprirono gli occhi per vedere la Divinaluce, con la quale riconobbeil suo inganno, e si converti alla Fede di Cristo, per la quale spar-fe il suo sangue, e consegui la corona del martirio. Resto sommamente consolata, ed allegra S. Bibiana, peraver guadagnato. Faulto a Gesil Crifto fuo Spofo, e condotta dinanzi ad un'altro Giudice, e minittro di Giuliano : ftando cottantiffima, e fermiffima nella confessione della Fede, ne volendo adorare i falii Dei de Gentili , l'iniquo Giudice la fece fruftrare, e lacera, re con piombate si ficramente, che in quel tormento diede la fua puriffima anima a Dio l'anno di Crifto 362, imperando Giuliano Apostata . Stette il corpo della Santa Vergine due giorni fenza effere fepolto, e dopo un Sacerdote chiamato Giovanni lo sepelli appresso al sepolero della fua fanta madre, e della fua forel-la Demetria alli 2 di Dicembre, nel qual giorno la Chiefa celebra la fua fetta.

Oggi è in Roma appresso al palazzo di Liciniano una Chiefa antica di S. Bibiana, edificata da S. Simplizio Papa, e quivi è il fuo corpo.

Di S. Bibiana fanno menzione i Martirologi , Romano , di Beda, Ufuardo ,

ed Adone, e Pietro de Natalibus, & il Car. dinal Baronio nelle Annotazioni del Mar- fle lume rispose al Padre, dicendogli che tirologio, e nel quarto tomo de fuoi Annali. fomministrasse a Francesco sutto ciò ch'

## Alli 2. Dicembre .

L gleriose Apostolo delle Indie San da Pamplona, l'anno della nostra salute Divino amore , incominciò a darsi alle 1497. nel Castello Saverio, da cui la sua mortificazioni e penitenze, per maggior-Nobil Famiglia prese il nome, perche ne mente raffrenare le fregolate passioni, ed avea il Dominio. Il di lui Padre fi chia- i gufti del fecolo. L'anno 1534 nel giormò Giaffo, Presidente del Consiglio Regio no dell' Affunzione di Maria Vergine, del Regno di Navarra, e la Madre fu D. fece vota con altri Compagni, di S.Igna-Maria Azpikueta. Questi fortunatissimi zio, di andar in Gerufalemme; che però Genitori educarono il loro Figliuolo Fran- terminati gli studi della Teologia, si parcesco con gran pietà, e diligenza, si per tirono al numero di nove da Parigi per effer lui il minore di tutti gli altri, co-indar a Venezia, dove il medelimo S.
me altresi per la graziofa modefili, e
Ignazio stavuli aspetando. Lorredibilifuper le altre virtu che spiceavano mararigliofamente in lui fino da teneri anni
si lungo, e difastrolo viaggio fatto a pie Gli diedero virtuoli, ed efemplari Mac- di, nel cuor dell'inverno, per l'Alemastri per istruirlo nelle prime lettere, che gna , dov'erano moltissimi Eretici , c da lui surono imparate con indicibil pre- senz'altra provvisione di vitto, che della flezza, e vivacità d'ingegno ; perlochè fola speranza in Dio, lo mandarono alla Università di Parigi, Molso maggiori però furono i difastri dove termino con fomma gloria ed ap-plaufo gli fludi della Filofofia, a quivi difciplinarfi, ed altre afprillime peniten-ebbe la prima volta occasione di conto-ze, che di continuo facea, crail legato feere il Santo Padre Ignazio Lojola, di cui le polpe delle braccia, e delle cofice con affistito dalla Divina grazia determinó fi- alcune funicelle rinforzate; per mortifiprima fatto avea un fuo Condilcepolo to avea nel portamento attillato della chiamato Pietro Fabro, di Nazione Sa- persona, Queste funicelle ch' erano tutvolardo .

rati per mezzo di lei.) me fuol farti con quei che patifcono qual-

La Santa Religiosa ilhuminata da Celeegli dimandaffe., quando anche aveffe dovuto vendere le proprie case ; impetocchè fenz' alcun dubbio egli avea da effere Apostolo delle Indie, e dovca convertire un grandissimo numero di anime LA VIT A DI S. FRANCESCO alla Fede Criftiana. Siccome poi fi veri. ficò quanto avea Iddio rivelato a questa Santa Vergine, di fuo fratello.

Egli pertanto con la conversazione di Francesco Savetio nacque non lungi S. Ignazio sempre più infiammandosi nel

nalmente di effer compagno : ficcome car in tal guifa la compiacenza che avute piene di nodi, eranglifi a poco a po-Stando adunque in Parigi il noftro co talmente internate nella carne, per la Francesco, il di lui Padre determinò di continua fatica del camminare, che sornichiamarlo a casa, stimando esser cosi preso un giorno da eccessivi dolori, su necessario per gli affari domestici, e tan- costretto a fermarii ; e mentre gli altri to più perche pareagli che il suo figliuolo cutti allegri , e con giubilo di spirito to piu perche pareggia ene ii uno ugamono (unte auegia ; e coli giumini di spanceli in Parigi (figet troppo efobitani enavano pe ?) viaggio figgi contici ; serific queda (iia rifoluzione ad una tegli feolorito in vifo; ed abbandonato ita figuinola chiumata finor Maddalena, dalle forze fi pofe a federe fopta di un che prima effendo iftata Dama della Re- fastio, e diffe a'Compagni: Non poffo gina, erali fatta Monaca, Scalza nel Mo- puis A quefta voce del Saverio , ch' ef-nilleto di Santa Chiara di Gandia , fer- ler folea il più follecito , ed il più alle-vendo a Dio con elempio matavigliofo ggo di tutti nel cammino, fipaventati gi, di una fanta vita ( come poscia mani- altri, e veduta la di lui facgia tramortital festò il Signore con alcuni miracoli ope- incominciarono a slargargli le westi ( co-

calione i legami s restarono edificati di un tale ifrattagemma della penitenza; ma nello stesso tempo timasero tutti confufi , non fapendo che ripiego pigliar doveffero', giacche quei legami non fi poteano sciogliere, netaglia re. Condottolo adunque al miglior modo possibile alla più vicina Città, chiamarono un Chirurgo, il quale vedendo le piaghe ulcerate, e le annodate funi che avean penetrato il vivo della carne, diffe loro, che per quelle piaghe non eravi altro rimedio, ic non il raccommandare il compagnolo. ro a Dio . Reftarono tútti quei buoni compagni fommamente afflisti, perche amavano tenerissimamente it Saverio; ma egli così diffe loro, con allegro fembiante: Giacche il Chirurgo ha detto, che il mio male non può avere il rimedio da altri, fe non da Dio, facciamo adunque ricorlo a lui. Mi raccomando alle vostre orazioni, amatislimi fratelli miei, e spero nella Divina misericordia di ritrovar rimedio a questo mio male; che vien creduto disperato dagli-uomini : Si pofero tutti unitamente in orazione; terminata la quale presero un poco di cibo e se ne andarono a riposare, essendo l'ora già tarda. La mattina feguente accostaronsi all'infermo, e viddero con loro fommo flupore che le funi crano da se stesse cadute; cessata la infiammazione, e le piaghe faldate, ficchè nè meno vedeanfi più le cicatrici. Profeguirono il viaggio loro con fommo giu-bilo, e spezialmente del Saverio, ch' era più lesto degli altri, come se mai aveste avuto male veruno.

Giunti finalmente in Venezia, dov'erano afpettati da S. Ignazio, determinarono di fermarvifi alquanto, finche paffaffe la furia di quel rigido inverno; che però si divisero nelle principali contrade di quella gran Città, per attendere in-tanto all'ajuto del proflimo: Al Saverio tocco lo Spedale degl' Incarabili , dove con maravigliofo zelo s'impiegò al fervizio di quegl' infermi , fenza tralafciar alcuno degli efercizi piti vili s fpazzava le stanze; rifacea'i letti; portava gli ammalati da un letto, all'altro's dava loro da mangiare; nettava loro le piaglie; fa-

che (verimento. ) Ritrovarono in tal oc- [ maravigliati, e nello stesso tempo edificati ad un si nuovo spettacolo.

> Queste surono le primizie della vita fpirituale di S. Francesco Saverio , Quetti furono i primi affalti nella guerra coraggiosamente intrapresa da lui contro il Demonio, il Mondo, e la Carne. Le fue armi erano la mortificazione; le penitenze; le vigilie; i digiunt, i cilici, è le discipline; dormiva male; veltiva peggio; dimandavá limofina per alimentarfis fi riputava fempre il minimo di tutti; e per istadieare affatto da se ogni memoria de fuoi fublimi natali, fi riduffe con indicibile allegrezza del fuo cuore a fuechiare le puzzolenti piaghe de' più schifoli ammalati.

Arricchito da spoglie si gloriose il Saverio, si parti da Venezia ed ando a Roma co' suoi Compagni sotto la direzione di S: Ignazio. Introdotti alla udienza del Sommo Pontefice Paolo Terro furono da lui accolti con fomma benignità, e volle più volto fentirli disputare di questioni Filosofiche, e Teologiche; del che molto edificato il prudentissimo Pontefice, approvò il voto fatto da loro di andar-in Gerufalemme, anzi fomministrò il necessario ajuto di denari per far quel viaggio. Avuta la Pontificia benedizione, ritornarono a Venezia per attender quivi l'imbarco, ma viddero effer difficile, per la guerra che in quei tempi avea la Repubblica Veneta contro la Potenza Ottomana.

Per non mancare adunque al voro fatto da loro, determinarono di fermarfi parte in Venezia, e parte in varie Città circonvicine , finche aver poteffero commoda occasione d'imbarcrasi. Avendo in tanto S. Francesco Saverio presi gli Ordini Sagri nella medefima Città di Venezia s si ritirò poi col P. Alfonso Salmerone f nomo dottiffimo, ed uno de primi die. ci compagni di S. Ignazio ) in un Juogo di là da Padova, chiamato Monsclice, dove per 40. giorni continui con penuria di tutte le cose necessarie si preparò per celebrare divotamente la prima Mefla, la quale fu da lui celebrata in Vicenza , dov'era prefente il Santo Padre Ignazio con tutti gli altri Compagni che intieme con moltri altri circottanti cendo il tutto con tanta diligenza , e verfarono lagrime di renerezza e divoziofollecitudine, che tutti quanti reftavano ne, moffi da quelle del fervorofo Cele-

fantità, fervendo negli Spedali; infegnando a' faneiulli ; e predicando nelle pubbliche piazze, a fegno tale che tirò a fe gli occhi, e gli animi di tutti, e spezial. menre di un Canonico di S. Petronio, e Remore della Chiefa di Santa Lucia. Era a voleri di quel pio, e religiofo Monarquesti D. Girolamo Casalini, che al mag- ca gior fegno edificato per le rare virtu del Saverio, lo conduffe dallo Spedale nella ffinari per le Indie Orientali; cioè Simeopropria cafa; ma egli non volic accettar tale invito, rifoluto ( ad imitazione del Scrafico P.S. Francesco ) di viver col pane procinto di partire da Roma, su da S. da lui mendicato, per amor di Dio.

Veneziani, e Turchi si avviddero i Padri, di ubbidienza si dispose in pochissime non estervi per allora speranza di poter ore che gli restavano per partire per un andare in Gerusalemme; perloche deter-sì lungo viaggio. Dato l'utrimo addioa' minarono di ritornare a Roma, per ofic- fuoi amati fratelli, e divoti amici; racrire al Vicario di Cristo tutti se stessi per conciata la sua povera vesta, e presa la serviggio della Santa Chiesa, e per salute benedizione Pontificia, si pose in camdelle anime. Giunti che furono in Ro- mino il giorno feguente in compagnia ma li accolfe il Sommo Pontefice con la dell' Ambasciatore suddetto, senz' aver folita sua paterna benignità, e commando pigliato seco altro, che il solo suo Breal fuo Vicario che li distribuisso per le viario. principali Chiefe di Roma, per infegnare la Dottrina Cristiana; consessando, sino a Lisbona, ed il Saverio col suo predicando, ed impiegando quei talenti, raro csempio, e con la dolcissima sua che per tal effetto avean ricevuto da Dio, conversazione si guadagnò talmente l'af-Al Saverio infieme col P. Pierro Fabro fetto dell'Ambasciador Mascaregna, edi tocco la Chiefa di S. Lorenzo in Dama- rutta la fua Corte, che tutti erano al fo, in quel tempo appunto, che in Roma per la grandissima penuria di viveri dolo e rispettandolo come un Angelo Tueravi non men bilogno di chi fpezzaf- telare di quel loro viaggio. Era egli femse il pane per sostentamento del corpo, pre l'ultimo negli alloggi a prendere ri-che di chi predicasse la parola di Dio poso; sempre il primo di tutti ad esserper falute dell'anima. In amendui que- in piedr; dava mano a tutto ciò che faiti citremi bifogni s'impiegarono i Padri, e spezialmente l'infervorato cuor del Saverio vi fi occupò con tutto il fuo ze-

lo, e con ogni maggior diligenza. .In molte parti della Europa fi iparfe la fama del grandiffimo frutto, che in benefizio delle anime facea S. Ignazio infieme co'fuoi Compagni nella Città di Roma, e negiunfero le notizie anco in ci, dando e ricevendo l'ultimo addio, Portogallo ; perlochè il Re Giovanni per non rivederli più in questo mondo. Teizo desideroso di ampliare i suoi stati Giunti adunque presso a' confini, aspetnelle Indie Orientali, ficcome ancora di tava l'Ambalciadore che Francesco si prepropagare in effe la Crittiana Religio- valeffe di quetta opportuna occasione , ne, scrisse premurose Lettere a D. Pietro Ma il nostro Saverio non volle in mo-Mascarcena suo Ambasciatore in Roma, do alcuno servirsene, per dar insegnaaffinche impetraffe dal Sommo Pontefice | mento a tutti , che dove trattafi di fer-

brance novello. Egli si porto dopoi a quel maggior numero che susse possibile, Bologna, dove diede rarissimi esempi di di Padri della Compagnia, per mandarli nelle Indic a predicare il Sagrofanto Vangelo. Avendo l'Ambasciadore adempiute le commissioni del fuo Sovrano, su dal Papa rimello al P. S. Ignazio, il quale avea di già avuto ordine di compiacere

Due di quei dieci Compagni furono dene Rodriquez, e Niccolò Bobadiglia; ma quelto secondo estendos ammalato sul Ignazio in di lui luogo fottituito Fran-In ranto, non cessando la guerra trà cesco Saverio. Egli come umil figliuolo

> Fecero il viaggio per terra da Roma maggior fegno edificati di lui , onorancca di bisogno, anche nelle cose spettanti a' Vetturini medelimi, affinche tanto più avessero tempo di riposare. Avea l'Ambasciadore a bello studio talmente disposto il suo viaggio, che la compagnia tutta paffar dovea vicino a Pamplona, per dar commodo al Saverio di falti-. tar la Madre fua, ed altri parenti ed ami

vire a Dio, debbono schivarsi tutti gl' f zio Apostolico per tutta la India. Verincontri, che possono ritardarci, o in-tiepidirci, o del tutto disturbarci dal noftro fanto proposito. Del che l'Ambasciadore con tutti i suoi sommamente restando edificaro , ne diede con fue lettere avviso al Re suo Sovrano, ed in esfe talmente fi eftese nel lodare il Saverio, che la fama delle di lui legnalate virtu era giunta in Lisbona, e nella Regia Corte , molto prima di lui ; ficche prima conosciuto che veduto, era da tutti anfiolamente aspettato, e defiderato,

Arrivati finalmente in quella Metropoli, fu il nostro Santo introdotto dinanzi al Re, che lo accolse con quelle affettuose dimostrazioni , che ben meritava il concetto già formato della di lui persona. Il Popol tutto affollaramente correa per vedere, e per venerate il tanto da lui bramato Saverio ; e tanto magglormente rimale ognuno attonito , & edificato, allorche fu veduro col fuo Compagno Rodriquez fcegliersi per abitazion fua lo Spedale, dove diedeli a tutti quegli efercizi, che già praticati avea negli altri Spedali d'Italia . Laonde er tutta la Città di Lisbona Francesco Saverio non era chiamato con altro nome, fe non di Apostolo.

Il Re con tutta la fua Corte ben presto conobbe il gran frutto che il Saverio col fuo Compagno facea in Lisbona per benefizio di quelle anime ; perloche fi rimosse quasi dal pensiero di spedirli nel, le Indie, filmando cosa imprudente il dar altrui nel tempo di carestia, ciò che

fa di bisegno in casa sua. Scriffe adunque al Sommo Pontefice Paolo Terzo, dimandandogli la permif-

tione di ritenerli in Lisbona. Già la Compagnia di Gesul era stata approvata, ed arricchita di molte grazie da fua Santità, la qual rimife quetto affare a S. Ignazio: Egli per compiacere a quel gran Re tanto beneuncrito di Santa Chiefa, e della sua Religione, gli scriffe, configliandolo a ritener il P. Rodriquez in Portogallo, ed a lasciare che il Saverio se ne andaffe colà, dove dal Cielo era con canti fegni chiamato. Accettò il Re questa risoluzione; laonde il Saverio licenziossi da lui , che di propria mano gli confeand il Breve Pontificio, in virtil di cui

fo quella parte s'imbarco il Saverio . portando feco infieme col Breve fuddetto, il nome di Apostolo, che restò poi a tutt'i Padri della Compagnia di Gesti. che dopo di lui andarono in Porrogallo. Mentre il Santo fi trovava in Lanciano piccola lioletta, per afpettarvi occasione d'imbarco verso la China, prego i Portughesi quivi abitanti, a sabbricarvi una Chiesa. Vi concorsero tutti con gran prontezza, ficche in pochi giorni reftò eretta, ed egli vi celebrava ogni giorno con fomma divozione sua, e con altrettanta edificazione di ognuno. Tutto il rimanente del tempo era impiegato da lui nelle solite opere di pierà, confessando, predicando, e chiedendo limofina per fes ma puì ancora per altri, e spezialmente per le fanciulle ch' erano in pericolo a perlochè alcuni Chineli colà venuti per trafficare con gli Europei, restarono sommamente maravigliati di quella fua maniera di vivere.

In tanto andando fempre più à lungo l'incontro dell'imbarco per la China ele navi maggiori, epiù ricche de Portugheli partironli, reftandovene una fola piena di ammalati , e priva delle cofe bifognevoli. Non per questo si perde di animo l'infervorato cuor del Saverio, ma con Apostolico zelo, e con l'ardense sua carità porgea foccorfo a tutti, e spezialmente a quelli, che si trovavano in pericolo di morte : Egli ad imitazione di Paolo Apostolo, era tutto di tutti, per guadagnar Cristo a se medesimo, e per guadagnare le anime di tutti a Crifto.

Tredici mefi dopo la fua partenza da Lisbona, giunie in Goa, e la trovò una sentina di vizj. Oltre a Portughesi vi trovò diverse altre Nazioni, che vivezno senza Dio, e fenza Legge; e pure nello spazio di pochi mefi che vi stette lasciolla così ben coltivata, chè parea un deliziofo Paradifo. Porratofi poscia nel Regno di Travancor, vi converti alla nostra Sansa Fede moltiffimi Gentili, e proceurò che spezzastero gl'Idoli, e distruggessero i loto Tempi profani . Nell' Ifola di Ceilan confermo il figliuol minore del Re, che per efferfi fatto Criftiano, temea che fuo Padre non gli facesse dare la morte. Di Ccilan ando in pellegrinaggio a Maliera con ampliffima facoltà dichiarato Nun. pur, doy'era il corpo del gloriofo Apo-

Rolo S. Tommafo, per interceffione del 1 quale ivi converti un grandistimo numero di Gentili . In Malaca Città principale della India, con le prediche sue, ficcome con molti miracoli, fece acquisto di moltissime anime a Dio; e tra gli altri uno fu un Giapponese chiamato Angero, il quale condotto a Goa dal nostro Saverio lo battezzò nel Collegio di S. Paolo, in memoria di che gli pose nome Paolo di Santa Fede, dal quale informato delle cose del Giappone, vi andò insieme con lul, e vi converti moltiffimi di quegl'Idolatri, avendo veduto i gran miracoli che la onnipotenza Divina facea per mezzo di lui.

Portatoli poi nel Regno del Congo, vi accolto con fegni di grandifilma flima da quel Re, alla prefenza del quale disputò molte volte con alcuni Bonzi, ch'erano al numero di tre mila, e li fece rimaner tutti consusi e l'orgognati, sicchè non seppero pil coda rispondere.

Ma tutte queste conversioni, e le pasfate fatiche pareano un niente all'infervorato cuor del Saverio, che anfiofamente bramava di andar a spargere ladottrina Evangelica nel vastissimo Impero della China. Vi giunse trenta leghe lontano, in una Isola chiamata Sanchioan ; ma perché in quel tempo era proibito a qualunque foreitiero fotto pena della vita il poter entrare in quel Regno senza licenza, tento, ma infruttuolamente, vari mezzi per ottenere il fuo intento. Alla fine si accordò con un Mercante Chinese, che segretamente lo conducesse al Porto di Canton (ch'è la prima Città che si trovi nella China ) e lo tenesse per tre o quattro giorni nascosto nella propria Cafa: e gli diede cinquanta ducati, che per tal effetto gli aveano dato i Portu-

Mancò di parola il Mercante Chinese; eldioi actettando il luon deliderio del fuo field fetro, gli mandò una ribtre adella quale benche migliorafe alquanto, contratocio non puote riaverti del tutto i ami tiadendo di nuovo, comprefe che il Signore volta chiamarto al Ciclo. Ebbe adunque tivelazione della immiente fiu morte, mentre fi tirrovava in una capanna edificata dalui fopra di un alto monte nella fuddetta (10ta di Sanchismo. Ouiti affatto urivo

di ogni umano ajuro, ma pieno di spirituali conslozioni per vederi ridotto ad una efferma povertà (cosa da lui tanto desiderata) ripectrado molte volte il docidimo Nome di Gestà, e di Maria, e facendo affettuosi colloqui col fuo Divino Nignore, gli dided l'anima sua benedetta, creata da lui per tanta gloria sua, e per si gran benefezto del mondo.

Molti, e grandi miracoli fece Iddio per mezzo di S. Francesco Saverio, i quali da noi per brevità si tralasciano, bastando folo il dire, che il maggiore de'fuoi miracoli fia ftata la di lui Apostolica vita. Subito che nella Nave di Diego Pereira. nella quale era venuto il Saverio, si riseppe la di lui morte, corsero tutti alla capanna ; trovaronlo difteso sopra del fuo letticciuolo, e con un fembiante si bello, ed allegro, che parea piuttofto addormentato che morto . I Portugheli prefero con fomma divozione il fagro corpo, e vestitolo con gli abiti Sacerdotali lo fepellirono dentro di una caffa in un luogo rimoto, con intenzione poi di condurlo a Malaca, e quindi a Goa, il che fegui nel venerdi della fettimana di Passione l'anno 1554, con folennissima pompa di tutta quella Città, che tanto maggiormemente accrebbe la divozion fua verso di S. Francesco Saverio, vedendo i fegnalati miracoli, che per intercessione di lui operava il Signore; e non folamente in Goa, ma eziandio in tutta l' Europa. Laonde alle premurose istanze de Apostolica, Paolo Quinto comandò che si formasse il processo della Canonizzazione, la quale poi si fece solennis. simamente dal Sommo Pontesice Gregorio XV. ed Aleffandro Settimo comando che si mettesse nel Breviario , e che fi celebraffe la Festa di lui alli 3. di Dicembre per tutta la Chiefa Cattolica.

Alli 4. Dicembre .

LA VITA DI SANTA BARBARA Vergine, e Martire.

ritrovaya in una capanna edificata dalui fopra di un alto monte nella fuddetta lifola di Sanghioan, Quivi affatto privo Nicomedia un gentil'uomo nobile, e ric-

co . chiamato Diofcoro: ma però feroce, I e crudele, e deditissimo al culto, ed all' adorazione de falsi Dei. Aveva questo Genul'uomo una fola figliuola, nominata Barbara, di eccessiva bellezza, e di costumi molto diverfa da quelli del padre, il quale temendo, che alcuni, i quali non foffero fuoi pari, proccuraffero per la fua gran bellezza di averla per moglie, la rinchiufe dentro una torre, dove aveva molte commodità di ffanze, e di altre delizie, acciocché separata da gli occhi de gli uomini non fosse desiderata da alcuno.

Rallegroffi molto la Santa donzella di tal claufura: sì per la fua rara onettà, come perchè amava la folitudine, e la quiete, e perche quivi era lontana affatto da ogni strepito, e da ogni tumulto, e si poteva a fua voglia occupare nella contemplazione del Cielo, e della Terra, e di

ogni altra cofa creata.

Fu tanto quello, che Dio operò nella Santa Vergine, dentro la Torre, che determinò di guardare perpetuamente, e confervare la fua putità virginale, e prendere lui folo per Isposo, rinunziando a tutti i gufti, e diletti catnali. -

In progreffo di tempo venne voglia al padre di maritarla ; perche gli fi prefentarono occasioni di matiti ricchi, nobili, e principali, che la domandavano per moglic ma ella non volle effere di alcuno, e rispose al padre non esservi ragione, che fi maritaffe con uomo mortale quella, che già avea Sposo immortale, e che per li diletti del mattimonio, perdeffe i gufti, e le dolcezze del fuo spirito.

Fece risoluzione il padre di allontanarfi di casa, sperando, che a poco a poco la figliuola fi dovesse piegare, e condefcendere alla fua volontà. Fece fare un bagno per la figlluola, ed in effo due fineftre, onde riceveva la luce, e partiffi dalla sua patria, e ne stette molti, e mol-

ti giorni lontano.

La Santa donzella scendendo un giorno a vedere il bagno, che si fabbricava ordinò, che vi fi faceffero trè finettre, in riverenza della Santiflima Trinità, e non due, come aveva commandato suo padre, e versando da gli occhi lagrime, che come preziofe perle cadevano nella fonte . fi accostò ad una pila di marmo, che vi era, e fattovi il segno della croce col diera , e tattovi ii iegno deus crocc coi un capelli la strascino per luoghi aspri , e to, restò di maniera impressa nel marmo, capelli la strascino per luoghi aspri , e

come se fosse mollissima cera, e visi con. fervò poi con gran maraviglia di chiunque la vidde s e tutti quelli , che effendo infermi, entravanonel detto bagno, guarivano dalle lor malattie.

Oltre a ciò vedendo la Santa Vergine gl' Idoli, che ivi aveva suo padre, con sofpiri, e gemiti compafiionevoli gli sputacchio, e diffe; Simili fiano a voi tutti quelli, che vi adorano, e tengono per Dei , e confidano nel favore, ed ajuto vostro .

Ritornò dal suo pellegrinaggio Dioscoro: trovò trè finestre, dove egli aveva commesso, che due sole ne facessero, & il fegno della Croce in quella pila di marmo. Volle dalla fua stessa figliuola sapere la causa di tal novità, ed ella senza punto turbarfi, con gran libertà gliela fece intendere: prendendo quindi occasione di predicarli la Fede di Crifto, & il Misterio della Santiffima Trinità, con quello inficme della Redenzione nostra, operata dal Figlipolo di Dio per noi nella Croce. Non fi può credere quanto Dioscoro, udendo ció, si sdegnasse, intendendo effere Criftiana Barbara fua figliuola, e per questa cagione non avere voluto prendere marito ; e parte per il falso zelo, che aveva de' suoi Dei : parte per timore di perdere le sue molte ricchezze, se questo dall'Imperadore si sapesse, lasciò la briglia alla sua natura collenca, e fiera, e scordandosi di effere padre , e vestendosi di persona di crudo Tiranno diede di mano ad una spada, per uccidere con essa la sua figlinola. Ma la fanta donzella gli fi tolfe dinanzi, e fuggi dalla fua prefenza, perche Dio la serbava a vittorie maggiori, ed a più gloriofo trionfo.

Ma seguitandola il padre, ò per dir meglio il crudele carnefice, e già avendole addofso le mani, un grande feoglio fubitamente si apti, per virtu di quel Signore a cui tutte le creature ubbidifcono; e la Vergine Santa vi paíso per mezzo, & il fasso incontanente si chiuse, e si riuni, Nè meno veduto questo miracolo , si placò il padre, il quale era pai duro, che la medefima pietra i anzi fapendo per indizio di uno di due pafton, che la viddero, che la figliuola fuggiva, la feguitò a gran paíso : ed atrivatala , come adirato Leone , la percosse aspramente con calci, e con pugni, e prefala per li

fassofi , e rinchiusela in una capanna , l mettendovi buone guardie, e sigillando la porta.

E per vendicarsi maggiormente di lei, e mostrare il zelo, che aveva dell'onore de' fuoi Dei, ordinò, che fosse condotta dinanzi al Prefidente Marziano, facendogli egli stesso sapere, che era Cristiana, e pregando lo ad eseguire contro lei le leggi fatte da gli Imperadori contro i Cristiani.

Fu si eftrema, e si barbara la fua fierezza, che fece giurare al Presidente di non perdonare alla fua figliuola ; ma di trattarla con ogni maggior rigore e farla a forza di tormenti morire. Dove non giunge la malvagità di un'uomo abbandonato da Dio? poiche il padre si dimenticò di effere tale, e spogliossi di quell'affetto, che ancor le fiere sogliono avere verfo i figliuoli loto. Condotta la Santa Vergine al Tribunale di Marziano: cominciò il Presidente a farle carezze, ed a lufingarla, efortandola dolcemente a lasciare quella vana superstizione, e paz-

Ma perche trovava il petto di Santa Barbara pint forte, e piul impenetrabile di un duro fcoglio, e che mato di celeste spirito faceva refistenza a tutti gli affalti infernali; cangiando la finta foavità in severità, e crudeltà vera; la fece spogliare, e frustare crudelmente con nervi di bue, e fregare poicon un'aspro cilicio le piaghe, e le fetite di quel tenero corpo; il quale restò tanto aperto, e trafitto, che da tutte le parti correvano ruscelli di fangue.

Dopo questo tormento, fu messa in prigione, dove le apparve su la mezza notte Gesu Crifto fuo dolce Sposo, rifplendente d'immensa chiarezza, e la confortò, e certificò, che egli sempre le sarebbe a canto, e la terrebbe fotto leali della foa protezione; di modo che non potessero contro lei prevalere tutte le invenzioni, e tutte le crudeltà de Tiran-

Per queste parole, che le disse il SIgnore, resto cosi fina da tutte le piaghe, e ferite fue, come fe mai non le avefse nel corpo fuo ricevute, e molto consolata, ed allegra per tutti i tormenti, che dar le volessero i fieri ministri: ciati di cuoprire la nudità del corpo mio, Fu menata il giorno feguente alla fua fe- acciocchè gli occhi degl' infedeli non lo

fidente, il quale vedutala si fana, e si intatta, ed avendo il giorno avanti veduto tutto il fuo corpo piagato, rimafe attonito, e come fuor di sè stesso, ed. attribuendo il miracolo del vero Dio alla pietà de'fuoi falsi Dei, tentò di nuovo, febbene in vano la fanta donzella efortandola, a riconofcere quella benignità, che seco avevano usata gli Dei, ed 2 riverirli, & adorarli per tali.

Ma perche ella rispose con la costanza, che a sposa eletta di Cristo si conveniva, il Presidente sdegnato, comman. dò-a due ministri nomini robusti, e eagliardi, che con pettini di ferro squarciassero i fianchi della Santa vergine, e lacerati gli ardefsero con accese facelle, e con un martello più volte nella tefta la percotessero. Stava la Beata Vergine nel mezzo di questi tormenti col cuore, e con gli occhi rivolti al Cielo, e parlando amorofamente col fuo sposo, di-

Ah buon Gesul, ben vedete volil fegreto del mio cuore, e fapete, che in voi hò poste tutte le mie speranze, non levate, Signore, da me la vostra pietofa mano, perche senza voi sono debole, e con voi ogni cofa posso,

Paísò la crudeltà del Tiranno più oltre, e fece tagliare con acuti coltelli le mammelle alla Santa Vergine, la quale. acerbissimo dolore in tal tormento pativa; ma tutti i dolori gli mitigava, egli addolciva il fortiflimo amore, che portava al Signore, ed il defiderio di patire per lui. E per sopportarlipit franca-mente, e più allegramente invocava l'ajuto di Dio, e col Reale Profeta dicevat Non torcere, Dio mio, la tua faccia da me, e non allontanare da me lo spirito

Commandò il Tiranno, per disonorare la fanta donzella, e mettere col suo esempio paura alle altre fanciulle Cristiane, che nuda fosse menata per le pubbliche ftrade, ed infieme fosse crudelmente frustata, e mentre che si metteva in esecuzione un tal'ordine, alzò ella gli occhi al Cielo, e dise; Re, e Signor mio, che cuopri con le tue nuvole i Cieli e la Terra, con l'oscurità della notte, piacconda udienza dinanzi al medefimo Pre- veggano, e bestemmino il tuo Santo Nome. negare a' suoi servi quello, che ne i tra- suoi falsi Dei; nel ritornare, che faceva vagli loro gli domandano, e copri il dal monte a casa, su da una faetta dal corpo della pura Vergine con una meravigliofa chiarezza, a guifa di stola, ò di veste lunga dal capo infino al tallone, in maniera, che non potè effere da' Pagani vedura muda. Fu di nuovo menata alla presenza del Presidente, il quale veduta la fua costanza, commando. che fosse decapitata.

A tutto questo spettacolo era flato presente suo padre Dioscoro, compiacendoli nel fangue, e ne gli itrazi della figliuola, e divenuto più fiero per gli tormenti di lei , pregò il Giudice a la-feiare a sè stesso la sua figliuola , acciocchè egli le desse di mano propria la morte: ò cuore di padre dove fei tu ! gli fu conceduto quello, chedomandava.

Fil condorta fuori della Cirrà in nn monte, dove posta Santa Barbara inginocchione, fece una divora orazione a Dioringraziandolo, perche l'avesse condotta a quel punto, e pregandolo a concedere i ed i Greci celebrano la sua festa, e la beni, che gli domandassero tutti quelli, che nel nome suo lo invocassero. Venne una voce dal Cielo, che la chiamava a ricevere la corona, e le prometteva, che di quanto pregato aveva il Signore , tutto le farebbe concesso; econ questo chino il capo dinanzi al padre . ed egli alzata la spada gliela tagliò. Morì con la Santa Vergine un'altra

pietofa donna, chiamata Giuliana, la quale vedendo con quanta pazienza, ed allegrezza Santa Barbara pativaitormen. ti, e che in essi era consolata da Dio . e che nella prigione l'erano state curate le piaghe, si mise ad imitarla in maniera tale. ed a feguire le fue vestigia nella vita di Cristo, che ne diede segnievidenti, & il Giudice fattala prendere, ordinò, che fosse frustata, e che poitagliatele prima le mammelle fosse decapitata in compagnia della gloriofa Vergine Santa Barbara, con la quale ricevette la corona del martirio.

Ma acciocche si vegga la giustizia di Dio, e quanto differenti fiano i fini de'

Esaudi la sua orazione, chi non sà I gliuola, ed averla offerta in sacrifizio a' Cielo improvisamente ammazzato, e privo con la vita corporale ancora della eterna, ed il medefimo avvenne al Prefidente Marziano.

I corpi di Santa Barbara, e di Santa Giuliana furono raccolti da un' uomo religioso, e pio, chiamato Valentiniano, e collocati con Cantici, e Salmi onorevolmente in un luogo detto Celafio, dove il Signore operò per intercessioneloro molti miracoli,

Fu Santa Barbara martirizzata a i 4.di Dicembre nella persecuzione di Massimino. Il martirio di questa gloriosa Vergine fu scritto da Giovanni Damasceno, e da Arfenio, da'quali lo cavò Pietro Galesino, Protonotario Apostolico.

Fu parimente scritto da Simeon Metafraste, el'una vita, e l'altra si legge nel festo tomo del Padre Fra Lorenzo Surio, e tutti i Martirologi ne fanno menzione : chiamano l'illustre Martire Barbara,

Ma si avvertisca, che non tutti gli Autori fono descordo nel luogo, dove ella patisse, perche il Metafraste, & il Mom-brizio dicono, che pati in Eliopoli, ed Adonedice in Toscana; ma il più certo è, che patisse in Nicomedia, come si è detto. S'ingannano medefimamente alcuni pensando, che il martirio di Santa Barbara fosse al tempo di Massimiano , il quale fu al tempo di Massimino, che fuccesse nell'Impero ad Alessandro Severo come afferma il Martirologio Romano : ed altri dicono , che Origene l' ammaestrò nelle Sacre lettere. E'Santa Barbara particolare Ayvocata contro i tuoni, ed i fulmini, co'quali pare, che volesse il Signore castigare il padre di lei, e l'iniquo Giudice, ehe la condannarono, e l'ammazzarono...

Un'illustre miracolo èraccontato di un Sacerdote chiamato Teodorico, per le cui mani passò l'anno 1448, in una terra dell' Isola di Olanda, nominata Gorco, e Lorenzo Surio lo registra, ed è di un' uomo , buoni, e de'rei, l'infelice Dioscoro, ed ch'era molto divoto di questa gloriosa indegno del nome di padre di Santa Bar- Vergine, per avereintefo, che tuttiquelbara, dopo di averle data la morte con li, che in vita ne erano divoti, non mole fue mani, restando tutto consolato , frivano senza i Santi Sacramenti. Dored allegro per efferfi vendicato della fi- mendo dunque una volta quest'uomo ,

che aveva nome Errico, si attaccò impro. I vifamente il fuoco alla cafa dove egli era con tale incendio, che non potette in alcuna maniera scappare. Ed essendo circondato dalle fiamme per ogni parte, ed ardendo il fuo corpo in effe fi prefe più dolore dimorire fenza i Sacramenti, che della medefima morte si atroce, la quale aveva presente. Ricordossi di Santa Barbara, la invocò, e le chiefe l'ajuto fuo, pregandola a non permettere, che eglifenza i Sacramenti della Chiefa se ne morisse. Gli apparve incontanente la Santa Vergine, e con il manto suò estinse le fiamme di quell' incendio, e trattonelo fuori lo mife in luogo ficuro, e gli diffe: che per la divozione, la quale portava le aveva, Die gli aveva conceduto termine di vita infino alla mattina feguente, acciocchè confessato, e communicato, ricevesse l' estrema unzione.

E fu appunto cosi : effende tutto il corpo di quel meschino bruciato da capo a piedi inmaniera, che la fua figura pareva più di un' uomo arroftito, che vivo; ed egli narrò a chiunque andava a veder tale miracolo, la grazia, che Dio gli avea fatto per la intercessione di Santa Barba-ra, esortandoli ad esserne divoti, ed a fervire al Signore, che per quella strada l'aveva voluto falvare, ed il medefimo Sacerdote, che il confessò, è quegli, che riferifee, e racconta il miracolo.

Alli 5. Dicembre.

LAVITA DI SAN SABBA

FU San Sabba uomo fantiffimo, e di alti meriti, padre, ed institutore di molti Monaci, e gran difensore della Fede Cattolica; ed illustre per molti miracoli. Nacque in Mutalasca villaggio della Pro-

vincia di Cappadocia. Il Padre ebbe nome Giovanni, ela madre Sofia, persone nobili, epic.

Furono astretti i suoi padri a sar viaggio in Alessandria di Egitto; onde lasciarono Flor Santinum Parce I L

commandato ad un fuo zio fratello della madre, che Ermina si faceva chiamare i la moglie del quale per effere afpra, e di cattiva natura, trattava malamente il fanciullo : ed egli lasciò quella casa, ed andossene ad un'akra di un'altro zio, chiamato Gregorio, per vivere in quiete, ed in pace. Furono i due zii Ermina, e Gregorio a gran lite per la roba di San Sabba, che i padri, quando partirono per Alesfandria aveyano lasciata: onde il santo fanciullo, che era di natura quieta, e pacifica, offefo da quelle discordie, nate da una cosa si vile, quale egli stimava la roba, si parti da loro, ed entrò in un Monistero per darsi totalmente a Dio.

Si accordarono col tempo i zii, e vollero cavarlo dal Monistero, acciocche godesse della fua roba, e de diletti matrimoniali ; ma egli fi era già tanto abbracciato con Dio, e tanto era acceso dell'amor suo, che non fu possibile rimoverlo in alcuna guisa dal fuo fanto proponimento. Attendeva ad oani virtu proccurando di avvanzarsi in ciafcuna di effe, specialmente nella aftinenza, e nella vittoria della gola.

Lavorando un giorno nell'orto del Con. vento, vidde belliffime, e faporitiffime mele in un'arbore; ed invaghitofene, ne colfe una, con intenzione di mangiarla. Pensò poi che quella era tentazione del demonio e subitogettò la mela, e la calpestò, e per vincere più perfettamente il nimico, determinò di non mangiar mai mele in tutto

il tempo della fua vita. Con questa victoria andò innanzi nelle altre virtu efercitandofi il giorno nel lavorare, e la notto in far orazione, e fuggendo l'ozio, come radice di tutti i mali. Era caritativo, e compaffionevole in si alto gra-

do, che avendo una volta veduto il fornajo di casa piangere, perche avendo messe le fue vesti bagnate nel forno, acciocchè fi asciugassero, non ricordandosene poi, aveva attacato fuoco al forno, ed elle s'abbruggiavano, fentí Sabba si gran dolore della pena, e del dispiacer del for-najo, al quale egli ajutava, e serviva, che fattofi il fegno della Croce, entrò dentro il forno, e cavonne le vesti, passando per mezzo le fiamme fenza offesa veru-

l'anto può la carità del proffimo appreffo Dio, ancora nelle cose picciole. Stato Sabba, che all'ora aveva cinque anni, rac- dicci anni in quel Monistero, ed essendo già di età di 18. annicon particolare istinto 1 di Dio, e licenza del fuo Abbate, che n' ebbe rivelazione, andò a visitare i Santi luoghi di Gerufalemme; ed'indi per configlio di Santo Eutimio Abbate, ed uomo fantiflimo si diede alla disciplina, ed instituzione di Ferfisto, uomo di gran perfezione: fotto il qual maestro sece molto profitto in ogni forte di fantità, e virtù . Era il primo nella orazione, e nella fatica: era umile, ubbidiente, modesto, e di gran carità verso tutti, ajutandoli, scr. vendoli ne gli ufizi, e ne carichi loro con prontezza, ed allegrezza straordinaria. Tutti miravano in lui, come in uno specchio, e chiamavanlo il giovane vecchio: poiche ne pochi anni risplendeva il senno, e la maturità della venerabil vecchiezza.

Andò una volta per ubbidienza del fuo Prelato ad accompagnare un'altro Monaco, che andava in Alessandria, dove ritrovò i fuoi padri, che per forza lo vollero cavar fuori della Religione, ma egli intendendo, che quello era artifizio del demonio, e laccio apparecchiato da lui per pigliarvelo, ed inquietarlo, stette forte, e con si grande spirito sece resistenza a gli affalti de fuoi padri, che gli induffe a restare contenti: e lasciatigli confolati, se ne entrò a far vita folitaria dentro una grotta di un Monistero. Quivi stette per lo spazio di cinque anni, menando vita più di Angelo, che di uomo mortale . Paffava cinque giorni della fettimana fenza mangiare, si occupava sempre o in orazione, o in opere manuali , il Sabbato usciva dalla grotta, eportava feco cinquanta sporte, che aveva lavorate in quei giorni, e la Domenica se ne ritornava alla grotta con quella quantità di rami di palme, che era necessaria per lavorare la settimana se. guente. Fu tentato, e perseguitato da'demoni, che in diverse forme di serpenti, e di bestie fiere gli apparivano per ispaventarlo, ma egliarmato di orazione, ediconfi. danza in Dio, la vinfe vivendo con una ficurezza incredibile.

Efercitavoli in afprezza, in orazione, ed in penitenza moltianni, usci dalla solitudine per benefizio di molti, e fondò un Monistero, dove viveyano sotto il suo governo 150. Monaci, a'quali provvedeva Dio meravigliofamente del necessario, per largamente limolina stupiti di si gran santità, evirtù. E furono provveduti ancor dal Signore miracolofamente di una fonte di acqua molto abbondante, la quale nè l'inverno crefecva, ne scemava la primavera, edava copiofamente acqua a chiunque, ne aveva bilogno.

Fu poi San Sabba nel corfo della fua vita, che fu molto lunga, e più divina, che umana, epiena di prodigi Divini, savorito dal Signore fopra modo, dal quale fu foccorfo ne bisogni di sette Monisteri, che sondo . e fatto Padred'innumerabili Monaci, maravigliofo intuita quella Provincia, terribilea i demoni, evenerabile a' Leoni, cad altre ferocissime bethie. Salamente gli uominimalvagi, e perversi l'odiavano, e perfeguitavano: perche nella vita, edottrina fua era contrario a' loro corrotti, e viziofi coftumi.

Onde per maggior esercizio, e prova delle virtu di lui, permife il Signore, che alcuni de' fuoi stessi discepoli lo trattassero male, e lo perseguitassero : sebben egli con l'umiltà, con la carità, con la pazien. za, e con la mansuctudine gli vinse, ed abbandonò quella medefima cafa - la quale aveva edificata, ed andoffene a vivere in altri luoghi difaggiofi, ed afpri, per aver pace con quelli, che fuggivano la pace, e per infegnarci col fuo efempio quanto più vaglia il patire, che il fare per Crifto, e che la finezza delle virtu confitte nel sopportare noje, e travagli da quegli steffi, a'quali si sa bene, e che Dio dà finalmente la corona a chi sà combattere, e vincere.

Chi vorrà minutamente sapere i miracoli di questo santissimo Abbate, che sono moltissimi, e grandissimi, gli vegga nella fua vita. Un folo ne racconterò qui io . il quale gli avvenne con un Leone. Entrò una volta il Santo a fare orazione in una spelonea, dove abitava un Leone di smifurata grandezza. Fatta orazione, fi pose al quanto a dormire. Su la mezza notte entro il Leone nella grotta, e trovando l'ofpite, non chbe ardire di toccarlo: ma piacevolmente tirandolo per le vesti faceva fegno di volerlo cacciar fuori della fua spelonca . Non si turbò il Santo vedendofi addoffo improvifamente quella beftia feroce, anzi cominciò a recuare melto agiatamente, e quietamente il fuo Marmezzo di persone pie, che faceyano loro l'tutino, ed il Leone usci fuori aspettano

do, che lo forniffe: edopo entrò dentro di nuovo prendendolo per la falda della vesta, come dicendogli, che se ne uscisse

della fua cafa.

Ma il Santo senza turbarsi gli diffe ; Guarda Leone, se ti piace, stiamo qui insieme: perche la grotta, è capace di tut. ti due, e le nò, più giusto è, che tu ne vada, ela lasci a me libera : perche io no solamente son creatura di Dio, come tui, ma crea. toad immaginese fembianza di lui. Udite queste parole, come se avesse intelletto, usci il Leone suor della grotta, e lasciolla fola per albergo del Santo Abbate.

Essendosi esercitato ne' Monisteri, e nella folitudine, ed effendo rispettato nel mondo, e tenuto per uomo venuto dal Cielo, nacque occasione di un molto importante negozio, chelo cavò dalla fua quiere, e lo attrinfe ad andare in Costantinopoli per placare l' imperadore Anastatio, che era cretico, e perfeguitava i Cattolici, e scacciava i Santi Vescovi dalle loro

Chiefe .

Fil mandata all' Imperadore una Ambascietta di molti Monaci, de quali era il capo San Sabba, che in quel tempo ave-va 73, anni, e l'amor di Dio, ed il zelo della religione, fu di maggior forza appresso di lui per indurlo a pigliar quel travaglio, che non fu la gravezza della età, ed il defiderio della fua quiete per farglielo riculare. Giunti al palazzo dell' Imperadore gli Ambasciadori, tutti surono ammelli da San Sabbain poi, che era il principale, perche effendo vestito di cilicio e vilmente, non fu lasciato entrare, e su disprezzato.

Glialtri, che erano entrati, si accorsero, che mancava il Santo lo fecero cerca. re, efutrovato, cherecitava i Salmi fuor del Palazzo Imperiale, fu chiamato, e menato all' Imperadore, dove gli altri Ambasciadori suoi compagni lo stavano aspetcando. Nell'entrare in fala, vidde l'Imperadore, che innanzi a San Sabba caminava un' Angelo pieno di splendore, e stupissi; intese, che era uomo di Dio, e come tale l'onorò, levandofidalla fua fedia, e facendogli riverenza. Fece federe gli Ambafciadori, e domando loro, checofa volessero, e ciascuno di essi dimenticatoli del negozio pubblico, per il quale era andato, cominció a trattar con l'Imperadole sue petizioni . Solamente S. Sabbataceya, ed essendo la bocca di tutti, non diceva parola. Domandogli l'Imperadore, se volesfe cofa veruna, ed egli narrò la cagione per la quale fosse venuto, e placollo, e per all'ora lo trattenne perche su conosciuto per uomo Santo, e lenza intereffe, ò delideriodi alcuna cosa terrena. Un'altra cofa gliavvenne un'altra volta con l'Imperadore. Era stata in quegli anni la carcstia, e la peste grandissima, ed essendo i poveri distrutti, venivano aggravati di nuovi tributi, ed impolizioni, di maniera, che la mi-

fera gente, gravemente afflitta fi confummaya, e moriya fenza rimedio.

Si mosse il Santo Abbate a pietà delle miserie della gente infelice. So ne andò all'Imperadore, e pregollo a dar ordine, che sosse levato il tributo, col quale era oppresso il popolo, si induste a farlo l'Imperadore, per rispetto del Santo, che nel pregava. Ma un suo Ministro chiamato Marino, il quale era potente, e trattava affai con l'Imperadore, lo perfuafe a non farlo ( perchenon manca mai nelle Corti de' Principi un mal configliero, che li guafti ) fece il Santo avvisato Marino, ed esortollo a riportarfi, e pentirfi: poiche non facendolo pagherebbe il fuo fallo con grave cattigo, egli non fi emendò, e lo pagò : Perche mentre sene stava Marino allegro, e fenza penficro, si sollevò la Città improvifamente, ed il popolo entratoli in cafa, gliela faccheggiò, e glie l'abbruciò , e manco poco, che aneora Marino stesso non vi rimanesse morto.

Ma Dio lo conservò, perche riconobbe la colpa fua, e gliene chiefe perdono intendendo quanto grande sosse la Santità di Sabba, che gli aveva tanto tempo prima pronosticato il castigo, che addosso gli do-

yeva venire.

Ritornò dopo questo viaggio felicemente il Santo Abbate alla fua folitudine: ma effendo morto l'Imperadore Anastasio percosso da una saetta per giusto giudicio di Dio, del che San Sabba ebbe rivelazione, ed essendogli succeduti nell'Impero Giustino, che era Principe Cattolico, usei di nuovo dal suo Monistero, essendo di età di ottanta anni, con gran vigore, e contento, per effer eglistessodi vulgarore, e predicatore di un editto, che il medefimo Imperadore commandò che re de' suoi negozi particolari, ed a proporli | si pubblicasse in favore della Fede Cattolica, edella pacedella Santa Chiefa, perche / effere conveniente, che mentre l'Impeil Santo vecchio fentiva maggior piacere in tutte le fatiche, le quali prendeva per Cristo, che nella quiete medesima.

Ne fu questa l'ultima volta, che egli per il bene altrui lasciasse la sua solitudine, ma effendo già di anni 91.ed imperando Giuftiniano andò la terra volta a Costantinopoli, per pregarlo, che reprimesse i Sammaritani, che molestavano, e perseguitavano i Cristiani della Palestina, e distruggevano i Tempi, e bruciavago le reliquie , & uccidevano i Vescovi, e per mezzo di un Conte nominato Arfenio, malvagia, e perverfa persona, persuadevano all' Imperadore, che i buoni Cattolici erano cagione de' medelimi mali, che pativano; che quefto è proprio appunto de gli uomini cretici, e fedizioli travagliare i buoni, ed incolparli.

Fu il Santo Abbate ricevuto dall'Imperador Giustiniano come un' Angelo venuto dal Cielo. Gli fece andare incontro i Gentiluomini del fuo Palazzo, ed Epifanio medefimo, Patriarca di Costantinopoli, e quando entrò, vidde sopra la tella del Santo una cofa, come corona di meravigliofa chiarezza, e levatofi dalla fua fedia l'abbracció, l'onorò, e benignamente gli concedette tutto quello, che gli domandò, e fece per fuo consiglio molte opere buone. In questa ambasciaria avvenne al Santo con l'Imperadrice Teodora una cofa degna di confiderazione.

Erasterile, desiderava un figliuolo, e pensò da Dio impetrarlo per le orazioni del Santo. Lo prego una, e più volte con grande istanza, ed affetto a pigliar tal negozio sopra di sè; nè mai volle farlo il Santo, nè meno darnele speranza, ò dirle una buona parola : perche conobbe, che era eretica, e che Dio non voleva, che di si male arbore nascesse frutto danneso alla Chiefa. Un'altra cosa parimente notabile gli avvenne con l'Imperador Giustiniano, il quale, mentre che dava spedizione alle cose, delle quali il Santo lo aveva pregato con gran defiderio di compiacerlo, ed effendo il Santo in fua compagnia, giunta l'ora di Terza lasciò l'Imperadore, e ritirossi a dire le fue usate orazioni . E dicendoeli un fuo compagno, chiamato Ermia, non radore era occupato ne fuoi negozi, egli lo lasciasse, e si mettesse a fare altro , rispose quietamente, Figliuolo, l'Imperadore fa il fuo ufizio, e noi il noftro.

Spedi San Sabba i fuot negozi, e ritorno a cala; cadde infermo, ed essendo di 92. anni, avendo avuto rivelazione del fuo gloriofo passaggio esortando i suoi figliuoli, e discepoli ad ogni virtii, e perfezione, diede la fua anima a chi per tanta fua gloria l'aveva creata alli 5. di Dicembre l'anno del Signore 521. Fu fepolto con gran pompa, e solennità da' Vescovi, da' Monaci, e da' popoli di tuttequelle contrade, e Dio operò per lui, dappoiche fu morto, infiniti miracoli.

Ne fu folamente celebre la fua memoria nell'Oriente, ma nell'Occidente ancora, ed in Roma vi è una Chiefa, ed un Moni-stero di San Sabba, di cui fa menzione Giovanni Diacono nella vita di S. Gregorio Papa, e si conta per uno de' 22. Monisteri infigni, che erano in quella fanta Città, e la Santità di Gregorio XIII. di felice memoria lo diede al Collegio Germanico, che egli fondo in Roma, per riparazione della Fede Cattolica nel-le Provincie Settentrionali.

Perche in questo Collegio fotto la disciplina, e governo de Padri della Compagnia di Gesu fi allevano molti studenti Cattolici di quelle Nazioni, e forniti gli studi loro se ne ritornano nelle loro terre per illuminarle con la dottrina Apostolica, ed edificarle con la bontà della vita loro, e ne è feguito grandissimo frutto per esaltazione della Santa Fede Cartolica , e depressione , e consusione de gli eretici.

Il corpo di San Sabba si dice essere in Venezia. La fua vita, fu lungamente scritta da Cirillo Monaco, Autore grave, e det suo medesimo tempo , e da Metafrafte fu accrefeiuta.

Fa menzione di lui il Martirologio Romano, & il Menologio de' Greci, & il Cardinal Baronio nelle Annotazioni fopra il Martirologio, e nel 6, e 7, tomo de' fuoi Annali.

Alli 6. Dicembre .

## LA VIT A DISAN NICOLO, Vescovo, e Confesore.

L Beato San Nicolò ornamento della Chiefa Catrolica, emodello de i Santi Prelati, nacque in Patara Città della Provincia di Licia di padri illustri, ricchi, Cristiani, e dati grandemente al servizio di Dio. Stettero alcuni anni congiunti in matrimonio fenza avere figliuoli ( febben- non

erano sterili, )e finalmente in premio di mol-

ce lagrime, limofine, ed orazioni ettennero

dal Signor' Iddio Nicolò per unico, esolo erede delle virtu, e delle farokà loro. Diede Nicolò nel suo nascere gran segni di esfere stato eletto da Diose nel medelimo tempo, che cominciò ad aver vita, cominciò ancora a riverirlo, e fubito, che feppe che cofa fosse il mangiare, seppe ancora che cofa foffe il digiunare. Perche prendendo tutti gli altri giorni molte voke il latte delle mammelle, il Mercordi, ed il Venerdi folamente una volta lo prendeva ful tatdi ; fenza che si potesse mai indurre il fanciullo a fare altrimente per tutto il tempo, che egli lattò. Effendo di maggior età diede faggi della fua abilità, e vistu nella quale andava crescendo intieme con gli anni. Fu da i padri applicato a gli studi ne quali per la finezza dell'ingegno fuo, e per la diligenza, che usava, fece in breve tempo molto profitto, e feceli possessore delle scienze, le quali studiava. Fuggiva quei giovanetti della fua età, ch'erano licenziofi , e diffoluti, ed attendevano alle vanirà, e praticava con i virtuofi, ed onesti . Schifava come peste non solamente le pratiche, e le converfazioni delle donne; ma ancora la vista di quelle come pericolosa e dannosa alla gioventil. Domava la sua carne con vigilie, digiuni, e cilici per liberarfi dalla cirannia della concupifcenza, che con penfiert, e desideri disonesti, e carnali fa guerra a tutti, e particolarmente a giovani di poca erà. Frequentava i tempj, e gli oratorj, defiderando di effere il tempio vivo dello Spirito San-

Pareva vecchio nel fenno, nella diferezione, enella gravità de' costumi, onde era Flor Sanctorum Parte IL

colò un zio fratello di fua madre, che fu Vescovo, e chiamosti pur Nicolò, uomo dotro, fanto, e di lodevoli coftumi: il quale perfuafoli padri di San Nicolò a dedicare il loro figliuolo a Dio, efarlo Chierico, e perche cili erano pii, facilmente lo fecero, el'istesso San Nicolòne senti piacere, & il Vescovo suo riol' ordinò Sacerdote. Mentre che l'ordinava, diffe a quellis che si trovavano presenti: Veggo, fratelli, nascere un nuovo Sole, che ha da cagionare nel Mondo gran confolazione, e quietes O felice quel gregge, che l'averà per pastore, perche raecoglierà le pecorelle sviate, farà contento de gli sconsolati, salute degli infermi, e ripofo de travagliati. Come cali prediffe, cosi ii adempinella persona di Nicolò, il quale veduroli Sacerdote, accrebbe subite la-severità, e l'asprezza della fua vita, imitando gli arbori, e le piante, che quanto più levano i loro rami in alto, tanto più profonde radici cacciano in terra. Proccurò di essere più fobrio, più temperato, più contimente, più umile, più rigorofo verlo il fino corpo, facendogli cruda guerra non per ucciderlo, ma per foggettarlo allo fpirito.

Dormiya, mangiava, e beyeya meno, ed ordinariamente la fua bevanda era l'acqua. Veltiva poveramente ma fenza immondezza . Frequentava maggiormente la Chiefa; Arrendeva più all' orazione; Non leggeva fe non libri Sacri, e di cofa fanta, e giovevole. Nel volto mostrava modestia maggiore, e maggior gravità nel parlare.

In questa maniera, sebbene in carne mortale, pareva, che egli viveffe vita immortale. Seguinella Provincia di Licia, ed in tutto l'Oriente uma grandissima pestilunza, della quale morirono molti, e fra gli altri in rregiorni i padri di San Nicolò. Restò padrone di tutta la roba : ma egli come se non ne fosse erede, e signore, ma il Maggiordomo, e dispensatore, determinò di ripartirla fra i poveri, e farne limofine, e con effe comperarfi il Cielo. Fra le molte altre limofine, chefece, una fu-molto illustre,e degna di perpetua memoria, per ajuto di tre forelle vergini, nobili, le quali, per la loro gran povertà correvano pericolo di vendere la castità.

Perciò nella stessa Città di Patara fu un' uomo ben nato, ericco il quale, avendo amaro, enifectato da tutti. Ebbes, Ni. 1 tre figliuole di effrema bellezza, donzelle ,

ed in età di marito, per vari infortuni, tre fatto meco, che io non voleya fare fecondo, che le cofe umane fono caduche, ed instabili, caddedalla sua prosperità in una poverta cosigrande, che non solamente non poteva maritar le figliuole, ma nè meno sostentare sè stesso con loro. E perche gli uomini scaduti perdono ordinariamente il rispetto, che devono a Dio, e non conoscono la cagione del loro danno: questo infelice, per fuggire la vergogna del mondo, prese un partiro perniciolo per se, e per la fua cafa, volendo piuttofto vederla maechiata con peccato, che con tanto bisogno delle cofe necessarie disonorata . Trattò con le sue figlipole, che disonestamente co'corpi loro fi guadagnassero il vivere, come le Dio non avelle potuto sostenearle fenza fua offefa ; ò non fosse meglio morire-mille volte di fame, che offenderlo. Intefa dalle infelici donzelle la rifoluzione del loro padre, fentirono quell' affanno che fi può credere, contiderando a quanto estrema miseria elle fossero gionte, e che per un pezzo di pane dovevano perdere la castità , l'onore , e le anime loro.

Ebbe notizia San Nicolò del travaglio. nel quale quella cafa fi ritrovava, filmò niuna limolina dover tanto piacere a Dio quanto quella, che impiegaffe in fovvenire a i corpi di quelle donzelle nobili, e liberare le anime dal peccaso. Determinò di rimediare a quella necessità, ma in modo, che non si sapesse, onde il rimedio venisse, perche essendo umilistimo fuggiva la vanagloria, che fuol perfeguitare ancor quelli , che fuggono da lci.

Prefe quella quantità di oro, che li parve conveniente, ed involtala in un fazzoletto, se ne usci di notte di casa, ed andossene a quella del povero gentiluomo. Vidde allo splendore, che faceva la Luna suna finefira della camera, dove dormiva, mezzo aperta, per quella vi getto l'oro, e segretamente, con prestezza a cafa fe ne torno. Svegliatofi, e levato il gentiluomo, è veduta quella benedizione di Dio, rimafe stupito, remendo, che toffe inganno del demonio, ò laccio di qualche inimico: finalmente vedoto, che era oro, lasciati gli altri sofpetti, etimori, ne ringrazio lagrimando Dio, e dicendo: Meglio avete voi Signo- come fece tutto il tempo, ch'egli ville,

con voi. lo rrattava di offendervi, evoi mi avete usato misericordia, e si grande, che mi avere obbligato a perdere piuttosto mille volce la vita, che offendervi. Mi dolgo della mala intenzione, che ho avuto, e ve ne chieggo umilmente perdono .. Con quell'oro provvidde il padre ad una delle fue figliuole, maritandola conforme al fuo stato; il che saputo da Nicolò, senti più gusto di aver dato l'oro, che il padre di averlo ricevuto, e propose di ajutare nell'istessa guisa le due altre figliuole, che vi restavano. Gettò la seconda volta altrettanta quantità d'oro, nel medefimo modo, che aveva gerrato la prima, con la quale fi maritò la feconda figliuola, avendo il padre ficura speranza in Dio, che provvederebbe ancora alla terza, e deliderando fommamente sapere chi fosse il suo benefattore, e per mano di chi gli facesse Dio grazie si fegnalare, fenza che egli le mernaffe . Per questo determino di star su l'avvifo, per iscoprirlo, se venisse la terza volta, e per rimanergli obbligato di così gran benefizio. Ando il Santo la terza volta, gettò la moneta, e subito fa riti. ros ma perche l'uomo flava vigilante ed avvertito, ufci fuori prestamente, ed arrivatolo, gli si getto a' piedi; e baciandoli difse : Perche vi ascondete da me . Nicolò? Perche non volete, che io riconosca quello, a cui tanto devo? Voi fete il mio follevatore , rimediatore, e quello, che avete liberato l'anima mia, e delle mie figliuole dall'inferno, ed i corpi dal disonore. Per mezzo vostro ha Dio folkvato il povero da terra, ed il bisognoso dallo sterco.

Queste parole diceva il meschino tuttavia lagtimando, e baciando i piedi a Nicolò, al quale dispiaeque molto l'esfere stato scoperto, e diminuendo quell' opera, lo prego frestamente, in ricompenía della buona volontà fua, e di quanto aveva fatto per lui, a racere, e non

manifestar ciò a persona vivente. Ma rutto fu in vano, percheil Signore voleva che quelta carirà, amiltà, e modestia di San Nicolò, restasse a nos per esempio, e si predicasse nella sua Chiefa, e che l'istesso beneficato fosse tel !monio di si alte virti , e le prodicatio narrando a tutti quella limofina, e le f altre, le quali fapeva effere state fatte dal Santo ad altri, the furono molte, e meravighofe. Ma quanto pensiamo, che restaffe mutato il cuor di quell'uomo, quando per mezzo di San Nicolò fi vidde vinto da Dio, quanto pieno di vergogna, quanto contufo? E le trè figliuo-le, quando si viddero ajutate, soccorse, e collocate in itato onorevole, senza offefa di Dio, è disonore proprio, quanto obbligate doverono restare a Dio, ed al Santo? infegnando a tutti con tale efempio, che febbene ci manda qualche volta l'acqua infino alla gola, e ci vediamo quali affatto annegati nei travagli, nella povertà, ed in altre miferie, non per questo ci disfidiamo del Signore, che tanta cura si prende di provvederci, e sà il tempo, nel quale deve farlo.

Aveva il Vefcovo Zio di San Nicolò edificato un Monistero, diede il governo al nipoce, il quale, egli per fare l'ubbidienza prefe, però mal volentieri, perciocche era tanta la fua umiltà, che fuggiva tutti i carithi di commando, e d' imperio. Governò quel Monistero con meraviglioso esempio difantità, e di pru. denza, e vi stette alquanti anni, infino a tanto, che moffo dal defiderio di ritirarii in qualche deferto, e darfi totalmente alla fola contemplazione, ed al gusto di Dio, si parti per visitar prima i fanti luoghi di Gerusalemme, ne quali Cristo Salvator Nostro operò la Redenzion noftra, e di là paffarfene poi in qualche deferto, e vivere separato, e lontano dallo firepito della gente.

Entro in un naviglio, che andava in Egitto, e cominciata prosperamente la navigazione, effendo il Cielo fereno, e tranquillo il mare, vidde il Santoentrar nella nave il demonio furiofo, e con una spada sguzinata in mano, e come sforzandosi di affondare il naviglio. Intese S. Nicolò per divina ispirazione quello, che doveva fuccedere, diffe a' marinari, che fi apparecchiaffero, e fteffergall'erta, perche farebbono fopragiunti da una fiers tempetta, e crudele, la qualefi levo incontanente si orribile, e si spaventofa, che tutti fi tennero per morti, e gettaronfi a'picdi del Santo , pregandolo, che avendogli Dio rivelato quella sempesta, prima che si levasse, ora ch' gli disse: Non è questo il luogo, nel

cra presente, con le sue orazioni la placaffe ..

Fece San Nicolò orazione, e rafferenossi subito il Ciclo, cessarono i venti, abbonaccioffi il mare, e rifuscitarono quelli, che già fi tenevano per morti, e refero grazie al Signore. Ed acciocche i meriti di S. Nicolò maggiormente fi palefafsero, in quelto stesso viaggio, mentre che uno de marinari accommodava una vela, cadde dalla cinta dell'antenna nel naviglio, e dalla caduta mori. Ma facendo S. Nicolò orazione per

lui, vivo, e fano si levo in piedi. Giunfe in Gerusalemme, e visitò quei sacrati luoghi, fpecialmente il Monte Calvario, dove Cristo è stato crocifiso, ed il Santo Sepolero, e su in questo pellegrinangio accarezzato, e molto favorito da Dio. E perche egli era ben disposto, con fingolar divozione ricevette in elso dal Signore doni , e benefizi meravigliofi.

Ma volendo il Santo feguire il propo-

nimento fuo, e ritirarfi nella folitudine, ebbe una rivelazione da Dio, nella quale gli commandava, che se ne tornasse al suo Monistero, perche voleva esfere da lui in altra cofa, che in quella ch'egli pensava, servito, essendo i giudizi del Signore molto differenti da i noftri, e confiftendo rutta la perfezione , e bearitudine dell'uomo in fare la divina volontà come fece San Nicolò, il quale fubito s'imbarco per ritornarfenenella fua patria, sebben fu da i marinari con inganno condotto in Alcfsandria di Egitto. Ma essendo a vista della Città. e vicini a terra, fi levò repentinamente una burrafea si grande, che gli allontano dal porto, il quale penfavano di pren-dere, e fpinfe il naviglio nella Licia., pacse di San Nicolò, dove era con esti restato d'accordo, che lo portassero, reftando i marinari flupiti, e confusi, chiedendogli perdonanza.

Ritorno al suo Monistero , dove su ricevuto con grande allegrezzada i Monaci, a i quali era dispiacciuta assai l'affenza di si buon Padre, e Pastore . Ivi. come in un porto ficuro, pensò diftariene tueto il tempo della sua vita. Ma essendos ritirato un giorno, e facendo orazione, fenti una voce dal Cielo, che quale io voglio, che til ftia : anzi mi fri, e sì evidenti fegni della volontà del piace, che til ne cíca fuori, e conversi con gli uomini, accioeche io in te fia glorificato.

Udita tal voce intendendo, che Dio lo voleva per altro ufizio, determinò di andarfene alla Città di Mira, ch' era Metropoli, e Capo della Provincia di Ficia; itimando di non dover effere quivi conofciuto, e poter fuzgir meglio l'onore, che gli era fatto nella fua patria;

In quelto tempo i Vescovi suffraganci di quella Provincia si erano ragunati in Mira, per eleggere Prelato, e Pastore degno di quella Città. Delidetavano tutti di eleggere quello, che di tal dignità fosse piti meritevole. Facevano instantemente orazione al Signore, e pregavanlo ad inspirarli, e manifestar loro la persona, che secondo la fua Divina volontà dovessero eleggere; che questi sono i mezzia quali; per non errare in cola tanto importante, develi ricortere.

Rivelò Dio ad uno de' Vescovi, uomo vecchio, e di buona vita, ch'eleggeffero il primo, che il giorno feguente entraffe in Chiefa, e chiamavafi Nicolò. Fece parte di ciò a glialtri Prelati, edal Clero, e tutti fi contentarono, che così fi l

faceffe. Onde ordinato, che nessuno uscisse di Chiefa; ftettero ivi tutti quella notte facendo orazione, la quale San Nicolo a come era fuo folito, spese in lodate, e contemplare il Signore, e senza saper quello, che far voleffe di sè, se neandò la mattina per tempo alla Chiefa, dove alla porta flava aspettando il Vescovo, che aveva avuta la rivelazione, il quale veduro Nicolò, si accostò a lui, e gli domando, chi foffe, e qual nome avelse. lo fono diffe egli, un povero precatore, che ha nome Nicolò; vedendo il Vescovo la faccia, e la persona di lui così ve-nerabile, e considerando l'umità delle fue parole, e che il nome di Nicolò conveniva con la rivelazione avuta da Dio, prese Nicolò per mano, e condusseto a gli altri Vescovi, i quali con allegrezza loro, e di tutto il popolo lo confagraro, no Vescovo di Mira, Nicolò solo piangeva, e si affliggeva, vedendosi tanto onorato, e posto in quella Sedia i della quale egli si tlimava indegno, sebbene

Signore.

Esendo la vita di San Nicolò stata prima tanto perfetta, écome un ritratto celefte, nondimeno, vedutofi Vescovo giudicò di doverla ancor migliorare, ed avanzar tanto tutti i fuoi fudditi in ogni virtu, quanto nella dignità gli avvanzava, t parlando seco stesso diceva: Questa dignità, Nicolo richiede altra vita; infino a qui fei vissuto per te, ora hai da vivere per aleri. Se vuoi , che le tue parole perfuadano i fudditi tuoi, è necessario, che tu vada loro innanzi co'tuoi esempj, acciocchè le tue opere diano es-

ficacia alle tue parole. Onde cominciò a fare una vita più stretta, ed a trattarfi con rigore. Il fuo vestire era più vile, che non era prima, il fuo mangiare era una fola volta il giorno, c mon carne. Si faceva a ravola legger fempre qualche cofa della Sacra Scrittura . Spendeva le notti in orazione, e meditazione, dormiva poco, ed in terra. Si levava innanzi l'alba, c chiamava i fuoi chierici per cantare Inni , e Salmi in lode di Gestl Crifto, su'i levaredel Soleandava alla Chiefa, ed aflifteva a gli ufizi Divini. Tutto il refto del giorno (pendeva in negozi spetranti al carico di santo Paftore. Diede a tutte le Chiefe del Veicovado Rettori dotti, e di buona vita, acciocche le governafsero, e s'informal, fero di tutti i bifogni corporali ; e fpirituali de fuoi popoli, a quali egli proccurava di fovvenire con straordinaria diligenza, e follecitudine. Per le necessità corporali, aveva alcuni Cittadini-ricchi, e potenti, che li mandavano larghe limofine, acciocche da lui fofsero dispensate a' poveri, perche la fua cufa fu fempre povera, me vi ebbe mai ò che vendere, o che impegnare : Prendeva in prestito infino gli fteffi libri, non volendo cofa propria, ed anteponendo lá povertà volontaria a tutte le ricchezze del mon-

Per le necessità dell'anima aveva parimente perfone zelanti,e prudenti, che lo avvifavano de peccati pubblici, a quali provvedeva colla dolcezza, e feverità convene. vole, servendos dell'autorità de' Magistrati,ede' Giudici. E quantunque egli fosse si favio, nondimeno non fi fidando disc. prenon ardiva di ripugnare, vedendofi si chia- fe per configlieri due valerofi, caanti uomini, chiamati Paolo Rodio, e Teodoro Af- 1 calonita, co'quali conferiva rutte l'opere fue. E non conrento di cio, ogni anno al primo di Settembre congregava Sinodo, e trattava della riforma, e del buon governo delle Chiefe del fuo dittretro, e confiderando di avera rendere conto a Dio dirutte le anime raccommandategli, e temendo la fua debolezza per si gran pefo, lo pregava molte voire piangendo, che da tanto perico lo lo liberaffe . Nella quale afflizione, ed angustia senti una voce dal Cielo, che gli diffe, non temer Nicolò, che trattando til fedelmente i negozi mici, io ti fia ingrato, e ni abbandoni ; per la qual voce resto consolato, e quieto.

Ben fu bilogno, che San Nicolò fosse Vescovo, e Pastore per disendereil gregge del Signore, che nel suo rempo era da voraci lupi travagliaro molro, e perseguicato.

Perche effendo Imperadori Diocleziano; e Massimiano, crudelissimi nemicidi Gesti Cristo, e della sua religione (sebbene altri dicono effere flato nel tempo dell' Imperadore Licinio ) si levò una crudeliflima rempetta contro la Chiefa, e pervenne alla Città di Mira, e molti Cristiani patirono, e molti più farebbono in quel noufragio periti, fe S. Nicolò, come cíperto nocchiero, non avelle governato il timone, e sostentato con la fantità, co'l walore, e con la prudenza fua la nave della Repubblica di Crifto combatruta da rante onde, e si fiere. Perche come Capitano valorofo andò incontro a'nemici, tacendo animo a' deboli, confolando gliafflitti, ed eforrando tutti al martirio, e fostenendo molti, che non cadessero, e follevando i caduti, e dando con le sue parole, ed esempi, vigore per ispargere allegramente il loro fangue per Dio. Fu preso il Santo Prelato, lo vollero uccidere, e non fi atrentarono a farlo per il rispetto, e per la riverenza, che ciascuno gli portava,

Fil mandato in efilio y e fii l'efiia fino confolazione per moili altis , ch'erano parimente in efilio, e per giubilo, ed allegezza etelite. Ma prefio figui il facolo dell'oro dell'imperadore Coltantino, il quale face feogliere, e liberare tritti Critumi che crano prigioni per la Fede Altioni che crano prigioni per la Fede di della il mettid quelli ai fatti Editi degli idali. In nuvited quelli ai fatti Editi ricorno alla fua Chieta San Nicolò, ed andato per le terre del fiqo V-fetoyado j atterroi rempi profani de falfi Dei, e fra clii uno fontuolifium, e ch'eta nella Città di Mira, dedicato alla Dea Diana, e fijantollo in tal guifa, che pietra fopra pietra non vi lafeio. Mentre, che lo rovinava, furono qulite per l'aria lamentevoli voci, e di ultioribii di demonj, che guidavano, e fi lamentavano di effere feacciati da loro patichifimi albernhi.

Con queflo coninciá maggiormente a riorire la Catolica Religione, e da cadere l'idolaria per la vigilaza di queflo Santo Petatos, il quale fu valorio Capita, ao mon folamente contro i Gentil, ma contro gli etteti anora, converendone molti alla nofira fanta Fede Cattolica, e rittornaloj in di Contillo, Niemo contro gli etteti anora, converendone molti alla nofira fanta Fede Cattolica, e rittornaloj in di Contillo, Niemo controla del controla del cattolica del c

Nonfipoffono in poche parole comprendere gl'innumerabili , e grandiffimi miracoli, che in vita , ed in morte fece quell'uomo fantiffimo. Io ne racconterò qui alcuni pochi de i più rari, e de i più norabili.

Mandô il Signore una crudelifim ceridia rella lilas; in tanto che tura li gente moriv di fane. Non avera il fin-riamo altro grano per fioccorrela, che l'orazione, e confidanza in Dio. In que-fio tempo sever un mercatante caricato in Sicilia una nave di grano per vendeta in Spagna. Stando per partifi dal porro, una notte in fogno gli apparve san Nicolò, e gli diffe, che porralie quel grano nella Licia, nella Città di Mira; percho lo vendercobe bene, e fi firebbe, ricco, qd in fegno di ciò gli mife tre pezi d'orò in mano.

Si fregliò il mercante, e vedito i roro, e la firma cinita, intefe quello effere i-fione di Dio; Fece farvela, voltòla pro-racoli dave. Dio commanda gili avera, pervenne a Mira con profiero vento: vende monto bene il fiuo grano, e reflò contenno del prezzo, ed il popolo moli-ro più del firmamo, e del monto del prezzo, ed il popolo moli-ro più del firmamo, e del modo, col quale Dio. l'avera ajutato, per li meriti del fiuo fanto Prelato.

Mandò l'Imperador Costantino trè Tribuni, ò Macstri di campo, chiamati Nepoziano, Orso, ed Expilione con quantità di foldati, per provvedere ad una ribellione, ch'era feguita nella Frigia.

Giunsero questi Capitani ad una terra della Città di Mira, dove i soldati smontando cominciarono, come è loro folito, a faccheggiarla, a distruggerla, e a rubare gli abitatori, i quali prendevano le armi per difendersi, e far resistenza a' foldati. L'intefe San Nicolò, e con preflezza grandiflime fe ne andò là per rimediare a'danni, che potevano fuccedere, fe foffero venuti alle mani. E fu di tanta autorità la presenza sua, che gli uni, e gli altri depofero le armi, e fi quietarono, cedendo alla volontà del fanto Prelato, il quale invitò amorevolmente i trè Maestri di campo, e gli menò a cafa fua, e gli accarezzò con ogni maniera di correfia, ed intefo da essi, che il Prefetto della Città, nominato Eustachio, aveva (corrotto da' denari) condannati a morte tre onorati Cittadini innocenti, e che perciò tuttala Città fi doleva forte, fi levò fubito il Santo. pregando i trè Maestridi campo, che lo accompagnaffero, ed avendo avvifo, ehe i miferi erano già flati condotti al luogo del fupplicio, per efecuzione della fentenza data contro di loro, fe ne andò prestamente là, dove trovò i trè Cittadini, inginocchiati con gli occhi bendati, e' con le mani legate, ed il carnefice con la fpada alzata, in atto di volerli decapitare, ed una infinita moltitudine di popolo intorno, che piangeva per si ficro fpermecolo.

Sopragiunfe improvifamente San Nicolò, spayentò con la sola presenza il carnefice, e toltagli la spada di matto, fece levare gl'innocenti in piedi, e diede loro la vita, fenza, che alcuno ardiffe di opporfegli, ò dirgli parola, tanta era l' autorità fua, e la riverenza, che ciafcuno gli portava: Anzi l'ifteffo Prefetto avvifato del cafo, e temendo il rimorfo della fua confcienza, ed il cattigo dell' Imperador Costantino, tutta volta, che lo sapesse, fi getto a'piedi del Santo, e pregollo, che gli perdonafse, enon lo facesse fapere all'Imperadore, promettendo di emendarsi per l'avvenire. Difficilmente s'induste a perdonargli San Nicold, perche quella ingiuftizia così pubblica, e si feandalofa pareva degna di pubblico, e di severo cattigo;

Furono a tutto ciò prefenti i trè Masfri di campo, funpiri di quello, che veduto averano, e prefe dal Santo la benedizione il partirono, e feguiando la lorò navigazione perrennero in Fright, a misfero in seconosi l'ecofe predengemente, come l' Ampendore avera loro ordimento della compania della compania di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di caretzazi, ed onorati, come perfine di molto metrio p. ed i molto volore.

Ma perchel' invidia è nimica della virtu, alcuni a'quali difpiageva, che dall' Imperadore foffero tanto ftimatia ed ono. rati questi Maestri di campo, gli accusarono d'infedeltà , e come persone , che machinaffero, ed ordinaffero tradimento contra it fue Impero: E perche i Principi fono gelofi, e fospettoli forte in qualunque cofa, che tocca alla confervazione dello Stato loro, l'Imperadore glifece pigliare per configlio di Ablavio fuo gran famigliare, e Prefere del Pretorio, ch'era persona avarislima, e'gli erano stati dati denari , acciocche toglieffe la vita a quelli, che avevano si fedelmente fervito, e fu tanta l'autorità, e perverfica fua, che fece dare la fentenza di merte centro di loro. Quando i tre Maeftri di campo l'intefero, non ebbero altro rimedio, fuor che raccommandarfi con molte lagrime, e fospiri a San Ni-colò, quantunque fossecosi lontano, ricordandoli come alla loro prefenza aveffe liberato quei tre Cittadini condanna-

ti a morte dalte mani del carrefice:
Udilit dal Glob Dio, e San Nicolòdila terra, dove egli era, e quella medeima notre, merre ethe l'Imprendor Cofinatino, ed Abbavio profondamente dorfinatino, ed Abbavio profondamente doparazamente S. Nicolò-, dicendo chi egli
era, e riprendendoli ferremente della
ingulia finenzoa, che data vacano contro-quei tre Macdiri di campo, i qualtano innocenti, e ethe Dio lo mandava
per far vendetta di quella inguificia, e
incentialester pon irrocaffere:
di data
internationeste pon irrocaffere:

Fd di canto pelo quello; che il Santo diffe, e si grande la feverità, con la quale parlò, che fublto nato il giorno, sece Coftantino domandare Ablavio, è nerrogli la vifione, che avuta aveva; edinterndendo, che Ablavio aveva aveora reli

avuta l'istessa, fece liberare i foldati, e ; commandò loro, che andaffero a Mira a San Nicolò, e lo ringraziaffero, perche liberati dalla morte gli avesse, e che insuo ma efficacia per indurli a fare quanto esnome lo falutaffero, e gli prefentaffero il libro de gli Evangeli scricto in lettere d' gro, e ricchissimamente coperto, ed un turibolo di eccellente lavoro, tutto di pietre preziole adornato, e due candelieri d'oro per servizio dell'altate, e per memoria perpetua della divozione, che gli aveva l'Imperadore.

-Il quale per occasione di questo miracolo: ferifle ad Ablavio, e fece una legge, nella quale ordina, che si ubbidisca a' giudizi, ed alle fentenze de' Vescovi,

con queste parole.

Ordiniamo, che le sensenze de Vescovi in qualunque modo pronunciate, fempre inviolabilmente fi offervino, e fi tenga per fanto, e per venerabile tutto quello, ehe fara per sentenza de' Vescovi determinato.

Divulgoffi questo miracolo, e crebbela fama, e la riverenza del Santo nel Mondo; onde chiunque fi trovava afflitto, ò posto in qualche pericolo, lo invocava, e ne riceyeva foccorfo, ed ajuro. Come avvenue ad alcum marinari in una tempesta si orribile, che sicennero per morti, i quali non sapendo già più che farti, pregarono. Dio, che li liberaffe per le inter cessioni di San Nicolo, che apparve subito loro, e gli diffe: Eccomi pronto per ajutarvi ; confidate in Dio, del quale io sono ministro, e mettendosi alla vitta di l turti a governare il amone, salvò la nave, quietò il mare con meraviglia, estupore di tutti quelli, ch'erano in quella nave, i quali andarono fubito alla Città di Mira per ringraziare il fanto Prelato di quel benefizio da lui ricevuto effo. Era in ro, che cantava i Divini ufizi, gli si gettarono a' picdi, e raccontarono alla prefenza di tutto il feguito miracolo.

· Della qual cosa restò il Santo, per la fua grande umiltà, meravigliato, e confufo, e diffe loro, date figlipoli miei, la gloria a Dio, che io fon uomo peccatore, ed inutil fervo, e trattili in difparte diebiarò loro, che quel travaglio era nato da'Joro peccati, e scopri loro alcune colpe fegrete, che avevano, acciocchè fe

to fu, il vedere le conscienze di quelli, che fecotrattavano, el ancotutro quello, che avevano nel cuore, ed una fonvissi lo voleva, e con quelto compunti, ed attoniti li licenziò.

Rifplendendo San Nicolò nel Mondoa guifa di un Sole con la fua fantifima vita, dottrina, emiracoli, pieno già di anni, divirtu, e di meriti, bramolo di fornire il suo pellegrinaggio, ed anellando all'eterna parria, fu da una leggiera infermità soprapreso, ed intendendo, che ne doveva morire, quantunque fuffea ciò fempre apparecchiatiflimo, is disposecon maggior tollecitudine a quel giornolo paffaggio, e con grande, ed eitrema allegrezza, diede il suo spirito a Dio alli 6. di Dicembre, l'anno 326. imperando il grande

Costantino. Senti per la morte di San Nicolò incredibil dolore tutta quella Città, e Provincia, che perdeva cosi gran Pattore, Padre , Maettro, protettore, e ditenfore.

Viconcorfero i Vescovi, il Clero, ed il popolo di tutte quelle contrade, e fepellirono il fuo fanto corpo folennemente, e con molte lagrame in un magnifico, e sontuoso Tempio, ch'era nella Città di Mira in quel tempo. Et il Signore, che aveva onorato il Santo vivo contanti, e si fiupendi miracoli, l'elako morto con altri mon punto minori. Perche fubito cominció a scaturire dal fanto corpo un miracolofo liquore, e falutifero a tutte le inferimtà, e da molti, e lonrani paeli andavano i Fedeli al suo tepolero in pellegrinaggio, per adorare le sue preziole reliquie, e godere di quel si continuo miracolo, ebenenzio.

E Giovanni Diacono nella vita, che scrisse di San Nicolo da Metodio Patriarca raccolta, aggiunge, ch'effendo frato scacciato dalla sua Sedia il Vescovo di M ra, lafeio di scaturire quel satutifero unguento dal sepolero del Santo, e che etlendo poi refuruito il Vescovo nella sua Sedia, rornò a scaturir come prima.

Ma fra l'altre cose prodigiose, chedi San Nicolò fi raccontano, dapoi ch'egli fu morro, una e norabiliffima; ed è la feguente.

Andavino una volta molti pellegrini ne correggestero. Perche fra gli altri do-ni di Dio, che aveva, uno molto segnala-Nicolò, ed il demonio i quale era stato fuecciato da quel Tempio di Diana, gine, e minacciar di bruggiarla, se non che il Santo, comegià si edetto, disfrus- ggli facesse ricuperare quel tanto, che gli se, volendosene vendicare di quelli, ch' cra stato rubato. erano divoti, poiche non poteva nella fua Nel medefimo punto apparve San Nipropria persona, prese figura di una don-na, che un gran vaso d'olio portava i, della tor preda; e severance commane e parlando co' pellegrini, e co' priliggite-do loro, che la retitiuisse on concanenro compagnia, fe la debolezza, ch'ella dalo meravigliatosi di ciò, e stupito, altato: ma poich'ella andar non poteva , con la fua moglle, e con tutto il reftanli pregava almeno a pigliare quell'olio, te della sua famiglia, ed edificò una Chie-e ad offerirlo in suo nome per uso-del- sa nonore di San Nicolò, dove ordipolero del Santo.

penfando, che chi feco parlava fosse don-na, e donna divota. Ebbero il secondo e saputosi questo miracolo in Africa, giorno una gran fortuna, e volendo tor- crebbo grandifima divozione a San Ninare a dietro, apparve loro San Nicolò colò per tutta quella Provincia. Ma non in figura di un vecchio venerabile, che i è di minor metaviglia , e flupore quel-lo fora una barca , e commandò lo-lib, che avvenno ad un giovane, figliuo-ro, che gettaffero nel mare il vafo dell' lo di-padri nobili, ricchi , e divotifimi olio dato loro dal demonio in forma di San Nicotò i quali con molte oradi donna, perche così profperamente zioni, e lagrime per interceffione del navigherebono. Ubbidirono i Navigan-Santo avevano impetrato da Dio tal fi-ti, e nelle parti dove cadde l'olio, fi glinolo. Questi essendo stato preso da' levò un fuoco spaventosissimo in mare, Saraceni nel medesimo tempo, che i suoi

fere cofa infernale. -

tofi il barbaro, vi entrarono dentto i e fenza officia veruna a' fuoi padri nel

ri, diste loro di sapere, cheandavano in te con gran terribilità minacciandogli pellegrinaggio a San Nicolò, e che vo-lentieri ancor essa strebbe andata in to-tuirono i ladri senza dimora, ed il Vanpativa di stomaco, non glie l'avesse vie- la nostra Santa Fede si converti insieme le lampade, ch' ardevano dinanzi al fe- nò di effere dopo la fua morte fepolto, fervendofi il nostro Signore di un mez-Prefero i pellegrini il vaso dell'olio , zo si meraviglioso per la conversione, c con si trifto odore, che ben pareva el- padri con gran folennità celebravano la Felta di San Nicolò, fu menato in Ba-Paffarono i Vandali d'Africa nella Ca. bilonia, e prefentato al Re, In capo labria, e diffrussero tutta quella Provin- dell'anno, il medesmo giorno nel quale cia, trovò uno di essi in casa di un Cri- era stato fatto schiavo, mentre, che serfliano un'immagine di San Nicolò , e viva alla tavola il Re, ed avera la cop-portolla feco fenza fapere quello, chefi pa in mano per dargil da bere, mando foffe, Rittornato in Africa dimando di licori un gande, e profondo fosfer, e di Ciffitti e domandogli il Re la eggione del fuo un gli rifoplore di un Santo Vefcorò, all'igiacere, rifople fere, perche fi ricorchiamato Nicolo, per il quale Dio fa- dava di effere stato preso in tal giorno, cea cose miracolose, e favoriva quelli, e della festa, che i suoi padri solevano che a lui si raccommandavano. Pose il fare a S. Nicolò, e delle grazie, che Dio Vandalo l'immagine del Santo nella stan- concedeva a quelli, che a lui si raccomza dove aveva il fuo oro, il fuo argen- mandavano. Gli diffe il Re tutto altiero, e tutte le sue ricchezze, ed un gior-no astretto a partirsi per un certo ne-gozio con molta fretta, rivoltosi all'im-sozio con molta si cita, rivoltosi all'im-sozio con molta si cita, rivoltosi all'imroagine del Santo gli diffe: Nicolò, poi- ne per li capelli, così come era con la che tanto potete, guardatemi la cafa, coppa in mano, lo rapi, e levo da gl' con ciò, che lo vi lafcio dentro. Parti, occhi del Re, e lo reflittui vivo, fano, ladri, e faccheggiarono, e tornando, e medefimo tempo, che flavano pur cele-trovandola vuota, fi fdegnô contro il brando la fefta fua, e dispensando il man-Santo, e cominció à percuotere l'imma- giare a'Chierici, cd a' poveri per amore

fetto a restituir loro il figliuolo.

Per quefti, e peraltri infiniti miracoli, fi stesc la sama di San Nicolò per tutto il Mondo, e crebbe la divozione de' Fedeli, che ne' travagli, e bifogni loro ricorrevano a lui. Il corpo di S. Nicolò fu trasferito da Miraa Bari, ch'è Città della Puglia nel Regno di Napoli, come dice il Martirologio Romano, alligadi Maggio: E Sigisberto dice, che quella traslazione fu fatta l'anno 1087, e 745, anni dopo l'effere stato sepolto la prima volta. Quivi è al presente il suo santo corpo, dal quale scaturisce quel prezioso liquore, che soleva scaturire in Mira infinodal tempo, ch'egli mori, ed è grandemente giovevole, e falu-tifero a diversi mali, e nel Breviario Toletano fe ne famenzione, ed i Greci chiamano San Nicolò intigne per li miracoli, e per la fragranza del liquore, che featu-

rifce dal fuo corpo. La vita di S. Nicolò fu feritta da Metafraste, da Metodio Veseovo di Costantinopoli ; da Giovanni Diacono, e da Leonardo Giustiniano, fratello di San Lorenzo Giustiniano, e di lui fanno menzione tutti i Martirologi, e Niceforo Calisto, Suida , e la Liturgia di San Giovanni Crisostomo, & il secondo Concilio Niceno, & il Cardinal Baronio nelle Anno-

tazioni del Martirologio, e nel 3. tomo

de'fuoi Annali.

Alli 7. Dicembre .

LA VITA DI SANT'AMBROGIO Dottor della Chiefa.

A vita dell' Eccellentissimo Prelato, e Dottore della Chiefa Sant' Ambrogio, su scritta da Paolino Prete, che su suo scrivano, e famigliare, e da Giovanni Costero, Canonico regolare di S. Agostino, e più copiosamente, e con diligenza, e con studio più particolare è stata da i suoi medesimi seritti raccolta dal Cardinal Baronio, i quali Autorifeguiremo qui noi.

Fu S. Ambrogio figlinolo di un Gentil' uomo Romano, molto illustre,e principale, il quale aveva pur nome Ambrogio . Ebbe questo Gentil'uomo una figliuola, dio delle buone lettere, e per eccellenza

del Santo, e pregandolo con grande af- 1 e due figliuoli. La femmina, ch'era la maggiore, ebbe nome Marcellina, evisse in perpetua virginità, e Papa Liberio nella Pasqua della Natività la confactò al Signore in Roma, e le diede il velo alla prefenza di molta gente, esortandola a perfeverare con una grave, ed elegante orazione. Dopo Marcellina nacque Satiro, che fu uomo prudente, e modesto. Fu Ambrogio creato Prefetto delle Gallie , ch'era carica molto eminente, ed effendo andato con la moglie, e con la famiglia in Francia per esercitarla, gli nacque il figliuolo Ambrogio per gloria del Signore, e per ornamento, e difesa della San-ta Chiefa,

Effendo il nostro Ambrogio bambino, e giacendo ancornella culla, dormendo con la bocca aperta, andò uno sciame di api, che coprendogli la faccia, gli entravano, e gli uscivano di bocca, e poco appreflo volarono, e sparvero. Si troyò presente il padre a questo prodigio, e ilupito di quanto aveva veduto, diffe : Questo bambino, se vive, farà gran cofe, e così avvenne molto più eccellentemente, che a Platone, di cui parimente fi ferive un' altro fuccesso simile a questo.

Mori nel governo della Gallia il padre, ed il figliuolo Ambrogio infieme con la madre, e con li fratelli se netornò a Roma, dove crebbe, e visse in alcune cafe, che communemente si dice effere state quelle del padre di Sant' Ambrogio , ed oggidi vi è un Monistero di Monache di S. Benedetto.

Pare, che il fanciullo indovinasse, che egli doveva esser Vescovo, perche vedendo, che la gente baciava la mano a i Velcovi, porgeva egli la fua ad una donzella, la quale stava in compagnia della sua sorella, dicendole, che la baciasse, perche aveva da effer Vescovo, e sebbene all'ora fi prefe ciò per giuoco puerile, fi vidde con' tutto ciò, che fu pronoffico di quello che avvenne, Quantunque la Città di Roma fosse și grande, libera, e piena di gente giovane, leggiera, e dissoluta, non per questo si lascio Ambrogio tirare ne dall' impeto, e fervore della gioventul, ne dalla corrente de gli altri giovani, anzi visse con tanta ritiratezza, ed onestà, che perpetuamente si conservò vergine, ed all'oneftà, e purità di costumi accompagnò lo studell'ingegno fuo riufci favio Filosofo, ed t tolico ; e gli eretici, eretico. Ebbe l'Imeloquente oratore, e principale avvocato, effendo da tutti, come uomo fingolare rimirato, ed avendo ffretta amicizia con gli uomini più illustri, e più potenti della Città di Roma, come furono Simmaco, che era stato Confole, edera come Principe del Senato, ancorche Gentile, ed Anizio Probo, il quale per effer nomo di gran prudenza; dall'Imperador Valentiniano era flato creato Prefetto del Pretorio, ch'era una gran dignità, asciocche metteffe al governo delle Provincie quegli uomini, che pareffero a lui a propofito.

Fece Probo diffegno fopra Ambrogio, per le rare parti, che in lui vedeva, e gli diede il governo delle Provincie dell' Infubria, della Liguria, e dell' Emilia, che fono quelle di Milano, della Rivie-

ra di Genova, e la parte della Lombardia ch'è dall'altra del Pò.

Quando Probo lo mandò al fuo carico, gli disfe: Và, e governa non come Giudice, ma come Vescovo, dandogli ad intendere, che amministrasse quelle Provincie non con rigore, ma con dolcezza, e più come padre, che come eiu-

Parti Sant' Ambrogio da Roma per il fuo governo, ed ando a Milano, dove trovò tutta la Città divifa in parti, fazioni, e diffentioni, perche gli eretici Arriani la moleftavano, e proccuravano d'infettarla, ed i Cattolici si sforzavano di confervaria nella fua antica, e Catto-

lica Religione. Ma piacque al Signore, che moriffe Austênzio Vescovo, e capo de gli Arriani, che era di Cappadocia, ed uomo astuto, e sigace, e mottrandosi in apparenza Cattolico, dava occultamente da bere il veleno della fuz perverfa dottrina, ed aveva già acquistata tanta autorità, che ne Sant'Ilario Vescovo di Politiers, ne Evagrio grande amico di S. Girolamo; ne San Filaftrio Vescovo di Brefcia andati per questo a Milano, furono baltanti a feacciarlo dalla fua Sedia, la quale egli tenne infino a tanto, che il Signore avendo compassione della fua Chiefa, gli tolfe la vita.

Morto Auflinzio cominciò tutto il po-

peradore Valentiniano avviso della morte di Aussenzio e fece intendere a i Vescovi, che metteffero in quella Sedia un Prelato di tanti meriti, al quale egli poteffe veramente chinare il capo, e ricevere allegramente le fue riprensioni, e prenderle, come medicina della fua ani, ma'. E pregandolo i Vescovi, ch'egli stesso eleggesse la persona, che ad Ausfenzio doveva fuecedere, il religiofo Imperadore non lo volle mai fare, dicendo, che quello era negozio maggiore delle forze lue, e che effi come pomini . ch' erano pieni di grazia Divina, ed illuminati di celeste luce lo potevano fare molto meglio. Mostrando Valentiniano in questo la sua pierà, ed il rispetto, che mostrava a i Ministri di Dio, e di faper distinguere quello, che sia proprio dell'Imperadore, e del Principe temporale, da quello, che appartiene a i Sacerdoti, ed è proprio della Chiefa. Si trattò fubito di eleggere Prelato, e ragunoffi in Chiefa il popolo di Milano contrastando i Cattolici, e gli eretici Arriani, e pretendendo ciascuna delle parti elegger Vescovo della sua religione. Ando Sant' Ambrogio alla Chiefa, come Governatore di quella Provincia, per quietare il popolo, ed efortarlo alla pace, ed alla quiete. E cominciando a parlare, fi fenti fubito la voce di un fanciullo, che diffe : Vescovo Ambrogio . Udita tal voce, fubito per Divina infpirazione fi unirono gli animi , ch'erano discordi de Cattolici, e de gli Arriani, e fi contentarono, che Ambrogio fosse Vescovo.

Rimafe attonito Sant' Ambrogio, e proccurò di divertire il popolo, e fuggire quella dignità, della quale egli fi teneva indegno, ed usò mezzi straordinari, per mottrare di efferne veramente indegno, e rimuovere il popolo da tal volontà. Per questo uscendo di Chiesa, fece collocare il fuo tribunale, e contro il costume suo, cominciò a mostrarsi severo, e crudele, facendo tormentare alcuni uomini facinorofi, e trattando le caufe loro più come giudice rigorofo, che come Vescovo compaffionevole. Ma non fi movendo il popolo per questi rigori, e spaventi, anzi polo di Milano a tumultuare, volendo i lempregridando più, econ maggiore istan-Cattolici, che si eleggesse Vescovo Car za domandandolo per Vescovo: sece il ca-

la gente vedendole, lo tenesse per disonesto, ed indegno di si sublime ministero, e si puro. Ma perche tutti lo conoscevano, e si accorgevano, che quello era un'artifizio per fuggire quella Dignità, tanto più fi accendevano di defiderio di averlo per Vescovo, quanto egli più di non effere proceurava, ed unitamente gridavano, che fosse sopra le loso anime quel peccato. Vedendo Sant'Ambrogio, che le fue arti non giovavano, fuggi da Milano verso Pavia, ed avendo caminato tutta la notte, e credendosi di effergiunto a Pavia, fi trovò per Divina volontà alle porte di Milano, ed intendendo queita effere opera di Dio, si rende, e si rimise nel volere del popolo promettendo di fare quello, che effo voleffe.

Gli furono messe le guardie, acciocche non fuggiffe di nuovo, ed il popolo unitamente prego l'Imperadore Valentiniano, che confermaile quella elezione. elezione, ancorche fosse stata fatta in per-Perche, fecondo le leggi, non potevano fona, la quale, come detto abbiamo, non i Mazistrati e ministri Imperiali e lasciare gli ufizi loro, e farfi chierici, fenza rono. il beneplacito, e la licenza de gli Im peradori. Senti grande allegrezza l'Imperadore, che una persona posta da lui al se temporali al suo santo fratello Satiro, governo temporale di quelle Provincie, per essere più spedito, e più libero, e per fosse tale, che meritasse esser Vescovo, darsi totalmente a Dio, ed attendere a gli e volentieriflimo confermò l'elezione fatta di Sant'Ambrogio . Il quale mentre veri tutto l'oro, e tutto l'aggento, che che si aspettava la risposta di Valentinia- aveva, e sece donazione alla Chiesa delle no, ingamate le guardie, un'altra volta fue possessioni; ricercandone l'usufrutto fuggi, e fi ascole in una casa di villa di un suo amico, e Gentil uomo principale, chiamato Leonzio, dove stette infino a tanto, che venuta la risposta dell' razione, come ti vede nell'orazioni, che Imperadore, l'ifteffo Leonzio lo paleso, per non contravenire a' fuoi ordini. Qual persona è stata nel Mondo, che tanto pretendelse elser Velcovo, quanto Sant' Ambrogio desiderò di non essere? Qual'uomo è tlato così ambiziofo , e che abbia adoperati tanti mezzi per confeguire onore vano, ed Impero affannoso: quanti egli ne adoperò per fuggire la dignità, che il popolo, ed il medefimo Dio gli offeriva?

Ma perche non fi deve refiftere alla Divina volontà, piegò Sant' Ambrogio il collo al giogo, e lasciossi ordinar Vcf- | Si occupava in tutti gli altri sacri ministe-

fliffime, ed onefliffime uomo chiamere fu per mano di Vefcovo Cattolico batalcune donne lascive in casa, acciocchè tezzato; che così volle cali, ed ordinato di tutti gli ordini , e confagrato Vescovo con allegrezza, e festa incredibile di ogni uno. Si trovò presente l'Imperadore alla fua confagrazione, e voltandofi a Dio, diffe: lo vi ringrazio Signore, e Salvator Nostro, perche avere raccommandato lo anime a chi io aveva raccommandati i corpi: ed avete dato fegno con questo, che fu buona la mia elezione.

Non si può facilmente credere quanta allegrezza in Italia, e suori sentissero, dell' elezione di Sant' Ambrogio i Cattolici , sperando, che il fuo gran zelo, e valore dovefse ristorare i danni, e le calamità, che per la perfidia, ed attuzia di Aufsenzio, Vefcovo Arriano aveva la Chicla di Milano ricevuti. San Batilio Vescovo di Cesarea gli ferifse una lettera congratulandofi feco, e lodandolo fopra modo, e gli altri Vescovi della Chiesa Orientale, ed Occidentale approvarono, e lodarono quella era ancot, battezzata, e non s'inganna-

Perche affifofi Sant' Ambrogio nella fua Chiefa, lateiò il pentiero di tutte le coobblighi del suo Ufizio. Dispensò a'poper Marcellina fua forella, mentre, che ella vivesse. Diceva ogni giorno Messa con gran divozione, e con molta prepaper questo compose.

Predicava ogni Domenica, e come buon Paftore dava celefte pascolo alle sue pecore, ed crano i fuoi fermoni si alti, e si pieni di spirito, di dottrina, e divina cloquenza, che per esti si converti al Signore il gran Dottore, e luce della Chiefa Sant' Agostino. Perche la mira, alla quale egli aveva rivolti gli occhi , era ferire le anme, e ridurle al Signore non tanto con eleganza, e copia di parole, quanto con la forza delle ragioni , delle orazioni, e delle lagrime.

covo. E perche era ancor Catecumeno, ricon tanta affiduità, che dice Paolino, che

que Vescovi erano necessari. Dava udienza a chiunque gli andava a parlareamorevolissimamente, senza tenere guardia alla porta. Ascoltava tutti, intendeva i negozi loro, consolava gli afflitti, sovveniva a'bisognofi, ed era Padre dolcisfimo, e Pastore vigilantissimo di tutta la fua Città.

E con tutto che egli trattaffe di buona voglia tutti i negozi di mifericordia , e di carità, non voleva però impacciarti in matrimoni, nè configliare alcuno, che andaffe alla guerra, ne andar a mangiare fuor di cafa, e quello, che egli in questo faceva, configliò ancora Sant'Agostino a fare il medesimo . Si avanzo Sant' Ambrogio in ogni virtu, e fu modello de' Santi Prelati, e specchio di fantità, ed ebbe manco da fare in ciò dappoiche fu Vescovo, perche in tutta la fua vita era flato, come abbiamo detto, oneftissimo, e moderatissimo; digiunava fpeffo, e niun giorno quafi mangiava la mattina, se non erano i Sabbati, e le Domeniche, e le feste solenni di alcuni Martiri, ed effendo verso tutti umanislimo, e foavifiimo, era rigido, e fevero verso sè stesso. Futantoumile, che quantunque egli fosse tenuto da tutti per un oraçolo di fapienza, e per uomo eloquentifimo, dava nondimeno a censurare ad altri le opere, che scriveva, e si fottometteva al giudicio loro, e quando era avvifato di qualche fallo, gli ringraziava, e lo teneva per fingolar benefi-cio: onde in una Epistola scrivendo a Sabino Vescovo di Piacenza dice: Ogni uno s'inganna nelle fue opere , e leggendole, molte cofe gli passano senza avvedersene, e come i figlipoli ancorche brutti fono amati da' padri, piacciono loro; così gli feritti mal composti dilettano i loro Autori. Ed in un'altra Epistola al medesimo, che è l'ottava, dice: Io hò per favore, quando alcuno, che legge i miei scritti, mi dica quello, che non gli piace, perche ancor nelle cofe, le quali io sò, mi poffo ingannare, alcune non fi avvertiscono, ed alcune non piacciono così a gli altri, come pretende l'Autore . Ma perche egli

alla fola fatica, che egli fi prendeva del I pliciano, uomo perfetto, e di fantità, e battezzare, dopo la morte del Santo cin- dottrina ben conosciuto, il quale per ordine di San Damaso Papa andò in quel tempo a Milano, e prendendo amicizia di Sant'Ambrogio l'informò de gli ufi lodevoli, e de riti facri della Chiefa Romana, acciocche per fua mano fofsero piantati in Milano, e si edificassero Monisterj di persone Religiose, che caminassero alla perfezione nella guisa, che erano in Roma, onde ne su fatto uno ne'borghi di Milano, del quale fa con gran lode menzione Sant'Agostino, e tenne Sant' Ambrogio fempre San Simpliciano per fuo Padre, e Macftro spirituale. Fu si mifericordioso, e si liberale verso i poveti, che per sovvenirgli, e rifcattare glischiavi, vendeva i vafi ricchi, e facri della Chiefa; il che fu molto lodato, e poi imitato ancora da Sant' Agostino. Et il medesimo Sant' Ambrogio diceva, che la Chiefa aveva l'oro non per guardarlo; ma per diftribuirlo, e spenderlo ne bisogni de poveri . Ne fuoi fermoni, e ragionamenti, ognivolta che se glie ne presentava l'occasione, efortava le donzelle a confervare la loro virginal purità, ed a confacrarla a Gesu Cristo, ed a pigliarlo per sposo. Predicava spesso di ciò, e facera poco frut. to in Milano, ma la vittil delle sue parole usciva suori di quella Città, el'odore di si celefte dottrina tirava molte anime pure, e donzelle castissime da Piacenza, e da Bologna, e dall' Africa fteffa infino a Milano, per dedicarfi al Signore, onde dice il medelimo Santo : Dirà alcuno: Tu ci predichi ogni di le lodi delle Vergini: che farò, che ogni giorno non predico, e non fò profitto veruno, ma non per difetto mio?

Quà vengono molte vergini per pigliare il velo, e trattando questa materia in questo luogo, muovo quelli, che ne sono lontani, e se così ha da effere meglio farà, che altrove noi la trattiamo , acciocchè ne facciamo capaci voi . Quelli che non mi fentono, feguitano la dottrina mia, e quelli, che miascoltano, lasciano di seguirla. Queste sono parole di Sant' Ambrogio : Compativa i peccatori grandemente, ed ajutavali volentieri , affinche faceffero penitenza, e rex nuovo nelle Ecclefiaftiche, eDivine quando alcuno confessava i peccatisuoi, scienze, gli mandò il Signore San Simmallificava i cuori di quelli, che fi confef- ; favano da lui, ò gli scoprivano la loro conscienza, per molto duri, ed ostinati, che

foffero. Proceurò di estirparealcuni abusi, e superstizioni, che ò vi erano rettate dalla Gentilità, ò si erano attaccate a'Cristiani. Perche il primo giorno dall'anno folevano i Gentili far grandi eccessi nel mangiare, e nel bere, ed in altri riti facrileghi. Per fradicare, etor via si fatta confuctudine, institui nella Chiesa, che i Fedeli in quel di digiunaffero, e fi celebraffe la Festa della Santissima Circoncisione. Levò via ancora i banchetti, che nelle feste de'pin illuttri Martirifi folevano far nella Chiefa . Perche febben da principio furono introdotti per esercitare la carità, e dar da mangiare 2' poveri 3 nondimeno il buon' ufo fi cra a poco a poco pervertito, ed avevano oramai più similitudine di feste de Gentili, che direfezion di criffiani. Main nessuna cofa tanto fi affatico, quanto in proccurare, che il clero risplendesse in ogni virtu , e specialmente nell'onestà, e nella liberadità verso i poveri, e che quanto i Chierici Cattolici erano più lontani dalla dottrina de gli Arriani, tanto maggiormente fosseto ne costumi, sapendo molto bene, quanto per l'utile della Repubblica importi, che i Ministri di Dio vadano innanzi, e muovano gli altri con l'esempio loro. Per questo quando moriva qualche Sacerdote da bene, piangeva dirottiflimamente, ed adduceva due ragioni del fuo pianto. L'una, perche fosse morto prima di lui, e l'altra, il danno, che riceveva la Chiefa, per effere rari gli uomini Santi, e degni di si alto grado. E per questa cagione era molto vigilante in cercar persone di eccellente virtu, e dottrina , acciocche fossero Vescovi. E con quello zelo proccurò dopo la morte di San Filastrio, Veseovo di Brescia, che glisuccedesse San Gaudenzio, sebbene molto contro fua voglia, ed instrui San Vigilio Vescovo di Trento, (che poi su Martire) in quello, che doveva fare, per effere de-gno Ministro di Dio, e gli scriffe un'Epiftola, dandogli la forma di fanto, e di ve zo Prelato; avendo in ogni cofa ardentifti-

mo zelo della gloria del Signore, e del bena non folamente della fua Chiefa, ma del-. Dopò di aver S. Ambrogio governata al-. Flor Sanctorum Parte II.

le altreancora.

cuni anni la Chiefa fua , fu aftretto ad andarea Roma. In quelto viaggio fi dice, che gli avvenne uno stranislimo caso, Giunse all' albergo di un' uomo ricco; e ben fornito di tutti i beni, che il volgo ignorante chiama beni di fortuna. Li domandò il Santo, come gli andaffero le cofe fue,e che figliuoli, echebeniaveffe?

Quivi egli cominciò molto allegramente a narrare le fue prosperità: perche aveva fanità, e non era stato mai infermo, aveva figliuoli, e molte ricchezze con un corso di felicità si rara, che non fapeva che cofa foffe ne avverfità, ne dolore. Udito questo il Santo Prelato, ricordandofi di quelle parole, che disse Giobbe parlando de peccatori; Paffano i giorni loro con contento, e defeendono in un punto all' Inferno : molso da Dio si levò: e disse alli compagni : Partiamoci presto di quà, perche l'ira di Dio viene fopra questa casa, acciocche non ci trovi, e ci colga in cisa.

Si parti con gran fretta, ne fi era allonta. nato ancora molto di là, che la terra fi apri, ed ingiotti la cafa, con tutti quelli, che vi erano dentro. Ed in quel luogo fi fece una laguna, che reltò dopo per memoria di un cafo si raro, e che c'infegna si bene, che la felicità dell'uomo cattivo è flagello di Dio non conosciuto, e quanto poco convenga fidarfi nella prosperità di coloro, che al mondo cieco pajono beati.

- Ritorne Sant' Ambrogio da Roma a Milano, ed ebbe gran contese, e difficoltà con gli Arriani, che tuttavia erano molti, febbene da principio col favore dell' linperadore Valentiniano/ che era Principe Cattolico ) gli Arriani stettero al quanto quieti; si come secero ancora nel tempo dell'Impe-radore Graziano, figliuolo di Valentiniano, che era nell' Imperio fucceduto a fuo padre.

Perche Graziano fu religiosissimo Principe, c divotissimo di Sant' Ambrogio, e riverillo come padre, e per le fue orazioni riportò gran vittorie de barbari: ed imparò da lui, che le vittorie più fi ottengono con la pietà, e con la virtu della Fede, che con l'apparato, e col valor militare . Ma perche Valentiniano fuo fratello, era ancor egli Imperadore, e fanciullo, e figliuolo di Giuttina Arriana, già moglie dell'Imperadore Valontiniano suo padre, gli Arriani confidati nel fayore, e nel poter di Giuftina ,

che come madre dell'Imperadore aveva ! molta potenza, e defiderava difendere, e ftendere la fua falfa religione, prefero animo, e determinarono di combattere il Santo Prelato, acciocche vinto un tal Capitano, si arrendessero gli altri, e restaffe loro libero il campo. Per questo effendo morto il Vescovo di Sirmio, ch' era la Metropoli della Provincia di Schiavonia, proccurarono che uno della lor fetta fosse eletto Vescovo. Ma Sant' Ambrogio, per effere questo negozio tanto importante, andò egli stesso a Sirmio, e va-lorosamente si oppose a Giustina; ed a tutti gli Arriani; ne fi parti di là , infino a tanto che non fu eletto per Vescovo Anemio uomo Cattolico e di esperimentata virtul . Successe quivi una cosa degna di effere narrata, acciocche fi vegga il zelo di Sant' Ambrogio, e la sfacciataggine de gli erctici, & il castigo, che dà Dio a quelli, che toccano i Santi fuoi . Predicava Sant' Ambrogio un giorno in un'altro luogo, ed esortava caldamente il popolo ad eleggere per Vescovo persona Cattolica, e degna di quella Sedia. Era afcoltato da molti Arriani, cosi uomini, come donne, fra le quali una donzella più ardita dell' altre, e scordata affatto della virginal modeftia, ascese nel pulpito, e con volto turbato, e fiero, prese le vesti del Santo Prelato, cominciò a tirarlo forte, acciocche cadeffe ivi a viedi dell'altre donne Arriane; e tutte correndo infieme lo maltrattaffero : Le fi voltò il santo, e fenza alcuna alterazione gli diffe; febbene lo fono indegno del Sacerdozio, non. dimeno ne a te, ne al tuo flato conviene il mettere le mani in qualfivoglia Sacerdote, che fia:

Onde devitemer il giudicio di Dio grande, che qualche danno per quello tou ardire non tifegua. Così diffè Ambrogio, e Dio alla prefenza di tuttu la cafigio di otte fubitamente la vita. Ed il Santo per pagare con manfuerodine, e con utiliso di carria il torro; che la sfacciata donna fattogli aveva, il recompagno il giorno feguente alla dei tradi Due de Gord Artisali aveva, il recombano, fingendo di effere de gual Due de Gord Artisali del giali Due si del presidente di effere Cattolici importunarono l'Impendor Graziano a farra guara un Conelio Generale per tratura delle code pertinentii alla Fede ;
S. Ambrogio forpofe, e procetture, che fi

congregaffein Aquilcia il Concilio de Vefcovi Occidentali, che vi volessero andare,e vi fitrovò S. Ambrogio medefimo, e con lo fpirito, dottrina, ed autorità fua repreffe, 'è confuse gli ererici ed insegnò a ciascuno che i Sacerdoti dovevano effere giudici de' laici, e non i laici de Sacerdoti. Un'altra volta due gentiluomini della camera dell' Imperadore Graziano, che erano col cuo. re Arriani, e per compiacere al loro Principe, mostravano di esser Cattolici, per burlarfi di S. Ambrogio, lo pregarono a dichia-rare loro il Miftero dell' Incarnazione dell' Eterno Verbo . Promife il Santo di farlo in Chiefa e perciò deputò il giorno feguente , e per fare quanto aveva promeffo, andò alla Chiefa dove era concorfa gran quantità di persone per ascoltarto. Stette aspettando un pezzo, che venissero quei gentil'uomini, chegli avevano chiefta la dichiarazione di quella questione: ma essi poco caso facen-do del Santo, montati a cavallo se ne andarono in villa, e nel cavalcare caddero ambidge in terra con tal caduta, che si fracaf-. farono i corpi, e morirono.

Aveva Graziano al fervizio fuo un'gomo detto Macedonio molto favorito da lui, il quale, andando S. Ambrogio a trovarlo a cafa, per parlarli di un certo meschino ali fece ferrare in faccia la porta, ne lo volle afcoltare. Diffcall'ora con profetico spirito il Santo, Tu ancora verrai alla Chiefa, e trovando le porteaperte, non vi potrai entrar dentro se così poco appreffo gli avvenne s perche cercandolo Maffimo Tiranno per ammazzarlo: Macedonio fugei alla Chiefa, e quantunque fossero aperte le porte non potette mai trovare l'entrata . Onde venne in mano de i nemici fuoi. Quefti incontri, ed altri fimili ebbe Sant' Ambrogio con gli Arriani in vita dell' Imperadore Graziano, il quale morto prese gran piede l'erefia, e crebbe quella fiamma co foffii di Giustina, che l'attizzava. Proccurarono, che si facesse un Vescovo della lor fetta, per opporlo a S. Ambrogio, e nominarono uno di nazione Scita , nominato Auffenzio - come il predeceffore di S. Ambrogio è molto fomigliate a lui ne' coftumi. Ma perche questo nome di Auffenzio era odioso nella Città dissimulando il suo proprio nome, fi fece chiamar Mercurino ', Quetto falso Vescovo, e novello Auffenzio sfidò S. Ambrogio a disputare pubblicamente della Fede, prendendo pergiudiciar-

confenti il Santo : non perche non volesse disputare, ma percheera cosa nuova, ed indegna della maestà della Chiesa, che i secolari gindicassero di cose Ecclesiastiche, e. fundere. di facro Gensili. E per molto, che Valentiniano, per effere fanciullo, ed ingannato dalla madre eretica, proccuraffe, che fi difputalse, non potette mai vincere il forte, e costante petro del Santo Prelato, allegando il coltume antico della Chiefa, eche i Sacerdori devono giudicare gli Imperadori, e non gli Imperadori i Sacerdoti. Ne meno potette da S. Ambrogio ottenere, che in Milano concedesse agli Arriani una Chiesa per celebrare le loro cerimonie, e riti facrileghis e dicendoli Calligono Camerier maggiore di Valentiniano; Vivendo io, ardifci di sprezzare Valentiniano, io ti tagliero la tefta: rifpofeil Santo, come egli medefimo riferifce : Permetta Dio, che tu faccia quello, che mi minacci : perche io patito quello, che deve patire un Vescovo , etti farai quel. lo, che conviene alla tua persona, non temo le tue minaccie: perche til puol accidere il corpo, e non l'anima: Puoi levarmi la vita, ma non il merito : perche l'anima è riferbata a Dio folo, e non alla potestà della terra. Penti di farmi danno ? più tofto mi fai grandiffimo benefizio, togliendomi una vita temporale, acciocche fucceda la beata, ela cterna. lo prego Dio, che tutti i nemici della Chiefa lascino di perseguitar lei, e rivoltino contro di me i riti, e le mac. chine loro, e faziino la loro fetecol fangue mio. Queste sono parole di Sant'Ambrogio. Mavedendo Giustina, chetutto riufciva vano, e che il nome, e l'autorità dell' Imperador fuo figliuolo non era baftante a vincereSant' Ambrogio, e che mentre, ch' egli stesse in Milano, non potrebbe far progresso la fua falta religione, confummandofi di dolore, e di rabbia, determinò scacciarlo dalla Città, e mandarlo in efilio in luogo, dove non le potesse far resistenza. E perche era cosa molto difficile da farsi per l'amorgrande, chetutto il popologli portava, e per la diligenza, con la quale custodiya il suo Pastore, e Prelaso, promifegran premii a quelli, che per qualtivo. glia maniera, e con qualunque arre la fer-, vissero in ciò, e le facessero confeguire l' intento luo.

bitri, nomini fecolari, e Gentili. Non ac- I recchiare un cocchio in una cafe prefso alla Chiefa, per rapire improvisamente il Vefcovo, quando ne uscisse, e condurlo in elilio, prima che il popolo lo potefse di-

Non liriusci il negozio come pensava perche Dio custodi il Santo, ed Eutimio 1 anno feguente per un delitto da lui commef. fo fu sbandito da Milano - e condotto in efilio in quel medefimo cocchio, ch'ezli aveva apparecchiato per condur Sant' Ambrogio, a guifa di un'altro Aman, che morinella forca preparata per Mardocheo . Tutto questo era un gettare olio nel fuoco, ed accendere maggiormente il fuoco di Giustina, e de gli eretici contro il Santo Prelato, e contro i Cattolici, che perpetuamente vegliavano, ed erano apparecchiati a morire per lui .

Per dare qualche riftorose ricreazione al popolo ordinò il Santo, che in Milano si cantafsero i Salmi, e gl'Inni, come fi ufava nelle Chiefe dell'Oriente; ed accrebbe le vigilie, ed i digiuni per placare il Signore, e per armare i fuoi foldati col fuo patrocinio, col quale dal Cielo imperrarono i corpi de gloriofi Martiri San Gervafio, e Protalio, che in quel tempo fi scopersero per una rivelazione avuta da Sant' Ambrogio. E fece Dio tanti, e si gran miracoli per intercessione di questi Santi, in confermazione della Fede, che Sant' Ambrogio predicava, ed in lode della Santiffima, ed individua Trinità, la qualcimpugnavano g'i Arriani, che convinti, e confusi repressero al quanto il loro furore, sebbene non per questo si emendarono. Uscivano i demoni da i corpi, i quali tormentavano, gemendo, ed urlando, e confessando di essere tormentati da fanti Martiri, ed ancor dal medefimo Sant' Ambrogio; come forive Sant' Agoftino, pregandolo, che gli lasciasse, e li perdonasse.

Ma con tutto ciò gli eretici non si convertivano; anzi affogarono un' Arriano de' fuoi, nel quale era entrato il demonio; perche a gran voce diceva, che in quella guifa dovevano efsere tormentati quelli, che non credevano la unità della Santiffi ma Trinità, la quale Sant'Ambrogio infegnava. La verità è, che uno de principali di quella fetta, e più aftuto, e fagace dif-Si trovò uno chiamato Eutimio, pitlardi-so degli altri, il quale sece un giorno appa-Perche stando in Chiefi, vidda un' Ange-

lo

lo all'orecchia di Sant'Ambrogio, come dia, che tutta la Città faceva al fuo fanto proponendogli le parole, che doveva dire Prelato, per difenderlo, poteffero più faal popolo, che lo ascoltava. I demonj cilmente torli la vita. Fece il Mago il suo sforzati dal poter di Dio la Cattolica verità confessavano, e glieretici male usando la libertà data loro da Dio, la negavano, la bestemmiavano, e la perseguitavano.

E con quanta maggior chiarezza manifeftava il Signore la virtu del fuo fervo Ambrogio, e con miracoli, e prodigi confermaya la fua dottrina, tanto più effi chiudevanogli occhi per non vedere la luce, e odiavano il Maettro, che con essa illumi-

nare gli voleva.

Vedendo dunque riuscir vane tutte le arti . ed inganni loro . determinarono di dar la morte a chi con tanto studio s' ingegnava di dare loro la vita . Mandatono un' uomo facinorofo, e temerario, che ammazzasse in cafa il Santo Prelato. Entrò dentro l'uomoarmato di ferro, e pieno di furore, e perche, come abbiamo detto, S. Ambrogio non aveva guardia, ne portinajo, pafsò infin là dove stava il Santo, ed alzò la mano per ferirlo con la spada nuda. la quale a questo effetto portava. Ma che può la fierezza, e pazzia umana contra la potenza di Dio ? E chi potrà offendere colui, il quale è guardato, e difeso da Dio? Si feccò al meschinoil braccio, e la destra, con la quale voleva ferire il Santo; cominció a tremare, e mutar colore, ed attonito, e come fuor di sè steffo, fi gettò a i piedi di Sant' Ambrogio, li chiese perdono, el'ottenne insieme con intera falute.

Non bastò questo miracolo per dar senfo a gli cretici, vista a ciechi, e tenerezza dicuore, a quelli, che erano tanto duei, etanto oftinati; anzi cercarono nuove invenzioni per combattere contra di Dio, e contro il fuo fervo, e perche tutte le umane infidie, le quali infin all' ora avevano usate, riuscitono vane, si rivolsero allediaboliche, pretendendo per via di demonj ottener quello, che per altra strada non avevano potuto ottenere. Per quefto diedero buona quantità di danari ad un incantatore, e gran negromante, acciocchè con l'arte sua magica rompesse l cherimosfo quel vincolo di amorese la guar- gli una ambascieria , e lasciando spesela

ufizio, fali una notte fopra il tetto della cafa di Sant' Ambrogio, e chiamò i maligni fpiriti, rifpofero al commandamento, or-dino loro quanto dovessero fare ; fecero prova di effettuarlo, e non fu possibile . Torno la feconda volta, e con malic, ed incanti più forti gli astringe, e commanda loro - che ammazzino il Santo : ma perche egli era guardato dalla mano di Dio, e circondatoda Angeli, che lo difendevano . non fi poterono accostare non solamente alla fua persona; ma nè meno al limitare della porta fua, come l'iffesso negromante dopo la morte dell' Imperadrice Giuttina, confessò essendo prigione, e tormentato per un' altro delitto, che aveva commesso, fenza poter fare altra cofa, avendogli l'Angelo Cuftode di S. Ambrogio commandato, che lo dicesse, ed avevalo sforzato a ciò fare.

Dura cosa è combattere contro Dio, e tirar calci contra lo sperone. Si pensava Giustina con la sua empietà, e rabbia donnesca, e con le armi, e con la potenza di Valentiniano suo figliuolo, poter contrastare contro Dio, ed abbattere il muro inefpugnabile della Fede Cattolica; ma quando meno fe lo penfava, Dio levò contro di lei, e del fuo figliuolo, Massimo Tiranno, che infidiofamente aveva fatro ammazzare l' Imperadore Graziano, il quale per lavare quella macchia del fangue innocente, che aveva sparso, emostrarsi Principe Cattolico, e zelante della pace, e dell'unione della Chiefa, scriffe all'Imperadore Valentiniano, esortandolo a difendere la Fede Cattolica, come aveva fatto l'Imperadore Valentiniano suo padre, eminacciandolo, fe non lo faceffe, di farli crudeliffima guerra, cercando con questa occasione colore, e pretesto di farla, e valendosi della Religione per li fuoi intenti, come fogliono fare i Politici.

Ed in effetto nel medefimo tempo mife insieme un grosso esercito per passare le Alpi con grande spavento, e terrore di tutta l'Italia, e del povero giovane, ed ingannato Imperadore Vatentiniano, e della stessa quella amicizia, ebenevolenza si rara, che Giustina sua madre, li quali si viddero tanpaffava fra S. Ambrogio, & il popolo di Mi- | to alle firette, che per raffrenare, etratlano, fra l pastore, & il suo gregge: accioc- tener Massimo deliberarono di mandarla pace fra loro, e chiederli il corpo dell' rannia. Imperadore Graziano per sepellirlo . Il Santo Vescovo dimenticato di tutte lein- se ne stesse più in pace, e non avesse tangiurie, cheaveva ricevute da loro, e ricordandosi della clemenza del Signore, ed avendo compassione all'Italia, condisceparlò con Massimo, e sebbene su questa volta da lui trattato scortesemente, compretesto di pace voleva far guerra, ed ingannare Valentiniano.

tollo, a guardarfi da Massimo, ed a por- ta già Giustina sua madre riverì, ed ubli più mente alle mani, che alle parole, bidi Sant' Ambrogio. Stando Teodofio in che egli dicesse. Non si guardò Valenti- Milano, favori sommamente i Cattolici, niano, anzi mandò un'altro Ambafcia- e perfeguitò gli Arriani, e Sant' Ambro-dore, chefu Donnino, perfuadendofi di gio trionio di loro, e la Religione Caro-potere impetrare con fommesse preghie- lica della perfidia, e la verità della bu-

re la pace.

Diede Massimo buone parole al nuovo Ambasciadore, il quale se ne tornò in Ita- mancarono altri mostri, che in quel melia molto contento, credendoli di avere defimo tempo ufcirono dall'inferno per stabilità la pace. Ma li venne subito die rurbare con nuovi errori la tranquislità tro Massimo col suo esercito, e passò im- della Chiesa. Perche Gioviniano Monaprovidamente le Alpi, ed entrò tanto re-leo, ed altri, che erano fiati in quel Moni. pentinamente in Italia, che Valentinia- stero, il quale abbiamo detto, che in Mino, eGiustina appena chbero tempo a lano edifico Sant' Ambrogio: ed avevano scampare, ed a suggire nelle parti dell' Oriente, acciocche Teodolio, che governava, ed era compagno dell'Imperio, li statando dalla instituzione Monastica, e disendesse, e liberasse dalle mani di Mas- dalla Fede Cattolica, cominciarono ad amo, come dopo li liberò. Cagionò la ve- infegnare nuove dottrine, & ad infeitare nuta dell'efercito di Maffimo grande spa- le anime di quelli, che credevano, de'quavento in Milano, e volevano a gara tutti I li dice Sant' Ambrogio queste parole: abbandonar la Città, efalvarfi fuggendo. Ragionò Ioro il Santo Prelato, ed cfor-

tolli a far penitenza, mostrando, che questo era il migliore, ed il più ficuro rimedio, che effi poteffero trovare : Per-Flor Sanctorum Parte II.

altre persone importanti , e Principi dell', moltissime terre vedendo, che non viera Imperio loro, fectro difegno fopra di S. alcuno, che gli refiltesse, mitigò il suo Ambrogio, ed instantemente lo pregaron no a prendere quella faitea, ed andarse benefizi la gente, ed a dar ad intendere ne a Treveri, doveera Massimo ( al quale di non essere venuto armato per usurparun'altra volta era stato mandato dopo la si l'Imperio, ma per conservare pura, ed morte di Graziano, ed era da lui molto immacolata la Fede Cattolica, volendo bene conosciuto, e stimato ) per stabilire col manto della religione coprir la suati-

Fu questo cagione, che Sant' Ambrogio

te contese con gli Arriani.

Ma molto più li confermò, e fi stabili la Fede Cattolica, dapoi che l'Imperadore fe alle loro preghiere: si mise in viaggio, e Teodosio vinse, ed uccise Massimo: perche sebbenecome uomo pio, e modettifsimo non volle usurparsi l'Imperio dell' prese nondimeno i disegni suoi, e che con Occidente i anzi lo restitui a Valentiniano: nondimeno vi restò sempre congrandissima autorità, e come padre del mede-Onde lo fece avvisato di ciò, ed esor- simo Imperadore Valentiniano, che mor-

Ma se mancarono gli eretici Arriani, non con la maschera de'digiuni, e delle penitenze, diffimulata la loro malizia, apo-

Stettero con effo noi, ma non erano de nostri, digiunavano, stavanorinchiusi nel Monistero; non avevano libertà di darli a' piaceri disonesti, nè a contese di vane parole , e perche erano morbidi , che dice egli, fuggi dalla sua patria ? Se delicati, non poterono relistere a questa vuoi esser salvo, suggi da i tuoi peccati ; maniera di vita. Uscirono dal Monistee vincerai il nimico, se lascierai di pec- ro, vollero tornare, e non surono amcare. Ma Massimo, dopo diavere distrut- messi; perche molte cose aveva io intese to col fuo efercito quella nobil parted' degne di provvisione , ed avendoveli Italia, e rovinate molte Città, dato il gua- avvisati, non si emendarono .. E per to alla campagna, e fattoli Signore di quello, come ufciti fuor di sefteffi, comineiarono a vomitare il veleno, del qua- I le erano pieni, & ad effere un'incenti-

vo di tutti i vizi.

Quest' e di Sant' Ambrogio, il quale in tal maniera perseguitò Gioviniano, ed i fuoi compagni, che li scacciò da Milano, e da tutto il distretto suo: sebbene furono tanto arditi, che andarono a Roma, penfando di poter ingannare con la loro ipocrifia i fedeli; ma per la diligenza di Pammachio uomo nobiliffimo, ed amicissimo di S. Girolamo, Sitizio Papa, ragunando il Clero di Roma, gli condanno infieme con la dottrina, che infegnavano, ed il medefimo S. Girolamo icrific due dottiflimi libri contro di quello, e l'Imperadore Onorio, figliuolo di Tcodosio, mandò Giovinia no in etilio in un'Ifola molto ritirata, e lontana.

Pari parimente Sant' Ambrogio molte molestie al tempo de due fratelli Imperadori Graziano, e Valentiniano in refistere a molti de'Romani Senatori (Capo de quali crano Simmaco) che volevano, che si rimettesse in Roma l'adorazione de gli Dei, e gli stipendi che si folevano dar prima a'loro Sacerdoti, e ministri, e mandarono Ambasciadori a gli Imperadori per impetrarlo, a'quali Sant' Ambrogio fi oppofe, e perfuafea i medefimi Imperadori a non lo concedere, e rispose gravissimamente, e dottissimamente a tutte lefalse ragioni, che i Gentili in contrario allegavano.

Ma ritornando a quello, che poco fa dicevamo di Teodofio, dopo quella infigne victoria, che ebbe del Tiranno Maffimo, e del fuo efercito, quelli, che avevano feguitato la parte di Massimo, temendo di efferne castigati, pieni di paura pregarono umilmente Sant' Ambrogio, che impetraffe loro il perdono dall'Imperadore, ed il Santo lo fece con tanta pietà, ed efficacia, che ottenne dall'Imperadore tutto quello, che volle; ecastigando folamente trè, che erano i capi, perdonò a tutto l'esercito di Massimo, e fi prese ancora cura, che le figliuole e la madre fua non patificro, mandare do loro tutto quello di che avevano bifogno, e dando efempio di clemenza a' Principi, e vincendo l'istessa vistoria con dar la vita a quelli, a'quali ella gli ave- ri; nondimeno per effere memorabile, e va data facoltà di levarla; etutto ciò per degna di effere imitata da tutti i Prin-

configlio, ed intercessione di Sant' Ambrogio, febbene non li mancarono alcuni incontri col medefimo Imperadore, ne quali non è certo che cosa debba maggiormente ammirarfi, ò la religiofa umil-tà, ed ubbidienza di Teodofio, ò il va-

lore, e la costanza del Santo Vescovo in difendere l'autorità della Chiefa. Perche avendo alcuni Monaci per infligazione del loro Vescovo brusciata una Sinagoga di Giudei in una terra chiama-

ta Cassimico nelle parti dell'Oriente, e dolendosi gravemenie i Giudei, e facendo istanza , perche fossero castigati gli autori dell'incendio, l'Imperadore ordinò, che quella Sinagoga si rifacesse a sue spese.

N' ebbe Sant' Ambrogio norizia, e scrisse a Teodosio una lettera, nella quale lo pregava a rivocare quell'ordine, e gli dice

in effa queste parole.

Io ti prego, che til afcolti con pazienza quello, che io dico, perche le non fon degno, che til mi ascolti, nè men farò degno di offerire per te facrificio, ne che tu mi raccommandi i defideri , e le orazioni tue.

Non udirai tul quello, il quale defideri, che sia udito per te? Non udirai quello, che ora tratta la causa sua, avendolo tu udito, quando trattava l'altrui ? Non temi il tuo stesso giudicio, e quello, che da esso siegue, che tenendomi per indegno di essere udito da te, dichiari, che io fono indegno di effere udito per te? Tanto più che non conviene all' Imperadore negare la libertà del parlare, ne al Sacerdote il non dire quel tanto, che fente. Tutto questo di Sant' Ambrogio. E sebbene non persuase con questa lettera Teodosio, lo persuase non dimeno poi in Chiefa, ed otrenne tutto quello, che vo'le, e liberò il Vefenvo, ed i Monacidalla pena, edal caftigo, del quale dubitavano, edall' affanno, nel quale si trovavano.

Ma molto più difficile, e più glorioso per Sant'Ambrogio, e per Teodofio, fu quello, che gli avvenne, quando l' Imperadore volle entrare in Chiefa. ed il Santo Vescovo li chiuse la porta, che se lodata da tanti, e da si gravi Scritto-

Avevano quelli della Città di Salonichi uccilo tumultuariamente un Maestro di campo, e ministro dell'Imperadore . Gli dispiacque ciò sommamente, evolle castigarli : nondimeno per le ragioni addottegli da Sant' Ambrogio fi mitigò. Ma perche ne' Palazzi de' Principi vi fono continuamente molti adulatori, emolti, che Imperadore alla porta della Chiefa, non attizzano il fuoco, e li fomministrano legna, e materia, non mancarono in quello di Teodofio alcuni de'fuoi famigliari, che l'incitarono a severamente casti- andato vi fosse, lo riprese come tiranno, gar quella ingiuria, ed a difendere la riputazione fua, ed in fomma l'induffero l'Imperadore con una meravigliofa umila fare un crudele editto per il quale in tà li rispose; lo non pretendo violar le termine di tre ore surono in Salonichi leggi stabilite dalla Chiesa, nè entrarvi ammazzate sette mille persone del popo- dentro per forza, ma ben ti prego, che lo, fenza avere rifguardo, ò ad inno- tu mi feiolga, e mi affo!va dalle fuecencente, od a reo.

Senti Sant' Ambrogio grandissimo dispiacere, si per il sangue, che si era quale egli aperse a chiunque si pente de sparso, come per l'amore, che portava suoi peccati. Replicò Sant' Ambrogio : a chi l'aveva fatto spargere : Ed accioc- Qual penitenza mostrate voi di un delitchè si riconoscesse, e facesse penitenza to si atroce ? Qual medicina avete apdi si grave colpa, un giorno, che l'Im- plicato ad una piaga si grande, esi dif-peradore andava alla Chiefa gli si sicce sicile da fanate? Ciò tocca a voi, sogil costantissimo Prelato incontro alla por- giunse l'Imperadore, e dovete darmi rita e con parole graviffime, e piene di medii, ed io li devo accettare. Ed avenmaestà, gli commandò, che non vi en-trasse, insin tanto, che non riconoscessi lo, che gli commandò, ed essendo stato se il suo peccato, e ne facesse pubblica da lui affoluto, entrò il fedelissimo, e penitenza. Ubbidi l'Imperadore, se ne gloriosissimo Imperadore in Chiesa, e

Perche flando un giorno Teodofio piangendo gli fi accostò un suo eran famigliare, nominato Russino, e gli domandò qual foffe la caufa del fuo dolore, ed egli più dirottamente piangen-

ravielia, e divozione.

do, rifpote queste parole: danni, ma io gemo, e piango la mia scia. be, e questo l'esempio, che diede della gura, perche confidero con quanta facili- modeftia, e divozione fua Teodofio, del tà possono entrare nel Tempio di Dio i quale dice Sant' Agostino. Volle Dio, poveri, ed i servidori, e pregare in ef- che Teodosio Imperadore facesse pubblifo il Signore, e che per me è ferrata la ca penitenza, alla prefenza del popolo, porta non folamente del Tempio, ma accioconè tutti prendeffimo efempio di del Cielo ancora, poiche Crifto nostro larla, quando occorrese, e che ne il Signore disse a i Sacredoti: Turco quel-povero, ne il ricco, ne l'artigiano, ne lo, che legherete in terra, sarà legato nel ja gencilosmo si reputino a versogna,

cipi Criftiani , fommariamente la narre- | terrebbe da Sant' Ambrogio l'affoluzione, Teodofio rispost.

Non lo farà, perche io conosco essere sì giusta, e sì ragionevole la sentenza di Ambrogio, che non vorrà rompere la legge di Dio, per rispetto dell' Imperial poteflà . Avendo finalmente spesi otto mesi in pianto, venuta la so-lennità della Pasqua del Natale, andò l' per entrarvi per forza, ma per chiedere a Sant' Ambrogio mifericordia, e perdono, il quale non fapendo con quale animo e violatore dell' Ecclesiastiche leggia ma fure, e che ti ricordi della clemenza del Salvatore, e non mi ferri la porta, la torno a cafa, e flette otto mefi pian-gendo, e verfando lagrime con tanto do lore, che folo il leggerlo, cagiona me-il parimento di lagrime, comincio a chiedere perdono de fuoi peccari, & a dire quelle parole del Reale Profeta David-

La mia anima è attaccata alla terra , vivificatemi, Signore, come avete promesso di fare. Quelta fu la costanza, e la grandezza di fpirito, non umano, Tu non senti i miei mali , ne i miei ma Divino , il quale Sant' Ambrogio eb-Cielo. E dicendozli Ruffino, che celi or. & a difonore il fare quello, che fece l'

Imperadore . Ed il medefimo Sant' Am- I di loro, e facendoli miferabilmente motibrogio dice.

Non fi vergognò l'Imperadore di quello, che fi vergognano i poveri, neli pafso poi giorno, nel quale egli non pian-

geffe quel fallo.

Ma in questo medesimo caso avvenne un'altra cofa notabile, ch'effendo entrato l'Imperadore dentro il Coro per offerire, vi rimafe per udir Messa, e Sant' Ambrogio gli fece dire, che quello non era fuo luogo, ma de Sacerdoti, perche la porpora può fare Imperadori, ma non Sacerdoti. E l' Imperadore con estrema modestia rispose, non effere flata tomerità, e presonzione la sua, restando in quel luogo, ma aver fatto quello, che aveva veduto farsi in Costantinopoli, eche perciò ringraziava il Vescovo, dal quale riceveva l'avviso, e la correzione.

E la ricevette in maniera, che tornando poi a Costantinopoli, ed enrrando in Chiefa, non volle mai federe nel Coro de' Sacerdoti per molto, che Nettario Arcivescovo di Costantinopoli ne lo pregasse, anzi fospirando diste : Appena hò conosciuto la differenza, ch'è fra l'Imperadore, efrail Vescovo, ed hotrovato il maestro della verità, perche solo Sant' Ambrogio conofco per Vescovo degno di questo nome. In formus l'Imperadore Teodosto. si per la fua gran pietà, come per l'eccellenti, edammirabili virtul di Sant' Ambrogio, l'onorò grandemente, lo riveri, e lo ubbidi, ed ordinò per suo consiglio molte cose giovevoli, ed utili per tutta la Chiesa Cattolica, e per l'esempio suo l'Imperadore Valentiniano restò tanto soggetto alla volontà del fanto Prelato, dopo la morte di Giustina sua madre, quanto prima ne era frato alieno per perfuasione della fressa, come si vede nell'orazione, che sece il medefimo Sant' Ambrogio, piangendo con molte lagrime l'infelice morte datagli da Argobaste suo gran famigliare, e Ca-pitano del suo esercito in Leon di Francia, facendolo da infedele, e traditore foffocare nel letto per dare contra ogni debito di ragione l'Imperio ad Eugenio

Ma il Signore, che sebbene permette i mali, non li lascia senza castigo, castigò severamente il tradimento di Argobafte, e la tirannia di Eugenio, dando una miracolosa vittoria ell'Imperadore Teodosio contro | parola, sete pio, e clementissimo Impo-

re fotto le fue mani.

E conoscendo il pio Imperadore di non aver confeguito quella si grande, e si gloriofa vitteria per fuo valore, ed industria, nè meno per virtà, e per numero di foldati, ma per le orazioni di Sant' Ambrogio, gli scriffe subito una lettera, dandogliene avviso, e pregandolo a 1ingraziare il Signore per quel benefizio, che a lui, ed a tutta la Cristianità satto aveva . Sant'Ambrogio gli rispose con un'altra lettera, nella quale gli dice quefte parole.

· Ringraziato sia Dio Signor nostro, che ha corrifposto alla vostra Fede, e pietà, e ci ha rappresentato quell'antica forma di fantità, eci ha lasciato nel nostro tempo vedere quello, che nelle facre feritture leggendo ci fa stupire, poiche nelle vostre hattaglie fiètrovato il favor Divino si prefente, che non han potuto le cime de gli alti monti nascondere il corso della voftra venuta, nell'armi de gl'inimici impedire l'efercito vostro. Per questo benefizio volete, ch'io renda grazic al Signore, io lo farò volentieri, come quegli, che sò i meriti vostri. Perche certa cosa è, chea Dio piace il facrifizio, che in vostro nome gli fi offerisce, e volendo voi, che quefto fi faceia, gran divozione, e fede moftrate in ciò. Gl'altri Imperadori, acciocchè resti memoria delle loro virtorie fanno fare architrionfali, ò si fatte cofe, ma la vostra clemenza vuole, che si offerifcano facrifizi, offerte, e rendimenti di grazie per mano de i Sacerdoti. Io quantunque indegno, ed inabile per cofa si grande, vò dirvi quello, che hò fatto. Portai con effo me all'Altare la lettera del'a vostra pietà, la posisopra l'Altare, e giunto ad offerire il faerifizio, la prefi in mano, acciocche la vostra Fede parlasse con là mia lingua, ed i caratteri Imperiali in quella oblazione facessero usizio di Sacerdote . Veramente, che il Signore fi mostra propizio, e savorevole all'Imperio Romano, avendoglidato tal Principe, la cuivirtu. efomma potenza in si grande Imperio, e si illustre trionfo, è accompagnata da si profonda umiltà, ed ha vinto in valore gl'Imperadori, ed in umiltà i facerdoti. Che ho io più da deliderare? Avete ogni cofa, e per dirlo in una

Jantzea Lagon

radore, e con tutto questo defidero, che | di effere stato martirizzato Vitale suo ogni giorno cresciate nella pietà , che è il più raro dono, che dia Dio, acciocche per la vostra clemenza la Chiesa di Dio goda la pace, e la tranquillità ne i buoni, così si rallegri col perdono de i rei.

Perdonate specialmente a quelli, che l prima , di ora peccato non hanno . Tutto questo scrive Sant' Ambrogio, il quale con le sue parole impetrò il perdono da Teodofio a'colpevoli, e l'istesso Teodosio si gettò a' piedi del Santo, confessando di effere salvo per le orazioni, e meriti fuot. Ed avendo farro venire da Costantinopoli Arcadio, ed Onorio suoi figli, e ricevutili nella Chiefa di Milano, gli raccommandò a Sant' Ambrogio, acciocche gli avesse in luogo di propri figlatoli, ed a loro espresfamente ordino, che lo temessero, e lo ubbidiffero, come padre.

Ed avendo loro diviso l'Imperio, e dato quello dell'Oriente ad Arcadio, e quello dell'Occidente ad Onorio, mori il gloriofo Imperadore in Milano l'anno del Signore 395, alli 17, di Gennajo, con gran pianto, e dolore di tutto l'Imperio, e particolarmente di Sant'Ambrogio, che fece un orazione delle fue lodi, e de'fuoi onori , e versò gran copia di lagrime , perche, come dice in effa, quando Teodofio mori non prendeva tanto penfiero di sè, della fua morte, e de'fuoi figliuoli, quanto faceva della pace, edella tranquillità della Chiefa . Poco dopo la morte di Teodofio, trovò il fanto Sacerdote i facri corpi de'Santi Martiri Nazario, e Celfo in un'orto fuori delle mura della Città, e con grandissima solennità alla Chiefa de gli Apostoli gli trasferi, dove Dio fece per esli molti miracoli , fra gli altri molti indemoniati restavano liberi, e perche in uno di essi il demonio gridava, e diceva, che Sant' Anibrogio grayemente lo tormentava, rifpofe il Santo: Taci maligno spirito, perche non ti tormenta Ambrogio, ma la fede de'Santi, e la tua invidia, vedendo tiì, che gli uomini ascendono colà, onde til cadelli; nè Ambregio fi gonfia per le tue parole.

Si era parimente poco prima trovato il Santo in Bologna alla traslazione del scrvitore, messo in Croce, e confitto con molti chiodi, ottenne la corona del martirio, e fu co'l fuo fervidore fepolto nel-

le sepolture de' Giudei. Ma poi si scopersero i fanti corpi, e S. Ambrogio effendo invitato, ando alla traflazione di Sant' Agricola, e cavandoli il fanto corpo, raccolfe i chiodi, il fangue, ed il trofeo della Croce, nel quale era morto, ericco del preziolo teforo di quel. le reliquie, paísò a Fiorenza, e collocolle fotto una Chiefa, che una pietofa, ed illuste matrona, chiamata Giuliana, aveva edificata fotto nome di San Lorenzo, sebbene il popolo la chiamò Ambroliana, peraverla S. Ambrogio dedicata. Il quale occupandoli continuamente in cole tanto alte, e di servizio di Dio, e spargendo per tutto il mondo, come un Sole, gli Iplendori delle fue illustri virru, ed i raggi della fua celeste dottrina, e fiaccando l'orgoglio de gli Eretici, fpaventando i Tiranni, ed ammaestrando, ed uniliando i Principi della terra, combattendo come valorolo foldato le battaglie del Signore, defiderofo aià di uscire di questo corpo, intese avvicinarfi il tempo della fua gloria, e retribuzione, ondediffea' fuoi famigliari, che farebbe con effiinfino alla Pafqua feguente, e non più. Pochi giorni prima, che si metteff: infermo nel letto, ferivendo fopra il Salmo 43, e dettando a Paolino, ch' era quelli, che lo scriveva, e che narra questo particolare, una fiamma di fuoco copri subitamente la testa del Santo, e gli entrò in bocca, e la sua faccia si cambiò tutta, e restò bianca come neve, sebben pocodopo tornò al fuo folito colore, e fembiante, ne potette fornire l'esposizione di quel Salmo-

Perche subito cadde infermo di mortal malattia, ancorche foffe alquanto lunga, con grande, e straordinario dolore di tutta la Città, e de gli uomini prudenti, che remevano di qualche grave calamità, e della caduta dell' Imperio Romano, se mancava quegli, che con le orazioni, e co' meriti suoi lo sostentava. Per questo il Conte Stilicone, Capitano Generale, e grandiffimo famigliare dell' Imperadore Onorio, mandò alcuni gentiluomini fuoi amici al Santo, perchelo pregaffero, che, poichè egli lo poteva fanto Martire Agricola, il quale dopo fare, impetraffe da Dioladilazione della morte, acciocchè con essa non seguissero I Sacerdote le sue sacre mani sopra l'inferinfieme i mali, che fi temevano . E facendo essi l'usizio loro, ed importunando Sant' Ambrogio, egli rispose quelle parole tanto lodate da Sant' Agostino : lo non fono viffuto fra voi , in modo , che mi vergogni di vivere, nè temo di morire, perche abbiamo buon Signore. Erano alcuni Diaconi, e famigliari di Sant' Ambrogio nella parte più rimota della fua camera, trattando fegretamiente fra se, chi dovesse nel Vescovado succederali, e nominarono con voce baffa Simpliciano, ed il facerdore di Dio, come se uditi gli aveffe, approvando quello, che dicevano, diffe con alta voce trè volte: Senex, sed bonue: Vecchio, ma buono, c cost avvenne. Affifteva al Santo in quetla infermità San Bassiano Vescovo di Lodi, ed una volta facendo con lui orazione, vidde il nostro Signor Gesti Crifto, cheandava a vilitarlo, e con allegra, e ridente faccia lo accarezzava. Venuto il fabbato Santo e ftando Sant' Ambrogio con le braccia distese in Croce, facendo tacitamente orazione, su'I far della notte Sant Onorato Velcovo di Vercelli, ch'era nella parte più alta della cafa fenti trè volte una voce, che diceva . Surge , festina , quia modo recessurus est . Levati, affrettati, perche or orafi ha da partire.

Soefe fubito a baffo, e gli diede il Santissimo Corpo di Cristo Redentor nostroed avendolo ricevuto con fingolariffimo gusto, e riverenza, diede il suo spirito a chi per tanta fua gloria creato l'aveva, poco prima che nascesse il giorno, la mattina di Pafqua, che fu l'anno del Sienore 307, alli 4, di Aprile, effendo di età di 64. anni, e cinque anni prima , che morifie San Martino Vescovo di Turone. Dal che si vede non poter effere quello , che alcuni scrivono, che Sant' Ambrozio, esfendo per dir Messa all' Altare, si trovasfe all'esequie di San Martino, come il Cardinal Baronio offervò. Fece Dio noftro Signore molti miracoli per l'interceffione di questo fantissimo Dottore in vita, ed in morte. Quando egli fu a Roma, andando a dir Messa in un'Oratorio di una principale gentildonna, una femmina paralitica , fapendolo , fi fece portare in una fedia colà dove egli era, e baciogli le vesti, e mettendo il Santo rempo; lo vidde caduto, e disteso un

ma, ricuperò fubito la fanità, e cominciò a caminare. In Fiorenza alloggiò in cafa di un'illustre gentituomo, chiamato Decente, il quale aveva un figliuolo nominato Ponfofio, tormentato dal demonio, e Sant' Ambrogio lo libero, ed effendo poi morto, lo rifufcitò ad iftanza della madre del giovane, mettendofi, come un'altro Elifeo, fopra il corpo del morto, e restituillo alla madre, e dopo gli scrisse un libro, insegnandogli il modo, ché dovevano tenere per vivere Cristianamente.

Dopo la morte di Sant'Ambrogio un' uomo chiamato Chesonio, temendo il caftigo di un delitto, che aveva commesfo, se ne entro in Chiefa, come in luogo di rifugio, ed alcuni foldati di Stilicone per forza , e con gran violenza lo traffero dall'Altare, dove era circondato da' Chierici, c fu appreffo Sant' Ambrogio, facendo orazione, e piangendo il poco rispetto, che si portava alla Chicsa. Se ne andarono fubito i foldati, checrano Arriani, tutti allegri, ad alcune feste, e giuochi chiamati Circenfi, che l'Imperadore celebrava, e furono sciolti alguni Leopardi, per trattemmento del popolo, i quali, lasciando tutti al'altri, assaltarono impetuofamente i soldati temerari, c violatori della Chiefa, ed ivi li sbranarono, fenza far danno ad altra perfona. Stilicone per ordine del quale era flato fatto quel facrilegio, veduto ciò, fi riconobbe, e restitui a Sant' Ambrogio il prigione, e si somemise alla sua censura, e fece la penitenza, che gli fu imposta.

Eravi un'uomo, il quale aveva nome Niceno, travagliato molto da dolore di piedi, e che perciò poche volte fi vedeva in pubblico.

Andò un giorno alla Chiefa a ricevere il Sacramento dell' Altare di mano di S. Ambrogio, il quale non avvedendofene, gli calpettò di maniera il piede , che Niceno, per il dotor che fenti gridò force : fi rivolfe a lui il fanto Prelato; e gli diffe; Và, che da qui innanzi non fentirai più dolore, e cosi fir, come egli tleffo con molte lagrime teftifico, quando il fanto Prelato mori.

Andava una volta Sant' Ambrogio a palazzo, ecaddein terra un'uomo in quel

Diniar nel hy Cases

Notaro chiamato Teodolo, e cominciò a ridere; ondeil Santo rivoltofi a lui, gli diffe: Tu, che ftai in piedi guarda di non eadere. Caddè incontanente Teodolo, c con la lua caduta imparò a non ridersi dell'altrui.

Ritornando Sant'Ambrogio da Vercelli a Milano, passò per Novara, e non volendo trattenersi in quella Città, la cavalcatura, fopra la quale egli eta, fifermò, e stette immobile, senza poterla fpingere innanzi pur un minimo passo. Intele fubito, per divina rivelazione, che doveva visitare San Gaudenzio, che era uomo di gran fantità, e si trovava in quel tempo in Novara. Fecelo, e la cavalcatura si mosse, ed andò alla casa di Gaudenzio, al quale profetizò, che farebbe Vescovo di Novara, e co'l medesimo spirito profetico disse Gaudenzio a Sant'Ambrogio, ch'egli non lo confacrerebbe, ma un'altro, fignificando, che presto doveva morire.

Nell'iffetso giorno della fua morte fu veduto nelle parti dell'Oriente ftare nella congregazione di alcuni Monaci, e piangere con effi, e metter loro fopra le

mani.

Molte altre volte apparve alle persone, che di lui erano state divote in vita, e l'invocavano dopo la morte, e chiedevano il suo ajuto. San Zenobio Vescovo di Fiorenza, e grande amico di Sant' Ambrogio, come egli stesso narrò a Paolino, chelo scrive, lo vidde molte volte orando, essendo già morto. E quando Raga. fio Re de i Goti assediò la Città di Fiorenza con un'efercito di dugento mila foldati, Sant' Ambrogio apparve a quelli di dentro, e li favori, e falvo la Città, e perirono tutti quei barbari . Il medelimo quali auvenne nell' Africa a Malzecel, Capitano dell' Imperadore Onorio , facendo guerra contra il fuo stesso fratello Gildone, che si era ribellato all' Imperadore.

Perche raccommandatofi Mafzecel a Sant' Ambrogio, e che poco prima era morto, il Samto gli apparve, gli fece animo, e gl'infegnò, come avefse da vincera, di maniera che con cinque mila foldati, fecondo Paolo Orotio, ne difordimò, emis fe in conquasso ficsanta mila, e dottanta mila, secondo Paolo Diacono.

Molti altri miracoli fece per Sant' Am-

brogio il Signore, ed il giorno, nel qua. le fii fepolto, che fii il fantifilmo giorno di Pafqua, nella Bafilica Ambrofana con innumerabile concorfo di gente, non folamente Cristiana, ma Giudea, e Pagana ancora, stridevano i demonj, e dicevano di efere tormentatida Sant'Ambro-

E gli uomini, e le donnea gara procuravano di toccare, e baciare il fanto corpo, ò alcuna fua cofa, per imperrar fanità, ed altregrazie, e mercedi da Dio. E molti lo viddero è come fe fosse vivo: ed alcuni viddero di più una lucida Srel-

la fopra il fuo corpo.

Fil in vita di tanta autorità questo santo Dottore, e fu si famolo, e si celebra. to nel Mondo, che due gentiluomini ricchi, e potenti vennero infin dal Regno di Perlia a Milano folamente per vederlo, e far prova della fua fapienza, ed effendo stati dalla mattina infino alle trè ore di notte proponendogli dubi diversi, e sentendo per via d'interprete le risposte fue, fi partirono confolatiffimi, e meravigliati: Ed acciocchè s'intendesse, che non erano andati per altro a Milano, che per vederlo, il giorno feguente fi licenziarono dall' Imperadore, e fi partirono da Milano per Roma, ch'è cofa notabile, e degna d'agguagliarfi, ò di preferirli alla Regina Saba, che andò ad udire la fapienza di Salomone, mossa dalla fua fama.

Una Regina de i Marcomani, chiamata Fritigil, avendo quíte da un Criftia, no l'eccellenze, e meravigliedi Sant'Ambrio, pi mando Ambaciadori con ricchi prefenti, pregando a feriverle quello, ch' efas creder doverfes, e così fecein un' Epiflola, dove l'iffutife , le actechiza; e la eforta a perfuadere il marito, e da confervare la pace con il Romani.

Lo fece la donna, ed andò a Milano per trovare il Santo Prelato, ma quando ella giunfe, trovò, ch'era già morto.

Argobatte, efsendo perfona si principale, e che aveva l'Imperio di Valentiniano il giovane in mano, fi pregiava moto dell' amicizia di Sant' Amorogio, e di efsere flato invitato da lui a mangiare, ed avendo riportata un' illuftre vittoria de gl'inmicir, gli uomini prudenti, e che conoficevano i meriti di Sant' Ambrogio, diferto non efsere meraviglia, che avefse vinto colui , il quale aveva per | no a tavola , e mangiando in compaamico un così gran Santo. Sebbene Argobaste poscia si perverti, e ricevette il castigo delle sue colpe, come abbiamo detto.

Ma i Vescovi, ed il Concilio quanto gran rispetto portarono a Sant' Ambrogio in vita, e dopo la morte? Era flata per Decreto del Sinodo Capuenío commessa la causa di un'eretico, chiamato Boneso, a Teofilo Patriarca Alesfandrino, & ad Anifio Vescovo di Salonichi, essi per essere lontani prima, che sentenziassero, vollero intender quello, che in tal caufa Sant'Ambrogio fentiffe . E l'ifteffo si vede nel Concilio Taurinense, ed in Sant' Agostino contra Giuliano Pelagiano, che parlando di Sant' Ambrogio dice queste parole: Un' altro eccellente dispensatore di Dio hò veduto, il quale io riverifco come padre, per avermi generato per il Vangelo di Cristo Gesu, (del Beato Ambrogio e le cui fatiche, e pericoli di parole, e di fatti per la Fede Cattolica, ho io efperimentato, e con esso me le predica tutto l'Imperio Romano. Ed in un'altro luogo chiamato Sant' Ambrogio, nomo di Dio, Cattolico, e disensore della Cattolica verità contro gli eretici, infino allo spargere il Sangue, e dar la

wita per essa, se fosse stato bisogno. E San Basilio Magno l'esalta suor di maniera, e Caffiodoro dice di lui, che fu eloquente, e come un fiume di latte, ed acuto con gravità, e con una dolcissima, e meravigliosa efficacia atto a perfuadere, e che in lui furono uguali la fantità della vita, e la profondità della dottrina, e che su dotato di molti miracoli, e grazie da Dio . E molti altri gravislimi Autori parlano altissimamente, e con meraviglia di Sant' Ambrogio. Ma quantunque egli fosse uomo pin divino, che umano, ed una Colonna sì ferma, e sì falda della Chiefa Cattolica; non mancarono nomini perverff, che ancor dapoi, che fu morto mormorarono di lui sforzandofi con le loro parole di ofcurar la chiarezza delle fue | meravigliose virtu. Ma ne furono bencastigati, perche un Chierico della Chie-

gnia di altri, si riscaldò, e cominciò a bialimare Sant' Ambrogio ; ma fubito lo feri Dio, onde fu dalla mensa portato al letto, ed indi alla sepoltura . L'istesso avvenne in Cartagine ad un Vescovo chiamato Maurano, ehe stando a tavola con altri Vescovi , trascorse a biasimar Sant' Ambrogio, e subito per giutto giudizio di Dio, perdè la falute, e la vita. Perche il Signore si come permette, che i rei scioglino la lingua, ed ancora le mani contro i fuoi Santi ( aeciocchè non sia più privilegiato il Discepolo che il Maestro, ed il servo più che il Signore ) nondimeno prende la difefa loro, e li glorifica co'l castigo de' temeraris che per questo disse: Chi toeca voi, tocca le pupille de gli occhi miei . Schben Sant' Ambrogio mori alli 4- del mese di Aprile, come abbiamo detto, la Chiesa con rutto ciò celebra la fua festa alli 7. di Dicembre, ch'è il giorno nel quale fu confagrato Vescovo. Scriffero di Sant' Ambrogio, oltre 2gl' Autori nominati di fopra, Gelafio, e Bonifacio VIII. Sommi Pontefici, il Sinodo di Aquileja, Sant' Agostino in diversi luoghi, San Girolamo, Ruffino, Teodoreto, Socrate, Sozomeno, Caffiodoro, Ifidoro, Niceforo, e Sifto Scnefe.

### Alli 8. Dicembre.

#### LA FESTA DELL' IMMACOlata Concezione di Maria Vergine.

Q Uando il Real Profeta Danielle par-lando a' Principi d' Ifraelle, esortavali a fabbricore un magnifico, e fontuofo Tempio al Signore, diffe loto queste parole: Opus grande est; neque enims homini praparatur habitatio , sed Deo : cioè a dire: L'opera ègrande, imperocchè non si tratta di preparare un abitazione per un Re, o per un uomo mortale, ma un Tempio al medefimo Dio. Se grande adunque fu questa opera grandi furono akresi le cofe; che in ef-fa concorfero; laonde la medefima Versa di Milano, che aveva nome Donato, gine disse: Fecit mihi magna, qui potens di nazione Africano, effendo un gior- | eff. L'Onnipotente ha operato in me cofe grandi; perche la onnipotenza Divi- | na piantò le fondamenta di quella meravigliofa, e miffica Città di Dio, della quale diffe il sopraccennato Profeta:

Glortosa dicta sunt de te, Civitas Dei. Ma per ttattare della Festa di oggi, ed acciocchè meglio s'intenda ciò che celebra la Santa Chiefa nel folennizzare la Concezione della Sagratiffima Vergine, sarà bene che dichiariamo ciòche c'infegna la Fede intorno all'original peccato, da cui fu la Vergine affatto libera, ed esente.

Avendo Iddio per sua sola, ed infinita bontà creato l'Uomo a fua immagine, e fimilitudine, acciocche fosse par. tecipe della medefima gloria, lo dotò di due doni foprannaturali; cioè digrazia,

e di giustizia originale.

La grazia facea l'uomo bello ; grato a Dio, ed amico fuo, e come figliuolo, dichiaravalo erede della gloria, ornandolo di tutte le altre virtu, e doni dello Spirito Santo, sicche facilmente facendo opere meritorie di gloria, confeguir potesse per giustizia quello a che Iddio avealo predestinato per grazia.

Il dono fecondo era la giuftizia originale: cioè una rettitudine di ordine . con cui stando l'uomo in pace con Dio. e con se thesto, e rettando superiore a cutt'i fuoi affetti, e passioni naturali ; acquistava un dominio universale sopra tutti gli animali; fopra la morte, e fopra tutte le infermità, che fono i fo-

rieri della medefima morte.

Tutti questi doni furono dati da Dio al nostro primo Padre Adamo, ed a tutt'i suoi Discendenti, con patto però, che gli fosse fedel, ed ubbidiente. Per poi esetcitarlo, e provarlo in questa fedeltà, ed ubbidienza, lo pose nel Paradifo terrestre, dandogli licenza di mangiar di tutt'i frutti ch'erano in effo, eccettuatone un folo, fotto pena di morte, e della perdita di tutt'i doni ricevuti. Eva ingannata dal ferpente mangio del frutto vietato, e fece parimente mangiarne al marito i laonde amendue trafgredito il Divino commandamento, perderono fubito la innocenza, e quei meravigliofi doni, che ricevuto aveano, ficene rimafero nudi, po- ad ogni ragione. Imperocche dopo che veri, miferabili, e mortali non folo per i nostri primi Padri furono convinti del se flessi, ma eziandio per tutt'i loto loro peccato, iddio prima di pronun-6 63

discendenti, che siamo noi i di modo che Adamo non folo fece danno a sè stesso, ma anco a noi, si nel corpo a come nell'anima; Nel corpo, perché tiamo corruttibili, mortali, e fettoposti a tante miserie: Nell'anima, perchè ogni uomo nafce coll'original peccato, il quale cagiona la morte dell'anima steffa. Questo peccato non si può scancellare in altro modo, fe non co' meriti di Crifto Signor nottro, mediante il Sagramento del Battelimo, per mezzo del quale si restituisce la grazia, esi scancella il peccato, senza che resti nell' anima cofa che meriti l'odio di Dio.

Presupposta la verità di quanto abbiamo detto finora, la Santa Chiefa nel celebrar la Festa della Concezion della Vergine, intende, che sebben essa come figliuola di Adamo, e conceputa per via naturale di San Giovacchino, e. Sant' Anna, dovea contrarre l'original peccato, con tutti quei danni, che da quello derivano; contuttociò non v'incorfe, perchè fu prefervata, e prevenuta con la soprabbondante grazia del Signore, che ab aterno l'avea predeffinata per Madre sua, sacendola con singolar privilegio esente da quella general legge, in cui era compreso tutto il genere umano; convenendo cosi alla dienità di tal Figliuolo, e di tal Madre; il che si fece in questa maniera.

Nel medefimo punto, nel quale Id-dio creò la benedett'anima della Vergine, e la infuse nel corpo formato nel ventre di Sant'Anna sua Madre, in quell'istante medesimo l'arricchi, ed abbelli con la fua grazia Divina, rattenen. dola, che non incorresse nell'original peccato, come naturalmente dovea incorrervi, e negli occhi fuoi la fece talmente graziola ; che il demonio non ebbe mai parte in lei, ne pote giammal gloriarfi che fosse stata sua schiava la Madre del Divin Verbo; la Sposa del Padre Eterno, ed il Tempio dello Spi-

rito Santo.

Questo è quello che celebra la Santa Chiefa nella Festa di questo giorno, ed è grandemente conforme alla Santa Scrittura; alla dottrina de' Santi Padri & disse il serpente ingannatore di Eva con le seguenti parole registrate nel capitolo terzo della Geneli : lo metterò inimicizia fra te, e la Donna, e fra la generazione fua, e la tua: Effa ti fchiaccerà il capo, e tu anderai fempre tendendo infidie al fuo calcagnos cioè tendendo lacci ad ogni fuo paffo,

Questa sentenza pronunziata da Dio contro il demonio, vien adattata da' Santi Padri alla Santiffima Vergine Maria, la qual fu quella che schiacciar do-vea il capo al serpente Insernale, distruggendo la di lui possunza per mezzo del suo Divino Figlipolo; liberando il genere umano dalla di lui tirannia, e restituendolo nella sua grazia; e dignità s acciocchè ficcome per una fiacca, e debol donna il demonio avea trionfato del Mondo, così il frutto di una Donna pur debole, trionfasse del demonio, ficche perdeffe tutto l'orgoglio fuo, e tutta la fua baldanza i effendo fua maggior confusione, che il frutto di una fiacca Donna trionfaffe di uno foirito, di quel che fosse gloria sua, l'avere uno spirito trionsato di una Don-

Di modo che fin da quel tempo Iddio pose questa benedeua Donna come intrepida, e valorofa guerriera per combattere contro il ferpente, schiacciandogli la testa, prima che restasse pronunziata la fentenza contro di Adamo, ed Eva; per darci a conoscere, non voler lui comprendere in tal fentenza quella che prima di pronunziarla era flata da lui efentata, anzi da lui costituita riparatrice del peccato condannato da lui con fentenza si rigorofa.

Il Signore medefimo come fuo amoroliffimo Spolo, dice ch'ella è fra tutte le altre figliuole fue, come il giglio fra le spine ; imperocché in comparazion della Vergine, tutte le altre fono come fpine, per l'original peccato che portarono da Adamo . Ella fola negli occhi del Celeste Salomone fu bianca come il giglio, & odorifera come una rofa. E di effa diffe lo Spofo: Tutta bella fei, amica mia, e macchia ( di peccato) non è in te: Le quali parole dal-

ziar la fentenza contro di loro, male i nè fi potrebbero verificare in lei, ogni qual volta le fosse da noi attribuita la macchia del peccato originale: Ed in un altro luogo così dice il medefimo Spofo: Una è la colomba mia 3° c la mia diletta, e perfetta; una è la eletta ( o come altri leggono ) immacolata : Perchè sola essa fu pura, e senza macchia veruna di peccato attuale, ed originale.

Quelta Vergine vien altresi chiamata nella Sagra Scrittura Orto chiufo, e fonte figillato, perchè il ferpente non vi potè entrare, ne bevervi, ne infettar le acque falutevoli, e purissime : Quindi è che l'Angelo Gabrielle allorche falutò la Vergine, chiamolla, piena di grazia: ò come dice il Testo Greco, fingolarmente graziosa, perché ottenne la grazia, che avuto non avea verun altra figliuola di Adamo; imperocche, al riferir di San Girolamo, agli altri fu data parte della grazia; ma a Maria fu communicata la pienezza tutta della grazia. Aggiunfe l'Angelo, il Signor è teco : perché fempre fu con Maria . e non vi farebbe stato, se in alcun tempo, benchè brevissimo, stata fosse in poter del demonio.

Ma fentiamo adesso le ultime parole della falutazione Angelica: Benedetta sci tu fra le Donne; ebenedetto il frutto del ventre tuo. Come farebbe mai benedetta fra tutte le donne questa Santiffima Vergine, se con tutte le altre cole fosse stata compresa nella maledizione? Tutta questa grazia, e privilegio le vica conceduto, perchè il frutto del ventre suo è benedetto; perche una tal benedizione, ed una prerogativa si eccellentemente fingolare, non conviene alla Vergine di fua natura ; ma per la eccellenza, e fantità del suo benedetto Figliuolo; come offervarono Teodato, e San Bernardo.

Se poi voleffimo qui riferire ciò che i Santi Padrl Greei , e Latini hanno feritto fu questo particolare, non bafterebbe un volume intiero; e pai molto pitt ci resterebbe da dire delle grandezze meravigliose di Maria Vergine immacolata. Ecco in breviffimi termini le ragioni, per le quali préfervo Iddio la fua la Santa Chiefa vengono adattate alla gioriofa Madre da ogni peccato non Vergine Santiffima nella Festa presente, I men originale, che autuale. Perche con gliuolo, ed alla dignità della Madre i fione alla fua benedetta Madre i licco-

uolo nel mondo, che non onori la ma- tratto delle fue virtil , e delle grazie dre fua? Qual è quell'uomo, il quale, fue. fe fosse in poter suo, non volcse nascere della più eccellente donna, e più Vergine è Madre di Dio, e la dignità, ornata di tutte le grazie immaginabili ? Nell'onor della madre consiste l'onor dre di Dio, troveremo non effervi gradel figliuolo. Se Cristo Signor moltro zia, ò privilegio capace di qualfisia pupote far quest'onore alla sua benedetta ra creatura, che in questa dignità non Madre, per qual cagione adunque cre- si trovi; e con questa regola ponderar derem noi, che non lo abbia fatto? E dobbiamo tutto ciò, che appartiene a son entra nell'anima perversa, nè abi- parlando San Bonaventura, così dice : ta nel corpo foggetto a' peccati, vorre- Può Iddio fare un Ciclo più bello ; può mo noi credere, che la Sapienza eterna fare un Mondo maggiore piene di vavolesse abitare nel ventre virginale; in rie, e nuove specie di creature; ma non quel corpo, ed in quell'anima, che fofle stata qualche tempo foggetta a peccato? Fu adunque molto conveniente, che il Figliuolo onoraffe la Madre fuai quanto quella del Figliuolo di Dio : E e fe non gli manco il potere di farlo, che ciò fia il vero, non volle Iddio che è cosa molto ragionevole il credere che nelle Sagre Lettere si facesse menzion gli mancasse il volcre; e ch'essendo Re- del Padre, ne della Madre di lei, afdentore di tutti, non usaffe con la dol- finchè intendessimo, doverta noi consicissima sua Madre il grado più perfetco, e più eccellente di redenzione, ch' ès non di lasciarla cadere, per sollevarla : ma di tenerla , affinche non cadef-

Quindi è, che per effere ftata la Sagratiffima Vergine prefervata dal peccato originale, non solamente non resta esclusa dalla grazia della Redenzione di Gesul Cristo; ma piul persettamente di tutti gli altri figliuoli di Adamo, ed in un modo più ineffabil, e fingolare goche ridonda in gloria del Redentore medelimo, che seppe farlo; che potè farlo, e la fece con quella, che gli diede] la carne, ed il fangue, con cui dovea redimere il mondo tutto. Laonde San dio a quelli, che fono divoti della glo-Bernardino da Siena graziofamente chia-Bernardino da Siena graziofamente chia riofiffima fua Madre, e specialmente ma la Vergine: Primogenita del Redendella purissima di lei Concezione; attecore:

Dio, è figura fostanziale dell'Eterno Pa- tentazioni carnali si sono vedute prodini; così come Uomo fu moko conve- ta, con la quale fu conceputa fenza niente, ch'ci fosse somigliantissimo nel- peccato, e con cui concepi nell'utero

era conveniente alla grandezza del Fi-1 le fattezze del corpo, e nella complescosì era conveniente agli Uomini , agli me ancora , ch' essa lo somigliasse in Angeli, ed a tutta la Corte Celeste. quelle dell'anima, e ch'essendo Figliuo-Imperocché, qual è quel buon figli- la del suo Figlinolo, fosse un vivo ri-

> Adunque se consideriamo che questa che racchiude in se questo nome di Mapuò Iddio fare una Madre , che fia maggiore della Madre di Dio ; perchè non fi può trovar Madre maggiore, che ciò fia il vero, non volle Iddio che derare, non come cofa terrena, ma come venuta dal Cielo, dicendoci lo Spirito Santo, per mezzo dell'Evangelifta San Matteo : De que natur eft Four, qui vocatur Chriftur : Della quale nac-que Gesti, che fi chiama Crifto : Ecco in brevissimi termini ano de' pid gran Panegirici, che possino farsi per lodat deznamente Maria, de qua natur eft Jefur. Adoriamo quetto ineffabil Miftero con

la più profonda umiltà; cioè con un' offequiofo filenzio; e fe lo Spirito Santo de la grazia della sua Redenzione. Il per lodar la Vergine ha detto il tutto in si poche parole, l'umana lingua per molto che ne dicesse, direbbe sempre

affai poco. Grandi, e fegnalatiffime grazie fa Idstando il Padre Macstro Giovanni d'A-E siccome il Verbo Eterno, come vila, che molte persone molestate da dre, splendore della gloria sua, e per- giosamente liberate, recitando qualche fettillima immagine di tutte le perfezio- divota prazione in memoria della purifuo virginale il Figliuolo di Dio. La Fella della Concesione di Maria Vergine Santifirma fi celebra da Latini alti 8. di Dicembres e ad' Greci alli 9. trovandoi alcuni Sermoni di Leone Impendore, ficcome di Giorgia Vefcoro con controlo della quale ebbe principio in alcune Chief di Francia circa gliami del Signore 1145, al tempo di S.Bernardo, e poi col tempo fi e anadra di-larando per tutte le altre Chiefe del monio della quale con controlo della di Paria cia della dilatando per tutte le altre Chiefe del monio controlo di Samo controlo di Samo

Dal Sommo Pontefice Clemente Undecimo con suo Breve Apostolico delli 6. Dicembre 1708, su ordinato y che la Festa della Concezione sia in tutta la Chiesa Cattolica osservata di precetto.

Alli 10. Dicembre .

#### LA VITA DI S. MELCHIADE Papa, e Martire.

S An Melchiade fu di nazione Africano, e sinccesse nel Sommo Pontificato ad Eusebio. Fu uomo fantissimo, e pati gran travagli, e fatiche per la gloria di D.o.

"Ordino che i Criftiani non digiunasfero la Domenica, nè il Giovedi, per non imitare i Pagani, che digiunavano quel giorni, e tenevano quel digiuno per fanto: febbene col tempo ceffando la ca gione del non digiunare il Giovedi, cefsò quella probizzione.

so quetas printizzone:

Erano in Roma modit eretisi Manichei,
i quali il Samo Pontefice processo di reprimere, e di riduti sila Irada della veprimere, e di riduti sila Irada della vesità. Sertife San Medeliade un Epitlois
a'i (cetori di pegna, nella quale unigna,
e inimum gil producti riconobbero la prenimum gil producti della Conprimumo di la Steramento della Confermazione preccis fanza effo nimo fi
può falvare, ma che il Satramento della
Confermazione preccis fanza effo nimo fi
può falvare, ma che il Satramento della
Confermazione alla parte del minifito,
èdi maggior dignità i non lo potendo
conferire fe non il Veforo.

E doppo mette gli effetti dell' un Saoramento, e dell'altro, e più a baffo racconta gli effetti , che lo Spirito Santo operò negli Apostoli con la sua venuta, e quelli, che i Cristiani ricevono nel fanto Battesimo, e nella Confermazione. Si celebrò, secondo alcuni Autori, al fuo tempo il Concilio Provinciale di Neocefarea, nel quale si stabilirono alcune cofe spettanti allo stato della Chie. sa in quei tempi. Tenne ordinazione una volta nel mese di Dicembre, ed osdinò in essa undici Vescovi, sei Preti, e cinque Diaconi: Ed avendo fantamen. te governato la Chiesa del Signore due anni , diede la sua anima a Dio con molta confolazione, non folamente perchè andava à godere di lui, ma ancora perchè lasciava la Chiesa libera dalla perfecuzione de' Tiranni, e quieta, e pacifica con l'Impero di Costantino.

Fu la sua morte alla 10. di Dicembre l'anno del Signore 23.1 Il Martirologio Romano disc; che pasi miolto nella perfecuzione di Malfimiano, c che mori effendo la Chiefa in pace, e per avere tanto patto e il Malfimiano como me tale è alla Chiefa celebrato. Il suo corpo si fepoto nel Climitero di Calino (por la 10. del 10. del

Alli 11. Dicembre .

### LA VITA DISAN DAMASO Papa.

I. L. fantiffino, e dottiffino Pont.face Damafo fi di nazione Spagnuolo, e luo padre elbe nome Antonio. Dicono alcuni che nacque in Tarragona, ed altri, che fi di Madrid, e nella Chiefa di San Salvatore di quella terri vi è un sa iferzione, che lo dice salvi lo fanno-Portughele, e nairro di Guntanana, ell' efin Ducer, e Migno. Fu S. Damar τ

tici.

fo infigne Pontefice, e grandemente lodato da gli Scrittori del fuo tempo, Teodoreto dice , che era chiamato uomo ammirabile, edegno di ognilode, echerifolendeva in ogni virtu. San Girolamo fuo fegretario. e grandissimo amico, fra le altre lodi dice di lui, che fui vergine, come vero Pontefice della Chiefa pura, ed immacolata. Sant' Ambrogio dice , che fil eletto per giudicio Divino, e nel festo Concilio Costantinopolitano su chiamato Diamante della Fede, per la gran fermezza, e costanza sua contro gli eretici, che nel fuo tempo turbarono la Chiefa di Dio. E molti altri Autori celebrarono sommamente le grandezze, e l'eccellenze fue . Successe nel Pontificato a Liberio Papa, di cui era stato Vicario. e

Dopo la sua elezione, un Diacono chias mato Urfino, ò Urficino, inquieta, ed ambiziofa persona, proceurò di effer egli eletto, ed ebbe molti, che lo favorivano, e cagionarono in Roma gran moto, ed alterazione, di modo che gl' uomini dell' una parte, edell'altra vennero alle armi, e ne restarono feriti, e morti parecchi, e si cagionò scisma nella Chiesa del Signore contro la volontà del Santo Pontefice Damafo, di cui S. Girolamo ferive, ch' era manfueto, che vinse i suoi avversari, e non fece loro danno alcuno dopo di averli vinti.

Ma poscia cessò lo scisma, e prevalse la verità, e con l'autorità dell'Imperadore Valentiniano il maggiore fi tagliarono i mali, che da si cattiva radice potevano nafeere, eSan Damaso restò nel suo possesfo legittimo.

Ma non per questo si quietarono i partigiani di Urficino, anzi vedendo di non aver potuto torre a San Damafo la Sedia Apostolica, pretesero d'infamario, e spogliarlo del credito, che della fua fantità fi aveva da tutti.

· A questo effetto subornarono due Diaconi, uno de' quali aveva nome Concordio, el' altro Califto uomini perversi, e malvagi, i qualilo accufarono come persona l disonesta, e che avesse commesso adulte-

Ma il Santo Pontefice ragunò in Roma un Concilio di quatanta Vescovi, ed in eslurono dal grembo della Chiefa feaccia- cerdoti, che anticamente su nelle ville, e

.. Flor Sancturum Parte II.

ti. E per ferrare la porta a si fatte calun" nie, fu nell'istesso Concilio ordinato, che la medefima pena, la quale, provata la colpa, doverebbe darfi all'accufato, fi deffe all'accufatore, conftando della calunnia, efallità fua.

Furono al tempo di San Damaso molti eretici, che con nuove, e falle opinioni infectavano, e turbavano la pace della Chiefa Cattolica, ed in particolate nelle Provincie dell' Griente. Per tagliar loro le radici, perfuafe San Damafo al grande, e religiofiffimo Imperadore Teodofio, ch' era medefimamente Spagnuolo, che si congregaffe un Consilio Generale in Costantinopoli, e cosi fu fatto, e si celebrò trovandofi in elso 150, Velcovi, i qualitutti unitamente, ed'accordo confessarono la Fede del Concilio Niceno, e condannarono Macedonio inficme con altri ere-

ES. Damafo confermò quanto era stato in quel Concilio decretato, che è uno de' quattro Concilii Generali, iquali S. Gregorio dice , che riveriva come i quattro Santi Evangelii. El'Imperador Teodolio in compagnia de gl' Imperadori Graziano, e Valentiniano fece una legge, nella quale commanda, che tutti i fudditi del fuo Imperio feguitino quella Religione, che in Roma infegnò S. Pietro, ed il Pontefice Damafo feguitava, condannando tutte le altre dottrine ad elsa contrarie.

Si celebrò parimente al fuo tempo un' altro Concilio nella Città di Aquileia, nel quale intervenne Sant' Ambrogio, che fu amicissimo di San Damaso, e lo ajuto, e fervi con gran diligenza, e follecitudine in perfeguitare gli erețici, e sbandirli da Milano, e dal suo distretto, dove co'l favore di Giustina, Madre dell'Imperadore Valentiniano, che era eretica Arriana, e governava il figliuolo per effere fanciullo, averano fermo già il piede, con grandiflimo danno della nostra fanta Religione.

Oltrealla diligenza, e sollecitudine, che usò il nostro Santo Pontefice in svellere la zizania delle erefie dal Campo del Signore, attefe ancora a rimuovere gli abufis che per trascuraggine de' Prelati erano flati nella Chiefa introdotti : Onde comfo pubblicamente fi difefe, e chiarita la ve- mandò, che da indi innanzi non vi foffero rità, e convinti di calunnia gli accufatori , più Corepifcopi , ch'era una maniera di Sa.

nelle terre picciole, per ajutare, e fervire ;

a Vefcori. Ma effi però averano flefa la mano più diquello, cheloro conveniffe, ed ufurpati i temeratiamente gli ufori, che fono propride Vefcori, come contigent Diaconi; ma ma i la uni Epilola, che E. Damaio ferive, riprende gravennere i Vefcori, che per luggire la fitto perodono cologani, che fono più mercenari, che paflori, ed aggiune i Danoni Vefcori, ed digioni Pañori hanno a guardare il loro gregge con la leftia follettudine, che Giacobbe diffe Laban fuo fuocero di averufato in paferre le fie filtrifere colo cili clatico al attir, ed efi faffrere colori il catrico al attir, ed efi faffrere colori il catrico al attir, ed efi

Scrive parimente a' Vescovi d' Africa , avvisandoli, chele cose importanti, egravi, ed inegozi de i Vescovi non si possiono determinare senza autorità del Romano

Pontefice.

Edificò due Tempj, uno dentro la Città di Roma in onore dell' invittiffimo Mattire San Lorenzo, ed un'ahro fuori nella via Ardeatina alle Catacombe, dove confagrò la Platonia, che era flata fepoltura dell' Apostolo S. Pictro, ed arricchilli di vari, e preziofi doni. Trovò molticorpi di Martiri , i fepoleride quali illuftrò con verfi eleganti. Scriffe alcune opere, e'fra le altre una in verso alla sepoltura de'Principi de gl'Apostoli San Pietro, e San Paolo ed un'altro libro, nel quale feriffe i fatti de'Sommi Pontefici infinó al suo tempo. Bene è vero, che il Cardinal Baronio, & il Cardinal Bellarmino, ed altri uomini dotti, e gravi del nostro tempo, non lo tengono per libro degno di S. Damafo.

sì fiervi di San Girolamo per rifpondere s'alubi), ci alle confuite di tutte le Chiefe della Criffianita, che ricorrevino ulla Sedia Apoliolia, e dimolio, ed onorollo santo per la fun eccellerza, fasomo Pathore; e Maefro di tutta la Chiefa, come fe foffe fuo difecpolo; stano grande era la fiu unitàta, gii proponera le difficoltà, che avera nella fara Seritura, saccocche egli gliei dichiaralle. Divide sucorità illa translazione del reconordi di sono di si sono di si sono propore la considera di si sono di si communemente nella Chiefa quella del fertanta l'interpreta.

Fü poi trasferito il corpo all' altra Chiefa di S. Lorenzo in Damáo J. aquale egli fitt-fo aveva edificata dentro di Roma. Fecc il Signore molti miracoli per quello S. Ponte-fice dopo la motte fiu 1, liberando da varie malattie gl' infermi 1, egl' indemoniati 2 indemoniati di ci mi vita ad un cieco, che tre. dici anni in era fisto mi cara fisto prica fisto prica fisto prica fisto prica fisto principali di ci anni in era fisto principali di ci anni in era fisto principali.

Disan Damsfo ferivono tutti i Martirologi, il Romano, quello di Reda, di Ufuardo, di Adone , e pli Autori, che hamo feritte le vite de Sommi Pontefici, e l'ithoria Ecclefathica, ed il Cardinal Batonio nell' Annotazioni del Martirologio, e nel quarto tomo dei fosi Annali, e gl'attri, che nel principio di quella vita fi fono nominati.

Alli 13. Dicembre.

#### LAVITADISANTA LUCIA Vergine, e Martire.

Santa Lucia glorio i Vergine, e Merrire nacqued ilultit, e riche il Padri nella Cattà di braculi in Sicilia. Fi infin da fan-cuila Critidana, e di inclinata do qui opera virtuolia, e pia, e [pecialmente a concerne la puria dell' nimin fau, e di officione de la concerne del concerne de la concerne de la concerne del concerne de la concerne del la concerne de la con

fraflotnario.

Le ne su dal Signore presentata una molto a propento, e su una lunga, e molefra insermità, la quale mando ad Eutinia
sua Madre di un susso di sangue, che le du.

Dd 2 10

ro quattr'anni fenza trovare ne'Medici , ne I diffe, non effere accette a Dio le limotine, nelle Medicine cimedio veruno. Volava in quel tempo per tutta Sicilia la fama della Beata S. Agata, che forto l'Imperador Decio era ftata martirizzata per Crifto nella Città di Catania, ch' è intorno a tredici leghe lontana da Siracufa. Faceva Dio al fepolero di S. Agata molti miracoli, e vi concorreva gente da ogni parte per impetrare fanità, ed attri benefizi da Dio per l'interceffione fua. Configlio Santa Lucia la Ma. dre, ed esortolla ad andare in Catania, a visitare il corpo di S. Agata dove senza dubbio riceverebbe ajuti Divini per la fua malattia, posciacchè tutti gli umani erano stati vani, ed inutili. Andarono adunque in pellegrinaggio a Catania, entrarono nella Chiefa di S. Agata, fi proftrarono al fuo fepolero, fecero lunga, e divota orazione, e pregando con grande affetto, e con molte lagrime la S. Vergine a soccorrere Eutizia in quella necessità. Facendo in questa maniera orazione S. Lucia, dolcemente fi addormento, ele apparve in fogno Sant' Agata tutta splendente, e riccamente veflita, ed accompagnata da gran numero di Angeli, e con volto allegro, e fereno le diffe: Sorella Lucia, e Vergine confacrata a Dio, perche mi domandi quello, che tul cosi facilmente puoi dare a tua Madre, alla quale tu hai già fovvenuto, e restituita la fanità? Si come la Città di Catania è fiata per me illustrata: cosi la Città di Siracufa farà nobilitata, ed efaltata da te.

Perche per la purità, e castità tua hai preparata degna abitazione al Signore, e fei Templo dello Spirito Santo. Si Ivegliò S. Lucia a queste parole, e disse con grande allegrezza alla madre : Madre mia già fete fana . e cosi fu veramente, onde amendue ringraziarono Dio, eta gloriosa S. Agata, per intereeffione della quale Eucizia era flata gua-

tita da Dio.

Ritornárono a Siracufa, e la fanta figliuola pregò la madre a non ragionarle di sposo, ne di marito carnale, & a darle la dote, che maritandola con uomo mortale, e terreno le doveva dare; per impiegarla in fervizio del fuo fposo celefte, ed immortale, ch'ella fi aveva eletto. Dispiaceva ad Eutizia il privarsi della sua roba, e darla in vita, e pregava la figlia ad aspettare infino a tanto .ch' ella chiudeffe gli occhi, che dopo la morte fua, ne disponesse pol in quel modo, che che dopo la morte si fanno, come quelle, che si fanno in vita, perche in morte si lascia quello, che non si può por-tare, ed in vita si dà quello, che si può godere, e che chi camina di notte deve portare innanzi la torcia, che lo illumini, e vegga la strada per la qual và. E seppe si ben dire Santa Lucia a sua Madre, che la perfuafe a darle la dote, laquale cominciò a vendere, ed a dispenfare largamente a'poveri-

Intefeciò il Gentiluomo, a cui la madre l'aveva promessa, e sebbene da prin-cipio per quanto gli disero, credette che il vendere le gioje, e le altre cofe di poco prezzo folse per comprare una ricca, e fruttifera possessione; nondimeno intefa la verità, e faputo, che tutte le facoltà fi difpenfavano a' poveri, e che Santa Lucia era Cristiana, si sdegno sieramente contro di lei, e l'accusò dinanzi a Pascasio Prefetto, come maga, facrilega, inimica de' Dei, e dell'Imperio Romano. La fece il Presidente chiamare, ed avendola alla fua prefenza, proceurò di perfuaderla amorevolmente a lasciare la vana superstizione de Criftiani, ed a fa-

nel forte petro della S. Vergine. Anzi con grand'anime, e libertà gli rispose, che il vero sacrifizio, ed accettoa Dio, era visitare le vedove, le orfane, e le persone miserabili, e consolarle ne'loro affanni, e che essa si era tre anni occupata in tal facrifizio, dispenfando a' poveri quello, che aveva, e già altro non le rimaneva da dare, fuor chè la fua propria persona, la quale come oftia viva, defiderava di offerire a Dio in fa-

crificare alli Dei, ma non trovò entrata

crifizio perpetuo. Edicendole Pascasio, che quegli erano fogni, e deliri de' Cristiani, e parole vane. le quali non fi dovevano dire a lui che ofser. vava l'antica religione, ed i commandamen. ti degl' Imperadori , S. Lucia con meravigliofa costanza gli rispose : Tu osservi le leggi de' tuoi Principi, ed io le leggi del mio Dio. Tu temi gl'Imperadori della terra, ed io quello del Cielo: Tu non vuoi offendere un'uomo mortale, ed io non voglio offende. re il Reimmortale. Tii brami di piacere al tuo Signore, ed io al mio Creatore. Tu fai quello, che ftimi efser bene , ed io quello , più le piaceffe. Ma la fanta donzella le che giudico, chea me si convenga

Dd 2

con le tue parole separare dall'amore del

mio Signor Gestl Crifto.

Sildegnò il Prefetto, cangiando quella prima, e falfa piacevolezza in rabbia, c furore, trattando con parolevillane la fanta donzella, e riprefela come vana, e che avelseconfummato in mal vivere il suo patrimonio. Al cherispose S. Lucia: Ioho posto il mio patrimonio in luogo sicuro, ed hò fempre abborriti quelli, che corrompono, ed infertano le anime, che fiete voi, poiche ci perfuadete a lasciare il Creator nostro, e vero sposo Cristo Gesu, & adulterare con le creature, adorandole, e tenendole per veri Dei.

Hò parimente fuggita la converfazione diquelli, checorrompono i corpi, iquali feguitano i diletti carnali, e fono fehiavi delle loro paffioni difonefte, ed antepongono un breve, e fozzo piacere a' piaceri

eterni, c puriffimi.

Molte parole fono queste, disse Pascasio, e cesseranno, quando si verrà a' slagel-li. Non possono mancare le parole di Dio, rispose S. Lucia, a quelli, che sono tempio dello Spirito Santo, come fono tutti quelli, che vivono castamente, e lo riveriscono come è ragione. Se cosi è, disse il giudice, io ti farò condurre al luozo delle donne pubbliche, acciocchetu perdaguivi la caffità, e fugga da te questo Spirito Santo, che come til dici tanto si pregia di effere amico di chi conferva la castità. Non si perde la casticà, replicò la fanta donzella, ne si macchia il corpo se non co'I consenso dell'anima. E se tù mettessi l'incenso nelle mie mani, eper forza melo faceffi gettar nel fuoco per facrificare a'tuoi Dei, Dio vero, che lo vede, se ne riderebbe . Così parimente ti dico, chè fe tu pretenderai, che io perda la caffità, averò duc corone nel Cielo; una dicafta, el'altra per avere patito forza , difendendo la caflità.

Commandò finalmente il malvagio giudice che la fanta vergine fosse condotta in

quel luogo detestabile, e fozzo. Vi concorfe gran moltitudine di popolo, e digiovanilascivi, c carnali, persuaden-

dofi di godere della puriffima vergine. Le furono messe addosso le mani, per con-

durla, ma ( ò virtu di Dio ) il Signore la feee stimmobile, che niuna forza ne di uomini . nè diargani, nè di buoi, che vi attaccarono.

Nonti affaticare, ne penfare di potermi I furono baftanti giammai a moverla dal luo-

go, dove ella stava.

Attribui il Prefetto la Divina virtu ad arte diabolica, e credette, che S. Lucia, come incantatrice ,e maga fi difendesse dalle suc forze, posciacche essendo donna, e siacca faceva relistenza a tanti uomini gagliardi, e robusti, che con tutte le loro sorze volevano muoverla, e non potevano. Fecc chiamarc i fuoi negromanti, ed incantatori, acciocchè disfacessero quegli incantesimi, e per molto, che con le loro arti diaboliche li adoperaffero, tutto fu in vano.

Restò Pascasio attonito, e suor di sè fleffo, cd urlava come un Leone, vedendofi vinto da una delicata fanciulla, la quale a lui rivolta gli diffe. Perche ti affliggi, e ti affanni? Seconofei, ch'io fono tempio di Dio, credi, c fe non fei ancor certo , fa altreprove, infino a tanto, che tu lo conofca. Non sono incanti, ne è il demonio quello, che mi fa immobile, ma lo fpirito di Dio, che per avere albergo nella mia anima, può darmi forze si grandi, che tutto il mondo non è bastante a muovermi

dal luozo doveio stò.

Le fece il giudice mettere attorno gran copia di legne, di refina, e d'olio, ed attaccarvi poi fuoco per abbruciarla; Ma ella, come se sosse stata in qualche delizioso giardino, cd ameno, flette licura, e quieta fenza ricevere alcun detrimento dal fuoco, c diste al giudice: Io hò pregato il mio Signor Gesú Critto, che questo fuoco non mi faccia danno , e che differifca il mio martirio, acciocchè i Fedeli si confermino nella fua Fede, e non temano i tuoi tormenti; egl'infedeli fi confondano, vedendo quanto poco possano contro i servi di Dio.

Le fece il Giudice passare da banda a banda il collo con una spada, ed essendo la Beata Vergine mortalmente ferita, orò tutto il tempo che volle, e parlò quanto volle a' Cristiani, ch'erano presenti, dicendo loro, che si confolassero, perche presto goderebbe pace la Chiefa, e gl'Imperadori, che la combattevano, lascierebbono la fignoria, e l'Imperio; E che fi come la Città di Catania aveva S. Agata fua forella per Avvocata, così ella farebbe della Città di Siracufa, fe fi convetiffe alla Fededi Cristo, ed acciocchè si vegga il cattigo, che Dio, come giusto giudice dà a malyagi , c perversi giudici .

Stando Santa Lucia circondata dal fuoco: e ferita, e verfando il suo prezioso sangue, e con foavità ammirabile, e coftanza divina, esortando, e consolando i Cristiani, in quel medelimo tempo i Siciliani mifero le mani addosso a Pascasio, incarenandolo come diffruttore di tutta quella Provincia, lo feecro paffare dinanzi a gli occhi della S. Vergine, ed accufato a Roma, fu condannato alla morte.

S. Lucia, dopo di aver ricevuto il Santiffimo Corpo del Signore per mano de'Sacerdoti, che fegretamente, glielo portasono, diede la fua anima a Dio: Il fuo corpo fu fepolto nella medefima Città di Saragozza, dove oggi ha due Tempj, uno molto fontuolo fueri della Città nel luogo del

fuo martirio, el'altrodentro.

Scette il suo corpo in Saragozza molti anni, e Dio Signor nottro fece per interceffione fua molte grazie a i Fedeli, che a lei fi raccommandavano. Di là fu portato a Costantinopoli, e da Costantinopoli su in progresso di tempo trasferito à Venezia. dove è tenuto con molta venerazione.

Fu il Martirio di questa Santa alli 13. di Dicembre, nel qual giorno la Santa Chiefa celebra la fua festa, nel fine dell' Imperio di Dioeleziano, e Massimiano, i quali, come la medefima Santa profetizzo, lafcia-rono volontariamente l'Imperio, e dopo per giulto giudicio di Dio infelicemente

morirono.

Di S. Lucia scrivono i Martirologi Romano, di Beda, di Ufuardo, e di Adone, & il Cardinal Baronio nelle Annotazioni del Martirologio, e nel fine del fecondo tomo dei suoi Annali, e nel sesto somo del Surio è l'istoria della fua vita, e martirio, cavata da libri molto antichi, ed autentici, da'quali Autori fi è tratta, e rac-

colta la vita prefente.

E'tenuta questa preziofa Vergine per Ayvocata della vifta, e fi dipinge communemente con i fuqi occhi in un piatto, che tiene in mano. La cagione del dipingersi in questa maniera non si legge nella fua iltoria , nè meno , che ella fi cavasse gli oechi per liberarsi da un'uo-mo lascivo, che la perseguitava, come scrivono alcuni . Et il Prato Spirituale , ch'èil libro antico, ed ha autorità, attribuifce questo fatto ad una donzella di Alessandria.

Contutto ciò agni giorno si provano nuo-Flor Sanctorum Parte IL

ve grazie, efavori, che fa il Signore a quelli, che patiscono mal d'occhi, e con devozione si raccommandano a S. Lucia.

Onde dobbiamo efferne tutti divoti , non folamente perche ci conscrvi con le fire orazioni la vifta corporale, ma molto più perche confeguiamo la spirituale, cd eterna.

Il Dottore Giovanni Echio, uomo dottiffimo, e grave de i nostri tempi scrive, che S. Lucia, eS. Lorenzo fono Avvocaticontto il fuoco.

## Alli 15. Dicembre.

# LA VITA DI SANT' E'USEBIO Vescovo, e Martire.

A vita di Sant' Eufebio Vescovo di Vercelli , Città della Lombardia, nè molto lontana dalla Città di Milano, farà cavata da noi da quella, che pochi anni fa, si stampò per ordine di Gio: Franceseo Buon' uomo Vescovo di quella Chiesa e da quanto riferifce il Padre Lorenzo Surionel quarto tomo; e da quello, che il Cardinal Baronio scrive nelle Annotazioni del Martirologio Romano, enelterzo, eguarto tomo de i fuoi Annali, ed è nella maniera feguente.

Estendo Sommo Pontefice Eusebio . Greco di nazione , il quale cominciò a regnare l'anno del Signore 309, andò da Sardegna a Roma una donna nobile, ed onorata, il cui nome era Restituta, e menò feco un figliuolo, ed offerillo al Santo Pontefice Eusebio, pregandolo a pigliarne la protezione, e farlo allevare, ed ammaestrare in ogni virtu. Lo fece Eusebio, battezzò il fanciullo, e chiamollo Eulebio, ed ordino, che fosse nellebuone lettere, e ne'lodevoli costumi ammaefirato, ed istituito. E su tale l'istituzione, che mediante la grazia del Signore, ed il grande ingegno, e studio di Eusebio, riusci co'l tempo Juce della Chiesa Cattolica, e santissimo Monaco, Prelato eccellentiffimo, e contra veleno, e martello de gli eretici Arriani, da i qualifu fom-

mamente perleguitato per la nostra fanta Prefe l'abito di Monaco, e fu eletto Vescovo di Vercelli; nè per questo lasciò i fanti efercizi del Monistero, anzi (come

Religione.

Dd 3

ferive Sant' Ambrozio grandemente lodandolo) egli fu il primo, che in Italia fapeffe accompagnare la penitenza dei Monaci con la dignità, ed occupazione dei Chierici , come fecero San Martino in Francia, ed in Africa S. Agostino.

In questo tempo l'eresia de gli Arriani, co'l vento, c co'l favore dell'Imperadore Costanzo, figliuolo del gran Costantino, a guisa di uno spaventevole incendio ardeva tutte le Provincie dell'Oriente, e minacciava, etravagliava anco-

ra quelle dell' Occidente.

Sedeva in quel tempo nella Catedra di San Pietro Liberio Papa, e volendo spegnere il fuoco, che andava ogni giorno maggiormente crescendo, e stendendosi piu, mando una folenne ambascieria all' Imperadore Costanzo, ch'era in Francia, pregandolo a contentarti, che fi ragunaffe un Concilio in Milano, e che in ef-fo si trattaffe di ordinare, e mettere in quiete la fanta Chiefa; che tanto era travagliara, e compattuta da i venti contrari delle nuove, e false opinioni, che si erano levate.

E perchè S. Eufebio era nomo di conofeiuta fancità, ed autorità, gli scriffe Liberio una lettera, nella quale gli commandava, che andaffe infieme co' fuoi Legati all'Imperadote, e che findoperaffe per la pace, e per la quiete della Chiefa Cattolica. Eusebio senza avere riguardo ne ulla fua grave età, ne alla fatica, ne al ericolo, ubbidi al commandamento di

Liberio, ed impetrò da Costanzo tutto quello, che deliderava.

Si ragunò il Concilio in Milano, al quale andò il medefimo Imperadore, ed i Vescovi Arriani armati del suo favore, e furore proccurarono, che fosse condannato Sant' Atanasio (ch'era il maggior nimico, ch'essi avessero, e che più foffe odiato da loro) ed incannarono, e prevertirono alcunide Cattolici; ma non ebbero forza di vincere il nostro Eusebio, e tirarlo dalla lor parte , onde fdegnati ciarono dalla fua fedia infieme con Luci. fero Vescovo di Cagliari in Sardegna, Dionigi Vescovo di Milano, che non avevano voluto acconfentire, ne approvare la condannaggione di Atanalio. Sban- | deltà, che con lui avevano ulata gli erodici i Velcovi, fu grande il pianto di tut- l tici Artiani, e dice ch'erano molto più

ti i Cattolici, che fi svisceravano per toro, e con le loro facoltà gli atutavano . e per dovunque paffaffero gli alloggiavano, e gli accarezzavano, come fanti Prelati, e Confessori di Cristo, che per la

fua fantislima Fede pativano. Ma lasciando gli altri ( perchè non iscriviamo qui le loro vite ) giunse il nostro Eusebio a Sciropoli, luogo del suo efiglio, ed incontroffi in un Vescovo Arriano chiamato Patrofilo, che per una parte era il più fino, ed il più oftinato eretico di tutti quanti , e per l'altra uome ( le nomo fi può chiamare ) si fiero e si barbaro, che prese Sant' Eusebio, e lo caeció in prigione, dove lo tratto si male, e lo strinse in maniera, che ve lo tenne molti giorni fenza mangiare, ac+ ciocche ò moriffe di fame, ò mangiaffe de' cibi, che gli dava, pretendendo, se li mangiava, di pubblicare, che Eusebio si foste reso, ed avesse acconsentito all' opinione, ed al parer suo, ed ingannare per questa strada i Castolici, e se non gli mangiava, e perció si moriva, dare ad intendere, che per disperazione se ne faffe morto.

Ma Sant' Eusebio non volte mangiare de i cibi degli eretici , acciocche non ne ricevessero danno i Cattolici, escrisse una lettera a Patrofilo degna della fua accorrezza, e costanza, avvisandolo, che fe egli fosse morto di fame in prigione , tutto il mondo saprebbe, ch'egli avevagli dato la motte, e non Euschio presafela da sè steffe con le sue mani, e scrifse insieme un'altra lettera alla Chiefa di Vercelli, confolando le fue pecorelle, ed efortandole a morire per la Fede Cattoliea, e narrando loro quinto egli per essa

patific, e fra le altre dice queste paroles Molte cofe mi dicevano gli eretici, eti vantavano della loro podestà a ma io volli mottrar loro, ch'era nulla, e chenulla potevano, dando loro in preda il mio corpo, come a carnefici, fenza parlare, ed alcuni giorni, che mi tormentarono, mostrai con qual animo ricevessi le loro ingiurie, con un profondo, e continuo filenzio. E và dando conto poi della letcon Paolino Vescovo di Treveri, e con tera seritta a Patrofilo, dove gli rende la ragione, perchè non volesse mangiate de' cibi, ch'egli gli mandava, e della cruquali avevano i Santi Martiri perlegui- tiniano, e fuo fratello. .

tato. --

Eusebio, perche avendo tentata la sua co- chiamano Martire, e questo titolo gli da flanza, e fatta preva d'indurlo alla loro il Martirologio Romano, e gli altri antiperfidia, ne avendo poruto muovere quel chi, el'epitaffio feritto ful fuo fepolero, fanto petto; presolo per gli piedi lo stra- ed ultimamente il Breviario di Clemente feinarono con grande empietà giù per una VIII. La verità è, che S. Ambrogio, edalfcala, etornando molte volte a domen- tri Santi non chiamano Santo Eufebio, fe dargli l'ifteffo, ed egli rispondendo quello, non Confessore, e non fanno menzione che prima risposto aveva, tante volte , di questa sorte di morte, che qui abbia-( com: dice S. Mallimo in un fermone ) lo mo raccontata. ftrafeinarono, quante furono quelle, che S. Gregorio Turonense narra alcuni miegli negò di acconfentire alla loro em-racoli di S. Eufebio dopo la fua morte, e pietà, e come ferive San Girolamo, per particolarmente in fanare gl' indemoniati ; tormentario, e farlo maggiormente pati-re, fu da Scitopoli mandato a Cappado fi accendesse nelle case del medesimo San cia in cliglio, ed indiancora s'intende. Gregorio, per effervi le reliquie di S. Eu-che fu mandato nella Tebaide superiore sebio: il Marsirologio Romano mette il dell' Egitto.

all'ora libero dalla rabbia de gli Arriani , morazione di lui gli altri Martirologi ,

contele, che vierano.

E per ordine del Concilio celebrato in Aleffandria, e di Papa Liberio andò visirando le Chiefe dell'Oriente, che per le compeste degli Arriani erano abbattute, e diftrutte, per sollevarle, e mettervi i miniftri Cattolici, e far reliftenza a gli eretici. E fornito con gran zelo, e vigilanza quefto negozio ritornò il Santo Vescovo in Italia, dove su ricevuto come gloriosisti-mo Consessore, e valorosissimo Capitano F e povero pescatore, e uno de dodici venuta, comedice San Cirolamo, il pian per predicatori del fuo fanto Vangelo, eto, e l'amaritudine prima, in cui vive- conquiffatori del Mondo. vano. In Italia fece il medefimo ufizio di Sacerdore, e di Medico, come aveva feuno de più avantaggiati, poiche la Santa fatto nell' Oriente, vifitando, e nerean Chiefa nel Canone della Melsa, e nelle Lido le Chiefe con incredibile allegrezza, canic lo mette fubito dapo San Giovanni, e e frutto de Cattolici, e con eccellivo difpracere degli eretici , da quali alla fine , Quello, che di quefto gloriolo Apostolo come si narra nella sua vita ultimamentario respecto per la consulta de te flampata, e l'afferma il Cardinal Ba- mente, che quando Cristo Nostro Signote ronio, fü prima l'hafeinsio, poi toronto-so con varț (upplici), lapidato, e abra-ton con varț (upplici), lapidato, e abra-bento, e cori (orti gloridamente il fluo non andale, e che fi ricordale , che corfo, deffendo pă qurif di 88, anni, alte dei l'isto pitroi vi Signote, per gloria di

erudeli de gli stessi Geneili, e Pagani, i della nostra falute 371. imperando Valen-

Questo è quanto si narra nella sua vita : Cosi crudelmente fu da effi trattato S. per la qual cagione tutti a piena bocca lo

giorno della fua morte il primo di Ago-Maeifendo morto Coftanzo, reftò per fto, e nel medefimo di fanno commeall ort uncro chair proposa e gi. Antai i liada, di Uliardo, e di Adone, kci-orafio (che eri flato relitorito nella fua Chie-la ) riguna va Conellio, o dindi in Antio- t di Glemente VIII ordina, che fe ne. chia, per accordare le controverife, e le faccia commentocazione alli 15, di Dicembre.

Alli 21. Dicembre.

LAVITA DI SAN TOMMASO

di Crifto, e lasciando i Cattolici per la sua Apostoli, che Dio Nostro Signore elesse

E pare, che fra gli altri Apostoli egli fof-

cui egli aveva combattuto, e fia l'anno grand'animo dife: Andiamo ancor noi, Dd 4 emo-

del grande amore, che portava al suo Divino Maestro, poiche voleva dare la vita per lui, edella sua grandissima costanza, e fortezza; Perche quelle parole non fonodi uomo, che avesse paura, ma di nomo ; che amava. Non di chi spaventasse gli altri: ma di chi facesse loro animo; nè di chi credesse poco, ma di chi confidava molto.

Dopo questo la notte della Cena avendo il Signore ordinari Sacerdott, ecommunicati gli Apostoli, e facendo loro quel dolcissimo, ed amorosissimo ragionamento, frà le altre cose disse loro di andare ad apparecchiare luogo per effi , e che sapevano la strada, per la quale andaya. Qui S. Tommaso mostrando il defiderio, cheaveva di fapere, e di far profitto diffe: Signore; Noi non fapplamo dovetuvai, come è possibile, che sappiamo la strada ? E con occasione di questa domanda rispose il Signore una sentenza meravigliofa, e foavillima, e di gran confolazione per tutti i Fedeli, Io, diffe, fono la ftrada, la verità, e la vita.

Perche, come dice S. Cirillo, Criftaci è strada, infegnandoci quello, che dobbiamo fare; èverità, che con la luce della Fedeci illumina, ed è vita, che ci fantifica. E comedice San Leon Papa, èvia di fanta conversazione, ed è verità di Dottrina Divina, c vita di beatitudine eterna. E come dice San Bernardo è via nell'esempio, verità nella promessa, e vita nel premio.

. E' via di quelli, che cominciano, è verità de' proficienti, è vita de' perfetti . E come dice Sant' Agostino, secondo l' umana natura è via, e secondo la Divi-

na è verità, e vita.

Oltre a ciò il medelimo giorno della Riforrezione dl Cristo, stando gli a'tri Apostoli ragunati insieme nel Cenacolo apparve loro il Signore, e moftrate le piaghe fue diede loro ad intendere di effere quel medefimo , che aveva prima trattato, e conversato con effi, e di effere rifuscitato.

Non fi trovò presente a questa apparizione San Tommafo, sebbene non sisà

per qual causa sosse lontano, Ma tornato poi, ed intesodagli Apostoli, che Cristo nostro Signore si cra mostrato loro vivo, trionsante, egloriofo , e co'fegni delle piaghe che, nella Fede i cuoti noftri, eli rimovono tutti du-

emoriamo infieme con lui, che è fegno [ Croce avevano patito, rifplendenti, g bellissime; Tommaso disse quelle parole, che scrive l'Evangelista Giovanni: Seio non vederò con i miei occhi nelle fue mani le pinghe de chiodi, e caccierò dentro di esse queste mic dica, e se non metterò la mano nel coltato suo, non crederò, che sia egli, nè che sia rifu-

Le quali parole, ancorchèaleuni fanti Dottori per iscusare San Tommaso ; ab. biano volute interpretare dolcemente comeS. Ambrogio, quale dicê che S. Tommafo dubitò non della Rifurrezione di Crifto, ma del modo col quale era ri-

fuscitato.

E Sant' Agostino, il qual diceche San Tommaso non diffe queite parole, perche dubitasse; ma per rimuovere da gli altri ogni dubbio, ed incredulità, e che erano parole di chi domandava, e non di chi dubitava, e San Cirillo Alessandrino, e San Gaudenzio, e Metafrafte , che in diverse guise lo scusano : nondimeno: non occorre cercare si fatte interpretazioni, e difefe, ma confessar pienamente, che San Tommaso dubitò, e su incredulo come gli diffe Cristo Redentor Nostro: Noli elle incredulus , fed fidelis . Non voler effere incredulo, ma fedele.

Permife il Signore, che cadesse, acciocchè non cadellimo noi , e che da principio non credesse. , se non toccava le piaghe con le fue mani, per confermare la nostra Fede, e fanare l'infedeltà di

molti.

Onde San Gregorio dice: Penfate, che fosse a caso, che Tommaso eleuo discepolo di Cristo mancasse, quando egli apparve a gli Apostoli ? E che dopo venendo udiffe, e udendo dubitaffe, edubitando palpaffe, e palpando credeffe ? Non fu ciò fatto a calo; ma per divina dispensazione. Perche la sovranaclemenza del Signore ordinò le cose in maniera, che dubitando il discepolo toccasse nel suo Maestro le piaghe della carne, per sanare in noi le piaghe della infedeltà . :

Perche più cigiovò per risvegliare la noftra fanta Fede l'infedeltà di Tommafo, che la Fede de gli altri Discepoli.Perche credendo egli, ed acquittando fede per il toccare delle piaghe, fi stabiliscono nella medesima bii, che ci possono inquietare. Tutto que le, Surrexit amortuis, da S. Agostino, e to è di San Gregorio. E Sant' Agostino da altri è attribuito a S. Tommaso. dice: Quanto buona fu l'ignoranza, che iffrui gl' ignoranti, ed ammaestrò gl'increduli? Quanto giovevole fu quella incre-

dulità, che servi alla Fede di tutti i fecoli? Mafe Tommafo fu lontano, e poco appresso fu incredulo, presto si follevò, e ricompensò quella colpa con una perfettiffima, ed eccellentiffima confessione della fede fua ; perchè il benignissimo Salvatore, e Redentor Nottro, come vigilante, ed amoro lo Pastore, vedendo quella pecorel- to, presero gran copia di pesci: e con esla fuori di ttrada, e imarrita, la raccolfe, fi fmontarono in terra, dove il Figliuolo ela riduste al fuo gregge, etornando otto di Dio gli stava aspettando, e qui diede giorni doppo ad apparire a gli Apostoli in il Sommo Pontificato a Pietro. Questo è compagnia dei quali fi trovava ancora San quanto troviamo di San Tommafo nel Tommafo, ed avendogli falutati, fi fi- Santo Vangelo: il restante abbiamo noi volfe a lui, e gli-diffe: Metti il tuo ditto da cavare da gravi Autori, ed antichi, qui, e guarda le mie mani: distendi la tua lasciando alcune cose apporise, e senmano, e tocca il coffato mio, e non effe- za fondamento, che altri ferivono nella reincredulo, ma fedele.

Rimafe attonito San Tommafo alla vifta, ed alla dolcezzadel Salvatore, ed intele effere Dio quello, che gli aveva veduto il cuore: eche effendo lontano, aveva faputo ciò, che egli aveva detto, e toccò, per ubbidire, le piaghe in quel Santo, e gloriolo corpo finaltate, e ri-

fplendenti.

- Perchè febbene per la fua Fede buftava l' averle vedute, come dice San Leone, nondimeno per noi importa molto, che le roccaffe con le sue mani , e trafitto d'amore, ed attonito per la novità, e liquefatto per allegrezza alzò la voce, e diffe, Dominus Deur , & Deur meur , Signor mio, e Dio mio, confeffando che quel Signore, il qual era ftato Crocifisso, ed oravedeva rifufcitato, era vero Signore, e fuo Signore, edi ognicofa creata, echeinfieme era Dio, e in tutto eguale al Padre. E febbene pare, che San Tommaso credesse quello, che vidde: con tutto ciò, come dice Sant' Agostino, una cosa vidde, ed un'altra credette: vidde l'uomo, e credette, che fosse Dio; econ la sua confessione, e coltoccar delle piaghe, c'infegnò quello, che gredere dobbiamo, disfece tutti gli erroti, che intorno alla rifurrezione della nostra carne, ed alla gloria di Cristo glice- ria, e Niceforo Calisto. Illustrò poscia i reticf avevano da immaginarfi. E per que-Ro Particolo della Rifurrezione di Gesti Martirologio Romano aggiugne i Brach-Crifto, con cui confessiamo nel Simbolo, I mani, e molte altre nazioni con i raggi, e

Un'altra volta fi fà menzione nel Vangelo di San Tommaso: perchè andando S. Pietro à pescare, menò seco alcuni degli Apostoli, e discepoli, e fra esti su San

Tommafo.

Spelero tutta la notte in pelcare fenza frutto veruno : Apparve loro la mattina il Salvatore, e flando fu'l lido, commandò loro, che dalla diritta parte della nave gittassero le reti . Ed avendolo fatfua vita.

Da poiche il Santo Apostolo Tommaso ricevette con glialtri Apostoli lo Spirito S. ed ebbe predicato in Gerufalemme, c nella Giudea quella celefte dottrina, che aveva udita dal suo Macstro, e Signore, separandosi da gli altri, ando in varie, c diverfe Provincie, e nazioni del Mondo per liberatle dalla cecità, in cui fi trovavano, ed illuminarle con la luce del

Vangelo.

Andò primieramente nell'Oriente, dove trovò i tre beati Re Magi, che da quelle contrade guidati dalla Stella erano venuti in Berelemme, a rendere vasfallaggio, ed adorare Dio Fanciullo pur costi nato ; e li barrezzò , e preseli per compagni nella fua faticofa predicazione. Cosi dice l'autore fopra San Matteo, che con nome di S. Giovanni Crifostomo si legge fra le sue opere. E Dorotco, e Sofronjo , ed un Calendario antico dicono l'ifteffo ...

Oltrea ciò questo glorioso Apostolo ma do Taddeo, uno dei fettanta discepoli ad Abagaro Re di Edeffa, acciocche gli predicaffe il Vangelo, come CristoRedentor No. itro per lettere gli aveva promesso. Così afferma Eufebio Cefariente nella fua Sto-Parti, i Medi, i.Perli, e gl'Ircani, ed il ch'egli rifuscitò, e si contiene quelle paro- splendori della luce Eyangelica, e penetrò

infin nell'India, come dice il Martirolo- I do molti alla noffra Santa Religione. gio Romano, e si raccoglie da Origene, da Eusebio Cesariense, e da San Gregorio Nazianzeno, San Giovanni Crifoltomo aggiugne, che gli Etiopi furono lavati con l'acqua del Battefimo da questo

gloriolo Apoltolo.

E gli Abissini che sono i popoli dell' Etiopia foggetti al Pretegiani, portano oggidi particolar divozione, e riverenza a San Tommalo; come a suo primo, e proprio Apostolo. E l'istesso per la medelima cagione fanno i popoli di Alemagna, come dice il Vescovo Guglielmo Lindano, uomo dottiffimo, nella qual Provincia fono tempj antichiffimi dedicati a San Tommaso Apostolo. Ed ancor nelle parti più Settentrionali, equafi fotto il medefimo Polo Artico, fi trovano Chiefe di San Tommafo, riconofeendo quelle Genti il beneficio, che per mezzo della fua predicazione rice-vettero. Nè predicò il Santo Apostolo folamente a tutte queste Provincie, e nazioni, ma nel Brafile, scrive il Padre Emmanuel di Nobrega, Provinciale della Compagnia di Gesti, il qualé andò in quella Provincia , che gli abitatori naturali di esta hanno notizia di S. Tommafo, e che egli passò per di là, e ne l moitrano alcuni fegni, i quali, l'ifteffo Padre aveva co' fuoi occhi propri veduto.

Ma nell'India Orientale visse il Santo Apostolo phi, che altrove, come in propria, e particolare Provincia raccommandatagli dal Signore per lavorarla, e coltivarla, e feminarvi il feme Celefte. In questa Provincia dice Simeon Metafraste , che entrò San Tommaso molto umile, e molto povero, co' capelli lunghi, e rabbuffati: con la faccia pallida, e feeca; col corpo tanto estenuato, che più pareva effere ombra, che corpo, coperto di una veste vecchia, e stracciata. Così vile, sprezzato ne gli oechi de gli nomini, e ricco del teforo di Criflo, che portava nel cuore, cominciò a predicare che gli Dei, che effi adoravano, erano falfi, e che non vi era se non un Dio vivo, e vero, Creatore del Cielo, e della Terra, e Salvatore del mando con innumerabili miracoli la fua na, ch'è presso il golso di Sengala, o predicazione Apostolica, e converten. Coromandel.

Per questo gli mimici di essa, ed amici del culto de i loro falfi Dei lo uccifero a colpi di lancie, ed il Santo Apostolo libero dalle miserie di questa temporale, e breve vita, andà a godere l'eterna : ed il fuo martirio fu nella Città di Calamina, che ora si chiama Malipur, alli 21: di Dicembre l'anno di Crifto fettamacinque, fecondo Onofrio, imperando Vespatiano, Questo è quello che fi tiene per certo, tratto da buomi, e da gravi Autori.

-Altre cole vi iono ancora, ò favolofe, ò manco cerre, e probabili, e-Gelafio Papa dà per apocrifi gli atti di S. Tommafo, ed avanti Gelatio Sant'Agoftino gli ebbe per fospetti. Aleri libri fotto nome di questo fanto intitolati : Gireuitus, Actus, Evangelium, & A-pocalypfis Thoma sono siprovati da S. Atanasio, da Episanio, da Innocenzo Papa, da Cirillo, e da Gelafio Papa.

É sebbene nella vita di San Tommafo feritta da Abdia Babilonico, il quale altri moderni Autori hanno feguito, postono esfere alcune cose vere i nondimeno perché non fappiamo quali fiano, e fono mescolate con altre false, e riprovate dalla Chiefa, è bene, che ce ne guardiamo, acciocche non affermiamo l'incerto per il certo, ed il falso per il vero

Con tutto ciò non farà contrario a quefto il raccontare qui quello, che nell'India, dore il Santo Apoltolo predicò, fi tiene communemente per terto della fua predicazione, vita, e mortes fecondo quello, che ferivono i Padri della compagnia di Gesti, chevanno oggidi per quelle stesse contrade il-luminando i Gentili , e riformando i Criftiani, e facendo ufizio di Apottoli del Signore.

Disono dunque, che l' Apostolo San Tommaso cominció a predicare nell'india per l'Ifola di Zocotora, e che ivi fece alcuni Criffiani : indi fe ne pafsò a' regni di Coranganori, e Colon, che fono di Malare, e che doppo traverso gli alti Monti dell'India, e passò ne Regni di Narfinga, e fermoffi nella Cit-Genere umano, Crifto Gest, confer- tà di Malipur, altrimente detta Calami-

In questa Città dicono, che fabbricò un Tempio, con occasione di un certo miracolo, che fece, portando con molta facilità una travedi finifurata grandézza, la quale un gran numero di E-

lefanti, e di nomini infieme non potevano ne pur muovere, e che in quelta Chiefa colloco una Croce di pietra con lettere, che dicevano: -

Quando arriverà il Mare a quelta pietra , per Divina ordinazione verranno uomini bianchi da pacti molto lontani a predieare la dottrina , che io ora infegno, ed a rinnovas la memoria di lei;

Dicono di pit, che quando i Portugheti conquittarono quella Provincia il mare arrivava già alla pietra, della qual cofa fentirono gran meraviglia, e con-folazione i Criftiani. Ed aggiungono i ch' effendosi convertito il Re-Sagano, che in quel tempo era Signore di quelle contrade, e molti altri infieme con lui per la predicazione del Santo Apostolo, i Brachmani, ed i Sacerdoti delli Dei si sdegnarono aspramente contro di lui, e non avendo con calunnie, ed inganni potuto atterrarlo, determinarono di privarlo di vita perfuadendofi, che mentre egli vivesse, ne esti, ne i loro Dei farebbono ftimati i come fole-Vano.

Onde effendo un giorno il Santo Apostolo in una grotta, da mezza lega fontano dalla Città, e facendo quivi, fecondo il fuo coftume , orazione , dinanzi una Croce, che in una pietra aveva intagliata, lo affaltarono come lupi arrabbiati, ferendolo con baftoni, e con pietre, ed uno di esti lo passò da banda a banda con una lancia , della

quale ferita cadde, e mori.

Fu preso il Santo corpo da i fuoi difcepoli, e fepolto nel Tempio, ch'egli medefimo aveva edificato, e con effo mifero ancora un pezzo della lancia con la quale era frato morto, ed il baftone, che portava, ed un vafo, nel quale raccolfero al quanto di quella terra, che l dal fuo preziolo fangue era bagnata, Questo è quello, che scrivono dall' India, e quello, che i pacfami di la hanno feritto ne loro Annali, e quello; che communemente cantano per le firade i fanciolli Malavari nella loro lingua.

Il corpo di questo glorioso Apostolo dice il Martirologio Romano, che se dall' India trasferito alla Città di Edefsa in Mesopotamia, e che di la furono portate le fue preziofe reliquie ad Ortona, Sozomeno, Ruffino, ed altri gravi Autori fanno menzione di tal traslazione, e scrivono, che in Edeffa gli fi edifico un folenne Tempio, al quale andavano in pellegrinaggio i Fedeli da mol-te, e molto iontane Provincie della Cri-Hianità per loro divozione.

E San Giovanni Crifoftomo aggiugne, che avevano in si gran venerazione il fepoloro di San Tommafo come quello degli Apostoli San Pietro, e San

Paolo.

Ed il Vescovo Equilino racconta un miracolo, che si faceva di un farmento fecco, che fi metteva nelle mani del S. Apostolo ogni anno la vigilia della sua Fefts, ed il giorno della medefima Fetta diventara verde con grappoli di uva con gran meraviglia di ogn'uno; presupponendo, che in Edessa sosse il corpo del Santo Apoltolo. Ben può effere, che per effersi in Edessa ediscato un Tempio a San Tommaso, e per a-vere egli mandato Taddeo, come già abbiamo detto, al Re Abagaro, e convertita quella Città, si sia creduto, che ivi foste sepolto il suo Santo corpo : overo ( ed è più probabile ) per effere flata colà portata dalle indie alcuna reliquia, e parte del fuo corpo.

Ma gli Autori Moderni gravi , e deuni di fede affermano fedelmente , che al presente fi trova nella Città di Malipur, dove fu martirizzato, ed adducono testimoni si certi, che non si può dubitare: Perchè effendo Re di Portogallo Don Giovanni Terzo l'anno 1522. cavandofi dentro di una Cappella, erompendoli un muro, fotto due gran pieere fi trovo il corpo del Santo Apoltolo , ed apprefio la fancia , con cui fu martirizzato, ed un bordone, che ado-

perava nel caminare.

E D. Duarte Meneles Vicere, fece fabbricare ivi una Chiefa, e mettervi dentro in un'Aroa di argento il corpo delS. Apostolo, per divozione del quale molti Portughefi andarono ad abitare in quella Città, che per onore del Santo Apostolo si chiamò poi Città di San Tommalo.

Questo racconta Giovanni di Barros I diligente Storico Porrughese nella terza Deca di Affia. Ed il Vescovo Girolamo Oforio, uomo dottiflimo, e di grande autorità nel fine del terzo libro della Storia del Re Emmanuelle di Portogallo ferive, the l'auno del Signore 1562, il Vescovo di Cochino, ch'e nell'India , mando all'Inlante Cardinale Don, Enrico, che fu poi Re parimente di Portogallo , una autenzica informazione, nella quale fi conteneva, che nella Città di Malipur, ò di San Tommaso, nella Chiesa, che per tradizione fi tiene essere il luogo, dove su martirizzato, fi mostra una Croce intagliata in pietra con'alcune macchie di fangue: i capi della quale fono alcuni fiori di giglio : effendo in quel di mezzo una colomba, fopravi un'arco con certe lettere incognite, tutto di una pietra medesima. Hà tutta la Città divozione di affistere ad una Messa, che si dice solennemente in onore dell' Annunciazione della Vergine ogni anno il giorno della festa della sua Espectazione a' 18. di Dicembre, e tre giorni avanti la festa di San Tommaso.

Avrene, che l'anno di Crifto 1561. mentre nella Meffà di cite il Vangelo, a vittà di tutti i circoftanti, comincio la croce a diffillar fangue, epre le macchie, le quali è dettro, che aveva, e fu quale dicera la Metanon bagnati, o comporati, ne refatoro bagnati, o comporati, ne refatoro bagnati, o controllare del comporati, ne refatoro bagnati, o controllare del comporati, ne refatoro bagnati, o controllare del comporati, ne refatoro del controllare del cont

defima.

Furono lette queffe lettere intognites, te quali abbiamo detto da due Braema, ni, fra gl' Indiani dottiffini, fenza che l'uno fapefe dell'altro e, e difere concordemente, che così dicevano; I formato uno di vivino, smardato di Figili, uno de IDio, e fino Difespolo fin nel Regni di Sagmon, per dara notivia del veto Dio alla gaste, e fic. vi ett. p. 1975 per constante del procedimo forpet queffa piera, facendo orazione a Dio, fu da un Brachmano ferto con una lancia; e di uccifio.

Tutto questo narra il Vescovo Girolamo Oforio. Ed i Padri della Compagnia di Gesti scrivono l'istesso, come cofa certiffima, e dicono, che alle volce è fuccesso questo miracolo della ero. co, dicendo cili la Mella il giorno del-la Espettazione del parto della Madonna. E ch'è cola meravigliofa, che hel cominciarli a dire il Vangelo della Mes. fa grande, e non prima, comincia ancora la Croce a mutare a poco a poco il fuo colore naturale, che è bianco cangiandolo in pallido, e doppo in negro, e di negro in un'altro più chiaro di color celefte infino a tanto che fornito il facrificio della Messa, ritorna al fuo color naturale. E quello, che più fà stupire, ed accrescere la divozione è, che siccome và la S. Croce mutando il colore, così và stillando alcune picciole goccie di fangue, le quali a poco a poco si vanno ingrossando in tal gui-la, che i panni, con i quali si nettano, restano tinti del medesimo sangue. E se qualche anno lascia di farsi quelto miracolo, si tiene per segno certissimo di qualche grande afflizione , che debba fuccedere, come l'esperienza hà mostrato.

Per questo si illustre, e si ordinario miracolo che il Signore opera per glorificare il suo Santo Apostolo tutti i Cristiani di quei luoghi l'hanno in gran divozione, e concorrono al suo sepol-

cro. Nè i Cristiani solamente, ma i medefimi Saracini's e Gentili visitano quel Tempio, e fanno festa al Santo il primo giorno di Luglio, e sebbene non seguitano la fua dottrina, ne la ubbidifeono . lo tengono con tutto ciò in molta venerazione, ed il Padre San Francesco Saverio, uno de i primi Compagni, cheavesse il Santo Padre Ignazio di Lojola, per fondare la Religione della Compagnia di Gesu, ed il primo, che di essa passasfe nell'India Orientale, e la illuminaffe con gli splendori del Vangelo, e con molti, e gran miracoli, e convertiffe innumerabili anime alla Fede di Gesti Cristo, quando si voleva mettere a qualche grande impresa per servizio del Signore. e beneficio di quei popoli, andava in pellegrinaggio a vilitare il corpo del gloriofo Apostolo Tommaso, e vi stava moltà

giorni,

giorni; e notti facendo orazione, pregan- I do il Signore per i meriti del fuo Apottolo, che eli concedeffe parte del fuo fpirito, zelo, e fervore, per rinovare la Fede del fuo fanto nome, che l'Apostolo vi aveva piantata, e supplicando il medesimo Apostolo, che posciache il Signore aveva raccommandata a lui la vigna di quella Gentilità, acciocchè la coltivaffe, ed ora fitrovava si afpra, e diferta, gl' impetraffe grazia di feguitare leveffigie fue, d'imitare le suevirtu, e di rinovarlo per beneficio delle sue anime, e gloria dell'istesso Signore, poichètutto quello, ch'egli facesie, lo farebbe come fuo ministro, ed aiutato da luis e rifiorendo in quelle parti- la Criftiana Religione, crescerebbe la sua gloria accidentale.

Con l'ajuto, e favore di questo Santo Apostolo, il Padre San Francelco Saverio si mile a grandissimi mprese, e tirolle a sine, come si vede nella sua vita. Il che tutto ridonda in gloria di San Tommaso, a cui egli con tanto affetto si raccommanda

va; e desiderava imitare.

Furono innumerabili i miracoli, cheil Santo Apostolo fece in vita, e doppo la morte. San Gregorio Turonense nel libro della Gloria dei Martiri ne racconta alouni, edice, cheal fuo tempo la lampada, la quale ardeva al fuo sepolero di giorno, e di notte: non aveva bilogno, ò di olio, ò di altro liquore, ardendo perpetuamente fenza effo; e che nella fiera, che fi faceva il giorno della fua Festa, e per trenta giorni feguenti, concorrendo molti mercatanti a comperare, ed a vendere leloro mercanzie, non fi trovava mosca, che desse fastidio a quelli, che vi concorrevano, e che vi era gran quantità di acqua; chesi trovava per tutto, quantunque il paele sia molto arido, e secco, e che pasfati i trenta giorni, tornava a mancare l' acqua, e veniva la moltitudine delle moschere che Dio mandava una copiosa pioggia per nettare l'immondezze, che con l' occasione della fiera si erano fatte in quella Città.

Marco Veneto, che andò per quelle partidelle Indiët, prima, che i Portughefil le discoprissero, serive, che nella Provincia di Malvar, nella quale è il Regno di Calicue, vi era una razza di uomini, che discendevano da quelli, che uccisero San Tommado: e che per molto, chezo

tri vi si affatichi, non è possibile portarlie e farli entrar dentro il Tempio di Malipur, dove è il corpo del Santo Apostolo. Alcuni Autori scrivono un'altra cofa più notabile, e più fingolare, e dicono, che l'anno 1120, effendo Callifto Secondo Sommo Pontefice, andò a Roma per sua divozione un Patriarca dell' Indie, chiamato Giovanni, che in pubblico Concistoro disfe al Papa, ed a molti Cardinali, e Prelati, quali erano prefenti, che il gloriofo Apostolo San Tommaso ogni anno appariva vifibilmente, communicava di propria mano il fuo popolo , dando la Sacra Oftia a' degni, e lasciando didarla a gl'indegni.

Quefio è riferito da molti Autori, e può effere, che fia vero: perchè a Dio, cheè onnipotente, e grande onoratore de'fuoi fanti, niuna cola è impossibile, ovvero difficile. Disan Tommalo Apostolo fanno menzione gli Autori di fopra citati, e S. liddoro, e Simeon Metafrafte feriffero

la fuz vira.

Alli 25. Dicembre .

LA NATIVITA DEL NOSTRO Signor Gesà Crifto.

Teldivotifimo, e foavifimo Mificaro del nacionato di Gest Crifto Redentor Noftro, quando ufci dal purifimo ventre della Vergine Marin Signora Noftra, e fua Madre, tre cofe principalmente dobbiamo confiderare. La prima, perchè quello Signore, e Dio immortale, a vendo detterminato per fua immenta bontà, vettiri della noftra carnotale della disposizione di proterita clittemi, e con una fomma, eperofa unilità nel Borgo di Beclemne, ed effere potto, a giacere in-un Prefepe di beffite.

La seconda è, considerare attentamente la Storia Evangelica di questo Signore, ed

il modo, col quale nacque,

E la terza gli cfempi, che ci diede inquesta sua nascita, e le virti, che più rifplendono in esta, e che noi dobbiamo imitare.

Le cagioni, per lequali quel Sommo,

ed infinito Bene, e fovrano Re di ogni t cofa creata, scendesse dal Cielo in Terra, e non si schisasse di vestire la noitra Natura, furono trattate da noi, fecondo la picciola nostra capacità nella Festa dell'Annunciazione della Madonna, alli 25. di Marzo, sebbene è nulla tutto quello, che si dice, e può dirsi di si profondo Mistero, per essereineffabile, ed incomprensibile.

Lasciando per tanto le ragioni, ed i motivi ch'ebbe il Signore di farfi uomo, eveftirfi del facco della noftra carne: alcuni si meravigliano, perchè non nalcelle con pompa, e con apparato, con agi, e commodità, come Re del Cielo, e della Terra, nella cui mano era l'eleggere, e prendere quello, che voleva. E quantunque, effendo egli na. to, come nacque con tanta povertà, e nudità, con la viltà della ftalla, e con l'asprezza della stagione rigorofa, sappiamo, che così convenne, ch'egli nafceffe i nondimeno le anime divote , e defiderose di sapere i Misteri del Signore, intenderebbono volentieri la cagiono, che lo mosse a fare una cosa, che fece senza dubbio stupire il Cielo, e la

Terra, e tenne sospese tutte le creature. Due cagioni ci si rappresentano di questa povertà ammirabile, e stupenda umitrà, ed asprezza, con la quale nacque il Signore, alle quali, come a' fuoi fini, fi devono ridurre tutte le opere,

che fà Dio. La prima è la gloria della fua Divina

Macfla. E l'altra il profitto nostro : perchè Dio sempre nelle sue opere accompagna l'utilità nostra con l'onore, ed efakazione del fuo fanto Nome.

La gloria del Signore, senza dubbio si manifesta più in questa umiltà, povertà, e nudità, con la quale egli nacques che se fosse nato con grande apparato, e splendore di Coste, e con ab-bondanza di cose necessarie per il Sacro parto, le quali si trovano nei palaz. zi dei Re, e dei Principi.

Perche la Maestà sovrana del nostro Dio non si hà da misurare con si corta milura, nè quella infinita Immenfità fi deve regolare con la regola ordinaria de gli uomini: Non fono, dice il Si-

nè le mie strade, come le vostre : anzi fono più elevate, e più distanti l'une dall'altre che non è il Cielo dalla Terra.

Aveva Dio da conquistare il Mondo, e fottometterlo alla fua ubbidienza, voleva far guerra al Tiranno, che fi era in esso fortificato, ed assiso nel Trono Reale; aveva toko lo Scettro, e l'Impero al vero Signore , e per vincere , ed abbattere quello superbo Gigante non volle compattere con le armi dorate di Saulle, che sono le grandezze, le dignità, e le vanità del secolo s ma con la nudità, con la purità, e con la baffezza: e come un'altro Davidde, con la fionda, e con la pietra distenderselo a' piedi, e tagliargli il capo. Perche tanto è maggiore, e più gloriofa la vittoria , che fi riporta da un nimico, quanto le armi, con le quali si conseguisce, sono più deboli.

Quello, che pare effere potenza ne' gran Re, e Monarchi del Mondo, febben fi mira, è debolezza, e mancamento di forze.

Persiocche se vogliono assediare una Città, ò conquistare un Regno, hanno bisogno di gran numero di soldati così a piedi, come a cavallo, di artiglicria, di carriaggi, di monizioni, di vettovaglie, ed altri apparecchi di guerra, e di un'infinito teloro per poterla feguitare, e continuare. Ma tutta questa potenza vien loro di fuori, ne possono senza es. fe castigare i ribelli, e gl'inquiett, ne conservare la Repubblica in pace, ne far giustizia. ò offere veramente Rè.

Ma Gesul Crifto è si potente, che per foggiogare il Mondo, e fottometterfi tutte le potestà dell'inferno, e fare quanto gli piace in Cielo, ed in Terra non hà bisogno di alcuno, essendo sufficientissimo per se solo, e fanciulio tenero piangendo, e tremando di freddo, rivolto in vilifimi panni, e reclinato in una mangiatoja, manda gli Angeli, accioche gli faccino Celeste armonia, tira dall'Oriente i Re Magi, ed illumina, ed infiamma i Pastori, e nell'estre. ma povertà si dimostra riccos nella debolezza forte, e nella fanciulkzza Dio Eterno. Questa ragione è accennata dal Concilio Etclino con queste parole: Egnore, i mici pensieri, come i vostri, lesse tutte le cose povere, e vili s tutte

le baffe, ed ofcure al parere di molti, aeciocche intendeffero, che la Divinità aveva convertito, e trasformato il Mon-

Per questo elesse la Madre povera, e la Patria più povera: e come mendico non volle aver donari, ed il Presepe ce ne può essere buon tessimonio.

La feconda eagione è, l'utilità noftra; perchè venendo Dio per quello, perch'egli veniva, così doveva venire.

Vehiva per guadagante l'Uomo, e curardo dell'amor popripo, ch' è l'Infermità più univerfale, e più radienta , che ci rinafa per il pecato : il gual'amor proprio è il veleno, e di il cottello dell' amore di Dio. Da quello amore nafcono tre l'igliuoli, che fono tre altri cattivi amori cioè, a amore difondinato di onore, di robbo s e di piaceti ferifasii tivi amori cono germogliamo, nafee ritto di frutto della morte, e tutta la corrasione della morte, e tutta la corrasione della morte.

Perchè mettendo gli Uomini l'onore, non nella virut , che fola metita di effere onorata, ma nella vanità, e nelgiudicio cieco del Mondo, per confeguilo, traboceano in un'abifio di peccati, e d'iniquità , e lafeiano le cofi neceffarle al bene dell'Anime loro, quando le giudicano effere contrarie a quello .

ch'effi ftimano onore?

Ma, che dirò della cupidigia, e della fere infaziabile del danaro? di cui di. ce l'Apostolo, ch' è la radice di tutti i mali, che molti per esso apostatarono dalla Fede ? Che del desiderio disordinato de' fenfuali dilezti, che è l'altro feminario d'infiniti mali? perchè gl'uomini mondani, non facendo cafo de' veri diletti della buona coscienza, che come dice il Savio, è un perpesuo Banchetto , allentano la briglia a i diletti carnali , al mangiare , cd al bere , al dormire , al vestire, e si danno in preda a i gusti senfuali, e bestiali, & ad ogni force di fpaffo, che la carne infetta per il peccato appetifce, ed in effi giorno, e notte dimorano, e fi compiacciono : che questo appunto è quello, che diffe l'Evangelista S. Giovanni : Che quanro è nel Mondo, tutto è, à concupifeenza di carne, ò cupidità di occhi, ò superbia di vita.

Ora effendo noi oppreffi da si crudi tiannia, e legati con catene si forti, e tormennati da Carnefici si ficti, che perturban la pace delle nofte anime, e c'impedifonno la cura della nome, e c'impedifonno la cura della nome per Dio l'onore, il denaro, e di ventre che così dovera fare quel forvano Medico, che venira dal Cura per curare una infermita tanto universidata notto modelina con controlo della notto modelina con controlo della notto modelina con controlo proportio, che il Figliando primogenito del percato, e la fonte, o nde nafor.

Certo, che doveva far quello, che i favi. Medici fanno, ch'è cercare, e trovare le cagioni dell'infermità, ed applicare i rimedi contrari, per dar fanità

all'infermo.

E per questo il nostro Celeste Medico c'infegno, e ci predicò l'umità contro la superbia, la povertà dello spirito contro l'avarizia, e l'asprezza, e la penitenza contro il disordinato diletto.

E perchè gli efempi fono più efficaci , che i configli , e le opere più che non fono le parole , quefto fapientifimo Medico, e Maettro Divino, cominció fubito nella fua prima entrata nel Mondo ad infegnarci con l'efempio fuo quello fleffo, che in tutta la fia vira , e morte ci aveza da predicare.

E nella falsla, dov'egli meque, pianto una Catedra di fapienza Celdet; e contraria alla vana Filofofia della carne, acciocche vedendo in lui una si prolonda unalità i fitrondimaria, micnedelimo l'infermini mottra, e vedendo, cite i notitro Medico, prende la Medicina unaria, non per biogono, ch'egli ne avetic, ma sacciocche gli nierrai non fi entità di contraria della prededimo fensa orti medicini, la prededimo fensa ortiro e, fenza fichilarcea.

Se per questo dunque veniva, in qual'altro modo doveva venire? doveva egli venire con fasto, e con pompa venendo a curare la nostra superbia? Doveva venire carico di ricchezze,

venendo a sbandire il defiderio difordinato di esse è doveva venire pieno di delizie, e di morbidezze, venendo a condannare la superfluità loro ? Perchè I fe un contrario con l'altro contrario fi cura, il Medico di questi mali, come doveva venire, se non con Medicina di virtu contraria a' medefimi mali? Come poteva perfuaderci, che quello, ch'egli c' infegnò era meglio se per sè prendeva il contrario? Come poteva indurre gli uomini a vestirsi di quell'abito dell'uomo nuovo, s'egli veniva vestito del vecchio, ed usato nel Mondo? Tale finalmente doveva venire, quale defiderava farnoi, e tale doveva effere la maniera della fua vita, qual' era la fua Dottrina. -

Perciochè se fosse in altra maniera venuto, farebbe stato contrario a sè stesfo . e con le opere averebbe diffrutto quello, che predicava con la Dottrina.

Certo, che se così venuto non sosse, non si sarebbe mostrata la Sapienza Eterna del Padre , perchè non farcbbe venuto nel modo che conveniva, ch'è infegnarci con la fua dottrina, e molto più con il suo esempio, la strada della vera fantità, e felicità, e difingannare gli uomini miferabili del Secolo , che tanta ftima fanno delle cofe fragili , e transitorie di esso, e sono tanto strettamente attaccati alle ricchezze, alle delizic, ed a gli onori vani, che tengono per role le spine, il fiele per miele . l' amarezza per dolcezza, la fatica per riposo, e l'afflizione per consolazione, e folazzo.

Di maniera, che se il Signor nostro veniva ad effere Capo, Capitano, guida , ed esempio di tutti i Santi , specchio, e modello di tutte le virtil, onde efli avevano da cavare le loro, non do. veva venire in altra maniera, da quella in che venne, per piantar ne' cuoridegli nomini i disprezzi di ogni cosa creata, e la stima, e l'amore perfetto del Creatore.

Onde parlando il gran Padre Sant'Agostino di tal Medicina, dice : ò Medicina, che a tutte le cose rimedia, che tutte le sparse raccoglie , che ristora tutte le fiacche, ed inferme, che taglia rutte le fuperflue, e corregge tutte le guafte!

E San Bernardo nel primo fermone della Natività, dice: Qual cagione, Fraliasse, e si abbreviasse, se non perchè facciate voi quello, ch'egli fece ? Già grida con l'efempio quello, che hà da predicare doppo con la parola, accioc-, chè fi trovi ester vero quello, che diffe, che Gesti cominciò a fare , ed infegnare. Pertanto io vi prego affettuofamente, Fratelli, che non lasciate passare fenza frutto un' efempio si ammirabile, ma che vi conformiate con effo, e vi rinoviate nello spirito della vostra mente; Perchè qual cofa è più brutte, più odiofa, e più degna di caftigo, che vedere Dio del Cielo fatto Bambino , c volerfi far grande fopra la terra? Intollerabile sfacciataggine è questa, che dove la Maestà si umiliò, ivi si gonfi il verme, e s'insuperbisca. Infin qui sono parole di S. Bernardo.

Qual superbia si può sanare, se con questa umità del Figliuolo di Dio non fi fana? Qual'avarizia fi può curare, se con la povertà della Stalla, e del Presepe di questo Signore non si cura? chi farà si ingrato, e si sconoscente, che vedendo il Creatore de' Cieli , il Signore degl'Angeli, la Gloria de' Bea. ti in quest'abiro, in questa figura si u-mile, patir infino dal fuo nascimento, tanti, e si varj travagli, non si sforzi d'imitare alcuna cosa di quelle, cheve. de in lui? Fu di tanta efficacia questo esempio del Signore, e la dottrina : la quale, come abbiamo detto infino dal Presepe, come da una Divina Catedra c' infegnò, che innumerabili Monaci, e Discepoli suoi , per imitarlo lasciarono tutte le cose del Mondo, e di ricchi si fecero poveri, e di potenti, e stimati, abietti, ed umili, ed abbracciarono l' annegazione di sè stessi, e la Croce di Cristo, di modo, che tutti i gusti, e diletti loro erano affliggerfi, e martirizzarfi per fuo amore, trovando nelle pene folazzo, nella mortificazione contento, e nella morte vita. E questa è la prima cofa, che nella Sagrofanta Natività dell'Eterno Verbo dobbiamo con-

La feconda cosa è, ponderare quello, che l'Evangelista S. Luca ci dice del sacro Parto della Santiflima Vergine, e le circoltanze, che concorfero nel Nascitelli, è qual necessità vi su , che il Si- mento del suo prezioso Figliuolo . Ma gnore della Maestà si abbassasse, si umi- prima, ch'esplichiamo questa dolcissima

fiderare.

spettacolo, che sece stupire gl'Angeli, e non erano bastanti per darglielo, ed acciocgli uomini, il Ciclo, e la terra, è bene che presupponiamo, ch'il Salvatore non nacque foggetto, nè a luoco, nè a tempo, come nascono tutte le altre Creature à perche, come dice San Bernardo, la Creatura, ch'è nel ventre della Madre, non può uscire alla luce, ed entrare in questa vita quando le piace, ove le piace, e come le piace.

Mail Salvatore del Mondo, come Signore de tempi, e di ogni cofa creata, potette eleggere il tempo, ed il luogo, nel quale aveva da nascere, e disporre le cose, in maniera che tutte lo ferviffero, e foffero iftrumento della sua Provvidenza Divina, la qual'è soave, e forte, e per una parte conduce tutto quello che vuole, tanto infallibilmente, che niuna cofa la può impedire, e per l'altra dispone, el'ordina con si meravigliofa foavità, che alle volte pare, che le cofe esse stesse si facciano, come se la Divina provvidenza non leguidaffe, ne toffe ineffe. E questa confiderazione, è di grande efficacia per quietare, e tranquillare alcune anime afflitte, e zelanti della gloria di Dio, quando veggono nel Mondo alcuni avvenimenti si strani, e si esorbitanti, come se Dio non se ne impacciasse, e sossero suori della giurisdizione della fua provvidenza, la quale, come abbiamo detto, è forte, e foave, e per mezzo di cui il Signore, come sapientissimo Nocchiero, governa il timone, e conduce la nave in porto, quando vuole, e come vuole; permolto, che fiano furiofi i venti, e turbato il mare. Perche come diceil Profeta Ifaia : Confilium meum flabis, & omnis voluntas mea fiet : Quello, che io determinero, farà ftabile, e fermo, etut-to quello, che io vorro, fi farà.

Tornando al nostro proposito, questa provvidenza Divina eleffe il tempo, ed il luogo, nel quale l'unigenito Figliuolo-di Dio, edi Maria doveva nascere, ed ordinò, che l'Imperadore di Roma, esutte le creature servissero alla Natività del suo Re. e Signore, echeteftificaffero effere Dioquello, che nasceva. Perciocche primieramente quanto al tempo, volle nascere dopo tanti fecoli, e migliaja di anni, dopo il peccato del nostro primo Padre, acciocche la , e disprezzata terra di Betelemme ). meglio fi conoscesse l'infermità, e s'inten- dispose il Signore le cose in maniera,

Flor Sanctorum Parte IL

Istoria, erappresentiamo a' Fedeli questo, genere umano; e che le forze della natura che si desiderasse, esi chiedesse Dio quetto celeste medico, erimediatore di tutti i nostramali, ed egli come tanto da tutte le genti desiderato, fosse meglio ricevuto, ed abbracciato da tutti.

Eleffe parimenti il tempo di pace, come Re pacifico, e mezzano fra l'uomo, e per questo ordinò, che l'Imperadore Octaviano Augusto avendo vinti, e soggiogati tutti i nimici fuoi, godesse una somma pace, e quiete. E perche veniva come Maestro dal Ciclo ad infegnarci l'asprezza, e la mortificazione della carne, come già abbiamo detto, elesse per nascere il mese di Dicembre, stagione aspra, e freddissima, e molto con. traria alla tenerezza del bambino, ed alla delicatezza della Madre.

Per la stessa cagione, e per mostrarsi vero Figliuolo di Davidde, a cui era ffato promeffo, che della fua flirpe nafcerebbe il Messia, clesse Betelemme picciolo borgo vicino a Gerusalemme, per darci in ogni cosa esempio di umiltà, e di disprezzo della vanità de i figliuoli di Adamo, che tanto si pregiano di

esfere nati in luoghi illustri, e famosi. Ed acciocche si adempisse in tutto il consiglio di Dio, eper la novità, estranezza delle cose, che credevano, stesse il mondo stupito, attonito, ed in grandiffima afpettazione, e tutte le creature fervissero al nascimento del loro Crea-

tore.

In quel medefimo tempo , ò poco prima, che egli nascesse, avvennero rari prodigi, e cose meravigliose, che si posiono vedere negli Autori dell' Ecclefiaftiche iftorie, e delle profane, è noi ne abbiamo accennate alcune autentiche', e vere nella vita, che abbiamo scritta di Cristo Redentor nostro, perche altre ve ne fono ricevute per tali . che tali veramente non sono.

E perche la Santissima Vergine, eSan Giuseppe suo sposo abitavano in Nazarette ( acciocchè fi adempiffe quello, che Dio haveva determinato, ed il Profeta Michea avevano profetizzato, che il Messia, & il Capitano del popolo d'Ifraele doveva nascere nella picciodesse il bisogno, che aveva di timedio il che l'Imperadore Ottaviano per la gran

cezza cominció a pregare il Signore, che uscisse alla Luce la Luce del Mondo, con quette, ò con altre fimiglianti parole.

O Padre Eterno, che vi fiete degnato darmi per Figliuolo il vostro Figliuolo Unigeniro, e sinchiudere nel mio ventre il vostro tesoro, ed in questa vile conca del corpo mio la Perla inestimabile della vottra figura , e foftanza : io vi prego umiliffimamente, che scopriate oramai al Mondo questa vostra persetziffima Immagine, acciocche per effa venga a conoscervi. Esca dalla fua creatura il Creatore di tutte le cose, e la Fome abbondante da un picciolo rivo, e la radice dal ramo suo, e dal suo tralcio la vera Vite, ed il Sole dalla Stella, e lo Sposo dal talamo fuo.

Vegga il Mondo il suo facitore, l'Angelo il fuo Re, ed il fuo Capo coronato con il diadema della nostra umanità, il peccatore il suo Redentore, il giusto il suo giu-Hificatore . il tribolato il fuo confolatore . il Gentile il suo illuminatore, edil Giudeo il fuo glorificatore, ed io vostra umilissima ferva, e schiava il mio Figliuolo unigenito.

Era la mezza notte molto più chiara del mezzo giorno, quando tutte le cofe prendono riftoro delle fatiche e godono la quiete, ed il filenzio, e fornita l'orazione della Santiffima Vergine, cominciarono i Cieli a distillar mele, e dolcezza, ed ella fenza dolore, fenza gravezza, òaffinno, fenza corruzione, e diminuzione della virginale purità, si vidde innanzi uscito dal ventrefuo, più puro, epiù chiaro del So-Ic, il bene, ed il rimedio del Mondo, tremante di freddo, e che già con le fuelagrime cominciava a fare ufizio di Reden-

tore. Non si può con parole esplicare, ne con umano intelletto capire l'allegrezza . che la puriffima Vergine nostra Signora in quel punto fenti, e la meraviglia, e lo flupore, che lecagionò il vedere quello, che fapeva effere veto Dio tanto abbaffato, ed umiliato, e proftrandofi dinanzi a lui con giverenza fidice, che diffe ; Bene venerir, Dens meur , Dominus meur , & Filius werer ! State il bene venuto ; mio Dio , mio Signere, ed il mio Figlinolo; E così l'adoro, egli bacià i piedi, come a Dio ; cofa non da dirfi, ma da fentirfi, non da di-

e le mani al Cielo, piena di una Divina dol- 1 accostandoselo al virginal petto, l'involfein quei panni, che aveva apparecchiati per questo effetto. Sorrife come bambino alla Madre il fanto pargoletto, l'accarezzò con la faccia, e rivolfe i suoi dolci, ed allegri occhi a mirarla : E come dice San Ciprianos Il Bambino lattando nelle braccia della Madre, godeva il latte provveduto dal Cielo, e la fonte del facro petto infondeva nella bocca del fanciullo puriffimo liquore.

Il Figliuolo dava alla Madre quello, che dava la Madre al Fighuolo, egli empiva le mammelle della Madre, ed effa fostentava il Figlipolo co'l divino latte, ch'egli stesso le aveva provvedoto. Ma perche il fanciullo tenero tremava di freddo, lo mise la Vergine cosi rinvolto, come era ne' panni, nel presepe, acció che con paglia, ò con fieno, che ividoveva effere, e co'l fiato del bue, edell'afinello, che ivierano, fi rifcaldaffe al quanto, eli mitigaffe il rigore di

quel freddo . O beato Presepe, o stalla più gloriosa di tutti i Palazzi Reali, dove Dio colloco la catedra della Celefte Filosofia , dove la parola di Dio ammutolità tanto pitichiaramente parla, quanto più tacitamente ci avvifa. O Signore Dio nostro, dice S. Cipriano, quanto cammirabile il vostro nome in tutta la terra . veramente voi fiete Dio operatore di meraviglie. Già non mi meraviglio della figura del Mondo, ne della fermezza della terra; esfendo circondata da un Cielo si mobile , della successione de' giorni, ne della mutazione de tempi, ne' quali alcune cofe fi feccano, ed alcune altre fi farmo verdi, alcune muojono, ed alcane vivono.

Di niuna di queste cose mi meraviglio,ma di vedere Dio nel ventre di una donzella ; di vedere nella culla l'Onnipotente; di vedere, come alla parola di Dio si posta attaccare la carre, e come, effendo Dio foflanza fbirituale, ricevesse veste corporale : meravigliomi di tante spele, e di si lungo corfo di tempo, che in quelta opera fi con-

fumò. Tutto quello dice San Cioriano, O Mi-Rerio inesplicabile, dice il Reverendo Padre Frà Luigi di Granata, nella vita di Crifto, ed a gli occhi della carne micofto! ò la mano, come a Signore, e la faccia, chiararli con parole,ma con filenzio, e con come a Figliuolo, ed abbracciandolo, ed meraviglia! Che cofa più ammirabile, che

E 2

le della martina, quello, che ttà affifo fopra i Cherubini, che vola fopra le piume de'venti; che tiene con tre dita fofpefa la rotondità della tetra, la cui fedia è il Cielon il cui reale scabello è la terra, vederlo, dico venire a povertà canto estrema, che quando naeque, poichè volle nascete in questo Mondo, fu dalla Madré posto in un presepio, per non effervi in quella stalla altro luogo? Qual persona vilistima giunse mai a tal fegno di povertà, che pet mancamento di luogo migliore menesse in un presepio, e quivi reclinasse un suo parto? chi accompagnò infieme due estremi tanto disgiunti fra se, come fono Dio, e presepio? qual cosa più baffa, che presepio, ch'è luogo di be-flie, e qual cosa più alta, che Dio, che flà affifo fopra i Cherubini? Come non esce fuor di sè stesso l' uomo, considerando queflidue estremi tanto distanti? Dio in una stalla, Dio in un presepio, Dio piangendo, etremando di freddo, ed involto in poveriffimi panni? Infin qui è del detto R. P. Granata

Doye stai, cuore umano, quando non flai in te, ò quando non flas co'l tuo Dio? dubiti forfe, chequefto non fia tuo Dio , il quale tu vedi pure tefte nato, rivolto in viliffimi pannigiacere nel prefepio, etremare di freddo frà due animali? Non dubitare, perchequesto stesso bambino, che su vedi nato ora dal ventre della fua madre, nacque eternamente dalla immortalità del Padre . Dalla Madre senza Padre, e dal Padre senza Madre; dal Padre fenza tempo, e dalla Madre nel fine de' tempi; dal Padte, come principio della vita, dalla Madre, come fine della morte: Equello, che tu ota vedi mortale, visibile, e soggetto, pet sua volontà al freddo, ed al gelo, per effere Figliuolo di Maria; intendi, ch'è impaffibile, invifibile, altiffimo, ed efente da ogni ingiuria, per effere figliuolo di Dio. E' bambino , e bambino comparisce in questa forma di servo ? ma è grande , immenfo nella forma di Dio. Quell'ifteffo ; che qui prende le poppe, e si sostenta del latte di una donzella, governa i Cieli, ed il corfo dei Sole, e delle Stelle, e mantiene, e conferya l'Universo con la suapotentissima mano.

Ed acciocche meglio intendiamo quello, che in questo bambino si rinchiude, e con quali occhi abbiamoda rimitarlo, e ch'è

vedere quel Signore, il quale lodano le Stel- I Dio vero nostro Signore, e Salvatore del mondo, nato per noftro bene; rimiriamo l'integrità della Madre, la quale, sebbene è Madre, è con tutto ciò infieme ancota Vergine: è Madre, perche partori il figliuo. lo, il quale aveva conceputo, e portato novemeli nel venere: ed è Vergine, perche questo Figliuolo è Dio, ed avendo Dio a nascere, di Vergine doveva nascere. Non furono quivi neceffarine bagni, ne lavande, dice San Cipriano, che fogliono apparecchiarfi alle donne di parto, perche niuna ingiuria aveva ricevuta la Madre del Salvatore, la quale partori fenza do. lore, come aveva conceputo fenza diletto.

Il frutto già maturo, stagionato cade dall'albero, chelo portava, e non aveva bisogno di staccare per forza quello, che volontariamente si spiccava. Niun tributo si pagò in questo parto : nè il precedente diletto, che non vi fu, chiefe ufura alcu-

na di dolore.

E per maggior certificazione di tal verità , aggiunge il Santo Evangelifta ; Che erano in quelle contrade alcuni pastori, che in quel tempo stavano vegliando, e facevano le vigilie della notte fopra il loro gregge, a' quali andò l' Angelo del Signore, ed effi temendo forte, diffe loro il medefimo Angelo: Non vogliate temore, ecco che io viannuncio una grande allegrezza, la quale fentirà tutto il popolo, che vi è nato oggi un Salvatore, che è Ctifto nostro Signore nella Città di Davidde, e questo vi dò per fegnale, chetrovereteil bambino involto in panni, e postodentro un presepio. Ed all' Angelo fi accompagnò subito una gran moltitudine di milizia celefte lodante Dio. edicendo: Sia gloria a Dio nel Cielo, ed in tetra, pace a gli uomini di buona voloneà. Tutte queste sono parole dell'Evangelifta.

Acciocchè gli uomini conofcano Dio in terra nato di fresco, e reclinaro nel presepio, viene l'Angelo dal Ciclo a manifestar-

lo, ed è da dichiatare chi egli è.

Veniva il Signore per redimere il Mondo, e per filvare l' uomo perduto, e fubito nato comincid a far ufizio di Salvatore; manifestando chi egli cra, e prendendo testimoni della Marsta, ch'era rinchiusa in quella umiltà profondiffima. Non volle palefarfi a tutti, perche non erano tutti capaci di si gran bene, e perche non venisse impedita la

ni alcuni poveri, e disprezzati pastori, che guardavano ivi attorno il loro gregge, e veggiavano a canto una torre, chiamata Eder, dove Giacobbe aveva pasciuto già il fuo. Perche effendo egli fommo Paftore, e Principe de Paftori, a chifi doveva egli manifestare, se non a quelli, ch'erano del suo ufizio? Effendo Agnello di Dio, chi poteva avere notizia di lui prima, che i pastori? A chisidovevano rivelare prima i Misterj Divini, che à quelli, che pascono il gregge di Dio, e vegliano sopra di- effo, acciocche effigli communichino, e dichiarino alle loro pecore? chi aveva a predicare l'umiltà di Crifto, e la povertà del presepio, se non gli umili, ed i poveri, e quelli, che per la loro femplicità eran disposti a ricevere la luce celefte, ed a credere quello, che udivano dall' Angelo, & ad adorare il pargoletto pur dinanzi nato? Come avrebbe vredutoil Re Erode all' Angelo, e sarebbe andato a gercarlo, ed adorarlo in una capanna, fe folamente intendendolo fi turbo ? Come l'avrebbono adorato, e riconosciuto i superbi Scribi, e Farisei in quella bassa. e vile forma, se essendo già uomo, facendo tanti, e si gran miracoli lo ripudiarono, e lo crocifissero ? Apparve dunque l'Angelo del Signore, il quale S. Cipriano, e Sant' Ambrogio, ed altri dicono effere stato l'Angelo Gabriele, a' pastori in figura umana rifplendente, e con meravigliofa chiarezza, per mostrare, ch' era mandato da Dio, e ch'era Dio, e più che uomo quel Bambino, che annunziava loro.

Vedendo i pastori l' Angelo, temettero forte, perche la fiacchezza non fosteneva delle trè proposte di sopra? quella eccellenza, e quella Maestà. Ma l' Angelogli afficurò, e diffeloro: Nonvogliate temere; Ecco cheio vi annunzio una nuova digrande allegrezza, la quale fentirà tutto il popolo, equesta è, che oggi è nato per voi, e per voftro bene un Salvatore, che è Crifto nostro Signore, nella Città di Davidde. Non temete, ma rallegratevi, avendo tante cagioni diallegrezza, e di gaudio, è nato il Salvatore, ed è nato per voi, è per vostra salute, ed essendo Dio, è nato uomo, e della vostra stessa natura, la quale è stata esaltata sopra la nostra. Ed accioc-.. Flor Sanctorum . Parte II.

Croce, e la passione sua, eleffe per testimo- I re, ed il Messia tanto desiderato, il quale per esfer Dio vostro, e nostro Signore, ed actiocche lo trovassero, e lo conoscessero, diede loro per fegno, che trovarebbono il bambino rinvolto ne' panni, e messo dentroun presepio.

Ofegreti, ed investigabili mifteri di Dio. i panm, il presepio, e la povertà sono dall' Angelo dati per legni della nascita del Salvatore, e di quel potentifimo, e fapientiffimo Re, che aveva a spogliare l' Inferno foggiogare i demonj, e dar vita, e falute al Mondo, Andarono frettolofamente i paftori, errovarono Maria, e Giuleppe, ed il bambino posto dentro il presepio, e vedendolo, conobberoeffer vero quello . che interno a questo fanciullo era stato loro rivelato. Cofa meravigliofa è, che i pastori conoscessero essere Dio, e Signore del Cielo, edella terra quel Pargoletto, che era involto in poveri panni , e giacea nel presepio, perche tutto quello, che vedevano era più atto a provare, che non fofse Dio, chealtrimente, Maavvifati dall'Angolo ; e ftupiti del Celefte fplendore, e della mulica, edelle lodi degli Angioli, e fopra tusto illuminati con la luce della Fede. ed accesi nell'amore con la vista dell'istesso bambino, conobbero, ch'era Dio, e per cale lo adorarono, e lo predicarono a gli

Che abbiamo da imparare noi da questa alcifima fcuola del bambino per tefte nato come ci dobbiamo apparecchiare a riceverlo ne' nostri cuori ? come abbiamo da imitare gli efempjammirabili, che qui vediamo, e le virti, che per ogni parte rifplendono in questa facra Natività, ch'e l'ultima parte

La prima cofa, che dobbiamo fare, perche nasca nelle nostre anime quello, che oggi nacque nel Borgo di Bettelemme, è rallegrarci, e fare felta fpiritualmente di avere un Diesi buono, si benigno, si amorofo, ch' effende in sè eterno, ed incommuta. bile, oggi veltito della nostra carne, fi fia fatto bambino di un giorno, e soggetto alle influenze del Cielo, ed alle ingiurie del

Kallegriamoci, perche ci è nato il Salvatore, e Salvator vero dell'universo, che cilibererà non folamente da' danni temporali, chè la vostra allegrezza sia più piena, 'e più ma da' nostri peccati ancora, e dalla inimici. colma, vi fo fapere, che oggi in questa zia, che per essi abbiamo con Dio,e ci trarmedefima ora è nato Crifto, ed il Signo- rà dalle unghie di Satanaffo, e ci aprirà la Re. o Principe erede, fi fanne tante fefte no di portarii, e trattarii non come prima. nel Regno, per celebrare il nascimento di ma come parenti della Regina. Il medesiun'uomo, ch'è fimile a gl'altri, e non fil sà le farà la rovina, e la destruzione del medefimo Regno, peril fuo cattivo gover. no, e cagione di tanto pianto di quanta allegrezza fu la fun nascita; che dobbiamo far noi nella Natività di quel Re sovrano che porta scritto nel fianco suo Re, de' fare quando nasce quel Principe, il quale a vecchi costumi della passata rutticità . non ha da aggravare i fuoi fudditi con impolizioni, embutt, ma da prendere lopra di sè le cariche loro, e pagare nel dobbiamo fare, vedendo, che nasce quello, in cui fono rinchiufi itefori della fapienza, e scienza di Dio è quello che è specto di preziofo ha Dioche è Legge viva, ohe dre, e Signore, etutto questo fi comprende nel nome di Salvatore: 4

Epertuttiquesti titoli dobbiamo rallein terra, ed a lodare il bambino, ed a folazione, e piangono. farli mufica, non avendo il Signore pre-

renti di Dio? La feconda cofa è , conofcere l'obbligo, verastutti i parenti di lei verrebbono per del mondo, crriamo grandemente. Per-

porta del Cielo, perche sequando nasce un quel maritaggio onorati, e proceurarebbomo dobbiamo far noi, e poiche il Re del Cielo fi è fatto partecipe della nettra Natura, proccurando di lasciare il vecchio abito della viltà, e delle baffezze paffate, e vivere come uomini di fangue reale, Onde dice San Leone Papa: Conosci, ò Cri-Riano, la tua dignità, efattogià parteci-Re, e Signer de Signori? che dobbiamo pe della natura Divina, non voler tornare Guarda di qual capo, e di qual corpo fei membro, e considera, che il prezzo del tuo riscatto è il Sangue di Cristo, il quale ti fuo corpo le pene, ch'essi meritano che giudicherà con verità, come con misericotdia ti riscattò.

Ma quello, che principalmente dobbiamo contemplare, è il Presepio, consichio fenza macchia, nel quale ci fi rappre- derando attentamente quello, che quello fenta ogni verità, che è la Fontediogni Maestro Divino da quella Celeste Cattedolcezza, el'Arca, dove è rinchiulo quan- dra c'infegnò, non parlando, ma tacendo, è bambino, ed infieme Verbo del Padà vita a tutte le leggi, e che indirizza, é dre, la cui fanciullezza parla, tutte le cocorreggetutte le nostre azioni è e Manna, fe, nel facro parto intervennero, esclache contiene in sè tutti i fapori, è pane mano, e ci predicano il dilprezzo, l' umil-Celeste, che solo può faziare, è Medicina, tà, la povertà, itravagli, la stalla, il Preche cura tutte le infermità dell'anima no-, lepio, i panni, la nudità, il freddo, e la ftra, è fiore del campo, che con la foa- compagnia delle beffie, che altro fono. vità del suo odore ricrea il Mondo, e che voci del pargoletto, ed una dottrina tira a se i cuori è che è Sole di giufti- celefte, la quale c'infegnano, non effere zia, che disfà le tenebres & ammirabile, simala cosa la poverrà, come noi stimiamo, ed immensa bellezza, che toglie tutte le nesibeati ricchi, come il mondo si pernostre bruttezze, efinalmente e nostro Re, suade, e l'umiltà effere la Scala del Cielo, nottro Maettro, noftro Medico, noftro ed il piacere il coltello della virtu? Non Pastore , Amico , Fratello , Sposo , Pa- consola , dice S. Bennardo , la fanciullezza di Crifto, i loquari, ne le fue lagrime confolano quelli , che diffolutamente ridono, ne i fuoi panni quelli, che riccagrarci, eperche oggici è dato, egià l'ab- mente vanno veltiti; ne il presepio, e la biamo pernoftro, e come di cofa propria stalla quelli, che amano le prime Cattedre possiamo rallegrarcene. Perche fegti An-Inelle Sinagoghe, ma quelli, che con pageli scendono oggi dal Cielo a far sesta zienza, etacendo aspettano la divina con-

O Crifto, diceS. Bernardo, s'inganna,d fo la loro Natura, che cola dobbiamo erra il mondo, Cristo non si può ingannafar noi, vedendo tanto nobilitata, ed resperche è fapienza eterna, ed avendo elecesaltata la nostra, che già siamo fatti pa- to per se la povertà, l'umità, e l'asprezza, edal principio, ch'entro in questa vita infino al tempo, ch'egli ne ufci, avendo che teniamo a questo Signore per tal bene l'empre vestita questa livrea, ed esortato noi ficio, e per il parentado, che abbiamo con opere, e con parole a veffircene: chia-Dio. Perche fenza dubbio, se qualche gran ra cola è, che quello, ch'egli elesse, è il mi-Re prendesse per moglie una donzella po- gliore, e che noi seguitando l'opinione stolta

she come può effere beato chi ha nel mondo maggiot onore; chi patifice ogni cofa per mettere il piede innanzi al fuo uguale ? chi pretende governo, e commando, e fi fa schiavo di molti per commandare? e bene feciso lo compra con affanni firaordinarj, con la roba, con la vita, e con l' anima?Come poffono dar le riechezze contento all'uomo, poiche con travaglio fi. acquistano, con timore si conscryano, e fi perdono con dispiacere? Come può saziare l'anima creata folamente per Dio una cofa si vile come è la roba, che è foggetta a tanti accidenti, ed a tanti infortum? Finalmente come possono fare selice l' uomo le cofe, che non lo possono fare virtuofo, e che fono fuori dell' uomo ? Ma che dirò dei gufti, de i diletti della nostra carne, chetanto ci rapifcono, e tirano dietro di se? Quanto soavi, quanto brevi., quanto ingannati fono, ed indegni della nobiltà, e dell'eccellenza dell'uomo, che rracque per operare, come per volare l'ape? Refti dunque fiffo questo ne' nostri petti, e ne'noftri cuori, che la noftra beattudine confifte in conoscere, amage, e service al Signore, eche quantunque gli onori, ele ricchezze fiano beni indifferenti, e che bene, emale si possono usare, nondimeno fono communemente occasione di molti peccati, eche lo flato povero, ed umile, e più ficuro, e più difpotto a trovare Dio nella stalla di Bettelemme. E per infegnarci questo, volle egli effer metio a giacere nel Presepio, e che la sua fanta Natività fosse dall' Angelo rivelata a Pastori, umile, e poveragente, e che effi foffero i primi che lo cercaffero, lo trovaffero, e lo adotaffero.

- E c'infegno parimente in questo, che l' ufizio di buon Paftore, è vigilare, e pafeere il gregge suo, che i Prelati spirituali, e Principi temporali, e tutti i Governatori del. la Repubblica, e Padri di famiglia, devono vigilare,e proccurare con gran diligenza di dar pascoli faluriferialle loro pecore, guarirle dalla fcabbia, e difenderle da' Lupi, per renderne buon conto a questo Bambino oggi nato, ch'è il Sommo Paffore, che loro le raccommando. E chi per non aver carico d'altri , non avrà tal' obbligo, fia Paftor di se fteffo, evigili fopra di se afcolti, ed ubbidifca alla voce dell'Angelo, cerchi il Signore, adorilo, e lodilo, perche macque per fuo bene; e pet fua fainte.

Ma fra tutte le cofe , delle quali ne la nascita del Salvator nostro dobbiamo rallegrarci, una è quella dell'eccellenze, e grandezze della Sacratiflima Vergine, e congratularci feco del nuovo, e felice Figliuolo, che contanti privilegi, e Divine pre-rogative diede oggi al Mondo. Perche fi come ella è la Porta del Cielo, per la quale ci fu communicata quetta gran luce : cosi per essa dobbiamo passare, per vedere la medefima luce, ed effere partecipi del gaudio ineffabile, ch'ella nel suo santo Parto fenti, the fu fenza dubbio immenfo, indicibile, ed incomprentibile, El'Evangelista per dichiararcelo, conclude la sua Ittoria della Natività del Signore, condirci, che quella Signora confervava nel fuo cuorei Misteri, e le meraviglie, ch'ella vedeva, e le conteriva fra se, per lodare, e magnificare maggiormente il Signore. Chi pourà degramente espheare i gaudi, e le al. legrezze di quella Santiffima Vergine, ch'era da ogni parte circondata da tante gran meraviglie, ed in un profondo pelago di tanti Mifteri, afforta dall'onde di tanti benefizi, e si leghalati ? Qual fenso doveva effere del fuo pio, ed umil cuore, vedendo nelle fue braccia colui, che per la fua immenfa Maestà, ne nel Ciclo, ne nella terra non cape. Vedendo fasciato, e rivolto in panni, chivefte turte le Creature, e giacer nel Presepio, chi stà assiso sopra'i Cherubini, e Serafini / qual fentimento doveva effere il ino. vedendo a qual fegno erano giunte le viscere della pietà del Signo. re, chetanto per il suo vile schiavo si era abbaffato, ed umiliato; quando confiderava la fingolar grazia, che aveva trovata negl'occhi di Dio, poiche fra tutte le Donne create,e da crearfi, ella fola fu eletta per Madre fua? Con quanta umiltà riconosceva questa grandezza? Con quali occhi mirava, chi cosi mirò lei ? Quali grazie gli rendeva? quali canzoni li cantava? con che amore li corrispondeva? che parole li diceva? che luci, che iplendori, che ardori , che fentimenti , ed affetti , che tenerezze, e dolcezze erano quelle di quelta puriffima Vergine, quando confiderava di aver Conceputo, per Virtul dello Spirito Santo, e di avere nove meli tenuto nel suo Ventre, il Figliuolo di Dio, senza gravezza, senza fastidio, e partoritolo senza dolore, e di esfere restata Vergine, esfendo Madre? Quando vedeva gl' Angeli,

Ec 4

che.

che scendevano dal Cielo ad adorarlo, e / dice, che S. Anastasia conservo la sua Virfervirlo, e fargli mufica, e manifestarlo a i Pastori, ed i medesimi Pattori, che andavanoa riverirlo, ed a rendere omaggio al

loro Salvatore, e Signore?

Congratuliamoci dunque con questa Signora, e godiamo della fua allegrezza, ed ·umilmente preghiamola , che avendo partorito per noi il suo prezioso Figliuolo c'im. petri grazia da lui, di non perdere per colpa nostra quello, ch'egli per sua grazia, ciguadagno, edi nascere nelle nostr' Anime, in guifa, che siamo partecipi di tutt'i beni, che con questo ineffabile Misterio, ed umidiffimo nascimento, ci porto dal Cielo.

Alli 25. Dicembre

LAVITADISANT'ANAST'ASIA Martire .

Ue Anastasie celebra la Chiesa, ambidue Romane, ambidue Nobilissime, e Martiri . La prima è dal Martirologio Romano, chiamata Anastasia, la Vecchia, a differenza della seconda, che fu Martirizzata dopo.

· La prima, avendo eletta Vita Monastica, e perfetta, come dice il Metafralte, ed effendo stata ammaestrata dalla Santa Vergine Sofia, nella Perfecuzione di Valeriano, pet ordine di Probo Prefetto, fu prefa, incatenata, schiaffeggiata, tormentata con fuoco, e con flagelli, e tagliare le Mammelle, e svelte l'Unghie, spezzati i Denti, e tagliatile i Piedi, e le Mani, fu Decapitata, e volòal fuo Spolo, Vergine, e Martire, ornata ditante, e si preziofe gioje, quanti furono i tormenti, ch'ella pati. Il giorno del suo Mattirio, fu alli 28. di Ottobre; l' anno del Signore 262.

La feconda Anaftafia, il cui Martirio celebra oggi la Santa Chiefa, fu Maritata con un Gentiluomo principalissimo, e no-bilissimo, chiamato Publio, ch' era Uomo fiero, ecrudele, deditiffimoall'adorazione de' fuoi falti Deit onde odiava Sant' Anaitafia, ch'era Griffiana, e fempre fi occupava in far bene, e sovvenire i Santi Con-fessori, che nell'atrocissima persecuzione degl' Imperadori, Diocleziano, e Massimiano grano tenuti prigioni , e tormentati

ginità, e che Publio fuo Marito non se le accostò; ma l'affisse in maniera, che la rinchiule in una Camera della fua Cafa, dandole da mangiare a mifura, acciocche prefto moriffe, e trattavala tanto frictatamente, che la Santa fu aftretta a scrivere due Lettere a S. Grisogono Martire, ch' era prigione in quel tempo in Koma, pregandolo a favorirla con le sue orazioni appresso il Signore. E San Crifogono le rispose con due altre Lettere, le quali abbiamo registrate nella fua Vita, e la confolò, el'animò alla Corona del Martirio, Ma avvenne, che nel medefimo tempo, ch'ella stava tanto angustiata, ed afflitta, l'Imperador Diocleziano mando Publio Marito di lei al Re di Perfia, per Ambasciadore: ed egli al partire, che seceda Roma, la lasció nella stessa Carcere, con intenzione di darle la morte, tornato che foffe di Perfia. Ma per Divina Volontà osdde infermo per strada, e mori, pagando con la Morte Temporale, ed eterna, la crudeltà, e le tirannie usate contro Santa Anastasia, la quale restò libera; e padronadi sè, e della fua roba, e dif. penfandola tutta in fervizio, e mantenimento de i Poveri, e specialmente de i Santi Confessori, e Martiri, come aveva promesso di fare. Era cosa mesavigliosa il vedere l'ardore, e l'affetto, col quale questa Beata Vergine, e Vedova, s'impiegava in visitare le prigioni, ch' erano piene di Santi Martiri, e come li confolaffe, e li ricreafse, nettando loro le Piaghe, e se pellendo poscia i loro Corpi morti, ed in ogni co-la portandosi con essi non altrimente, che fosse una Serva. Mentre, cheattendeva a queste Sante Opere, il Signore, che dal Marito liberata l'aveva, volle darle il premio di effe, e che quella, la quale con tanta carità, ed umiltà serviva a i Martiri, non restasse priva della Corona del Martirio.

Fu presa da un Presetto, e cacciata in un' afpra, edorribile prigione, dove S. Teodoro, che aveva già confummato il Martirio fuo, e regnava con Cristo in Ciclo, due mefi la sostento con cibi portati dal Cielo . In capo de quali la Beata Santa Anastasia, fu messa in una Nave con 200. Uomini Criftiani, e 70. Donne (Ufuardo, ed Adone dicono 700. ) acciocchè tutti restassero sommerfi nel Mare. Ma la Nave , guidata dalla per la Fede di Gesti Critto. Il Metafraste:, Providenza di Dio, pervenne all' Mola Pal-

marià dove Sant' Anastasia su legata ad alcuni legni , e levata alquanto da terra , le fu acceso poi sotto il suoco, e così su arso il fuo Corpo, e purificata la fua Anima benedetta, la quale era più accesa, e più chiara, per il fuoco del Divino Amore, che il fuo Corpo, per le fiamme dell'altro fuoco materiale, da cui restò arso, e consummatos tuttigli altri Santi, ch' erano andati in fua compagnia, morirono per il Signore con varie forti di tormenti, e di morti: fra i quali vi era uno chiamato Eutiziano, tiomo femplice, e fenza alcuna malizia. Era ricco, gli fu toka la roba: ed egli nonmottrò di sentirne alcun dispiacere: perche gia aveva posto il suo cuore, dov'era il suotesoto, interrogato, niente altro mai rispondeva, fenon : Non mitoglieranno Crifto, ancorchè mi taglino il Capo.

Il Corpodi Sant' Amaftafia mezzo bruciato, furaccolto da una Matrona, chiamata Apollonia, la quale molte volte con gran tenerezza baciandolo, ed ungendolo con preziolissimi Unguenti, lo involse in mondissimi Lenzuoli, e lo sepelli in un'Orto della sua Casa, dove dopo sabbricò una Chicfa, e chiamolla dal nome di lei. Fu Martirizata Santa Anastasia alli 25. di Dicembre, Imperando Diocleziano, e Maffimiano, l'anno di Crifto 303. Fu quefta Santa molto celebre in Roma, dove ha al presente un Tempio, ch'è Titolo di Cardinale. Scriffero di lei i Martirologi di Roma, di Beda, di Usuardo, e di Adone, Metafraste negli Atti dell'altra Anastasia, che sono registrati dal Lippomano nel Quinto Tomo, e dal Surionel Seffo delle Vitede i Santi.

Alli 26. Dicembre .

#### LA VITA DI SAN STEFANO Protomartire.

This, diceil gloriofo Santo Agofino celebravame la Natirità nel Mondo del Rede' Mattiri, ed oggi celebriamo il giorno, nel qualei l'Primiceiro, e di l'apitasno de' Mattiri ufci dal Mondo : perche era conveniente per dar vita a i mortali, chechl è immortate il velliffed carre; e che dopo, l'uomo mortale per amor di Dio immortate, diferezzaffe la morteannale nacquei l'isgnore per morire per il fervo, acciocché il fervo non temeffe di morire per il fuo Signore. Nacque Gesì Crifto in Terra, acciocché Stefano nafceffe in Cielo.

Tutto questo è di Sant' Agostino, ò come altri di cono di San Fulgenzio. L'istoria del martirio di San Stefano fu seritta dall' Evangelista San Luca nel libro de gli Atti Apostolici, in questa maniera.

Avendo il Principe de' Sacerdoti, e molti della fetta de'Saducei con falso zelo della loro legge, e per iftigazion del demonio proccurato di vietare a gli Apostoli la predicazione del nome di Gesul Cristo al popolo, e flagellatili, e minacciatili, ed estendosi i medesimi Apostoli rallegrati fommamente per vederli così mal trattati per il loro Signore: dice San Luca, che cresceva ogni giorno, e fioriva più la Chiesa di Cristo, e si moltiplicava il numero de Cristiani, chein quel tempo si chiamavano Difeepoli. Perciocche le opere di Dio fono come la fiamma, che crefce al foffiare de' venti, e come l'oro, che nel corrigiuolo, e nel fuoco fi affina. Crefceva la moltitudine di quellische credevano in Crifto, non folamente in numero ma ancora in fantità, ed in perfezione, in maniera ehe i fedeli vendevano le loro facoltà, e ne portavano il prezzo a' piedi de gli Apostoli, come baffa, e vil cofa; dando ad intendere, che effi erano quelli, che ricevevano il benefizio, nel volerlo accertare gli Apostoli, e servirsene in utilità de' poveri, e de' bisognosi. Nessuno aveva cosa propria, e tutti avevano quelle di tutti : perche a cialcheduno fi dava quello di che avevabifogno, fenza eccettuazione di persone. Si ufava gran diligenza in provedere, fpecialmentealle vedove, come più bifognole di consolazione, e di ajuto. E perchegià era molto cresciuto il numero de i Credenti e quelli, che dispensavano le limosine, non lo facevano con la debita egualità gli Ebrei, che erano nati in Grecia, cominciarono a lamentarfi, ed a mormorare, che non fossero le loro vedove cosi diligentemente sovvenute, come erano le vedove de gli Ebrei , nati nella Giudea ; parendo loro, che ricevessero torto, e che fossero trattate differentemente dalle altre, che framolia gente, quantunque fanta, non è meraviglia, che fi trovi alcuna imperfezione, e mormorazione, Intefo da Santi Apostoli il fatto, chiamarono la moltitudine de i Fedeli , e dif- l fero non effere conveniente, che effi lasciassero di dar cibo alle anime con la predicazione, per dar da mangiare a' corpi , ed attendere a cose di minore importanza.

E che però eleggeffero fette uomini f non fanciulli, ne molto vecchi, che ò non sapessero, ò non avessero forze da esercitare quell'ufizio, ) e persone conosciute, e sperimentate, e piene di Spi rito Santo, e di lapienza, acciocche fi occupaffero in quel ministero, ed essi libert di tal pelo poteffero con maggior libertà attendere all'orazione, ed alla predicazione della patole di Dio. Perche il Predicatore, per infiammare con la fua parela gli afcoltatori , deve prima effere illuminato, ed inframmato da Dio con l'orazione, eraccogliere in effa quello, che hà da fpargere a gli altri.

Piacque alla moltitudine la propotta de' Santi Apostoli : ed eletti fette uomini di fama, li presentarono loro, e gli Apottoli, meste sopra di esti le mani, gli ordinarono Diaconi, acciocchè oltre alla cura di dispensare le limosine, e di provvedere alle cose necessarie a' Fedeli fi occupatiero ancora nella predicazione del Vangelo, e nelle akre cofe, che di quel grado fon proprie.

Il più principale, e più eminente fra questi su San Stefano, uomo, come dise il facro Tefto, pieno di Fede, e di Spirito fanto, il quale cominciò fubito ad efercitate il suo ufizio, con vigilanza, e carità così grande, che molto bene stava nelle sue mani la roba de poveri, perchè nè per trascuraggine lasciava perire, ne la dispensava per affezione, ne fi sdegnava per parole, e querele di quelli, che la riceyevano.

E trattando neceffariamente con donne, e con vedove, alle quali provvedetutti potevano da lui imparare, ed apprendere caftità, e purità. Oltre a ciò fi occupava nel predicare, e faceva Dio per lui molti miracoli, erifplendevanella sua vica una grazia, ed una fortezza celeste si rara, che faceva stupire ogn' ordinatono i fette Diaconi, dice , che no far quelli, che cercano occasione di

nell'amore verso Dio, non era S. Stefano inferiore a' medelimi Apoltoli . Eranvi in Gerusalemme alcuno Sinago. ghe, ò Scuole a fimilirudine di Collegi : alle quali andavano da varie Provincie giovani studenti, di nazione Ebrea , per imparare la Legge di Mosè, le Cerimonie, e le Tradizioni, con cui voleva Dio all'ora effere fervito in quella Città, ch'era capo di tutto il fuo popolo, e dove era il Tempio di Dio, e fioriva il culto della fua Religione: Perciocche queste erano le lettere, ch' essi apprendevano; nel modo, che vanno adesso alle Università quelli, che vog'iono studiare varie arti, e scienze. Da cinque di questi Collegi, ò Sinagoghe, (che furono quella de' Libertini, quella de' Cirenensi, quella de gli Alessandrini, e quella de pli trudenti, ch'erano andati dalle Provincie della Sigilia , e dell'Asia) inscirono a disputare col Protomartire S. Stefano, per vederlocosi letterato, e così zelante, e che nella grazia, e nella forza della fua predicazione accompagnata da tanti prodigie miracoli, faceva gran frutto nel popolo, e convertira molti alla Fede di Gesti Crifto, il quale effi tenevano per mimico, e distruttore della Legge loro. Disputarono molte volte col Santo Levita, e fempre restarono convinti: femza faper rifpondere a gli argomenti addotti da lui , ò alla fapienza , ed allo pirito di colui, nel quale favellava Dio. Kimafero tanto feornati , che non potendolo vincere con ragioni , e con argomenti, determinarono di dargli la morte. E per venire a fine dell'intento loro, cercarono reftimoni falfi, che lo accusaffero dinanzi al Sommo Sacerdote, e follevandosi il popolo, i vecchi, e gli Scribi mifero le mani adoffo a S. Stefano, ed alla loro Congregazione il va, era si rispettoso, e si onetto, che condullero ; imputandogli , che avesse detto, che Gesil Nazareno, doveva di, struggere quel luogo, e mutare le Tradizioni lasciate da Mosè . L'una , e l' altra cofa era falfa; non avendola detta S. Stefano.

La verità è , ch'essi lo pensavano , e uno. In maniera che San Clemente Pa- lo temevano interpretando male, e mupa discepolo di San Pietro, parlando tando le parole, che Gesti Cristo Noin persona de gloriosi Apostoli, che stro Signore aveva dette, come sociofar danno alla persona, la quale tengo. I raffe, come lo liberò, facendo tante me-

no per nimica.

Stando il Santo Levita nel Concilio, avendo il Sommo Sacerdote udita l'ac- nelle Divine lettere fapientiffimo, ed acufa, lo interrogò se fosse vero, quan- vere magnificato Mosè, come Ministro to que i tellimoni dicevano. Tutti i cir-coffanti rivolfero gli-occhi in Stefano, le aveva annunciato, che Dio mande-( come communemente fuol farfi, quan- rebbe loro un'altro Profeta della loro do il reo è dinanzi a i Giudici, ed in- stirpe, che era il Messia, il quale doveterrogato rende conto di se:) e dice il vano udire, ed ubbidire : Ed avendo Sacro Testo, che viddero il suo volto, risposto alle cose, che falsamente gli e-come se soste volto di un' Angelo, per. rano opposte, acceso di zelo, il riprese che lo Spirito Santo, ch'era interior agramente, perchè fossero ingrati, e rimente nella sus anima, rifipiendeva, c belli a Dio, ed uomini di dura cervice, mandava estriromenne i suoi raggi al cdimitatori de iloro attepassati i quali corpo, ed egli, che era innocente, e derenza colpa, nel avevano occasione di te-mente i Profetti, obe Dio aveva mandamere, mostrava nel volto quello, che ti loro, ed essi peggiori de i loro paaveva nel petto, e come dice Eufebio dri; che avevano crocififio il Santo, ed Emiffeno, dall'abbondanza del fuo cuo il Giulto, la venuta del quale i medere tidondava la bellezza nel corpo, e fimi Profeti avevano predetta al popola purità interiore fi mostrava esterior- lo, e predicata. mente, e la luce, che risplendeva di Udendo ciò quelli, che si trovavano dentro nascosta, si vedeva nella fronte, quivi presenti, non si può credere quan-come in suo specchio. Così dice Emis-to grande sdegno, ed odio concepissofeno.

gelo, chi nella castità era veramente bramosi di mettergli le mani addosso, Angelo? e chi nel corpo imitava la for-tezza, e come Angelo si prendeva cu-Cielo, e vidde una immensa chiarezza ra della verità de gli Angeli; ed effen-do pieno di Spirito Santo rapprefentava di Dio, e Gesì Critto in piedi al di-già quella celefte, ed Angelica vita è l'ritto dello fteffo Dio, come chi era Perche fe la faccia di Mose rifplendet et canto, quando portò dal Monte la Vecchia Legge, che meraviglia è, che Ebbe tal vifione, acciocche avendo la faccia del glorioso Protomartire ris- poco prima detto, che i Giudei avevaplendesse a guisa di faccia di Angelo, no utcisso Gesti Cristo, lo predicasse quando esplicò la Legge Nuova, e ma-vivo, e mon folamente risuscitato, ma gnisco il vero Legislatore? Avendo il ancota glosioso nel Cielo, ed affiso si-Sommo Sacerdote domandato a Stefa- la destra del Padre. Ed aeciocche con no, se vero fosse quello, che sontro di tal vilta s'inanimasse a morire per quel-lui si diceva: prese quindi occasione il lo, che eta morto per lui, ed intendes-Santo Martire di fare un lungo ragio le effergli aperto il Cielo, e Gesil pronnamento, cominciando infino dal tem- tiffimo per ajutarlo; e non effervi tripo, che Dio apparfe ad Abrammo, el bulazione, ne male alcuno si grande, gli commandò, che si partisse dalla sua cete con la protezione, e con la virui cete con la protezione, e con la virui cete con la posta vincere. gli le mostrerebbe: commemorando sueda Dio al popolo d'Ifraelle, particolar-mente per mano di Mosè, il quale il esclamare, e dire: Ecco che io veggo i mandato in Egitto, acclocchè lo libe- parole quella perfida gente, che delide-

raviglie, e prodigj.

Finalmente dopo di effersi mostrato

ro contro il Santo Diacono. Fremera-Ma che meraviglia è, che pareffe An- no, e battevano i denti contra di lui ,

cessivamente le grazie, ed i favori fatti che il Santo Levita da simile visione rimedefimo Dio aveva fatto Principe , e Cieli aperti , ed il figliuolo dell'uomo Redentor del suo popolo, e lo aveva sal lato diritto di Dio. Udendo queste rava occasione di vendicarsi del valoro- i ne li cassigate. Per sè sece orazione in. fo foldato di Crifto, alzarono tutti le vocigridando, edicendo: Muoja, muoja il bestemmiatore, perciocche reneva-no per bestemmia il dire, che sosse in Cielo alla destra di Dio quelli, che essi avevano condannato per mal fattore, Onde turatesi l'orecchie assaltarono il Santo, e messegli le mani addosso lo spinsero fuori della Città per lapidarlo, come bestemmiatore, cosi commandando la Legge. E per meglio poterlo fare, ed effere più fpediti, e liberi, fica. varono le vesti, e le diedero a guarda-re a Saulo, ch'era, come dice Ecumenio cugino del medefimo Stefano e giovane ardente, ed a cui bolliva il fangue, si per l'età, come per il zelo della Legge, la quale pareva a lui, che per la predicazione di Stefano venisse a distruggers, e per questo deliderava, che moriffe posponendo l'amore del sangue, e del parentado allo studio, ed al zelo della Religione. Per la qualcaufa guardava le vesti di quelli che lo lapidavano, intento a lapidarlo con le mani di rutti, come dice Sant' Agostino con queste parole: Ajurava Saulo in tal maniera quelli, che lapidavano, che non contento di lapidare di fua mano, per lapidare Stefano con le mani di tutti, guardava le vesti di tutti, edera più crudele ajutando tutti, che fe lo avesse lapidato con le fue mani. Raccolfero con gran fretta le pietre, e cominciarono con gran furia a scaricarle sopra di Stefano, che invocava il Signore, e diceva: Signor mio Gesti Crifto , ricevi il mio fpirito. I Giudei e perchè erano duri, ed oftinati, ed avevano il cuore di pictra, tiravano pietre; ma il Santo Levita, perchè era piacevole, amorofo, ed aveva il cuore di carne, stillava dolcezza, e foavità. Effi correvano alle pietre, e Stefano all'orazione. Est lo percotevano con pietre, ed egli come fortiffima pietra, ferito dalle pierre, mandava fuori scintille non disdegno, ma di amore, per intenerire, ed ardere i cuori più duri , che le medelime pietre, le quali tiravano : Raccommandato, che San Stefano chbe al Si chia in terra, diffe a gran voce: Signo- tu di Dio. Per accufar Crifto fi cerca-

picdi, e per li fuoi inimici inginocchiaro. Per quelli, che lo lapidavano alzò la voce, acciocche Dio perdonasse lo-ro, ne si dice, che la alzasse pregando per sè; perciocchè vedendo il gran pericolo, e l'ostinazione loro; ed ardendo tutto di carità, non fi prendevatanta cura di sè, quanta della perdizione, ed eterna condannazione de'fratellifuoi,

Imitando in ciò il Signore di ogni cosa creata, il quale nella Croce pregò il Padre Eterno, che perdonasse a quelli, che lo crocifiggevano r stimando di non far poco in feguitare le pedate del fuo Macftro , quantunque fosse tanto gran differenza dalla fua vita alla vita di Crifto, e dalla fua morte alla morte di lui. Ed è da credere , che il Signore stesso udisse quella orazione, che usciva da petto tanto acceso nell'amor suo, e tanto desideroso d'imitarlo, che molti di quelli, che lo lapidavano, si convertifiero, ed illuminati da luce cecelefte ricevessero la Fede di Cristo, e moriffero per effa. Posciacche vediamo. che Saulo, il quale era quello, che attizzava, e guardava le vesti de lapidanti, per le orazioni di San Stefano di lupo divenne agnello, e di perfecutore di Cristo fu Apostolo di Cristo, e perfeguitato, e morto per suo amore. Di maniera che la conversion di Paolo su effetto dell'orazione di Stefano, come scrive Sant' Ambrogio, E Sant'Agostino chiaramente dice, che se Stefano non avesse orato, la Chiesa non averebbe Paolo, e che per questo si levo Paolo, perchè inchinandoli Stefano a terra, orò per lui, e fu ascoltato.

E non è meraviglia, che il Signore elaudisse quello, ch'egli stessoaveva empito di fede, di grazia, di fortezza, ed ornato con tanti doni dello Spirito San. to, e fattolo nella sua morte simile a sè. Perchè Gesul Cristo Nostro Signore fu accusaro di bestemmia, e condannato per aver detto: Io fono Cristo Figliuolo di Dio, e vedrete il Figliuolo dell'uomo aflifo alla deftra della virtul di Dio, e San Stefano fu Iapidato per aver detto di vedere i Cieli aperti , e gnore il suo spirito, piegate le ginoc- Gesti Cristo stante alla destra della virre perdonate loro questo peccato, non rono testimoni falsi, e l'istesso su fatto

per condannare Srefano. Furono ambidue condotti fuori della Città. Il Signore fu confortato dall'Angelo orando nell' orto: e Stefano dall' iffetfo Signore, quando lo vidde al-lato del l'adre, perajuardo. Il Signore, e dil fervo pregarono per iloro nimicl, e raecommandarono il fuo fipirito a Dio, che lo ricere è, e raecolle. Onde con-

clude S. Luca la ftoria del martirio di S. Ste-

fano con quelle parole : Et cum bac dixif-

let . obdormivit in Domino . Dicendo queste parole, e fornendo questa orazione fatta per quelli, che lo lapidavano, dormi nel Signore: Nel Signore dormi: perchè mori per il Signore, offerendosi in sacrificio per la sua fede, e per l'amore de suoi fratelli. Nel Signore dormi, perchè la fua morte fu sonno soave per lui, e di gran prezzo per noi, e per tutta la Chiefa di grandiffima utilità, per effere flata rigata col fangue di questo beato, e fortiflimo Martire; che doppo l'Ascension del Signore fu il primo, che per fuo amore con invincibile costanza lo sparse: e per questo è chiamato S. Stefano Protomastire, e Primicerio de' Martiri: perche fu il primo, che abbiamo detto, che desse la vita per Crifto, cd in lui fi dedicarono, e fi offerfero al Signore le primizie de' Martiri, ed egli apri con il fuo efempio la ftrada a gli altri. Morto che fu il fantitlimo Levita, e fortiflimo Protomartire Stefano, dice San Luca, che alcune persone timorate di Dio, presero il suo santo corpo, e piangendo lo sepellirono, cioè con mol-

ia foliennità, come interpreta san Girolamo.

Il luogo, ed il modo, con cuifoffe fepolto, fu da Gamalielle rivelato a Luciano Prete, e noi lo abbiamo efflicato nel giorno della Invenzione delle fue preziofe reliquie alli tre di Agodio. Fu la-

pidato fuor della porta Aquilonare di Gerufalemme.

2.

Il fuo corpo fu lafeisto alla campagnasimo notte, edu nugiorno, acciocele le fiere lo divoraffero, ma niuna lo tocco le Gamalielle mande per fuone face con provifone di tutte le code necefiarie, acciocche di consocio portaffero il corpo ad una cara la perio di contro da Certafata, venti miglia lontano da Certafata vingala, venti miglia lontano da Certafada (in pete fi celebrationo l'efequite con mol. to dolore, ed il corpo fu pode nel fuo fepolero. Quefto équanto Luciano riférifice, per la rivelazione, se he Gamaillei gai frece Ma non reflazono i facerdori, e gli feribi siago per la morte del Protomartire San Stefano, anzi maggiormente s'incrudelirono contro Cirilitani, e molfero, come fective l'Evangeliffa San Luca, una gravifima perfecuzione contro la Chrieta d'Geld Critto Signor Noftro, che res in Gerufatemne, un situate quila, che tutti credenti, da gli Apodfoti in poi, che ranno te colorna; varier varierio, ce minandoli per effi Dio, come una celefte femenza, per raccome colorna; con seller dalla loro predicazione copiolifilmo estre dalla foro predicazione copiolifilmo

frutto.

Dice Doroteo, (nè sò io però onde egli fo lo prenda ) che il giorno, nel quale fu lapidato S. Stefano, morì con lui Nicanore, uno de i fette Diaconi, edue altri mila Crifliani . Che Nicanore morifse con S. Stefano, lo dice ancora S. Ippolito Martire. Fu il mattirio di S.Stefano alli 26. di Dicembre, nel qual giorno la Santa Chiefa lo celebra, e su l'anno medesimo, nel quale mori il Salvatore, ed afcefe in Cielo, ed Il primo giorno, che cominciava l'Anno trentelimoquinto del fuo nascimento. Ippolito Tebano, ed Evodio, scrisero, che San Stefano fu lapidato fette anni doppo di effere stato ordinato Diacono dagli Apostoli: ma ciò non ha fondamento probabile. Fu la memoria di S. Stefano si riverita da i Fedeli, infino dal principio della Chiefa, che S. Clemente Papa ferive, che gli Apofloli S.Pietro, eS. Paolo commandarono, che fi guardasse il giorno della sua Festa, e S. Ignazio dice, che S. Stefano fu Ministro di S. Giacomo Minore Primo Vescovo di Gerufalemme. S. Fulgenzio afferma, che per ottenere la corona del marririo, conforme al suo nome, (perchè Stefano, vuol dir Corona ) fi armò il Santo Levita della carità, la quale non fi lasciò levar da i Giudei, mentre, che disputavano, e pregò per loro, quando lo lapidavano. La carità faceva, ch' egli li riprendefse, acciocchè fi emendafsero, e che pregasse Dio a non castigarli, perche fentiva maggior pena de i peccati loro , che delle sue proprie serite, e piangeva più la morte delle loro Anime, che quella del fuo proprio corpo. Ma nel martirio di San Stefano non risplenderono solamente la ca. rità verso i suoi nimici, ma la Fede ancora, la fapienza, la fortezza, la liberalità, ed

il zelo della gloria del fuo Signore. Ja pa- i tro in cafa del medefimo Caifas al tempo zienza, elacostanza, con la quale mori. e tutto le altre eccellentissime virtu, che noi dobbiamo proccurar d'imitare. Tutti i Santilodano, celebrano, edefakano fopra modo quelto invitiflimo, e gloriofiffima Martire, come si vede nelle Omilie,che di lui scriffero S. Agostino, San Gregorio Niffeno, S. Fulgenzio, S. Pietro Crifologo, S.Bernardo, Eufebio Emisseno, Niceta, e molti altri. I miracoli, che il Signore operò per mezzo delle Reliquie di S. Stefano, quando rivelò il fuo Corpo, furono innumerabili. S. Agostino ne raccon. ta alcuni, come testimonio di vista, e noi nel giorno dell'Invenzione del fuo Corpo, ne abblamo trattato, e per questo lasciamo di replicarli di nuovo.

## Alli 27. Dicembre.

## LA VITA DI SAN GIOVANNI Apostola, ed Evangelista.

L Beato Profeta, Apoftolo, Evangeli-Ita, Dottore, Vergine, e Martire S. Giovanni, e con altro nome il Difcepolo amato dal Signore, fu di nazione Galileo, e nacque in Betfaida, del qual Iuogo furono ancora S. Pietro, e S. Andrea. Fu Figliuolo di Zebedeo e e di Maria Salome e frasello minore di S. Giacomo il Maggiore . La vita di questo grande Apostoto, e familiare di Gesù Crifto, si hà da raccogliere principalmente da quello, che di lui feriffero gli Evangelisti nella Sacra Storia del Van-gelo, e S. Luca nel Libro degli Arti Apostolici, e S.Paolo nelle sue Epistole; e da quello, che il medefimo S. Giovanni nel fuo Vangelo, nelle sue Epistole, e nella fua Apocaliffi, ferive di se, e da quello, che i Santi Dottori, ed Autori dell' Ecclefiaftica Storia - dicong di quefl'Uomo-incomparabile, e Discepolorantoamato, ed accatezzato dal Figlipolo di Dio.

La prima cola, chedis. Giovanni ci dice S. Matteo nel fuo Vangelo è . ch' egli . e S. Giacomo fuo Fratello erano Pefcatori, come parimente era Zebedeo Padre loro . S. Girolamo dice, ch'erano Nobili, eche S. Giovanni era per la fua Nobiltà conofciuto da Caifas Sommo Sacerdore: e che perdella Passione del Signore.

Essendo S. Giovanni con Giacomo suo Fratello, e con Zebedeo suo Padre in una Barca, racconciando le reti per pefcare, chiamò il Signore i due Fratelli, e commando loro, che lo (eguitaffero, ed effi furono si ubbidienti a quella potente voce di Dio, che subito lasciarono la Barca, e l'ufizio, ed efercizio loro di Pefeatore, e quello, ch'è più, la cafa, il padre, e la madre, e cominciarono a feguitarlo, ed effere Discepoli suoi : dandoci esempio della prontezza, con la quale dobbiamo ubbidice al Signore di tutte le Creature, quando egli ci chiama, e ci propone qualche cofa di fuo fervizio, come fece S. Giovanni, che pereflere più giovane, e nel fiore della fua gioventti, deve maggiormente ftimarfi quello, che fece. Alcuni Dottori, come Beda, e Ruperto, dicono, che S. Giovanni fu lo sposo delle Nozzedi Cana Galilea, alle quali fu invitata la Vergine Noftra signora, ed il fuo Benedetto Figliuolo, infieme co' fuoi Difeepoli, che il Signore lo eleffe, e lo chiamò all' Apostolato, onorando da una parte le Nozze con la fua prefenza, e manifestando dall'altra, che la Virginità deve preferirfi al Matrimo. nio. E molti moderni Autori feguitano questa opinione, e vogliono ancora, che S.Girolamo, eS. Agostino fosfero di que-Ho parere: febbene questi Santi chiaramente nol dicono. Piul probabile è, a giudicio mio, che S. Giovanni non fia altrimente ttato quello fposo delle Nozze, alle qualiegliando, non come sposo, ma come Difcepolo, chegià era di Crifto, accompagnando il Maestro suo. Oltre che S. Giovanninomera nativo di Cana, ma di Betfaida, come abbiamo detto, ed effendo il Signore andato per onorare le Nozze, e e fastificarle con la fua prefenza, e ferrare le bocche a gli Eretici, che dopo avevano à levarsi, e condamnarle, come illecire: non pare cofa ragionevole, ch'egli le distruggeffe, chiamandolo (polo, e feparandolo dalla sua sposa, e dando con questo fatto occasione a i medefimi Eretici di vituperare il fanto Matrimonio.

Aggiugne S. Marco, che avendo Crifto Salvator Nottro chiamato S. Giovanni, ed. il fuo Fratello, pose loro nome Boaneges, che ( come espone l'Evangelista medeficiò pote egli entrare, e fece entrare S. Pie- | mo) yuol dire Figlinolo del Tuono, che

fecondo la frafe Ebraica, è il medefimo, i che faette, ò fulmini. Ed è cofa degna di confiderazione, che fra tutti gli Apottoli, a niuno mutaffe il Signore il Nome, fe non a Pietro, ed a questi due Fratelli: chiamando S. Pietro Pietra, ovvero Cefas, ch'è l' istesso, eS. Giovanni, eS. Giacomo, Figliuoli del Tuono . La cagione dell'aver dato quel Nome a S. Pietro, è chiara: perch'egli doveva effere il Capo della Chiefa, e la Pietra fondamentale, esecondaria, nella quale effa, doppo Crifto, fidoveva fordare. Ma la cagione del chiamare Figliuoli del Tuono questi due Apostoli, e Beati Fratelli, fu, perchè sopra tutti gliakri Apostoli, doppo S.Pietro, avevanoad essere più fuoi famigliari, e più favoriti, come realmente furono, posciache questi tre Apostoli, Pietro, c Giovanni, e Gracomo, menava feco il Signore nelle cofe fegrete, lasciando gli altri, come quando si trasfigurò nel Monte Tabor, quando rifu-feitò la figliuola di Jairo Archifinagogo: e quando nell'Orto fece orazione al Padre Eterno, pregandolo a rimovere da lui quell'amaro Calice della Paffione. Li chiamò ancora Figliuoli del Tuono, perche dovevano effere i principali Capitani, e Conquistatori del Mondo, fra quelli, ch'egli mandaya per foggiogarlo, e fortometterlo all'ubbidienza fua: e pcrchè Giovanni fpecialmente ciaveva a dichiarare, come fonoro, e spaventolo Fuono, la Generazione eterna di Gesti Crifto, e doveva intuonare quelle parole, che fecero flupire · il Mondo: In principio er at Verbum; come piu a baffo fi vedrà. Mostrarono ben que-sti Santi Apostoli, di esfere Fulmini, e Figliuoli del Tuono, in quello, che S. Luca serive, che pretesero di fare. Perche dovendo paffare il Salvatore per la Città di Samaria, per andare in Gerufalemme, mandò alcuni, perchè facessero la provisione del mangiare.

I Samaritani vedutili, e conofciutili all' abito, ch' erano Giudei, e di differente Religione dalla loro: non vollero ricevere altrimente il Signore. Questa scortelia usata contro il Maestro loro, dispiacque tanto a i due Fratelli, che accesi di zelo, desiderarono farne vendetta, e dissero al Signore, se gli piacesse, che facessero venir fuoco dal Cielo, per abbruciar quella il Salvatore, rispose loro, quello spirito, Ma il Signore concluse dicendo, che beve-

non effere del Nuovo Testamento, ma del Vecchio: di Elia, e non de i Discepoli fuoi; perciocchè egli cra venuto a dar vita all'anime, non morte a' corpi, e che la fua Legge Evangelica fi doveva fondare con dolcezza, benignità, e mansuetudine. Un'altra volta, vedendo S. Giovanni, che uno scacciava i demoni nel nome di Cristo. e non feguitava Cristo, ne era de fuoi Discepoli: glie lo vieto, eglidisse, che noneffendo della fua compagnia, non fi fervif-fe del Signore contro i demonj. Ma il medelimo Signore, quando Giovanni gli raccontò quello, che fatto aveva, lo avvisò a tenere per amico quello, che non era nimico, e per fuo quello, che non era contro di lui, e non impedire all'altro ciò . che faceva. Erano si grandi ifavori, i quali a S. Giovanni, e S. Giacomo faceva Gesti Crifto, che Maria Salome Madre loro, afficurata da esti, e dalla parentela, ch'era fra loro, frattento a pregarlo, che li facefse i due principali personaggi del Regno fuo: eche uno di loro alla dettra fua, e l' altro alla fua finistra facesse sedere. Fosse ciò, ò perchè i due figliuoli ne avessero pregata la madre, perfuadendofi, che come donna, pri facilmente l'impetrarebbe, e glialtri Apostoli non averebbono occasione di dolerfi di loro, come espongono alcuni Santi, ò perchè la medelima madre da per sè stessa, come madre, era sollecita del bene de' figlipoli, e fenza ch'effi ne foffero consapevoli, proccurava il ben loro, come affermano altri Dottori. Certo ès che il Signore si voltò a' figliuoli, a beneficio de' quali era indirizzata la perizion della madre, e diffe loro, che non lapevano ciò che fi domandaffero. Perchè se stimavanos cheil suo Regno fosse temporale, e terreno, e domandavano in effo i primi luoghi, e più eminenti, s'ingannavano grandemente: con ciò fosse cofa, che il suo Regno èra spirituale, eceleste. Si credevano, che fosse tale, e volevano con tutto ciò effere avvantaggiati ineffo per effere parenti fuoi, che parimente erano in grande errore: per-ciocchè volevano la corona prima della bartaglia, ed ottener per favore quello che fi dà folamente per merito.

E per questo gli interrogò, se fossero apparecchiati a bereil Calice della passione, che egli aveva da bere: Al che effreome agente, in castigo di si grave peccato. Ma nimoli, e rieni di ardire, risposero di si. rebbono bensiil fuo Calice, ma che le prime fedie del Regno fuo non aveyano a darfi, fe non a quelli, che conforme alla difposizione dell'Eterno Padre meritate le aveffero.

Dice di più il Santo Evangelista, che quando il Signore ebbe da celebrare l'ultima Pafqua, nella quale doveva maggiormente scoprire l'amore, che portava a fuoi, ed instituire il Sacramento ineffabile del fuo Sacratiflimo corpo, e fangue, mandò Pietro, e Giovanni, perché apparecchiaffero le cole necessarie per celebrare quella Pasqua, che per questo rispetto era molto differente, e molto più eccellente delle altre.

El'avere accompagnati infieme Pietro. e Giovanni, fu fegno, che il Signore per cofa si grande eleffe i due Apoftoli più amati, e pid domestici suoi. Ma segno maggiore della familiarità di San Giovanni, e dell'amor tingolare, che il Signore gli portava, fu quello, che effo fece nella facra Cena: perchè di tutti gli Apostoli, Giovanni era quello, che stava piu vicino a Cristo: ed avendo detto, che uno de' dodici, che sedevano a tavola seco, lo venderebbe, e sarebbe traditore, senza specificarechi fosse; S. Pietro desideroso di faperlo per isbranarlo, come S. Crifottomo dice, non ardi di domandare al Signore chi fosse: ma con cenni pregò S. Giovanni, che come più familiare, e più favorito, gliene domandasse; gliene domandò veramente, ed il Signore gli rispose; esser quello, a cui egli darebbe un boccone di pane intinto nel piatto, e subito lo diede a Giuda; dal che S. Giovanni intefe lui effere il traditore.

Onde si vede la familiarità, che sopra tutti glialtri ebbe con Cristo questo gloriofo Apostolo, & Evangelista: posciachèil Principe, ed il Capo di tuttigli Apostoli lo prese per mezzano, ad intendere quello, ch'egli non ardidi domandare al Si-

gnore.

Ma tutto ciò non ci dichiara tanto questo favore, quanto quello, che l'istesso Giovanni dice di se, cioè, che in quella Cerra misteriosa giacesse sopra il petto di Cristo nostro Signore. Giacque sopra le braccia, e fopra il feno del Signore, come Figliuolo più tenero, e più accarezzato dal Padre. E fentendo dire al Signore, che uno de gli Apostoli lo aveva da vende- l

re, e che fi avvicinava quell'ora, nella quale la fua vita doveva morire; fenti gran dolore, e chiuse gli occhi corporali a tutte le cofevifibili, ed apri quelli dell'anima alle invitibili.

Restarono tutti i sensi esteriori, come addormentati, e morti, acciocche le potenze interiori si svegliassero, e si avvicinasfero maggiormente, e vedessero in quel petto divino l'ineffabile Miftero della gene. razione del Verbo, etutti gli altri fegreti, e profondiffimi Sagramenti, che poi ci doveva il Santo Apostolo manifestare, per illuminare tutta la Chiefa con la luce, che ivigli era stata manifestata, ed inaffiarla, e fecondarla con l'acque, che in quella fon-

te di vita bevute aveva.

Grandissimo favore, sovrano beneficio, incomparabil grazia fu quella, che in questa Cena sece a S. Giovanni il Signore: ma moko maggiore è quella, che stando in Croce gli fece; perchè avendo tutti gli altri Apostoli abbandonato il Maestro loro, e Pietro, ch'era il Capo di tutti, avendolo tre volte negato, folamente S. Giovanni lo accompagno, e con la Sacratiffima Vergine fu presente alla fua Passione nel Monte Calvario, trafitto da incredibile dolore, per vedere il fuo Signore, e Maestro confitto in un legno con si atroci tormenti, e la Santiflima Madre più morta, che viva, per veder morire quello, a cui ella aveva data la carne fua, ed egli a lei il fuo spirito. Stando dunque il benedetto Gesti in quel

conflitto, e in quella agonia, e vedendo la Madre, ed il Discepolo, avendo compasfione all'una , e volendo favorire l'altro, e darci esempio dell' ubbidienza, del rispetto, e della riverenza, che a' noftri padri dobbiamo portare , diffe queste parole piene di grande amore, e sentimento: Donna ecco quivi il tuo figliuolo, e voltandosi a S. Giovanni: Eccoqui la tua Madre, con le qualitrafisse come un coltello di dolore leviscere della Madre, che perdeva tal Figliuolo, ed onorò, fublimò, ed arricchi il medefimo S. Giovanni, dandogli la fua propria Madre per Madre, di Discepolo facendolo fratello fuo.

O grazia ineftimabile! ò donativo fingo. lare! d'dono de' doni! per il quale in un certo modo fece Crifto nostro Signore Giovanni suo fratello di Padre, edi Madre, e parti con'esso l'eredità, come confratello minore. Perchè folo Gesti Crifto

Nostro Signore è unico Figliuolo, enatu- ! rale del Padre, ed immagine invisibile, fplendore della gloria, e figura della foffanza di Dio . Figliuol consustanziale , perfettissimo, infinito, coeterno, ed ugua-kln tutto a chi lo generò, di cui dice il Profeta: Mi disse il Signore: Tel sei mio sigliuolo, ed io oggi ti ho generato, che vuol dire eternamente.

Etutti quelli, che fono uniti in Cristo per viva Fede, ferma speranza, ed ardente carità, fono fratelli fuoi, e membridel corpo fuo, ch'èla Chiesa, di cui egli è Capo. E cosi li chiama egli stesso, perche, come di-ce l' Apostolo San Paolo. Non si sdegnò di chiamarli fratelli, ed effendo fratelli di Cri. fto, fono figliuoli adottivi del Padre Eterno, poiche, comedice lo stesso San Paolo. Lo Spirito Santo ci da testimonio; che fiamo figlinoli di Dio, se figliuoli, siamo ancora eredi di Dio, e coeredi con Cristo. Ma sebbene tuttl questi fono figliuoli dell' Eterno Padre, e perciò fratelli di Cristo, nondimeno il nostro glorioso Apostolo, ed Evangelista San Giovanni, è fratello più ftretto, epidamato, come fu Beniamino da Gioseffo fra tutti i suoi fratelli, perche è figliuolo di un medefimo Padre, edi una medefima madre. E febbene tuttii Fedeli, che stanno in grazia, fono figliuoli adottivi di questa Signora, perche quantunque ella non aveffe fe non un figliuolo unigenito, enato del ventre fuoi per lui meritò effere Madre di tutti i viventi, ed aver tanti figliuoli adottivi, quanti Cristo ha fratelil. Nondimeno fra tutti questi figliuoli Giovanniè il primogenito, il modello di rutti gli altri, perche a lui folo fu dato quefto privilegio si speciale, e Cristo li consegno la sua Madre per Madre, ed alla Madre confegnò Giovanni per figliuolo, ed egli la tenne per tale, e fervilla molto più perfettamente, che se sosse stata sua Madre naturale. O' felice forte! O' preziofo dono! O' inestimabile tesoro ! Ecce mater tua . Ecco qui, Giovanni, tua Madre.

Prendi Maria, non per Signora, non per Regina, non per Maestra, non per Avvocata (come infino a quil'hai tenuta, e tutta la Chiefa la tiene ) ma per Madre . Prendi la Madre di Dio per Madre tua . Prendi la Regina del Cielo, l'Imperadrice del Mondo, la Governatrice di ogni cofa creata per Madre Prendi la figliuola diletta del Padre E- bagnandolo con gran copia di lagrime, e

pio della Santiffima Trinità, per tua Madre, prendi per Madre quella, ch'è quel facrario, e quel talamo, nel quale Dio fi sposò con l'umana natura, nel cui cospettos'inchinano i Cherubini, ed i Serafini, della cui bellezza fi meravigliano le Srelle . ed alla cui grandezza tutte le creature fi umi. liano. Questa Signora ti dò per Madre. Se mi hai dato fegno dell'amore, che mi porti, stando qui meco, in tempo di tant' afflizione, io tidò per premio di questo amor la mia Madre . Ecce mater tua . Questa è tua Madre, e questo ti basti.

Buon guiderdone avrai ricevuto di tutti i fervizi, che fatti mi hai, e di tutto l'amore, che mi hai dimostrato; Lasciasti per me tuo Padre: io ti dò in contracambio mia Madre. Lasciasti una povera barca; io ti dò questa grandissima Nave, nella quale hanno a paffare tutti quelli, che navigano questo tempestoso golfo del mondo, se vogliono condursi al portodi fa-

Restò Giovanni per questo tesoro tanto arricchito, e per tal Madre tanto onorato, che da quel punto la prese per sua, per servirla, ed accompagnarla, e servirla con cura particolare:come chi mol. to ben conofceva la gioja, che aveva ricevuta, cl'amore co'l quale il Signore glie l'aveva data, e l'obbligo, che aveva di cor. rifponderli a onde stette in compagnia della Sacratiffima Vergine a' piedi della Croce, infino a tanto, che spirato il Signore, un foldato gli aperfe il facro fianco con una lancia, e dalla ferita ufci fangue, ed acqua, con un modo miracolofo ...

Stette S. Giovanni tanto attento a questo mistero, che vidde il sangue, e l'acqua, e di. ffinse l' uno dall'altro , e rende di ciò testimonio, e dice effer vero il suo testimonio. Perche da quel facro fianco del nuovo Adamo fi formò la Chiefa come Eva dal vecchio Adamo, e da quella Fontana di vita featurirono i Sacramenti della Chiefa.

Quell' acqua ci fignifica il Battefimosche è principio; ed il fangue, il Sacramento del corpo, e del fangue del Signore, che è fine, e perfezione di tutti i Sacramenti. Si deve credere ancora, che S. Giovanni fi trovaffe presente, quando si calò di Croce il Corpo del Salvatore, e fu posto nelle braccia della fua benedetta Madre, e poi nel fepolero, terno, la Sposa dello Spirito Santo, il Tem- baciandolo con divozione, e tenerezza straordinaria, lafriando coń effo il fuo cuoree, perchela fuzanima era più dove amava; chenel corpo dove vireva. Apprefioeffendo Maria Maddalena andata la mattina della Domenica al fepoltro, doveti Islavatore cra fiato fepoltrò, e non lo trovando, corfe velocemente a dirlo a San Pietro, ed a San Giovanni, come a dicepoli più amati, e chepiù amarano il Sigonez.

Andarono effi fubitamente correndo al sepolero, e perche San Giovanni era più giovane, e doveva effere ancor più leggiero, arrivò al fepolero prima di Pietro, febbene per sua umiltà, e modestia non vi entrò dentro, infinoa tanto, che fu giunto, ed entrato S. Pietro, perche all'ora ancor'egli entrò, & intefele Sacre Scritture, che parla vano della Rifurrezione di Cristo, le quali infino all' ora non aveva intese. Un'altra volta, dopo, che il Signore gloriofo, e rrionfanteera apparlo a gl' Apoltoli, San Giovanni, ed altri discepoli andarono con San Pietro a pescare, e non avendo in tutta quella notte fatta prefa veruna, la mattina feguente apparve loro il Signore sti la riva del lago, dove pefcavano, febbene effi non lo conobbero, ed interrogatigli se avessero cola alcuna da mangiare, ed inteso, che quella notte non avevano preso pure un minimo pesce, commandò loro che gettaffero alla parte diritta della barca la rete, la quale si empi in un tratto di tanti , e disigran pesci, che si rompeya, ne potevano cavarla fuora.

Veduro quefto miracolo fublito S. Giovan.
niscomo queglis, che aveva la vitla più acuta, e più l'amiliarmente conoficeva Critto,
conobbe il Maeffrotto e, e diffe a Pietro ;
ch' era il Signore i liquale come fivrente fi getto in acqua, ed ando a Critto, andandovi S. Giovanni, e gl' atri diferpoli con la barca, e mangiarono inficme col Salvatore de pefel;, che prefi avevano.

Mangiato ch' cibiero, e raccommandata ad Signore la Inc. Chiefa a S. Pièro, e faitolo Patlore di tutto il fuo gregge, gili diffe, 
che lo avevat algorifica nella more fuis, e 
che lo figuille. E cominciando a feguitarto corporalmente, fi rivolle San Pietro 
indietro, e vidde S. Giovanni, che li veniva 
apperello, onde domando al Signore, che 
cola dovelle efferte di tuj. e fe e gil ancora 
dovelle ricerte tanta grazia di morir per 
fuo a more. Perche S. Pietro a mavy S. Giovannia fai, si per le fue nobili. Cal ambilife

fime maniere, ed eccellenti virtul, come principalmente per vedere, che il Signore lo amava, e lo favoriva. A questa domanda di San Pietro, dice il medelimo San Giovanni, che rifpofeil Signore. Se io voglio . cherefti, come ora stà infino a tanto che io venga, che importa a te quelto ?Seguimi tu. Ed aggiunge, che altri discepoli da queste parole cavarono, che San Giovanni non doveffe morire, febbene il Signore non diffe, che non doveva morire; ma che , quando egli avesse voluto, che restasse in vita infino al tempo della fua venuta, ciò non doveva importare a San Pietro, ma fe. guitar folamente Crifto, nel modo, che commandato gli aveva. E quantunque abbia il Santo Evangelista dichiarato quel che il Signore pretende in quelle parole a non sono mancati di quelli, che fallamente fondandos in esse, hanno detto, che San Giovanni ancor non è morto, nè morirà infinoa tanto, che il Signore venga a gindicare i vivi, ed i morti. Ma la verità è, che l'Apostolo mori , come più a basso diremo, equello, chevolle direil Signore in quelle parole, fu che s'egli voleva che San Giovanni se ne stasse senza morire in Croce, per lui infino alla morte, ò infino a tanto, ch'egli venisse a castigare i Giudel, ed a diffruggere Gerufalemme con l'efercito de i Romani, ciò non doveva dispiacere a S. Pietro ne doveva egli prenderfi cura di cofa che non li toccava. Questo è quanto troviamo di S. Giovanni nell' Istoria Evangelica .

Oltrea questo scrive San Luca nel libro de gli Atti Apostofici, che dopo l'Ascensione di Crifto nostro Redentore al Cielo, fi ragunarono infieme nel Cenacolo Pietro , Giovanni, Giacomo, ed Andrea, e gl'altri Apostoli, mettendo dopo San Pictro, San Giovanni nel primo luogo. Dice di più che andando un giorno San Pietro, e San Giovanni a far orazione al Tempio di Gerufalemme, trovarono ad una delle porte del Tempio detta Speciofa, un pover uomo di quarant'anni,nato zoppo, il quale dimando loro limolina, ed effi gliela diedero molto magglore, che il meschino non l'aspettava, ne domandava; perche prefolo per la mano, lo fanarono, eli confolidarono le piante de' piedi, di modo che per la novità faltò d'allegrezza, ed entrò con effi nel Tempio.

Cagionò tal miracolo gran meraviglia, e flupore nel popolo, e firepito in tutta la Cit. ta, e per rimediare al danno, che quindi (Santo Apostolo, dopo di aver soddisfatto poteva seguire, i Sacerdoti, ed il Magistrato presero San Pietro, e San Gioganni, e li mifero in carcere, e liberandoli pofcia, li minacciarono, e commandarono fotto gravi pene, che di Critto più non parlaffero . Ma effe ubbidirono a Dio, e non a gli uomini, e predicarono al popolo Gesul Crifto, teftificando di lui quello, che avevano udito , e veduto.

Furono di nuovo prefi tutti i dodici Apofloli,e S. Giovanni fra effi , e furono flagellati, per non avere ubbidito a' commandamenti de gl'uominia ma effi fi rallegravano grandemente di effere stati riputati degni da Dio di patire vergogna, e disonore per il

nome fuo.

Predicando S. Filippo Diacogo nella Cirtà di Samaria, e facendo molti miracoli, fi converti molta gente alla Fede del nostro Redentore. E considerando i Santi Apostoli la porta, che quivi all'Evangelio si apriva, furono di opinione, che S. Pietro, eSan Giovanni andaffero colè, per confermar quelli, che di nuovo convertiti fi erano, edarloro con l'impolizione delle mani lo Spirito Santo, perche ancora non l'aveano ricevuto, e convertire il restante. E San Pietro, febbene era Capo dicutti eli Apolloli, e San Giovanni uno de' più prin-cipali, e nell'ufizio, e nella potettà Apoftelica uguale a gli akri, vi acconfentirono, ed andati in Samaria, fecero orazione per li convertiti, e mettendo sopra esti le mani, riceverono visibilmente lo Spirito Santo, e nel tornariene a Gerufalemme predicarono per molte terre della Provincia di Samaria, e secero cosemiracolose. San Paolo scrivendo a queidi Galazia, dice, ch' essendo andato in Gerusalemme per divina rivelazione San Pietro, San Giovanni, e San Giacomoil minore, Vescovo di Gerusalemme, che parevano essere le colonne della Chiefa, fecero, e contraffero fratellanza con lui, e restarono d'accordo ch' effia' Giudei, e Paolo, e Barnaba a' Gentili predicaffero.

Oltre a quello, che troviamo nelle faere lettere di questo gloriofiffimo Apostolo, e diletto del Signore abbiamo a ricercare anenza l'Ecclefiaftiche iftorie, e vederquello, che gli Autori di effe, ed i Santi Dottori scrivono della vita, e morte di San Gio-

Primieramente è cofa indubitata, che il conversazione.

all'ufizio Apottolico, & illuminate le genti con la sua predicazione, la sua principal cura fu di accompagnare, e servire la Sacratiflima Vergine, la quale già teneva per Madre. Ondetutto il tempo, che dimorò in Gerusalemme, e nella Giudea, la servi con fingolar diligenza, e follecitudine, e riverenza..

Se ne andò poscia in Escso, capo della Provincia dell'Asia, che gli era toccata in forte per feminarvi il feme Celefte, e menò feco la Vergine, la quale stette ivi seco per qualche tempo, come si raccoglie dal Concilio Efelino in una Epistola scritta al Clero di Costantinopoli. Questa cura li durò tuttoil tempo, che durò la vita della Santiffima Vergine, che fecondo l'opinione più probabile furono ventitrè anni dopo la morte del Salvator nostro Gesti Cristo, come abbiamo detto nella vita della medefima Vergine, Ma in si lungo tempo chi porrà esplicare le grazie, ed i copioli favori, che riceve questo amato Discepolo del Signore, con occasione della conversazionedella Madredi Crifto, e fua Madrer perche s'ella era si benigna verso i peccatori che cola deveva fare con chi cra si Santo? Severfoi fervi fuol' effere liberale, che doveva fare con quello, il quale fapeva effere frato tanto amato, e favorito dal suo Figlino. los echeil medefimo fuo Figlipolo le aveva dato per figlinolo in suo luogo? E se la fola vista della benedetta Vergine era bastance a cagionare modestia in qual si voglia diffoluta persona : che cosa doveva operare nel petto di Giovanni, la presenza di quella, la quale sapeva effer Madre del grande Iddio, esua Madre? Quai colloqui, eragionamenti dovevano passare fra la Verginese fra Giovanni? cheluci, che splendori, che gaud) sentiva il Figliuol diletto, sentendo le parole della fua Madre , ufeite da quel cuore illuminato, ed acuelo di amor Divino? Quanti, e quanto altimisterili doveva infegnare? Quante volte doveva restare afforto, fospeso, e rapiso nel vederla, ed udirla? E con quanta umiltà, e confufionela doveva fervire, confiderando, che quella Vergine era Madre di Dio? Quelto non fi può esplicare, ed è meglio, che ciascuno lo contempli dentro di se, e quindi raccolza legrazie, ed i doni inestamabili, che Giovanni riceve in quelta pratica, e

Ff 2

Predico San Giovanni nell' Afia quella s celeste dottrina, la quale aveva bevuta nel petto del Salvatore, e fondovvi fette Chiefe in fette principali Città, che furono Efefo. Smirna, Pergamo, Tiatira, Filadelfia, Sardi, e Laodicea, ed in tutte ordinò Sacerdo. ti, che amministraffero i Sacramenti a'Cri-

stiani, che già vi erano.

Ma perche il Capo, e la Metropoli dell' Alia era la Città di Efelo, tanto celebre per il famoso Tempio della Dea Diana, edi Cittadini, ed abitatori di effa erano grandemente dati all' Idolatria, ed al vano culto de loro falsi Dei, per questo, e per effere molto popolata, e ricea Città, e piena di Filosofi, gonfi di vana fapienza del mondo, ebbe il nostro grande Apostolo molte difficoltà nel piantare la noftra fanta Religione in cuori si incolti, e si duri. Ma perche egli era come un Sole splendente, e divino, co raggi della fua dottrina, e della fua luce diffipava le folte nebbie dell'ignoranza di quella gente, e con gli esempi della sua vita Celefte, con la dolcezza, e fantità de' cottumi, e con la foavità del fuo converfare mollificava, ed allettava a Gesti Criflocolero, che prima erano si lontani da lui, e nell'ombra della morte vivevano. Di maniera che quella Provincia, la quale era prima come un folto bofco abitato da fiere falvatiche, ecome una terra deferta, ed incolta, fi cangiò in un dilettevole giardino, irrigato da acque Celesti. Ma essendo il crudel Imperadore Domiziano fuccesto nell'Imperio Romano a Tito fuo fratello , ed avendo mossa contro la Chiesa la seconda persecuzione, (che quella di Nerone fu la prima) alcuni Filosofi, e malvagi uomini , inimici del Santo Apostolo, e della Religione, ch'egli predicava, fervendoli dell' occasione, proccurarono, che il Proconsole dell' Afia lo facesse prigione, e lo mandaffe a Roma, acciocche dinanzi a Domiziano rendesfe ragione di sè, e fosse castigato come nemico de'Dei dell' Imperiose Predicatore, e Maestro di nuova Religione . Fu condotto incatenato a Roma, effendo dimatura, e venerabile età. Fu presentato all'Imperadore, il quale di alcune cose lo interrogò, ed avendo il Santo risposto, e non ne restando Domiziano soddisfatto, dice Metafrafte, che ivi alla fua prefenza fece molti miraculi, scacciando leggioni di demoni da i corpi, fanando gravi infermi-

tà, e rifuscitando morti. Ma niuna cosa fu bastante a mollificar quel Tiranno, che era più fiero delle medelime fiere. Lo fece mettere in una caldaia di olio bollente, acciocchè ivi dentro moriffe, ed essendo prima flato spogliato, efrustato, come solevano fare i Romani con quelli, ch'erano condannati alla morte, fu messo nella caldaja alla presenza del Senato, e d'innumerabil gente, ch' era concorsa a questo spettacolo. Perde la fua forza il fuoco, e l'olio che bolliva fi cangiò in una celette rugiada, ed il refrigerio in tormento. Perdonò il fuoco al Santo, e brució molti di quelli, chelo attizzavano, ed erano ministri di

quell'empietà. Usci S. Giovanni dalla caldaja più splendente, e più puro, e con più vigore, ch'entrato non vi era, come più diffulamente ab. biamo detto alli sei di Maggio, nella festa di S. Giovanni ante portam Latinam, nel qual giorno la Santa Chiefa celebra questo martirio. Turboffi per questo successo l'Imperadore, e itupito di si gran miracolo, non ardidi uccidere il S. Apottolo, ordinandolo cost il Signore, perche voleva fervirfi di lui in akre vose maggiori . Commando Domiziano, che fosse mandato in csitio nell' Ifola di Patmos, ch'è una delle Sporadi, non lontana da Candia, la quale ha diecileghedigiro, acciocche ivi, (come ferive Vittorino Pitaviense, e Primasio ) tavorasse nelle miniere di metallo. Fu il gloriolo Santo menato a quest' Ifola, dove giunto cominciò fubito a spargere i primi raggi, e splendori del Vangelo sopra gli abitatori, ch'erano barbari, idolatri, feparati da ogni luces e sepolti nelle cenebre dell'infedeltà, e dell'ignoranza loro. Con la dottrina infegnata dal S. Apostolo aprirono gli occhi a vedere la chiarezza, che Dio per quel mezzo mandava loro, e fi convertirono a Gesu Crifto, e fi domefticarono, e sottomisero alle soavi leggi del santo E-

vangelio. · Stando in Patmos ebbe mitabili illustrazioni , e rivelazioni dal Signore, e scriffe il libro dell' Apocaliffi, che vuol dire rivelazione, di cui il medefimo S. Giovanni dice nel principio del primo capitolo, che Gesul Crifto tal rivelazione per un' Angelo li madò, e che è beato chi legge, ed afeolta le parole di quella profezia, ed offerva quanto in essa è scritto. Fu il libro dell' Apocaliffi interpretato da Ireneo, Giustino, e Vittorino Martiri, da Andrea, ed Areta Vescovidi I con uno de isette Diaconichiamato Proco-Cefarea di Cappadocia, da Ambrogio, Beda, Ansberto, e da altri molti dottifimi uomini antichi, e moderni. Ma per molto che altri dica, sempre vi farà più che dire, perciocche è un' abiffo fenza fondo, e contiene il successo della Chiesa infino alla fine del Mondo; ma con tali enigmi, e figure , ch'è necessario, che il medesimo Signore, il quale a S. Giovanni le rivelò, doni il fuo spirito per poterle intendere, ed interpretare .

Onde diffe S. Dionifio Aleffandrino che à giudizio fuo, le cofe in questo libro defcritte, fono fuperiori, ed eccedono il modo umano, eche vi è in effe un fenfo occulto, fegreto, e meravigliofo, e ch'egli, quantunque non le intendesse, ne restava però stupito, e le riveriva: E San Girolamo, parlando dell'Apocalissi, dice quefte parole. L'Apocalissi di san Giovanni tanti Sagramenti contiene in se, quante parole ha; Ho detto poca, perche tutta la lode, che le si dà, è minore affai di quel, che merita il libro. Ed altrove dice, che l' Apocalissi di San Giovanni nella brevità della lettera contiene la midolla, egli occulti Sacramenti della Chiefa.

Fil in tanto uccifo in Roma l'Imperador Domiziano, perchegià il mondo non lo poquello, ch'egli aveva fatto, ed annullò i Decreti fuoi, ed effendo nell' Imperio fucceduto Nerva, uomo moderato, diede a gli banditi da Domiziano libertà di tornarfene alle cafe loro.

Uno diquesti su il nostro grande Apostolo, che stava tuttavia nell' Ifola di Patmos. evolendo ritornare in Efefo, ed al governo delle Chiefe dell' Afia , tutti gl'Isolani fe ne dolfero grandemente, e con lagrime, e con lingulti fecero ogni opera per ritenerlo con se per non reftar prividisi gran Maeftro, e perdere la luce celefte, che avevano per le fue mani ricevuta: E sebbene il Santo Apostolo moko s'inteneriva,non condefcendeva però alle loro preghiere, commandandogli il Signore altra cofa. All'ora, dice Metafraste, che istantemente lo pregarono, che posciacche egli pur si voleva partire, almeno non si partisse del sutto, ma lasciasse loro scritto quello, che avevainsegnato, come ombra del fuo corpove ritratto del fuo fpiritosch' egli digiunò, e fece digiupar tutto il popolo, efali in un'alco mome fempiterno, e con una vitta chiariffima, e . Flor Sanctorum. Parte 11.

ro, ed ivi fi mife in altiffima contemplazione, e che stando afforto in Dio, cominciarono a sentirsi spavetoli tuoni, lampi, e factte, tremando Procoro, estando il Santo Evangelista con una sicurezza mirabile, e senza fegno alcuno ditimore, e che all'ultimo un'orribile tuono usci con una voce, che diffe : In principio erat Verbum , & Verbum erat apud Doum , & Dous erat Verbum: verificandoffin questo fatto il nome, che Crifto diede a San Giovanni, quando lo chiamò figliuolo del tuono . Tanto ferive Metafrafte, ed è di parere, che il nostro Santo Evangelista, scrivesse nell'Isola di Patmos ilfuo Evangelio, dettandolo lui, e Procoro serivendolo.

E' di questo stesso parere sono Teofilato, Niceforo, Dorotto, e Procoro. Ma altri più gravi Autori, come Ireneo, Eufebio, Agostino, Girolamo, Indero, e Gregorio Turonenfe, e molti moderni dicono quello, che Girolamo scrive, che avendo San Giovanni letti gli Evangelii di San Matteo, di San Marco, e di S. Luca, ed approvato quanto li contiene in effi, feriffe il fuo fo sto Evangelio ad iffanza de' Vescovi dell' Alia, per refutaregli errori di Ebione, edi Cherinto eretici, che negavano la Divinità di Grifto, eche per questo cominciò il teva più sopportare, & il Senato disfece fue fanto Evangelio dalla generazione eterna del Verbo. Perche serivendo di Cristo, ed effendo Cristo Dio, ed uomo, doveva, come buon' Istorico, dichiarare la Divinità, e l'Umanità sua , acciocche sapessimo chi egli fosse. Gli altri Evangelisti, comedicono San Girolamo, e Sant' Agoftino, ferivono del Signore, dichiatando la fua Umanità, la fua Vita, ed i Miracoli fatti da lui, ne'quali si mostrava Dio. San Matteo comincia il fuo Evangelio dalla generazione temporale di Cristo. S. Luca dal Sacerdozio di Zaccaria, e San Marco dalla Profezia di Malachia, e d'Ifaia, edalla predicazione di San Giovanni, il Battiffa : Il primo ha faccia d'Uomo: il fecondo di' Vitello: il terzo di Leone; ma il nottro Giovanni volò fopra tutti , come Aquila reale's e magnanima, e trapaffando gli Elementi, i Cicli, i Principati, le Potestà, i Cherubini, e di Serafini, e finalmente ogni cofa creata, e visibile, arrivo, al petto del Padre Eterno, e fissò gli occhi di Aguila nella ruota di quel Sole Divino , e

Ff 3

ferma, vidde fenza abbagliarfi, che fi co-t me il raggio nasce dal Sole, così il Verbo nafce dal Padre, e come dal medelimo Sole, edal suo raggio procede il caldo, cosi dal Padre Eterno, e dal fuo Figliuolo, come fuoco amorofo, procede lo Spirito Santo. Vidded: più, che dalletre Persone della Santiflima Trinità, uguali, coeterne, e consoltanziali, ed unitefra se in una Effenza, con un modo ineffabile derivano, comeda fua foute, tutte le colecteate, e per questo dise: Omnia per ipsum facta sunt, & sine ipso factum est nihil. Vidde come rutre le cole in sè ftesse sono nulla, ed hanno l'essere nel Verbo, ed in lui vivono, e lisostentano: Quod factum ell in ipfo vita erat. Ne folamente volò quest' Aquila Divina tanto alto, ma ancora a fimiglianza dell' Aquila dal più alto del Cielo fi abbatsò infino alla rerra, e vidde questo medefimo Verbo Eterno, vestito della noftra Carne: Et Verbum carofactum eft. Ma in tal maniera però, che non s'imbrattò per questo, nemacchio la bellezza sua, ne diminui il fuo fplendore, ne fi alterò l'immenfa luce della Divinità fua. Vidde la benignità, la dolcezza, e famigliarità di queito medefimo Verbo con gli Uomini; posciacebe dice, che dimorò, ed abitò infi me con effo noi. Vidde l'abbondanza della fua Gloria, e ch'era come Gioria dell' Unigenito del Padre: Vidimus ploriam oius, gloriam quafi unigeniti à Patre. E finalmente lo vidde pieno di grazia, e si pieno, che non vi hà gocciola di grazia, nel Cielo, nella rerra, negli Angeli, negli Uomini, che non derivi da questa Fontana di grazia.

Per quelto difse : Plenum gratia, & veritatis, & de cujus plenitudine nos omnes accepimue. Nè solo nel principio tratta così altamente della Divinità di Gestì Crifto Redentor nostro, ma in rutto il suo Evangeho sempre la mostra, e dichiara, per diftruggere, come diftrusse, tutti gli Errori, e gli Eretici del suo tempo, e gli altri, che aveyano ad ufcirdall' Inferno, fi fono andati fognando contro quelta importantifiima verica. Onde S. Giovanni Grisostomo stupiro di si alto volo, e della vista si acuta di quest' Aquila Reale, dice queste parole: Era San Giovanni, come San Luca reltifica, persona idiota, esenza lettere, e che non aveva fludiate mai, ne prima, che foffe Apostolo, ne dopo.

Era pescatore, dal quale non si poteva aspettare, se non, che trattasse della sua arte, de i Fiumi, degli Ami, delle Reti, de i Pesci, e di cose simili : Ma questo povero pescatore ascele sopra la terra, sopra il Mare, fopra le nuvole, e fopra i medelimi Cieli, e vincendo Platone, e Pittagora, e rutti i Filosofi, e trapassando gli Angeli, e le Virrul, i Cherubini, ed i Serafini, in quel gran Mare della Divinità, pescò questo pesce, e fazio di lui, esclamo, ediffe: In principio erat Verbum. Ne solamente lo dilse, e lo scrise, ma lo persuase ancora a tutto il Mondo, elo predico, non in un luogo balso, evile, ma in un Teatro illustriffi mo, e nobilifimo di tutto il Mondo, nella Provincia dell' Alia Minore, Madre de i buoni ingegni, edi gran Filosofi, Ecome la Verità Eterna nacque dalla terra Virginale di Maria; eperessa ci mirò la giustizia dal Cielo, e fiaccó al demonio le corna della fua tirannia: così la medefima Verità uscendo dall'anima. Virginale di Giovanni, depositata negli Scritti suoi, combatte per noicontra l'eretica pravità, e vince, e lottomette gli eretici, che fono Ministri, e stromenti di Satanasso.

Tutto questo è di San Crisostomo, e Sant' Ambrogio dice: Tutte l'erefie ha shandite il pescatore nostro, con queste fole parole; In principio erat Verbum, & Verbum erat apud Deum. E per questo è da credere , che abbia bidinaro la Santa Chiefa Cattolica, che nel fine della Messa fi dica il Vangelo di San Giovanni, perche è una breve confessione della nostra Fede, & una testificazione, e dichiarazione de' prin. cipali Mifter della nostra fanta Religione e tutto quello, chegl'eretici Arriani inventarono, ed infegnarono contra la Divinica di Crifto nostro Signore, con le prime parole di questo Evangelio, si disfa, non altrimente che le tenebre con la luce dello (plendidiffimo Sole.

premataulimo nose; che qualitati del empre, che qualitati controlle ample, che qualitati del artinata filio caturi bi a Nava della Chiefa Cattolica; prefero pei divozianie i fedeli; nome fanno aleuni annoza al prefente, di portare addotto, feira ci Vangelo dis. Giovannipre moltare a chi erano cattolici, en innici degli errefeiandi mantera, pi de ora molta Castolici delle mantera, pi de ora molta Castolici delle Rodizza e Control della Madonna, per mo. Rodizza le Corone della Madonna, per mo.

ed i Fedeli hannorivento, e tiverificono di Vangelo di S. Giovanni, ma anero i Filosofti Gentili fono refinal attoniti dell'altezza personomità delle fue fenenze, come filmotato da Enfebio, da Cirillo, da Crifoftomo, eda S. Batilio. Es. A agoltino ferive nelle fue Confefficioni di vere lateo in alcuni libri del Filosofi Patronnei, il principi odd Vangito di S. Giovanni: E mel libro della Ciria di Confesione di Petro della Ciria di Confesione del Ciria del Confesione del Ciria del Confesione del Ciria della Ciria del Ciri

Ritornò il Santo Apostolo dall' Isola di Parmosin Efefo, e fu da cutti i Fedelidi Gesu Cristo ricevuto con tenerezza, ed allegrezza incredibile, come Padre, Paftore, e Maestro delle loro anime, e come uomo eminente, e diletto Figlipolo di Die, che come un Sole fplendeva nel Mondo, edopo-dieffere flato, come eccliffato, ed ofcurato in quell' Efilio di Patmos, tornava di nuovo a scoprir loro i soci raggi con la sua celefte vita . e dottrina . In Efefo ftette come dice San Girolanio, fondando, egovernando le Chiefe dell' Atia, efece, fenza alcun dubbio molti, e gran Miracoli, in confermazione della noftra fanta Fede, e dell'Evangelio, il quale aveva feritto, e predicato. Specialmente, che nel fuo tempo viveva in Efefo Apollonio Tianeo, gran Ma. go, e Negromante, il quale con le cofe vane, che faceva per artediabolica, fi tirava dictro la gente, che lo riveriva, non altrimente, che se sosse Dio. Si era fuggito di Roma, dove l'Imperador Domiziano l'aveva tenuto prigione, e fattofi invifibile, disparve, ed, ando in Escso, dove dimorò, come detto abbiamo. Et è da credere, che il Santo Evangelista avesse gran contrafti con Apollonio, come ebbe San Pietro con Simon Mago, e che facesse molti veri Miracoli, per annullare i buggiardi , ed apparenti , che il Mago faceva. Procoro scriffe un libro di San Giovanni Evangelifta, il quale racconta' molti Miracoli fatti dal Santo.

Ma tal ibro da gli uomini docti, eggavi, è tenuto per Apoctifo, ed indegno di Fede, fébbene chi lo feriffe, prende il nome di Procoro, e fi fa difecpolo di Crifto, e compagno, e difecpolo del medefimo San Giovanni. Indoro nellavira, che feriffedel Samo Apoltolo, diec que-

Re parole.

Fin le altre virtudi S. Giovanni, una fü ifit gran Miracoli, much le fogic falvariche in oro.ele pietre comanni in altre presiór, e le tempo poi nella loro natura: infufeitò, a petizione del popolo, una Vedora, e dided vita ad un corpo morto di un giovinetto. Bevette il velono fenza officia que a fidicicio quelli, che per averlo bevuo errano mort. Così dice vant l'indoco Attevictiono di Siviglia. Il Miracolo Giovano di Così di

Eravi un Criftiano ricco, che per vari accidenti cadde in grandiffima povertà, e fcce tanta fomma di debiti, che non poteva in alcuna guifa pagarli; era aftretto, ed affannato continuamente da i creditori : Si vidde il meschino in malissimo stato, onde sece risoluzione di ammazzarsi da sè medesimo, per liberarfi dalle angustie di si misera vita, Prego un' Ebreo Fattucchiero, che li desse una qualche bevanda efficace a levario di vita: gliela diede il malvagio, e nel tempo di prenderla, sece, come Cristiano, il segno della Croce sopra diessa, e fu tanta la virru della Crocesche la bevanda non gli fece danno veruno: Ritornò la seconda volta al Gludeo, dolendofi di effere tlato ingannato da lui, e domandogli una bevanda più efficace. Li diede la feconda il Giudeo, ed il Cristiano tremando, e sudando, e poftoin agonia, per timordella morte, vi fece fopra il fegno della Croce, e la prefe, e reftonne pur fenza offesa, perche il segno del la Croce con la fua virtu vinfe la virtu de

veleno. Rimafe stupito il Cristiano, etornato di nuovo al Giudeo, gli narrò il fatto con gran dispiacere, 11 Giudeo, che sapeva quello, che detto gli aveva, e che prendendo quel toffico umanamente non poteva vivere , e ne aveva fatta prova in un cane, il quale fubito, che lobeve, mori: domando al Criftiano in qual modo preso lo avesse, e quello, che aveffe fatto, quando lo prefe: e rifpondendo il Criftiano, che faceva il fegno della Croce, come fogliono fare i Criftiani , e subito beveva il veleno . Intese il Giudeo, che la Ctoce era tanto potente, che toglieva la forza al veleno, ed illuminato. e moffo da Dio andò al glorioso Apostolo S. Giovanni, e gettosfegli a' piedi, dicendo di voler effere Cristiano, e narrandogli, qual cola a ciò le moyeffe.

volezza, e lo inftruí nella Fede, e lo battezzò, e sapendo il bisogno, che l'altro povero Criftiano pativa, e quanto foffe afflitto, ed angustiato da ogni parte amorevolmente I giovane dal vecchio, armato dal disarmalo consolò, commadog li, che prendesse dalla campagna un mazzo di erbe, e gliele portaffe. Ubbidi colui, e l' Apostolo fatta orazione, & il fegno della Croce, le benedific, e di presente si convertirono in oro finissimo.

Li diffe il Santo, che con quell' oro pagaffe i fuoi debiti, e co'l restante si sostentaffe, e cheringraziasse Dio, che lo avesse liberato dalla morte per virtu della fanta Croce, e che da indi innanzi aveffe maggior confidanza in Dio, mostrandosi in tutto benignissimo Padre. Ma moko più mostrò la fua carità in un'altro fatto, che viene rac-

contato in tal modo.

Andava il Santo Apostolo da Efeso ad altre Città, per gettare in effe i fondamentidella nostra fanta Religione: Andò fra le altre in una perdarle Vescovo, edopo I già affatto emendato, e persetto, li raccomraccommandò al medefimo Vescovo in nome di Gesu Cristo un giovane, che ivi vid-

nistrodi Dio.

cominciò ad infegnarli la via della vita, ed a trattarlo come deposito ricevuto dal Santo Apostolo. Da principio lo teneva in fre. no, allento poscia la briglia, e liberta, con la quale, e con le male compagnie cominciò il giovane come caval lo sfrenato a non volere, che alcuno gli fi opponesse. Si diede a' banchetti,& ad altri piaceri, ed a poco a poco trascorse tant' oltre, e precipitò in si profondo abiffodi vizi, e di fceleraggini, che fi fece capitano di assessini di strada . Pasato alquanto tempo ritotno San Giovanni in quella Città, dove aveva lasciato il giovane, e raccommandatolo al Vescovo, e domandò di lui; & il Vescovo sospirando, elagrimando, come confulo, e scornato, li difse in qual termine fi ritrovafse, a qual vita si fosse applicato, ed i mezzi, ch'esso per ridurlo aveva tenuti. Udito ciò S. Giovan ni , non fi può credere quanto fe ne doleffe, e stracciandosi la veste, gridando diceva:

gio sopra un cavallo con una guida fe nean- re, e fe si fa, esso solo basta. do al monte, dove flava il gioyane con la fua l

Lo accolfe l'Apostolo con molta piace- : compagnia di Ladroni. Lo vidde il giovane lo conobbe, efimife a fuggire, ed il Santo Vecchio correndoli dictro li diceva a gran voce. Perche fuggi figliuolo dal padre . to? Io renderò conto a Crifto per te, e mo-rirò per te volentieri, come il Signore morì per noi, e darò la mia anima per la tua. S'inteneri a queste si amorose parole il duro cuore di quel perduto figliuolo, fi fermo, fcefe da cavallo, figetto a i piedi del Santo Padre, tutto paurolo, e tremante, afcondendo la diritta mano, con la quale tanto fangue aveva sparso. Il Santo dirottamente piangendo fi proftrò a i piedi del giovane, e baciandoli la mano, la quale egli per vergogna ascondeva, promisegli d'imperrarli da Dio il perdono de' peccati fuoi. Lo menò alla Chiefa, lofece digiunare molti giorni, e perfeverare in orazione, el'iftefso Santo digiund feco, ed ord per lui, e gl' impetrò si copiola grazia da Dio, che vedendolo mendò una Chiefa, e gliene diede il governo.

de, di vivo ingegno, e di bello aspetto, ac-ciocche lo allevasse, e lo sacesse degno mi-pio a i Prelati della cura, e del zelo, che de, vono averedell'anime de iloro fudditi, ed Prese il Vescovo in casa il giovane, e insegnandoci, che la vera penitenza testituifce all'uomo la grazia per lo peccato

perduta.

Ma che meraviglia è, che portafse,e moftrafse così fvifcerato amose a questo giovane peccatore, chi tanto amava Gesul Criito, e così ben fapeva quanto quell'anima costata li fosse, ed a i piè della Croce aveva veduto il sangue, che aveva sparso per elsa? chi era si acceso di fuoco divino, e di carità verfo il proffimo, che non aveva altre parole in bocca, ne più spessoa i fuoi Difeepoli replicava, se non, che si amassero l' uno l'altro?

Perche, come dice San Girolamo, effendo già questo amorofissimo Apostolo tanto vecchio, ch'era pertato alla Chicfa a braccia, ed a pena poteva parlare; non dice-va altra parola ai Fedeli, quando fi congregavano in Chiefa, se non : Filioli diligite alterutrum. Amatevi figliuoli, l'un l'altro. Edomandandoli i fuoi discepoli , come ftanchi di fentirfi fempre dire il medefimo Ben raccommandata certo lafciai a tè l' perche fempre dicefse loro l'iffesse parole, il anima di mio fratello. E fubito fenza indu- Santo rispose: Perche è precetto del Signo-

Ma quantunque foise San Giovanni con

doh

dolce verso di tutti, era nondimeno con il quale scrivendo a S. Vittore Papa, e gli eretici severissimo, come si raccoglie Martire, afferma, che S. Giovanni moda quello, che ferifse Euftbio di lui ri in Efefo. E quello è il più ficuro citando San Policarpo, il quale diceva, ed il più estro, febbene non fonomanche il Signore un giorno ilpito S. Gio-cati alcuni, i qual hanno feitto , che vanni ad andarfene al bagno , e che S. Giovanni ancora non e motto, ma giu arrivato colà intefe, che vi eta deri-che el Parafilo terrefire: e verrà con tro Cherinto eretico, e rivolto a quel- Enoch, ed Elia a predicare contro l' li, ch'erano in fua compagnia, difse lo- Antictifto, e fi fono andati fognando, ro: Partiamoci di quà, e non entriamo che fia ancor vivo a e che come dornel bagno, nel quale si lava Cherinto, mendo se ne stia nella sepoltura, dalla nimico della verità, aeciocche non ro- quale dicono, che esce bollendo una vini, e ci colga fotto. Moltrandoci in terra, ò polvere, come manna utile a ciò quanto sii da Dio odiato l'eretico, molte infermità. e con quanta diligenza noi lo dobbia-

mo schifare. tiche, e di meriti, e con un ardentiffi- martirizzato: ma tutte queste opinioni Maestro nel Cielo, ebbe rivelazione da tori men celebri. Alcuni Dottori affer-nii, che presto voleva condurlo a go-dere di se: ed avendo un giorno avvi-corpo, et in anima; trà questi è Beda, fati i Difcepoli suoi, e detto loro ciò, S. Tommaso, ed altri moderni, e sonva fare orazione, e seceivi fare una sol- sia in terra e nell'essere secondo l'opipo, ed armandosi col segno della Cro- po, ed in anima quelli, che risuscitaroce, e dicendo: Signor mio Gesul Cri- no con Ctifto.

illumina il mondo. l' Epistola, che S. Celestino Papa serisse to 68. anni, a quali aggiungendo i tre,

Ma di questi, che ciò afferma, si ride S. Agostino. Nè vi manca chi dica, Essendo finalmente il Santo Aposto- che S. Giovanni morì di morte violenlo vecchiffimo, e carico di anni, di fa- ta, e che fu dall'Imperadore Trajano mo defiderio di vedere il suo dolce particolari, e meno certe, sono di Auche in quel tempo era conveniente, a- danfi nell'effer egli morto fenza doloscese con essisin un monte, dove sole- re, e nel non sapersi, che il suo corpo fa, nella quale potesse capite il suo cor-Inione di alcuni, ascesi in Ciclo in cor-

Ro fii meco: ed a quelli, che fi trova-Morì il glorioso Apostolo alli 27, di vano spresenti: La pace sia con voi fra-Dicembre, imperando Trainno l'anno telli; gittò prima il manto fuo nella fof- del Signore 101, e 68, anni doppo la sa, e poi vi entrò egli dentro. Ivi cir- sua Passione. Di quale età fosse quancondato da una splendence luce diede do egli mori, non sono fra se concoril suo spiritò al Signore pinngendo tut- di gli Autori : perchè alcuni gli danno ti i fuoi discepoli amarissimamente, ve più di 100. anni, alcuni 98. ovvero 99. dendosi perdere tal Padre, tal Maestro, altri 93. La causa di questa diversità nae Pastore, e tramontare quel Sole, che sce dal non sapersi quanti anni avesse, quando Gesul Cristo Redentore, e Sal-La morte di San-Giovanni è ferista vator Nostro lo chiamò al Sacrosanto quasi da tutti i i Santi, e Dottori anti- Apostolato; perchè chi dice, che neachi, come da Tertulliano, da Eusebio veva 22. chi 28. e chi più, e ciascuno Cefatienfe, che cita S. Ireneo, da S.Am. adduce le sue ragioni, e congetture per broglo, da S. Crisostomo, da S. Agosti- prova della sua opinione. Due cose pano, da S. Girolamo, da S. Ilidoro, da jono certe, una, che San Giovanni era Gregorio Turonenfe, da Niceforo Ca- giovane, quando il Signore lo chiamò, lifto, e da Metafrafte, ed oltre a que e minore di tutti gli altri Apostoli el' sti tanti, e si gravi Autori, che lo di altra, che doppo l'Ascentione di Cristo cono; si cava ancora questa vetità dal- al Ciclo, egli visse come abbiamo detal Concilio Efelino, e da un'altra, che che accompagnò il Signore in vita, ed il medefimo Concilio scrisse al Senato in morte, sono 71. e se ne aveva 22. di Costantinopoli, e da Policrate Ve- quando su chiamato, come il Cardinal sevo di Esso, antichissimo Teologo, Baronio stima, venne a morite di 93. Ma ciò poco importa per dichiarare le cilmente la Sacra Scrittura, e che ajuvirtil, e l'eccellenze di S. Giovanni, e tandolo lui, non vi sentirebbe difficolper nostra edificazione, ed esempio, che tà, come abbiamo detto nella vita di sono le due cose, le quali nello scrive-S. Giovanni Crisostomo. S. Gregorio Pa-

nella Frigia, e specialmente la Gerapo-Padri della Compagnia di Gesti, che fi confummava: vanno in quelle Regioni illuminando-le con la luce del Vangelo. Oltre al in Efelo nel luogo dove il Santo Evanle, sono però lunghe, e copiose nelle nel quale era stato scritto il Vangelo di sentenze, e mandano fuori fiamme di S.Giovanni. amore, e di carità.

cie, e negli occhi degli nimici, e to- effe tutte farono fatte. glieva loro la vista e rivolgeva contro S. Giovanni Crisostomo dice che i tro l'efercito di Teodofio tiravano.

re della fua vita dobbiamo pretendere: pa ebbe uma tonaca di S. Giovanni E-Non predico San Giovanni solamente vangelista, e la tenne meritamente per nella Giudea, e nell'Alia: ma ancora uno ineltimabile tesoro, e dice Giovanni Diacono nella vita, che scrisse di S. li, dove dice Metafraste, che stette in- Gregorio , che Dio operava per essa fino a tanto, che vi andò S. Filippo A. grandi, e continui miracoli, e che capostolo: E pare, che a' Parti ancora vandola in tempo di gran ficcità, suceli predleafle; perchè la prima Epifto- bito veniva la pioggia: ed in tempo di la delle tre Canoniche, la quale S.Gio-yranni feriffe, avera anticamente per ti-tolo, e per fopraferitta ad Paribor, e vano dinanzi all'altare, dove thava queche paffaffe parimente nell'India, ed il-iuttraffe gli abitatori di essa con la sua racolosamente si accesero fenza, che al-Celette dottrina, per quanto scrivono i cuno le toccasse, e l'olio di esse non

Santo Vangelo, ed il libro dell' Apoca-liffi, ferifle ancora il noftro gloriofo A-pottolo gre Epifole, che la Chiefa etc.-cadeva perè mai pure una goccola di ne per Canonicke, e per seritte da lui, acqua per molto, chepiovesse, onoran-le quati, sebben sono brevi nelle paro- do il Signore in tal modo quel luogo.

Ma chi potrà rinchiudere in una ferit-Oltre a'miracoli, che sece S. Giovan-nt in vita, doppo morte ne hà fatti delle virtil, de' privilegi, e dell'eccelmolti altri: fra i quali Teodoreto, e Ni- lenze dei Santo Apostolo, ed Eyangeceforo raccontano, che stando l'Impe- lista Giovanni? chi può raccontare le radore Teodosio con il suo efercito api lodi, ed i titoli, che gli danno i Santi parecchiate a combattere con Eugenio Dottori ? San Dionitio Areopagita lo Tiranno, la notte avanti della battaglia chiama Sole del Vangelo, e chiama l' facendo orazione, e pregando Dio, che anima di S. Giovanni anima facrar egli lo favoriffe, gli apparvero i gloriofi A-dice, che fi railegri, perchè è grande-postoli S. Giovanni Evangelista, e S.Fi-mente amato, da chi veramente è amalippo, vestiti di bianco, sopra bianchi bile, e desiderabile, e degno di effere cavalli, e lo animarono, e gli comman- amato. Origene dice, S. Giovanni Teodarono, che combatteffe con il nimico, logo avanza ogni creatura vilibile, edperch'esta lo ajuterebbono, e gli conce. invilibile; penetra ogni intelletto, e gloderebbono vittoria. Combatte Teodosio, rificato in Dio trapasta se stesso, e pale vinfe miracolofamente, avendo man- fando per totte le creature, fi condu ce dato Dio una tempesta, ed un turbine al principio, ed alla cagione di tutte le in fuo favore, che percuoteva nelle fac. cole i dove udi la parola, per la quale

di loro le armi medelime, che efficon- medelimi Angeli del Cielo impararono molte cofe da S. Giovanni, le quali non Stando S. Giovanni Grifoftomo in o- fapevano prima, ch' egli le dicesse: e lo sazione, gli apparve S. Giovanni Evan- conserma con quelle parole dell'Apogelifta, e gli pofe un libro in mano, e i ftolo S. Paolo: Acciocche a' Principari, gli diffe che con effo intendercibbe fa- ed alle Potestà si palesi ora per la Chie-

multiforme. Ed aggiugne Crafostomo ; ficace, e fonte originaria di tutti i beche gli Angeli, i Cherubini, ed i Sera- ni, che dalla fua benedetta mano ricefini alcoltavano con grande attenzione S. Giovanni , e che è nostro grande onore, che effi abbiano imparato infieme con effo noi quello, che non fapevano prima. S. Agostino dice, che quando sentiremo dire qualche cosa della Divinità di Crifto, fappiamo, che S.Giovanni è quello, che parla, E S. Ambrogio dice: Niuno con tanta sublimità di fapienza vidde la Maestà di Dio, e ce la dichiarò con si proprie parole, come S. Giovanni fece . Trascende le nuvole, trascende le virtil de' Ciell, trascende gli Angeli con la fua vifta, e trova il Verbo nel principio, e vidde il Verbo unito con Dio. E Bada dice, che l'effere San Giovanni giacciuto nella Cena fopta il petto del Signore non fu folamente fegno del grande amore, ch'egli li portava, ma ancora del Miftero, che dopo doveva dichiarare :- e che il Vangelo, il quale aveva da scrivere, dovova effere più sublime, più alto di tutte l'altre Scritture Sacre , e comprendere più perfettamente i fegreti della Divina Macità. Sarcbbe un non finire mei, fe volessimo-addurre qui sutto quello, che i Santi scrivono, e predicano delle virru, delle prerogative, e delle eccellenze di questo Santo Apostolo, ed Evangelitta, Lo chiamano Principe de' Dottori, Teologo fovrano, Maestro della Sapicaza Divina, Sole del Vangelo, Apmario della Santiflima Trinità, Figliuolo del Tuono, ed Aquila Reale, Amico dello Sposo, segretario del Verbo Eterno, e Depolitario de' fuoi tefori, e delle sue ricchezzes e li danno altri illuftriffimi titoli , ma tutti scatsi in paragone di quello, che merita, e che fono come fommari di quello, che il medesimo Santo dice di se, ch'era il Discepolo amaro di Gesti. Stava, dic'egli, posato sopra il petto di Gesti uno de' fuoi Discepoli, il quale Gesil amava s ed in un'altro luogo: Rivoltò Pietro gli occhi, e vidde, che lo feguitava il Discepolo, il quale amava Gesti. Quefto è dono de doni, e fonte di tutti i doni di Dio, perchè l'amore, che Ge- lunga vita generò più figliuoli spirituali su ci porta, non è amor fecco, mor- al Signore, e li nutri con quella Sapiento, ed infruttuofo, come l'amore degli za celefte, la quale aveva imparata nel

fa la fapienza di Dio, ch'è varia, e l'uomini: ma radice viva, e cagione efviamo. Perchè l'amore non è altro , che voler bene, ed il voler di Dio cefficace, di modo, che volendo bene ad alcuno, gli fa bene, e tanto più, quanto il suo amore è maggiore. Che se gli Apostoli sono le colonne della Chiefa e lo flato, e la dignità loro è la più alta - che in ella fi trovi i quanto avvantaggiato è il nostro Giovanni : pofeiacche fopra tutti egli fu dal Signor Nostro amato cotanto, che meritò di effere chiamato il Discepolo amato, e ben voluto da Gesti Cristo; gli mostrò questo grande, e speciale amore in tutte le cofe, che in questa sua vita si sono narrate, ma particolarmente nell'averlo preso per fratello, dandouli la Santiffima Vergine per Madre, e dividendo feco i fuoi beni, come con fratello minore, con si larga mano, che tutto quello, che fi trova ne gli altri Santi diviso, è in San Giovanni unito, e raccolto.

> Perch'egli è Angelo, Patriarca, Profera, Apoltolo, Evangelista, Dottore, Vergine, e Martire. E' Angelo, non nella natura, ma nella fembianza: non nella foftanza, ma nell'imitazione re per quelto fu dato per compagno all'Arcangelo S. Gabrielle, acciocche come Angelo lo ajuraffe a cuttodire, ed a fer-

vire alla Vergine.

E per la itella cagione effendo una volta nell'isola di Patmos appresso a S. Giovanni un' Angelo splendente, e veflito d'immensa chiarezza: volendo egli fargli riverenza, l'Angelo non gliel permile anzi gli diffe, che non lo faccife, perche ambidue erano fervi di un' ilteflo Signore. E Angelo ancora: perche perfettillimamente efercitò que tre atti gerarchici, i quali mette . Dionisio Areopagita, che sono purgare, illumi-

nare, e perfezionare. Fu Patriarca, non folamente come gli altri Apotloli, che fono Padri di tutti i Fedeli, ma con maggior parti-colarità, poiche viffe più lungo tempo di alcun di loro; e col corso della sua

petto del fuo Maestro, e come un'antico, e facratissimo Archivio de fatti, e detti di Gesul Cristo, teneva nel suo. Fu Profeta, e Profeta eccellentissimo, ed unico del nuovo Testamento, perchè jutti i Profeti del vecchio, come ombre, e figure ceffarono all'apparire della luce di Crifto, e della Verità, che rappresentavano, Ma S. Giovanni nell' Ifola di Parmos, come abbiamo detto, ebbe altiffime rivelazioni, e scriffe PApocalissi, come unico Profeta della Legge di Cristo, ed è ricevuta per vera Profezia, e per Libro Canonico. E se bene è vero, che in effa fono stati , e sono altri Profeti, nondimeno la Chiefa non hà infino a quest'ora ricevuto alcuno di loro, nè tiene la Scrittura loro per Canonica, come tiene quella di

S. Giovanni. Fu Apoltofu Apoltolo, e fra tutti gli Apoltoli il più amato, e di il più favorito dal' Signore, come abbiamo veduto, perch' cra più giovane nella est, più dolee nelle miniere, d'ingegno più dilicato, e nella manfuettudine, e nella fosvita de i coftuni; e nella Purità, e Virginità dell' Anima fan più fimilie al fuo Maeffeo.

Fu Evangeliffa, e fira tutti gli Evangeliffi Aquilia, che voide, come abbismo detto, infino al petto di Dio, e
filo gli occhi nolla Divinità dell' Eterno. Verbo, e la predicci al' Mondo, e
l' annuncio. E per far queflo, voido i
alto, e fi perdette a tutte le cofe umane di viffa, fi apparecchio con otrazioto, e di Signore con special grazia lo
follevò, e gli fortificò gli ecchi dell'
intelletto, fische poteffe fissanente
miret il Sole, fenza punno abbagiars'.

Fu Dottore eminentifimo, non foliamente, per effect flato Apoltolo, ufialo di cui fu infegnare, e dat democraitale di cui fu infegnare, e dat democramentifimi Apolto, quando la monte di medifimi Apolto, quando la monte di predicare, ma ancora, perché come Docore, e Macfiro della Chiefa, ferifié le tre Epiflole Cantoniche , infegnandole quello, ché dovera credere, e of fierare; e fu da tutte la Chiefa Castollea , Trologo; ché t'utolo, che foliamente a Giovanni, fia tutti gli Apoltoli, è fiato dato.

Fu vergine con tanta cocellenza, chadice Eustinio, che infinio de Inaciallo, fi prefe gran cura della purità dell'anima fuas e non vi alettò mai entra dentro penfiero lafeivo, ed immondo; e che per quello gli rellò dopo, fempe: il nome di Vergine; e come a Vergine, Crifto Vergine, gli raccommandò la fua Madre Vergine, come Scirolamo dice.

Fis finalmente Martire, prechéfu prene, flagellato per Criflo, prima da i Giadei, e poi da i Gratili: Ed entro nella Caldagi addivisio bollente con allegrezza, e per morire per il fuo Maefro, e Signore, dal quale Glendo fisto confervato ilielo, fu sbandito nell' lola di Patroso, e part gravi travagli, e comenti, ne manco l'animo al Martier, ma il Martirio all'animo di Scijovanni, e berette, come Crifto detto gli avera, il Calice della Paffione.

Ne folamente fu Martire in questa maniera; ma ancora in un'altra più ec-cellente; perchè, quando stette nel Monte Calvario con la Sacratissima Vergine. e vidde-motir la fua visa; mori ivi con Crifto, con una forte di Martirio più doloroso, che se fosse morto di ferro. Perchè il ferro gli averebbe tagliate le membra del Corpo; e quel dolore, e quella compassione, gli squarciò le te. le più dilicate del cuore, e paffoglielo da banda a banda, con una pietà si eccelliva, che se il Signore non lo avesfe foecorfo, farebbe morto ivi a piè della Santiffima Croce . Ma, che dirò dell' altra forte di Martirio lungo , c prolifio, che pati il Santo Evangelista, vivendo tanti anni separato dalla gloriofa vista di Gesul Cristo, il quale egli tanto amava, e tanto desiderava vedere , ed uscir fuori della conversazione degli Idolatri, che con le loro abominevoli sceleraggini continuamente gli affliggevano il cuore ? Siamo tutti quanti divoti di questo Gloriosissimo, e Beatiflimo Apostolo ; Raccommandiamoci con gran divozione a lui, prendiamolo per intercessore, ed imitiamo le virtil , e gli esempi suoi, e sappjamo, che consistendo la somma della Cristiana perfezione nella carità, e nell'amare, ed effere amato da Dio, per confeguirla, ci farà efficacissimo mezzo quegli , che fu tale per San Pietro con Gesu · Crifo; e che tanto amò il Signore, e tantofu ; amato da lui.

E febbene è vero, che la Porta principale, per cui abbiamo da entrare a lui, è la Benedetta Madre ( cheè la Mezzana di tutto il Genere Umano, appresso il suo dolciffimo Figliuolo, come celi è appresso al suo Padre Eterno) nondimeno appresso la medefima Vergine, ottimo fara ancora San Giovanni; poiche per prerogativa parti-colare, egli la tiene per Madre, ed ella tie-ne lui per Figliuolo: In confermazione di questa verità, leggiamo, che defiderando S. Gregorio Taumaturgo, Vescovo di Neo. cefarea, accertarfi in quello, che doveva infegnare alle fue Pecorelle intorno alla Santiffima Trinità, e facendo molta, edivota orazione alla Santiffima Vergine, pregandola a dargli la formola, che in ciò doveffe offervare, gliapparve una notte infieme con S.Giovanni Evangelista, e gli commandò che gli desse una formula di quanto dovesse credere, e predicare, e San Giovanni glie ta diede, eS. Gregorio la feriffe, e con ef. fa instrui talmente i Cristiani di Neocesasea, che in tempo di tanti errori non incorfero mai in alcuno. Di San Giovanni ferivono tutti i Santi Dottori, ch' espongono glichvangeli, egli Autori dell' Istoria Eeclefiaftica, etutti Martirologi Greci, e Latini.

Alli 28. Dicembre.

LA FEST'A DE'SS. INNOCENT 1 Martiri.

T On viebeltia alcuna sì fiera, ne si spaventofa, che si posta uguagliar ad un Tiranno , dominato da qualche vecmente passione , e potente , per operar tutto quello, che vuole, fenza relifenza. Perche è , come un'Incendio , che acquistando vigore, e forze da i Vensi, abbrucia, e confumma ogni cofa, e come un precipitoso fiume, che si tira dietro ciò, in che s'intoppa. Si vede questo effer vero nella crudelissima uccisione, e spietata, che il Re Erode, chiamato Afcalonita, sece eseguire ne i Bambini di Betelemme , per afficuratfi nel Regnostemendosche lo Scettro.

Era questo Restraniero, ed aveva da i Romani ottenuto il Regno della Giudea, e per questo, e per la sua fiera natura era da i Giudei sommamente odiato, i quali aspettavano nel suo tempo un nuovo Re, e Mesfia, che da quella dura fervitu, e cattività finalmente liberasse, e nobilitasse, ed esaltassequel Popolo, ch' era proprio Popolo del Signore, sebbene essi pensavano, che doveste farlo temporalmente; perche come Uomini carnali non intendevano l'eccellenza de i Beni Spirituali, ed Eterni, che il vero Re, e Mellia doveva portare loro dal Ciclo.

Nacque il Salvatore nella Stalla di Betelemme nel modo, che abbiamo detto nella Fefta del fuo Sacrofanto Natales andarono i Re Magi, guidati dalla nuova Stella, apparfa loro, p:radorarlo; entrarono in Gerusalemme, domandando del Rede i Giudei, nuovamente nato, la cui Stella avevano veduta nelle parti dell' Oriente. Si turbò Erode, congregò gli Scribi, ed i Savi della Legge, per sapere dove Gesu Crifto doveva nascere, ed intendendo, che in Betelemme, conforme a quello, che avevano annunciato i Profeti: tirati da parte i Re Magi, ed informatofi da effi, particolarmente della Stella, e del tempo, nel quale era loro apparía, gliefortò ad andarsene in Betelemme a cercare il Bambino, ed a tornarfene in Gerufalemne, edargliconto di quanto avellero trovato, acciocche egli ancora andaffe ad adorarlo colà : febben tutto ciò fimulatamente, e con inganno

Trovarono i Re Magiil Santo Bambino, in quel poverissimo albergo, e lo adoraro-. no, egliofferirono i Doni, che dal Pacle loro, gliportavano: ed avvifatidall'Angelo del Signore, ritornarononella loro Patria, per un'altra diverfa ftrada, fenza tener conto del Re Erode, il quale ne fenti grandissimo dispiacere, parendogliessere stato schernito da i Magi. Dissimulò da principio, ftimando per avventura, che per non avertrovato in Betelemme quello, che cercavano, per vergogna, non avellero avuto ardire di tornare a lui, e chequanto gli avevano detto della Stella veduta , foffe ftata una immaginazione, ed un Sogno. Ma quando intefe, che un Bambino nato in Betelemme, dopo quaranta giorni, da uno di effi gli veniffe tolta la Corona, e era ffato prefentato nel Tempio, e che un Vecchio venerabile , chiamato Si-

mco-

meone, lo aveva preso nelle sue braccia, e I come Salvatore lo aveva siverko, e predette gran meraviglie di lui : e le altre cose, che in quella Presentazione avvennero nel Tempio, le quali furono notorie, e si pubblicarono nella Città di Gerufalemme, nè poteva Erode ignorarle, fi accorfe, che i Magificrano burlati di lui. E perchè era nomo altiero, e superbo, ed averebbe eletto di morire, per conservarsi nel Regno, parendogli per una parte, che quella foffe fua gran vergogna, e per l'altra effendo portato dall'ambizione, e trafitto, come da acuta factta, dal timor di perdere il Regno: lasciò la briglia allo sdegno, e pieno di rabbia, determinò in qualunque modo potesse, ammazzar quel Bambino, ch'egli temeva, e peníava, che dovesse privarlo del Regno. Per venire a fine dell'intento fuo, è da credere, che facesse tutte le diligenze in cercario, e trovarlo: ma perchè non vi è diligenza, nè industria umana, che possa impedire il consiglio di Dio, tutte queste, che Erode usò, riuscirono vane. Perche apparvea S. Giuseppel'Angelo del Signore, eglicommandò, chemenaffeil Bambino, ela Madrein Egitto, eche ivi fi tratteneffe infino a tanto, che gli fofse ordinara altra cosa dal Ciclo. Non volle la provvidenza Divina adoperareall'ora il fuo Divino potere; ma prendere questo mezzo umano, per liberare il Santo Fanciullo dalle crude mani di quell'empio Tiranno s. it quale vedendo di non poter avere quello, che tanto deliderava. e credendo, che fosse ascosto in Berelemme, à nel fuo contorno, crefcendo in lui la rabbia, ed inframmandoli maggiormente nel suo sdegno, e nel suo furore, fece una ftrana, e barbara rifoluzione. di uccidere tutti i fanciulli, che in Betelemme, e nel suo distretto erano nati da quelli, che avevano un giorno folo infino a quelli, che avevano due anni. Perchè febbeneaveva da i Re Magi faputo il tempo, net quate era loro apparfa la ftella, e che quella stella significava effere già nato il Fanciullo, ch'era Rede'Giudei; nondimeno, perchè non potette fapere quanto tempo prima, ch'esti vedessero la stella, egli fossenato; per assicurarsi più, acciecato dalla passione, stimo di dover far morire tutti i fanciulli, chein due anni erano nati; ed allargò il tempo da' Magi mostratogli, come allargo parimente il luogo, fa-

cendo usciciare tutti i Bambini, ch'erano mati non folammen in Betcleume, dove maeque Gesu Criflo, ma ancora instrutte le Terre, e Ville del fluo contonno. Con que-fla rifoluzione chiambi foldati, i Capita, ed ministrale la flat crudettà, edide lore lordine, e che doverano tenere, che eta di fare ferivere prima i lancilli, e con inganno ragunari influene, e fare in modo, che tutti monifleto, fernache pur uno ne fampaffe dalle loro mani, rabor decuzione di agua esgozio, nel quale fi trattava del luo clifere, o non effere Re.. Con qualta emonica inferencia can inferencia con inferencia con monifere Re..

fione più che con il ferro fi armarono quei ministri crudeli, per asfakare una mandra di agnelli innocenti, e spargere tanto sangue, quanto fu quello, che sparsero. In qual mode feguisse quell' inumano, compassionevole, e fiero spettacolo, non è dall'Istorico sacro esplicato, lasciando a cialcunoil peníarlo da se medefimo, ma è detto da S. Gregorio Nisseno, e S. Agostino, i quali dipingono la ferocità de i foldati, gli stridi delle madei, le ferite de i pargoletti innocenti, ed il sangue diquei teneri, e puri agnelli, che per ogni parte correva. Non fappiamo certo il numero de i fanti Fanciulli, che furono uccifi, e quello, che dicono alcuni, effere stati 144 mila, perchè S. Giovanni nell'Apocalifia mette questo numero, parlando de i fanciulli, che seguitavano l'Agnello, non sa a propolito, nè è credibile, che in una terra si piccola, come era Betelemme, e nel loro territorio fi trovaffero tanti fanciulli di quella età. Il Padre Alfonso Salmerone della Compagnia di Gesti, ed uno de' primi compagni, che avelse il Santo P. Ignazio di Lojola per fondarla, uomo dottiffimo, ed eccellente Teologo nel terzo tomo de gli undeci, che serise sopra gli bvangelj, dice, che furono quattordici mila, eche i Criftiani dell'Etiopia, i quali noi chiamiamo Abiffini, nel Canone del. la Messa celebrano questo numero de gli Innocenti Martiri, e l'istesso dice il Genebrardo, e che i Greci nel loro Calendario lo efptimono. Chiamo Martiri questi Bambini, perchè la Chiefa Cattolica gli hà fempre tenuti pertali, per elsere ffati battezza. ti nel proprio fangue, e morti per Gesti Cristo, prima, che comincialsero a godere quelta vita. Onde parlando con gli

ftcffi

T Caggodal

fteffi Fanciulli, dice S. Agostino: Colui I dubiterà, che voi non abbiate confeguita la corona, morendo per Gesti Critto, il quale crede, che il Battefimo di Cristo non giovi a i Bambini. Non avevate età per credere, che Crifto doveva patire; ma avevate carne per patire, e sostenere la morte per Cristo, che per voi doveva patire. E S.Bernardo dice : Se cerchi i meriti, ch'ebbero questi fanciulli, per effere coronati da Dio, cerca ancora i peccati, che fecero per effere si crudelmente uccifi da Erode. E' forfe minore la pietà di Cristo, che l'empietà di Erode? acciocche erediamo, che Erode potette farli morire, effendo innocenti, e che Cristo non potette dar loro!' eterna vita, effendo morti per lui? Dell' istesso parere sono S. Ireneo, S. Giustino, S.Cipriano Martiri, Origene, Ilario, Crifostomo, Agostino, Prudenzio, Fulgenzio, e Leon Papa, e finalmente tutta la Chiela Cattolica, che fà festa a questi benedetti Fanciulli, e gli tiene, e celebra per Martiri. Quindi fi cava la risposta ad un dubbio, che potrebbono avere alcuni, e domandare, perchè il Signore deffe potere ad un' uomo si fiero, come fu Erode, di fpargere tanta gran copia di fangue di fanciulli innocenti. E'come Gesu Crifto Salvator Nostro, che veniva per darci vita, entrando nel mondo, fosse cagione, che fideffela morte a tanti innocenti agnelli? Ma fe attentamente confideriamo, troveremo in quetto fatto grandiflima occasione di lodare la foaviffima benignità del noftro Signore Iddio, estupirsi de' mezzi, che tiene per coronaregli uni, e punireglial-tri. Perche siccome il padrone della vigua può, ò raccogliere l'uva metura, e spremerla nella tina, è vendemmiarla in agrefta, ò tagliare i tralci fenza far tomo ad alcuno ; e l'Ortolano può tagliare i fiori, per farne mazzetti , e prefentarli al padrone : così parimente Dio, cheè il padrone, ed il Signore di ogni cosa creata, come Giardiniero di questo giardino de diletti della fanta Chiefa, raccolfe oggi i fiori de' Mattiri, che cost chiamano i fanciulli Innocenti S. Agostino e Prudenzio, per fame mazzetti, ed offerirli alla menfa dell'altiflimo Iddio. E febbene gli tagliò, e feccò come con un caldo vento-lo idegno di Erode, ed i fiori di quà, che una volta fi feccano, e fi putrefano, non fogliono tornare a fiorire

defimo nei fiori, che fi colgono per mano di Dio, perchè quando pare che fi fecchino, emuojano, all'ora maggiormense fiorifcono, evivono.

Ma le confideriamo le cagioni, perchè il Signore permetteffe quelto si fanguinofo macello, e quetta uccilione si compaffionevole di fanciulli Innocenti: troveremo, chefurono molte, e meravigliofe, e molto convenienti per la gloria di Dio, e per beneficio de gli stessi Bambini, e de iloro padri, e di tutta la fanta Chiefa, e per maggior castigo dell'istesso Tiranno, che gli ammazzò. Perchè primieramente è gran gloria di Dio, che intendiamo lui effere Signore di ogni cofa, e che fenza ingiuria di alcuno può delle fue creature fare tutto quello, che più gli è in piacere, nel Cielo, nella terra, e negli abissi. Oltrea ciò qual fuono più fonoro, e più efficace pote darfi per tutto il Mondo per dichiarare, ch'era venuto dal Ciclo un nuovo Re de' Giudei, che il pubblicarfi, e faperfi, che il Re Erode per timore di quelto Re nuovamente nato, e della perdita del fuo Regno, ufaffe una crudelta cosi strana, cosi fiera, cosi inumana? e che non folamente avesse fatti uccidere i Bambini de gli stranieri, ma ancora un suo proprio figliuolo, perassicurarli put.

Si sparse tanto per tutto il giro della terra il fuono di un fatto si empio, che quando l'Imperadore Ottaviano in Roma lo intese, difie, che nella cafa di Erode meglio era effer porco, che figlipolo: dando ad intendere, che per effere Giuden non averebbe ammazzato il porco, perchè non lo poteva mangiare, e per effer crudele aveva uc-

cifo il figliuolo. Ma fe volgiamo gli occhi a gli stessi Bambini, che morirono; qualeamore de loro padri avrebbe potuto far loro tamo bene, quanto fece l'odio di Erode? poiché fenza faperequello, che fi facesse, li liberò da' travagli, da' pericoli, da' peccati, e dalle miserie di questa vita, e li mandò a goder quella vita, che fola fi può chiamar vita, e fi deve comprare con qualfivoglia travaglio, etormento. Qual maggior beneficio poteronodal Signore ricevere, che morire per lui prima, che sapessero, che cosa sia vita, e senza combattere conseguir la corona, e trionfare del mondo prima, che'l conofceffero, ed effere le primizie de'Mardinuovo: nondimeno non avviene il me- l tiri di Cristo? Muojono, dice S. Agostino

i Bam-

i Bambini per Cristo, e muore l'innocen- 1 il Regno di Cristo. Ma che dirò del Re Eza per la giustizia. Che beata età fu quella, che non potendo nominar Cristo, merito di morire per Cristo? Quanto selicemente nacquero quelli, che entrando in questa vita andarono a ricevere la vita eterna? fubito, che cominciarono a vivere ebbe fine la loro vita: ma il fine di questa vita temporale fu loro principio della beata, ed eterna. Pareva, che ancora non fossero per la morte maturi; ma felicemente morirono, per conseguire la vita s appena avevano la presente gustato, che subito pas. farono alla futura; appena erano arrivati alle culle, che riceverono la corona, fono rapiti dalle braccia delle madri per effere collocati nel feno de gli Angeli. Infin qui è di S. Agostino.

Fu a i padri ancora onorevole, e frutruolo il facrificio, che de' loro figliuoli fi fece; perchè, quale onore avrebbono poruto confeguire nel mondo, fe fosfero visfuti, che si possa paragonare con l'essete Padri di Martiri? ed all'onore fu accompagnata grandiflima utilità: perchè con la pena, e col dolore, che fentirono nella morte de loro figliuoli, poterono pagare le colpe, le quali contro Dio avevano comesse, e forse alcune di effe erano per cagione de gli stessi figliuoli, e con le molte lagrime, che versarono, specialmente le madri, lavarono le macchie de' peccati paffati, ed accrebbero i loro meritinel cofpetto di Dio, senza la cui volontà sapevano, cheil Re Erode non aveva potere di torre la vita a i figliuoli loro.

Ma di quanta gloria è per tutta la Chiefa Cattolica, l'avere fra gli innumerabili Martiri, che la circondano, e l'ornano col fangueloro, uno squadrone di Bambini, i quali prima, che avessero membra per la battaglia, vinfero la morte, il demonio, e l'inferno? infegnandoci con la loro morte non effervi età veruna inabile per Dio; e dovere i padri pigliarfi gran cura di confagrarli i fighuoli fubito nati; poiche fono fuoi, e quando ne li priva, gli restituiscono quello, ch'egli diede lor prima.

Si deve parimente credere, che l'anime de'Santi Padri, che stavanonel Limbo, ricevessiro nuova consolazione, quando quelle di questi benedetti fanciulli diedero loro nuova della nascita del Salvatore; e per la morte di efficonobbero, cominciarfi già a conquiftare, quantunque col fangue,

rode, e del castigo severissimo, che Dio gli diede, ancora nellavita presente per altre malvagità fue, ma però molto più per la crudeltà desestabile, che usò con tanti innocenti Bambini? Perchè oltre al non avere confeguito l'intento fuo, ne potuto aver Crifto nelle mani, ed oltre all'efferti perciò confummato di rabbia, dopo di avere sparsa così gran copia di sangue, non si può facilmente credere in quanto grande abiflo di calamirà per giusto giudicio di Dio traboccasse, e quante miserie, tem-peste, essortune della sua stessa persona, e cala patifice? Si pensò quelta furia infernale d'impedire il configlio Divino, e dal. la sua ambizione ingannato, prese le armi contro di Critto, stimando, che venisso a privarlo del Regno, e oredendo di porerlo ammazzare.

Ma o empio, e barbaro Re, dice S. Agoftino, che il giova la tua crudeltà, eferocità; Ben puoi far tu martiti, ma non potrai trovar Cristo. Pensi, che il Salvatore ti abbia da togliere il Regno? Non è cosi: perchè non è venuto Crifto, per togliere ad alcuno la gloria, che hà: ma per dargli la fua; non per togliere il Regno della terra: ma per dare il Regno del Cielo a tutti quelli, che crederanno in lui, e che lo ameranno. Cosi dice S. Agostino.

Cattigò il Signore una tanto atroce, ed inumana malvagità, mandando, al Re una infermità si grave, ò per dir meglio, una moltitudine di cante - e si terribili infermità, che tutto il fuo corpo era un'albergo, e ricetto di dolori.

Perchè come dice Gioleffo, ardeva interiormente di un lento fuoco, pativa una fame canina, ed infaziabile, aveva le viscere piene di piaghe, e di dolori colici, i piedi enflati, le parti naturali piene di vermini, i nervi attratti, la respirazione difficile e da tutto il fuo corpo ufciva una puzza si fiera, che non fi poteva softenere. E venue in tanto odio di sè medelimo, che domando un cokello con intenzione di ammazzarfi, e lo averebbe fatto, fe un fuo nipote non l'avesse impedito.

· Cinque giorni prima, che moriffe fece ammazzare Antipatro fuo figliuolo, il qua. le teneva prigione, ed intendendo, che i Giudei fi farebbono rallegrati della fua morte, fece chiamare fotto gravi pene, e venire a se tutti i Nobili del suo Regno . c

venuti, li fece rinchiudere in un certo luogo, acciocchè nello spirare, ch'egli faces-te, i suoi soldati li tagliassero tutti a pezzi, celebraffero l'efequie fue con la morte loro, e co'l pianto di tutto il Regno. Ed impose à Salome sua forella, che facesse ciò infallibilmente efequire, perchè così egli fi partirebbe contento da questa vita, la qua-leforni nel modo, che si può credere di chi aveva cal cuore, con grande allegrezza ditutto il suo Regno, che si vedeva libero da si spaventoso Tiranno, e specialmente di tutti quei Nobili, e Gentil'uomini, che stavano di punto in punto aspettando la morte, i quali mo sto Erode subito furono liberati. Ora se paragoniamo il fine di Erode con la morte di questi beati bambini, e le miferie dell' uno con la felicità degli altri, chi non eleggerà più tosto di morire per Gesu Cristo, che regnar con Erode? Te-meva il meschino, che un fanciullo lo privaffe del Regno, e per non perderlo, ne accise tanti, e perde con tutto ciò il Regno, la falute, la vita, el'anima, che penerà nell'Inferno, mentre che Dio farà Dio, e tutti i fuoi figliuoli, e nipoti, e discendenti in if pazio di cento anni mancarono, ne vi restò memoria, ò dilui, à di loro, se non per abominarli, come Tiranni, e crudeli nimici di Dio, e di tutto il genere U-

mano
Dall'altra parte i nofiri benedetti bambini itanno dirianzi al Trono dell'Aldifimo
Iddio, lodandolo, e fono riveri il da tutta la
Chiefa Cattolica, per tutto il mondo, c le
toto fante olis, e preziofe reliquie adorate,
e venerate da i Re,e da i Principi della terra,
il loro nome dolore, la memori a mabile, e la
mifericordia, e che usò con effii s'ignore
foraviffima, e ad perpettua i reordazione.

Il martirio loro l'usimperando Ottaviano Augusto, alli 28. di Dicembre, cominciando il fecondo anno di Cristio, fecondo l'opinione più probabile. De i Santi Innocenti farilero varie Omilie, e Sermoni S. Agodino, Ilario Arelatenfe, Pietro Cristiogo, Beda S. Bernardo, ed altri Autori ratti il Martirologi ne fanno merajore,

Alli 29. Dicembre .

LA VITA DI S. TOMMASO.
Vescovo di Conturbia, Martire.

A vita del glorio (D Pontefiere, e Giratifimo Mattare S. Tommsho Arciveicovo di Conturbis , e Primate d'Inghilterra, i feritta da Odardo, che vitis me filo medefimo tempo, e molto più copiofamente da Erberto di Ofean , che fix compagno, e poi Cardinale, e di Arciveicovo di Beneento, e da Givannal Silbourgenife, Vofocoro Carnotenie, e da Guglielmo Monatento, e da Carnotenie, e da Guglielmo Mona-Koburtenie, Aun Alamo Abuse I reu-Koburtenie, Aun Alamo Abuse I reukoburtenie, Aun Alamo Abuse I reukoburtenie, Aun Alamo Abuse I reukoburtenie, a di quali caviamo quello, che qui diremo.

FuSan Tommafo Inglefe, nacque nella Città di Londra, Capo di quel Regno; il Pader fi chiamo Gibbero, e la Madre Matildas persone nobili, ricche, e pie. Dicono, che il medestimo giorno, che nacque, si ataccò il suoco alla casa del padre, e da brueció una buona parte di Londra.

Giunto all'età di apprender lettere, fii appicande, che usò, e per la biigenza gizande, che usò, e per la bontà dell'ingegno, che avera, vi fece molto profitto. Era di loderoli cordiumi, di legiadra dipolizione, di bell'afpetto, e nelle fue parole modeflo, e grave, e tanto amico della verità, che ne per giuoco, ne daddovero fizilon-

tanava da elsa giamai. Ebbe notizia delle buone qualità fue Teobaldo, Arcivescovo di Conturbia, lo prefeal fervizio fuo, e trovandolo favio, e prudente, cominciò a servirsene in negozi publici, e privati con fua molta foddiffazione, e di tutti quelli, che trattavano con lui. Lo fece Arcidiacono della fua Chiefa, e gli diede altri benefici, ed entrate, le quali Tommaso liberamente spendeva tenendo più conto del buon name, che della roba. Andò crefcendo in maniera la buona opinione, che tutti avevano di lui, e l'amore, che gli portavano, che il Re per configlio dell'Arcivescovo Teobaldo. o fece fuo Cancelliero , ch'è come Prefidente del fupremo Configlio, e lo favori di maniera, che quanto Tommalo, faceva, commandava, o victava, tutto fi teneva per legge. E quelli fireputavano felici, che gli crano in grazia, flimando di potere per mezzo di quella , confeguir i lascierà di fare alcune cofe contro la libertà la grazia del Re, ed ognialtra cola, che pretendessero. Ne servi il Re solamente nelle cofe di pace, nel governo del Kegno, e nell' amministrazione della giuffizia, ma aucora in quelle di guerra contro i Francesi, e sece egli iteffo in persona segnalate prove, dando fegno in tutto di animo grande, di valore, e di molta prudenza.

Passo cant'oltre la famigliarità del Cancellicredel Re, che dovendo dare Ajo al Principefuo figliuolo, che aveva nome Enrico, comeancheil padre, non volle, che akri foffe, ch'egli, e chenon lafciaffe per quetto l'ufizio di Cancelliere, ma che alle occupazioni del governo del Regno, aggiungesse quella della educazione del Principe, che non erano poche, nè poco gravi. Perche gli altri grandi, e Signoridel Regno, ancor effi gli menaronoi loro figlluoli, si perche siallevassero insieme co'l Principe, come perche ammaestrati, e costumati da nomo tale divenissero ben creati. cortefi, e degni del fangue, e della nobiltà loro. Prendeva il Cancelliere ancora questa briga, quantunque grande, stimando, che ilbene del Regno confifta nell'effere i nobili, e gentil' uomini infino dalla gioventu allevati nell'amore, e timore fanto Al Dio.

Oltre a ciò il Re per favorir maggiormenre il Cancelliere, andava alcune volte a mangiare con lul: altre voke avendo mangiato, entrava a vederlo mangiare, e gustava a sentire i ragionamenti, che si facevano alla fua tavola. Perche febbene era Chierico giovane, e gli altri, che feco mangiavano, fecolari, ed nomini cortegiani, nondimeno tutto quello, che ivi fi ragionava, erapid da Religiofi, cheda Corte-

giani, e da fecolari.

Mori in questo rempo Teobaldo Araldo Arcivescovo di Conturbia, ande il Refece fubito diffegno in Tommafo per darli quella suprema dignità, parendogli che in niuno poteffe meglio impiegarli, che in lui. Ebbe Tommaso notizia della intenzione del Re, ed inflantemente pregollo a non penfare di crearlo Aroivefcovo, si perche egli non aveva parti per ciò, si ancora, perche frimava più la fua grazio (la quale, effendo Arcivescovo, temeva di perdere) che sutte le dignità, e gli onori del Mondo.

Perche Voftra Maeftà, diceva egli, non

della Chiefa, le quali, effendo Primate, non potrò con buona confeienza permettere : Niuna cofa fu baffante a fare che il Refa mutaffe di opinione. Onde Tommafo chino la tefta, intendendo effer quelto volere di Dio, con gran contento del Re, edi tutto il Regno.

Era in quetto tempo di età di 44 anni (i ordinò da Messa, perch' era solamente Diacone il Salabaro della Pentecofte, ed il giorno seguente nella sua Chicia Cattedrale fia confagrato Arcivelcovo con le cerimonie ordinarie trovandosi presenti quindici Velcovised il Principe Enrico erede del Regno, con molti principali, e gran Signori del medefimo Regno. Limando il Pontefice Romano (ch' era in quel tempo Aleffandro III.) il Pallio, el Arcivelcovo lo ricevette proftrato in terra , co' piedi fcalci . e

con divozione straordinaria.

Dal punto, che ricevette la facra Unzione, parve, cheli mutaffe in un'altro, non per darfi alle vanità, a' fafti, ed atte grandezze. ovivere con maggiore larghezza, e più libertà, come fogliono alcuni, ma per raccoglierfrin se, e legarfi piul strettamente con gli obblighi nuovi . Onde cominciò a vivere una vita Apostolica, e degna di si gran Prelato: Perche con la temporanza vinceva il diletto nel mangiare, con l'afpro cilicio, e con il dormir poco i difoncitiappetiti, egli altri defideri, egufti difordinati raffrenava con la continua orazione, elezione delle cofcfaere, e quanto era più alto il grado, al quale Dio l'aveva innalizato, tanto ce li maggiormente fi umi-

E per non infuperbirfi per la nuova dignità . prefe! abito . e l'inftituto de i Canonici Regolari, sforzandofi di foddisfare azli obblighi di Monaco,e di Prelato. Sopra tutto crebbenel fanto Prelato un' amore, ed una divozione eccessiva verso Dio, ed una compattione verfo i poveri si grande, che si come niuna cofa lo poteva separare dal diritto,e dal giuffo, per il zelo, che di ciò gli aveva Dio acceso nel petto, così non era cofa, che egli potesse fare in benefizio de poverisper fovvenire a bifogni loro, che non la facesse: E sebbene erano innumerabili i poveri, che a lui ricorrevano nondimeno non fi stancava perciò, në li mancava con che ajutarli. E per poterli più fovvenire, proccurava di ricuperare alcune possessioni del-

raggine de gli Arcive(covi fuoi antecefforis oper non aver forze contra gli usurpatori, ch'erano persone potenti. Ed ancorchè quelli, che furono levati dal possesso de' beni della Chiefa, fe ne doleffero co'l Re. e proceuraffero con varie calunnie d'inafprirlo contro al fanto Prelaro: con tutto cionon poterono ouentre l'intento loro, per la grande ftima, che il Refaceva di lui, infino a tanto, che fi prefentò altra occafione di maggior momento.

Avevano due Chierici commesso alcuni delitti, ed uno di effi, ch'era Canonico, aveva trattato male alcuni Ministri della giustizia Reale, e l'altro ch'era un Chierico particolare, aveva, per quanto fi dice-

va, ammazzato un'uomo.

Si follevò grandemente il popolo, dicendo, che i Chierici ardivano di far grandi infulti, e commettere gravisfimi errori, perchè sapevano di non averne a portare caftigo di morte: E se bene il fanto Prelato, per quietare il popolo, e rimuovere lo scandalo severamente li castigò: non per questo cessò quella rurbazione, etumulto, anzi pervenne alle orecchie del Re, il quale istigato da i nimici dell'Arcivescovo, sotto pretesto di mantenere nel Regno suo la giustizia, ecastigare i colpevoli, fece una Congregazione dei Grandi, cosi Ecclefiaflici, come feeolari, ed in elfa chiefe che fossero affatto rimesti a lui i Chierici, che cometteffero delitti,acciocche dal fuo foro foffero giudicati, e puniti. Si oppose a questa domanda il fanto Prelato, e pregò dolcemente il Re a non lafciarfi trasportare tanto dal zelo della giuftizia ; che facefle contro la steffa giustizia, ed uscisse suori de i confini della fua poteftà, ed a confiderare, che i facri Canoni, ed antiche conflituzioni de i Sommi Pontefici. Concili, ed Imperadori ordinavano, che i Chierici fossero castigati da loro Prelati: Eche in cafe atroce, e derno di morte il Chierico, che lo commetteffe, foffe prima degradato, e poi confegnato al braccio fecolare, acciocche fosse solamente escutoredella morte, che gli fi dava, e che così fiera coffumato pella Santa Chiefa di Dio, infino dal tempo degli Apostoli, e ch'esfendo questa Chiefa la medefima , che l'an. tien, eragiofto, che fi offervaffe quello. che fempre fi era ufato ..

le Chiefa da alcuni ufurpace, ò per trafcu- i ceva, che a fui soccava il caffizare i del.ti ti, efareleggi, che tutti avevano da ubbidire.

Ma il famo Prelato con gran libertà gli rispose, ch'egli in tanto ubbidirebbe alle leggi fatte da lui in quanto non fossero contraricalla legge di Dio. Si sdegno aspramenteil Re, e converti in odio tutto l'amore, che prima al glorioso S. Tommaso portava, ten indolo per ingrato e per uomo che non corrispondesse a i benefici, che aveva rice. vuti da lui. Perchè i Principi communemente non vogliono, che li faccia loro refiftenza, è fi contradica in alcuna cofa, e tengono per diminuzione della loro fovrana autorità, che altri fi opponga loro, ancora in cose, le quali con buona conscienza non li possono lasciare.

Usci dalla Congregazione il Re fortemente adirato sed i Vescovi, che vicranos cominciarono ad odiarlo, egli altri Signoria difendere le parti del Re (tanto può l'ambizione, el'adulazione) di maniera, che solamente San Tommaso restò difenfore della verità, opposto alla furia del Reed a tutte le machine, e ffratagemmi de i fuoi nimier, ma apparecchiatillimo però a perdere la vica, pur che la Chiesa uon per-

deffe la fua libertà.

Furonousati molti mezzi di promesse, di minacce, di lufinghe, e di spaventi per indurre il fanto Prelaro a condifeendere al volere del Re. E sebbene egli da principio si mostrò alquanto arrendevole, acciocchè per fua cagione non patiffe tutto il Clero d' Inghilterra: E perchè era stato afficurato, cheil Realtro nonvoleva, fe non che defefe con la parola il confenso suo, nondimeno dapoi che vidde, che lo volevano aftrin. gere a fottoscrivere, ed a sigillare co'l fuefigillo i Capitoli , che il Re avava formati , ech'effi erano dannati, e pregiudiciali alla Chiefa Cattolica, gli dispiacque molto de effere ftato ingannato, e dieffere ftato si facilea compiacere al Re, per rimuovere i danni, che si poteva temere ...

Gli articoli, ed a capitoli proposti dal Re furono fei . Il primo, che fenza licenza! non fi poteffe appellare alla fedia Apostolica. Il fecondo che niua Arcivefcovo, ne Vescovo potesse uscire dal Kegno, ancora chè fosse chiamato dal Papa, senza licenza del Re. Il terzo, che niun Vescovo poteffe scommunicare alcunservitore, o Stava offinato grandemente il Re, edi- Ministro del te, fenza averlo prima confultato con lui. Il quarto, ele non postefeil Vefcovo caligare aleuno fergiuro. Il quinto, che la Giulitzia fecolare del Recono feefile e audi dei ci Chierie; el ic altigarfe, ge meriadire o caligo. Il felto, cheil Redel Laici trattelliero, e guidere firro le caule decimali; ed Ecelefalliero. Che unte erano cofe pregudeini il il Chiefi, e contrarie a quanto in eff. il e fempre ulto da giaro contrario del proposito de la contrativa quanto in eff. il e fempre ulto da giato contrario del principi di come nel libro del Principi pii, come nel libro del Principe Crifitano abbiano pienamence provato.

Ma bene fpeflo s'ingannano alcuni Prineeipi, filimanio effere feapio della loro autorità il foggettarfi alla Chiefa, e mancamento di Giuffizia, il non caffigare i delitti dei Chierici, chenon appartengono ai loro, e non mancano Minifiri, che attizzioni fluoro, ne Prelati codardi, e timidi, che per non perdere la grazia del Prineipes, perdono quella di Dio, e fuggono,

come Mercenari, e fi lasciano levare dalla corrente dell'acqua.

Non fece cosi S. Tommafo, che non fi lasciò vincere nè da i terrori, nè dalle lufinghe, ne si lasciò indurre a fare il voler del Re, in cofa tanto danpofa alla Chiefa Cattolica, e di si mal' cfempio, anzi si afflise tanto, per aver solamente dato segno di volerlo in ciò compiacere (ingannato, come abbiamo detto, da quello, che gli era stato riferito in (uo nome) che (degnando)i feco stesso, evolendo castigar quella colpa, fi fospese dal dire la Santillima Messa, e non si volle accostar all'Altare, infino a tanto che gli fu dal SommoPonteficesmandata l'assoluzione, con la quale, e co'l fapere, che la fua intenzione era stata buona, ed in niuna cosa contragia alla volontà di Dio, restò consolato.

Vedendo finalmente il fanto Prelato l'amino del Rediatro contro disè, e tanto offinato nel fue proposito, che non viera figerazza di porto nel mistgare, nel mutare, e che i Vedeovi fi lafciavano portaredal voltere del Re, cechi Grandi, ci i Potenti i lo situavano, e lo ferrivano anció, e chetuta la Chied di Inghiterra era in pericolo di rovinare, determinò di assenzari per qualche tempo dal Regno, acciocché gitato Giona nel Mare, cesasfe quella con oribile tempella. Per quelto faggi di notte, a ecompagnato da due foli Monaei, e da un fue servivore e avenitro, facendo

viaggio le notti con molta difficoltà, e difagi, ed imbarcatofi in una Nave, pervenne in Fiandra.

Quando il Re intefe, che il Santo Arcivefcoro gli era fcappato di mano, fi per fare delle pazzie, e mandò Ambafcradori a Papa Alefsandro III. con dargli molte querele, e calinniei, come a follevatore del fuo Regno, ed avendo il I Sommo Pontefice afcolata il n pubblico Conciltoro, rifpofeloto, che udirebbe l' Arcivefcovo, per poter rettamente giudicare i nuel e afo.

Si idegno fopra modò il Re per quefla tipolla, efecconficare ibeni di S. Iommafo, e di tutti i fuoi parenti, ch' erano mott, e commandò, che tetti dicisero dal'fuo Regno, fenza perdonare ne'ad età, ne'a efisio, o n'a condizione, ne'a dignizi di periona, facendoli da gli uomini d'imaggior' età dare il giuramento di ererare l'Arcivefcovo dovunque foste, e di lamentarfene, parendo zili calamità per fiua-

colpa.

Si conduste S. Tommaso, e si presentò al Papa, ed a' Cardinali, rese conto di se, mostrando i Capitoli originali, che il Re Enrico voleva stabilire nel suo Regno, i qualicali non aveva voluti fotroscrivere, dichiarando i mezzi, che per placare il Re, e farlo capace della ragione, aveva tenuti. Prezò il Sommo Pontefice a fgrayarlo di quel carico, ed a darlo ad altro foggetto, che solse più grato al Re, acciocche egli, ed il Regno vivessero in pace: perciocchè egli conosceva di essere castigato da Dio, per averlo accettato, per compiacere al Re, non avendo i requititi per elso. Non volle il Papa condescendere in questo alle prezhiere di S. Tommafo anzi zli confermo la dignità, e volle, che la tenefse, aeciocchè gli altri Prelati , in si fatti cafi, non fi perdessero d'animo, nè lasciassero di resiflere a i Tiranni, che perfeguitafsero la Chiefa Cattolica, vedendo, che chi si valorofamente aveva combateuto per efsa . fosse stato privo dell' Archiepiscopal dignità. Ma per placare il Re d'Inghilterra. gliordino, che si ritirasse in qualche Monistero di Religiosi, dove potesse vivere ... quietamente, mentre ch' esti proccurafac di tornarlo in grazia del Rc. Elesse il Santo Arcivescovo, il Monistero di Pontinia -co del Castello, ch'era in Francia, estoriya con fama di gran famità.

Andè il fanto Prelato a quello Monife-

rio raecommandato caldamente con lette- I re del medefimo Papa, e la maggior raccommandazione, che seco portasse, era la fingolar grazia di Dio, della quale egli andava armato con molta allegrezza, per vederli patite per la giustizia, defidetoso di

patire ancora molto più. In questo Monistero cominciò il Santo congran segretezza, e diffimulazione ad affliggere il corpo con gran penitenze, ed asprezze. Mangiava erbe, e cibi vili, e groffi, facendo dispensare a gl'infermi; ed a' bilognofi, quelli, ch'erano più dilicati. Entrava alcune volte nel fiume, che paffa vicinoal Monistero in tempo, ch'era freddiffimo, equali gelato, evi ftava dentro buon tempo per maggiormente mortificarfi. E nelle altre cofe fu tale la fua vita, che più pareva morte, che vita: onde fu forpreso da una infermità così grave, che poco manco, che affacto non gli togliesse la vita. Ma quello , che fopra tutto lo teneva afflitto , era la gran calamità, e miferja dicanti fuoi parenti innocenti, che per fua cagione, benchè fenza (ua colpa, pativano, A' quali egli non poteva fovvenire; ma Dio li foccorfe per mezzo del Re di Francia, e di altri Signori, e principali, personaggi divoti di quel Regno, li qualisapendo la fantità di S. Tommafo, elatirannia del Re Enrico, el'innocenza di quelli, che pativano, gliajutarono, e gli foccorfero in quell'efilio, e travaglio loro, con tanta liberalità, che molti non aveyano più commodità, e più agi nelle case loro proprie.

Mail Re Enrico, inteso, che'l santo Prelato era in quel Monistero, non si può credere quanto fi fdegnaffe contro l'Abbate. Gli scriffeadiratamente, che lo dovesse subito cacciare di cafa, e da qual fi voglia altto Monistero dell'Ordine suo, minnociandolo, quando non lo facesse, di scaeciaredal suo Regno tutti i Monaci Cistercienfi, ediffruggere i loro Monisterj. Intefe dall'Abbate il fanto Prelatociò, che il Regliaveva feritto, e fenza punto alterar-

figli diffe: .. Non piacela a Dio, che tanti, e si fanti Religiosi patiscano per me, ne cheiloro Monister fiano rovinati. E ringraziando l' Aphate, ed i Monaci della carità, che feco avevano ufata, ed effendo ancora il Re di Francia andato in persona al Monistero, e-

... Flor Sanctorum, Parte II.

menò fèco, piangendo tutti la fua parteriza, ericordandoli del raro elempio, con il quale era vissuto fra lero.

Due anni fette nel Convento di Pontiniaco, ed indi fengando al Monistero di Santa Colomba, dove ftette altri quattro armi co'l medefimo rigore, cd efempio della fuz gran Santità, della quale restavano meravigliati tutti quelli, che lo praticavano. Miracolo era, fe fi metteva a giacere in lettos fe per cafo di qualche grave infermità a farlo non lo attringeva. Si levava prima che il giorno nascesse, si occupava negli ufizi divini, ed in celebrare ogni giorno con fomma divozione, e riverenza il fagrofanto Multero della Mella.

Doppo ritirandofi nella fua camera con un cuore contrito, ed umfiato, allentava la briglia all'orazione, alle lagrime, ed a' go. miti, offerendoli in facrificio al Signore, e preparandoli per il martirio:

Mangiava poscia co' poveri, e con quei pochi servitori, che aveva con gran temperanza. Fornito il mangiare fi tratteneva con qualche lezione spirituale, ò con ragionaredi cofe necessarie, egiovevoli co'fuot medefimi servitori. Vegliava quasi perpetuamente la notte, chiamando il suo Cappellano, che folodormiva nella fua camera, levandoli il Cilicio, che portava lopra la nuda carne, fi faceva da esso disciplinare infino allo spargere del langue, e ritornato, che il Cappellano fe n'era nel letto, egli fi dayaancora altre pene, ed inginocchiato, e profitato dinanzi al Signote, Pendeva l'altra parte della notte in orazione, infino a tanto, che flancogià il corpo, li metteva a giacere in terra per prendere alquante diripoto, tenendo per capezzale

una pietra. Ma il Signore, che in tal guifa difpeneva questo valoroso soldato, e voleva farlo suo glorioso Martire? un giorno, mentre stava prostrato dinanzi all' Altare, dopo avere celebrato Mella, e ferventemente lo ringraziava, gli apparve, e chiamandolo per nome gli dise: Tommalo, Tommalo, tu illustrerai la mia Chiefa co'l fangue tuo. Edegli stupito diffe: Chi fete voi Signore? A cui rifpole: Io fono Crifto, tuo fratello, e Salvatore, che co'l tuo fangue illustrerò la mia Chiefa: All'ora il Sante con gran giubreseguaziea i Religiosi del buon trattamen | bilo dell'anima sua sua replicò: Piaccia to, che avevano fatto al Santo Prelato, lo la Dio, che così fis, e fi adempia in me Gg 3

non lo merito .

Proccurò il Re d'Inghilterra di feacciarlo di Francia, e mando Ambasciadori al Re Luigi , delendofi gravemente, ch'egli fenza chiarirfi del vero ; diffe con grander teneffe nel Regno fuo, E favoriffe un'uo- fdegno: Come, che io non poffa con un mo, che gl'era nimico, ed il quale per demeritiaveva privato della dignità di Prelato. Rifpofe a gli Ambasciadori il Re Criftianiffimo:

Dite al vostro Signore, che ancor io sono Re, come egite, eche non ardirei di privare della fua dignità il più povero Chiorico del mio Rezno, che non sò io come abbia avuto ardimento di offendere tutta la Chiefa Cattolica, e deporte dalla fuprema ro il fanto Arcivelcovo, onde quattro di dignità del fuo Regno un' uomo si fanto, e si venerabile, come è Tommafo. Finalmentedoppo moltegontefe, edifficoltà,il Re di Francia con preghiere, ed il Papa con minacce, strinferosi sattamente il Re d'Inghilterra, che si placò, e si riconciliò co 'l fanto Prelato, e diede licenza a lui, ed a tutti i suoi di ritorriarsene nel suo Regno. con promeffe di reflituir loro le faceltà, del volgo in un fublto fi mutaffero, e codelle quali erano flati privati, e S. Tomma- mineiaffero a disprezzarlo, di maniera, che fo fi abbocco, e parlo co'i Re, ch'era in Polidoro Virgilio diligente Scrittore, ed I-quel tempo nella Normandia, e con lui ac-, florico delle cofe d'Inghilterra, ferive, che cordatofi, fe netornò doppo fett' anni del fuo etilio , in Inghilterra, con grande allegrezza di tutti i buoni; e dispiacere di tuttil cattivi, che lo comevano, come severo Fiscale de gli eccessi loto.

Ritorno il Santo co Imedefimo zelo di prima, e con gli stelli pensieri, e defideri se fossero bestie, e durò quetto infino a tandella giuftizta, e dell'Esclefiafties disciplina, perché non avevano avuto forza i travagli di mumrlo punto, e cominciò ad efercitar fubito il fuo Pafterale ufizio con integrità così grande, che quelli i quali avevano per tellimoni, e per accufatori delle loro mala vita, le proprie coscienze, non vollero afpettare la fentenza di si giusto Giudice: ordinò adalcuni Velcovi, che faceffero alcune foddisfazioni per alcuni delittl commeffi dá loro.

Questi convocarono contro di lui molti Ecclefiaftici, e secolari de i più principali del Regno, tutti unitamente ricorfero al Re, eglidiffero, che l'Arcivescovo aspi-

quello, che voi dire Signore, perchè so mancava, che metterfi la Corona, e dire di voler effer Rev In fomma differo tante ; e si fatte cofe, che il Recredendole leggiermente, come amico riconciliato, e-Chierico nel mio Regno aver pace? Maledetti fiano tutti quelli, che mangiano il mio pane , posciaché niuno di loro mi vendica . e mi libera da tal'uomo .

Furono queste parole fentite da'alcuni famigliari del Ret e perchè l'adulazione è molto potente, ed il deliderio di compiacere a' Principi è cieco, estrenato, eredettero di fargli cofa gratiflima, fe pecideffeloro i più principali determinarono di farlo

in ogni maniera

Ma prima, che lo eleguissero, estendos divulgato per il Regno il displacere, e lo sdegno, che contra il fanto Prelato aveva il Reconceputo ( fobbene communemente lo tenevano, e lo riverivano per Santo ) non fi può facilmente credere, quanto glianimi paísando il Santo in quel tempo peruna Villa, gli abitatori, per ingiuriarlo, tagharono la coda al cavallo, fopra il quale egli andava, ma per castigo di Dio tutti figlinoli di coloro, che uffrono fimile sfacciataggine, naequero poi con la coda come to, che la loro generazione ebbe fine."

Ma i famigliari del Re, per esequir meglio la loro malvagia rifoluzione, prefa in loro compagnia gente armata, e facinorofa, andatono un di doppo pranfo à cafa dell'Arcivefcovo, come cani arrabblati per

dargli la morte.

Edoppo di averlo con parole villanamente trattato, avendo il Santo da una parte con umiltà, e modeftia; e dall'altra con valore,e coftanza risposto loro, effi uscirono di cafa per chiamare i foldati, che feco menavano, ed il Santo fe n'entro in Chiefa, perch'era l'ora del Vespro. Volendo i Chierici chiudere le porte, commando che rava al Regno, e che non veniva dall'efilio non lo facefsero, dicendo, non doverfi difepiù umile, ma più superbo, e che nell'u- dere la Chiesa a guita delle forrezze circonfeire, che faceva di cafa, tutti quanti lo ac- date dagl'inimici, e ch'egli patendo, e non compagnavano, come se fosse la stessa per- combattendo doveva vincere, Entrareno fona del Rese che per effer Re altro non gli | quei ministri crudeli in Chicia con gran furore, dicendo a gran voce, dov'e Tom-| tutti quanti morirono. Il primo, che lo dov'e l' Arcivescovo? Ed il Santo senza e gittandole a pezzi da sè , e così questo coflo, apparecchiato a motire per quello, che rono tremando, e come fuor di giudicio, co'l fuo fangue mi ricomprò.

Non piaccia a Dio, che io fugga le vofire spade, o per paura di esse mi attontani dalla giustizia. Qui soggiunsero essi morimi, ericeverai il premio dellatua prefunzione. EdilSanto Martire replico: lo certo sono apparecenisto a morire per il mio Signore, acciocche la Chiefa co 'I mio fanque confeguifea la pace, e la liberrà.

nipotente, che non offendiate, ne tocchiate alcuno de i mici. Se vi colpa, ela mia, enon loro: Si pose subito inginocchione,e coma cervo affetato, che si vede apprello una copiofa fonte di acque vive, imperuofamente vi fi getta dentro, cosi egli vedendo avvicinarii la Corona del Martirio, la quale tanto ardentemente defiderava; fi gitto nelle mani del Signore, levando le ti, quali maggiormente conobbero la fanfue al Ciclo, e pregando Dio, che riguardasse la Chiesa sua per l'intercessione della ficalmente vestito, in una volta a canto all' gloriofiffima Vergine Maria nostra Signo-12, di San Dionigi Vescovo, e Martire, e no, che su quello mandatogià in Inghildi altri Santi suoi Avvocati. Affaltarono il terra da S.Gregorio Papa. foldati il Santo Sacer Jote per offerirlo in facrificio; ed uno di loro lo percoffe di un fi, cad effere caftigato dalla manodell'Alcolpo si fieramente nel capo, che comin- riffimo con fedizioni, e con discordie ci-

abbandonato, abbracciandoli feco, gli tagliarono un braccio, e lo feriro do mai ferito nel capo, non lo moffe per quefto, ne corfeil corpo, anzi perfeverando immo-Altere, dove era inginocchiato, fpargendoli per terra il cervello della fua tella.

naffo, ed entratiin cafa del Santo-Pontefi-ce, la faccheggiarono fenza lafeiarvi altro, rebbono data la colpa a lui. Perché fe chedue cilici, che non facevano per loro: bene fua intenzione non fu di far. 1977si dileguarono poi, e se ne andociascuno mazzare S.Tommaso, nondimeno le sue dove più gli fu in piacere, febbene per giu- parole furono occasione , perche fosse Bo giudicio di Dio, in ifpazio ditre anni ammazzato.

maso Beket traditore del Re, e del Rogno? feri, mori in Sicilia, sbranandosi le carni, punto furbarfi: Qui fono, diffe, non tra- meglialeri, che fi erano trovati a tal facriditore del Re, ma Sacerdote di Gesti Cri- legio, mentre che viffero, fempre andaed effi ftelli confessavano estere giusto ca-Rigo di Dio.

I Chierici, ed i Frati della fua Chiefa, dappoiche quei crudeli sarnefici fi fuggirono, fatto animo, vi ritornareno, e con molte lagrime prefero il corpo del fanto Arcivescovo, e lo misero in un estaletto. e raccogliendo con i fazzoletti il fangue, che verfato aveva, fi ungevano gli occhi Maio vi commando da parte di Dio On- con effo, e lo ferbavano, e lo riverivano come una preziofa seliguia.

Lo spogliaremoje trovarono sopra la nuda carne del Santo Martire, un'afprocilicio, che gli arrivava dal collo infino alle ginocchia ilrettiffimo, esi picno di pedocchi, chel'averli potuti tolerare pareva un' altra forte di martirio. Qui fi raddoppiaronole lagrime di cutti quelli ch'erano prefentità del Prelato loro. Lo sepellirono pontialtare di S. Giovanni Battiffa,e di S. Agofti-

Cominció quel Regno subito a sollevarciò subito a spargere gran copia di fangue. vili cosi grandi fra il Re, ed il figliuolo, . E volendo un Chierico, chiamato Odo che non vi era uomo libero da quell'incenardo, ch'è quello, che scrive la vita sua, dio, il quale pareva, che avesse abruciure difendere il suo Prelato, perché gli altri ognicosa. E permaggiorgioria del Santo, Monaci, e Chierici fpaventati l'averano e per testimonio di quanto gratagli fosse flara quella coftanza, con la quale per la libertà della fua Chiefa era morto, cominmente. Ma San Tommafo ancorche foffe dioil Signore per intercellione di lui a far gran miracoli. Onde concorrevano da tuttele parti del Regno molti alla fua fepoltubile, e collante nella fua orazione; afpet- ra, chiedendo grazie a Dio per li merità tava a quel colpo gl'altri, che gli furono fuoi, e tomavano confolati; e sontentia dati infin' a tanto, che cadde appreffo l' cafa, peraverloper leanime, e per i corpi loro ottenute.

Mail Re Errico, intela la morte del Sant Uscirono di Chiefa quei Minfiltri di fata- to, ne ebbe gran difpiacere, conoscendo

Gg 4 Mag-

III. scusandosi, pregandoso a far formare processo di tutto queleaso. Ed il Papa mandò due Legati, i quali informatifi, dichiararono, che sebbene la fua volontà non era itata quella, che avevano i fuoi famigliari eleguita, aveva nondimeno gran parte nella morte del Santo, per averlo si malamente trattato, e per le parole, che aveva dette contra di luise lo affolfero, enl'impofero la penicenza da guale califece con gran divozione, ed umiltà; Perchè glifu fignificato dal Ciclo, che non averebbe mai pace, nequiete nel Regno fuo, infino a tanto, che non fi umiliaffeal Santo, e gli chiedeffe perdono, e per-intercessione sua ottenesse misericordia da Dio: Onde ando a Conturbia e dalla Chiefa di S. Dunstano ando fentzo infino alla Chiefa maggiore, dov'era il corpo di San Tommafo. Giunto alla porta li profitto, efeceorazione. Entrato in Chiefa bagno dimolte lagrime il luogo, dov'era stato uccifo #Santo Arcivescovo, ed avendo dessa la Confessione a' piedi del Vefcovo, fi accostò con gran timore, eriverenza alla fua fepoltura, amaramente piangendo, edando occasione a' circoftanti di piangere per tenerezza. Ivi fi fnudò le fpalle, e fu cinque volte discipli-. nato da' Veleovi, eda' Monaci, ch'erano più di 80.dando gli ciascuno tre colpi con la disciplina sopra le spalle. In questo modo fu folennemente affoluto, frando fealzo in terra, e digiuno tutta quella notte, con grandivozione, edolore, ch'èraro efempios e notabile, e degno di effere imitato da' Re Cattolici, everi figliuoli della Santa Chiefa, quando, per effere incorfi in qualche grave delitto, ella come Madre gli caftiga.

Edil Signore per quella fusumiltà, e penitenza favori il Re Enrico mirabilmente, perché il medellimo giorno, che free quetho, riportò una molto fegnalata vuttoria de futo inmici, e fere prigione il Re di Scozia, ed ebbemolti altri fuecetti profperi, e fempretti osi divoto del Santo, che atricchi con molti doni il fepolero fuo y e la Chiefa dov'era il fuo fanto corpo.

Fula morte dis Tommafo alli 29. di Dicembre l'anno 1170. ed il cinquantelimo terzo della fua età. Fu canonizato, e mef. fo nel Catalogo dei Santi Martiri dal Sommo Pontefice Aleffandro. III. ordinando, che in tutta la Chiefa Cattolica fi celebrafie

Mandó AmbaGiadoria Papa Aleffandro I. faú iffili il giorno del fuo martirio. É con I. fucifandio, pregnadolo a fai feirmare nota rispicio e vramente percedio tratto quelesfo. Est il Papa neido duc Legari ; quali informatio, di fa, apolico formationo, che febberte la fia vadontà non in lata quella, se a vevanani fondi minima di continuo del c

Era Tommaso Predicatore della parola Divina: Trombetta del Vangelo: Amino dello Spofo: Colonna del Clero: Occhio del cieco: Lingua del muto: Piè del zoppo: Sale della terra: Ornamento della fua partia: 'Miniftro dell'Altifilmo: Vicatio

di Crifto, e Crifto del Signore.

Tutta la convertazione (us fu fisuola di nonfià, regola dibuoni cottinia, de detenpio di falute. Era nel fiuo giudiole rettopio di falute. Era nel fiuo giudiole rettonella difpolizione delle code indultriolo y
nel commandare difereto, nelle fiue paròte modello, circonfietto nel icuio contigli,
parco nel mangiare si liberale nel dare, e
nell'ira padrono di sè, nella came Angelo, nelle ingiurie manfueto, nella profeperitt dimordo, nelle averdia ficuro, largo nelle limoline; ed in orani coli antificuro
peritt dimordo, nelle averdia ficuro, largon nelle limoline; ed in orani coli antificuradioni. Era giorna de (dicipio); el Dio
di Farnone. Tutto quedto è di Pietro Biefenfe.

Effendo S. Tommafo flato quello, che detto abbiamo, e da tutta la Chiefa Cattolica riverito, quali 400. anni, permile il Signore, che foffe un' altra volra martirizzato, acciocche fosse due volte Martire. una in vita, el'altra doppo morte. Perche l'infelice Enrico VIII. dappoiche , come un mottro infernale fi fece di effa Capo spirituale, concepi tanto sdegno contro la Sedia Apostolica (perché non favoriva i fuoi difonesti, e ciechi amori, e le sue pazzie ) che oltre all'aver poste le facrileghe mani ne i Tesori di Dio, che erano nel Tempio di San Tommaso grandiffimi, con un'infernale, e diabolica rabbia lo fece citare, e comparire alla fua prefenza, e le condanno come traditore, e commandò che foffe dal Catalogo de' Santi feancellato: E nelle corri stabili fotto pena di morte, che niuno celebraffe il fuo giorno, ne fi raccommandaffe a lui, ne lo cliameffe Santo, ne vi foffe libro, è Calendario veruno, onde non toffe scancellato il suo nome.

Pece bruciar le reliquie sue, espargerle

to qualche uomo eretico, ed infame, non per altra cagione, se non perchè era morto per la libertà della Chiela, fupremo Capo di cui è il Papa, il quale egli tanto abborriva, ne voleva conofecte, e per farfi egli Antipapa, e Capomoltruoso della Chiesa Anglicana, ò per dir meglio, un'Anticrifto contro Cristo, e Vicario suo; Mostrandoli in questo pittempio, e piti barbaro; che il medelimo Enrico II, il quale fu occafione della morte fua; posciacche quegli riconobbe la colpa fua, equest'altro no: 1' unodiede molti Doni al Tempio di S. Tommaso, el'altro gli rubò, e rapi. Enrico Il. fiproftrò, e fiumiliò, ed adoto le Sante Reliquie: Enrico VIII le diffotterro, le brucio e e le foarfe al vento:

Etempio compassionevole, eche c'infegna quanto furioso Tiranno sia l'amoredifonetto, quandos imposfessa del cuore di un potente Re, e che l'Erelia è una furia Infernale, che fenon fi mglia, ogni cofa diftrugge, e rovina. Possiamo cavare ancora da questa vita di S. Tommaso, quanto poco fondamento fi debba fare ne i favori, enelle familiarità de i Principi: poiche finrico Il. tanto lo follevo, e poi tanto lo abbassò, edepresse, odiando con passione quello , che prima aveva con ragione amato. Oltre aquesto postono i Re, edigran Governatori delle Repubbliche imparare a non ingerirfi ne i negozi Ecclefiastici, ancorchè lia con zelo di giuftizia, e di caftiga. re i delitti de i Chierici, come fece il Re Enrico, non effendo quetto ufizio loro; ma si bene ajutare, e favorire, e non commandare, egiudicare delle cofe, che alla Chiefaappartengono.

Devono parimene farce molto fopra di sé, e non dir parola, ò dar fegno di cola irragionevole, ch'elli defiderino. Petchè fono tantigli Adulatori, che bramano per propri intereffi compiacere i Principi, che pendono occasione di fare molte cofe impertinenti, e contrarie alla volontà dei medifini Principi, come avvenne al Re Enrico, nella mogre di S. Tommafo.

Efe alle-volte, come nomo, il Principe mancherà, fappia di non perdere, ma di guadagnare autorità appresso Dio, ed appresso di disconecterii alla correzione, della Chiefa, ed umitiarsi ai Ministri Spirituati di quel Signore, che lo sce Pincipe, e Superiore a gli altri uomi-

al vento: elo perfeguitò come fe fosfe fla- i ni, e che la maggior fermezza, e presidio, to qualche uomo ercuco, ed infame, non i cheabbiano i Regni per conservario, è il riper altra cagione, se non perchè era mosto i petto a Dio, ed alta fua Religione, con la per la libertà della Chiesa, supremo Capo i qualco si guadagnano, o di perdono.

Ma gli Ecclehaltici devono confiderat molto bene, comevivono, e non daf occasione, chei Secolari, persi lator malavita gli fitmino poco, e disprezzino la Sacredotal Dignita. Perciocche cosa cerdotal firm, chei polio diquetto Corpo Millico della Chiefa, eli Clero, che al passo, chiegii va, vannogli altri.

E non è giusto, ch'essendo egli la parte del Signore, ed essendo Dio sua parte, si dia in preda a i gusti, che non sono di Dio, e che fi ferva di quel grado si fublime , che Dio gli ha dato contro il medelimo Dio, che glie lo diede, ed in danno, e feandalo de i proffimi, per utile, ed edificazione de il qualiglie lo diede. Ed i Prelati, che come Pattori vigilanti, è folleciti hanno da ftar vigilanti sopra il loro Gregge, devono &veramente caftigare gli eccessi degli Ecclefiaffici Sudditi loro, acciocche un cattivo non faccia danno a moltibuoni, e non fi dia a i deboli occasione di scandalizzarsi, eda i Principi, ed a i Magistrati, di mettere le mani nelle cofe Ecclefiaftiche, ftimando di non aver altro rimedio, e dieffere per bene della Repubblica, obbligatia fatlo. Ma quando i Prelatiaveranno fatto dalla

loro parte quello, che devono, ricordini di effere Depolitari del Teforo di Dio, e guardie della giurifizione, ed autorità della Chiefa, per non permettere (quantoloro faria polibile), e) che fi faccia contro la fua libertà, come fece il gioriofo Pontefice San Tommafo, dando la fua vitaper effa.

Il quale dobbiamo imitare inguello, ed in sutte quelle eccellenti, e metavigliote virtu), con lequali rifiplendette in vita; e meriad diotenere la coroa del Martino. Prephiamo il nostrosignori Iddio, che mediante le fue orazioni, feguitamo le fue pedate in tal modo, che perveniamo, dov'egli pervenne, e gotiamo di quello, ch'e gli egode, e goderà nei fecoli dei fecoli. Amen.

Alli 31. Dicembre

LA VITA DI SAN SILVESTRO

Acque 5. Saveraro an accinfino da fanciullo inclinato molto alle opere di pletà. Ebbe per Macftro Cirino Prete, al quale la fua buona Madre lo raccommando acciocchè lo ammaestraffe nei fanti costumi, e nelle cofe della Criffiana Religione. Da giovanerro si diede ad accarezzare i Cristiani foraftieri, ead alloggiacli, elavarloro i piedi, e fervirli con gran catità, e divozione. Fra gli altri ricevette nella fua cafa San Timoteo Martine, il quale effendo da Anriochia, andato in pellegrinaggio a Roma, fu albergato da S. Silveftro, ed avendo predicato la Fede di Gesti Crifto con gran coflanza, econvertito molti in quella Santa Citrà, fu prefo, e martirizzato, è S. Silveftro di notte fegretamente raccolfe il fuo Corpo, e lo fepelli al canto d'Inni, eSalmi, in compagnia d'altri Fedeli, fecondo il coftume della Santa Chiefa Catrolica. Intefe questo Tarquinio Perpenna Prefetto di Roma, e per il defiderio de i Beni di Timoteo, i quali credeva essere molti, ed efsere reftati nelle mani di San Silveftro, to fece prendere, ed incatenato, cacciare in prigione.

Non fi turbo di ciò punto il Santo: anzi predifse, che poco durerebbe tal prigionia, eche la notte feguente il Giudice, per ordine del qualcera ffato prefo, morirebbe a e così avvenne, perchè cenando il Prefetto la fera, e mangiando un pefce, gli fi attraverse nella gola una foina, in modo, che lo affogò, e gli tolfe lavita, eS. Silvestro il giorno seguente usci Tibero dalla prigione.

Fu da 9. Marcellino Papa ordinato Prete Cardinale, e non Diacono da S. Melchiade, come scrivono alcuni, perchè Sant' Agoftino chiama San Silvettro, Prete di Marcellino.

Cominció con la nuova dignità maggiormente a rifplendere in ogni virti, & ad acquiftarfi la benevolenza dirutti, con l'esempio della fua fanta vita, e con le buone opere, che faceva; onde essendo morto S. Melchiade Papa, fu S. Silveftro di com-

ero. Era in quel tempo Imperadore Costantino Magno, e per le competenze, e guefre, ch'ebbe con Massenzio, con Licinio, e con Massimino, che pretendevano usurparglil'Impero, e per il furore de' Gentili, che armati con le Leggi de i Tiranni pafsati, e Gobondi del fangue dei Fedeli Criftiani, tuttavia gli perfeguitavano, non era totalmente quieta la Romana Repubblica, ne fi era mitigata la tadice della perfecuzione. Onde S. Silvestro temendo di essere prefo; e firacciato, e filmando essere più fervizio di Dio, il ferbarfi a tempo migliore, si parti segretamente di Roma, e fi ritiro net Monte Soratte, ch' è da 20. miglia lontano da Roma.

Ivi flette alquanti giorni nafcosto in una spelonea ; per la qual cagione oggi quel Monte fi chiama il Monte di San Silveffro. Stando quivi occulto il Santo Pontefice, il Signore che voleva dar Pace alla Chiefa fua, mando all'Imperatore Coftantino un' informità di una febbra incurabile, chiamata Elefanzia, della quale pati ancora la fua Pigliuola Coftanza, e ne guari per interceffione della Gloriofa Vergine, e Martire S. Agnefe, come abbiamo detto nella fua vita. Perche i Principi grandi, gl'Imperadori, i Monarchidel Mondo , liccome fono Uomini ancor'effi mortali; cosi fono foggetti, come glialtri, a tutte le miserie della mortalità, e corruzione nostra. E ferive Plinio; che nell' Egitto foleva efsere familiare, e commune fimile infermità, e chealeune volte toccava i Re; febben con dannodi tutto il popolo ; perchè per guarîrlo bifograva lavarlo in un bagno di fangue umano.

Questo stelso configlio fu dato all'Impetador Coffantino da i Sacerdoti Gentili. stimando piti la salute di un'uomo, che la calamità di tanti Innocenti, che con la lo-

ro mortedovevano dargliela. Era rifoluto l'Imperadore di lavarfi con ilfangue di tre mila fanciulli , i quali aveva fatti in diverse parti cercare, per fare quel crudel facrificio, ed elsendogli stati menati, ed efsendo già in punto i ministri per ifcanarli, estando le madriassitte, e dolenti, stracciandosi capelli, e percotendos il petto, ed empiendo l'aria di pianti, e di firidi, fi mofse il pictofo Imperadore a compafione di quella tenera eta, e del gran-diffimo dolore delle loro madri, ne volte mune confenso melso nella Sedia di S. Pie- l falute con canto costo. Onde sece risolu-

zione

medicine, per guarire la lebbra; onde fece rollimire i figlimoli alle madri, e dittribuita loro buona quanticà di danari, le rimandò allegre alle cafe loro.

Quella medelima notte apparvero, a Cofrancine i glorlofi Apoftoli S. Pietro, e San Paolo, ed avendolo ringraziato della milericordia ufata con le madri, e con i pargoletti, glidiffero, che dovesse mandare al Monte Soracte per il Pontefice dei Cristiani, che aveva nome Silveftro, che gl'infegnerebbe un'altro bagno, con il quale gua-

rirebbe mentio della lebbra del corpo, e del-

l'anima, che con quello propoltogli da Sacerdoci degl'Idoli.

Mando l'Imperadore Subito per San Silvestro, ed egli ando, pensando di andare al martirio, ma fentito il fogno; cla rivelozione, cheaveva avuta l'Imperadore, e gli nomini Divini, che gli erano apparti, intendendo a' fegni, che gli dava l'Imperadore, ch'eranogli Apostoli S. Pietro, eS. Paolo, gli moilco le immagini, ed i ritratti, ch'eghaveva di loro, onde l'Imperadore fi confermo, ch'eranogli stelli; corrispondendo i ritratti alle persone. ch'egli

aveva vedute. Quindi cominciò S. Silvestro a predicas. Gesul Cristo, ead insegnare all imperadose i Missertdella nostra fanta Fede, ed a dichiararli - che fenza effa non vi è eterna falute, echequei due, che apparfi gli furono erano Apostoli del Signore, Fondatori della Chiefa Romana, e Predicatori del fuo Santo Vangelo, ech'egli glicli avevamandati dal Cielo per dargli intera falure nel corpo, e nell'anima, ed aprirgli la via della vita, la quale confeguirebbe, lasciando il culto de' fuoi falsi Dei, ed abbtacciando la Criftiana Religione, elavandofi con l'acqua del fanto Battefimo. Ogni cofa fece l' Imperadore: e deposta la porpora, ed il diadema Imperiale, si vesti di sacco, e di cenere, e digiuno, e fece penitenza de fuoi peccati, ed il Santo Pontefice lo istrui ne' Misteri della nostra santa Fede, edoppo lo battezzo. Sopra il luogo dove lo batrezzava , apparve una chiariftima luce più inlendente del medelimo Sole, ed egli ulci dalla pila del Battefimo con la carne blanca. fana, e pura, come di fanciullo, lafciando l'acqua piena di quella lebbra a guifa di forglie di pefce. Per questa fanità fubita,

zione di restarsitusermo, ò di gercare altre se Costantino grandemente confermato nelle cofe della nostra fanta Fede, e defideroso di amplificarla per tutto il suo impero. e molto affezionato, divoto, ed ubbidiente al Santo Pontefice Silveftro, per mezzo di cui il Signore gli aveva fatto beneficio sì fingolare. E crebbe questa divozione maggiormente, dappoiche à Silvestroalla pre-fenza del medelimo Imperadote, e d'innumerabili persone ebbe una stretta, e solenne disputa con alcuni Sacerdoti, e Scribi dei Giudei, i quali bestemmiavano Cristo, eriprendevano l'Imperadore, perchè avefse presa la Religiene di un' nomo da i loro progenitori crocifisso. Ma il Sommo Pontefice li convinte, con ragioni, etettimoni della Sagra Scrittura, e con miracoli, li fece cacero in maniera, che non ebbero più ardimento di alzare la testa, e Costantino conobbe più chiaramente la verità, e la fantità della Griffiana Religione, e cominciò a favorirla con uguale magnificenza, e pictà.

Fece rovinar i Tempi de' Gentili, edificò in Roma, ed in molte altre parti molti, e fontuolissimi Tempi a Dio vero, egliate ricchi di prezioli vali d'oro, e d'argento, di Calici, Croci, Patene, Turriboli, Vafi, Lampadi, e Candelieri di artificio grando, e d'inestimabile prezzo, c valore. Li doto di rendite, e di possessioni, per la fabbrica, emantenimento de' Ministri, e di odori, eprofumi per incentare ognigiorno l' Altare. E non contento di quelto, lasciò la Città di Roma a S. Silvestro, e trasferi la Sedia dell'Impero a Bifanzio, che dal fuo nome fu poi detta Costantinopoli, e' nuova Roma. Tanta fu la pietà di quelto grande Imperadore. E lebbene alcuni mettono in dubbio quanto, qui abbiamo tiferito, è nondimeno affermato da molti gravi, ed antichi autori.

Stando la Chiefa Cattolica in pace, e fiorendo la nostra Religione, e stendendoss in molte parti, per la fantità, e vigilanza di S.Silvestro, e per la liberalità, e divozione dell'Imperador Costantino, il demonio la turbo da un'altra parte, mandando dall' inferno un grande, e perverfo ministro fuo, nominato Arrio, accloeche feminaffe la zizania fra il buon frumento, e con nuovi

errori, ed erefie lo infertaffe. Era Arrio Prete di Aleffandria di Egitto, uomo vano, ambiziofo, ed altiero, il quaperferta, e miracolofa, resto l'Imperado- le precendendo effere Vescovo di quella Cit-

tà, e non avendo potuto confeguire l'in- [ Concilio, madoppo suttit Vescovi, e con tento fuo, cominciò ad infegnare nuova dottrina, ed a bestemmiare contro Cristo Redentor noftro, dicendo, che non eraconfustanziale, ed éguale in tutto al Padre, & adingannare la gente, ed a far discepoli, che lo tenevano per maestro, e con gran danno, e scandalo della Chiefa Cattolica lo feguitavano.

· Fu avvisato, ripreso, castigato, e finalmente fcommunicato e feparato dalla congregazione de' fedeli del fanto Vefcovo Aleffandro, di cui Arrio era Prete. Ma era oramai tanto dal demonio tiranneggiato, e la biaga era si radicata, ed incancherita nella fua anima, che niuna medicina fu baflantea curarla, anzi andava ogni glorno ferpendo piul, e quella piccola scincilla, che in Alessandria aveva avuto principio, eccitò un'incendio si orribite, e si fpayen-

tofo, che abbrueiò tutto il mondo. Fu necessario per estinguerlo, che si celebraffero molti Concilj, e Congregazioni di fanti Prelati, e di nomini dotti, e prudenti, per stabilire la Fede Cattolica, e di-

fenderla dalle falfità de gli esetici . Il primo di questi Concili, ed il più fegnalato, e principale fu quello, che fi congregò in Nicea piccola Città della Provincia della Bitinia, nella quale con l'autorità del nottro Sommo Pontefice San Silvettroe per ordine dell'Imperadore Coftamino, fi ragunarono trecento, e diciaotto Vefcovi, fra i quali furono molti fanti, e famoli uomini, che avevano patito molto per Crifto.

Quivi come Legato della Sedia Apostolica, fu presidente Osio Vescovo di Cordo-.va. Inquesto Concilio fi determino il Padre, ed il Figliuolo effere di una flessa soflanza, ed Arrio, ed i feguaci fuoi furono condannati, e da effo ufci il Simbolo, che comincia, Credo in anum Deam, aggiungendo alcune parole al Simbolo degli Apoftoli, per dichiamzione, e licurezza maggiore de fedeli, e confusione degli cretici.

Si trovò prefentea quello Concilio l'Imperador Costantino, e diede a tutti i Principi grand'efempio di magnificenza, di modetia , e di divozione , del rispetto , e dell'ub ... bidienza che devono alle perione Ecclefiaftiche, ed a i decreti della Chiefa.

Di magnificenza, perchè fece dare a molti Vescovi le cole necessarie per il viaggio; di modeltia, perche non volle federe nel

la loro licenza, ed in una fedia baffa.

Di divozione, perchè con gran tenerezza baciava gli oechi di alcuni Vefcovi, che vi fi trovavano, ed erano loro flati cavati.

per Crifto. Dirifpetto , perch'effendogli ftati portati molti memoriali contro i Vescovi, gli bruciò tutti fenza volerli pur leggere, dicendo, ch'effi eranogiudici melli da Dio. c.

che non dovevano effere giudicati da i focolari, magiudicare gli altri.

Ed aggjunse, che se egli avesse veduto un Sacerdote a peceare, lo averebbe co'l fuo manto Imperiale ricoperto, acciocche gli altri non restassero dal suo esempioscandalezzati. Diede finalmente esempio di ubbidienza, perché abbracció molto volentieri, e divotamente i decreti di quel fanto Concilio, e commandò che fossera offervati, come decreti, e determinazioni dello Spirito Santo, alle quali egli ubbidiva e le quali con la fua autorità favoriva. acciocche fossero ricevute, ed osservate da tutti i fedeli .

Perchè la confermazione di essi decretà non apparteneva all'Imperadore, ma a San Silvettro, come a Sommo Pontefice, e Vicario di Crifto; a cui con il medelimo Concilio glieli mando, pregandolo a confermarlised il Santo Pontefice lo fecestagunans. do in Roma un'altro Concilio di 284, Vefeovi, che tutti di commun parere condannarono di nuovo Arrio crefiaren, e tutti quelli, che lo feguitavano, ed approvarono, e confermarono tutto quello, che da' 318. Vescovi di Nicea era stato determinato.

Si celebrò il Concilio Niceno l'anno 225. e fa il primo Ecumenico, ed Univerfale, che doppo quello degli Apoltoli, fi celcbrò nella Chiefa Cattolica, ed il Signore gli fu affiftente con il fuo Santo Spirito, ac+ ciocche determinaffe quello, che in un'Articolo tanto importante, ech'è fondamento della Cristiana Religione, dobbiamo credere , che condamnasse quelli , che lo impugnavano, evolevano ofcurario con le loro tenebre. Oltre a ciò favori Dio quella SantaCongregazione con alcune altre cofe meravigliose, che avvennero in està, delle quali due fole mi piace in questo huogo di riferime. L'unac feritta da Ruffino, eda Sozomerro, in questa maniera,

Alla fama de Vescovi, e degli nomini fcienfeienziati, che andavano al Concilio, concorfero ancora da diverfe Provincia moltifiolofi, e Say-Gentili, o per vedere quel Senato di fanti Prelati, e Teatro del Mondo, o per difiputare co' Crittiani, e veder quale ragione della loro Religione allegat-

Fra gli altri viandò un Filofofo acustifimo, e fostitilitimo dispuante, i qual'efendo dintato in ficecaco con alcuni fanti, electiv Veforovi, non porces a per la grande acutezza, e vivezza dell'ingegno fundere convincio da loro. Visi firaporo fun fano Veforovo, elamano Spiridione, più efeciatati ni piangere i peccata; che in rivolgere il fibri, e più ornato di pienza Divina, per il fibrio di pienza di pienza di pienza di l'il Biolofo, el lori li cincona di pienza lovi conmadi quello, che noi Crifiani crediamo, più domando leggia noro al recdefficier-

z'altriargomenta, ò ragioni. Reflo a quella fola femplies, e piàna domandas, si fluptio il Hiolofoe, chefubiramente rifolo di credere, e loringrazio, che così lo aveife, convinto, e di ammateriame, e reviento si gilatte l'ibidio, e dottiuomini, e cherano prefenti, diffe loro qualtenni: Quando fi econ parole diffuento meco, ancona in becon parole rifolo de protes, e quello, che fi dicerva con atro, a protes, e quello, che fi dicerva con atro, e della disconsidera di di di conocerna della virtui di Dio la periono reconomica di disconocerna di di conoferenti fi di sodoloreza che a rendere di conoferenti fi di sodoloreza che a rendere di conoferenti di su dobolezza che a rendere

E con questo fi fece Cristiano con meraviglia di tutti, rendendo grazio al Signote, che restando vinto, egli fosse stato vincitore. L'altra cofa è scritta da Gregorio Prete in una orazione del Gran Concilio Niceno, e da Niceforo Calisto, i quali dico no, chementre si celebrava il fanto Concilio, morirono due Vescovi di quelli, chè visi erano congregati, l'uno de' quali aveva nome Grifanto, e l'altro Mufonio, e che fornito il Concilio gli altri fanti Prelati preseroi Decreti, che fatti, e fottoscritti avevano, e glimifero foprala fepoltura, dov'erano stati sepolti i due Vescovi, e la figillarono, e standosene tutta la noste in orazione, pregarono il Signore, che confermaffe quanto effi aveyano determinato, con la fottoscrizione di quei due santi Pre-

mattina la fepoltura; trovatorio i Decreti confernati di mano de' due Vefcovà, con quefte parole: Noi Crifanto, e Mulonio, fiamo fiati dell'illeffo parere, con tutti i Padri; che fi fono, ragunati nella prima, e e fanta Sinodo Ecumenica; quantunque già morti, ed abbiamo fottoferitto queffa carra di noftra mano propria.

Cost dieono questi Autori, ed ho stimato bene registrarlo qui per cosa rara, ed avvenura nel Concillo Niceno, celebrato per ordine di San Silvestro, la cui vita scri-

viamo.

Quantunque non abbia bifogno la Chiedi di fimili miracoli per iltabilir la
fua Fede, perchè hà altri teftimoni maggiori, e più fermi.

Con questa luce del Concilio Niceno si disfecero le tenebre degli Eretici, i quali, se bene non restarono assatto convinti, restarono almeno per all'ora abbassati, e ripressi, e per timore alquanto più quieti.

Con tutto ció fi feopería doppo maggiormencía pelítienza, i quales ando acquiflando forze, eturbo piula Chiefa Carcolles, che qualque alra perfecusione de Tirannipaffari, efiparfe cosi gran copada dianue Critiano. Ma mentre, che vitle l'Imperador Coftantino, fette la Chicía in pace, con la quale beba l'Santo Pontefice Silveltro cómodicà di atecuadrea all'università governo di sila, sociale all'università governo di sila, sociale firando i in tutto fanto, provvido, e viniante l'Afforca.

Feccuna Chiefala quale fichiamò coltitiod di Equizio dei ornolla di molte, belle Pittwer dove il Santofi poficia fepolto, e Ulmperador Coltantino Parricchi di gran doni, e Papa Sergio il Giovanecolloco poi toto il Altar Maggioreil corpo del medetimo Santo. Fra Faltre cofe, e lodevoli; he feee il Santo Portefice, ti battezzare la figliuola di Calfurnio Prefetto di Roma, uomo nobilifimo, ha quale avva nome Romana; edammaefitraria, ed efortatales conferenze peretua Virginia; e radici di Tal perfessore, che feee vita Cetelle, e moiti miracoli, e di li Martirologia Roma-

dov'erano stati (epoki i due Vescovi, e la jano ne fimenzione alliz, di l'ebbrajo. siglilarono, e finandoseneuta ia nonte mi orazione, pregarono il Signore, checonfermassi quanto celli averano determinato, con la sottosferizione di quei due fanti Prelati morti, e he vis strayano, Aprendo la le quini attributicono a San Silvestro, che non iono fuoi, com'è, che il Vestovo, ne legato a'suoi piedi, perchè ucette in faccia il Cristma, perciocchè aneora innanzi a S. Silvestro si facevaciò, come consta da S. Dionigi Arcopagina, e da altri Santi, fermano ciò molti Autoti, e fra essi ve-

ed antichi Padti.

ca antoni Patti. e che igiorni della feli medefinamenta, che igiorni della feli medefinamento feris, e com coi nomi de Pianoti, e come i Gernili cofluinanno, perche ich binami queffigiorni Feris, era ufo antico, e incevuto nella Chiahi namzial tempo di S. Silvettio, come fi vode in Tettulliano. Può effere, che Sai silvetiro facefi Decretto, che io fiervafie quello, che primafi offeruava, e che per quello gili attribulica, come ad Autore, ch'egil coniermo, e commando, che il tilgiamo de Subbatto, che folera offervartini Roma, ma il Cardinal Baronio afferma cio effere fallo.

Gli Atti di San Silvestro sono approvati da Gelasio Papa, il quale dice, che sebbene non si sapeva l'Autore, che gli scrisse, si solevano con tutto ciò leggere in molte Chiese di Roma, eshe altre Chiese lo imi-

tavano in questo.

E Papa Adriano in un Epiffela, che ferive a Carlo Magno, allega quefto Libro, comeautentico, e degno di Fede.

La verità è, che il Cardinal Baroniodice, non effire affatto finceri quelli, che ora fi trovano, ma accrefciuti, e sorretti. Si (uol S.Silveftro dipinere con un Drago-

Roma un Dragone, che infettava l'aria, ed uccideva col fiato fuo molta gente. Affermano ciò molti Autoti, e fra effi Venanzio Fortunato Vescovo Pittaviense, uomo eloquence, e Poeta infigne, che fiori, già fono più di mille anni, e Metafratte. Cedreno, ed altri, si Greci, come Latini. Avendo finalmente il nostro S. Pontefice governata la Chiefa del Signore, quali ventiducanni, ed avendo in fei volte, che tenne Ordinazione il Mefe di Dicembre. ordinati 42, Preti, 26, Diaconi, e25, ovveto 36. Vescovi, carico di anni, edi meriti diede il suo spirito a Dio alti 21. di Dicembre, l'anno del Signore 235, e fu fepolto nel Cimitero di Prifeilla nella via Salaria, tre miglia lontano da Roma. Lascio S. Silvestto illustrissima memoria, e gran fama di sc, per la fua ammirabile vita, ornato ditante, e tanto eccellenei virtui, per aver convertito, e battezzato l'Imperador Costantino, per effere al suo tempo stata la Chiefa in pace, e per la grandezza, e Maestà, che da lui si è derivata a glialrià Sommi Pontefici, con la quale hauno potuto reliftere a gl'infedeli, reprimere gli cretici , c mothrare il volto a' Principi disubbidienti, e nimici della quiere. Di S. Silvestro scrivono i Martirologi, gli Auto. ri dell'Ecclesiaftica Istotia, e quelli, che serivono le vite de Sommi Pontefici antichi, e moderni.

## ILFINE

Deo, & Sacratissima Virgini, & omnibus Sanctis. Honor, & Gloria.

# VITE DE SANTI Communemente detti STRAVAGANTI,

Scritte dal Padre

PIETRO RIBADENEIRA. Secondo Semestre.

# VITE DESLINE

STRAVAGE

i Antoniji dynastoj obrani Sukistalia kan



LA VITA DI SAN LAURIANO Arcivescovo di Siviglia Martire.



An Lauriano Arcivescovo di I Siviglia, e gloriofo Martire di Cristo, nacque di nobili parenti, tutto che Gentili nella Provincia di Pannonia ora detta Ungheria. Effen-

do di poca ctà, lasciò la sua patria, e venne a Milano, dove per la mifericordia del Signore si fece Cristiano, ed allevosti nella Chiefa di quella Città; ed avendo studiate lettere fagre d'anni 35. fu ordinato Diacono. Doppo (non fi sà con che occasione) passò in lipagna; pure dal fuccesso si vede che quella gitta fu guidata dalla mano del Signore, e che S. Lauriano era uomo fantistimo, e secondo il cuore di Dio, perchè dimorando egli in Siviglia, mori Mallimo Arcivescovo di cità, e per la sua morte Lauriano fu posto nella sua dignità, e governò quella Chiefa per spazio di 17. anni con fingolare dottrina, e mirabile esempio di vita. Tra le altre virtu di questo Santo Prelato , una fu il zelo della nostra Santa Religione Cattolica, con l'opporfi a gli Eretici Arria. ni, a quel tempo possenti, e Signori di Spagna, che la infertavano, perfeguitando tutiii Cattolici per diftruggere, ed estirpare dalla radice a loro potere da purità, c. fermezza della Religione, e specialmente a Totila Re dei Goti Erctico Arriano, ed uomo feroce, cheall'incontro proccurava di propagare, e dilatare l'errore della fua

Plot Sand S. Strav. Par. II.

fetta; il quale intendendo la refistenza, che S. Lapriano gli faceva con il fuo predicare, configlio, edottrina, cominció a perfeguitarlo, e machinargh la morter ed a quefto effetto mando gente, che lo uccideffe in qualunque modo lo potesse avere. Non vi ha cofa ficura dalla potenza di un Tiranno possente, e surioso, se Dio non piglia la difcfa, come quivi la piglio, per difendere questa volta S.Lauriano, e non lasciarlo cadere nel laccio preparatogli. Mandogli un suo Angelo, commandandogli, che fubito partifle da quella Città, dove non lo udivano, ne lo meritavano, e fene andaf-fe, dove lo meritaffero, ed udiffero, e di più gli rivelò, che finalmente con la corona di Martire averebbe finiti i fuoigiorni fortunati. Non tardare, diffe l'Angelo, perchè questa Città per i suoi peccati ha da effere caftigara da Dio con ficcità, fame, e pette, perinfino, che dolendofi de' fuoi peccati, ed arricchita delle tue Reliquie, alzerà Dio la mano, e gli porgerà rimedio. Levosti S. Lauriano, e detta Messa con molta divozione convocò il popolo, e dalla martina fino alle nove ore del giorno predicò penitenza, efortandolo a voltarfi a Dio, ed a placarlo con orazioni, elemofine, elagrime, acciocche placasse l'ira sua, ed il flagello, con il quale lo minacciava: poi prelo il fuo baltone, girò parte della Città piangéndo, gridando, e dicendo: Fare penitenza, mirate, che Dio è in collera, ed ha di già il braccio alzato per ferirvi. Ufeito di Siviglia, sul la firada fano un cieco; ed entrato in un Naviglio, portofii in Marfiglia doverifufetto un figliuolo di un

uomo principale.

D'indi paísó in Italia, e giunfea Roma Inanado molti infermi per Itala. In Roma viító il Sommo Pontefice, e confolosil con luicommunicandogli I fauja vita, edi negozi della fua Chiefa; edil giorno. della Cardard di Son Pietro inanza il al Papa difa Mefas Pontificale, ed ivi fano un vecchio, che finda fanciulo era attratto di piedi, e di mani. A vendo poi compita la fua divoconto del fuolo negozi. In Roma, il prati suendolo vifitato, ellatta divota orazione, che rivolazione, che venivino per parte del Re Totila alcuni foldati ad ucciderlo.

Non fi curbò perciò il Santo nè s'impauri. ma acceso dell'amor del Signore, e desiderofo del martirio, ufci a cercarli, ed inconratoli in essi in un campo raso, elsendo conosciuto, diedero sopra di lui, e gli troncarono il capo. Ma avendoglielo troncato, i micidiali impauriti, ed attoniti fi diedero a fuggire, ed il Santo così morto: come era gli igridò, che tornassero, e portafsero la fuatesta a Totila, come aveva loro commandato. Essi la presero, e gliela portarono, e quando il Tiranno la vidde, e seppe ciò ch' era passato, la mandò a Sivielia dove con la fua entrata refpirò quella Città, cessando la siccità, fame, e pestilenza, con che era ftata flagellata, ed afflitta per i suoi peccati dal Signore. Il corpo di questo Santo fu sepellito da Eusebio Vescovo d'Arli nella Chiesa della Città di Burgos, in Latino detta Biturigum, per una rivelazione, ch'egli ebbe.

Il Vaseo dice, chesa morte di San Lauriano su l'anno cinquecento, e quarantaquattro, esanno di lui menzione i Martirologi, Romano, di Beda, di Usuardo, e di Adone, ed il Cardinal Baronio nelle

fue Annotazioni.

#### All 4. Luglio .

LA VITA DI S. UDALRIGO Vescova Augusta, Confessore.

A vita di Udalrico Vescovo di Augufta, fu scritta da Bernone Abbate, e l'adduce Frà Lorenzo Surio nel fuo quarto Tomo di quetta maniera. Nacque Udalrico de gl'Illustri Conti di Bilenga, il Padre ebbenome Gupaldo, e la madre Tierburga. Gli tolfero il latte tre mesi doppo la nafcita, e commeio a dare indizio della gran fantità, che aveva d'avere in fua vita; edi fuoi genitori, ch' erano pii, lo confegnarono a i Monaci del Monistero di San Gallo, acciocchè gl'infegnassero lettere umane, e virtu divine. Senti si gran dolcezza, per la contemplazione di Dio in quel Convento il fanto giovine, che determinò di far divorzio dal mondo, ed abbracciarli con la vita religiofa, e l'averebbe fatto, fe una fanta Donzella chiamata Viverata, che faceva vita fra quattro mura, con fama di gran fantità, non glie l'avesse victato, dicendogli non essere ancora il Tempo. Tornossene a casa de suoi Padri, ed essi yedendo il loro figliuolo si bene iftrutto nella scienze, lo raccommandarono al Vescovo di Augusta , che allora era Adalbarone, uomo fanto, e venerabile, che lo prefe a fuo earico: e conofcendo quanta in lui regnalse vietu, e scienza, lo trattò molto samigliarmente, fi fervidi lui per le cofe della fua cafa, e per i negozi di fuori, con grande utile di tutta la sua Chiesa.

Vennegli desiderio di andare a Roma, per vilitare i fagri corpi de i Principi degli Apoftoli S. Pietro, e S. Paolo, egli altri Santua. ri di quella Città; alla quale giunto il nostro Udalrico , fu ricevuto dal Sommo Pontefice con moko amore, e benignità, chiedendogli chi fosse; e rispondendo egli, ch' era Alemanno di nazione, Chierico, e famigliare di Adalbarone Vescovo di Augusta, glidise il Papa: Il tuo Vescovo Adalbaronegià emorto, eDio vuole, che tu li fucceda nel Vescovato, eche tu prenda la cura di quella Chiefa. Turboffi il Santo, udendo ció, che diceva il Pontefice, tenendofi per indegno; e tremante, e confulofi mascose, e suggi da Roma, il che saputo dal Papa, nominò Istonio per Vescovo, dicendo: Sepra, che la Chiefa di Au-

gufta

under by Character

gusta ha quiete, ebonaccia, non la vuole I ed a prendere l'armi per darsi battaglia, Udalrico, gli farà forza prenderla, quande farà turbata, e da moite onde combattuta: e cosi ful, perchè indi a quindici anni . effendo litonio paffato a miglior vita . per volontà del Re Enrico, e di tutto il popolo, fu Udalrico forzato ad accettare quella Catedra Pontificale. Doppo di averla accettata diede mostra della sua rara fantità, e feceufizio di diligente, e vigilante Pastore; stava sempre occupato, ò in orare, ò in leggere cofe fagre, affliggeva il fuo corpo afpramente, mai non mangiava carne, e fempre aveva alla fua tavola molti poveri, a' quali dava liberalmente il vitto, ed il veftito.

Diceva Meffa con meravigliofa tenerezza, e divozione, ed un giorno effendo occupato in quelto fagro miftero, mentre ftendeva la mano per pigliar l'Oftia, e confagrarla; fu da i circoftanti veduta un'altra mano, che veniva dal Cielo, e fi congiungeva con quella del Santo Vescovo perajutarlo a fare quella divina confecrazione.

Un'altra volta volendo una notte ripofare un poco, gli apparve S. Afra, Martire di Augusta, con una faccia gioconda, eveflita di una preziosa vette, che lo condusse fuori della Città, dove trovò l'Apostolo S. Pietro affiso (opra una fedia in mezo di una gran moltitudine di Santi, che chiedevano a Dio vendetta diquelli, dai qualierano ftatitribolati, e perfeguitati, ed in particolare tuttigridavano contra Armelofo Duea di Baviera vivo, per avere diffrutte molte Chiefe, e Monister, ed applicate le rendite di effia' Laici: il perche di commune fentenza di quei Santi, Armetofo fu condannato. Altre molte rivelazionigli diede Nostro Signore, scoprendogli molto prima il finturo. Ebbe gran cura di riparare le Chiefe cadute per l'antichità, ò, arfe, e diftrutte da' nimici, ma molto più dell'edificare, e riparare le anime perdute per i peccati e mali costumi: specialmente molto operò in sbandire la Simonia, che a'fuoi rempiera molto radicata, e le altre male ufanze, che a pogo a poco vengono introdotte nella Repubblica, quando i Pestori non vegliano , e con prefezza non le sterpano prima, che crescano, e gertino

Sufcitoffi una grandiffima discordia trà l' Imperadore Ottone, e Ludolfo fuo figlinolo, per la quale vennero a sompimento, I del governo della Chiefa, e che ne doveva

ma faputolo Sant' Udalrico in compagnia di Artelberto Vescovo Curiese si pose in mezo de gli eferciti, e puote tanto con la fua fantità, ed cloquenza, che gli ritenne, e stabili la pacetra quei duc Principi si pos-

Non fi contento Udalrico di effere flato una volta a Roma perfua divozione, ma vitornò anco la feconda, eriportò la testa di S. Abondio Martire, che fu ricevuta in Augusta con gran venerazione: e Dio Nostro Signore lo cominció ad onorare, e magnificare con molti miracoli, dando per fua intercessione sanità a gl'infermi di varie infermità. Parimente liberò la Cirtà di Auguftadalle mani degli Ungheri, che avendo rovinate quelle Provincie, la teneva molto strettamente assediata, e Dio Nostro Signore per le grazioni di questo Santo Vefeovo li caftigo; onde morirono molti di loro, e la Città timafe libera; di piu vedendo egli, che molti Chierici, e gente popolare, eranorimasti poveri, ed in gran neceffità per la calamità, e strage, che avevano patito da i Barbari, con estrema sollecitudine proceurò di foccorrerli, e confolarli. sviscerandosi, per dar loro qualche rimedio, dalleggiamento.

Un'altra cola fuccesse a questo Santo degna da notarfi . Defiderava egli fopra modo lasciare il carico Pastorale per più darfi all' orazione, e contemplazione del Signore. Aveva un nipote, figliuolo di una fua forella, chiamato Adalberto, e parendogliacto a ricevere fopra disc la carica, ch'egli desiderava lasciare del Vescovato, lo fece, ma quel giovine si perdette, e non riulci al Zio si buono , come defiderava, e penfava; però Nostro Signore gli tolse la vita dentro di pochi mesi, ed Udalrico esfendo preparato per morire, con dare a' poveritutto il fuo avere, con far molta lunga, e fervorosa orazione, e con spargere copiose lagrime, chiedendo a Nostro Signore mifericordia delle fire colpe, una volta comedestandosi dal fonno, commeió a lamencarfi, e dire : Ahi, ahi, ahi, piaceffe a Dio, che io non avessi mai conoscluto Adalberto mio nipote, perchè peraver io confertito al fuo defiderio, mon mi vogliono i Santi ricevere in loro compagnia fenza castigo r Dandoci ad intendere, che aveva peccato in aver dato a fuo nipote il carico

fare la penicenza nel Purgatorio: esempio I notabile, e fimile a quello, che San Gregorio Papa scrive nel libro de i suoi dialoghi di Pascalio Diacono della Santa Chiesa Romana, ed uomo di rara fantità, perchè dice San Gregorio, che con effere stato Pascasso si santo, che mentre era portato a sepellire, in toccando un' indemoniato il panno, che coptiva il cataletto, rimase sano, elibero dal demonio, nondimemol'anima sua poscia apparve a S. Germano Vescovo di Capua in un bagno, dove stava purgando un peccaso, che aveya commefio, elo pregò che per lei faceffe orazione, il che facendo San Germano, rimase l'anima di Pascasio libera dal Purza-

Da questi esempi si cavano duecose. La prima; che non vi ha peccato per piccolo che sia, che non si abbia da pagare in quefia vita; ò nell'altra. La seconda, cheben può uno esser sianto, e sar mizacoli, e pas-

fare per il Purgatorio.

Ma tornando a S. Udalrico, chiefe pedono a tutti quelli, cil crano prefenta, e adelo raccia dei fuoi figliuoli, «Chierio, inche disfaccavonio laggine, dide di fuo fipirto al Signore, effendo dicti di So. anni, del CML/SVIII. licioquancimo, adopo, chefu ordinato Vefeovo. La fua morte fuel liquatoro di Luglio, imperando Ostone II., ed il fuo figro corpo fu spelliro nella Chiefa dissira d'Ant marico la guardina pompa, e folennità, e Nostro Signore foce per lui molto, e grandi miracoli, del quale fanno menzione i Martirologi Romano, di Beda, e di Ufuardo.

Alli 5. Luglio ..

LA VITA DI S. GODOLEVA Maritata

Randi fono i travagli, e gravifimi i carchidel natiriomo, ne fi pollono ben portare fona i forza de la grazia del 
Signore, perche fei man ene la grazia del 
Signore, perche fei man ene la como de 
gluodi, il defiderio di avene li todo no 
fe gli hanto, e fono percerli, glifanno 
pottare la Croce, fe fonobuoni, ed ubbidienti, i-timore di perdetti, e la cura di 
allevarli, e di saggrandiris, continuamente gliaffinge, per non dire delle alte mole-

flie, etormenti, che si patifeono, e non si postono schifare in quello stato. Pure al fine fi postono soffrire tutti, quando tra il marito, e la moglie vi è pace, e concordia, e fono li due come un'anima in una carne. Ma quando il marito è mal condizionato, crudele, e più fiera, che uomo, il pefo ti rende infopportabile, le onde, che combattono il cuore della sventurata Donna, sono si orribilije spayentose, che se Dio con la sua mano non la foccorre, necessariamente bisogna, che si affoghi, e precipiti nel prosondo abisfo della disperazione, etrificzza. E perche ognigiorno vediamo per i nostri peccati simili sventure, voglio io per consolazione di questi tali quivi scrivete la vita, emartirio di S. Godoleva, che fu maritata Santa, e-martirizata dal fuo marito ftcffo.

FuS. Godoleva figliuola di Uvifredo, e di Ogina persone nobili di sangue, e di costumi, nacque in Francia nel territorio di Bologna vicino a Cales. Era molto bella di corpo, epiud'anima, onde alla fama delle fue qualità un Cavaliere Fiamingo, chiamato Bertolfo, illustre, ericco, lachiese a i fuoi genitori per moglie con grande istanza, ed essi gliela concessero. Fu concertato il matrimonio, gliela confegnarono, ed egli la conduste al suo paese per celebrare le noz. ze con grande apparato: ma perche si veda quanto mutabile fia il cuore dell'uomo; e che non v'hà gusto in terra, che lo posta faziare, e meno quelli della carne, Berrolfo, che con tanta anfierà se con tanti meaziaveva proccurato, che Godoleva fosse fuz moglie, quando l'obbe in cafa, di maniera si cangiò, che cominciò abborrirla si forte, che non la poteva vedere, e la madre di lui, gittava olio, e nodriva il fuoco, rimproverando a fuo figlinolo, che fi fosse ammogliato con una straniera, come se nella sua patria non ve ne foffero frate akre generofe, ticehe, ebelle. Appena ebbe la Santa Donzella tocco il limitare della cafa del fuo fpo. fo, che si vide coprire da una nube terribile di travagli , ondeli armò di orazione, e penitenza per poterli sopportare. Tregiorni durò la fetta delle pozze, ma Bertolto per non veder la fua moglie non vi volle interve. nire, e così passati li tre giorni, lasciando lei fola in cafa lua, per governare la famiglia, fazio, e dispettoso seneando a far vita con i fuoi genitori. Godoleva abborrita dal fuo ípofo, perfeguitata dalla Suocera, ed amata da Cristo rimafe in cafa, attendendo a go.

e con si eccellente esemplo di oneffà, che niuno ardiva parlare di lei. Ma lo sventurato Bertolfo fenza portare rispetto a Dio, al fuo fangue, ed alla virtul della fua fpofa per più affliggerla, commandò ad un fervo, che aveffe di lei cura, e che a cert'ora le desse un pezzo di pane da mangiare, e non altro, fotto pena della fua difgrazia: ed il fervo, che di fua natura doveva effere discorteses per ubbidire al padrone , la trattava non come Signora, ma come schiava, dandole folo pane, sale, ed acqua, di che la Santa rendeva graziea Dio, ripartendo con i poveri quella po-62 miferia, e rifpondendo alle ingitirie, e vituperii del fervitore parole si foayi, ed amorevoli, che farebbero state bastevoli a rompere qualfivoglia più duro cuore. Della porzione, che le davano si fcarfa, epoca; gli fece Bertolfo levare la metà, ma non perciò la Santa lasciò la sua pazienza, e di farne partea i poveri, proccurando di so-Rentarel'anima fua con orazioni, da che non poteva dare al corpo il cibo necessario. Accrescevasi la sua afflizione, perchè i patenti di Bertolfo tenevano da lui, e lo incitavano a mal trattarla, e fino adarle la morte, la quale le tramava, ed ordiva fegretamente; pure per tema de i Genitori, e parenti di Godoleva, ch'erano nobili, e possenti ; non ardiva porre questo sue penfiero ad affetto. Paísò tant' oltre l'ogio, ed il rancore, che la Santa fu forzata, per non morire,ad uscire occultamente di quella cafa, dove (fenza fua colpa) era tanto abborrita, ed accompagnata da una fola fanțe a piedi, e scalza, se ne tornò a casa fua, dove diede conco a i fuoi genitori di quello, che con quell'uomo, ò per dir meglio crudele Tiranno, aveva patito. Sentirono i parenti questa cosa come era di raione, e per mezzo di Baldoino Conte di Fiandra, e del Vescovo Noniomese congiunto anch'egli di fangue con lei, con-ftrinfero Bertolfo a ricevere di muovo la fua Donna, ed a trattaria con quell'amore, ed onore, chea si fanta, egenerofa Damigella si conveniva. Acconsenti Bertolfo, e promife tutto, per non poter fare di meno, ma con animo di non ofservar cofa alcuna, anzi di venirne una volta a capo: e per ayer piuttofto l'intento fuo, la trattava non come moglie, ma come schiava. Comprese Godoleva che Dio Nottro Signore per un Monistero di sagre Vergini dell' Ordine Flor Sand, Strav. Par. II.

vernarla con gran prudenza, e modeffia, I quell'afora, e faticofa via la voleva condurreal Cielo, e per mano di manigoldi fabbricareli una corona di gloria, e così lo diffe ad alcune Donne, che compaffionavano il fuo frato, e piangevano la fua fventura, poiche essendo giovane, nobile, e bella, non poteva godere de i diletti del matrimonio, quali la Santa diceva di non appetire, perché Dio Nostro Signore la confortava interiormente, e con tanta abbondanza della divina grazia, che non faceva caso di cofa terrena. Ma Bertolfo, vedendo, che i fuoi difegni non gliriuscivano bene, commandò a due servi suoi, che una notte l' uccidesero; e per più ingannar la Santa, le parlo con amorevoli, e benigne parole, dicendo, che aveva commandato a quei fervitori, che cercafsero una Donna di propolito per accompagnarla, e fervirla, e che quello sarebbe stato unico mezzo pce conciliaretra loro due l'amore, e la concordia debita, com' egli defiderava, che fosse per l'avvenire, chiedendole perdonanza del paísato, e con quelto prefe da lei congedo peralcuni giorni; e se neandò a Brusselles per aspettare ivi la nuova della morte di Godoleva, e dar a credere di non avervi consentito. Dormendo dunque una notte tutti quelli di cafa, andarono idue servitori, e crudi manigoldi a farla levare dal letto, e con i piedi scalzi, ed i capelli negletti in camifcia la prefero, e con un laccio al collo l'affogarono, e gittarono nel fiume, accioché finise di morire, e poscia trattala dall'acqua, la ricoperfero di nuovo nel letto, eredendo, che maifi dovessero sapere gli autori di quella malvagità; ma sebene da principio stettero coperti, e su sepellita sotto specie; che sosse nel letto morta repentinamente, volle nondimeno Nostro Signore, che la verità si sapesse, facendo per la Santa molti miracoli, perchè la terra, dove l'uccifero fi converti in pietre phi candide della neve, ed alcuni, che perloro divozione ne prefero, e portaronoacafa, trovarono, che fi era convertitain pictre preziole; el'acqua, dove l'affogarono, ricevette tanta virtil dal Cielo, che fanava tutti gli infermi, che ne beveva. no. Una figliuola dello stesso Bertolfo delle feconda Donna cieca dal fuo nascimento, lavandole gli occhi con quell'acqua ricuperò la vista, ed in riconoscimento di quelta miscricordia del Signore, edificò Hh 3

leva, nel quale si conserva con riverenza il fangue, che le ufci di bocca, edalnafo quando la gittatono nell'acqua, acciocchè finisse di assogarsi: ed al suo sepolero gl'infermiricuperavano la falute, ed ottenevano da Dio grandi benefici. Doppo l'anno 1088. il fuo fagro corpo fu collocato onorevolmente dal Vescovo Noniomese, e di Tor-

nav alli 30. di Euglio. La vita di S. Godoleva fu scritta da un Sa. cerdote chiamato Progone, dice, che la scrisse da quello, che ne udi da i testimoni di veduta i el'adduce il P. F. Lorenzo Surio nel fuo quarto Tomo. Fanno di lei menzione Gio: Molano nelle annotazioni, che fe-" ce al Martirologio di Ufuardo, e nell'Indicedei Santi di Frandra, e Giacomo Merero negli Annali, il qualedice, che l'anno del suo martirio su il 1070, alli 6, di Luglio, e che Bertolfo fi converti, e fece penitenza, e visse, e mori santamente nel Monistero di S. Vinocio, e che sua madre su causa, che commettesse quella malvagità. Le orazioni della fua fanta moglie dovettero impetrargli da Dio il perdono; il quale ègiusto, e severiffimo ne i fuoi giudici, e noi altri li doviamo riverire, non perferutare, poichè permeffe, che S. Godoleva cadeffe nelle mani di un Manigoldo, e mostro di natura, qual fu Bertolfo, prima che fi convertiffe, acciocche la coltivaffe, affinaffe, emartirizasse con i suoi mali trattamenti, e finalmente le levaffe la vita, per mandarla a 20dere eternamente di quella , ch'è vita eterna in Cielo, e perché quivi in terra foffe illustrata con miracoli, adorata per fanta da i fedeli, ed imitata dalle Donne, che fenza loro colpa fono afflitte da' mariti, onde conformandosi con lei nella pazienza, e fofferenza ottengano la corona di gloria,

All. 6. Luglio.

LA VITA DI S. GOAR PRETE, & Confessore.

ch'ella ottenne.

U San Goar Franzese di nazione, della Provincia di Guascogna: suo Padre chiamossi Giorgio, e sua madre Valeria, persone illustri. Sin da fanciullo su molto bene inclinato, d'amabile afpetto, umile, afpettarlo, ma partire fubito, ed egit li prov-

di San Benedetto, dedicato a Santa Godo- conefto, e dedito ad ogni forte di varti. Crebbe tanto nel timore di Dio, che con il fuo esemplo moveva glialtria seguitarlo, ad emendare la vita loro, ed a vivere Cristianamente. Ordinossi Prete, ed acceso. del fuoco dell'amore divino, determinò di dar bando atuttele cofe della terra, e lasciando i suoi genitori, parenti, ed amici, fi parti dalla fua patria pellegrinando, e fe ne andò ad un luogo del Velcovato di Treveri, detto Uvocaria, dove ereffe una Chiefa con licenza del Vescovo Felice, e collocò in essa alcune Reliquie de Santi con mol. ta divozione. In quelto luogo viffe molti anni con gran divozione i dandoli all' orazione, digiuni, epenitenze, & ad efercitare quanto poteva l'ospitalità, ed alloggiamento de i poveri, e pellegrini, In quel paele erano ancora molti Gentili; ma con la vita tanto elemplare, e con la predicazione di San Goar, uscirono dalle tenebre della loro cecità, e si convertirono alla nostra santa Religione, e perchè lo facesfero più sacilmente, mostrò Dio molti miracoli per il fuo fervo, cacciando i demoni da corpi, che gli tormentavano, edando vistaalli ciechi, l'andare libero ai zoppi, e fanando molti gravati di varie infermità. Diceva ogni giorno Messa con gran tenerezza, e divozione, recitava tutto il Salterio, poscia si occupava in opere di carità. fervendo ai poveri, ed albergando i pellegrini con si grande affetto, come che in effi avesse veduto Gesti Cristo. Ebbe il demonio invidia della fantità di Goar, e collera per il gran frutto, che faceva nell'anime. laonde mosse due famigliari del Vescovo. che già era, e si chiamava Rustico, adaccufarloal loro padrone, dicendogli che egil era un ipocrita, ed un prestigiolo; con interpretar male le oneste azioni di S. Goar . Credette il Vescovo facilmente a costoro , o mandò a chiamare il Santo, che veniffe a lui, per i medelimi accufatori: Egli quando seppe, che il Vescovo lo chiamava, ringrazio il Signore, che il suo Prelato si fosse ricordato dilui, tenendofene per indegno fenza sofpettar punto di quel che era. Ricevette allegramente, ed accarezzo con molta correfia i meffaggieri del Vescovo, ed il giorno vegnente diffe la fua Messa, recirò il Salterio, e compite al fuo folito le fue divozioni, si apparecchiò il mangiare per pol partir subito con esti loro: esti non vollero

vidde del mangiare per il viaggio. Ma il Nostro Signore, ch'è giusto Giudice, e vedeva i cuori loro, e ciò, ahe ordivano, e tramavano contra il Santo, gli affliffe di maniera, che si trovarono si stanchi dal viaggio, che non puotero passare innanzi. emorendo di fame, e di fete non trovarono nelle bifaccie la provvisione datagli dal Santo, ne altra cofa, che mangiare, ne una goccia d'acqua in un fontanile, che lvi era.

Conobbero per questo l'error loro, e chiesto perdono al Santo comparvero d' improvviso tre cerve grandi, quali avendo il Santo fermate, e monte, diedeloro bere di quel latte, perdonoloro, elibenediffe, con che trovarono nelle bifaccie il cibo ripostovi, l'acqua nel fontanile, che per velontà di Dio erano scomparsi, e tornarono al Vescovo, narrandogliquanto era passato; ma egli era si male impressionato, e tanto in collera con il Santo Goar, che quando venne alla fua prefenza lo maltratto, attribuendo tutto cio, che aveva fatto non a virtu divina, ma ad arte Magica, forte aftringendolo a dire chi foffe, e dove aveva studiato quelle male arti, che esercitava?

Finalmente doppo vari ragionamenti, che passarono fra diloro, su portato un fanciullo dal Battefimo di folo tregiorni, e diffe il Vescovo a S. Goar. Ora vedremo setu fei Mago, comeio credo, ò fervo di Dio, dinne chi fono i genitori di quetto fanciullo? All'ora S. Goar molto is affliffe, fentendo quanto il Vescovo gli commandava, per parergli da una parte, che fosse prosonzione, e sopra i suoi meriti, chiederea Dio. che gli rivelaffe quai fossero i genitori di quella creatura, dall'altra, che non facendolo, farebbe frato tenuto per Incantatore, e malerattato dal Vefcovo.

Voltoffia Dio, supplicollo, che lo favoriffe insi pericolofo paffo, e che voleffe aver cura dell'innocenza fua; poi confidato in lui, e moffo dal fuo illinto, commandò al fanciullo, che manifestasse per i nomi propri suo padre, e sua madre. All'ora il fanciullo stefa la sua picciola mano verso il Vescovo, con chiara voce (come se fosse flato di molti anni) diffe: Questo è mio Padre Ruftico Vescovo, e mia madre fi chiama Flavia. Rimafe il Vescovo scornato, econfulo, etutta la gente meraviglia-

~---

avuto cura del fuo fervo, ecastigato il Vefcovo, che lo aveva voluto opprimere, palefando le fue fiacchezze, acciocche conoscendole il Vescovo amaramente le piangesse, enefacesse penitenza. Veduto da San Goar, che il Vescovo era caduto nel laccio, quale aveva voluto a lui tendere, e che per fua cagione (febbene fenza fua colpa) Dio aveva manifestato rsuoi segreti peccati, n'ebbe grandiffimo dolore, e non fi poteva confolare di quel successo : laonde parlogli, esupplicollo con lagrime, esingulti, che si volesse riconoscere, e con la penirenza dare soddisfazione al popolo , da che gli aveva dato si gran scandalo, offerendofi di ajutarlo con le sue orazioni, e con far sette anni didura penitenza per lui,

Pubblicoffi tofto tutto quell'avvenimento, enegiunfe la fama al Re Sigiberto, che all'ora regnava, il quale fatto chiamare a sè Goar, volle da lui fapere tutta la storia, ma il Santo, (per non dir cofa, che potesse ri. dondare in sua lode, ò infamia del Vesovo) tacque, e non gliela volle dire, e stringendolo molto il Re con commandarali che diceffe, rispose il Santo, che lo supplicava prima a voler direquello, che di ciò avevaintefo. Glielodiffe il Re, ed era appunto la verità di tutto il passato tra Goar, ed il Vescovo: onde all'ora soggiunse il il Santo : Obene io non hò che dire di pit di quanto Vostra Maestà hà inteso, e detcomi.

Tutto il popolo, che aveva saputo il cafor fi follovo contro il Vescovo, gridando, ch'era indegno di quel grado, e che Goar si aveva da softituire in luozo suo, la qual cofa piacendo al Re, cercò tutti i mezzi poffibili per perfuaderlo, che accettaff: quel Vescovato di Trevejo, perchè in ogni cafo, per le sue colpe voleva privarne Rustico, e provveder bene quella Chiesa, e dar foddisfazione a tutto il popolo, che ciò desiderava, e ne lo supplicava; ma questo non poté egli ottenere da Goar, anzi comequello, che temeva la forza del Re, to supplicò con molta istanza, che gli desse ventigiornidi termine per ritirarli, e far fopradició orazione. Accontentoffi il Reed il Santo si rinchiuse nella sua Cellase prostrato in terra, alla presenza del Signore molto sconsolato, ed afflitto, e spargendo rivi di lagrime, lo supplicò affettuosamente, the non permetteffe ch'egli foffe ta, eringra jando il Signore, percheaveva Vefcovo, ne che viveffe il tempo, che gli Hh 4

restava fuori della sua camerella. Udillo i sette anni per i peccati del Vescoro, che lo il Signore, e gli mandò una febbre, che gravemente l'oppresse per lo spazio di anni fette, di modo, che non puote uscire da effa, nè più vedere il Re. Questi sette anni d'infermità offerse egli a Dio, piangendo, e chiedendo perdono de i peccati del Vescovo, comegli aveva promesso; e sebbene il Re proccurò molte volte, che S. Goar lo venisse a vedere, con intenzione sempre di collocarlo nella fedia del Vescovo, e servirfi di lui nel governo del Regno, mai puote però venire a capo, anzi egli difingannò il Re, elo certificò, che non farebbe uscito da quella Cella, nella quale voleva finire i fuoi giorni, e così fu, perchè paffati i fette anni fuddetti della fua infermità, e di orazioni, e lagrime per il Vescovo Ruftico, avendone villuto altritre, e tre mefi , gravato dal medefimo male, fini gloriosamente il corso della sua pellegrinazione. e diede il suo spirito al Signore, imperando Maurizio alli 6, di Luglio, nel qual giorno fa menzione di San Goar Prete il Martirologio Romano. Il suo sagro corpo fu sepellito da Agrippino, e da Eusebio lodevoli Sacerdoti di Crifto, e da altri molti Cavalieri, e gente popolare nella medelima Chiefa, che il Santo aveva fabbricata, febbene poi lo trasferirono ad un'altra più fontuofa, edificata a quell'effetto. Fece il Signote molti, egrandiffimi miracoli per fuo mezzo, così in liberare da varie, ed incurabili infermità, e dalla tirannia del demonio molti, che a lui si raccommandavano, come in risuscitar morti, ed in castigare quelli, che con poca riverenza fi accostavano alla Chiefa, dove crano le fue Sante Reliquie, e maneggiavano le cofe sue con poco tiguardo, e divozione: li quali mlracoli si possono vedere nella sua vita seritta da Uvandelberto Diacono, e fiori circa l' anno del Signore 850, ed adotta dal P. Fra Lorenzo Surio nel fuo quarto Tomo delle vite de'Santi, quale noi abbiamo brevemente riferira. În essa vedesi quanto a i cattivi dispiaccia la virtul, come rimangano gli occhi deboli dalla luce offuscati, e come il Signore difenda i fuoi fervi, e disfaccia gli intricchi, e le calunnie dei loro nimici, permettendo, che essi medelimi cadapo nel laccio tefo a gli altri, e quanto fiano dolci, e benigni di euore i Santi verso i persecutori loro, fuggendo le grandezze terrene. poiche Goar piante, e fece penitenza | mente? e rifpondendogli, che andava put

tribulò, volendo prima morire di si lunga infermità, che divenir Vescovo. Fanno menzione di S. Goar Sigiberto nelle Croniche dell'anno DC. Regin, nella Croniga in Maurizio. Vincen. Specul. lib. 12. cap. 12. Pietro di Natal. lib. 6. cap.62. ed il Cardinal Baronio nelle fue Annotazioni.

Alli 8. Luglio.

#### LA VITA DI SAN PROCOPIO Martire.

Vendo l'Imperador Diocleziano foveramente castigata la Città di Alcsfandria, per la sua disubbidienza passò in Antiochia, ed ivi affifo nel fuo Tribunale per onorare i suoi Dei (che egli teneva per conservatori, ed amplificatori dell'Impero fuo ) fece nuovi, ed atroci editti contro i Crittiani, con desiderio di fradicarlia sua

postanza dalla terra.

Cosi mentre egli se ne stava occupato in quell'empierà, venne a lui una Signora chiamata Teodosia, Donna principale, di stirpe Senatoria, ch'era stata maritata con un Cavaliere Cristiano già morto, ed aveva dilui un figliuolo, chiamato Ncania, giovine di molto gentile disposizione, di gran forze, emolto graziofo. Conduffelo feco all'Imperadore, e supplicollo, che gli voleffe dare carico degno della fua persona, offerendogli perciò gran quantità di moneta; e Diocleziano accettando allegramente il denaro, informatoli della qualità di Teodolia, edi suo figliuolo, e saputo, ch'erano molto dediti al culto de' fuoi Dei, fece Neania Governatore di Alcsfandria, commandandogli, che non lasciasse Ctifliano vivo; e perchè più facilmente poteffe far questo, gli diede buon numero di foldati. Con questa provisione usci Neania di Antiochia per andare algoverno, e una notte per strada gli sopravenne un terremoto spaventevole con molti tuoni, e lampi, di che impauriti quelli, ch'erano in fua compagnia fuggirono, e mezzi morti caddero in terra, folo Neania rinforzato dalla virtu del Ciclo, flette faldo, & udi una sonora voce, che gli dise: Neania dove, e contra chi te ne vai tanto impetuola-

re i Cristiani, e la loro falsa opinione, udi un'altra voce, che gli diffe : E ru ancora Neania vieni contro di me? ed infieme vidde una Croce più chiara, e risplendente del cristallo, dalla quale ulciva una voce, che diceva : lo fono Ctifto Crocififfo Figliuolo di Dio. Rimase Neania attonico, ma non di modo, che non tornaffe a dimandare, e dire : Come è possibile Signore, che voi siate figliuolo di Dio effendo frato Crocififfo, e morto con tanti dolori, ed affronti ? ed il Signore : lo (diffe) morii di mia volontà, e presi fopra di me le pene, che gli uomini avevano da pacire per i loro peccari, liberandoli con la mia morte dalla morte eterna . Disparve questa vitione, e Neania rimate molto confolato, e si acceso dell'amore della fanta Croce, che fubito entrato nella Città di Scifopoli, e fatto fegretamente chiamare il paieccellente orefice, cheivi fi trovaffe, chiamato Marco, gli diede ordine, che gli faceffe una Croce d'oro; fenza che niuno lo fapeffe. Fabbricolla l'orefice, travagliando di, e notte lontano da ogn'altroaccioche non fi fapeffe,e quando l'ebbe fini. ca, apparvero nella medefima Croce tre im. magini con lettere Ebraiche, che dichiaravano dichifosfero, Nell'alro della Croce era feritto EMMANUEL,e nelle fuebraccia, Michael, e Gabriel. Rimase peretò l'Orefice come fuori di se, e volendo cancellare quello, che aveva trovato da lui non fatto, fegli ftupidi la mano, e non la puote muovere. Tornato Neania, trovò la fua Croce finita, con le lettere fuddette, quali intefe dall'Orefice effere miracolofe, c non fatte per fua mano, e pagatogli la fua fatica molto liberalmente, fi parti contenriffimo con la fua Croce, e per animarlo, e pid confermario nella Fede, e credenza della medefima Croce, che aveva cominciata ad avere, fubito gli offerie Dio una guerra con gli Arment, che per forza to-glicvano le figliuole de' vasfalli dell' Impero Romano; A' quali egli usci all'incontro, tra sè dicendo, ora vedrò io fe quello, che ivi appatve nel camino, è il vero Figliuolo di Dio, ed ecco mentre stava sopra questo penfiero, udi una voce, che diceva: Confida Neania, perché io fono il tuo Signore, e tuo Dio, e fono teco. E da quella rezza, che lo spruzzava diacqua, dicenvoce avvalorato, diede valorofamente fo- dogli: Per l'avvenire più non ti chiamerai

comandamento dell'Imperadore ad effirpa- | pra i fuoi nimici, ed uccife fei mila di effi, fenza perdita di uno de fuoi.

Intendendo fua madre Teodofia la vittoria riportata da fuo figliuolo fopra gli Armeni, subito lo venne a trovare, a rallegrarsi, e condurlo al tempio de Dei per render loro grazie della ricevuta mercede. Ma if figliuolo, che cra illuminaro con la luce del Cielo, e ferito dall'amore del vero Dio, non fece cafo di quello, che fua madre gli diceva, anzi gli dichiarò quanto ella vivesse ingannata, ed alla sua presenza rovinò le Statue de gli Idoli d'oro, e d'argento, che ivi erano, dandogli molti calci, pofeia vendendoli, e dando il prezzo a i poveri . Non si può facilmente credera la collera , e surore , che concepi Teodofia contro il fuo proprio figliuolo, perchè obliando di effere madre, di averlo tenuto nelle sue viscere, partorito, ed allevato, lo accuso all' Imperador Diocleziano s ed egli commando fubito al Prefidente di Palestina, ch'era Italiano, e uomo crudelissimo, chiamato Giusto, che fatto prendere Neania lo facesse riconoscere, ed adorare i Dei immortali, e (non volendo farlo) con tormentarlo gli levasse la vica. Fecelo il Presidence prendere, e condurre a Cefarea, dove tutto il popolo-gridando, chiefe che gli fosse dato Neania per dargli la morte a Mail Presidente, trovando il Santo invincibile, e più forte dell'acciajo, edel Diamante, lo fece erudeliffimamente tormentare, e poi mettere nella carcere, nella quale stando il glorioso martire in ferri, su la mezza notte vennero a luigli Angeli del Cielo, vestiti d'immensaluce, ed illuminando quel luogo fetido, e tenebrofo, chiamarono il fanto per nome, e chiedendo egli chi fossero; risposero, che erano Angelidi Dio, che gli mandava a vilitarlo. All'ora diffeil Martire: Se fiete Angeli di Dio, chinate le ginocchia, e fatevi il segno della croce sopra la fronte, il che avendo gli Angeli fatto rimale egli molto confuso renendosi per indegno di quella visita, e favor del Signore. In questo punto alzando gli occhi al Cielo vidde alla deftra fua non gli Angeli, ma il Signore de gli Angeli Gesu Cristo vestito di una divina, ed incomparabile chiaNeania, ma Procoplo, combatti come | di Cristo, con varie, ed esquisite pene ottimo foldato, acciocchè altri perte, e teco fiano coronati, ed acquistino la gloria del martirio. Udendo queste parole il Santo fi proftrò in terra, e chiefe al Signore perdono de' fuoi peccati, e forza per pa. tire molii tormenti, raffegnandofinelle fue benedette mani, e fubito timafe fano di tuttele sue piaghe, e con nuovo giubilo, e iplendore ufci dalla carcere, per la fola fua vista, convertendos, e riconoscendo per vero D.o il Nostro Salvatore Gesti Crifto, gran numero di quel popolo. Turboffi il Prefidente ffranamente, e volendo attribuire ai fuoi falsi Dei la falute, elo splendore del Martire, diffe a i circoftanti, che lodassero tutti la clemenza degli Dii immortali per aver fatta quella grazia si grande a Procopio; ma il Santo Martire diffe, perchè non andiamo tofto al Tempio degli Dil, acciocche si veda qual di essi ci hafatto beneficio? Quivi il Prefidențe cominciò a respirare, ed a sentire il suo cuore dilatato, credendo che veramente Procopio volesse adorare gli Idoli, e riconoscere la sua passara ostinazione, onde lasciollo andar solo (perchè così desiderava il Martire) il quale entrato nel Tempio, e chiuse le porre, fece orazione, supplicando Nostro Signore, che sacesse cadere in pezzi tutte le statue di quegl' Idoli, che ivi erano, e fubito caddero tutte frante, onde i foldati, ch'erano andati di guardia si convertirono, defiderando spargere il fangue per Crifto. Mando il Prelidente due Maettri di campo chiamati Nicostrato. ed Antioco con buon numero di foldati, acciocche uccidessero quegli altri, che avevano creduto; main arrivando al Martire, illumination la luce del Cielo figitrarono a' suoi piedi supplicandolo, che li facefse Criftiani, ed egli con meraviglioso giubilo di spirito gli condusse di notte a Leonzio Velcovo di quella Città, perché gli battezzasse; si battezzarono dunque, e poi morirono per Cristo alli 21. di Maggio. ed i loro corpi furono raccolti da un' uomo nobile, e pio chiamato Eulalio, ed onorevolmente fepelliti.

Ma Procopio carico di ferri di nuovo fu posto in quella oscura carcere, dove vennero a lui dodici Signore, molto principali, confessando, ch'erano Cristiane. Seppe ciò il malvagio Giudice, e fattele prendere, etrovatele coftanti nella confessione | to quelto fosferiya il fanto Mertire con

tormentandole le fece motire. Trovossi presente a'tormenti a ed alla morte di queste sante Donne, Teodosia la madre di Procopio, e fua accufatrice, e vedendo s che le Donne per loro condizione deboli stavano sicostanti, enon fi lasciavano vincere, nè dal mal odore, ed asprezza della carcere, nè da i tormenti terribili, ne dalle promesse, e petfuationi del Giudice, mossa da Dio; comprese che quella non era cosa umana, ma virtil del Ciclo, che così avvalorava la debolezza muliebre i per lo che tutta accesa dell'amor del Signore non fi puote contenere, che ivi nel mezzo della gente non gridafse, e chiaramente confessasse, ch'era Cristiana, onde il Prefidente attonito, e come fuori di sè la fece bastomare , e stracciare con unghie di ferro, e poi decapitare. Non fi può credere il gusto, che il fanto figliuolo senti del martirio della sua fanta madre; ma il Presidente per vendicarsi di lui gli fece dare molte ceffate con Manopole di ferro, e tag'iare tutro il corpo con punte di acciajo, infieme con altri tormenti, poscia vedendo, che non faceva profitto ; ma che il fanto Martire con animo invincibile relifteva a tutto, di puro travaglio, e cordoglio cadde infermo , ed in caffigo del fuo peccato . perdette la vita temporale . e l'eterna. Succeffe a Giusto, Flaviano nel carito di Presidente, non men crudele, e fiera bellia che il fuo predecessore . Costui pensò con la sua Rettorica (perch'era molto cloquence, e fe ne vantava) poter persuadere al Santo, che ub-bidisc all'Imperadore; ma quando vidde , che perdeva il tempo , trasportato dalla collera, e dal furore, commandò ad uno de i fuoi famigliari chiamato Archilao, che con la spada nuda trafiggendo il Santo Martire lo uccidefse . Il Santo allegramente aspettava il colpo, ma quando Archilao alzò il braccio per scaricarlo perdette le forze, e esdde con la fua fpada in terra, e Flaviano non sapendo che fare, fece di nuovo condurre alla carcere Procopio, dove per lo spazio di sti giorni su battuto con duri nervi , pol impiagato con ferri ardenti, mettendo fale nelle piaghe. Tutincredibile costanza, ed allegrezza, ed il i Giudice trafitto dal dolore, commandò, che fopra la fua mano diritta diftefa, e legata sopra un'altare de' suoi Dit, fossero gittate bragie accese, ed un poco d'incenso, acciocche vinco dal dolore per il fuoco, e maneggiando percio la mano, pareffe, che avelle lagrificato, ed offerto incenso a gl' Idoli : pure flando per lungo spazio in quel tormento, ardendo, e mangiandoli il fuoco apoco a poco la carne, egli non mosse punto la mano, anzi alzando la vocedifie quel verso del Salmo: Voisignore avete tenuto la mia mano: ringraziandolo di quel beneficio. Non finirono quivi le battaglie di Procopio, ma fospendendolo per le braccia, ed attaccandogli ai piedigroffe pietre per ilmembrarlo, lo cacciarono in un forno infuocato, e per la virtul della Santa Croce, ch'egli fece non fu arfo egli, ma bensi que' ministri, che l'accendevano, Finalmente l'empio Giudice diede sentenza di morte contro il Santo, commandando, che gli fosse troncato il capo, e nel tempo dell'esecuzione si pose in ozzione nel luogo del fupplizio, e prego Noftro Signore con molte lagrime per la falute di tut. ti quelli, che ivi erano, per le Vedove, Orfani , infermi , carcerati, ed afflitti: e particolarmente per tutti quelli, che doppola fua morte a lui fi fossero raccommandati, chiedendo grazie per sua intercellione. Venne una vocedal Cielo, che lo afficurò, che il Signore aveva udita la fita orazione, onde flendendo egli il collo, gli fu troncata la testa alli 8-di Luglio, nel qual giorno fanno menzione di San Procopio tutti li Martirologi Latini, ed il Meno-logio de' Greci, li quali celebrano la fella il giorno del fuo marcirio, che fu defericto dal Metafrafte, eloadduce il Surio nel fuo Quarto Tomo. Nella feconda Sinodo Nicena fi citano gli atti di San Procopio, efi allega un'esempio della venerazione delle fante immagini, e parlano di lui Eufebio nella fua ftoria lib. 8, cap. 12. Niceforo lib. 7, cap. 15. ed il Cardinale Baronio nelle fue Annotazioni.

1000 000

A .....

An he get

Alli 8. Luglio.

LA VITA DI S. ELISABETTA
Regina di Pertogallo.

'A Santa, ed illustre Regina di Porto-La gallo Elifabetta fu specchio delle Regine, ed un' idea, e vivo ritratto delle Principesse maritate: perchè seppe congiungere con la grandezza, e Maestà del suo stato. la picciolezza, ed umiltà di Crifto, e merito per le fue rare virtu effere tenuta, e riverità come Santa. Laonde conviene, che noi (criviamo la vita fua, acciocche le gran Signore la feguarro, ed imitino gli efempi delle fue meravigliofe virtil; e ledonne di baffa condizione, fi vergognino confiderando, ch'effe non fanno ciò, che fece Santa Elifabetta Regina s e questa caveremo noi da un libro antico, ed autentico, e dalla Cronica dell'Ordine del Beato Padre San Francesco nella seguente maniera.

Fu Sanra Elifabetta figlipola di D. Pietro Tetzo di questo nome nono Re di Arragona, e della Regina Donna Costanza sua moglie, figliuola di Manfredo Re di Sicilia, che fu dell'Imperadore Federico II, di questo nome. Nacque questa Santa Regina l'anno mille ducento fettant'uno, regnando in Arragona D. Giacomo detto il Conquiftatore Avolo fuo, il quale la nodri con amor fingolare, fino, che mancan. do, lasciò lei di anni cinque, ed il Regno a D. Pietro fuo figlinolo Padre della Santa. Sin da fancinila cominciò fubito a tifplenderein virtil, divozione, ed amabile condizlone; diannlotto recitava l'Ufizio divino, ne mal lo tralasció sino alla morte. Era molto compassionevole, amica di digiunare, edifar elemofine, edi foccorrerei poveri in tutto quello, che poteva, onestiffima, di una putità Angelica, e disprezzatricedi ogni cofa caduca, e transitoria. Effendo di età d'anniundeci fo chiefta a suo Padre per moglie da Don Dionifio Re di Portogallo, ed egli (febbene molto gli spiacque allontanare dal fuo Regno cosa tanto amata) fi accontento di dargliela, e furono celebratele nozze. Diquefto matrimonio nacque Don Alfonso, che successe a fuo Padre D. Dionifio nel Regno di Portogallo, e Donna Coftanza, che fu Regina di Caffiglia: Ne s'infuperbi S. Elifabetta

tata, e riverita da i gran Signori, e Cavalieri del Regno, anzi riconoscendo quella grandezza dal Re fovrano, e fapendo il conto, che ne aveva da dare, più fi umiliava, accrescendo l'orazione, e gli efereizi di divozione, che in cafa de'fuoi genitoriaveva cotlumati. Aveva le sue ore ripartite per udire la Meffa, recitar le fue ore e per lealtre divozioni. Non confummaya il tempo in vane ricreazioni, e trattenimenti superflui, ma (quando glie ne avvanzava) in lavorare, e far lavorare le fue Damigelle cofe per servigio dell'Akare. Era molto temperata nel mangiare, modefta nel veftire, benigna nel converfare, ed oltremododata al culto divino. La prima cofa al mattino recitava fubito Mattutino , & udiva la Meffa, che fi cancava nella fua Capella, quale manteneva molto ornata di prezioli, e ricchi ornamenti, e molto più dionesti, e virtuosi Cappellani, e Cantori eccellentis ognigiorno andava ad offerire alla Meffa al tempo dell'offerta, ed inginocchioni, baciando la mano al Sacerdote, che le dava la benedizione con incredibile umiltà, e divozione. Finita la Messa recitava le ore Canoniche, e quelle di Nostra Donna, e l'uficio de i Defonti. La fera udiva ogni giorno il Vespero, e recitava altre divozioni. Aveva le orestabilite, nelle quali fi ritirava nel fuo oratorio per leggere qualche libro spirituale, ò darsi all'orazione mentale, nella quale era molso favorità dal Signore, ed ella con lui s'inteneriya, espargeva copiose lagrime, chiedendogli perdono delle fue colpe, e di quelle del Re suo marito, e del suo Regno. Digiunava fempre la Quadragelima di Nostra Donna quaranta giorni innanzi la festa della fua gloriofa Affunzione: e fubito il giorno doppo quella festa cominciavá a digiunare la Quadragefima degli Angeli fin al giorno di San Michele Arcangelo, Digiunava parimente l'Avvento, e ordinariamente tregiorni della settimana, e moke Vigilie de'Santi per sua divozione; ma li Venerdi, Sabbati, e le Vigilie di Nostra Donna, edegli Apostoli in pane, ed acqua, epitlancora averebbe digiunato fe il Re nonglie l'avesse victato. Visitava molte volte a piedi le Chiefe, e Monisteri de' Religiofi , e Rellgiofe di fanta vita : Confeffavasi molto spesso, e riceveva il Santiffimo Sagramento dell'Altare con fingolar rive- l fezione l'ospitale de gi' Innocenti , nel

Per vedersi affisa nel Trono Regale, rispet- 1 renza, lagrime, e divozione. Finalmente in tutto quello, che spettava al go-verno della sua persona, all'asprezza della fua vita, ed all'amore, e conversazione con Dio più pareva S. Elifabetta una perfetta Religiosa, che una possente Regina. Ma non era minore la cari. tà sua verso i poveri, ed il zelo delbene de'suoi vassalli. Aveva commandato al suo Elemosiniere, che a povero alcuno non negaffe elemolina. Provvedeva ogn'anno a tutti i Monisteri de' Minori, de' Predicatori, e delle Monache di tutto il Regno di Portogallo, della quantità del frumento, che avevano bilogno, & ad aluri molti fuori del Regno faceva grandi elemoline. A i poveri pellegrini , e viandanti stranieri faceva dare albergo, e da vestire, avendone bilogno, e molti erano quelli, che concorrevano in Portogallo alla fama della fua liberalità . Alle persone nobili , e bisognose provvedeva con maggior cura, giudicando, che per effer elleno persone virtue. fe, e vergognote fosse meglio impiegata l'elemofina. Soccorreva fegretamente le Donzelle povere, ed orfane, ponendone molte in istato, perchè non pericolaffe la loro castità. Visitava le persone inferme, e curavale con le proprie mani fenza naulea, ne molestia, ed il Giovedi Santo layava ella stessa i piedi ad alcune Donne povere, ed inferme d'infermità ftomechevoli, baciandoglicli con gran divozione, elasciando, che sossero calzate, e veltite i nel medelimo giorno dava da veftire ad un povero Prete ancora, e ad

un Lebbroso per amor del Signore. Il Venerdi Santo si vestiva di panni rozzi, ed affifteya a gli ufizi divini con estrema umiltà, e copiose lagrime, ricordandoli di quelle, che il Signore aveva sparse quel giorno per il genere umano fopra la Croce. Tutto quello, che faceva per amor del Signore, le pareva poco, sapendo ch'è degno d'infinita benevolenza, e servitul. Non si fabbricava Chiesa, Ospitale, Ponte, ò altra cosa in beneficio pubblico, che ella non allargasse la mano ajutando l'opera. Fondo un Monistero di Monache di S. Bernardo detto Almoster, stato principiato da una divota, e ricca Donna, accrescendogli l'entrate. In Santaren ridusse a perquale fi aveffero ad allevarei derelitti : & I viva in diffribuire l'elemofine , come di a curare gli infermi, dotandolo di mol te possessioni. In Colmbra vicino al suo Reale palagio edificò un' ospitale ; nel quale manteneva quindici nomini, equin. dici donne . Nella villa di Torrofnova fondò un refugio per le donne peniten. ti, acciocche aveffero dove ricovrare per softentarfr. Finalmente ella non era sua fittà del Regno fuo.

Ma quello, in che più fi fegnalò la Regina, fu nell' amore, obbedienza, e rifpetto, che portò al Re Don Dionifio fuo marito, e nella pazienza, fofferenza, e mansuetudine, con la quale sofferi ali azgravi grandi, che le fece; perchè febbene il Re fu Principe valorofo di gran parti, liberale, amico di giuffizia, di verità, e de i poveri meccanici, fu nondimeno nella fua gioventul leggiero, profulo in lafcivi amori, ed ebbe molti figliuoli baftardi in gran disonore suo, ed onta della Regina, la quale proceurò a tutto suo potere di convertire il Re fuo Signore, più spiacendole l'offesadi Dio, che la sua propria, e più lo feandalo pubblico del Regno, che la mala vita che faceva fare a lei.

Eragli molto obbediente, davagli gusto in tutto quello, che poteva: Faceva, è lasciava, che si facessero molte orazioni pet lui. Commandava, che fossero portati il bastardi del Re suo marito, e davagli ella a nodrire, provvedendoli del neceffario, e ripartendo molti doni alle Balie, e Maestri loro, con una grande foavità, e quiere dell'anima fua, cofa poco ufata nel mondo: Laonde di tal maniera riduffe il cuore del Re, che conoscendo la bontà della Santa Regina, usci (mediante la grazia del Signore) da quel cattivo flato, ed-abiffo. di lordure, nel quale andava fepolto, ed accrebbe l'amore, che portava alla Regima, offervandole la fede, che come a moglie, e donna si fanta fi doveva.

a far questo un caso grave, e molto nono adulatore, ed invidiofo della grazia, la fantità della Regina, e quanto l'aveva da nella quale era un'alero con lei, gli diede ffimare, ed amare. ad intendere, che la Regina portava affe- | Un'altra cofa occorfe molto grave, nella

giovine virtuolo, onelto, e digran confidanza. Credette il Re, avendo l'animo mal disposto, e non comprese la mala intenzione di quel Cortigiano, onde determinoffi di far uccidere quel Paggio, ed a questo effetto commando ad un calcinato. che quando in tal giorno, ed in tal ora gli avesse mandato un paggio, a chiedergli se ma de i poveri, e bifognosi , e di tut-te le persone afflitte, e poste in neces. to lo gittasse in mezzo al foco della fornace, aveva fatto il suo commandamento, subiconvenendo cosi per servigio suo. Nel giórno dunque, encll'ora ordinata mando il Recon il ricapito il Paggio della Regina alla fornace, ma avendo egli in divozione di entrare in Chiefa quando udiva la campanella della elevazione dell'Oftia, ed ivi dimorare fino al fine della Messa; per istrada in paffando vicino alla porta di unaChie. fa fenti in quel punto il fegno dell'alzare il Santiflimo Sagramento ad una Messa, che si diceva, ed entrato in Chiesa ad adorare il Signore vi stette inginocchione sino al fine di quella Meffa, ed a due altre ancora intere, che l'una dopo l'altra si celebrarono.

Trattanto desiderando il Resaperes'era già morto quel Paggio, mandò l'altro suo Cortigiano, (ch'era iluto l'esca, e focile di quel foco) a chiedere al Calcina jo fe fi cra ancora effettuato il fuo commandamento: Ed egli credendo quello effere l'uomo fignificatoglidal Re, lo prese nelle braccia, e lo gitto nella fornace, dove rimale subito arfo, econfummato. In quelta maniera il forrano Giudice difese la causa dell'innocente, e puni il reo, ordinando, che fopra la fua tella cadelle la pena da lui tramata contro l'altro, come ordinariamente fup! fare. Okre ciò con questo esemplo ci volle dare ad intendere quanto fia di grand' utile per l'anima, e per il corpo l'udire la fanta Meffa. Arrivò poscia il Paggio della Regina alla Pornace, ed esponendo la sua ambasciata, gli su risposto, che già il Re era fervito, con che se ne tornò a palagio Non chbe poca parte per indurre il Re da sua Maestà, che rimase come suori di sè, vedendo l'effetto riuscito contrario al suo tabile, che successe. Nel tempo che il Re volere, ma poi informatosi del caso com' era nel colmo delle fue leggirrezze, epo-co amico della Regina, un fuo Cortigia-innocenza dell'uno, e la colpa dell'altro, e

zione ad un paggio suo, del quale si fer- quale ebbe occasione la Santa Regina, di

moftrare la fua pazienza, e foffrenza, e forfrenza, e forfrenza, e forfrenza, e forfrenza, e for se fei color fue fait solo el para contefe, e differenze consi la feu para e definado espí gai vecchio, crebbe tanto il diguífo tra di loro, che a con evolve diciono con efercici armati. in campagna per darlí battaglia, perché il Reportado e forfrenza e de la fue fue de la considera d

gior fiamma. E sebbene la Santa Regina piangeva, digiunava, e fi disciplinava molto, e con le fue elemofine, e buone opere proccurava di placar Dio nostro Signore, supplicandolo, che metteffe la fua fanta mano tra Padre, e figliuolo; ora con configli, ed ammonizioni, perfuadendo il figliuolo, cheubbidiffea fuo Padre, oracon preghicre, elagrime chiedendo al Padre, che perdonafical figliuolo , e lo ammerreffe nella grazia fua; non mancarono però alcuni mali uomini fra mezzo, che la vollero mettere in diffidenza al Re, (che di questi tali nelle Corti de i Principi grandi sempre ve ne ha gran copia) dando ad intendere a lui, checon leali, & ajuro fegreto della Regina, il Principe s'invigoriva, e prendeva forze per contraftarli. Ed il Reficcome per la collera era fuori di sè, e tanto difguffato con il fuo figliuolo, credendo facilmente alle bugie, che sopra di ciò gli venmero dette, repentinamente, e con rabbia, efurore cacció la Regina da Santaren, dove dimorava : -ed ella con gran pace di animo, e meravigliofa manfuetudine paísò alla villa di Alancher, nella quale ritirandoli accrebbe le fue asprezze, orazioni, ed elemofine, fupplicando Nostro Signore per la pace, e tranquillità del suo Regno. E tutto che alcuni Signori grandi, zelanti per suo servigio, la volessero alterare, ed animare, perchè per forza d'armi proccuraffe effere restituira nel suo debito luogo, e flato, con offerire il loro ajuto, e fervitu's mai perè la Senta Regina non diede orecchio a fimili offerte, e configli, anzi mostrando di gradire il loro buon zelo, li pregò, che di ciò non parlaffero, nè deffero nuove occasioni al Re suo Signore di difgutti, mache il tutto rimetteffero alla Provvidenza di Dio Nostro Signore,

moftrare la sua pazienza, e sofficenza, e t venne, perchè il Re intendendo quello, fu, che il Principe Don Altonso fuo sigli- che palfara, meravejiato della sua gran suolocbbe gran conteste, e differenze con il bontà, umitd, e pazienza, la rimise alla Resuo Padre, ed essendo qui già vecchio, sua compagnia, e l'amò, e riveri molto crebbe annoi disgrifor tari siroc, che al- juit.

Contro quelti si rigorofi intoppi fi armava la Regina con l'orazione, e con la confiderazione che Dio era suo padre, e che niuna cofa le poteva avvenire, che non foffe paffata per le fue mani, per il che non aveva da temere, ne da spaventatfi de i giudicjvani, parole fpropolitate, ed aggravi del mondo. Olrre ciò era di fua condizione mansueta, e pacifica, e molto amica di metter pace, ed unione tra i difuniti, e disleali : e Nostro Signore per questo le die. de fingolar grazia, come dimofteò in pacificare i suoi Vasfalli fra di loro, e con il loro Re, e Signore, & ancora il medefimo Re fuo mariro con il Principe Don Alfonso fuo figliuolo (come abbiamo detto) ed il Re di Castiglia Don Ferdinando il Quarto fuogenero con Don Alfonso della Cerda fuo fratel cugino, e con il Re Don Giacomo il secondo di Arragona suo fratello, perche paffando ella con il Re suomarito in Caftiglia, ed in Arragona, fu conclufa quella pace tra li due Re tanto da lei defide-rata. Ma fe la Santa Regina in tutto il tempo della fua vita aveva mostrato l'amor grande, che portava al Re suo marito, molto più glielo mostrò nel sempo della sua morte, che fu nella Villa di Santaren, alli 7. di Gennajo l'anno mille trecento venticinque, perchè strana fu l'antia, e la pura, con la quale la Santa Regina proceurò di fervirlo nell'ultima fua infermità, bramando, chemoriffe con dolore, e pentimento de' suoi peccari, ed sjurandolo con Mesfe, orazioni, ed elemofine, che offerfe a Dio, acciocche lo conduceffe a luozo di falvazione, come dalla fua divina clemen-

perfuo fervigio, la volefieto alterare, ed zafi può fiperare, che faceffe.

animate, perche per forza d'armi proccunaffe effecretibutian net fuo debito lusgo,
e fazo, con offerire illoro a juco, e fervitui, mai però la Sonta Regina non disco, e fervitui, mai però la Sonta Regina non disco, e la cultura del però la Sonta Regina la compragno fino ad Odiverze Momottando di gradieni la foro buon zelo, il
niflero di Monache di Son Bernardo, nel
circo nouevo cossioni al Re fuo signore di
ficto nouevo cossioni al Re fuo signore di
foro none con la veretto le concia, come appiero pi parti a piedi, e ferra darfi a comnonecenza l'avverbeb feccordi, come appiero (pre gragatano vine ferito) fe a en al-

in pellegrinaggio a S. Giacomo di Galizia, dore ellendo il giorno della fefta dell'Apotolo, il fece un' offerta ricchiffima di molti Vati d' oro, e d'argento, di molte pietre preziofe, ed ornamenti di feta, e di broc-

cato, oltre altre grandi elemofine. D'indi tornò ad Odiverez a celebrare l' Anniversario a suo marito, il che sece con gran folennità, e pompa, accompagnata dal Re Don Alfonfo fuo figliuolo, e da altri molti grandi, e Signori del Regno. Avendo compito a questo obbligo, fiando a riporre in Coimbra, dove in vita del Re fuo marito aveva cominciato un fontuofo Monistero di Santa Chiara, e fattolo condurre a perfezione, lo doto di molte rendite, e possessioni, spogliando se stessa di quanto aveva di ricco, e preziolo, ed impiegandolo a beneficio de i poveri. Volle poi entrare in quel Monistero, per vivere, e morire fotto la regola di Santa Chiara (il cul abito con questa intenzione si era vestita) ma lo lasciò di fare, perchè persone Religiose, eservedi Dio gli differo, che se vi entrava, innumerabil gente onorata, e povera, che viveva fotto l'ombra, e protezione sua farebbe rimasta abbandonata, e non averebbe avuto che mangiare: e così posponendo il suogusto, e divozione al rimedio, ed utile del proffimo, rimafe con l'abito di penitenza del terzo ordine del Padre San Francesco ; & edificò per sua abitazione una cala vicina al Monistero di S. Chiara, dove si ritirò, entrando quando voleva nell'istesso Convento, e conversando con le Monache (ch'erano novanta »e molte di esse di sangue il lustre ) famigliare , e fantamente, fervendole alcuna volta in Refettorio con rara umiltà, accompagnata dalla Regina Donna Beatrice sua nuora. Interveniva parimente con esse all'ufizio divino. Ed ella lo diceva bassamente con cinque Religiose vecchie di gran perfezione. Ogni giorno udiva due Messesolenni, la prima de i Defonti per il Re suo marito. e la seconda della festa, che si celebrava in quel giorno. Doppo pranso si occupava in spacciare dimande, udire i poveri, ripartir elemofine, enella fabbrica di un' Ofpitale, che faceva edificare vicino alla fua cafa. fotto titolo di Santa Elifabetta di Ungheria, vilitava in ello trenta poveri, che ( come fopra dicemmo ) vi manteneva, poi tornava di nuovoall'orazione, e contem-

Stando la Regina così ritirata, feppe. che il Re Don Alfonso di Portogallo suo figliuolo paffava poco d'accordo con il Re Don Alfonso di Castiglia parimente suo nipote, e che fi andava accendendo un fuocotra lor due; che fe non fi spegneva, averebbe potuto ardere quei due Regni di Castiglia, e Portogallo. Rimase la Santa Regina di ciò oltre modo afflitta, e spargendo molte lagrime, supplicò intensamente Nostro Signore, che prima la toglieffe di questa vita, che ella avesse a vedere si grandi mali. È come era si amica di Dio, adella pace, e concordia, determino di lasciar la sua quiete, e riposo, e di partirfi subito verso Estremoso dove dimoravail Re suo fighinolo per placarlo, e concordarlo con il Re di Castiglia, non ostantechei suoi servi la supplicassero, che non si ponesse in istrada, sino che non sossero paffatii caldi ecceffivi doll' Elfate, ch'erano all'ora; a'quali rispose, che in niuna cosa poteva meglio spendere la fua fanità, e finire la vita, che in vietare quei gran mali, che si temevana, se suo figliuolo, e suo nipote fossero venuti a tompimento di guerra. Cosi subito si pose in istrada per Estremoso, dove giungendo su sorpresa da una gran febbre, dalla quale comprefe la Santa Regina, che il Signore la voleva pigliare appresso di se, e darle il riposo de i suoi lunghi, egloriosi travagli, Confessoffi molte volte, ricevette il Santiffimo Sagramento dell' Eucariftia per viatico, proftrata innanziad un'altare, e fece il suo testamento. Nel punto della sua morte su vifitata dalla Regina degli Angeli Nostra Signora, della quale in vita era stata divotisfima, e vedendo, che l'ora fi avvicinava, fi raccommandò affettuofamente con molte lagrime, e finghiozzi alla medefima Vergine, dicendo quelle parole;

Mater mijericordia,
Tu noe ab hofte protege,
Et hora morsis: fastipe.

Maria madre di grazia, e madre di mifericordia, difendier til dal maligno nimico, e
ricevine nell'ora della noftra morte.

Maria mater gratia,

Lule , che facevaedifinarevicimo alla fuscafono titolo di Santa Elifishetta di Unfuncio i di Santa Elifishetta di Unfuncio i di Santa Elifishetta di Unfuncio di Santa Elifishetta di Unitaria funcio al Signore ella, di Lulglio dell'
comato ad inuovo all'ostazione, e contemanno 1376. di ctà d'anni fettantacinque,
plazione, nelle qualetella pisiti compiaerera. Je contro Signore per quella Santa Regi-

na molti miracoli invita, ed inmorte. In 1 vita fanò una Religiofa, chiamata Donna Margherita con il segno della croce da una travagliosa infermità di ftomaco. Ed un' altra Donna povera, che aveva un piede quali fracido, lavandogli ella i piedi il Giovedi Santo (come foleva,) erafeiugandoglicli, ebaciando molte volte il luogo della putredine, rimafe perfettamente fana.. Il aledefimo avvenne ad un Lebbrofo, ad un' mtra Donna, che pativa la gotta artetica, & ad un'altra giovinetta cieca dalla nativisà, chetutte ricuperarono la fanità. Una volta portava la fanta Regina certa quanrirà di denari involti nella fuavelte per dare a i poveri; incontrolla il Re suo marito, e chiefela, che portaffe, a cui ella rispose, cherofe, e mirandovi il Re, trovo, che veramente erano rofe non effendo la stagione: onde in alcuni luoghi è dipinta con que. stomiracolo. Un'altravolta sentendostella lo flomaco indisposto, ordinarono i Medici, che beveste un poco di vino, e non volendo ella farlo, gli portarono un poco diacqua, la quale miracolofamente fi converti in vino eccellente. Dopo morta portandofiil suo corpo a sepellire da Estremofo al Monistero di fanta Chiara di Coimbra nel colmo del caldo del mefe di Luglio, non fi fenti per tutto il viaggio cattivo odore, ma dal fuo corpo ufciva una fragranza shavistima, il che su tenuto a miracolo, perchè il viaggio fu di fette giornate, e fempre duro, fino, che giunti al Monistero la sepellirono non fenza molte lagrime, e gemiti. così delle Monache da lei allevate come figliuole, come di tutti i poveri, che la tenevano per madre, evivevano, fi può dire, per fua mano.

Il medetimo giorno, che fu sepellita, una religiosa del detto Monistero, toccando la caffa, dov'era il corpo, rimafe fana da una infermità a modo di cancrena, che gli confummava le labbra. Altri ancora per fua interceffionericevettero grandi grazie dal Signore, e fi liberarono da i demoni, che il cormentavano, e da infermità corporali, che li affliggevano, come fi può vedere ne g'i Autori, che più copiolamente scriffero la vita di questa illustre Regina, la quale non è folennemente canonizata, e polta nel Catalogo dei Santi, che tutta la Chiefa Cartolica univerfale onora; ma Papa Leone Decimo a' prieghi del Re di Porfantità della vita, e miracoli della Regina, concesse, cheogniannose nesacesse commemorazione, eficelebraffe la fua festa nel Vescovato di Coimbra, il giorno nel quale fu sepellita, che fu alli tredici di Luglio, nove giorni doppo la fua morte. El apa Paolo Quarto a contemplazione del Re di Portogallo D. Giovanni I crzo, dilatò questa concessione, ediede licenza, che per tutti i Regni, e Signorie di Portogallo fi celebrasse la sua solennità.

Doppo quella concessione ha fatto No. stro Signore nuovi, e maggiori miracoliper i fuoi meriti, e molti infermi ungendoficon folo l'olio della Lampada, che ardeva fopra la fua fepoltura, ricevettero intera falute per gloria del Nostro Signor Gesu Crifto, onore della medefima fanta ornamento del Regno di Portogallo, ed edificazione di tutta la Chiefa Cattolica.

#### Alli 15. Luglio.

#### LA VITA DI SAN GIACOMO Vescovo di Nisibe, e Confessore.

La vir. 2:50 Velcovo di Ciro, feriffe la vita di S. Giacomo Vescovo di Nisibe, ed è di quelta maniera.

Nifibe, è una Città ricea, e popolata ne i confini dell'Impero Romano, e del Regno di Persia, nella quale nacque questo grande, e fantiflimo uomo, che fin dalla fanciullezza fi-diede alla virtui, ed alla ritiratezza, dimorando in un diferto, dove faceva vita folitaria, e penitente. L'estate viveva, e dormiva alla campagna, ed il verno fi ritirava ad un'angusta grotta: non mangiava altro, che erbe felvagge i vestivafi di pelli di capra, affliggeva il fuo corpo con digiuni , e penitenze, e ricreava l'anima fua con la perpetua orazione, e contemplazione del fommo bene; ed il Signore lo favoriva con varicillustrazioni, dichiarandogli molto prima il futuro: ma effendo ne' fuoi tempi il demonio molto disciolto, e tenendo gran numero di persone sepolte nelle tenebre dell'Idolatria, come questo Santo era molto zelante della gloria del vero Dio, edelbene di quelle anime, che il maligno nimico nell'ombra della morte teneva schiave; glivenne voglia dientrare in togallo Don Emmanuelle informato della Persia, edi provare, se con la sua presenza, e dottrina poteva in qualche parte aju:

fo a maggior dignità, lafciò la fua umiltare la noftra Santa Religione, ed illumiriare i ciechi gentili di quel Regno.

[23] H mangiare; il veftire, il letto, e le

Vicino dunque ad una porta di una popolazione di Perfia, vidde certe donne, che itavano ad una fontana lavando con poca modestia, e vergogna a le quali in vedendole, non folonon gli fecero riverenza . ma come erano Idolatre, edi peca vergogna, cominciarono a mirarlo, come schernendolo immodestamente. Il Santo sebbene in quanto a se godeva di vederfi diforezzare, tuttavia gliparve, che per efaltazione della nostra santa Fede conveniva fare qualche dimostrazione in castigo di quella cemerità; e mosso dal Signore commandò a quella fontana, che si seccasse, e subico fi feoco, poi diede la fua maledizione a quelle lavandare, e subito viddero le loro chiome canute, che prima erano negre, ò biondes con che conobbero; che quello era più che uomo, ese ne andarono correndo alla Città, dando avviso di quel lo, che avevano veduto della fontana, che era difparfa, e mostrando le loro teste canute . Ufci il popolo ad onorare, e riverire il Santo, e supplicarlo ad alzare la mano da quel giusto castigo, ed egli lo sece, e con la sua orazione restitui l'acqua alla Fontana, e commando, che a lui venissero quelle Donne, delle qualialcune vennero, altre no . & i capellidi quelle, che vennero, e fi fog. gettarono al Santo, ricuperarono il color naturale, rimanendo le altre offinate con quella canizie.

Un'altra voltavide, che un Gindicede Perfi avera data una fenterza ingiufla, e trovandof vicino el tribunale una gran pie tra y come s'ella avefle avuto fentimento, gli commando S. Giacomo, che fi fiezzate fei modri pezza, accioche il mal Giudice conoferfic qual fentenza aveffe data, e fubi co la pieza fi ferezo, pinamendo uturbi ci-coftantimeravigitari, ed il giudice s'ammolito, e conforto, che rivocando la fentenza prima, a repronunció un'altra giufla, e conforme alla ragione.

Con quefte, se altrecofe miracolofe fumili cominció San Giacomo a rifipiandero, de ad effere moito famodo, e finanto nel mondro, e rasando la Sedia Epifeopale della fina Città per divino volera fu eles con Velcoro, a me gli riema di fortopose, inua fua ne tra della fina Città per divino volera fu eles con Velcoro, a me gli riema di fortopose, inua fua ne ma financia di controlo di controlo di controlo della financia di controlo di controlo di al Signores: ma non però per effere alcopara della financia di controlo di controlo di conposito di controlo di controlo di controlo di controlo di per forta della di controlo di cont

tà, povertà, e folita fua maniera di vita; il mangiare, il vestire, il letto, e le altre cose crano le medesime, che prima, folo frera mutato nella nuova cura, ehe gli bisognava tenere di pacifica. re le fue pecorelle : di foccorrere i poveri, di provvedere a gli Orfani, di confolare le Vedove, e di sviscerarii per far beneficio a tutti. E come la sua misericordia era si grande verso i poveri, una volta si congregatono alcuni di effi per cavargli con inganno una elemofina, chiedendoglicla per uno di loro, qual dicevano effer morto, e veramente nel fembiante mostrava di esfer tale. Intenerissi il Santo, ed alzando gli occhi al Cielo, fupplicò Nostro Signore , chericevesse l'anima di quel pover uomo morto nel suo albergo etcano, e data a gli altri elemofina, feguitò il fuo camino, ma quando gli altri poveri chiamarono il morto finto, acclocche godesse del frutto del fuo inganno, fi trovarono effi gl'ingannati, eviddero, cheera mortodavvero, onde attoniti caminarono dietro al Santo Vescovo, supplicandolo umilmente, che loro perdonaffe, e restituisfe la vica al compagnomorto, poiche la povertà, enon altra caufa gli aveva moffi a fare quella finzione . ed il Santo intenerito, imitando la clemenza del Signoré, con la fua orazione restitui la vita a colui, che n'era fenza, e ftava morto in terra >

Tragli altri infigni, e divini nomini, che si trovarono nel Concilio Niceno, esfendo Imperadore Costantino Magno per condannare le bestemmie, ed eresie dello fventurato Arrio, fil uno il nostro Santo Vescovo, e doppo quando il perverso pretefe con mano armata entrare nella Chiefa di Costantinopoli, & impadronirfene, il medefimo fanco Vescovo configliò Santo Alessandro Vescovo di Costantinopoli, che con lui digiunafse, & oraffe, chiedendo a Nostro Signore, che difendeffe la fun fede vera, e reprimeffe quella furia infernale, che la turbaya, e per le orazioni de i due Sapti Vescovi ciò sece Dio con un'evidente miracolo ; perchè ve. nendo Arrio una mettina, accompagnato da gran moltitudine di foldati, egente da guerra, per entrare per forza nella Chiefa, in una fua neceffità di corpo, gittò le budella, e la fede Cattolica rimale trionfante,

Ii Con

Con questa gloriosa victoria se netornò 1 San Giacomo alla fua Chiefa per pafcere le sue pecore, come fanto, evigilante Pastore: ma essendo morto il Gran Costantino laperadore, che con la fua potenza, e valore reneva a freno Sapore Redi Perfia, fuecedendogli nell'Imperio Cottanzo fuo figliuolo, parve al Re Berbaro buona occasione per far guerra all'Imperio Romano, e con grande, e possente efercito assediò la città di Nisibe, che era frontiera, e piazza forte per natura, e per arte, e molto più per esservi dentro il fuo gran Prelato, che la difendeva con le sue orazio-

Settanta giorni durò l'afsedio, che fu molto firetto, e vedendo il Rè di Perfia, che non poteva a quel modo vincere, e sforzare la Città, fece ritenere il fiume Tigre, (cheè molto rapido, e paísa per mezodielsa) con variemacchine, & ingegni per ciò fabbricati, e poi sboccare furiofamente, perché con l'impero foo rovinafse, e desolaise le mura, che per altra via non aveva pocuto rompere scaddero le mura per la forza dell'acqua, e quelli di dentrofitennero perduti, & il Re di Perfia molto contento, ed orgogliofo pensò di avere la vittoria in mano, e che già la Città fosse sua, aspettando la notte per dare l'afsalto, già che per l'umidità lasciata dall'acque non poteva darglielo subito a ma il Santo Vescovo ritiratosi alla Chiela , supplico Nostro Signore, che la difendesse, e la mattina vegnente, volendo i Persiani dare l'assalto viddero, che la Città era circondata da un nuovo muro più forte, emeglio stabilito di quello, che con l'impeto dell'acque avevano gittato a terra, di che tutti rimafero artoniti, e molto piti il Re, il quale sopra il muro vidde un'nomo con le infegne Insperiali vestico di porpora con la corona in capo, e febbene da principio pensò che folse l'Imperadore Cottanzo ivi venuto per difenderla, evollecomementitori uccidere alcuni suoi, che gli avevano detto l'imperadore non efseravi, main Antiochia; feppe nondimeno dopo che era la verità quello, che gli avevano fignificato, e comprese, che Dio combatteva per i Crifliani, e che non poteva prevalere contra di loro, più confermandofi in quefta opinione per quello, che poi fuccesse. Perche il Santo Vescovo stando sopra le che sopra di quella non era percendere si

mura, e discoprendo l'escreito innumerabile del Rè Sapore, alzò gli occhi al Cielo, supplicò affettuosamente Dio, che disfacefsetutto quell'efercito, con un'altro di Mosciolini. Ed ecco subito venne tina come nube d'innumerabili , e fattidioli Mosciolini, & entrando per le trombe de gli Elefanti, e per le narici de i cavalli li focoro dare balzi, efalti, egettarquelli, che vi crano sopra in terra, li quali non potevano ne per arte, ne per forza umana rezectli, ne governarli. E così per l'orazione di San Giacomo tutto quell'efercito fudisfatto, & il Re di Perlia con vergogna, erabbia se ne tornò al suo Regno. avendo lanciato verso il Gielo un dardo contro il Dio de'Criftiani, che cosi gli difendeva, e vilibilmente per effi combatteva. Da che si vede quanto pui possa nel cospetto del Signore l'orazione de i Santi per difenderei, che il potere, el'armi de' nottri nimici per danneggiarci, e che con i Mosciolini può Dio disfare gli efereiti armati, e possenti, senza che cosa alcuna possa refistere alla sua volontà;

Stando dunque il fanto Vescovo occupato ne'fuoi fanti efercizi carico di ami, edimeriti, giunfeil felice, e da lui defiderato giorno, nel quale Dio Noftro Signore lo voleva guiderdonare, e cosi lo tolfe appresso disc, dandogli la corona di gloria, che sebbene aveva meritara. Sepellironio i Nifibiti con gran pianto; e fentimento nella fua medetima Città, giudicando, checome gli aveva difeti da i Perfiani in vita, cosi gl'averebbe difesi dopo morte, come fece: perchétuttoil tempo, che il fuo fagro corpo ftette in quella Città, egli L' confervo, ma dopp, che Giuliano A. postata prese l'imperio, andando contro i Persiani, elasciando in Nisbe come in frontiera otto mila Soldati in prefidio , gli tolic il maggior prelidio, edifefa, che avelse, commandando, che fi cavafse da quella Città il corpo del Santo Prelato per Forrore, chech faceva, e per l'odio, che portava alla nottra fanta religione: Onde essendo poir trato il med simo Giuliano Apoltata vinto da i Perfami, e miferabilprente uecifo in quella giornata fu necessario, che Gioviniano fuo fuecefsore nell'Imperio, dasse quella Città a! Rè di Persia per contentarlo, e che la perdesse per non perdere tutto l'Imperio. E ben conobbeto tutti

Telegrapy God

mo vi fostero state lasciate. Scriffe questo Santo Prelato molte opere riferite da Gennadio nel Catalogo de gli uomini illustri, il quale comincia da S. Giacomo Prete detto il Savio, e poi Vescovo di Nifibe, e dice, chefurono 26. libri da lui compotti. Mori queito Santo Prelato nel tempo di Coftanzo Imperadore, & i Martitologi Romano, di Beda, di Ufuardo, edi Adone fanno di lui menzione alli 15. di Luglio, magli altri autori Latini , che scrivono Vice de Santi , & (Greci nel loro Menologio all'ultimo di Ottobre, Scriffela fua vita ( comedicemmo) Teodoreto, el'adduce nel fuo4. Tomoil P. F. Lorenzo Surio, e parlano di lui Gennadio, Cassiodoro, Niceforo, & il Card. Baronio nelle annotazioni del Martirologio, e nel 3. e 4. Tomo de fuoi Annali.

All. 19. Luglio.

#### LA VITA DI SANTA MACRINA Vergine .

A vita di S. Macrina Vergine forella di San Basilio il Magno su scritta dall' cloquentissimo San Gregorio Nisseno parimente suo fratello, che si trovò alla sua morre in una Epistola ad Olimpio, quale adduce il P. F. Lorenzo Surio nel quarto Tomodelle vite de'Santi, e brevemente ricopilata fu di questa maniera. I Genitori di Santa Macrina furono Basilio, & Eumelia persone nobili, ericche, che ebbero dicci figliuoli quali tutti Santi , &calcuni di essi colonne, e lumiere della Chiefa, comedo dicemmo nella vita del gran Bafilio. La prima, che nacque primogenita di zurti i fuor fratelli, fu Macrina, e prima che nascesse in una visione, ch'ebbe sua madre. fe le pose avanti un' Angelo in forma di un'uomo venerabile, e di aspetto più che umano, che ponendo il nome alla fanciulla . che aveva nel ventre , e stava per uscire alla luce, la chiamò Tecla, per darci ad intendere, chenella perfezione, e fantica della Vita, Maerina aveva da effere molto fimigliante a Santa Tecla discepola, e primogenita dell' Apostolo San Paolo: Nel battefimo le posero il nome di Macrina per memoria di un' Avola fue, madre di

gean calemità, se le reliquie di S. Giaco- la dei gran Vescovo di Cesarea Gregorio Taumaturgo, e Maeftra e guida del gran Basilio, di che egli molto si pregia, dellequali fa menzione il Martirologio Romano alli 14. di Gennajo, e quelta ti chiama Macrina la Maggiore rispetto à queil'altra fua nipote, la cui vita quivi feriviamo.

Nutrironla i suoi Genitori come santi fantamente, proceurando fepararla fin da i primi anni da tutto ciò, che poteva macchiare l'anima fua puriffima, ed' inclinarla alle cofe fagre , ed-all'amor dell' eterne, specialmente allo studio del libro della Sapienza di Salemone, e dei Salmi, ne'quali fi efercitò con tanta diligenza, che quando andava a dormire, e fi levava, quando andava allo studio, e lasciava di studiare, nel principio, e nel fine del mangiare , dell'orare, e di qual fi voglia altra fua cofa, fempre recitava qualche Salmo, anzinelle stesse opere fue manuali quetto era il fuo gufto, e trattenimento.

Di età d'anni dodici risplendette Macrina di una bellezza si eftrema, e rara, che niun Pittor, eccellente poteva con il pennello ritrarla con la fua perfezione. Molti Cavalieri la chiefero a fuo Padre per moglie, ed il Padre senza a lei dir cola alcuna, uno n' eleffe giovine nobile, edi buoni cottumi, e promife di dargli fua figliuola, ma fu Dio servito che quel giovine moriffe, e Macrina restasse libera, la quale avendo faputo quanto fuo Padre aveva trattato per maritarla, e come Dio l'aveva liberata da quel pefante giogo , 'determino di più non maritarfi, ma di confagrare la fua virginità a quello fpofo celeffiale, che non può morire : sebbene per la sua bellezza molti la importunarono chiedendola a i fuoigenitori perifpofa, ed effi inclinando a maritaria non la puotero però mai perfuadere, mostrando in questo maggiore coftanza, che gli anni fuoi teneri non permettevano. Stette con fua madre accompagnandola, servendola, ed ajutandola nelle cure domestiche della casa, e famiglia con tanta pietà, amore, e diligenza, che ben pareva, che il Signore fosse in lei, e la governasfe. Ella era come madre di tutti i fuoi fratelli, quella che gli nodriva, addottrinava, ed indirizzava ad ogni virtil. e perfezione. ed effendo già suo Padre morto, persuase a fuo Padre, fantifique Donna, e difeepo fua madre, che con lei entraffe in un Moniftero, dandoli veramente à Dio, e sua f madrelo fece, e vissero in quello ambidue con un modo di vita che più pareva di Angeli, che di persone umane. Non regnava in esse nè ira, ne invidia, ne odio, ne sofpetto, ne brama di onore, ne vanagloria, nè cofa alcuna terrena. La superbia, il fafto, ela presonzione, ed in somma tutti i vizi erano sbanditi da quel luogo s il fuo gufto era la temperanza i il (uo onore non effere conosciuta : la povertà l'avere da sè cacciate, come polve, le ricchezze; & il nulla possedere eranoi loro tesori, stimando inutile, e fenza profitto qual fi voglia diligenza, che fi ponga in proccurar di allungare questa vita mortale.

Totto il loo fludio ra Dio, una contimabarzione, & il cantare dei Salmi, che mai non s'intertompsen ne' di giorno, ne' di notte. Tale tea la loro finica, etale il loto ripofo: erano Donne, e parevano. Angeli, preche febbene erano di erane, j & avevano figura di Donne, e fi ferviseno de i fendimenti, nella vitoria però delle loro paffioni, nella putità delle anime, nell'amote acetfo dei Signore, e nel vivere in earne fenza diletto di earne, janitavano gli Aogeli, & erano fuperio il

a gli uomini.

Stando in questa vita madre, e figliuola con gloria grande di Dio, profitto delle anime loro, edificazione di tutti quelli, che con effe conversavano, venne a Santa Macrina una infermità grande nel petro con infiammazione, durezza, e dolore, e con pericolo, cheilmale penetraffe, el'uccidesse, ò si saccesse incurabile, se il petto non si apriva con il tempo da sè. Pregolla molto fua madre, che si ponesse nelle mani de Chirurgi, e si lasciasse curare, ma ella era oncita, e ritirata, che teneva per più grave lo scoprire parte alcuna del suo corpo ad uomo, che la infermità medefima, e cosi stando una notte entrò nel fuo oratorio, e prostrata nel cospetto del Signore lo supplicò umilmente, che la fanasse, sparse molte lagrime, ed al fine dif. se a sua madre ( che tuttavia la importunava a lasciarsi cutare ) che battava , che ella con la fua mano faceffe la Croce fopra il suo petto offeso per rifanarlo. La madre fece la Croce, ed il male disparve, lasciando in fuo luogo un fegno molto pieciolo, e delicato, come la puntura diun'ago, che ali durd tutta la vita foa, acciocche fi vedesse, che Dio miracolo samente l'aveva sanata, e quel segno sosse testimonio, e memoria di questo beneficio.

Morta la Santa madre, rimafe la fanta filiuola ogni giorno più anelando alla perfeziones vivendo in terra, godeva molte volte de i gusti, e consolazioni del Cielo, facendo con il fuo esemplo, orazioni, e parole, animo alle akre Donzelle, e fpofe del Signore, che vivevano in fua compagnia, come madre, e Maestra distuttet per infino, che andando fuo fratello San Gregotio Niffeno in bando dalla fua Chiefa . per la persecuzione dell'Imperadore · Valente eretico Arriano, ed effendofi trevato nel Concilio di Antiochia, per illinto divino gli venne voglia di andar a vedere la fua fanta forella, che per lo spazio di anni otto non aveva veduta. Andovvi, e trovolla nel letto molto inferma, e nel fine della fua vita, laonde comprese, che il Signore l'aveva guidate, acciocche affistefse alla sua morte, la sepelisse con le sue mani, e facesse l'usizio dovuto all'amore, che come a forella maggiore, emadre, e Maestra spirituale gli doveva.

Stavasi la Santa dittesa in terra sopra una tavola coperta con un facco, e con un' altra tavola per origliere fotto la testa, e quando vidde suo fratello, ringraziò il Signote, che per compimento del fuo defiderio lo aveffe moffo a prendere il travaglio di quel camino, e doppo avertrà di loro paffatialcuni ragionamenti di Dio, effendo la Santa Vergine nel transito, fece una lungaed affettuofa orazione a Nostro Signore, lodandolo pet tutte le grazie, che le aveva farte, fearnandola dall'amore del Mondo, e di tutte le cofe della terra, e supplicandolo che non miraffe alle fue colpe, e peccati, ricevendo lo spirito suo nelle sue sante mani, quasi incenso liquefatto nel fuoco della sua carirà: Poscia fattosi il segno della Santa Croce sopra gli occhi, la bocca, ed il cuore,e flando in orazione ufci quell'anima benedetta dal corpo, lasciandolo bello, e composto, come quando era vivo. Tutte le Vergini, che etano in quel Monistero , cominciarono a piangete amaramente, ed a dire con voci compassionevoli a la luce de gli occhi nostri a elume delle anime è spento quella, ch'era nostra guida, nostra difesa, il ritratto della purità, il nodo della noftra concordia la colonna della nostra vita spiri. tuale ci hà lasciate : Tutto il sue tesoro, e

velo, e due scarpe veechie, perche in Dio folo aveva ripotto il fuo cuore, ed ogni fuoteforo. Portava al collo una Croce di ferro, e un'anello della medefima materia. nel quale era un poco del legno della Croce; ed il corpo rimafe si chiaro, e rifplendente, che pareva vibraffe da sè raggi.

Concorfe subito, che fi seppe la sua morte, gran moltitudine di nomini, e Donne da tutti quei confini alle fue elequie, e portandola sopra le spalle San Gregorio Niffeno suo fratello, un'altro Vescovo, ed altridue Preti uomini infigni accompagnati dall'altro Clero, e popolo con cerci accefiin mano fu fepellita nella fepoltura de fuoi genitori con gran tenerezza, e fentimento. Fece Nostro Signore per questa Santa molti miracoli in vita, ed in morte. Sanò una Donzella quafi cieca di un'occhio solo con baciarglielo. Cacciò molti demonj, diede falute a molti infermi, e con spirito profetico pronostico le cose future, ed il frumento, che fece darea i poveri non fi (minui, ne quando fi diede, ne dopo. Di Santa Macrina fanno menzione il Martirologio Romano alli 19. di Luglio, e San Gregorio Niffeno suo fratello, (come dicemmo) il quale scrisse la fua vita, e la loda tanto, chene i libri dell'anima dice , che egli fu fuo difcepolo, ed ella fua maeftra, apprendendo da lei i misteri più se-greti della Tcologia Cristiana, li quali non fi possono scorgere se non da quelli, che hanno i cuori puri, e finceri.

Alli 19. Luglio.

LA VITA DI SANT'ARSENIO Abbate , & Confessore .

L' Sant'Arlenio Romano, e fin da fanciullo bene inclinato ad ogni forta di lettere, e di virtui; e cosi per il suo grande ingegno, come per il suo molto studio venne a riuscire Oratore, e Filosofo eccellence, e molto infigne in crudizione . Dopo con il tempo come egli era onesto, virtuolo, e divoto, lasciando le scienze nmane si applicò alle divine, e si diede alle fagre lettere, ricreando l'anima fua con quello che leggeva, e cavandone nuo-

tutre le fue ricchezze furono un manto, un 1 guore. Viveva fegregato dal tumulto, e traffico della corte insieme con una Donzella fua forella, perche non era avaro, ne ambizioso; pure quantunque egli stesse nascosto per non estere conosciuto, Dio lo manifestava, e metteva in luce, e così l' ordinarono Diacono della Chicía Romana, epofcia il Signore lo innalzò, e pofe fopra il candeliere con l'occasione, che quivi narrerò. Era all'ora Imperadore d'Oriente il gran Teodolio, che aveva un figliuolo chiamato Arcadio , il quale poi fucceffe a suo padre nell'Impero, e desiderando Teodofio, che il figliuolo fi allevaffe con le virtudi degne di si alto Principe', per la prima cofa pose gli occhi in cercare un' uomo si fanto, si faggio, e si prudente, che figuramente lo potesse tenere in custodia, ed ammaestrare come maestro nel timor di Dio, enelle virtu di un perfetto, egloriofo Principe Cristiano. A questo effetto scriffe a Graziano, che era in Italia, da lui fatto fuo compagno nell' Imperio, pregandolo, che in Roma cercasse un Macitro per suo figliuolo, quale conveniva, e Graziano scrisse perciò a San Damafo Papa, che all' ora prefiedeva nella Chiofa del Signore, il defiderio di Teodofio . pregandolo, chene sciegliesse uno a suo modo, e San Damalo eleise Arlenio conofcendo le gran parti, che in esso concorrevano, e cosi con la fua approvazione, e con quella di Graziano Imperadore contro ogni sua voglia, egusto, si parti per Cottantinopoli, senza che gli valessero scule, etitoli da lui allegati per sua umiltà, e modeltia, acciocche non gli fosse quella caricaimposta tanto ( a suo parere ) per le fue forze eccessiva. Giunto in Costantinopoli l' Imperadore Teodosio avendo letce le lettere del Papa, e di Graziano portategli da Arfenio, e molto piti dopo avere con lui parlato, rimale contentifimo, e oltremodo l'onorò, confegnandogli Arcadio suo figliuolo, e dicendogli che voleva lo addottrinasse, e correggesse non solo come Macftro, ma che anco lo castigasse come padre, fenza mirare che fosse figliuolo d'Imperadore: avvengache più gli era in grados che egli meritalse per propria virui l'Imperio, di quello che lo avesse ad ereditare per essere suo figlipolo. Conferi ad Arlenio la dignità di Senatore, e riverendolo come se fosse stato suo payi motivi per più amare, e fervire il Sie dre, gli fece dare ffanze nel suo pala-Flor Sanct, S. Stravy Parte II. Ii 3 gio

gio in un'appartamento vicino al fao, per f le in questo ubbidire al fue Signore, anzi molte volte poterlo visitare, evedere in che modo infegnaffe à fuo figliuolo, Entrò una volta Teodofio in tempo che Arfenio dava lezione al Principe, e trovò che suo figliuolo stava asliso, ed Arsenio in picdi, perche quantunque come Precettore tenesse Arcadio per discepolo, non lasciava però di onorarlo, e rispettarlo come figliuolo d'Imperadore. Diquesto prese egligrade sdeeno, parendogli irragionevole, che il discepolo ( tutto che soffe suo figliuolo ) fedeffe, ed il Maestro, che li dava lezione, stesse in piedi', e riprendendo Arsenio li commandò, che per l'avvenire egli sedesfe, ed il Principe che stesse in piedi, poiche con tanta maggior ragione più lo aveva da rifpettare, che lo steffo padre, quanto è piri degno il buono, e vistuolo effere, che da buono Precettore fiapprende, che l'effere naturale, che si dà dal padre: laondea queflo proposito diffe Aristotile, che non possiamo pagare a Dio, a i genitori, ed a i pre-

cettori quanto li doviamo. Meravigliofi-crano i documenti, che il buori Arfenio dava al fuo difeepolo Arcadio, perchegl'infegnava il timore, e l'amore, che doveva a Dio, a rispettare, ed ubbidire suopadre, e come egli avesse da effere modesto, e temperato, il poco conto, che fi ha da fare de scettri, e delle corone ; perchè non possono estinguere la nostra fete, ne farci beati fuggendoci cosi prefto dalle mani; quanto più fia lodevole il meritare di effere Imperadore, che l'effere tale : il conto che fi hà da tenere di governare i fudditi con benignità, e clemenza, quanto maggior forza abbia per confervare gl' Imperi, e gli flati l'amore, che il timore, e la benevolenza de i popoli, che lo fpavento, e le armi, e finalmente tutto quello, che spetta à formare, ed istituire un Crifliano, ed eccellente Principe mostrava Arfenio ad Arcadio con meravigliofa amorevolezza, e maturo configlio, equando faceva mestiero con severità. Avvenne una volta, che egli pose le mani nel Principe, e gli diede alcune sferzate, per un grave fallo da lui commesso 3 ma prendendo Arcadio quel castigo per ingiutia, determino vendicarfi del fuo Maeftro, e di dareli la Morte. Communico questo suo intento con un fervo fuo, di cui egli fi fidava, e li commandò che uccidesse Arsenio : mà quell'

avvisó fegretamente Arfenio della mala intenzione del Principe, perché fi ritirafie in ficuro, acciocche per altra mano non foste commesso quell' eccesso. Arsenio ehe come a forza, e violentato dimora. va in quella occupazione, e niuna cofa più desiderava, che di uscirne, eritirarli come a porto ficuro a fervire a Dio in qualche folitudine, prese quella occasione come mandatagli dalla fua mano, e deposto l'habito di Cortigiano, e splendido, li vesti da povero, e senza esfere tentito, fi parti da Costantinopoli per Egitto, il che fece con tanto maggior cura, ed allegrez, za, quando dimorando ancora in palagio, e fupplicando ivi Nostro Signore, che gli mostraffe il camino della sua salvazione, aveva udita una voce, chegli diffe, Arfenio fuggi da gli uomini, e faraifalvo. Questa medesima voce, dopo che sit ritirato al diferto, udi poi ancora mentre era in- orazione, che gli diceva: Arfenio fuggi, taci, e ftati quieto, perche quefti fono i principi della falute. Andoffene dunque ad un monte detto Scetto. dove dimoravano molti fantifimi Monaci, da quali fu ricevuto in compagnia effendo di età d'anni sessangue.

Molto fenti Teodofio la partenza di Arfeulo dal suo palagio, e che non si trovasse, avendolo con somma diligenza facto cercare per mare, e perterra, ene avendone mai potuto intendere novella alcuna; perche Dio Nostro Signore si voleva di lui servire in quella folitudine, acciocche fosse un vivo ritratto di fantità, e modello di vita perfetta. La prima cofa. che egli proceurò fel di dimenticarfi di tutto l'effer suo secolare, e di trasformarfi in un povero, e disprezzabile uomo, e dosi cominciò a vestirsi di abito vile, e stracciato, quale egli stimava più delle ricchezze, e vesti delicate da lui lasciate a dietro; Con gran cura occultava la scienza da lui apprefa, acciocche foffe tenuto per un' uomo femplice y ed idiota, chiedeva volontieri a gli altri Monaci che meno fapevano, e proponeva a foro i fuoi dubbi circa le cose interiori, e spirituali e per cavare da rutti profitto, fapendo la differenza, che vi e traquello che con fludio fi-apprende ne'le fcuole, e quello che Dio integna, ed infonde nell'anime, Veuomo effendo timorato di Dio non vol- I gliava tutta la notte, e la mataina chiudera

dicendo, che a buon Monaco un'ora di sondo bastava. Era nell' orazione tanto afsiduo, che li occorse cominciarla al tramontare del Sole, e finirla quando la mattina vegnence i fuoi raggi li ferivano gli occhi, e quando orava nelle Chiefe si nascondeva dietro a qualche colonna, o in luogorimoto, dove non fosse veduto, per starsene più quieto, e solitario. Gli occhi fuoi erano due fonti di lagtime, onde diffe un Santo Monaco chiamato Paftore. Beato farai Arfenio, che avendo pianto in vita ti fei liberato dal pianto perpetuo. Eraamicifumo del filenzio, e della quiere, e per meraviglia non apriva la fua bocca fe non era per lodare il Signore. Le affinenze fue furono quali incredibili, mai non ftava oziolo, equando era più povero, all' ora fi teneva per piti ricco, e stava più contento: finalmente era si morto al mondo , che effendo da Roma venuto un Cavaliere a cercarlo, per darli avviso di un non sò qual testamento fatto da un suo parente, che li aveva lafeiato ricchezze grandi , quando intele la cagione della fuavenuta, gli rispose. lo sono morto prima di hai, e così non posso far opera di uomo vivo, e con quetto lo fracciò reftituendogli il tellamento portatogli. Soleva molte volte dire, parlando seco stesso: Ar-senio, a che ti facesti tu religioso? perchè lafciasti til il mondo : non lo lasciasti per effere grato a Dio? fa dunque quello, per lo che venisti. Un'altra volta diffe, che sovente si era pentito di aver parlato, e non maidi avere taciuto. Fu nella fua cella veduto tutto acceso come suoco, e per molto che Arfenio cercaffe di occulture, e coprire le sue virtu , non puote, perché Dio Nostro Signore le manifestava, el onore, quale ealifuggiva (come ombrail corpo ) lo seguitava. Cominciò a divulgarsi la fama della fua Santità, per ogni parte, eda molte Provincie rimote, lo venivano a cercare, folo per vederlo, egodere della fua presenza, ede suoi santi consegli, ed Arfenio fentivació molto, e per agni via proccurava di victario. Venne una volta fino d' Aleffandria Teofilo Patriarca con Il Gover. natore della sua Città, senza guardare alla lunga fatica, edifficoltà del viaggio, folo per vederio: ed avendolo pregato con grande istanza, che loro dicesse qualche cosa

Total San L

unpoco gli occhi per ripofare alquanto, I gran spazio sospeso, li rispose. Mi Promettete voi di compire a quanto io vi dirò? e rispondendo effi, che si: diffe egli, quando udirete, che Arfenio fia in qualche luogo non lo andate a cercare: il perché rimaferoeffi di Arfenio edificati, vedendolo si alieno dalla conversazione, e tanto amico del (ilenzio e quantunque al Patriarea Teofilo venisse voglis di rivederlo un'altra volta, nonardi però di andarvi senza preveniclo, e senza prima sapere se egli averebbe aperta la porta, ed Arfenio li fece rispondere, chefe a lui l'apriva, bisognava ancora aprirla a molti altri, che era dirle, che si partiffeda quella solitudine onde il Patriarca lo lascio. Un'altra volta venne un Monaco da lontane parti alla cella di Arfenio dallealtre appartata circa dieci leglie per vifitarlo, econfolarficonlui; mi quando Arlenio intele quelto, cominciò a tirarli delle pietre, perche stimandolo forsennato (come lo stimò) non si avvicinatic a lui . Un'altra volta venne una Signora da Roma fino in Egitto per vederlo, e fargli Elemofina . e per cavare profitto da i funi confiali . e trovatolo fuori della cella fi gittò a' fuoi piedi, maegli quando la yidde, fi turbò, e glidisse. Nonsai tu, che sei Donna, e che a te convienensi lo stare in casa? como hai tu fatto a paffare tanti mari, e quà venire per vedermi? vuoi til aprire la strada con l'elemplo tuoad altre Donne, che vengano anch' else a turbarmi? Quello diffe egli con sembiantesi severo, egrave, che la povera Donna conturbata, e tremante lenza poter alzaregli occhi per mirarlo, rispose: Con l'ajuto di Dio, è Santo Padre, non lascieo, che venga Donna alcuna a cercarti, per me, di me peccatrice ricordandoti . All'ora rispose il Santo; Quello di che lo prego Dioè, che cancelli te dalla memoria mia s tanta era la ritiratezza di Atfenio in conversare con le Donne, per essere elleno laccio, del quale spesso si serve il demonio, per far cadere i più fanti, e forti uomini, e per avventura, perche giudicò, che quella Donna, fotto colore di divozione, e di pietà fosse un lacciotefogli daldemonio, per prenderlo, e farle cadere. Ebbe moitorara, ed eccellenre confidanza in Dio, di modo che nei demoni conterrori, e varie, e mostruole figure da loro prese puotero spaventarlo, per fua edificazione, dopo effere flato per e farlo tornare addictro, ne i pericoii a

li, e minaccie de gli nomini intimorir- i ciò li diamo un fologrigliere, ed un po-

Entrarono una volta i Barbari armati per rutto quel monte, dove i Monaci dimoravano, ed essi per suggire dalle loro mani fe ne andarono, ma Arfenio rimale nella fua cella ficuro, e quieto, dicendo: Se Dio non ha di me cura, a che bramo io di vivere? e così passò per il mezzo de i Barbari armati con molta ticurezza fenza ricevere da effi danno alcuno: pure un'altra volta in fomigliante pericolo, temendo, che se rimaneva, gli altri l'averebbero più stimato, come persona favorita, e difesa da Die, si parii con essi loro. Essendo verfo disè medefimo rizorofiftimo, con gli altri era benigno, e mifericordiolo, e facilmente perdonava le colpe altrui. Tra gli altri Monaci uno ve n'era, ehe rubava ciò, che poteva, il che saputo dal Santo lo conduste alla sua cella, e diedegli molti buoni confegli circa l'emendar la fua vita , e per levargli l'occasione di rubare gli diede alcuni panni, e denari, ma tutto questo non fece alcun profitto, perche il malcostume era molto radicato nell'animo di quel povero Monaco, ed i più vecchi della religione mormoravano frà di loro di Arfenio, dicendo effere danno fa quella facilità, che usava con quel Monaco incorriggibile, eche come tale fi aveva da cacciare dal Convento per ammaestramento de gli altri.

Cadde una volta infermo, ed il Sacerdote, che aveva carico de' Monaci, gli preparò un materazzo, cd un'origliere, per alleggicrimento della fua infermità ; ma venendolo a vifitare un'altro Monaco vecchio, fcandalizoffi molto, vedendo questo, ediffe fra se. Questo è quell' Arsenio si lodato è conobbe il Sacerdote il fentimento dell' indifereto Monaco, e chiamandolo a parte gli diffe, Molto defidero fapere in che modo voi vivevate prima di prendere l'abito Monacale ? Confessogli il Monaeo, che viveva in fomma povertà, e con gran mancemento delle cofe necessarie alla vita umana : fecondo questo dunquet il Sacerdote rispose, ) ora vivete più commodamente, e l'effer Monaco in quanto al vostro sostentamento non vi è di carico, ma di alleggierimento, e non confiderate, che Arfenio era Padre degli Imperadori, e le ricchezze, e delicatezze che lasciò , ed i molti letti, in che dormiva. e che in ricompensa di tutto mulando la sua persona )una visione, ch'egli

vero materazzo.

Ammirabile fu la vita di questo fantiffimo Padre, especchio chiaro, e rilucente di tutti i Monaci, che vivevano in quel monte, e nelle altre Provincie più rimote, a' quali infegnò non folamente con l' efempio delle sue rare, ed eroiche virtu (come abbiamo detto ) ma con parole, edammonizioni ancora effortandoli fempre a ricordarsi di purgare l'anima, poiche quello era il fine, che entrando nella Religione avevano pretefo, e che per acquittare questa purità dell'anima non si contentafsero con affliggere solamente il corpo, e con lasciare i vizi sensuali, ed esteriori, che la lordavano, ma che eacciaffero altresi gl'interiori, e più occulti, l'invidia, l'appetito di vanagloria, la buona opinione, e fama di sè medefimi, e fopra tutto la superbia, che è la radice, e fontana di ogni male, e che proccuraffero con tutte le forze purificare la loro intenzione, e sopra tutto aggradire a Dio, guardandofi dalle imboferte, edarti naf coffedel nemico, che molte volte con l' esca della carità, ò pietà ci sà tranguggiare l'amo del peccato. A questo propolito, ad un vecchio, che gli diceva, che da che per la fua molta età non poteva digiunare, gli pareva di effere obbligato a vilitare gli infermi, ead occuparfi in quell' opera di carità, diede configlio. che per l'avvenire mangiaffe, e beveffe, e ripolaise, ma non ufcifse dalla fuz cellaperché con quella vifita degli infermi, il demonio pretendeva di trario dalla cella a qualche eattivo fine, e non perchè efercitasse la carità. Parimente chiesto da un'altro Santo Monaco chiamato Marco, perche tanto fuggiffe la conversazione de i Monaci, parendo, che egli abborrifse, poiche da quella egli non poteva rioever danno, ed essi ne cavavano molto profitto; rispose; Sà il Signore, che io riposo fopra la vostra carità, ma che volete voi che io faccia, poiche non mi posso dividere, e far di me una parte a Dio; ed un' altra a gli uomini, specialmente udendo, che è più facil cofa contentar Dio, che gli nomini, perche Dio è uno, ed incommutabile, e gli nomini fono molti, e di moltane contrarie volontà, che ad ogn'ora fi cangiano? poleia gli narrò (avvegnache diffi-

Fabricad by Gord

ebbe. Diffegli, che ftando una volta nella, che gli mandava, ch'erano tutte le rendite fua cella udi una voce, che di diceva, che Imperiali riscosse in Egitto, per ripartire a uscisse suori, perche gli voleva mostrare le i poveri, ed a i Monaci, chene avellero bi. cure, e follie de gli uomini: ufci dunque fogno. Ma Arfenio vedute le lettere dell' feguitando un'Angelo, che lo aveva chia- Imperadore non gli volle rifpondete in ifmato, il quale gli mostrò un' uomo negro, chein un monte tagliava legna, è ne faceva granfaício, edoppo volendolo caricare, el liare, cherispondesse all'Imperadore, ch' non potendo, per effer grande, tagliava egli supplicava Nostro Signore a volergli di nuovo più legna, ed accrefeeva il fascio, perdonare i fuoi peccati, e che nel rimapretendendo poterlo portare fopra le spalle, | nente era morto al mondo, e con questo lo e quelto fempre faceva fenza confiderare, fpacciò. che quanto più legna tagliava, ed aggiungeva, tanto più s'impossibilitava il poter dine cinquantacinque anni non come uocaricare, eportare quel pelo. Mostrogliene parimente un'altro, che con gran fatica cavava acqua da un lago, e poscia la gittavain un canale rotto, e pieno di pertugi: fliggere i decrepiti, tuttoche debole, e per finalmente gli mostrò due uomini a cavallo, che porcavano unitamente un gran legno re rivelazione, che lo voleva pigliare apattraversato, e volevano introdurlo in una presso disè, ed egli lo diste a i suoi discepo-Chiesa, ma non potevano, perchè la por-li, e li consolò, ed animò alla persezione ta era troppo fretta, per intrometterlo cosi attraveriatos e doppo effergli flata mofirata dall'Angelo queita visione, glidichia. rò, che il primo, che tagliava legna è il peccatore, ch'essendo oppresso da i suoi sero al monte, tanta era la sua umiltà. Ed peccati, e dovendosene scaricare con il mezzo della penitenza và aggiungendo minciò a temere, etremare, ed a spargere peccatia peccati: il fecondo, che cavava molte lagrime; il che veduto dai fuoi di-l'acqua, ela gittava per un canale rotto, e- fecpoli, gli differo: Come padre, voi tera quello, che faceva buone opere, ma con quelle defiderava di piacere agli nomini, e non a Dio solo, e così perdeva la sua di che io cominciai ad effere Monaco. E fatica, e quelli, che portavano il legno poco doppo con gran ferenità, e pace dell' traversato, erano que itali, che in sè con- anima sua dormi nel Signore. fidano, e nelle opere loro, onde effi chiudono la porta dell'umiltà, fenza la quale niuno può entrare nel Regno del Cielo.

Risplendendo dunque Arsenio in così fanta vita, e stendendos la fama di esso per Martirologio Romano mette la fua morte molte partigiunfe all'orecchio dell'Impera- alli 19. di Luglio, il confermano Beda, Udore Arcadio, che già imperava in luozo fuardo, ed Adone; mai Grecinel Menodi Teodofio fuo padre, e ricordandofi dei logio la pongono alli 24. di Aprile. E San falutiferi configli, che Arfenio gli aveva da- Girolamo pone Arfenio tra i principali Mo. ti, e dell'occasione, che gli diede di lasciar- | naci; e colonne della vita Monastica nell' lo, e di ritirarli a si fanta vita, pentito di Epiftola 27. quanto aveva contro di lui fatto, gli mandò un suo familiare, chelo visitalle da fua parte con lettere, nelle quali diceva, che prima lo pregava, che lo ajutaffe con le foe orazioni, acciocche governasse l'Impero fecondo la volontà di Dio, e poscia chegli perdonaffe quanto aveva contra di lui commello, e che accettaffe quella elemofina

critto, ne ammettere la elemofina, che gli mandava; folo in parola diffe a quel fami-

·Effendo dunque viffuto in quella folitumo, ma come Angelo venuto dal Cielo, vecchio di anni cento venti, e libero dalli difetti, ed infermità, che sogliono afla molta età curvo, ebbe da Nostro Signocon le fue fante parole, pregandoli, che dopo la fua mortenon desfero il suo corpo ad alcuno, perchè fosse onorato, ma che legandogli una corda a i piedi lo strascinasavvicinandofigià l'ora della fua morte, comete la morte, ed egli rifpole, semola certo, e sempre ho avuto questa temanza dal

La vita di S. Arfenio fu scritta da Simeone Metafratte, el'adduce il Surio nel quarto Tomo: efifà di lui menzione nelle vite de i Padri nella seconda, e terza parte. Il Alli 22. Luglio.

#### LA VITA DI SANTA BRIGIDA Vedova -

F U Santa Brigida del Regno di Svezia, te da sangue Reale, ed insieme molto divota, e pia, per credità. Suo Padre chiamoffi Brigero, efusi divoto, che andoin pellegrinaggio a San Glacomo di Galizia, ed ogni Venerdi fi foleva confessare, dicendo, che quel giorno voleva di modo unirel'anima fua a Dio, che con pazienza, ed allegrezza potesse sofferire i travagli, che fua Divina Maesta per gli altri giorni della settimana dar gli pocesse. La madre, che & chiamava Sigride fu Signora non-meno del padre Religiosa, edificando molte Chiefe, edorandole di rendite copiole, e diricchi ornamenti, ed essendo gravida di Santa Brigida navigando incorfe in una gran fortuna, nella quale molti di quelli, ch' erano in quel naviglio si affogarono, il perche trovandoù Sigride in gran pericolo, fu foccorfa da Enrico figliuolo del Re di Svezia, e scampò quasi miracolosamente. Ma la notte seguente le apparve una persona venerabile vestita di una ricca vefte, eledifse: Per una fanciulla, che hai nel ventre ti hà Dio preservata, e data la vita . laonde la nudrirai come dono di Dio, e per amor fuo.

· Nacque dunque la fanciulla, e fu chiamata Brigida, e mentre nasceva, un vecchio Sacerdote, e servo del Signore, che poi fu Vescovo; vidde di notte uno splendore molto arande, ed una Vergine affifa fovra una nube, con un libro nelle mani, & udi una voce, che dilse: Una figliuola è nara à Brigero, la cui mirabile vita rifuonerà per tutto il mondo. Per i tre primi anni stette la fanciulla senza parlate, come se fofse flata muta. al fine de quali cominció a parlare si diffintamente, e perfettamente, che non pareva fanciulla di treanni, ma Donna di cià matura. Poco doppo moti la buona madre molto Criftianamente, e contenta, prevedendo, che Dio la voleva in Cielo, e sapendo, ehe lasciava in terra tal pegno, quale era Brigida, la quale da suo Padre fu data ad allevaread una fua Zia grave, ed onestissima matrona. E sendo dianni fette, ella vegliando una ricco, e prudente, chiamato Utfone, ed

notte, vidde a' piedi del fuo letto un'altare, e sopra quello la Nostra Donna vestita di gloria, e splendore con una corona preziofa m mano, che la chiamava; ed elia levatali corfe all'Altare, e la Nostra Donna le difse : Brigida vuoi til questa corona? Erispondendo la sanciulla, che si, la Vergine le pole la corona in capo, con che disparve quella visione, sebbene in lei fempre restò vivala memoria di essa. Giunta all'età di anni dieci, cominciò più a discoprire il teforo, che aveva nell'anima fua. ed a spargere raggi più chiari di virtù, e di fantità, perché oltre l'efsere onestissima, era ancora modesta, umile, ubbidiente, allegra, e vergognofa, e piena di meravigliofa amorevolezza, e carità: ed avendo udito un giorno una predica della Passione del Signore, la notte vegnente le apparve in logno, come fe allora lo avefsero finito di crocifiggere, dolente, e fanguinofo, e le disses Vedi come fon'to piagato? E credendo la benedetta faneiulla, che quelle fossero piaghe, con molta tenerezza, e fentimento disse al Salvatore: Ahi Signore, e chi vi hà cosi rrattato? A che celi rifpofe: Quelli, chemi disprezzano, e non fanno caso della mia carità. Con la quale visione rimale Brigidasi addolorata, e compunta, che per avantinon poteva pensare, ne ri-cordarii della Passione del Signore, senza spargere molte, e tenere lagrime disentimento. Occupavati in lavorare d'oro, e feta: però di modo, che il fuo cuore flava attento, non tanto a quello, che faceva con le fuemani, quanto al fuo dolciflimo fpolo Gesu Crifto, nel quale aveva potto tutto il fuo amore; ed alcuna volta fu vedura una Donzella di meravigliofa bellezza con essa lei, che l'ajutava nel spo lavoro, senza fapere chi fosse. Levavasi la notte dal letto, quando gli altri dormivano, a fare orazione innanziad un Crocififso, ed una volta vidde il demonio in una figura deforme, e spaventevole con cento mani, e cento piedi, ond'ella fuzgendo da quell' orribil bettia, seneandò correndo al Crocifilso, ed il maligno spirito gli apparve di nuovo, egli difse: Non ho potere di danneggiarti, se il Crocifiso non me lo permette; con che difperve.

Essendo già Santa Brigida in età di maritarli, suo padregli diede un Cavaliere molto principale per marito, giovine, nobile,

المالي \_ الأراب

era Principe di Norlzia: e sobbene la Santa | parve, e subito partori fenza difficoleà Donzella desiderava persistere nella sua vir-ginità, tuttavia ubbidi a suo Padre, pure Come supplicando Nostro Signore, che gli custodissero nel suo santo timore, e che di quel matrimonio desse loro figlinoli, che lo avessero a servire, e così udendoli il Signore, viffero fantamente con gran pace,

econcordia nello flato conjugale. Aveva Brigida le sueancelle savie, oneste, edicostumi lodevoli, quali occupava in lavorare, facendo ella fteffa la feorta. Confessavasi spesso con un Padre spirituale, dotto, e prudente, ed ubbidivalo con gran cura, e riverenza nelle cose dell'anima fua , ed in confessandosi piangeya le sue colpe per leggiere, che fossero, più che altra le più gravi. In cafa aveva un' Oratorio (come la Santa Giuditta) dove si ritirava come à porto fagro dall'onde, ed occupazioni domestiche, e secolari, e quando suo marito era affente, ella confummava quafi tutte le notti in orazione, molte volte inginocchiandosi in terra, disciplinandosi, ed affliggendo il fuo corpo per foggettarlo alla ragione. Era molto remperata nel mangiaso, ebere, e con effere Signora tanto ricca, e pia, ripartiva angora larghe elemoline a i poveri, e teneva una cafa a parte per riceverli, edar loro da mangiare, eda veflire, fervendogli ella steffa, e lavando loroi piedi. Udiva volentieri le patole de i fervi di Dio, e leggeva con divozione, ed offecto levite de Santi, e finalmente tutta la vita fua era un modello, e perfetto ritratto di ogni virtu, quale ella proceumva di piantare ne' cuori de i fuor figliuoli, allevandoli nel fervigio di Dio, e quando alcuni drefli mancavano dall' obbligo fuo; ne prendeva fommo dispiacere; onde avendo uno di essi lasciato di digiunare la vigilia di S.Gio:Battifta, rimafe oltre modo,mal contenca, es. Giovanni le appar e, ediffele, di fuo figliuolo in non digiunare la fua vigi. Iuc armi (pirituali :

bianco, ed ivi roccatole il corpo, dif- gocciole digera ardente, e postava in boc-

Come ella, e fuo marito erano tanto prima di confummare il matrimonio ella, el conformi, e trà di loro uniti nell'amor di iuo marito vissero un'anno castamente, Dio, e tanto dediti alla divozione, accordaronfi di andare in pellegrinaggio a S.Giacomo di Galizia, ma nel risorno a cafa cadde il marito infermo eravemente nella Città di Arras , che è ne i Stati di Fiandra: La Santa subito ricorse a Dio per la salute di suo marito, ed apparvele S. Dionisio Areopagita, il quale le diffe chi era, e perche aveva a lui tanto particolar divozione, Dio lo aveva mandato per confolarla, ed a disle, che piaceva a Sua Divina Maestà di manifestaria el mondo sotto la sua custodia, e che fuo marito non farebbe morto: e così rifanoffi, efene tornarono a cafa ambidge si accesi dell'amor di Dio, e della castità, che determinarono di separati, e di entrare in Religione, come fublio fece Ulfone in un Monistero, dove visse alcuni anni, e mori in vecchiezza: e Brigida entrò in un' altro di Monache a avendo ripartite le fue facoltà parte a' fuoi figliuoli, parte ai poveri; honde, come il mondo folle lufinga riechi. edifprezzai poveri, tenendo per folia lo spogliare se stesso de suoi beni, ed il vivere in poverca, quelli, che prima l'onoravano, e riverivano, cominciarono a dileggiarla, ed a non far cafo di lei. Ma Brigida era tanto intenta nell'amore di Dio, e cosi fiffa con theuere in quel Signore; che effendoricco) e Re di gloria fi era per lei fatto povero, che i vani giudici, e parole (convenevoli degli uomini non laturbavano, ne muovevapo, e Dio la favoriva, ed illuttrava con grandi, e meravigliofe rivelazioni, di modo che pareva fosfeguidata dall'impulso, espirito divino in ogni sua azione, fempre crefcendo nel fuo fervore. Tra gli akri gran doni, che da Nostro Sianore aveva, uno fu, che in disendo qualche parola non in tutto, conforme alla volonta di Dio , fubito fentiva nella fue bocche per aver tanto pianto il mancamento ca una grando amarezza; e quali zolfo nelle narici - quando alcono con lei parlando lia , egli l'averebbeajutata, e difesa con le diceva parole viziose, e bugie. Macerava il fuo corpo con cilicia e con dormire fo-· Una volta effendo gravemente inferma | pra un letticciuolo duro, e far tanta oraziodi parto, e vedendofi in pericolo, fi rae- nedinotte, e di giorno, ch'era meravicommando a Nostra Donna, e la Vergine glin come una Donna debole, e delicata poquella notte apparve in quella camera teffe fofferire si grandi travagli. Soleva il dove dimorava Santa Brigida vestita di i Venerdi colare sopra i suoi bracci alcune

ca un'erba molto amara per più fentire la , dicendole, ch'egli era l'Autore della natura;

Paffione del Salvatore.

Oltre il Cilicio portava al suo corpo cinta una corda, ed akre due alle coscie in memoria della Santiffima Trinità. Tutte le Do. meniche, efefte principali riceveva il Santillimo Sagramento dell'Altare. Dormiva d'inverno lopra un povero letticciuolo con molto pochi panni addoffo, in tempo, che fortemente gelava, come suole nel Regno di Svezia, per effere tanto fotto la Notte: e richieita come poteffe vivere si mal coperta in così intenfo freddo, rifpondeva, che tanto era grande il calore interno, che pet la divina grazia sentiva nell'anima sua, che quel freddo efteriore non le nuoceva. E non folamente faceva questo effetto in S. Brigida il fuoco del divino amore, ma di modotale l'accendeva, ed ardeva, che la induceva a scrivere molte lettere a' Religioli, Prelatidelle Chiefe, alli Principi, Re, Imperadori, e Sommi Pontefici, fecondo che da Dio ali veniva comamndato, ora avvifandoli, che fi guardaffero dall'ira di Dio, che li minacciava, ora riprendendoli con molta umiltà, e modettia, ora efortandoti all'emenda della vita, ed alla riforma della Repubblica: ed a Papa Gregorio Undecimo, mentre stava in Avignone, sorisse la Santa da parte di Dio, che se ne tornaffe con la sua Corte a Roma, ed il Pontefice lo fece.

Vivendo nel suo Monistero, Dio le commandò, che andaffe in pellegtinaggio a Ro. ma, dove le strade erano bagnate del fanquede' Martiri, e per mezzo delle indulgenze per più corta via fi poreva arrivare al Cielo più facilmente, ed essa ubbidi, lasciando la sua patria, casa, amici, e conofeenti, e postasi in viaggio, giunse a quella fanta Città, evidimoro, vifitando le ftazioni, efantuari di etla con incredibile divozione, e giubilo dell'anima fua puriffima, edalcune volte su veduta, quando li vifitava, andare come nell'aria, ed avanzarfi fopra gli altri, gittando dalla faccia fua raggi risplendenti come, il sole stesso. Da Roma paísò nel Regno di Napoli, e Sicilia, etornò a Roma, e d'indinavigò in Gerufalemme, essendole così dal Cielo commandaro : e sebbene da principio le parevadi effere già vecchia, debole, ed inferma, per tanta fatica, il Signore nulladimeno la conforto, e le promife di effere fua | vita . guida, edi condurvela, e farla ritornare,

e quello, chedava il peso, e le sorze per portarlo. Quando su m Gerusalemme, vifitando quei luoghi confagrati con la vita. e morte del Signore, fu da lui meravigliofamente illustrata, e favorira con rivelazioni divine, e molto particolari del nascimento, passione, e misteri del Nostro Signor Gesu Cristo, e delle mutazioni, stati, e calamità dei Regni. Tra queste rivelazioni, che molte furono, e molto fegnalate, una n'ebbe nel Regno di Cipro del flagello, che Dio Nostro Signore aveva da dare alli Greci, per essersi divisi dalla Chiefa Romana, per cui l'Impero loro non averebbe più avuto pace, ne tranquillità, ma farebbe mai fempre flato foggetto a' fuoi nimici, patendo effi grandiflime, e continue miserie, per infino, che con vera umiltà, e carità la riconoscessero per madre, e maestra, ed a lei si soggettassero; Torno a Roma come Dio le aveva promeffo, efu fopragiunta da una infermità, che le duro un'anno, fofferendola con gran pazienza, ed allegrezza. All'ora rivelolle il Signore, che li avvicinava il tempo defiderato della fua partenza da quefta vita, ed appasvele, e parfollé, dicendole ciò, che voleva, che faceise, e la Santa il tutto efegui; onde avendo udita Messa, e ricevuti li Sagramenti, diede il fuo foirito al Signore, che per tanta fua gloria lo aveva creato. Fu la fua morte alli 23. di Luglio l' anno del Signore 1373, e frebbero rivelazioni della sua gloria, facendo Dio alcuni miracoli per questa Santa in sua vita, e molto più doppo la fua morte, perchè come riforifee Sant' Autonio, oltre l'avere illuminati i ciechi, dato l'udire a i fordi, favella a i muti, e falute ad altri molti infermi, in diverfiluoghi per fua interceffione rifufcitarono dieci morti, da' quali miracoli, e dalla fua fantiffima vita, mosso Bonifacio Nono Papa, la canonizzò, e pose nel numero de i Santi. Il fuo corpo l'anno vegnente dopo la fua morte fu trasportato al Regno di Svezia, ecollocato nel Monistero di S. Salvatore di Vuatzstena, dov'ella era stata Monaca, facendo Dio molti miracoli; ed in Roma oggidi dicono, che fi conferva una robbicciuola di S. Brigida, la quale hà gran virtu , specialmente per liberare le don. ne di parto, che stanno in pericolo della

Istitui Santa Brigida una nuova Religio

ne di Frati, e Monache, fotto la regola di 1 Sant'Agostino sino al giorno d'oggi detto l' Ordine di S. Brigida, il quale fiori molto nella Svezia, Alemagna, Inghilterra, ed in altre parti Settentrionali: Oggidi in alcuni luoghid'Italia ve ne sono ancora alcuni Conventi, ne'quali si vive con molta religione, ed offervanza. Parimente feriffe un libro delle fue rivelazioni, il quale è flato molto efaminato, e crivellato, a cagione, che l'hanno voluto taffare alcuni Tcologi, li quali misurando le cose divine con prudenza umana, non finivano d'intendere, che Dio comparte le grazie sue a chi più ha fervito; non conforme alla condizione, escienza de gli uomini, ma conforme all'umiltà, edisposizione, che trova ne i cuori . Pure cotefto libro fu approvato dal dottiffimo, e fapientiffimo Cardinale F. Giovanni di Torrecremata dell' Ordine di S. Domenico, al quale il Concilio di Bafilea commife l'efame di effo, e poscia approvò la cenfura data dal Cardinale.

La vita di Santa Brigida vedova fu seritta da un'Autore grave, cavandola dalla Bol. la della fua Canonizazione e la pone il Surio nel suo quarto Tomo: e Sant'Antonino nella fua terza parte tom. 24. capitolo 11. il Martirologio Romano, ed il Cafdinal Baronio fanno di lei menzione alli 3. di

Luglio.

Alli 27. Luglio.

LA STORIA DELLI SETTE Dormienti Martiri.

Uantunque sia molto nota la Storia de i sette fratelli Martiri, chiamati Dormienti, voglio io nondimeno quivi riferirla brevemente, per poi dichiarare la verità di effa, e quello, che si hà da tenere per fermo. Nel rempo dunque di Decio Imperadore, fi levò una terribile, e spaventofa perfecuzione contro la Chiefa di Cristo, perchè l'Imperadore era fiero, e crudeliffimo, e portava un'odio ftrano alli Cristiani, parte perchè tale era stato l' Imperadore Filippo, al quale egli aveva tolta la vita, parte per la falfa credenza, e fuperitizione, con la quale adorava i vani Dei de' Gentili, tenendogli per padroni, e conservatori dell'Impero suo. In questa le del gran Teodosio il maggiore, al cui

perfecuzione molti Criftiani furono uccifi con esquisiti tormenti nella Città di Efeso, effendovi l'istesso Declo Imperadore presente: molti encora negarono Gritto, ed altrifuggirono, e fi affentarono, per liberarli dalle mani di cosi empio tiranno.

Tra gli altri Criftiani forono prefi fette fratelli giovani, e di molto gentile disposizione, egrazia, figliuoli di un Cavaliere illustre Efetino, li quali si chiamavano Massimiano, Malco, Mattintano, Dionigio, Giovanni, Serapione, e Costantino : futono questi condotti alla presenza dell'imperadore, ma per molto, ch'eglili tentaffe con lufinghese con minacce, proccurando perfuader loro, che adoraffero i fuoi Dei, mainon puote ottenerlo, moftrandofi effi molto valorofi, e coftanti nella fede di Cristo. L'Imperadore, avvegnacchè gli facesse le cinture d'oro, che come foldatl, e Cavalieri portavano, (che era come un privarli della nobiltà,) non volle però eseguire si di subito in essi la sua collera, e furores anzi mosso da certa vana compafiione, gli fece tralasciare, accioc. chè meglio penfassero a quanto più loro conveniva, e fi arrendesfero alla fua volontà. Eglino determinati di morire per Cri-Ro, raccolfero leloro facoltà al meglio, che puotero, e la maggior parte compartirono a poveri, poi con il rimanente, di cuore raccommandandosi al Signore, e supplicandolo, che li liberaffe dalla violenza di quel tiranno , ò che desse loro spirito , e forza per vincerlo, e patire per lui, fi ritirarono ad una gran grotta capace vicino alla Città, dove pensavano di poter ficuri dimorare. Seppe questo l'Imperadore, e commandò, che l'entrata di quella grotta fosse chiufa, di modo che li Santi sette fratelli non potessero uscirne, ed ivi morendo di fame, vi rimanessero ancora sepelliti. Cosi fecesi, ed un Cristiano, (acciocche reftafse la memoria di si gloriofi Martiri) ferif. le quanto era palsato per commandamento dell' Imperadore, in una lamina, ò piaftra, quale gittò nella grotta prima che folfe chiufa.

Mori Decio disgraziatamente, e gli successero gli altri Imperadori Gentili fino a Costantino Magno, che su Cristiano, ed amplificatore della nostra santa Religione, edoppo gli altri, fino a Teodofio il Minore figliuolo dell'Imperadore Arcadio, e nipotempo l'anno ventefimo terzo dell' Impero ! vedere questo gran miracolo, e si prostrò a fuo, per non sò che caufa, aprendofi l'i piedi di detti Santifratelli, i quali a lui rifenza gran miracolo ) quei fette fratelli, e grotta, dormendovi tutti quegli anni, e ronfi nella verità del miracolo il Vescovo, nalcosti in quella grotta per timore della morte, che Decio Imperadore loro voleva Dio ordinato, che fosse scritta tanto tempo innanzi, e posta in quella grotta: e cotelli Martiri.

Molti autori Latini, e Greci, che narrano questa storia, come sono dei Latini Gregorio Turonenfe della gloria de i Condell'anno quattrocento quaranta fette e | qual parola fignifica Dormitorio de i Greci Metafraste nella storia, che scriffe delli sette fratelli Dormienti dal Surio riferita nel suo quarto Tomo, Nicesoro nel lib. 14. cap: 45. c Cedreno nel Compendio alli 23. anni di Teodosio: dicono, che veramente questi Santi dormirono tutto il tempo, che abbiamo detto, che furono 177, anni , perchè Decio cominciò ad im-Minore il 407. di Cristo; 154. anni doppo; 177. quantunque Metafraste, e Niceforo

Aro Signore li fvegliò, acciocche testificasfero la verità della generale rifurrezione ne' corpi nostri da noi Cristiani creduta e sperata, perchè al tempo di Teodosiorife Im peradore Teodolio paísò in Efefo, per la persuo amore.

entrata di quella grotta furono trovati (non ferirono , come erano entrati in quella Santi Martiri intieri con le loro vettimenta, che Dio all'ora gli aveva rifvegliati, accioce membra incorrotte, come se per tutto chè dichiarassero la verità della risurrezione quel tempo avessero dormito, e goduto di de' morti, sacendo mentire apertamente un dolce, e prosondo sonno, Conserma- gli Eretici, che il contrario insegnavano: poi foggiungono, che avendo data cotesta ed il Governatore, ed insiemetutta la città testimonianza, morirono ivi nella grotta, di Efelo, quando prendendo uno di essi e virimasero, perchè volendo l'Imperado-(checra il Minore, e venuto alla Città per resar riporre ciascuno da persè nelle casse comperare qualche cosa da mangiare per sè, d'oro, li medesimi santi Martiri gli appare per i suoi fratelli)narro loro come si erano veto, e gli commandarono, che ivi li lafciaffe.

Questo dicono gli Autori sopraccitati, dare, e molto più lo credettero, quando ma il Cardinal Baronio nel fecondo Tomo nella lastra fuddetta lessero l'istessa storia, de' suoi Annali, e nelle annotazioni al Marquale per testimbnianza della verità aveva i tirologio Romano alli 27. di Luzlio e daltri Autori dicono, che questi sette fratelli non fi chiama no Dormienti, per aver dorsi tutti quelli, che erano ivi concorsi, si mito quello spazio di tempo, che detto abgittarono a' piedi di quei Santi, e Beati fra- biamo, e poscia esfersi svegliati, ma perchè ancora che veramente moriffero, furono trovati come addormentati, e perchè la morte de i giusti nella Sagra Scrittura vien detta Sonno, ed il luogo, nel quale vengofeffori cap. 95, e Sigiberto nella fua Cronica no fepolti, e da noi detto Cemeterio, la

Più dicono questi Autori, che nelle sto-rie Ecclesiastiche non vi hà memoria, che al tempo di Teodofio il Minore fi levasse erefia alcuna contra la rifurrezione de' morti, nè il Concilio Efelino, che all'ora fu celebrato, nè il Calcedonese, che poco doppo fu congregato, fanno menzione di tale erefia, emeno gli Autori di quel temperare l'anno del Signore 253, e Teodofio il po, come Prospero Aquitano, ed il Conte Marcellino, e finalmente, che fe quei ed il vigelimoterzo anno del fuo Impero, Santi fette fratelli non morirono, madorche fu quello del 410, del Signore, dicono, mirono, non è di molto pefo, ed efficacia che li dell'arono, e rifuscitarono questi la loro testimonianza per provare la rifurre-Santi, il perchè non furono fe non anni zione, effendo che non è di uomini morti rifufcitati, ma di addormentati, e rifvedicano, che furono 372. ma questo deve gliati, ecosiparea questi Autori, che veeffere inganno, o errore dell'impreffione. ramente i Santi fette fratelli morifsero nella Dicono di piu questi autori, che Dio No- grotta, e non dormissero, quantunque per la ragione fuddetta fiano chiamati Dormienti; ma di qual fi voglia forta il cafo ha occorfo (che per Dio Nostro Signore tinto facile è l'uno quanto l'altro) gli abbiamo rifeono, ch'era forta un'erefia molto pre- noi a tenere, onorare, e riverire come ilgiudiziale, che negando quetta rifurrezio- luftri, e gloriofi Martiri del Signore, poine da molti era feguitata, e che il medefimo shè tanto patirono, e spesero la propria va-

Fanno menzione di questi Santi sette fra- i telli Dormienti alli ventifette di Luglio il Martirologio Romano, edi Ufaardo, con glialtri moderni, ed i Greci nel loro Menologio alli 4. di Agotto, ed alli 22. di Ottobre, che fono i giorni ne' quali entrarono nella grotta, e poscia surono scoperti, e titroviti.

### Alli 29. Luglio.

#### LA VITA DI SAN LUPO Vescovo, e Confesore.

F U San Lupo della Città da Toul vicina mossi Epirochio di sangue illustre, il quale lascio Lupo giovine, eraccommandato ad un suo Zio, che di lui ebbe molta cura, e proceurò, che si desse allo studio delle lettere buone, nelle quali Lupo sece molto profitto specialmente nell'eloquenza. Pre-fe per moglie una sorella di Sant'Ilario Vefcovo d'Arli, oneftiffima, e timorata di Dio, con la quale viffe fette anni, e doppo di commune consentimento si diviscro, per darli più perfettamente al servigio del Signore: per affinto del quale lafeiando a parte tutti i gusti della carne, e vanità del secolo, lascio. Lupo la sua casa, parensi, ed amici, ed andoffeneal Monistero Lirinese, che in quel tempo fioriva con grande opinione di fantità, pereffere addottrinato, e guidato alla perfezione da Sant' Onorato Abbate di quelluozo. Ividimerò un'anno efercitandoli in oani forta di virru, e baffando Ja cervice al foave giogo di Cristo, doppo il qualetornò alla Città di Toul, per dare at poveri il rimanente de' fuoi beni. Standofeneivi molto tuoridi pensiero fu eletto Vefcovo di Troja Città principale della Provincia di Campagna in Francia; cS. Lupo accertò quella dignità, per non reliftere alla volontà di Dio, che lo chiamava, e fi voleva di lui fervire , per la falute eterna di molti, come fu, perchè riformò i costumi del Clero, illuminò con la sua dottrina, è continui fermoni il popolo, rimedio alle neceffità de i poveti, e delle persone miserabili, e specialmente risplenderte-con la fua vita famulfima, perche fu uomo molto penicente, e divoto, Per lo spazio dianni

20.

pra una nuda tavola: andava vestiro di eilicio: non portava se non una tonicella : vegliava tutta la notte in orazione: paffavano molti giorni, fenza, che eeli mangiaffe: piangevamolto, egli occhi fuoi crano duefontidi lagrime: il giorno di Sabbato non mangiava altro, che un poco di pane di crusca, tutte le sue rendite consummava in loccorrere i poveri, e redimere i febiavi congran liberalità. Finalmente in tutte le opere fue era San Lupo Paftore vigilantifi-mo, uomo Apostolico, e secondo il cuore di Dio, e così il medefimo Dio lo favori, elo illuttrò con molti miracoli. Diede la vita ad un giovane nobilifilmo, chiamato Clandio, che derelitto da i Medici, era già per spirare, e restitui l'usodelle sue membra ad una Signora , chè erano diccimeli , che non poteva muovere, ne maneggiare piedi, ne mani in proprio fervigio. Ne furono queste sole le meraviglie, che Dio Noftro Signore per lui fece, perchè essendoli in Inchikerra acceso un gran fuoco per l'erefia di Pelagio, il quale fu Inglele, e crefeendo ogni giorno più quell'incendio, i Cattolici d'Inghilterra avvilarono i Velco. vi di Francia del pericolo, in che si trovava la nostra sanca religione in quella Provincia. " pregandoli di foccorfo, e che gli mandaffero persone in ajuto, che si opponessero alli Pelagiani nemici della grazia di Gesil Crifto, edi ognivirtu, everità .

Li Vescovi di Francia congregarono un Concilio, ed eleffero per quelta impresa due uomini fintiffimi, elumiere della Chiefa, li quali furono San Germano Vescovo d'Antifiodoro, oggidetto Aufferra, eSan Lupo Vescovo di Troja; ed effi si per importanza del negozio, come per l'autorità del Concilio, e per il commandamento del Sommo Pontefice Celestino Primo di queito nome, congran zelo, e fervore s'imbarcarono, e tuttocchè il demonio con una arribile tempesta cercaffe d'impedire quel viaggio, non puote, perchè con un poco d'olio benedetto, che gittarono nel Marc, si racquetò ; onde giuntiin Inghilterra con la loro mirabil vita, con la predicazione, e con le dispute ch'ebbero con gli cretici, convincendoli, e facendogli tacere, e più ancora con i molti, e rari miracoli, che Dio operò per mezzo di questi Santi Pontefici, li Cattolici si confolarono, ed animaronos gli Eretici, ò fi 20. non fi riposo fopra letto, ma si bene fo- convertirono, ò rimafero confufi, e quetla mala semente si estirpò da quel campo del e Flagello di Dio. All'ora il Santo disser-Signore. Ben sia venuto il flagello di Dio mio, usa-

Doppount tanto glorida vitoria necotenero i due Santi Velorovi na diera, perche diendo entrati in Inghiterra i Saffoni, e Pittoni, gente babrara, eferco per difluggeria, erovinaria, ragunando is agente, che puoterro, fi oppolero all'efercito de' nimici, ch' era molto maggiore, econ folo gridarrea di at voca el tempo dell'affaito Alleluja, Alleluja, er revolte invocare il fanno nome do Signore, poferio in ficompiglio, e tonimente disferero l'efercito di minici. En contro di Erciti, il Saffoni, fe ne tornarono il due Santi Velcovi in Francis.

Un'altra vittoria diede il Signore a S. Lupo alcuni anni doppo nella sua Città, perchè volendo Sua Divina Maestà castigare il mondo, mandò Attila Re de gli Unni, detto flagello di Dio, come veramente era, e tanto crudele, che a guifa di una Tigre nel sangue umano si ripoliva. Entròegli con il suo esercito nel Regno di Francia, ardendo, rovinando, e defolando le Città, e popoli, che trovava, egiunie a Troja, dove San Lupo era Vescovo, il quale vedendo, che con forze umane non fi poteva refistere alla furia di quella fiera bestia, voltoffi al Signore, fupplicandolo umilmente, ed istantemente chelo raffrenasse, e difendesse quelle pecorelle a lui raccommandate da quel vorace Lupo; ed il Signore, cheode le preghiere de' faoi fervi, egli ajuta con il fuo poffente braccio nelle loro necessità, ammolli Attila, edi maniera lo mutò, che non folo non fece danno alla Città , ma ancora pregò San Lupo, che con lui weleffe gire fino al fiume Reno, promettendogli lasciarlo tornare. Oh cosa miracolosa, e molto propria della manodel Signore! il quale ritenne Attila, ch'era suo flagello, aeciocche non feriffe quelli, ch'egli aveva raccommandati a S.Lupo, ed erano fotto la fua protezione, e difefa.

La maniera; con la quale dicono, che vevadetto, e fatte contra il Santo. il Psa. Lupo ammolli il Re Barbaro, il ye, cheuficendo incontro a lui vettito alla PontificaLupo nel fiuo quarto Tomo delle vite dei 
e, ci accompagnato da tutto il popolo, 
pini discontro molte gravità citi ferita, che
logio Romano, quelli di Beda, ali Utiaspini discontro molte gravità citi ferita, che
logio Romano, quelli di Beda, ali Utiasterdi di farti Signore del mondo? e da Attila
foro o Antila Rode giu Unni, i fequenti Sidonio Apolliare, ilib.d. epat.

e Flagello di Dio. All'ora il Sante diffe-Benia svenuo il fagello di Diomio, uslo, come il medeimo Dio permetterà e con quelto gli apri I ponte della Città, ed il Re Bartaro divenne manfacto, e gli percomo di patra di perimenti di perimenti di capa. 15. Antonino nella feconda partetti, di Troja al Signore gli sacierò per le orasioni di S. Lupo, e che così cicchi entrando per una porta, e dultendi per l'altra paffane que fon aon riferificano gli Scrittori più antichi, che ferivono le cofe di Artisi.

Per queste meraviglie operare da Dio in lui, e per lui accompagnate da una vita più di Angelo, che di uomo mortale, tutti li Re, e Principi della terra rispettavano, e riverivano San Lupo, e godevano diubbidire, quando gli commandava qualche cofa in fervigio del gran Re del Cielo. Cinquantadue anni fu San Lupo Vescovo di Troja, e carieo di anni, e di meriti diede il fuo spirito al Signore con gran pianto, e fentimento di tutto il popolo, lasciando molti discepoli, che furono infigni nomini, e Santi Prelati; San Severo Vescovo di Verduno, S. Albino Vescovo Catalanese, ed altri. Doppo la sua morte serive Gregorio Turonefe nel libro della gloria de i Con. fefferi, cap 67, ch'essendo uno schiavo ricorfo al fuo fepolero per falvarfi, temendo del padrone, per qualche commelso errore, ed esendogli il furioso padrone corso dietro, forraggiungendolo innanzi al corpo del Santo, cominció a bestemmiarlo, ed a dire: Mi leverai til Lupo di mano il mio schiavo, e lascierò io di castigario per te? e date delle mani addosso allo schiavo, aggiunfe: Non ti potrà liberar Lupo dalle mie mani; e fubito fe gli fecco la lingua, e cominció non à parlar come nomo, ma a muggire come Bue, ed il terzo giorno fini la fua trifta vita in caftigo di quello, che aveva detto, è fatto contra il Santo. Il Padre Frà Lorenzo Surio adduce la vita di S. Lupo nel suo quarto Tomo delle vice de i Santi, e fanno di lui menzione il Martirologio Romano, quelli di Beda, di Ufuardo, edi Adonealli 29 di Luglio: Coftanzio il quale scrisse la vita di S. Germano Vescovo Antisiodorense, lib.1. cap.19. e nei

District Correla

& 4, lib. 7. cgift.14, ene l verfi della Sagrofiana Enchantin à Fuilo, n. or gratil orelebratanto, che lo chiama Padre, e Vefovodei Vefovi. Beda nell'i fioria d'Inghilterra lib. 1. cap. 17. Adone nella fua Cronies, dell'anno quastrocentocinquarandre. Sigiberto nell'anno 43. c. 446. &r. il Cardinal Baronio nelle fue Annousioni al Martirologio alli 20, di Luglio, enel (efto Tomo d'fisoi Annali. Dipti nel Carlogo de' Scrittori inglefi, diecti, che Gilda il Savio fertife la vita di S. Lupo.

#### Alli 21. Luglio.

LA VITA DI S. GERMANO

Ue fancissimi uomini, e Vescovi, colonne della Fede Castolica, fiorirono nel Regno di Francia, chiamati Germani : l'uno fu Vescovo di Parigi, del quale serivemmo alli 28. di Maggio, l'altro di Antifiodoro, la cui vita quivi riferiremo, cavata dació, che nescrisse Costantino, nomo grave, e vicino à i fuoi tempi, ed addotta dal Padre Frà Lorenzo Surio nel fuo quarto Tomo, il quale la tolse da lui, e da altri autori, che di effo ferivono, degni di fede. Nacque San Germano nella medefima Citcà di Aussera di Padri nobilissimi, e sin da fanciullo diedefi alle lettere, e ftudiolle con molta cura, e diligenza; e dopò avere in Francia apprese le arti liberali , passò à Roma per studiar leggi , dove riusci molto dotto, ed eloquente e ed efercito l'uficio di Avvocato, con gran lode, ed opinione. Ammonlioffi con una Signora nobile, ricca, evirtuofa, ed in tutto fua parl, e come era uomo di gran confiderazione, e governatore diquella Provincia, lo cominciarono ad occupare in carichi, egoverni della medefima Repubblica. Era molto amico di caccie, pregiavafi grandemente di ottimo cacciatore, facendo collocare le corna delle fiere, che uccideva, in un grande, e bel valo, che era nel mezzo della piazza della fua fteffa Città, della quale all'ora cra Velcovo Amatore uomo fantifilmo Queilo Santo Prelato fi opponeva à Germano, e proccurava di apparrarlo dal con-ti nuo efercizio, e foverchia occupazione della caccia, e da quella vana oftentazio-Fier Santt. S. Strav. Parte IL

ne, che faceva di porre in pubblico quelle corna, come trofei delle fue vittorie; ma vedendo, chedalui non poteva ottenere cofa alcuna, un giorno, che Germano era alsente, fece abbattere quella pirra, e gittare fuori della Città quelle corna, che in essa erano. Senti oltre modo questa cosa Germano, edeterminò di vendicarli del Vescovo, ma nell'istesso tempo, ch'egli ragunava gente, e tramava la vendetta, Dio rivelò à Sant' Amatore, che si avvicînava il t:mpo, nel quale lo voleva liberare dalle miferie di questa vita, e condurlo a godere della felicità eterna, e che sua volontà era, che San Germano fuccedeffe à lui nel Vescevato. Congregò Sant' Amatore nella Chiesa il Clero, nobiltà, e popolo, e dichiarò à tutti ciò, che dal Cielo gli era stato rivelato, consolandoli della fua morte, e difsegli, che per ogni modo facessero Germano Velcovo, accio cehe si compisse la vosontà di Dio, tutto il popolo fi commosse, e chiudendo le pome della Chiefa, pofero le mani addosso à Germano, che era prefente, clo prefentarono à Santo Amatore, il quale gli tagliò i capelli, e gli trafse il veftito fecolare, e ricco , e lo vesti da Chierico; esortandolo ad abbafsare il collo, ed à prendere il carico di Prelato, che Dioglidava, servendolo in quella dignità con perfetto euore, e dili-genza. Non puote Germano refiltere alla rivefazione di Dio, ed alla forza di tutto il popolo, e cosi dopò la morte di S. Amacore fu confacrato Vescovo, e con la confacrazione fi mutò tanto nella fua vita . che ben fi vidde, che la mano del Signore, la quate lo aveva eletto, lo guidava, e ftava sopra di lui. Quella, che dianzi era fua moglie, comincio ad essere fua sorella. Le vestimenta ricche, e leggiadre furono cangiate in cilicio, ed abito penitente. Le ricchezze, che prima fi cercavano, e congregavano per vanità, servivano per rimediare alli bisogni de i poveri. Dal di che cominciò ad essere Sacerdote sino all'ultimo della fua vita mai mangiò pane di frumento, nè bevette vino, nè usò olio, nè aceto, nè legumi, nè fale, per dar faporeà quello, che mangiava; solo le Pasque di Natività, e Rifurrezione gittava una goccia di vino nell'adqua, per la folennità della feita . Quando aveva da mangiare, prima guftava un poco di cenere, e pormangiava pane di crusca, ò di avena da

lui

lui medefimo raccolta, e macinata, e que- t ito mangiava egli una volta al giorno la fera. & alcuna volta stava trè giorni, e lefettimane intiere fenza mangiare. Non mutava la tonica, ne la cocolla, se dalla vecchiezza non erano guafte, e confummare. Portava molto il cilicio fopra la nuda carne, & il medefimo veftito l'eftate,ed il verno, il fuo letto era la terra coperta di cenere, & un Cilicio con una povera coperta, escnzaguanciale. Dormiva sempre vestito, e poche volte si levava il cingolo, e le scarpe. Era divonissimo delle Reliquiede i Santi, e ne portava fempre in un reliquiario al collo. Riceveva tutti gli ofpiti, che a lui venivano, con meravigliofo gutto lavando loro egli stesso i piedi, e regalandoli, e facendogli mangiare; digiunando egli. Edificò un Moniftero vicino alla fua Città, per ritirarfi, e nel golfo di tante, esi varie occupazioni, che a cagione della fua dignità aveva, trovare porto quieto, eficuro.

Non poterono i demoni nimici della no-

stra falute fofferire tanta perfezione, e dererminazono far crudel guerra a San Germano, a fuoco, & a fangue. Tentaronlo per mille vie, affalironlo, dierongli molti, e terribili affalti, fenza che però poteffero far brecoia in quel fagro petro, che come una forterocca, ò scoglio non curava delle onde alterate del mare. E vedendo, che non potevano prevalere contro il Paftore, cercarono divendicarfi di lui nelle fue pecorelle, e pet permiffione del Signore caufarono una crudele infermità in cutto il popolo, che le veniva nella gola, con la quale in trè giorni mori innumerabile gente picciola, e grande, fenza, che fi poteffe trovare rimedio. Ricorfe il Santo Pontefice a Dio, e benedicendo un poco di olio, commandò, che con quello fi ungeffero, con che cessò quella piaga, e poscia un demonio, cacciato dallo stefso Santo dal corpo di un'uomo, cui tormentava, confessò che tutta quella mortalità, era venuta per opera loro, permettendolo il Signore, per maggior gloria del Santo, & emenda, e castigo del popolo.

Levossi in Inghilterra, come dicemmo nella vita di San Lupo, l'erefia di Pelagio, che come cancro divorava, e strug-

Germano, e San Lupo, acciocche eftingueffero quell'incendio, e lo ettinfero li due nel modo ivi riferito. Solo fi had' avvertire a trè cole, che in quella impresa furono propriedi S. Germano, lasciando le altre, che con San Lupo furono communi. La prima, quello che gli avvenne con la Santa Vergine Genovefa nel territorio di Parigi, quando andava in Inghiltetra, che quivi non ripeteremo, avendolo feritto nella vita della stessa Vergine alli trè di Gennajo.

La seconda, che stando in Inghilterra il demonio lo fece cadere, e îmoverfeeli un piede gravemente; di modo che gli fu forza stare assifo, perchè non fi poteva muovere, e cosi stando si accese il soco in una cafa ivi vicina, e crefeendo con il vento, che foffiava, si avvicinò a San Germano, onde concorfe molta gente per liberare il Santo Vescovo, ed egli non fi moffe; tanta era la coftanza, c ficurezza, che aveva in Dio, il quale commando alle fiamme - che non toccaffero la cafa nella quale dimorava il Santo, eposi la falvarono, avendo ridotte in cenere tutte le altre all'intorno, e tuttocio. che il popolo aveva cercato con industria umana di falvare. Ivi dove il Santo ftava infermo, concorreva molta gente parimente inferma nell'anima, e nel corpo, per effere curata, ed egli tutti curava, dando timed celeftiali, fenza volerne prendere alcuno per il fuo piede, fino che it Signore glielo diedes perche vidde un' Angelo veftico di bianche vefti come la neve, che prendendolo per mano eli diffe : Levati, e stà fermo sopra i tuoi piedi, &

in quel punto rimafe fano. La terza cofa è, ch'effendo San Germano tornato con San Lupo d'Inghilterra in Francia, stando occupato nella fua Chiefa, e facendo opere di uomo più divino, che umano, obbe nuova, che l'erefia di Pelagio tornava a ripullulare in Inghilterra e che turtavia rimanevano alcuni infetti dí quella pefte, da' quali come da una picciola fcintilla fi poteva temere qualche gran fuoco. É come egli era si zelante , e tanto defiderofo di travagliare, e patire per Crifto, prefo in fua compagnia Severo Vescovo di Treveri, uomo fantissimo, fi parti per Inghilterra, & in giungendovi geva quell' Isola: Ad essa furono manda- sanò un giovinetto zoppo, e che in niuna ti dal Concilio due Vescovi di Francia, San I maniera poteva andare, con il qual mira-

colo tutta la gente concorfa per riceverlo. I ed onorarlo come ministro di Dio, si soggetto alla sua ubbidienza, e si dichiarò Cat. tolica . confegnando allidue Santi gli autori di quelli errori, acciò che gli sbandiffero, e escciaffero fuori del Regno. E con quefto se ne tornò a casa altegro, e come trionfante S. Germano, avendo la sua imprefa avuto si felice fine. Ma fubito seglie ne offerse un'altra di granservigio di Dio, perch'essendosi Eccio, Capitano Genera-le di Valentiniano Terzo Imperadore Romano, fdegnato con i popoli di Brettagna la minore, la confegno ad Ercarico Re degli Emoni, che era Gentile, ed uomo feroce, acciocche li caftigaffe come ribelli : ed egli lo pretendeva fare rigorolamente, e metteva in ordine il suo esercito, per eseguire il fuo furore contra i Brettoni, liqua. li vedendoli abbandonati in angultia și grande, non trovarono altro rimedio per uscirne, che supplicare San Germano, che voleffe prendere fopra di sè quel negozio, e con le fue preghiere placare quel Rè Barbaro, che voleva distruggerli. E come il Santo era si benigno, e pietolo, moffo dalle lagrime, e gemiti di tanta gente miferabile, fubito fi parti per trovare quel Rè Alemanno, che di già marchiava con il fuo efercito, & avendolo incontrato nel camino armato, e bravo con i fuoi fquadroni, parlogli per interprete da principio amorevolmente, e poscia con maggior gravità ; e finalmente pose mano alle redi-ni del cavallo sopra il quale il Re cavalcava, e lo ritenne, econ lui tutto l'efercito. Et il Signore che muoveva San Germano, mosse parimente il Rè a non sdegnarfi. ma a meravigliarti della fua coftanza; riverirlo, ed ubbidirlo. Concesse il Barbaro tutto ciò, che il Santo gli chiefe, con condizione, che frotteneffe da Eccio, e dall' Imperadore il medefimo perdono che egli concedeva a i popolidi Brettagna. E quindi risulto un'altro travaglio al Santo di passare in Italia per ottenere dall'Imperadore Valentiniano il Terzo ch'era in Ravenna, il fudetto perdono. Pece questo viaggio con molto poca compagnia, e quafi folo, ma erano tanti quelli, che per firada uscivano, a vederlo, e riverirlo, chenon si potevano numerare, e ne iluoghi, doveripofava, illustraticon la su a presenza, furono sabbricati molti Ere-

te Croci in memoria, che il Santo ivi era stato. Giunsea Ravenna, della quale era Vescovo il Santo, ed eloquente Pietro Crifologo, dal quale fu ricevuto, e riverito come Angelo venuto dal Cielo, e non meno da Placidia madre di Valentiniano, la quale per elsere il figliuolo giovinetto, governava l' Imperio, ed era Principessa non meno pia, che possence. Ella subito mandò a vilitare San Germano con un prefente di un ricchiffimo vafo d'argento, pieno di cofe mangiative delicate, quantunque non di carne. Accettò il Prelato fantiffimo quel regalo mandatogli dell'Imperadrice, edato a' fuoi famigliari il tutto, fuori cheil vafo d'argento, qual diede a i poveris rimando ali' Imperadrice un piatto di terra. ed in elso alquanto del pane di avena, ch' eglimangiava, e l'Imperadrice lo ricevè con sigran divozione, chefece guarnire, d'oro quel piatto, e conservare quel pane di moki. Convitollo un giorno l'Imperadricea mangiare, & andovvi fopra un'Afinello, perefseregià dagli anni, travagli , vigilie, e digiuni estenuato; ma mentre mangiavano, fu l'Imperadrice avvifata, chel Afinello di San Germano era fubitaneamente morto, perilche ella fece preparare una picciola chinea manfuetiffima, fopra la quale avesse a ritornare, il che faputo dal Santo; difse, nos mi fia condortoil mie Alinello, che con lui voglio ritor. nare, & appressandos a quello già mortò gli difse: Levati compagno, che di già è ota. che ce necorniamo a cafa, onde di fubito levatofi lo riportò come prima. Un giorno andando per la Città di Ravenna accompagnato da gran moltitudine di gente, paísò vicino alle prigioni, nelle quali era gran moltitudine di gente prefa, che fubito ad alta voce prego San Germano, che la foccorresse, ed egli intendendo, cheerzno prigioni, quelli, che gridavano, fi pofe in orazione, e fubito fi aperfero le porte della carcere, e cadendo le catene, e ferti in terra, quelli, che gli avevano, ufcironoliberi, & in compagnia del Sanro entrarono nella Chiefa, rendendo grazie a Dio della ricevuta mercede. Oltre questo fece il Santo altri molti grandi miracoli nel tempo, chedimorò in Kavenna, dove coberivelazione, che Dio lo voleva cavare dalla curcere di questo corpo, e condurmit aggi, Cappelle, ed Oratori, e poste mol- lo alla gloria, e cosi cadde infermo di

kK 2

di una grave infermirà, che lo riduffeal fi- i ne, nella quale fù visitato, e servito, dall Imperadrice Placidia con gran carità, & affetto: finalmente il fettimo giorno della fua infermirà, volò il suo purillimo spirito al Ciclo, con grande allegrezza degli Angeli , e Sanri se rriftezza, c pianro di quelli, che rimanevano in terra, e lo vedevano morire. Li beni lasciati dal Santo surono ripartiti in queito modo, che l'Imperadrice prefe per sè il Reliquiario, che portava al col-lo, San Pietro Crifologo Vescovo di Ravenna credito ilcilicio, cla cocolla, e gli altri fei Vefcovi, che accompagnavano San Germano, ripartironofra diloro il rimanente, uno prefe il mantello, l'altro la cintura, due divifero la tonica, egli altri due ilfactio, che portava.

Innumerabili furono i miracoli, che Dio fece per San Germanoin vita, & in morte. Liberò moln indemoniati: ad uno, che avea rubaro certa quantirà di moneta, fece confessate il furto, e restituirla. Ad un gentiluomo per nome Mamertino, ilqua-leera molto superstizioso nell'adorazione de i fuoi Dii falfi, ecieco di un'occhio, e manco di una mano, reflicui la fanità intiera, onde fatto Cristiano, e Monaco, posciafu grand'uomo. Andando in viaggio fi fece innanzi al Santo. & alla fua compagnia un povero viandante firacciato e fcalzo, e la notte mentre tutti dormivano, rubol'Afinello, che portava S. Germano, mà yolendo fuggire, non puote andare avanri, e conofcendo la fua colpa fi gittò a'fuor piedi, e confessò il suo peccato; & il Sanso con molta grazia gli diffe. Se io jeri , quando tividi nudo, tiavelli veftito, non averesti avuto bisogno di rubare, poi sccegli dar elemolina, acciocche fi vestiffe. Un'altra volta per strada incontrò certi poveri che li chiefero elemofina, egli comando al fuo Diacono, che loro deffe tre ducati, quali folo aveva, mà il Diacono ne diede folo due, ed il terzo falvo per fpendere . L'istesso giorno gli furono portati ducento ducati di elemofma, onde il Santo diffe al Diacono: Prendi quefi danari, e confidera il tuo poco animo, e carità, poichè oggi toglieftià i poveri quello, che io commandai, che tugli deffi, quale fe tu avelli dato, ora riceverelli trecento ducati in vece di ducento. Sanò molti infermi di varie infermità, diede vita à i morti, e dovunque paffava, mentre viffe, lasciava falute, vita , e 1

conrentezza. Il medefimo fece dopò mortes perche portandoli il fuo fagro corpo in. Francia, per collocarlo nella fua Chiefa,come egli aveva lasciato, essendo stato dall'... Imperadrice Placidia con rara pietà, ed umiltà veffito, da i Velcovi, e da tutto il popolo con gran pompa, esolennità cavato, dalla Città, e dall Imperadore proyveduso con gran magnificenza di tutto quello , che faceva bisogno à si lungo viaggio, fu ricevato datutti i popoli dovunque paffava con straordinaria divozione, e giunto alla Città di Piacenza fano una Signora Paralitica, che fi proftro e dimoro una notte intiera nella Chiefa, fotto la caffa nella quale cra il Santo corpo. In Francia Spiaparono l'asprezza de i Montia ed i gattivi pasti, facendo nuovi ponti, per dove aveva da paffare, e finalmente il primo giornodi Octobre lo depositazono nella sua Chiefa, con gran concorfo di sutti quei popoll, che venivano à vedere riverise ed adorareil loso Sanro Padre, c Pastore, spargendo molte lagrime di triftezza, édiallecrezza infieme. Di miftezza per vederfi privi di tal Maeitro, e Prelato, nel quale avevano confolazione alleggiamento, e rimedio se di allegrezza per la speranza, che loro rimaneva di effere da lui favoriti fin dal Ciclo più efficacemente con effere loro Ayvocato. Protettore, come lo mostrava con i miracoli, che continuamente faceva.

Mori San Germano l'ultimo giorno di Luglio, imperando, come si è detto, Valenriniano il Terzo. La fua vita fu legitta da Costantino prete, di cui fanno menzione Sidonio Apollinare, S. Midoro degli nomini illustri, c Paolino Prete, cap.4. Sigiberto dice, che parimente su scritto da Ermino Monaco in verti. Efanno di lui menzione il Martirologio Romano con gli akri Martirologi alli 21. di Luglio. Bedanell'Istoria d Inghilterra, lib.2.cap.12.S. Prospero nella fua Cronica, Greg. Turonefe della Gloria de i Confessori c.41. Adone, S. Antonino nella 2. parce della fua iltoria tit.12, c.17, ed il Card. Baronio nelle fue Angotazioni, e nel quinto Tomo de' fuoi Annali . . . . . / .

المورد والمورد الأساس المراجع ال

Chargeling of the green property of the green

- Tolograms of compater of the effect

All of the same and the same of the same of

PRIMO DI

LA VITA DI S. ET ELVOLDO Vestovo, e Confessore.

CAnt' Etelvoldo fu Inglese, nato nella Città di Vintonia, di stirpe nobile, e pia, e fua madre chiamoffi Felice, alla quale, effendo di lui gravida, Dio Nostro Signore rivelò in fogno, che il figliuolo, che aveva nelle viscere, sarebbe fato fuo gran fervo, e lumiera della Chiefa . Etelvoldo, crebbe non meno in virtu , che in età, e con il buono ingegno, eccel lente memoria, e perpetuo studio venne ad effere molto dotto, e ben adornato di lettere. Ordinoffi Sacerdote, e per effere tale con maggior perfezione, se ne andò al Monistero di Glascovia, e fotto la diseiplina di Ulstavo presel'abito di Religioso, e fi diede all'orazione, digiuni, penitonze, ed offervanza della fua regola si efattamente, che venne ad effere specchio degli altri Monaci, edotato di ognivirti. Ebbe notizia della fantità di Erelvoldo il Re Erode, e diede un luogo, dove prima era stato un picciolo Monistero all'ora derelitto detto Abrundonia, Edificollo il Sanso alle spele del medesimo Rè, e lo riempi di Religiofi, emolto piul di virtu, e di esempi di rara fantità. Tràgli altri Monaci uno ven'era chiamato Elstano di meravigliofa fimplieltà, ed ubbidienza, che aveva carico di provvedere agli uficiali del Convento; volle Etelvoldo provare la fua abbidienza, e con il fuo efempio infegnare a gli altri, e diffegli, che feegliera vero ubbidiente, e soldato di Cristo metteffe la mano in una caldaja bollente, e ne cavaffe una porzione di carne: Elstano subito ubbidendo alla voce del fuo Abbate mife la mano nella caldata, e ne traffe la carne fenza fentir dolore, ne danno alcuno per la fun ubbidienza, per il che tanto fi compiacque Nostro Signore di effa, che lo prefervo, e poscia su Abbate dell' istesso Monistero, ed insieme Vescovo della medesima Città. Grande era la fama della fantità di Etelvoldo, ed a gran ragione, perchè agli non fi occupava in altro ne di giorno . , religiofamente, come Angeli in corpo mor. Flor Santt. S. Strav. Parte IL.

nedinotte, se non in amplificare la gloria di Cristo, e cavare le anime dal peccato, e far guerra al demonio come fedel minifito di Dio . Fra le altre virtii, ch'egli ebbe, fu molto dedito al culto divino, ed all'edificare cempine' qualifi aveffe ad adorare Iddio, mail demonio prese di ciò sì gran ídegno, che stando egli un giorno occupato in un certo edificio, fece fopra di lui cadere un palco P che lo precipito, e li ruppe da un lato le coste, pure Dio lo confervo, ed in breve ricuperò la falute, onde pofcia ad iftanza del Re fu confagrato Vefcovo in Vintonia. Affifo in quella fedia trovo che i Canonici erano caduti dall'offervanza antica della fua fanta iftituzione, e che vivevano foandalofamente, prendendo, e ripudiando le Donne a voglia loro, ed ofcurando con la mala vita lo splendore della loro professione: perciò avendo questa cofa confultata con il Re, ed ottenuto il beneplacito della Sedia Apostolica, cacció da quella cafa i Canonici, e pose in essa i Monaci di Abredonia, quali egligovernava come Abbate, e come Vefoevo. Magli scacciati a cagione della loro pellima vita, non trattarono di emendarla, ma di vendicarfi di quello, che si giustamente gli aveva castigati: per il quale effetto diedero al Vescovo tossico potentiflimo, che finendolo egli di bevere gli fece perdere il colore, e fentendo il ve-leno nelle vificere, e la morte vicina, che per lui veniva, fi levò da tavola, e fi gieto fopra il letto, dove cominciò a riprenderfi, ed a dire fra sè, dove è ora la confidanza in Dio, che tut tante volte, con tanta efficacia hai infegnata ad altri? Se il Signore ti vuole ajurare, che forza potrà avere contra di te il veleno? Non dubitare, che il Signore con sua virtu gli levarà la forza, enon tifarà danno. Parlando cosi fecostesso, il veleno perdette la sua forza, ed il Santo rimafe fano, e con un volto fereno fi levò di letto.

Erano a quel tempo molto pochi Moniflerin Inghilterra, perchè con le guerre, e turbazioni paffate molti n' erano ftati rovinatice quafi in fola Glafconia, ed Avedonia fiorlyano. Perilchè scorgendo il Santo quanto importava al bene universale del Regno, che vi fossero molti Religiosi, i quali servisfero a Dio in istato di perfezione, sodò molti Monisteri di uomini, che in essi viveano

tale. Mandò Dio a queitempi una grandif- 1 1184. regnando il Re Etelredo. Il fuo fatima careftia in tutta l'Inghilterra, e tale, che la gente di pura necessità si moriva. Ricorfe il Santo al rimedio, e raccolti tutti i poveri, che puote, con le rendite della Chiefa li fostenzo, e quando l'ebbe confummate, tutti i riccht ornamenti, Croci, Calicis altrivafifacri, e tutto il teforo della Chiefa spefe con grand'animo, e liberalità in loccorrerli, acciocche non patifiero fame. Non mancarono persone, alle quali quefta carità del Vefcovo pareffe male ; giudicando, che le cose preziose della Chicsa, e una volta dedicate al culto divino, non fi dovessero consummare in cole secolari, e profane; mail Santo Vescovo dando un profondo gemito dal più intimo del fuo cuore rifpole, che egli non fapeva come l'ora, l'argenco, e le altre cole infensibili fi aveffero a confervare, e lafciare intatte, vedendo, che l'uomo che è immagine di Dio, ecomprato con il fuo Sangue, fi moriva di fame, e con quell'oro, ed argento fi poteva foccorrere. . . .

Tentò il demonio un Monaco, eli fece rubare certi denari nel Convento, e Sant' Etelvoldo commando, che chi gliaveva tolti, lo palefaffe, acciocche con la fua benedizione eli poteffe tenere, ò che gli poneffe in tal parte; il Monaco, che gli aveva rubati, fece il fordo, ecome aveva inchiottito il peccato del furto, parimente inchiotti quello della difubbidienza . All' orail Santo chiamò tutto il Convento, e diffe, poiche il Monaco facrilego non vuole con benedizione reftituire il denaro rubato, reflicuiscalo con la maledizione di Dio onnipotente, e per l'autorità, che io tengo, rimanga legato nell'anima, enel corpo. Cofa meravigliofa, fubitamente le braccia di quel eattivo Monaco rimafero invisibilmente tanto legate, che per modo alcuno non le poteva muovere, e con queflo confessoil suo peccato, accettò la penitenza, e con la benedizione del fuo Prelato puote muovere le braccia. Una notte vegliando, e leggendoun libro, giá-flanco', ed affaticato fi addormento, elacandela accesa cadde sopra il libro, ma effendofi ella del tutto confirmmata il libro rima. feilleso. Aveva dunque governata fantamente 24. anni la fua Chiefa, rifplendendo con meravigliofa fantità, quando giunfe il felice fine della fua vita, ed il primodi di Agosto rese lo spirito al Signore l'anno

gro corpo rimale si bello, e venerabile . che più pareva vivo, che morto, e fu sepellito in una sepaltura del Monistero, dove Noftro Signore lo illustro con molti, e grandi miracoli.

La Vita di Sant' Etelvoldo fu seritta da Vistano Monaco Vintoniese, el'adduce il Padre Fra Lorenzo Surio nel fuo quarto Tomo: Fanno di lui menzione il Martirologio Romano il primo di di Agosto, il Cardinal Baronio nelle fue Annocazioni .. Giovanni Molano nelle addizioni ad Ufuardo, e Polidoro Virgilio nell'iftoria d' Inghilterra . 1. 0.

#### LA VITA DI SANT ALBERTO ·· Carmelitano.

A Lissette di Agosto sa menzione il Mar. tirologio Romano di Sant' Alberto Religioso del Carmine, ed nomo fantillimo s la cui vita riferita dal Padre Frà Lorento Surio nel fuo quarco Tomo, fu di quelta maniera.

Nacque Sant' Alberto nel Renno di Sicilia, ed ebbe per Padre Benedetto e permadre Giovanna persone di sangue illustre de quali vivevano nella Città di Trapani con grande elempio di virti, e di oneftà. Erano stati insieme anni ventifette fenza averè figliuoli, il perchè prefero per mezzana la Sagratiflima Vergine Noftra Signora, e le promifero, che se aveffeloro dato un figurol maletio, l'avrebbero confagrato al fuo fanto fervigio, nell'ordinedel fuo nome. Concepi Giovanna, e rimanendo gravida, vidde in fogno, che le ufciva dal ventre un doppiere accelo, e molto rifplendente, e la medefima visione ebbellenedetto fuo marito ; laonde communicandola frà di loro, comprefero, che il figlinola, il quale la madre aveva nelle vifeere ofcendo in luce doveva illuminare molti . Nacque il funciulto, e fu chiamato Alberto nutrendolo con fomma cura , come figliuolo di orazioni, e dato dalle mani di Dio, per interceffione della Vergine, poscia crescendo, lo applicarono agli studi ,

acciocche apprendesse lettere convenienti | ali età sua. Di età d'anni otto, come egli | era figliuolo di genitori si ricehi, e nobili, edi fuz natura molto amabile non mancò chi interpellaffe suo padre di congiungerio in matrimonio con una Donzella fua pari digran lignaggio, e rare parti: ma quantunque il partito piaceffe al Padre, la madre però non vi volle acconfentire, ricordandofi del voto, che avevano fatto a Noitra Donna prima, che fosse concetto, e come avevano promeffo di dedicarlo al fuo fervigio, e così la madre chiamò il figliuolo Alberto, e gli fe palefe il voto pregandolo, che lo adempiffe, e prendeffe la Vergine fagratiflima per avvocata, e Madre, ed il fanciullo le promife di farlo : onde pre. fa la benedizione di fuo padre, fe ne andò al Monistero del Carmine vicino a Trapani, e chiese l'abito, e quantunque i Frati non lo volessero ricevere da principio, temendo de'fuoi genitori, lo ricevettero però potcia con gran guito, edallegrezza, perche il padre, ela madre, effendo ftati riprefi dalla Santissima Vergine della tardan-za in'darle il promesso figlio, ne gli prega-rono con grande istanza. Prese l'abito con gusto suo grande, e concorso della gente nobile, e prima di prenderlo di fua propria mano diede a i poveri il vestito, che portava: indi tutto che fosse fanciullo, cominciò subito a risplendere, ed a mostrare con le sue virtu, che Dio specialmente lo aveva eletto per gloria fua grande. Ma il demonio temendo il danno, che ne li poteva venire, loaffali in forma di una Donzella molto bella, e graziofa, e lo rentò terribilmente a lasciare quella vita aspra da lui incominciata, quale per la fua tenera, e delicata età non poteva feguitare, ed ammogliarfi coneffa lci, poiche tanto l'amava, e defiderava la fua compagnias pure conobbe Alberto, che quelli erano fibili del velenoso, ed infernale ferpente, che fi era trafformato in quella Donzella, onde facendo fopra dise il fegno della Croce, difparve ll nemico, chelotentava.

Fecela sua professione e per più perfettamente compire quanto aveva promeño. fi diede a gli efercizi di tuerg le viren religiole', e fpeialmente all'asprezza, e penicenza. Digiunava molto speffo, e con gran rigore il Lunedi, e Mercordi, ad il

panni rozzi, e non fi vergognava di andare firacciato; mai non beveva vino, ed il Venerdi mefeolava con il pane l'erba affenzio, per phi mortificarli: fuggiva l' ozio come veleno della virtui: era cattiffimo, ed amiciffimo della Santa ubbidienza: fopravvanzava tutti nella povertà, ed umiltà i diede il suo patrimonio a i poveti Religiofi, e con questa virtu meritò effere illustrato dal Signore di maniera, che andando al cempio predicava, e convertiva molti Giudei alla moftra fanta religione, specialmente doppo, che si su or-dinato da Messa, sebbene ciò sece contro fua voglia, e puramente per ubbidire alli superiori, tenendosi per indegno di appresfarfi al Sagrofanto fagrifizio dell'altare per celebrare.

Cominciò Nostro Signore ad onorare . eglorificare il suo santo con molti miracoli, che per lui fece. Stando egli una Domenica di notte facendo affettuofamente orazione nella Chiefa , volle il demonio fpaventarlo ammorzando la lampada, che ivi ardeva, ma non puoce, folo la fece cadere in terra: ed il Signore la prefervò, che non fi

rompeffe, ne ammorzaffe. Teneva Roberto Re di Napoli affediata, emoko stretta la Città di Messina . onde quelli di destro fi morivano di pura fame, fenza aver che mangiare. Ricorfero a - Sant' Alberto, che all' ora dimorava in Mellina, acciocche con le fue orazioni da Dio cercaficil rimedio, che per umana industria non si poteva trovare. Oro Alberto nella Messa con gran fervore, ed efficacia, e subito su udita una voce, che uscendo da un terribile tuono, quafia guifa di tromba diffe : Udito ha Dio le tue orazioni, e fenza fapere per donde, o come fossero entrate ( perchè l'affedio de nimici era molto angusto ) fi viddero nel porto tre galere cariche di provisioni, che furono ripartite alla gente bisognosa della Città, con che respirò, riprese animo; esi difefe. Eben si vede, che quelle trè Galere erano frate guidate da gli-Angeli, perche più non comparecto, ne si trovo chi conoscesse i Capitani, ne i Marinari di esse. Trova vasi un Monaco nel Monittere di San Salvatore di Messina, che flava per morire di un'apostema natagli nella gola, fece fovra effa il fegno dell' Venerali portava un'aspro Cilicio; giace-va nudo sopra una stuora e vestivasi di aperse, onde sputando il infermo molta

demonio , che tormentava una Donzella, e facendole il fegno della Croce foprà la fronte, il demonio gli diede uno soniaffo sul 1 la guancia deftra, ed il Santo fenza punto turbarfi gli voltò l'altra, e diffe al demonio, che gliene defie un' altro, ma non potendo il maligno, e fuperbo fpirito foffrire tanta umiltà, tornando a fare egli fopra di lei il fegno della Croce, con af. pergetla di acqua benedetta, fi parti da quel corpo, che tormentava, dando uno fpaventofo urlo..

· Effendo egli Provinciale del fuo Ordine in Sicilia, e vificando a piedi con un baftone in mano la fua Provincia, il compagno ruppe un vafo di terra, nel quale portava un poco di pane, ed acqua, che era tutto il fuo fostentamento, e trovandosi il compagno confuso , Sant' Alberto si fece portare il Vafo, elo trovo intiero, e pieno-

di acque.

Aveva il demonio ingannato un Frate molto divoto della Nostra Donna infievolendolo nella fua divozione, e tentandolo si fortemente, che cadde in un confentimento difonesto con una Donna, ma nel tempo, che quel meschino trattava di dar complemento al fuo cattivo defiderio , il Santo lo chiamò à sè fegretamente , e come se egli avesse letto nel cuore, gli feppe dire tutto ciò, che egli aveva determinato, efortandolo a penitenza, ed-a chiedere misericordia alla Vergine sagratiflima, e cosi fece, ricovrando per le orazioni del Santo la divozione con la Vergi-

ne, quale aveva perduta. Ebbe rivelazione del giorno, nel quale aveva da morire, e cosi lo diffe alli fuoi Frati, e che una fua forella (che d'indi era lontana ducento feffanta miglia) farebbe morta quello fteffo giorno, e quella medefima ora, il che avvenne, e stando tutti i Religiofi all'intorno del Santo orando per lui, viddero uscire l'anima sua benedetta in forma di una Colomba, bianga come la neve, evolare al Cielo, lafciando il corpo in terra veftito di Cilicio, dal quale usciva un'odore soavissimo, ed una fragranza più del Cielo, che della terra, ed una campana, che il Santo aveva fatta fare, fono da sè stessa, senza che alcuno la toccaffe :

Trovossi alle sue esequie il Re di Sici-

materia rimafe fano. Volendo cacciare un I gno, ed alcuni Vescovi con innumerabile popolo, proccurando ogn'uno di riportarne qualche cofa, come un preziofo reforo delle fue vefti, e reliquie, con le qualioperò Dio grandi miracoli . Nacque gran contesa fràil Clero, ed il popolo, sopra la Messa, che si aveva a dire quel giorno peril Santo, perche il Clero voleva, che fi dicesse de Defonti, ed il popolodi un Santo Confesiore : laonde posti tutti in orazione apparvero nell'aria due fanciulli ri-(plendenti con Stolebianche, e differo s che fi doveva cantare : Or justi meditabitur fapientiam, e cosi differo la Mella di un Confesiore, conoscendo, che quella era la volontà di Dio.

> Concorrevano da molte parti rimote al Sepolero di Sant' Alberto molti infermi . zoppi, ciechi, lebbrofi,e paralitici, e nello spazio di pochi giorni se ne tornavano fani alle cafeloro. La maniera del famarfi era, che proftrati prima innanzi al fepolero del Santo digiunavano trè di, ò quattro chiedendo il suo ajuto, ed a mezza notte vedevano una luce chiariffima, & in effa Sant Alberto, che dava loro intiera

fanirà. Mori il Santo alli 7. di Agofto l'anno mille ducento novantadue, e doppo la fua morte, castigo il Signore gravemente un foldato, che aveva profanato il tempio, nel quale era il fuo fagro corpo, che fu trovato nell'arca, come pofto in ginocchioni, quafi chiedendo a Dio vendetta di quel facrilegio , e così in quell'ora medefima morirono tutti quei soldati di peste. E perchènon v' hà cofa si fanta, che non fia da' catrivi prefa in mala parte, cavando dalla medicina veleno, mentre un Predicatore del Carmine predicava al popolo la fantirà di Alberto, edi fuoi meriti grandi, un Sacerdote ( mosso dal padre dell' invidia ) diffe ivi pubblicamente, che il predicatore mentiva, è che quanto diceva era fallo, e finto; ma fubito ali caddero alla prefenza de i circostanti le vifeere . onde conofcendo la fua colpa chiefe con molte lagrime perdono al Santo promettendo di far la fua festa : edigiunare alla jua vigilia, con che ricuperò la fanità

Un'altra volte voltero certi Preti , iffigati dal demonio, levare l'immagine del Sonco quale il popolo riveriva, ed andando di notlia, ed i grandi Signori, e nobili del Re- le per questo fatto, un paralitico, che per le spazio di dodici anni non si era pocuto muovere, repentinamente rimate fano, e si oppose a quelli, che andavano per abbattere l'immagine, narrando ioro il miracolo, che Dio aveva in lui fatto, onde spaventati non vassicono più dirre.

Nella Città di Trapani uno avendo giuocato, e perduto ogni fuo avere vedendo due immagini una di Nostra Donna, e l'altra di S. Alberto, folle, e come forfermaro, cacciando mano alla fpada, fi dirizzò verso l'immagine di S. Alberto, dicendo, molte volte ti hò chiamato, e non mi hai udito, più non ti terro per Santo, poiche non mi hai potuto aj rare, e til Maria, che sei detta Madre di grazia , parimente hai chiuse le orecchie a' prieghi miei; ed in dicendo que. sto feri le immagini , dalle quali usci molto fangue, ma venendo dal Cielo una faetta, ridusse in cenere quel povero, e sventuraro facrilego. Di S. Alberto fanno menzione il Martirologio Romano alli fette di Agosto, e la Cronica del Carmine, ed il Cardinal Baronio nelle fue Annotazioni; e F, Bartiffa Mantovano scriffe in versi la sua vita.

# Alli 16. Agofto .

### LA VITA DI S. SIMPLICIANO Arcivescovo di Milano.

Acque S. Simpliciano in un luogo d'Italia detto Bettuatora di Padri nobii, i cui nomi erano Lodovico, e Sevedruga. Mandaronlo di poca età a Roma, dove si barrezzo, studio, ed in poco tempo apprefe molto, e fu perfetto nel suo modo di vivere. Era tardo nel partare, presso nell'udire, discreto nel filenzio, mifurato nelle parole, favio nel configlio, e puriffimo nella catità: Seco fteffo era molto avaro, ma con i poveni liberale : davali molto all' orazione, e lezione, ed il fuo-cuore ardeva di un'acceso desiderio dell'amore di Dia, e del profiimo. Per queste sue victui ascese a Roma alla dignità di Prete, e venne ad effere rispettato dalla gente faggia, e grave, come nomo di Dio. Ebbe & Simpliciano quattro eccellenze degne di gran lode

La prima, che dimorando in Roma contrasse amicizia con Vittorino, che era Affricano, ed uomo fapientisfimo, ed infegnava Rettorica alla nobiltà Romana, onde per i fuoitalenti aveva meritato, che gli fosfe posta la statua nella piazza di Trajano: ed essendo Idolatra, e gran difensore delli Dei Romani si converti alla sede di Cristo Nostro Signore per la familiare converfazione, cheebbe con San Simpliciano. Questa fu una gloriofavittoria ammirata da tutta la Città di Roma, e tale che Sant' Agostino lume della Chiesa nel libro delle Confessioni la riferisce con queste parole: Per ciorearmi all'umiltà di Critto, che fi nasconde alli superbi, e si discuopre a gli umili, mi cominciò Simpliciano a narrare di Vittorino, quale egli aveva in Roma conosciuto. É questo ragionamento non voglio io quivi tacere, perchè il riferirlo darà occasione di lodare, ed esaltare la grazia vostra, che per vostra gloria si deve confessare: Narrommi dunque come quel vecchio dottiffimo, ed in tutte le scienze sapientissimo, che aveva letto tanti libri di Filosofia, che cra Maestro di si nobili Signori, e Senatori, e che per le fue grandi lettere, e per merito di averle infegnate, con tanta lode aveva meritato, che nella piazza di Roma g'i fosse pubblicamente posta una Statua, cosa tanto stimata da gli nomini del secolo: Contommi (dico) come questo si intigne uomo fino a quella età avevariverito, ed adorato gli idoli partecipando de' facrilegi, e cerimonie profane, con le quali quali tutta la nobiltà Romana era infetta, tenendo per Dei una moltitudine di Mostri, e come tali facendo loro onore, e porgendo ad essi preghiere : difendendoli ancora con la fua eloquenza, e voce fonora; ma che poscia illuminato, ed avvalorato con la vostra grazia, Signore, non ebbe vergogna di umiliarli, efarfi fervo di Crifto, e di lavarli (come un fanciullo) nel Battefimo, foggettando il suo collo umilmente al votiro fanto giogo, efermando la fua fron-te con la Croce. O Signore, Signore, che inclinatli i Cieli, e discendesti, e toccasti i monti, e si fermarono, con quanta amorevolezza, e foavità t'inferiiti, ed entrafti in quel petto? Leggeva Vittorino (come dice Simpliciano) la Scrittura fagra, e con gran eura, e findio froquenQuentava le lettere Cristiane non in pubbli- I co, ma in segreto, e familiarmente come amico diceva a Simpliciano: lo tifo fapere, che io sono Crittiano. Rispondevagli Simpliciano. Non lo crederò, ne ti terrò pet Critiano, per infino, che nonti vegga nella Chicfa di Crifto; e poscia và narrando come Vittorino fi battezzò, e fece pubblicamente professione della sua fede, e che quando ascese al luogo, dove l'aveva da fare, tutti quelli, che lo conoscevano ( e non vi era chi non lo conoscesse ) si cominciarono ad eccitate l'un l'altro, ed a chiamarlo per nome, come dandogli il buon prò, con gran mostra di allegrezza. Tutto questo è di S. Agostino, ed aggiunge, che quando Vittorino era in maggiore riputazione, ed il fuo petto pareva una torre inespugnabile, nella quale il demonio si fosse fortificato, e la sua linguauna saetta pungente, e penetrante, con la quale molti aveva feriti, tanto doveva effer maggiore il gusto di tutta la Chiesa vedendolo ridotto alla sua Fede, ed ubbidienza. Questo fu il primo getto, e victoria di San Simpliciano.

La seconda è, che avendo Dio Nostro Signore eletto S. Ambrogio per Arcivescovo di Milano, di laico, che era, e Prefetto di quella Città, e Provincia, alzandolo subitamente a si gran dignità, e prima che toffe discepolo, mettendolo per Macftro della fua Chiefa, e volendo il Sommo Pontefice S. Damafo come Vicario di Crifto, e Paftore Univerfale della fue greggia ajutarlo, acciocche non erraffe nei riti. ceremonie, e stili della Chiesa Romana, gli mando S.Simpliciano, perché foffe suo ajutante, ePrecettore, eS. Ambrogio lo ricevette, e lo ebbe pertale, come lo dice S.Agostino con quette parole: Visitai Simpliciano, ch'era l'adre spirituale di Ambrogio Vescovo nella grazia, che voi gli communicafte, cui egli veramente amava come padre. Quello è di S. Agostino.

Il madelamo S. Ambrogio parlando di si diluudaiordire, e che fino dalla fina giorendice: gli uomini prima apprendono, e poletia infegnano, maio celendo flavo rapiro dal iribunali sincial Sacerdosio, cominciai ad infegnare quello, che non avera
papredo, per non avera vuot estempo d'apperenderlo prima. Pure fi si rara la modetiai di S. Impliciano, che conofendo la
grandezza di S. Ambrogio, c'en il grado
de Veforovo, e che avera y rea inferiore al fire di dell'ambrogio con dell'ambrogio con dell'artico dell'ambrogio con d

fuo di Prete, per infegnargli fi faceva difecpolo, ecomea Maeitro, glichiedeva varie, e difficoltose quittioni, alle quali rifpondeva S. Ambrogio, che in un epiftola gli dice queste parole: Perchè dubiti tu chie. dendo a me : avendo tu abbandonato tutto il mondo, per acquistare la fede, ed il conoscimento divino, e consummata la tua vica di giorno, e di notte nella lezione, penetrando con il tuo grande ingegno le cofe meno intelligibili? tu che fei folito d'infegnare quanto lontani, e separati dalla verità fiano i libri della Filosofia? Or quanto gran lode è di Simpliciano, ch'egli fia stato Maettro di un Dottore, che tutta la Chiefa Cattolica tiene per Macftro, maffime riconofcendolo, e riverendolo egli come tale, per le fue rare parti, e per effergli ftato mandato da Roma da un gran Pontefice. come fu S. Damafo?

Se le due cose di sopra riferite surono illustri in S. Simpliciano, non è meno la terza, anziedi maggior filma, e più gloriofa. perche da effa rifultò maggiore utilità alla Chicfa Cattolica. Questa è la conversione del gran P.S. Agostino atta nostra fanta religione, nella quale ebbe gran parte S. Simpliciano, perche dimorando S. Agostino in Milanotinto de gli errori de i Manichei Eretici, eduro, e ribelle alla verità Cattolica, cominciò ad udire i fermoni, che S. Ambrogio come Vescovo faceva al popolo, ed a dilettarli prima delle sue parole, ed eloquenza, e poi delle fue ragioni, e fentenze; indi vennea dubitare della fua fetta, ed a poco a poco ad abborrirla, e ad affezionarfra i mifteri della legge Evangelica. Stava però tuttavia dubbiofo, e perpleffo della fua vita temporale, e timorofo, e vile nell'avyiarfi per gl'angusti sentieri della vita; e frando inquefto dubbio e perplefficir dice il medelimo S. Agostino, che Dio gli pose in cuore di andarsene a Simpliciano, come a quello, che gli pareva fedel fervo di Dio, ripieno della fue grazia, avendo di lui udito dire, che fino dalla fua gioventil l'aveva servito con gran divozione, e effe all'ora vecchio, con la lunga età, confummata nello studio della virtu, aveva fperienza di molte cofe, e fapeva molto: per quelto voleva egli discopringli il fuo euore s e con lui conferire la fua pena, acclocche vedendo egli la disposizione dell'anima sua lo configliaffe di quanto aveffe a fare per

Sant'Agostino a S. Simpliciano le girandole, 1 nelle quali andava perduto, e gl'intright delfuocuore, rimafecon la fua converfazione, e communicazione quieto, e confermato ne' fuoi buoni propofiti, ed accefo nell'amore di Gesu Critto, e di ogni perfezione. E quindi è, che in alcunilibri fuoi S. Agostino parla di S. Simpliciano onoratamente, e lo chiama, e riverisce come Padre spirituale dell'anima sua. Ma avvertali, che tra le opere di S. Ambrogio evviun fermone, ch'è il 92, nel quale con nome di S. Ambrogio fi tratta del Battefimo di S. Agoilino, ed in effo fi fa menzione di Simpliciano come di persona, ch'ebbe gran parte nella conversione di S. Agostino: nulladimeno quel fermone (come lo dicemmo nella vita del medefimo P.S. Agostino) non è di S. Ambrogio, ma di qualche altro Autore , à trufatore , che fotto nome di S. Ambrogio volle autorizzare le fue vanità ; perche oltre, che lo stile del sermone è molto diffimile da quello di S. Ambrogio, in esso leggeli, che S. Agoitino fu Cartaginefe, e veramente su di l'agaste, e che si converti dalla Gentilità alla Fede di Critto, epur S. Agostino non fu mai Idolacra, quantunque per qualche tempo feguisse gli errori de i Manichei. Dice di più, ches. Ambrogio ebbe grandi dispute con & Agostino, dice, ch'era sempre tanto occupato S. Ambrogio, che mai ebbe tempo di parlargli a lungo, e di chiedergli ciò, che deliderava. Dice, che lo vestrono di panno, e con una cocolla negra, quando lo battezarono, essendoquelto contrario all'ulo, e coftume di queitempi, ne quali tutti quelli, che fi battezzavano, infallibilmente fi veftivano di bianco; e per queste ragioni si vede, che quel fermone non è di S. Ambrogio, ne è da ftimarfi.

Avendo dunque S. Simpliaismo favo oofs inemonobili, ci si gran profitor per tutnia Chiefa del Siganore, e virendo con metrangillos denpio di fastata, da din una 
trangillos denpio di fastata, da din una 
trangillos quete in un Montifero, chi era 
diciplima di S. Ambrogio, il quale con le 
fue clemofine lo foltentara: cuada il medifueno S. Ambrogio infermo diquella infermai, echo Indulte alfinte della vitase flamdegis per moritra clemi del fuol Chierio, e
Desconii, checcano fosti della camera, aodene della contra della vitase di 
della contra della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra 
della contra

nel governo di quella Chiesa, e parlando esti moltobasso, e cheappena fra di loro si potevano intendere, nominarono Simpliciano. S. Ambrogio dal luogo dov'era ghi udi, edise: Buono quantunque vecchio, che fu come una profezia del Santo, nella quale dichiarava, che Simpliciano, tutto che fosse di età decrepita gli sarebbe succesfo in quella fedia, come avvenne, e quelta fu l'altra, e quarta prerogntiva di Simpliciano per efsere fucceduto a S. Ambrogio nominato da lui nella fuddetta maniera: Tutto il Clero, e popolo lo nominò per fuo Velcovo, e fi confolò con tal fuccelsore del fentimento, e tenerezza, che fentiva di aver perduto si gran Paftore, Padre, e Macftro, qualcera ftato S. Ambrogio. E ciò feeeto a gran ragione, perché Simpliciano, febbene era decrepito di età,travagliava, come un giovine, feguitando le gloriofe imprefe di S. Ambrogio, refistendo agli cretici. addottrinando, ed animando i Cattolici. foccorrendo le Vedove; raccogliendo gli Orfani, dando da mangiare a' poveri, rifcattando i schiavi, ed essendo rifugio, e porto ficuro di tutti i tribulati. Vifse il Santo folo 4.anni (per quanto scrive Pietro Galefino) nel Vescovato. Il Cardinal Baronio dice, che morì nell'anno del Signore 400, ed essendo morto S. Ambrogio alli 4: di Apinel 397. vennero ad essere gli anni, che su Arelvescovo 4. non compiti. La vita di S. Simpliciano fu ferirra dal fuddetto Pietro Galefino Protonotario Apostolico, raccolta dall'Archivio antico della Chiefa di Milano. Fanno di lui menzione il Martirologio Romano alli 16. di Agosto: Paolino nella vita dis. Ambrogio, il Concilio Terzo Carcaginele, cap: 48. e S. Agostino in alcuni capitoli dell'ottavo libro delle fue Confessioni, serivendo a lui due libri di diverse quistioni, de' quall fa menzione nellib.t.c.t. delle fue Retrattazioni,el.1.c.1. de Predeftinatione Sanctorum, L'iftesso S. Ambrogio gli scriscalcune Epistole: e S. Vigilio Vescovo di Tren. to un libro de Martiri, e Gennadio nel fuo catalogo degli uomini illuftri mette S. Simpliciano, edice, che con le fue Epiftole mentre era Prete, incito S. Agostino a darsi allo fludio; ed esposizione delle sagre lettere, echefacendo ufizio di difcepolo, infegnava al Maestro.

Alli 16. Agofto . LA VITA DI SAN ROCCO Confessore .

L. Beato San Rocco Confessore fu di nazione Prancele, e nacque nella Provincia di Linguadoca nella Città di Mompoglicri dipadri illustri, e ricchi, e Signori di quel luogo. Suo Padre chiamoffi Giovanni, e la madre Libera. Dicefi, che quando eglinacque, usci dal ventre di sua madre legnato con una Croce colorata. Sin dalla fanciullezza mostrò grande inclinazione alla virtul, ed essendo di dodici anni, eomincióa macerare il fuo corpo con digiuni, e penitenze, ed a far guerra alli suoi gufti, ed appetiti, Morti i fuoi genitori, in quella età tenera, avendo vendute le fue facoltà, che furono grandi, comparti il prezzo a' poveri , e prefol'abito della terza regola di S. Francesco, raccommandando ad un fuo Zio il governo dello Stato fuo, e de' fuoi vaffalli, fi vesti da pellegrino, e lafeiata la fua patria, cafa, parenti, ed amici, vile, povero, ed incognito fi parti di Francia per Italia a vifitare i fanti luoghi di Roma. Entrò dunque in Italia, e feguitando il fuo viaggio giunfead Acquapendente, dove trovò molti maltrattati dalla pefte:perilche se ne ando all' ospitale, e congiuntosi con lo amministratore di esso chiamato Vincenzo, cominció a fervire a i poveri, ed a fare il fegno della Croce fopra gli appeltati, con che tutti restavano fani. Il medelimo gli avvenne in Roma, in Cefena, in Piacenza, ed in altre Città d'Italia, dove per le sue orazioni, e per il segno della Croce rimafero fani molti, che di peste stavano male a morte, non fenza grande meraviglia di quelli, che ciò vedevano, e cenerezza, ed aggradimento di quelli, che ricevevano la fanità. Ma perche con le meraviglie, che Dio per lui faceva, non s'infuperbiffe, e perchè accrefceffe la fuz corona con la fua pazienza, e da se medelimo apprendesse ad avere più compassione del proflimo, Nostro Signore lo avviso, che aveva da effere molto totmentato, ed afflitto, eglimandò una veemente, e gran febbre acuta, permettando che fosse ferito rabile pazienza, ed allegrezza, ed essen- ve celebrandosi il Concilio Ecumenico Co-

done già libero, determinò tornatiene nel fuo paefe con la medefima povertà, e difprezzo di sè, con cui n'erauscito. Nel viaggio glivenne una nuova infermità, e trovandoli folo in un diferto, figittò fotto un' albero, fconosciuto da gli uomini, e conosciuto, e favorito da Dio, il quale per mofrare, che mai abbandona i fuoi, e la provvidenza, che ha de' fuoi, ordinò, che un cane di un Cavaliere gli portaffe dalla menfa del fuo padrone pane per fuo fostenzamento. Finalmente tornò a Monpogliert fua patria, trovolla molto alterata, e tutto quel pacle accelo di turbazione, e guerre, ccome il Santo veniva in quell'abito, credette la gente, ch'egli fosse una spia, onde postegli le mani addosso, lo chiusero in una carecre, fenza che fosse conosciuto dal fuo Zio steffo, ne si desfeegli a conoscere per effere maltrattato da' fuoi medelimi vaf. falli . e più patire per amor del Signore.

Cinque anni tiette in quella carcere con incredibile costanza, e sofferenza, al fine de' quali fu ferito di peste, onde comprendendo, che fi avvicinava il fine della fua pellegrinazione , fi armò con i Santi Segramentidella Chiefa, e si preparò per morire, ma prima di dare il fuo fpirito a Dio, lo fupplico affettuolamente, che sutti quelli, che, foffero tocchi da quella contagione, c.lo invocaffero, e lo prendeffero per interceffore fossero liberati, ed ottenessero intera falute. Mori l'anno del Signore 1327. di età d'anni trentadue, e doppo la fua morte fitrovòvicino al fuo corpo una tavola, nella quale erano scritte queste parole: Quelli che faranno feriti di peste, ed imploreranno il favore di Rocco ricupereranno la fanità. Da questa comprese il Zio di S.Rocco, chi fosse quello, che aveva tenuto prigione, expattato come fpia quelli s. anni: econ molte ligrime, e fentimento fece prendere il Santo corpo, e portarlo con gran pompa, e folennicà alla Chiefa, dove fu ono revolmente sepellito. Quindi la gente cominció ad avergli divozione come a Santo, eda chiamarlo nelle tribulazioni, specialmente nell'infermità contagiose pestilenti s csuo Zio doppo gli edificò un solenne Tempio, nel quale, ed in molte altre parti sece Dio per San Rocco molti, e grandi miracoli. E molto piul crebbela didi una faetta, che gli trapassò il talone. vozione de popoli per quello, che avven-Paffato questo travaglio S. Rocco con mi- | ne nella Città di Costanza l'anno 1414. do-

ftan.

Stantiense, ed effendo quel paese con i cir- | pelco Certosino nel compendio, che sece convicini infettatida una grave pestilenza, fe uli feceuna folenne processione, nella quale fi portò l'immagine del Santo; e fubito celso quella infezione di aria, e gran flagello del Signote . In'altre molte parti ancora è sperimentato quetto favore del Santo, e quanto efficaci fiano le fue orazioni alia prefenza del Signore per placare l' ira fua, e dare fanità a i popoli. Il fuo corpo ful trasportato in Venezia l'anno 1425, dove fu ricevuto con incredibile felta, egiubilo, e gli fu'edificato un fontuofiffimo Tempio, nel quale di prefente dimora onorato, e riverito con gran divozio-

ne di tutta la Città. Ma chi non vede nella vita di questo Santo Confessore quanto sia meraviglioso Dio ne' fuoi Santi, & i modi, che eglitiene per farlitali, e perilluftrarti, e magnificarli in Cielo, & in terra? Eleffe S. Rocco fin dalla fua fanciullezza, & armello della grazia fua, acciocche vinceffe la tenera età, affliggesse la sua carno, disprezzaffe i benidella terra, che aveva ereditati, ecompartendoli a i poveri, ali afficuraffe nel Cielo, ed in abito, e fembianza di peregrino vile, & abietto erraffe per il mondo, patendo tante incommodica, ed infortuni nella fua perfona, dando falute a gli ammalati, che non lo conoscevano, e glorificando in ogni parte il fanto nome del Signore. Qual favore, e quale spirito divino bifogno ch'egli avesse per stare nella sua stessa pattia, dove egli era Signore; cinque anni carcerato, e maltrattato dal proprio fuo Zio, non volendofi scoprire chi fosse, peraver più occasione di patirescherni, affronti, ed aggravi per-Gesti Crifto, il quale lo feri di pette nel fiore della giouentil, elibero, esciolto dalla catcere dove era, edal fuo corpo, lo conduffe a godere di quella beata vifta per fempre, e quivi in terra lo glorificò di modo, che i popoli, Città, e Provincie nelleloro maggioriafilizioni a lui ricortono, invocano il fuo patrocinio, e lo prendono per interceffore, e per mezzo delle fue orazioni impetrano dal Signore falute, ripofo, e contentèzza? Di San Rocco fa menzione il Marsirologio Romano alli 16. di Agosto, e la fua vita fu scritta da Francesco Dicdo, da Pietro Pino, da Claudio di Rota, da Pietro Natale, e scrivono di lui Alberto Grande i Tomi delle vite dei Santi del Padre F. Lorenzo Surio.

Avvertafi, che quantunque S. Rocco non fia canonizato, ne potto nel catalogo de i Santi con quella folennicà, che di prefente usa la Chiesa Santa, per la divozione però; e commune confentimento de i popoli in varie parti fe gli fono edificati Oratori . Eremitaggi, Cappelle, e Tempi fontuofi , ed in esti la sua immagine come di Santo s se gli dicono Messe, segli fanno processioni, invocandolo, ed altre cofe che fono proprie , riferbate dalla Chiefa per i Santi canonizati, e questa è una tacita canonizazione, ed approvazione della Sedia Apoltolica, la quale in Roma, ed in tante altre parti confente, che cosi fi faccia.

# Alli 17. Agofto . .

# LA VITA DI SANTA CHIARA . di Monte Falco Vergine ,

N Ella Valle di Spoleti, posta nell'Um-bria Provincia d'Italia, dontana quattro miglia da Foligni, ed otto da Allita, vi è un Villaggio detto Monte Falco, nel quale meque la Vergine Santa Chiara, quale (per diftinguerla dall'altra S.Chiara d' Affifi, figlipola primogenita del Serafico P.S. Francesco, c Madreditamesigloriose figliuole) chiamano S. Chiara di Monte Falco. Questa ebbe per Padre un'uomo virtuolo chiamato Damiano, e per Madre una buona donna per nome Giacoma. Sino da farciulia cominció a gittare raggi di luce divina, perchè essendo di solo quattro anni, infiammata nell'amore di Gesu Crifto con le ginocchia nude in terra offeriva divotifime orazioni all'Immagine del Crocifiso, e tutto il fuo ftudio eta darfi al fuo iposo Celestiale. E perchè non potendo a tutto fuo piacere perliftere in queste divozioni, senza essere veduta, e notata da quelli di cafafua, di furto molte volte, è fegretamente fe ne andava ad una Chicla ivivicina, ededicata a San Giovanni (che ora diceli elsere di Sant'Agostino ) dove più fpagaya le vele del fuo affetto, e divozione.

Aveva questa fantafanciulla una forel-Sonell'iftoria baffonien , e Fr. Zaccaria Lis la chiamata Suora Giovanna di professione, e di vita religiofa, con la quale molto; nuda terra, fopra la quale, se a sorte la neil demonio per impedirla le apparve molte volte in abito, e fomiglianza di Suora Giovanna, minacciandola, chel'averebconobbe la fanciulla, che quelli erano fibili, e minacce del ferpente Infernale, e confortata dall'amore, e spirito del suo dolce sposo, non fece caso di quanto le divittoria: di più meritò di effere vilitata da Gesù Cristo, il quale le rivelò tutto il suecesso della sua vita, e dandole grand'animo, enuove forze, per fofferire l'afprez-

za , ctravaglio della fua Croce. Di anni sci entrò nel Monistero detto di Santa Croce, quali ch'entraffe in un Paradifo . ed inchinando la cervice tenera al di fua forella, e si abbracciò con la poverfercizi della Religione, con tanto ardore, ed affetto, che non pareva fanciulla, nè novizia, ma antica, e perfetta Religiofa. Contentavali di un pezzo di pane, e qualche frutto per fuo sostentamento: amava il filenzio: raffrenava l'udito, e folo era intenta a i gusti del suo dolce sposo il quale molte volte la vilitava. Una volta tra le l altre le apparve in forma di fanciullo nelle braccia della fua fantifirma Madrey con molto lieto viso, e quasi volesse uscirle di braccio. Allora la fagratifima Madre diffe al fanciullo, che abbracciaffe la tenera spo. fa, ed appressandos la benederra fanciulla con fervente, e dolce affetto per abbracciarlo, fuggi, e fi nafcofe il fanciullo Gesil fotto il manto della fua Madre, con che disparve quella visione, rimanendo la fanciulla Chiara nuova fpofa di Crifto ferita del fuo amore, e con maggior fervore, e più acceso desiderio di servirlo. Entrando nell'età di anni fette, cominciò a flagellare aspramente il suo corpo, per poi non fentire la tirannia, eripugnanza della carne, portava su la nuda carne un afpra fune con molti nodi , ftrettamente cinta, e faspargere il sangue. Contentavali di pane,

deliderava ella di dimorare, per imitarla, cellità la coltringeva, gittava un poco di e per confegrarfi del tutto al Signore, ma paglia. La fua orazione di giorno, e di notte era continua ora in ginocchione, ed ora in piedi, con lebraccia in Croce, ed aleuna volta fi proftrava con profonda umileà, be uccifa se si sosse fatta Religiosa, pure econ la bocca in terra. La sua onetta era mirabile cost ne i portamenti della fua perfona . come in altro: ftimava tanto la preziofa gioja della fua virginità, che diceva, che per non perderla, volentieri averebbe ceva, e rimale di quella fiera bestia con patito (facendo il bisogno) le pene dell' inferno tutta la fua vita transitoria.

Fu di tanta modeftia nel mirare, che dicelimai avere fillamente guardato in vifo un'uomo, e quando parlava con qualche persona fissando gli occhi in terra copriva la fua faccia. E dicendole una volta un fuo fratello Religioso, perchè di quella maniera parlava con ciso lui, rifpose, Poco foave giogo del Signore, fi fece difcepola bifogno abbiamo de gli occhi, ne della fac. cia, nel parlare, poiche con la lingua fi partà, orazione, e con tutti gli altri fanti e- la. La medefima modeffia voleva, che avelsero le altre Monache, mentre ful Superiora, fopra modo zelando la loro one-Ità. Stando una volta in orazione rapita , e trasportata in Dio, venne l'ora, nella quale fi avevano a communicare le Monache, ed ella efsendo afsorta fi dimenticò di prendere il mantello, onde piacque a Suora Giovanna sua forella, per quella volta di vietare la fagra communione in caffigo di tal colpa. Voltoffi la Santa Vergine al fuo diletto sposo, spargendo molte ligrime, ed il benigno Gesti le apparve, edi fua propria mano la communico. Altre molte volte le apparve in figura di Agneletto mol. to bianco, e giocondo, con essa imprimeva nell'anima fua un' interno, ed amorofo fentimento del cuore amorofo, con che l' Agnello immacolato fi era offerto su l'altare della Croce per la redenzione del genere umano. E questo mistero della Passione del Signore aveva si scolpito, ed impresso nell'anima fua, che pareva non potesse ne mangiando, ne bevendo per frazio alcuno ancorché breve appartare la memoria da quei dolori, e tormenti. Tutto cià che vedeva, udiva, penfava, e diceva, conceva lunghe , e dure discipline per intino a diva con questa falfa , addolcendola con l' amarezza della Croce . Ede questa come ed acqua per il fuo mangiare, e bere, e da fonte featurivano le altre virtil, che abquando voleva celebrare qualche festa, ag- bellivano, ed ornavano l'anima fon bene. giongeva alcune erbe crude, e questo era detta : perchè le fue parole crano poche, a lei convito folenne. Dormiva fopra la grava, necessarie, e di cofe di Dio, però

molto efficaci per imprimere quanto voleva ne i cuori. Ma che diró della pazienza di quetta fantifima Vergine, che dell'allegrezza, e giubilo con che fofferiva la povertà, & il mancamento nel mangiare, e nel bere, nel vettire, ne i travagli, e nelle molte infermità grandi, che pati, nelle contraddicenze, e persecuzioni, con le quali Nostro Signore la provo, e rassinò per coronarla con maggior gloria? Che della carità amorofa, edolce, che ufava con i fuoi nimici , e con quelli , che'l' avevano afflitta; pregando Dio per effi, e facendo, che le altre fue forelle se pericordaffero nelle loro orazioni, compassionando i loro travagli, scrvendoli, provveden, dogli nelle necetittà, dando femprebene per male, ricompensando con i benefici i malefici? Chedella sua compassione, e deli' amarezza, elagrimecon le quali piangeva i peccati altrui, fentiva le tribulazioni, e miferie del fuo proffimo, e rimediava alla fua necessità con la propria povertà, spogliandofi effa per vestirlo, e perajutarlo nel vitto.

Rifplendendo dunque quella fanta Vergine con virtudi tanto illusfit ira state le Monache, mori Suor Giovanna fua fordla, di cui ebbe Suor Chiara rivelazione, che fe ne stava nella gloria del Cielos del sino la volontà universale di rutce le Keligiose, c con grande ripugnanza sua, fueletta per

fuperiora in luogo di fua forella. Tofto che cominciò ad effere Superiora fi scoprirono maggiori doni, e più rare grazie dello Spirito Santo nella Santa Vergine, perchè fopra il tutto non infegnava cofa al cuna, che elia prima non faceffe. Era la prima a fottoporre le fpalle alla fatica, con divino, e profetico spirito sapeva molte cose dell'avvenire, penetrava le infermità interne delle sue sorelle con la luce del Cielo, applicava le medicine convenevoli per curarle, preveniva i danm, prima che fuocedeffero, a letteratigrandi dichiarava luoghi ofcuri della Sagra Scrittura, e confondeva gli Eretici, ed una volta ad uno dieffi, che per ipocrifia aveva nomedi Santo, e le venne a parlare cercando d'ingannarla, fece una refistenza virile, ed illuminata dala la luce del Ciclo lo confuse, e fecetacere, proccurando, che fosse castigato (come fu ) acolocche non infettaffe akri con la fua peltilente dottrina, ed a questo propo- fiffo, penche a quel modo tutti per gratico diffe, che aveva riceyuto dal Signore vi, e pelanti, che foffero flati, fareb-

si gran lume della fua fede, e e irità, che febbene tutti li libri del mondo foffero fiati arfi, e la predicazione Evangelica foffe ceffata, le pareva, ch'ella l'averebbe faputa in-

fegnare. Tra le altre virtu , ch'ebbe , effendo Abbadeffa, una fu l'amore della fanta povertà, el'effere difinterellata, fenza porre gli occhi in cofa temporale, ma in folo contentare, ed aggradire il Signore. In ricevere quelle, che chiedevano l'abito, ed ammetterle alla fua Religione non mirava, feerano povere, ò ricche, nè fe avevano parenti, che poteffero portar utile al Convento, ò no; ma bensi alla dispolizione, con che venivano, ed alla volontà, che portavano di servire al Signore, e quando conofceva, che egli le chiamava, e guidava, apriva le braccia per riceverle con gran carità; ed aveva per ilpecie di traffico, e di avarizia il dire parole di Dio con intento di cose temporali. E come ella era si aliena dall'amore di tutte le cose terrene , non fu meraviglia, che l'amor divino si veramen-te ardeffe nel suo petto, e producesse tali, e sì gran fiamme. Fuggiva più che la morte qualtivogliz cofa, che a mille miglia fi avvicinaffe all'offesa di Dio: piangeva continuamente i peccati, e diceva, ch' era morta l'anima, che non fiattriftava di offendereil Signore. Non faceva conto alcuno del fuo corpo, come te non folle ftaro fuo, a cagione di offerirlo in fagrificio al Signore, e diceva, che se cento corpi avesse avuti, tutti gli averebbe fagrificati per fuo amore, e che la carità era la vita dell'anima, ed timorire mille volte per Crifto, vera vita, ed eterna beatitudine. Specialmente fitratte-neva, egioiva con Cristo Crocisisso (come tièdetto) e con la continua meditazione della fua fagratiffima Paffione, e vegliando, e dormendo stava fissa ne i dolori del Signo. re, egliaveva tanto innanzia gli occhi, e tanto li compativa, che per molti anni tutto ciò, che mangiava, o beveva, gli fembrava amaro, per la memoria della paffione, della quale ebbe molte rivelazioni, dolendoti, e parlando di effa con gran tenerezza, e lagrime, onde raccommandava a tutti, chel'avessero sempre presente con interna compaffione, e divozione al Signore, che nelle loro tribulazioni, e travagli, fi abbracciaffero con Cristo Croci-

Infegnava alle forelle, e Monache fue, che ponesseronei loro cuore, per fondamento di tutto l'edificio spirituale, l'umiltà, ed ubbidienza a' Superiori, e che fopra effoedificaffero le fante virtu, la povertà, e la purità virginale, per la confervazione della quale fi guardaffero dalle con. verfazioni inutili, e dalla familiarità degli nomini, tuttocché Religiofi, e Sacerdoti, da i fegreti colloqui, dalle parole oziofe, e e purificaffero spesso le anime con la frequente, e divota orazione, e con i fanti Sagramenti della Confessione; e Communione, e con l'uso dell'asprezze, e penirenza fi disponessero, e si facessero abiliad allo sposo loro Gesu Cristo; cui sovra tutloro. E perchè non se gli appigliasse cosa delle cofe del mondo, per non inquietarle. Era molto benigna verso tutte, e molto pin con le vecchie, cd inferme, e con quelche ammonite conoscevano, e correggeconquelle, ch'effendo cadute non curavaemuliebre l'anima, che lo reggea, era forte, virile, e costante, e tanto gelosa dell' onoredi Dio, che in niun'altra cofa più premeva, che in estirpare, e troncare le prospere, ne si lamentava nelle avverse, altre ricevendo di fua mano, era ugualmente dal Signore favorita. Mentre ella una volta contemplava la piaga del colta:o del l la mia Croce, ed ho trovato a ciò atto il tuo cati, e che la gloria gli era apparecchiata.

bero riusciti leggieri , e facili da por- petro ; eglie adunque necessario, che tal muoja fopra quelta Croce, se desideri esseremia figliuola, ed erede. Dal punto di quella visione si crede, che le insegne di Crifto Croctfilso rimanelsero imprelse nel casto, ed amoroso petro di questa Santa Vergine nel modo, che si dirà, perchè sin da quei tempi gli relto nel petto un gran dolore.

Non s'infaperbi ella con questi favori, e regalamenti di Dio, anzi crebbe nell' umiltà, e nel disprezzo di sè medesima, dando leggiere, e dalle rifa, e mormorazione: a sèstessa la confusione, e la gloria al Si-Che piangeffero amaramente i loto peccati, gnore, la quale di lui era. In quelta virui dell'umilrà ( ch'è il fondamento . la madre. e la Maestra delle altre ) molto si segnalò questa sagra Vergine, perchè proceurò molte volte di rinunciare il carico di Abbadessa, più desiderando di essere soggetta a zare il loro spirito al Ciclo, & ad unirsi con tutte, che superiore ad alcuna. Faceva da segli ufizi più vili, ebaffi della cafa, fervite le cofe dovevano amare, e con purifima va le inferine, e baciava fenza naufea le piaintenzione fervire, indirizzando a quel bea- ghe de lebbrofi. Voleva, che le altre Suoto, e perfettillimo fine il corfo della vira in re la disciplinassero: estremamente le spiagenerale, ed in particolare tutteleazioni ceva di essere chiamata Santa e serva di Dio: e per maggior umiltà, e maggior vittoria, alcunadel mondo, che poteffe addolcire ecorona fua permife il Signore, che fosse il loro cuore, e divertirlo da questo santo, combattutadal demonio gravemente, onproposito, ordinava la fanta Abbadessa, de per sette anni continui digiorno, e di che le Messaggiere, e familiari del Conven- notte sofferi spaventosi terrori, ed apparito, che fuori ufcivano per i negozi di cafa, zioni di demoni; ma come ella era una piequando vicornavano, non riferiffero alle tra stabile fondata in Cristo, rimase sempre forelleció, che aveffero veduto, ò udito invitta, etrionfante delle loro circonvenzioni; e quanto più dure furono le battaglie, tanto più illustri furono le vittorie, ed i trionfi .

Giunsel'ora nella quale aveva da ricevevano i loro errori: ma fevera, e terribile re dal fuo celeftiale sposo il premio delle sue fatiche, en'ebbe rivelazione, onde volenno di levarsi : perchè in quel corpo debole, dosi preparate per quel fortunato viaggio, ed uscita del mondo, ed entrata nel Cielo, chiamò a sètutte le Monache » ed esortolle» che la raccommandassero a Dio , e si ricordassero de'travagli, che per esse aveva pafue offere. Non fi infuperbiva nelle cofe l tito: che fossero molto umili. e pazienti l' una con l'altra, ubbidienti a i Superiori, e perchè il tutto riferiva a Dio, e l'une, e le molto unitetutte in un fanto amore fra di loro, acciocche l'opera della nostra redenzione, che Crifto tanto amo, e comperò con si caro prezzo della fua vita in esse, per Signore, tutta trafitta dal dolore, le appar- colpa fua non fi perdesse. Doppo ricevette veun giovine con una Croce su gli omeri, i Santi Sagramenti, e quello della estrema che le disse: Chiara figliuola, io hò cerca- Unzione con molte lagrime, e le fu rivelato un luogo fermo, e trabile per piantarvi to, che gli crano perdonati tutti i fuoi pec-

Con quella visione rimase tanto consola- 1 ta, che non si può dire, e rompendo il silenzio fino all' ora offervato, parlò così allo sposo suo amorosissimo. O doleissimo Gesul quanto, grande è il premio, con che pagate quelli, che vi servono, essendo così piccioli i loro travagli! Indi con gran fervore foggiunfe. E molto, è molto, è molto prezio Signore per meil Paradifo. Ed alle volte qualiche parlaffe con gli Angeli, e con i Santi diceva . Conducetemi via. Credettero i circostanti, che di già avesse refo lo spirito al Signore, e portarono il corpo alla Chiefa per sepellirlo, ma ivi in sctornara, aprigli occhi, erallegrandosi sutti quelli, che erano prefenti, le differo, che molto pareva migliorata, ma la sposa, di Crifto conoscendo effere giunta l'ora fua con grande allegrezza, e quiete disse lo-TO. Discepole mie dilette, e sorella mie, io mi parto da questo mondo, per gire a trovare il Signore, che mi chiama, a lui vi raccommando, e nelle fue mani vi lafcio. Finite queste parole volò quell'anima benedetta (fenza alcun movimento, nè alcerazione ) al suo Creatore , lasciando il corpo con il primo colore, e bianchez-72, come se soffe stato vivo, con gli occhi alzati al Cielo, e con la faccia sifplendente, e con un colore di rose, che le sopravenne, dal quale era resa molto vaga . Paísò dà questa vita alli 17. di Agofto l'anno 1299. il trentefimo terzo dell' età fua, fecondo la Cronica dell' ordine de' Minori: e secondo quella di Sant'Agostino del 1308, essendo ella di quarant' anni in circa. Rifplendette con molti miracoli, illuminando ciechi, dando l'udito a i fordi, i piedi a i zoppi, la vita ad una Donzella morta, e la fanità a molte persone gravemente inferme di febbre tilica, di gotta arterica, di scroffole, di posteme maligne, ed incurabili, e di altri dolori, e spaventi Diabolisi con le sue orazioni, e menti, soccorrendo a tutte le neceffità.

Per la fama di questi miracoli, e per efferfi intefo, che nel fuo cuore vi erano l'insegne della Passione di Cristo Nostro Redentore,le Monache ( è come altri dicono) il Vicario Generale del Vescovo di Spoleticon licenza del Papa, venne con tre Medici alla fepoltura di Santa Chiara, ed apertole il petto trovarono nel fuo cuoze (che era grande, groffo, e concavo)

¢

Flor Sanct S. Strav. Parte IL

impressi, e stampati i feeni della Passione del Signore. Aveva un Crocifisso con tre chiodi, la lancia, la spunga, e la canna da una parte, e dall'altra i flagelli, ciascuno di cinque verge, la colonna, ela corona di fpine: equefti fegni, dinfegne della paffione erano come di nervi forti, e duri . Di più trovarongli nel fiele trè pallottoli-ne rotonde come trè nocciole di pelo eguale, grandezza, ecolore, quali fempre furono trovate giulte l'una con l'altfa, ponendosene una per parte della bilancia, in testimonianza della verità del Misterio della Santissima Trinità, della quale questa Vergine sil divotissima. E così alcuni dipingono questa illustre Vergine con un pelo in una mano, e con la bilancia in cui sono le pallottoline, e nell'altra un cuore con Cristo Crocifisto, etutte le altre insegne della sagra Passione. Usci parimente quando l'aprirono fangue chiaro, e timpido, del quale raccolfero un' Ampolletta, che oggidi fi mostra con il cuore, e con letre pallottole con grande ammirazione di chi le vede, (ed io le hò vedute) lodando il Signore, che così onora i suoi Santi, ed opera in esti, e per esta meraviglie si grandi. Parimente dicono le Monache di quel Monistero, che sovente prima, che venga qualche straordinaria tfibulazione, si liquesa di nuovo il sangue di quella ampolla, e bolle, e crefce visibilmente, e che subito si fanno processioni grandi per chiedere misericordia a Dio , con l'interceffione della Santa Vergine Supplicandolo a voler sospendere il flagello, che temono.

Si fa gran festa in Montefalco con licen-za del Papa il giorno del suo glorioso transito alli 17. di Agosto, ed ancora il giorno di . Santa Croce di Maggio, perchè questa Santa folennizzava quel giorno con gran divozione. Mostrasi il suo corpo nella Chiesa del Convento per una grata, il quale l'anno del 1561. (nel quale io lo vidi) era vicino al Coro delle Monache, ed avvegnache ora fia fecco, e cangiato di colore, è però intero fenza che gli manchi partealcuna.

Aveva la faccia scoperta, le mani inorazione, i piedi nudi, ed il rimanente del corpo vestito, e coperto con l'abito di Monaca di Sant'Agostino, che e quello, che portano le Monache di quel Monistero; ed effe, i Religiofi, e Cronisti del suo Ordine affermano, cheviffe in tal abito ,

Papa Giovanni XXII. in un Breve, nel quale commanda, che si pigli informazione della vita, e miracoli di questa Santa, dice, che fudell'ordine di Sant' Agostino, ed Abbadessa del Monistero di Santa Croce . La verisà è, che gli Serittori antichi dell' Ordine de'Minori contano questa Sanca con quellidel terzo Ordine del padre San Francesco, ed allegano per provarlo, che nella Villa medefima di Monte Falco fi vedono alcune immagini antiche della B. Chiara con l'abito bigio del Terzo Ordine del Serafico P. S. Francesco, come si legge nella Cronica fua, dove vien potta la vita diquelta Santa, come anco vien narrata nelle Croniche di Sant' Azostino, e più lungamente la scriffeil P. F. Agostino di Monte Falco.

Ma di qualfivoglia ordine fia stara questa illustre Vergine, dobbiamo cutti lodare lddio, che la eleffe dalla fua fanciullezza per fua fpofa, l'arricchi di tance, e si meravigliose virtu , e la infiammò di un' amore si accefo, efervente, che meritò ricevere nel suo cuore le infegne della fua fagra Passione, e glialtri doni ranto fopranaturali, e divini, che quivisi sonoriferiti in cestimonianza de misteri profondissimi della Santissima Brinità, dell'acerbiffima Paffione di Gesti Cristo Nostro Redentore, edellegrazie, e favori fovrani, che egli fa alle anime pure , le quali dimenticate di tutte le cose terrene con lui si abbracciano, e fi lafciano guidare, coltivare, e perfezionare dalla mano fua Benedetta.

Alli 8. Agosto .

LAVITA DI SANT'ELENA Imperadrice.

Esfendo Diocleziano , e Massimiano Erculeo Imperadori, mandarono all' Ifola di Brettagna, (cheè l'Inghilterra) per Governatore Costanzo Cloro, e possente Capitano, il quale su albergato da un Cavaliere, e Signor principale di quell' Isola chiamato Coello, chelo ricevettein cafa fua, e lo regalò ed accarezzò con molto amore, ebenevolenza. Aveva Coello una figliuola per nome Elena belliffima Dami-

il che communemente fi tiene per ficuro . I la Costanzo, ed intese le sue qualità se le affeziono, e chicftala a fuo Padre per moglie, l'ebbe, onde di lei nacque il gran Coltantino, il quale fu Imperadore.

Dopó qualche tempo gl'Imperadori Dio. cleziano, e Massimiano rinonciarono l'Imperio in un giorno stesso, l'uno in Milano, e l'altro in Nicomedia, nominando Diocleziano, Massimiano Galerio, e Massimiano Erculco fuo compagno, Costanzo Cloro per Cefari, e per Governatori dell'Imperio, però con condizione, che Costanzo ripudiasse Elena sua legittima Donna , e prendesse Teodora figliuola della moglie di Mallimiano, il che fece Coftanza ancorchè con molto fuo dispiacere, e disgusto, perchè molto amava Elena, ma lo fece per afficurare l'Imperio, e schifare altri inconvenienti.

Lasciò Costanzo quando morì, (quantunque avesse altri figliuoli di Teodora) per fuccessore del suo Imperio Costantino suo figliuolo, e di Elena sua prima moglie : e Costantino. savorito da Dio per virtu della Santa Croce, venne ad effere Signore affoluto , e Monarca di tutto l'Imperio Romano, caminando per levie, ed aggiramenti, che vengono riferiti dall'istorie Ecclesiastiche, e profane, quali io lascierò per non effere proprie della vita di Sant' Elena, della quale dice San Paolino, che sù Cristiana prima ancora, che l'Imperador Costantino suo figliuolosi convertiffe alla nostra fanta Religione, e fosse battezzato per mano di San Silvestro Papa: che ella parimente l'ajutò per la fua parte, acciocche con tanta pietà, e magnificenza edificaffe fontuoli Temps, a Crifto Nostro Redentore, ed amplificalfe il fuo fanto Nome. Alteraronfi molto i Giudei, e cercarono di voltare il mondo fosfopra, quando viddero, che uno stato crocifiso da i Padriloro, cratenuto, ed adorato dallo stesso Imperadore, e da i Grandi dell'Imperio per vero Dio, e Signore di ogni cola creata . Vollero ribellarli, e non gli valle perchè furono feveramente castigati dall' Imperador Coftantino; e non folo con l'armi, ma ancora con le lettere, e dispute presesero di oscurare la gloria di Gesti Cristo, e di perfuadere a Sant' Elena, ed all' Imperadore fuo figliuolo, che avendo da mutar Religione, dovessero prendere quella de i gella, e molto onesta, ed avvenente, vidde- Giudei si nobile, si antica, data dallo

stesso Dio, e confermata con tanti mira- I coli, e prodigi divini, e non quella di un' uomo , che per feduttore ( come effi dicevano ) de' popoli , era tiato fopra un legno confitto nel mezzo di due ladroni. Per acquietarli fi diede ordine, che veniffero a Roma i più infigni letterati de'Giudei , quali avelsero da desputare con San Silvettro circa la loro Religione, e quella de i Cristiani : secesi dunque questo, ed il Santo Pontefice alla pretenza dell' Imperadore, e di fua madre gli convinfe, e fece di modo reftare confun, che non feppero che rispondere, ne che più dire : con che la nostra Santa Fede rimase vittoriofa, ed ogni glorno andava erefeendo, e propagandofi pid, maffime, che Sant' Elena fitrovò con l'Imperadore suo figliuolo in un Concilio Romano celebrato da S. Silvestro, e confermò i decreti, e le leggi in effo stabilite. Dopò che in Nicea fu celebrato quel famoso; ed univerfale Concilio delli 318. Vescovi, ed in esso condennata la perversa dottrina del malvagio Arrio, e de fuoi feguaci ( che ful l'anno del Signore 225.) ebbe Sant'Elena rivelazione dal Cielo d'andare in Gerufalemme per vificare que' Santi luozhi confagrati con la vita, e morte di Crifto Noftro Redentore, e dicercarela essi lo stendardo glorioso della Croce con il quale aveva vinto il nimico del lignaggio umano, etrionfato il poter dell'inferno. Andovvi la fanta Imperadrice già carica d'anni, con grand'ansia di trovare si preziofo teforo, e di manifestarlo al mondo, e febbene da principio ebbemolte, egrandi difficoltà, finalmente il medefimo Signore, che la guidava, compi il suo de-siderio, e si scuopri quella gioja preziosistima, e degna di ogni riverenza che ella cercava, con nuovi, ed evidenti miracoli , dichiarando effer quella la medefima Croce, nella quale egli morendo diede a noi la vita. Della Croce, ede i chiodi, con quali Gesti Crifto Nostro Redentore era lo, che più difufamente dicemmo nel giorno della Invenzione della Santa Croce, ohe si celebra alli trè di Maggio, la quale Invenzione fu di grande utile a tutta la Chiefa Cattolica, perchè con il favore di ona Principella si grande, e si poffente li Criftiani prefero animo, reftandogl'infe-deli depreffi , e l'Imperador Coffantino fittovarono in necessità i ripartendo larghe deli depressi, e l'Imperador Costantino

più fi confermò ne fuoi buoni propofiti ; di più con la divozione, e venerazione del Santo legno si cominciò a distendere, e propagare la nostra Santa Religione, ed

a fiorire pertutte le parti del mondo. Ma la Beata Imperadrice non contenta di quanto aveva fatto, altre due cole fece ancora in Gerufalemme degne di memoria, edella fuarara pietà, e divozione, ed umiltà. Ruf. lib. 11. bift. Eccl. cap. 7. Eufe. vit. Confian. lib 3, cap. 40. & feq. Ruf, lib. Suid, in ejus vita. L'una fu il commandare, che si edificasse un sontuosorempio; vicino al monte Calvario, dove aveva trovata la Santa Croce, ed un'altro nella grotta di Betelemme, dove nacque il Verbo Eterno veftiro della noftra mortal carnes ed il terzo nel Monte Oliveto, nel luogo dell' Ascensione del Signore, quali Tempi doto, ed arricchi di molti, e preziofi doni. L'altra, che fece Sant'Elena fù, che vifitò i Monitteri delle Verzini, e delle persone dedicate a Dio, con tarta modeftia, ed abbassamento della sua Imperiale persona, che ella ft. ssa vettica poveramente, quando mangiavano, dava loro acqua allemani, da bevere, portava lescudelle, eserviva inginocchione. Ed essendo Regina del mondo, e madre dell'Imperadore, conversava con esse come se fosse una loro familiare , solo perchè elle crano serve, e spose del fuo Signore.

Avendo dunque la fanta Imperadrice ricreato il suo Spirito con la memoria, e le infegne della nostra redenzione, e posti in quei luochi fagri come trofci della Religione Criftianasi ricchi, e fontuoli Tempi, ed edificati, e foddisfatti con la maraviglia della vita fua tutti i popoli di quella Santa Città, si parti da quella non senza tenerezza, e lagrime, e con le medefime andò per rutti gli akrl fanti luoghi, e Provincie, che erano state santificate dal figliuolo di Dio, lasciando che si edificassero Chiese . Oratori, cappelle, eche folsero adornate, e provvedute di tutte le cose necessarle per il culto divino. Onde dice Niceforo nel lib.7. cap.30. dell'istoria sua, che per suo ordine, e magnificenza furono erettetrenta Chiefe in Gerusalemme, ed in altre parti. Il medesimo fece pas sando peralcune Città d'Oriente, quali illustrò, e rallegrò con la sua presenza, arricchendo molti uomini prinlimofine a i poveri, cavando i prigionieri s dalla carcere , dando libertà a gli efuli , ed a i condannati alle miniere, consolando, e foccorrendo tutti gli afflitti, come fovrana

Signora, e madre benignissima.

l'ornossene a Roma, ed essendo già di ottant'anni, piena di fante opere, e meriti alla presenza dell'Imperador Costantino fuo figlinolo, e de fuoi nipoti, dopò aver loro dati molti fanti configli, e la fua benedizione, liberagià, e sciolta dalla debolezza della carne, volò con lo spirito al Cielo, per godere eternamente del frutto, e gloria della Croce da lei cercata con tanta anfia, e trovata. La sua morte su alli 18. di Agofto, nel qual giorno la Santa Chiefa la celebra, sebbene non si sà di certo di che anno morisse. Il corpo di Sant' Elena su sepellito con imperiale folennità, ed apparato nella Chiefa de i S. Martiti Pietro, e Marcellino in un'area di porfido, e fonovi autori, che scrivono, che dopò alcuni anni fil trasportato a Costantinopoli, ma questo non fisà di certo. Sigisberto dice, che da Roma fu portato in Francia; pure oggidi viene moltrato in Venezia . Nic. lib.8. cap. 21. Soc. lib.1. cap. 12. Sigiber. nu. 849. Bar. tom. 3. p.336. Eufeb.in vita Constantini lib. 3. cap.11. @ 42.

Nel tempio di Roma di Santa Croce in Gerusalemme, evvi una Cappella di Sant' Elena, ed in Costantinopoli le fui fabbricata una Chiefa, ma fuo figliuolo aggrandi, e nobilitò la Città di Drepava nella Provincia di Bitinia, per aver ivi la fua fanta Madre edificato un tempio in onore del Santo Martire Luciano, commandando, che per avanti foffe detta Elenopoli (che vuol dire Città di Elena, ) e che il mare prima detto Polcimaico fi chiamasse Elenopolo . che fignifica mar di Elena. Di più fece altre cofe il buon figliuolo, e grande Imperadore per onorare la memoria della fua Santa

Madre .

Fanno Menzione di Sant' Elena i Martirologi Romani, di Ufuardo, e di Adone, ed i Grecialli venti di Giugno. Di essa serivono tutti li ferittori dell'Istoria Ecclesiastica, Eufebio, Ruffino, Severo Sulpizio, San Paolino, Sant' Ambrogio, Socrate, Sozomeno, Teodoreto, Niceforo, e glialtri moderni. Maayvertali, che alcuni Autori, specialmente i Greci, dicono, che Sant' Elena non su di nazione Inglese, ma della

me noi la facciamo, anzi una povera Donna, ed ofteffa, pure questo è contrario alla verità, che è la da noi soprascritta, come lo prova il Cardinal Baronio nelle Annotazionial Martirologio, e più copiosamente nel terzo Tomo de suoi Annali. Ma perchè l'Imperador Gostantino savoti gli Criftiani, e nel fuo tempotanto fiori la noftra fagra Religione, ajutando Sant'Elena a ridurrea fine le sue pie intraprese, i Gentili, i Giudei, etuttigli nimicidi Gesti Crifto, (a'quali pefava la diminuzione, e mancamento delle loro fette ) proccurarono di ofcurare la grandezza dell'Imperadore, e dimacchiare la fama dell'Imperadrice fua madre, con fingere alcune favole pubblicando, che era stata di basso lignaggio. E diede colore alla loro bugia il non effere itate Costanzo Cloro Imperadore, quando fi ammogliò con Sant' Elena in Inghilterra, e per averla dopò ripudiata prendendo Teodora figliastra dell' Imperadore Maffimiano-Erculeo (comedicemmo) in comparazione della quale Elena fi poteva tenere per di bassa sortuna. Nulladimeno ella fu di fangue illustre, e più chiara per effere stata madre di tal figliuolo ; e molto più beata, e gloriofa, per aver conosciuto, amato, e riverito con tanto fervore Gestl Crifto nostro Redentore, e proccurato, che tutto il mondo lo adorafie , ferviffe, eriveriffe.

# Alli 20. Apofto.

#### LAVITA DISAN STEFANO Re d' Ungberia .

'Ungheria è così detta da gli Unni, che la foggettarono, ed abitarono, trà quali fu un Principe, e valoroso Capitano, detto Geisa nomo severo, e nel governo con i suoi aspro, e mal inclinato; ma con gli altri, massime Cristiani, umano, benigno, eliberale. Questi effendo ancora Gentile, cominciò a dimesticarsi con i Cristiani, eda dar loro sacile ingresso nel fuo Ducato di Ungheria, facendogli ben alloggiare, i Chierici, e Monaci fingolarmente; e finalmente avendoli uditi, e converisti,illuminato dal Ciclo conobbe la sua cecità,e ricevette la luce Evangelica, abbraccian. Città di Drepana, e che non fil si nobile co- dofi con Crifto yero Dio, ed unico Signor

di communicare a gl'altri fuoi vaffalli la grazia del Signore da lui ticevuta, & a questo effetto di domare i tibelli, di animare gl' ubbidienti, e d'istituire in Ustheria vari Vescovati, e molti ministri di Dio, che avessero a coltivare quella vigna tanto inculta, e piena di lappole. Ma stando egli in questo luo pensiero, una notte gli apparve un giovine oltremodo bello, che gli diffe. La pace sia teco eletto di Cristo, lascia questa cura, che non potrai til effettuare ciò che penti, ne Dio si vuole in questo di te fervire, perché hai le mani piene di umano fangue. Avrai un figliuolo, che farà Re, edel numero di quei Re da Dio scielti per il Regno eterno, ed egli porrà ad effetto . mediante il divino ajuto , quanto tu hai peníato, e determinato nel cuore. Quello che a te spetta, è di ricevere con grata accoglienza un' uomo Santo, che il Signo re ti manda per suo Ambasciadore, e di ubbidirlo intutto quello, cheti commanderà . Dette queste parole sparve il giovine, etutta quella visione, e Geisa rimase da una parte molto a Dio obbligato, per la promessa farragli di dargli un figliuolo, che aveffead effer Re, & a porre in esecuzione ciò, che cali tanto defiderava: ma dall'altra confufo, non fapendo chi fi fosse quell'uomo, che Dio gli mandava per Ambasciadore . Cosi stando sospeso, e pensando in questo, fu avvisato, che Sant' Adelberto Vescovo di Boemia lo veniva a vedere, & all'ora intefe, che questo era l'Ambasciadore, il quale veniva dal Ciclo, e cosi ufci a riceverlo con gran festa, e giubilo, ponendosi nelle fue mani, acciocche gli commandafle tutto ciò che voleva. Il fanto Vescovo con la fua vita, predicazione, e dottrina convertigran numero di quella gente , che di propria natura, e per la fua Idolatria era feroce, ebarbara, e perchè si compisse quanto Dio aveva a Geisa promesso, ch' era di dargli un figliuolo, il quale edificasse come un' altro Salomope il Tempio del Si-gnore in luogo di Davidde fuo padre: effendo gravida , e vicina al partotire la moglie di Gcifa, le apparve il glotiofo Promartire S. Stefano con le fue infegne di Levita, e la certificò, che averebbe pattorito un fanciullo, il quale farebbe flato il primo Rèdi quel Regno, commandandoe'i che dal fuo nome lo chiamaffe Stefano . Nacque il fanciullo in Strigopia, battezzol- I na, e così commandò, che foffe edificato un . Flor Sand. S. Strav. Par. II.

nostro. Subito che su battezzato, desiderò i lo Sant' Adelbetto, e conforme alla divina rivelazione, chiamandolo Stefano; fu ivi allevato , & istituito nella Grammatica . Poscia suo padre chiamò i Grandi e nobili, e gli altti a' quali spettava, e gli sece giu-rare, che avrebbero ricevuto per loro Signore, e Principe Stefano fuo figliuolo indi egli esfendo già di ctà molto grave . fini il corfo della fua pellegrinazione l'anno del Signore 997. nel quale il Beato Sant' Adelbetto, effendo andato ad illuminare i popoli di Pruffia con la luce dell'Evangelio. ottenne la Corona del Martirio.

Vedendofi San Stefano già Signore, dopo la morte di suo padre, subito pose l'animo in acquistare la benevolenza de fuoi popoli, & ad inclinarli ad uscire dalle tenebre dell' Idolatria, nelle quali dimoravano, acciocche abbracciaffero il culto, e dottrina del vero Dio Gesul Critto Nostro Salvatore, e sebbene egli era giovine di età, aveva però gran senso, e maturità, e sapeva molto bene guidare i negozj a questo fine . Comprendendo dunque, che le cofe della Religione non si potevano ben trattare nello strepito dell'armi, proccurò la prima cofa di far pace con gli altri Principi vicini, acciocche stando frà di loro uniti , e concordi, non vi fosse cosa, che avesse a distornare il defiderio, che aveva di propagare la nostra fanta Religione. Ma penetrando il demonio la fanta intenzione di Stefano, per impedirla incitò i Signoti, e Cavalieri Ungheri Gentili a ribellarsi al Re, a formar campo, & a scorrere il pacfe, ardendo, tagliando, e rovvinando quanto trovavano, Affediarono la Città di Vesprino, così perché Stefano spesso vi andava, e per più schernirlo, come anco perche prefa questa piazza pensavano poterfi più facilmente impadronire dell'altre. Non si perdette il Re di animo, veduta quella rivoluzione, e furore de' Gentili sugi vasfalli, anzl con maggiorfede, e confidanza in Dio, la di cui causa trattava, e ne' Beati S. Martino Vescovo, e S. Gregorio fuoi avvocati, fi oppose loro, e venuto con essi a battaglia li vin-se, e sbaragliò difendendo quel campo, e reflando vincitore. E come egli riconosceva quella victoria tanto fegnalata da Dio, volle che tutte le spoglie de' nimici servissero alto fteffo Dio, fenza prendete per sè cosa alcuMonistero con l'invocazione di S. Martino. ( per effere flaro Unghero di nazione, per aver egli nella guerra portata la fua bandiera ) nel luogo medelimo, nel quale effo San Martino faceva orazione, quando dimorava in Ungheria, ed à questo Monistero assegnò poi rendite grandi, commandando, che fegli pagaffero le decime con tanto rigore, che chi aveva dieci figliuoli era oppligato darne uno al convento di San Martino

Finita di pacificare quella ribellione per profeguire la fua imprefa, ed avere perfone fedeli, e dotte, fignifico à molti Preti, Abbati, e Monachi fervi di Dio la volontà, che aveva di purgare quel campo dalle spise dell'Idolatria, che lo coprivano, e di gittarvi la femente del Signore, acciocché quelli, chemosti da zelo della sua gloria voleffero venire à coltivarlo, fapeffero, che in effoaverebbero avuto ogni ficurezza . difefa, e favore. Molti fanti uomini perciò vennero da varie parti, e con la loro vita, e predicazione fecero meravigliofo frutto. e domesticata quella gente seroce con i precetti amorevoli del fanto Evangelio fondarono Monisteri, ed alcuni di esti furono gloriofi martiri del Signore.

Diquesta maniera San Stefano andava iantando, epropagando la noftra fanta Religione, e favorendo quelli, che volontieri l'abbracciavano, e spayontando, e domando i renitenti, e perfeveranti nel loro errore. Divise la sua Provincia in dieci Vescovati, la Metropoli de quali volle, che fosfe Strigonia, e perchè il Sommo Pontesice fosse informato di tutto quello, che aveva fatto, e lo confermaffe con la fua autorità, e benedizione, mandò à Roma un fant'uomo, chiamato Anastasio (che già era Vescovo Colossense, acciocche anco fupplicaffe fua Santità, a dargli il titolo di Re, perchè con maggiot maestà potesse condurre a fine quello, che per gloria di Dlo, ed utilità di quella gent e aveva cominciato. Giunfe Anathafio a Roma nel rempo stesso, che il Duca di Polonia Micislao fi era convertito alla fede di Crifto, ed aveva mandato anch'egli Ambasciadoria Roma, per impetrar dal Pontefice il titolo di Rè di Polonia, e che fua Santità avendo determinato di darglielo, faceva lavorare una ricca corona con intenzione di mandarglio la insieme con la sua fanta benedizione : ma la notte precedente al giorno, che l'aveva

da confegnare a gli Ambafciadori Polacchi, gliapparve un'Angelo, che gli diste . Dimani verranno Ambasciadori di una nuova gente, a chiedere la benedizione, e la corona di Re, per il Duca loro Signore, a questi darai la corona, e sappi di certo, che per i meriti fuqi grandi gli e dovuta . Giunfe ilgiorno vegnente Anastasio, ed esposta la sua ambasciata al Pontefice, la fece fapere che il Duca Stefano, il quale lo mandaya, aveya foggettati molti popoli alla fua ubbidienza, e molto più fedeli à quella di Crifto, e di fua Santità. Non fi può facilmente esprimere il contento, che ricevette il Vicario di Dio con si buone nuove; vedendo, che la gloria del Signore si amplificava, e fioriva la nostra santa Religione, e che Iddio aveva eletto quel Principe per Apostolo de gli Ungheri, onde facilmente concesse ad Anastasio quanto chiedeva, dandogli la benedizione, la Corona Reale, & una Croce per il Re Stefano, qualedopò la fua coronazione aveffe a farsi portare inanzi: poi disse: io so-no Apostolico; ma Stefano è Apostolo di quella gente feroce, ed indomica, poichè l'hà faputa rendere manfueta, e foggetta al giogo di Cristo. Parimente gli diede la facoltà di fondar Chiefe, d'iftituire Vescovati, e finalmente di ordinare tutto ciò, che fi afpetta al culto divino, ed al bene dell'anime. Quello, che di fopra abbiamo detto, vien riferito dal Vescovo Canturio nella vita che feriffe di San Stefano primo Rè di Un-

gheria . E Martino Cromero diligente scrittore delle cofe di Polonia dice, che Miceflao per configlio del Senato mando Lamberto Vescovo di Cracovia uomo dotto ed eloquente al Sommo Pontefice Benedetto VII. per suppliearlo, che gli desse il titolo di Re, e che nell'ilteffo tempo, e con l'ambasciata medesima, avendo Scesano mandato a Roma, il Pontefice gli fece la grazia, ela negò al Polacco, ò perchè ebbe nuova della fua morte, ò perchè forse Dio gli commandò, che differisse, per effere all' ora i Polacchi uomini intrattabili, afpri, e barbari, che opprimevano i poveri, e poco potevano, evilipendevano la Religione . Ciò riferifcequelto autore, ed aggiugne cheeffendo venuto l'Imperadore Ottone Terzo diquesto nome in Polonia, per vistare il sepolero di Sant' Adalberto martire, esfendovi staro albergato, e presentato magnificentiffimamente da Bolestao il

primo figliuolo di Micislao, per pagargli l'albergo, l'Imperadore gli diede il ricolo di Re, elofece coronare da Gaudenzio Arcivefcovo l'anno 1001. Ma il Cardinal Baronio nel fine del decimo Tomo de'fuoi Annali, perquello, che serive Pietro Damiano uomo fanto nella vita di San Romualdo, è di parere, che Boleslao, e non Micislao fuo Padre foffe quello, che chiedesse la corona di Rèal Sommo Pontefice, non nel tempo di Ottone Terzo, mad'Errico Imperadore, che successe ad Ottone, oche a Boleslao faceffe questa grazia il Papa, e non Ottone. Ma tornando al nostro Re Stefano, l'Ambasciadore Anastasio su ricevuto da lui, dal Clero, e da i Grandi, e Signori Ungheri con gran gusto, e felta, e fil egli coronato con la coronadi Re mandatagli dal Vicario di Crifto con applaufo, e giubilo mirabile. Non s'insuperbi il Re Stefano con la nuova dignità, anzi riconoscendola dalla mano del Redel Cielo, che dà, etoglie i regni à fua volontà, con grande affetto fece donazione del fuo nuovo Regno alla Chiefa Romana; come fi cava dà alcune epistole di Grenorio VII. addotte dal Cardinal Baronio nel luogo foproceitato, delle quali una ne riferifce, che è la decimaterza del fecondo libro feritto a Salomone Rèdi Ungheria, dove espressamente il Papa lo dice.

Oltre di ciò determinò S. Stefano d'impiegarfi per l'avvenire più di cuore in servire ed onorare il Signore, che tanto lo aveva onorato, e per poterlo meglio fare, e più frequentemente con il parcre de i Vescovi, Prelati, e Signori del suo Regno prese per moglie Gifella forella dell'Imperadore Errico, pulcella dialto affare, e di maravigliofa, ed eftrema pletà, ilché mostrò in molte cose, e specialmente nella fondazione della Chiefa in Vesprino, quale adorno, ed arricchi di molridoni, ornamenri, e vasi d'oro, e d'argento, in questo imitando il Re suo marito, che con reale magnificenza providde le Chiese, ed i Vescovadi da lui istituiti di rendire, e posfestioni abbastanza per il sostentamento de i Ministri: edi Calici, Croci, candelieri, tapezzarie, e di altri vasi, ed ornamenti ricchistimi necestari al culto divino, cercando con gran vigilanza, che i Canonici, e ministri minori della Chiesa vivessero con ogni onestà, e sossero la vostri soldati quello, che voiavetesat-vi, e che i Monaci, ele persone dedicate to Rè s e quindi eavo nuovi propositi

per voto a maggior perfezione, rifplendeffero fopra gli altri conforme il loro abito. e professione.

Fu divotifimo questo Santo Rè della Sagratiflima Vergine Maria Nostra Signora . alla quale con particolar defiderio, e voto offerial fuo Regno, umilmente fupplicandola a voicrio prendere fotto la fua difesa, e protezione, e per più acqui-starsi la volontà della Vergine nella città d'Alba, che è la principale del Regno di Ungheria, le edifico un fontuofiffimo Tempio di meravigliofa struttura. e l'arricchi di tanti , e si preziofi doni d'oro, e di pietre preziose, che parevano ineftimabili.

Ne si contentò il Santo Re con aver dato mostra della sua gran pietà nel suo Regno, ma parimente volle ftenderla negli altrui ; perchè in Gerusalemme fondò un Moni-ftero di Monaci, e diede loro vigne, e terre, con le quali potessero sostentarsi, ed in Roma istitui un'altro Collegio di 12. Canonici, con titolo di San Srefano, ed un'ofvitale per i pellegrini Ungheri, che per loro divozione andaffero a quella fanta città, ed in Costantinopoli parimente sece edificare una Chiefa, provvedendola di tutto il necessario.

Sopra questo fondamento di pietà, con il quale mostrava l'amore, e riverenza che portava a Dio Nostro Signore, edificò questo Santo Re l'amore, e misericordia verso i poveri, quali abbracciava con un' affetto tanto amorevole, e tenero, come fe in ciafcuno di loro avefse veduto, ed abbracciato Crifto Nostro Redentore. Non permetteva, che niuno fi partifse da lui foonfolato: davagli quanto aveva, ed egli stefso la notte lavava loro i piedi, e gli faceva elemofina. Glioceorfe una volta di notte uscire solo con una borsa piena di danari dà ripartire a i poveri, ed essi ( à perchè non conoscessero il Re, à perchè così permettesse N. Signore, per suo maggior merito, e corona) a cagione, che non volle loro dare ciò che defideravano, gli pelarono la barba, e lo vollero calpestare, per la qual cosa egli molto contento, se ne ando subito alla Santissima Vergine, e proftrato in terra le rende grazie di quel favore, dicendole: Reginadel Cielo mirate in che modo hanno onorato

LI 4

di dar fempre a quello, che li chiedefse i si fe ne tornarono fenza fat altrosma quando per l'amore di Dio, e di confumare i te-fori a beneficio de i poveri. E per quefto Noftro Signore li pago quefta liberalità bellione, percoche egli non aveva datotal con un'altra nuova grazia, che gli fece ordine: pure quando seppe da i Capitani dandoli postanzadi fanare tutti gl'infer- delle lettere, che aveyano ricevuto, e tutmi, perché sapendo, che alcuno stesse ma- to ciò che era passato, lasciò quella guerle, li mandava per medicina un poco di ra, giudicando che Dio favoriva il Re di re, commandandoli, che fi levaffe di letto, to contraftare. esubito riaveva la sanità . Consumava i giorni indare udienza, in confultare, e chemolti da varie, e rimote parti vennefracciare i negozi del suo Regno, e le not- ro per vedere, e trattare con un Rè, che ti in contemplazioni, ed in spargere co- non viveva come gli altri Re, ma come piofe lagrime nel cospetto del Signore i uomo del Cielo. Tragli altri, che vi ren-lerano gravi, e severe le sue azioni nel mati nero surono sessanta Bessi (diquelli, che per miracolo si veduto ridere, perche gli dicemmo) uomini principali, ricchi, e era si composto, etantocontinente in se carichi d'oro, d'argento, edi gran tesostesso, come se con gli occhi corporali ri, liquali all'entrata del Regno di Unavesse veduto quel Signore, che vedeva gheria caddero nelle mani de' Masnadieri, con gli occhi dell'anima, e come se sosse e futono spogliati di tutto ciò che portastato innanzi al suo tribunale, per render- vano, mal trattati, e lasciati mezzi morti gli conto di tutta la fua vita: Cristo avea nel campo, pure al meglio, che puotero, egli in bocca, Crifto nel cuore, e Crifto in feguitarono il loro viaggio, e giunti al Rè ogni fua azione.

Ebbe il dono di profezia: onde una notte fyegliandoli fece fubito spacciare un zia de malfattori, ed appendergli nel concorriere per avvilare i Contadini, e gente di campo, che con gran prestezza fi ritiraffe nelle città, eluoghi forti, perchè farebbero venuti i Beffi, ch' erano popoli feroci, e Barbari, nemici capitali de gli Ungheri, e de' Cristiani per distruggerli, ed appena furono giunti i Corrieri, e le genti ritirate, ch' entrarono i Beffi, rovi-

to in falvo

Morto Errico Imperadore, cognato, ed amico di San Stefano, gli fucceffenell' di trè anni, e togliendogli i figliuoli ucl-Imperio Corrado, ilquale volendo far guer- la loro tenera eta, e lasciandogliene solo ra a lui, ed all' Ungheria, gli mando contra un poffente efercito, edil Santo Re le il Re fuo Padre fi confolava, così pes Stefano, per difenderfi ne feceun'altro , non averne altri, come perchè era gioma prima ricorfealla Sagratiffima Vergine, vine degno di effereamato; e per le fue come a suo principale rifugio, ed avvoca- eccellenti, e mirabili virtà , che surono ta, supplicandola, che volesse avere in tante, che la Chiesa Santa l'hà nel Catalocuftodia il fuo popolo, ch'era la greggia, go de' fuoi Santi. In questo suo figliuolo enon castigarlo per gli peccasi dello stesso unico aveva il Rè Stesano posti gli oc-Rè, ch'era il Pastore. Poscia usci ad in-contrare inimici, e su cosa meravigliosa, dolo a Dio, et alla Sagratissima Vergicheil giorno vegnente giunfe un corriere ne Maria fua Signora, acciocche lo cu-con lettere in nome dell' Imperadore a stodisse, difendesse, lo facesse suo corrette. ali Cavitani del fuo campo, nelle quali e glideffe grazia di poter ridurre à fine il commandava, che tornaffero addietroje co- negozio della Religione Griftiana da lui

pane, ò di frutta, ò di cert'erbe odorife- Ungheria, con cui egli non averebbe potu-

Era si grande la fama delle fue virtul, gli narrarono il fuccello, di che egli confolandoli, efavorendogli, fece far la giuftifine del Regno, acciocche fosse più sicuro, e non aveffero, che remere quelli, che a

lui venivano. Con la fantità del Rè, con la giuflizia, e fua prudente amministrazione fioriva il Regno di Ungheria, e Dio gli dava la fuabenedizione per i meriti del fuo fervo . e per dichiarare, che egli era veramento nando tutto il paele, ma non puotero pe- tale, e per darli più gloriola corona in Cierò fare schiavi, perchè già il popolo era tut- lo, lo provò, e raffinò con le tribulazioni, che in questa vita gli diede, perchè lo affliffe con una infermità molto lunga uno, che fu il Principe Emerico, nel qua-

offer Capitally

Principe aveffe sempre a suo lato persone Religiose, dotte, e prudenti, che l'addottrinaffero, ed egli steffo scriffe un'iftituzione. nella quale lo ammoniva di quanto aveva a fare come Principe-Cristiano dopo ch' egli fosse stato morto. In essa primicramente li raccommandava, che aveffe sempre Dio innanzi a gli occhi, e lo amasfe ; e temeffe fopra tutte le cofe. Che difendesse la Religione Catolica, e le Chieic, che onoraffe i Prelati, e gli Ecclefiaftici, che amministrasse giustizia, che proccurafie di effere più amato, che temuto da i fuoi vaffalli, e che foffe benigno, e liberale con i poveri, e con quelli, che poco pofsono. Che non facelse cosa alcuna importante senza configlio. Che accarezzasse gli ofpiti, ed i stranieri, e finalmente, che abbracciafse tutre le virtu, e che per acquistarle le chiedelse a Dio con continua, e fervorosa orazione, posciache senza lui

Regni non fi possono ben governare ne

confervare.

Ma tutte queste diligenze del Rè Stefano non furono battevoli a fare, che il Principe suo figliuolo vivesse, e succedessea lui nel Regno, perche Dio su'l fiore dell'età fua glielo tolfe, lasciando tui, ed il Regno in un perpetuo pianto, pervederfi mancare un Principe di si grande efpettazione, fenz' avere altro figlio, che gli potesse fucoedere. Pure come egli era Santo foggettoffi alla volontà di Dio e rendutegli grazie. che gli avelse tolto il figliuolo per condurlo a godere di sè, riparti molte, e grandi limofine alle Chiefe, ai Monisteri, ed ai poveri per l'anima del desonto, e perchè il Signore gli desse successore qual conveniva per suo fervigio, e per bene del suo Regno.

Non molto dopò sadde il Rè in una infermità, che a poco a poco l'andè con-fumando, ed indebolendo di modo, che non poteva reggerfi in-piedi: Eda questo prefero i maligni occasione di vendicarfidi alcuni trattamenti, che avevaloro fatti, congiurando quattro di palagio contradi lui, liquali concertarono di neciderlo pria che il Signoregli levasse la vita. Entrò dunque uno di effi il pini temerario nel-la prima fala , avanti che fi portafero lumi nella camera del Rè, con la spada nuda fotto il ferrapuolo, con animo di ef-Leguire il cattivo intento, ma per volerdi no ecceffivo, rifalchò ummorto, e tro-

incominciato . Procurava , che questo i si piedi nella camera , gli cadde la spada dimano? e con il rumore gli chiefe il Re , che fosse quello? e l'uomo intimorito, e fventurato, tutto tremante figittò a i piedidel Rè, e gli confesso a che fine era venuto, chiedendogli perdonanza, quale gli fil dal Rè concessa, sebbene poi fece subito prendere tutti li complici, e fulminò contro di loro fentenza di morte.

Crefceva ogni ora più l'infermità, da che conobbe il Santo, che Dio gli voleva far grazia di liberarlo da quefta valle di lagrime, edicondurlo ad un' altro più gloriofo Regnos Laonde avendo con molta divozione ricevuti tutti li Santi Sagramenti, poiché chbe esorrati tutti gli Vescovi, e ignoridel Regno, a tener conto della Fede Cattolica, e della giuftizia, e trattato con effi del fuccessore del Regno, raccommandandolocon affetto straordinario alla Sagratiffima Vergine, e supplicandola umilmente, che volesse presentare l'anima sua al fuo preziolo figlinolo, rele lo spirito, e fini la fua pellegrinazione alli 15. di Agoño, il giorno dell' Afsunzione della ftelsa Vergine, alla quale egli aveva chiefto con grande istanza di morire in quel giorno.

Concorse da tutto il Regno innumerabil gente alle fue esequie , spargendo tutti molte lagrime per avere perduto tal Re, tal Padre, e tal Paftore. Fu udita Mufica dal Cielo fopra il fuo fepolero, e dal fagro corpo ufci una fragranza fopranaturale, fri collocato nel mezzo della Chiefa maggiore d' Alba Regale dallo ftefso Rè edificata in un' avello di marmo bianco, dove flette quarantacinque anni facendo Dio per lui grandi meraviglie, e dando fanità a totti quelli, che da diverfe parti venivano a chiedergli ajuto, per liberarli dalle infermità, e cala-

mità; che pativano.

Dopò i quarantacinque anni, essendo Rè di Ungheria Ladislao per ordine del Papa fil trasportato il corpo con la precedenza di un digiuno di trè giorni, edi targhe limofine: ed in quefta traslazione, che fu all? 20. di Agofto rinnovò il Signore le fue meravielie e diede fanicà a molti, che ne ftavano fuori di speranza. Sanò un giovine paralicico di dodicianni, ed un'altroputto di fette ftropiato dal fuo nascimento, che andava carpone, guari la Contefsa Metilde., che tre anni aveva petito un dolore inter-Dio, il quale custodifice i fuoi, ponendo | vosti il fagro corpo nella fua fepoltura, che

era piena di aequa alquanto roffa, e come | pinilla con una fua figliocla per nome Romelcolata d'olio, a guifa di Balfamo. Finalmente furono tanti i miracoll, che il Signore fece in questa traslazione, che appena si pol. fono concare, e quantunque il Santo corpo foffe confummato, ed in polvere, la fua defira però con l'anello in dito fu trovata intera, edata da un'Angelo a custodire ad un Monaco, chiamato Mercurio involta in un ricco panno con imporgli, che guardaffe quel teloro fino a fuo tempo, fignificando N.Sig. ( come dice l'Autore della fua vita ) she non era giusto, che quella mano fi guaitaffe, e potrefaceffe, la quale era ftata tanto pronta, e liberale con i poveri, e la rimediatrice delle necessità dicutto quel Regno.

La vitadi San Stefano Re di Ungheria fu ferica dal Vescovo-Cartusio a Colmanno Ostavo Re de gli Ungheri, e l'adduce Frà Lorenzo Surio nel fuo quarto tomo. Mori questo Rel'anno 1034 alli 15. di Agosto, e fu trasportato il suo corpo alli 20.dello ftelfom: fe, nel qual giorno lo celebra la Chiefa, e di lui ferivono il Cardinal Baronio nelle fue Annotazioni, e nel 10. Tom. de'fuoi Annali, e ali Storici delle cole di Ungheria.

# Alli 23. Agofto.

# LA VITA DI SAN SIDONIO Apollinare, Velcovo, e Confessore.

U S.Sidonio Apollinare di fangue nobiliffimo, de i piul principali Senatori di Francia, e genero dell'Imperadore Avito. Prefetto, e Patrizio, ed uomo di molto alta dignità, e non meno mirabile per il fuo grande ingegno, rara scienza, ed eccellente eloquenza, nella quale fu tanco eminente, che in quel tempo appena trovò pari, onde meritò di effere coronato, e che in Roma gli fosse posta la statua nella piazza dell' Imperadore Trajano. Ammoglioffi con la figliuo. la di Avito Imperadore (come dicemmo,) e viffe nel matrimonio con meravigliofa onestà. Era molto compassionevole, ed amico di dare a i poveri tutto il fuo avere,il perchè alle volte dava loro i vasi d'argento, che alla quale (piaccya « e lo sgridaya molso » proceurando poi di rifeattarli , con'dare il prezzo a i poveri, per sornarli in cala.

icia, morendo Epacchio Velcovo d'Avernie, Sidonio Apollinare gli successe in quella Sedia, per volere del Ciero, e del popolo, che conosceva le sue qualità. Molto però ti dolfe di questo Sidomo, perchè era umiliffimo, e scrivendo a S. Lupo Vescovo di Troja in Campagna, chiedendogli il favore delle fue orazioni, per effer abile a quell'ufizio; gli diffe quette parole: Carico di un continuo pelo di peccati, mi veggio obbligato ad grare per il popolo, con effere io tale, che se il popolo innocente pregaffe per me, non meritarebbe effere udito. Ed in un'altra Epiftola fi duole, ch'era forzato infegnare, prima di avere apprelo, e di predicare, prima di avere operato: e dice, ch' era come un'albero fterile, che non potendo dar frue. to dava foglic. Sopra questo fondamento di umiltà edificò egli l'edificio delle altre virte degne di Santo, e vigilante Pattore, per le quali fu molto lodato da i Santi Vescovi del fuo tempo: E buono argomento è del molto . che lo stimavano gli altri Prelati , quelt lo, che fecero con lui, perchè avendo esti da nominare, e da eleggere V escovo Biturices fe, ch' cra Metropolitano, con tutto il Clero, ed il popolo, lalciarono l'elezione nellemani di Sidonio, acciocche quello, ch'egli nominaffe, e non altro, fosse Vescovo s ed egli nominò Simplicio uomo infigne, il quale fu de rutti ricevuto con fommogiubilo, e contentezza. Neè pieciola prova della fua fantità, e della rettitudine dell'ufizio suo , il considerare i travagli, ch'ebbe, e le perfecuzioni, che pati in effo, perche due Preti della sua Chiesa prendendoa petto di affliggerio, e moleftario, gli levatono la potefià di amministrare le cose della Chiefa, edandogli da mangiare par-camente, etaffatamente gli riccarono l'entrare in luogo fagro, e concertarono fra loro due, se vi entrava la notte a Mattutino, di cavarnelo per forza, e cacciarlo fuori: onde uno di essi sentendo il tocco del Mattutino fi levò con gran furia, e rabbia, per efeguire il concertato . ma il Signore s'interpole, ed in una neceffità, che fopravenne al povero Prere, girto le budella, ed ivi spirando se neando a render conto al aveva in cala . fenza faputa di fua moglie. I giusto giudice di quello, che aveva fatto, e macchinato contra il suo fervo. Con quefto caftigo di Diofu a Sidonio reftituita la li-1 bers amministrazione della fue Chiefa, alla Vivendo ancora fea moglie chiamata Pa- quale, ed a tutta la Città fece N. Signore grazie

fuoSanto Paltore, perche pretendendo Evarrico Re Goto molte volte di prenderla, il Santo Vescovo la difese con le continue preghiere, elagrime, e con le Littanie, e procellioni, che fece fare a tutto il popolo. crivendo a S. Mamerto Vescovo di Vienna, il quale aveva iftituito le proceffioni delle Rogazioni, acciocche egli per fua parte lo aintaffe e favoriffe in quel pericolo, come fece, udende il Signore le orazioni di quetti Santi Vescovi , e difendendo la Città per la lorointercessione. Ma escreitando si rettamente il Santo Prelato il fuo ufiziodi Patione, fu forme lo da una febbre mortale, ed egli comprendendo ciò che era, fi fece portare alla Chiefa, nella quale effendo venne a vederlo, e riverirlo tutto il popolo, giovani, e vecchi, ed uomini, e donne piangendo, egridando: Perchè ci lasciatte, o Santo Paftore A one rispose egli: Non semete miei diletti , perehè mio fratello A prunculo vive, e fara voftro Sacerdote, e Pattore.

Paísò il Santo a miglior vita, e l'altro Prete delli due, che l'avevano perfeguitato , vedutolo morto, fubito s'intromife ne i beni della Chiefa , e cominciò a riputarfi V efcovo. ed a dire. che in fine Dio aveva conosciuto i suoi mesici, e ohe era miglior di Sidonio, poichègli aveva data quella potestà, con tanta vanagloria, che non capiva in tutta la Città je per meglio celebrare la fua nuova dignità, la Domenica vegnente doppo il trantito del Santo Vescovo sece appareochiare un folenne convico invitandovi i migliori della Città, in effo egli fi affife in capo ditavola, come capo, e Signore ditutti, e stando cosi molto licto, e festante, volendo beres quello, che gli porgeva la coppa , gli diffe : bignor mio hò avuto un fogno, che se vi piace ve le dirò di presente. La notte paffara vidiin fogno una cafa, che risplendeva con lumenta chiarezza, nella quale era un giudice affifo nel fuo Trona, che con vero giudicio efaminava le cause di ogn'uno, etra la moltitudine dell'altra gente vidi il Vescovo Sidonio con l'altro Sacerdote amico voltro, il quale poco sa moris e mi pareva, ch'egli avesse non sò che lice, e contesa eon Sidonio, ma fu convinco, e per commandamento del Giudice esociato in una ffretta . ed ofcura carcere : Ma poiché fu indi tolto quel Sucerdote Sidonio accuso anco noi come di lui compagni nel maleficio, per lo quale l'altro era ttato condennato, ed !

grazie grandi, per le orazioni, e meriti del / allora il Giudice fece cercare qualch'uno. che vi citaffe a comparire avanti il fuo tribu. nale, onde io tremando mi nafcofi, timido, che a me non fosse tale ufizio imposto, ma a poco a pocoglialtri fi partirono, e reftai io folo, e cosi da quel fevero Giudice mi fu commandato, che io vi diceffi da fua parte, cheattefo, che Sidonio si terribilmente vi acculava, eragiulto, che voi ancora comparific in giudizio : e questo mi commandò egli feveramente, e che mi minacciava la morte, se non ve l'intimava da sua parte . U'-dendo il Prete queste parole, ed avendo la coppa nella mano fubito gelò, e repente ivi fini la fua mala vica, acciocche fi fappia, che il Signore, sebbene permette, che i suoi fervi fiano moleffati, non lafcia però di coronare La loro pazienza, e da cafrigare l'infolenza, e temerità di chi li travaglia .

Quando S.Sidonio diffe, che gliaveva a succedere nel Vescovato Aprunculo, i circostanti non lo intesero, anzi pensarono, che vaneggiaffe, e fosse suori di se, perche Apruneulo cra Vescovo della Città di Langres; ma Nostro Signose, il qualcaveva rivelato a Sidonio em aveva da fueredere in quella fedia, permife, che i Borgognoni prendeffero folpetto di Aprunculo, e dererminaffero di ucciderlo, il che faputo dal Santo Vefeovo, afeiandofi giù dalle mura della Città una notte se ne fuggi, e giunse alla Città di Avernia in tempo, che non vi cra Vescovo, dovesuccesse a Sidonio secon. do la fua profezia, efull'undecimo Velcovo di quella Chiefa

La Vita di S.Sidonio Apollinare fu scritta da Gregorio Turonenfe mella fua storia di Francia lib.4.eap.20. e più oltre: e l'adduce il P.F.Lorenzo Surio nel fuo quarto Tomo. Fanno di lui menzione il Martirologio Romano alti 22 di Agolto, Genadio de gli uomini illuftri cap. 92. il Molano nelle addizioni ad Ufuardo, il Cardinal Baranio nelle fue Annotazioni, epiti copiofamente nel felto Tomo de i fuoi Annali. Viffe nel tem+ pode gl'Imperadori Leone, e Zenone, e lafciò molte opere foritte in profa, ed in verso di gran pietà, ed erudizione, quali riferisce il Tritemio nel suo tipro delli sesso tori Ecclefisffici. 45 0 6 7 9 107 30

Agenta of the second of the annual factor of the second of gift in lasts a soft women non-neutring

the second of the second second

de grant product in the a shall after it in Alli Alli 25. Agofto.

### LAVITADISANGENESIO Il Notaro, e Martire.

S An Paolino Vescovo di Nola seriffe la vita di San Genesio d'Arli, e viene addotta dal Padre fra Lorenzo Surio nel fuo quarto Tomo di questa maniera. Fui San Genesio nativo d' Arli di Francia inclinato fino dalla fua gioventul ad effer Notaro, e ad andare per i Tribunali e cost occupandoli in quello ufizio. una volta il Giudice gl' impose, che serivesse una provisione empia, e crudele contro li Cristiani, nella quale commandava, che tutti fossero uccisi dovunque fossero trovati. Parve a Genesio quel commandamento barbaro, ed iniquo ( come era, ) e non volle ubbidire al Giudice, anzi gittatili a i piedi gli ordigni, che porcava per ferivere, mostrando con il fembiante, e con lo fdegno, che quel mandato gli era spiacciuto, che nel suo suore era Cristiano, ò che almeno aveva compassione a quelli , che erano tali riputati, il Giudice si sdegnò di quello, che Genelio aveva fatto, e tolto commandò ad alcuni fuoi uffiziali, che lo feguitaffero, e gli togliesfero la vita. Previdde Genefio il pericolo, e mandò a pregare un Vescovo, che lo battezzasse, il quale impedito da altri negozi, ò per e-faminare meglio l'anima, e disposizione, con la quale Genesio chiedeva il Battefimo, non lo battezo, anzi lo avviso . che morendo per Crifto averebbe ottenuta la vita eterna, per mezzo del fuo farigue. Con questo Genesio passò dall' altra parre del Finme Rodano, per natconderfi : ma feguendolo i ministri del Timono lo raggiuniero, e datagli la morte, lafeiarono il fuo fagro corpo ivi distefo in terra. Ed i Cristiani presolo lo portarono dall'altra parte del Fiume, e epellirono su'l lido, così confagrando Genesio le due rive del Rodano, una con il fuo fangue, e l'altra con il fuo corpor e tutto questo è di Paolino....

Aggiunge Sant' Ilario Vescovo d'Arliun miracolo molto notabile, che sece Nostro Signore per l'orazione di San Genesio, efando, egli prefente. Dice che celebran-

riofo Santo, andava gran molcitudiecdi gente alla fua Chiefa, e che avendofi a: paffare fopra il ponte del Rodano, fur tanta la carica della gente fopra di el-fo, che fi ruppe, unde cadderono mol-ti uomini, e Donne nel Fiume con gran pericolo di affogatii quelli , che erano caduti, e con gran pierà di quelli, che gli stavano mirando, e non gli potevano porgere foccorfo. Trovofti a forte ivi presente il Vescovo d'Arli per nome Onorato gran servo di Dio, e vedendo quello scompiglio si pose inginore chioni chiedendo a San Genesio, che posciacche tutta quella gente pativa si gran disastro per andare ad onorario la liberaste con le sue orazioni da quel si evidente pericolo. Appena ebbe il Santo Vescovo finita la sua orazione, quando cominciarono ad uscire dal Fiume sani, e fenza alcuna lefione tutti quelli , che vi erano caduti; niuno rimale affogato, niuno storpiato, ne smosto : rutti ne uscirono molli, e molto licti, e vedutifi liberi da si gran difaftro fi abbracciarono l'un l'altro. Non fii trovato uomo a cui mancaíse ferrajuolo, o fpada, ne a Donna manto, ò corona : tutti fi viddero in pericolo di moree, e niuno. mori, ne pati altro male che bagnarii . Paffarono dunque il Fiume in barca, e se ne andarono alla Chiesa di San Genesio a render grazie a Dio della ricevuta mercede, poi celebrarono con maggior allegrezza la festa del Santo» per i meriti del quale erano meiti di quel pericolo. Hymno . 4. De gioria Mare, cap. 66. Il fuo mertirio fe alli 25. di Agosto, ed in quel giorno lo pongono i Mar-tirologi Romano, di Beda, di Usuardo, e di Adone , e fanno di lui menzione, Prudenzio, Venanzio Fortunato, il Breviario Toletano , e San Gregorio Turonele.

Alli 25. Agofto.

# LA VITA DI SAN GENESIO - il Conico, e Martire.

M Eravigliofo fu il Signore nel marti-rio di S. Genesio Notaro, e nel midosi in questa Città la festa di quel glo. racolo che per lui seccliberando canta gen-

te, che per celebrar la fua festa era caduta I luce, e mutò la volontà di maniera, che gi nel Fiume con tanto pericolo: Però molto più meravigliofo fi mostrò nella convertiome di un'altro Genesio sacendolo di comico, giocoliere, e persecutore de' Cristiani, confesiore della sua Santa fede, e vero martire di Gesul Cristo. Maggior miracolo è certo il mutare un cuore, ed il cavare acqua dalla pietra, che il liberare gli uomini dall'acqua: perche nell'uno evvi folo l'ubbidienza della creatura, cheè foggetta alla volontà del Signore, ma nell'altro la mutazione, e rendimento del cuore umano, «che è libero , e Signore di sè , e refifte a quel-

lo, che Dio vuole. Leggesi dunque, che imperando Dioeleziano, fu in Roma un comico infigne giocoliere, e graziofo, per nome Genelio molto de' Cristiani nimico, il quale parte per la fua mala inclinazione, e per la mala vita, che faceva (come fogliono quelli di tal arte ) e parte per dar guilo all'imperadore, e trattenimento al popolo, fi diede molto a perfeguitare i Cristiani, ed a burlarli, ed a questo effetto volle egli sapere le cerimonie del Battefimo per poi rapprefencarlo nelle fue comedie, e muovere a rifo i spettatori. Così poiche ebbe intiera cognizione de' riti de' Criftiani, istruffe bene ancora gli altri fuoi compagnidi quello, che avevano a fare, ed un giorno effendo l'Imperadore presente, etut. ta Roma, per vederlo rappresentare, finse di essere infermo, e gittatosi sopra un letto, chiamo quelli, che avevano d' ajutarlo, e quali, che follero fuoi fervi, diffe loro che stava male, ed aggravato ( perchè era molto corpolento, ) e che voleva alleggerirfi, fopra il quale propofito paffarono alcune ragioni fra Genetio, ed i fuoi compagni piene di facezie, e di burle.

Finalmente egli diffe, che voleva effere Cristiano, ed uno de' comici si vesti da Esforcista, ed un'altro da Prete, per battez-zarlo, facendos besse con quella comedia del Santo Sagramento del battefimo, della Religione, e cerimonia de' Criftiani, con gran gusto-dell' Imperadore, ed applaufo, e giubilo di tutto il popolo : Ma 6 ò bonià immenfa del Signore! ò virtu , ed efficacia della divina grazia! ) nello stesso tempo che dileggiavano i Crifliani, toccò il Signore il cuore di Ge-

non da beffe, ma daddovero defiderò di effere Ciffiano, e di ricevere il battefimo, come uomo che in esso vedeva la via della falute, eche non vi era akra ftrada per andare al Cielo, fuor che i meriti, ed il fanguedel Nostro Redentore. Vestironlo di bianco come si costumava di fare con i battezzati di nuovo, e commandò l'Imperadore, che lo levaffero di pefo, e lo portalfero fopra un pulpito, dove era una statua di Venere, acciocche d'indi fosse meglio veduto, ed udito dal popolo, e l'allegrezza fosse maggiore. Essendo in pulpito li voltò Genesio a Diocleziano, ed all'altra gente, e le parlò in questo modo. Oimè! Imperadore, e voi altri se siete nomini faggi uditemi. Prima d'addesso, quando io udiva nominare i cristiani, cieco, efolle nell'Idolatria, proccurava come altri di perfeguitarli, e d'incitare il popolo a fareil medelimo, e tale era lo idegno mio con. tra di loro, che per questa fola causa lasciai mio padre, ed i mici parenti, volendo più tofto viver povero, esfortunato, che nella patria mia fra criftiani. Con l'odio stesso alli giorni paffati mi rifolyci di penctrare, e di voler intendere le cofe loro, non per vederle, ma per farmene beffe, e rappresentarle nel Teatro, e trattenere con esse la gente lieta, come avete veduto; ma in quel momento, che volevano gittarmi l'acqua del Battefimo fopra il capo, e mi chiefero se io credevo ciò che i cristiani credono, levando io gli occhi in alto, vidi una mano, che scendeva dal Cielo sopra di me, ed An. geli con faccie infocate che in un libro leggevanotutti li peccati da me commelli nella vita mia, e mi differo gli Angeli. Da questi peccati rimarrai assoluto con quest' acqua, della quale vuoi di presente effere afperfo, fe daddovero, e di tutto cuore ciò defideri . All' ora io così deliderai , e chiefi, e nel cadere, che fece l'acqua fopra di me, vidi la scrittura del libro cancellata di maniera, che in effo non apparve più vefligio di lettera : Soggiunfero all'ora gli Angeli: Già tu hai veduto come sei rima lto libero da queste colpe, e macchie, proccu. ra di conservare la ricevuta limpidezza, e di più non macchiare l'anima tua con peccato. Or miratu, Imperadore, e mirate, voi altri Romani, quello che è giusto che io faccia. lo procetrai di compiacere all'Imperanefio, illuminollo con un raggio della fua dore el'Imperadore del Ciclomiromni emocchi

occhi benigni, e mi ammife nella grazia fiati volli muoverea ratio gli uomini, e dhi eagionato letizia, e giubilo a gli Angeli, e per tanto dieco chedi prefente confetio, e ger l'
awenire fono per confetiare Gesti Critto
per vero l'aldio, e vi ammonifeo a far tutti si medefimo, & ad uferre dalle tenebre, dalle
quali io fono uficito, per fiaggire i ormenti quali io fono uficito, per fiaggire i ormenti.

quali io hò di già fuggito.

Cosi parlò Genesio: ma in udendo le fue parole, chi potrebbe esprimere comel'Imperadore restasse attonito, e fuori di sè, ed il furore, e fdegno con che commando, che tutti li Comici fossero condotti alla fua prefenza, ed ivi flagellati penfando, che estiancora, come Genesio fossero criftiani? pure effi gli difkro che non crano tali nè ingannati come Genesio, che ciò che l'Imperadore credeva, essi ancora credevano adorando i Dei da lui adorati, e che se Genesio aveva peccato, non era giusto, che tutti facessero la penitenza, e perchè conoscesse l'Imperadore, che non erano cristiani, dissero grandi bestemmie contra Crifto. All'ora l'Imperadore lasciando gli altri più s'incrudeli contro Genelio, e mancò poco, che egli con le fue mani non lo uccidesse, tanto era egli fuori disc. Fecelo ivi subito alla presenza del popolocon verghe flagellare, e percuotere con noderoli, e groffi baftoni, e poi condurre in carcere, e l'altro giorno commando ad un suo Prefetto, chiamato Plauziano, che feguitaffe crudelmente in farlo tormentare fino, che rinegaffe Crifto. Fu posto nell' Eculeo, gli stracciarono i fianchi con uncini di ferro, l'arfero con torcie accefe, ed in tantogli diceva il Prefetto: Mifero te, ubbidifci all'Imperadore, e fagrifica, che otterrai la grazia fua, e viverai . Rispondeva Genetio: Proccurino la grazia, el'amicizia de' Re, quelli, che non temono quel Re del Ciclo, che io vidi adorais ed adoro, perchè egli è il vero Re, effendofi lasciato da me vedere con i Cieli aperti, ed avendo meco ufato la fua mifericordia, illuminandomi con l'acqua del Battelimo, e di schernitore de cristiani sacendomi crifliano: ben mi pefa fino all'anima di aver perfeguitato il fuo fanto nome, e conofco che perciò merito qualfivoglia pena, e catigo. A quetto Imperadore del Cielo è giufto, che io nbbidifea, il cui Imperio dureràm eterno, e non a Diocleziano, che è namo mortale, ha l'Imperio suo in terra.

e presto finirà. Dati dunque (diffe) fretta , accresci le pene, ed i tormenti, che per molto, che tufaccia, non dividerai il mio Signor Gesti Crifto dal mio cuore. Avvisò il Prefetto l'Imperadore della costanza di Genesio, e del valore, ed allegrezza, con la quale sofferiva i tormenti, e Dioeleziano commandò, che fosse decollato, il che fu efeguico alli 25, di Agosto, nel qual giorno il Martirologio Romano, e gli altri fanno menzione di San Genelio il comico, e questo su circa l'anno del Signo. re 303. Imperando, come 4i è detto Dioeleziano. In Roma fu illustre la memoria di San Genesio, e gli fu edificato un Tempio, il quale da San Gregorio Papa III. fu riparato, ornato, ed arriochito di molti doni, come si legge nel libro dei Romani Pontefici. Avvertafi, che il Mombrizio, e Pietro Natale confondono li due Genesii il Notaro, edil comico, e di due ne fanno un folo, ma la verità è, che furono due diffinti, e dieffi fanno menzione il Martirologio Romano, e glialtri Autori.

Or chi leggendo il martirio di questo gloriofo-martire non si meraviglierà de i fegretigiudizi del Signore? chi non fi stupirà dell'abiflo della fua mifericordia, di quel pelago fenza fondo di bontà infinita . che cosi cangia i cuori, e converte le spine in Rose, Iserpenti in colombi, i lupi in Agnelli, ed i persecutori in martiri di Gesti Cristo? Che nel medefimo tempo, che Genelio fi burlava del Battefimo, da vero lo ricevette; e facendofi beffe de i misteri della nostra fanta Religione, fosse illuminato, e fantificaro per la grazia del Crocififo, ch'egli tanto abborriva, cangiandogli lo stesso Signore il cuore, e non facendogli forza alla volontà, ma ajutandola, perche credesse ciò, che non credeva, abbracciaffe ciò, che abborriva, emoriffe per quella fede, qu'ile poco dinanzi dileggiava . Il Martirologio Romano fa menzione alli 14. di un'altro comico chiamato Ardaleone, il quale rap. prefentando le cose de i cristiani, e facendosi di loro beffe, nelle medesima rapprefentazione fi converti, e fu illuftre martire del Signore; ed alli XV. di Settembre fa menzione d'un'altro parimente comico per nome Porfirio, il quale alla presenza di Giuliano Apostata Imperadore perischesno ricevette il Battelimo, ed il Signore gli cangià

\_ to Good

confessando, che era Crittiano, gli su troneato il capo, per commandamento dello stesso imperadore, e su martire illuftredel Signore; In oltre S. Agoltino ferivendo ad Alipio nell'Epiftola LXVII. narradi un'altro comico chiamato Dioscoro gran beffittore de i Crittiani, il quale finalmente per l'infermità di una fua figliuola, ed aleritinelli fi fece Criftiano; e fu fervo del Signore, beffandosi de i beffatori, e convertendo le burle, in verità, acciò fosse piel nota l'infinita sua Onniporenza, e bonta.

Alli 27. Agofto.

LA VITA DI SAN CESARIO Vescovo, e Confesore.

Acques Cefario di Padri generofi, ed illustrinel territorio di Caviglione, che oggi fi chiama Scialon ne confini di Francia, o di Borgogna, Effendo fanciullo di anni fette dava le fue vestimenta a i poveri, che per la strada incontrava nudi, e quando se ne tornava a casa i suoi genitoti l' elaminavano, e coltringevano a dire, che avesse fatto de' suoi panni, a cherispondeva, che quelli, che paffavano per la ftrada l'avevano spogliato. Toccogli in quell'età tenera Nostro Signore il cuore, ed infiammollodi modo tale, che deliderò di offeriefegli, onde fenza die nulla alli fuoi genitori lene ando ad un Santo Vescovo di Caviglione per nome Silvestro, e si gitto a i fuoi picdi, supplicandolo con istanza grande, cherogliatigli i capelli lo dedicaffe a i fervigi della Chiefa, perch' egli voleva far divorzio dal mondo. Il Vescovo lo fece di fomma gravia, comprendendo quello effere negozio di Dio, il quale voleva servitti del fanciullo per cose grandi. Stette Cesario circa due anni infervigio della Chiefa, e parendogli, chequello stato non sosse si perfetto, come egli defiderava, e chefof-Le bene non folo lafoiare il padre, e la madre, ma anco la patria, ed i parenti per amore di Gesti Cristo, preso seco un suo servo folo fi parti per il Monistero detto Lionorole, cheell'ora era in un'Ifola chiamata Lerina, adi S.Ongrato, efioriva con gran

fubitamente il cuore, onde costantemente, quale come di Santo sa menzione il Marrirologio Romano alli 12. di Agosto, Andando S.Cefario a questo Monistero, il demonio per diftornacio da quel viaggio entro in un'uomo, il quale per fua iffigazione andava dietro il Santo giovinetto gridandogli adalta voce, Cefatio non viandare, non vi andare Cefario; ma il Santo giovine voltatofi all'uomo indemoniato fatto prima il fegno della Croce sopra il vaso gli diede da bere, ed in bevendo rimafe fano. In quel Monistero su ricevuto dall'Abbate, e dagli altri Monaci con gran contento, ed allegrezza, perche, e dal suo aspetto, edalle sue ragioni conobbeto, che Dio era in lui, nè s'ingannarono, perchè fubico cominciò a tilplendere fra tutti con straordinaria Religione, e modettia, effendo il primo alla fatica, all'ubbidienza, all'offervanza delle fue regole, e nell' orazione, vigilie, umiltà, e mansuetudine era un ritratto del Cielo, di modo che con effere giovine, e novizio, pareva vecchio nel (enno, ed antico nella Religione. India poco tempo lo feceto Celerario, è Proceutatore del Convento; ed egli aveva gran cura di provvedere a i Prati di tutto il necessario. tutto che non glielo chiedessero, ma all'incontro mal volontieri gli dava quello, che effi chiedevano fenza bifogno. Quetta fua rettitudine spiacendo ad alcuni dei Monaci proccurarono, che l'Abbate gli levasse quell'ufizio, di che egli cobe gran piacere, per stare pul alieno dalle cose temporali, e e per poterfi più liberamente dare alla lezione de i libri fanti, all'orazione, ed alla penitenza, nella quale fu si tigorofo, che non mangiava se non cert'erbe da lui preparate la Domenica per tutta la fertimana: e per domare la fua carne fi afflisse di modo, che venne ad effere molto debole di stomaco, ed infermo di una certa quartana, che molto lotravaglio. Giudicando dunque l'Abbate, che Celario non si poresse curar bene nel Monistero, dove non averebbe moderato quel fuo immenfo fervore, mandello alla Città di Arli, acciocchè ivi si rimanesse più commodamente. Ivi su egli curato. e favorito da alcuni scrvi di Dio, ed ebbe per Maestro Giuliano Pomero Africano di nazione, ed infigne nella Rettorica. Ma Ennio Vescovo d'Arli avendo saputo chi egli era, lo accolfecon molta carità, e pre-gando l'Abbate Percerio che glielo lafciaftama di fantità forto Percerio Abbate, nel fe, l'ordinò prima Diacono, e poi Prete; e

Cefario ubbidi proccurando di congiungere con l'ufizio, ed ordine di facerdote, e chierico l'umiltà, l'ubbidienza, egli efercizi di Monaco; per tutte le cosedell'ufizio, e culto divino, effendo fempre il primoad entrarem Chiefa, e l'ultimo ad uscirne. Venne a morte l'Abbate di un Monistero, che era in un'Isola, e come nel Borgo della Città d'Arli; onde il Vescovo Ennio commando a lui, che prendesse il carico di Abbate, ed egli lo accettò per ubbidienza, el'escreitò tre anni con meravigliosa prudenza, e Religione. Ma il Vefcovo ogni giorno più fcoprendo i doni di Dio, che Cefario teneva chiuli nell' anima fua, e vedendo, che per la fua poca falute eglinon poteva viver molto, trattò con il Clero, e persone principali della Città, che doppo la fua morte prendefsero Cefario per fuo fucceffore; il che avendo conchiufo il fanto Vescovo fini la sua pellegrinazione. Seppe Cefario ciò che si era trattato, e conoscendo la sua debolezza, per si grave pefo fi nascose nelle sepolture del morti, di donde cercandolo con gran diligenza lo traffero più morto, che vivo, e lo confagrarono Vescovo, piangendo egli solo, e dando gli altri voci di allegrezza. Lasciò il Sant'uomo, poiche fu in quella dignità, la cura delle cofe temporali a i Diaconi, e Ministri della Chiesa, ed egli tutto si diede all'orazione, ed alla predicazione della parola di Dio. Predicava spesso con meravigliofo, e divino spirito, e ne' suoi sermoni trattava della bruttezza de vizj, della bellezza delle virtu. della vanità delle cofe prefenti di quella vita miferabile, e dell'eccellenza, e grandezza della beatitudine, che afpettiamo; come Medico fapientiffimo fapeva applicare ad ogni doglia la fua medicina, e non li curava tanto del gusto dell'Infermo, quanto della fua utilità manifesta. E quando con alcuni trattava del bene dell'anima loro, facevalo con meravigliofa foavità, e destrezza, di maniera, che pareva glivedesse nel cuore, e penetrasse ciò che vi era. Teneva cura particolare degl'infermi, e perchè fossero meglio curati, assegnò loro una cafa molto grande, e capace, e gli providde di tutto il necessario abbondevolmente. Per tutti era Padre, Maeftro, e Paftore, edegno ministro di Gesu Crifto. Purc il Signore lo volle provare, come fuol fare con i suoi fervl piu favoriti, perche Rando il Santo Vescovo occupato con

molta pace nella fua cura Pastorale, un fuo Notaro lo accusò al Re Alarico, che era Goto, ed Arriano, dandogli falfamente ad intendere, che S. Cefario come Francefe macchinava di darla Città d'Arli a i Borgognoni, che gli facevano guerra. Non fu la verità giustificata, ma con sdegno, e collera (come li fuolfare in queste materie di frato) commandò il Re che Cefario uscisse subito d'Arli, e lo sbandi confinandolo a Bordeos; dove dimorando fiaccefe un suoco una notte nella Città, e prendendo la fiamma forza con il vento, i Cittadini vedendo il pericolo ricorfero a S. Cefario, fupplicandolo con molte lagrime che ammorzafse il fuoco con le fue orazioni, poichè non vi era altro rimedio, fece il Santo orazione, mosso dalle lagrime di quella gente, eti oppofe all'incendio, il quale fubitò cefsò, perilchè conobbero tutti l'innocenza, e fantità di Cefario, cominciando a più stimare, e riverire il Santo Vescovo, ed a pubblicare le meraviglie, per lui da Dio operate. Laonde il Re Alarico lo richiamò in Arli alla fua Chiefa, e commando, che fosse la pintaro il Notaro, che falfamente l'aveva accufato, il quale da una parte stava confuso vedendo che Dio illu-strava con miracoli quello, che egli aveva infamato, e dall'altra molto timido, che in lui fosse eseguita la fencenza di morte contro di lui dal Re pronunciata : ma San Cefario veduto, che il popolo già fi armava di pietre, per eleguirla, come egli era pio, e ad imitazione di Critto, defiderofo di render bene per male, falvò quell' uomo mlferabile con la fua interceffione, acciocche facesse penitenza de' suoi peccari, ed egli acquiftafse per fuo mezzo due corone da Dio, l'una per aver patito senza colpa, l'altra per averlo assoluto, e ridotto al ben fare.

Tomo dal fuo cítilo in Arli, dove tutta la Città ufci a ricevelo con doppleri acceli nelle mani, ed all'orail Signore per più manifeftare la fua fantità, non eisendo di moit giorni piovuto; e trovando fi a terra fecchiffima, mando in quell'iftefso tempo na copio filima pioggia, con la quale tut-

ta quella gente rimale confolata, e ricreata.
Ma quivi non finitonoi travagli del Santo Prelato, nelle calunnie, e falfi refitimoni che patt. Aveva il Re di Francia Clodovo, ch'era Cattolico, uccifo in battaglia Alarico Re di Spagna Arriano, e Signore

diquella parte di Franzia che si chiama Gal- I senti male, doppo come andava gustando lia Gotica, e parte dell'Aquitania, e della Linguadoca, per il che Teodorico Re d' Italia molto poderofo, e prudente Principe, e Suocero di Alarico defunto prefe la protezione di Amalarico fuo figliuolo, e con questa occasione passarono guerre grandi in Franzia, tra le quali la Città d' Arli, che si seneva per i Goti, fu ftrettamente affediata da i Franzeli, e Borgognoni, ma per l'orazione di San Cefario, per quello, che fi puote comprendere, mai non la puotero conquistare. Avvenne trattanto, che un giovine Chierico Cittadino d'Arli, e parente di Cesario, temendo che la Città avesse da effer presa, una notte si lasciò giù dalle mura, e se ne passò al campo de i nimici, onde i Goti, che dentro erano, credettero, che questa fosse una trame di San Cefario, il quale per mezzo di quel Chierico volesse avvilare i nimici, e dar loro la Città, e cosi pofero le mani addoffo al Santo Velcovo, lo prefero con intenzione di gittarlo quella notte nel fiume Rodano, che ivi paffa , e di dargli qualche altro grave castigo. Entrarono nella cafa del Santo Ponsefice una quantità di essi, de i quali uno con poco rispetto si gittò a dormire sopra il letto del Santo, e subito dal Signore fu di modo cattigato, che il vegnente gior no pagò la fua temerità con la vita, e dichiaro Dio l'innocenza di S. Cefario evidentemente, con manifestare un tradimento, chetramavano i Giudei, per rendere quella Città alli Franzesi, ed a i Borgognoni, con condizione, che lasciassero salva la foro nazione, ne toccassero le loro ricchezze, per la qual cofa fu il Santo lasciato libero, conofcendo tutti, ch'egli era uomo di Dio.

Raequietata questa burrasca, attefeSan Cefario a comporre le cofe della fua Chiefa, ed a riformare i coftumi de fuoi fudditi, particolarmente uno, che gli parve molto cattivo, ed era, che molti li quali venivano li giorni difesta alla Chiesa per udir Messa, finendosi di leagere l'Evangelio uscivano subito dalla porta, per non intervenire al fermone, che il Santo aveva da fare. Di che riprese egli agramente il popolo, e fece per avanci chiudere le porte della Chiefa, perchè niuno potesse uscirne fino al fine della predica, la qual cosa sebbene da principio parve dura, ela gentela movendoli egli stefso in questo ufizio di . Flor Sand S. Strav. Parce IL

della dottrina del Ciclo infegnata dal Santo, conobbe la grazia fatagli, e glienerende grazie particolari.

Edificò vicino alla Chiefa un Monistero, per le pulcelle, che infiammate dell'amor di Dio, defideravano di confagrarfi al fuo fervigio, e fece chiamare una fua forella per nome Cefarea donna fantissima da un convento di Monache di Marfiglia, dove il Santo l'aveva mandata, acciocche prima apprendesse quello, che poi aveva da infegnare, e fosse prima discepola che maestra, Questa sua sorella pose egli permadre di quel nuovo Monistero, con altre due, ò tre compagne: e fu tanta la fama della fua fantità, che da molte parti concorfe gran numero di ricchissime, e nobili Donzelle, per vivere fotto quella fanta istituzione, e per avere Celario per padre, e Celarea fua

forella per madre, e superiora.

Per causa di quest'opera tanto insigne, e tanto grata a Dio, si levo un'altra persecuzione contra Cefario, e si rabbiofa, che fu forzato lasciare la sua casa, e Chiefa, e pasfare in Italia a render conto di se al Re Teodorico, che veniva in Ravenna, (come dicemmo) ed aveva a fuo carico l'amministrazione di Amalarico fue nipote. Giunto il Santo a Ravenna con leguardie, che lo conducevano, entrò nel palagio del Re, il quale vedendolo cominció a tremare, parendogli di vedere un' Angelo del Cielo, e cosigli fece molto onore, e poscia riprese quelli, che di lui avevano detto male. Stando già San Cefario nel fuo alloggiamento, glimandò il Reuna funtana d'argento, di peso di lire sessanta, pregandolo, che si servisse di quel picciolo dono; che lo acces. tafse per caparra del fuo amore. Ricevette Cefario la fontana, ma la fece tosto vendere per riscarrare con il prezzo molti schiavi , che a lui concorreyano: il che quando feppe il Re Teodorico (tutto che fosse Arriano) rimafe si pago, e meravigliato di quello, che aveva fatto il Santo, che per avantilo cominciò più a stimare, e molti Cavalieri, e Signori della fua corte mandavano al Santo gran fomma di limofine, accioc. chè di sua mano fosse ripartita a i poveri, e per la redenzione de' schiavi, ed il Santo lo faceva con tanta diligenza, e cura, che non folo rifeattava quelli, ch'erano prefenti, ma mandava anche a cercarli in lontane terrePietà, nel quale non confummava folo l' [ co d'olio benedetto, fubito reflitui l'Intieelemofine, chegli venivano date da i secolari, ma ancora i tefori della Chicfa per infinoi Calici , le Croci , ele patene d'oro , ed'argento, egli ornamenti di broccato, e di feta , vendendoli per soccorrere i poveri , quando non aveva altro che dar loro. E perchè alcuni Preti mormoravano di questa sua liberalità, allegando, che non fi dovevanotoccare i beni della Chiefa, ch' erano fagrofanti, ed inviolabili, folcva dire il Santo, che ciascuno considerasse quello, che seco averebbe desiderato, che si facelle, fe fi foffe trovato in fomigliantemiferia, e calamità, come quei poveri uomini fi trovavano, e fe gli farebbe parfo bene, che i tefori della Chiefa fi fossero dispensati in liberarli, non avendo altro mezzo per ciò fare.

Avendo dunque spacciato selicemente à fuoi negozi con il Re Tcodorico, & edificata tutta quella corte con l'eccellenza delle fue virtu, parti da Ravenna, epaíso a Roma, dove fu ricevuto dal fanto Pontefice, che all'ora sedeva nella Cattedra di San Pietro, e da tutti li Prelati, e Signori diquella fanta Città con grande onore, e mostra di allegrezza, perchè desideravano di conoscere famigliarmente, e conversare, quello cui già conoscevano per sama della fua fantità e miracoli. Pavorillo molto il Papa, egli conceffe alcuni privilegi per la fua persona, e Chiefa, e doppo avere compiro in Roma la sua divozione, visitati quei Santuari , e refa l'ubbidienza al Vicario di Cristo, tornò in Arli, Dove chi potrebbe mai esprimere il trionso, e giubilo, con il quale fu ricevuto da tutta la Città il fanto Pattore, e non fu meraviglia, perchè cialcuno in lui aveva padre, fratello, amico, configliere, rimedio, rifugio, e porto ficuro in tutte le fue tribulazioni, e miferie. Ammiravanlo come Santo, come favio, e come uomo miracolofo, per il quale Dio faceva tante, e si grandi meraviglie in diverse parti; perchè in Ravenna rifuscitò un figliuolo di una vedova, eliberò un' uomo chiamato Elpidio dalle mole-Rie, che continuamente il demonio gli dava, gittando pietre nella cafa, dove dimorava, confolo aspergerlo con un poco di acqua benedetta.

Ad un'akra donna, ch'era gravemente oppressa da una infermità, con metterle la mano fopra il capo, e con ungerla di un po- ciafcuna di effe, che con averle suste, pare-

Alpi in compagnia di Sant' Eucherio Vefcovo di Leone, trovarono sopra la strada una povera donna, che non poteva andare le non strisciandosi come una serpe con. i piedi, e con le mani, e San Cefario commandò a Sant' Eucherio, che prefa per la mano la donna la levasse da terra; fecelo Sant' Eucherio per ubbidirlo, avvegnacchè con molta ripugnanza, ( perchè diceya, che quel miracolo non toccayaa lui, ch'eta peccatore, ma sibene a Celario . ch'era amico di Dio ) e subito la donna ri-

rafanità. Un'altra volta paffando per le

mase sana. In un bosco del Monistero di San Cesario erano molti cinghiali, alla caccia de quali concorrevano Cavalieri, e Signori, e maltrattavano i fervidel Convento, perche ògl'impedivano, ò non gli davanotanto guito nella caccia, quanto effi defideravano: ricorfero effi a b. Cefario, elamentandofi con effolui, il Santo alzò gli occhi al Ciclo, elemani, c supplicò nostro Signore, che per avanti in quel bosco non follero piùcinghiali, e fu in modo da Dio cfaudito, che più in ello non fi vidde ne cinghia, le, nealtra fiera, che cacciar fi poteffe a Sano un'altro indemoniato per nome Parterio, ungendolo con un poco d'olio benedetto. Visitando una volta il suo Vescovato, fu ricevuto in un villaggio da i Signora di effo con gran venerazione, riverenza, ed amore, e doppo che fu partito un medico chiamato Antolio, uomo difonetto, e cattivo, volfe dormire nella medema camera, e letto, dove aveva dormiro il Santo Prelate con una mala donna feço, ma appena fu in letto, che il demonio s'impadroni di lui, e logitto in terra, facendogli pubblicamente confessare la sua malvagità e la virtu del Santo-chiefegli uno de i fuoi difeepoliun poco d'olio benedetto ed egli gliene dicde un'ampolla piena, la quale per la negligenza de' fervi li ruppe, ma dell'olio non fe ne sparse una goccia fola, e poscia essendo quel discepolo oppresso da una sebbre terzana per virtu di quell'olio rifanossi ...

Altri molti miracoli fece il Signore, per i meriti, e per l'intercessione di San Cesario » ma il maggior miracolo fu il medefimo Santo, e la fua vita mirabile, e celeftiales perchè aveva abbracciate tutte le virtil si perfettamente, e tanto fi era fegnalato an

A P P WIN' OF THE

virginità con la fincerità, la modeltia con la gravità, la prudenza con la fimplicità, la feverità con la mansuetudine, e con la dot. trinal'umiltà. E così gli antichi Dottori Iodano San Cefario oltre modo; tra i onali Ennodio Diacono di Pavia in una Epiftola, che feriveal medefimo San Cefario, gli dice queste parole: Tanto sei tu maggiore deghaltri, quanto il Sole delle Stelle; colui che ti mirerà con gli occhi dell' uomo interiore rimarrà addottrinato, perchè folo con la tua vista accendi i buoni nell' amore della purità; componi i difonetti, e con la tua conversazione insegnia gli altri quello, che devono fuggire, effendo in te congiunta la luce del fare, e del dirbene, e quetto è di Ennodio, Baron, tom. 6. p. 586.

La vita di S. Cefario fu feritta da Cipriano suo discepolo, il quale la dedicò a Cefarea fua forella, e l'adduceil Padre F. Lo renzo Surio nel fuo quarto Tomo, ma perchènon fitrova intiera, in effa non tilegge il giorno, nel'anno in che moriffe, pero i Marritologi Romano, di Beda, di Ufuardo, e di Adone fanno menzione di S. Cefario alli 27. di Agosto. Quanto al tempo in che viffe alcuni si sono inzannati, perche Vincenzo Belluscense dice, che fiori circa l'anno del Signore 700, ed il. Tritemio circa il 600. ma quelto non può effere, come lo notò il Cardinal Baronio nelle annocazioni al Marrirologio, e nel festo Tomo de'fuoi Annali, perche San Cefario venne a Roma, effendo S. Simmaco Ponrefice, il quale cominciò a federe l'anno del Signore quattrocento novantantio, e così viene San Cefario ad effere molto più antico di quello, che questi scrittori dicono, e vi fono altri molti argomenti, con i quali fi può comprobare quelta verità, come a dire la teftificazione di molti Concilida lui fottoscritti, ne' quali intervenne come Ar civescovo d' Arli, e Metropolitano. Scrisfe S. Cefario alcuni libri utili riferiti dal Trisemio; de'quali non fi trova altro, che alcune Omitie da lul predicate in diversi tempi. Fanno di lui menzione, oltre i Marti-

va averne solo una. Era in lui congiunta la 1 Avvertasi, che vi è stato un'altro Cesario, il quale feriffe la vita di Sant' Engelberto, riferito dal Surio nel fuo festo Tomo alli 7. di Novembre, e fu Alemanno, e Monaco Cifterciense nella valle di San Pietro, à Eifterbacele, e credeli communemente, che sia l' Autore del libro, chiamato specchio de gli efempli, ma questo fiori circa l' anno del Signore 1250.

# Alli 28, Agofto.

### LA VITA DI SAN MOSE Anacoreta , Confestore .

Lere il S. Mase Anaporeta, e Vescovo, la cui vita scriviamo alli 7. di Febbrajo, vi fu un'altro San Mosè parimente Anacoreta non meno meravigliofo, la cui vita altresi mi è parso di scrivere in questo libro per due ragioni. La prima, perchè alcuni confondono Mose, e dicono, cheve ne fu un folo, turto che la verità fia, che furonodue, l'unoil Vescovo de i Saraceni 's el'altro, che su solo Anacoreta, ma santo, e notabile uomo ; dell' uno fanno menzione il Martirologio Romano, e gli altri alli 7. di Febbrajo, come fi è derto, e dell'altro alli 28, di Agosto. La seconda causa che mi muove a scrivere di quelto secondo Mose, è, perche dalla sua vita possiamo apprendere a non disconfidarsi della misericordia del Signore, quando vedremo qualche gran peccatore, che corra fenza freno, come cavallo sboccato, ed i fanti efercizi, co' qualifideve ajutare quel tale, perché ef. ca da quello cattivo flato, e vinca la tirannia della fua carne.

La vita dunque di questo secondo Mosè fu seritta da Palladio nella sua storia detta la Lufiaca, e da Niceforo Callifto nell'undecimo libro dell'iltoria facra a cap. 36. di questa maniera. Nacque Mosè in Etiopia; e come tale era negro di colore, e fu fchiavo di un'uomo principale, e Governatore della Repubblica, il quale lo cacciò di cafa fua per i fuoi mali coftumi, e perrologi, S. Gregorio Turonenfe nell'iftoria l'inclinazione, che aveva al rubare, ed di Francia lib. 9. cap. 40. e 42. Venanzio all'accidere insieme, per ciò fare piul com-Fortunato in molti luoghi, Gennadio de- modamente. Egiunfe a tanto la lua svengli uomini illustri cap. 86. ed il Cardinal Ba- rura, che venne ad effere capitano di una romo nelle sue Annotazioni, e più copio- squadra di ladroni, e di tui contasi, che famente nel feito Tomo de fuoi Annali . una volta volendo uccidere un Paftore ,

perchè l'aveva impedito una notte, che i nelle bruttezze, e malvagità, ebbe diffinon facesse certo affassinamento da lui stabilito, sapendo, che il detto Pastore dimorava dall' altra parte del fiume Nilo, ivi largo un miglio, fi spoglio, e postofi i suoi panni fopra il capo, e prefa la fua fpada in bocca, paísò quel fiume nuotando, ed andò a cercar il Paftore, che stava curando il fuo gregge nell'ovile. In vedendolo il Paftore fi nascose, e Mosè non trovandolo uccife quattro castratimigliori, che ivi fosfero, e legatili con una corda, torno a paffare il fiume , tirandoli feco, e poscia avendoli feorticati , mangiò tutta la carne, evende le pelli, ed il rimanence per vino, quale tutto bevette, tornandofene al luogo dove aveva lasciati gli altri suoi compagni. Così vivendo Mosè si malamente, ed abbominevolmente, mirollo il Signore dal Cielo con occhi di pietà, e con i raggi della fua divina luce illuminà quel cuore tenebrofo, e duro, ammoltendolo, ed accendendolo con le fiamme del fuo divino amore. Cangioffi egli di maniera, che diladrone venne ad effere Monaco, equello, che a gli altri prima toglieva la vita vennead offerire la fua in fagrifizio al Signore, di laccio di Satanaffo, divenendo efempio di Religione, e penitenza. Stando egli una volta ritirato nella fua Cella , vennero quattro ladroni, che erano ttati fuoi compagni, ed entrarono in essa per rubare, lenza sapere, che soffe di Mosè, ne che egli vi fosse. Subito lo affalirono, ed egli quando gli vidde fi avventò a loro, e legoli come se fossero stati fasci di paglia . ponendosegli in spalla, e portandoli alla Chiesa, dove erano gli altri Monaci ricirati, alla prefenza de'quali avendoli ripotti cosi legati come erano, difse; Padridigià io non poffo far male ad alcuno, ma que ftiladroni mi hanno affalito, ed iogli ho prefi e legati, ed a voi condotti, acciocche mi diciate quello, che volete che io faceia di effi. Quando li ladronifeppero, che quello era Mose, e quello, ch'era frato ladrone, e capo de ladroni si famofo, e che lafciata quella mala vita, li era vestito d'abito di penitenza e covertitofi da vero a Dio, toccando il medefimo Signore loro il cuore, vollero imitarlo, e chiefero di effere ammeffi per Monaci, e riufcirono uomini perfetti , finendo la loro vita nella Religione.

Ma come Mosè venivadal fecolo , acco-

coltà grande in vincere i mali abiti paffati ed a difteffere la tela della mala vita, che in tanti anni aveva teffuta, oltrechè il demonio, che mai non dorme, fempre vigilava per fargli guerra, e di giorno lo stringeva , e di notte lo affliggeva con varie tentazioni, che furono terribili in modo, che mancò poco, che non tornaffe addietro fi rendeffe, e lasciasse del tutto vincere . Ma favorillo nostro Signore, ed egli si fervi de i mezzi, che quivi diro. Prima del configlio di alcuni nomini fanti, e Padri spirituali molto esperti, a'quali scopri le ine tentazioni, e battaglie, e da elli prele le armi per poter vincere ; trà quefti Santi Padri uno fu Indoro uomo pertettiffimo, il quale gli difse, che non fi meravigliafse fe la carne, ed il fuo mal coftume di feguire i fuoi gufti, ed apperitigh facevano guerra, perché quando un cane, che fuole ftar nel macello trova in effo, che mangiare, non fi può fcacciarlo; ma fe quel macello fi chiude, e non vi trova, che mangiare egli se ne parce da sè stesso, e che il medemo fa il demonio, con i peccatori, che passano dal mondo alla Religione, perchè mentre, chein effi trova di che cibarfi, e trattenersi, sempre gl' infesta; ma fela porta fe gli chiude, dá số stelso egli se ne và. Laonde fà di mistiere con i buoni costumi disfare i cattivi, a guifa, che con un chiodo freava un'altro chiodo , e con i digiuni , e ponitenze levare alla carne l'ofso, con il quaic fi foftenta, ed al fuoco le legna, con le quali fuol ardere ..

Seguitando dunque quelta dottrina del Santo Padre Ilidoro, determinò Mosè di prendere il secondo mezzo di affliggere la fua carne con i digiuni, e perciò fi chiufe nella fua Cella, dove non mangiava di giorno altra cofa, che dodici oncie di pane fecco, she per il fuo corpo era fomma aftinenza, insieme molto travagliando, e facendo ogni giorno cinquanta volte orazione, per debiliterfi, indebolirfi, e per domare un tanto domestico nimico. Ma essendo Mose molto robufto, e mai accoftumato, ed attizzando il demonio il fuoco, che ardeva nel fuo petto, pativa molti cattivi fogni ve la carne faceva il fuo ufizio, laonde per vincerla, e fignoreggiarla determino di pigliare il terzo, che fu di ftare sutta la notte in piedi fenza inginocchistfi , ne appogflumato a i vizj, ed aveva fatto il callo giarli per dormire, e di quella maniera

15 Geedle

passò sei anni orando, senza dormire nella i il quale si lunga prova hà voluto di te fare, polliamo noi comprendere quanto fia difficile svellere dall'anima un' abito vizioso invecchiato; che la castità è dono di Dio, e che da Sua Divina Maestà molte volte sono permesse talilotte, e battaglie, perchè con la fatiea, e pena, che l'uomo sente nel refiftere a gli appetiti, espurghi i gusti, e velenofi diletti avuti in altro tempo. Ma vedendo Mosè, che tutti i mezzi prefi per vincere fe fteffo non baftavano, per più affliggerfi ne cercò un'altro. Trovavanti alcuni Monaci vecchi, estanchi, che non potevano provvedersi di acqua per le sue Celle, dimorando essi due, trè, e sei miglia sua dottrina, e virtui. lontani dalle fontane, dove fi cavava; el Mosè per ajutarli, e risparmiarli questa fati- il Martirologio Romano, ed il Cardinal ca, andava di notte fegretamente (fenza, Baronio nellefue Annotazioni ad effo alche alcuno lo fapeffe I per l'acqua che face, li 28. di Agotto, e Palladio, e Niceforo va loro bifogno, e riempiya loro i vaficon ferivono (comedicemmo) la fua vita, e gran carità, diligenza, e perseveranza. Occupandoli in cotelto efercizio gli accadde, che una notte il demonio, il quale non poteva foffrire tanta virtu, e perfeveranza nel bene cominciato, trovandolo vicino ad un pozzo, che riempiva d'acqua il secchio di un Monaco, gli diede con una mazza un colpo si grande, che ivi lo lasciò disteso senza fentimento, e come morto. Cosi dimerò egli in quel luogo, fino che l'altro gior no venendo un'altro Monaco allo stesso pozzo per acqua, lo trovò diftefo in terra tramortito, ed il Monaco avvisò di ciò S. Isidoro Abbate, il qualevi accorse con gli altri Monaci, e lo portarono alla Chicfa, dove dimerò Mosè, di quel colpo un'anno infermo, fenza che quali poteffe tornare in st. Doppo Indoro l'ammoni, che procedeffe più lento in quefta pugna con il demonio, e che non combatteffe con lui, come sfidandolo, perché ancora la fortezza hà da effere limitata, e molto più fi fa con la pazienza, e confidanza in Dio, che con la forza, e poffanza del nostro braccio. A che rispondendo Mose, che non averebbe ceffato di combattere, fin che i cattivi fogni lo aveffero moleftato, il Santo Abbate Itidorogli diffe: Nel nome di Gesti Cristo da ora innanzi più non ti travagliemono i . Flor Sand. S. Strav. Par. II.

fua Cella, nè perciò puote egli vincere le econ si dure battaglie, acciocchè tu ti umilorde tentazioni della fenfualità, perche liaffi, e comprendeffi, che non pertua fa. tica, e valore hai vinto questa tentazione , perdendoti nella vanagloria. Con questo serenossi il cuore di Mosè, si placò quella tempetta, ceffarono i venti, el'onde, che lo turbavano, e godè intera bonaccia, e quietes e dicdegli nottro Signore si gran postanza sopra idemonj, che non faceva più cafo di elli, di quello, che noi fi facciamodelle Mosches onde fu uno de' più Infigni Monaci di quel tempo, e mori effendo Sacerdote di circa 85. anni, come dice Niceforo, ò di 65, come dice Palladio, lasciando altrettanti discepoli imitatori della

> · Fanno menzione di questo Santo Mosè da effi noi altri abbiamo rolto le cofe tutte di fopra seritte.

> > ALLI UNDICI DI

# SETTEMBRE

LA VITA DI S. TEODORA Aleffandrina , e Penitente .

A vita di Santa Maria Egiziaca e di Santa Pelagia penitenti, possono servire di specchio, specialmente per le donne peccatrici, che perduta la vergogna danno l'anima, ed il corpo in preda a fatanaffo. Scriveremo adeffo un'altro efemplo di una donna maritata, nobile, e ricca , la quale essendo vissuta con grande onestà fu ingannata, e cadde in una fragilità di carne, facendo tradimento a fuo marico, epianfetanto il fuo peccato, come net decorfo di quelta storia si vedrà, la quale viene scritta da Simeone Metafraste nella seguente maniera. Essendo Imperadore Zenone, nacque in Aleffandria una donna di padri nobili, e ricchi, dotata fogni brutti, esporchi, chelino adesso ti digrandi virtil, la quale essendo di età abihanno perfeguitato. Ben potrai confiden- le fu maritata ad un Cavaliere suo eguale, tementeappreffartiall'Altare, e ricevere il jeviffero nel matrimonio con gran pace, e Santiffimo Corpo di Crifto nostro Signore, conformità. Chiamavali Teodora, ed era Mm 3

nolto amata, é flimata dal marito, per el. I fosse poco, e confusa, ed affrontara in sè fere molto amorevole, ubbidiente, e ben condizionata, e per le molte, e grandi vir-tu, che in essa risplendevano, per le quali, specialmente per la sua rara onestà era molto amata, e riverita da tutti. Ebbe il demonio invidia di tanta bontà, e determinò di far crudel guerra a quella, che in tanta pace viveva con fuo marito; iftigo dunque un giovine ben nato, e ricco ad affezionarfi a Teodora: accelolo con le fiamme della concupifcenza, gli ardeva le vificere quando ad effa penfava. Vinto il povero giovine dalla fua folle paffione, proceutò di cirare alla fua volontà Teodora con lufinghe, promeffe, e prefenti, e con tut; to quello, che l'amor cieco in occasioni so. miglianti (uole offerire, ma niuna cofa giovo, perchè la Donna confentisse al suo cattivo defiderio, ne tampoco perche pur lo miraffe, avendo ella fempre come onella, e Cristiana innanzi agli occhi Dio, ela fedeltà, che a suo marito doveva; Laonde vedendo il mifero giovine, che quel negozio non gli riusciva a suo propolito, prese per mediatrice una vecchia fattucchiera . ed indiavolata, acciocche fervendo diterzo, concludesse con Teodora, mediante le sue velenose parole, quello ch'egli per tanti akri mezzi non ayeva potuto ottonere. Diffe dunque cance cofe la perverfa vecchia a Teodora, che con le sue false ragioni la ingannò, e perverti a confentire, ed in ef-fetto l'adulterio fu commesso, ma ne segui fubito quello, che fuole dal peccato, che fa vergogna, pentimento, e dolore, il quale di maniera tale trafiffe ( come un'acuto coltello ) il cuore di quella Signora , che se Dio non l'avesse ajutata, facilmente sarebbe caduta in disperazione. Non servi a lei quel peccato per commozione ad altri fimili, ma per penitenza, e correzione, perchè era hato da fragilità, e da inganno, e non da malizia, e mala volontà; cominciò perciò ad effere melancolica , sconsolata, ed afflitta, onde il marito che teneramente l'amava, e non sapeva la causa di quella novità, proccurava con casezze, e favoridi rallegrarla, e ricrearla; ma come la piaga era nelle viscere, ed il cuore era cento addolorato, niuna cofa, ch'egli faceffe, le apportava confolazione. Sapevalei di avere offeso Dio, disonorato suo marito, perduto il buon nome, che aveva nella Città, e che al fuo errore un'inferno

fteffa non ofava alzaregli occhi al Ciclo, Finalmente penetrò si a dentro questo sentimento fuo, che mossa dal Signore si risolvette di pagare la pena di quel peccato, con fare cutta la fua vita una perpetua, e rigoro-. fa penitenza. A questo effetto, fenza che alcuno lo fapeffe fi velti da nomo, e fe ne ando ad un Monistero di Monaci circa sei leahe lontano dalla Città di Aleffandria, deve con grande umiltà, e diffimulazione dichi fosse, supplico l'Abbate, che l'am-mettesse in quel Convento, acciocchè in effo più fervisse al Signore.

La fecero aspettare, per provare la sua coftanza cucta quella notte fuori della porta del Monistero al sereno, e con non poco pericolo di effere firacciata, e divorata dalle fiere felvaggie: ma la marrina veduta la fua costanza Pammisero, dichiarandole ciò che aveva a fare in quella cafa fanta, la regola che aveva da offervare, e come faces mestiere, che ubbidiffe a tutti ne' più baffi, e vili ufizj, e faceffe tutto ciò che vcnille bifogno nel Convento, e fuori, non perciò lasciando addietro il digiuno , l'orazione, ele ore canoniche, ed akre opere penalis nelle quali i fanti Monaci fi efercitano. Il tutto dibuona voglia accessò Teodora, parendole poco in emenda, e cafligo del fuo peccato t. c così efercitoffi otto anni in tuttigli pfiziballi di cala, ene glialtri, che detto abbiamo, con si gran fervore, e spirito del Cielo, che poneva meraviglia a gli altri Monaci. Ma quando il marito trovò mancar la fua moglie, nort fi può facilmente credere le onde , e penfierivari, che investirono il cuor suo, non sapendo dove si sosse andata, nè perchè si fosse parties: da una parte temendo, che ciò ayvenisse per qualche leggerezza, e dall'altra afficurandofi, confiderata l'oneftà, e ritiratezza, che sempre in lei aveva cono-

sciuta. Stando egli in questa agonia, molto afflitto, e piangente, chiedendo a nostro Signore, che gli manifettaffe, dove Teodora fosse, gli apparve un'Angelo, il quale. gli difse, che la mattina vegnente andaffe alla Chiefa di San Pietro Apostolo, e che ivi miratse attentamente la persona, che prima fegli parafec innanzi. Trattanto avendo l'Abbate commandato a Teodora, che con i comeli fe ne andafse alla Città, a comperar olio per bisogno del Convento,

mala via vita commune degli altri Monaci, tuttochè molto auftera, e da lei efattamente ofper frumento; e che fe non potesse tornare a tempo per quella notte, flasse in un'al-sto Monistero sulla strada detto Novo. Ubla vidde, e la credette uomo, ad innamorarfi di lei; ed a follecitarla a male, ma non udendola la fanta Donna, e trovandoli la mifera arfa del fuoco infernale della fua poncupifeenza, fi conglunfe con un'altro

vi andò, ed incontroffi alla porta della refero andarono al Monistero dove dimo-Chiefa di S. Pietro con fuo marito, e falu- rava Tcodoro, e fecero partecipe l'Abbatandofi ambidue, ella lo conobbe, ma non te, e gl'altri Monaci del cato; e poscia afu da lui conosciuta, perchè quando la vid- vendo la Donna partorito, portaronvi ande vestita da uomo, e da Monaco, e cosi com il bambino, riprendendo molto quel cangiata, ed accenuata nel fembiante per i fatto, e conse l'eodoro per più patire non digiuni, non gli cadde nel pensiero, che negò, l'Abbate la sece scacciare dal Conpotesse esser cisa, specialmente essendost vento con il bambino, acciocche come (per permissione di Dio) dimenticato di padre lo nudrisse, e facesse la penitenquello, che l'Angelogii aveva detto, pure za di si grave fallo. Ufcita dal Monlrimafe quieto, intendendo dall' Angelo stero sostento il fanciullo con il latte di stefso, che gli tornò ad apparire, che la pecora, elo nudri per lo spazio di sette anfua moglic era falva, e non indirizzata per ni, con gran pazienza, e giubilo, mangiando essa alcune erbe della campagna, e MaS. Teodora non contentandofi della bevendo un poco d'acqua, ò per meglio dire, le molte lagrime, che fpargeva, e venne per il calore del Sole ad essere tanto fervata, sempre aggiungeva nuovirigori, nera, che pareva un negro Etiope. Pure e nuoveasprezze di digiuni, e d'altre peni- sempre volle trar vicina al Monistero in una tenze, per stancare il suo corpo, e di lui grotta, che indi non lungi aveva raffettata, vendicarfi, per la fragilità nella quale era per occultarfi da i Monaci, ch'entravano, caduta. Diedefi tanto all'astinenza, che ed useivano. Non contento il demonio, giunsea non mangiare se non una volta la con questa tela che aveva ordita, per più settimana, portando sopra la nuda carne tentarla, ed affliggerla, prendeva spesse un'aspro cilicio, ed il tutto pareva a lei po- volte la figura di suo marito, e se le accoco per si brutto peccato. Ma risplendendo stava, dicendole di quelle lusinghe, e di Teodora con grande efempio, e fantità, il quei vezzi, che foleva, quando erano indemonio, che non poteva foffrire di efser fieme, e spargendo copiose lagrime, con vinto da una donna, ch'egli da principio pregarla che ella gliele rafciugafse, levan-aveva luperata, udendo, che non gli fuc- dogli la caufa di efse, e tornandofene a caerdevano i mezzi fegreti, ed occulti da lui fa fua. Dell'altre volte venivano i demonj prefi per farle guerra, un giorno le apparfe, ad inveftirla in forma di beftie, ò di un'ee la minacciò di perfeguitarla, e di esserle sercito di soldati, nel quale era un gran Prin. fempre a fianchi, per infino che cadefee, cipe, che per non averlo ella voluto adora-elubito cereo l'occasione per far quello, re, la fece battere, efectere ciòl demonj che qui dirò: Commandò l'Abbatca Teo-con tanta forza, e vermenza, che la ladora, che coni Cameli andasse alla Circa sciarono per morta, onde alcuni Pastori, che la viddero, avvilarono di ciò i Monaci, acciocche la fepelliffero, ma ellatorno in se, e fece orazione, fupplicando nostro bidi Teodora, e vedendofi fopragiunta dal- Signore, chela confortalse, e cosi la lala notte, rimafe in quel Convento, e dor- feiarono. Parve all'Abbate, che digià Teomi nella stalla dove erano i fuoi Cameli; doro avesse foddisfatto al commesso delitall'ora iftigò il demonio una giovine, che to, con 7 anni di si dura penitenza, onde commando, che di nuovo fosse ricevuto nel Monistero, però con condizione, che ttelse rinchiulo in una cella, fenza frametterfi in cofa alcuna ; e così flette altri 2.anni. Dopò questo un giorno udirono Teodo. passaggiero di quelli, che ivi erano, del ro, che stava parlando in voce alta con il quale concepi: e crefeendole il ventre, ri- fanciullo dentro della fua cella, ed alcuni de' chieft: da chi avefse concepito; difse; che Monaci, a'quali l'Abbate aveva commanda-dat Monaco Teodoro nel Monifero No- to che ftessero atteti, per udire ciò, che gli divo, specificando la notte, ed si huogo di ceva, udirono dire queste parole: Figlio mio quella malyanicà. Li Monaci che quello in- I già fi avvicina il fine della mia vita. Io ti rac-Mm 4 comè padre di tutti gli orfani, ed in terra a cocolui, che reggerà quello Monistero. Averai per fratelli i Monaci di esso. Non proccurare di effere onorato da gli nomini, ma da Dio, e per ottener questo, il miglior mezzo è l'effere disonorato nel mondo, ed il patire affronti, e falfi testimoni. Se vuoi effere onorato, onora tu prima gli altri. Abborrifei il troppo, e foverchio dormire, abbraccia l'asprezza nel mangiare, e nel vestire, e fuggi da ogni commodità. Non ti dimenticare dell'orazione, ne lasciare di affiftere co' Monaci all' ore canoniche così di notte, come di giorno. Non accusare il tuo proffimo. Quando farai richiefto, rifpondi con modeltia, con gli occhi fiffi in terra. Non ti far beffe della caduta altrui. Piangi per esfere consolato. Fa orazione per quelli, che saprai che vivono male . Vista gl'infermi, servi alli Monaci, come a tuoi Signori. Nelle tentazioni ricorri alle orazioni, e chiedi al Signore grazia di non reftar vinto. E finice di dire queste pa-

role refe lo spirito al Signore.

Quando il fanciullo vidde morto quello, che aveva creduto, e peníava fosse fuo padre, cominciò amaramente a piangere, ed i Monaci, che ivi erano per ordine dell' Abbate, udendo i documenti, che Teodora davaa quel fanciullo, lo avvifarono di quanto passava; ma frattanto quella not. te l'istesso Abbate ebbe una rivelazione a nella quale Dio gli scopri la gloria grande, che Teodora aveva in Cielo, la penitenza straordinaria, che aveva fatto fotto nome di Teodoro: onde convocati i suoi Monaci, fece loro sapere l'avuta rivelazione, poi condottili alla cella dove era il fanto corpo, tutti viddero, che era donna, e non uomo, di che lodarono il Signore, e per più onorare il fanto corpo, furono avvifati tutti gli altri Monaci di quel contorno, ed in specie quelli, che avevano accufato Teodoro, e datogli per figliuolo, quello, che fuo non era. Tutti a vicenda vi vennero, e riverirono il fanto corpo, fepellendolo, con cantare Inni, e Salmi, e con altre ecrimonie ufate dalla Santa Chiefa. Parimente il marito di Teodora, che fempre era ftato in triftezza, elagrime, su avvisato dal Cielo, che sua moglie era morta in quel Monistero, al quale andando per vederla, incontroffi in un Monaco a cavallo, che per ordine dell' I fenza lesione a cavallo di essa, e subito

commando a quello, che stando nel Cielo; ¡ Abbate del Convento lo andava a chiamare. Venne, viddela, pianfela, e chiele con istanza grande, che gli desfero l'abito di Monaco, e la cella nella qual Teodora era morta, dove egli visse, e mori fantamente, ed il fanciullo supposto nodrito da Teodora con i fanti configli, che ella gli diede rimafe anch'egli nel Monistero, e visse con si perfetto esemplo, e religione, che venne ad effere Abbate di effo. Il Martirologio Romano mette la morte di Teodora alli 11. di Settembre, ed i Greci nel loro Menologio fanno di lei menzione . infieme con Niceforo Callifto . e ( come dicemmo ) fu al tempo dell'Imperadore Zenone, che cominciò ad imperare l'anno del Signore 474.

Grande esemplo di penitenza diede Teodora a tutti li peccatori, particolarmente alle donne maritate, che caggiono in qualohe fragilità, e rompono la fede, che de. vonoa Dio, ed a i loro mariti, perchè certo è cofa di spavento il considerare quanto questa donna pianse la sua colpa, e le lagrime, che sparse per lavarla, e l'asprezza di vita, che usò per purificare l'anima di quella macchia. Ma se alcuna di queste donne mi chiedesse, se mi par bene ; per castigo di tal peccato si lasci la cala, ed il marito, e li prenda abite di uomo per vivere come Monaco in qualche Monistero come sece Teodora ? risponderei che no, perchè nelle vite de Santi vi fono molte cole meravigliofe più che imitabili, ed i loro privilegi fono fuori della regola commune. Quello, che Tcodora fece, fu con speciale istinto, ed inspirazione di Dio, scaza la quale non si deve intentare una fimil cofa, evedefi chiaramente, the Diola guidò, si per la fanta, e mirabil vita, che fece, e per la penitenza, e costanza con la quale foffri le calunnie de gli usmini, e le battaglie, ed affalti di fatamaffo. come per i miracoli, che il Signore per tei fece , tra quali dice Metafrafte, che trovandosi in un Lago vicino al suo Monisteroun Cocodrillo d'immenfa grandezza, e si fiero, ecrudele, che non lafeiava di affalire, e divorare ne persona umana, ne bestia, pergrande che foffe, fe al Lago fi accostava; Teodora andandovi per ubbidire al suo Abbate a prendere un fecchio d'acqua con grande ficurezza monto fopra la vorace bellia, entre nel Lago, e ne ufoi fi affondò quella otribile fiera con mera- i ne a cercare San Martino, il quale già viglia di tutti quelli, che la viddero. Un' altra volta caminando per un diferto, come difperfa, e fuori di ftrada, un'altra fierabeftia, e terribile fe le appresso, e la feguito fino al Monistero dove andaya, ed ivi volendo accidere il portinajo, Teodora lo liberò: In una gran ficcità Dio nostro Signore perimeriti di quella Santa mandò pioggia. Di modo, che per l'esperienze non posiamo dubitare, che nostro Signo. re non fia tlato l'autore di quello, che Teodora fece nella mutazione della fua vita, e questo non si deve unitare se non quando il Signore con particolare rivelazione lo com. manderà. Maquello, chefi ha da cavare da questa vita, è il sentimento, che dobbiamo avere delle offesedi Dio, e chenon balla cominciar bene come Teodora nell' onestà, amore, e sedeltà, che portò a suo marito, ma che conviene perfeverare fino al. fine, e fuggire le occasioni, ed i velenosi fibili delle male donne (che come una peste si doverebbero sbandire dalla Repubblica, perchè non infettino le anime come fanno. ) Laonde se qualche donna caderà in cosi grave peccato, spaventata non perfifta in effo, ne fi affoghi nell'abiffo delle malvagità, ma tornando a Dio lo pianga, ed emendi, come fece questa Santa, e Beata peccatrice.

Alli 13. Setsembre.

EA VITA DISAN MAURILIO · Vescovo d' Auserra.

F. C. di patria Milanefe illustri, fin da fanciullo nodrito, edaddottrinato dal glorioso San Martino Vescovo, mentre dimorava in Milano, ma poscia esfendo stato il Santo cacciato da quella Città, per furore, é rabbia degli eretici Arrani, che non potevano sofferire il fuo gran zelo, e costanza, restò Maurilio per qualche tempo ancora in Milano, dove Sant' Ambrogio fu ordinato Lettore . Mori intanto fuo padre . che era Governatore principale in Italia, ed egli infiammato dell'amore delle cofe del Cielo, fi determinò di lasciare schiavi alcuni Italiani uomini, edonne,

era Vescovo di Tours; andovvi, estette in fua compagnia tino che l'ordinò Sacerdote; servendolo in ogni cosa, ed apprendendo da lui le virui, che polcia mottrò in tutta la fua vita. Passò più oltre Maurilio, e per più strettamente abbracciare la perfezione Evangelica, prese la benedizione dal fuo padre San Martino, e se ne andò alla Città di Ausserra, dove vicino al fiume Lucra trovò un Tempio dedicato a i falsi Dei : di ciò senti egli gran doglia, vedendo che il demonio era eosi impossessato de i cuori di quegli uomini, edadorato in quel Tempio, e deliderando oltre modo abbatterlo, veduto, che non aveva egli potere di farlo, fi pofe in orazione , supplicando nostro Signore , che lo rovinaffe, ne lasciasse di esso pietra foprapietra, e subito scele fuoco dal Cielo, chearse il Tempio, e gl' Idoli, che vi erano, riducendo ogni cofa in cenere. In questo luogo il Santo fondò una Chiesa a Gesul Crifto vero Dio, la quale fu molto frequentata con gran pietà, e divozione da tutti quel popoli, e governata da lui dodici anni , facendo il Signore molti miracoli per il suo servo, perchè con il segno della Croce curò un'uomo, che aveva le mani secche dalla natività, una donna indemoniata, cieca, e legata con catene, un giovine, che fava per morire morficato da una vipera. & ad una donna vecchia, e sterile ottenne figliuoli. Con questi, ed altri miracoli crebbe la fua fama, ed egli ricuperò animo per fare con maggior sforzo guerra a i demonj, non lasciando che fossero adorati da quella ingannata gente. Non lungi dal luogo, dove il Santo dimorava, cravi un'Idolo samoso, al quale il popolo con iltrana superstizione concorreva s il Santo si senti perciò trafitto di dolo-re, e facendo il segno della Croce, subino cadde l'Idolo, ed uscirono i demoni da esso, lasciando un' odore pestilenziale, nel qual luogo avendo parimente arfe tutte le statue de i demonj, edifico un'altro Monistero, e liberò molti dalla Tirannia di effi.

Passarono una volta certi Mercatanti vicino alla casa, dove il Santo abicava, e trà le altre mercanzie se ne menavano quelle della terra, e faa madre, e girle- per venderli in Spagna. Uno di quei fchia-

vi veduta la Chiefa, con grande impero fi ) feagliò in essa, supplicando con molte la-grime il Santo Confessore, che lo liberasfe da quella cattività, ed egli mosso a compassione, cominció a pregare il Signore per lo sehiavo, ma colui non facendo cato delle preghicre di San Maurilio, commandò alli fuoi fervi, che a forza cavaffero quello schiavo dalla Chiesa . Volto il Sacerdote venerabile gli occhi al Ciclo, pose le ginocchia in terra, sparse molte lagrime a Dio per lo schiavo, e subito il padrone di esso sui sorpreso da un malesi repentino, e veemente, che fubito ivi (piro: di che rimafero gli altri attoniti, temendo, che la terra aprendofi gl' inghiottiffe, ma il Beato Sacerdore proftrato di auovo in terra supplicò Nostro Signore che gli restituisse la vita, ne si levo sino che non l'ottenne, e lo schiavo rimase con libertà.

Paísò San Martino alla Città di Aufferra, che all'ora era fenza Paftore, e come molto bene conosceva i meriti di Maurilio suo discepolo, proccuro, che la facessero Vescovo, e Dio dal Cielo diede fegni, che quella era la sua volontà, perchè tiando egli in Chiefa feefe una colomba, e fi riposò foprala fuatella, laonde vedendo, chetale era la volontà del Signore, bassò la cervice al pelo, ed accettó quella dignità per più fervirea quello, che gliela dava . Stando molto occupato in efercitare l'ufizio fuo di Santo, e vigilante paftore, gli avvenne una cofa degna da notarfi , acciocche i Prelati veggano la cura, che devono avere delle pecorelle raccommandategli da Dio, loscrupolo, ed anguitia, nella quale vivono i Santi Veleovi, quando temono diaver mancato in qualche cofa, per picciola che fia, foctante alla falute dell' anime . Stando dico un giorno il Santo Pontefice celebrando la Mefsa, venne a lui una Donna con un fuo figliuolo, che stava per morire, (el'aveva ella ottenuto da Dio essendo sterile, per le orazioni di San Maurilio) acciocche gli desse il Sagramento della confermazione, e poi morire (fecosifosse, a Dio piacciuto) in maggiorgrazia del Signore. Trattennesi mo to il Santo Prelato in quel fagrofanto fagrificio, ed intanto il fanciullo fini la fua vita, ma guando San Maurilio lo vidde motto, evidde le lagrime, ed i fingulti

aveva portato, non fi può facilmente credere il dolore, che come chiodo gli trafise le viscere, temendo che per sua colpa quel fanciullo fosse morto fenza il Sagramento della Confermazione, (che gli Santi temono, la colpa anche dove non è) fu tanto il fuo fentimento, che non fi poreva confolare, onde determino di darfi a maggiori digiuni, asprezze, e penitenze per pagare con esse quel fallo, che a fuo parere aveva commelso. A questo effetto fegretamente se ne usci dalla Città, portando seco le chiavi del Sagrario della fua Chiefa, dove erano molte reliquie de Santi, e ferivendo in una pierra, che era sul llido del mares il giorno, nel quale si partiva, entrò in una nave, edopo aver navigato per gran fpazio, volendo prendere nelle mani quelle chiavi gli caddero nel mare, ed all'ora con nuovo fentimento, e doglia difse. Sino che quelte chiavi non torneranno nelle mie mani noncornerò io alla mia Chiela. Seefo dunque in terra accordoffi con un Cavaliere per ortolano, e curatore del fuo orto: disposto con quella umitrà, efacica di affliggere il fuo corpo, e di cancellare il peccato, che tanto lo travagliava . Il Clero, ed il popolo, e tutta la Città di Austerra, quando li vidde fenza paftore, rimafeattonita, econfusa, emolto più dopo che Dio dal Cielo, con varie vitioni gli andava ammonendo, che cercassero il loto Prelato, perché altrimente qualche gran calamità era per cadere fopra di lo-10; trattarono dunque nel loro conciftoro, ed eleffero quattro cittadini de' pitiatti a tal negozio, e provvedutili di tutto il necessario per il camino, gli commandarono, che non tornaffero fenza trovarlo. Sette annil'andarono cercando fenza trovarne vestigio alcuno, ecornandosenenia fuori di speranza, giunsero ad un porto di mare della Brettagna minore, e trovarono feritte queste parole in quella pierra, che dicevano. Di quà paísò Maurilio Vefoovo d' Aufferra; onde allegri con questo folo indizio s' imbarcarono per paffare dall'altra parce del mare a cercarlo, ma navigando (o boma, e poffanza di Dio!) un pesce grande falto dal mero dentro la nave, ed apertolo, vi trovarono dentro le chiavi delle reliquie, che al Santo erano cadute di mano, e riconofcendole temettero, che anco Maurilio medelimo foffe della madre; e seppe la causa perchè ivi lo ivi caduto, ed affogatoti a il perchè frà di loro trattatono, se dovevano coenertene a cafa con le fole chiavi, ò pure far altra deliberazione, ecosi itando in quefto dubio ebbero una rivelazione dal Cielo, che gli comandava fezuiffero la loro inchiefta fino cheavesseso trovato il San-

Avvalorati con quella revelazione faltarono in terra, e guidati dall' Angelo del Signore, giunfero a cafa di quel Cavalie-re, e viddero Maurilio, che portava verdura per fervigio del fuo padrones fubico lo conobbero, e spaventati figittarono a fuoi piedi dicendogli chi foffero, ed a che erano venuti, e lo supplicarono, che voleffe tornariene con effiloro, per bene, e confolazione di quelle pecorelle , che Dio aveva a lui raccommandate. Turboffi il Santo di quella novieà, pure febbene gli facevanogran forza le preghicre, e le lagrime di quei Messaggieri, nonsi lasciò vincere, anzi loro diffe, che egli aveva giurato, efatto voto di non tornarcalla fua Chiefa, fino che Dio nongli avesse restituite lechiavi delle reliquie di effa, che ali erano cadute in mare. All'ora effi gliele mostrarono, egli refero conto del pesce, cheera faltato nella nave, ecome le avevano trovate nelle fue vifeere. Subito li divulgo la fama di questo facco, egiunse all' orecchie del Re, etutti cominciarono a riverire come Santiffimo Prelato . uello, che dianzi avevano tenuto per vile Ortolano: pure Maurilio quantunque importunato dalli fuoi , ed animato da i miracoli veduti , s' inclinaffe a tornare alla sua Chiefa, non volle però farlo sino, che non fi consultò con Dio Nostro Signore con chiedergli ajuto, e che gli foffe guida.

Posesi una notte in orazione, ed effendo già stanco si addormento; e vidde un Angelo, chegli diceva, Levati Maurilio, e fà ciò che quelli popoli defiderano, perchè per le tucorazioni Die hà custodito le sue pecorelle, eti restituirà il fanciullo, che minai tanto pianto, e per cui fei partito della rua Chiefa. Con questa rivelazione del Cielo il Santo Vemovo la mattina vegnente accompagnato da un popolo innumerabile s'imbarcò , e finita la fua navigazione fmontò, e ful ricevato dal sue gregge con indicibile se Surio nel suo quinto Tomo. Fanno di lui sta, ed allegrezza. Entrò nella Città, e menzione, gli Martirologi Romano, di

İ

re gli aveva promeffo , fe ne andò alla fepoltura del tanciullo morto, e profirato interra supplico il Signore, che lo rifuscitaffe : e cosi ad un rempo stesso il Santo Vefoovo fi levo dall' orazione, ed il giovine dal sepolero: A questo egit diede il Sagramento della confermazione, e chiamolio Renato, come due volte nato, dedicollo alla Chiefa, addottrinollo, e ful dorato dal Signore di cante virtui, che meritò di fuccedere nel Vescovato a San Maurilio, di risplendere con molti miracoli, e di effere degno difeepolo di tal maestro.

Nè è meraviglia, che questo Santo Prelato fia fato tanto illuftre, ne che il Signore abbia per lui fatti tanti, e si grandi miracoli, perchè la fua vica fu fantiflima, e meravigliofa. Dal primo giorno, che fil Vescovo, si vesti sempre poveramence. Il suo mangiare quasi non cra mangiare, per effere si poco . Nella Quadragelima di trè in trègiorni non mangiava, che un poco di pane fecco con fale, ed acqua, ed in tutta essa mai non usciva di casa per stare più attento nella contemplazione di Dio, e per meno diftrarsi vedendo le cose umane. E trattando il fuo corpo con tanto rigore, ed asprezza giunte all' età di novant'anni fano , robufto , con le fue forze, con il fuo vifo colorito, fenza dolore dicapo, ne di ftomaco, efenza che gli mancaffero ne i denti, ne la vifta, ne fentire altra miseria della vecchiaja. Conobbe, che il tempo fi avvicinava del fuo ripolo, e fece preparare la sepoltura, poi cadde infermo, ed al capo di fette giorni, trent'anni dopò che fil confagrato Vescovo, rendette lo spirito al Signore alli 12. di Settembre con gran fuo gusto, allegrezza degli Angeli, epianto di tutto il fuo popolo, il quale lo pianse come padre, maestro, pastore, ed unico rifugio in cutti i fuoi travagli . Sepellironlo con gran concorfo, edivozione, ed il Signore lo illustro con nuovi miracoli, perchè due ciechi dal loro nascimento ebbero la vista, ed un paralitico di trent' anni baciando il feretro, nel quale il Santo corpo dimorava, ri-

coverò la fanità. . La vita di San Maurilio fil scritta da Fortunato, el'adduce il Padre Frà Lorenzo molto confideta in quello, che il Signo. Ufuardo, di Adone alli 12, di Settembre Pietro Cluniacele lib.t. Epift.a. Vincenzo | temendo maffime . ch' egli in età si tenera 13. di Sertembre.

Alli 15. Settembre .

LA VITA DI SAN AIGARDO Abbate Gemiticefe.

L Padre di Sent' Aicardo chiamoffi Aufeario, ela Madre Ermana, persone principali, nobili, e ricche della Città di Potiers, nella provincia d' Aquitania. Nacque loro questo Beato fanciullo, e fino dalla fua tenera età diede mostra della fua discrezione, modestia, e buona inclinazione, di quello, che il Signore voleva in lui operare. Ma effendo suo padre foldato, ebbe defiderio d'incamminare il figliuolo alle armi, ed alla milizia, contra la volontà della madre; la quale nel parto fuo, ch' era flato difficile, e pericolofo , lo aveva promeffo, e poscia offerto a Dio, evoleva, che in compimento del fuo voto fiapplicaffe al fervigio della Chiefa. In quefla contesa richiesto il fanciullo da'suoi genitori a qual cola più inclinafic? rifpofe inspirato dal Signore: Cosa alcuna non mileverà dalla milizia di Gesu Cristo, dalla morte in fuorl . Dimorava all' ora in quella Città un' nomo di rare parci, ed eccellente Maeftro di costumi, e di lettere, al quale, per lo più i Cavalieri, e Signori di quella terra inviavano i loro figliuoli, acciocche egli gli allevaffe, ed addottrinafle, ed a questo institutore, e Maestro volle gire Aicardo, e vi fu mandato con gusto de' suoi maggiori, il perche fotto la fua difeiplina fi fegnalò fopra tutti gli altri fuoi compagni nella virtil, nell'ingogno, enelle lettere, che da lui apprese . Ma come Nostro Signore lo chiamava a cofe maggiori, fendo d'anni dodici fe ne ando ad un Moniflero detto Aufione, nel quale gran nomero di Monaci ferviva al Signore con estrema perfezione, ed afprezza di vita, ed in quello entrò il Santo pi di Religiofi, e di nomini perfetti, effenfanciullo, e fottopose la tenera cervice al do Aicardo con il suo esemplo il capo s soave giogo di Cristo. Da principio ebbe- padre, e macstro di tutti. Da questo Mozo di ciò gran fentimento i fuoi genitorì , miltero lo cavò Nostro Signore per perlo al

lib.7. cap.20. Antonino part. 2 sit. 10.cap.13. non foffe per aver forze bastevoli a portae fiori effendo gl'Imperadori Teodofio, ed re il peso si grave di si aspra Religione: ma Onorio fuo figliuolo, come lo dice il Car- quando viddero, ed udirono quello, che dinal Baronio nelle fue Annotazioni alii Dio per effo faceva, ne refero a lui grazie, comprendendo, che egli era l'autore delle meraviglie operate dal loro figlipolo. perchè i ciechi, ezoppi, ed oppresti da varie informità , e calamità, avvilati da gli Angeli, a lui concorrevano per crovare rimedio ne loro travagli, onde per le ftrade, eper le piazze non fi udiva, cheil nome di Aicardo, tutti lodando il Signore, che lo aveffe mandato al mondo: e febbene egli-pregava gli uomini, che taceffero, non poteya far tacere i demonj, che a fuoi commandamenti ufcivano da i corpi. Effendo già di anni venti, un giorno, per ubbidienza, fu mundato Iontano dal Monistero, ed andando egli solo cantando i fuoi Salmi (come foleva) udi repence una vocedal Cielo, che gli diffe. Anderanno i Santi di vistti, in vistti, e giubileranno nella gloria . Questo egli udi con fommo guito, enon con minore frimolo di crefoere ognigiorno più nella virti, e di eaminare più velocemente al colmo della perfezione, e così più fi diede a i digiuni, ed alle vigilie per domare la carne, per di-menticarfi delle cure di quella vita milerabile, per ftar fempre fiffocon la mente in quelle del Cielo, e per abbracciare le opere di carità, attendendo non folo a fe tteffo, ma ancora all'utile de gli akri. Per queflo prego fuo padre, che metteffe in falvo le fue molte ricchezze dandole a Dio, perchè nelle sue mani farebbero state sicure . encile di lui proprie no, a cagione che facilmente si perdono, e con grande difficoltà fi ricovrano. Il padre udi fuo figlinolo con molto gufto, e gli diede gran quantità d'oro, ed'argento con molte, erieche possessioni , acciocche edificasse una Chiefa, e sostentaffe i ministri di effa s il perchè il Santo figliuolo con licenza di Aufualdo Vescovo di Potiers, con allegrezza, incredibile n'edificò una , la quale dal medefimo Vescovo fu dedicata alla Santiffirm Vergine Noftra Donna, e fondo un Monistero, che per la fama, e buona industria del Santo frà poco rempo Griem-

Clair LdL L-500<del>cl</del>

poverno del Gemiticese in Normandia, ch' era molto principale, e con gran quantità di Monaci, in vece di Filiberto fuo Abbate, il quale per bene dello stesso Moniste-10, e perché Ebroino Tiranno (ch'era di lui mal contento ) non lo diffruggeffe, fu forzato ritirarfi, lafeiando la cura di effo ad Aicardo, quale egli accettò, commandandogliclo Sant' Audoveno Arcivescovo di Roano suo Superiore, e Prelato, e molto più, per una rivelazione, ch'ebbe di ef-fere tale la volontà di Dio. In questo Monistero su meraviglioso il frutto, che il fanto, e nuovo Abbarefece, poiche com'era la fua fancità nota, el'opinione di effa, e la fua rara prudenza tanto frimata per ogni parte, molri concorfero a quel Convento, come ad una scola di persezione, per estere addottrinati da si cocchente, edivino Macftro, e furono tanti, che i Monaciarriyarono al numero di 900, Gran collera presc il demonio contra quella radunanza, ed una volta volle uccidere gran numero di effi, iquali fi affaticavanoin cavare una pietra da un campo, per poterlo seminare, con far cadere fopra di loro un grande, ed antico albero; mail Santo frando nella fua cella in orazione ebbe di questo rivelazione, e veduto il nimico fteffo, che con la feurre in mano ragliava le radici dell'albero. fece cenno a' suoi Monaci, che lasciato il tutto, tosto si ritirasfero : e con questa provvidenza del Santo Padre i figliuoli non perirono, ed il demonio refto beffato. Ma quello, che un'altra volta gli avvenne, fu cola memorabile, e degna di effere ferista, acciocche vediamo i fegreti giudici di Dio, edimodi, che prende per provare i fuoi fervi , e per coronarii , alcuni lafciandone lungo rempo in questo efilio perche più fi affatichino, ed altri levandone molto prefloal Cielo, per coronarli di gioria, fecondo il configlio, e beneplacito della fua Divina provvidenza.

Mentreil Sanco già dietà detrepita ser los loro coficienze, con la confellione, nella faucella, e l'hava confiderando moltifatto del Monael, cheavena fauo carise, e le lue poche forze per gorermanil, e. e l'effecto Pietrata poste per vitatio all' Sagno. Coopo del Signore, ca be già il tuo fine non poteva tardare, venda contro del discoppor los il giorni non di contro del monaccio del mona

dalle lufinghe della carne, dalle affuzie di faranaiso, che fe a tal'effetto conveniva ch' egli fosse vissuto per qualche tempo ancora, in quel travaglio, e fotto si grave pelo glie l'alleggerifse, dandogli forze atte a portarlo. Venuta la notte, e l'ora del fonno. firitirarono li Monaci nel dormitorio ed il Santo Padre data loro la benedizione fi gittò in terra fopra il fuo cilicio, dove stando vidde da un lato un Angelo rifolendente con una verga nella mano, e dall'altro un demonio come un deforme, ed orribile mostro, che girtava per gli occhi scintille, e fiamme di fuoco , Indi udi una lunga difputa, che i due Angeli malo, e buono ebbero infieme, il malo fi vantava della fua possanza, del danno, che aveva farto al mondo, edell'ufizio, che aveva di tentare, ediallacciare rutti, main particolare i Monaci. All'incontro l'Angelo Santo lo riprendeva, perchè era entraro inquel luogo, dove eranotanti fervi di Dio, ed uomini perfetti, rinfacciandogli quanto deboli, e fiacche fossero le sue forze, doppo, che Gesu Cristo Nostro Redenrore aliele aveva levate, difarmandolo per virti della fanta Croce, poscia commandogli, che non facesse danno in quel luogo, ch' era casa di Dio, nè se ne partisse (come il demonio voleva fare, veduto, che non gli poteva danneggiare) ma ivi rimanesse, acciocche quando fossero morti i Monaci , che per volontà di Dio avevano da morire ; purificalscro le animeloro con l'orrore, e timore della fua spaventosa vista, e con essa (come con fuoco) foisero confummaretutte le loro imperfezioni. Finalmente avendo Sanr'Alcardo udita la lunga difputa dell'Angelo, e del demonio, difse a lui l'Angelo, che non fi spaventasse, perche Dio aveva adita la fua orazione, e voleva levare a godere di sè moltidi quei Monaci, quali fubiro la vegnenre mattina avvilalse, che perfettamente purgalsero le loro coscienze con la confessione, facelsero fisceta penitenza, ricevelsero per viatico il Sagro Corpo del Signore, e stefsero preparati, ed in punto, per gire al convito dell'Angelo celeftiale: di più gli dise, che la metà dei Monaci sarebbero morti, cige tutti quelli, che con la verza fossero stati da luirocchia indi l'Angelo gli roccò, ed il Santo avendogli notati, po-

ed a prepararíi à quella con ognidiligenza . I Monaci lo fecero stando tre giorni inticri fenza mangiare, fpargendo molte, ed amare lagrime, e supplicando il Signore che loro perdonasse i peccati, ele pene, che per effi meritavano; e che come Padre benignissimo ricevesse le loro anime in elocaulto, ed odore di soavità. Il quarto giorno ricevettero il Sagrofanto Sagramento dell' Altare per viatico, ed abbracciandoli frà loro con gran carità fi raccommandarono alle orazioni l'uno dell' altro, indi postisi in orazione cominciarono le loro facciea risplendere con una meravigliosa chiarezza , ed all' ora di terza una parte di effi (quali in un dolce fonno addormentandosi) resero le anime al Signore, altri poi feguirono i primi, chi all'ora difefta, chi all'oradi nona cchi nell'ora del vespro: e così tutti morirono quei Santi Religiosi toccati dall' Angelo con la fua verga, e rimafero gli altri vivi molto malcontenti per non aver meritato si fortunata forte di accompagnare in morte quelli, che avevano accompagnati in fanta vita. Ora fe quelli, che toccò l'Angelo, e morirono, furono la metà de i Monaci di quel Convento ( come afferma l'Istoria) effendo essi novecento (come dicemmo) bilogna follero quattrocentocinquanta, che è cofa notabile, e degna di meraviglia. A tutti fece il Santo Abbate dar sepoltura, consolò gli altri, che erano restati, desiosi di accompagnare i loro fanti, e dolci compagni, polcia indi a poco il medefimo Padre, fopra il fuo letticciuolo di cilicio con gli occhi alzati al Cielo refe anch'egli lo spirito al Signore alli 25. di Settembre. La vita di Sant'Aicardo Abbate, fu feritta da Fuberto Monaco dell' istesso Monistero, el'adduce il Padre Frà Lorenzo Surio nel suo quinto Tomo . Fassi di lui menzione nel Martirologio Romano alli 15. di Settembre, nella vita di San Filiberro alli 20. di Agosto nelle addizioni del Molano ad Ufuardo, e nell'indice de' Santi di Fiandra. Fiori circal' anno 608.

Alli 16. Settembre .

LA VITA DI SANTA EDITA Vergine, figlinola d' Edgaro Rè d' Inghilterra.

- A gloriofa Vergine Santa Edita ebbe per Padre Edgaro Re d' Inghilterra, e per madre Valfrida, la quale avendo ripudiati i diletti della carne, e gl'inganni del mondo, entrò in un Monistero di Vergini fagrate della Città di Vvintonia . dove fu dedicata a Crifto Nottro Signore per mano di Etelvoldo Vescovo, evenne ad effere si perfecta , ed illustre Religiosa ; che le Monache la prefero per loro Abbadeffa, tenendola per un vivo ritratto diogni fanticà : il perchè moffa dal fuo efemplo la Santa Damigella Edita, che di fua natura, era beneinclinata, ed amica difol tudine, e di purità, entrò anch' effa nella medelima claufura per avere madre dell'anima, quella che aveva avuta del corpo : e la madre proceurò di poliria, e di adornaria non con oro, gioje, vestimenti, e pietre preziole, ma con le virrudi, econ le lettere, che fono levere ricchezze, e preziofo teforo dell'anima. Digiunava, e vegliava molto, ed occupavali molto volontieri in fervirea i poveri infermi, e più a gl'impiagati, estomachosi: fuzgiva ognionor vano, e faceva più caso del povero lebbroso, che del figliuolo del ricco, e del Signore, edel Re, mirando il povero come figliuolo di Cristo, ed erede del Cielo, egli altri come cofe della terra. Portava fopra la fua nuda carne un'afpro cilicio, e per più diffimulare in apparenza andava ben vestita, onde il Rè Edgaro suo padre, sendo ella folo di anni quindici, la volle far fuperiora di crè Monisteri di Monache, ma ella non volle consentire, eleggendo più tofto di ubbidire, che di commandare, e di ftar foggetta a fua madre, che di effere fuperiora ad altre.

Mori il Réfuo padre, efucceffe a lui Educatio fun gliuto di voca est al edul' ora Santa Edita ebbe in fognoun-wifione, nella qualete pareva di aver perduto l'occhio diritto, da che fuibito comprefe; o he Edoardo fuo fratello aveva da mosir prefuo, comeaveme, perché-andando avifitare un'altro fuo fratello per parred ipader, e non di madre, filu tecifo per la frate.

erede, onde i Grandidi ello vollero cavare dal Monistero Edita, e dare a lei lo Scettro, e la Corona di Regina, fopra che lefecero gran forza, ma ella stette si ferma, esicostante nel suo fanto proposito, che mal viacconfenti, dicendo, che cofa alcuna di quella vita non farebbe ftata baftevole per dividerla da i dolci abbracciamenti

del fuo sposo Gesti. Aveva questa Santa Vergine in costume ad ogni suo passo di segnarsi, dovunque si fosse trovata, con il segno salutifero della Croce, e fece edificare un fontuolo Tempio in onore di San Dionigi Vescovo, e Martire, invitando San Dunftano Arcivefcovo a confagrarlo, il quale effendovi venuto, ed avendo offervato, che la Vergine Edita con il dito groffo della mano destra molte volte si faceva il segno della Croce in fronte, le chiefe la mano, eprendendole il dito maggiore con la fua , diffe. Non permetta Dio, che questo dito putrefageia: Ciò detto fi pofe a dire Meffa fotenne, ed in effa cominciò a struggersi in lagrime; onde richiefto dal Diacono, che lo ferviva della caufa di si dirotto pianto, diede un gran fospiro, e rispose: Perche quest'alma eletta da Dio, questa preziosa gemma, questa rilucente stella ofcurerassi, emorirà quindi a trenta giorni ; ecosi mori nello stesso giorno che il Santo Prelato aveva detto di età di ventitre anni il 1184. di Crifto, e fu dal medefimo Dunstano fepellita nella detta Chiefa di San Dionigi da lei edificata infieme con un'Ofpitale dotato di rendite baftevoli, per il soltenimento di tredici poveri. Tredici anni dopò che fu morta, apparve al medefimo S. Dunstano, egli commandò, che cavato il fuo corpo di dove era , lo collocaffe in parte pit decente, ed onorifica, di più gli diffe, che acciocche conofeesse quello non esfere fogno, ma volontà di Dio, che le membra, e parti del fuo corpo, delle quali ella in fanciullezza aveva ufato con leggerezza come occhi, mani, è piedi averebbe trovati fracidi, mail rimanente del corpo intiero, e fenza alcuna corruzione, che il dito maggiore della fua mano defira, in virtel della Santa Croce, che con esso era folita di fare, parimente farebbe L to nella Città di Mastrich, ed i suoi stato illeso, perchè il Signore nelle parti genitori furono chiamati Apro, ed Erifdel fuo corpo intiere si voleva mostrare Padre pictofo, ma nelle putride giusto

da : Rimafe perciò il Regno fenza legittimo I giudice. Con quelta rivelazione, ed altre, che San Dunstano ebbe, se ne andò alla Chiefa di Vvintonia, dove erà il fagro corpo della Vergine, etrovatolo nel modo stesso da lei significatogli, alli 13. di Novembre, locavo di dove cra, e lo pose in un' Altare con grande divozione, exive-

In quel medefimo tempo dimorava in Vvintonia il Re Canuto, il quale fi fece beffe, che Edita fofse tenuta per fanta, e come tale fosse riverita, ed adorata, dicendo; che non poteva essere fanta quella , che era stata figliuola di un Re carnale, e Tiranno, di che essendo ripreso dall' Arcivescovo Eduoso, su dal medesimo in sua presenza fatto aprire l'Arca della Santa Vergine, la quale alzò subito dal sepolero il mezzo corpo intiero, in tal fembiante , che patve volesse assalire il Rè, e fu si grande il timore, e spavento che di ciò egli ebbe, che mezzo morto cadde in terra , laonde poscia tornato in se, chiese il perdono alla Vergine, e d'indi innanzi l' onorò molto, illustrandola il Signore con altri molti miracoli. Apparvo parimente a sua madre trenta giorni dopò il suo felice transito molto lieta e vestita di una chiarezza celeste . ele difse, che il demonio l'aveva voluta accufare innanzial fuo Spofo, manon aveva poruto, perchè ella gli aveva rotta la tefta, e di lui trionfato in virtu della Croce del Signores

La vita di Santa Edita fu feritta da un grave Autore, el'adduce il Padre Frà Lorenzo Surio nel suo quinto Tomo: di più fanno di lei menzione il Martirologio Romano alli 16. di Settembre, Radulto nel Po-. licronico lib.6. cap.7. e Polidoro Virgilio nell'Istoria d'Inghilterra lib.6. E come dice il Cardinal Baronio fiori circa l'anno del Signore 1180.

Alli 17. Settembre .

LAVIT A DI SAN LAMBERTO Vescovo, e Martire.

D'Illustre sangue nacque San Lamber-to nella Città di Mastrich, ed i suoi plenda. Sino da fanciullo ebbe egli per Maeftro un fanto, e dotto uomo per nome

Laudoaldo, del quale fa commemorazio- 1 ne come di Santo il Martirologio Romano alli 19. di Marzo, e da questo apprese Lamberto le divine lettere, ed il timor fanto del Signore, dandofi di modo alla virtul, che per i fuoi meriti, e per quelli di Laudoaldo suo Maestro, porto suoco nel fenno fenza arderfi, e per le orazioni dell' uno, e dell'altro nacque una fontana limpidislima, perservigio di una Chiesa, che si fabbricava; poscia tornatosene alla casa paterna, fuggiva la converfazione de gli altri giovani nobili, eliberi fuoi eguali, e disprezzava glionori, e vanità del secolo, dandociò che poteva alli poveri . Molan, in Indice S. Pelagii. Era all'ora Vescovo di Mastrich San Teodardo nomo di grande autorità nella Corte del Rè, ed in tuttoil Regno per le fue eccellenti virtu , per le quali Dio gli diede la corona del Martirio, spargendo egli il proprio sangue in difefa, e per la libertà della fua Chiefa, onde come di Martire fa la fua commemorazione la Chiefa fanta alli 10.di Settembre; aquelto Santo Vescovo fu Lamberto fatto già giovine da' fuoi genitori confegnato, acciocchè lo guidaffe per la retta via del Cielo. Accettollo Teodardo, e scopri in Lamberto si grave dottrina, ingegno, modestia, e prudenza, che l'amò. e favori molto; il popolo venne di maniera ad affezionarfegli, chemorto Tcodardo subito posegli occhi in Lamberto, per farlo successore di quel Santo Vescovo, e Martire: e per molto che egli faceffe reliftenza allegando le fue deboli forze a si grave pelo, fii nondimeno tanta l'istanza, che gliene fecero, ela veemenza con che lo richiefero, chenon puote lasciare di abbaffare il capo, edi rendersi alla volontà loro comprendendo quella effere la volontà di Dio, che si volcya di lui servire in quella dignità, della quale egli si teneva indegno.

Affitionella fedia di Vefcovo, fubito fi alicela cutte i Opere, e di fittà di fanto, e vigilante Paflore i predicava. Ipeflo con pranfervore, elprito e; quello, che ton le parole fue integnava, contermava autori alla poverb, can patro dell'orden dell'or

le nel mondo. Spariefi tosto la fama della fua fancità per tutto il Regno di Francia, onde Childerico, che all'ora vi era Rè, defiderò di averlo apprefio, e fi fervi di lui dandogli gran parte del governo di quel Regno, efervendoli del fuo configlio: ma questo durò poco, perchè il Re Childerico ful atradimento uccifo, ed Ebroino Cavalier principale, gran Maresciale, e Maggiordomo del Re al palagio (a cui per ragione dell'ufizio suo spettava il governo del Rogno) era ambiziolo, e crudele Tiranno, laonde morto che ful il Rè, acciocchè niuno a lui contraddicesse, cacciò della fua fedia San Lamberto, e lo sbandi con grangiubilo de i mali, e triftezza, e pianto de i buoni. Consolò perciò il Santo Prelato il meglio, che puote, il fuo popolo, e mostrossi in tutto uomo di Dio, perche ne perdette la pace dell'anima fua, ne la ferenità del fuo volto, ne la compostezza, e gravità della fua persona, frà tutte leingiurie, fcherni, e vituperi, che gli furono fatti ; effendogli a forza ufurpata la Chiefa da un pessimo uomo chiamato Farramondo, forse per castigo di quella Chiesa, perche era un crudele, e vorace Lupo, che non attendeva, che a dispergere, e sbranare il gregge del Signore, i giudici del quale fono legretifimi, e giultifimi, quantunque in questa vita non vengano da noi conosciuti, ne inteli, quando veggiamo affligere il Santo, ed innalzare il peccatore. Parti dunque dalla fua Chiefa Lamberto, e fe ne andò ad un Monistero di Santi Monaci detto Stapulefe, per vivere in effo più fegregato dalle cure di Vescovo, o per darsi ivi più alla penitenza, all'orazione, ed alle contemplazioni di Dio: e vi fu ricevuto dall' Abbate, e da tutto il convento come fantiffimo uomo, e come Angelo del Cielo, ma tutto che molto fosse onorato, e rispettato per la sua santità, e dignità: egli però più fi umiliava, e fi poneva forto i piedi di ogni uno non trattando fe stesso come Vescovo, ma come il minor novizio del convento: e quetto ben mostrò in una cosa,che gli avvenne, perchè una notte, dormendo con gli altri Frati nel dormitorio, volle levarsi innanzi il tempo dal suo letticciuolo per darfi più diligentemente, ed attentamenteall'orazione, enel volerfi galzare, effendogli caduta una scarpa in terra, fece alquanto di strepitored inquietò gli akri Monaci, che dormivano; onde effendo ftato

dall' Abbate fentito, fenza cercare più ol- [ tre, diffe; Chiunque sia staro, che abbia fatto quel strepito se ne vada alla croce, comeèdi nostro costume, ed ivi se ne stia, acciocche purghi la fua colpa conquesta ubbidienza. La notte era molto fredda, e gelata, e pure il Santo Prelato per ubbidire al commandamento dell' Abbate, vestito come si trovava di solo il citicio, senza pigliare altra veste se neandò alla Croce, che era un luogo divoto, e folitario, al fereno, ed ivi dimoro per infino, che fi levarono i Monaci, e detto il Mattutino se ne rornò'a fealdarfi, effendo all'ora il freddo molto grande, e crudo. Ma quando l'Abbare non vidde fra gli altri San Lamberto chiefe, dove foffe, ed intefo da Monaci, che era quello al quale aveva egli commandato, che se ne andasse alla Croce, corse subito a lui, e trovarolo nudo con folo il cilicio, trafitto, e quafi gelato di freddo, e con una faccia risplendenre di nuova, ed inufirataluce, figittò a fuoi piedi congli altri Monaci, chiedendogli perdonanzas all'incontro il Santo Vescovo confuso per l'umiltà, e perdonanza, che l'Abbare a lui chiedeva, lo precò che non parlaffe di quella maniera feco, ma che gli perdonafse l'error suo, e la negligenza usata in turbare il fonno de' Religiofi. In questo Monistero dimorò sette anni San Lamberto, fino che il Tiranno Ebroino fuo perfecurore, pergiusto giudizio di Dio, su uc-ciso, e Faramondo su cacciaro non solo dalla Chiefa, che con violenza aveva ufurpata, ma ancora da tutta la Provincia. Ogni cofa fi mutò, poichè il governo del Regno con la dignità di Prefetto, Maggiordomo supremo del palagio Reale, venne alle mani di Pipino, il quale mandò a chiamare San Lamberto al Monistero Stapulefe, dove era, ed onoratolo molto, e favoritolo, lo restitui alla sua Chiefa, dove il Santo con il fuo efempio, dottrina, e vigilanza fece gran frutto visitando la Dioceli . curando il morbo delle fue pecorelle . e fpargendo in ogni parte i raggi della fua virtu. Ma non contento di poter rendere buon conto a Dio del gregge a lui raccommandarogli, intefo, che certi popoli vicini detti Tafsandri, tuttavia restavano nella cecità, e renebre della Genrilità, se ne ando ad effi per illuminarli, e rirarlialla luce, e fede di Crifto, ed avvegnacche tutti que) popoli pagani si unisero per mal- ancora si troyava, con molta sfacciatag-Flor Santi S. Strav. Parte II. Nn gine,

tratrare il Sinto Predicatore, ed ucciderlo, beffandolo, e facendogli molte ingiurie, pure egli con la pazienza, coftanza, e mansuctudine gli vinse, e soggettò al giogo di Cristo Nostro Signore, libattezzo, e rovinò gl'Idoli, fondando le Chiefe, ordinando i Sacerdoti , e finalmente confagrando al Nostro Redentore tutto quel pacfe.

Era Pipino Principe eccellente, prudente in pace, valorofo in guerra, e pio, eliberale verso le Chicse, e persone Ecclesiaftiche a Dio dedicate, ma però tutte quelle virtù ofcurava, e macchiava con difonellà, e con avere scacciara la sua legittima moglie Plectrude, dandofi totalmente in potere di una fua amica chiamata Alpaida, con grande offesa di Dio, e scandalo di tutto il Regno. Circa questo particolare alcuni Vescovi, e Sacerdoti tacevano, o per lufingare il Principe, ò per essere certi, che la riprentione non farebbe giovara : folo dunque Lamberto come era si Santo , c si acceso, e zelante dell'amor di Dio, ed aveva tanta autorità nel medefimo Pipino, enel Regno, a lui si oppose avvisandolo, ammonendolo, e riprendendolo, e minacciandolo spesso con l'ira, e castigo fevero del Signore, fe non fi fosse emendaro. Temette la mala femmina, come un' altra Erodiade, che al fine tanto San Lamberto mediantel' autorità fua averebbe potuto con Pipino che fi farebbe lafciato indurre ad abbandonarla, dimenricandosi affarto di lei, e per ciò si mossea perfuadere ad un'altro fuo fratello, per nome Dodone, che non volesse permettere, che tanto poresse in suo danno Lamberto con Pipino : laonde Dodone prese alcuni mezzi per ammollire, o spaventare il Sanro Vescovo, ma tuttl riuscirono vani, stando fra tanto Alpaida attenta fempre in cercare buona occasione, per accusarlo, e porlo in difgrazia di Pipino; ed ecco una fe gliene offerse di un convito, che il Re come un'altro Erode fece, al quile convirò San Lamberto , ed altri Signori, ed efsendogli in efso prefentato un vaso di vino ( secondo l'usanza della terra ) commandò , che fosse date a San Lamberto, aociocchè, bevesse prima, ed egli poi lo ricevesse dalla sua sagra mano; bevettero poscia altri Signori, che erano aflifi alla tavola, ed Alpaida, che ivi

gine, e poco rispetto stese la mano per pi- i gliare il vafo, e bevette ella, il che non puote sofferire San Lamberto, anzi si levò dalla menfa, e con molto difgusto si parti lasciando Pipino, egli altri convitati tutti confusi. Malamala Donna per più irritare Pipino contro il Santo, fece che gli fpediffe dietroun Messaggio a pregarlo, che non si partisse, senza prima visitare sua moglie ( così chiamando l'amica ) a cui San Lamberto con grand'animo, e costanza rispose, che per cosa alcuna del mondo avrebbe parlato con quella Donna per effereadultera, e che gl'incresceva fino all'anima ch'egli stesse si duro, ed impletrito nel suo peccato. Con questo rimafe Pipino fdegnato, e l'anima fua rabbiola, e furiola, temendo, che il giusto zelo del fanto Vescovo dovesse prevalere contra di lei, e così costrinse Dodone suo fratello, e lo accese di modo contro San Lamberto, che determinò di dargli la motte. Prese dunque seco gente armata, e temeraria, ed una notte, che il Santo doppo avere recitate le fue ore, e fatta lunga orazione, già stanco si era gittato alquanto a riposare sopra un letto, gli furono addoffo come tanti lupi intorno ad un manfueto agnello s indi strascinatolo per terra, mentre egli con le braccia stese in forma di croce fupplicava umile, ed affettuolamente nostro Signore avanti l'Altare de SS. Martiri Colmo, e Damiano, che ricevesse il fuo spirito, lo trafissero con una lancia, e lo uccifero infieme con due fuoi nipoti Pietro, ed Andotero, ed altri difua famiglia. Ful la fua morte alli 17. di Settembre, l'anno del Signore 198. doppo effere stato Vescovo 40. anni. Alcunidella famiglia fua, che puotero fuggire dalle mani di quei manigoldi, prefero il fanto Corpo, ed a seconda del fiume Mosalo portarono a Mastrich, dove su onorifi. causente sepellito nella Chiesa del Principe de gli Apostoli, e su cosa mirabile, che concorrendo di ogni parte gente infinita per vedere, & adorare il Santo, tutti fe gli appreffavano facilmente, eccettuate le donne adultere, e disoneste, che per modo alcuno non potevano approffimarfegli. Dimorò ivi dodici anni, facendo Dio per lui grandi miracoli, fra quali uno fu, che al fuo fepolero fi fentiva un'odore foavissimo, ed una fra-

granza del Cielo, che eccedeva tutte le specie aromatiche, e tutti i buoni odori della terra, con una Musica, e consonanza di vocipiu che umane. A Dodone, che fu l'omicida principale, fi putrefecero le viscere, e le venne a gittare pezzo, a perzo per la bocca: quello, che lo feri con la lancia uccife un fuo fratello, per le mani del quale rimafe anch'egli morto, e gli altri tutti, che intervennero alla morte del Santo dentro di un'anno tutti, è morirono milerabilmente, ò vissero poi in tanti travagli , e povertà , che ebbero la vita per una morte.

Paffati li dodici anni, effendofi vedute nel paefe di Liegi, e nella stessa casa dove fu martirizzato molte fiaccole, ed altre testimonianze del Cielo, che testificavano effere volontà di Dio, che il Santo Martire fosse sepellito nel luogo stello, dove era stato uccifo, gli fuedificata una Chiefa, e dedicata al fuo nome. Trasfetì il fagro corpo Sant'Uberto discepolo, e successore di San Lamberto, e trasportò la sedia Catedrale a Liegi, che ora è Città molto celebre, e popolata, Metropoli di quella Provincia, ed ha per Padrone San Lamberto, cui nostro Signore hà poscia ivi ancora illustrato con molti miracoli, econ fontuofi, e grandi Tempi, che gli furono fabbricati, e questa traslazione vien celebrata dalla Chiefa alli 28. di Agosto. Di San Lamberto fa menzione il Martirologio Romano alli 27, di Settembre, quello di Beda, e gli altri. Scriffero la vita fua Pietro Godefcal-

co, Diacono della Chiefa di Liegi; Stefano Vescovo della medesima Città, Sigiberto, e Nicolò Canonici di S. Lambardo, e Reinero Monaco. Il Surio nel fuo quinto Tomo ne adduce una, qua-le fi crede quella di Stefano Vescovo. Ed il Cardinal Baronio nelle fue Annotazioni al Martirologio Romano, e Gio: Molano nelle fue Addizioni ad Ufuardo, e nell'Indice de Santi di Fiandra di lui fcriyono.

er Google

Alli 28. Settembre.

LA VIT A DI SAN VENCISLAO Rè di Boemia, e Martire.

'Illustre Duca di Boemia, e glorioso Martire di Cristo Vencislao, fu figliuolo di Uradislao Criftianissimo, e Religiofiffimo Principe, e di Drahomira donna pervería, e molto nimica della nostra Santa Religione. Mori fuo padre effendo Vencislao fanciullo, ed un' Avola, ch'era madre di suo padre, chiamata Ludmilla, lo adottò, e lo prese ad allevare, temendo, che la madre lo tingesse, pervertendolo del suo colore. Questa diede a Vencislao per Macitro un' uomo fanto per nome Paolo, acciocche mentre ancora era fanciullo al insegnasse, egl'istillasse il timor fanto del Signore, ed il medelimo Padre fuo Uradislao a questo fine aveva lasciato nel suo testamento, che Ludmilla tenesse seco Vencislao, e governafie quello Stato intino, che il fanciullo cresciuto, sosse abile a governarlo, come fu efeguito, restando alla madre Drahomira un'altro figliuolo minore per nome Boleslao, a cui fu data una Provincia detta Boleslavia, per suo sostenimento, e giurisdizione. Ciascuno de i due fratelli imitò i costumi di quelli, che gli allevavano, poiche non fi può facilmente crede, re quanto ne' fanciulli poffa la educazione, e quanto fe gli appigli in bene, & in male ciò, che in quell'età tenera vedono, ed apprendono dalle Balie, maeftri, ed istitutori, come l'esemplo di questi due fratelli c'infegna, perche Vencislao imitò i costumi dell' Avola sua, che erano cristiani, e Religiosi, e suo fratel lo, quelli di fua madre, che erano viziofi, e contrari alla Religione Cristians, della quale ( come dicemmo ) era capitale nimica, e come tale, e si ambiziofa non ostante quello, che Uradislao suo marito aveva lasciaro nel suo testamento, prese per forza lo Stato, e commandò fubito, che le Chiefe de i Criftiani foffero chiule, e che li facerdoti non predicaffero, ne i Maestri insegnaffero a i difcepoli fotto pena di prigionia, efiglio, e morte. Mutò in Praga li Magulfrati cristiani, e ne sostitui altri Idolatri, che

gran pianto, turbazione, e confusione, perloche l' Avola Ludmilla, e gli altri, che bene fervivano, furono di parere, che Vencislao entraffe al governo per tagliare la radice diquei mali, e così fu fatto. Fu sì grande l' odio, ed abborrimento, che la nuora concepi contra la fuocera in vedendola governatrice di quello Stato tanto affezionata a tutte le cose di Religione, e pictà, che la fece ffrangolare, mentre era in una cappella con il suo velo medefimo, facendole provar si crudele specie di morte. Era questa donna come una furia Infernale, fiera con tutti li fudditi, ma crudelissima, ed intolerabile contro li Cristiani (come abbiamo detto ) nimica del fuo proprio figlipolo Vencislao, e defiderofa. che il minor fratello Boleslao fosse Signore.

Vencislao era di molto grato, egrave a fpetto, fu vergine tutta la fua vita temperato nel mangiare, e nel bevere, oltre modo divoto, affiftendo a gli ufizi divini di giorno, e di notte, e di tanta penitenza, e virtu, che dinotte alle volte andava co' piedi fealzi iopra la neve, e'l gelo, fenza fentire il rigor del freddo, ed un fuo compagno, cheandaya con lui molto bene vestito, e coperto gelò, ma ponendo il piede nell'orme di Vencislao ricuperò il calores con tutto ciò il giorno vegnente furono veduti i piedi del fanto giovine stillar fangue. Nel governo era più padre benigno, e santo Principe, che Signore temporale, perchè le notti confummava in orazioni, in lodare il Signore, ed in chiedergli luce, e forza per far bene l'ufizio suo, ed i giorni intieri s' impiegavanel governo, & in difendere, e consolare i poveri, visitandoli, alimentandoli, e rimediando alle loro necefficà . Alcuni Signori cominciarono a far poco conto di Vencislao, parendo loro, che la fua virtul fosse più da monaco umile, che da Principe poffente, ed uno di effichiamato Radistao prefel'armi, entrò nel Ducato di Boemia, rubando, e di. ftruggendo il paefe, fenza pur voler afcoltare gli Ambasciadori di Vencislao, mandatigli a fine di pace, e di concordia, laonde fu forzato ad ufcire in campagna contra il suo nimico, e temendo, che se siveniva alla battaglia, fosse per effere sparso molto fangue, ed aveffero a patire gl'innocenti, maltrattaffero quelli, che professavano la per evitare si grave danno offerse al nimico sede di Cristo; onde in tutti loro nacque il duello, e di combattere con lui a corpo a

corpo. Accettò Radislao il partito, ed ar- 1 mato di tuttearmi da capo a piedi, usci in campo fopra un possente cavallo con la lancia in mano, ma Vencislao vi venne folo con una lorica vestita sopra il cilicio, ed una picciola spada, con che si pose dall'altra parte a vista di amendue gli eserciti. Al tempo dell'affalto Vencislao fi armò con il fegno della Croce, e l'avversario arrestò la lancia per ferirlo, ma fubitamente vidde gli Angeli in favore di Vencislao, ed udi una voce, che glidiceva: Non lo ferire, diche spaventato, edattonito si gittò dal cavallo a i piedi di Vencislao, e gli chiefe perdonanza, conoscendo che Dio per lui combatteva, ed il buon Signore, lo follevò da ter-

ra, egli perdono. Un'altra volta avendo l'Imperadore Ottone Primo di questo nome fatti congrega-re i Principi dell'Imperio in Vormazia, per trattare alcuni negozi gravi nella Dieta Imperiale, fu tra gli altri ancora chiamato Vencislao Duca di Boemia, come Principe dell' Imperio, ed un giorno, per avere alquanto tardato il Sacerdote in dire la Messa folenne, che Vencislao foleva udire, venne tardi alla Congregazione de i Principi . onde effi sofpettando, che quella tardanza nascesse da superbia e vanità determinaropo di non levarsi dalle loro sedie, ne di fargli correfia quando venisse, persuadendo il medefimo all' Imperadore. Ma nel temposche Vencislao entrò, l'Imperadore stesso vidde due Angeli, che gli venivano innanzi, e lo accompagnavano, perlochè attonito fi levò dal suo trono Imperiale, e gli andò all'incotro, facendogli accoglienze, e dandogli da federe vicino a se, con meraviglia de gli altri Principi, che di questo non sapevano la cagione; pure quando l'Imperadore la disse loro, tutti conoscendo la propria colpa, ne chiefero a Vencislao perdono. Rimafe questa volta l'Imperadore tanto affezionato alla modeftia, e fantità di Vencislao, che lo pregò a chiedergli qualfivoglia cofa, che vo. Ionticri glie l'avercabe donata. Pensò l'Imperadore, che fosse per chiederglicose grandi, e ricche del fecolo, ma egli folo chiefe il braccio di S. Vito Martire, che di Francia era ftato trasportato in Corbeja di Sassonia in tempo dell' Imperadore Lodovico Pio, infieme con le reliquie di S. Sigifmondo Re di Borgogna.

L'Imperadore gli concesse il tutto come

doni magnifichi, e tra effi il titolo di Re con le sue armi Imperiali , liberandolo da qual fi voglia penfione, e tributo, Maquello, che il Santo Duca più stimò, furono le reliquie de i Santi; poschachè giunto a Praga fece edificare una Chiefa fontuofa, che poscia fu Catedrale, dedicata a San Vito, e collocare in effa il fuo bracciò donatogli dall' Imperadore, facendovi ancora trasferire il corpo della fanta Avola sua Ludmilla, il quale doppo tre anni fu trovato intiero, e che fpirava odore foavissimos in okre su tanta umiltà in Vencislao, che mai non volle coronarsi, nè chiamarsi Re, tutto che l'Imperadore, e gli altri Principi l'intitolaffero tale nelle loro lettere. Con queste opere, e con le meraviglie, che Dio operò per suo mezzo, venne Vencislao ad es-fere molto famoso Principe, ed amato, e stimato da tutti, fuori che dalla fua madre ifteffa, e dal frarello, che più degli altri lo dovevano amare, e thimare. Ma come nella Religione, e ne' costumi erano tanto diffimili, non si può credere la rabbia, che contro il Santo Re avevano effi, e quanto in vedere l'amor del popolo verso di lui, e la stima, che ne sacevano ali altri Principi crescessero le fiamme, che contro di lui accendevano Drahomira, e Boleslao. Comprefe ciò il Santo, e come era di natura mansueto, amorevole, e sprezzatore di tutte le grandezze del fecolo, ebbe desiderio di lasciarle, rinunciando il Ducato di Boemia, edi farsi Monaco: ma trattando di questo negozio, si forte refe il verme dell'invidia, e dell'odio le viscere della madre, e del fratello, che determinarono di non aspettare, che ponesse tal defiderio ad effetto, ma di dargli fubito la morte, ed una volta finirla con lui, perchè non potevano foffrire ( effendoli effa Idolatri) che Vencislao servisse i Sacerdoti nella Messa, visitandoli nelle case loro, e provvedendogli delle cose necessarie, e che molte volte se ne andasse alla Chiesa scalzo per udir Mattutino, e vegliare orando, e molto meno, che foffe la fua divezione si grande verso il Sagrosanto Sagramento dell'Altare, che egli stesso seminasse coglieffe, e macinaffe il frumento, del quale fi avevano a fabbricare le Oftie, quali faceva di fua mano, cole tutte contrarie all'empietà, e lordura, con la quale essi un prezioso, e santo tesoro, egli diede altri | vivevano . Per eseguire dunque la mal-

vagità, che avevano tramata, prefero que- | pi, e gli ftropiati ricuperarono li piedi, e fla occasione, cheessendo nato a Boleslao un figlipolo crede degli Stati delli due fratelli, fotto pretefto di far fefta per quella nafcita, invitarono Veneislao, e lo pregarono, che fe ne venifie in Boleslavia, dove effi dimoravano, ed il fanto giovine fi confessò molto minutamente, e poi commu-nicatosi si pose in camino per vedere sua ma. dre, e fuo fratello non fenza fospetto di quello , che aveva da fuccedere. Ufeigli all' incontro il fratello con gran cortefia, e diffimulazione, ed entrati nel palagio fu preparato un fotenne convito, al quale effendo affifo, ed andando la cofa molto a lungo, Vencislao fi levo da tavola, ed essendo la notte ofcura fe ne andò al Tempio , per feguitore nel fuo buon costume, e fare la fua folita orazione. La crudel madre più di questo fi adiro, e via più istigò Boleslao ad uccidere fubito il fratello i onde egli armato di ferro, e di empietà, fe ne andò rofto al Tempio con gente, e trovatovi il fratello inerme, ed in orazione ivi l'uccife di fua propria mano, e lo fece martire di Gestl Crifto.

La medefima notte il Re di Danimarca, dimorando tanto da Boemia lontano, ebbe in fogno una rivelazione, nella quale Dio gli commandava, che celebraffe la memoria di Vencistao Duca di Boemia, il quale era stato martirizzato per mano di suo fratello, eche l'onoraffe come Santo; il che fu da quel Re efeguito, commandando che foffe edificato un Tempio, e dedicato a Santo Vencislao; per il quale fece Dio nostro Signore molti miracoli. Latrifla. e (venturata Drahomira all'incontro grovandofi in quella parte della Città, che fi chiama il Castello di Praga, fu inghiottita viva dalla terra, che fotto i piè le fi aperfe, e quelli, che accompagnarono Boleslao a quel malefizio, ò perdettero il fenfo; ò fuori di sè fteffi fi precipitarono, e fi nceilero con le fpade stelle , che aveano fguainate contra il Santo, rettando le mura di quel-tempio, dove aveyano uccifo Vencislao, tantobagnate del loro fangue, che mai non le puotero lavare. Boleslao efercitò rirannicamente la Signoria, che tirannicamente aveva uturpata, e cominciò a perfeguitare i Criftiani, e tutti quelli, ch' erano stati famigliari, edamici di Vencislao ( ma vedendo, che al fuo fepolero li eicchi vedevano, li fordi udivano, izop- Berengario Contea e Signore di Namur, gli ... Flor Sanst. S. Strov. Par. II.

le mani, fi ttruggeva di rabbia, e per levare al fratello da lui uccifo quell'onore . commando, che di notte fegretamente fofse trasportato il corpo di Vencislao a Praga, e collocato in un'ifteffa sepoltura con il corpo di San Viso fenza che alcuno lo fapesse, acciocche quei miracoli, che Dio era per fare per fuo mezzo, foffero attribuiti a quel Santo, e non a Vencisiao. Ma che può contro Dio, e contra la verità d' affuzia umana? i cavalli del coccbio nel quale era il fanto corpo fi fermarono in un luozo, e rimafero immobili per infino che venuto il giorno si scopri la magnaga, e si conobbe la malvagità, ed aftuzia di Bolcslao, il quale da diverse infermità confummaro fini mileramente la fua vita.

La vita di S. Vencislao fu scritta da Enéa Silvio, chedoppo fu Papa Pio II. nell'iftoria di Boemia cap. 14. 15. ma piti largamenre ne discorre Gio: Dubravio Vescovo di Olmuzio nella fua Iftoria lib. 4. c 5. e l'adduce parimente il Surio nel suo quinto Tomo. La scriffe ancora Lorenzo Monaco di Monte Cassino, e ne fanno menzione i Martirologi Romano, e quello di Adone alli 28. di Settembre, ed il Breviario Polacco infieme con Vvitichindo Saffone nel lib. 2.

### ALLI TRE DI

# TTOBRE.

LA VITA DI S. GERARDO Abbate . .

T'U' S. Gerardo Abbate figliuolo di Etapto, uomo illustre, della Casa di Aganone Duca di Austrasia, e di Eletruda forella di Stefano Vefcovo di Tongerdi , e fin dalla fua fanciullezza molto bene inclinato ad ogni forta di virni. Effendo già uscito dall' età tenera, ed entrato nella gioventil, risplendette in Gerardo una modeltia dicoltumi si grande, ed una prudenza ne fuoi configlisi rara, con una foavirà, ed cleganza nel fuo parlare si grande, che la gente se gli cominciò ad affezionare, ed in particolare preseranta affezione, che lo conduste neleofe d'importanza, conoscendolo uomo atto alla pace, ed alla guerra, e così lo mandò in Franzia per fuo Ambafciadore per la spedizione di alcuni negozi gravi , che se gli offerivano. Prima di sare questo viaggio in Franzia aveva Gerardo avuto in fogno una vitione, nella quale gli veniva commandato, cheriparaffe la Chiefa di Bromio fondata già da Pipino, che era mal concia, e chead effa trasferiffe le refiguie di S. Eugenio martire Vescovo di Toledo, ed egli digià aveva provveduto alla fabbrica di detta Chiefa, con accrefcergli molte entrate, e poffeilioni, ma non sapeva già come poter condurvi il corpo di S. Eugenio, nedove egli fosse. Ora In questo viaggio di Francia gli avvenne, che caminando un giorno, con defiderio di giungere alla Città di Parigi, gli fopravenne la notte, e fu di mettiere, che fi tratteneffe nel Monistero di San Dionigi vicino alla Città , dove entrando nella Chiefa per raccommandarfi al Signore; ed a i Santi, che in effa erano riveriti, fenei, che si faceva commemorazione di S. Eugenio Martire, laonde volendo faperechi foffe quell' Eugenio, intefo effere Eugenio primo Vescovo di Toledo, ediscepolo di S. Dionigi, il quale doppo il suo maestro era ftato martirizzato in Francia, eche il fuo fagro corpo era ivisepolto, e risplendeva conmolti miracoli in tutto il Regno di Franzia; Rallegroffi infinitamente Gerardo diquesta nova; parendo a lui, che fe gli foffcaperta la tirada ad effettuare, e compire quanto gli era tlato dal Cielo fignificato, ondecon molta instanza chie-fe all' Abbate, ed a i Monaci di San Dionigi, che gli deffero il corpo del Santo, ma non effendogli da loro concesso, andosfene alla corre del Conte Ruberto, ( che poi fil Re) ed avendo trattatti negozir, per i quali andava, tornato à casa, e rendutogli conto dell'operato supplicollo , che glideffe licenza per affentarfi da rutte le cofe della terra, e ritirarli a fervire il Signore. Equantumque con molta difficoltà, e meffizia del Conte; ottenne pur finalmente la licenza, poscia presa prima la benedizione di Staffano Vefeovo di Tongeren sene ritornò di nuovo al Monistero di San Dionigi e dove preso l'abito si fece |

comincio a'fludiare, e adapprendere le pri-me lettere come un fanciullo, e fece tanto profitto nelle umane, enelle Divine, che il nono anno della fua convertione, fi ordino Sacerdote con grande umiltà, e gulto del fuo fpirito, e con edificazione, e profitto degli altri Monaci, a quali era gratiffimo, e da tutti tenuto in gran venerazione, conoscendo ch'egli era nomo d'Iddio, ed adorno di rare virtudi, e grazie del Signore. Onorava i vecchi, amava i giovani, affliggeva il fuo corpo con digiuni, confummavale nomin orazioni, tenevafi il minore di tutti, trattando festesfo come fedel ministro di Dio: era molto offervante della fua regola, il fuo veftito cra vile, il fuo mangiar poco, pronto all' ubbidienza, e paziente nelle ingiune. Tutto il fuo defiderio era di fare quanto Diogli aveva commandato, e di portare alla Chiefa di Bromio le reliquiedi Sant'Eugenio; per la qual cola fece congregare l'Abbate, ed i Monaci, e fece loro fapere la rivelazione, che da Dio aveva avuta, pregandoli, che gli concedeffero quel preziolo teforo delle reliquie di Sant' Eugenio, che lo la confirma andare a compire quanto il Signore gli aveva commandato. Accordaronfi i Monaci, egli dierono parte del corpos andando alcuni effiancora ad accompagnarlo, onde il Santo molto licto . e contento fe ne porto le fuereliquie, e le collocò in quella Chiefa, Fritanso il concorfo de i popolir per i quali passavano . elefelte, ed allegrezze, che fi facevano in ogni parte nel ricevimento delle fagre reliquie, etantifurono i mimeoli con i quali il Signore l'onorava, e magnificava, che con poche parolenon si possono esprimere. Oltreciò permaggior fervizio, ed ornamento diquella Chiefa, ed edificazionede' fedeli, ne levò il Clero prima da lui postovi, epose in suo suogo i Monaci, che conduceva feco, iftituendo in quel luogo un Monistero, al governo del quale essen-do egli perqualche temporimatio e cazione della moltagente, chea lui concorre-

fti specchio di ogni fantità, evista . Ivi

do ean perquaiche temporimatho e capione della moitagente, chea lui concorrava, elo inquietava, nominò un'altro farperiore, e degli firitirò ad un'altro logo pti rimoto, per più attendere al Signore, el per più darfiale contempizzione con maggiori libertà, e pace dell' anima fua. Tra gli altri santi, che coltivarono gli

Religiofo, in quelfanto Convento, dove | Statidi Fiandra, e feminarono in effi la pa-

sola Evangelica, quofil S. Gislenodi na- 1 zione Greco, il quale per Divina rivelazione, lasciando la sua patria passo a Roma, e da Roma alli Stati di Fiandra, dove nella Provincia di Anault, è Annonia fondò una Chlefa, ch'eglichiamo Cella ad onore dei gloriofi Principi degli Apostoli San Pietro, e San Paolo: e poi egli ancora viffe, emori fantamente, efurono ivile fue preziole reliquie collocate. Ma con il tempo i Preri, che vivevano in Cella non dando l'esempio ; che allo stato loro si conveniva, ne trattando le reliquie di San Gisleno con la decenza, è riverenza, ch' era di ragione, apparve il Santo à Gilisberto Duca di Lorena, ed avvisollo, che ponesse in quel luogo Gerardo Abbate, e ne. levalse quelli, che ividunoravano. Il Duca mandò il Vescovo di Cambrai insieme con un Conce principale a trovare San Gerardo, eda pregarlo con molta istanza, che volesse egli prendere il governo del Convento di Cella per eseguire quanto S. Gisleno li commandava. Trovaronlo gli Ambasciarori nasono nel suo cantone, ed appena puotero perfuaderlo, che accettafse la dignità di Abbate; pure finalmente intendendo ess:r quella la volontà del Signore, chino latella, e prefe il carico, e lovandone i chierici come scandalosi, fondò in quel luogo un' infigne Monistero di Monaci, e con una rivelazione, ch'egli ebbe, apparendogli S. Gisleno, trovò le fue fante reliquie, ch' erano-state rubate, e le ripose nel luogo loro, proccurando con la fantità della vita, e con amore, edolcezza acquistare glianimi de' sudditi - con infiammarli ogni giotno più alla perfezione, poicche giudicava essere molto più veemenre l'a--more, che il timore per ben governare quelli, che per amor del Signore fi foggettavano al giogo della Religione.

Diceva ogni giorno la Messa, ed una volta venne una donna cieca, e chiedendo, che le desero dell'acqua, con la quale il · Santo celebrando si aveva lavate le mani ., lavoffi con quellagl'occhi, e fubito riceve il vedere , avvegnache Gerardo per fux umiltà attribuisse questo miracolo alla fe-- de della donna, ed alla victu del fanto Sa-- gramento.

Era all'ora Signore di Fiandra il Marche-Le Arnolfo uomo possense, e moko riceo, ma molro tormentato dal maldi pictra .

do sperimentati tutti quelli, che la medicina, e medici grandi gli porevano dare i parve dunque a lui di poter aspettare la falote folamente del Cielo, eche San Gerardo con le sue orazioni averebbe potuto ottenergliela da Dio; per lo che instantemente pregollo, che lo liberasse da quel crudele tormenro, e perpetua agonia. Scufolli il Santo per la fua umiltà, dicendo, che non era degno di si grandi favori del Signore, ma pure finalmente, come Arnolfo con il deliderio, el'anfia della fanità l'importunalse, S. Gerardo lo configlio, che facesse parte a i poveri delle sue grandi riechezze, che digiunaffe erè giorni, che fi confessasse, e communicasse, perchè di questa maniera averebbe quadagnata la volontà del Signore i nella quale sperava, che l'averebbe udito, e daragli intiera fanità. Il totto feceil Marchefe fecondo l'ammonizione del Santo, e nel finire, che fece S. Gerardo la Meffa, ed egli di ricevere di fun mano il Santiflimo corpo del Signore, gittò fuori la pietra, che ranto lo molestava e ricuperò miracolosamente la sanità. Offerfe Arnolfo doni grandi, e molta quantità d'oro, e d'argento a San Gerardo, ma egli per sè non volle accertar cofa alcuna, perchè diceva, cheil Monaco, il quale in tetra possiededenaro, non hà parte nel Ciclo, nè può chiamarfi Religioso: pure Arnolfo tanto lo scongiuro, ed importuno, che fu forzato ad accettare la decima parte de i suoi beni per ripartirla a i poveri, ed egli con gran prudenza, e fedeltala dispenso . Parimente gli raccommandò l'amministrazione, ed il governo delle Abbazie del suo Stato, e si contentò S. Gerardo di prenderesi eran fatica per la necessirà, che vierà della riforma, e di mottere in migliore ftato alcune dieffe. Tra gl'altri ebbe molto che fare in comporre, e raffettare il Moniftero Blandinicle, fondato da Sant' Amantein Gante, perche alcuni Pretilo avevano fpogliato, e quafi defolato; ma egli caecionneli, ponendo in luogho loro i Monaci. Per quelto presefero quelli, ch'erano Stati cacciati di uccidere il Santo, mentre era all' Alcare, che dicea Mella, e volendoeleguire la loro malvagirà, nel mirarlo in faccia viddero in lui una cofa più che umana, onde turbati, ed impauriti fi gittarono a fuoi piedi, e gli chiefero) perdonanza. Ebbe il carico di dieciotto Monicontro il quale non trovava rimedio, aven: Reri, e per fua follecitu line, ed industria Nn 4

pi antò in effi la vita, ed offervanza Reli- 1 to, avendo intefo, che in quelle Provista giofa, emolti prefero l'abito della Keliregola. Finalmente avendo avuta rivelazione del fuo felice transito, pose in ogni Monistero Superiori , che governaffero , e fi ritirò al fuo antico, e povero di Bromio, nel quale aveva collocate le reliquie di S. Eugenio Martire, ed ivi carico di meriti, edianni refelo spirito al Signore, il quale lo illustrò con molti miracoli in vita. ed in morte. La vita di San Gerardo feritta da Guntero Abbare, viene addotta dal P. Frà Lorenzo Surio nel fuo quinto Tomo . Il Triremio dice . che Sant' Odone Abbate Cluniacele la scriffe, e Pietro Damiano afferma, che fu feritta parimente da Gregorio Vescovo di Terracina. Fanno menzione di S. Gerardo Abbate il Martirologio Romano alli 2. di Ottobre . il Tritemio, ed il Molano nelle addizioni ad Uluardo, enel Catalogo dei Santi di Fiandra. Mori questo Santo l'anno del Signore obg.

Alli A. Ottobre.

### LA VITA DI SAN PETRONIO Vescovo di Bologna.

C An Petronio Vescovo di Bologna su figliuolo di un' altro Petronio, uomo in fangue, lettere, e carichi illustristimo, il quale nacque in Costantinopoli, e su Prefetto del Pretorio, dignità a quei tempi ampliffima, cosidotto, che scriffe un libro dell'ordinazione del Vescovo pieno di dottrina, e di pietà. Proccurò Petronio il Padre, che il suo figliuolo fosse ornato di tutte lescienzo, e virtil, e in tutto a lui somi-gliante, ed il figliuolo, che di sua natura era bene inclinato con tal' esemplo, e maefiro fece molto profitto nella virta, nelle lettere, e nella converfazione co fuoi eguali. Trà gli altri buoni costumi del nostro Petronio uno ne aveva molto lodevole, ed era, che prima di cominciare qual fi voglia cofa faceva orazione, e chiedeva favore a nostro Signore per cominciarla, c finirla nel suo santo nome. Crebbe in età S. Petronio, ed illuminato con la luce del Cielo nel conoscimento della vanità di tutte le cofeserrene, ed acceso nell'amore di Dio, edella perfezione, andossene in Egis- Felice Vescovo di Bologna era morso, e

dimoravano truppe di Monaci, che vivevagione per vivere fotto la fua disciplina, e no non come nomini in corpo mortale, ma come Angeli venuti dal Ciclo, quali egli defiderava d'imitare. La onde per vederli , parlargli, famigliarmente converfare con effi , e comprender bene le loro rezole . ed inflituti, vollecon cffi dimorare, edopo avere molto ben capita la meravigliofa, e celestiale vita loso, tornossene a casa sua, e feriffe quanto aveva veduto, ed udito infieme con levite di alcuni Monaci Santi, le quali poscia surono da i successori prese per modello, e per un vivo ritratto della monaflica vita in ouni perfezione.

> Andoffene parimente alla Città di Gerufalemme per vedere, adorare, e riverire quei luoghi, ch'erano stati consegrati con la vita, e la morte di Gesu Crifto nostro Salvatore a notando il fito, e le cofe particolari di cialcuno di effi. Ebbe l'Imperadore Tcodoso il minore notizia delle grandi eccellenze del nottro Petronio, e cominciollo a ftimare, ed onorare per la fua fantità, non meno di quello aveva onorato Petronio fuo padre, per le fue molte lettere, e rara pru-denza. Servivafi di lui, prendeva il fuo configlio, davagli mano ne' negozigravi, e particolarmente in uno, che le eli offerfe al fuo tempo, ed era gravissimo, volle di lui fervirli , perchè avendo lo sventurato Monaco Nestorio vibrata la sua sacrilega lingua contro la Beatiffima Vergine nottra Donner, ed infettati molti con il fuo veleno, per ovviare al male prima che fi radicaffe, e crefceffe, e per cftinguere quell'incendio , mando Teodolio Petronio per fuo Ambafeiadore a Roma a trattare del rimedio con il Sommo Pontefice, all' ora Celestino primo di queito nome. Giunto Petronio a Roma, propose la sua Ambasciata, e Celestino si risol-se di convocare un Concilio generale nella Città di Efefo, che tofto fu congregato, rimanendo in esfo convinto, e condannato Nestorio con i suoi seguaci. In questa Ambalciata fuccesse una cola a Petronio notabile, e fu, che nel tempo, ch'egli giunfe a Roma, effendo in Bologna morto Felice Vescovo di quella Città, e trovandos gli Ambasciadori di essa a Roma per supplicare al Papa, che desse loro Vescovo, degno successore di Felice, prima che fosfero giunti, era apparso San Pietro Apostolo in fogno a Celestino, e gli avea detto, che

Tion - Cathonia

efieprefto farebbe giunto a Roma Petro-nio mandato dall' imperadore Teodofio della fanta vedova Giuliana, chea fue fie-siquale, e non ad altri doveva conferiro fe l'aveva fatta edificare. Fece ancora amquel Vescovato, non essendoci niuno per pliare il circuito della Città, ed essendo aquella Città dato a Costantinopoli porto da quella Citre tanta soddisfazione a'Bolognesi . Con tà molte grandi reliquie, che gli diede l'Imquesta visione (chedal Papa su dischiarata a peradore Teodosio, ed egli le collocò in gli Ambasciadori di Bologna, ed allo stef- alcune delle Chieseda lui edificate, spefo Petronio ) lo fece Vescovo, equantun- cialmentein quella di S. Stefano, per orque egli per fua umiltà, voleffe feufarfi, namento, e ditefa di quella nobiliffima Cienon potette; finalmente, come figliuolo tà. Dopò avere governato alcuni anni fan-di ubbidienza, chinò la tefta, ed accettò il ciffimamente la fua Chiefa cadde infermo, carleo, che Dio, ed il fuo Vicario in fuo e comprendendo, che Dio nostro Signore nome gli davano.

Furicevuto da tutta la Città di Bologna con giubilo (traordinario, ed egli entrò nella Chiefa di S. Pietro, che era la Catedrale all'ora fuori della Cirtà, e supplicò affer- lica, indiavendo divotissimamente ricoeuofamente il Signore, poiche gli aveva commandato, che fosse Vescovo, che gli deffe il fuo spirito, e forze per effere cale, fecondo la fua fanta volontà, ed omeri atti a portare si grave pefo. A quei tempi duravano cuttavia in Italia le reliquie de gli ereeici Arriani, che turbavano tutta la Chiefa Cattolica, li quali avendo con barbare, e crudeli empiera rovinati molti facri Tempi. parte di questo danno era toccato alla Chiesa di Bologna, laonde per ripararla, okre la sua fanta vita, e celestiale dottrina, con la quale fi acquittava, ed illuminava s cuori de' fugi fudditi determino Petronio di cdificare nuove Chiefe, con gran gufto, e contentezza di tutto il popolo ; e così n'edificò una a S. Bartolomeo Apoterza a i Santi Fabiano, e Sebaftiano martiri, la quarta, e quinta alli fanti Confessori Martino, e Barbuciano, edue altrea S. Agata, eS. Lucia. Oltre quefte nededicò due altre, ona a S. Stefano Protomartire, e. Paltra a S. Giovanni Evangelista, facendo porre in effe, e rapprefentare al vivo i luo-ghi phi fegnalati da lui veduti nella Città di Gerufalemme.

Ed avvenne, che mentre li edificava quella di S. Stefano, una colonna cadde fopra un Fabriciere, e di modo lo franse, che subito (i mori , il che vedendo S. Petronio, to-Ro lo rifuscitò con grande meraviglia di rutti quelli che erano prefenti, e poscia lo feppero: per quetto, e per altri miracoli conoscendosi la gran fancità di Petronio . Parimente confagrò la Chiefa de Santi Vicale, ed Agricola Martiri nel luogo medeli

gli voleva far grazia di liberarlo dalla carcere del corpo, edicondurlo agoder la fua gloria chiamò i fuoi Chierici, e raccommandò loro la fua Chiefa, e la fede Cattovuti tutti li Santi Sagramenti, diede il fuo spirito al Signore, il quale l'illustrò con grandi, e famoli miracoli. Fu il fuo fagço corpo sepettito nella Chiefa di S. Stefano , dove effendo itato molti anni occulto, e volendo Errico Vescovo di Bologna riconoscere le reliquie, ch'erano nella sua Chiefa , ful per divina rivelazione scoperto , effendo Sommo Pontefice Innocentio Secondo diquesto nome, ed all'orafu ordinato, che fi celebraffe l'invenzione del fuo fanto corpo nel giorno fleffo, che fi celebra la fua morte, ch'è alliquattro di Octobre, efuimperando in Oriente Teodotioil Minore, ed in Occidente Valentiniano il terzo fuo Nipote.

Alcuni fanno S. Petronio pidantico di stolo, un'altra a S. Marco Evangelitta, la questo, edicono, che mori l'annodel Signore 306. d 283. ma facile è il convincerli, come lo notò il Cardinal Baronio nelle Annotazioni del Martirologio alli 4, di Ottobre, IIP. Frà Lorenzo Surio adduce la vita di S. Petronio nel fuo quinto Tomo con nome di Carlo Sigonio, ma quella vita è di Pietro Galclino, come lo tteffo Galclino lo dice nelle Annotazioni fopra il fuo Martirologio alli 4. di Ottobre i e fanno menzione di S. Petronio il Martirologio Romano, S. Eucherio, Gennadio, Ado. ne, e Vincenzo Belvacenfe, S. Antonino, Pietro Natale, il Tritemio, il Baronio,

ed aleri. 4.5-- Alli 8. Ottobre.

## Penitente.

Elebrandofi nella Città di Antiochia un Concilio di otto Vescovi nella fantità, passò d'improvito innanzila porta della Chiefa, dove thavano quei Velcodava fopra un Sommaro all'ufanza del paendore foaviffimo . Offefe oltre modo que- nel petto. fto spettacolo i Vescovi, che crano nel

Re del Cielo, e della terra, e paga con guiderdone eterno tutti quelli, che lo fervono. Finito il ragionamento se ne LAVITADIS. PELAGIA andò a cafa, ed ivi proftrato in terra, percuotendoli il petto, e spargendo molte lagrime, chiedeva perdono a Dio de' fuoi peccati, e della negligenza, con la quale lo ferviva , effendo Sacerdote - e Chiefa di San Giuliano Martire, mentre Velcovo, partecipando ogni giorno de predicava Nonno Vescovo di Edesfa, uno suoi divini misteri, ed essendo obbligadi esti uomo perfettissimo, e dimirabile to a dare esempio a gli altri, considerando, che il travaglio, che per un folo giorno prendeva per ornarli quella vi affili, una famofa meretrice, chiamata Pe. sfortunata peccatrice, eccedeva quellolagia, congrande threpito, ed apparato. An- che in tutta la sua vita pigliava in comporre l'anima fua. Non la faziava egli se, accompagnata da gran numero di ser di piangere, nè di lagnarii di se stello; vi, e di Ancelle, ed era tanto composta, paragonando da una parte, chi era queled ornata, che non folo levesti di sopra la Donna, e chi gli uomini , e quello erano polite, ericche d'oro, ma quelle di che faceva per piacere loro; e da un'alfotto ancora, e portava le scarpe carichedi tra, chi era egli, e chi Dio, ed il poperle, e d'altregioje di gran valuta. Porta- co, che faceya per piacere a lui. Venva il capo feoperto, ed il petto, con al ne la Domenica, ed effendo tutti i Vecollo ricchiffimi Monilis e girava gli oc- foovi nella Chiefa, finito che-fu di dichi lascivi, or da una parte, ora dall'altra. re il Santo Vangelo, il Patriarca di An-Le bellezze sue erano si grandi, che gli uo- tiochia diede il libro a Nonno, preganmini carnali non fi faziavano di mirarla, e dolo, che predicaffe al popolo, el cgli giva si piena di odori, che quando giunfe accettandolo, discopri al popolo il te-vicino alla porta della Chiefa, cutti quelli, soro occulto della fapienza, e spirito dicheivierano, fentirono una fragranza, ed vino, che il Signore gli aveva chiulo

· Non ulava parole police, ne eleganti, Concilio i qualidando alcuni gemiti do ne ragioni fottili, e filafofiche, ne asse lorofi, voltarono le faccie loro per non Restorica , ed clouenza , ma si bene vedere un si gran vitupero. Solo Nonno certe fentenze maffiecie, vere, armate fifso gli occhi nella frenturata Donna, e dello spirito Divino, acute, efficaci, el non cesso di mirarla attentamente, tutto atte a rompere, ed ammollire i cuori quel tempo che puote, ma poiche su pasta- induriti. Cominciò a riprendere i vizi . ta rivolto a gli altri Vescovi con moltela- a rappresentate il tremendo giudicio di grime, e fofpiri chiefe loro, fe avevanori- Dio, il cattigo de i cattivi , ed il precevuto difetto in veder quella Donna, eta- mio de i buoni, con si gran fervore, cendo effi: foggiunfe egli: Miha dilettato che in udendo le parole del Santo Veella grandemence, perché credo, che Dio fooro, tutta l'udienza, commoffa, e ha da prendere quelta Donna nel giorno compunta, sparle molte lagrime. A queeremendo del fun giudicio, per argomento fto fermone trovossi prefente quella Dondi giudicare nolatri, ed a chiederei como na peccarrice, e persons di sopra ramdel nostro ustrio, e ministero, e così segui memorara, la quale sebbene non en dichiarando la sollecitudine, cura, e tem- Cristiana, nè soltra udir sermoni, nè di po, che poneva quella meretrice in accon- venire alla Chiefa, per divina ordinaziociarfi, polirir, ed ornarfi per piacere agli ne , quella volta pure vi fi abbatte a e occhi degli uomini, cheoggi fono, e di-mani no, e la negligenza, con che noi al-no, e canto il Signore inteneri il cuor triviviamo fenza purgare, ed ornarele no luo, ehe spargendo da gli occhi molte fire anime, di maniera, che possano com lagrime al fine del sernane, saputo, parire belle innanza a quel Signore, che è che il Predicatore, dimorava, nalla fua

cella, gl'inviò per due fuoi flaffieri una levera del tenore che segue.

· AlSanto Discepolo di Cristo, la peccarice, e difrepola del demonio. Udito hò del tuo Dio, che discese dal Cielo in ferra er la falute degli nomini, e che quegli, cui iCherubini non ofano mirare, conversò con Pubblicani, e Peccarori, enonfifdeand di parlare con una donna Samaritana, e peccatrice: Laonde effendo tu discepolo di quelto Signore, non farà giufio, chetu difprezzi una percatrice, come io fono, negandomi la tua parola, con la quale , e per tuo mezzo defidero vedere Ge-. st Crifto

Turboffi con quella lettera San Nonno. semendo, che il demonio gli volesse porre qualche laccio , con il mezzo di quella difonesta Donna, ele rispole, che ben fapeva Gesu Crifto chiella era, e la fua intenzione: che non lo tentaffe, perch' cra uomo, e peccatore, e che per modo alcuno non l'averebbeafcoltata, fe non alla prefenza de glialeri Vescovi. Con questa risposta ella fu contenta, e con grande allegrezza se ne andò alla Chiesa del B. Martire S. Giuliano dov'era San Nonno con gli altti Vescovi, e proftrata in terra innanzi a loro, abbracciata con i piedi di Nonno, e con gli occhi fassi due fonti di lagzime, lo comincio a supplicare, che volesse imitare il fuo Macftro Gesti Crifto, efarla battezgandola Criftiana, perchéella era un pelago di lordure, ed un'abifio di malvagità: e dicendole il Sanco Vescovo, che li Sagri Canoni vietano, che fi battezzi Donna alcuna pubblicamente mala, fe prima non dà ficurtà di non ricornare nel fuo cattivo fiato, replicò ella con gran fervore, disfacendoli in lagrime, e con effe lavando i piedidel Vescovo, che consideratse quello, che egli faceva, perchè averebbe poi avuto da dar conto a Dio dell'anima fua, e di sutti i fuoi peccati, quale Dio fenz'altro gli averebbo richietto ogni volta, che avelle differito di battezzarla, e di purgare l'anima dalle macchie di effis e che pregava Dio; chenon gli deffe mai parte della glogia de fuoi Santi, e che foffe giudicato come le egli lo negalle, le quel giorno non la faceva sposa di Cristo, e non la offeriva pura, e fenza macchia nella fua prefenza. Tutti i Vescovi rimasero convinti dalle paghiozzi, e lagrime di quella pubblica per ti, ma poscia accortosi che nulla acquista-

Sec.

1 catrice, e diedero avviso al Patriarca di quello, che paffava, con pregarlo, che inviaffe loro una qualche Donna di buona vita, ed esemplo, il che fece egli mandando a quella Chiefa una Signora per nome Romana. Alla Chiefa trovò la Peccatrice abbracciata con la terra, cd appena la puote persuadere, che si levasse: all'ora il Santo Vescovo la chiese, come si chiamava, a che rispose, che i suoi genitori le avevano posto il nome di Pelagia, avvegnacche gli Antiocheni la dimandaffero Margherita a eagione delle molte perle preziole, che foleva portare sopra le sue vesti, essendo per molte anime laccio di Satanasso.

Con questo il Santo Vescovo la battezzo con il nome di Pelagia, e fatte le cerimonie, le diede il Santiffimo Sagramento del Noftro Signore Gesul Crifto, e la confegnoa Romana, perchè l'istruisse, ed addottrinafse nelle cofe della Fede, Gran giubilo fu nella Città di Antiochia per la conversione di una percatrice tanto pubblica, efamola, especialmente i Vescovi ne furono estremamente lieti, rendendone grazie al Signore, ma quello, che più ne fece fegno fu il Santo Vescovo Nonno, perchè egli se nerallegrò con gli Angeli del Ciclo, e sece quel giorno festa, solcanizzandolo eon porre dell'olio nel mangiare, e con il bere vino, per avere guadagnata quella Donna a Dio, e perciò nel rempo, ch'egli manglava, furono udite certe voci lamentevoli, ed urli spaventoli, come di persona, chefi lagna, e viene violentata; e quefliera il demonio, che fi lamentava di aver perduta quella peccatrice a nella quale come in faporito cibo beccavano tant' anime, ed inghiortivano l'amo della loro condannagione, Pu udito, che diceva: Oime miferabile, equanto è grande il male, che io patifco per quelto vecchio decrepito! Non gli è baftato l'avermi levato dalle mani trenta mila Saraceni, quali egli battezzo. ed offerfe a Diorne fi è veduto contento con aver fortratta alla mia giurifdizione la Città di Elipoli, dove jo era adorato, e riverito, testituendola al suo Dio? che di presente ancora mi ha tolta ogni mia fperanza, già questo non si può sofferire. Oh uomo maledetto, quanto patifco io per te! fia maledetto il giorno della tua nascita, poiche mi fai per tutto si cruda guerra. Così grirole si ardemi, e fervorofe, e più da i fin- dava il demonio, udendo sutti soircoftan-

lamento di lei, che lo avesse tradito, e venduto come Giuda, effendo da lui stata ar-

ricchita, ed onorata canto.

Udendo Nonno ció che il demonio diceva a Pelagia, come quello che gliera vicino. le diffe che fi armaffe con il fegno della Croce, ella lo fece, ed il demonio fuggi, e la lascio per all'ora; sebbene due giorni dovò mentre una notte dormiva di nuovo le apparve, edi nuovodi leifi famento, ma ella con le armi fteffe della S. Croce fi difele, efilibero dalle fue mani. Ora chinon vede in quefti lamenti di faranaffo la parte, ch'egli ha nelle Donne, che fono intoppo, e fcandalo della Repubblica, ech'egli dieffe fi ferve come di rete per pefcare, e cogliere l'anime della gente leggiera, edifonefta? Chiquindinen comprende quanto accerto, e gradito fervigio faccia a Dio chiunque s'impiega in convertire i peccatori, e liberarli dal laccio del demonio, tirandoli al conoscimento ed amor del Signorere quanra la rabbia, e collera, che ha il commune nimico contra qualunque gli muove fimil guerra? Il terzo giorno doppo battezzata, commando Pelagia ad un fuo fervo, che faceffe inventario di tutti i fuoi beni, e gli portaffetutto l'argento, l'oro, legioje, e pietre preziofe, e tuttele fue ricche vefti, puali poi diede nelle mani del Vescovo Nontio, perchè il tutto difpenfaffea fua volentà : ed egli lafciò al Cuttode del Tempio, che il tutto ripartiffe alle Vedove, Orfuni, e poveri, fenza ritenere cofa alcuma per la Chiefa, il che fu efeguito. Chiamò poscia Pelagia i suoi schiavi, e schiave, e dono loro la libertà infieme con alcune gioje, che a quelto effetto fi aveva riferbate; rutti efortandoli a badare a loro fteffi , ed a fiberarti dalla tirannide del fecolo. Alcapo de gli otto giorni, quando i novellamente battezzati lafciavano le vesti bianche ricepure nell'atto del Battefimo, ella fe le traffee efi veffi di un'afpro cilicio, e fenza dir nulla a persona, segretamente una notte fi parti da Antiochia, Infciando Romana fua maestra molto sconsolata, per non sapere dove fe ne foffe zita i ma il Vefeovo Nonno la confolò, dicendole, che Pelagia aveva clerra la miglior parre come Maria Maddalena, e che non fi deffe pena, perchè Dio la guidava. Ella fe ne ando in Gerufalemme, enelmonte Oliveto, avendo edificata una cella , vellita da nomo , e con nome

ra , affalle fubito la nuova Criffiana; e fi ; di Pelagio, fi chiule in effa. Due, d tee anni doppo, andando per fuz divozione in Gerufalemme, un Diacono del fanto Vefcovo per nome Giacomo (ed è quello, checome teltimonio di veduta ferive quefla ftoria) gli fu da lui imposto, che inquella Città chiedesse di un Monaco chiamato Pelagio, ch'erà alcunianni frato folo rinchiufo, e che da fua parte lo falumfica feccio il Diagono, e lo trovò nella cella del Monte Oliveto, che aveva una fola fenefirella, alla quale fi affacció Pelagio, che molto bene conobbe il Diacono, avvegnacchè non fosse da lui conosciuto, a cag de i digiuni, e penitenze, per le quali era molto disfigurato, e debole, pallido, e con gliocchi cavati, come un vivo ritratto della morte. Diegli il Diacono il ricapito del fuo Vescovo, ed egli gli rispose, en'era como fanto, e che pregaffe Dio per lui, con che chiuse la senestrella. Torno poscia altre volte il Diacono per falutarlo, e chiamoalla fenestra due, o trevolte, ma come che non rispondeva alcuno, guardando al meglio, che puoto per le fiffure, vid-dech'era morto il Monaco Pelagio, di che diede egli la nuova a gli akti fuoi vicini , era quali aveva gran fama di fantità. Molti di effi congregati fe ne andarono alla cella di Pelagio, e trattone il fantocorpo, nel volerloungere con Mirra (come fi ufava all' ora 1 lo trovarono donna, perlochè ad alra voce lodando il Signore, differo: Benederto fiate voi Dio noftro, che tenece tantizefori occulti in terra, non folo fra gli usmini, ma anco fra le donne. Divulgoffileafo per tutto quel paefe, ed effendo concorfe molee donne da i Monisteri, ch' erano in Gerico, e nel Giardano, con corei, e lumi accesi, su il fanto corpo sepellito . Talefu la vita di Pelagia peccatrice , e tale fu la fua conversione. Il Martirologio Romano, equello di Ufuardo pongono la fua morte alli 8. di Ottobre, e per quanto fa può comprendere da Niceforo, e dal Cardinal Baronio nelle fue Apporazioni fotto l'Impero di Teodofio il minore. Parimente fà menzione il Martirologio Romano di Nonno Vefcovo di Edeffa, che fu quello, che la converti, alli due di Dicempre. F 11 1 40 W 150 W 16 1 11 1 1

12 of \$ 321 A Chr . 2 . 1 . 14

Alli

THE PROPERTY AND A MALE PARTY ere a will be a support of a particular factor of

lasted testing devel appropriate a service &

Alli o. Ottobre.

LAVITADE SS. ANDRONICO ed Atanaha, prima maritati, e poi Mo-

S Otto l'Imperio di Teodofio il Maggiore furono nella Città di Antiochia marito, emogliericchi, principali, moltopii, e fervi di Dio: il marito era detto Andronico, e la donna Aranafia. Questi due fortunati ripartivano le loro ricchezze in trè parti, una ne impiegavano in limofine, ed in foccorrere i poveri:un'altra in provvedere a' Monisteri, ed a sostentare i servi di Dio, che venivano in esti, e questa era parimente limofina, e non meno accetta dell' altra al nostro Signore; e la terza consummavano in mantenere la loro cafa, e famiglia, e proccurando di dare buon' efempio con la loro vita, e con le buone opere, che facevanoa tutta la Città, dalla quale erano molto amati. Ebbero un figliuolo, ed una figliuola, quali effi allevarono con grande onestà, e virtu, e parendo loro, chegià nostro Signore loro avesse concesso frutto di benedizione, e di avere figliuoli eredi delle loro grandi facoltà, determinarono fra di loro di offervare caftirà . per più davvero darfi al fervigio del Signore. Viffero dodici anni con grande conformità, ed unione Andronico, ed Atanafia, e volendo nostro Signore provarli, ed alzarli a maggior perfezione, mandò in un giorno stesso una grande infermità al figliuolo, ch'era di dodici anni chiamato Giovanni, ed alla figliuola per nome Maria di anni dieci, e fu si forte, e veemente il male, che nell'ifteffo giorno ancora gli traffe amendue di questa vita, il che saputo da Andronico entrò nel fun Oratorio a far' orazione, ediffe: Nudo ufcii dal ventre di mia madre, e nudo hò da tornarvi, il Signore ce li diede, il Signore ce ti tolfe ; facciali fecondo la fua fanta volontà, fia il nome del Signore benedetto adello, e fempre, ene' fecoli. Ma Atanafia come donna, e madre fenti più questo colpo, e trovando fuo marito a cafo all'efequie de' fubi figliuoli (che furono fatte con gran folennirà nella Chiefa di San Giuliano, dove era il sepolero de i suoi genitori, ed antenati) aecompagnato dal Patriarca, dal Clero, e da tutti li migliori della Città, ella mal I bene delle loro anime, in edificare qualene

contenta, e fconfolata fe ne rimafe nella Chiefa, disfacendosi in lagrime, e volle tutta quella notte vegliare fopra la fepoltura de i figliuoli; ed ecco, che su la mezza notte il martire San Giuliano, nella cui Chiefa era , le a pparve in abito di Monaco. e parlandogli severamente le diffe : Perchè non lasci tu riposare quelli, che quivi sono? A cui Atanalia credendo che un Monaco fosse, rispose: Non vi adirate meco Signore, perchè sono molto afflitta: due foli figliuoli aveva, in un fol giorno la Morte gli ha posti sotterra. Chiesela il Monaco quanti anni avevano, ed ella i Uno (diffe ) dodici, el' altro dieci. All' ora foggiunse il Santo: E perchè li piangi tul, meglio farelli in piangere i tuoi peccati, perche elli vivono, e godono di Dio. Con quette parole si consolò la madre, econverti il pianto in allegrezca, fapendo, che i fuoi figliuoli vivevano con Dio net Ciclo . e che più doveva aver loro invidia; che compassione, godendo del bene diessi, e non attriftandoli per la loro affenza. Cercò fubito il Monaco, che gli aveva parlato, ne lo trovo, ne puote vedere, e sapendo, che tutte le porte erano chiuse, e che perfonaalcuna non farebbe potuta entrare in quel luogo, comprese che quella dovea esfere rivelazione di Dio, e che il Santo Martire Giuliano gliera apparso, il perchè ebbe gran temenza, e fi determinò di fare quello, che gli aveva commandato, e di piangere i fuoi peccati.

Tornossene a casa, e diede conto a suo marito di quanto cra la notte paffato, pregandolo, che le desse licenza di entrarsene in un Moniflero a far penitenza de i suoi peccati, petchè, mentre ancora vivevanoi figliuoli, aveva avuto lo stesso pensiero, avvegnaché non aveffeofato communicarglielo: Andronico le rispose, che meglio vi penfaffe, e si raccommandaffe a Dio per lo spazio di una settimana, ed indi tornasse di nuovo a parlargliene. Finalmente convennero fra di loro , e fecero quello , che qui dirò.

Diede Andronico ogni fuo avere al Suocero padre di Atanalia, e diffeli che egli. e fua moglie per divozione volevano gire a vistrarei fanti luoghi di Gerusalemme > e che sedi esti sosse stato da Dio disposto in manierà, che non fossero tornati, confumaffe tutte quelle facoltà, chelasciava, per ri s Indi data la libertà alli schiavi con alcunidanaria una notte preso quello, che loro parve baftevole, taifatamente per il viaggio, Andronico, ed Atanalia foli , lasciando la patria, e la casa propria, si partirono per Gerusalemme, con pregare noftro Signore, che siccome aveva commandato ad Abramo, ed a Sara, che uscissero dal loro paefe, e da i loro parenti, e fe ne andaffero alla terra, ch'egli averebbe loro mostrata, così guidasse, e guardasse loro non meno, acciò del tutto compissero la volontà fua fantiflima.

Paffarono per la Città di Aleffandria, dove fecero orazione al Santo e gloriofo Martire Menna, ed ivi rimanendo Atanafia, Andronico fu a visitare i Santi Padri di Egitto, ed a confultarfi con il Santo Abbate Daniele di quello che aveva da fare: per il cui configlio tornò per fua moglie, e la conduffe dal Santo Abbate, il quale diede loro lettere di favore, perchè Atanalia foffericevuta nel Monistero de i Tabenniositi, dove Andronico l'accompagnò, e lasciò a Poscia egli tornato all'Abbate Daniele ricevette di fua mano l'abito di Monaco, e fu istrutto di quanro in quell'abito, e profesfione avesse a fare. Passati dodici anni di religione ebbe Andronico defiderio di gire un'altra volta a vificare i fanti luoghi di Gerusalemme, epropotholoall'Abbate, con la fua licenza, e benedizione, fi parti per quel viaggio, e per volontà, ed ilpirazione divina nel medefimo tempo Atanalia ancora ebbe tal delio, e postali in via in abito di Monaco, giunfe dove era Andronico, e trovò, che alquanto ripofava fotto un' albero, fuggendo il calore del Sole, che molto era grande: ella in vedendolo lo conobbe, ma egli non conobbe già lei, perchè con la penitenza aveva perduta la fua bellezzaantica, ed era molto aría, e confummata: laonde credendo fosse un'altro Monacocomelui, faputo che andava in Gerufalemme, e che faceva la strada stessa. concertarono amendue di gire infieme, tacendo però, ed offervando il filenzio, come se ciascuno di loro sosse ilaro solo, per maggior divozione - e religione. Di quelta in Gerusalemme, dimorarono in effa, e

Monistero , è qualche ospitale per i pove- l'alcuno de i Santi Monaci di Egitto : Fu poli da lui invitato a vivere in una cella medefima, ed egli accettò, avendone prima fatto partecipe l'Abbate Daniele, narrandogli quanto con quel Monaco nel viaggio gli era fuccesso, ed il filenzio, che aveva offervato, con la cuibenedizione tornò ad Atanafia, e dimorò altri dodici anni in una belliffima cella in compagnia di fua moglie, fenza faperlo, ne conofcerla, caso notabile, eraro, che in tanti anni con tanto continua, e stretta communicazione, e compagnia nè a i portamenti, nè alla voce, nè a gli atti, nè a qualfivoglia altra proprietà, non conofcesse il marito la propria moglie, perchè ciò non puote da altro av venire, se non perchè, ò egli era tanto ritirato in sè fteffo, e si attento a fervire al Signore, che non poneva mente alle cose esteriori , ò il medefimo, che per quetta via voleva moftrareciò, che può la grazia fua, lo tratteneva, e divertiva, acciocche non la conofeelse : e tuttocchè i due vivelsero con fommo filenzio (fecondo il concerto fra di loro ) non è però probabile, che nelle cofe necessarie, e precise non si parlassero, e non avelsero qualche ragionamento spirituale.

Nello spazio di questi 12. anni, che stertero insieme Andronico, ed Atanasia, gli folcya alcuna volta vilitare il S. Daniele Abbate, edindirizzarli, edanimarli ad ogni opera religiosa, e di perfezione. Andò una volta gia finiti li 12, anni a vederli, ed intefe da Andronico, che il fuo compagno era molto debole, e di viaggio per il Cielo, laonde entrato a lui, troyandolo in grande angustia, angoscioso, e piangente gli disfe: Perché piangi tu , dovendoti rallegrare di fatire a Dio ? a che rispose: Non piango per me, ma per il mio compagno Androni. co, il percheti prego, che dopo di avermi fepellito su prendi , e legga una carta . che troverai al mio capezzale, e poi la dii ad Andronico. Con questo si preparò per morire, fi communicò, e doppo avergli raccommandata l'anima, fpirò nel Signore. Venuti per lavario, e porlo nel feretro, lo trovarono donna, e ne fu il Signore Iodato, che tanta fortezza, esi gloriofa virtoria amaniera furono Andronico, ed Atanafia velse dato alla debolezza femminile. Furono tutti i Monzei convocati, człandio i pid toenarono in Aleffandeia, fenza che An- rimoti di rueto quel paele, ed effi vennero dronico conofceffe il compagno per fua per onorare quella Santa, che si bene avea moglie, ma fempre eredendolo uomo, ed laputo trioniare della fua carno, del mondo, dell'Inferno, ed accompagnati da tutta la l Città di Alessandria, con rami, palme, e cereiaccesi la sepellirono onorificamente. Vollel'Abbate Daniele condur feco Andronico, ma egli lo pregò, che lo lasciasse, perchè desiderava di morire, e di effere sepolto con Atanafia, e cosi fu totto forprefo dall'infermità della morte se finendo fanramente la fua pellegrinazione volò al Cielo, pergodere eternamente di Dio, e della compagnia, che aveva avuto in terra, ed i Monacitornarono, elo portarono a fepellire, lodando il Signore operatore di meraviglie si grandi. La vita di questi due Santi fuscritta da Simeone Metafraste, el'adduce il Padre F. Lorenzo Surio nel suo primo Tomo alli 27. di Febbrajo : ma il Martirolo-

gio Romano, ed il Menologio de' Greci lo

pongono alli o. di Ottobre. Or chi non vede nella vita di questi due Santimaritati, e perfetti Religioit le opere del Signore, e la forza del fuo spirito, e grazia? Chi non fi meraviglia de i mezzi, che prende per sollevare le anime al Cielo, e farle in terra ascendere al colmo della perfezione? Vivevano cristianamente Andromico. ed Atanafio nel fanto Matrimonio, davano molte limofine a i poveri, ed avendo due figliuoli offervarono castità, con le quali, ed altre buone opere si disposero per ricevere maggiori grazie, e favori dal Signore, il quale per levarli , e difimpedirli piul da tutte le cofe, che gli potevano distornare, gli tolfe i figliuoli, e per questo mezzo gl' invigori, ed avvalorò a trasferire i euori lorodalla creatura al Creatore, ed a convertire l'amore de i figliuo li della carne nell'amore del Padre celeftiale, dandofi da vero al suo servigio, come abbiamo veduto: oltre ciò dando il fuo spirito ad Atanasia, perchè effendo femmina in abito di uomo, vinceffe i più forti, e valorofi nella virtui, e studio della perfezione, e vivesse con tanta diffimulazione dodici anni in una fteffa cella con suo marito, che non sosseda lui conosciuta, finchè alla sua morte per mezzo della carta detta di fopra, da sè fi fooperfe. Benedetto fia, e lodato il Signore, per quello ch'eglie, e per quello, che opera, e fa per mezzo de i fuoi Santi. Amen.

Alli II. Ottobre.

LA VITA DI SAN GUMARO Ammogliato.

FU'San Gumaro nobile, e nacque nella Provincia di Brabante, non lungi dalla Città di Lira, ch'è della Diocesi di Anversa in un villaggio detto Emblechem. Sia dall'età fua tenera parve, che Dio lo avesse eletto per suo, ranto era egli amorevole, beninclinato, e pio. Mandaronlo i fuoi geni tori alla Corte del Re Pipino . e quanrunque il fanto giovine più desiderasse di rimanere in cafa fua, come amico della quiene, enimico dello strepito, e tumulro, massime tem :ndo de i vizj, che communemente regnano nelle Corti de i Principi grandi, ubbidi nulladimeno al Padre, e proceurò di vivere tra i Corrigiani, fenza dimenticarfi de i fuoi buoni coltumi, e del fanto timore di Dio. Non era uomo di lettere, perchè non aveva studiato, ma si bene era dal Cielo addottrinato, mostrandolonell'opere sue, perchè era umile, manfuero, caritativo, divoto, modelto, benigno, edimolro buon procedere, e converfare, il perchè fi vennead acquittare la volontà de i Cortigiani, e molto più la grazia del Re, al quale per compiacere si ammogliò con una Signora chiamata Guimaria a lui fimile quanto alla nobiltà, ma non quanto a i coltumi , perch'egli fu manfueto, ed umano, ed ella crudele, e fiera. Per le sue buone parti diede il Re a Gumaro il governo di una Provincia, ed uscendo alla guerra lo conduste seco, il perchè egli lasciò la sua famiglia, e casa sotto il governo della moglie, commandandogli, che foffe amorevole, e benigna verso turti i suoi fudditi, e fervi, ma partito, ch'eglifu, lasciando la donna le redini alla mala sua condizione, cominciò a turbare tutta la famiglia, e ad affliggere i fervi con carichi, e travaglisforto vari pretefti, levando loro ogni avere con canta crudeltà, che alcuni poveri lavoratori ( per vederli spogliati de i buoi, ed altrebeltie da foma) erano sforzari tirare effi i carri come bestie. Doppo 7. (altridiceno o anni) effendo Gumaro tornato con l'efercito a cafa fua, vidde nel cam. po un suo servo maltrattato, con il capo rafo, e gli occhi lagrimofi, che tirava il carro, e seppe da lui quello che passava, ed il trattamento, che la moglie in absenza sua 1 esso una Chiesa, e la dedicò a San Pietro. aveva fatto a quelli di cafa. Inteneriffi il fant'uomo, e molto più quando giunto ad effa udi igemiti, egridi, co' quali fu ricevuto da tuttii fuo fervi in univerfale, eturboffi di modo, che volto a fua moglie le diffe, Dioti affligga, da che eu gli altri hai afflicto, fenza badare a quello, che deono fare i Signori con i fervi, e fenza difcernere, che lo schiavo, ed il libero sono in Cristo una cosa stessa. Fecesi subito condurre avanti tutto il bestiame, e restituirea ciascuno quello, che dalla donna gli era stato tolto, indifatto preparare un folenne convito, li chiamò tutti acciò mangiaffero, e fi ricreaffero, il che fatto rimafero tutti contenti, e se ne tornarono a casa consolati. Venne al fant'uomo voglia di gire a Roma per adorare i corpi de i Santi Principi de. gli Apostoli Pietro, e Paolo, e riverire gli altri Santuari, e reliquiedi quella Città: il perchè partito di cafa fua con alcuni fuoi vi. cini, il primo giorno fi fermò in campagna vicino ad un fiume, e fece ivi tagliare un' albero per armare la tenda, che seco portava. Tagliato l'albero venne a lui un conradino molto furiofo, e collerico di tal cofa, per averlo egli fecondo, che diceva, piantato, e conservato molti anni, gridando, e bravando fenzache alcuno poteffe racquietarlo; A cui diffe il Santo, che fi deffe pace per quella notte, ch'egli prometteva di reftituirgli la mattina il fuo albero, è il prezzo di effo; così quella notte mentre gli altri dormivano, egli si pose in orazione vicino all'albero, e finito di orare cinfe l' albero con la fua cintura, ed alzatolo lo affifse nel luogo stesso, dove era prima, e si radicò, e fiffe in terra come se mai fosse stato reciso. Quando la vegnente mattina vidde il contadino il miracolo rimafe stupido, ed attoniro, e conobbe la mano di Dio. e la virtu del Santo, onde gittatofi a' fuoi piedigli fece donazione dell'albero, e di quanti beni in quel luogo poffedeva. Quella stessa notte apparve a luiun'Angelo in forma di Colomba, e gli commandò, che in un luogo indinon lontano circondato dal fiume, e pieno di alberi edificafse un' Oratorio, che glifervisse in vita di abitazione, e di ripolo in morte, con che per ubbidireal divino commandamento, lasciò la pellegrinazione di Roma, ed avendo fat- 1

Mentre dunque voleva efercitare la vita attiva, edarfi alle opere di mifericordia, dimorava nella fua cafa, raccogliendo i pellegrini, dando da mangiare a i famelivestendo i nudi, curando gl'infermi, difendendo gli orfani, e vedove, e rimediando alle necessità di tutti: ma quando si voleva ritirare per darti più all'orazione, e contemplazione, poste in oblio le cose della terra, passava a questo luogo, ed in quella Chiefa tendeva le vele della fua divozione al vento, espirito, che il Signore dal Cielo gli mandava, con il quale fi tratteneva, rinfrescava, e navigava prospera-

mente. Troyandofi una volta la moglie di S. Gumaro in campagna al tempo del mietere, i mietitori per il gran calore del Sole volevano ripofarsi, e rinfrescarsi, bevendo un poco diacqua, ma la donna come era si terribile, ed avara non lo permettevaloro, anzi li riprendeva come deboli, e da niente, perloché fdegnato il fant'uomo le difse alcune gravi parole, e mofso a compaffione con il baftone, che aveva in mano cavò alquanto in terra, e subito ne scaturi una fontana d'acqua copiofillima, della quale tutti bevendo lodarono il Signore, e poscia rimate quell'acqua per memoria, e testimonio della fantità di Gumaro + ma l' infelice fun donnastornadofenea cafa arfa dal Sole, cadde inferma, e fenti si grande arfura nelle sue viscere, che non poteva spegnerla, e quanto più acqua beveva, tanto più ardeva, laonde conofcendo il fuo precato, ch' era caftigo di Dio ; vedutafi la morte innan. zi, mandò a fupplicare S. Gumaro, che volesse di lei aver compassione, e con il mezzo delle fue orazioni reftituirle la fanità: il Santo, ch'erabenigno, e pio non le volle all'ora rendere male per male, ne pagarla della stessa moneta, che ella aveva voluto fpendere con i mietitori, ma pregò il noftro Signore che la fanasse, eveggendola già tanto debole, che folo le maneava lo spirare, sece il segno della Croce sopra di lei, e poi datole da bere di fua mano rimafe fana.

Un'altra volta al tempo ancora del mietere, la moglie di uno di quei mietitori avendo un fuo bambino in braccio, lo ripole fopra un falcio di spiche, perche dorto piano, e purgaro quel luogo dall'erbe | misse, e seguito l'opera sua ; e così stando felvazge, delle qualiera pieno, edificò in il bambino dormendo con la picciola bocca

fine alle fromeco, lasciata solo lacoda fuoridella bocca, il che visto da San Gurnaro di Capitani, e Duchi dei Normanni, che prefa la coda, traffe la ferpe dal corpo del bambino, ed in quella maniera gli diedela vita, e futenuto per miracolo. Nello flef-fo tempo che fiori S. Gumaro, fiori ancora S. Rumoldo, e vivendo non lungi l'uno dall'altro, molli dallo Spirito Santo ven-nero a vilitarlo, e trattando, e conversado infieme diedero ordine, che ogni anno fi facesse una processione solenne in quel luogo, portando in esta le reliquie de Sancise celebrando Mella per chiedere a nostro Signore mifericordia, e che mandaffe la fua benedizione sopra i popoli di quel pacse . Portavano amendue una verga in mano, e gittandole fubito fi rinverdirono, e produstero foglie, e fiori. Finalmente sopravenne a San Gumaro una grave infermità, e comprese che Dio lo voleva liberare dal facco correttibile della nostra mortalità, di che rendendogli grazie refe lo spirito alli undici di Ottobre nel fuo Villaggio di Emblechen, dove fu sepellico. Apparve poscia al Santo ad una fanta Vergine chiamata U vrachilde, ele commando, cheavvilafse il Clero, eglialtri, che la volontà del Signore era, che il suo corpo fosse trasferito alla Chiefa di San Pietro dallo stesso Santo edificata, e per quelta divina rivelazione prefero il fuo corpo, e poftolo in una barca fenza remi, e fenza Piloto, o altra persona, che la governasse, navigo diritsamence da se stessa sino a quel luogo. dove fi fermo, e fu sepellito con molta giverenza, ed ividimoro lo spazio di quarant'anni, fino che nello fleffo luogo fu edificato un Monistero, al quale su il fuo corpo trasferito, facendo nostro Signore molti , e grandi miracoli per fua interceffione , e dando falute, e pace a chionque ad effo fi raccommandava. Tra eli altri miracoli un giovine, che-

era fordo, e muto dal fuo nascimento, fervendo in quel Monistero ricuperò l'udi-

so, c la loquela.

Entrando pofeia i Normanni in quel pacie, rovinandolo, e distruggendolo, accaccarono il fuoco a quel Monittero , ed il Santo miracolofamente l'eftinfe, dal che più idegnati queibarbari, entrarono nel Tempio, ed uccifero un fanto Sacerdote, che diceva Messa, rubando la ricea, e fagra fuppellettile, cheri era: un Cavaliere letterato, dal quale fu amato , Flor Sand S. Strav. Parte IL

aperta, una serpe per essa entrando arrivo | ma in portandola al naviglio, Dio visibilmente li castigò, perche due principaivi erano, morirono repentinamente, e milerabilmente, l'uno chiamato Reolfo in certa fua neceffità naturale, gittando le budella, el'altro per nome Reginario, perdendo gli occhi, e la vita infieme.

La vica di San Gumaro fu feritta da Teobaldo, el'adduce il Surio nel suo quinto Tomo, edi lui fannomenzione il Martirologio Romano alli 11. di Ottobre, e Gio: Molano nelle Annotazioni ad Ufuardo, e nell'Indice de i Santi , e delli Stati di Fiandra. Piori circa l'anno del Signore 770. come afferma il Cardinal Baronio nelle fue Annotazioni.

Alli 11. Ottobre .

### LA VITA DI SAN DIEGO Domenicano.

L' U'S. Diego Alemanno, di nazione Tedesco, come si può vedere dal nome, e nacque nella Città di Ulma di padri molto onorati, c Cristiani. Il suo Genitore ebbe nome Teodorico uomo di costumi molto lodevoli, modesto, edivoto, il quale giun-fe all'età d'anni 103, fonza che gli mancasse dente alcuno, nè le li scemassero le forze, in modo chegli bisognasse il bastone, e ciò perchè fu molto fobrio, e temperato nel mangiare. Con l'esempio di suo padre creb. be Diego in virtil, in divozione, e nel timor di Dio, frequentando le Chiefe, udendo sermoni, assistendo a gli ufizi divini , ed occupandosi in tutte le cose di Religione. Quando giunfe all' età di anni venticlique fece rifoluzione di visitare i fanti luoghi di Roma, e con buona licenza, e benedizione di suo Padre, fece quella peregrinazione, e dimorò in quella fanta Città dal principio della Quadragefima fino alla Pasqua senza lasciare fantuario, tempio, ò cofa di divozione, che non vifitaffe dentro, e fuoridi essa. Passò quindi a Napoli, e si fece foldato, ma quantunque egli proccurafie di viver bene, e di offervare i fuoi buoni coflumi,gli dispiacque nodimeno la liceziosa, e sfrenata vita foldatefea, perlochè tofto la lascid, eritiroffi a Capua, dove fico locò co Oo"

e trattato come figliuolo. Con questo dimo. I see dilazione, a cui rispose egli con gran lerò egli cinque anni, e non potendo ottenere licenza a cagione del grande amore, che quel Signore gli portava, di tornariene alla fua patria per vedere fuo padre, lafciò i veftiti, ed idenari, che da lui aveva ricevuto, e con quelli, che prima d'entrare in cafa: fua aveva, fegretamente fi parti da effor prima avendo fatto orazione innanzi ad un crocifisso in camera sua con supplicarlo, che gli foffe guida in quel viaggio. Giunfe a Bologna con intenzione di paffare innanzi, e di tornare al fuo pacie, ma ivi trattenendoli alcuni giorni, e fovente visitando il Convento di San Domenico, veduta la fantità, e celeftiale vita de' religiofi di effo; gli toccò Dio il cuore, e lo infiammò nel fuo amore di maniera tale, che determinò di feguirli, e di imitarli, edimenticato già di suo padre, e. della fua patria, chiefe l'abito di religione in quel fagro Convento: E tutto che foffe persona nobile, e di età già d'anni trenta quattro, e peravere fludiato fapeffe mediocremente, per sua maggiore umiltà volle effere Frate converso, e servire al Signore. negli ufizi di laico. Con questi fondamenti di vera umiltà, finito l'anno del noviziato nel tempo, che aveva da far profefflione, giudicandoli di quella indegno, e temendo che per fua colpa lo aveffero a cacciare dal Monistero, sene andò a i Padri più gravi, e proftrato a i piedi loro umilmente li fupplicò, che non lo licenziaffero, ne cacciaffere dalla lero compagnia .. Non fu dunque meraviglia se poscia sopra tal fondamento di profonda umiltà, l'edifizio delle altte virtu riufei in lui non meno meravigliofo . Ful ubbidientiffimo non folonelle cofe, che efpressamente gli commandavano i Superiori, ma ancora in quelle, che egli poteva comprendere effer di loro gufto, e questa ubbidienza era fincera, prota, lieta, puntuale, vestendosi della volontà de i fuoi superiori - conformandofi con il loro parere, egiudizio. Un giorno andando il Priore del Convento a mostrare la casa ad un gran Prelato, incontrolli con Frà Diego Alemanno, e volto al Ptelato gli fignificò la fua grande religione, ed offervanza specialmente nella virtu dell'ubbidienza, e per prova diffe a F. Diego: Figliuolo partiretevi fubito con lettere di grande importanza per la Città di Parigi, che è negozio, che non pati-

tizia: Eccomi Padre pronto, elfoegiunfe, potrò io andare alla cella per il baltone. e per il cappello? Era eccellonte artefice in dipingere immagini nel vetro, e per stabilire i colori, e per più perfezionarli, bifognava doppo dipinte porle in un fornello. Una volta avendo posto nel fuoco un' immagine belliftima, ed effendo neceffaria la fua prefenza per finirla, e perfezionarla, volle il Priore provare la fua ubbidien-za, egli commandò che prendefie fubico le fue bifaccie, e fe ne andaffe a chiedere limofina, ed egli fenza replicare, nè far cafo dell'occupazione prefa, che aveva, ubbidi tofto, e cercò la fua limofina indi tornato a cafa con effa doppo molscore . trovò la fua immagine, tanto finita, e perfetta come averebbe potuto defiderare. Moftrò egli in ciò la finezza della fua ubbidien. za, e Dio suppli al suo mancamento di modo, che mai pri perfettamente dall'ora compi l'arte fua.

Fu estremamente casto , e conservo la virginitàtutto il tempo della vita fua, e per guardaria trattava, e domava il fuo corpo afpramente, affliggendolo con digiuni, vigilie, ed orazioni; ceneva grancura de gli occhi, mai non stava ozioso, vouzndo il demonio gli rapprefentava qualche lordo pentiero, fubito ricorreva alla fagra paffione del Signore, ed internandofi nelle fue benedittiffime piaghe, ripofava in effe come in porto ficuro, non facendo cafo dell' onde, edalterazione del mare: Che dirò della fua carità, e compaffione, specialmente verío gl'infermi, a'quali con gran cura, e giubilo ferviva, di modoche la fola fua vitta liconfolava, e gli dava fpeme di ricuperare la fanità, come realmente molti la ricuperavano? Che della fua orazione, e contemplazione tanto continua, e fervorofa, e della cura, che aveva di progar Dio per tutti li vivi, e per li morti? Egliera il primo a levarfi a Mattutino, efinitolo fi ritirava in qualche canto rimo. to, efegreto per attendere con maggior quiere al Signore: Su'l naferre del giorno recitava le fue ore : ed udiva la fua Meffa : o Messe con mirabile renercaza; e divozione, indifi occupava in qualche fasica mamuale fino a tanto che l'unbidienza gli come mandava altro, fempre stando preparato per lasciare tutto ciò , che aveva alle mani in udendo la voce del Superiore

A PT W. T. Y. Waler, Some

amicissimo del filenzio, ed a gran sorte parlava fenza necessità. Ebbe un caro dono di pazienza, e fofferenza, e con avere parito trè molto gravi infermità . e dolori intenti, mai nondivolle palefare, sopportandoli con firma pazienza . ara affabile, piacevole, grave, amorevole, foave in detti, ed in fatti; e noftro Signore lo favori con molte grazie, e privilegj . Fu molte volte veduto mentre di notte orava con la faccia risplendente, e tutto il corpo veftito di luce, ma quanto il Signore più lo regalava, e fa-voriva, tanto più il demonio lo perfeguitava, come fuole, etribolava. Diegli fovente delle baftonate , mentre flava in prazione, ed in altre mille forme, emanicre lo tentò, ed affliffe, pure fempre usci dalla battaglia vittorioso il nostro fanto Frate laico, burlandofi del fuo nimico , e con ragione , perché dopò la battaglia l'Angelo del Signore gli appariva, lo confolava, ed animava, proponendogli da brevità del travaglio, e l'etermità del guiderdone, che per ciò aveva d'avere. Orando una volta dopò la compieta innanzi all' Altare di San Vincen-20, gli apparve il demonio in una figura orribile, e vergognofa, ma facendo il Santo il fegno della Croce difparve. Un' altra volta dopo il Mattutino vidde venire una squadra di demonj , menando gran tumulto , chiamolli , e li scongiurò da parte di Gesti Crifto, che gli diceffero la causa di quella tanta setta , a che risposcro essi, che la causa era, perchè il vegnente giorno in un' alterazione, e rivolta del popolo avevano da fuecedere danni grandi, e morti. All' ora il Sant' uomo li profirò nel cofpetro del Signore, e con molte lagrime lo supplied. che non voleffe permettere quel male si grande, ma con la fua benignicà rimediarlo, e racquietare gli animi de cittadini , dando loro intiera pace , e quie te , il che ottenne ; ed il demonio reftò burlato. In finendo quetta orazione, ed entrando nella fua cella, per ripofare alquanto, vidde una gran moltisudine di molefliffimi Corvi, che gracchiando con i becchi , e le ugne volevano investirlo , ma armatofi egli del fegno della Croce; eucea quella moltitudine di Uccetti di rapina dilparve. Una volca effendo in oraerus.

some fe fosse flaza quella di Dio. Lisa zione si rapito in estali ; cinnase commicillimo del islanzio, ed a guan foste moro fenza fentiemento, e cost torce parlava fenza necessirà. Ebbe un caro dolo i suoi frati, proccurarono di fixto dono di pazienza, e fosserezza, e con avere parto tre molto, gravi infermita, parto tre molto, gravi infermita, parto per perita del di effere stato trovaco, e privato di de odori intensi, man-inandi volte pastes qual fassi di ossifirma contemplazione, e di-

letto, nel quale era. Dietà d'anni ottantaquattro fu foprapreso da una infermità, e comprendendo, che diquella aveva da morire, fi confessò generalmente, e si apparecchiò (febbene flava fempre apparecchiato ) per quel viaggio, e così avendo decentemente compoliti i fuoi piedi, e le fue mani, e tutto il corpo, refe lo spirito al Signore, restandogli la faccia con un colore meravigliofo, e più del Cielo, che della terra. Fii la fua morte alli undeci di Ottobre dell' anno del Signore 1491. E fubito til udita per tutta la Città di Bologna una voce, che diceva, che qualunque volesse vedere il fant' uomo, che era paffato di questa vica, andasse alla Chiefa di San Dominico. Con quelta voce fi moffetutta la Città, e concorfe innumerabil gente alle fue esequie. Fu.prima sepellito nel capi-tolo minore de i Frati; ma come Dio Nostro Signore faceva per lui grandi meraviglie, e prodigj, e dava falute a gl'infermi di varie, e gravi doglianze, che a lui fi raccommandavano, e la gente, e specialmente le donne, non potevano entrare al fepolero dove era, fu neceffario trafferirlo alla Chiefa vicino all' Altare di Sa n Tommafo, e cosi fu trasferito otto giorni dopò, che la prima volta era stato sepolto, etrovarono il fuo corpo cosi inticro, e fenza corruzione, ò mal'adore, come fe in quell'ora appunto fosse spirato. Dopò questa traslazione crebbero più i miracoli, e Nostro Signore per i meriti di questo Beato Religioso laico fece innumerabili grazie a tutti quelli, che a lui si raccommandarono, le quali fi poffono vedere nella vita di questo Santo scritta da Gio: Antonio Flaminio, ed addotta dal Padre F. Lorenzo Surio stel fuo quinto Tomo delle vite de' Santi.

Alli 12. Ottobre .

LA VITA DE' SS. FAUSTO Giannario, e Marziale Martiri.

Re figlipoli di San Marcello Centurione, chiamati Fausto, Gianuario, è Marziale, patirono il Martirio in Cordova, effendo Prefidente Eugenio, e fu si grande il loro fervore, e defiderio di morire per Crifto, che fenza effere chiamati (a quello che fi vede) fi prefentarono da fe fteffi al Giudice, e lo riprefero, perchè con tanta crudeltà trattava i fervi del vero Dio: a che avendo Eugenio rifpofto, ed effendo paffari frà di loro alcuni ragionamenti, ne' quali i Santi con gran liberrà, e coftanza diedero ad intendere all' iniquo giudice la cecità, nella quale era egli, la loro determinazione, ed il giubilo, che fentivano di avere a morire per Cristo . furono tormentati, estracciati con rigide pene. Stracciarono Faufto a poco, a poco, perche più duraffe il tormento, taglia-rongli le orecchie, ed il nafo, gli rafero crudelmente il capo, e le ciglia, fterpandogli I denti dalle gengive di fopra, ed il fanto Martire il tutto foffri con gufto, e giubilo del fuo cuore, rendendone grazie al Signore. Volle il tiranno fpaventar Gianuario, mostrandogli Fausto cosi mal trattaro , e fatto un ritratto di dolori , ma vifto, che quel fpettacolo non lo moveva, anzi plui lo accendeva nell' amore di Dio, lo fece paffare per lo fteffo tormento, eferire, e disfigurare della stessa maniera che Fausto. Finalmente affalt Marziale, ma in vano.e disperato di vincerti, etimoroso di vederfi più all'aperta, vinto da effi, commando, che foffero anfi, ma quei beati, e valorofi Cavalieri di Crifto ancora legati al palo non cellirono di ammonire i Crifliani, che fi trovarono prefenti, che perfeversffero nella confessione della fede, e che non temeffero i tormenti, perchè non erano così terribili, come parevano, etotho finivano, cla corona, che con effi s' acquistava, era eterna, ed immortale : ciò dicendo, il fuoco tolse loro la parola, e le loro puriflime anime volarono al Cielo, lafciando i corpi arfi, ed offerti al Signore in fagrificio. Nel libro di S. Eulogio fi fa fpelfo menzione della Chiefa di questi Santi in Cordova, dove fi confervavano, ed erano

riveriti i corpi di effi, alcune volte chiamandola delli tre Martiri . Il Martirologio Romano ne fa menzione alli 13. di Optobre , febbene S. Midoro , Beda , ed Ufuardo ponga no la loro festa alli 28, di Sertembre . L'anno poscia 1555, alli 21. di Novembre, cavandosi in un fondamento della Chiesa-di S. Pietro di Gordova ( che anticamente fil Catedrale) fulfcoperto un fepolero di pietra tofca con certe lettere , che lette dimostravano ivi riposare i Santi Martiri di Gesti Cristo, Faulto, Giannario, c Marziale, Zollo, Acifelo, ed altri, ed effendofi confultato il negozio con Papa Gregorio XIII. fua Sancità lo rimife al Concilio Provinciale, che fu celebrato in Toledo l'anno 1 584. presiedendo in effo Don Gafparodi Chiroga Cardinale, ed Arcivescovo di Toledo, nel quale, alli 23. di Gennaro del 1584, fi dichiarò, che quelle reliquie doveffero effere riverite da tutti li fedeli Criftiani, come de' Santi, cheregnavano con Dio in Cielo. Il martirio di eneffi cavò Marineo Sicolo da I libri, e dalle memorie anciche, e vien riferito nel fettimo Tomo del Surio, e nel Breviario Tolerano vi ha un' Inno, in cui ficantano le loro lodi , evittorie.

Alli 14. Ostobre.

LA VITA DI SAN BRUGARDO Velcovo di Herbipoli.

D Opd the Nostro Signore ebbe con occhi di pietà mirata l'Isola della gran Brettagna ( oggi detta Inghilterra ) per mezzo del gran Dottore, e Pontefice San Gregorio, illuminando gli Infedeli, che vivevano in effa, con i raggi della p dicazione Evangelica, ecavandogli dal tenebre della Gentilità, tutto quel paefe, che prima era inculto, e pieno di lappole, e di fpine, irrigato dalla pioggia del Cielo, comincio quali ben piantato, e deliziofogiardino, à produrre nueve, e generole piante, ecerti uomini divini, che non folo coltivarono lui, ma ancora altre Provincie rimote, illustrandole con la loro vita, dottrina, e predicazione. Di quefti tuso fu San Bracardo Vescovo di Erbipoli, la cui vita ful scritta da Egilgardo Monaco del Monistero del medesimo Sanco y

Erbi-

Herbipolitano, el'adduce il Padre Frà Lorenzo Surio nel suo quinto Tomo, quale noi brevemente riferiremo. Fii San Brucardo (come dicemmo) di nazione Inglese, di nobili parenti, di fangue illustri, e non meno pii , li quali inclinarono il loro figliuolo allo ttudio delle virtu, e delle buone lettere, ed egli era canto docile, ed abile, che poco chbe che fare in apprenderle, ed in lasciare da parte tutte quelle leggierezze, etrattenimenti, che fono propejdell'età tenera janzi con una maturità, e fortezza d'animo grande, commincióa far popo conto, e disprezzare i gusti, e di-·letti della carne, lo splendor vano de gli onori , elericchezze transitorie , dandosi da vero all'amore, etimor fanto del Sianore, e crebbe tanto in questo affetto, e defiderio di fervirlo, che lasciata la patria, gli amici, ed i parenti fi parti, e passando il mare giunse in Francia, dove dimorò alcuni anni in abito di pellegrino acculto, ed incognito al mondo, mà però conofciuto, ed amato da Dio.

Ad un tempo stesso, è poco prima, era parimente uscito d'Inghilterra San Bonifacio Arcivescovo di Magonza Predicatore Apostolico, ed Apostolo di Germania, da alcuni creduto parente di S. Brucardo : Ora defiderando S. Bonifacio di avere operari, che lo ajutaffero a piantare in Germania la vigna della S. Chiefa, che per commissione del Pontefice Romano era a fuo earico, chiamo d'Inghilterra, e da altre Provincie, nomini fanti, e dotti per si gloriofa imprefa, trà quali uno fu Brucardo che di già era Sacerdote, e ful ricevuto da S. Bonifacio con grande umanità, ed allegrezza da principio, ma quando poi eb be conversato seco familiarmente lo ebbe in sigran ftima, che lo conduste feco a Roma, e proceuro, cheil Papa (all'ora S. Zacharia ) l'ordinasse Vescovo per la fua gran fantità , e lettere , istituendo nuovo Vescovato nella Città di Erbipoli, acciocche nella Provincia di Franconia egli predicasse, eçon la sua vita, ed eloquenza convertisse quei popoli , che erano nella cecua della idolatria. Non puote S. Brueardo refiftere alla volontà del Vicario di Crifto, renendola (come veramente è ) per quella di Cristo stesso. Tornati dunque in Alemagna furono dichiarati i confini della nuova Chiefa, e diocefi di Erbipoli, e S. Bonifacio com-

parti liberalmente con essa le rendite della fua: Mail nottro Brucardo conofcendo l'eccellenza della fua dignità, ed il pefo, che Dioaveva potto fopra le fue fpalle, chiefe umilmente al Signore forze di poterlo portare, e come follecito, e vigilante Paltore attele a pacificare, e curare il gregge raccommandatogli da Dio 'illuminando i Gentili, eriformando icottumi di quelli, che erano Cristiani, e con gran cura proccurando, chegli uni, egli altri fervissero da veso al Signore . Nelle sue parole era amorevole, affabile, nel fembiante venerabile, molto dedito allevizilie, ed alla lezione de libri fagri , e ne fuoi costumi si composto, e di si rara umiltà, che il Bastone suo pastorale non volle mai, che fosse d'altro, che di Sambuco , il quale in testimonianza della sua umiltà gli fu posto a canto nella sepoltura ancora. Maquanto egli era più umile, tanto era più amato, e rispettato da cotti; e cosi, quando San Zacharia Papa, levando il Regno a Childerico, lodiede a Pipino padre di Carlo Magno, fu da tutta la Francia nominato Brucardo perchè giffe a Roma a trattare con il Pontefica quel negozio si grave, edimportante, dal quale dipendevail buon governo, ripolo, efclicità di tutto quel Regno. Fil divotifimo delle reliquie de SS. ed il fecondo anno del fuo Vescovato trasferi le reliquie di S. Kiliano, e de i fuoi SS, compagni Martiri con gran fuo gusto, e gioja di tutto il popolo, e le adorno riccamente, edificando loro un Monistero nel luogo medesimo. Ma per unire Maria con Marta, e per avere qualche rifugio, e come porto ficuro . dove ritirarfi dalle onde, ed alterazione della vita attiva, edificò ancora un' altro Convento vicino al fiume Meno, ad onore della Sagratifima Maria Vergine edi Sant' Andrea Apostolo, dandogli posfeffioni, e terre baltevoli per il fovvenimento di dodici Canonici. Così effendo già vecchio, e conosciuto, e stimato nel mondo, per le sue rare virtui: ed avendo governata fantamente quarant' anni la fua Chiefa, e ricevuto con straordinaria divozione i Santi Sagramenti, diedelo spirito al Signore l' anno 7911 in una popolazione detta Oemburgo, di donde poi fil trasferito ad Erbipoli, e di l'i un' altra volta al Monistero della Vergine , e di Sant' Andrea da lui medefi-Oo 3

moedificato. Di San Burcardo fanto men- 1 zione il Martirologio Romano alli 14. di Ottobre, ed il Trittemio nel libro de gli uomini illustri dell'ordine di San Benedetto. Ma avvertafi, che vi è ilato anco un' altro Burcardo Benedettino, e Velcovo di Vormazia, che fu uomo erudito, e scriffe un'opera grande, ed insigne, come la Somma de Decreti raccolta dalle Sentenze de Santi Padri, e da i Concili generali, e de Sommi Pontefici, come dice il Trittemio altresi nel libro de i Scrittori Ecclesiastici, e quetti fiori circa l'anno del Signore 1120 effendo Enrico Imperadore

Alli 15. Ottobre.

#### LAVITA DI SANTA EDUVIGE Duchesa di Polonia.

E U'Santa Eduvige figliuola di Bertoldo Marchefe di Moravia, e Conte di Tirofo, ed ebbe tre forelle, la prima maritata con Filippo Re di Francia, la seconda con Andrea Re di Ungheria, che fu madre di Santa Elifabetta, la terza Abbadeffa in un Monistero di Monache nella Provincia di Franconia, e di più quattro fratelli, cioè Bertoldo Patriarca di Aquileia - Eleberto Vescovo di Bamberga, Ottone, ed Enrico, che feguitarono la milizia, e fuccefferoal Padre nello stato. Essendo ella pulcella d'anni dodici fu da i fuoi genitori maritata ad Enrico Duca di Slefia, e di Polonia, con il quale visse con grande onestà, e rigratezza, proceurando di modo tale accontentare il fuo marizo, e di compire con le leggi del matrimonio, che ben mostrava l'ardente suo desiderio di offervare a fua poffa la caftità ; perchè dal tempo, che fi fentiva gravida finoall' aver pattorito, la Quadragelima, l' Avvento, le Domeniche, e molte feste principali, e vigilie dell'anno, di confentimento di fuo marito dormiva feparatamente, per darfi all'orazione, edattendere più al Signore, il quale diede a questi Principi sei figliuoli, e poi infuse in loro un'amore della castità si grande . che con la benedizione del Vescovo promisero di osservaria perpetuamente, e di

vissero quasi trent'anni, con meraviglioso cíempio, erara modeftia, e contegno fra di loro, per fuggir l'occasione di perdere . quella preziofa gioja, che tanto amavano, ed avevano promessa. Oltrecció Santa Eduvigecome quella, che molto bene conofeevail valore di questa purità celestiale, esortava tutti quelli, che poteva, ad amarla, e proccurare di abbracciarli coneffa. A questo effecto fece fabbricare un Monistero dell'ordine Cisterciense al quale ella, e fuo marito diedero grandiffime possessioni , e tante rendite, che bastavano a mille persone di quelle, chejn esfo, o della fua elemofina vivevano . In . questo congregò ella molte Donzelle, e Donne, fra le quali offerse ancora al Signore la fua propria figlipola per nome Geltrude, che poi fu Abbadefsa, e non contenta di ciò, prese una casa per sè vicino alle Monache, vivendo ancora suo marito, che con l'esempio suo aveva quasifatto divenir reliziofo; ed avvegnachè ella non facelse professione di Monaca . visse nulladimeno con tanta perfezione. e-risplendette con si cecellanti e tanto fegnalate virtiis che tutte le Monachela potevano tenere per elemplare, e fpecchio di fancità. Tutta la fuavita, ed ancora in fua gioventul fu modeftiffima . mentre vilse con il marito, enimica delle pompe, del vestire attillato, ma poi ritirandoli fu ftrana la fun umiltà, e la batsezza del fuo veftire, perchè mai fi volle parre intorno vefte nuova, ne mutarla, fe non era molto pelata, e guafta, e tale umiltà mostrava in ogn' altra cosa tenendoli per peccatrice, e defiando efscre conosciuta per tale, ed onorando i fervia e le servedi Dio di modo che baciava e lambiva la terra, dove effi avevano orato, ò fatto qualche buona opera. Quefo faceva nel coro, e nel dormatorio, baciando ancora le discipline, con le quali si erano flagellate fegretamente, e supplicando Nottro Signore, che per li meriti di quelle fue ferve-perdonalse a lei i fuoi peccati - il medelimo faceva con le tovaglie, con le qualifi nettavano, e lavavafigli occhi con l'acqua, nella quale effi fi avevano lavare le mani, per suagran divozione, ed umiltà, eper l'opinione, estima, che faceva della fantità loro. La principale cagione & per la quale in tutto non fi fece Monaca , trattarfi come fratello, e forella, e così fia perfare maggior bene per i poveri dello .. . . . . . . Stato

Stato fuo, eper meglio rimediare alle loro, grave fortuna era dato a traverlo, non ponecefficà: Sovente lavava i piedia i poveri revail suotenero, ed amoroso cuore vedeingifiocchioni, purgandoglieli, ebacian-doglieli, epoi dando loro larga elemolina, e quelto faceva: if Giovedi della Cena piu altri in travaglio. Ma quella che verio particolarmente con i lebbrofi, vestendoli gli altri era si amorevole, benigna, e particiorimente comicoroni, vetendos gui atti cas as sindervote; dengia ; popi, eregalandolicon eftrema carità. Man-pietofa, (ceo flefa era rigida, y, e di unà-quan forma di diderca esvola fetriva ella, e li no quann'anni non mangio carno, le quando aveva mangiato non' voleva bere ; Domeniche ; il Marteti , ed il Giovedi perinfino, che il povero più flomacofo, e mangiava alcuni pefel, e cofe di latte ; vile, cheivi fose, nonavera bevuto pel- il Lunedi; ed il Sabbato legumi, ed il Confeso biochiere, in che essa aveva abe. Mercordi, e Venerdi digiunava a pane, re, e molte volte, quando, poteva fario ed acqua: d'ordinario bevera acqua a èle fenza efter veduta; baciava laterra, dove Domeniehe; e fefte af quanto di cervo-l'poveri crano ltati, riverendo inelli Cesii fa, così commandandole il Vefcovo, od Crifto, che efsendo Re di glorda, fifece il fuo confesore. Nella Quadragelina a, uomo per noi altri, edera si grande, e si l'Avento, e Vigilie di moltibanti, specialtenero il fuo affetto, ed amore verso i po- mente de gli Apostoli si contentava di paverl, ela povertà, che foleva comprare da ne, ed acqua. Ed avvenne, che una volta effii pezzi di pane, che ricevorano per ele-mofina da i religiofi, confervandoli per fuo veva mai altro che acqua, della qual cocibo, e spesso baciandoli come cosa sagra, sa rimase conturbato, credendo, che al-e pane d'Angeli. E se a caso convitava a cuni malori patitidalla Santa da ciò promangiare ilcumi Monaci, e (crivi di Dio , cedefestro ; ma robendone fapere la verità, raccoglieva le teliquie del prianzo; che la ... ael protage, trovà che crassino eccellerio ficiavano, come reliquie lante, quali poi (tillimo) ... onde l'il (digno cou il fervo, il mangiava per cotà delicatifima ... Fra glital-quale gli aveva detto, che (chepre-beverti) porten la veraveta rechei più bilognofi in via acqua s, reinendolo per bugiardo, di riverenza di Cristo Nostro Redentore, e dingannatore, pure veramente ellaera ac-la sempre senggiò l'acqua invi-la sempre seconomica do vinqua mai signore canggiò l'acqua invi-no, econquel miracolo mostro, che gli conci, ficendogli provedere di stanza, era grato quello, che la Santa faceva. Nel-ed ella medesima ne aveva cura, evoleva la ttessa maniera occorse un altra volta che mangistiscro prima di lei, servendogli che andando quetta fanta Principetta con di mano, poi quando mengiava gliman-i piedi festi al gialeccio, ed alla neve, dava le più lontuofe, e regalate vivande, solo fealzandos se fearpe, quali senpre e tanta era la fua carità, che con effi ripar-tiva fino ad un picciolo pero, perchè ogni fone grandi, e di alto fiato, e quando cofa gli spiaceva sei poveri non ne guttava- andava alla Chiesa, per suggire l'ostenno. Per glialtri poveri, a quali ella non tazione, mentre entro a lei fuo marito poreva fervire, aveva una cueina, ofervi, d'improvifo, e repeatinamente, tanto eminifiri deputati ad apparecchiar loro il che non ebbe tempo di epikarfi, apparprano, e la cena abbondevolmente: Nel ye a gli occhi di lui, che gli miro i piefilimitava la compaffione, e carità di que- di calzata, il perchè credette fosse falso sta Santa Principessa in soccorrere a i po- quanto di sua moglie gli era stato detto. verl'mendicanti, ma fi flendeva ancora in cid de cofameravigliofa quello, che ferive confolare qualifoglia perfona feonfolara, i di di efsa, cioè, che aveva i piedi pieni ed afflitra: ella era la provedirrice di tiutti di piaghe, e di fifsure, e che bene (peldi religiofi, ereligiofe, che pativano necef- fo correvano a fangue, è non gelava al firà, ella madre de gli Orfani, difesa delle freddo, ed alla neves anzi una fua Don-Vedove, albergo de i pellegrint, liberatri- zella ben calzata, e vestita, mentre una ce del prigionieri; rifcattatrice de glifchia- notte era con lei , avendo freddo granvi, rimediatrice de gl'indebitati, e rifu- de a i piedi nel porli dove teneva i suoi gio, e porte ficuro di qualunque patendo la Signora, per fuo commandamento,

fi rifcaldò, e cacciò il freddo, che pativa, I volta la fece affalire da tre de fuoi feguatanto era il fuoco dell' amor divino, che ardendo il fuo cuore, fi fpandeva per tutto il corpo, e fomministrava maggior calore a i piedi di quello, che la neve, ed il gelo potevano loro togliere. Ma chedirò delle asprezze , e penitenze ; con le quali la fanta Principessa perseguitava se medefima più meravigliofe, che imitabili? Copriva il suo corpo esaulto, e consummaso, e quelle offa, che folelerimanevano, con una fola pazienza, ed un mantello tanto diverno, quanto di Estate, nel caldo, e nel freddo. Portava su la nuda carne un'afpro cilicio di fetole di cavallo con maniche di panno bianco per meglio diffimulare, ed ingannare quelli, che vedefferos ed una cintura con molti nodi si stretta, che fu neceffario sterparla per forza dalla carne, nella quale si era cacciata, con gran fentimento, e dolore della Santa per netture la materia, ed il fangue, che dalle piaghe usciva. Aveva un letto preparato molle, e ricco, almeno in apparenza , per dar compimento al mondo, ma quello, dove ella dormiva, era una tavola, o la terre copetta di un pezzodi cuojo, e quando fentendofi inferma, voleva regalarti, fi faceva porre fotto al quanto di paglia, ò fieno, esopra una coltre rozza: Quasi tutta la notte vegliava. Era la prima a levarsi a Mattutino, al fine del quale non tornava in letto, ma entrava nel Capitolo delle Monache, ed ivi fi apriva a sferzates indi non contenta del macello, che di sè faceva . parendole aver poche forze, commandava ad alcune ferve fue confidenti, che la diseiplinassero fino all'esfusione di molso fangue. Ma chi potrebbe esplicare il fervore, la continuazione, e perseveranza della fua orazione ? chi la tenerezza, e divozione; con la quale ogni notte, edogni giorno li offeriva al fuo Amato, e con lui abbracciandofi lo teneva firetto, non lo lasciava, senza che le desse la sua benedizione? Ed egligliela dava tanto copiofa, che fovente trando in orazione, fuveduta alta nell'aria cinta di chiariffima, e celeftial luce, con una faocia Angelica, e fovente rapita, e trasportata in Dio senza sentimenso, e come morta. Molto fpiaceva al demonio la tanta fantità, ed orazione di Edu. maggior corona, e victoria della Santa una

ci spiriti infernali, li quali la flagellarono, e maltrattarono gridando, e dicendo, perche fei til si Santa? ma ella non fi moffe, anzi foffrendo con pazienza, ed allegrezza quel travaglio, fi fece il fegno della Crose , e subito sparvero quei demoni.

Udivala Meffa, il Vespro, ed il Masrutino in Chiefa, con mufica, e folennemente, e per molto fango, e neve, che vi fosse, non lasciava di andare ad esta, quantunque remota, fe non era per infermità , non volendo, come fanno le altre Signore, udire gli ufizi divini in cafa propria, e quando gli udiva ( fe non era cofa importante, e di fomma necessità ) non consentiva, che alcuno in Chicfa le parlaffe, perchè diceva quella effere cafa di Dio, e diorazione, e non di negozi. Udiva quante messe poteva, e proccurava, che vi fossero molti Sacerdoti, facendone venire da altre parti, per udirne molte, e finita la Meffa voleva, che il Sacerdore poneffe le fue mani fopra il suo capo, e le desse la benedizione, con dire, che era di gran profitto per l'anima, e per il corpo, il che

spesso sperimentava.

Quando fi aveva da communicare erano tante le lagrime, che spargeva, e tanta la cura di prepararfi, inginocchiarfi, prostratsi, e di chieder savore al Signore, che non poteva, se non destare devozione, e riverenza del Santiflimo Sagramento in qualunquela mirava. Aveva molte, e molto preziofe reliquie, ed immagini , che faceva portar feco, quando andava alla Chiefa, per più con la vifta di quelle deftare la sua divozione, specialmente una picciola della Sagratiffima Vergine ( con la quale dolcemente si tratteneva, ed aveva foavissimi colloqui ) la portava ella seco nelle mani, e spesso con quella dando la benedizionea gli infermi ricuperavano la fanità. La meditazione della passione, e croce del Signore era tutto il fuo gusto, e la fua ricreazione, e venerava con fomma divozione qualfivoglia cofa, che l'aveffe rapprefentata. Fu molto curiofa, pia, e magnifica nella politezza de i Tempi » nell'ornamento deglialtari, nella ricchezza de i Calici, e nella varietà de i vafi, e fuvige,ed il tanto regalo, e favore del Signore, I pellettile preziofa, neceffaria al culto dionde dandoglilo fteffo Signore licenza per Ivino, quale ella faceva di fua mano, e per quelle delle fue ancelle. Mai fi fenti-

va, quando faceva orazione, ma fempre i flava inglnocchioni con le ginocchia nude, ancora in tempo della Vernata, e con tantauffiftenza, e per si gran spazio, che le vennero fopra le ginocchia certi calliduri, ecosigroffi, come due ovi, o due pugni. Ora effendo questa Santa Principessa così divota, e cosi fervorofa, ed amorofa con Dio, etanto follecita, e diligente in fervirlo, ed avendo poste in oblig tutte le cose terrene solo per attendere a lui, non è da meravigliarfi , che fosse lo stesso Signore tanto liberale parimente verso di lei in arricchirla de' fuoi doni celeftiali , ed'in communicarle la fua divina luce. Una volta mentre stava segretamente orando nella Chiefa, in tempo, the le Monathe mangiavano, innanzi l'altare della Vergine, dove era un Crocefisso, una Monaca, chesi era nascosta per offervarla, vidde , che il Crocifisto allo la mano destra, e le diede la sua benedizione, dicendole in alca voce . lo hò udito la tua otazione , e ti concederò quanto mi hai richiesto. Oltre ciò le rivelò fegreti grandi, e diedegli il dono della profezia. Prediste molte cose future, e molte neannunciò, ed affermò, che erano accadute in parti remote, come se di presenza le avesse vedute, indovinando per infino gli occulti penfieri delle perfone, come se loro avesse letto nel cuore. Illustrolla il Signore con molti, e grandi miracoli in vita, ed in morte, liquali ti poffono leggere nella fua vita. Tra gli akri fi ferive, che due uomini appeli per la gola rifuscitarono per i meritidi effa, la quale gli fece levar dalle forche congran meraviglia de i circonstanti, il che saputo da Entico fuo marito, commando, che quando Eduvige paffaffe dalle carceri, pubbliche fossero le potteaperte, e liberati i prigionieri, e che a tutti fi perdonaffe per luo rifpetto. Una notte era stata gran spazio vegliando, edorando, estanos estendos addormentata con una candela accesa in mano, la lafeiò cadere fopra un libro, che leggeva, e confummandofi tutta la candela, il libro non fiabbrucciò, ne ticevette danno.

Non volle peroii Signore, che ad un'anima tanto fias deltetamanceffero travagli ; avversità, e pene , posciacchè questle tali sono le coppelle, in cui si prova, e raffina a virtule di più certi (sgni dell'amor suo. Vidde suo marito ferito, e preso nelle manidel animeo, e non si turbo, a nazi con la cra-

zioni, e con la fua prefenza lo pofe in libertà. Viddelo poscia morto e sebbene l'amava teneramente come suo Signore, e marito . non perciò anguttioffi, nè fi (confolò, ma foggettando la fua volontà a quella di Dio, gli rendette di ciò grazie, e confolò quelli, che amaramente piangevano il suo transito. Vidde di più il fuo figliuolo primogenito Errico, da lei oltremodo amato per le fue grandi virtu, uccifo da i Tartati in battaglia, nè pure per questo perdette la pazienza. Finalmente in ogni fua tribulazione, travaglio, e fortuna sempre su la medesima, ed ebbe lo stesso sembiante. Fit umile, paziente, manfueta, e mai fi fdegnava, nè diceva male parole, e quando le veniva fatto qualche azzravio. ò cofa di difgusto da i suoi serventi, la sua parola pid aspra era, Diove lo perdoni, perche così avete voi fatto? Okre ciò proccurava di pagare le loro male opere con strana carica. ebenevolenza, econ altri maggiori benefici, edi più favorire i maggiori nimici fuoi, e di suo marito, e per conchiudere ebbe questa Santa Principessa tutte le virtu in grado perfettiffimo, e fu incialcuna di elle si fegnalata come se non avesse avuto altra che quella. Finalmente già carica di anni, e di meriti, ebbe rivelazione della sua morte, onde molto lieta per il deliderio, che aveva di vederfi con il fuo Diletto, fi preparò per quel viaggio, come aveva fasto in tutta la fua vita; armolli de i Santi Sagramenti , e ricevette l'estrema unzione anco prima del tempo, perciò fare a maggior agio, e divozione : indi crescendo l'infermità la figliuola Gertrude, ch'era Abbadeffa del Monistero, chiefe alla fua Santa Madre, dove voleya effer fepellita, a che ella come umile, e tanto amatrice della povertà, rispose, che nel cemeterio delle Monache, e dicendole fua figliuola, che sarebbe stata meglio in Chiefa nella steffa sepoltura del Duca Errico suo marito, rispose, che in alcuna maniera ciò non facelle, petchè non voleva, che il fuo corpo tutto che morto fosse unito con il gadavero di fuo marito, poiche per amor della castità in vita erano stati separati. In quella infermità fumolto visitata, e confolata dal Signore, e da i Santi, e Sante della sua corre celestiale, ed in specie un giorno della Natività della Sagratiffima Vergine Maria Nostra Signora, mentre le Monache crano al Vespro , la vi-

fitaro-

fitarono le Sante Maria Maddalena , Catte- I rina, Tecla, ed Orfola; con altre Vergini, cui facendo riverenza falutò in lingua

Ebbe ancora un'altra visione, efavore dal Signore fimile a questo il giorno di San Matteo Apostolo, ed alli 25, di Ottobre dell'anno 1243, ad ora di Vespro rese lo spirito a quello, che per tanta fua glosia l' avova creata, e ricevette la corona, e gloria, che si bene aveva meritato per la grazia del Signore. La trovarono vettita di un'aforo cilicio, e cinta di una cintura di fetole di cavallo, ma quel corpo dal digiuno attenuato per le vigilie efaulto, dalle discipline, c penitenze confummato, per il gelo della vernata, e per l'ardor della flate marficciato; ed irrigidito, morto in vita, e che pareva un vivo ritratto della fteffa morte; fubito in spirando parve chesi vestiffe delle dotidigloria, perchè apparve bello, e comerifplendente; lelabbr, elegoterofate, i piedi come un latte, e fino i calli delle ginocchia (chedi fopra dicemmo) quando furono dalle Monache scoperti causarono in esse meraviglia, e divozione. La posero nel feretro, e fu tanto il concorfo, e la divozione della gente, che venne all'efequie, che per tre giorni non si puote entrare, tutti proccurando a gara di toccare, ed adorareil fanto corpo, e portarfene qualche cofa per reliqula ; chi letagliava le ugnedei piedl, edellemani, echi lechlome, efua figliuola l'Abbadeffa le fece levare il velo, cheavevaintefta, quale S. Eduvige aveva conservato con gran risperto, edivozione, per effere prima stato di S. Elifabetta di Ungheria fua nipote. Doppo i tre giorni la fe-pellirorio, fpargendo il fagro corpo un'o-dore foavissimo, ed una fragranza del Gielo, facendo Nostro Signore grandi miracoli, e grazie a i fedeli per fua interceffione. L'anno poi 1247, alli 15, parimentedi Ottobre Clemente Papa IV. di quello nome la canonizò, il qual Sommo Pontefice era flato ammogliato prima, ed aveva una figliuola cieca, onde dicendo Meffa fupplico il Signore, che se Eduvige era Santa reflituiffe la vista a fua figliuola, per fua intercessione, e la figliuola ricuperò il vedere . E l'anno 1268, alli 17, di Agosto fu il fagro corpo trasferito, spargendo la stessa fragranza, che quando fu fepellito, la carne tutta era confummata, falvo tre deti della mano finistra, che si viddero incor-

rotti, ed in effi quella picciola immagine di Nostra Donna, che per sua divozione viva foleva portare in mano, perche quando mori la tenne si stretta, che non puotero levarglicla. Le cervelle parimente erano intere .. doppo effere ftata fotterrata venticinqueanni, edalfuo capostillava un liquore puro, chiaro, ed odorato in si gran copia, chebagnava i panni, che fegli applicavano. Scriffe un Autore grave la vita di quella Santa, raccogliendola dai proceffi, che furono presentati al Sommo Pontefice per la fua canonizazione, e l'adduce il P.F. Lorenzo Surio nel suo aginto Tomo: In oltre fanno di lei menzione il Marcirologio Romano alli 15. di Ottobre, Engelberto Monaco Culterciense, Martino Cromero nella fua Storia di Polonia libro 7. ed altri.

Or chi non vede nella vita di questa Santa Principeffa quello, che può la grazia dell' Onnipotente, poiché avvalora la debolezza femminile, dàsirara umiltà a i Signori, tanta modestia a quelli, che sono potentia tanto amore alla cattità a persone conjugate : rende difguftofi, ed amari i diletti del fenfo a quelli, che ne posson godere fenza peccato? Qual vita più afpra, e rigorofa in . mezzo all'abbondanzarqual povertà più angufta, che il mancamento fino del necessario riparo tra gl'infopportabili freddi della Polonia? cheorazione, che fervore, che ca. rità verso Dio ebbe questa Santa, e che compassione, benignità, e liberalità verso i poveri, edi nfermi? Più pare la vita fue quella di una povera Donna, e confagrata a Dio, che di una Principoffa, e Signora poffente, maritata, ftimata, e riverita dal mondo, pure il Signore cangia i cuori, ed in tutti gli-ffati grandi, e piccioli vuole anime pure, fante, ed elette, ponendole, perchè niuno fi fousi: E perchè legran Don. ne non alleghino le leggi del mondo, ò del loro flato, e non dicano, che non possono fare quello, che fevero le loro pari , e maggiori, e le povere si confondano, vedendo, chenell'amore, e studio della perse-zione, vi siano state Principesse chiarissime, e Signore illustrissime perfette in ogni spezie di sirti dalla fantaChiefa riverite come Sante, ed a noi proposte come (pecchio, e vivo ritratto di vita celestiale.

Alli 20, Ottobre ,

## LAVITA DI SANTA IRENE

E i Breviarii delle Chiefe di Portogallo specialmente in quello della Chiela di Ebora, leggeli la vita di Sant-Irene Vergine, e Martire, ed è di questa maniera.

In una popolazione di Portogallo anticamente detta Abancia (oggi da molti credutala Villa di Tomar) fu un Cavallere di sangueillustre, e possente, chiamato Castinaldo Signor di quel luogo, il quale aveva un figliuolo unico per nome Britaldo, giovinetro, modesto, e di buone qualirà. Ambt. de Moral lib. 12.c.26. Mariana lib.5. cap.o. Ed erano altresi nella detta Villa altri due marito, e moglie chiamati Ermigio, ed Eugenia, che avevano una figliuola per nome Irene, di bellezza estrema: di grande ingegno, ed onestissima: Ota non lungi da questo luogo era un Monistero col titolo della Vergine Maria Nostra Signora, il eui Abbare, uomo fanto, chiamaro Selio era fratello 'di Eugenia, e Zio d'Irene, il quale defiderava, che fua nipore fino dall' età teneta impiegaffe la fua abilità, e buon naturale darole da Dio in opere di virtuì, commife ad un Monaco principale del fuo Monistero per nome Remigio, che le insegnaffe lettere convenevoli, e la inditizzaffead ogni perfezione . Allevavafi la Santa Donzella con Giulia, e Cafta due Zie fue, forelle di fuo padre, e con altre Donzelle fue compagne, si ritiratamente, che mai non ufciva da quella claufura, che folo una volta l'anno nella festa di S. Pieero a fat orazione nella fua Chiefa, che era vicina al palagio di Castinaldo, da che avvenne, che la vidde un giorno Britaldo fuo figliuolo, ed erede, il quale tanto fi affezionò all'estrema sua bellezza, erara modeftia; che la cominciò ad amare follemente i ma non ofando ifcoprire le fiamme, che atdevano il fuo cuore, cadde perciò infermo, e di pura triftezza ficonformava. senza che i Medici potesfeto foccorrerlo, per non fapere la caufa del fuo male. Ebbe lirene dell'infermità di Britaldo, e della confa di effa rivelazione da Dio, onde da: hii avvalorata, ed in lui confidandofi, fidet ermino di vilitare l'infermo, e di curare | peraver polto il fue amore (come penfava)

quella piaga, che pareva ineurabile. Vifitollo dunque accompagnata da gente onefta, egraves gli parlò, gli (coperfe la ferira del fuo cuore: gli mostrò la sua ccertà, e follia: efortollo, ed acceselo nell'amore dellacastità, e finalmentecon le sue parole e tazioni celestiali rallegrò, e setenò quell'anima afflictà di maniera, che il corpo ricuperò la fanità, elo sconsolato giovine rimafe confolato, rayvaduto, e molto obbligato alla Sansa Damigella; pure prima che da lui si pastisse, volle, che le prometteffe di nonamare altr'uomo più di lui, minacciandola di morte se akra cosa avesse fatto. .

Tornoffene la Santa Vergine molto contenta a cafa fua per efferie si bene fueceduta quell'intraprefa in sè molto perigliofage che eta tiufcita ficuta folo per efere frata guidata da Dio. Ma doppo passati due anni, standosene quella Beata Vergine servendo al Signote nel suo chiostro, e nella sua quiete, il d. monio cheè inquieta, e nimico del ben nostro con la conversazione, che il Monaco Remigio aveva feco come Macftro; cominciò a fargli cruda guerra, cda muovere nel suo cuote una tempesta di tentazioni disoneste tanto terribile, e spaventofa di giorno, e di notte, che il povero Monaco non porea vivere, e finalmente lo fece datea traverfo, e renderfi in modo, che perduta la vergogna venne a manifestaread Irene la sua passione, e riprendendoloella, comeonestissima, erispondendogli quello, che alla purità della fua castissima anima conveniva, rimate il trifto, e cattivo Religioso confuso, enonemendato, anzi-come disperato, e sprezzato, convertitutte l'amore in maggior odio, e defiderio di vendetta, perlochè cadendo di un male in un'altro maggiore ( come fogliono fare i peccatori, che fi fono dati a façanasso ) da lui iftigato trovò modo di dare alla fanta pulcella un beveraggio, per il quale se legonsiò il ventre di modo, che veramente pareva gravida. Divulgoffi questa voce, e con grande infamia d'Itene. quanrunque fenza fua colpa, fu dalla gente credetta (percheil male credesi facilmente) onde quando Britaldo lo seppe, con la fede, chenc faceva la vifta, fi alterò, ed infuriò di maniera, chericordandoli di quanto aveva trattato con Irene, ed ella gli aveva promesso; determinò di darle morte,

inaltro, enon in luis commife adunque | trovato il corpo della S. Vergine, e Marad un soldato, che ponesse ad effetto que- tire. Con questa rivelazione egli parlò al sta sua mala intenzione; onde colui cer-cando opportunità per cleguisla, trovo; lione si andasea cereare, ed il popolo vo-che la santa Vergine una nottedopò Mat-lentieri lo sece, mosto dall' autorità del tutino era uscita sopra la rivadel fiume S. Abbate, e molto più dall'ispirazione, Abano (the paffando vicino ad Abancia ed impulso del Signore, che per quella via gli comunica il suo nome) per fare ora voleva scoprire la verità, e mignificare zione, e supplicate nostro Signore, che la fanta Vergine: Aveva il siume Abano la liberaffe da quella infamia, poiche fa- con la fua corrente portato il corpo al fiupeva l'innocenzafua, e mentre ginocchio- me, all'ora detto Nozecaro, ed al preni ferventemente orava l'affali, e con una fente Zezero, nel quale egli entra, e quinspada lepasso lagola, levando la vita a di eradisceso al Tago, e così andandoin quella, che a Britaldo l'aveva data, d'or- processione (on mano possente, e benidine suo: Spogliolla poscia, elasciando- gnissima del Signote!) viddero, che mila in camifcia, gittò il fanto corpo nel ragolofamente il fiume Tago fi era, ritirafiume, per meglio coprire la fua malvagi- to in quel fuo profondo letto, lafeianrà; perlochè il regnente giorno; non tro- do discoperto in secco it fanto corpo ; vandola in cafa Giulia, e Cafta fue Zie il quale digià era l'ato posto in un bet sen'ebbero grave doglia, temendo, che la polero lavorato per mano d'Angeli, rinipote, per non poter fofferire si grande novandofi l'antico miracolo della fepolinfamia, fosse come perduta uscita fuori, per pitt andarsi perdendo. O quanto sono eglino segreti , e profondi li giudici di Dio! e quanto investigabili le sue vie! come provaegli glielettr fuoi, dando for- corpo di dove era, ma non fu forza alze a i malvagi , acciocche, li perfeguitino, calpestino, e confondino, per me-glio coronarli è Diede il Signore il dono manesse, onde lasciatolo ne portarono della purità virginale ad Irene, dielli fapienza, ofpirito per fanare Britaldo, piagato dell'amor fuo; dielle fortezza per refuftere a gli affahi del falfo religioso, e Abbate Selio, diedero fanità a molti inper inlegnare a lui con il fuo elempio la fermi, ciechi, ed attratti, che le toccacastità, e con questi doni di Dio cosi ec- tono. Di più un' altro miracolo non meno cellenti, permife il medelimo Signore, meravigliolo fece il Signore, e fii che parche lo ficilo Monaco la inferraffe con quel rendoti la processione , il fiume Tago , facrilego beveraggio, che la gemela cre- che fiera ritirato, e raccolto, e flato codeffe colpevole., e che parefle gravida me immobile, fino che intieramente ful quella, che era pulcella, che perciò Bri- manifesta la gloria di Dionella sua Sanra, taldo la facelle uccidere, che il foldato la cominciò fubito di nuovo a fcorrere per uccidese, eche ancora le Zie stesse, le l'antica sua corrente, ed a dilarare le acque quali devevano sapere ( come testimoni sue, ecoprireil mirabile sepolero d' Irene, di veduta) la sua grande onestà, sospet- alla quale pago il Signore in Cielo con glotalsero di lei cola tanto indegna della fua ria l' ignominia, ed infamia, che aveva ritiratezza, efantità. Pure il Signore non avuta per amor suo, coronandola dighirlascia le redini al peccatore, perchè pos- landa di Vergine, e Martire, e volle che fa a fua voglia affliggere il giusto, anzi in terra fosse canto onorara, e riverita, dopò averlo umiliato lo folleva, edepo che la Villadi Scalabis, dove il fuo coraverlo afflitto lo confola, corona, e glo-rifica, come fece con Santa Irene, per-ta Irenea, che ora corrottamente vien debche flando l'Abbate Selio fuo Zio come la Santaren, econ quello rimafe alla Beasospeso, estupido di quanto aveva udito ta Vergine tutto il fiume Tago, per temdella fua nipote, il Signore gli rivelò tut- pio della fua celeftiale fepoltura, ed una to quello, che passava, e dove averebbe gran Villa per Epitafio, ed inferizione del-

tura del glorioso Papa, e Martire San Clemente ( come lo dicemmo nella vira fua alli 23. di Novembre . ) Volle l'Abbate con quelli, che feco erano trarre il cuna baftevole a muoverlo, da che comfolo alquanto de i fuoi capelli, e parte della sua camiscia , come preziose reliquie , le quali poste nel Monistero dell'

ı

ı

la fus fepoltura; (e dicesi di piu, che a' mato Maleo, il quale ebbe alcune imper-mostri giorni nel siume Abano, dovesti sezioni, etentazioni, e con la grazia del gittuto il fuo fagro corpo) fi fono trovati Signore ne riufci bene, per efemplo de i moki pesciuoli con gocciole di sangue . Parimente fi scrive, che il mal Monaco Remigio, ed il Soldato, che la uccife conobbero la loro colpa, e se ne andarono a Ro- tre era giovinetto, la sua vita nella maniema, dove morirono in penisenza, e pianto. | ra, che quivi dirò. I Breviari pongono la vita di questa Santa nell'anno del Sig. 753. E nefanno menzione il Martirologio Romano alli 20. di Otcobre, ed il Cardinal Baronio fopra quel fuoigenitori, ch' erano Contadini, perloleogo.

Ora chi in leggendo questa vita non apprenderà il contegno, con il quale gli gevail padre con minaccie, e spaventi, e uomini avvegnache religiosi, e fanti de- la madre con carezze, e lusinghe, ma il Sivono conversar con le donne, e tenere gnore gli parlava al cuore, egli dava altra avvedusamente la ftoppa lontana dal luo intensione e defiderio di confervare la copolitico nun feintilla, o ad un forfio il può accendere, e dardere, e confisfio il può accendere, dardere, e confisfio il può accendere, dardere, e confissmarif fenza rimedio. Sovente comincia la e fuggendo fi parti da cafa fua, folo, fenza: conversazione fra l'uomo, ela donna in far motto, ed andosfene ad un diferto vercarità, efinifee in carnalità, come vedia- fo Occidente, dove entrò in un Monistemo in Remigio, il quale per ubbidire al ro, nel quale con l'industria delle sue mani suo Abbate, e per addottrinaria, e perse guadagnava il suo povero visto, e co' di-zionatia, cominciò a conversare con Sane' giuni rasfirenava la lascivia della sua carne . Irene, e poi con la molta famigliarità, e Sette-egli molti anni in quel Monistero communicazione diede luogo al demonio, con molta pace, e quiete fervendo il Signoche lo tentaffe, ed ammolliffe con lorda re , ma faputo, che fuo padreera morto , affezione, prima fembrando più duro che eche l'aveva lasciato erede di alcuni podepietra. Religioso era Remigio, e religioso ri, vennegli desiderio di vedere sua madre, grave, e principale, e per l'approvazione della sua vita, l'Abbate imposea lui, che sieme per vederequelle possessioni lasciafosse Maestro della nipote; ma niuna pas- tegli da suo Padre, con pentiero di dare fata vittoria ha d'afficurarci di non temere la battaglia, che abbiamo con un tanto lufinghiere domestico, e pertinace nimico, il quale folo con il fuggire fi può vincere.

Alli 21. Ostobre.

LA VITA DI SAN MALCO Monaco.

Vendo il gran Padre, e Dottore San A Girolamo feritte le vite di San Paolo primo Eremita, e di S. Ilarione Abbate, e Ma pensando egli, che quanto l'Abbapoliele nella Chiefa, come un vivo ritrat- reglidiceva, fosse più per ritenerlo in sua to, e modello de i Santi Anacoreti, e Monaci, e come vite più di Angeli, che d' nomini in corpo mortale, scriffe anco- persuadere, e si parti dal Monistero, acsa la vita di un'altro Santo Monaco, chia- compagnandola l'Abbate, come fe lo a-

Religiofi che fi troveranno nell' itteffo cafo: dice S. Girolamo, che il medefimo Malco già molto vecchio, riferi a lui men-

Fulmalco di un Villaggio detto Maronia, circa dieci leghe lontano d'Antiochia Città di Siria, e figlinolo unico de i che quando fui in età (come era folo) vollero che si ammogliaffe, ed a ciò lo spinper consolaria nella sua vedovezza, ed inparte del prezzoa poveri, e parte a quel Monistero, e parte aneora di conservarne per i suoi bisogni: Manifestò questa sua intenzione all' Abbate, il quale subito, come nomo spirituale, e prudente, comprese quella essere tentazione del nimico, che sotto velo di pierà lo voleva ingannare launde cominció a pregare Malco > che fi racquetafse, e non fi lascialse vincere da quella rentazione, e proponendogli alcuni efempi di altri Monaci, che erano stati ingannati, minacciandolo de i castighi, che suol dare nostro Signore a quelli, che avendo posto la mano all'. aratro, lo lasciano, e tornano addietro. compagnia, che per fuo bene, non fi la-fciò da lui, chegli dava si buoni configli,

velse

vesse condotto alla sepoltura, e nel separarfigli diffe, che lo vedeva piagatodi una terribile piaga, e come una pecora fmarrita, elontana dal gregge, che tosto cade nella bocca del Lupo. Tornadofene dunque Malco dal Monistero al suo paese, ebbe da paffare per una folitudine, e per ftrada diferta, e perigliosa, per la quale avendo i passagieri da camminare, si mettevano molti insieme, a cagione di poter resistere a i Sarraceni, che folevano affalire i viandantis così quella volta fi unirono con Malco da fettanta nomini, donne, vecchi, giovani, efanciulli, ecaminando viddero venire verso loro gran numero d'Ismaeliti mezzi ignudi , fopra cameli , con turbanti in testa, turcasti pieni di freccie alle spalle, e con archi nelle mani, faettando contro di loro, perlocchè tutta quella compagnia fi fparfe, echida una firada, chida un'altra fi pose a suggire. E Malco, il quale andava al Monistero ad creditare, su preso da uno di quegl'limaeliti ; infieme con una donna moglie di uno di quella compagnia, che parimente di un'altro era rimato schiavo. Prese all'ora l'Ismaelita il Monaco fuggitivo, e la donna maritata, e fenza marito, e caricatili fopra un camelo, gli conduffe per un diferto, temendo effi, poiti a guifa di foma, ad ogni paffo, di cadere dalla bestia. Per la strada non mangiarono akto, che carne mezza cruda, nè ebbero da bere altro che latte di cameli: finalmente doppo aver paffato un torrente giunfero a cafa di quel folo barbaro Signore, dove avendo fatta riverenza alla moelie fua, ed a i figliuoli, impofero a Malco, che facesse ufizio di Pastore, e gli raccommandarono il gregge. Cosi cominciò egli a fervire in ciò fedelmente, e diligentemente, avendo cura della roba del padrone, e ricordandofi di quello, che diceSan Paolo, che li schiavi servano al padrone, come a Dio. Andava nudo, perchè il clima del paese lo richiedeva, orava, e cantava Salmi, quali aveva appreli nel Monisteto, si pasceva di cascio fresco, edi latte, e godeva di star solitario, edi vedere di rado il suo Signore, il quale quando conobbe che Malco era uomo fedele. perché più non pensasse a suggire, ed a lasciarlo, volle che si ammogliafie con quella Donna, che in fua compagnia era Hata prefa. Il povero Malco questo inten-

lo affringesse, perche non era lecito al Cristiano prendere donna, che avesse un' altro marito, come egli fapeva, che quella donna aveva, ma il barbaro fieramente sdegnandoli per questa rispotta, trasse il pugnale, e glielo pose al petro, dicendo che gli averebbe levata la vita, onde il mendico gittò le braccia fopra la donna, cosi inferendo di volerti con lei ammogliare: Venuta la notte cominciò lo sventurato Monaco a fentire il travaglio suo, e ricordarfi delle parole dettegli dall'Abbate. conofcendo quello effere cattigo di Dio per non averlo ubbidito: condufie dunque alla fua metta, e ftanza ruftica la nuova fpofa, nella quale ella fi pose da un canto, ed egli dall'altro fenza far motto: a lui era penoso il vederla, ed a lei non meno noiofo il crovarfi in quella cattività, e luozo; cominciò all'ora Malco a piangere, parlando feco fleffo nel fuo cuore, e dire: A questo hammi condotto la fortuna? A tanto fono giunti li peccati mici, ch'effendo lo vergine, e già con il capo cantto abbia da effere marito? Cheutile riporterò di aver lasciata la patria, i genitori, e le facoltà, se faccio al presente quello, per cui il tutto abbandonai? Lasciai di ammopliarmi in cafa mia con giovinetta pulcella, ed ora averò da prenderneuna, in casa altrui, vecchia, emaritata? Sventurato che io sono, poichè mi veggo in quest' anguflie per effere voluto tornare alla patria. prima lasciata peramor di Dio. Chefai, ò anima mia? vinceremonoi, d'aremo vinti? meglio farà, che il corpo muoja, e che viva l'anima, il confervare la caftità è parimente specie di martirio. Così in dicendo fi dispole piuttosto di morire, che di ammogliarli, e tratto un coltello per ucciderli, diffealla donna: Rimanti con Dio, che prima mi vedrai martire di Cristo, che marito tuo. Turboffi perciò altre modo la donna, e cadendo a i piedi di Malco, gli parlo in questo modo: Pregoti per Gesul Cristo, che per mio danno da te stesso tu non ti uccida, e se pur vuoi morire, uccidi me prima, perche fe ciò fai per offervar caftità, voglio che di me tu lappia, cherifoluta fono di offervarla a mio potere, ancorché io mi vedeffi libera, econ il mio proprio marito; che fe su vuoi morire, per non congiungerti meco, penfa ch'io morirei fe questo tu volessi . Se ti par bene dendo', prego il padrone, che a ciò non l per liberesci dal fusore di questo barbaro

le du Laogle

rito, e moglie, ma in fegreto, ed in prefenza di Dio fratello, e forella. Confolato dalla virtui della donna, e con le fue parole , conclusero di così fare , e vivevano some fratelli amendue, stando sempre Maleocon gran riguardo, senza mai mirare, netoccare il corpo nudo della donna, per non perdere nella pace, quello, che aveva conservato nella guerra. Questo modo di vita tennero li due alcunigiorni , essendo dal padrone più ben trattati, perche piti fi confidava, che non farebbero fuggiti. Ma come quello stato era forzato, e violento, e sovente Malco si ricordava del suo Monistero, e de i Monaci, co' quali aveva conversato, venneli desiderio di tornarfene alla fua antica ritiratezza , e profestione; fece ciò sapere alla donna , ed amendue concertarono di fuggirlene e di uccidere due montoni, che avevano per seorticarli , e servirsi della carne per cibo , e delle pelli piene di vento per passare il gran fiume, che tagliava la stra-sta, il che secero non con poco timore, e sospetto di effer discoperti, e presi. Caminarono così trè giorni, volgendo fempregli occhi avedere se alcuno gli seguitava, al capo de quali viddero che veniva il loro padrone con un fuo famiglio fopra due cameliin traccia di effi, perlochèentratono in una grotta ivi vicina, e per non grovare la morte fuggendola, effere mangiati da qualche-fiera, fi ritennero da una parte di elsa, fenza entrare nell'interna, e più occulta parte. Quando il padrone gli ebbe veduti entrare, fece tofto fcendere dal camelo il famiglio; elo mandò con la spada nuda in mano nella grotta, tenendo egli falda l'entrata; per vendicarfi degli schiavi, e suggitivi. Entrò il sami-glio la spelonea addentro, senza vedere quello che fi latciava alle spalle, come quello, che dal chiaro entrava all'ofcuro, e cominciò ad alta vocea dire: Ufcite quindi fventurati figliuoli della Morte, mirate, che il padrone vi aspetta. Rimbombava lavoce per le caverne della grotta, onde allo strepito usci dall'interno di essa una Leonza . la quale vedendo li due nafcosti . gremt conte branche quell'infelice, ed afforatolo fe ne tornò d'onde era ufeita. Quando il padrone vidde che il famiglio tardava, penfando che gli due refifteffero 41.40

nostro padrone, faremo in apparenza ma- I mano furioso, e pieno d'ira gridando, e riprendendo la tardanza di colui; ma la Leonza, che per volontà divina, aveva prefa la difefa di Malco, e della fua compagna, affalle lui ancora, e lo lafciò ivi morto, come al famiglio aveva fatto. Ora comedovevano stare in questo procinto li due schiavi suggitivi , vedendo da una parte le spade risplendenti de gli nomini furiofi, e bravi, da un'altra la ferocità della Leonza, nè fapendo a mano di cui aveffero a morire? Stavano effi cheti, e firaecommandavano a Dio, aspettando la morte, e temendo meno la fierezza della Leonza, che l'ira dell'uomo ; ma il Signore gli liberò per fua mifericordia da una morte, edall'altra, perchèla Leonza temendo diessere stata scoperta, e di non effere in quel luogo ficura, preliin bocca alcuni piccioli Leoncini fuoi figliuoli fe ne andò, e restò la grotta libera. D'indi a poco paffato già il timore, e racchetato lo fpirito uscirono gli due, emontati sopra i cameli, che per la loro grande velocità fono detti Dromedarj , pascendosi con la provisione, che portavano; al capo di dieci giorni giunfero in paefe dell'Imperio Romano, e si presentarono, dando di sè conto al Capitano di Mesopotamia, chiamato Sabino, dal quale ricevettero il giufto prezzo de i cameli, con che Malco fe ne tornò al suo Monistero (sebbene trovò morto l' Abbate che aveva lasciato ) dove con gli altri viffe nella prima fua vita Monastica. La donna poseegli in un'altro Monistero di Monache, e poscia andando il tempo, giàmolto vecchi, li conobbe S. Girolamo (come abbiamo detto) e seppe da Malco tutto quello, che quivi abbiamo riferito. Nel fine di quelta vita dice il fanto Dottore queste parole: Tutto ciò narrommi il vecchio Malco mentre io era giovinetto, ed ora vecchlo lo racconto a i caffi, per effer iftoria di caffità, ed eforto le pulcelle, che sempre lo offervino. Voi altri raccontatelo a i vostri fucceffori, perche tutti fappiano, che ne anco ne i deferti, e trà le spade, e fiere la castità può effere schiava, e che l' pomo dato a Crifto può ben morire, ma non effer vinto. E questo è di San Girolamo . If Martirologio Romano pone il giorno di quelto fanto Monaco Malco alli 21. di Ottobre, e da quello, che fi cava dal mee quel folo ; entrò esti von la fenda in defimo S. Girolamo, dovette effere circa l'anl'anno di Cristo 370. imperando Valentiniano. Parimente il Metafraste scrisse que fla vita, e diece che la cavo da un'altro Monaco, per il quale intende S. Girolamo, senza dubbio, poichè la narra con le istesse di parole, e crovasi aucora nel settimo Tomo

del Vescovo Lippomano.

Ora chi non vede nel discorso di questa vita il pericolo, in che sono i Religiosi, ch' effendo usciti dall'incendio di Sodoma volgonogli occhi addietro, e si convertono in flatua di fale, come la moglie di Loth, e quante volte s'ingannino quelli, che fotto colore di pietà, edi amore verso i suoi parenti, e genitori, ò di far qualche bene, fi partono dal porto ficuro della Religione, e tornano nel golfo turbolento, e perigliofo del secolo? Chi non stimerà la preziosa gioja della caftità? e per non perderla perderà qual si voglia cosa terrena, considerando il pericolo, in che fu Malco di perdere la fua, e quello, ch'ei fece per non perderla Quanto è eglibuono, edolce Padre il Signore, poiché doppo aver provato, e castigato questo Monaco fuggitivo, lo confolo, elibero da i denti delle fiere, e dalle mani de gli uomini, prendendo per stro-mento la medesima fiera, per usare della sua giuffizia con gl'infedeli, e della fua miferi-cordia con gl'innocenti. Sia egli benedetto per quello, chefà, e ci dia grazia di poterlo fervire, come dobbiamo.

----

Alli 23. Ottobre.

LA VITA DI SAN GIOVANNI
da Capifirano dell'Ordine di
San Francesco.

Etterns, céainfallabile providenza di Dio, che al Mondo turo, o particohrmente Cattolico, benignamente affilie, all'ora principalencire. If a Conofecte, quando la Surta Chiefa vien travagliata da qualche gravillam necellia; à stalia da qualche tutbine impetundo di fercite; an infeddi, che precendono di sbatfare la fanta Nave di Pietro; à con gli Aquilloni tempello del l'erre pietre di consignificati funita nova di mercita de consignitati funita have di Pietro; à con gli adquiloni in volta Campioni infigni nella fantità, inclia dottrina; e nel valore per bravamente difenderia.

Fra tutti gli altri tempi, però che dal Mondo fosse esperimentata questa grandis-fima liberalità della divina Provvidenza, quello fu degno di eterna memoria, nel quale usei a questa luce del Mondo il gran Giovanni da Capiffrano dell'Ordine Serafico, e dell'Europa principalmente meritiffimo difensore, e risplendentissimo lume di fantità, e dottrina. Nauque questo gran difensore della Cattolica Fede nella Terra di Capiftrano, luogo della Diocefi di Sulmona, e della Provincia dell' Abbruzzo ulteriore, da Genitori nobili, e Cattolici, e ciò nell'anno del Signore 1285, alli 25, di Giugno, regnando nel Varicano Papa Urbano VI. e reggendo lo seettro dell'Impero Romano Vencislao unico di guefto nome. Suo Padre fi chiamò Her, di nazione Alemanno, il quale passò in Italia con la mili-zia di Lodovico Duca di Bordegavia nell' anno del Signore 1368, e la Madre fu un'onesta, e nobile donzella di Capittrano, e perchè il suo natale successe nel giorno dop. po la Festa della Natività di San Giovanni Battiffas vollero li parenti, che al fagro Ponte gli sosse posto nome Giovanni, e ciò non fenza speciale disposizione di Dio, dovendo il nottro Giovanni feguire nella costanza della predicazione il Precursore di Crifto, e foorgendofi nel bel principio. che il Fanciullo aveva uno spirito assai elevato, li Genitori lo indirizzarono per la fanta via delle virtu), dandolo in custodia a persone di singolar bontà, e divogione, acció fosse da quelle ittruito, si nella disciplina Cristiana, come ne primi principi delle virtuliberali, delle quali impoffeffatofi con grande agevolezza, ed ammirazione altrui, faceva ogni giorno più rifplendere il suo perspicace talento. Rimase frattanto Giovanni ne' fuoi più bifognoli anni privo dell'amato suo Padre, ed in vere di deplorare una fimile perdica, conformandofi con la volontà del Signore, confolava meravigliofamente gli altri, efortando fua Madre all'abito Vedovile, diftogliendola da qual fi foffe mondano pentiero amimandola a non voler d'indi apprefioriconoscere altri per suo Sposo, che Gesu', e quantunque Ella fi trovaffe in età molto fresca, intenerita nondimeno da una si prodigiosa persuasiva del pargoletto fuo Figlio, ficcome gliene fese piena promesta, così inviolabilmente offervolla, profeguendo una vita efemplare, ris tirata,

no maturo, escuile, che racchiuse nell' dolore proptie per fimil perdita. Fuper un'anno intiero (senza mai trasgredire ) la faluce dell' anime loro. India poco tem-Flor Sand S. Strav. Parte IL.

tirata, edi tutta edificazione. Reltò al- attertillo, che temendo dialtro peggio ; tress il nostro fanto giovanetto orfano pa- sbigottito, e confuso ad una fimile corimente di Madre nell'acerba fua età di fei stanza gittatofegli a piedi , domandogli foli anni, e benchè così tenero fanciul- umilmente perdono. Pervenne la notizia lo, si vidde trasformato in adulto di sen- di questo successo, e dell'integrità del Capistrano a Ladislao Rè dell'una, e l'altra intimo del suo cuoto le dimostrazioni di Sicilia, e Signore di Perugia, lo sece a sè chiamare, elo impiego nelle prime cariche del Regno, non fenza acclamazione giornalmente offervato orare fopra il di lo- universale de popoli, e singolare soddifto Sepoiero per lo spazio di un'ora, per fazione della suddetta Corona, per vedere al giudicio di un folo un Regno intiero po per l'eccellenza, e fublimica del fuo cosi ben governato, e disposto ; mentre intelletto, fu da parenti, e rutori manda- placati gl'animi, deposte l'armi, rimesti so a studiare nella celebre Università di gi'odi, ogn' uno gioiva, e godeva mer-Perugia, ove in preve tempo tanto fi ap- cè il retto, e fanto governo del Capifitaprofitto, cheancora studente, nascendo no, Dal che mosso Ladislao, in premio qualche difficultà concernente al lus Ci- delle fue fingolari virtu, lo dichiarò Giuvile, e Canonico era spesse volte anche dice supremo della gran Vicaria di Nada Dottori più famoli ricereato del suo pa- poli , nella qual carica sece vivamente rere , approvando quello , che il Capi- tisplendete la sua modestia, grazia, prufrano con le sue risposte dererminava ; denza, egiustizia, in molti casi, ma paronde divulgato dappercunto il suo sapere, ticolarmento nel seguente, tralasciando e dottrina, efortato da diversi s' induste moltialtri per non elsere tediolo; su accua prendere la laurea di Dottore utrinique sato di capitale delitto degno di morte un Furis, esercitandose nel governo di molte Conte principalissimo di quel Regno, uni-Citrà, cterre con tanta integrità, ed af-fetto, che da Popoli a lui foggetti era fli-nosciutos nella formazione, del Processo mato come amantiffimo Padre , non la- essete il Padre solo colpevole. Fu nullasciandosi mai incimorir Panimo dalla po- dimeno ordinato dal Re, che ambisosserenza cirannica, o abbagliare la vista dallo so condannati ad essere loro recisa la testa splendore dell'oro per corrompere la giu- dal bufto, con questo però, che la fentenftizia, come trà gl'altri fece conofere ad na contro del figliuolo fi dovelse con fimuun Signore molto ricco, epotente. An- lazione portare, prefentandogli la libertà, dò quelli un giorno a ritrovare Giovanni, dopoche al funcito spettacolo del Genitoe doppo lunghe lulinghe gli offerse gran re avelse personalmente affistito, acciò fomma di denari, acciocche condannal- con l'elempio paterno avvertifse di non fe a motte un tal Cittadino suo inimico incotrere in simili eccessi. Ciò udito Giositenuto prigione, minacciando, che vanni, non folo l'opinione, ed arbitrio quando a questo non si fosse indotto , ben di quella corona non volle approvare , ma potuto averebbe nella propria fua perfo- vi fi oppose eziamdio con tutta intrepima provare ciò, che contro il carcerato dezza, adducendo, che in niun conto la eseguire ricusasse. Ma nulla stimando l'Ibuona legge della giustizia lo permetteva . integrità del fanto Giudice le minaccie di eprotestandos, che in niun conto averebchiunque fi fosse, intrepidamente, ed, be sottosegitta una si manifesta, ed ingiuamando più la giustizia, che l'oro, e di sta sentenza, per quant'oro il mondo tutgran lunga temendo piu Dio, che l'orgo- to pelalse. Il Re però non volle appigliargliofa temetità dell' uomo, non folo non fi a quanto diceva il Capiftrano, ma feguensentenziò a motte l'innocente, ma accer- do la propria opinione, ordino, che si esetacoli perfettamente in quell'atto del for- guife come aveva ordinato, ilche venne mato processo esser eglitale, diedegli su- da' Ministri digiustizia effertuaro, con estbito quellalibertà, che giustamente gli si to però sotalmente diverso dall'immaginadoveva, e poi rivoltofii con afprezza, e fe to dal Re, poiche non si tofto fii fatto movero volto al perverio, e maivagio perfe- rireti Conte, che ò foste per l'affetto filiacutore, e con parole fensate in guisa tale le, ò per lo spavento della morte, il figlio

ancoradi fubito; ed improviso timore spi- ! ro, al quale avviso turbossi in guisa il noftro Giovanni, non già perchè egli avesse colpa alcuna nella morte del Giovane, merce l'ampliffima dichiarazione da lui fatta antecedentemente a favore dell'adulto innocente ; ma perché considerò co'l malliccio della fua illibata cofcienza effere molto difficile il vivere in famili amministrazioni, ecariche senza evidente pericolo di macchiare la tanto da lui stimata rettitudine, e deliberò faviamente di ritirath, come fece, rinunciando, l'ufizio nelle mani di Ladislao, quale benchè mal volontieri, pure per quietarlo di animo eli prefid il suo consenso. Si trovavano in quei tempi atrocemente travagliati da' Malatesti li Perugini, e desiderosi di qualche respiro, deliberarono chiedere dalla parte contraria, ò una generica pace, ò pure per alcuni giorni almeno la tregua. e per effere quelte materie da trattarfi con tutta prudenza, e destrezza, fu da tutti per il migliore stimato il Capistrano, come persona di molta autorità, e di arbitrio ben grande, onde chiamatolo, celi vi andò, e con fommo fuo compiacimento accetto la carica, ed andato per eseguirla, su dagl'inimici, contro ogni buona legge, e regola militare fatto prigione, e riftretto nella Torre di un Castello chiamato Brufaligato con ceppi, e catene, e mentre fra quelle miferie dimorava, gli apparve un giorno il Serafico I Padre San Francesco, il ouale gli diffe, che Dio lo voleva in altro flato, sioè fotto l'abito, del quale egli andava vestito, che perciò si risolvesse di volgere le fpalle al Mondo, ed incamminarli per la via dell'eterna falute, il che detto, difparve il Santo Padre Serafico; non battò questo, perchè Iddio, che di già eletto lo aveva per propagare la fua fanriffima Fede. volle in tutto dargli evidentiffimi fegni di quanto era feritto di lui ne gl'eterni decreti: Onde un giorno addormentatofi, neldeflarfi che fece, fi ritrovò privo di barba, e di chioma, con la chierica all'ufo de Minori Offervanti in testa, miracolosamente formata in modo, che nel corfo di quarança, e più anni, non fu più bifogno il rinnovarla. Liberato per tanto il gran Servo di Dio dalle carceri, in riguardo di un tanto evidente Miracolo, e fatta matura riflef-

niterreni, deliberò irrevocabilmente di militare fino alla morte fotto il fanto, e meritorio Vessillo di S. Francesco, ma prima di racchiuderfi ne' Chioftri , volle fare una pubblica dimottrazione di penitenza, e di umiltà, e ricopertofi di una ruvida vefte, deseritei tutti li suoi paffati, benche leggeriflimi, pecentiin due larghi fogli di carta, congegnatifeli in testa a guisa di mitra, avendo prima dispensate a poveri le fue ricchifsime facoltà, feceli fopra un Afino, con groffa fune al collo per la Città in quella forma guidare, dimandando a ciascuno in così umile forma perdono. Fu finalmente non fenza giubilo universale ammesso nell' anno trentesimo di sua età frà Religiosi del medesimo Ordine Scrafico, senza effergli però mutato il nome, com'è solito nell'Ordine. Entrato dunque Giovanni nell' Ordine de Minori Offervanti di San Francesco, dicdenel bel principio cosi gran faggio della fua fantità nell'efercizio di tutte le virtiliche rendeva meraviglia a tutti el'altri Religiofs il fuo Macfire però per maggiormente; & guifa d'oro, esperimentarlo nella fornace della penitenza, ubbidienza, ed umiltà . gli commando, che fubito dovesse prendere con le mani un fazzoletto nel fondo di un grandissimo caldaro pieno di bollente lifeia, e nulla temendo Giovanni del bollore, e del fuoco, confidato nella virsu dell'ubbidienza, posto immediatamente il braccionella bollente caldata con infinito stupore degl'altri Novizi, ePadri ivi prefenti, tirò fuori il fazzoletto e fenza veruna officia del proprio corpo, come anche un'altra volta succedette in virtu della fanta ubbidienza, che ritrovandofi gravemente infermo, ed ordinatogli, che beveffe una tazza piena di bollente liquore, egli prontamente ubbidi, fenza che restasse da quella bollente bevanda in alcun modo offeto, anzi in quell'ifteffo istante restò miracolosamente sano. Compito : ch'ebbe l'anno del Noviziato, fecela folenne professione con suo sommo contento spirituale, e pari allegrezza di tutti gli altri Religiofi per veder frà di loro un si degno composto d'ogni più eminente virtà : Fatto di già professo, accrebbe maggiormente l'aufterità della vita, e l'efercizio della fanta virtui. Il Giello della pudicizia in quanta ftima foffe tenuto dal noftre fione alle vanità del Mondo, e viltà de'be. Giovanni fideduce da ciò, che per cuftodirlo egli faceva, poiche non fenza fingo- i lare ammirazione di tutti, raccontali di elfo, che oltre la fua ordinaria autterità di visa, ed attuazione continua in efercizi di fpirito, andò infino all' ultimo della fua vita co piedi nudi , fenza mai accoftarfi al fun-.co, ne ripolare più di mezz' ora la notte . e quotta pure fopra la nuda terra, che una fol volta al giorno ei si cibava, e in questa di folo pane, ed acqua, ed in affai fearfa mifura, che disciplinavali quotidianamentea fangue, e temendo tuttavia della forza Infernale, fi ritirava spesso in luogo remoco, e pieno di animali mordaci, fra quali. meffoffi a giacere foffriva con gran cottanza il penolo martirio de loromorfi. Un giorno poi per maggiormente cuftodire la purità si estinse sopra del proprio corpo quattro volte una groffa, e fiammeggiante torcia. Si diede all' efercizio della Predicazione Evangelica, e con tanto frutto, che faceva conversioni mirabili, anche di molti Eretici, a fegno che concorrevano i popoli, abbandonando i negozi per ascolcar le sue Prediche, ed erano in canto numero, che non effendo capaci le Chiefe, predicava nelle pubbliche Piazze, e ne Campi ; Di modo che fparfa la fua fame per l'Europa tutta, Martino Papa Quinto, doppo averlo dichiarato Inquifitore contro l'eretica pravità, lo mandò a Rieti per fedare un tumuko, inforto tra quei Cittadimi, ela Terra di Cantallee, Giunto chefu il Capiftrano in Rieti, trovo che dall'una, e l'altra parte vi erano morti sopra quat-trocento ( sebbene alcuni vogliono , che eio occorreffe tra Ortona, e Lusciano) è s'erano tanto incrudeliti gl'animi di quei popoli, ch'effendo poco avanti, che il nostro Giovanni entrasse in quella Città, venuti due in riffa, fu da uno all'alero fracaffata si fieramente la teffa con un colpo di accetta , che oltre l'effere ftato privo di vita, vedevafill di luicervello sparso per terra, al di cui spetracolo funesto accorse subito l'invisto Apoftolico, e contutta intrepidezza, raccolse che ebbe quelle divise membrane, te ripofe nel-fuo luogo, facendogli:il fegno della fantifima Croce, e prefo per le mano il cadaveto, commandogli in vir il del potentiffimo Nomedi Gesti di levarifin piedi, al quale onnipotente commando, levolis in piedi vivo il defonto .

letto; e quieto fonno deffato fi foffe, al qual miracolo, ed efortazioni, e minapciedi Giovanni, firiunirono gl'animi divisi, ed infieriti di quel Cittadini, glurando reciprocamente la pace, gridando unitamente mifericordia, mifericordia, la pace del Signore fia fempre con nol'. Sentendo Eugenio Quarto la fantità, e miracoli del Capitlrano, gli offeri le Chiefe dell' Aquila , e di Rieti , ma egli fenfosti ambidue le volte con profondissima umiltà, riputando di effere inabile a simili cariche, ed indegno di tali dignità, alla di cui risposta restato sommamente edificatoil Sommo Pontefice, ebbe a dire, che se il Capiffrano fosse morto lui vivente, lo avrebbe immediaramente annoverato fra ' Santl, Il che diffe anche Nicolò V. fuo fueceffore. Si trovò una volta il nostro Giovanni nella Città di Tivoli predicando, ed interrotto dallo strepito di numerose Cicale, it Santo impose loro Il silenzio, e quelle ubbidienti tacquero fubito, ma terminata la Predica, e dal Santo refagli la facoltà di cantare, ripigliarono in un medefimotempollloro verso, Efortando una volta il gran Predicatore nella pubblica Piazza della Città dell' Aquila un numerofo Popolo alla divozione parricolare del Santifsimo Nome di Gesti, e volendo a tutti dar a divedere, quanta fofse la forza di quel santissimo Nome, spiegata una tela dove flava dipinto, commando a'demoni , che dovessero immediatamente adorarlo, ed incontinente compara vero in forma di orribili mostri, che con vociorrende, e spaventosi gridi inchina-ronfi ad uno, ad uno co'l loro diabolico capolino a terra. Per ligran meriti, e virtu del Santo Padre, fu dichiarato Commiffario Generale delle Parti Oltramontane, e Nuncio Apoltolico per tutta l'Italia, ed una volta andando per la visita di alcuni Conventi in Lombardia fu affretto a paffare il rapidifsimo fiume, detto volgarmente il Pò, venendogli dall'avarizia di un quafi inumano barcarolo per diferto di denari negato il passo, ò l'uso della barca; ftefe il Capiftrano fopra di quell' acque spumanti, e minacciose il proprio Mantello, e falitovi fopra, afsleme con ferte compagni, ed un giumento carico di libri, furono quell'onde, benche fluttuofe, e faperbe, aftrette a cedere alla fano, e libero, come se da un morbido di lui gran fede con rendergli ficuro il

Pp 2

(uo

fuo viaggio. E l'ifteffo fi racconta gli fue- | perfuafione di Giovanni dell'abito Serafico cedesse al precipicoso fiume Salviano, il di cui porto effendogli più volte vierato, fcemarono a cal fegno quell'acque, chea guifa di un Mar roffo, quafi ad altro-Mosegli diedero libero il paffo, ripigliando in un fubito alla primiera altezza il corfo. Fu quetto Serva di Dio spedito dal Sommo Pontofice in tempo più rigido d' Inverno per usgenti negogialla volta di Fiorenza, menrre fi ritrovavano gli Apennini affai più del folito ricoperti di neve, talche il camminare riuleiva difficililismo, ed alla difficoltà del viaggio si aggiunse, che non volendo il Santo portar fees giammai provisione alcuna di vitto, per accattarfelo mendicando, fecondo la Regola, ed i ftatuti della fua Religione, effo, e li fuoi compagni ne venne. ro a mancare per tal maniera, che oltre il freddo intolerabile avevano quafi ad ifveniredifame; per lo che i fuoi tre compagni, cominciavano quali a lagnarfi d'una cosi efatta offervanza, del bhe accortofi il Servodi Dio, diffetoro, che non temeffero, perchè Iddio non abbandona mai, chi lo teme, e confida in lui, dandogli il cibo nel tempo opportuno, il che detto (. cofa veramente mirabile ) apparve incontinente un candido Fanciullo, quale confeguardogli quattro competenti pani, e pelci con modefta bevanda, sparve in un' istante da loro. La gran divozione poi del nostro Sanro verfo la Santifisma Vergine, era si grande, che orando un giorno, gli apparve la Regina de' Cicli con il Bambino Gesti nellebraccia, e teneva una tazza di oro nelle mani, la quale appressando alle labbra di Giovanni, gli partecipò il liquore celefte . e con quello lo afficuro in tutte le fue operazioni, dandogli ancora il dono della Profezia, come fi vidde nel predire la morte di Martino Quinto, e la efaltazione di Eugenio Quarto, e di Nicolò Quinto al fupremo Soglio del Vaticano, Erano anche si grandi li fratti delle fue Predicazioni, che faceva commutate le ulure in larghissime timofine, gl'odii in una feambievole carità , le officie in ardentiffimo amore, fi vedevano abbandonati ligiochi, ed altri vizi da gli uomini : le donne abborrivano totalmente le vanità, ed odiavano i luffi, ed altri efercial, etrattenimentinon vi erano in queitempi, che render grazie al Dator diognibene, con altri atti di penitenza, e Religione, vestendosi quantità grande a il più delle volte erano altretto predi-

e per sapere qual fosse questa quantità, batti dire , che non avendo l'Offervanza più di trenta Conventi, quando il Capistrano enerònell'Ordine, ducento ne furono numera. ti alla sua morte. Divulgata da per tuttola famase fantità di Giovanni, veniva da qualunque, benchè gran Potentato illantemente richiello al Sommo Pontefice, e conceffogli. Quando arrivava ne' luoghi, cosi li Principi remporali con le loro Corti, come li spirituali con i loro Capitoli andavano ad incontrarlo processionalmente anche delle miglia loncano, e non potendo egli foffrire, ne raffrenare una si gran divozione de popoli-attribuiva al Sommo Iddio tutte le glorie, replicando più volte gogli occhi rivolti al Ciclo, non nobis, Domine, non nobis, fed Nomini tuo da gloriam, anzi per maggiore testimonianza della sua prosonda umilea tutti li Miracoli, e grazie, che operava attribuiva alli meriti di S. Bernardino da Sies na . Si faceva anche conoscere per un fulmine contro l'erefie, che perciò fra le altre oceasioni, scoperrasi in vari luoghi della Marca Trivigiana l'iniqua Setta de Fraticelli, la quale detraeva la fublimità della Santa Sede Apostolica, con pericolo d'introdurre anche l'Idolatria negli animi di quei popoli rozzi, ed idioti. Il Capilirano per effirpare così indegna Setta, effendo fiato di già dichiarato dal Sommo Pontefice Inquilitore Generale, nulla temendo le infidie preparategli .. principiò prima a richiamare quell' anime perdute all' ovile di Crifto, con la fonora, ed armoniosa tromba della predicazione Evangelica, e quando a quelta non fi muovevano, ò foggettavano alla fanta Fede Cattolica, abjurando, e detestando gl'errori, egli con fanto zelo dava alli oftinati li meritati castighi. Fil anche il nottro Santo provocato un giorno in Roma da un Rabbino principalistimo di quella Sinagoga, ma coltretto dalle di luipotenti ragioni, dandoß per vinto, cedendo all' Evangelica dottrina, venne alla fanta Fede, con akri quaranta Ebrei. Converti anche moltemigliaja di Eretici Uffiti, Adamiti, Scifmatici , Patareni , ed altri fimili , e crebbe a tal fegno la gran divozione de' Popoli verso questo gran servo di Dioche qualanque ben vafto Tempio , e fpaziolo Teatro era incapace del concorso alle sue Prediche , che perciò

1

ţ

i

care in campo aperto, con afficurare ciafcheduno da qual fi fosse minacciosa, ed evidente procella : come successe nella Città di Varadino in Ungheria e nella Valtelina ne' confini di Lombardia, ove oscuratosi il Cielo, e principiando una formidabile tempesta, si di spaventevoli baleni, ed orrendituoni, come di frequenti folgori, e copia non mediocre di pioggia, afficurati tutti dall' imperiofa deftra del Santo , dove d'ogni intorno fiumi, per così di. re , scorrevano di quella , ne pur una stilla fu osfervato cadere sopra il devoto circolo degl'ascoltanti, e l'ifteffo, benchè con elito variato, successe nella Città di Varadino nell'Ungheria, dove per un'improvisa tempesta, che comparve, nell'aria, volendo il Popolo partirsi, mentre flava il Santo predicando, gli diffe, che chi voleva partire partiffe, ma che chi voleva restare dicesse un Pater, ed un' Ave, il che fatto da tutti, sparirono immediatamente quelle negre, e gonfie nubi, restando l'arla serena, come mai non sosse stata offuscata, ed annerita da una si denfa. e minacciofa procella. Svanito poi ogni timore da quel titubanti cuori, chestavano ascoltandolo , trà quali oftre molti Cavalieri, vi era anco il Vescovo, piacque al Signore manifestare loro la purità del fuo fervo in altra prodigiofissima forma, efu, che stando egli in quel sito medefimo dove caderono le minaccie del Cielo, fi vidde durante la predica fvolazzar fopra di lui un' Augelletto, eterminato, ch' ebbe di predicare, pofatolegli fopra il braccio, fi lasciò con tutta mansuetudine accarezzare, e ricevuta dal Santo la libertà, volò fubito nel grembo del Prelato, il che fece reftare ciascheduno, attonito. Ne fu di minor meraviglia l'altro caso successo in un'altra Città principale dell'Ungheria, mentre stando fopra il Pulpito per predicare alla prefenza del Vefcovo, e Principi secolari, e moltitudine grande di popolo, appena diede principio alla Predica, che comparvero foprala di lui tefta altri trè Augelli di tutta vaghezza, e di non più veduto colore, li quali si trattenero con gransimetria, e quietezza, fin tanto, che durò l'Apostolico ragionamento, e terminato che fu, diedero al Santo unitamente con dolce armonia di Paradifo, ed adagiato volo il loro vi-Flor Sand, S. Strav. Par. II.

tuto offervarela di loro venuta, e partenza con ammirazione di portenti si rari . Fu in Alemagna per pura fuggestione diabolica dal proprio marito accufata di adulterio una Signora di non ordinaria confiderazione, e fua moglie, e temendo il Giudice il promulgare sentenza di un simil fatto, fi rimife faviamente al prudence, non meno che fanto giudicio del Capiftrano, avanti di cui venuti li Conjugati affieme co'l bambino di due mesi, ed ordinando il Santo al pargoletto, che dovesse senza altra dimora finire quella contreversia si grande, che per lui era originata : Si scuo. te di fatto per liberarli dall'infantili legami delle faicie il bambino, e spiccatosi alla vista del suo legittimo Genitore, abbracciandolo con affetto filiale, chiamollo alla prefenza di tutti gli affanti con ben'articolata, ed organizzata voce per nome, dicendo apertamente, voi si fiete il mio Padre, che generato mi avete, ed in tal mirabile forma terminò un si fiero. e diabolico contrafto. Nella Città di Loth in Ungheria cade senza effer veduta da alcuno in un rimoto pozzo una bambina di trè anni, e trovata in quello per la diligenza de parenti il terzo giorno già putrefatta, nel quarto appena aggraziata dalla benedizione del Santo, deltandofi a guifa di fonnolente bambina dal profondo letargo della morte, afficurò cialcuno dell' onnipotenza di Dio, e delli meriti grandi del Capiftrano: Si affaticò anche il nostro Santo indefessamente per liberare la Criftianità tutta dall'implacabile crudeltà del Turco, ò sua formidabile potenza, e lo fece conoscere al mondo tutto in diverse occasioni , ma particolarmente in una sotto Belgrado , la qual Città si puos chiamare autemurale del Regno di Ungheria. Si era accampato fotto di questa gran fortezza Mehemet figlio di Amurat Imperadore de Turchi, con un formidabile efercito di cento venti mila combattenti benche altri vogliono, che foffero più di ducento mila, alla di cui vista intimoritifi i Criftiani, giudicavano con la perdita della Piazza si perdesse non solo tutto il Regno, ma anche la Cristianità tuttas ma il nostro Capistrano confidato nell' Onnipotenza di Dio, e stimolato dallo Spirito Santo, nel giorno di S. Maria Mad-dalena, paffando il fiume Sava, feguita-Ja, non avendo alcuno degli:uditoripo- I to da pochiffima truppa di foli cinque Pp 3

mila Cristiani, fra Zappatori, e simili ab- 1 jetti , ne valendosi di altre armeil fanto vecchio . che dell' invocazione del Santiffimo Nome di Gestì, seongiurando sovenre quei perfidi, ed indemoniari, con quelle facrofante parole, Ecce Crucem Domini , fueite partes adverfa, non abbandonando già mas l'efercito; anzi stando al capodi effo, armato di viva fede fu rotto l'inimico, e fu sforzato doppo fei ore di crudeliffimo compattimento cedere alle forze incipugnabili del Capistrano, e ritornarsene vilipelo con morte di ottanta, e piti mila Turchi, eperdita di tutto il bagaglio; Onde per memoria di quetta fegnalattilima, e miracolofa vittoria, fu iftituita la Festa della Trasfigurazione del Signore, Liberata l' Ungheria, ela Criftianità tutta dall' implacabile grudeltà del Turco, e sua formidabile potenza, piacque alla miserieordia di Dio di premiare il suo gran Servo Giovanni, preparandoin ricompensa di tante fatiche alla di lui benedetta anima un' eterno ripofos onde fu forpreso per causa degl'ultimi parimenti fofferti, da ardentiflima febbre, ed incessante flusio di sangue, Calcoli, Renella, eda ficriffimo dolore di fianchi, ed altrimali, da quali fu per lo spazio di fettantotto giorni cruciato a fommo grado, fofferendo però egli il tutto con indicibile pazienza per amor di Diov ed avendo faputo per rivelazione Divina, che nel giorno natalizio della Santiffima Vergine fua fingolare Avvocata, e Protettrice doveva paffare da questa vita alla gloria del Cielot si sece subito condurre nella Città di Villac, nel Convento de Padri Minori Offervanti da lui fondato, e flabilito nell'Offervanza, ed ivi munito con li Santifimi Sagramenti , pronunciando , benché con voce flebile quelle parole di Davidde, In manus tuar, Domine, commendo spiritam meum, resc lo spirito al Creatore l'anno del Signore 1456. alli 22. di Ottobre in giorno di Sabbaro alle ore 21. in età di anni 70. emeli quattro me no un giorno, con fentimento univeríale della Terra, ed altrettanto giubilo del Cielo. Il Capiftrano ebbe tutte le virtul in grado ero co, e primieramente la Fede, come fondamento di tutte l'altre , tutti prodigiofissimi, e molti cosi appromentre per la Fede Cattoliea, e con le vati dalla faera Congregazione ne Riti parole, e con l'opere, eon animo in nella caufa della fua Canonizzazione, e vitto, e forte, mai cefsò di faticare, effen- confiftono nella liberazione di paraliti-

tore Generale fatto più volte da Sommi Pontefiel, liberol' Italia dalla pestifera setta de' Fraticelli, espurgò l' Austria, e l' Icalia dalle ufure, ed infolenze ebraiche, la Moravia, la Moldavia, la Stiria, la Carinthia, e la Boemia, furono con immense sue fatiehe liberate dalle perniciosissime erefie degli Uffiti, degli Adamiti, ed altri per maggiore ingrandimento della fan-1a Fede, ruppe, e disperse molte volte li più poderoli eferciti Turchefchi. Introduffe ne' Conventi dell' Ordine fuo li ftudi pubblici di Filosofia, Teologia, e sacri Canoni . Compose quarantacinque Trattati di diverse materie, tutto per difendere, epropagare la fanta Fede Cattolica. Ebbe anche in grado erojeo la virtuldella speranza, sperando consinuamente, e fermamente l'eterna beatitudine , che perciò abbandonando il Mondo entrò in una strettissima Religione, chesolo nella (peranza in Dio li fonda, fprezzò gl'onori, fuggi le dignità, ed in tutto il corso di fua vita domò il fuo corpo con fatiche, digluni, flagelli, ed altre mortificazioni, acció più facilmente acquiltafse lo sperato bene eterno. Sempre ardeva di carità verso Dio, mentre non cercava altro, che il fuo Divino culto, e la fua gloria, che perciò tanto fi affeticò per la venerazione del Santiffimo Nome di Gesti, edifuoi proffimi, ancora ardentiffimamente amava . proccurando dar loro continui ajuti , tanto temporali, come spirituali. In somma di tutte l'altre virtil fu eccellentiffimamente adornato. Per narrar pol la quantità de' miracoli, che colle intercessioni del Capiftrano fono fisti operati da Dio farebbe necessario far groffi volumi: fi potranno vedere da qualfivoglia divoto fedele, e ne Processi della sua Canonizazi ne, e nella fua vita feritta dal Signor Gio: Bartiffa Barbieri Romano . Solo così in fuccinto, dieo, che li Mira. coli operati dal gloriofo S. Giovenni da Capistrano nella Città di Villaco folamente, come con pubbliche atteffazioni confermano quei Magistrati, sino ed un'anno, e mezzo doppo la di lui fanta morte giungono al numero di cento ottagra fei , do Commissario Apostolico , ed Inquis- | ci, ciechi , fordi , attratti , rotti , mutizoppi , indemoniati , carcerati , partucitanti , appellati , infermi di polleme, di flussi di fangue, di mal caduco,, e di molte altre infermità tutti fanati dall'intercessione del Capistrano, oltre molti morti rifuscitati. Ne posso in questo picciolo ristretto riportare la quantità de' Miracoli operati dal Capistrano in diverse parti del Mondo, quali tutti fi potranno vedere nell'iftoria della fua vita, feritta per extensum, ma folo per maggior gloria di Dio, edi San Giovannida Capiftrano, dirò quello, che a' nostri tempi è succelso. Nell'anno 1683, ritrovandofi la Città di Vienna assediata da esercito numerofissimo, epotentissimodi Turchi, a segno. che dalla Cristianità tutta era deplorata per perduta, volendo il zelantifimo Paftore Papa Innocenzo XI, di eterna memoria, prevalersi in tanta necessità del singolar difensore Capistrano, tra gl'altri atti di una vera , e paterna pietà , ordino, che si esponesse la di lui fanta Effigie nella Chiefa di Araceli fopra l'Altar Maggiore, con lumi acceli giorno, e notte, con. cedendo Indulgenza plenaria, per indur-re più facilmente il Popolo Cristiano a chiedere misericordia, e elemenza a Dio in caso di tanta necessità, mediante l'intercessioni del Capistrano, e piacendo sommamente all' Akissimo , come piamente possiamo credere, il mezzo di un tanto Intercefsore, fuccefse, che nel giorno dell' Assunzione di Maria Vergine al Cielo , la Città di Vienna da inferiore, e perdente, viddesi in un tratto divenire superiore, evittoriofa, con strage dell'inimico, e perdita del suo ricco, ed inapprezzabil bagaglio, il che fuecesse in meno d'un Mele, cioè a i 12, di Settembre dell'iftesso anno, dal giorno della sopraccennata fanta rifoluzione del fanto Vicario di Crifto. Nè in ciò restringesi la magnificenza Divina per contestare i pregi del suo diletto Giovanni da Capistrano, perche in pil ampla, e palefe forma, volle indi a poche settimane manifestarlo per tale con lo stupendo caso feguente, atteffato con pubbliche fedi di nutentici teftimoni, nominati nel libro della fua vita, essendo la relazione prodigiofa nel modo, che fiegue. Sia noto a ciascheduno, come alli 4. di Ottobre dell' anno 1082, in un Romitorio dedirezto al

Serafico Padre San Francesco, non molto lungi da Schleishem Diocefi Frifigefe,celebrandosi da'Religiosi li primi Vesperi con pieniffima folennità, ed intervento di centinaia, e centinaia di Fedeli, occorfe con meraviglia, estupore il prodigio feguente. Effendo ivi esposto un sontuofo fimulacro, o vogliamo dire, Statua di legno del gloriolissimo Giovanni da Capiffrano, nel dicui Piedestallo munita, efortificata veniva con ferriadattati, sostentando in una mano il Crocififfo, e nell'altra il Veffillo del Santifimo Nome di Gesti, nel modo, e forma, con che effo vivente incoraggiva i noftri alla battaglia contro il nimico commune, fû veduta volgerli da sê fteffa all' improviso da una all'altra parte, cioè dall'Occidente all'Oriente, con fiffare il fuo benedetto volto verso l'Ungheria, e perfiftere in quel posto due ore in circa, finche chiamati due robustissimi operari, a gran forza, e fatica, fu al fuo prillino stato rivolta, ed il prodigio posfiamo piamente credere volesse fignificare, che ficcome il beatiffimo Giovanni dal principio fin'al fine della fua meritoria vita e già mai stancossi per-il suo Cristo, e diedesi specialmente a conofoere coll'opere, per propugnatore indefesso dell'Ungheria, così piacesse alla Divina bontà di moltrare a noi tutti in si fatto modo, essere questo Santo un gran difensore dell'arme Cristiane, come l'esperienza ne attesta, e tanto basti per contestare in tutto la somma pietà di Dio, e gran protezione del gran Santo Giovanni da Capistrano, tutelere : e difensore delle arme Criftiane contro l' inimico commune. Quanto si è potuto riffringere in questo breve racconto, è poeo anzi un niente di quello si dovtebbe. e potrebbe dire del gran Santo Giovanni da Capistrano, che se si vuolsentirediffusamente, leggali la sua Vita scritta dal Signor Gio: Bartifta Barbieri Romano Proccuratore indefesso della di lui Canonizazione.

Alli 27. Ottobre .

LA VITA DI SAN VINCENZO. Sabina, e Crifteta, Martiri.

Ndando il Presidente Dacianoper le Cittadi, e popolazioni di Spagna, spargendo il sangue de Cristiani, e quasi una fiera Tigre in ciso abbellendofi, per dar guito a gl'Imperadori Diocleziano, e Massimiano, che l'avevano mandato, accioeche a tutto suo potere proceurasse di estinguere, e di fradicare dal mondo la nostra santa Religione, giunse ad Ebora, oggi da alcuni ereduta Elbora, Città di Portogallo, eda altri (ilche èpiù probabile ) Talayera della Regina, Villa notiffima, dodici leghe diffante da Toledo, Dimorando dunque in Elbora quel malvagio Prefidente, seppe ivi essere un giovine chiamato Vincenzo Cristiano, e di lodevoli coftumi: fecelo asè chiamare, e quando lo vidde di si gentile disposizione, e prefenza, fegli affeziono, e mosso da una falfa compassione, gli cominciò a parlare amorevolmence, ed a perfuaderlo, che fi volesse dolere di se stelso, e lasciar di morite per Crifto , ch'era flato erocifiso , per pubblica sentenza. Non puote il santo giovine fofferire le parole del Presidente, come bestemmiatrici, ed irreligiose contra Cristo nostro Redentore, ed acceso diun fervente zelo, lo riprese gravemente, che così parlafse contro quel Si gnore che doveva adorare, e riconoscere per Dio, se non era cieco, e posseduto dal demonio. Ripigliò all' ora Daciano, dicendo che, perchè eragiovinetto, ed ancora d'imperfetta prudenza, gli perdonava quella temerità, ma cheben come padre loavvertiva, che per non morire fagrificalse alli Dei. Alche rispose il glorio-so Martire; Che quelli veramente mancavano di prudenza, e di giudicio, li quali adorano le statue di pietra , di legno , e dimetallo, lasciando di adorare Dio vivo, e vero, che è un folo Creatore del Cielo , e della terra. Sdegnoffi il Prefidente per le parole, che il Santo glidiceva, e com mandò, chegli fosse levato dinanzi, che ò fagrificasse a Giove, o che morisse con diversi, ed atroci tormenti. Rapirono all' ora fubito i manigoldi il fanto Martire

Giove, perchè sagrificasse, ed essendo al piede dell'altare una gran pietra, fubito che San Vincenzo pose sopra quella le piante, si ammolli la sua durezza, e divenne comedi creta in modo, che rimafero in essa impresse le forme de i suoi piedi. A questo miracolo ne accompagno Dio un' altro , perchè vedendo i Gentili , e ministri di Daciano, come per virul di quel Dio, cui Vincenzo confessava, quella pietra fi era ammollita, ammollirono ancor effi i loro duri cuori, e cominciarono a dire, che fenza dubbio quello doveva efsere il Dio vero, da che faceva meraviglie si grandi . E con questo mormorio, e qualche tumulto, lasciarono di dar la morte a S. Vincenzo, e lo pofero in carcere, riferendo a Daciano, che quel giovane avea chiesto il termine di tre giorni , per pensare, e determinare quello, che avelse a fare, ilche piacque a Daciano. Stando dunque il Santo nella prigione, converti alla Fede di Cristo nostro Signore molti Gentili, edi pietredure, che prima etano, li cangiò il Signore in figlipoli di Abramo, e della fua Chiefa per mezzo del Santo carcerato, il quale avendodue forelle, chiamate una Sabina, e l'altra Cristeta, pulcelle, ed orfane, che avevano posta tutta la loro confidanza in lui , mentre alla prigione molto dolevansi , rappresentandogli la loro solitudine, ed il pericolo nel quale abbandonate rimanevano , di perdere l'onore , e l'anima maneando lui, finalmente lo pregarono con molte lagrime, che uscisse di carcere, e fuggiffe con esse in parte, dove poteffero fottrarfi a tutti , ed occukarfi da quel crudele tiranno, e vivere Cristianamente in qualche pace, e quiete. Egli si risolse di cosifare, e con la buona difposizione, che avevano verso di lui le guardie , fi parti una notte così fegtetamente, che il Presidente non lo seppe, nè per buona diligenza, che ufaffe, lo puote arrivase fino alla Città di Avila, dove per fuo commandamento furono tutti trè presi. Ma per la strada, di modo San Vincenzo aveva accele nell' amore di Gesul Cristo le due fue forelle , che niuna cofa più desideravano, chedi morire per esso, come lo mostrarono ne' rormenti , che patirono , perchè prima furono allargate loro le giunture nell'ee lo condusero innanzi ad un'altare di culco, e poi crudelissimamente venne-

to flagellati, lodando nel mezzo delle f suo, e partendosi non su più veduto. Ed sferzate, e de i tormenti tutti trè ad una voce Gest Crifto, e ringraziandolo della grazia , che loro faceva . Allora fu tanto il corruccio, e lo fdegno, eh'ebbero quegli empi ministri , veduta la co-fianza, ed allegrezza de i Santi Martiri , ed udendo le voci, e le lodi, che davamo a Dio, che parendo ciò loro gran dispregio de gl' Idoli, ed affronto proprio , prefero i Santi , e posti i loro capi fopra pietre, con una nuova specie di crudeltà glie li fransero, con altre pietre , fpargendo per i campi le cervella , e cost diedero gloriofo fine al loro martirio. Rimafero ivi i fagri corpi distesi, acciocche i cani , e gli augelli di rapina li mangiaffero , fenza che ofaffero gli Cristiani sepellirli; ma perchè si veda la provvidenza, che ha Diode'suoi servi, e che non cade pur un folocapello dalla loro testa senza la sua volonta, provvidde egli, che venille a custodirli un grande, e deforme serpente, che in certe grotte vicino alla Città dimorava, danneggiando molti, etutti spaventando. Questo Scrpente fipose vicino ai corpi Santi con notabile affiftenza, evigilanza per difenderli da qualfivoglia ingiuria, come fece con un Giudeo ricco della medefima Città, ilquale con mal' intento, e diforezzo della religione Criftiana, venne a corpi ivi interra diftefi, ma mentre fi volle d effi approffimare, il Serpente lo invefti. clocinfe, eftrinfe di modorale, che quali lo affogava, febbene per lo spazio di un'ora, folo fibilando, e con la lingua mostrando la sua ficrezza, stette fenza danneggiarlo, e fenza far altro, che atterrirlo, per dar tempo, che il Giudeo facesse quello, che al fine fece , perche , comprendendo, che il serpence non faceva ciò a cafo, ma che era moffo da quel Signore , al quale tutte le creature ubbidifcono, e che Gesti Crifto era vero Dio, posciache per infino i serpenti davano testimonianza della fua divinità , e grandezza, alzò la voce, e gli occhi al Cielo, ediffe: Gesti Crifto Creatore de fervi tuoi, liberamida questa fiera belva, che io ti prometto di credere in te, di ricevere la tua fede, edi fepellire i corpi di questi amici tuoi onoratamente. Subito finite di dire queste parole il serpente loslegò, come quello, che già aveva compito l'ufizio

il Giudeo tornando inse, econfiderando quello, ch'era avvenuto, fi battezzò, e poi infieme con alcuni Criftiani fepellii Santi, ed edificò un fontuolo Tempio 10pra la loro fepoltura".

Orachi non fi meraviglierà, e loderà il Signore, per i modi, chetiene in ono-rare i fuoi Santi, ed in tirare alla fua conoscenza, efede i-fuoi nimici? Una spaventofa, ed orribile ferpe difendeva i corpi di quelti gloriofi Martiri, e quella, che prima dava la morte a i vivi , e si pasceva de i loro cadaveri , allora onorava i corpi estinti, e li difendeva, accioechè le fiere, e gli uccelli rapaci non fe ne fatolaffero, e cingeva, e ftringeva il Giudeo, perché vomitaffe il veleno della infedeltà, e fi abbracciaffe con Crifto. O poffanza del Crocififfo! Obontade immenfadel Signore! Qual' uomo farà si folle, e cieco, chenon loglorifichi, ferva, ed ami? Il Martirio di questi gloriosi Santi fii alli 27. di Ottobre circa l'anno del Signore 303. imperando Diocleziano, e Maflimiano. In diversi tempi grandi meraviglie poi avvennero a quelli, che giuravano per il fepolero di San Vincenzo in Avila, onde per questa causa, per la venerazione in che fono questi Santi tenuti , i Rè Catsolici Don Ferdinando, e Donna Isabella d'illustre memoria nelle leggi del Toro vietarono tal giaramento fotto gravi pene. Nel Monistero di Sant' Isidoro di Loone affermano, che hanno il corpo del fanto Martire, ed in Avila dicono, che ivi ripola, e parimente nel Monistero di San Pietro d'Arlanza, vicino a Burgos, ed in Palenza dicono di avere il corpo di Santa Crifteta . Può effere, che in tutti questiluoghi vi fia qualche reliquia, e parte de eorpi di questi Santi, e che, come sovente avviene, dicano diaverli intieri. Di San Vincenzo, Sabina, e Crifteta fanno menzione li Martirologi Romano, di Beda, edi Ufuardo, ed il Cardinal Baronio nelle fue Annotazioni, okre gli Autori, che scrivono vice de' Sanci.

11.0

CHARLE & A R. Co.

Alli 20. Ottobre.

# LA VITA DI SAN MARGELLO, e de i dodici suoi figlinoli Mateiri

TRà li molto illutiri Martiri, che fono flatti in lipsqua, uno e S. Marcello foldato, e Centurione, o Capitano di ceaso foldati, così per effer qgli motro gloriolismente per Citilto, come per avere col fuo efempio nnimati odoici fuoi figliuoli a dare valorofamente la vita per quel Signore, che per effii aveva data infui forpa la Groce i del padre, e dei figliuoli parleremo noi quivi, e riferiremo ciò, che fi trova nelle tione Eccelefifiche, e ne Berviari, e Leggendari antichi di Sugara.

Il Martirio di San Marcello, ferirto da i Nodari di quel medelimo tempo, è riferito dal P. F. Lorenzo Surio nel fuo quinto Tomo alli 20, di Ottobre, riftretto in poche parole fu di questa maniera. Celebrando le legioni militari della Provincia di Galizia la nascita dell' Imperadore Diocleziano , con coronedifiori, e di rofe in capo, ed andando ad offerire l'incenso, che avevano in mano ad una statua dello stesso Imperadore, Marcello Centurione della Legione detta Trajana, che si trovava presente, abbominando, come era di ragione, si deteltabile fagrificio, con disprezzo non volle offerire l'incenfo, perlochè causando mera-viclia negli altri soldati, lo cominciarono effi a molestare, che fagrificasse, e si conformaffe con gli altri ; ma egli acceso dell' amore di Dio, e disprezzando gli onori, e beni della terra. fi levò la cintura militare. ed inficme con la spada, la scagliò da sè, chiaramente confessando di essere Cristiano. Di questo venne egli tosto acculato innanzi a Fortunato Tribuno di quella Legione, e Presidente di quella Provincia, e parládone a Marcello gli fu da lui rifpolto con gran libertà, onde egli lo feceincatenate condurrealla Città di Leone per udirlo ivi nn'altra volta.

Avendolo poi claminato la feconda volta, rifultò dal ragionamento, che Fortunato lo mandò prigioniero ad 'Agticolao Prefetto del Pretorio, aj ligora refidente nella Città di Tanger Metropoli della Provincia di Tingitana in Africa, che in quel tempo era ioggetta alla giurificizione

del Presidente di Spagna'. Condusselo socto la custodia di un soldato chiamato Celicio Arba, ed in quel lungo viaggio pati San Marcello grandi travagli, andando incatenato, e con ognidifagio; ma poichè fu aiunto, chiefelo Agricolao fopra la caufa : a cuiavendo Marcello gravemente, e costantemente risposto, con chiaramente confessare quello, che aveva fatto, e detto, che era Criftiano, eche non fi farebbe lasciato vincere da timore, ne da spaventi, ne da tormenti per dilungarli un punto dalla confessione di Gesil Cristo; il Prefetto produnció fencenza nella forma feguente contra di lui. E'mia volontà, e commando, che fia tagliato il capo a Marcello, perche pubblicamente hà violato, e rotto il giuramento del carico di Centurione, nel quale ferviva nella guerra, rinunciandolo, e disprezzandolo, e per aver dette nell'udienza del Prefidente parole difeomposte, e folli. Udendo questa fenten-za Marcello diffe : Iddio ti dia bene, e con quello fu decollato. Il fuo corpo fu ivi fepolto, e nel tempo de i Cattoliei Don Ferdinando, e Donna Isabella per la buona diligenza di un Prete chiamato Isla, venne trasportato da Tanger in Leone, e posto in una Chiefa del fuo nome, ch'e la principale Parocchia di quella Città. Ripofa il luo fanto Corpo fopra l' Altar maggiore in un Arca dorata di molto bell'artificio, e nel Breviario antico di Leone fi hà, che la moglie di lui ebbe nome Nonnia, e che quando seppe la morte di fuo marito, e di alcuni de i fuoi figliuoli, pregd Dio, che la togliesse appresso di se, e che subito mori . Tengonia per Santa, ed in gran venerazione , insieme con un pozzo , nel quale dicono, che per qualche tempo fletteil corpo fuo, Il marcirio di San Marcello fu circa l'anno del Signore 198. imperando Diocleziano, ed il Martirologio Romano, quello di Beda, e gli altri ne fanno menzione alli 30. di Ottobre, e nel Breviario Toletano v'hà un'Inno del fue martirio, e gloriofa corona.

]

r

c a P

í

Į

8

5

1

DE FIGLIVOLI DI SAN Marcello Centurious, Martiri.

L Breviario di Ebora, e Gio: Vasco L Breviario di Epuga, dicono, che nella cronica di Spagna, dicono, che de i dodici figliuoli di S. Marcello furono questi i nomi, Claudio, Luperzio, Vittorico, Facondo, Primitivo, Emerico, Celidonio, Paulto, Gianuario, Mareiale, Servando, e Germano, e che tutti furono Martiri.

Alli 20. Outobre .

DE SANTI CLAUDIO. Luperajo , e Vittorico Martiri .

I trè primi furono martirizzati in Leo-4 ne, cioè Claudio, Luperzio, e Vittorico da Dionegiano Prefidente di Galizia, il quale li fece prendere, e decapita-re, lafciando didatgli altri tormenti, acesocché con elli non deffero esemplo ad aleri Crittiani , animandoli a morire , e ed al Maeltro. Cresceva con l'etàil senperchè non aveffero quella gioria di avere molto patito per Critto. Horo fagricorpi fono in Leone in un Monistero di S. Benedetto, detto's. Claudio, el'anno 1573. Il Cardinal Giacinto (che poi fu affunto al Sommo Pontificato con nome di Celeftino III.) effendo legato in Ispagna a preahi del Rè D. Ferdinando, e di D. Gio: Vescovo di Leone, edi Pelagio Abbate di va, perché sovente si rittrasse a qualche quel Monistero alla prefenza di akri moki luogo folitario per meditare la fanta leg-Vescovi, ed Abbati, li fecce collocare in ge di Cristo, per sar orazione, per viun luogoalto, edecente, alli 23. del me- ver parco, per vincere il fonno, e per fe di Marzo, come li scorge da una pietra ( quando non poteva gire alla Chicla-) antica, che è nella tteffa Chiefa: E quan- alzare il cuore al Padre Eterno, ed adodo il Re Almanfore prefe Leone , volle rarlo con umiliazioni efteriori, guardanentrare in quel Moniflero, ma il cavallo li arresto , onde mosto il Re da questo l miracolo, non permife, che fosse fatto pi passò Malachia la sua fanoiullezza, e danno in effo. Il martirio di questi Santi fii circa l'anno del Signore 299. alli 30. di doli muovere dal Signore, che lo guidava, Ottobre , nel qual giorno la Chiefa di Leone, celebra la loro festa, tenendoli rio, che rinchiuso in una cella vicino alla per Padroni, ed il Marsirologio Romano Ghiela maggiore, faceva penitenza, ed orazione continua, per efsere da lui ad-

### ALLI TRE DI NOVEMBRE.

LA VITA DI SAN MALACHIA . .. Vescovo d' Ibernia .

I L gran Padre, e divotifismo Dottore San Bernardo fil molto grande amico in vita di S. Malachia Vescovo d'Irlanda . e fi trovò alla fuz morte, elo fepelli, e fi gloria d'aver ricevuta la fua benedizione s di più foriffe in fua lode un fermone , e la vita fue , dalla qualé gaveremo nos quello, che quivi diremo.

Nacque S. Malachia in Irlanda nella Città di Ardonaca di nobile, e generofo fangue, e fua madre era moko pia, e deliderola, che fino dalla fua puerizia fuo figliuolo crescesse più in divozione, che nelle lettere del fecolo, febbene egli era si abile, e tanto bene inclinato, che nell'uno, e nell'altro fuperava i fuoi eguali, e dava soddisfazione alla Madre, no, e la fcienza, e non meno la fantità in lui , e pareva nell'età tenera vecchio, perchè essendo fantiullo abborriva le leggerezze di tale frato, mon folo per fua buona inclinazione, ma ancora principalmente, per l'unione dello Spirito Santo, che l'aveva nià eletto per se, ed interiormente lo svegliava, e stimoladoli dalla vanagloria, che è certifilmo ve eno della virtu. Con questi buoni princigiunie all'adolescenza, nella quale fentenfe ne andò ad un fant' uomo chiamato Imadottrinato, ed indirizzato nella, via fpieltuale, come da uomo di vita tanto auftera, eche volontariamente efsendo vivo fi eta condannato alla fepoltura

gente gran meraviglia, e ciascuno ne parlava secondo il suo gusto, ed affetto La maggior parte mossi dall' umanità mosco fentivano; che un giovine ben nato, delicato, e ben voluto, fi fosse obbligato a tanta afprezza , ed altri attribuendolo a leggerezza, lo riprendevano, dicendo, che aveva preso carica soverchia rispetto alle fue forze, non intendendo ció che diffe lo Spirito Santo per il Profeta, che ben fi conviene all' nomo portar il giogo del Signore fino dalla fanciullezza : E tanto più è Malachia da effer lodato (dice S. Bernardo) per avere aperta la firada a gli altri, e per effere flato il primo, che di quel paese desse altrui esemplo. Pofeli egli a i piedi d'Imario affiso in silenzio, e fommiffione, perfezionando l'intelletto, e la volontà con intiera ubbidienza, con una mortificazione perpetua, e con tutte quelle arti, ed induttrie, che conducono un'anima fervorofa, e manfueta al colmo della perfezione Evangelica. L'Arcivescovo Celso con consenso d' Imario l'ordino Diacono, e con questo ordine fagro fi vefti di nuovo fpirito , e cominciò ad esercitare tutte le opere di pietà, specialmente quelle, che sono più baffe, e moleste. Sepelliva con particolar cura i morti, parendo a lui, chein quell' ufizio fosse congiunta l'umiltà con la umanità, nel che ebbe gran contrafto di uma fua forella secolare, che siteneva ad affronto vedere fuo fratello ranto occupato in quel pio efercizio, pure egli non fece cafo ne di lei, ne de fuoi detti, e contraddicenze. Di età d'anni venticinque l' ordinarono Sacerdote con gran ripugnanza, e gli fu dall' Arcivescovo imposto il carico di predicare, e d'insegnare il catechismo a quella gente rozza, e selvaggia, nelche s'impiego egli sibene, e con tant' anfietà, e diligenza ruppe, e coltivò quella terra incolta, che avendone fuori flerpata la gramigna, cioè gli abufi, e vizi, che la ricoprivano, feminòin essa leggi, e regole piene di giustizia, e di onestà, e vi piantò le costituzioni Apostoliche, Concilj approvati, efopra tutteletradizioni. ed ulanze della Santa Chiela Romana, delle quali cofe del tutto mancava prima . E perché li Santi Sagramenti della Confessione, Confermazione, e Matrimonio, ò per malizia, ò per ignoranza la loro bianchezza, e chiarezza mofira-

Questo fatto di Malachia causò nella i della gente già quasi erano stati del tutto dimenticati, proceurò, che fosse restituito, efi rinnovaffe l'ufodieffi, e che fi celebraffero con solenne musica gli usizi divini. Ma per meglio afficurarfi, e perchê non s'introducesse per negligenza qualche cola contraria a i riti, ed iftituti Cattolici, fe ne ando a cereare un Santo chiamato Malco, che era Vefesvo di Lefmor Città di Mamonia, parte Auftrale dell' lbernia, il quale era antico ne gli anni , fanto nella vita, meraviglioso ne i mira-coli, ed adorno di celestiale fapienza, e per questi doni divini tenuto per un'oracolo di verità, e per commune rifugio de gli afflitti, e con esso essendo dimorato per qualche tempo, ed avendo goduto della fua familiarità, e dottrina, tornoffene al fuo paefe, chiamato dall' Arcivescovo Celso, da Imario suo Maestro, e da altri molti che lo defideravano. In questo tempo successe la morte di sua forella , quella, che non poreva patire, cheil Santo fi occupatie in fepellire i morti, perlochè, perchè li fuoi coftumi non gli piacevano, aveva fatto conto di più non mirarla, ne parlarle, mentre fosse vissuta, ma dopò che fù paffata da questa vita, cominciò a vedere con gli occhi dell'anima quella, che non aveva voluto vedere con gli occhi del corpo, perchè mentre una nottedormiva, gli parve, che un'uomo lo avvisava come fua forella veftita di lutto fene flava fuori della Chiefa, eche per trenta giorni continui non aveva mangiato, ondedeftatoli lubito San Malachia, e ricordandofi, che in quelli trenta giorni non aveva detto Meffa per fua forella, comprefe, che quella fame, che la tormentava, non era corporale ; ma spirituale, e tornò a rinnovare per lei i fuffiagi, che aveva interrotti, e la defunta poco dopò gli apparve fopra il limitare della Chiefa come prima in abito lugubre, e che non era lasciata entrare , ma perseverando il Santo fratello in ajutarla fenza lasciar glorno, che non dicesse per lei Messa, gli tornò ella ad apparire in abito al quanto biancheggiante, ed in Chiefa , fungi però dall'altare. Perconchiudere non lasciò di celebrare per sua forella, fino che gli apparve in Chiefa vicina all' Altare, veltita di bianco, ed in un coro di spiriti beati, che con

1

ı

4

ţ

i

vano quell' anima essere già purificata , sere, ehinò pure al fine il capo, ed ub-ed ammesta alla compagnia de i Corte- bidi a i suoi egittimi Superiori Celso, ed giani del Cielo. Da che chiaramente fi vede quanta gran forza, e valore abbia il fagrofanto fagrificio della Melsa per cancellare i peccati , per liberare dalle pene del Purgatorio leanime, che purgano i loro peccati inelso, e per condurle al Cielo a godere di Dio. Grandi allegrezze ebbe San Malachia, fapendo, che fua forella era giunta a portodi falvazione, ma non fu minore quella, che ricevette per un suo Zio; che si determinò di faris Religiofo. Aveva quello fuo Zio una ricca Abbazia, che era stata di un Momittere fondato-in un luego detto Doncor, distrutto poscia da i Berberi, ed effendo in elso ftati martirizzati novecento Monaei, era reltata l'entrata in mano de secolari, ed ultimamente di guesto Zio di Malachia, il quale si risolse di darsi con l'Abbazia al Nipote acciò potessero i-Religiou, che aveva feco fostentarsi y che crano in gran numero . Accetò il Sant' uomo il Zio fotto la fua disciplima, ed il sito dell'Abbazia, per alzarvi un' edifizio, ma come era amico della povertà di Crifto , maffime all'ora così convenendo per l'edificazione de i fedeli, non volle accertare le possessioni, e terre, ma si bene procurò, che il popolo deputaíse un' akro , che aveise cura di quella facoltà. In quelto luogo cominelò Malachia con dieci Religioti , ed alcuni periti a fabbricare, e si continuò poi, dando il Santo meravigliofo efemplo a i suoi compagnidi ognivirtà, ed essendo nella fua vita, e coftumi una perfetta regola, chiaro fpecchio, e libro aperto di gioriofi conversazione. Ciò che non potendo fofferireil commun nimico, inciso uno della famiglia, per nome Malco, che era infermo, a voler attraverfargli un coltello nella gola, mentre il Santo, a fuo folico, enerava a vifitario, per ucciderlo, ma egli di ciò avvifato, fatta prima orazione entrò nella camera dell' infermo, e con il fegno della Croce lo fano dall' infermità del corpo, e da i mali pensieri dell'anima.

Vacando la Chiefa di Conereth, che era vicina al Monistero di Doncor, di commune consenso su eletto San Malachia per Vescovo, quantunque egli ri-

Imario, che glielo commandavano, fendo già di anni trenta. Cominciò egli ad efercitare l' ufizio Paftorale con grande fpirito, e fervore, e vigilanza, matrovò che quegli uomini nella loro maniera di vivere, non erano uomini, anzi ( levatone il battelimo ) bestie indomite ; pu-re non perciò si spaveneò , ne lasciò di avvifarli comepadre in pubblico, ediciferestarli tutti con lagrime ad uno ad uno per addimefficarli, efareli divenire di lupi, pecore. Molti lufingava, altri feveramente riprendeva, equando cio non bastava voltavast corando a Dio con profone da umiltà - e con rigorofe penitenze -Andava a piedi , e con grande fatica per i villaggi, ecafali, à pacificare, a curare quel greggo, patendo nella vilità del fuo Vescovato infinite tribolazioni , affronti, ed ingiurie di quei mali figliuoli, fame, fete, freddo, ed altre incommodità, benedicendo quello, chelo malediva; relistendo con la pazienza a i malitrattamenti, e pregando Nottro Signore per quelli, che lo perfeguitavano. È tanto al fine perferero egli in battere alla porta della mifericordia di Dio, che gli fit aperto . ed in virtil dell' Onnipotente fi ammollirono le pietre, labarbarie fi mitigò , e poco a poco tinei cuori ribelli, ed impietriti firefero, cominciando a ricevere i raggi di luce, e la dottrina Evangelica, che il Samo predicava.

Avvenne polcia, che i Barbari Aquilonari entrarono in quel pagle, ela Città di Concreth in gran parte rimafe sovinsta; di modo che San Malachia con i fuoi Religiofi (che erano cento, e venti) fi parti per il Regno di Mamonia, dove edifico un pel Monistero alle spese del Re Comarco con il quale, ( mentre viveva in bando dal suo Regno ) il Samo aveva prima renuta grande amicizia: In quelto Moniitero, fendo Malachia Vescovo, e Macftro come era, per dar elemplo a gli altri andava lunanzia gli altri, ed era il primo nelle fatione nella offervanza della Regola. Serviva quando a luitoceava in cucina de nel refettorio de nel coro non voleva privilegio alcuno; facendo lá parte fut in cantare le antifone y e lezioni y e nelle cerimonie - come il minimodel convento: è pugnalse, e mecise il pasere per pon el mottravati cosi forvasolo, e zelante della

povertà volontaria, che giudicando egli tindi avendo a lui data nelle mani la verga effere convenevole, che il convento avelfe i beniin commune, per il fuo foltentamento, non permetteva, chealcunoin particolare avesse cosa propria, ne contraria alla fanta povertà. Ora stando San-Malachia occupato nelle cofe fuddette, successe la morte di Celso, che era Arcivescovo di Armacano, madre di tutte le altre Chiefe d'Ibernia, e la più illuftre, e riverita di tutte, come quella nella quale era ftato San Patrizio primo Apoltolo, e padre di tutte quelle nazioni, a i cui fuccessori non folo il rimanente del Clero, e Popolo ubbidiva, ma tuttigli altri Signori fino gli medefimi Re; onde pofero gli occhi tutti in Malachia, per raccommandargli quella Chicfa di tanta preminenza, e dignità, e lostesso Celso in vita lo nomino, affegno, ed ordino per suo successore, per tagliare il filo di un'abufo introdotto ducento anni prima, con che quella suprema dignità fi dava fempre ad nomini di una famiglia fola, conferendo a alle volce ad nomini laici, per il mancamento in effa di persona Eccleliastica, che la meritaffe. Per quetta eaufa dunque giudicò Celfo, che a troncare quella mala radice, ed a tterpare eofa tanto pregiudiciale alla Chiefa, non viera altro rimedio, che lasciare quel carico a Malachia, Ricusò il Santo a fua possa quelladignità, ne la volle accettare fino che non gli ebbero promeffo, che doppo che da lui foffero flate refe piane alcune difficoltà, che in quel negozio fi offerivano, l' averebbero lasciato tornare alla sua prima Chiefa, rimunciando quest'altra, che con tanta anfia, ed ifianza gli raccommandavano, ancorche l'ultima molto più toffe rieca , e preminente della prima s da che fi può credere quanto lontano foffe dall'avarizia, e dall'ambizione, e quanto amico della umilià, e povertà. Ne farebbero ftate baftanti con Malachia le perfuafioni de gli uomini, per farlo accessare quella dignità di Primato, se Dio Nostro Signore nonl'aveffe moffo, con mottrargli, chequellacra la fua volontà, con un fegno del Cielo, perchè nel tempo che Celfo era infermo, e Malachia da lui lontano, fenzache egli sapesse ciò che Celfo presendeva gli appa tve una Donna venerabile digrande flatura, edigrave fembiante: la quale chiefta dal Santo chi fof-fe, lerifnole, cheera la fpofa di Celfo,

del Governo, subito disparve, e Celso medefimo stando per morire, aveva mandato a Malachia come a fuo fuccessore una verga della figura stessa, e molto semigliante a quella datagli dalla Donna in visione. Laonde per non ripugnare alla volontà di Dio abbassò il capo, prescil carico, e cominció ad eferestarlo non come uomo fanto, ma come veramente divino, avvegnaché nella profecuzione dell' ufizio fuo patiffe grandi fortune, e fpaventevoli contraddizioni, a cagione che tutti quelli della famiglia, nella quale per lo fpaziodi ducento anni era ftata quella dignità, che moiti, e poffenti crano, armatidi fdegno, edi furore, fi determinarono di levar prima la vita a Malachia, che di lasciarlo con il Primato d'Ibernia, perdendo cili l'onore, e la rendita di quello .. El'averebbero posto in effecuzione feil Signore non avelle difefo il fuo fervo con la mano fua onnipotente. Andò una volta un Cavaltere principale, ecapo di quella parte, accompagnato da gran numero di gente armata, per eleguire quelta malyagità ed ucciderlo, e pole la fua imbofcata nella strada, per doveaveva da passare Maiachia, cheandava a celebrare una congregazione de i Stati d' Ibernia. Seppe ciò il Santo, ed entrato in Chiefa fece orazione, e subito cominció a ricoprirsi il Ciclo dinubi, ad ofcurarfi l'aria, a tuonare, e lampeggiare, ed a cader fulmini con un vento, e turbine tanto impensolo, ed orribile, che pareva minacciaffe il giorno dell' ira, e dell'eftremo giudicio del Signore. Rimafe il Capitano di quella diabolica compagnia trapaffaco da un fulmine mor+ to contrealtri de i più principali, ed il giorno vegnente furono trovati i loto corpi feechi, ed arli fopragli alberi in campagna, e quelli che givano con Malachia paffando così vicini a quel luogo non ricevettero danno alcuno. Con questo buon fuccello, econ aver ricovrate due reliquie fagre, ( cioè il testo de gli Evangeli, che era ftato di San Patrizio, ed il baftone coperto d' oro , e di preziofe gemme detto di Gesul, per crederli certamente, che il Salvatore lo portaffé ) infegne dequella dignità, fi raccherò alquanto la tempefta; veduto, che Dio compatteva per il fuo fervo, e cosi puote egli efercitare il fuo ufizio più liberamente, febbene non fenza

- Gongle

gran fatica, per non trovare ne luogo, ne mostra fanta Religione, e buon governo tempo ficuro da tradimenti, e da persone, delle Chiese d'Irlanda. che lo cassavano, ed infamavano in pubblico, ed in fegreto. Tra questi uno più temerario, fvergognato, e gran ciarlone prefe per affunto di mordere il Santo, e di latrare contro di lui fra la gente più illustre, e Signori più principali, la cui grazia aveva guadagnata con lufinghe, e giocolerie, e Nostro Signore lo castigo severamente, perche le gli gonfiò, e putrefece la lingua di tal forta, che per fette giorni continui fputò vermi, e finalmente gittando molta materia dalla bocca, refel'anima, e mori infelicemente,

Un'akra Donna di quel medefimo lignaggio, e famiglia, mentre il Santo predicava, alzò la voce, e lo chiamo ipocrita, rubatore dell'altrui avere, motteggiandolo di calvo, e dicendogli altre ingiurie, alle qualiil Santo come favio, e manfueto non rispose, ma bene il Signore rispose per lui, e quella povera Donna perdetteil cervello, e continuamente frencrica, e furiosa gridando, che Malachia l'affogava, se rimandò alla sua Chiesa, essendo stato il nemori: oltre ciò in poco tempo tutta quel. Santo in Roma un mefe, nel qual tempo la difgraziata progenie, che aveva perfeguitato il Santo fini, e fi annichilò con grande meraviglia, e tema di chilo conosceva, aceiocche fappiamo il rispetto, che dobbiamo a i Santi, e come il Santo dei Santi li protegge.

Avendo dunque il Santo Pontefice poste in buon stato le cose di quella Chiefa, se ne volle difearicare, e fostiguendo in luogo suo una persona di rara, ed esperimentata virtu, che si chiamava Gelasio, se ne torno alla fua di Concreth conforme al fuo concerto prima fatto, e perchè la Diocefi di Concreth per degni rifpetti era stata divisa in due Vescovati, lasciò la più nobile, e rieca ad un'altro qualificato, e foggetto, e prese per se quella di Duno, ch'era povera, pieciola, edipora ftima, e per meglio dar conto a Dio di quella fua Chiefa, volle renersi appresso un Collegio di Chierici Regolari, con defiderio di darfi alla contemplazione, ed alla vita religiosa.

Ma perch'egli più si afficurasse del tutto, il Signore lo ispirò di andare a Roma, non solo per visitare le Reliquie, e Santuari di quella santa Città; ma principalmente ancora per riferire, e rappresentare al Sommo che segli offeriva, per lo stabilimento della vento con il suo Abbate, da cui come da

E quantunque tutto il Clero, e Popolo proccuraffe di ritenerlo, e di perfuaderali che non facesse quel lungo, e faticoso viaggio, non fu però possibile, perchè Dio lo guidava. Giunfe a Roma nel tempo, che Innocenzo Secondo di quelto nome governava la nave di S. Pietro, dal quale, Malachia effendo ttato ricevuto son fingolare benevolenza, efavore, la prima cofa, di che lo supplicò, fu, che lo scaricasse dell' uffizio di Pattore, dando ad un'altro il Vescovato, e lasciasse lui morire quietamente nel Monistero di Chiaravalle, dove S. Bernardo era Abbate . Ma il Papa non folo non gliconcesse quello, che ranto desiderava, ma lo creò di più fuo Luogorenente, e Legato Apostolico nell'Isola d'Irlanda, e levatofi egli la fua mitradi capo la pofe fopra quello di Malachia, dandogli ancora i fuol propri ornamenti Pontificali, co'quali diceva Meffa, una Itola, ed un manipolo, e gli concesse altre molte grazie, con che lo con fingolar divozione aveva vificati quei luozhi confegraci con il fangue di cantillontefici, Apoltoli, e Martiri. Nell'andare, e nel tornare da Roma allozgió il Santo nel Monistero di Chearavalle, dove fi confolò eftremamente con la conversazione del S: Abbate Bernardo; e degli altri fuoi figliuoli, che vivevano in quel fazro Convento come Angeli venuti dal Ciclo, ed effi con la prefenza di S. Malachia, e con la fua benedizione, e meravigliofi esempli rimasero avvalorati, e con nuovo fervore, e forza per anellare, ecorrere più impetuofamente alla perfezione.

Lasciò egli nel ritorno da Roma in Chiaravalle quattro fuoi Chierici, perche ivi fossero allevari, ed istrutti nella vita religiofa, onde poscia tornando in Irlanda la piantaffero in quell'Ifola, la quale febbene aveva notizia di Monaci, fino a quel tempo non ne aveva però veduto alcuno; e questi quattro furono come femente del Cielo, che fi feminò in quella inculta terra: perchè effendo frati ammelli alla Religione di S. Bernardo, furono da lui inviati alla loro patria, e doppo quelli altri con alcumi difce-poli di quel Santo Abbate, e della fua fcuo-Pontefice, e Vicario di Crifto tutto ciò, la, i quali fondarono in Irlanda un Confontene derivarono altri cinque, moltipli-cando fi i Seminari, e crefcendo ogni giorno

il numero de i Religiosi.

In giungendo Malachia nel suo paese, fu ricevuto con incredibile gusto, ed allegrezza da tutti quei popoli, che da ogni parte concorrevano a ricevere la sua benedizione, ed a dargli il ben tornato, ed egli per non renere fenza utile l'autorità datagli dal Papa, celebrò in alcune Città Concilj nazionali, ne quali fi fecero utiliffimi decreti, e Canoni, per più stabilire la Religione Cattolica, vigilando sempre il Santo in rimediare alle necessità particolari di ciascuno ora con dolcezza, ora con severità; nè si trovava chi avesse ardire di ripugnare a' suoi commandamenti, e disprezzare le sue lodevoliammonizioni, anzi tutti le ricevevano come medicina, e come cofficuzioni venute dal Cielo, e non fu meraviglia, perchè la sua vira era celestiale, e divina, ed i miragoli, con che il Signore lo illustrava, erano tanti, e si gloriofi, che il contradire a Malachia era un contradire a Dio, Della fantità della vita, dice S. Bernardo queste parole: Lasciando da parte l'uomo interiore, la cui bellezza, valore, e fincerità rifplendeva nella vita, e nelleazioni di Malachia, che diremo dell'esteriore, e di quelle maniere uniformi però sempre decentissime, che offervò, senza che giamai si vedesfe in lui la minor cofa del mondo, che poteffe offendere gli occhi di chi lo mirava? Veniamo alla lingua, cosa certa è, che chi non vaneggia nel parlare è uomo perfetto: e qual uomo fu si curioso che notaffe in Ma. lachin non dirò parola, manè pure un accento oziolo? Chi lovidde muovere un piede, ò una mano con vanità? O in che cofa non dava egli edificazione al proffimo nell'andare, nel mirare, nell'abito, enel fembiante? Aveva una perpetua ferenità di facciatale, chenela trittezza, ne l'allegrezza mai la puote alterare. Era nimico di burle, ma non però auftero, nè ruftico: lieto quando conveniva, mai diffoluto, maiin cofa alcuna negligente, mafapeva diffimularea tempo. Era pacifico, e quieto, ma non oziofo. Dal primo giorno della fua conversione sino all'estremo transito non ebbe cofa propria, nè rendita ecclefiaflica, e secolare, anzi quando su Vescovo ancora, non ebbe cofa certa per la fua men-fa Epifcopale, ne abitazione determinata, che parlavano di San Malachia, debole cocome quello, che tutta la vita confumma- me era del corpo, mà forte nella fede, co-

va in vifitare le fue parocchie, e greggia, fervendo al Vangelo, e sostentandosi di esso secondo il commandamento del Signore. Oltre ciò spesso per non dare spesa ad altri, fi fostentava insieme con la sua compagnia della fua fatica manuale, come faceva San Paolo, ed effendo già uomo di età, e Legato del Sommo Pontefice mai non lasciò l' antica ofanza fua, egli, nè i fuoi compagni digire a piedi quando andava a predicare, forma veramente Evangelica, e tanto più da stimare in Malachia, quanto meno è da altri imitata, onde egli vivendo in tal maniera, a ragione fi può chiamare legittimo erede, e successore degli Apostoli. Tutto

questo è di S. Bernardo . Or che dirò de i miracoli, co' quali Noftro Signore l'onorò, ed innalzò? il medefimo San Bernardo dice; che furono innumerabili, e ne conta molti, de quali io ne riferirò alcuni pochi, che ci poffono muoveread imitazione, ed addottrinare, non che indurre a meraviglia, poiche per questo scriviamo noi le vite de i Santi. Eravi una Donna gravemente tormentata dal démonio, e San Malachia per lei avendo fat-ta orazione, commando al diavolo, che uscisse da quel corpo, ubbidi egli, ma entròin un'altra donna, che fi trovò prefen-te, onde foggiunfe Malachia, io non ti commandai, che uscistt da quella Donna, perchè entraffi in un'altra, or lascia altresi questa. Usci lo spirito dalla seconda, e rientrò nella prima, e cacciatolo ancora di nuovo da quella, tornò alla seconda, in tal maniera burlandosi del Santo, sino che ricuperando egli nuova forza del Cielo scacciò quell'iniquo possessore da ambedue. E l'aver tardato a cacciarnelo (dice S. Bernardo ) non fu per la forza, che aveffe il nimico di refiftere, ma per divina disposizione, perchè più chiaramente fosse conosciutala presenza del demonio, e la vittoria di Malachia, come fivede nel vegnente mi-

racolo. Era stato alloggiato il Santo in una casa, dove posoia si ritrovò un'infermo, ed indemoniato, ed una notte cominciarono i demonja parlar fra di loro, ed a dire: Guarda che questo sventurato non tocchi la paglia, fopra la quale ha dormito quell'ipocrita, e cosi non si scampi dalle mani. Udi

minciò al meglio, che puote a tirarfi verfo I La paglia, c subito si fentirono nell'ariavoci penose, chedicevano; Ticnlo, allontanalo, che perdiamo la nostra presa; ma per la Divina misericordia, in giungendo il povero alla paglia, nella quale aveva dormito Malachia, fitrovò subitamente fano di tutte le sue membra, e libero da i timori, e spaventi diabolici, che pativa; ed i demonj dando urli, e ruggiti lo lasciarono, e disparvero da quel luogo, per più non tornarvi.

Un soldato del Conte di Ulidia fenza vergogna, nè rispetto alcuno, prese per amica una, ch'erastata altresidi un suo tratello, perlochè avvisollo il Santo Pastore con carità paterna del pericolofo stato in cui ficrovava, ma il foldato era così incarmato nel suo vizio, che con grande alterigia rispose, che mai non l'averebbe lasciata, e lo giurò. All'ora Malachia pieno di zelo di giuttizia rispose, Iddiotela tolga a tuo dispetto, e non passo un'ora, che certi fuoi nimici lo uccifero a pugnalate, con chemostrò il Signore, quanto presto toffe polta in esecuzione la sentenza di Malachia, così avvilando certi uomini fenz' anima, de quali alcuni facendo alle spese altrui esperienza, si convertirono, ed emendarono.

Eravi una Donna di tal maniera posseduta, e tirauneggiata dallo spirito dell'ira, e del furore, che non foloi parenti, ed i vicini fuggivano la fua converfazione, ma i propri fuoi figliuoli non potevano con lei abitare. Dove ella era non fa fentivano che voci, gridi, ed una tempesta di parole colleriche, d'ira: era audace, etcmeraria, gittava fiamme di fuoco, mordeva con la lingua, giocava di mani, ed esa infoffribile, ed odiofa a tutti: Non trovandosi a ciò altro rimedio, la condussero i fuoi figliuoli alla prefenza di S. Malachia amaramente piagnendo la di lei infelicità, ela loro. Il Santo mansueto benignamente la chiefe, fein vita fua si fosse mai confessata? a cui rispose ella che nò. All'ora loggiunse egli, che si confessasse. Si confelsò la Donna da lui, ed avendole data la penitenza, chea lui parve convenevole, le commandò da parte di Cristo Nostro Signore, che per l'avvenire più non si sdegnasse . Pare cosa incredibile, e pure è verità, infusele subitamente Dio tanta manfactudine, ecosigran pazienza, chetutti re, enon ballando quetto a ridurlo, fece - Flor Sand S Strav. Parte IL

Y of manual

compresero essere quella veramente mutazione del Cielo, e vifse dopò alcuni anni con una quiere dell'anima fua siftrana , che niun travaglio, tribulazione, ò danno la puote turbare. San Bernardo dopo. aver narrato, che San Malachia rifuscitò una Donna morta, dice, chea fuo parere fu maggiore miracolo l'aver cangiaro il cuore della Donna iraconda, che l'aves data la vita alla morta, poichè in l'una risuscitò l'anima interiore , e nell'altra l'efferiore.

Venne a San Malachia un' uomo laico equalificato molto mal contento, per la ficcità, che diceva di fentire nell'anima fua, e fupplicollo, che gl'impetraffe dono di lagrime dal Signore. Molto perciò confoloili il Santo vedendo, che un'uomo fecolare gli chiedeva quel dono di Dio; ed avvicinando la fua faccia come per benevolenza a quella di colui, gli difse; Iddio ti conceda quello, che chiedi. E da quell' ora in poigli occhi di quel buon'uomo furono due fonti di lagrime.

Mentre andaya predicando giunfe ad un'

Ifola, nella quale fi foleva pescare gran quantità di pelce, ma dopò per li peccati degli Ilolani erano i pesci scomparsi , nè essi avevano più con che sostentarii. Fu ad una Donna rivelato, chel'unico rimedio per aver pescagione era , che Malachia lo chiedelse a Dio in grazia, ed ecco in quefto tempo giunfe il Santo all' Ifola : cercaronlo fubito gli Isolani, egittandosi a i suoi piedi, lo supplicarono, che con le sue orazioni gli liberalse da quel flagello di Dio, e da cosi estrema necettità, e furono tanti à loro prieghi, elagrime, che egli ivi alla ri-

va del mare inginocehiatofi fece la fua ota-

zioneal Signore, fupplicandolo, che rin-

novaíse la fua mifericordia, edelse la fua

benedizione a quella gente, e subito in un'

istante comparve tanta quantità di pesci,

quanta già mai fi era veduta, che durò poi per fempre. Eravi un Cherico nell' efteriori di buonicoftumi, edi acuto ingegno; ma vano, e troppo presontuoso di le ttesso . Permise Nostro Signore, che il demonio lo ingannafse in materia della fede, ed in confessare la vera, exeale presenza di Cristo Nostro Redentore nel Sagrosanto Sagramento dell' Eucaristis. San Malachia lo

mini dotti per difingannarlo. Efebbene tuttiquelli, che ivi erano lo riptendevano, econvincevano il fuo errore con luoghi evidenti della fagra ferittura, egli flette costoftinato, e pertinace, che il Santo lo dichiarò per Etetico, e separato dal grembo della fanta Chiefa; indi vedendo, che ancora non fi riconosceya, anziche come superbo, egonfio si teneva per più dotto, e favio di tutti, acceso di Santo zelo Malachia alzòla voce, ediffe: Da che non vuoi pet amore confessare la verità, Dio te la faccia confessate per forza, etispose l'Eretico. Amen.

Venne poi lo sventurato tanto in odio a le steffo, che non potendo vivere frà la genie, fe ne volle gire come disperato in lontane terre; ma postosi in via gli sopravenne una infermità si grande, che non puote paffar oltre, onde veduto il fuo pericolo a mal fuogrado diede volta per la Città, e fatto chiamare il Vescovo confessò la sua colpa, detello il suo errore, ricevette l'affoluzio-

ne, e subito spirò.

. Uno de i Re d'Ibernia venne in disparere con un Cavaliere principale, e cercando costul di ticonciliarsi, e di totnate in grazia del Rè confidandosi di esso prese San Malachia per mezzano, esopra la pasola, che il Santo diede, fi acconciò quella differenza; ma stando poscia il Cavalieresicuto, per commandamento del Resti prefo, il quale non poteva fuperare l'antico idegno, ed inimicizia, che con lui aveva. Il Santo fenti questa cofa, come era di ragione, e ricorrendo a Dio il Rè divenne cieco, e con questo manifesto castigo riconobbe il suo peccato, chiese perdo-no, e si rese alla volontà del Santo Pontefice.

Avendo il Santo cominciato a fabbricare un'Ocatorio di pietra viva conformela traccia mostratagli dal Cielo nell' Abbazia di Vovcor, un Cavalicte, chemaneggiavale rendite dell' Abbazia, ed un fuo figliuolo, di modo lo perfeguitarono, trattan: dolo da scemo, e da folle, per aver cominciata un' opera tanto fontuofa, effendo povero, esenza capitale, da poterla finire, che il Santo diffe loro i l'opera fi finità, ed il figliuolo non la vedrà, e conforme, alla profezia mon dentro di un'anno, ed il pade fu caftigaro dal Signore, perehè il demonio lo rapi , e lo gitto nel fuogo , di do

due volte congregare altri Cherici, ed uo- i ve lo traffero li fuoi di cafa con le membra semmete, il cervello perduto, la faccia torta, gittando spuma per labocca, e dando terribili gemiti. E sebbene il Santo compasfionando il mal fuo orò a Dio per lui, ficche non mori, rimale però con molti mali accidenti, che gli durarono tutta la fua vita, el'opera cominciata fii finita fecondo la gran confidanza, che Nostro Signore aveva data al luo lervo , perchè acciocche folfe compita (fendo egli povero, e non avendo son che) gli scoperfe un tesoro fotto la piazza tieffa, dove fi fabbricava, del quale fin'all'ora non fi fapeva cofa alcuna, ne persona ne aveva indizio. E cosi trovo. Malachia nella borfa di Dio quello, che non trovava nella fua, poiche chiunque ha viva fede, ha tutte le ricchezze del mondo: nealtra cola è il mondo, che un banco, nè altro la liberalità del Signore: che una fontana viva, e forgente, che mai non

> Mai non finicessimo, volendo riferire tutti li miracoli di questo Santo, ma bastadireche nei foprafcritti, e neglialtri, che lasciamo, troveremo tutre le maniere e spezie degli antichi miracoli, profezie, rivelazioni, castighide i cattivi, fatute de corpi, conversione dell'anime, e risufeitazioni de i morti. Oltreciò per le fue eccellenti virtu, fu magnificato dal Signore nel cospetto dei Principia e dei Rea e dopo molte, egravi persecuzioni rimase vitto-

riofo, e superiore all'invidia.

Veniamo ota al fuo fortunato fine, cd al capo di questa storia. Era un giorno San Malachia con i suoi fratelli in fanta ricreazione, e cominciandosi ivi a trattar della morte, diceva ciascuno di essi il luogo, e'lgiorno, in che defiderava di morire: il Santo quando toccò a lui rispondere, difse: Che seaveffeavuto a rettate in Ibernia fareobe stato suo susto di aver a tisuscitare con San Patrizio Apostolo di effa: ma che se doveva morire suori diquell' Isola, avrebbe eletto la Chiesa di Chiaravalle, per deporre in essa il sacco del suo cotpo. Equanto al giorno diffe che averebbe prefo quello della commemorazione dei Defonti, per i molti suffragi, che per esti offerisce la santa Chiesa. Questo diffe egli, e fe fu defiderio, Dio glielo compi, e se su prosezia, tiusci vera, come quivi fi dirà.

Vennea San Malachia defiderio, che al

Sommo Pontefice desse il pallio a gli Arci- / vescovi Metropolitani, che crano in Ibernia, uno de quali eral'antico Armacano, e Primate, e l'altro, uno che su istituito dall' Arcivescovo Celso, ed era stato confermato da Papa Innocenzo II, per facilitare il governo dell'anime. Congregò egli perciò un Concilio, perchè in nome di tutto il Clero, e dell' Ifola fi fupplicaffe di quetto il Papa. Cofi fi ordinò, che fi facelle; ed il medelimo Santo prefe quelto viaggio sopra disc, come il carico di andare in persona, a supplicarne il Papa, che già era Eugenio III. discepolo di San Bernardo, e Monaco di Chiaravalle, Con questa intenzione si parti Malachia d'Irlanda, e passando per la Scozia, e per l' Inghilterra illumino con la fua vita, dottrina, e miracoli quelle terre per dove paffava. Giunfe al Monistero di Chiaravalle, dove fu ricevuto da San Bernardo, e da i fuoi Monaci come fi doveva un'amico tanto vecchio, e vaso eletto di Dio . -Indi a quattro, ò cinque giorni avendo celi detto Messa con somma divozione in pubblico il di del gloriofo Vangelista San Luca lo forprese una febbre per la quale postofia letto, tosto comprese, che il Signore gli voleva compire il fuo detiderio, ed avuta rivelazione della fua morte, diffe che averebbe finito il corfo della fua pellegrinazione. Crebbe il mal:, ericevette il Viatico, el Estrema unzione, e per riceverla con maggiore umiltà, e divozione fee-- fe dalla cella alta, dove stava, da se, alla Chiefa, evi titornò, tutto che avesse la morte vicina, fenza fquallidezza nel volto, ne mostrandosi debole, ne con fronte rugofa, occhi cavati, narici riftrette, nè con labbra livide, ne denti inariditi, ne altriaccidenti mortali. Finalmente il giormo di tutti li Santi , avendo celebratà quella festa tanto beata, egloriosa con giubilo grande, e letizia di cuore, dopò che ebbe chiamatialla fua prefenza i Padri di quella cafa, e dichiarato loro, che Diogli aveva compito il suo desiderio di morire inessa, promettendo di ricordarsi di loro in Cielo, e datagli la fua benedizione, dopò la mezza notte, diede lo spirito al Signore l' anno 1148, il cinquantelimoquarto dell' età fua, nel luogo, e nel giorno stesso da lui eletto, e profetizzato. Rimafe plu come addormentato, che efeccizio confummava la maggior parte

fco, fereno, ed Angelico, che più parva averricevuto dalla morte, molta grazia, e bellezza, che bruttezza. Il facto corpo filda gli Abbati, che erano concorfi da diverse parti portato sopra le spatle, con Salmi, inni, e cantici (pirituali", e collocato nella cappella della Sagratiffima Virgine , come egli aveva deliderato, e trovandosi presente un fanciullo, che aveva un braccio morto, pendente dall' omero, San Bernardo lo chiamo, e presolo per quel braccio lo sece toccare con la mano di San Malachia, e fubito fu fanato. Questa vita (come dicemmo) fu ampiamente scritta da San Bernardo, il quale scrisse anco a Malachia alcune delle fue epistole, che fono le 315.316. e 317. E fa di lui menzione il Martirologio Romano alli 3. di Novembre, perchè febbene il Santo mori alli due, per effere quel giorno la Chiefa occupata nella commemorazione de i Defonti, trafferi al feguente quello del fuo gloriofo transito.

Alli 4. Novembre:

LAVITA DI SANT' EMERICO Principe d'Ungheria. .

S Arà bene, che con la vita del Santo Re Stefano congiungiamo quella del Santo Principe Emerico fuo figliuolo, poichè in fue effere non fu meno meravigliofa di quella di fuo Padre, e febbene il giorno della fua traslazione, nel quale ta Chiefa lo celebra, calli quattro di No vembre , tuttavia queste due vite quivi congiunte faranno più intelligibili, e l'una darà luce all'altra, e per effe lo leremo il Signore, che sece Santi il Re Padre, ed il Principe figliuolo, ponendogli nella Chles fa fua per (pecchio di fantità.

Sant Emerico nacquedi Stefano, e di Ghifella Regid'Ungheria, e fin da fanciullo fil inclinato alle virtu, eda tutte le cofe pie, onde leggefi, che communemente dormendoglialtri, fi levava egli dal suo letto a far orazione, e recitare i Salmi di Da vid, chiedendo nel fine di ogni Salmo perdono a Diodelle suc colpe, nel qual fanto mette econ un fempionscoosi fre- della nosta, edalle volte il de lo ftava offervando, meravigliato della virti del funfi- feienza, enon diffe parola, neli feuso, rigliuolo, in esta confortandoli, e lodando mettendo la sua innocenza al giudicio del il Signore, cheglie l'aveva dato, da quei Signore: e da questo conobbe il Re Stefanos principi argomentando quanto gran Prin- che era la verita ció che il Principe fuo fisipe avera de effere. Ma più i accreible gliuolo gli avera detto, e paleista al Conquella opinione, e fiperama del Re, per vento la caufa della fua ventuta y loddinolto quello, che un'altra volta gli avenne. Mauro, che poco dopo fu Velcovo della Volendo un giorno egli andare al Moni. flero di S. Martino dalui fondato magni- Crefceva nell'erà il Principe Emerico quattro, altri cinque, e che folo uno chia- commandamento del Ciclo, e supplican Dio avuta de i gradi di caftità, che ciafcu- rola in fua vita. no di quei Monaci aveva, eche conforme adelli gliaveva favoriti con questi banaco, il quale da lui era stato singolar-

fettiflimo. Stupitofiil Rè, che suo figliuolo avesse eanta luce del Cielo, e per verificare la cofa, torno l'altro giorno al Monistero folo con due fervidori, dove dopò effere ftaquelli erano rimasti in Coro, e si erano ritirati in qualche canto del tempio a fat orazione, a' quali Emerico aveva dati molti baci, e che gli altri fe n'erano andati a riposare: il Re tuttigli salutò ad uno per uno, ed effigli rifpofero tutti, eccettuato Mauso, ilquale mai volle rifpondere al Re, per non divertir l'animo dall' orazione. Ma per farne un' altra maggior prova, il giorno vemente, lo fece chiamage innanzia gli altri moil buon Mauro stres como acita fue co Vergone con la lua sposa, efempio rato,

ficamento, epopolato di gasa numero di cnonmeno nella virtu, e perfezione i La-Monaci , determino di feco condurre il onde una notte effendo in Valerino, con Principe Emerico, lo mando innanzi., un folo suo famigliare se neando alla Chie-perchetutte le accoglienze, che i Monaci sa vecchia di S. Giorgio a far orazione, eaveiferoa farea lui, le facefiero al figliuo-lo, ond'effo gli conofoeffe, e cratarffe son loro più famigliarmente. Giunto E. farebbe pousoeffere-piùgrato, ed acestmerico al Monistero, su ricevuto da tutto to a Dio; e cosi stando in questo pensiero il Convento come figliuolo , ed erede vidde una luce chiariffima , che illuminadel Re, ed egli all'usanza del paese, ab. va tutta la Chiesa, & udi una voce del Cie-bracció con gran benignità tutti li Monaci lo, che gh diffe: La virginità è cosa prezioad uno, ad uno, baciandogli in viso, non- fiffima, e quello, che ii chiedo è, che su dimeno notò il Re fuo Padre, che non fa- la confervi intieramente nel tuo corpo ... e ceva questo ugualmente con tutti, ma che nell'anima sino alla morte. Molto conforalcuni ne baciava due volte, altri tre, altri lato rimafe Emerico con quello favore, o mato Mauro bació fette volte; di che me- nostro Signore, che glidesse grazia, espiravigliatofi vollefapere la caufa di quelle rito per efeguire quanto gli commandava . varietà, e perchè l'aveva Emerico fatto, ed a secondo il suo buon proposito, non escopri il figliaolo consesso al padre, che la causa da alcuno questo segreto, anzi commundo era stata la rivelazione, che egli aveva da la quel suo servo, che non se ne facelse pa-

Mail Re Stefano all'incontro volendo provvedere al fuo Regno, commando a fuo ci di pace più, e meno, e che quel Mo- ingliuolo, che si ammogliasse, ilche secenti con molta ripugnanza per il propolito di mente favorito era vergine, ed uomo per- efser vergine, che aveva conforme alla divivà rivelazione : nulladimeno ubbidendo al padre, prese per moglie una Damigella di langue Reale molto bella, ed onesta, e degna di tale sposo, quale però non tocco . anzila perfuafe ad ofservare virginità, coti gli Monacia mattutino, notò che folo me egli volevafare, ed a vivere con lui come forella. Cosi fecero dunque, ma perchè egli fi trovava giovinetto, e il fangue gli bolliva, nel mezzo di canta abbondanza, e. delicatezza, delle occasioni, che i palagi di Re feco apportano, per non perdere in un punto la preziofa gioja della fua virginità ... macerava il tuo corpo con digiuni, penitenze, ed orazioni, continuamente supplicando il Signore, che lo ajutalse, e spegnesse le fiamme della concupifcenza con Frati , elo riprete di molte cofe , ch'egli di- la rugiada del Cielo: il verche il Signore. ceva aver lui fatte come cattivo il eligiolo , efaudendolo, lo confervo perpetuamente

mirabile, e proprio della possente mano I nella Cappella di Sant'Emerico, le catene si divina, la quale commando al fuoco, che non abbruggiasse, e preservo Emerico nel mezzo delle fiamme, come i trè fanciulli nella fornace di Babbilonia, acciò che non ardelse, ed inlegnalse a noi con si illustre esempio, quanto possa la nottra debole natura ajutata, e fomentata dal favore del Signore. Ma perchèla vita di questo Santo Principe era più degna del Cielo, che della terra, glielatolfe nel fiore dell'erà fua, e lo condusse ad un'altro Regno più sicuro . e perpetuo, ed affermò l' Arcivelcovo, che aveva veduto falire l'anima fua al Cielo . Di pid Dio loilluttrò con molti, e grandi miracoli, che fece per sua intercessione in Alba Reale, dove fuil fuo fagro corpo fepellito.

Tra questi miracoli fu molto infigne , quelloche avvenne, essendo già Rè Ladislao, nella seguente maniera. Un'uomo Alemanno chiamato Corrado era viffuto rozzamente, ed abbominevolmente, ena toccandogli Dio il cuore, fi compunfe, e si determinò di andare a Roma, e di gittarfi a' piedi del Pontefice per consessare a lui tutti li fuoi peccati, e chiedergli la penitenza. Il Papa lo udi, e spaventato della vita fua abbominevole, gli commandò, che fopra la fua carne nuda portafse una lorica di ferro stretta con s. catenelle, ed una carta, nella quale fossero scritti gli enormi fuoi peccati, andando a vilitare i luoghi dove erano Reliquie de Santi, ne se la levasse mai sino, che da sè stesse le catene non si sciogliessero, ed i peccati sossero nella carta cancellati. Fece quest'uomo il tutto comegli su imposto, ed avendo visitati i fanti luoghi di Gerufalemme, se ne andò in Ungheria, dove prostrato innanzi alla sepoltura del RèS. Stefano, fi determinò di non levarsi sino che le catene non si scioglieffero, la carta fosse cancellata, ed egli confolato, con che farebbe poi stato sicuro di aver da Dio ottenuto il perdono.

Essendo dunque costui stato ivi dall'ora di Prima fino all'ora di Nona in orazione, gia stanco si addormentò, e S. Stefano gli apparve, eli commandò, che fi proftraffe avanti la tomba di Emerico suo figliuolo, indi poco distante, perchè per il dono della virginità, edaltre virtulera stato tanto grato a Dio, che tosto averebbe ottenuto il perdono di tutti i fuoi peccati.

Flor Sandt. S. Strav. Par. II.

ruppero, i peccati furono cancellati nella carta ed egli pubblicò la fua mala vita paffata, ed il miracolo, per il quale, e per altri molti, il Re Ladislao, i Vescovi, i Prelati, ed i Grandi del Regno trattarono di farlo porre nel Catalogo de i Santi, e così con la precedenza di tre giorni di digiuno, posero il suo sagro corpo sopra l'Altare alli 4. di Novembre, facendo nostro Signore molti, egrandi miracoli per sua intercessione, e dando fanità a gl'infermi, che da remote parti concorrevano al fuo fepolero.

La vita di Sant'Emerico viene addotta dal Surio nel fuo fetto Tomo, e Martin Polonio dice, che mori l'anno 1022, quantunque il Cromero ponga la fua morte dell' anno 1036. Fanno di lui menzione il Martirologio Romano alli 3 . di Novembre , ed Antonio Bonfinio nell'Iltoria di Ungheria nel. la seconda Deca li.2. E Benedetto VIII.dettoda molti il Nono, lo canonizzò infieme con S. Stefano fuo Padre, come nota il Cardinal Baronio nelle fue Annotazioni fopra il Martirologio alli 4. di Novembre.

#### Alli 6. Novembre .

#### LA VITA DI SAN LEONARDO.

S An Leonardo naeque in Prancia di fan-gue nobile, ed illustre, di parenti mol-to favoriti dal Re Clodoveo, che fil il primo Rè Criftiano in Francia, di cui dicesi, che tenne S. Leonardo a battesimo per onorare i fuoi genitori , e quantunque San Leonardo poteffe stare in alto stato appoil Re, trovandosi a ciò molto atto, non volle però dimorare in Corte per più liberamente darfi a Dio nostro Signore, e per effere discepolo di San Remigio, per la predicazione del quale il medefimo Rè Clodoveo era stato illuminato, ed aveva ricevuto la fede di Cristo nostro Redentore. Con la buona istituzione dunque di tanto infigne, e divino uomo, crebbe il nostro Leonardo in ogna virtu, e cominció a risplendere con meravigliofa opinione, e fama di fantità, per la quale mosso il Re, lo pregò che veniffe alla fua Corte, offerendogli dignis tà eminenti, ma egli non ne fece calo Fecelo Corrado, e stando in orazione percheera amico di quiete, e desiderava di

vali d'oro, e d'argento, e tesori grandi, che furono da lui rifiutati , pregando il Rè, che liripartissea i poveri, e con quelposcia il Rè tutto quel Monte, eterritorio, ma il Santo non accettò altro, che una picciola parte, nella quale edificò un' Oratorio di Nostra Donna, ed in esso un' grande, e meravigliofa aftinenza, e penitenza in orazione perpetua, e fervente, affaticandoli giorno, e notte, e vegliando in compagnia di due Monaci, e perchè fentivano penuria di acqua, dovendola pi- legato per il collo con una catena di fetro, gliare in parte lontana, fece S. Leonardo e si stretto, cheappena poteva respirare; orazione, ed il Signore gli diede una fontanatanto copiosa d'acqua, che sino al giorno d'oggi dà a bevere a gli abitatori di quel luogo.

Furono tanti i miracoli, che fece il Signore per la intercessione di San Leonardo, che la sua fama si stese per tutto il Regno di Francia, Inghilterra, ed Ale-magna, ma quello in che questo Santo più fi fegnalò, equello in che più Dio lo glorifico fu in liberare i carcerati , cavarli dalle prigionialle loro case rendendoli ,

attendere a Dio, ed all'utile del proffi- i to era si umile, che serviva egli a loro, ed mo, come sece, predicando la parola del insegnando loro a servire al Signore, da-Santo Evangelio, e feminando la femente vagli parte di quel campo, che aveva ricedel Cielo in Orliens, ed in altre partidell' vuto dal Rè, perchèlo coltivassero, e vi-Aquitania: perchè al fuo tempo vi erano vessero della loro fatica. Alcuni suoi paancora molii Gentili nel Regno di Fran- renti, ed altri non pochi di varj paefi, uocia, sepolti nell'ombra della morte, e per- mini, e donne, mossi da questi miracoli, chè potesse meglio sar questo, il Signore e più dalla sama della sua fantità concorsel'onorava, e faccya per lui molti miracoli, ro parimente in quel luogo per effere da lui cacciando i demonj da i corpi, e fanando indirizzati nella vita, e rimanendo fotto la fordi, ciechi, zoppi, edaltri infermi. Ef-fendo una volta in viaggio, e paffando egli dottrinati, ed incamminati per il Cielo. Coper un bosco, doveil Re, ela Regina gra- si avendo gloriofamente finita la sua carvida eranoa caccia, affalirono la Regina i riera, diede la benedettiffima anima fua dolori del parto si grandi, che non poteva al Signore alli 6. di Novembre dell'anno partorire, estava per spirare; giunse a quel 549. secondo il Trittemio, ed il suo sagro parto S. Leonardo, e con il mezzo della corpo fu o norificamente sepellito nell'istes- - fua orazione, la Regina partori fubito un fa Chiefa da lui dedicata a nostro Signore, - figliuolo , rimanendo fana , e libera da febbene poscia per certa rivelazione , e miquel pericolo, onde il Rè gli offersemolti racolo, lo trasferirono ad un'altro tempio, che su edificato più sontuoso. Dopò la morte, lo illustrò Dio con molti miracoli, come in vita aveva fatto, e specialmenla limolina comperaffe il Cielo. Offerseli tein liberare i prigionieri fece opere meravigliose, ed in tanta quantità, che quali non fi potevano annoverare le manette, à ferri , le catene , e gli altri firomenti penali , che pendevano al suo sepolero, in memo-Altare a San Remigio. Iviviffe egli con ria del ricevuto beneficio per fua interceffione, da quelli, che usciti di carcere ve gli avevano portati, ed appeli.

Nella Città di Lerustia, trovandosi un' uomo innocente, divoto di San Leonardo ve subito, egli disse: Non morirai, ma viverai, narrerai le opere del Signore. Levati, e prendi questa catena, e portala alla mia Chiefa, acciocche stia appesa alla mia sepoltura, eniuno peravantissa più con

quella tormentato. Trovavasi un' altr' uomo divoto del medemo Santo nel più profondo di una Torre rinchiulo in una bucca, con i piedi, e le mani legate, e con molte guardie alla porta, postevi d'ordine del Tiancorche fossero carichi diferro, dilega- ranno, che lo aveva fatto prendere, timi, edicatene, e così venivano da molte morofo, che S. Leonardo lo avefsea libeparti rimote molti, che erano stati libe- rare dalle sue mani, come lo liberò, carati di prigione, con i loro ferri, manet- vandolo da quella caverna orribile, e pete, e catene, e deponendole innanzi a nosain che era, conducendolo fuori di sua lui, figittavano a i fuoi pledi, con fuppli- mano, fenza che niuno glielo potesse vietacarlo, che li tenesse in sua compagnia, e re, edi questi miracoli nevengono molti fi fervifie di effi, come di fehiavi ; ma il San- narrati nella vita fua, che fi trova nel festo Tomo del P. F. Lorenzo Surio; Di più fannodis. Leonardo menzione i Martirologi Romani alli 6.di Novembre, quello di Beda, e quello di Adone.

Alli 10. Novembre,

#### LA VITA DI SANT'ANDREA Avellino Cherico Regolare

T Acque S. Andrea Avellino nell'anno 152r. effendo Pontefice Leone X. ed Imperador Carlo V. in Castro Nuovo, Terra della Provincia di Bafilicata. Chiamoffi fuo Padre Giovanni Avellino, e Margherita Apelli fua madre, famiglie delle più facoltofe, e principali di quel Castello. Appena nato principiò a farfi colla fua tenera mano il fegno della Santa Croce, e con anfiofa follecitudine lo repplicava ogni qual volta vedevafi difimpegnate le braccia dalle fasce infantili. Cresciuto in età recitava a ginocchia piegate il Rofirio della Santissima Vergine, e cominciava ad alzar l'edisizio d'una gran fantità fulla divozione a Maria.

Vedendolol'Arciprete di Castro Nuovo fuo Zio così giovanetto inclinato alla pietà, e prevenuto dallo spirito del Signore, gli fece apprendere anticipatamente le notizie della Santa Fede, delle quali s'impossessò con tanta fermezza, che in quella tenera età fu destinato per Maestro degli altrifanciulli.

In età di fedicianni ebbe a portare il pelo di tutta la Cafa, amministrata da lui con tale prudenza, che si può dire da vero Padre di Famiglia. Nello stesso tempo crefeendo in età, crefeeva ancora in bellezza, per causa della quale ebbe a sofferire dure battaglie, in una delle quali venendogli scoperte le fiamme impudiche da una rea femmina, s'inorridi, tremò, e svenne. Soffri ancora in Napoli lo spoglio di molta roba, che lasciò in balia d'un' altra rea femmina, dalla quale fu affalito all'impenfata nella Locanda nella quale egli dimorava, contentandofi di perdere le fue fottanze per conservare la castità, cui, per metternela in ficuro, volle perpetuar nel fuo cuore prima con voto privato, poi col pubblico dell' Ordine Sagro, e finalmente col terzo della Profession Religiosa. Per con- E un tal martirio volle sostenere sino alla

I fervarla ebbe molto a combattere, ma riportonne anche il trionfo, ed ebbero alcuni a ferivere; Avergli Dio per ispezial grazia legato il fomite della concupifcenza con un cingolo di purità fimile a quello dell'Angelico Dottor San Tommafo. Ma per conchiudere il molto in pocobasti 'Idire: Sant' Andrea visse sempre Vergine, e mori Vergine, e sapere, che fra gli altri scrive il Silos nelle sue Storie: che: Neminem forte in Sacrarum historiarum monumentis reperies. quem frequentius isthec bella (controla purità) exercuere, & cui laurearum is numerus contigit, quas numerat Avellinus.

Penso dunque come abbiam detto per metterla in ficuro di coprirla coll'abito Che. ricale, nel quale flato applicoffi piucche maiagli propri, e convenienti di lui eferci-zi. Ancor Cherico giovanetto, offervando l'ignoranza di que' tempi, e di que' paesi circale notizie necessarie all'eterna salvezza, per rimediare ad un tanto male eref. se Scuole di Dottrina Cristiana per le Terre circonvicine. Rocca Nuovo fu il primo luogo da lui eletto, dal qual luogo bene in. struito si trasferi in tuttigli altri Castelli ad uno ad uno facendovi i medefimi Catechismi.

Dall'uffizio di Maestro della Dottrina Cristiana passò all'esercizio di Scolare in Napoli, ove fu addottorato nell'una, e nell'altra Legge, Ottenuta codesta laurea fu unto, e confegrato Sacerdote, e fubito ordinato gli fu conferita la facoltà di ascoltare le Consessioni, cosa insolita a concederfi a' Preti novelli.

Confegrato chefu Sacerdote moltiplicò le sue penitenze flagellando ogni giorno il fuo corpo fino a farlo tramandar copiofi rivi di sangue . Studiava sempre nuove invenzioni per tormentar la sua carne, onde esfendoglifi allargato a cagion di tante fue ma. cerazioni, e dell'età avvanzata quel cinto di ferro, che portava per il mal di rottura, non volle accettarne altri nuovi più addattati, offertigli da chi il compativa; anzi aggiugnendo (trazz) racchiudeva tra la cintura, e la carne molti pezzetti di legno, che internandoli nella carne più di due grosse dita, gli aprivano altrettante piaghe con fommo fuo dolore, meravigliandofi chi lo fapeva, come poteffenèmeno dar un paffo, non che caminare in quella fretta, con cui accorreva a'bifogni del proffimo.

> -10ta Qq 4

te, avendo egli digià patteggiato con il fuo corpo di fempre maltrattarlo più che gli fosfie possibile, e di non darglimai una benche menoma foddissazione; come pure colla sua volontà di sempre mai rinnegarla, ache s'era obbligato con voto.

Offerro egli fedelmente codefte cofe, come apparite dal Compendio citratto dal. In Sagra Congregazione de Riti, la quale doppo aver cialitato con meraviglia il gran voto di fempre rinnegare la fua volonta; foggiunte: Quibu promifite fideliter fletif sconflate xa fiperrimir fur Corporita fficia tionibus, quibus velus pamitentie vicilimam funda morrificationir judos mantatam fife.

obtulit Deo viventi .

Caminando cosi San Andrea a gran paffi nella via della perfezione, inciampò in questo stesso cammino, cosi permettendo il Signore, peralzar la gran mole della di lui fantità sopra la sua caduta. Esercitava egli alle volte l'uffizio di Avvocato nel Foro Ecclesiastico i questo caritativo impiego gli porfe argomento di maggior profitto di spirito, perchè essendogli un giorno nel patrocinar la causa di un Ecclesiastico uscita di bocca una bugia benchè leggera, e di niun pregiudizio, ritiratoli la fera ai fuoi efercizi, nell'aprir secondo il suo costume la Sagra Bibia s'incontrò subito per volontà di Dio in quel detto della Sapienza, cap. 1. Os autem quod mentitur occidit animam. E però riflettendo alla bugia proferita quel giorno, di maniera si penti, e compunse, che risolse di abbandonar quell'uffizio, e insieme ogni altra speranza di proventi, e dignità Ecclefiastiche, e di darsi tutto, come fece ad una vita spirituale; facendo d' indi in poi molto rigorofa penitenza, con discipline, cilici, vigilie, digiuni, e con orazione di quattro, e fei ore al giorno, per quel suo lieve trascorso; e quindi concepi quel grand'odio, che poi sempre in sua vita porto ad ogni benchè piccola bugia. Sole-va poi chiamar questo punto il principio della sua conversione a Dio, e su causa, che raccontando quelto fuo cafo, altri ancora disimile professione l'abbandonasse, e si facesse Religioso, come sece fra gli altri il Dottor Andrea Molfesio vestendo l'Abito Teatino.

Quefta lieve bugha fu un'acutiffima fpisa, cheglitra fife alcamente il cuore, e di ecuine fenti la puntura fino che viffe, piangendola acalde lagrime cogni qual volta lovto: Nondam nifque ad fanguinem reflisifit;

venivagli al pensiero. Concepi a questo vizio un'odio si grande, che foleva dire, che farebbe stato pronto a morire piuttosto che mentire anche leggermente, e se si pretendesse ancor necessario alla conservazione della vita medefima. Ma con questo grand odio, che egli concepi alla bugia, perchè contraddice alla prima verità, cui tanto egli amaya di non minor odio s'accese contro l'ozio per l'amore, ch'egli aveva alla grand'Eternità, alla quale questo s'oppone. Ne' di lui Processi giurati depongonsi da molti Testimoni due stupende proposizioni, le quali di pochi potranno verificarsi: l'una si c: Non aver egli lasciato scorrere un solo momento oziolo; l'altra: Non aver mai proferitouna fola parola oziofa, il che fu confessato dallo stesso Santo, attesochè efortando un Fratello alla perfezion Religiosa, disse: Due cose ho io avuto sommamente a cuore, ed inviolabilmente offervato; la prima, che non hò giammai detto paroleoziofe; la feconda, che hò fubito perdonato a chi m' hà offeso. Soleva dire. che il Cristiano non aveva maggior nimico dell'ozio, per esser padre di ogni male. Che Iddio tre cofe formamente abborriva. la tiepidezza dello spirito, la divagazione della mente e l'oziofità del corpo. Ed ebbe una volta a piagnere a calde lagrime avendo inteso da certi Cavalieri Napolitani, che giuocavano per paffare il tempo.

Mentre così Andrea con tutto lo (pirito attendeva persezionar l'anima sua su per opera del Ven. Gio: Marinoni Cherico Regolare fuo Confessore destinato alla cura e riforma d'un Monistero di Sagre Vergini. Proccurò egli con paterno zelo d'incamminarle all'efatta offervanza regolare, e maffime di ritirarle dal fomento d'ogni loro male cioè dalle converfazioni fecolari. Di che offeso un Giovine sagrilegò mandò più volte un'empio Siccario, per toglier la vita al fervo di Dio. Una fra l'altre ritrovatolo, mentre con tutta divozione stava orando in Chicfa, restò l'infame ministro di maniera putreffatto, che non ardi tentar altro, ma ritornato tutto confuso al Padrone disse liberamente, che non gli dava l'animo d'offendere quel Sacerdote, che nel far orazione gli era paruto un'Angelo. Seguitò il zelante Pastore a custodire con più vigilanza, che mai la fua Greggia, animatovi da quel generoso presagio del suo Maestro di spiri-

50040

E di fatto rimandati poco doppo il fagrilego [ altri Sicarj fu il Sant'Uomo ferito, benchè leggermente in faccia; onde tofto guarito ritornò col folito zelo al fuo governo. Ma finalmente crescendo vie piul il furor del reo Giovine, un giorno in cui la mattina avea dimandato Andrea islantemente al Signore di patir qualche cosa per amor suo, mandò due uominiarmati, i quali assalendo il buon Sacerdote dierongli in faccia due gran ferite, l'una delle quali per cingergli tutta la faccia, e peravergli tagliata una vena principale, fu molto moltruofa, e di pencolopoiche giudicoffi infanabile, e pericolofa di morte, o per lomeno di tale sconciatura, che ancor rifaldata averebbe refo il Santo irregolare per deformità, ed inabile ad efercitare i Minister Sacerdotali. Tutti lo compativano, egli fologiubilava nel fuo cuore di questo così grande spargimento di fangue, che odorava di martirio, e di questo suo giubilo si fa egli medesimo testimonio nell'esposizione del Salmo 45, dove magnificando la poffentiffima affittenza diDio a chi in lui fpera ne' fuoi travagli, così dice: Hoc expertus sum in me ipso, qui in tribulatione meagaudio superabundavi; cum enim a Sicarioter vulneratus fuerim, in ip-(a infirmitatemea, minime tribulatus fum. immo fentii vulnera ipfa elle mihi adiutorio. quia Dominus fuit adjutor, & Susceptor meur. E come non dovea rallegrarfi nel fuo dolore un'uomo, che pregava il Signor di patire? Perdonò egli fubito di si buon cuore, che richiesto dal Vice Redi palesar il colpevole, egli anzi lo supplicò di non far altra inquisizione su questo fatto. Ma suppli la Divina Giustizia permettendo, che l' Autor del crudel fagrilegio, miferamente trucidato moriffe fenza confessione; dove all'opposto nelle tre ferite del suo servo operò la Divina Bontà due fegnalati favori, cioè che in sua vita, doppo faldate non lasciasfero menomo vestigio di cicatrice, e che doppo morte egli apparisse con quelle tutte adorne di chiariffimi raggi di gloria.

Da quetta pazienza voli portete congetturra quanto folfe iliu o amor verto Dio, ma per conofecto a fondo i a dimellieri, che bocca di un Energumeno e dercizzato in afcoltate quello che egli tielfo ne dice. Solpirava il noftro Sano continuamente il pirava il noftro Sano continuamente il bocca di un Energumeno e dercizzato in Effere Itaso quello Sano accedo di un'artorito lo lipirto, che altro più non bramo, ad una gran fede, e da boaffato in una prodatro più nono prezo, fe non che mi [long a unitial e; che per quefle eroiche

conceda di sparger tutt'il mio sangue per onor fuo: Rogemque eum ut det mibi in laudem Nominis sui cum toto sanguine eff undere vitam meam. Da questo suo gran desiderio del martirio nasceva in lui quell'altro si ardente, cheaveva di unirsi a Dio, e di morire i quella intera conformità al Divino volere, per cui non volle mai altro fe non quello, che volle Dio; cofe che venivano in confeguenza di quel gran voto, che fece d'avvanzarsi ogni giorno più nella perfezio. ne, ed amor di Dio; e da questo finalmen. te nacquero in lui quella gran compassione verso Gesul appassionato, e quella gran divozione verso il medesimo Sagramentato, che si vidde essendogli una volta raccontati alcuni periodi d'una Predica della Passione tramandare da gli occhi un dirottiffimo pianto, il quale già scorrendogli venne ad inzuppargli la parte anteriore della vefte; piangeva egli fempre ad una piccola rimembranzadel Salvatore appassionato, edebbe attestare la Sagra Rota per questo, che il fuo amore verso Dio fu grandissimo, così dicendo : Erga Paffionem Domini Noftri Jelu Christifuit maxima devotione accensus. ità, ut ingentem vim lachrymarum folitus elet profundere, dum de ea verba faceret, aus Palhonis verbarecitaret ; quod promaximo amoris figno accipiendum eft, cum lachryme ex intimo amantis affectu, & amore languentis provocentur.

Finalmente come egli era solito dire, che non bifogna mai difunire questi due Misteri del Sagtificio cruento della Croce, e dell' incruento dell'Altare ; che se le nostre anime non ponno conservarsi in vita senza il cibo Eucaristico, questo cibo però non può passar in buon nutrimento, se non glà s'aggiunga per digerirloil calore d'una frequente meditazione di Cristo paziente; si vede che se fu S. Andrea divotissimo della Paffione del Salvatore non lo fu meno del Santissimo Sagramento dell' Altare, e da tutto questo apparisce, che egli ebbe sempre un'ardentiffimo amor verso Dio, in prova della qual verità fra ogni altra cosa basti il riferire quello, che il demonio stesso per bocca di un'Energumeno esercizzato in Piacenza fu costretto a confessare, cioè: Effere itato questo Santo acceso di un'ardentissimo amor di Dio, e d'una ferventisfima carità verso del proffimo, innalzato ad una gran fede, ed abbaffato in una pro-

virtus'era provocato l'odio, l'invidia, e la 1 guerra di tutto l'Inferno, non avendo mai avuto i demonjcon lui ne tregua, ne pace.

Rifanato Andrea dalle ferite, delle quali abbiamo parlato di fopra, rifolfe di lasciare affatto il secolo, e vestirsi dell' Abito Teatino, esu accettato nell'Ordine la vigilia della B.V. Affunta l'anno di nostra salute 1556. e di sua età 35. Ebbe nel Noviziato . il di cui anno , fecondo le costituzioni di quei Religiosi, principiò doppo scorsi quattro melia ebbe dico per Maettro il fuddetto Ven. Giovanni suo Confessore, sotto la di cui disciplina crebbe mirabilmente di virtu in virtu con molte provedel suo spirito, principalmente nella mortificazione, e nell'umilià, gareggiando co'fuoi Compagni, emassime col Venerabile Paolo di Arezzo poi Cardinale, ed Arcivescovo di Napoli, ne' più vili, e faticofi esercizi, a chi potesse più abbassarsi, l'uno stimando l'altro a se superiore. Fu particolarmente provata la fua carità, e sofferenza nel servigio, che per ubbidienza dovette prestare per 20. meli ad un povero vecchio frenetico, dal quale non riaveva altra gratitudine, che di parole ingiuriofe. I grandi esempli di Andrea Novizio induffero il Molano a chieder l'Abito Teatino, che gli fu anche concesso. Fu ubbidientissimo in tutta la fua vita, edicono gli proceffi giurati, che: in obediendo Superioribus erat diligentifismus. evi fono attestazioni giurate le quali dicono: Il P.D. Andrea effere flato offervantiffimo delle sue Costituzioni, di modo che non ne tralasciava un punto: Non saperfi, aver eglitrafgredita mai una Regola: Correr questa voce commune nella Religione, e pubblica fama, che fosse puntua-Liffimo efecutore di tutti i Statuti Teatini . anco de' più minimi, adempiendoli non folo con efattezza, ma con rigore: In oltres efferli mostrato zelantissimo in promovere anco ne' suoi Fratelli questa intera offervanza, ed in eccitar i Superioria mantenerla sempre nel suo vigore.

Quattro anni doppo il suo ingresso su da' Padri stimato molto abile ad effere Maestro della perfezion Religiofa, onde fu creato Maestro de' Novizi, ed esercito una tal carica per dieci anni continui con fomma prudenza, diligenza, ed esemplarità, e tia erudivit, unde postea plures insignes viri, tanquam [apientiffimi Patris filii prodierunt. Terminato il decennio fi può dire, che lo continuaffe per mezzo di due Trattati, che scrisse intitolati, l'uno Il Direttorio del Macstro de' Novizis l'altro lttruzione per la vita spirituale a' medesimi.

Ma per non perder di vista il nostro Santo, che s'avvanza sempre di virtu in virtu, tralasciamo di considerare comeguidasse gli altri, e confideriamo in qual maniera dirigeffe se steffo. Bisognerebbe considerare ad una ad una le fue virtu per conofcerle a fon. do, ma perchè la brevità di codesto compendio ciò non permette, noi accenneremo alcuna cofa delle più fingolari. Sappiate dunque, che oltre gli tre consueti voti de' Religiosi, e quelli di non accettar mai Dignità Prelatizie, edi non abbandonar la fua Religione, fece due voti eroici, fommamente ardui, e di fomma perfezione. Fu il primo di sempre contraddire alla propria volontà, di non mai compiacerla nè men per poco, di dar continue negative a tutte le sue voglie, e di operar sempre a ritrofia del fuogenio. Il fecondo, di falire ognigiorno un grado più alto alla perfezione, fieche non paffaffe mai di che non s' avvanzasse nella virtuì, e se oggi era Santo, dimani, e ogni dimani dovesse esser più Santo. E pure un'Uomo di questa sorta si riputava di effer sempre imperfetto, e di non far nulla. Nel tempo delle spirituali fue aridità alle quali fu ancor egli foggetto, fi ajutava coll'umiliarfi a Dio, e agli Uomini, e con cercare gli altrui ajuti. Godeva dell'umile stato Religioso, cui non averebbe, com'era folito dire, cambiato per tutte le dignità, e per tutti i Regni del Mondo, ancorchè nella Religione aveile avuto a patire qualfivoglia difagio, e tormento. Sichiamava fempre peccatore, ignorante, anzi un vilgiumento, e diceva di non far nulla di buono, e che non faceva altro fe non imbractar l'opere di Dio. In fomma fu egli umiliflimo, e la fua umiltà fecondo il registrato nella Segretaria de' Sagri Riti, folgoreggia sopra le sue altre virtu. Emicuit in

eo supra ceteras solida humilitatis virtus. A tanta umiltà congiunfe una invitta pazienza, che diè a vedere in molre occafioni, e particolarmente nella morte di un con riuscita di molti eminenti soggetti, il suo Nipote a tradimento ammazzato, ed che accenna la Sagra Rota dicendo, che: era folitodire, che bramava tanta facilità Movitios sua cura commissor magna diligen- al digiunare, ( e pure come vedremo, fa-

11000c2 1111

perdonare.

Ma se martirizzava il suospirito colla pramortificatfe il fuo corpo colle penitenze ,

co' digiuni, e coll'orazione.

Nel mangiare, e nel bere fu fempre parchistimo, ma in particolare nell'età decrepira si ridusse a non mangiare nè carne, nè ova, nè pesce, nè latticini, e ad astenersi perfin dal Vino, cibandosi solamente di erbe, legumi, o qualche frutto, e diqueste talvolta avvanzate, e cotte più giorni innanzi, e una fola volta al di verfo la fera, ancorchè a'chiari fegni del volto si conofceffe, che patiffe d'inedia.

Dormiya quattr'ore fole la notte fu d'un faccone di paglia, e stando suori del Moni. ftero fi eleggeva la nuda Terra, e stava tutta la notte in orazione. Con orribili stromentisi disciplinava a sangue ogni di, finchèle forze gliclo permilero. Venne a fegno, che non defiderava altro fe non patire ogni gran cofa per amor del Signore, fin d' essere strascinato a coda di cavallo, d'essere trucidato a membro a membro, e tagliata in minutiflimi pezzi, o di effere più tor-

mentolamente martirizzato.

Portò 26, anni continui un vestimento . ed alle volte, quando fi avea da rappezzar qualche cofa, gli era di bifogno, che poneffeli a letto, finche finito fosse il lavoro. Della sua povertà ne sa sede quale sia stata la Sagra Rota, dicendo. In cubiculo verò preter vilissimum saccum nihil fuise inventum, nifs paucos quofdam liberculos , & Imagines D. N. J. C. ejufque Sanctiffime Genitricis Virginis Marie. Ei Processi della di lui Canonizzazione : Servus Dei fuit amantissimus paupertatis, & cam in eminenti gradu habuit , quam oftendit in cibo , lectulo, & cella, & in specie in vestitu, &c. Il Santo esercizio dell'orazione nongli

fu meno famigliare. Due cofe fingolari fi ammirano nell'orazione di S. Andrea da tutti gli scrittori. La prima una non mai interrotta continuazione; la feconda una non mai divertita attenzione, e su con ragione chiamato, Perpetuum orationis miraculum, e in fentimenti fimili parla la Sagra Rota dicendo, efferfi egli talmente donadirli, che egli abbia fatto di continuo ora- il demonio, tutte quelle volte, che toglierione : adeò ut dici possit ipsum continuò, & | vagli di mano qualche anima da lui prima sine intermissione orasse. Riserisce ella di rubata a Dio, o una tal persecuzione con-

ceva rigoroli digiuni) quanta ne aveva nel i più, che tutto quel più, che poteva, cioè quanto di tempo avvanzavagli dalle occupazioni esteriori, tutto il donava alla Santa tica de' fuoi voti, vediamo fubito, quanto Orazione . Tosum tempus, quo ab aliis exercitationibus vacabat, in oratione mentali incumbebat. Che meraviglia farà poi fe un' uomo tanto dato all' orazione, e tanto acceso d'amor di Dio avesse veduta, e goduta la bellezza del Figliuolo di Dio, e della fua Santa Umanità com'egli ebbe a dire ? Ma fe fu visitato da Gesti, lo su ancora dalla Vergine Santa, di cut su divotissimo . dagli Angeli, eda'Santi. Eccovi Signori il ritratto di Sant' Andrea Avellino. Pure avendo parlato di tutto quello, che celi fece in festesso parerebbe, che mancasse qualche cola a quello compendio fe non fi toccasse qualche cosa di ciò, che sece per la salvezza de' Prostimi.

Di ciò si sono alcune cose accennate, pure per soddisfare il Divoto Leggitore, voglio accennarvi, equesto vibatti, la generalità di tanto numero di figliuoli spirituali, che viene particolarizzata, e distinta come meravigliofa negli Atti della Sagra Congregazione de' Riti in questi termini: Quamobrem jure , ac merito factum eft, ut Animarum totius Neapolitana civitatis moderator, ac Magister communi appellatione, & diceretur & effet; atteloche, in codelta popolatissima Città ( ha quasi dell'incredibile ) non vi fu alcuno, o dell'uno, o dell' altro feffo, che non fi fia confessato da lui. o almeno configliato con lui fopra gli interesti della sua Anima. Ebbe anche molto a fofferire il nostro Santo per amore del Prosfimo: Viaggiando verso Benevento su gittato dal cavallo, sopra cui sedeva, in una pozzanghera, dove calpestandolo la Beitia, forse dal demonio agitata, co'piedi, vi fi coricò poi fopra con tutto il pefo del corpo fin quafi a foffocarlo. Un'altra volta cavalcando verfo la Torre del Greco, fu gittato a terra dal Mulo, e restandogli un piede imbarazzato nella staffa su strascinato precipitosamente per terra al tratto d'alcunemiglia, e fe il Signore non l'avesse preservato sarebbe rimasto infranto fra sassi, Questa sua carità su soprattutto perseguitata dagli demoni, perchè attestò il medesimo Santo, effergli ordinarie, e famigliari le to, e confagrato a questa virtu, che può percosse, e le strette di morte, che gli dava

cinua-

tinuarono que' spiriti infernali contro i del corpo, per cui sarebbe caduto lundel Santo fino all'ultimo de' fuoi gior- go in terra , fe fubito dal compagno ni.

Da questa sorta di patimenti voi potete argomentare quanto fia stato il suo zelo per la salute dell'Anime, ma molto bene conoscerete quale egli sia stato, se vorrete por mente alla Sagra Rota, che nella relazione da lei data al Sommo Pontefice Urbano Ottavo; dice : Effere stato si altamente impresso nel cuore di Andrea il zelo dell'Anime, che tutti i pensieri, e respiri di sua vita pareva non aveffero altro fcopo, che di condurre i proffimi al confeguimento della falute eterna: Effergli perciò stato dato da Dio un dono, e talento particolare per riuscire felicemente colla riduzione di quali infiniti peccatori alla penitenza, e di moltifimi giusti alla persezione, e santità, ed oltre questo i Processi della sua Canonizzazione, parlando circa le discordie, ed inimicizie, che egli riconciliava dicono, che Diffidentes mira dexteritate conciliabat . Così affinche egli potesse giovare a' proffimi onorollo Dio di molte virtul, e fra i privilegi, che fi degnò di fargli, confiderando la Sagra Congregazione de' Riti il lume di Profezia, che volle Dio compartirgli, conchiude quefto effergli stato familiare: Emicuit inter ea divinitus collatum penè familiare Prophetia lumen. Da quel che s'è detto potete ricavare quale, e quanta fosse la fantità del servo di Dio.

Finalmente pieno di giorni, ma più di meriti il nostro Santo Vecchio su da Dio chiamato ai premi, nell' anno mille seicento otto, e l'ottantesim'ottavo della sua età, a' dieci di Novembre ; nel qual giorno mentre la mattina a buonissima ora , egli era all'Altare per dir la Meffa, nel cominciarla si avvidde il Fratello, che la ferviva, che il Santo Sacerdote, non bene in piedi reggevafi, e lo pregò che fi fermaffe, e ritornaffe addictro i ma il Santo in vece di rispofta, feguito, con dire: Introibe ad Altare Dei ; al che non rispondendo il Compagno, perchè vedeva che il Padre flava male, repplicò egli : Introibo ad Altare Dei; e questa su l'ultima parolò una goccia in tutta la parte finistra l'oye, mentre si celebrayano i soliti uffi-

non fosse stato abbracciato, e sostenuto. Fu portato in Sagrestia, ove spogliato de' paramenti, e fattolo rinvenire, non potendo egli più parlare, mostrava co cenni deliderio d'effer portato verso l'Altar Maggiore ; e addimandato se ciò voleva per communicarsi , calò più volte la testa, e gli su ciò promesso, quando avesse preso alquanto di ripofo: così, portato alla fua Camera, e giudicato da' Medici, che già moriffe, feguitando egli a mostrare il suddetto fuo Santo desiderio, ricevette il Santissimo Viatico, con segni di umiltà, ed affetti grandiflimi , mostrando di voler uscir di letto, per riceverlo prostrato in terra, ma non gli fu permefio.

Colla stessa divozione ebbe il Santo Sagramento dell'Estrema Unzione . Poi diede a' Padri, che con lagrime la chiedevano, l'ultima benedizione, con fegni di molto affetto : finalmente fulle ore ventidue, entrò nell'agonia della morte, e in una fiera battaglia col demonio, la quale molti anni prima fu dal Santo predetta, con dire, che all' ora farebbe ajutato dalla B. Vergine, come fu . Vidde dunque il Padre Don Giacomo Torno (Padre, il quale visse, e mori con opinione di Santità) un demonio di brutta forma, falito fopra il letto del Santo, e addimandato dal detto Padre: Che vuoi tu da qui? Rifpofe: io fono qui per guadagnare l'Anima di costui, e voglio pigliar la tua ancora; all'ora comparve un' Angelo, il quale posto al collo del Mostro Infernale un collaro da Mastino, co' chiodi rivolti dentro, lo cacciò per la muraglia della Camera, che parve si aprisfe, e nel chiostro sopra degli alberi lo bastono, e ne se molti strazi, ne più si vidde; onde il Santo moribondo, che per si orribile vista s'era tutto annerito, divenne fubito bianco, come un'alabastro, e lieto rese il suo vittorioso

spirito a Dio. Si offervò, che mentre il suo corpo, fecondo il nostro costume, giacea ste-so in terra, mandava dal volto insoliti raggi, con chiarezza meravigliofa, La la della fua vita, perchè all'ora gli ca- mattina seguente su portato in Chiesa,

Daniel Groce

zi, ne quali non potevano alcuni vol- | Terza, che lo stesso colore, il quale acar la lingua a dire Requiers eternam , is la Mena de' Morti parendo loro che foffe irriverenza, come farebbe thata ad. un Santo, concorfe in un iffante canto Popolo, che fu necessario a viva sorza ributtare la calca, che veniva, facendo tutti a gara di riverentemente toccatio, e baciargli le mani, e i piedi, e di avere parte de' fuoi yestimenti , à de capelli, à d'altre cole, che gli itavano mtotnos e ció infin quelli , che fugliono aver in orrore i morti, anzi i fanciullifielli, da'quali ancora era chiamato Santo . Portato alla fine nel Cimicro per Sepellirlo, non piacque a Dio, che ciò all ora facesseli, per maggior gloria del fuo Beato Servos poiche avuta licenza dal Padre Prepolito di San Paolo di fepellirlo separaramente in una cassa di leago, la quale fu fatta un palmo più lunga della mifura del corpo, nondimeno li trovo tanto cotta, che cziandio con torcergli i piedi, non vi potea capire , come appunto avvenue poi nella tolla, che perciò fu differita la fepoltura. In quelto mentre un Medico motio dalle meraviglie udite, diede a quel Sagro Corpo un taglio fopra il capo nella micrania, ed un'altro nel ciglio finittro, fubito ne ulci fangue; come ancora da un'altta ferita, datagli da un'altro Medico in un'orecchio, ufci per tre giorni fangue in tanta quantità, che fe ne riempierono in brevillimo tempo alcune batilette di vetro, ese ne bagno abbonlantemente il lenzuolo, e'l coscino, che flavano nel cataletto.

In tutti quelli tre giorni stette il corpo del Santo si morbido, e trattabile, e l'fangue si liquido, e vetmiglio, quafi di vivo, ancorche all'ota faceife un' alpra tramontana. Gli furono ancora da' Medici alzate le palpebre, e fi viddero gli occhi fuoi belli, liberi da ogni nuvoletta, e come vivi; oltre il roffore,

che fempre nelle guance mantenne. Si vetificarono tre cole già dal Santo Padre molti anni prima predette, del fao corpo morto: Prima, che se in vita cbbe tre fetite in faccia, altrettante doppo morte riceverebbene. Seconda, the del suo corpo morto si sarebbe fatto come di un buc alla Beccaria, che ogn' uno conte pre prenderne un pezzo.

vea in vifo, gli farchoe durato anche tre giorni doppo morto, e tutto fu vero.

La notte de' 14. fu sepellito nel Cimitero dietto l'Altares e doppo due anni su trasferito in Chicla nella Cappella, ove adesso si onora. Il sangue che fu raccolto fi conferva incorretto, e vermiglio in una ampolletta, la quale otto giorni doppo la morte del Santo, prefa da un'eccellente Medico nelle mani a menure fi parlava delle virtui del Santo Padre, viddeli in effa il langue, quali in prova della verità bollire, e farquella schiama, e giro, che sa quello, che esce dal corpo di un vivo, con tanto calore, che rifcaldava la mano del Modico, il quale giurò, che di più vi fentiva ancora il moto del polfo. S'induri il detto fangue doppo alquantimeli, ma per dar luogo a maggior meraviglia fi. è . veduto liquefare, e bollire mirabilmente nel giorno Anniversario della morte del, Santo.

Finalmente dalla fanta memoria di Panpa Clemente XI. fu Canonizzato nell'aanno 1712. alli 22. di Maggio, colla fo. lenne occasionedella Canon:zzazione de Santi Pio V. Felice Capuccino de Casa terina da Bologna, come più diffusamente può leggerfi negli Autoria-che hanil no con buon ordine faritta la de a mile to a group to the to

Alli 12. Novembre.

LA VITA DI S. MILLIANO dalla Cocolla.

A vita di San Milliano Monaco, da altri chiamato Emiliano, fu feritta da San Braulio Vescovo di Sarazozza, e disces polodi San Leandto, da cui, e dai Btoviariantichi di Spagna caveremo quello ; chequive fi dirà. Fu San Milliano del pace fe detto della Riofa, ed in fua fanciullezza era pastore, eguardava armenti, nel quale efercizio fi tratteneva, come fogliono gli. altri paftori in fuonare un violino, e con la, dolcezza di quella ruftica mufica alleggiava la fua fatica, e cacciava la fazierà della folitudine. Al luono di guesto suo stro7:

mento un giorno fi addormento, e nostro 1 e confummato dalla vecchiezza, e dall'in-Signore li diede nel fonno tal gusto spirituale, che fi defto con fentire in se un nuovo disprezzo di tutte le cose terrene, e vivo desiderio di quelle del Cielo. Andossene subito all' Eremo a richiefta di un Santo Eremita chiamato Felice, che ivi dimorava, per effere da lui addottrinato in quella vita, che voleva feguire, e Felice lo istruffe molto bene: ma il Signore molto vifibilmente lo illumino, ed ifpirò, come uomo già da lui cletto per modello, ed elempio d'altri. Cosi poscia egli si partifolo, e si pose per vivere solitario vicino al luogo detto Brigegio, ma effendo egli amicodella quiete, e venendo gran gente ivi a cercarlo, e sturbarli il suo santo riposo, si determinò di gire più adentro, nel più alto, ed afpro di un monte all'ora detto Defterzio, nel qual luogo perseverò quarant' anni, diviso dal traffico, e communicazione de gli uomini, ma molto accompagnato, e regalato da confolazioni Angeliche. Non puote tanto San Milliano nafconderfi, che lo folendore delle fue grandi virtu non lo manifestaffero, e facessero conoscere, onde ebbe della fua fantità notizia Didimo Vefcovo di Tarragona, il quale fattolo chiamare, quafi a forza l'ordino Sacerdote, e gli commando, che fervisse nella Chiefa di Brigegio, ligli ubbidi, e cominciò a fare l'ufizie fuo cosi efattamente, e con tanta diligenza , che proceurava di levare da quella Chiefa l'avarizia de i Preti, e le male ufanze, che da quella nascevano e talchè alcuni di essi non lo potendo sofferire lo accularopo, guali uomo diffipatore de i beni della Chiefa innanzi al Vescovo Didimo, da cui effendo Milliano aspramente ripreso, ditolle insieme come a colpevole il caricodella Chiefa, e questo per aver data facile credenza alli accufatori. Non fitur--bò con questa tribulazione San Milliano anzi come albero ben piantato fi radicò più nell'umiltà, nella pazienza, e nel defiderio di darfi più alla contemplazione, ed al ripofo dell'anima fua, e cosi, fi ritirò - fubito ad un luogo vicino a Brigegio, ed ivi paísò quello, che li rimaneva della vita, con maggior gufto, ed anfia dei beni del Cielo. Giunfe egliall'età di ottant'anni, e per maggior merito, e corona fua, fu molto afflitto dall'idropifia, e da altre infermità, ed effendoll rivelata un'anno pri-

fermità, fi diede a più rigida penitenza, digiuni, vigilie, ead occuparti più nell'orazione. Nella quadragelima ancora di quell' ultimo anno li fu rivelata la dittruzione di Bifcaglia, che poi fucceffe, ed avvisò li principi di quella Provincia del caftigo di Dio, che avea da venire fopra quella, per'i peccati diquei popoli, acciocche li piangeffero, e con la penitenza placuffero il Signore . Un Sacerdote chiamato Abundanzio non facendo valo di quanto il Santo pronofticavalidiffe; Chelafua molta erà lo faceva delirare, ed il Santo li rispose Abundanzio su farai uno , nel quale fi confermerà la verità mia, e così avvenne . Avvicinandofi il fuo beato fine , mandò a chiamare un Sacerdote per nome Affelo, amico, e famigliare fuo, e nelle mani di lui usci quell'anima benedetta, per tornare al fuo Creatore, e godere eternamente della fua bearitudine. Saputofa poscia in Brigegio, ch'era morto, vennero dove era il fuo fanto Corpo, e con gran divozione, e folennità lo sepellirono nella Chiesa, facendo nostro Signore per lui molti miracoli doppo la fua morte, come ancora aveva fatto in vita, alcuni de quali ne riferifce S. Braulio .

Trovandoli un Monaco chiamato Armentario gravemente infermo di una appostema nel ventre, San Milliano lo fand, facendo fopra di lui il fegno della Croce, e cosi fece ad un'altra paralitica di molti anni con folo toccarla con il fuo bastone. Restirui il vedere ad una cieca schiava di un Cavaliere chiamato Sicoto. Liberò dalla possanza del demonio un' altro Cavaliere per nome Nepoziano, e Proceria fua moglie, con altri molti, ch' erano gravemente tormentati. Doppo la fua morte alla fua fepoltura, una donna cieca, e stropiata ricuperò la fanità, & una fanciulla gravemente informa, effendo morta, mentre la menavano al fepolcro del Santo, ricbbe la vita. Quali tutte le Chiefe di Spagna, che fanno commemorazione di quetto Santo, prendono le lezioni da quello, che ne scrive San Braulio, e celebrano la fua festa alli 12. del mese di Novembre, nel qual giorno ne fanno menzione i Martirologii Romano, e quello di Ufuardo, ed il Carmal' ora delle fua morte, tutto che efaulto, dinal Bironio nelle for Annotanioni. Sant' făcifonfo parta della vita di San Miliano ferituta da Mi Brullo, e nel Bervisio Toletano avvi un inno di effi. Viffe quelto Santo efficio Mede I (coli Atrazagido cirea I amo del Signores y 4, e contra del Signores y 5, e contra di Natura di Nomi della Contra di Natura di Moniflero di Naffara, da lui edificato, i funi accolo famente impeditio. Ora Serova in un Moniflero dell'Ordinedi San Benedetto, decuo di San Milliano della Coglia, fondato vicino all'Oratorio, dove emile, sondato vicino all'Oratorio, dove emile conditiona della Coglia, fondato vicino all'Oratorio, dove emile conditiona della Coglia della Coglia del Coglia d

Alli 13. Novembre.

LA VITA DI S. BRIZIO VESCOVO di Tours.

Olti cominciano bene, e finiscono male, ed altri si trovano, che avendo la ciata la via buona incominciata, deelinano dalla virtu, e poscia riconoscendo la colpa loro, illuminati con la luce del Ciclo tornano al camino diritto, avvegnachè con fatiche giungano al portodi fa-Inte. Quelto vediamo in S. Brizio Velcovo di Tours, la cui vita vogliamo brevemente quivi scrivere. Fil San Brizio discepolo, e fuccessore nel Vescovato di San Martino, sin dalla sua fanciullezza essendo stato allevato nel Monistero dal Santo edificato, esorto la sua mano, ed istituzione molto religiofamente, e diede egli aibuona mostra del suo profitto, evirtu, che il S. Prelato l'ordinò Prete. Ma la nuova dignità, che doveva accenderlo più nella divozione, ed accrescere in lui lo studio, ecura della perfezione, li diede occasione d'indebolirfi, e di mancare in effa, perchè doppo fatto Prete cominciò a sbandare, ed a darfi alla libertà, e vita licenziofa, a igusti, trattenimenti, evanità del secolo. Comprava schiavi fanciuli, e fanciulle di bella prefenza, allevava cavalli, e per ditla ln una parola viveva pit come Cavaliere libero, e secolare, che come Prete onefto, e Religiofo . Avvifollo più volte il gloriofo S. Martino di quelta mutazione di vita, edel grande scandalo, che dava a

tutto il popolo con il fuo mal'efempio , ammonillo, riprefelo, e fece con lui ufizio di vero Padre; ma Brizio non folo non fe emendò, e non prefe in grado quanto il Santo li diceva, anzi si sdegno, ed usci di se in maniera, che su la faccia li diffe molte ingiurie, e lo besto, istigato da due demo-nj, quali il medesimo S. Martino aveva veduti, che lo attizzavano, e stavano sopra di lui, onde poco manco, che non ponesfe nel Santo le mani, ma quel mirabil' uomo lo vinfe, e racqueto con la pazienza, e mansuetudine. Un'altra volta essendo Bri. zio in piazza venne a lui un'infermo, che cercava San Martino, acciocche li deffe la fanità, e chiefelo fe fapeva dove foffe il Santo, perche non lo poteva tro-vare . Rispose Brizio, se tu cerchi quel scemo, vedilo là da lungi, dove se ne stà come è fuo coftume , quafi infensato . Andò subito l'infermo dal Santo, ed ot, tenne quanto defiderava, indi venne Martino a Brizio, e li diffe: Ti pajo io dunque infenfato? Rimafe spaventato, e confufo, in udendo queste parole Brizio, e cominciò a negare d'averle dette, ed il Santo li rispose : Non lo negare, che sebbene ero lontano, quando ciò dicefti, la mia orecchia era vicino alla bocca tua : vò che từ fappia, che lo hò impetrato da Dio, che tu fii mio fuccessore nel Vescovato, pure con grande tuo travaglio, perche patirai mo'to in esso. Udendo Brizio questo, diffe: Or si, che conosco effer vero quanto diffi, e che questo vecchio è pazzo: In fomma mori S. Martino, e per volontà di Dio Brizio li fuccesse nel Vescovato, ed all'ora quafi destandosi da un profondo fonno cominció a penfare, ed a ruminare quanto aveva detto San Martino, ed a darfi all'orazione, e far bene l'ufizio di Prelato, perchè sebbene era superbo, evano, aveva però fama dionesto, e di casto. Trentatre anni era egli stato Vescovo, quando fe li levò contra una terri-bile tempesta, perchè si compisse intieramente quello, che S. Martino (illuminato da Dio) gli aveva profetizzato, cioè, che farebbe stato Vescovo, ed averebbe patito molto. Una donna, che in abito di religiofa lavava la roba del Vescovo, venne a mutar abito, a concepire, e partorire, ed effendo di ciò fparfa la voce per la Città, tutto il popolo fenza cercare piùoltre, diede la colpa al Vescovo, così

lapidare, gridando, che fino a quel giorno la pietà di San Martino aveva coperta la fua lufsuria, e che non voleffe mai Dio, che baciando effi quelle mani fagrileghe rimaneffero macchiati. Non baftava ragione alcuna contro il furore del popolo, e per molto, che Brizio negaffe quel delitto, e giurafic, ch'era menzogna, e calunnia tutto ciò, che gli veniva imposto, non vi aveva uomo, che glielo credesse, e chenon chiudesse le orecchie. Finalmente commandò Brizio, che alla prefenza di tutti gia fosse portato l'infante dalla donna partorito, effendo di folo trenta giorni, e tenendologgli, glidiffe: lo ti commando nel nome del nostro Signor Gesù Cristo, che scio sontuopadre, lo dichi alla presenza di tutta quella gente, el'infante rispose: Tu non sei mio padre. Cominciò all'ora il popoloa chiedere, & adaltringere Brizio, che chiedesse chi fosse suo padre, ma egli rispose, a meciò non appartiene, ma a voi akri, che quanto per la mia parte hò fatto guello, chemi conveniva. Non bastò un si chiaro, ed evidente miracolo, perchè quella gente tumultuante, e cieca fi racquetaffe, anzi attribuendo la virtu di Dio a fattucchierie, e male arti, glidavano urtoni, e ad una voce gridavano: Non vogliamo che tu fia più falfo Paftore, ed all' ora San Brizio prefe carboni accesi nella sua veste, e con il popolo sene andò sino alla sepoltura di S. Martino, dove gittandoli rimafe la fua velte intera, e non arfa in luogo alcuno, indi foggiunfe : Cosi come questamia veste non carsa nel fuoco, così ancora il corpo mio è intero dalla concupifcenza carnale. -

Or chinon averebbero vinti, ad ammolliti quelli due miracoli? e pure quel popolo (così permettendo il Signore) non fi ammolli, ma lo cacciò ignominiofamente dalla Chiefa fua, e pofe in fuo luogo per Vescovo un Prete, chiamato Giustiniano.

Cacciato San Brizio dalla fua fede, fen e ne nado à Roma a de conto al Sommo Pontec.

Réc del fuortavaglio, chiaramente, emainfellamente confériando, el fea e actigo di Dio, per non avercreduto alli miracoli, 
che Sua Divina Maeltà faceva per mezzo di 
San Martino, quale avera tenuto, e chiamato infentato. Il fallo Vefeoro Giuftiniano altresi, per afficurare il fao partito; 
e per badare a latti fuo di fapratiparimente.

folle, e furiofamente, che quafi lo vollero [ per Roma, ma giunto a Vercelli in Piemonte, mori miferamente, onde quelli da Toursin fuo luozo nenominarono un'altro per nome Armenzio, Fece il Papa giuflificare il cafo, e faputa la verità favorillo, ed al capo di fette anni, commandò a Brizio, che tornaffe alla fua Chiefa, come Velcovo vero di effa, confermato dall' antorità Apostolica. Egli ubbidì, ma nos volle entrare in Tours, anzi firitenne in un Villaggiovicino alla Città fei miglia, ed. ivi la notte ebbe rivelazione, che Armenzio. era ftato affalito da una febbre, chesofto lo aveva uccifo, onde la mattina diffe a i fuoi compagni: Andiannea sepellire il nostro Vescovo di Tours; ma quel corpo veniva portato fuori da una porta della Città, per sepellirlo, mentre Brizio entrava per un altra .

Con questo torno Brizio alla sua sede, nella quale viffe parificamente altri fetteanni, ed avendola governata quaranta fette, diede il fuo fpirito al Signore, e la S. Chiefa lo celebra, e lo tiene nel Catalogo de i Santi. Di lui fanno menzione i Martirologi Romano, di Beda, di Ufnardo, e di Adone alli 13. di Novembre, ene parlano San Severo Sulpizio, Fortunato nella vita di S. Martino, e S. Gregorio Turonenfelib.2.cap.21. & lib.11.cap.31. della ftoria di Franzia, da' quali si è cavata la presente vita: E da effa poffiamo noi apprendere quanto vaglia la pazienza, e l'orazione de i Santi con Dio, poiche per quella di San Martino perdono, e fece Santo Brizio, e che ne quegli, che ftà in piedi, fi può tener ficuro di non cadere, ne quel che è caduro deve peufare di non poter ergerf. L'uno, e l'altro vediamo come dipinto in questa vita di Brizio, ed insieme, che sebbene il Signore perdona le ingiurie » che eli uomini fanno ai fuoi Santi, per l'intercessione de i medesimi Santi: vuole però che le paghino , e purghino inquesta vita, dando loro travagli, e pene, il che tutto nasce dalla misericordia infinita, e pictà del Signore.

-

Alli 12. Novembre.

## LAVITA DI S. OMOBONO Mercatante.

L Beato S. Omobono nacque in Cremona Città principale in Lombardia di parenti Mercatanti, ne poveri, ne ricehi, li qualinet Battefimo vollero, che avefse il nomedi Omobono, che tanto è a dire come uomo dabbene, con questo nome pronofticando la bontà, e virtu con che in fua vita aveva da rifplendere. Con quefto buon principio lo allevarono i fuoi genito. ri, e lo istrussero nel timore fanto del Signore, e quando fuin età, lo applicatono allo flesso traffico di Mercatante, nel quale su eglitanto citcofpetto, e cosi poco avido nel comperare, e nel vendere, e ne i contratti, che faceva, che muoveva a meraviglia, perchè offervava intiera verità, non eccedeva un punto del giusto prezzo, era puncuale ne i pagamenti, e molto alieno dai vizi de gli altri Mercatanti. In oltre cra giovine piacevole, grazioso, affabile, e modesto nelle parole, ne i cottumi, di maniera, che in breve si acquistò l'afferto, e converti in se gli occhi di tutta la fua Città. Era molto ubbidiente al Padre, ed alla madre, e per compiacere ad effi prefe per moglie una giovinetta, con la quale perfettamente offervò la caftità conjugale. Ma venuto a morte, il padre, e vedendoli Omobono libero, cominció piul a darfi a Dio, e conoscendo, che tutti li benidella terra fono caduchi, e frali, che s'acquistano con molto travaglio, si posseggono con timote, e si perdono con dolore, ne possono mai faziare la sete dell' umana avidità, determinò di cercare quel fesoro, che sempre dura, dando parte delle fue facoltà a poveri per comperarfiil Cielo. Faceva elemofina a poveri con tanta liberalità, ed affetto, che non aspettava, che gliela chiedeffero, ma li preveniva, e gli andava cercando per dargliela. Confolava gli afflitti, ammoniva quelli, che erravano, infegnava a gl'ignoranti, perdonava a i fuoi nimici, edava buon configlio à chi glielo chiedeva; In fomma, era rifugio, alleggiamento, e difefa di tutti li necefficati, e bifognofi, in maniera che dre de i poveri. Quando la moglie del · Flor Sand S. Swav. Parte II.

nostro Omobono vidde, che suo marito era tanto profuso con i poveti, temendo che nel miglior tempo dovesse impoverire, mancandoli ogni facoltà; cominciò a pregarlo, che non la diffipasse da principio amorevolmente, e con preghiere, e poi vedendo, che questo non baftava, con querele, ingiurie, e modi indegni di una donna verso suo marito; ma come egli era fondato fopra lo fcoglio, e non fopra l'arena, non fi muoveva per i gridi della moglie, che a guifa di aria, e pioggia lo combattevano, anzi le dimostrava, che le facoltà non si sminuiyano, dandosi per il mezzo de i poveri ad usura a Gesu Cristo, il quale in questa vita le paga dando cento per uno, e nell'altra la gloria sempitetna. E perchè apertamente fi vedeffe, che non crano parole quelle, che diceva Omobono, ma verità di Dio, accadde una volta in tempo di una gran carestia, che tornando egli dalla Chiefa a cafa fua lo feguitarono molti poveri, ed egli non effendovi fua moglie, con meravigliofo contento, riparti loto la maggior parte di un celto di pane, che gli era flato portato, e la fera all'ora di cena, si trovarono nell'arca tanti pani, quanti erano flati quelli, che aveva dati, ma molto più bianchi, e saporiti; di che la moglie rimafe attonita, ed il Santo le commandò che ciò non palefasse. Un' altra volta andando ad un fuo podere; ( che folo fi aveva confetyato per fostentare se steffo, ed i poveri con i frutti di effo, ) e portando vino per ilavoratori, incontrò molti poveri pet la strada, che li chiefero dabbere, il che da lui loro fu volontieri dato, rimanendo perciò voti li fiafchi, che portava: Doppo non volle tornare per riempirlia cafa temendo la mala condizione della fua moglie, per non romperla con effa, ma dall'altra parte volendo ptovvedere la gente, che aveva in campagna di bere, colmò il fant' uomo i fiaschi di acqua. e diede fopra esti la sua benedizione. Bevettero di effi i lavoratori, e trovatono . che era vino eccellentissimo, perlochè chie. fero ad Omobono dove aveffetrovato quel vino tanto eletto? Egli credendo, che lo burlaffeto, bevette di un di quei fialchi, e trovò che era verità, e che l'acqua fi era convertita in vino, onde rendutene grazie da tutti ad una voce era chiamato Pa- a Nostro Signote si tacque, dissimulò, e proceurò di occultar quella cola, per fuggire la vanagloria: ma pure Dio manife- } flo questo per mezzo di un' uomo, il quale vidde empire i fiaschi d'acqua, e poscia

trovò, che era vino. Fu parimente molto divoto, e molto dedito all' orazione , nella quale confummava non folo buona parte del giorno, ma le nottiancora. Andava femprea Mattutino, ed era a lui tanto infallibile l'andare ogni notte alla Chiefa di Sant' Egidio per udirlo, che il Curato per nome Oberto, in toccando la campana, andava fubito ad aprire la porta della Chiefa, per lasciare che Omobono entraffe, e non poche volte avvenne ch'egli vidde il Santo dentro orando, senza che avesse aperto la porta perchè trovandola egli chiula quando veniva troppo per tempo, Dio miracolofamente glie l' apriva. Con questi miracoli, e con la sua vita fantiffima converti molti molto pertinaci eretici alla Santa Fede Cattolica, che da molti dotti uomini, e Religiofi con dottrina grande, e vari argomenti erano stati indarno tentati. Finalmente l'anno del Signore 1197. essendo stato al solito Mattutino fano, e disposto, finito che fu, inginocchioni li pole in orazione avanti ad una Croce, e perfeverò fin'all'ora della Messa, nella quale dicendo il Sacerdote il Gloria, eglistendendo le sue braccia in forma di Croce, senza infermità, nè strepito alcuno, refe ivi lo spirito al Signore alli 12. di Novembre. In tal maniera fu trovato morto, e tofto per tutta la Città volò di ciò la fama, laonde concorfe innumerabile moltitudine di gente per vederlo, e per toccare, eriverire le sue preziose reliquie. Losepellirono nella Chiefa stefsa di Sant' Egidio con molte lagrime, tenerezza, esentimento, e Dio Nostro Signore sece per lui molti miracoli, dando piedi a i zoppi, il vedere a i ciechi, il parlare a i muti, l'udirea i fordi, e la falute a gl'infermi di varie infermità, con altri miracoli, che si possono vedere nella vita fua, per i quali, e per le sue grandi virtul, e per la sua nota fantità Papa Innocenzo III. lo Canonizzo, e posenel Catalogo de i Santialli ventidue di Dicembre l'anno 1198. il primo del suo Pontificato, L'anno poscia 1356. essendofi aperto il fuo fepolero, rinnovò per lui i miracoli, el'anno vegnente mille trecenso cinquantalette alli venticinque di Giuano fu trasferito il fuo corpo alla Chiea mazgiore, e collocato onorevolmen- penti velenoli, e dalle convertazioni leg-

te in un'arca di marmo , dove ripofa . ricevendo la Città di Cremona, per fua intercessione molti, e grandi benefizi dal Signore: la fua vita trovali ne i Commentari della Chiefa Cremonefe, e nella Bolla della fua canonizzazione, e viene addotta dal Padre Frà Lorenzo Surio nel festo Tomos. Fanno di lui menzione il Martirologio Romano, ed il Cardinal Baronio nelle fue Annotazioni alli 12. di Novembre: Pietro Natale lib. 10. cap. 56. e Girolamo Vida Velcovo d' Alba scrisse in verso un'inno in sua

Alli 13. Novembre.

LA VITADEL BEAT Q Stanislao Kofca della Compagnia di Geri.

N Acque il Beato Stanislao nel Regno di Polonia l'anno 1550, in un Caltello de i suoi genitori detto Restcono: suo Padre ebbe nome Giovanni Kofca, e fua madre Margarita Keifcun, persone illuftri , e principali in quel Regno, e più iltuftri per aver confervara fempre la Religione Cattolica, e pietà, nel cui lignaggio fono stati molti Signori Palatini, Elettori, Senatori, Capitani, Vescovi, ed altri di altre dignità. Tra gli altri figliuoli, che questi due ebbero, uno su il nostro Stanislao, il quale avendo lodevolmente passata la sua gioventtì, ed essendo già di età di 13. anni fu mandato da fuo padre, con mu'altro fue fratello maggiore, chiamato Paolo alla Città di Vienna, Metropoli della Provincia d'Austria, dove all'ora risedeva Maffimiliano, perché fotto la disciplina, e magistero de i Padri della Compagnia di Gesul, (che in quella Città harino un' infigne Collegio ) apprendessero virtul, e buone lettere. Dieffi tanta fretta Stanislao . e pose tanta diligenza nello studio, che con il fuo buon ingegno fuperava i fuoi condifeepoli, ed era da tutti amato per la fua buona condizione, e modeftia. Audava fubito la matrina ogni giorno, prima di entrare nelle Souole, alla Chiefa della Compagnia a fare orazione, ed il medelimo faceva le sere finise le lezioni , Fuggiva dalle male compagnie come da fen-

che non spirasse divozione. Era molto amico del filenzio, e molto ponderava le paro. le prima, che le dicesse. Aveva una modeftialieta, ed una allegrezza modefta, ed affabile. Trattava molto volontieri con gente pura, etincera. Era molto compaffionevole, e foccorreva con quello, che poreva, i bisognosi. Il primo, che si levava da letto la mattina in cafa era egli. Non fi contentava di udire una Messa ogni giorno, e la festa neudiva quante poteva. Il fuo veltire era molto, e fincero, e per grande, che fosseil freddo ( come suole effere la Vernata in quelle parti ) mai portava guanti, nè voleva, che fervo alcuno lo accompagnafic, se non quando suo fratello, o il suo maestro glielo commandavano. Tutte le orazioni, e declamazioni, che componeva per esercitarsi nell'eloquenza, communemente erano delle grandezze, e lodi della Santissima Vergine Noftra Donna, della quale era divotiffimo, & ogni giorno recitava il Rofario. Occupavafi molto volontieri tutte le volte, che poteva, nell'orazione, non folo di giorno, ma ancora di notte, levandoli da letto per orare, quando gli altri dormivano . congiungendo con l'orazione molti atti di umiltà, e di mortificazione, perchè alle volte fenza effer veduto feopava la camera di fuo fratello, con diffimulazione digianava molti giorni; e castigava spesso la sua carne virginale con afpra disciplina, e sebbene suo fratello molte volte lo riprendeva per vederlo cosi ritirato, e folitario, egli non nefaceva conto, perché aveva gli occhi posti in Dio, a cui folo desiderava piacere. Effendo cosi bene occupato, e trovandofi cosi ben difpofto Stanisho, il-Simore lo accese più nel suo amore, e lo ispiro, che entraffe nella religione della Compagnia di Gesti, ed egli si deliberò di entrarvi, e ne fece voto, febbene non fcopri quefo fuo propolito, fe non al fuo Confessore, al quale doppo fei mefi manifeftò la fua determinazione, ed il voto, che aveva fatto, Circa il medefimo tempo gli fopravenne una grave, e pericolofa infermica, al principio della quale stando nella fua camera gli apparve il demonio in figura di un cane neto, orribile , e spaventevole, affalendolo per trè volte, e prendendolo nella gola per affogario, ma Stanislao fi raccommandò molto di cuore al Signore, e con il fuo favo-

giere, elibere di qualfivoglia forte di cofa, I re, ed il fegno della Croce lo finavento di maniera, che sparve quel mostro, e non lo affali più. Crebbe tanto l'infermità, che lo riduffe all'agonia, ei Medici lo abbandonarono, onde il benedetto giovine fi affliffemolto, nontanto per la morte, che fi vedeva innanzi, come perchè defidera va di communicarii, e di ricevere il corpo del Signore per Viatico, ne fapeva come poterlo avere, perchè l'Oftiere, in cafa del quale era con fuo fratello, era Eretico, Ricorfe al Signore, e raccommandoffi molto internamente, e con gran divozione alla B. Vergine, e Martire S. Barbara, così perchè questa Santa è padrona, ed avvocata della Congregazione de tludenti del Collegio della Compagnia di Gesul di Vienna, dove egli studiava, come specialmente per aver letto nella fua vita, che tutti quelli, che di lei fono divoti, fe le fi raccommandano non muojono senza Sagramenti. Oltrecchè nello stesso giorno di Santa Barbara, che è alli 4. di Dicembre, avendo finito di confeffarfi, e di communicarfi i la fupplicò . che gl'impetraffe grazia dal Signore, che no potesse uscire di questa vita, fenza ricevere li Santiffimi Sagramenti della Chiefa, di che al suddetto punto dell'infermità, e pericolo di morte, di nuovo,e con maggiore iftanza la supplicò. Udillo il Signore, ed una notte effendo defto, e molto oppreffo dal male della morte, vidde entrare nella fua camera la B. Santa Barbara accompagnata da gli Angeli, vestni di uno splendore celestia le, che con gran riverenza portavano il Santissimo Sagramento, dalle mani de'quali egli le ricevette.

> Trovoffi a questo presente un suo Aio . per nome Giovanni Bilinfi, che fu poi Canonico di Plozolla, e Stanislao lo avvisò a che facesse prosonda riverenza al Santissimo Sagramento, che a lui portava la gloriofa Santa Barbara.

Doppo quelto così gran favore, ne ricevette un'altro fingolare, e non meno meraviglioso, perche trovandos in grande angofcia, e quafi al fine della fua vita, gli apparve la Vergine Santissima Noftra Donna con il bambino Gesti nelle braccia, e gli parlò dicendoli, che entraffe nella Compagnia; indi la sciatoli il figliuolo sopra il letto, sparve la Madre fantifima: Stanislao con que fto favore, e celeftiale ajuto, cominció a migliorare, e ricuperò intiera fanità con gran meraviglia dei Medici, che loavevano cus nto, li quali dicerano, che il fuo rifamari ra miazolo o, controgair geola di medicina. Quelli due favori del Signore così ent, camicali, pochi giorni innanzi alla fua morte, palesò il B. Mansiato, pecché fenza budare a quello, che dicera Dano faro lignore, giato fece dire ad un fuo con faro lignore, giato fece dire ad un fuo con parte la parte del medicina del parte del pa

Rimoni poscia fi seppero.

Ricuperata la fanità ricordandofi del voto, cheaveva fatto di entrare nella Compagnia, e di quello, che la Beata Vergine gli aveva commandato, effendo infermo non vidde l'ora di porlo in opera : Parlonne con il suo Confestore, ed intese, che in Vienna non l'averebbero ricevuto, per essere studente nel nostro Collegio, senza conoscimento, e benedizione di fuo Padre, ma egli non voleva aspettare tanto tempo, nè sperava poter otrenere questa licenza da suo padre. Ma perchè suo fratello Paolo, come era differente da lui ne i coftumi, e nell' intenzione lo trattava male con le parole, e con le mani, il che il Beato giovine portava in pazienza, e con letizia interiore, pa. tendo per la vircui, pure per trovar occafione di porre ad effetto i fuoi buoni propofici, ed entrare nella Compagnia ne cominciò a mostrare qualche sentimento, e così un giorno diffe a fuo fratello, che lo trattava di maniera, che l'obbligava a lasciarlo, e partirli di cafa fua, che lo averebbe fatto, e ch'egli ne averebbe renduto conto a suo padre: L'altra mattina glielo tornò a dire, ed il fratello con gran collera, e fdegno li rispose, che andassein mal' ora, dove egli volcise. Stanislao con molta pace dell' anima fua, ed allegrezza, prefa quefta occafione, come venuta dal Ciclo, fi vetti poveveramente, econfessatoli, ecommunicatofi, firaccommandò molto da vero a Dio, ed alla fua fantiffima Madre, e fi parri fubito a piedi da Vienna verso la Città di Augu-Ra a cereare il Padre Pietro Canifio, all' ora l'rovinciale della Provincia di Germania Superiore, per il quale portava lettere di un Padre grave della medefima Compagnia, che viveva nel Collegio di Vienna, ed era predicatore della Macilà dell'Imperadrice Donna Maria.

Quando fuo fratello Paolo trovò mancato stanislao, fentendolo molto, e cotanto defideraya.

nofecndo, cheli fino ifagno, e malternaj, nelo avera escrizio di esta, e creollo per tutta Vienna, nelle Chiefe, e Comenti di Religiofi, e non trovo tettigi; pur finalmente, per relazione di uno fitudente Ungaperno di proporti di prop

una carrezza a gran furia. Lo race unfero e lo trovarono in un cam. po, ma fu nostro Signore servito, che conoscendoli celi non sosse da loro conosciuto per effere in quell'abiro. Passarono oltre, econ efsere i cavalli rinfrescati, fortise possenti si fermarono in modo, che il onechiere mai puote cacciarli avanti, e furono così forzati a tornare addietro. Di questo rimafe Stanislao confolato, e libero da quel pericolo, e profeguendo il fuo viaggio, nel giungere in un Villagio, entro una matting in una Chiefa, con grandefiderio di ricevere in essa il Santissimo Sagramento. sebbene poi seppe, che la Chiesanon em di Cattolici, ma di Eeretici, laonderimase oltremodo afflitto, e (confolato. Voltofla a nollro Signore, e lo supplicò con affettuofe lagrime, ché non lo privalse del mantenimento dell'anima fua, che tanto defiderava,ed il Signore l'udi, e come Padre pierofo , volendo regalare il suo divoto figliuolo, li mandò dal Cielo un' Angelo di meraviliofa bellezza, che di fua mano li diede la fazra comunione, come un' altra voita aveva fatto quando flette infermo, come di fo-

pra abbiamo riferito. Con questo sinto del Cielo s'invigori . e ricuperò maggiori forze Stanislao, con le quali giunfealla Città di Augusta, enon avendo trovato il l'adre Canifio andò a Dilinga circa dieci legbe lontana d' Augusta , dove lo trovè, e fu da lui ricevuto con molta carità, e poi mandato a Roma, con altri due compagni, alla quale giunfe l'anno dieciottelimo dell'età fua, con straordinaria fua allegrezza, e fu ricevuto dal Padre Francelco Borgia Generale della Compagnia il giorno de i gloriofi Apottoli San Simone, e Giuda alli 28. di Ottobre del 1567. avendo caminato piti di ducento fessanta leghe a piedi, ben flanco dalla fatica del viaggio > ma molto lieto di vederfi nel porto, che egli

Cuan

TOTAL COUNTY

Quando suo padre seppe quello, che Stamislao aveva fatto, che in Koma era entrato nella compagnia, non si può facilmente credere il fentimento, che n'ebbe, perchè lo amava molto teneramente fi condo la carne, e fangue . Scrifse fubito una lettera ídegnofa, e collerica, piena di minaccie, dicendogli, che aveva disonorato la sua Cafa, e lignaggio, entrando nella Compagnia, che se mai per tempo alcuno fosse tornato in Polonia, lo averebbe tolto fin di fotto terra, e in vece delle molte ricchezze, collane d'oro, e gioje, che aveva penfato di darli, fe stava al fecolo, avrebbelo caricato di lacci, e di catene. A questa lettera rispose Stanislao da una parte con molta modeftia, ed umiltà, e dall'altra con gran fornezza, e costanza: Che egli non meritava patire per quel Signore, che tanto hà patito per gli uomini, ma che quando fua Divina Maestà fosse stata servita, niuna cosa gli sarebbe fuccessa di maggior gusto, e contensezza per l'anima fua, che il poter morire per ofservare i voti, che aveva fatti, fenza rompere un punto di quello, chea Dioave va promelso.

Non poteva faziarfi di ringraziare il Signore con foavi, e copiose lagrime, quando si vidde nel noviziato della Compagnia, rotta ogni catena, ed impedimento de i fuoi parenti, nel porto ficuro della Religione, e fuori dell' ondese burrasche del secolo Parveli di non aver già padre in terra, ma folo nel Cielo, ne altra madre, che la Santiffima Vergine. Ofservava tutti gli altri novizi come Santi, per imitare le loro virtu, e tenevafi per indegno di vivere frà tanti Angeli . e per gran favore, e mifericordia di Dio, di potersi impiegare nel servigio di quelli , che cosidavero lo servivano. Era molto umile, e ben fondato nel conoscimento di fe flesso, e nel desiderio di essere umiliato, ed abbattuto peramor del Signore, mostrandolo nel vestire poveramente, e nel far volentieri gli ufizi più faticoli, e vili della cafa, con efsere di poca età, e delicato, e con pigliar fempre l'ultimo luogo, e ricono scere tutti per maggiori.

Eficando in Vienna prima , che entrafe lo Dio noftro Signore con la fua luce celenella Compagnia fi era efecticato molto filia, e davagli tana intelligenza delle così
nell' ozazione, alla quale fi dava di maniera,
tele produce di continuazione, e da tecnche feficio per la continuazione, e da tecntele produce di continuazione, e di continuazione, in un 
produce di marcifario loccorretto con va.
citi giorni Ma non eran o minori le confolagi rimedi ascione feb tornificio ris. A vendo
i sino, guil firiginali, fieli lispori infolati, produce di continuazione di confolati medi ascione feb tornificio ris. A vendo
i sino, guil firiginali, fieli lispori infolati, produce di continuazione di confolati medi ascione feb tornificio ris. A vendo
i sino, guil firiginali, fieli lispori infolati di continuazione di continuazione di confolati di continuazione 
Flor Sand. S. Strav. Par. II.

t dunque questo Beato Giovine mentre era ancor secolare lasciate tanto le redini all' orazione, edivozione, che penfaremo, che facelse fatto religioso, e novizio? Balti dire, che tutte l'ore, che poteva fuori per la giornata, stava in orazione, e la maggior parte della notte, trattone il poce tempo, che dava al fonno, per fostentare la natura. Per il lungo esercizio, ecostume di orare attentamente, aveva ottenuto un dono cosi particolare dal Signore, che il fuo Maeftro de'novizi, ed il fuo Confessore testificarono, che non aveva avuto distrazioni. ò fpargimento di cuore nell'orazione , per avere l'immaginativa tanto foggetta alla fua volontà, e così quando alcuno fi lamentava di avere importuni , e vari pensieri nell' orazione, Stanislao se ne meravigliava molto , parendogli cofa nuova. Ne folamente quando fi ritirava assolutamente ad orare, ma altresi nelle cofe manuali, ed esteriori, che faceva, ilava tanto in se, e così unito, e trasportato in Dio, cheben si vedeva che le cofe di fuori non turbavano la pace dell' anima fua, nell'attenzione della fua mente. Fu questo in sì altogrado, che nel tempo dell'orazione molti dei novizi procuravano di porfi in parte, dove potessero vedere Stanislao, perchè folo in vedendolo, essi componevansi, eritiravansi piul interiormente, e stavano più attenti, e più uniti nel Signore. Ne' loro travagli, e tentazioni a lui ricorrevano, e fi raccommandavano alle fue orazioni, per mezzo delle quali ottenevano il rimedio, e la quiete dal Signore . Una volta un fratello (che oggidi vive, ed è Sacerdote) essendo nel Collegio Romano molto afflitto, ed assediato da certa tentazione grave, contro un Superiore, communicolla con il fratello Stanislao, che all'ora ferviva nella cucina, pregollo, che chiedesse a Dio, che gli desse vittoria, entrò subito Stanislao nella Chiefa, e fatta orazione per quel fratello, l'udi il Signore, e li diede tranquillità, liberandolo da quella tempesta, che pativa. Ebbe dono segnalato di lagrime, quali spargeva in grande abondanza, e con meravigliofa foavità. Illustravalo Dio nostro Signore con la sua luce celestiale, e davagli tanta intelligenza delle cose fpirituali, che tutti fi meravigliavano di vedere tanta prudenza, ediferezione in un giovine di si pochi anni, e novizio di si pochi giorni. Ma non crano minori le confolava nell'anima benedetta di Stanislao, ed a rigorofa, ed auftera, con che affliggeva il il fuoco dell'amor divino, con che lo ardea, il quale alle volte era cosi fervente, che lo riduceva a svenire, e mancare, onde eranccessario conpanni molli, ed acqua fresca bagnarli, erinfrescarli il petto, per il gran foco, che in lui fentiva, per lo quale notabilmente rimaneva il fuo corpo inde. bolito. Ma che dirò di quella fingolare, ed interna divozione che ebbe alla Regina de gli Angeli nostra Signora, perchè solo pentando in lei fi struggeva di dolcezza, tanto che digiorno, edi notte non poteva, penfare in altra cofa fe non in come fervirla, e meditare i misteridella sua santa vita? La divozione, el'affetto verso questa sovrana Signora, che nel fuo petro bolliva, gli ufciva per la bocca, falutandola fovente con l' Ave Maria, parlando sempre delle sue grandezze, evirtii, etrattenendofi le norti in dolci, ed amorofi colloqui con la steffa Vergine, cui sempre chiamava per madre. Era così nota frà i novizi quetta divozione di Stanislao verso la nostra Donna, che per darligusto, guando erano con lui, esti stessi mettevano in campo ragionamenti, etrattavano delle lodi, privilegi, ed cocellenze di questa gran Signora, e per suo rifecttoordino il Maestro dei Novizi, che nell'ora della quiete, al principio, e fine di quella s'inginocchiassero tutti gli Novizi verso il Tempio di Santa Maria Maggiore, falurando la fagratissima Vergine, e chiedessero la fua benedizione s il simile facendo la notteancora dopò l'efame della loro cofcienza, con presarla, che difendesse, efavorisseruttiquelli, che delideravano di entrarenella Compagnia. Per l'affezione di più, che portava alla fuddetta Vergine, desiderò di morire la Vigilia della fuagioriofa Affunzione, e diffeche cosi farebbe, come fu, e poi fi dirà. Ma che dirò dell'altre virtu così rare, e fingolari, che dalla fonte copiosa, e perenne della divina liberalità, per questo canale di Maria derivarono nell'anima di quefto beato Novizio? Che della fua ubbidienza tanto puntuale, intiera, e perpetua, che mai trovò ripugnanza in cola, che gli fosse commandata? perchè per lui la voce del Superiore era voce di Cristo, e la fua volontà con quella di luiera fempre una fola? Chedella fua mansuetudine, affabilità, compostezza, modestia, e filenzio, di quella mortificazione tanto

fuo corpo, con digiuni, discipline, ecilici come le fosse stato grandissimo peccato. re? Essendo cosa certa per quanto affermano i Confessoti, chemai nella sua vita peccò mortalmente , e che bene spesso nelle. Confessioni ordinarie, non trovarono materia di affoluzione. Finalmenre gli Novizi fi miravano, in lui, come in uno specchio, eritratto di fantità, ed il Macftro glicfortava ad imitarcil fuo efempio. onde tuttiquelli, che con lui famuliarmente conversavano lo tenevano pergiovine eletto da Dio, e molto ricco di virtui. e meriti, folo nel mirarlo componendoli , ed accendendoli nell'amore, e timor fanto del Signore.

Gittando dunqueil B. Stanislao tanti, e cosi chiari raggi di virtti, ed avendo in cosi pochi giorni di Noviziato cominciato a lunghi paili, e guadagnata tanta terra, ò per meglio diretanto Cielo, arfo dell'amoredivino, edi un vivo defiderio di onorare in Cielo la Vergine Santiflima , la fupplico, che lo conduceffe alla fua patria per godere della fua gloriofa vitta, ed il Signore glielo concesse, ed avvenne in questa maniera . Alli nove di Agosto , la sera della Vigilia di S. Lorenzo, effendo a lui soccato quel mefequesto Sanco, conforme l'uso della Compagnia, cominciò a pensare nel suo marcirio, con servente detio d'imitarlo,e di effereacceso in vive fiamme dell'amor del Signore: indi effendo tutti gli Novizi infieme, chiefe egli, come uno farebbe posuco ardere per Cristo nostro Signore ad imitazione di San Lorenzo? a che avendo alcuni risposto quello, cheloro si offerse, diste Stanislao, che per gloria del Santo voleva fare alcune mortificazioni, e per fuo mezzo ferivere una lettera, alla Santifima Vergine fua Madre (che così la foleva chiamare ) fupplicandola affettuofamente, che prelto lo cavalse da quello efilio, acciocche fi foffe potuto trovare in Ciclo alla fetta della fua gloriosa Assonzione. Con questo intento la fera di San Lorenzo entrò nel Refessorio con pubblica disciplina, egipocchioni avendo baciato i piedia tutti, mangio sulla terra, chiedendo il mangiare, ed il bere per limofina, come fi ufa nella Compagnia, indi entrò a servire alla cucina, e con l'occafione del fuoco, che ivi era, fi pose a meditare il tormento della graticola del gloriolo

San Lorenzo, con tanta veemenza, ed at-

ten-

to. Fu assalito da una febbre, che sebbene mesi, ch'era stato nella Compagnia da lui da principio fu leggiera, e li Medici dicevano, che non era cofa di pericolo, egli difse nondimeno al Padre Rettore, che parve la Santiflima Vergine, accompagnaindubicatamente farebbe morto di quella ta da altre molte puriffime Vergini, con le infermità a anzi più chiaramente affermò , quali tiette gioiofamente parlando buono che non fi farebbe levato da quel letto, e finazio, e funito con un foave filenzio dieche fenza fallo farebbe morto la fera della vigilia dell' Assunzione di Nottra Donna . E così quel giorno cominciò notabilmente a mancare, econofcendo, che fi avvicinava l'ora del fuo felice transito, chiese con grande istanza, ed umiltà al Padre Rettore, che lo lascialse proftrare, e morire in terra, per imitare in qualche cofa la povertà del Salvatore, che povero, e nudo mori sula Croce. Lo posero sopra un ma- le fosse vissuto moltianni. terazzo disteso in terra, ed esendogli soprayenuto un gran flufso di fangue, con la faccia si ferena, e gli occhitanto chiari, un sudor freddo, avendo ricevuti gli Santi Sagramenti della Confessione, Viatico, ed Ettrema Unzione, confingolare tenerezza, e divozione, subito fisò gli ocehi in Cielo, e stette gran spazio senza direi benchè desto, e che alle votte quando gli parola, elevato, etrasportato in Dio, finche il Padre Rettore lo chiefe fe fosse raff.gnato nelle mani del Signore, e preparato per uscire di vita, ogni volta che Sua Divina Macftà fosse servita? All'ora con molta allegrezza dell'anima fua rifpofe: Il mio cuore è apparecchiato, Dio mio, il mio cuore è apparecchiato, ed essendos di Sant'Andrea della medesima Casa de'No. tornato a ricconciliare, dopò avere ricevuti i Padri, e li Fratelli, che lo vennero a visitare, con grande amore, e dolcezza, ed esserfi rallegrato con una immagine di Compagnia che erano in Roma, madial-Noftra Donna , la quale in vita foleva tenere innanzi gli occhi, baciandola con affetto, etenerezza ftraordinaria, edettealtre orazioni divote, e proprie di quel tempo: fece un colloquio in Latino, parlando | dinale di ciò meravigliato difse: Gran cofa con un Crocifiso cost lungo, ed amorofo, che ben fi vedeva, che non era cavato da i libri, ma dal pitti intimo del cuore. In que- derlo, toccarlo, e baciarlo come Santo! ·fto diedeinfinite grazie al Signore per tutti li benefici , e milericordie così generali Stanislao con il libro della fua vita, che duc come particularly che dalla fua liberaliffima mano aveva ricevute, e lo supplicò , che gli perdonafse i fuoi peccari, e ricevesse scritto aneora in Polonia Latino, e corrente m pace t'anima fua nelle sue mani fagratif- per tutto quel Regno; il perchè molti legfime, non faziandofidi baciarele pinghe gendolo fi mofsero ad entrare nella Comdelle mani, dei piedi, e del costato. Ulti pagnia. Fil questo in maniera, che nel Romamente baciando quelle del capo, chiefe, Igno di Polonia cominciarono a dipingese

tonzione, che gli sopravenne un grande sve-I che gli dicessero le Litanie de i Santi, che nimento, e fu necessario condurlo nel let- per sorte gli erano toccatiin quei pochi notati, quali supplicava, che in quel tranfito lo foccorrefsero, ed in questo gli apdeil suo spirito al Signore, che lo aveva creato, a tre ore della notte, del giorna 14. di Agosto dell'anno 1568, il diccianovesimo dell'età sua, con essere thato solo dieci melinel Noviziato: così, Confummatus in brevi explevit tempora multa come dice lo Spirito Santo per bocca del Savio, in pochi giorni di vita vifse molto . ed ottenne grandimeriti, e corone, come

> Rimafeil morto corpo così bello, e con come fe non fosse (pirato, e fil notato, che tutto il tempo della infermità (fe non era quando eli parlavano echiedevano qualche cola) stava sempre con gli occhichiqui, apriva, quali destandoligli levava al Ciclo con un fembiante lieto, e piacevole, come vedendo qualche cofa, che nell'anima fua

caufasse gran giubilo.

Losepellirono in una cassa (che tu cosa particolare, ma però indizio dell'opinione, che fi aveva della sua santità) nella Chiefa vizi, e fuil primo della Compagnia, che in essa sosse sepolto. Il concorso alle sue esequie fii nombile non folo di quelli della tra molta gente, e tanta la divozione con che gli baciavano i piedi, e la veste, e proccu. ravano di avere qualche fua reliquia, che il Dottor Francesco Toleto, che poi su Carè, che un giovine novizio, e Polacco mortomuova in Roma tantola gente per ve-

Crebbe questa opinione della santità di anni dopò la foa morte fu impresso in Roma in lingua Italiana contitolo di Beato,

l'immagine di Stanislao, e stamparla con nome di Santo, e non folo il popolo, e la gente volgare, ma li Vescovi altresi, Pre-lati, Palatini, Signori, e gente principale, per infino l'istesso Re la tenevano in Palagio, e la rivetivano come immagine di Santo. Il giorno dell' Arcangelo San Mishele dell'anno 1604, effendo frate portate alla Città di Califia alcune reliquio di questo Beato Novizio, furono ricevute con pubblica, e folenne proceffione, e fermone, concorrendo tutti a baciarle con particolare divozione, ed affetto: e Panno 1602, la Santità di Papa Clemen. te VIII. che era stato Legato nel Regno di Polonia, concesse due brevi, uno, nel quale dava il titolo di Beato al fratello Stanislao, e l'altro nel quale concedeva dieci anni, e dieci quarantene d'Indulgenza a tutti quelli, che il ziorno della sua morte visitassero certa Cappella, che li era stata fabbricata nella sua Patria. Nella stessa Città di Roma è venerato il suo fagro corpo, el'anno 1605, alli 14. di Agofto il giorno, in che morì, ( come dicemmo ) la Santità di Paolo V. avendo letto il Sommario della vita, emiracoli del B. Stanislao, diede licenza, che la fua immagine fosse posta in pubblico, vicina al fuo fepolero, con una lampada, econ la memoria, evotide i miracoli, che nostro Signore per lui aveva fatti, il che fu fatto con firaordinario concorfo della Città, e Corte di Roma, cantando la Messa il medeli. mo Ambasciadore del Re di Polonia, e tutta la Mufica della Cappella del Papa con grande ornamento, e magnificenza, e la Domenica vegnente doppo l'ottava, cantò la Mella Pontificale il Vescovo di Satuja, con l'affiftenza dell'Ambasciadore, e di tutta la nobiltà di Polonia, che era in Roma.

Il medelimo fu fatto nel Regno di Polonia in molte Chiefe, alzando nicemente molte Chiefe, Alzando Reliquie, ed imma, gimi del Betto Stanniato, di dove funo flasi mandatunotti y, emolto ricchi doni per enmandatunotti y, emolto ricchi doni per enriverito, con particolare divosione, per li molti mirzodi; e che di concissos fi il Signore per fua intercellione in diserte parti; appendendo il oro voti, per memoria de per merzo di sperio per contro di signo per merzo di sperio per contro di sperio per vizio della Compagnia. Alcune persone sue divote, facendo orazione hanno sensito una fragranza celestiale, ed odore soavissimo, che usciva dal suo sepolero, il quale effendo stato aperto moti anni doppo la sua morte, si è veduto il suo corpo intero, e senza corruzione alcuna.

Li miracoli, che fin' ora il nostro Signore ha fatti per mezzo di questo servo suo, si possono vedere nel libro, che è stampato della sua vita, per la moltitudine de' quali è molto frequentato il fuo fepolero in Roma, ed è tanto il concerso a quello, che alcuni giorni è neceffario da ogni ora tenere aperta la Chiefa del Noviziato di Sant' Andrea, dove egli è, con tanta ricchezza, ed ornamento, che nel libro, che và intorno delle meraviglie di Roma, parlandoli della Chicla di S. Andrea di Montecavallo, si mette per cosa insigne il sepolcro del Beato Stanislao. Fu questo fanto Novizio di mediocre flatura, di capelli neri, di faccia bianca, e colorata, ben formato, con occhi allegri, di bella prefenza, e di una tanto fingolare modeftia, che dava mostra della sua virginal purità, e con solo il vederlo moveva quelli, che lo miravano a divozione, e caltità.

La vita del Beato Stanislao, si è cavata da quello, che i fuoi Maestri de novizi, e Confessori hanno detto,e scritto, e da quello, che Giorgio Saboritano, ed altri Autori poco doppo la fua morte di lui feriffero principalmente da i processi, che in Italia, Francia, Fiandra, Boemia, Polonia, c Spagna hanno fatto formare li Vescovi, è altre persone poste in dignità. Chi la leggerà attentamente potrà da lei cavare molti » e rari efempi di virtui, e comprendere, che non y'hà età imbile per Dio, e che in pochi anni quello, che è prevenuto dalla grazia fua, e s'impiega davero nel fuo fervigio può acquiftar molto, e morendo in breve, ottenere più gloria di quelli, che vivono molti anni con fiacchezza, e freddamente. Novizio era Stanislao, giovine, nobile, ricco, e delicato di complessione, e nondimeno in folo dieci mefi, che viffe nella Compagnia, si diede allo studio della perfezione, non tanto fervore, evalore, che vivendo fi fece Santo, e doppo morto Dio nostro Signore ha mostrato, che su tale, illuftrandolo con tantimiracoli, come fi natra nella fua vita.

Alli 15. Novembre .

LAVITADE SANTI SAMONA, Guria, ed Abido, Martiri.

N quella terribile tempefta, e spaventofa perfecuzione, che l'Imperador Diocleziano moffe a Criftiani , morirono in Edeffa per la fede del Signore i Santi Marthri Guria, e Samona, nati in due villaggi indi non lontani, ed allevati nella Città medefima, dalla quale effendofi ritirati vivevano in campagna divifi dal tumulto, e strepito della gente. Ebbe il Prefidente Antonino notizia della loro religione, e che non folo effi erano Criftiani, ma molti altri ancora a loro perfuasiones laonde fattili prendere, ed imprigionare, ragionò con essi a lungo. proccurando con frode, edartifizio d'indurli a negar Gesti Crifto Nostro Signore .. e ad adorare i fuoi falfi Dei : ma veduto, che perdeva tempo, fecegli crudelmente torinentare, e commando prima che ciascuno de i Santi sosse per un braccio legato in alto ad un legno con una pietra di gran peso a i piedi, perchè tirafic il corpo abbaffo, elodifcongiungesse. Lo spazio di ore cinque stettero i Santi Martiri in questo rormento ortibile, con si metavizliofa coftanza. che non fu pur udita una voce, ne un gemito, ne un fospiro; come se quei corpi non foffero stati suoi, nè essi di carne. Li tennero poscia in un oscuro. e penolo carcere, per molti giorni fenza mangiare, e condotti di nuovo al tribunale, commandò il Presidente, che Samona ( che era il più giovine, ed il pin robusto ) fosse legato pendente , per un piede, ponendo all'altro un grave pefo di ferro acciocche in quel modo rimanefle fmembrato, e fatto in pezzi. E così stette il valoroso soldato di Cristo, trè ore pendente, lodando il Signore per la grazia, che gli faceva, e fu quel tormento tanto atroce, che l'offo di quella gamba ufci di luogo, e ne rimafe egli zoppo. Di muovo furono ripofti nella prieione - e di nuovo furono prefentati al tribunale del Presidente, che li cavo, e proceuro di ammollirli, e d'ingannarli, ma quando come scogli li vidde forti, e che

contro elli fentenza di morte, la quale fu da i Santi ricevuta con meravigliologusto, ed allegrezza alli 15. di Novembre, nel qual giorno, fotto Diocleziano, furono troncate le loro teste . Doppo al quanto tempo, nella steffa Città di Edesfa, imperando Licinio in Oriente, fu preso un Santo Diacono per nome Abido della patria medefima, che li fuddetti Martiri Guria, eSamona. Questi saputo che il Presidente Lisia lo cercava, egli da sè tleffo fi manifeltò, e prefentò, onde imputando questo a temerità, egiudicando di restare affrontato, l'iniquo Giudice lo fece si forte stendere sopra di un legno che quafi lo voltero squartare, e con rastri di ferro poscia aprirli le viscere. Ma come pene si attoci non puotero far frutto in quel fagro petto, e più forte dell'acciajo, e del Diamante, commandò, che a fuoco lento foste arfo, perchè la morte fosfetanto più dolorofa, quanto più proliffa, econ que-Ita specie di martirio refe Abido lo spirito al Signore, e fu sepellito il suo corpo, dove erano gli altridue. Il Martirio di questi valorofi Cavalieri, e Santi Martiri di Gesti Critto fu feritto da Metafratte, ed Areta Arcivescovo di Cesarea, fece in loro lodo un'orazione, la quale con la vita viene addotta dal Padre Fra Lorenzo Surio nel festo Tomo. L'un'e l'altro di quetti Autori riferifee un miracolo, che da me farà quivi riferito, acciocchequindi fi comprenda la riverenza, che si deve a i Santi, e quanto Dio faccia per effi: che sebbene tace alle volte, ediffimula, quafichedorma, permettendo che certi uomini lascino le redini all'appetito loro, e correndo sfrenati, fi diano in preda alla malvagità, finalmente li giunge, e caftiga, fenza che poffano fuggire dalle fue mani. Ora dicono questi Autori, che effendo gli Unni venuti fopra la Città di Edeffa, gente feroce, ebarbara, ed avendola firettamente affediata, l'Imperadore Romano mandò gente di guerra a difenderla, e fra gli altri fedditi vi andò un certo Goto ( ò che cosi per nome fi chiamaffe, ò pure che foffe di nazione Goto ) Alloggiò costui in Edeffa in casa di una Vedova onorata, che aveva folo una figliuola estremamente bella , onesta , e ritirata , la quale per molto, che fuggiffe di effere veduta da gli uomini non puote tanto fare, che si beffavano delle sue parole, pronunciò i un giorno non sosse scoperta da questo Goto,

in cafa fua, il quale s'innamorò di lei tanto per la fua bellezza, che fi deliberò per ogni via di averla. Chiefela a fua madre per moglie con fommiffione, e modeftia, ed effendo frato da lei molte volte ributtato, tanto la importunò con lesue umili parole, con i ricchi donativi, e con le larghe promessechela povera madre si rese, e gli diede la fede di dargli la figlinola per moglie, avendo quell'uomo barbaro prima giurato, che non aveva altra moglie, nè figliuoli,

come altridicevano. Si fecero le nozze, concepi del Goto la figliuola, ma partiti gli Unni fenza che potellero prendere la Città effendo quella guerra finita, volle egli partire per il fuo paese, e condurre seco la moglie gravida, pure la sconsolata madre, che sentiva molto, che fua figliuola fosse da lei separata, e che la conduceffe un'uomo straniero, e non conofciuto in lontane terre, non confenti che si partiffero, fino che non ebbe condotto il Goto, e la figliuola fua avanti l'altare, dove erano sepelliti i corpi di questi gloriosi tre Martiri, nel qual luogo disfeal Goto: Non tidarò mia figliuola, fe prima ed non pont le mani sopra di quelt' arca, nella quale sono le reliquie di questi Martiri di Crifto, e non me li darai per ficurtà grande, promettendomidi non maltrattar mia figliuola, ma di regalarla a tua posta, ed il Goto, con il desiderio grande, che aveva di godere di quella giovinetta, dimenticato di sès e della fua cofcienza, come se Dio non vi fosse stato, ed il Signore non guiderdonaffe, e caftigaffe le opere noftre, fenza interpolizione, nè timore alcuno, rispose: Dalle vostre mani, o Santi gloriofi ricevo queffa donna, e voi dò io per ficurtà alla madre fua, promettendo di regalaria, e di darle compitamente tutto cio, che desidererà il suo cuore, indi soggiunse molti giuramenti, e maledizioni sopra di sè, se non lo compiva. All'ora la madre, rivolta a i Santi diffe: A voi altri, ò benedetti Santi, che spargeste il sangue vostro per Cristo, raccommando io la figliuola mia doppo Dio, e quest' uomo mio genero. Con questo prefero l'un dall'altro comiato, con molte lagrime, ed il Goto con la fua Donna gravida fi pofe in via, ma quando fu giunto vicino alla fua terra, quell'uomo barbaro le levò legioje, ed i ricchi

Goto, che alloggiava, (come dicemmo) | ra, evilmente, le diffe: lo hò moglie, e figliuoli, etil non avraida dire di effere mia moglie, ma si bene schiava, e come tale avrai da servire alla Donna, che hò in casa, e fe dirai, ò farai altrimenti, io ti attraverferò questa spada nelcorpo, tanto che tul muoja per le miemani. Come doveva all' ora trovarfi quella (venturata giovinetta lontana da fua madre, e da i fuoi parenti, ed amici, esi divifa dal fuo pacfe, in potere di un'uomo fiero, dal quale era frata ingannata, e con la scusa di averla tolta, per legittima moglie la voleva trattare come schiava? Non ebbe ella altro rimedio, che fare di necessità virtu, e voltarsi a Dio, ed a' fuoi Santi Martiri, pregandoli con molte, ed affettuole lagrime di foccorfo, eche firicordaffero, che erano stati da lei tolti per ficurtà, avendola per il loro mezzo con-fegnata la madre a quel Barbaro. Entrata in cafa del Goto fece riverenza alla Signora; la quale, vedutala canto bella, fubito fofpettò quel che era, e chiefe al marito chi ella fi foffe? A cui egli rispose, effere una schiava da lui presa in guerra. No ( foggiunfe la Donna ) che cottei non hà faccia, nè portamenti da schiava: cosi è (disse egli) e come di schiava te ne puoi servire. Presala dunque la Signora come del marito era gelofa, mirava la schiava con occhi torvi, maltrattavala, e caricavala di fatiche quanto più pot eva, mai non guardandola, nè parlandole, tanto era l'odio, che le portava; ma quando comprefe, ch'era gravida più fi efasperò, e proccurò di affliggerla in maniera, che la creatura ne moriffe, il che però non le fuccesse, perchè Dio la con, servò. Giunse il tempo del partorire, e partori un fanciullotanto somigliante a suo padre il Goto, che pareva un suovivo

ritratto. Accese questa cosa più l'ira della Donna, e fini di credere, quello effere figliuolo di fuo marito, e la schiava amica sua, perlochè determino di vendicarfi di lui, e di lei, ed un giorno fotto colore di non sò che negozio, mandaca la madre fuor di cafa loncano, diede il veleno al fanciullo. Tornata la madre sventurata trovò morto il figliuolo, ed avvegnacche non lo fapeffe di certos immagino però, esospetto quello ch' era, cioè, che la Padrona lo aveffe occifo, trovando di ciò manifesto indizio y perche la bocca del fanciullino era ancora piena vestimenti, che portava, e vestitala pove- I del veleno datoli: purgogliela la madre quelta verità, un giorno, che la padrona mangiava con suo marito, ed altri fuoi parenti, con quel panno stesso forbi il bicchiere, nel quale aveva da bere la sua Signora; bevette ella poscia, e ne mori, così pagando la morte del fanciullo. Fuella con grande folennità sepellita, e con gran dolore di fuo marito, e de' fuoi parenti ; che amaramente pianfero quella morte tanto repentina ; ma doppo paffati già sette giorni, da quello dell' esequie, essendo le lagrime ormai rasciugate, e folo itandofi il dolore nella fua pristina forza, fu da i parenti saputa la cagione della morte della Donna : onde prefa la mifera schiava, la chiusero nella stessa tomba, dove avevano sepellita la Signora, acciocche ivi ella morifie, e con la morta fosse viva sepolta, ponendo fopra la fepoltura una pietra di gran pelo, e guardie alla porta per più ficurezza. O Signore come provate vol li vostri , e come lasciare cadere negli Abiffi gli uomini , perche cavandoli da esti più siate glorificato! In entrando l' infelice schiava in quella sepoleura, senti un'odore si grave, e pestilente uscire dal cadavero della fua Signora, che poco manco, che fubito non spirasse, pure confortata da Dio ricuperò animo, e con le lagrime, e renerezza, che si può pensare, lo supplicò, che per i meriti di quei Sanri Martiri l'ajutaffe, che effi Martiri non l'abbandonaffero, da che confidata nel loro ajuto, e patrocinio fi era data a quell'uomo barbaro, e si vedeva all'ora in quell'angustia, senza speganza alcuna di rimedio. Mentre faceva questa orazione vidde li tre Martiri vetiti di una chiarezza mirabile, e nello stesso punto partito il puzzore, senti una fragranza del Cielo, ed una voce, che le diffe: Non temere, che tofto ottenerai quanto defideri, e come buoni promettitori ti liberesemo. In udendo que-Ro la Donna rimale addormentata, ed in virtul di quel Signore, che pet il mezzo di un'Angelo traffe per un \*capello Abacue da Giudea in Babbilonia, quando fu detta fi trovò in Edeffa nello ftef-Santi Martiri, li qua'i la chiefero se salango, spayentata da una parte, e come e fil conosciuta la riverenza, e rispetto,

con panno lino, e per più certificarfi di l'fuori di sè, e dall'altra lieta, e giosofa si prostrò in terra innanzi al loro sepolcro, rendendo grazie con lagrime incredibili al Signore, ed a quei Santi prometritori, a cui effi differo: Già fiamo uscità dalla nostra obbligazione, vattene alla madre tua, e con questo disparvero.

Venne la madre chiamata dal Curato alla Chiefa, dove cra fua figliuola, e quando la vidde così maltrattata, e veilita, appena la conobbe fino che la figliuola non gli cbbe narrata tutta l'iftoria, che sopra abbiamo riferita, e la misericordia usata da Dio verso lei, per l' intercessione de i santi Martiri.

Non fi può credere ali abbracciamenti, che la madre alla figlipola dava e finghiozzi, e le lagrime di ambidue doppo . che si ebbero vitte, e riconosciute. Ma perchè si veda come Nostro Signore agcompagna la giustizia con la misericordia, e dà a ciascuno il guiderdone secondo le opere sue, tornando gli Unni, ed i Persiani ad affediare la Città di Edessa, i Romani mandarono parimente il loro esercito per difenderla, con il quale venne ancora il Goto, che se ne andò a dirittura a cala di fua fuocera, dandofi fermamente a credere, che non ci fosse persona consapevole di quanto aveva fatto a fua figliuola, la quale dalla madre era frata chiufa in una camera rimota-alla fua venuta, prima che egli la potesse vedere . Finalmente doppo averlo ricevuto con mostre di amore benché finto, e doppo aver udito le menzogne, che diffe della giovine, come era giun. ta fana, ed allegra, aveva partorito un figliuolo, e se ne stava lieta, e contenta, la madre la traffe, mostrò, e convinfe di quanto contro di lei aveva fatto con tanta evidenza, che non puote negare, onde fu preso, e condennatoad effere appeso, ed arso: pure a moltiprie, ghi del Vescovo di Edessa, per nome Eulogio, il Giudice li perdonò il suoco, e folo lo fece appendere per la gola, con il qualeinfame supplicio, emorte lo sventurato Goto pago la sua malvagità, e tutta la gente lodò il Signore, che lo aveffe cattigato, e che con sitafo. Tempio, dove erano i corpi de trè ro miracolo fosse stata quella povera Donna liberata per interpessione de Santi Marpeva dove fi foffe? Ellariconosciuto quel tiri, verso li quali le crebbe la divozione , che i deve a i Santi, ed unicidi Dio, e con quanta ficurezza, e confidanza politiano quanta circureza e confidanza politiano que contra el confidente de la confidente del agoffitia. Fanno nentrione di augusti Santi Martiri, obtregli Autori di fopra allegari, che ficiriono il loro martirio, la Gresi nel loro Menologio, il Martirologio Romano tili quindici di Norembre, e di Cardinal Baronio nelle Annotazioni fopra quel luoso.

## Alli 15. Novembre.

## LA VITA DI SAN LEOPOLDO Marchese d'Austria.

Eopoldo, cognominato per la fua gran a pietà il Pio, festo Marchese d'Austria, fu figlinolo di Leopoldo Bella, parimente Marchele d'Austria, Principe illustrissimo, e di stato grande, e possanza, Sinodalla fua infanzia parve, che poppaffe con il latte la pietà, e divozione, e quanto più andava crescendo in età, tanto più in lui crescevano le virtui. Era molto composto, onefto, foave, grave, piacente ne i fuoi coftumi, ed alieno da ogni vanità, dimaniera ch'effendo giovine, non aveva i vizi di giovine, ed effendo così gran Signore, frattante delizie, e dilicatezze, era specchio di temperanza, ritiratezza, ed oneftà . Mori il Marchefe suo padre , ed il noftro Leopoldo come primogenito li fueceffe nello Stato, onde ebbe occasione di mostrare più la sua bontà, e quei doni, che il Signore reneva nel fuo petto rinchinfi : il perchè fubito cominciò a governare non come Principe fortano, e Sienorede fuoi Vaffalli, ma come padre benigno, ed amorevole, ingegnandoli non di pelarli, levando loro le facoltà, ma di accarezzarli, e di far loro ogni bene. In amministrare la giustizia con ugualità, c con mifericordis in conferrarli in pace, concordia, ed abbondanza delle cofe alla vita umana necessarie, in avvalorare, e premiare i virtuoli, ed in reprimere, e cacciare da i fuoi Stati gli infolenti, c feandalosi. Finalmente in vivere con esempio tale, che tutti i fuoi fudditi lo prendeffeno per idea, e per un vivo ritratto di ogni virtu. Non l'ajurò poco in questo l'estersi

IV. Imperadore, la quale era Principella Crithanilima, da cui cibe diciaocto figiuoli, dicei femmiae, ed octo mafchi, e con aver tante volte patrorito, nel fuo fiavo, fi un rato efempio di caffină, e tanto divora, e pia , che correndo fuo marito Leopoldo a freno ficiolo im ogni opera vitrutofa, e di pietà, ella quafi fprone lo incita va a pid

Erano questi Principi molto divoti, e dediti al culto, ed alla riverenza di Dio, e di più defideroli, che tutti i loro Vassalli fosferotali: a questo effetto determinarono diedificare un tempio, e di porre in effo ministri, che continuamente iodassero il Signore; ma flando in dubio in che luogo lo aveffero a fabbricare, all'improviso si levò un vento, chetratto il velodi tefta alla Marchefa Agnefene lo portò molto lontano in parte rimota, ediftante. Doppo alcuni giorni andando il Marchese per diporto in campagnavidde a cafo il velo della moglie sua sopra un spineto cosi intero, e bello, come quando volo di capo a lei. Preschodunque con festa, e comprenden-doche la volontà del Signore era, che in quel luogo foffe il tempio edificato, commando, che fi fabbricaffe ricco, e funtuofo, e dedicollo alla gloriofa Vergine Maria Nostra Signora, dotandolo di rendite, e poderi per il vitto de i Canonici Secolari, i quali furono ivi iftituiti, lontano otto miglia da Vienna: Coniltempo poi gli piacque di mutarli in Canonici Regolari, acciocche con maggior esempio di vita, e maggior diligenza servissero al Signore.

Un'altro Monistero dell' Ordine di San Bernardo sece celi edificare dodici miglia. diffante da Vienna, in una valle d'alberi amena con titolo di Santa Croce, nel quale vissero molti Monaci servi di Dio, e parimente ne riparò un'altro che era frato fondato da i fuoi progenitori, e per le guerroposcia quasi distrutto per le mani de nimici, e quello ancora fu da lui arricchito con rendite per sostenimento di quelli, che in effi vivevano. Quarant'anni governo il noftro Leopoldo lo ftato suo, con grande ausplificazione della gloria di Dio, utilità della Chiefa, beneficio de'fuoi Vaffalti, ed onore, elode sua, perchè come risplendeva negliocchidi tutti la fua fantita, ed i raggi della fua virtu fi (coprivano, e davano a conoscere, era la fama fua grande per ammogliato con Agnele figliuola di Enrico | ogni parte, e glialtri Principi, Provincio,

Little Land Make

enazioni lo flimavano, eveneravano, de-1 chefi fa conoscere, amare, e stimare ancora dalli franieri , e più quella de i Principigrandi, perchè campeggia in luogo più eminente, clargo, citalli esposta agli occhidi tutti.

Avendo dunque egli compito, il fuo corfo si felice, e fantamente, volendo il Signore dare a queilo Beato Marchele un' altro Regno incomparabilmente pai aloriolo, li mandò un' infermità , dalla quele mori tanto crittianamente, quanto era viffuto l'anno del Signore 1136. effendo Innocenzo Il. Sommo Pontefice, il quale, l'onord, e lodò molto la fua gran fan. eicà .

Feee Nostro Signore per intercessione di San Leopoldo innumerabili miracoli, libesò molte persone indemoniace, illuminò cicchi, diede l'udito a i fordi, la loquela a à muti, l'andare a izoppi, partifelicialle Donne, ch'erano in pericolo ; la falute a moltiinfermi di ogni forta d' infermità , e finalmente rifuscitò molti morti come fi può vedere nellibro de i miracoli, cesnonizzazione di quello Santo, riferiti da Giovan Francescor di Pavines, enell'orazione, che fece Francesco Patavo, Avvocato concittoriale innanziad Innocenzo Papa VIII. in pubblico conciftoro, quando lo canonizzo. lo folo brevemente quivi ne riferirò alcuni in particolare.

" Eravi una Donna carica di debiti, la quale , essendo afflitta da creditori, che licavayano l'anima , acciocche li pagafglicavayano i attima , according potewa in modo alcuno, fe ne andò alla fenolsura di San Leopoldo, e proftrata dinanzi al iuo isgro corpo lo fupplicò cun molte lagrime, che la voleise difendere, e foecorrere in quell'ettrema neceffica, ed ivi adi una voce, che interiormente le dicevashe le ne tornaile a cala, ed aprilse il no forziere, che ivi averebbe trovate le lettere de i pagamenti di quanto dovecreditori, alli quali mottrandole, chiefe,

-as-1

· Cosi rimafe la Donne da una parte molto fiderando moltidi conoscerlo, e di servir- contenta, e lieta per essere uscita di si granlo, che quetto è proprio della rara virtuì, de angoleia, ed angustia, e dall'altra molto tenuta, e divota al Santo comprendendo, che per suo mezzo Dio Nottro Si-

gnore le aveva fatta quella grazia.

Un'altra Donna detta Elifabetta fu cuata per teltimonio, acciocche dicesse quello, che fapeva circa alcuni miracoli di San Leopoldo, e parte per iscrupolo . e per non voler giurare, e parte per negligenza andava differendo la fua dopolizione. Sorpresela in un subito un grave dolore, onde vedendofi in pericolo, e conofcendo la fua colpa, e che quello era castigo di Dio, si penti, e supplicò il Santo, che le impetrafse la fanica . perchè l'averebbe servito dicendoquanto lapeva, e subito si trovò sana, elibera dal dolore,

Un'uomo per nome Gioan Ruperger trovavafi in carcere, con ferri alle mani, ed ai piedi.ed ivi raccommandatoli a San Leopoldofece voto, promettendo di fare non so che in fuo fervizio, e fu cofa di meraviglia, che fi trovò fuori della prigione, effendo (per uscirne ) passato per un luogo ttretto, che non capiva un'uomo, per tre muraglie, eperun lago d'acqua si grande, che il passario em impossibile. Quando l'uomo si vidde in libertà dimenticolli f come fogliono molti) di Dio, e di quanto al Santo aveva promeffo perloche in capo di un' anno locornarono a prendere, ed a poere nella stesti prigione con li stesti ferri come prima, ma ellendo ivi flato per due meli riconobbe il fuo peccato; ed il Santo come penigno, e pietofo di nuovo lo liberò.

Il medetimo fuccesse ad un'akro, il quale era fordo , e fuori d' ogni speranza umana di rimedio. Ricorfe quetto per aruto a San Leopoldo, facendoli un'altro voto, rifanoffi, e non mantenne quanto aveva promeffo, onde di nuovo tornò nello frato di prima, ma comprendendo da che veniva il male torno a fare il voto fuo, e con quello di nuovo riva. Andolsene, apri il forziere, trovòle superò la fanità, perche Dio Nostro Silettere, e con else le ne andò da i fuoi gnote come è liberalifilmo in ongrare i inoi Santi, ed in farci delle grazie . per che le delsero gli obblighi, che contro di se la loro interceffione, così ancora vuole, avevano, a cherisposero esti che digià gli che noi altri li onoriamo, e che compiaavevano dati ad un certo nomo veffico di mo intieramente quanto promettiamo, azurro, il quale aveya pagato quanto ella in: riconoscimento delle tresse grazie dovera. Har as your stary of the per-la loro mano riceviamo. Lavita tavo in quella orazione che egli recitò (comedicemmo) alla prefenza di Papa Innocenzo Otravo, che fu quello, che lo pofe nel Catalogo de i Santi, e lo canonizzo l'anno del 1485, come afferma il Nauclero sadducela il Padre Frà Giacomo Mofandro nel fettimo tomo delle vite de i Santi del Surio . e di lui fanno menzione il Martirologio Ro. mano alli 15. di Novembre, il Cardinal Baronio in quel luogo, e più largamento gli Autori, che scrivono le cose della cafa d' Auffria ..

Alli 16. Novembre.

LA VITA DI SANT' EDMONDO Vescovo di Conturbia.

C'Ant' Edmondo, Vescovo di Conturbia, nacque in Inghilterra in un Villaggio detto Abbiadone di Padri onotati : ne poveri, ne molto ricchi. Suo padre ebbe nome Edoardo, e fua madre Moabilia, li quali erano tanto timorati di Dio, che il marito con il confentimento della moglie entro in un Monistero , dove fini fantamente la vita sua e la Donna sebbene rimate al secolo, visse in esso più come religiosa, che come secolare, insegnando a fuo figliuolo Edmondo f al quale avevadato quello nome, per riverenza di Sant' Edmondo , Re d'Inghilterra, e Martire ) la vita (pirituale, ed efortandolo a confervare perpetuamente la fua virginità : e domet la fua carne con digiuni, e cilici, e non offendere il fuo Creatore, e Signore per niuna cofa. Mentre egliera ancorfanciullo lo perfuafea digiunare ogni Venerdi in pane, ed acqua, e perché s' inclinaffe a farlo, gli prometteva, edava alcune colette, delle quali fi fogliono i fanciulli dilettare, e quando egli studiava, gli soleva mandare insieme con i panni mondi qualche cilicio , perchè le ne ferviffe, temendo la fanta madre, chele occasioni, e male compagnie, che fi trovano nelle Univerfità ingannaffero il figliuolo, e lo faceffero precipitare ne' vizi della giovento . Apprefe Edmondo si bene la dottrina , ed iffico fero le oreschie al fibilo del Serpence » zione della madre, che confervò in tut- che voleva consifuo veleno attofficarii ,

di San Leopoldo fui feritra da Francesco Pa. I ogni bruttura carnale, dicidifacendo vos to alla fagratissima Vergine Nostra Don-na, e prendendola per sua avvocata, e padrona, e per più effere a lei in grazia fece fare un' anello, nel quale era foolpita l'Ave Maria , e la pose nel dito di un'immagine della Vergine come spotandofi con ella, e quelto anello, dopò la fua morte, miracolofamente, fu trovato nel dito di Edmondo. Ne' digiuni, penitenze, ed afprezze tanto fi fegnald, che non fi può facilmente credere, fempre cercando nuove invenzioni di cilici, e di pene per affliggere piùla carne, e per contervare la purità virginale, la quale per mezzo della fua fagratifima Madre aveva offertoa Gesu Crifto Nostro Redentore / Feee ad Edmondo di mestiere tutto il savore della Vergine per difenderfi dalle dure battaglie, ch'egli ebbe con il nostro commune nimico, il quale pretendeva spogliarlo della preziola gioja della fua caftità ; perché mentre studiava nella Università di Parigi . una figliuola di una fua albergatrice, giovine , bella , e lasciva , iftigata dal demonio s'innamor à di lui si follemente, che gli scopri il sao cuore, dandogli un grande affalto per allettarlo alla fua volontà, al quale Edmondo-fece refiftenza valorofamente favorito dalla Vergine con riprendere la donna della fua cecità, e con proceurare d'inclinarla all'amor fanto del Signore, e della caftità : Pure come ella era tanto arfa da quell'incendio della concupifcenza; ecome Edmondo con le fue parole e configli falutiferi (che erano come acqua del Cielo) non lo poteva estinguere in modo, che sempre più non importunasse il fantogiovine; fecela egirun giorno venire al fuo fiudio, quafi volendole parlare, e contentarla , e ivi avendola fatta fudare le diede sance, e si crudeli sferrate. che la povera giovine fi compunfe . conobbe la fea colpa, e fi emendo . Queflo, che Edmondo fece con la figliuola della fua albergatrice, hanno fatto ancora altri Santicon altre Donne, chea guifa di furicinfernali, pretefero di macchiarli, e mandare l'anime loro alla perdizione, maaltri più timidi non tanto confidati in fe stelli in tal cola, fi diedero a fuggire per non vederfi in tale ftrettetta, e chip-210ne erita maure, sur la manacolata da la qual vin dico, che è più ficura, quant l'acil contrario. Paffata questa battaglia n'ebbe un'altra con una Donna maritata, la quale lo perseguitò terribilmente, e per ammollirio gli mandava molci presenzi, ma non furono però daluitolti, anzila fece avvilate, che le non li emendava, averebbe il cutto fatto fapere a fuo marito.

Studiò in Parigi con grandiligenza l'arti liberali, e fatto Maestro per lo spazio di sei anni, leinlegno con gran lode, e profitto de i fuel discepoli : ed essendo uno di essi povero, e bilognolo caduto infermo, con gran carità lo conduffe a cafa fua, dove cali nedclimo lo curò, e fervi, fino ch'ebbe ricuperata la fanità, fenza mancare frattanso alli fuoi ftudi, elezioni, & ad un'altro fuo discepolo manchevole di un braccio, restitui quel membro con solo dirgli, Cri-

fo ti rifani con la grazia fua.

Proccurava, che tutti i fuoi discepoli udiffero ogni giorno con lui la Meffa, eche avvanzaffero non meno nella pietà, che nelle lettere, laonde dalla fua feola ufeirosto molti nomini dotti, ed eccellenti, li qualifacendo divorzio con il mondo fi ab- conofcendo ella il fuo peccato, lo confefbracciarono con Crifto Nostro Signore nel. so, e doppo avere ancora ella presa la crola Croce della fanta Religione. Una notte dormendo gli parve che tutta la fua feuola defimo avvenne ad un'altra donna . che aardeffe in vivo fuoco, e che diquella ufcif- l veva impedito un fuo giovine, del quale era fero fette come vive fiatame, ò faci accefe innamorata, che perduta avendo la vied il vegnente giorno finita, ch'ebbe la fua lezione, fette de i suai discepali gli chiesero licenza, e se ne andarono all'Abbate Clauniacese per prendere l'abito di quella fanta Religione. Un'altra volta avendo da difputare dell'ineffabile miftero della Santiftima Trinità, mentre stava pensando, che cola averebbe avuto a dire, fi addormento. e vidde, che feendeva dal Ciclo una Colomba, la quale portava nel becco un'Oftia confegrata, e che glicia porgera in bocca, e poi fubito se ne tornava al Cielo.

della Santiflima Trinità, che a tutti parve cofa più divina, che umanar con queffa nella entrione, penitente nel trattamento foscuro, invocò il doleissimo Nome della della sita persone: digistia va molto, dos Santassimo Vergine Maria, e subito da sè si

i, gods

l'occasione non necessita tanto, ò l'ispira- | mira pose, vestiva onestamente, e povezione di Dio non è cosi forte, che c'inlegni ramente, e fuggiva i trattenimenti, e giuochi de i fecolari.

Non voleva beneficio ecclesiastico, non potendo a cagione della Caredra, che aveva risedere, sebbene poi finalmente accettò un Canonicato, e la dignità di Tesoriere nella Chiefa di Salesburg, per poter più liberamente predicarela parola di Dio. Anza dare ad altri fastidio. Con le sue mani non voleva toccar dinari, se non darli a i poveri, alli quali comparti ancora tutta l' eredità paterna, onde non puote così gran luce flare coperta , ne la Città edificata fopra il monte occulta, perchè il Somme Pontefice avuto notizia della fantità, erudizione, egran parti di Edmondo gli commando, che predicasse nel Regno di Francia la Crociata, ed egli ubbidendo la predicò con meraviglioso frutto di Nostro Signore, effendo la sua predi cazione confermata con molti miracoli.

V enneuna volta un giovine al Santo per prendere la groce da lui predicata, e volendo una Donna torlo da quel propolito, nel tirarli la cappa fe le fecco la mano: all'ora ce dalle mani del Sanco rimafe fana. Il mefta, le fu dal Santo restituita con le sue

orazioni...

Un giorno flandosene egli predicando in prazza, levoffi una fpaventofa nube, che minacciava tempelta grande, di che temendo tutta l'udienza, e stando già per fuggire, fece Edmondo il fegno della Croce verlo la nube, dicendo: lo ti commando ò malignospirito, che al quinci ti parta, e subito celsò quella oscurità, e sopra gli uditori fi fcoperie il Sole, mentre all'incontro cadeva gran quantità d'acqua, non cadendo Destoffi poscia, e parlo cosi altamente pur una goccia sopra alcuno di quelli, che ivierano, il che avvenne poi delle altre volteancora. Leggeva una notte la Scrittura opinione di eccellence dottrina, e molto Sagra, ed oppresso dalla franchezza, edal ni con l'integrità della fua vita efemplare fonno, rimanendo addormentato, la capa refe Edmondo venerabile, especialmen- dela cadde sopra il libro, pure quando fu te doppo, che fu ordinato Sacerdote, per- defto, trovò la candela confummata, ma che con la nuova dignica crebbe in les lo il libro intero, e fenza lefione. Un'altra fpirito, ed il fervore. Era molto continuo I volta fe gli [penfeil lume, e trovandofi, all'

daccele. Vennegli un'apoltema in un pie- | Signore, che ne anco di profeste egli mi de, ò carbonchio, che lo vogliamo chiamare, ed egli le sece all'intorno tre, ò quattro Croci, e con questo il giorno vegnence fitrovo sano, esalvo. Un suo servo, per commandamento suo gittò nel fuoco un Cilicio già vecchio, con certe mutande afpre da lui portate molto tempo, ma il fuoco non li volleardere, quafi rispettandoli, come cofa fagra.

Vacava l'Arcivescovato di Conturbia in Inghilterra, ed il Sommo Pontefice Gregorio IX. desiderando di provvedere bene quella Chiefe, e di darle degno Paftore, diede ordine, che nell'Isolefosse cercata la perfona dotata piul d'ogn'altra di buone parti, per quella dignità, e totti li accordarono, che Sant'Edmondo era il piul degno, e più a propolito, onde nominollo il Papa per Arcivescovo, e primace d'Inghilterra, e quantunque il Santo faceffe tutto quello, che puoce per non accettare quel carico ; al fine pure abbassò il capo, quando vidde, che non lo poteva rifiumre fenza offcfa di Dio, e della ubbidienza dovuta al suo Vicario. Aflifo nella fua fedia, gittò raggi piùchiarl delle fuevirtu, ecominciò a rifplendere con maggior fantità, perché non folo non fi aftenne dalle fucasprezze, nè fi cangió nelle virtui, ma le accrebbe, effendo clemplare di fanti Prelati, come era prima stato d'infigni Dottori, e di Predicato-

Quando andava per viaggio, volendoa confessate, qual fi voglia persona povera, evile, che foffe, fubito fmontava, ed egli fteffola confessava, Alli poveri dava larghe limoline, evelliva i nudi, facevavi, fitare, e regalare gl'infermi, maritava, e dotava egli le pulcelle orfane, e rifiutava qualfivoglia prefente, òdonativo, chegli foffe fatto, ed era nimico capitale di quelli, che lo ricevevano, affermando, che i Giudici, e Magiltrati non fi hanno da muoveread amministrare la giustizia per interesse, ma folo per amore della medefima giustizia, e di quel bignore, che li fece giudici, e che li chiedera il conto della loro amministrazione. E venendogli da molti prefentate molte ricche, evarie cole (tuttoché egli non ne ricevette alcuna ) foleva dire: Ora the io fono ricco, e non ho necessità di cofa alcuna, il demonio mi suole acciseare con doni, non avendomi potuto vincere quando io era poveto, ma io fpero nel | veva profetizzato, ed iti effendo flato o-

vincerà.

Fu tanco meraviclio a l'integrità della vita, e la rettitudine di Sant'Emondo nell' amministrazione del suo Vescovato, che il mondo non Puote fofferire cosi gran lus me, e molti grandi del Regno ecclefiz fici, e secolari, con il medetimo suo capitolo, si follevarono contro di lui, e lo affliffero, a perfeguitarono terribilmente, orando il Santo per effi, e rendendo loro bene per male con una fvilceratezza di padre amorevole, econ un cuore benigno, e foave, e proprio di Santo, Ma veduto, che con tutta la fua diligenza, e cura non poteva ammollire i cuori loro, nè efercitare come doveva l'uffizio di Prelato , fi determino di uscire dall'Inghilterra, e di paffare in Franzia, fino che il Signore faceffe ceffare i venti, e racquetare il mare, estando già in punto per partire, gliapparve il Beato San Tommafo Martire, ed Arcivefcovo di Conturbia suo predecessore, il quale lo animò, e confermò in quel viaggio. Volle Sant'Edmondo baciare il piede a San Tommalo, ma il fanto Martire ritiro il piede, di che S. Edmondo rimanendo moleo dolente, e lagrimolo, gli fu da San Tommafo chiefla la caufa; ed egli rifpofe, perché io non fon degno di baciare i tuoi fagri piedi? All! ora diffegli San Tommafo: Non piangere per questo, che inbreve farzi ammesso al bacio della mia faccia, volendo inferireche presto sarebbe morto. Passato in Franzia andoffene al Monistero Pontignaco, ch' era dell'Ordine Cifferciense, dove il medefimo & Tommalo nell'efiglio fuo era flato fei anni, e vi fu raccolto da quei fanti Religiofi con fomma divozione, allegrezza, e riverenza: dimorandovi cadde infermo di una grave infermità, perlochè fu trafpor-tato ad un'altro Monifiero di aria più falutitero, e temperato, con gran fentimento de i padri, che lasciava, a'quali egli diffe, che farebbe ricornato in quella cafa il giorno di Sant'Edmondo Martire. Entrato nel Monistero y dove to porcarono crebbe il male, e ricevuti li fanti Sagramenti con efrema tenerezza, e divozione, mancandogli a poco a poco i fentimenti, refe lo spirito al Signore alli 16. di Novembre . Por. tarono il fuo corpo al Monistero Pontignaco. dave giunfe il gierno di S. Edmondo Re, e Martire, come il medefimo Santo anorificamente sepellito, Dio nostro Signorelo illuftrò con molti, enotabili miracoli doppo la morte, come ancora avea fatto in vita, specialmente con l'anello, che su trovato nel fuo dito, il quale non gli puote mai effere tolco ne per forza, ne per ingegno, finochecon molta umiltà nelo fupplicarono, che all' ora lo lasciò cadere per falute, e beneficio di molti. La vita di S. Edmondo su seritta da Roberto Richio, e da Roberto Babone fuo difcepolo, e viene addotta dal Padre F. Lorenzo Surio nel fuo festo Tomo raccolta da vari autori . Fanno ancora di lui menzione il Martirologio Romano alli 16, di Novembre, ed il Cardinal Baronio nelle fue Annotazioni, il quale dice, che il fuo gloriofo tranfi. to fu l'anno del Signore 1246, e che lo canonizzò, elo pose nel Catalogo de i Santi Innocenzo IV.

Alli 17. Novembre.

## LAVITA DI S. UGONE Vescovo, Monaco della Certola.

La vita del gloriofo Confessor di Crino Sant'Ugone, Monaco del figno Ordine della Cetrofa, e specchio de Santi Vescovi, fu Critica da un' Autores, che con lui visse famigliarmente in cinque libri, li quali abbreviati, sono addouti dal P. F. Lorenzo Surio nel sesso delle vite de i Santi, e partimente da Silvestro Giraldo, e da Adamo Cetrossino, come afferma Giovan Molano, e di è di questa maniera.

Fu Sant'Ugone della Provincia di Bogogna, di nobile progenie, fuo Padre efficado fitato valorofo Soldato, e timorazo di Dio, i tovandofi morta la moglie, e di l'ao figliando Ugone di fotto 8 anni, perche non fidiverilli, e cadeffe nelle maferie nelle quali fogliono cadere i giovani, i offerte al Signore in un della propositione della propositiona di variante della contra la contra la contra propositione i nella quale e gli vivizza.

Dierongli subito per Ajo, e Precettore un santo vecchio, che gl'insegnafte virue, c lettere, equesti gi soleva dire, Ugone sigliuolo io ti allevo per Cristo, il perchè devi lasciare i giuochi, elebaje, ed Ugone era tanto beneinclinato, e di sibuona con-

Flor Sand S. Strav. Parte 11.

dizione, che non fentiva in sè ripugnanza a cofa alcuna di virtà, e nell'età renera pareva vecchio d'intelletto. Ma non contento fuo padre di aver confegnato il figliuolo a quel Monistero, egli ancora rocco dalla mano del Signore, lasciando tutte le cose transitorie del secolo, vi entrò, e si confagrò al Signore. Ugone, effendo già di anni 19. fu ordinato Suddiacono, e preposto a carichi maggiori, ma il Signore, che di lui fi voleva fervire in un'altra vita più perfetta, ed aspra, ordinò le cofe d'altra maniera, perchè un giorno trovandoficon il Priore del Convento in un Monistero della Certosa, e vedendo i Padri di quella fanta Keligione, con fape. re il fervore, con il quale fervivano a noftro Signore, e la perfezione della loro Religione, si affeziono a quella di forte, che chiefe l'abito, e poscia lo ricevette con gran fentimento de i Canonici Regolari . che lasciava, e non con minor guito, ed allegrezza de i Padri Certofini, che fe l'acquistavano. Entrato nella Certosa, fu meravigliofa la vita di Ugone, il quale dapprincipio ebbe forti , e terribili tentazioni fenfuali, ma egli con le orazioni, digiuni, e penitenze domava la carne, e la foggettavà allo spirito con si gran servore, e tale, ch' ella non poteffe scuotere il giogo. Trovoffi una volta molto aftretto, ed afflitto dalla tentazione, perche il fangue, l'età , e l'aftuzia, e bravura di Satanaffo terribilmente lo combattevano, ma egli fi raccommandò alla Vergine delle Vergini, e Madre diogni purità Maria nostra Signora, e per la fua intercessione si vidde libero da quel travaglio, sebbene vogliono alcuni, che questa volta ottenesse la vittoria per le orazioni di un Santo Padre chiamato Bafilio ch' era stato Priore della gran Certosa, e lo aveva ricevuto in effa poco prima, che da questa vita all' eterna fosse passato. Non fi contentava Ugone di perfettamente compire alle obbligazioni della regola fua, tutto che fossetanto austera, ma ci aggiungeva altre nuove, ed efquifite afprezze, perchè nella Quadragelima digiunava in pane, ed acqua per ogni fettimana, e carioo di un' aspro cilicio si disciplinava, e trattava il suo corpo, come se non sosse stato di carne. Ordinaronlo Sagerdote, e prima che fosse, gli fu profetizzato da un fanto Monaco, che farebbe stato prima Sacerdote, e poi Vescovo, come avvenne, e

poi

poi fi dirà. Fu fatto Proccuratore del fuo | to; perchè tornandofene il Re per mare Convento al capo dianni dieciotto, che in esso era dimorato, ed esercito quell'ufizio, tanto feieltamente, ch'edificò molto i fuoi Frati, e mosse a meraviglia tutti li secolari, che trattarono con lui, onde fpargendosi la sua fama per molte parti, giunse sino nel Regno d'Inghilterra; dove elsendo morto il Priore della Certofa di Vitamo, nella Diocefi Batomefe, fondata dal Red' Inchilterra Enrico II. di questo nome, il medefimo Remando fuoi mefsaggieri alla Certofa, nella quale era Ugone, perthe li fosse mandato per Priore di quel Convento. Edayvegnacche quei Religiofi glielo negalsero per la prima volta, non puotero però refittere alla volontà del Re la feconda, perchè lo chiedeva loro con grande istanza, emolto strettamente; cosi si parti cali dal Convento, dove era, per Inghilterra, piangendo tutti li fuoi Frati, perchè venivano da lui lasciati, ed egli ancora, perchè andava ad essere Superiore . Giunfe in Inghilterra, ed essendovi stato molto ben ricevuto dal Re, e dalla fua Corte, prefe il possesso del suo Convento. il quale per essere stato poco dianzi cominciato, era molto povero, e bliognofo, ma il fant' uomo confolò i fuoi Monaci, e gli eforio alla pazienza, e fortezza, ed a fofferire lietamente le incommodità, e mancamenti, che pativano, poichè eiò facevano per amor del Signore, Raccommandandofi egli poscia davvero , e con affettuofo cuore a Dio, proccurò di provvedere i fuoi Frati di quanto faceva di mestieri , così circa la fabbrica, come circa il mangiare, ed il vestire, acciocche meglio potelsero attendere a fervire quel Signore , che gli aveva chiamati a tanto alta vocazione, ed ancora acciocche più difoccupati dalle cose terrene anelassero a quelle del Cielo. A questo molto lo ajutò l'affezione, che li prese il Re Enrico, indotto dalla fua fanta, e dolce converfazione, perchè ammirato delle sue grandi virtui, e delle sue prudenti ragioni, e configli, lo cominciò oltremodo a venerare, efavorire, facendoli dare tutto quello, che chiedeva per finir di fabbricare la cafa, per la fupeller-vile di essa, e per il victo de i fuoi Religiofi. E Dio nostro Signore, il quale avea rolto a proteggere il fanto Priore, li mandò una buona occasione per acquistarsi l'amore del Re, ed essere da lui stimato, e savori-

in loghilterra, ebbe una grande, terribile, e spaventofa fortuna, per la quale tuttiquelli, che con lui erano, fi tennero per morti, ed il medefimo Re conoscendo il suo pericolo, fi raccommandò a Sant' Ugone, e supplicò nostro Signore, che per l'intercettione del fanto Confessore lo liberafse da quello cosi evidente pericolo. nel quale per i fuoi peccati fi ritrovava ed ecco, che fubito si vidde l'efficacia di quetta orazione, perchè in un'iftante rasserenosti il Cielo, il mare si racquetò, i venti fi manfuefecero, ed il Re con tutti li fuoi giunfero nel defiderato porto. Scriveli ancora, cheil Re promife di nominare per Vescovo Sant'Ugone, se per intercessione sua usciva di quel conflitto, il che poi fece . Divalgoffi quefto miracolo per tutto il Regno, e per essere occorso nella persona del Re, tanto crebbe l'opinione, che della fantità di Ugone tutti avevano, e con l'opinione la ftima, e riverenza dilui, che moltiloandavano a ritrovare per vivere fotto la fua disciplina, è per abbracciarli nella Cetto-sa con la Croce di Cristo, disprezzando tutte le vanità del fecolo. Fali ricevevali, e dava loro l'abito della fua Rellgione, addattandoli alla fua regola, ed istituto, più però con esempi, che con parole, perché viveva come un' nomo rapito, eche dimorafse pitt in Cielo, che in terra. Erano molto frequenti, e profondi i fuoi fofpiri, e la notte in quel poco fonno, che dormiva, ripeteva spesse volte questa parola, Amen, Amen, Quando entrava in refettorio li giorni di festa a manziare reneva sempregli occhi bassi, e sopra la tavola, la mano nella fcutella, l'orecchie attentea quello, che fileggeva, ed il cuorefiso in Dio. Aveva gran cura, che i fuoi Frati avessero libri facri da leggere, parendoli questo molto necessario per tutti li Religioli, epiù per quelli, che vivevano feparatiin folitudine, perche nel tempo di guerra sono le nostre armi, ed in quello di pace la nostra ricreazione, e trattenimento, e foccorfo nelle nostre necessità, e nelle infermità medicina, erimedio.

Crescendo dunque ogn' ora più lo splendore delle virtil del fanto Priore, e vacando il Vescovato Linconiese nel Regno d'Inghilterra, fi congregò il Capitolo di quella Chiefa,con volontà del Re, e nomino per fuo Prelato,e Vescovo il Priore di Viramio, 1 con gran contentezza del Re, approvazione del Metropolitano, ed allegrezza, e giubilo di tutta la gente; nulladimeno effendoli ffata mandata la nomina , non volle Sant' Ugone confentire nella fua elezione, tenendoli per indegno di quella dignità , temendo i pericoli di effa, ed allegando di non poterla accettare senza licenza del Priore della gran Certofa, il ovale era fuo Prelato, e Superiore: oltre ciò pregò con grande istanza li Canonici, che lo avevano eletto, che si raccommandassero di nuovo al nostro Signore, ed eleggessero un'altra persona de ana di quella Sede, e tanto scee, e cali diligenze, per non effere Vescovo, quinto, equali ne fogliono farealtriambi-210fi, che non mirano al catico, che prendono fopra di se per efferlo. Ma perche l' onore è come l'ombra, che figue quelli, che la fuggono, e nostro Signore, che funle innalzaregli umili, e fi voleva fervire di Sant' Ugone in quell'alto, ed Apostolico ministero ; effendosi di nuovo tornati a congregar i Canonici, dinuovolo tornarono ad eleggere, e perchènon si seusaf-se, ottennero dal Ptiore della gran Certo-La licenza, benedizione, ed impolizione a lui, che lo accettaffe, con che chinò il Santoil capo, comprendendo, che quella era la volontà di Dio, alla quale niuno può, ne deve refiftere.

Dell'elezione di S. Ugone si ebbero aleuni fegni, con i quali Dio nostro Signore dichiarò efferne eglistato l'Autore, e tra gli akri, narrafi di un Cigno, il quale apparve quel giorno stesso, che il fanto Prelato entrò in Linconia, e li fu molto famigliare, e ne' modi particolari, che con lui ufava, moftrava effere più tofto celefte, che terreno.

La prima cofa, che facesse in sentarsi nella fua Sedia S. Ugone fu il cercare per coadjutori, e miniftri fuoigli uomini più timorati di Dio,e di maggior scienza, e prudenza, che puote trovare, quali volle egli mai fem. pre a i fianchi con esti configliandosi, ed in quello modo seppe egli governare elettamente. Non creava Cura i se non persone di conosciuta vittu, temperati, e quictise di questi tali faceva più caso, che di qualsivo glia alero, che fenza cotefte parti, fofse ò di molta prudenza, è di grande industria. E terte egli cosi faldo in quetto, che chie-

voleva gratificare per i fuoi buoni fervigi . mai il fanto Vescovo non lo volle fare, allegando, che al Re non mancavano altri modi per far del benea i fuoi fervitori, e per pagare loro ogni fervigio, fenza privare i Ministri della Chiesa dell'avere, da Dio assegnato per effi. Parimente ebbe forte comtraftoin cafti tare alcuni ministri del Re, che fotto l'ombra dell'autorità , e nome fuo calpeftavano la giuftizia, e la libertà della Chiefa, eruttoche nell'uno, e nell' altro mostrasse il Re sentimento, doppo che Sant' Uzonegli ebbe parlato, e refe le razioni di quello, che faceva, il Rerimale molto foddisfatto, comprendendo, che a ciò non era stato mosso da interesse terreno. ma foto dalla volontà di Dio, per compire precifamente all'obb'igo dell'ufiziofuo . Pure doppo la morte del Re Entico II. il quale rispettò molto Sant'Ugone, mentre regnarono Riccardo, e Giovanni fuoi figliuoli, non li mancarono travagli grandi, come fi vedrà.

La vita del fanto Prelaro, poiche fu Vescovo, fu esempio de' Prelati, ed un vivo ritratto di fantità. Era molto amien di leggere le vite de fanti Monaci, e Vescovi, e proceurava d'imitate al vivo le loro virtil , ed esempj. Alla mensa era allegro, ma p ro con gravità, e modeftia, e fe alle volte fe gli offeriva qualche occasione di felta, e di gioja, all' ora fi mostrava più grave,e severo per comporre quelli, ch' crano con lui.

Non manajaya mai carne, fempre ofservando le regole di Certofino. Beveva poco vino, ebene adacquato, e vedendo per esperienza, che l'ufizio di Vescovo, nel modo, ch'egli lo ef:reitava, eta molto travagliofo, per poter feguitare in efsofi moderò alquanto ne' fuoi digiuni, e peni-

Pati dolori grandi delle gotte, maco. si grande era il suo fervore, ed il desiderio di foddisfare all'obbligo di Vescoche spesso quando aveva da efercitare gli ufizi Ecclefiaftici, come ordinare, doonfagrar Chiefe, tlancava tutti li ministri, che a lui affittevauo, perche gli accaddeva di levarsi avanti giorno, e di stare ino alla notte vegnente senza rompere digiuno, nè permetteva, che in fimili atti alcuno de fuoi li folse affittente, il dendoli il medefimo Re, che provvedelse di quale avelse mangiato. Era oltremodo un beneficio un suo servo, il quale egli compassionevole de i poveri, ed infermi

vedeva temporalmente, e ipiritualmente, ed inchinandofi, ed umiliandofi a quelli con meravigliofo, ed interno affetto baciava le loro piaghe. E dicendozli una persona erave, che San Martino baciando un lebbrofo lo aveva fanato, e ch'egh non fanavailleborofo, che baciava, quafi mottezgiandolo, chenon fosse cosi fanto come pareva, gli rispose con molta grazia: Il bacio di San Martino fanò la carne del lebbrote, ma il bacio del lebbrolo fana l'anima mia. Soleva lavare i piedi a tredici poveri , ed occupavali con gran cura in dar fepoltura ai corpi dei Detonti, lasciando tutti gli altri negozi per attenderea quefto, ed una volta fotterrando il cadavero di un'asomo bevone, ohe tanto puzzava, che i circo-Stanti turavano il maso per non poter fofferire il fetore, che ne ufciva, il fanto Vefcovo fece l'uffizio fuo con gran pace, e ferenicà, e poi li feppe, ch'egli non aveva fentitoalcun mal'odore, perchè la carità, e la grazia del Signore il tutto gli rendeva foave. Non confentiva, che i suoi ministri caricassero li sudditi con nuove esazioni . ne che il principale cattigo del delinquente fosse pena pecuniaria ( come si usa communemente ) ed essendogli da essi allegato, che il gloriofo San Tommafo Arcivescovo di Concurbia , e martire foleva alcune volce castigare i delitti nella borsa per esser cosa + che tanto duole, rispose S. Ugone : Credetemi, che S. Tommalo non fu Santo per far quello, ma per altre eccellentifime vired , eh' egli ebbe, per le quali il Signore lo fece gloriofo, e coronò di corona di martirio. Non folamente voleva, che li fuoi avessero le mani necte da ogni avarizia, ma fi oppofe ancora a gl'altri Vescovi, e proccurò, che si levasse un mal costume, che si era introdotro, con il quale per far fervizio allike, li Vescovi stessi chiedevano certo fervizio al popolo per il Dominante, e dop-po averlo rifcofso fi fervivano effi del fopravanzo di quanto il popolo aveva offerto, e febbene vi ebbe gran difficoltà, ottenne il fuo intento. La fua pietade, ed amorevolezza piti che di padre verso tutti li peccatori , che si riconoscevano, e chiedevano penitenza, fu meravigliofa, e finalmente in tutto fi mostrò vigilantissimo, e fantissimo Paftore, eporto, erifugio di tutti gli afflitti, etribulati.

specialmente de i lebbrosi, a'quali prov- | successe nel Regno al Re Errico suo padres per la fua mala condizione, e per l'inte; grità del fanto Vescovo, passarono fra 11 duc differenze, e difgufti grandi, perchè guerreggiando Riccardo in Francia, ed avendo confummato il fuo patrimonio realein pagare il fuo efercito, fi pofe in animo di volere, che i Vescovi lo soccorressero in quella necessità, e mandò un' Arcivescovo in Inghiltetra, perchè congregandoli tutti, da fua parte proponesseloro il suo bisoeno. Ma avvegnacché gli altri condescendessero ( al folito ) alla volontà del Re, non condifecte però Ugone, confiderando che la forma proposta in quel fervigio era molto pelanteal popolo, e gente commune, reliftendo valorofamente aglialtri egli, ed un'altro Vescovo, che lo seguito, e cosi il Re non puote avere l'intento fuo. Laonde pieno egli di idegno, e di furore, commandò subito, che il fanto Prelato, cont'altro Vescovo sessebandito, egli scce confiscare i loro beni. Questo suo sdegno fue feguito nell'altro Vefcovo, (e febbene poscia il Re si placo con essolui, e chiedendogli egli umilmente perdonanza lo ammife in grazia fua ) ma volendo i minifiri del Re efeguire il mandato contro S. Ugone, egli li scommunico, ed esti ebbero si gran paura, e tanto rispetto alle censure Ecclesiastiche, che ne pur ardirono di toccare un filo della roba fua, e ciò per avere veduto per esperienza, che nostro-Signore aveva dato orribile castigo a moki, li quali essendo stati privati dell'usode i Santi Sagramenti della Chiefa da Sant'Ugone non l'avevano ubbidito. Fra questi avendo egli anatematizzato alcuni uomini perduti, ed oftinati, la maledizione di Dio cadde fopra elli, in modo che fubitamente disparvero, e non furono più veduti. Un'altro foldato fu tormentato dal demonio per la medefima caufa , e ípirò : inoltre altri molti farono caftigati feveriffmamente dalla mano del Signore, ed in differentimaniere ( febbene tutte giuste, e severe ) finalmente finirono la vita loro.

Avendo dunque questi imparato all'altrui spese ( come si dice ) ed impauriti con esempitanto atroci, non ardivano di molestare il fanto Prelato, schifando quasi un ful. mine la fua maledizione, e scommunica, ed celi confidato nella sinftizia della canfa,che Madoppo, che il Re Riccardo il Primo | difendera, e nel Signore, di cui era, fi oppoa

neva aicommandamenti del Re, quando I erano ingiusti, ed alla potestà secolare per la libertà della Chiefa, e per la difefa della gente poverase miferabile. All'incontro noftro Signore gli dava tanta efficacia, e tanto favoriva i fuoi fantiintenti, che li Re medefirmi, alliquali relifteva, più lo rispettavano, e non ardivano di difgustarlo, vedendo di non poter contrastare con Dio, eche per lui combatteva. Per questo il fanto Pre-lato animato, e confermato più con la protezione del Signore, al quale tanto fedelmente ferviva, non faceva caso delle minaccie, nède i spaventi de gli uomini, nè delle spade nudate contro di se, ne de gli altri pericoli di morte, che fogliono effere temuti ancora da gli uomini forti , e valorofi. Per tali pericoli paísò egli molte volte con estrema sicurezza, e costanza, temendo, e fuggendo quelli, che con lui erano, ed egli burlandofi, eridendofi dei loro timori. Quindinacque, ch'effendo ftato avvisato, e ripreso gravemente il Re d' Inghilterra da Sant' Ugone, poscia egli diffe a i fuoi primatis fe tutti li Velcovi foffero come quello, nulla potrebbero con elli tutti li Re, e Principi della terra , e per la medelima caula fu chiamato quello Santó il Martello delli Res edil Re Riccardo, che fu quello, che lo perfeguitò, in castigo di quelta, edialtre fuecolpe, pati molti danni, infortuni, guerre, ed al capo di pochi anni, che regno, ferito in una battaglia . mori infelicemente, perquanto fi crede , in pena di questo peccato, perchè veramen-te Sant' Ugone fu uomo di Dio, visse ornato d'illustri virtu nel mondo, e dimorò nel Regno d'Inghilterra più come nomo del Cielo, che della Terra. Era molto puntuale in dire l'ufizio divino , fenza anticipare . nè posporre l'ora, per grave, che fosse il negozio, ol'occupazione, che se gli offeriva. Avvennegli, ch'effendo in viaggio con alcuni Vescovi, ed avendo da passare per alcuni passi pericolosi d'assassini, che partiti gli altri innanzi giorno, per non cadere nelle loro mani, il Santo rimafe addietro . recitando il Mattutine, per prima soddisfare a quell' obligo, ed effi diedero nel pericolo, che fuggivano, e rimalero preli, e maltrattati, paffando poscia Ugone con la fua poca gence, per la fteffa via, fenza incontro, ne danno alcuno. Nel dir Meffa era divotiffimo, e molto favorito dal Si-Flor Sand, S. Strav. Par. II.

figura di un fanciullino belliffimo, mentre celebrava. Era si stabile nella Fede del fagrofanto Sagrifizio della Meffa, ed in credere, che fotto la specie sagramentale fosse il vero Corpo, ed il vero Sangue di Cristo nostro Signore, ch'essendo al suo tempo avvenuto, che nel dir Messa un Sacerdote, nel frangere dell' Offia, ne usci il sangue, ed essendo pregato, che fosse a vedere, non volle, anzi rispose, ch'egli non aveva bisogno di quei segnali per credere quello, che eredeva. Ogn' anno una volta almeno se ne andava al fuo Convento antico della Certofa, per rieuperarfi come in porto fagro, e per rititatii dall'onde, enegozi del fecolo, ed ivi.viveva tra li Monaci con tanta ugualità, e modestia, che ad altro non si conosceva per Vescovo, che al solo anello, che portava in dito ; ma non è meraviglia, perché non desiderava cosa più, chedi sca. ricarli del Vescovato, e di vivere come Monaco nel fuo Monistero, il perchè supplicò molte volte i Romani Pontefici . che lo liberaffero da si grave pelo, dandolo ad un'altro di forze maggiori, ma ciò non puote ottenere, anzi i Pontefici diedero fempre a lui il carico delle cofe più importanti, che occorfero nel Regno d'Inghilterra, acciocche le trattaffe, e spacciaffe, confidati nella suagran fantità, valore, e prudenza.

Effendo dunque vissuto Sant' Ugone con fantità si grande, come abbiamo veduto, ed illustre per cante meravigliose virtil, effendo Monaco, ed effendo Vescovo, giunfe il giorno nel quale Nostro Signore gli voleva dare il guiderdone delle fue faticofe vittorie, ed altri meriti, cadde infermo, e. conobbe, che il Signore li voleva far grazia di cavarlo da questo carcere mortale; e trasferirlo all'albergo eterno. E stavali egli tanto desideroso di vedere il Signore , che diceva, sarebbe stata somma miseria il non morire, e lo star sempre in questo esilio. Glifildetto, che facelse testamento, ed egli rispose con qualche sdegno. lo non approvo quelto abufo introdotto nella Chicfa, che i Vescovi facciano Testamento, perchè io non ho posseduto cosa alcuna, ne possedo, che non sia della Chiefa da me governata: pure perchè il fiseo non entri in quello, che non è suo, questi beni, che pare, che io posseda, si diano a gnore, il quale molte volte gli apparveia i poveri. Avendo poi ricevuti li Sagra-

menti con estrema divozione, e tenerez-, timiracoli, e molto più per le informazioni chiarò, che al Rè, al Regno, ed al Clero aveano in breve da venire gravissime calamità ( come vennero ) e che per non vederle godeva grandemente di morire all'ora. Cosi prostrato in terra sopra un cilicio, ela cenere, cantando i Cherici, ed i Monaci le compiete, mentre dicevano il Nunc dimittis fervum tuum, Domine, diede il fuo puriffimo spirito al suo Creatore alli 17. di Novembre circa l'annodel Signore 1200, di età di 60, anni dopò effere stato Vescovo quindici anni, e cinquant'otto giorni. Trasportarono il suo santo corpo da Londonia, dove mori, alla fua Chiefa di Linconia, congran pompa, e folennità, concorrendo da ogni parte innumerabil gente per vedere toecare, e riverire il fagro corpo di cosi fanto Paftore,e Prelato . Vennero alle fue esequie il Rè d'Inghilterra Giovanni, ed il Re di Scozia con i Signori, e grandi delleloro Corti, trè Arcivescovi, quattordici Abbati, ed un'infinita moltitudine di popolo, e su sepellito con gran che in vita aveva avuto tanta cura di fe- alli 11, di Novembre: Gio: Molano nelle pellire i morti , come di fopra diffi. Si eb-bero dopò la fua morte grandi rivelazioni della gloria, che il nostro Signore aveva data alla fua beatiflima anima nel Cielo . efti frà le altre una, che pretendendo un nati di fopra. . . certo Vescovo ascendere non per virtil , nè per meriti, ma per mali mezzi, ed inganni al Vescovato Linconiese, prima tenuto dal Santo, fu percoffo con il bastone : pastorale da una gran percossa nelle spalle, e fubito infelicemente fpiro . Molti., el grandi miracoli fece il Signore per l'intercessione di S. Ugone invita, ed in morte .fua. fanando in vita molti infermi, ed indemoniati, ed estinguendo con le sue orazioni un grande incendio; e dopò la morte { lasciandone molti altri da parte ) nello fpazio di pochi giorni si riebbero alla fua sepoltura (ei paralitici, trè ciechi, due muti, altri due storpiati, un'idropica, ed un morto fanciullo rifuscità. Un ladro, che aveva rubata la borfa ad una buona donna, che stava orando innanzi al corpo di S. Ugone, miraclofamente perdette fubito la vista, ma conosciuta la sua colpa, e conses-

za, confolò tutti i fuoi figliuoli, che ama- della fua fantiffima vita, e meravigliofe virramente piangevano la fua partenza, edi- tul, lo canonizzo, e pofe nel Caralogo de la Santi Onorio III. Sommo Pontefice, e circa l'anno del Signore 1280, alli o.di Ottobre fu trasferito il luo fagro corpo congran pompa, e festa, con l'intervento del Re, o Regina d'Inghilterra, del Rè di Navarra, di due Arcivelcovi, di molti Vescovi, Abbati, Cavalieri, Signori, egrandi del Regno. Frovarono il fagro corpo, quando lo fcoprirono, quali intiero, e dall'arca, in che cra, ulci gran copia di un' olio puriffimo s l'abito fuo di Monaco, con il quale era itato fepellito, era intiero, e tenendo il capo del Santo nelle mani con gran riverenza Oliverio Vescovo Linconiese distillò dalla fua guancia un' olio celestiale.

Con questi prodigi divini, il fanto corpo fu collocato in un' Area ornata d'oro, di argento, e di molte pietre preziofe, e posto in un luogo fabbricato di marmo alto, e fublime, alguanto diviso dal suo capo, ilquale da se, guarnico ricchistimamente su posto nell' Altare di San Gio: Battiffa della fleffa Chiefa Cattedrale Linconicfe, Di S. Ugone tenerezza, onore, e divozione quegli, fanno menzione il Martirologio Romano addizionial Martirologio di Ufuardo, un' Archidiacono Linconiese, che scriffe i fuoi miracoli, e Pietro Satore Certolino, okre gli Autori, che scrissero la vita sua, nomi-

Alli 17. Novembre.

LA VITA DI SAN GREGORIO Vescovo di Turs.

A vita di San Gregorio, Vescovo della Città di Turs, abbiamo da cavare da quella, che feriffe il Clero della fua steffa Chiefa; e viene addotta nel festo Tomo dal Padre Frà Lorenzo Surio, ed è di questa maniera. Fu San Gregorio Franzese di nazione della Provincia di Alvernia - figliuolo di nobilimenitori - ricchi , e piì, e nel fuo lignaggio furono molte persone nomini , e donne di notabile fantità. Suo Padre chiamolti Florenzio, e fua madre Armentaria, li quafatala palefemente, in reflituendo la borfa | li, proceurarono d'allevare Gregorio fino di nuovo la ricuperò. Per quefti, ed altrimol dalla fanciulicaza in ogni virtu, e nelle 1

1

i

più fi avvantaggiaffe nella feienza, e nel timore di Dio, lo confegnazono a San Gallo Vescovo di Alvernia, ch'era suo Zio. Viddelo mentre era fanciullo San Nicecio Vescovo di Leone, e conoscendo mediante lo spirito del Cielo quanto gran ministro di Dio aveva da effere, lo abbracció, egli diede la fua benedizione, fupplicando nottro Signore, che lo confervaffe, egli fosse protettore. Fatto giovinetto riacche apprendeva a leggere effendo: fuo padre infermo, ebbe una visione, nella quale gli fu commandato, che scriveficil fantiflimo Nome di Gesi fopra una tavoletta, e la ponetfe fotto il guanciale di fuo padre, che così averebbe ricuperata la fanità, fecelo, e fubito rifanolli it Padre, e parimente india due annilo fano ancora di un'altra infermità perigliofa molto, con l'odore di un fegato di p. sce come un'altro l'ocia, per avere avuto di ciò rivelazione. Crebbe poscia, e nella gioventu infermossi gravemente di sebbre · con molto gravi dolori di stomaco , c non trovando rimedio alcuno , fi fece portare al fepolero di Sant' Ifidio i indi non lontano, e promife a quel Santo di farfi Prete fe lo rifanava ; ed ecco fubito effendogli venuto un fluffo di fangue dal nafo, fi parti la febbre e e rimafe fano. Il noftro Gregorio mantenne quanto aveva promesso, perchè lascato l'abito secolare, fi dedicò totalmente al fervigio di Dio, e della fua Chiefa. Mori San Gallo, e Sant' Avito vedendo l'ingegno, ed il gran capitale di Gregorio, lo prefe a suo carieo, per perfezionarlo ne i buoni coftumi in vireu, e lettere, chè di già aveva, e cosi fece dandogli eccellenti Maestri s ed uomini infigni in ogni forte di emdizione , acciocche lo coltivaffero, e giungeffe fino al colmo della fapienza, ed egli all'inconfro dalla fua parte, con l'ingegno, fatita, ed induttria (na, tenne si felice (trada, che vi arrivo, come li vede da i mokilibri da lui scritti. Seppe servirsi de i Poeti. Oratori, e Filosofi, cavando utile del buono. che tengono (come gli Ebreida i vafi d'ero, ed'argento, che rubarono a gli Bai-21) e lasciando il catrivo da parte, tagliando le ugne, ed scapelli alla dona schiava prima di prenderla per maglie come com mandava Dio, che fi facesse nella vecchia

buorie lettere timane, e divine, e perchè I molte persone reliziose, che risplendevano imozni forte di fantità, evirtii, e queste erano visitate da Gregorio con gran suo gusto, per servirsi de i loro esempi, e più animarli alla perfezione. In questo tempo gli mando Dio nostro Signore un'altra infermità, che lo riduffe all'estremo, e quasi l'abbandonarono i Medici: pure il Santo mezzo morto come ltava, fi fece portare alia fapokura di San Martino Vescovo ( al quale aveva gran divozione ) con gran confidanza, che per la fua intercessione il Signose gli avesse a dare intiera sanità. Posesi in via . ed effendo andato due . o tregiornate con la fatica dello stesso viazzio andava crescendo lainfermità, e sebbene la compagnia fua lo configliava, e perfuadeva, che non paffaffe più oltre, poiche la fua debolezza non-lo comportava; egli fece però più animo, e prego tutti quelli, che seco erano a volerio condurre o vivo , ò morto, dove era il fagro corpo del fuo padre, e padrone San Martino. Ve lo conduffero, e giunto Gregorio ricuperò la fanità insieme con un'altro Pretedisua compagnia per nome Armentario, il quale di gia era fuori di fentimento. Era Gregorio molto divoso delle fante reliquie , quali fempreaveva feco, ed andando una volta da Borgogna in Alvernia, fu colto in campagna da un'ofcuro, espaventoso temporale, nel quale fi levò una burrafea di tuoni, lampi, ciolaoritanto spaventevole, che molto diededa penfare aquelli, che con effo lui firrovavano, ma Gregorio cavate le sue reliquie, ed alzatele in alto verfo l'o seura-nube, ed orribile, che veniva sopra di sè, in un subito la fece in modo distare, che partita in due parti lasciò a lui, ed alla sua compagnia il camino livero, e ficuro. Da quelto fuecesso naeque alquanto di vanagloria in Gregorio, ed coco fubito il luo cavallo cadde in terra, e glifece male, onde conofeendo, che era cattigo di Dioperla vamagloria, che aveva avuta, gli chiefe perdono , e per avanti vilse più circonípetto s dando la gloria al Signore al quale. li conviene, che è quello, che per i fuoi Santi opera meraviglie con grandi.

Mori Sant' Eufronio Vescovo di Tours nel duodecimo anno, che regnò Sigiberto in Francia: econgregandofi il Clero, ed legge . Erano in quel tempo in Alvernia l'il populo per eleggere un successore, e per Ss 4 por-

i meriti dei Santia, le reliquie de quali por- fligo di Dio, efubito levatoli fene and ò

imitalse la fantità, e vigilanza del Vescovo morto, che era stata rara; tutti con un cuore, con una voce, e con una volontà nominarono per Vescovo Gregorio, come persona tanto santa, savia, illustre, e tanto conosciuta, e rispettata da tutti grandi, e piccioli Signori, e plebei. Seppe egli quello, e volle fuggire, tenendo-li per indegnodi quella dignità, ma non puote, perché il Rélo sforzò con la fua autorità, la Regina con le sue preghiere, tutto il Clero, e popolo con le lagrime i di modo, che l'obbligarono a chinare il capo, ed a lasciarsi consagrare dali'Arcivescovo di Rems, chiamato Egidio. Subito affifonella fua fedia cominciò più a rifplendere con l'opere, che faceva di vizilante, e Santo Pattore; riparò molte Chiefe, efrà le altre la Cattedrale edificata da San Martino , adornandola con pitture della vita del medefimo Santo; fece fabbricare altre Chiefe di nuovo, e proceurò, che il culto divino non fosse di cosa alcuna manchevole. Predicava spesso, edava cibo del Cielo alle sue pecorelle, curandole con gran cura, e pietà. Ebbe fegnala to dono di discrezione di spirito, e per quella via conobbe, che un Santo Abbate chiamato Sadroch era tocco dal vizio del. la superbia, e vanità, ed avvisandolo lo guari : liberò parimente un' altro uomo perfetto per nome Leobardo da el'inganni, e fallacie del demonio, da lui non conosciuti . Davasi melti a gli esercizi dello studio, ed al'a mortificazione, con tale eccesso, che il corpo fiacco fentiva la fua fatica, e molre volte perdeva la fanica, ma Gregorio prendeva i rimedi naturali per rico vraria: e quando non bastavano ricorreva a i divini, raccommandandoli a San Martino fuo fedele avvocato, per le orazioni del quale otteneva quello, che con la medicina non aveva potuto ottenere. Questo gli occorfe molte volte, e quinti nacque la divozione, che egli ebbe di scrivere i miracoli di San Martino , sebbene tenendosene per sua umiltà indeano non ardi di farlo, fino che due, ò trè volte non fu avvisato dal Ciclo che lo facesse, se non volcva offender Dio , Faceva il Signore per lui molti miracoli, ed egli andava più ritirato, e più umile, fezeciando da sela vanagloria, e fempre il tutto attribuendo a

porre in quella sedia qualche uomo, che I tava addosso. Così sece in una occasione di un gran fuoco, che si accese in una casetta di paglia di un pover' uomo, di modo, che non vi avea rimedio d'estinguerlo, perchè in mostrando San Gregorio la Croce, e le reliquie, che portava al petto, fubito perdette la fua forza, e fi citinfe. Un'altra volta parlando con un cortigiano del Rè, ch'era fordo, l'uomo relto fano, & udi perfettamente. Andava una volta in Borgogna per vedere fua madre, cadde nelle mani de i ladroni, li quali con gran furore, e strepico volfero affalirlo, e tremando tutti quelli e che con lui erano, per tema di perdere l'avere, elavita, egli li raccommandò a San Martino, e subto tornarono i ladroni addietro con maggior impeto, che non erano venuti, ed il Santo chiamolli con gran ficurezza, e confidanza, che veniffero a mangiare, e bevere; ma elli fi trovarono così turbati, e confusi, che si diedero a fuggire, non vedendo l'ora di trovarsi liberi delle sue mani . A'tre cofe meravigliofe gli avvenneto, che ben mostreno quanto Nostro Sianore lo favoriva , e regalava , e particolarmente due se ne parrano nella vita fua / La prima fu che effendo egli per fua divozione andato a visitare il sepolero di Sant'llario Vescovo di Poticis, mentre parlava con la Santa Regina Radegunda, con la quale discorreva di cose celestiali, una Croce . che ivi era, e foleva ftillare goccia per goocia un' olio foavissimo, per la presenza di San Gregorio, cominció a scaturirlo in tanta copia, che nello fpazio di un ora fe ne racolfe una gran quantità. L'altra è , che con un caffigo di padre amorevole Nostro Signore gl' infegnò, ed in lui a noi altri ancora la cura, con la quale noi dovereffimo ftare incolpabili incutto, e per tutto, e fu così, che la notte della Natività effendoffanco il Santo Pontefice (per avermolto veglisto la noste antecedente, ) e volendo ripofare alquanto, gli apparve fubito un' uomo, che gli diffe: Levati, e vattene alla Chiefa, svegliossi, e fattosi il segno della croce di nuovo s'addormento, torno l' nomo la feconda volta, e diegli il medefimo avviso, ma egli era tanto oppresso del sonno, che non fi levò. All'ora tornò la terza volta, e lo percoffecon una gran guanciata, dicendogli: Tu, che hai da fvegliare gli attri, dormi, così agiatamente ? Conobbe in quel punto Gregorio , che quello era caalla Chiefa, come il Signore gli aveva comper rifpetto illuftrò la Chiefa Turonefe, mandato: tanto vigilanti. vuole Dio, che ifano i paftori, è tanto zelante, e grave riprenfore è egli delle colpe, tutto che pajon dilla fua mano. Tornoffene alla fua Chiefa

minime de fuoi santi.
Coneffere fato tanto excellente Prelato
San Gregorio (anti pre effere fato tale)
on glimancatono travagli, et tribulazioni . El taliamente securito, che avvo porhegiana, cidiavre: altrecofe gario contra il
Rè commeffe, e dette. Per chiarire queprire di quella cionque di un contra il
Rè commeffe, e dette. Per chiarire queprire di quella cultumia con giurmento.
y que del contra il contra il
en altrecofe gario e contra il
e malvaglia, furono convinti, e caffigati
cercamente, elebone non tanto ( come

meritavano.) ed il Rè poleia favori San Gre.

gorio; avvegnacche non gli mancaffero catighi del Cielo.

L'anno della confegrazione in Vescovo di Gregorio Turonefe, fu affunto al Sommo Pontificato in Roma San Gregorio Magno, e trà quefti due Santi passò molto stretta amicizia, perchè San Gregorio Papa stimò, ed onorò molto San Gregorio Turoneses mosso dalla fama delle sue rare parti, e della fua gran fantità. Pafsò il Turonese a Roma pervisitare i Santuari di quella fanta Città, e per far riverenza al Santo Papa Gregorio, il quale oltre modo fi rallegro, quando feppe, che egli era giunto a Roma, dove lo favori, regalò, elo conduffe feco ad adorare i fagri corpi di San Pietro, e San Paolo: ma in quefta vifita fueceffe un'altra, cofa degna di memoria. Era San Gregorio Papa di gran corpo, di faccia graffa, e di gran Maestà, ed il Turonese molto picciolo, ed in apparenza fprezzabile: Standosenedunque ambidue prostrati, cominció il Papa a mirarf'alero, ed a meravigliarli, confiderando i doni grandi chiufi da Dio in quel corpo tanto picciolo/comprese ciò il Turonese, ed illuminato con la luce divina, guardando il Papa con un'afpetto grave, ebenigno gli diffe Padre San-to : Dominus fecit nos, es non iph nos ; idem inparois, qui e in magnis. Il Signore ei ha fatti, e non da noi fiamo fatti, ed egli è il medefimo nelle cofe pieciole, e nelle grandi, nell'aire, enelle baffe. Parve al Papa che il Turonese avesse risposto al suo pensiero, aveva della fantità fua . l'onorò molto, e

nobilirandola con una Cattedra d'oro, da effere conservata in esta come dono dato dalla fua mano. Tornossene alla fua Chiesa molto contento, con la benedizione del Sommo Pontefice Gregorio, emolto allegro, e consolato con la divozione datagli dal Signore in visitando i Tempi, e reliquie di quella fanta Città. Poseia essendo vissuto vint' un' anno nel fuo Vefcovato, con meravigliofo esempio di vita, e di dottrina, se ne paíso a godere del premio de'fuoi meriti e gloriofe fatiche alli 17. di Novembre dell' anno 504. Lasciò di effere sepellito in luogo, dove non fosseriverito, ma calpestato da tutti (tanta era la fua umiltà ma il Cielo non lo confenti, anzi lo collocò alla mano finistradel sepolero di San Martino in una cassa di marmo:

Scriffemolte opereprofitevoll, che fi poffono vedere nella Biblioteval dei Padri, nel Trittemio, ed in altri, ed ll medefino Santo fi di effi metnzionen fine della fus Storia delle rofe di Francia; e fono specialmente di grande edificazione, ed efempio quelle, che compofe della gloria del multiti, edel Confesion. ID San Gregorio Turenefetamo menzione il Martirologio Romano, e quello di Beda alli fucificare di Novembre, Venanzio Fortunato, il Tritcomo, Pittero Nassale, ed il Cardinal Baronio

nelle fue Annotazioni.

Alli 17. Novembre.

LAVITA DE' SANTI ACISCLO,

o Vittoria Martiri.

les Standefmedanque ambidue profitati.

Sam' Adfiche, Santa Vitroria fua forte cominció il Papa a minarifatto, ed a memorità confiderando i donigrandichio mortono per la fanta Fede nella Città di al Dioi quel corpo patanto picciolocom.

Perio del l'unimato con la lucidita perio del la città di perio quel del la città di cardio del profita con un'afficiale del perio del peri

efse-

effere Commissario, e Luogotenente del 1 colpo in quei sagri petti, commando Dio-Presidente Daciano, sece promulgare un' editto, che tutti i Cristiani di quella Città, ò fagrificassero agli Dei, ò morissero come disubbidienti a' suoi commandamenti. Fraglialtri Cristiani, che non vollero ubbidire furono Sant' Acifclo, e Vittoria fua forella, li quali accufati al Giudice furono di fuo commandamento prefi, e condottialla fua prefenza, diffe loro Dionet Siete voi quelli, che disprezzate inoftri Dei, ed incltate il popo o a non far loro fagrificio, e non venerarli? Rispose. Acifelo molto ficuramente, e ripofatamente: Noi altri serviamo a Gesti Cristo. Nostro Dio, e Signore, e non alle pietre, ed a'i demonj. Profegui il Giudice: Sapete voi per quai tormenti hò fatto. passare quelli , che non sagrificano ? ed Acisclo: E tii Dione, diffe, hai udito ke pene, che Nostro Signore ha preparate a te, cd a gli altri, che commandato que-Rod In udendo quefte cofe l'empio Giudice cominció ad urlare, e con rabbia, e furore diffe bettemmie grandi contra : Crifto, indireprimendofi alquanto, e parendo a lui, che più facilmente averebbe ingannata Santa Vittoria, per effere donna, e debole, che il fuo fratello, cominciò or con lufinghe, or con minacce a persuaderla ad aver compassione di sè, ed a credere a lui come a padre , che come figliuola l'amaya, e defiderava il fuo bene, adorando, e riverendo i fuoi Dei ; perchè in quel modo si sarebbe liberata da tormenti, che fe non lo faceva, le erano preparati, ed averebbe avuto i Dei propizi, e favorevoli, oltre che averebbe a lui fatto un gran piacere, e tanto, che l'averebbe obbligato ad accarezzarla, e favorirla, ed a convertire i tormenti in

dolcezza, ed antore. Non si lasciò vincere la santa pulcella dalle lufinghe, nè dalle minacce di Dione, anzi con animo virile, e costantegli diffe: Molto gran bene mi farai tiì in fare eleguire quetti tormenti , che tu diei , nel mio corpo, perchè tutto il mio bene è il mio Signore Gesu Critto, nel quale hò pofta ogni mia confidanza. Finalmente doppo aver paffati aleuni altri ragionamenti con li due fantifratelli, proc. curando di convertirli, e di ridurli all' intento suo, quando vidde, che il tutto gli riufciva vano, e che non poteva far maneffero privi di fentimento. O goffa,

ne, che S. Acifclo fosse flagellato con verghe, e che S. Vittoria foffe tormentata ne' piedi, e poi che ambidue fossero posti in ofcura, e profonda carecre, e cosi fu efeguito.

Dimoravano i Santi in quella penofa prigione non travagliati, ma con gran guito, ed allegrezza, come fe fossero stati in un Paradiso delizioso, ricordandosi, che pativano per il loro Signore, e lodandolo, e ringraziandolo, perchè faceva loro grazia tanto fegnalata . Vennero quattro Angeli dal Cielo, e portarono loro da mangiare con la loro vista celestiale ricreandogli, ed avvalorandogli, e l' altro giotno volle con essi conchiudere . perchè vedeva di perder tempo, e di non potere ne con luninghe, ne con promefle , ne con minacce , ò (paventi ridurli all'adorazione de suoi falsi Dei, non potendo patire la coftanza, e fermizza di quella fanta coppia, etenendofene affrontato. Per quelto li fece egligittare nel fiume Guadalchivir con pietre di gran pelo legate al collo, perche ivi affogandofi moriffero: ma non v'hà forza contra Dio, a cui le acque , gli elementi , e tutte le creature fervono, ed ubbidiscono, pofeisoche gli Angeli vennero, e fostentarono i besti Martiri, tirandogli fopra l' acque ne i palmeti, mentre lodavano effie benedicevano il Signore con tantà foavità, e ricreszione, come fe foffero paffeggiando giti a fpaffo per un ameno, e fiorno prato : di più in una nuvola rifplendente, dalla quale erano coperti, metitarono di vedere non solo gli Angeli, ma il medelimo Signore, e Re degli Angeli accompagnato da gran mokitudine di cffs, li quali gli venivano a confortare . Ma Dione quando vidde, che non gli fuccedeva di venirne a capo, affogandogli nel fiume, fdegnato, efuriofo, determinò di tormentarli a poco a poco, e di dar loromolte morei, da che con una non li aveva potuti uccidere. A questo effetto fece egli fabbricare certe ruote, commandando che foffero in effe legati li Santi. e che fotto fe gli accendesse il fuoco; materia del quale dovesse essere l'olio , perchè con il movimento delle ruote i corpi a poco a poco fi arroftiffero, e confummaffero; e restando scemi di cervello, rie vanainvenzione de figlinoli della terra , l ene pensano poter contraftare con Dio! O la sece sattare, e poi decollare Acisco nelin gegnofa crudeltà, e non meno folle, che l'Anfiteatro, Juogo pubblico per le feste, viene efeguita contro quelli, che dimoravano fotto l'ombra, e difesa di Dio! Trovandofi Dione pieno di rabbia, e con la facciaacocía, cali occhi feintillanti, gittando fiamme di empietà, commando, che follero tormentati i beatifratelli in quelle ruote; onde i manigoldi fuoi ministri movendole, ed accendendo il fuoco, cominciarono a tormentarli, ma effi come fe foffero stati in letti molli; con gran pace, e sicurezza si raccommandarono al Signore, fupplicandolo, che ammorzaffe quel fuoco: di che furono efauditi in maniera, che di Adone, il Poeta Prudenzio, ed il Brela fiamma falto fubito ne i gentili, che ivi viario Toletano di S. Ifidoro fanno menzioerano, e ne arfegran moltitudine, rima- nedi questi Santi; i cui fagri corpi raccolfe mendo i Santi fenza Jesione, e oantando di notte una Donna principale chiamata quel verso del Real Profeta : Passati fiamo Minciana, dalla quale, con maggior veperilfuoco, e per l'acqua, e cihai tratti nerazione, chesi puote, su sepellito quel-Signore a luogo di ripolo, e refrigerio. Tutte queste meraviglie fatte da Dio in favo. | quello di S.Vittoria vicino alla porta del re de i fuoi fervi attribuiva Dione - come cie. co, adattemagica, ed alla possanza de il Tempio in Cordova sontuoso, ed in queldemoni, per virtu dei quali pensava, che i la Città furono questi due gloriosi Martiri glorioli Martiri fi difendeffero. Feceli levar dalle ruote, e di nuovo pretefe di perfuaderli, che riconoscessero la benignità de' suoi Dei, da chetanto li fofferivano, egli afpettavano: Alche S. Acifclo rifpose costantemente, e gravemente riprendendo la fua follia, e cecità, poichè non fapeva conoscere la possente mano del vero Dio, che li difendeva, attribuendo a i demoniquello, che folo Dio poteva operare; all'ora il malvagio Giudice li fecelevar dinanzi S. Acifclo flomacato dalle sue parole, e commando; che fossero tagliare le mammelle alla fue fanta forella, ma da quelle ferite non usci sangue, ma bensi latte, per maggior gloria del Signore, e toftimonianza della tua verità. Fu poi condotta alla prigione, dove era fuo fratello, dove vennero a lei molte Donne . molle a compassione per vifitare S. Vittoria, e per portarle qualche reficiamento, ma ella le pago con altro maggiore, perchè predicando loro ne converti tso, ch'è Parrochiale. fette con le fue fante parole, ed ammonizioni. Paffarono così quella notte, e'lvegnente giorno tratti innanzi a Dione, fece tagliar la lingua a Victoria, perchè liberamente parlava; avvegnaché poscia ancora parlaffe, e lodaffe il Signore feilinguata, co- 1 me prima, rendendogligrazie di quell'ine-

stimabile beneficio: onde l'empio giudice ed allegrezze. All'ora fi udirono voci d'Angeli, che dicevano : Venite a me Santi miei, e ricevete le corone, che per premio della vostra nobile battaglia vi sono preparate. Quelto fu il Martirio di S. Acifclo's e di S. Victoria fua forella, che successe nel giorno 17.di Novembre, nel quale la Chiela fanta lo celebra, l'anno del Signore 303. imperando Diocleziano, e Maffimiano, ed essendo Vescovo di Cordova il grandeOsio, per quanto dice il Cardinal Baronio, I Martirologi Romano, di Beda, di Ufuardo, e lo di S. Acifelo, nella fua cafa propria, e fiume. Pu poscia edificato a S. Acisclo un tenuti per Padroni, ed infigni difensori. Narra S.Isidoro, che effendo venuto il Re Agila de i Goti fuccessore di Theudiselo sopra Cordova, profanò la Chiefa di S. Acif-clo, doveerail fuo corpo fepellito, riponendo in essa i suoi cavalli, ed alloggiandovi i foldati, per effere fuori della Città, ma che subito venne il castigo di Dio sopra quel malvagio Re, in vendetta del S. Martire, perché miracolofamente fu vinto da i Cordoveli, da' quali un fuo figliuolo, e tutti i più principali del fuo efercito rimafero uc-cifi lafciando tutti i fuoi tefori a' fuoi nimici, e con gran difficoltà fcapando egli per fuga, folamente però fino a Merida, dove fu da i fuoi propr) ammazzaro. S. Eulogio Martireafferma, che nella distruzione di Spagna, rimafero i loro corpi in quella Chicia; dove ancora in parte fono al presente, ch'è Monistero de Frati Predicatori: ed in parte in un'altra Chiefa di S. PieAlli 21. Novembre.

LA VITA DI SAN COLOMBANO

Uando cominciò ad apparire il crepulculo della luce del Vangelo in lber. nia, usci per bene di molti alla luce del mondo San Colombano Abbate; e prima, che nascesse ebbesua madre un pronostico di quanto grand'uomo aveva da effere, perche estendo gravida di San Colombano vidde nna notte, che usciva dal suo ventre un Solerisplendente, il quale illuminava tutta la terra: e confultando questo con persone grandi, e savie le risposero: Che il fanciullo, quale aveva da partorire, fareb-be flato una lumiera del mondo. E cosi fu, perchè essendo nato Colombano, doppo i primi anni della fua puerizia, fi diede grandemente alle arti liberali, e perfettamenteleapprese; mediante il suo raro ingegno, eccellente memoria, ed un' infaticabile studio, ediligenza, ch'egli vi pose. Era di aspetto estremamente bello, molto graziofo, e su'l flore della gioventul sua molto amabile, ma il demonio temendo della guerra, che gli aveva da fare, per farlo precipitare, prese per istromento certe lascive giovinette, che innamoratesi follemente di lui, proccurarono di macchiarlo; pure il fanto giovine conoscendo la debolezza del cuore umano, e che non vi hà cofa tanto ficura, ne luogosi fanto, dove non entri la scosualità della nostra carne ( per effer ella nimico domestico, che ci a-bita nelle viscere, e che sempreaccompagna l'uomo, fe Dio non ce ne difende) armossi dell'orazione, che lo guardasse, indi per fuggire le occasioni di cadere, e di perdere la castità, si determinò di uscire dalla patriafua, e di lasciare la propria madre, la quale divenuta quasi una fontana di lagrime, figittava a' piedi fuoi, e proftrata fopra il limitare della porta lo pregava, che non se ne andasse, mostrandogli le poppe, ch'egli aveva fucchiate; Ma Co-lombano, come era chiamato, e guidato da Dio, con gli occhi fereni (nel modo, che infegna S. Girolamo doverfi fare in occasioni fomiglianti) paíso fopra a fua madre, pregandola che si conformasse con la volontà di Dio, perchè farebbe stata da lui pagata con eterna rettibuzione.

Abitava indi non lontano un fant' uomo nelle fagre lettere molto efercitato, per nome Senile, al quale andatofene Colombano, con lui dimorò per qualche tempo , e fece tanto progresso con la fua compagnia in tutte le fcienze, ch' effendo ancor giovinetto feriffe alcuni libti gravi, ed eruditi, e tra essi un'espofizione de i Salmi.

ş

t

Doppo per più avanzarsi si sece Mo-naco nel Monistero Benchor, dove era Abbate un fant'uomo chiamato Como. gelide, a cui Colombano fi arrefe, ecciocche lo coltivaffe, ed istituisse nella vita religiofa, e perfetta, e vi attende egli tanto accuratamente, che fra gli altri Monaci fu un vivo ritratto di ogni

fantità, e virtu. In questo Monistero dimorò alcuni anni con grande fua contentezza, & edificazione, e frutto dei Monaci, ma il Signore, che lo voleva porre come una torcia accefa fopra il candeliere della Chiefa fua acciocchè con la fua chiarezza illuminafie molto lo ifpirò, che uscissed'Irlanda, ed avendo quelta fua ispirazione communicata con l' Abbate, si parti con molto sentimento di tutti li fuoi Conventuali, con dodici compagni eletti, uomini ornati di religione, e lettere, per Franzia, dovegiunfe, e vi fu ricevuto molto benignamente dal ReSigiberto. Ritiroffi poscia San Colombano con i fuoi dodici compagni in un diferto. che a lui parve a proposito, detto Vomgo, e volgarmente Luffonio, ed in questo luogo fecero una cappella col nome di San Pietro, e costrussero certe picciole celle a modo di capanne, per la loro abitazione, nelle quali vivevano, attendendo di giorno, e di notte alla contemplazione delle co-

se del Cielo, dimensicandosi di quelle della terra, con si raro efempio, e così foave odore di Cristo, che molti per la fama della fua gran virtuvenivano a lui » ponendo le persone ed ogni loro avere nelle fue mani, con pregarlo istantemente di effere ammessi nella sua santa compagnia. Equesto principio ebbe il Monistero Lusioniese, cominciando a fiorire, e crescere ogni giorno piu, e San Colombano ad effere conosciuto, e rispettato da tutti. Ne ajutò poco in quest'opere il vedere, che Nostro Signore l'onorava, e magnificava con molti miracoli, che per lui faceva. avvegnaché non gli mancaffero tenta-

zioni

la navea traverso, se egli non tosse stato co. si costante, e non avesse gittata l'ancora della speranza nella protezione del Signore.

Andava un giorno folo per la Montagna penfando, e ruminando fra sè alcuni luoghi della Scrittura Sagra, ed ecco fu affalito da un pensiero molesto, quale delle due cose averebbe eletto se fosse stato in suo potere, ò di sofferire gli aggravi degli uomini, ò la crudeltà delle fiere, e come quetto penfiero pure lo importunava, fifece in fronte il segno della Croce, ed orando al Signore diffe: Meglio è sofferire la ferocità delle belve, nellequali non cade peccato, che la rabbiade gli uomini, liquali perfeguitan. dol'uno l'altro perdono l'anime. In penfando, edicendo quelto, apparvero d'improvilo dodici Lupi, elo circondarono, e quaficon le bocche lo prefero nell'abito, ma di ciò non fi turbò Colombano, anzi stette sicuro, confidato nella protezione di Dio, e supplicandolo, che in quel pericolo lo favorise, lasciaronio i Lupi come fpaventati dalla fua costanza, e volendoczli paffar oltre + udi molte voci come di ladroni, che fopra di lui venivano, ma ne tampoco fi moile, credendo, che danno alcuno non gli potesse venire, se non per permissione del Signore, quaneurique giammai il Santo poteffe fapere, le quei Lupische aveva veduti, equelle voei, che aveva udite, foffero ftati yeri Lupi, e vere voci, ò pure preftini, ed inganni del demonio, che perquella ttrada lo avesse voluto spaventare.

Non ficontentò S. Colombano con aver edificato il Monillero Luffonicie, ma veduto, che molti erano i nuovi foldati, che Dioglimandaya, perche militaffero forto la fua bandiera, n'edificò un'altro, al quale pose nome le fontane, per le molte acque, che vierano, ponendovi per fuperiori alcumi religios di conosciuta, ed approvata vittu. Soleya quello fant'uomo le Domeniche, ed alcuni giorni difesta solenni ricirarli in qualche folitudine simota dal fuo Monistero, per più darfiall'orazione (cofa molto profittevole, e molto ufata das Santi .) Una volta entrando mólto a dentro il diferto trovò una gran montagna, ed in effa una grotta con entrata molto stretta. nella quale effendo entrato vidde un'Orfo ivi diftefotutto quieto, e come Signore di quel luggo, commandozli il Santo man- i flero, al capo d'anni venti, ch'era di-

zioni gravi e crava ali fufficienti a mandare i fuctamente, che ne ufciffe, e non più vi tornasie, ed avendo l'Orso prontamente ubbidito . il Santo prese quella concavità del monte, di dove aveva scacciato l'Orfo, perluogo della fua orazione, e con effa poi fece scaturire dalla stessa montagna una fonte:

Rifplendette l' Abbate Colombano come un sole nel mondo, con la fua fanta vita, con la dottrina, con il governo de i fuoi Monisteri, econ i molti miracoli, che Diofaceva per fua intercellione, e crebbe tanto per ogni parte la fama fua, che Teodorico Re de i Borgognoni gli prese grandivozione, e discorse seco familiarmente, venendolo molte volte a viftrare, e pregandolo con grande umiltà, che tenesse memoria di lui, e del suo Regno nelle fue orazioni.

Questo Re era innamorato, e feandalizzava il fuo Regno con gli amori fuoi disonesti: lo riprese di ciò San Colombano, e lo supplicò, che si emendasse, e scacciasse da sè quella mala compagnia, contentandoli folo della Regina fua moglie, perchè in quel modo Dio dal Ciclo gli averebbe data la fua benedizione ; e conservato il Regno per lui, e per i suoi figliuoli, quale era per perdere, feguitando in quelle fue disonellà, e brutture . Mostrava il Re di udire volontieri i salutiferi configli di Colombano, e di volerlo ubbidire, lasciando quella vita scandalofa, ma Brunechilde Avola del medefimo Re, la quale aveva gran parte nel governo del Regnos e molto poteva con il Nipote, temendo, che se egli lasciava le amiche , e fosse vissuto con la Regina, la fua autorità, e potenza, ò fi fareobe feemata, ò rimarrebbe trasferita nella Regina, ambiziofamente, e con difordinato appetito di commandare, incitò il Re contro il fant'nomo, e lo perfunfe, che lo sbandiffe dal fuo Regno con i fuoi compagni, perchè in altro modo non averebbe mai avuto pace, nè ripolo. Il Re, che fino a quel punto aveva onorate, e riverito il Santo; con il fuoco della fua concupifeenza carmale, e con l'olio che vi gittò Brunechilde, fi accese in maniera, che uscito di sè, commandò che Colombano uscisse dal Regno fuo, e mando foldari, perchè nelo caociaffero, da'quali fu cavato dal fuo Monifa opinione di Santità; da che si cava, che non bafta volontieri udire S. Gio: Battiffa , ne far molte cofe buone per suo configlio, come faceva Erode, fe non fi reprime, evince la tirannia della nostra carne, perchè mentre questa vive, e regna in not, ci accieca, precipita, e tira feco, come avvenue al Re Tendorico contra S. Colombano, il quale cacciato dal fuo Monistero andosfene alla Città di Bifanzone, dovcistendendo che molti erano in carcere , aspettando ogni giorno sentenza di morte, andò alle prigioni , edentrato inesse, senza cheda niuno gli foffe vietato, efortò quei carcerati a voltarfi a Dio, ed a far penitenza de i fuoi peccati, etrovandogli ben difpolti, e che volonticri udivano le parole sue, toccando con la sua mano i ferri , si suppero, e fi disfecero; indi avendo a tutti il Sant' uome lavati li picdi, e rascingatili con meravigliofa umi'tà, diffe loro, che u scissero dalla prigione, ed andassero conlui alla Chiefa per confeffatfi, e per chiedere misericordia al Signore. Uscirono, e giunti alla Chiefa trovarono le porte chiufe, ed in quel punto fi viddero venir dietro un Capitano con molti foldati per ricondurli dinuovo alla prigione, accioe che la giuffizia fosse in essi esequita. Voltarono tutti gl' occhi al loro liberatore chiedendo che li difendesse, ed il Santo alzando gl'occhi fuoia Dio, lo fupplicò, che non permettelse, chequei poveri afflitti i quali per la grazia fua di già crano in libertà, ritornafscro ad efsere imprigionati.. Ed ecco subito si aprirono le porte della Chiefa , nella quale essendo tutti li carcerati, entrati, di nuovo da se fi tornarono a rinchindere, il perchè visto questo miracolo da i foldari , non fi arrifchiarono di porre le mani in elli, e rimasero esti liberi, e tutta la gente mesavigliata, lodando San Colombano, il quale pienodi confidanza non dubitò di tornarfene al fuo Monsitero : ma ciò faputo dal Re, attizzandolo Brunechilde, comineiò a girtate framme di fuoco di rabbia . edi furore, laonde fubico mandò gente armata, perchè lo cavallero ( ancora fe facesse bisogno) strafeinandolo suoti del fue Convente, edi nuovo lo sbandiffero, ecacciostero dal Regnosuo. Quando giunfe al Monistero il Capitano con i fol-

morato in quell' Eremo, con meraviglio- | dati, che avevano da porre in efecuzione il commandamento del Rè, stavasi Colombano su'l limitare della Chiefa con gran sicurezza, ma Dio Iracciecò in maniera, che non lo puotero vedere, avendolo prefente, e vedendoli egli, e burlandofi della loro bravura, a gloria del Sianore facitore di quella meraviglia. Purc temendo poscia, che quei soldati, edaltri per fua cagione aveffero da patire, determinossi di uscire dal Regno, ed accompagnato da un Vescovo, e da un Conte, in esecuzione del commandamento Regio s'imbarco in una nave per cornare in locrnia; ma entrato in alto mare, non puote passar oltre , e su necessario tornariene addietro, e lafciare quel viaggio, comprendendo quella non effere la volontà di Dio . Tornato andoffene a trovare Clotario figliuolo del Rè Chilperico, che regnava in Lorena, dal quale fu molto ben ricevutos e quantunque Clotario gli oficrisse di ajutarlo, non volle dimorar. n. l fuo rezno, per non feminare trà lui , e Teodorico qualche discordia. Finalmente dond aver fattiakri viaggi, ne quali il Santo pati molto, e free grandi miracoli , con meraviallofo frutto dell'anime , con il favore pur di Clotario giunfe in Italia, dove Agiulfo Rè de i Longobardiregnava, dal quale tu acculto-con tifraordinario amore, eriverenza, ed effendo con effostato per qualche tempo, fe ne ando a Milano, per opporti a gli Eretici Arriani , che infestavano quella Città , contro i qualiferisse un libro grande, ed erudito. Quivi seppe egli, che in una certa parte dell' Alpi Apennine, che dividono l'Italia; viera um Chiefa dedicera al Principe de gli Apostoli, in cui Dio taceva miracoli grandi, e che quel luogo detto Bobio ( per un fiumicello ; che aveva vicino ) era molto bueno , ed a propolito per i luoi intenti, perche era fertile, ed abondevole di acqua. Conil confenso del Re Agiulfo paíso egli in quel paele , ed ivi avendo riparsea la Chiefa, edificò un Monistero grande, e commodo, nelquale dopo effere vitfuto un'anno con meravigliofa fantità, libero dalla prizione del fuo corpo, volo con lo spirito al Cielo, per esfervi coronato di gloria, e per godere eternamente del Signore

alli 22. di Novembre. Moki turono i miracoli, che noftro Signo-

gnore fece per S. Colombano, chefi pof- | trofiume, lascio di girea quello, che gli iono vedere nella fua vita, e diquesti noi qui neriferiremo brevemente alcuni. Effundo uno de' suoi Monaci gravemente infermo difebbre, ne trovandoli in quel Diferto con che refrigerarlo, avendo commandato a i fuoi Monaci, che orafsero al Signore, acciocche lo foccorrefse, paffati trè giorni, venne un'uomo con alcuni cavalli carichi di pane, edialtri viveri, ilquale difse, che interiormente fi era sentito muovere da Dio a provvedere a quelli, che con tanta povertà, e neceffità lo fervivano in quel'a folitudine . Aveva questo medesimo uomo una donna inferma da un' anno inticro di febbre, e fuori d'ogni fperanza di vita, fece per efsa il Santo orazione, esubito il Signore le diede intiera fanità.

In nove giorni non aveva il Santo, nè fuoi Monaci mangiato, se non-certe etbe, che nascevano per quella foresta: rivelò Dio ad un' Abbate, che mandafse il necessario a Colombano per il vitto di lui, ede fuoi Monaci, e ciò avendo egli fatto abondevolmente, senza che sapesfero i condottieri il luogo precifamente, li Cavalli guidati da gl' Angeli, fe ne andarono diritti al Convento di Colombano, ed egli con i suoi Monaci nelodò il Signore.

Un'altra volta trovandoff in neceffirà. le arche erano vuote, fi trovarono piene di frumento: Ed un'altra fessanta uomini, che travagliavano per feminare la terra, mangiando solo due pani, e bevendo alquanto di cervofa, si fatoliarono, per effere state quelle cose benedette da San Colombano, con pregare il Signore, che le multiplicasse, di più sopravanzarono due sporte di pane, e della cervosa due volse tanto, che prima nonera. Ed in questo genere, e nella fingolar provvidenza del Signore in provvedere alle necessità de' Juol fervi ebbe molte, e grandi sperienze San Colombano, efavori da Dio, il quale con le opereben' li mostrava la paterna cura . ch'egli hà di quelli, che davero lo fervono, ed hanno in lui posta ogni loro con-

Una volta mandò uno de fuoi Monaci a pefearead un fiume, commandandoli, che gli portaise del peiche, che pigliaffe. Ando il Monaco, e parendoli, che fosse

era flato commandato da Colombano, e volle, dove eli piacque, gittat le fue reti; matraffatico tutto il giorno, e con vederfi innanzi agli occhi una quantità innumerabile di pefel, non ne prefe pur uno, onde tornatolene al Convento difse all'Abbate, che aveva perduto il tempo, e che tornava con le mani vuote. L'Abbate lo riprefe, perché non era andato al fiume da lutimpostoli, dicendo, che per la fua difubbidienza Dio lo aveva castigato: Mandollo poi di nuovo all'altro fiume, ed a pena giontovi, prefe tanti pefei, che quai non gli poteva portate: raro efempio certo per insegnarel la fimplicità, epuntualità, cheil Signore chiede 21 Religiofi nell' ubbidienza . E' parimente esempio dell'ubbidienza, che il Religioso deve al Superiore, un'altro miracolo, che a lui successe. Erano molti de' suoi Monaci gravemente infermi, di che avendo il Santo ritirato nella fua Montagna avuta rivelazione, fene andò al Monistero di Luffonio, ecommandò a tutti gl'infermi, che fi levaffero, e giffero a battere nell' aja , molti andarono, ed alcuni rimafero, ma in vittil della fanta ubbidienza, quelli riebbero la fanità, equesti per mançamento di effa, rimafero con le loro infermità, le qualidi modo se le attaccarono, che gli affliffero per più d'un'anno, il perchè conosciuto, il toro peccato, ne secero la penitenza. Un'altra volta al tempo del mictere frando il Santo con i fuoi Monacimolto in ciò occupati, e piovendo una grand'acqua all'intorno de'fuoi mietitori, fopra elli-non cadde pur una gocciola, anzi ebbero tempo fereno, e Sole, che durò fino che n'ebbero di mestiere per porre le meffi in falvo.

Rubozli una volta un Corvo un certo guanto, con il quale il Santo travagliava, seppelo S. Colombano, e diffe, che non averebbe dato da mangiare a i pulcini del rattore, per infino, che non gliaveffe restituito il suo guanto, quando ecco subito comparve il Corvo, portando nel rothro il guanto, e postolo ai piedi del Santo in prefenza di altri Monaci, che ivi si trovarono, aspetiò quietamente il castigo della fua temerità; mal'uomo di Dio gl' impose, cheseneandaffe, ecosise neandò . Crebbe il fiume Bobio molto una per pescarein maggior quantità in un'al- l volta di modo, che correa periglio, che

ie ne portafse il molino del Convento : i commandò Colombano ad un suo chiamato Sinoaldo, che preso il suo bastone, efatto il fegno della Croce fopra il fiume, gli commandasse da fua parte, che lascia-La quella via fcorrefse per un'altra. Sinoaldo glielo commando, ed il fiume ubbidi, ed il Signore fu glorificato, a cui tutte le

creature ubbidifeono.

Mentre il soprastante al Resettorio cavando in cantina cervola per il Convento, teneva la fpina in mano, e riempiva il vafo, fu da un' altro Monaco chiamato da parte di San Colombano i quegli per puntualmente ubbidire corfe fubito, e per la pressa dimenticossi di chiudere con la fpina , ma tornato poscia con essa in mano, credendo, che tutta la cervofa se ne folse uscita, trovò la botte intiera, e che non ne era ufcito gocciola , volendoci infegnare Nostro Signore quanto gli fia grata l'ubbidienza, e la prontezza, con la quale il Religiofo la ofserva. Andandosene solo per il monte, vidde un Cervo uccisoda i Lupi, e sopra di quello un'Orfo, chegli fucchiava il fangue, e digià aveva comminciato a mangiar le fue carni: commandò il Santo all' Orfo . che non toccasse il cuojo; perchè era buono per far fearpe, e quell'animale dimenticato della fua fierezza chinò il capo, ed ubbidi. Commando poi Celombano a i fuoi Monaci, che ponessero quel Cervo in falvo, ed avvegnaché fosse stato da molti uccelli di rapina veduto, niuno passandogli d'appresso ebbe ardimento di toccarlo. Stavali uno de suoi Monaci parimente chiamato Colombano in transito di morte, echiedendo al Signore, che lo toglieffe da questa vita, fi vidde appresso un' uomo vestitodi luce chiariffima, che gli diffe: lo nonti posso liberare dal corpo, perchè il padre tuo Colombano m'impedifce con le sue orazioni, e lagrime. Avvisò l'infermo il Santo di quanto aveva veduto, lamentandofi molto, che la fuz caritàgli fosse dannosa, onde Colombano intefo il caso orò al Signore con i suoi Monaci, e datogli il Viatico, e la fua benedizione, lo lasciò volareal Ciclo, perchè era molto Santo, di modo chelefiere, e gli uccelli l'ubbidivano.

Ma poniamo fine a i miracoli di S. Colombano, perchè furono molti, e nota-

mentecome Dio compila fua profezia circa la morte del Rè Teodorico, e di tutti li fuoi figliuoli, che fu quello, che lo perfeguitò, e lo cacció dal fuo Regno, come abbiamo detto. Dopò, che il Santo ebbe ammonito il Rè, e ripreso severamente delle difoneftà, e brutture fenza proficto, non volca accettare le cole, che dal Rè medelimo gli erano mandate per il fuo vitto, ne dare la benedizione a i figliuoli di lui, con dire, che erano figlipoli di maledizione, e di peccato, e illuminato con lo fpirito del Cielo profetizzo: Che il Rè Teodorico, e tutti li fuoi figlipoli dentro di trè anni morirebbero di mala morte; cheil Rè Clotario farebbe venuto ad effer Re, e Signore di quanto il Re Teodorico possedeva. Il tutto avvenne, come il Santo diffe, perchè in quello spazio di tempo Teodorico in Metz di Lorena fu abbruggiato da un fulmine, come scrisse Giona nella vita di S. Colombano, avvegnaché moltidicono, ch'egli morifie per erbe dategli da Brunechilde Avola fua, ed altri di certa infermità . Clotario poscia in una battaglia presc Sigiberto figliuolo di Teodorico con altri cinque suoi fratelli , li quali tutti morirono per le sue mani, e Brunechildeloro bilavola , ch' era flata la follevatrice del Regno, equella, che per la fua ambizione aveva incitato il Re Teodorico contro S. Colombano, ed altri fanti uomini , per caufa fua maltrattandoli , e perfuadendoli , parimente fu prefa , ed in pagamento ditante malvagità , e del molto sangue Reale, che per suo commandamento era flato sparso, sopra un Camelo, fu tratta alla vergogna, e poi legata per i capelli alla coda di poi feroce, esfrenato cavallo, e ftrafcinata, e fatta in pezzi con gusto, e letizia grande di tutto il popolo, dal quale oltre modo era abborrita, acciocche quindi possiamo vedere la vendetta, che Dio prende delle ingiurie, che vengono fatte ai fuoi fervi, e che quantunque con pazienza la prolonghia al fine rigorofamente castiga. Alcuni istorici delle storie di Francia, come Paolo Emilio, e Papirio Maffonio, vogliono scufar Brimechilde, pervedere, che S. Gregorio Papa in alcune epiftole laloda, e perchè edificò alcuni Tempi, Monisteri, ed Ofpitali, e fece altre opere pie: ma bili, e per venire a capo, diciamo fola- può ben'effere, che dapprincipio foffe, e fi mostraffe Cristiana, e pia Principessa, elusinghegli avesse potuti ridurre piu fatito di commandare, si pervertiffe, divenendo quella, che gli Storici dicono. La vira di San Colombano ful feritta da Giona Abbate, ilquale visse al fuo tempo. zione i Martirologi Romano, quello di no parte 2. tit. 2. cap.6. \$.11. ed il Cardinal Baronio nelle fue Annotazioni alli 21 di Novembre, e nell'ottavo Tomo de' suoi Annali, dove dice, che mori l'anno del Signote 615.

Alli 27. Novembre.

LA VITA DE' SS. FACONDO, e Primitivo Martiri, figliuoli di S. Mar-

San Facondo, e Primitivo, figliuoli di minciò di nuovo a tormentare li due fanti San Marcello Centurione, furono fratelli, itracciando le loro catni, e tirandomartirizzati , governando in Galizia per gli i nervi da doffo con uncini di ferro , gitgl'Imperadori Attico, il quale ordinò un tandogli olio bollente per tutto il corpo, fagrificio pubblico ad una litatua del Sole, abbruggiandoli contorcie accefe i fianchi, che era posta sul la riviera del fiume Cea , le colandogli in bocca calce viva mescolata ed era tenuta in molta venerazione per con aceto, neli contento l'empio tiranno tutto quel paefe. Giunto il giorno defti- con questa tanta inaudita crudeltà, ma vonato, ed esfendosi congregata molta gen- lendo il Signore sabbricare a questi Santi altri fece il primo la fua adorazione, e che il medefimo Attico commandaffe come egli era capo, e governatore fui da che fossero loro rotti gli occhi, confestutti glialtri feguitato, fuori che da Fa- fando la fua confusione, edicendo: Accrudelmente offese le gambe, stringendo-gliele con certi ceppi, che a poco a poco si e chiari, e con le piaghe sane, come se non andavano da sè chiudendo, e cost travaglia- fossero mai stati tormentati. Commandò sentarli, eprovare se con amorevolezza, voce dicendo: Veggio sendere dal Cielo . Flor Santt. S. Strav. Par. II.

e che poscia con l'ambizione, edappe- cilmente alla sua volontà, che con i tormenti : effendo a tavola mandò loro di quello, ch'egli mangiava, ma i fanti fratelli non lo vollero accettare: ed Attico riputandosi questo a carico, ed ingiuria, Adducela il P. Frà Lorenzo Surio nel fuo acceso di collera, e di furore, gli sece cacfesto Tomo, e si trova nella terza parte ciare in un sorno ardente, dove stettero tre dell'opere di Beda. Fanno di lui men- giorni con molto refrigerio. Volle uccidergiorni con molto refrigerio. Volle uccider-li con dare loro il veleno ne i cibi, ma i San-Ufuardo, e quello di Adone, Sigiberto ti, quando furono portati, comprenden-nelle Croniche dell'anno 508.5. Antoni- do quello ch'era, differo: Noi altri non affaggiareffimo questa vivanda, perché ben sappiamo ciò, che in esta si nasconde, ma acciocche Attico si disinganni, e più sia manifesta la virtul di Gesti Cristo, cui adorandolo serviamo, la mangieremo tutta. Feeero poi sopra quella il segno della Croce, e la inghiottirono, nè fentirono per il veleno danno alcuno, lodando il Signore, al quale tutte le cofe ubbidiscono . Quando questo vidde colui, che lo aveva preparato, arfe i fuoi libri, efi fece Crinel fuoco, ed un pid accendere il cuore impietrito, e sdegnoso di Attico, il quale cote, Attico stesso, perdare esempioa gli Martirimaggior corona digloria, permise, condo, e Primitiyo, che non si vollero eiecategli, perchè mi turbano, quando mi trovar presenti al fagrificio. Molto fenti mirano, Ed avendo sofierto quelto martiquesta cosa Attico, e fattili prendere, e rio con gran costanza, e mansuetudine, condurre innanzia se, dopò varie interro- differo i Santi a lui: Ci hai migliorata la vigazioni, e risposte, conosciuto, che per-deva il tempo in volergii persuadere ad chi spirituali. Cosi stando sanguinosi, e adorare i fuoifalsi Dei, determinò di ven- smorti furono appesi per i piedi , onde dicarfi di loro, e di dargli atroci tormenti . ufcendo loro molto fangue per le narici gli Li furono prima rotte le dita delle mani, e lasciarono per morti, ma al capo di tre giortidanna parte per i tormenti, e per l'altra Attico all'ora, che fossero vivi scorticati, consolatidi vedere, che pativano per Cri-sto, gli sece Attico condutre alle carceri per uno di quelli, che erano presenti alzò la

due Angeli con due corone nelle mani. All' | la sua gran bontà, e prudenza, il quale si ora Attico turbatadisse, come per ischerno, troncategli le teste, perchè vadano a ri-cevere queste corone : il perchè surono decollati, e dalle ferite usci latte mifto con il fangue: Il loro martirio fu alli 27. di Novembre, circa l'anno del Signore 304. I fagri corpi furono sepelliti da gli altri Criflimi nel medelimo luogo, dove erano stati martirizzati, vicino al fiume Cca, ed ivi fu poi sondata una Chiesa, e l' insigne Monistero di Saaguno, dove per essi fece Nostro Signore molti miracoli. Fanno menzione di questi Santi Martiri il Martirologio Romano, il Vafeo, e Marineo Sicolo.

Alli 27. Novembre.

#### LAVITA DI SAN SIMEONE Metafrafte.

Crivendo noi le vite de'Santi, non è giusto, che la sciamo in silenzio la vita di San Simeone Merafraste, che fu uomo fantiffimo, ed illustrò, & edificò la Chiefa del Signore con scrivere mirabilmente le vi-

te dimolti Santi.

Nacque il Metafraste nella Città nobilisfimadi Costantinopoli di nobili, ed illuttri parenti, e fin da fanciullo mostrò grande, ed acuto ingegno, e molto inclinato a tutte le buone lettere, e virtu. Avendo età conveniente si diede allo studio della Rettorica, e della Filofofia, nel quale proccuravano i faggi de' rempi fuoi di fegnalarsi, e riusci egli ia nro eminente nell'una, e nell'altra, che di molto avvanzò gli altri, econ essere ricchissimodi patrimonio, e di nobilissimo sangue, non si lasciò trasportare da i gusti, ed appetiti disordinati della genre ricca, e nobile, per non abbracciarfi con la virtu, e con la scienza, nè per usar male di quanto aveva appreso, perchè nè diede nelle fingolarità, e false fette, nelle quali die. dero alcuni Filosofi, nè volle difendere cause ingiuste, nè vendere la sua lingua, per acquistarsi onore nelle udienze, e tribunali. Viveva come Filosofo grave, modestamente, eservivasi della sua eloquenza in difendere la giustizia, e quelli, ch'erano to amato, e stimato dall'Imperadore per rio nel sesto Tomo delle vite de i San-

ferviva di Metafraste nei negozi gravi spettanti all' Impero, prendendo il suo configlio nell'amministrazione della giustizia. Ma non perciò Metafraste si insuperbiva, ne l'effere favoriro dell'Imperadore lo rendeva altiero, anzi con tutti era affabile, amorcyole, confolando gli afflitti, ajutando i bifognofi, e favorendogl'impotenti, e pure quello, in che più li fegnalò il fant'uomo, fu in scrivere gravemente, ed elegantemente le vite de i Santi, delle quali ora la Chicla gode, perchè doppo che cessarono le persecuzioni de i Liranni Gentili, che tanto l'assissero, alcuni Autori, per edificarla feriffero le battaglie, e vittorie de i nostri gloriosi Martiri, ma imperfetramente, poiche mancarono ò nella verità (per non aver farte le diligenze necessarie per iscrivere il vero ) à nello stile fosco, e scabroso, nel quale scriffero, di modo che le dette vite scritte in quella maniera più causavano rifo, che divozione ne'lettori. Il nostro Simeone proceurò di rimediare a questo danno, e lo sece, perchè come intrinseco dell'Imperadore, puote sapere la verirà, ed incontrare le relazioni, e memoriali di Autori gravi, e degni di fede, non perdonando a spesa, ne a satica, e con la Rettorica, edolce, edelegante stile ferisse in maniera, che diletta quelli, che leggono le sue opere, e li muove ad imitare quellevite, ch'egli scrive. Occupandosi dunque il fant'uomo in questi lodevoli esercizi, ed essendo la sua vita irreprensibile, ornato dituttele virtu, e risplendendo specialmente nella castità, cangiò questa vica terrena per la celefte, ed il fuo corpo fu fepellito con gran pompa, e maestà: di più, perchè si sapesse l'integrirà della sua vita, e quanto l'anima fosse stata grara al Signore, la fua fepoltura refe per molti giorni un odore soavissimo, con grande meraviglia diquelli, che ne participarono: Fu il suo transito alli 27. di Novembre, nia l'anno precisamente non si sà, pure nella vita di Sant' Alipio Cionita, dice il medefimo Simeone Metafrafte, che la scriffe, che fu il fuo Maestro, e che conversa con lui molto tempo, e questo Sant' Alipio Cionita visfe al tempo dell'Imperador Eraclio, il quale imperò circa l'anno del Signore oppressi, etemevano di perderla. Fu mol- 620, e la sua vita si trova appresso il Su-

الاقتصاب المراكبات

nti. La vita di Simeone Metafrafte fu ferit- I lafeiaffe l'adorazione di Gesù Crifto, e fi ta da Pfello uomo trà Greci eloquente, ed erudito, e da lui è cavato quanto di fopra fi è detto. Il Cardinal Baronio nel decimo Tomo de'fuoi Annali p. 180. dice, che Pfello fu Maestro di Leone Ftlosofo, il quale fiori in Oriente nel tempo dell'Imperadore Michele Terzo diqueto nome circa l'anno del Signore 850. che fa in lode di Metafrafte, dà ad inten- parole : Per ubbidire ad un'uomo mortale dere, che poco prima era morto, dicendo, che molti de gli uditori l'avevano conosciuto, e che alcuni si erano trovari presenti alla sua morte. Fanno di luionorifica menzione Teodoro Balfamone Patriarca di Antiochia, che lo loda fommamente per avere scritte con tanta verità, ed eloquenza le vittorie, e trionfi de i Santi Martiri, ed un'altro Teodoro cognominato Prodromo, pone Metafrafte nel numero de' grandi Doctori Greci , che con i loro scritti ornarono la santaChiefa; Niceforo Callifto nel lib. 14, della fua ftoria cap. 15. Gennadio Costantinopolitano, e Corintio Rettorico Greco molto lo lodano, e di piti il Concilio Fiorentino, ch'è universale, ed Ecumenico, e su celebrato al tempo di Engenio IV. nella settima sessione cita Simeone Metafrafte, per provare, che lo Spirito Santo procede dal Padre, edal Piglipolov chiamandolo Autore celeberrimo, ed i Greci celebrano la memoria sua, e lo tengono nel Catalogo de i Santi.

Alli 27. Novembre.

LA. VITA DI S. GIACOMO intercifo, Martire.

"U'San Giacomo Martir", detto l'Intercifo, di nazione Perfiano, edi padri illustri, Cristiani, ericchi, ondeessendo nato-nella Città di Elape, ebbe gran luo. go apprefio il Re di Perlia tra gli altri nomi- i del fupplicio per efeguire in lui quelta cruni principali, eministri, e servi suoi. Chiz- dele sentenza, e prendendoli il Manigoldo mavafiil Re lidegerde molto dedito al cul- la mano destra, li troncò il diro groffo, e poi Criftiani, perlochè mosso dal zelo della sua no, lodando il Santo Martire in ciascuno religione, edall' odio, che alla nostra por- l de' suoi cormentl' il Signore, e rendendo. tava, ed in oltre dal modo, che teneva Gia- Iligrazie, perchè come vite lo facesse por-

confermaffe con lui, che il povero Giacomo fi arrefe, e fi foggettò alla volontà del Re, negando Cristo, ed adorando le statue fatte per mano de gli uomini. Seppero questa compassionevole caduta di Giacomo la madre, e la moglie sua, Signore molto criftiane, eserve di Dio, edissacendosi in lagrime, con gran fentimento li feriff. e che il medefimo Pfello nell'Orazione , ro una lettera, nella quale li differo quelte hai lasciato Dio immortale, e quello, ch'è vera vita. Per aggradire ad uno, ch' è un poco di polve, e di putredine, hai lasciato l'odore semplrerno, e soavissimo . Dapoiche la cola cosi stà, vogliamo che tu fappia, che per avanti ci puoi tenere per istraniere, echein modo alcuno non potrai più vivere con noi . Lesse questa lottera quello, che aveva apostatato dalla nostra santa Fede, etoccandoli Dio il cuore, cominciò a piangere amaramente, & a dire: Sela madre, e la moglie mia non mi vogliono conoscere per suo, che sarà Dio, cut si gravemente hò io offesor Compunich con questo, e rimase di modo angustiato, che determino ditornare ( come buon foldato ) alla battaglia, e combattere, e vincere il nimico; dal quale era frato vinto . Seppequetto il Re, efattolo chiamare, vol. le fapere fe era verità quello, che gli era ftato detto, e trovato effere veramente così , ricorlea grandi mezzidi lufinghe, edi terrori, per persuaderlo, che lasciasse la falsa superstizione, come eglidiceva dei Nazareni, e desse alui quella contentezza, ed\_ occasione di onorarlo, e di arricchirlo più come defiderava,e non dittruggerlo,edi ucciderlo contormenti. Tutto ciò, che il Re difse fu vano, perche di già Dio nostro Signore aveva armato del spo spirito il suo soldato, e voleva, che combatteffe per darli la vittoria, e la corona. Infurioffi il Re, e co'l parere del configlio, per terrore, e fpavento de gl'altri Cristiani, commandò, che fosse ucciso, tormentandoli ad uno, ad uno tutte le membra. Lo coduffero al luogo to de i suoi falsi dei, gran nimico de i ad uno, ad uno tutte le dita di quella macomo,li diede una si gran batteria, perche tare, acciocche repdeffe più copiolo, e

troncarono le dita della mano finistra, indi quelli de i piedi, poi i piedi, le mani, legambe, e lebraccia, non lafciadoli intatto più, che il ventre, ed il capo . All'ora il Santo con meravieliofa coftanza rivolto a Dio diffe; Uditemi Signore de i vivi, ede i morti, io non hò dita, ne mani per alzarlea voi, i miei piedi sono stati tagliati, le mie ginocchia troncate di maniera, che non mi posso, inchinare : sono come una cafa, che stia per cadere per effere state levatele colonne, che la fostentavano. Dunque Signor Noftro Gesti Cristo uditemi per la vostra sagra Passione, e liberate l'anima mia dalla prigione di questo corpo, Finito, ch'ebbe di dire quelte parole uno di quei Manigoldi fi avventò a lui, e li troncò la testa, e per ciò li Cristiani animati con l'esempio di un tantoillustre Martire, preso segretamente il suocorpo lo sepellirono. Fu il suo Martirio alli 27. di Novembre, e con lui morirono innumerabili Cristiani nel tempo di Teodosio il Minore . Fanno di lui menzione il Martirologio, e gli altri Latini, li Greci nel loro Menologio, Niceforo nel lib. 14. della fua ttoria cap. 20. il Surio nel fettimo Tomo, il Mombrizio nel fecendo, ed il Cardinal Baronio nelle fue Annotazioni.

Alli 27. Novembre.

LAVITA DISAN BARLAAM. e Giofafat .

A vita dei Santi Confessori Barlaam, e Giofafat ful largamente scritta da San Giovanni Damasceno, e ridotta a brevità, fu di quelta maniera. Doppo che il gloriofo Apostolo San Tommaso ebbe illustrate le parti dell' India Orientale con la predicazione Evangelica, e convertiti innumerabili Indiani alla Fede di Cristo Nofiro Redentore, molti Cristiani cominciarono ad abbracciare la vita perfetta, ripudiando tutte le cose terrene, a ritirarsi alla folitudine, ed edificar Monisteri, ed a vivere in essi con estrema fantità, di maniera che la Religione Criffiana fioriva in quelle parti, che prima erano incolte, eftenli. Venne un tempo ad avere l'Impero li potesse dare disgusto, ne notizia delle

foave frutto . Ordinatamente poscia gli i dell'India un Repernome Abenner , nomo nella bellezza del fuo corpo, grandezza, e forza fegnalato, e molto eccellente per le guerre, che aveva fatte, e per le vittorie ottenute de i suoi nimici : ma insieme anco. ra molto dedito al culto de i fuoi Dei, pure fra le sue grandi selicità molto sentiva il non avere figlituoli, ed a chi lasciare i suoi tesori. Ora vedendo questo Re la vita, che facevano i Monaci, la Fede di Cristo, che predicavano, e che molta gente nobile, e principale abbracciava la dottrina loro, acciecato dal zelo de fuoi falfi Dei , determinò con rabbia, e furore di perfeguitare tutti li Criffiani, specialmente i Monaci , e di efeguire in effi crudeliffimi tormenti fino a levare loro la vita. Pose questo ad effetto, emolti Cristiani morirono in quella persecuzione, ed altri fuggirono a i diserti più remoti. Ed ecco, che tra tanto gli nacque un figliuolo tanto defiderato, a cui pose nome Giosafat, ed avendo congregati molti Caldei, ed nomini faggi nell'Astrologia, chiefe loro circa la nafeita del fuo figliuolociò, che di lui effer dovesse. Rifposeroessi perlusinzarlo, che aveva da esfere un Principe felicissimo e possentissimo. e che aveva da vincere in ricchezze, e ftato tutti li Re fuoi antepaffati: pure uno di loro, che aveva fama di effere il più faggio s rispose, che era verità quello, che gli altri dicevano, ma non nel modo, che efsi intendevano, perchè il potere, ela felicità del fuo figliuolo aveva da effere non quivi in terra, ma nel Cielo, e nel Regno de i Cristiani , la religione de quali doveva feguitare, ed abbracciare. Questo diffe il Caldeo, ed Astrologo, non perche le Scelle poteffero averli mostrata questa verità, ma perchè Dio Nostro Signore gliela fece dire, per maggior gloria della sua santa Rgligione, e prova della fua divina grazia y come avanti fi dirà. Molto rimale afflitto con quefta nuova, e se li scemò il gusto della nafeita del suo figliuolo: pure per provvedere al danno, che dall'effere Cristiano li potesse avvenire, scee edificare in un luogo diviso dalla sua Corte un sontuofo palagio, ed ivi allevare il fanciullo, dandoli Ajo, efamigli, che lo servistero, e cuftodiffero, e commandando espresfamente, che niuno li parlaffe di Criflo, ne di Criftiano, ne li diceffe cofa, che miferie di questa vita. Crebbe Giosafat e li atedero Maestri , che lo addottrinassero nelle arti liberali, e nelle scienze dei Persis edegli come era di vivo, e di acutoingeano facilmente le apprefe, ed in breve tempo fi avanzò molto in effe, con meraviglia de i fuoi medelimi Maestri. Con gli anni giva erescendo l'ingegno, ed il giudicio in Giolafat, e vedendo, che lo tenevano cosi rinchiulo, e cultodico, e che non lo lasciavano uscire dal suo palagio, volle saperne la caufa, chiedendone uno de i fuoi familiari, e fedeli fervitori i feppe, che la causa crail timore, che suo padre aveva, che lasciasse la falsa Religione, e si facesse Cristiano; onde con questa occasione venne ad avere notizia, che vi erano gli Cristiani, della loro legge, e della fede, che profeflavano, edicome vivevano: e così toccandoli Dio il cuore, gli venne defiderio di effere Criftiano, Effendo un giorno dunque il Rèvenuro a vederlo, e rrovatolo malinconico, e penfofo, volle faperne la cagiones a che rispose egli, che ciò avveniva per vederfi cosi rinchiufo, e come carcerato fenza libertà di uscire del suo palagio, come facevano i fuoi fervi. Il Rè che ceneramente lo amaya, gli diede licenza di uscire, quando volesse, ma costitui persone, delle quali si fidava, perchè sempre lo accompagnassero, e non lo lasciassero parlare con Criftiano alcuno, specialmente con Monaco Solitario.

Ordino insieme che non gli fossero lasciativedere poveri, infermi, attratti, nè per-sone miserabili, perchè non li movefiero pausa: ma che softe trattenuto in sesta, ed in gioja, ed in tutto ciò, che potesse dare contentored allegrezza. Usciall'ora il Principe Giofafat dalla fua claufura, e come fono tante, e così communi le miferie umane. per molto, che cercaffero di deviarlo, tofto, che andò intorno, s'incontrò in effe: Vidde alcuni nomini ciechi, manchevoli di membra zoppised altri vecchi impotenti, e vicini alla morte, laonde come tutto ciò a lui era nuovo, ed egli era di bello, e cariofo ingemo, fubito chiedeva che foffe quello ed intefo, che erano mancamenti, e miferie della natura, eche nonv'hà nomo alcuno, tutto che Rè, che per sua condizione, e ttato ne possa andar esente, ed inoltre, che la morte è il fine, e la conchiusione di tutti gli piaceri di quella vita,da una parte s'inseneriva, confiderando la debolezza dell' Ciclo, che Giofafat le abbracció, fi con-Flor Sand. S. Strav. Par. II.

uomo, edall'altra rendeva grazie a Dio ( da lui conosciuto come Filosofo per uno, ecreatore di tuttol'universo) che avesse a lui dato le membra del suo corpo intere, occhi, mani, e piedi, e perfetta fanità. In udendo poi dire, che questa vita finiva, e che communemente al più poteva durare circa ottanta, ecent'anni, cominciò agiudicare, chefosfe da stimar poco, e che li dovesse cercare l'eterna. Andava ruminando, e volgendo queste cose nel fuo cuore, e defiderofo di trovare chi gli sciogliesse i dubbi, e lo addotrinaste, molte volte si angustiava, ed affliggeva, e nella fua faccia, e fembiante lo mostrava . Vero è che quando il Rè suo padre lo veniva a vilitare, e li parlava ,lo nascondeva per non dargli pena; ma Dio Nostro Signore, che vede i cuori, e per quetto camino voleva illuminare Giosafat a mandogli un gran fervo fuo, che gli fcioglieffe i fuor dubbi, e li dichiaraffe quello, che conveniva per la falute eterna . Trovavasi nel Deferto di Senaar un' nomo vecchio, e di molra fantità, ornato della sapienza del Cielo per nome Barlaam, ed a questo santo solitario scoperse Dio il desiderio di Giosafat , commandandoli , che lo andaffe a trovare: egli dunque ubbidendo al divino commandamento, s'imbarcò in una nave, in abito difecolare, e navigò all'India, dove giunto paísò alla Città, dove il Principe viveva. Dopò effere ivi flato alcuni giorni trovò forma di parlare a Giofafat fotto titolo di Mercante, che molto ricche, e preziole gioje, e pietre di valore incitimabile gli portasse. Così ebbe egli con if Principe praticale ragionamenti non uno, ma moltigiorni: perchè le guardie vedendolo in quell'abito non figuardavano da lui, ed ancora, perche pareva, che il Signore guftaffe della fua converfazione : Scoperfe all'ora Barlaam chi era, chi lo mandava, perchè veniva, e le preziole gioje, che portava, che erano il dichiararli chi foffe il vero Dio, come per amore dell' uomo fi foffe fatto nomo, la neceffità, che per falvarfi vi era di credere in lui, e di ricevere il Battefimo; le leggi del Santo Vangelo, li Sagramenti, che ci hà lasciati: il premio, che farà dato a i buoni, ed il castigo, e pena infinita de i cattivi.

Furono tanto efficaci le parole di Barlaam, e dette con tanto fpirito, e lucedel tezzo, fenza tema di perdere il paterno Regno, ne la vita, fe fosse venuto il bisogno. Diegli parimente notizia il Santo vecchio de i Monaci, che dimoravano ne i Diferti di Senaar, de i loro efercizi, e penitenze, equantodolei, e faporin foffero, pereffere per quella più certidella loro salvazione : Per le quali cose si mosseil Principe, e fi accese tanto nell'amor di Dio, encldesideriodella perfezione, che propose, e promise d'imitarli, e di sempre feguire a fua poffanza quell'afprezze di vita.

Il vedere i lunghi ragionamenti , che si spesso fra di loro avevano Giosafat , e Barlaam diede fospetto ad uno de gli Aii di Giolafat di quello, che poteva effere, e temendo, che quel vecchio fofse Cristiano, e per avventura Monaco, e che venendo il Rè suo Padre a sapere, che fosse tale, e che lo avessero lafeiato parlare con fuo figliuolo, farebbe stato gravemente castigato, si volle ceraificare della verità dal medefimo Giofafat , ed egli gliela scoperse , tenendolo una volta nascosto nella sua camera, perchè udiffe il fantiffimo documento di Barlaam.

. Quandogli ebbe uditi rimafe di stupore, c meraviglia attonito, e per prevenire il suo danno, prima che altri lo facesse, narrò al Rè pienamente tutto ciò, che passava, e come il vecchio Barlaam Monaco, fingendosi Mercatante, gli aveva ingannati, e pervertito il Principe, facendolo de fuoi. F

Non fipuò facilmente credere il dispiacere, che cbbe, il Rè, vedendo che non aveva potuto con tutta la fua diligenza, ed industria , schivare i danni , che egli temeva, fe fuo figliuolo aveffeavuto notizia di Gesti Crifto, e communicazione con l Ctiftiani: fece dunque chiamare un gran favorito suo chiamato Araches uomo prudente, e diegli conto di quello, che aveva faputo, chiedendogli configlio di quanto aveffea fare.

Il parere di Araches fil, che prima di ogni altra cofa fi proccuraffe di avere nelle mani Barlaam, e cosiil Re diede ordine, che fi cercasse, e ( perche veduta scoperta l'imboscata, ed avendo compito a quanto Dio gli aveva commandato, egli fi era affentato, ritirandofi alla folitudine ) | verità della loro religione, con i Savy, e Cal-

verti alla Fede di Gesti Crifto , e fi bat- I foffe fegultato: ed il medefimo Rè (tanta era la fua collera ) lo feguitò (ci giorni - ma non trovandolo commando ad Araches . che con soldati gli desse dietro, e se anco foffe itato fotto terra ne lo cavaffe, eglielo conducesse, per farlo morire con atroci tormenti. Fece Araches le fue diligenze, ed andando per il diferto fenza poter ritrovarealtro di quello, che cercava, trovò diecifette Monaci, e Santi folitari, i quali, perchènon li vollero mostrare dove sosse. Barlaam, nè sar conto delle sue minaccie, fece crudelmente tormentare, conducendoali poscia innanzi al Rè, che li seca uccidere, ecosi con gran pace, e letizia dell'anime loro ricevertero la corona del Martirio.

Vilto, che non fi era potuto trovare Barlaam, e cheil Principe Giolafat stava forte, e costante nella sua opinione, Araches configliò il Rè, che si facesse una disputa frà à Criftiani , ed i fav Gentili , per convincere fuofigliuolo, è per mostrarli quanto s'ingannaffein voler fafciare l'adorazione de i fuoi veri, ed antichi Dei, per adorar come Dio un' nomo fatinerofo, e crocififo : perche iperava, che fendo il Principe di così buon intelletto, e tanto ubbidienre, e defiolo di dare contentezza a fuo padre facilmente fi farebbe ridotto alla fua volontà i di più gli diffe, che egli conofeeva Barlaam, peraverlo tante volte veduto entrar a parlare con il Principe, e che gli faceva fapere, che aveva avuto un Macitro chiamato Nacor, chefi raffomigliava a Barlaam, come un'ovo, ad un'altro, gran Mago, & indovino , e bene istrutto nelle cose de Criftiani , avvegnache tenendole per falfe, feguitaffe la fetta, e credenza del Rè, e del Regnosch' egli averebbe fatto, che Nacor fosse venuto alla difputa, fingendoli Barlasm ( giacchè tantolo fomigliava), e che nella difputa fi fosse lasciato vincere, confessando di restare convinto, dal che ne farebbe avvenuto, che vedendo il Principe, che il suo Maestro Barlaam fi rendeva, e non fapeva rifpondere a gli argomenti de i contrari , averebbe conofciuto di effere flaro ingannaro, ed in siemelasciata la religione de i Crittiani da lui abbracciata. Fil tramato come Araches diffe appunto, e Giofafat per dar gufto'a fuo Padre confenti ancora : publicoffi dun. que, che il Redava libertà a tutti gli Crifirani, che voleffero venire a difputare della

dei. Con questo vennero molti dalla parte lo Iddio Artefice, e Signore sovrano del fua, ed i più dotti, ed infigni uomini di | Cielo, edella terra, e che tutta l'altra ciura sutto il suo Regno; edalla partede i Cri- ma dei Dei adorati dai Gentili sono vani, e stiani comparveil vero Nagor, e finto Bar- falsi, ed opera delle no stre mani, molti de' laam, il quele, per meglio diffimulare, fallamente aveva dirulgato di effere flato deli, ed indegni del nome di uomini. Che trovato, e prelo; ma standoil Principe di ciò afflitto, etemendo il grave danno, che ganno del falfo Barlaam, afficurandolo . che di quella di puta ne farcibe rifultara di Dio, ed alla virti , e dignità di quelli, che fendere il partito de i Cristiani .

no, e fedia Reale, ed a fuoi piedi il Principe Giolafas fuo figliuolo sal quale da un lato fi troyandofi con lui folo, feppe, che egli fadall' akro folo Barachia, con il vero Nacor, con malchera di Berlaamia cui rivolto Gio- cocellenza, purità, e maestà della religion da te nel mio palagio infegnatami, persua- gravi peccati. Per affrettar questo entros-dendomi a riceverla, tu difenda in pubbli- sen una grotta rimota in compagnia di co; avvisandori, che le nonti darà l'ani- un fanto Monaco dal quale su istrutto, adino di ciò fare avera i il caffigo, e pagamen- dottrinato, e battezzato, cominciando a fe Nacor attonito, evidde il fuo pericolo, in qualunque modo quel negozio succedestemeva l'ira del Rè, e se compiaceva al Rè, che cosi lo minacciava.

tà, che Giofafat pretendeva .

Venuero dunque indisputa i Caldei, edi

quali furono uomini vizioli, fporchi, cruquello, che gli nomini ciechi, e folli oppongono alla religione Cristiana, và fuori ne potrebbe avvenireal fuo Mattro, Dio di ttrada, eche tutto clò che cila professa,ed Nottre Signore gli rivelò la finzione, ell'in- infogna, è molto conforme ad ogni buona razione, ed alla macítà fovrana, ed infinita maggior fua gloria. Parimente comparve la professano. Arrabbiava il Re, udendo per la parte de i Cristiani un'uomo princi- le ragioni di Nacor, ma per non scoprire pale, favio, e virtuofo, chiamato Bara- l'artificio, ed inganno, con il quale Nacor chia, per unirfi con il finto Barlaam, e di- di suo ordine fi era venduto per Barlaam, taceva, e diffimulava. Finalmente finita la Venuto dunque il giorno destinato; il conscrenza, e disputa, Nacor quella notto Rèin una fala grande li affiffe nel fuo tro- (temendo lo sdegno del Rè) andoffene con il Principe ( che ne supplico suo Padre, ) c polero i favi Caldei, ed indi i Gencili, e peva chi era, perchè era venuto, e che a Dio niuno può refiltere, indi udi tali cose dell' fasat (conoscendo benechi egli era, ed il Cristiana, che Nacor rimase compunto, e fuo intento per la rivelazione avuta da Dio) determino di farti Crittiano, e di ritirarfi diffe. Ora Barlaam è tempo che la dottrina la qualche diferto, per far penitenza de fuoi tomeritato, come persona falsaria, e che far vita, non d'incantatore, ò Mago (coingannò il Principe, e figliuolo del suo Rè, me prima era stato) ma di persona illumie Signore; inoltre ioti farò cavare la lin- nata dalla luce del Cielo a eche afpirava alla gua, e gittare il tuo corpo alle fiere, per- beatitudine. Di forte che, come leggiamo, che altri con il tuo esempio apprendano a che avendo il Re Balac chiamato il Profeta non tentar d'ingannare i figliuolidei Rè :. Balaam, perchèmalediceffe il popolo di Con queste parole dette dal Principe rima- Dio, quando egli venne lo benediste, ed in vece della maledizione gli diede la benediziones così Nacor effendo venuto per opse, perchè se saceva a modo del Principe , pugnarela Fede di Cristo la difese, e converti il veleno in medicina.

non lapeva come fuggire l'ira del Principe, Quando il Re seppe quello, che Nacor aveva fatto, fi aumentò il fuo fdegno, e fu-Vaciliando dunque, ed effendo il fuo rore contro di lui, enon potendo averlo cuore combattuto da varie onde, ispirato nelle mani, lo volto contro i suoi medesimi de Dio, si determinò (come cosa più sicura, Astrologi, e Caldei, tenendoli per uomini e meno pericolofa ) di disendere la veri- ignoranti, perchè sendo molti, ed i piti fav) del suo Regno, non avevano saputo risponderea Nacor, onde per vendicarsi di loro Say Gentili con Nacor sed egli favorito dal uno ne fecesbandire, un'altro flagellare, e Signore li convinse in maniera, che non sep- tutti maltrattare. Di più non contento di pero che rispondergli, perchè provò loro ciò, cominciò parimente a stimar poco i con rationi naturalise formate in buona Fis fuoi deised a levar loro la riverenza ed i fuoi losofia, che non vi può efferagiù che un fo- l'agrific) che prima li faceva, posciacche non

tare la loro grande poffanza. Questa mutazione, e mostra del Resurbò oltremodo i Sacerdoti, e Ministri degli Idoli, e temendo, che se il Re passava avanti in quello, che aveva cominciato, tutto il popolo fosse per seguire il suo esempio, ed il culto, evenerazione de i fuoi Dei, per cadere insieme con il loro onore autorità, e profitto, proccurarono, che un gran Pattucchiero, e Negromante, chiamato Tcuda (cui il Re molto rispettava ) venisse dalla solitudine, nella quale dimora-va, alla Città per consolare il Re, e ridurlo di nuovo alla divozione, e culto de i fuoi Dei. Venne il Mago, e doppo altre majoni dette per confolarlo, lo configliò che ( fe voleva, che il fuo figliuolo negaffe la fede di Crifto ) proccuraise, che fi affezionasse alle Donne, e perdesse la castità, e che a questo effetto li levasse tutti li fervi che aveva, e folo li concedesse Damigelle polite, belle, e bizzarre, che stessero fempre con lui,c con lufinghe, e vezzi lo amol-lifero, perche quefto era il vero modo, ed unico, che in cafo così difficile, ed impor. tante poteva trovare . Aggiunfe, ch'egli aveva un demonio fra gli altri molto poffense, per mezzo del quale averebbe proccurato di accendere l'animo del Principe, e digittare olio nel fuoco, che le Donzelle avelsero accelo, dandoli tanta batteria, e cosi forti afsalti, che il giovine non potesse refistere, e per meglio persuadere questo al Reli narrò un'istoria, ò sia favola, in questa maniera. Un Re, disse, possente trovavasi mal contento per non avere figliuoli, gliene nacque uno, ricevette estrema allegrezza: ma i Medici li disero, che per quello, che potevano comprendere dalla complessione, e positura del corpo, e deglipechi di suo figliuolo, se vedeva Sole prima di essere d'età d'anni dodici, ò pur suoco. fenza dubbio per la debolezza, e tenerezza di essi totalmente era per rimaner cicco. Temendo di questo il Re suo padre lo sece nudrirein una camera ofcura, dove flette fino alli dodici anni, e poi ne lo fece trarre, e vedere le cose del mondo. Non avendo dunque il giovine fino a quel tempo veduto cosa alcuna sed essendo cosa nuovo in andavano mostrando moke delle cose da Dio create, e dichiarandole ad una ad una

Sapevano difendere il loro partito, ed often- I nomini, ed animali stra le altre, parlmente le Donne, e chiedendo egli come fossero chiamate, un foldato della guardia del Re fuo padre,burlando, li rispose, che si chiamavano demonj, e che erano quelli, che allacciavano gli uomini. Conchiufe al fine. che avendo egli veduto tanta moltitudine di cofe e goduto in apprendere i nomi di effe » gli aveva fuo Padre chiefto di quali aveffe avuto maggior diletto, egusto? eche il fanciulio aveva risposto, che la cosa a lui stata pid grata era la vista di que' demoni, che ingannano gli uomini e gli allacciano, perchè folo con quella fi era acceso nell'amor loro. Da che fi comprende (foggiunfe il Mago ) che è naturale a gli nomini l'amor delle Donne, e che non vi hà akr' arma più forte per ammollirli, e vincerli, delle dologize, e diletti femminili. Tale fu il confeglio di Teuda ispirato da I demoni, a' quali come Mago ferviva, fimile appunto a quello, che Balaara parimente Fattucchiero diede al Re Balac per rovinare il popolo d'Ifraele. Fece dunqueil Relevare tuttili fervi a fuo figliuolo , c darliin vece Damigelle molto belle, graziole, ed ornate, con ordine di quello, che doveffero fare.

1

O quanto terribile, e spaventosa e l'astuzia del nostro commun nimico! e quanto stranele artische prende per precipitarcisma all'incontro quanta è ancora la pontà del Signore, ela forza della fua grazia per difenderei guardarei , e darei doppo dure batraglie, vittorie, corone, e trionfi! Meravialiofo fi era mostrato il Signore con Giofafat nelle cofe fin qui dette , in averli mandate Barlaa, che lo addottrinasse, e lo facesse partecipe della fua luce, e molto più in aver dato si felice efito alla disputa de i Filosofi » e Caldei Gentili, guadagnando il medefimo Nacor, che fotto nome di Barlaam l'aveva voluto ingannare, pure molto maggiore fu la provvidenza, con la quale in quefte conflitto così perigliolo il Signore lo liberò . Viddeli il Santo giovine da ogni parte circondato da Serpenti infernali, e crudeli, tutto che lufinghieri , e foavi nimici , che con à loro aciti,acci, parole, ed opere, di giorno, di notte, in ogni luogo, e tempo, non pretendevano altro, che di rubarli la preziola gioja della fua caltità : trovoffi molto angustiato, afflitto, e come condotto in un' abifio di pericoli, e di difficoltà i perchè per nome, come oro, argento, gioje, chi averebbe portato il suoco in seno sen-pietre preziose, uccelli, pesci, siori, fruis, za ardersi. Poni latebbe andato era le vipere, e Bafilischi senza lesione? Chi in una tanto fragil nave come la nostra corrotta natura, farebbe potuto paffare fenza affondarfi in un mare cosi tempestoso, e cosi pieno di feogli, Sirti, e di Corfari? V oltoffi Giolafat a Dio comprendendo, che fenza la fua grazia non poteva refistere, digiuno, veglio, ord, fparle molte lagrime, chiefe favore a quello, che lo aveva eletto per tanta gloriafut, ed invigorito con il vento fe. condo della fua grazia, ufci bene di tutte quelle scaramuccie, e battaglie conservan-do la sua castità.

Pure non perciò si smarri il demonione per effere stato nella lotta fuddetta vinto da Giolafat si sconfidò di poterlo precipitare, evincere, anzi con maggior impeto, e bravura lo affaife di nuovo, movendoli un' altra tempesta più forte delle passase, e co-tanto ortibile, espaventosa, che da quella persona alcuna, senza speciale savore di Dio, non sarebbe poruto scampare. Tra lealere Damigelledate dat Rea fuo figliuolo, perche lo regalaffero, e tratteneffero una ve ne aveva di estrema bellezza, molto piacente, e graziofa, figlipola di un Rela quale prefa in una certa guerra, era stata presentata al Re Abenner, ed a questa da parte sua fu detto, che se ammolliva il duro petto di fuo figliuolo, che gli averebbe data la libertà, maritandola ancora con lui . Ella cosi per acquistare la libertà , come per elser moglie del figliuolo del Re, ed erededel Regno, oltre modo defiderava di tentare il giovine, di allacciarlo, e di allettarlo alla fua voglia, ed il demonio infieme l'incitava , e con nuove fiamme l'accendeva, cercando d'ingannar. Giolafat fotto nome, emanto di pietà, acciocche quello, che dalui nonaveva potuto ottenere la scoperta disonestà . ottenesse la coperta e finta con zelo di carità. Cominciò Giolafat ad aver compaffione di quella Damigella tanto dotata di grazie naturali, confiderando, che cra figliuola di Re, eschiava di suo Padre, e che come fchiava lo ferviva : paísò più oltre, ed ebbe maggior compassione dell'anima di lei per vedere - ch'era idolatra, e schiava di sacanalso; cosi a poco a poco da questo dolore, e fencimento naeque nel fuo petto te-nerezza d'amore, defiderio di parlare a cagione di cavarla datte cenebre nelle quali era e di convertirla alla Fede, ed amore di Ge-

occultidi Satanaffo, Parlolle dunque Glofafat con dolci, e faggie parole, manifeltandole la compassione, che aveva, per la cecità, nella quale si trovava, esortandola a lasciarta, ed a voltarfi a Dio vivo, e veso, ed al fuo benedettiffimo figliuolo Gestl Crifto, che per nostra falure si era fatt' nomo, emorto per i nostri peccati sti la Croce. Non perdette così buona occasione l'infernale ferpente, anzi parlò a Giolafae per bocca di quella Damigella ( come aveva parlato ad Adamo nel Paradifo delle delizie per bocca di un'altra Donna) la quale li propose, che ella averebbe fatto ogni suo commandamento, s'egli voleva fare una cofa di ahe ella era per supplicarlo, che era, che prendesse lei per ispola, da che sebben' era schiava, era però fizlinola di Re, non alui di fangue inferiore, e fenza pari in amarlo, oltre la sua bellezza, ed altri doni di natura, de quali, come erano palèfi, nonvoleva parlare. Turboffi il Principe di questa dimanda, e le scoperse, che non aveva in animo di ammogliarfi: laonde incitata da colui, che per lei parlava, con modi, e gesti lascivi lo volle perfugdere, che almeno si godessero quella notte dicendo, che fubito la mattina, battezandos ti farebbe fatta Criftiana, con effer egli cagione della fua falvazione, e fogglunfe altrecofe di più a questo proposito, che averebbero ammollito qualfivoglia petto di ferro, di acciajo, e di Diamante. In questa congiuntura fopragiunse quel grandespirito di fornicazione, al quale il Mago Teuda aveva più incaricato quello negozio, e cominciò ad accodere il cuore di Giolafat con cerre fiamme di amor carnale tanto veementi / che fu miracolo del Signore , che non rimanesse da quella consummato. Ma per più facilmente precipitarlo, e prenderlo con il laccio di finta pietà, li proponeva come non farebbe flato peccato, ne offesa di Dio l'acconsensire a quello, che quella Damig lla chiedeva, poichè non lo faceva per fenfuale diletto, nè per appetito libidinofo, ma per cavarla da quella cecità nella quale era, e dal culto de vani Dei facendola partecipe del fangue di Gesti Cristo, ed erede del Cielo. Or chi non farebbe caduto a così duri colpi, non opponendoli Dio, lacialmente effendo giovine, e non cosi bene istrutto nella nostra fanta legge? Già vadllava Giofafat, cominciava sai Crifto: ma tutti questi affetti erano lacci con il penfierdad ammollirli: ma poi torna-

to in se chiufe l'udito a i fibili dell'Infernale ! ferpente, che in quella Damigella parlava, mento, che caufassero le parole del Princieron interno affetto, e copiose lagrime, pe nel perso del Re, ed i vari, e contrari chiefe foccorfo al Signore, dando molti fospiri, egemiti, esupplicandolo; che lo circondarono al suo cuore, non sapendo, liberaffe da così manifetto pericolo, Così avendo confummato molte ore orando, e piangendo profirato in terra fiaddormento egli parve di effere portato in ispirito dagenti feonofciute ad un tuogo amenifimo, ed eccellentissimo di singolarericreazione, e diporto, e tale, che più pareva un ritratto di Paradifo, che cofa terrena; indida quello ad un'altro, che era figura, e ritratto dell'inferno, e carcere de' condannati. Torno subito in se, e raccordandosi di quello, che in quella visione aveva veduto, e de i gran beni dell'uno, de i gran mali dell'altro, gli venne in tanto orrore, ed abborrimento quella Damigella, e le altre, che lo fervivano, che per molto police, ed ornate, che fossero, gli parevano brutte, ed abbominevoli, e più mostri infernali, che Donne. Così con la pena caufetagli dalla lore vifa figitto nel letto infermo.

Molto confusi rimasero i demoni di essere start vinti da un giovine, al quale essi tanto terribilmente con ogni forte di macchine v e con la forza loro avevano dato l' affalso, e vennero al Mago Tenda, come (vergognati a narrarell il (neceffo di quella lotta, e battaglia, affermando di non aver possanza contra quelli, che si armavano con la passione, e Croce di Crifto, come aveva fatto Giofafat; e che non farebbero tornati a lui, ne a tentarlo di nuovo, perche fapevano di perdere il tempo, essendo quel giovine molto fondato in Crifto. Ma il Re quando seppe la infermità di suo figlinolo, fubito lo venne a vedere, per fapere da lul la caufa di quella, ed il Principe ghela dichard, manifestandoglight afsalti, che aveva avuto da i demonj per mezzo di quelle donzelle poste da lui come lacci a i suoi piedi, e come Dio lo aveva liberato con la visione del Paradiso, e dell'inferno, percofa, e di girsene nel diserto avivere, e morire in compagnia del fuo Santo Maeftro Barlaam; perche fe il Re voleva perfeverare nella fua cecltà, e girsene all'inferno, e-Re privo del figliuolo, e non più padre. | perquelli, checonofcendo le loro colpe le

Non fi può facilmente esprimere il sensipentieri, che a guila d'onde investirono, e che mezzo prendere con fuo figliuolo, perche gli avefsead eisere ubbidiente, fe era da ufarfi il rigore, o pur le luinghe, fe fofse da cattigare come disubbidiente, pertinace, o d'accarezzare come figliusolo diletto, lasciandoglitare la volonta sua. Foce chiamare Touday del quale molto fi fidava, scoprendogli l'angustia, e frattura del suo ouore, chiedendogli configlio di quello, che avelse a fatos ed il Mago confidato nelle fue male arti, fagacità, ed esperienza, rispofe al Re, che lasciasse lui parlare con Giofafat, ch'egli l'averebbe ammollito. Gustò di questo il Re, ed ambidue insieme vennero al Principe, con il quale Tenda ebbe un lungo ragionamento per perfuader. li, che era tolle m non ubbidire al Re foo Padre, in una cofa tanto giuftay eragionevole , come era il confervare la religione, e cultode' fuoi Deitmmorrali, da ennti faggi uomini infegnato, da i Principifuoi antenati abbracciato, e dal Re fuo Padre a tutto il fuo regno con l'armi difefo: con credenza; che fosse Dio vero un'uomo. effe per i suoi delitti era flato crocifisa, ed aveva avuto per Predicatori della fua legge. e dottrina dodici Pefcatori poveri, e fventurati, che in cofa alcuna non fi potevano paragonare con tanti, e così illustri nomini, che avevano feguita la religione de i fuoli progenitori.

Il fine del ragionamento fu, che Giofafat con lo spirito, e favore del Ciclo, convinse Teuda provandoli la vanità, e moftruofità de i fuoi Dei, e la eccellenza, ed armonia della nostra sagra religione: di più che una delle cofe, nelle quali più rifplendevalatuagrandezza, e victil era, l'avere quei dodici vili, e sprezzabi i Pescatori fattirendere, e foggettati tanzi, e si fav Filosofi, come egli diceva, infieme con i Re lochè egli era determinato di lasciare ogni possenti, che facevano a loro resistenza, ponendogli fotto il giogo di Gesti Cristo. Rimafeil Mago tanto mutato, econvinto, che fi rifolie di farfi Criftiano, e folo temetre, che per i fuoi peccati tanti, e si gravi gli era disposto di curare l'anima sua, e di Dio non gli dovesse perdonare, ne ammet-gradire a Dio, il che se gligeniva negato, tere alla penitenna i ma intendendo da Gioeali di doglia fi farebbe mollo, reftando il fafat le amprevoli vifeere, che il Signore in

piangono, e fi emendano, e che iuni li peccati del mondo fono come una pazlia, comparati con l'incendio della infinita carità di Dio, s'inanimo, etolto dal Re congedo, e dal Principe, andoffene alla fua grotta, nella quale foleva convocare i demont, e prefi i libri delle fue malearti, gli abbruggio, poi fi parti, e dirizzoffi verso la grotta dove era Nacor in compagnia del Santo Monaco . dal quale fu molto ben ricevuto; ed ivi avendo molti giorni digiunato, e fatto penitenza dellecolpe della vita fua paffata, iftrutto ne i mifteri della Religione Criftiana, fu battezzato, ed incorporato nel grembo della Santa Chiefa Cattolica, che prima con le fue diaboliche arti aveva perfegultata. Chi potr. bbei contraftare con Dio? ò chi penfa di poter refittere alla fua volontà? poiche folo il fegno della Croce fua confonde , e pone in iscompigliogli eserciti infernali, ed un raggio della fua divina luce è baftevole per trarre, eridurre a vera vita quelli, che abitano nell'ombra della morte. Già Nacor, e Teuda Maghi si famoli, ed istrumenti di fatanaffo fi fono arrefi , e proftrati a i piedi di Cristo. Resta ora, che si arrenda il Re Abenner, come principal Capitano di questa guerra, e piti oftinaro nella sua perfidia. Egli dunquoavendo veduto, che niuno de' mezzi da lui prefi con fuo figliuolo era giovato, anfiolo, fospelo, angosciolo, ed oftre modo afflitto fece congregare il suo configlio di Stato per determinare quello, che fi aveva da fare. Nel configlio varie furono le fentenze dapprincipio, ma Araches (che era tenuto per più favio, e come capo de glialtri, emolto favorito dal Re) fudi parere, che con il Principe fi procedeffe con amorevolezza, e che il Padre partifle con fuo figliuolo il Regno, eli lafciaffegovernat la fua parte, perchè in quella maniera averebbe confervato il figliuplo; ed il Regno in'ogni pace, e tranquillità . Quefto parete fu da gli altri feguitato, epiacene glimanifestò l'accordo Rabiliro; il Principe rispose a ciò, che sebbene il suo desiderio era di lasciare il rutto, e di ritirarsi per fervire phi perfettamente a Dio i per ubbidite, nulladimeno-averebbe fatto quanto gli commandaffe , purchenon foffe contra

una, mandandolo a quella accompagnato da guardie, e foldati, e dando infieme licenza e tutti i Siknori Cavalieri, e Capitami del suo Regno, che gli facessero compagnia . Entrò Giofafat in una Città nobiliffima, e popolata per farvila fua refidenza, e la prima cola che fece fu, commandare, che fossero poste Croci sopra le torridiesfa, e desolati tutti i Tempi de gli Idoli, fabbricandone uno folenne, e magnifico a Diovero, edefortando il pepolo con parole faggie, gravi, ed amorevoli, che faceffe riverenza alla Croce, e riconoscesfe, ed adoraffe un folo Iddio, ma per più muoverlo, egli era quello, che andava innamai con il fuo efempio, e tutto il rimanentelo feguiva, meravigliandosi ogn'uno della virtu, emodestia del suo Principe, e desiderando imitarlo, e di darli compitamentegusto, econtentezza. Con questo commeiò a respirare, & ad alzare il capo la noftra Santa Religione, e tutti i Criftiani, eMonaci, che per tema della paffata perfecuzione avevano prefo volontario bando dalla patria, e se ne erano fuggiti a i diserti, nascondendosi nelle grotte, e più interne, efegrete parti della terra, udendo queste nuove tornarono alla Città a vivere in pace. etranquillità. Convertivanfi molti, ede i più principali Signori alla nost ra fanta fede, ed alera gente innumerabile: ed il Signore, che è copioso nella sua misericordia, non folamente fanava le anime di quelli, che fi batterzavano, e le purgava dalle immondezze delle sue colpe, ma ancora i corpi, che erano oppressi dalle infermità palando loro intera falute. Fece Giosafa, confegrare la Chiefa da lui edificata e nominò per Vefcovo un fant'uomo, che aveva patici granditravagliper Crifto. Madiniuna cola avea più cura, che di amplificare la gloria del Re de i Re, tirando tutti i suoi fudditi al conoscimento, e servigio di lui. Era molto giufto, semperato, modelto, prudente, benigno, e più padreditutti i fuoi do al Re ancora, parlò con il Principe, e Praffalli, che Re, foecomendoli nelle loro necefica con canta larghezza, che pareva ricevesse beneficio quando lo faceva. E con quelta vita del efembio cominciò tutta quella terra a rifplendere di una viva luce. come quando doppo un'ofcura, e tenebrofanotte ritorna il giorne molto fereno, e Dio . Il Re nomino il fuo figliuolo per Re , chiaro , onde la gente da ogni parte veniva, ecome tale lo fece coronare, indi avendo pervedere il Re Giofafat, per prendere la divifo il Regno in due partigliene confegno fua religione, e pergodere delle fue vista,

e gran-

fa creaca.

e grandezze. Finalmente finoi fervi del Re Abenner suo padre lasciavano il suo servigio, e passavano a quello del suo figliuolo, meravigliati dell'eccellenza della fua perfona . e noverno. Questo buon governo prese Dio Nostro Signore per mezzo di ridurre nella via della verità lo sviato padre, perchè vedendo egli che ogni giorno più fioriva la relizione Criftiana, quale aveva cercato di estinguere con ognisuo potere, e che quella de i fuoi Dei andava perdendo il credito, illuminato da un raggio divino, conobbe, chefuo figliuolo giva perileaminodiritto, epiano, eche egli era cicco, e fuori di ftrada. Scriffegljuna lettera, fienificandoeli quanto foffe pentito di avere perfeguitato i Criftiani, edi non averli prima creduto, di più il defiderio, che aveva di volgere il foglio, di battezzarfi, edi effere Criftiano, fe Dio lo voleffe ricevere nella fua grazia, e perdonarlitanti, e cosi arroci peccati, che contro di lui, econtro i fuoi fervi con tanta empietà, e crudeltà aveva commesso, dandogli insieme carico, che gli scrivesse tutto ciò che a lui pareva fi dovesse fare, per la sua falvazione, e bene del suo regno. Non si può credere, nè con parole esplicare il giubilo, e contento, che l'anima di Giofafat ricevette con quefte lettere di fuo padre: entroffene fubito nella fua camera, proffrato in terra innanzi ad una immegine di Crifto con gli occhi fatti due fonti di lagrime per la consolazione, cominciò a render grazical Nostro Signoreche avesse udito, concedendogli la salvazione di fuo padre, della quale con tanti, e si lunghi gemiti lo aveva supplicato, indi chiedendogli nuovo fervore, e grazia, fi parti fubito, accompognato dalle fue genti, esoldati, per trovare suo padre, che quando lo seppe usci a riceverlo, e lo abbracció, e bació, commandando, che fosse fatta pubblica, e solenne festa per la fua venuta. Dopo, che Giolafat fu ripofato, parlando in fegreto con fuo padre, eli diede notizia di tutto quello , che deliderava di fapere, e gli dichiaro i mifteri della nostra sagra religione dital sorte, che il Re Abenner rimase meravigliato della sapienza di suo figliuolo compunto de i fuol peccati, e cangiato in un'altruomo, onde alla presenza di tutti quelli, che ivi si trovarono, adorò la croce, e confessò Gesti Cristo per vero Dio, e Signore di ogni co-

All'ora con quelta occasione parlo Giofafat a i Signori, Cavalieri, e Capitani di fuo padre della Fede Criftiana cosi altamen, te . che tutti ad una voce gridatono: Grandecil Dio dei Criftiani, e non v'hà altro Dio, che il nostro Signor Gesu Cristo, il quale con il Padre, e con lo Spirito Santo, per fempre deve effere glorificato. Il Re Abenner acceso dizelo, e desioso di soddisfarc in parre all'empietà passata, disfece congran fervore tuttigl'idolid'oro, e d' argento, ch'erano nel suo palagio, e gli compani a i poveri, indi in compagnia del figliuolo rovinò gli Altari loro, ed i Tempi, senza lasciar pietra sopra pietra, facendone in vece edificare altri al vero Dio. ed il medelimo commandò, che folse fatto nellealtre parti del fuo Regno. Era cofa molto da lodare il Signore il vedere, che i demonj, liqualiabitavano prima ne i loro antichi Tempi, uscivano da quelli gemendo, e dando dolorose voci, e firidi, nel confessare l'onnipotenza del Crocifiso. Ma essendo il Re Abenner ben'istrutto nelle cose della nostra santa Religione, su poi battezzato dal Vefeovo, del quale di fopra facemmo menzione , essendo l'iltelso Giofafat padrino, e padre sprituale di quello, che lo aveva generato fecondo la carne. dall'efser fuo di prima, che rinunciato tutto il Regno a suo fizliuolo, si vesti di cilicio, e dicenere per far penitenza de i fuot peccati, con timore per elser tanti, e si grandi, che non fosse mai per ottenere il perdono dal Signore; ma il Santo Giofafat lo confolò, dandoglia vedere, che grande ingiuria fa a Dio quello, che sconsida della sua bontà, e misericordia, (che è la cosa di che egli più si pregia ) e che tutti li peccati del mondo paragonati con cisa, non fono più che una gocciola d'acqua a paragora del mare. In questa vita, e penitenza vilse il Re Abenner quattro anni, al fine de' qua. lifu forprelo da una mortale infemità, ed essendo vicino alla morte, benedicendo il fuo figlipolo, beciandolo molte volte, rendendogli grazie di quanto aveva per lui fatto, e lodando il signore, che lo avel se mirate con occhi si pictoli, cavandolo dal profondo abifso della morte nel qual era, con tirario alla fua conofcenza, raccommandato lo spirito a quello, che lo aveva creato, fini il corfo della fua pellegrinazione. Il Re Giolafat fece veftire il corpo di

or to Sopoli

1

ŧ

fuo padre non di regio, e ricco manto, ma I d'abito di penitenza, e così fu sepellito con gran folennità, fpargendo il figliuolo molte lagrime innanzi alla fepokura, dalla quale senza mangiare, ne bere, ne dormire, non li parti per lo spazio di sette giorni, supplicando istantemente il Signore, che perdonassea suo padre, e lo ammettesse nelle stanze eterne. Indiavendo compito quell' uffizio pio, tornatofenc al fuo palagio, fcce prenderetutti fuoi tefori, e difin padre , e ripartirlia' poveri: il che cosi largamente fu eleguito, che appenagimale perfona povera nei Regno.

Quaranta giorni doppo la morte di fuo padre, Giolafat volle compire al fuo defiderio, e quanto a Dio aveva promesso: fece perciò congregare li Grandi, li Signori, li Cavalieri, e molti Cittadini del Regno fuo, affifonel fuo trono Reale, con afpetto grave, ed amorevole, parlò loro in quefta maniera : Già vedete come il Re Abenner padre mio è morto, nella maniera appunto che muore qualfivoglia altr'uomo, fenza che l'abbiano potuto liberar dalla morte qualfivoglia altra grande fua ricchezza nè la gloria , ne il nome di Re , ne la moltimoline de i vaffalli, e fervi, ne gli eferciti potenti, ne io chegli fono fisliuolo, e che tanto desideravola vita sua. Eglise ne èiroad un tribunale, ove gli farà chiefto conto di quanto hà fatto in vita fua fenza pur condur seco servo, parente, ne amico. Ora viso fapere, che io fempre hò defiderato di fottrarmi da questo carico, che tengo diRe. e digittarlo sopra akre spalle, per ritirarmi a qualche solitudine, ad effettuare l'offerta da me fatta a Dio. Hò lasciato di ciò sare sino al presente per obbidire al Re mioSignore, e per parermi, che Dio fi volesse di me fervire, per mostrarviil camino del Cielo , ecavarvi dalle orribilitenebre dell'idolatria, nelle quali eravate. Maora, che hò foddisfatto a mio padre, e voi altri con la grazia del Re fovrano avete apertigli occhi, e conosciuto il vero Re, Redentore, e Signore di ogni cofa creata, vedete a chi più vi piace che io lasci lo scettro, e la corona, In udendo queste parole alzarono insieme tutti una voce compassionevole, e dolorofo gemito al Ciclo, con lagrime incredibili, dicendo, chein modo alcuno non l'averebbero consentito, giurarono di non lasciarlo partire, perche egli era loro Re, Signore, padre, madre, ed ogni bene, alzando le mani al Ciclo orò, eraccomman-

per quel Dio, chegli aveva liberati da quel profondo abilso, e cecità, nella quale erano, aprendogli la porta del Ciclo, ed illuminandoli con la fua verità. Vidde Giofafat glianimi di tutti così alterati, ch'ebbe per bene dimostrare, che voleva consentire, e con questo parlò loro, eli rimandò molto consolati a casa. Ritirato poscio nella sua camera, éhiamò Barachia uomo di gran confiderazione, emolto zelante della noftra fanta religione, quello, che infieme con Nacor (che si fingeva Burlaam) si pose a difenderla contro i Filosofi, e Caldei Gentili (comedicemmo.) A questo Barachia parlo Giofafat, e palefandogli la fua intenzione, lo pregò, che prendelse sopra di sè il peso del Regno, perchè egli lo voleva lafciare. Barachia nongli condifecte, anzi gliripugno, e contraddise, riprendendolo di poca carità, perchè se l'esser Re (disse) è buono , come non vuoi tuelser tale? e lo non èbuono, perqual cagione vuoit d' che io fia ? Non volle contendere Giolafat con Barachia, ma quella notte ferifse lettere piene di celestiale sapienza ai Magistrati, ed alla nobikà del fuo Regno, nelle quali egli esortava a perseverare nella religione Criftiana, e nell'amore, etimor fanto del Signore, rendendo continuamente a luigrazie, per la ricevuta mercede. In oltre lafeiò, che non facefsero altro Re, che Barachia, perchè egli folo fi conveniva loro. Cosi lasciate queste lettere nella sua camera, fi parti fubito fegretamente, e s'inviò al diferto .

Ma fubito che la mattina questo fi seppe. il popolo prese tutti i passi , e lo cerco, e trovo fulla riva di un fiumicello, che faceva orazione full'ora del mezzo giorno, ed elsendo stato ricondotto nella Città, egli si rifolfe di non rimanervi pur un fol giorno, laonde avendo perfuafo il popolo a prendere per Re Barachia, e dichiaratolo, e nominatolo tale, diede a lui i documenti, che gli parevano necessarj, per il buon governo del Regno. Tra le altre cofe lo avvisò, che ficcome nella navigazione qualfivoglia errore, che facci il passaggero è di poca importanza, e grave, e perigliofo è quello, che vienfatto dal Pilotoscosi nel governo della Repubblica, quando pecca un particolare, folamente fà danno alla fua perfona, ma quando un Re, o Governatore pecca, è pregiudiciale a tutto il popolo. Inginocchiandoli polcia,ed dò al Signose tutto il suo Regno, indi avendo abbracciati li Signori, e le persone principali di effo, e fopra tutti Barachia (il quale lasciaya in luogo suo ) prese da tutti congedo, con fentimento cosi ilrano, finghiozzi, gemiti, e lagrime, che non fi può crédere: Solo egli se ne stava lieto, e giubilante come vomo, che da un lungo, e penoso esiglio se ne ritorni alla sua dolce, e defiata patria. Parti veffito del fuo veffimento ordinario , con fotto il cilicio datogli dal fuo buon macstro Barlaam, quale andava a cercaret ma la notte vegnente di quel primo giorno entrando in cafa di un povero uomo, fi traffe quella vefte, e gliela diede, onde folo rimafe coperto di quel cilicio, parendoa lui di effere più ricco, ed ornato con quello, che con lo fcettro, e porpora Regia.

Cominciò egli a caminare per quei diferti, ed a mangiare dell'erbe, che troyava per la campagna, che per effere fata ella tterile, escnz'acqua, erano selvagge: ed una volta essendoli affaticato nel camino fino al mezzo giorno, arfo dal Sole, e franco per la fere, bramò alquanto di acqua per tinfrefcarli, e non la trovo. Con questa occasione satanatio lo tentò terribilmente, ponendogli innanzi la grandezza del fuo Stato, qualeaveva la sciato, la moltitudine de i servi, cheloservivano, lecommodità, ediletti, che avea, l'asprezza della vita, che cominciava, le poche forze del fuo corpo per condurla avanti, e finalmente, che le anime di tutti i fuoi Vasfalli pendevano da lui, e che per sua colpa si sarebbero perdute. Ma come quefti colpi non facevano impreffione nel forte petto di Giofafat, tentò di spaventarlo con varie rentazioni visibili, il perchè ora se gli poneva innanzi in figura d'uomo con una fpada nuda, minacciandolo, che l'averebbe uccifo, fe non ternava addierro, ed ora in forma di beffie fiere, Leoni, Tigri, Dragoni, e Bafilifchi, che lo volevano inghioture, pure il Signore lo avvalorava, perche pon faceffe calo di quei terrori di fatanasso, e perchè con il segno della croce impauritse tutti quei moltri infernali.

Travagió cosimolti giorni in quella povertà fino a giungere a la diferzo di Senaar in inchiefla dell'amato fuo Maeftro, del quale diede a lui notizia u a latro Solitanto, e lo conduffe alla fua grotta, dove giunfe Giofafat molto lieto, e gli chiefe la benedizione picchiando.

Usci Barlaam, e quantunque Giofafat fosse molto differente dall'essere suo di prima, per ispirazione di Dio lo conobbe, ed abbracciandofi amendue con amortenenflimo, orando refene grazie a Dio di trovarfilintieme in quel diferto. Diede conto l' uno all'altro di quello, che aveva fatto dopò la divisione, e Barlasm sentendo le grandi battaglie, e contrafti, che Giofafat aveva avuto, e le vistorie da lui ottenute dalla fua carne, mondo, e demonio, ed in olcre il felice stato, nel quale aveva lafciata la criffianità. lo lodo del cambio cosi faggio, e ficuro, che aveva fatto, e che avessecomprato la preziosa Margarita del Regno eterno, con il disprezzo del temporale della terra, glorificando il Signore di cosi grande fpirito datogli, del fucceffo cosi prospero in negozio tanto arduo, e difficile. Per regalare polcia Giolafar, che era stanco dal viaggio, gli apparecchiò un splendido convito di certe erbe crude, e felvangie, edialcuni Dattili, ed avendo mangiato amendue bevettero un poco d' acqua del fonce vicino

Dimorò Giosafat con Barlaam alcuni anni, vivendo più come Angelo in terra, che come uomo in corpo mortale, di forte, che il medefimo Barlaam, che era vecchio. foldato veterano, e fin da fanciullo efercitato in quella dura milizia, fi meravigliava del fervore di Giofafat. Non mangiava più diquello, che precifamente faocva di mefliere persostentare la vita: vegliava ranto le notti, come se non sosse stato di carne, la fua orazione era perpetua, e non perdeva un punto di tempo, ne flava oziolo, ma occupato seinpre, ed intento nella contemplazione del fommo bene. Giunfe il tempo nel quale il Signore voleva levare di vita travagliofa Barlaam, di-che egli avvisò il fuo discepolo, e figligolo Giosafat, animandoloa paffar oltre nella fua gloriofa imprela, e configliandolo, che ogni giorno penfaile, che quello foffe l'ultimo della fua vita, e principio, e fine dell'offervanza religiosa, perche aspertando la morte non l'averebbe temuta, ne gli farebbe parfo tungo il tempo, ne fi farcbbe francato con il travaglio della pensienza, ed afprez-

Diegli molti altri documenti, e spirituali consigli, ed avendo detto Messa, e communicato. Giosasa, pigliato congedo da lai placidamente, e datali la sua brenedi-

Zione.

molte lagrime) fece fopra dise il fegno della croce, edifteli gli piedi, con incredibil pace, ed allegrezza dell'anima fua, la diede a chi l'avea creata per gloria fua, dietà diquaficent'anni, de'qualine era viffuto fettantacinque in quella folitudine, carico non meno di meriti, che di anni, Prese Giosafat il corpo del suo beato Padre con fomma riverenza y abbracciollo, lavollo con lagrime, ed involtolo in quel cilicio, che da lui aveva ricevuto nel fuo palagio, lo fepelli cantando ibalmi ufati dalla Chicía tutto quel giorno, e la notte vegnente. Doppo fece orazione a Nostro Signore, supplicandolo, che non lo abbandonalse per la intercessione del fuoservo Barlaam, ma che gli affiftelse, lo guidaíse, ed incamminaíse, fino che giungelse al porto di falute, etranquillità. Finita l'orazione rimase Giosafat addormentato, ed in fogno ebbe una rivelazione, nella quale vide Barlaam nel Ciclo vestito digloria, edichinrezza mirabile s e la corona, che a lui ftava preparata , perfeverando fino al fine, con la quale vifione rimafe molto licto, e conformato nel fuo fanto proposito . Venticinque anni aveva Giolatat quando al diserto si ritirò, etrentacinque ne vilse in quello con una vita celeftiale, e così perfetta come se nonfolse stato di carne. Aveva Cristo sempre presente, Cristo sempre cercava, e sempre pareva, che lo avesse avanti gli occhi ; e chetenendo. lui tenesse ( comeera in veso ) tutte le cose. Ma non si contentava di fervirlo con si gran fervore, come fi è detto, fe non, che ogni giorno più proccurava di avanzarli, e crefeere di virru in virru . Cosi avendo perseverato tutto questo tempo in tal maniera di vita, quale quivi abbiamo detto, crocifizgendo il mondo lui, ed egli il mondo, lasciato il corpo in terra volo lo spirito suo al Signore. Quel Monaco, che lo ageva guidato alla grotta di Barlaam, avvifato dal Ciclo, fi rittovo alla fua morte, e prefo il fuo corpo, con inni, e cantici Ecclesiastici, e gran divozione, e tenerezza, lo sepelhinella sepoltura del suo Padre Barlaam, e si parti subito per l'India, per un'altra rivelazione, ch'ebbea dar conto al Re Barachia distutto quello, ch'era fuc. cesso a Giosafat, e della sua vita, e morte nel diferto. Il Rè Barachia sapendolo fi pose in cammino, accompagnato da innumerabile che non faccia il medelimo all'uomo? Chi

zione ( laguale egli ileevette fpargendo i molitudine di gente del fuo Reano, e viunfe fino alla spelonca, dove li due Santi -Barlaame Giolafat erano fepelliti,i cui corpi erano interi, e le vestimenta così belle . come fe non foffero ftati fotterra, fpargendo un'odore foavissimo, ed una fragranza più del Cielo, che della terra. Fece porre quelle fagre reliquie in ricche caffe, ed ornate, e portolle all'India, dove le colloce magnificamente, e regiamente nella Chiefa edificata da Giofafat, facendo Nostro Signore per effi molti, e grandi miracoli,dando per loro intercessione sanità agl'infermi, efacendo altre meraviglie, e grazie grandi a quelli, che venivano al loro sepolero, ò si raccommandavano ad effi.

> Questa è la somma della vita di questi duefanti Confessori Barlaamie Giofafati cavata da quello, che ne scriffe in un gran libro S. Gio: Damasceno Autore santissimo dottisfimo,e che fiori sono più di 850, anni . E nel fine della vita dice, che la scriffe come l'ave. va faputa da uomini infigni, edegni d'ogni fede: da che si vede, che questa nonce favola . ne invenzione artificiofa, ma vera iftoria, confermata con l'autorità di così fegnalato uomo, come molto bene lo noto Giacomo Villico, nella presazione, che sa a questa vita sohe si trova nell'opere del Damasceno, dallo stesso Villico elegantementetradotte in Lanno: il Baronio fente il medefimo, facendo menzione di questi Santi alli 27. di Novembre

Ora chiedo io aquelli, che leggeranno quette cose, che gli pare de i consigli di Dio. edei mezzi, che prende per amplificare la fungloria, falvare chi gli piace, e cavar luce dalle tenebre,dalle fpine rofe , e dalla morte vita? Chi può rinchiudere quelli, che da Dio fono aperti, ò distornare i fuoi favoriti, ò contraftare alla fua volontà, poichè tutte le diligenze del Re Abenner non puotero vietare, che Giofafat non aveffe notizia di Cristo, e non ricevesse la luce del Cielo? Chi, non fi confiderà di poter vincere con la grazia del Signore la debolezga della fua carne, conoscendo come la vinse Giosafat, effendo Principe, e giovine, e circondato di ogni parte da vipere e basilischi, stando nel mezzo delle fiamme senza abbruggiarsi? E qual farà quell'uomo, che non fuggirà dalla famigliar conversazione delle Donne, sapendo, che sono lacci per l'anima, e ruina della castità? Qual'è quell'onesta donna,

imitare.

fi annegherà nell'abiffo de'fuoi peccati, e fconfiderà di averne il perdono dalla mifericordia del Signore, vedendo Nacor, e Teuda Maghi, e Mantici del fuoco Infernale, ed Abenner spargitore di tanto fangue de i Martiri, convertiti, ed ammeffi alla fua grazia, e riconciliazione? Che gran sicurezza teniamo noi Criftiani della verica, ed eccellenza della nostra fagra religione: vedendo come trion. fade i tiranni, dei favi, del mondo, e di tutto il poter dell' Inferno, e chele machine, e lacci, che prende il nostro commune nimico, per ofcurarla, e rovinarla', fervono per illustrarla, e più stabilirla? Or gli uomini ricchi, ambizioli, ed avari, che bevono i venti, che si saziano di ghiande, e si rivolgono nel fango de i loro vizi come porchi, che motivi, che stimoli hanno eglino quivi, per aprire gl'occhi, e mirando al Ciclo disprezzare tutte le cole della terra, e morire al mondo per vivere in Dio? come fece Giosafat, il quale effendo Re, nel fiore dell'età fua ebbe il Regno per carico , lo lasció, e con esso tutte le grandezze, ricchezze, e delizie, che possedeva, e nudo, se non in quanto aveva il cilicio, in un diferto, accompagnato da gl' Angeli, ed infieme dalle fiere, viffe tanil anni con asprezza pial, che umana, e come pellegrino del mondo, e cittadino di Paradifo. Ma il Signore lo confortò, li diede la perseveranza, lo sece glorioso in Cielo, & in terra, e con il luo esempio c'insegnò, ch'è così gran bene il godere per sempre della sua glo-riosa vista, e della compagnia de Cortigiani della fua Real Corte, che tuttili travagli, e le pene, che per giungervi si prendono; sidenno stimare, come senon fossero tali, e che la gloria è così immenfa, ed incomprentibile, che per molto, che ci cofti, fempre per nulla fi com. pra. Diaci la Divina Maestà il suo spirito, perchè la conosciamo, ed imitiamo questi Santi a che così bene lo seppero

## VITI DAE DI

# DICEMBRE:

LAVITA DI SAN PIETRO Grifologo, Arcivoscovo di Ravenna.

SAn Pietro Arcivescovo di Ravenna, cognominato per la fua grande eloquenza Grisologo, nacque in Imola Città principale della Provincia di Romagna in

Fu Diacono di Cornelio Vescovo d'Imocompagnia di alcuni Ambasciadori della Città di Ravenna, per supplicare Papa Sifto III. di questo nome, che desse loro Vescovo in luogo di Giovanni già desonto . confermandone uno del Clero, e dal popolo di Ravenna eletto. Mentre questi Am-basciadori erano in via, aveva il Papaavuto una rivelazione da S. Pietro Apoltolo, e da Santo Apollinare fuo difcepolo V escovo di Ravenna, mella quale li veniva commandato, che non confermalse Vescovo il nominato da i Ravennati, ma si bene facessene uno, che con gli Ambasciadori veniva nel mezzodi loro, quale egli gli averebbe infegnato . Udi il Papa la petizione di quellidi Ravenna, e non volle confermare il proposto da esti, ma sece Pierre, che veniva con il Vescovo d'Imola (come dicemmo) perchèquando lo vidde, conobbe , che era quel medelimo, il quale nella vilione di San Pietro, e di Santo Apollinare gli era ftato mostrato, ne' costumi, nella dottrina, eccedendo di gran lunga egli tutti gli altri. Molto fentirono gli Ambalciadori di Ravenna, che il Papa avesse posposto l' eletto da loro; pure quando intefero dallo stesso Santo Pontefice da che era stato mosso, e la rivelazione da lui avuta, abbracciarono volontieri Pietro Grifologo, come persona eletta dalla mano di Dio, e da-ta loro dal suo Vicario, cominciando a stimarlo, e riverirlo qual' uomo di Dio. Con la medelima letizia, ed applauso su ricevu-to da cutta la Città di Ravenna, e specialmente dall'Imperadore Valentiniano il III. e da Galla Placidia fua madre, che all'ora erano in Rayenna, ed ivi il fanto Prelato chiesea tutti, che da che la carica di Vescovo era cosa pesante, e quasi intolerabile, c Dio l'aveva posta sopra le sue spalle contra fua voglia, lo ajutaffero con ubbidire alle fue ammonizioni, e configli, e nell' ofservare perfettamente li commandamen-

ti. e la legge di Dio.

Ció fatto comimicio da clificare un 'operindigne, che hi posínita da i lisouí teocefori, per i Sacerdoti di un octro l'empio e meconfagto un altro fatto fabriorie da di Imperadire Placidiza do nore di San Gior Bastitia, an el qual l'empio gali fespoli vici-moall' Altar maggiore S. Barbastano uomo pertetos, ed familima vita, per cusi fece Dio nel medemo Tempio molti miracoli Poletia con il tempo di tizzzò un'altra Chefa, e la dedicò a Sant', Andrea Apoflolo con lattri diffizi per commodità della Repubblica.

Fra le alere eccellenze, eh'ebbe San Pietro, una fu quella della fua rara dottrina, accompagnata con la fingolate eloquenza, eleganza, e copia di parole gravi, e proprie, di che Dio nostro Signore l' aveva adornato. Si erano levati nelle parti d'Orientealcuni Eretier, ed nomini pestilenti, che seminavano zizania nella Chiefa, e perniciofi errori contra la verità dell' Incarnazione di Crifto Nostro Signore, confondendo le due nature divina, ed umana, e ponendo due persone in Crifto: per estinguere dunque questo fuoco, e fradicare con mala femenza commando S. Leone Papa il Magno, che era fuccesso a Sisto III, che si cozregasfe in Calcedonia il gran Concilio di feicento. errenta Vescovi, nel quale furono condannati Eutiche , Dioscoro, egli altri Moftri, e Furie Infernali loro feguaci, ed impose parimente al nostro S. Pietro di Raven. na, chescrivesse al Concilio quanto circa quelle materie, che fi avevano a trattare, fe gli offeriva, il che egli fece con meraviglio-

ía , edivina fipiemă, ad doquenza. Mentre S, Pietro ia Activelorov, vennea Ravenna S, Germano V efeovo Antifodorrefe, per tratar con l'Imperador V alentiniano, e con fia madre aleuni negozi gravi, di fierrigio di Dio ( come dicemno nella fia vite all'31, di Luglio) cle cibe con il nodro Pietro fitteta sanicizia precrie amenduc erno Santi, el adunti di Dio. de trocoril in meditimpyincolo, e carni di Cois-Criftor, na seco, d'armi de l'origina na del fine fille crime in trada del principio del pro-corpo on filtraordinario entimento, edato ordine, che foffe porato in Fanaia Ples Sandi S. Streve, Pat. 3.

(come il medelimo S. Germano gli aveva lafciato) prefe egli la cocolla, ed il cilicio del Santo, e li conferto, e fitimo come un preziofo, e ricchiffimo teforo, cuttifigiorni della vita fua.

Ma quello, in che principalmente S. Pietrofi occuparà, e na lo fradicare i visij dal fuo popolo, e le maleufanze, che tuttavia reltavano della Gennajo, e dell'anno era il lolito di fare molti giuochi, e feffe insanzi ad un'Idalo, e S. Pietro tano feec, che con fuoi continui fermosi, e costitute fortazioni effermio quell'ufo faciligo, e profi-

no da quella Città.

Effendo dunque stato dieci anni Vescovo di Ravenna, e trovandofi in Imola fua patria . comprese che Nostro Signore lo chiamava a se s se ne ando perciò al Tempio di S. Caffiano Martire, e proftrato innanzi al fuo fagro corpo, gli offerse molte lagrime, e doni, supplicandolo, che in quettransito lo favoriffe, e prefentaffe l'anima fua nel col-. setto del Signore. Indi avendo efortatiquelli di Ravenna, che lo avevano accompagnato a non mai partirli da i commandamenti di Dio, & ad eleggere per fuo fuoceffore, e loro Paftore persona degna di cositako gra-do,fini il corio della sua pellegrinazione, e manco alli 2. di Dicembre circa l'anno del Signore 440. Fu sepolto nella stella Chiefa, vicino all' Aleare di S. Caffiano Martire, fe benela Chiefa di Ravenna ha un braccio fuo riccamente ornato, e lo riveriscono con fomma venerazione. Lasciò S. Pietro tra le altre cofe fue un' opera di Omilie, e di fermoni molto eleganti, egravi. La vitafua lu feritta da Girolamo Roffo istorico delle cofe di Ravenna, e questa è nel fettimo Tomo del Padre Mofandro, aggiunto alli sei di F. Lorenzo Surio, e di lui fanno menzione il Martirologio Romano alli 2 di Dicembre. Coftanzo nella vita di S. Germano Vefcovo Antifiodorefe, Pietro Damiano nel fermone di S. Barbaziano, e Cefare Baronio nelle sue Annotazioni.

Alli 6. Dicembre.

LA VITA DI S. ASSELA Vergine.

I N an'epistola scritta da S. Girolamo a S. Marcella, ch'ela decimaquinta, ledi-Vu pin-

٧ć 10 c Z 2 F c ſ

pingela vita di Santa Affela Vergine, e la 1 melo. Non v'ha cofa più lieta, che la sua feprega, che la legga alle altre donzelle, perchè ferva loco di fpecchio, e per un modello di ogni perfezione, Vogliotacere, dice, che ella fu benedetta da Dio, effendo ancora nel ventre di fua madre, e che fui mostrata a fuo padre in fogno, in figura di un' Ampolla divetro cristallino,e purissimo,e di più, che angora involta ne' pannidella fua fanciullezza, e di età d'anni non più di dieci fii confagrata al Signore. Tuttequelle cofe nelle ourliella non fraffatico, attribujamole alla grazia, e vegniamo a quello, che fendogià dianni dodici, fece di fua volontà: intraprese congrand'ansia, perseverò costantemente, econ il fudore principle, e pole a fine. Stando rinchiusa in un'angusta cella , godeva della larghezza del Paradifo, un' istessa pietra era a lei luogo di orazione, e di ripofo, avevail digiuno per diletto, ed ll non mangiere per rifezione, e quando non l'appetito; ma la necessità la forzava a ciò , con folo pane, fale, ed acqua frodda fi contentava, e più accendeva la fame, che l'estingueffe. Tofto che fi deliberò di feguir quefta vita, ch'iodico, vendette (fenza che i fuoi genitori losepeffero) la carena d'ero, che portava, eveftitali di una roba onefta, e vile fi confagro al Signore, perche comprendeffero rutti li fuoi parenti, chequello era il fuo propolito, e che non averebbero potuto perfuaderle altra cofa, da che nel fuo veffire aveva di già condannato il mondo . Visse tanto ritirata, e rinchiusa, che mai non ufci in pubblico, ne parlo con uomo, ed avendo una forella pur Vergine l'amava, enopia vedeva. Travagliava con le fue mani, parlava con il fuo Spolo Crifto amorofamente, e cantava i Salmi, e lodi, e quando vificava le Chiefe de Santi Martiri, giva con gran fretta pennon effere veduta. Guftava molto dinon effere da alcuno conofciuta Softentavafi quafi tutto l'anno nel digiuno, ftando due, o tre giorni fenza mangiare,ma nella quadragelima spiegava le velle della suadivozione, digiumando tutte le settimane con grande (crenità , ed allegrezza, e con tale asprezza, e rigore di vita, pervenne all' età di cinquant' anni, senza che le dolesse lo Romaco, ne il ventre, ne altre infermità, ma fana nel corpo, e più nell'anima. Stimava delizie la folitudine, e nel mezzo della aveya i calli fopra le ginocchia come di Ca: incominciata , e si convertirono al Signore.

renità, nè più severa, che la sua letizia, nè più trifta, che la fua foavisà, ne più foave, che la fua triftezza : Il color livido della fua faccia, moftra di maniera la fua fantità, che non si scorge in essa neo di ostentazione. Le fue parele fone cosi composte, e misurate, che parlando tace, e tacendo parla, i fuoi paffi non fono ne lunghi ne frettolofi. Il fuo veltire sempre fu l'istesso, senza curiosità, e nella policezza, e compostezza si scorge un certo disprezzo, e negligenza circa cio. Finalmente ella fola, con un perpetuo tenore di vita, ha ottenuto, che in una Città così piena di pompe, di lascivie, e di delizie, e nella quale fi tiene per miferia l'effer umile, li buoni la predicano, e li cattivi non ofano di dir di lei male ; le Vedove la imitano, le vergini,e le maritatel'onorano, le più dissolute. la remono,ed i Sacerdoti la riveriscono. Tuta to questo è di S. Girolamo in quella epistola, ed in un'altra, che scrive a'Principi, che è la 240.tà menzione della erudizione ; e fantità di Affela, alla quale feriffe il medelimo Santo l'epistola 99 al rempo, che parti di Koma per Gerufalemme . Di Sanca Affelt fanno menzione il Martirologio Romano, alli fei di Dicembre, il Cardinal Baronio nelle fue A nnotazioni, e nel quarto Tomo de i fuoi Annali, e Palladio nella fua istoria can. 70.

## Alli 6. Dicembre .

## LA VITA DI S. UMBERTO . Confessore.

S Aut' Umberto ebbe per Padre Everar-dose Popica per madre, persone illustri, e principalise fu fin da fanciullo tanto dedito alla virtul, ed alla pietà, che i fuoi genitori vedendo, che le cole del fecole non gli piacevano lo mandarono alla Città di Leone,e lo confegnarono a precentori dotti, ed eccellenti, acciocche gl' infegnassero le fagre lettere, ed i fanti collumi. Chiuleli egli in un Monistero per poserlo fare più ratiratamente, e così riufci uomo perfetto, e degno del Sacerdozio , quale dignità egli ricevette . con gran divozione per poter ajutare gli altri con la fua dottrina, ed elempio, come fe-Città di Roma, viveva come se sosse stata cecon si selice successo, che molti per suo nell' Eremo. Orava con tanta affiduità, che i configlio lasciarono la via torta, e salsosa

Dopò alcuni giorni presa la benedizione del Velcovo, sene tornò al suo paese, per vendere le ricche possessioni ereditate, e dare il prezzo liberalmente a i povri Religiofi. che per servire al Signore avevano disprezzate le loro facokà, e vivevano in povertà volontaria, lodandolo, e supplicandolo di giorno, e di notte per i peccati del mondo . Mentre dimorava in una fua Villa, vennero a lui Sant' Amando Vescovo, e Nicasio uomini Santi, che per divozione andavano a Roma: alloggiolli Sant'Umberto in casa sua con gran carità, e pregolli, che lo conduceffero in compagnia loro in quella pellegrinazione, di che i Santi ebbero gran piacere, conoscendo la sua fantità. In quetto vlaggio dunque successe, che essendo un giorno i fanti pellegrini stanchi di camminare, assisi per ripofare alquanto, ufei da un bosco vicino un Orfo digrandezza estrema, ilquale in. vesti un cavallo da carica, che menavano, e fattone pezzi, ne cominciò a mangiare, il perché quando i Santi vollero feguire il lor viaggio, avendo mandato per il cavallo, con pentiero, che pascesse per la campagna, 10 trovarono morto, e mezzo mangiato dall' Orfo, che non frera ancora partito, e stava tutto fanguino fo, lambendo fi vicino a quello. All'ora Sant'Umberto con grand'animo, diede di piglio all'Orfo, e diffegli. Da che tui hai uccilo il cavallo datoci da Dio per ajuto nofiro, farà necessario, che tti supplifea al fuo mancamento, e che tu porti la carica, che eglici doveva portare in tuttaquella pel. legrinazione. Fu cofa meravigliofa, che l'Orforcome fe fosse stato una persona stette saldo, ed ubbidendo fi lasciò caricare, e li servi in tutto quel viaggio. Quando manglavano fi poneva loro davanti, aspettando, che gli deffero la fua razione, e ricevutala con gran. de umiltà subito fe ne tornava alla fua foma con gran vigilanza; e diligenza. Era grande il concorso della gente in tutte le Città, e Ville, per le quali paffavano per vedere quell'Orfo tanto spaventoso, e feroce di sua natura, manfueto; ubbidiente, e caricato per divina virtil. Ma perche quello spavento del. la gente non deffe a i Santi occasione di vamagloria, già che erano vicini a Roma, apparve al Papa un'Angelo, che gli diffe, che dalle partidi Ponente venivano aRoma cerei Santi uomini, e che mandafse loro a dire, che prima di estrare nella Città sciogliessero quella fiera bestia, che menavano per lo

che quella novità non caufasse frà la gente volgare qualche meraviglia, il Papa lo mandò loro a commandare, ed i Santi ubbidendo, lasciarono l'Orso libero da quella sog-

gezione.

Ritornò poi Sant'Umberto con i suoi compagni, ed andando Sant' Amando con San Nicatio al territorio Helbortele, egli passò alla provincia di Hanault, ne i Stati di Fiandra: ma elsendogli un'altra volta venuta divozione di tornar folo a Roma, stando in orazione nella Chicfa di San Pietro, venne un' Angelo dal Cielo, e vedendolo tuttì quelli, che erano presenti se gli approssimò, e al impresse nel capo il fegno della croce . Soddisfece questa seco da volta (come aveva fatto la prima) il Santo alla sua divozione in quella fanta Città, e nel tornare alla fua patria, volle gire a vedereS. Amando antico fuo compagno, edamico: ma prima, che egli giungelse a vederlo, ebbe S. Amando rivelazione, che veniva Umberto, e che notalse bene la croce che portava nel capo. U fei fubito il Beato Vescovo a ricevere l'ospite che lo veniva a cercare, e vidde la croce fopra il fuo capo tanto fplendentese con tanta chiarezza, che rimafe attonito, egli fi gittò a' piedi per fargli riverenza.

Finite le sue pellegrinazioni si diede Sant' Umberto ad apportare utile a gl'altri, ed a fondare Monisterj, perchè molti servi di Dio lo fervissero in quegli, con maggiore prontezza, e perfezione travagliando eglistesso. con le sue mani, perché i Religiofi avessero commoda abitazione, ed il Signore per moftrare, chegliera grato, ed accetto quel fervigio,ordinò, che un giorno,che egli fi affaticava con gran vecmenza, e fervore in campagna, gittasse il mantello peressere più fveko, eche in un'iftefso tempo, un cervo fopra il monte vedendofi perfeguitato, e molto stretto da i cacciatori, e da cani, veduto di non poter fuggire, dando un falto entrafse nel campo dove era Sant'Umberto. e ricovrasse forto di quello , dove fu ficuro ; perchè i cani non puotero accostarsi dove egli era, per molto, che da i cacciatori fossero incitati. La onde vedendo effi questa non essere cosa umana, ma vired del Ciclo, e meriti del Santo, figittarono a'fuoi piedi ; & uno di effi, ch'era molto ricco, gli offerfe tutto il fuo patrimonio, febbene egli non volle accettare più che un folo podere, per .

ro quella fiera bestia, che menavano per lo fervigio, e la lasciassero tornare al bosco, per Vu 2 tial fuo Monistero, equivi occorfe, cheandando un giorno con lui a paffeggiar per il campo si senti ella a struggere da una cecesfiva fete. Per lo che Sant'Umberto fatta orazione al Signore, supplicollo a soccorrere la Santa Vergine in quella estrema necessitàje fubito forfe un fonte d'acqua molto chiara, e dolce, che si confervo per avanti.

Venneil tempo fortunato per S. Umberto, nel quale il Signore voleva liberarlo da questa valle di lagrime,e condurlo alla beata patria, e Corte celcstiale, ed avendo rivelazione di questa mercede, che Dio voleva sargli, mandò a pregare la S. Abbadeffa Aldegonda, che gl'inviaffe il lenzuolo cucito di fua mano, con il quale dovesse effere sepellito.Ma prima, che giungesse il messo alla San. ta Verginegià ella con la luce del Cielo aveva saputoquello, che il Signore voleva fare di S. Umberto, e subito gl'inviò le vesti, conle quali dovea effere posto sotterra, quali ricevette appena il Santo-che refe il fuo fpirito al Signore, e su con esse sepolto con molto onore, e piante de'fuoi discepolinell'Oratorio da lui medefimo edificato. Centocinquantatre anni dopò la fua morte l' Abbate Bodino per divina rivelazione trasferì il suo corpo, eh'era fresco, ed intiero, come se soffe fpirato quel medefimo giorno, con un'odore foaviflimo, e con l'ifteffe lenzuola, nelle qualiera involto incorrotte, el'erbegittate nella fepoltura quando su sepolto ancora verdi, come feall'ora foffero flate colte. La vita di S. Umberto viene addotta dal P. Frà Lorenzo Surio nel suo quinto Tomo, e dice, che il giorno del fuo gloriofo transito fu alli 25. di Marzo, giorno dell' Annunciazione della Santiffima Vergine, e quello della fua traslazione alli 6. di Dicembre, nel quale fa la fua festa la Chiesa di Cambrai. Fà di lui menzione il docto Gio: Molano nelle addizioni ad Ufuardo enell'Indicade i Santi de gli Stati di Fiandra, dove dice, che Sant'Umberto su Vescovo, sebbene non si sa diqual Chiefa, perchéfil confagrato fenza titolo come altri, li quali fi configrarono, perchè predicaffero con maggiore autorità l'Evangelio fra i Gentili, e che visse nel tempo di Childerico Re di Francia. Ma avvertafi, che ci estato un'altro Umberto Vescovo di Tungare, e di Liege, il quale successe S. Lamberto Vescova di Liege, e Martire, dreui fa menzione il Martirologio Romano, ed il-Molano nel Catalogo dei Santi di Fiandra-e I

tità, e Santa Aldegonda lo venne a vifitare I questi fu figliuolo di Beltrando Duca di Aquitania, al quale mentre ancora era Gentilese se ne stava nella Diocesi di Tungare cantando, apparve Cristo Nostro Signore frà le corna di un Cervo, che lo fece andare a Lamberto, da cui su istrutto, e battezzato, india Roma fil confagrato da Sergio Papa in luogo di esso Lamberto, per Vescovo di Liege, l'anno 698, e converti alla Fede molti pagani fino, che carico di virtu, e di meriti riposò, nel Signore l'anno 730.

### Alli 10. Dicembre.

### LA VITA DI SANTA EULALIA Di Merida Vergine, e Martire.

S Arà bene, che alla vita, e martirio del la Vergine Santa Eulalia di Barcellona, da noi scritta nel suo giorno, che è alli 12 di Febraro, aggiungiamo la vita, e martirio di un' altra Santa Vergine Eulalia di Merida, prima avvifando quello chi leggerà che alcuni Autori di queste duc Eulalie ne hanno farto una fola ; a che furono indotti per efferfi ingannatinella fimilitudine del nome, e dell' effere ambidue di poca etase perchè spontaneamète l'una, e l'altra fe ne andò al giudice, offerendoli al Martirio; di più perche motirono nella stessa persecuzione, e fotto l'astes. fo Presidente Daciano, el'anima tanto di questa,quanto di quella su veduta ascendere al Cielo in forma di colomba, coprendo il Signore i loro corpi con neve, che fopra quelli cadde. Di modo che non è meraviglias che convenendo le due in tante cofe, alcuni scrittori si siano ingannati sacendone di due una, quantunque veramente foffcrodue , una nata in Barcellona, l'altra in Meridajuna di quattordici anni, l'altra di dodici, una martirizzata in Barcellona dallo fteffo prefi. dente Daciano condannata, l'altra da un giudice suo delegato chiamato Calfurniano. Quella di Barcellona mori decollata, ò in Crocese quella diMerida nel fuocosla cui vi. ta e martirio descriffe il Poeta Prudenzio, che fiori più dimille ducento anni in un'inno molto elegante, dal quale, e da i Breviari, e Santorali antichi caveremo noi quanto quivi diremo.

Pu S. Eulalia maturale di Merida, e nacque dinobili parenti; luo patre fi chiamava Liberio uomo Cristiano, e timorato di Dio; il quale nodsi fua figlipola fin dalla

Sacerdote, per nome Donato, che l'ammaestraffe infieme con un'altra pulcella,per nome Giulia, ed ella tanto fi diede all'amore della virginità, ed a tutte l'altre cose pertinenti alla ritiratezza, ed alla Religione, che in quell'età ancora non fi compiaceva di pope,nè di lisci , nè voleva udir ragionare di nozze mostrando somma modestia nel viso, e nel fuo procedere,e parlare. Era già d'erà d' anni dodici quando un Giudice,c Luogotenente del presidente Daciano, per nome Calfurniano, giunse alla Città di Merida (che in quel tempo era grande, poffente, e ricca ) a cagione di perfeguitare i Criftianise di fare in essa ciò, che Daciano faceva nelle altre per dove paffava . Per porre più facilmente questo in esecuzione, e più facilitare il negozio di aver notizia de' Cristiani, fece pubblicare un folenne fagrificio a i fuoi dei ; il perche i genitori della Santa Vergine, vedendola infiammaca nell'amore di Crifto, ed ansiosa del martirio, temendo di perdela, e che quel turbine la rapisse, la tenevano come nascosta, e sequestrata in un podere detto Ponziano, dieci leghe dalla Città distante verso Andaluzia, Ma quando la Sanea Donzella udi l'editto pubblicato dalGiudice, dice il Poeta Prudenzio, che ella sponraneamente di notte, per pid segretezza, se ne venne alla Città, per offerirli al martirio, con gran fervore, ed anfia di morire per Cristo, cui aveva preso per isposo. E vogliono alcuni, che la Santa Vergine Giulia foffe in fua compagnia , e che effendofi questa alquanto avvanzata nel camino le diceffe Eulalia, con spirito profetico: Per molto, che tu ti affretti, io prima morirò.

Giunse dunque la pura e tenera Donzella al Tribunale del Giudice Calfurniano e con molta mifura, faviezza, e libertà li rinfacciò, e biasimò la crudeltà, che usava con i Cristiani, la vanità de i suoi dei, la tirannia, e mal governo de i fuoi Imperadori. Cercò il Gittdiced' ingannarla con parole lufinghevoli, ed amorofe, ponendole avanti la fua nobiltà, e la tenerezza dell'età fua, e volle provare, fecon vezzi, e promeffe, come fanciulla, che era, la poteva feparare dall' amore di Gesti Cristo. Ma quando vidde, che perdeva rempo, cangiò l'amorevolezza in severità, ed i vezzi in terrori, e tormenti, quali fece efeguire in quell' Agnelletta con canto forore, che furono i più crudi, che in quel tempo si dessero a i Santi Martiri . . Flor Sand S. Strav. Parte II.

fanciullezza în ogni virtu, affegnandole un I Flagellaronla crudelmente, e le ruppero le offa con palle di piombo, le percuotterono il corpocon olio bollente, la stracciarono con uncini di ferro, la levarono nell'eculeo, e le execiarono le giunture da luogo ; ed ella come quella, che teneva Dio nell' anima, mostrava nel viso la letizia del suo cuore, ed alzando gli occhi al Cielo fi raccommandava al fuo dolciflimo Spofo, egli chiedeva favore, e mirando le sue serite, diceva, (come ferive Prudenzio: ) Ora Redentor mio Gesù Cristo, meglio in me ti dimostri, equeste lettere, che nelle mie carni si ferivono con il mio fangue, meglio mi rappresentano la rua Passione. Finalmente ponendole il suoco a i fianchi le diedero la morte, e la corona di gloriofo martirio, comedice S. Isidoro : ed aggiunge Prudenzio, che la sagra Vergine desiderava tanto di mo. rire per Crifto, cheaprila fua bocca, perche le fiamme entraffero in effa , e la fpacciassero, il che si conforma con quello, che dice il Martirologio Romano. Hausto igne Spiritum reddidit, che inghiotti il fuoco, e refe lo fpirito. Così morì la Santa Vergine come una candida colombase fenza fielesed in figura ancora di colomba fu veduta l'anima fua puriffima afcendere al Ciclo da molti, efra gli akri dal medelimo manigoldo, che la tormento; onde rimanendo attonito, e fpaventato fi mosse a penitenza. E perché il Santo corpo era nudo cadde fubito neve in grande abbondaza per coprirlo, fino che i Cristianial meelio che puotero li diedero se. poltura. Neltempo, che visse il Poeta Prude. zio già la Santa Vergine avea un Tempio folenne in Merida dove era riverita, come ferive l'itteffo Autore, e sempre le sue fagre reliquie furono onorate, facendo Dio Noftro Signore molti miracoli, e difendendo la fua patria per la fua interceffione. I Goti ebbero grandemente in riverenza il Tempio, e la tonica di Santa Eulalia: ed il Re Don Pelagio riparatore di Spagna, e distruttore de i Mori si fece sepellire in una Chiesa di questa Santa per averla chiamata in suo favore, quando combatteva con i Mori, ed aver vinto. Avendo il Re de Goti Teodorico affediata Merida , Santa Eulalia la foccorfe, ela liberò, che non fosse desolata, commandado in fogno al Re, che levaffe l'affedio, come fece. Altre vittorie, ebuoni fuccessi si narrano avere i Cristiani ricevuti con il patrocinio di questa gloriofa Vergine, per li quali in Ifpagna fe le ha gran Vu 3

divozione; Molte Donne prendono il nome I dione nell'Ifola di Cipri. dove nacque crebfuo, edinfieme ancora alcuni popoli nel Regno di Toledo, e di Andaluzia, che tutti sono segni de igran meriti di questa purisfima Vergine, e della divozione, che le hanno questi Regni. Gregorio Turonense scrive un miracolo, che ogni anno soleva avvenire nelgiorno del fuo martirio, di alcunialberi, che erano vicini al fuo fepolcro, e lo coprivano, che con effere nudi e fenza foglia (per effer il mefe di Dicembre) quelgiorno fiorivano, e producevano un fiore, cheaveya forma di Colomba, di odor foave, da quali fi comprendeva, fecondo il tempo, che uscivano, se l'anno vegnente aveva da effere fertile, o fterile : rendendo grazie a Nostro Signore per l'uno, e supplicando la Santa per l'altro, acciocchè liberassequella Città da ogni calamità. Lo stesso giorno, che Santa Eulalia su martirizzata, Giulia fu parimente decollata, fua compagna nella fancità, e nel defiderio del patire, effettuandosila Profezia di Eulalia. Il corpo di questa Santa su trasportato da Merida ad Oviedo, dove ora e in un'arca d'argento, fabbricata da Atangia, che mostra grande antichità. Riposa nella Chiesa Cattedrale, e nell' Altare suo particolare, e fuole effere tratto in proceffione, quando v'hà qualche necessità grande: esperimentando sempre, che il Signore ode le preghiere del suo popolo, eli concede ciò, che chie-dono per l'intercessione di questa Santa, il cui martirio fu alli 12. di Dicembre dell'anno to4. imperando Diocleziano, e Massimiano. Fanno di lei menzione il Martirologio Romano, quello di Beda, quello di Uluardo, equello di Adone, e gli altri Autori, che scrivono vite de Santi, oltre quelli, che di sopra nel processo della sua vita abbiamo riferiti.

Alli 14. Dicembre. LAVITADIS. SPIRIDIONE Vefcovo.

Rà glialtri Santi Vescovi, e gloriosi Conseffori, che l'Imperador Massimino affliffe, cavando loro l'occhio deftro, tagliando il nervo principale della gamba finiftra, e condannandoli a cavar le miniere de' metalli, e che poi fi trovarono nel Concilio Niceno per condannare l'erefia di Arrio, uno de più illustri, ed insigni, fu S. Spiri-

be, e ful Pastore, ed uomo semplicissimo, e fantissimo: perchè sebbene su pastore di pecore,e curava il fuo gregge, dovea effere ricco, di buona conversazione, e piacevole.

Era liberale, albergava volontieri quelli, che passavano per la popolazione, ricevevali, regalavali, lavava loro i piedi, egli fpiaceva molto, che pellegrino alcuno paifaffe di là fenza entrare in cafa fua.

Filammogliato, ed avendo figlipoli fi divisero egli, e la Donna sua di commune confenio, e viffero come fratellise tanto fu a Dio Nostro Signore grata la vita di Spiridione nel tempo ancora, che stette con la moglie, che lo illustrò con molti miracoli, a per le fue orazioni diede fanità a molti infermi di varie, e pericolofe infermità, e liberò molti indemoniati dalla tirannia di satanasso. Per questi miracoli dunque, e per la fua fanta vita, lo fecero Vescovo di Trimetonte ln Cipri, ed in quella dignità risplendette molto più, operando Dio, per fua intercessione, cante meraviglie, e prodigi, che

causò grande ammirazione nel mondo. Mandò il Signore per li peccati de ali uomini una compassionevole siccità, e con la ficcità, careftia, fame, e peffilenza, perloche effendo morta gran parte della gente, stando per monre quella, che rimaneva . non fi trovò altro rimedio, che riccorrere a S. Spiridione, perchè con le sue orazioni placasse il Signore, e con l'acqua de'suoi occhi impetraffe a loro l'acquadel Cielo . Fecelo il Santo, pianfe, orò, ed impetrò come un' altro Elia pioggia dal Cielo, onde quella calamità cessò: ma come i peccati non ceffarono, tornò di nuovo il calligo, perchè la terra non produceva frutto, ed i poveri erano morti di fame, fenza spirito, e quali perduti, ed i ricchi più stringevano la mano, e chiudevano la porta, perchè le voci, e le grida de i poveri non entraffero al

loro indurato cuore. Fra gli altri un povero andosfene ad un ricco, supplicandolo che avesse di lui pietà, ajutandolo come piulgli piacesse; ma non effendo udito, fidirizzo a San Spiridione; chiedendo da lui rimedio e confolazione ed il Santo diffe: Non tidare affanno figlinolo, ne piangere, perche di mattina la cafa tua-fara piena, e questo ricco, che ora ti pare tanto beato, farà miserabile, e ti pregherà, che tul prenda de'fuoi beni a tuo I piacere, ma tu di lui ti riderai.

Pen-

Day LOW-FIRM

Pensò il pover' uomo, che dicesse il Santo quelle parole per complimento, e per cofolarlose partiffi molto trillos e sconsolato : ma quella notte mandò il Signore un' acqua tanto copiosa, ed una piena così grande, che cavò da i magazzeni di quel ricco tutto il frumento, e quante facoltà, ci aveva, e feco le traffe per la Città, alla quale rivoluzione correndo i poveri, e tra gli altri quello, che il giorno avanti gli aveva chiesto elemofina, e non l'aveva avuta, cominciò a portare alla cafa fua, e riemp rla de i beni, che ivi trovava, laonde quel ricco vedendo tutto il fuo avere perduto, e che non vi poteva rimediare, glidiffe, che fe ne portaffe tutto ciò che poteva: di che rife il povero di buon cuore, massime ricordandosi di quanto S. Spiridione gli aveva detto.

Perdette questo ricco il frumento, che aveva in quei magazzeni, ma non perciò perdette la durezza del cuore : perchè andando a lui un' altro povero: (con credenza di ritrovarlo piti amorevole per la sperienza della paffara perdira,) e supplicandolo che in dono, ò in prestito, ò a censo, ò a cambio, ò di qual maniera più gli piaceffe aveffe diluicompassione, e lo ajutasse, mai non puote far effetto con quel petto impietrito. e pitt duro del Diamante: anzi gli rispose , che non gli averebbe dato pur un grano , nè meno l'ombra di un grano senza il denaro in mano. Disperato il pover'uomo, ricorfe a Spiridione, che era il rifugio di tutte le necessità, ed egli gli diede una verga d'oro, perchè la desse a quel mercatante avaro in pegno di frumento, che gli vendeva: Portogliela, e veduto quel ricco l'oro, diede al povero tutto il frumento, ch'ebbe di mestiere per mangiare, e per seminare . Seminò dunque, ed ebbe così copiosa racco'ta, che venduto il suo frumento pagò il Mercatante, e ricuperata la verga d'oro la restitui a San Spiridione, il quale lo condusse seco ad un'orto, dove fatta orazione al Signore, supplicandolo, che convertiffe quell' oro nell' effer fuo di prima, fi converti in un serpente, quale Dio aveva cangiato in oro, per rimedio di quel pover'uomo a prieghi del Santo Vescovo. Un'altra volta fu accufato un buon' uomo amico del Santo contra ogni ragione, e giustizia 1 insefelo egli, ed infieme, che il Giudice lo aveva condannato a morte. Orò Spiridioneal Signore, e si pose in via per gire alla

va da eseguire la sentenza di morte data contro l'innocente. Per giungervi era necessario passare un fiumicello, che con molte acque era cresciuto, senza che ci folse guado, ma il Santo gli commandò, che alquanto si ritenesse, e si ritenne, e paíso, eprima, che giungesse alla Città, il Giudice intendendo il miracolo, e che il fiume aveva ubbidito al Santo, totto tiberò il prigioniere, e lo rilafcio. Andava sempre a piedi, ed una volta, essendo molto stanco di una lunga, e faticola via, riposò in casa di un buon' uomo, che per onorarlo volle lavargli i piedi, e per far questo pio ufizio vennero altri, che a vicenda glieli vollero lavare, ed in specie una Donna, che si mostrava più sollecita, e defiofa di fare quel fervigio al Santo, ma egli mirandola con severità, gli difse: Non mi toccare Donna: ne pure volendo ella defistere, egli in segreto le palesò il suo peccato, cioè che poco prima era caduta in fenfualità, e perciò era indegna di toccarlo, perche doveva convertirfi a Dio, e piangere i suoi peccati (come sece) émendando la vita, e dando buon esempio di se.

Ful convocato il Concilio di trecento . e otto Vescovi in Nicea di Bitinia . per commandamento di San Silvettro Papa, e dell' Imperadore Costantino Magno, nel quale come dicemmo, fu condannato Arrio, essendovi non solo concorsi i Vescovi, ed uomini eruditi Criftiani, ma ancora alcuni Filosofi Gentili, per vedere quella fagra Congregazione, e quello, come reatro di fapienza, e di Maestà. Trà questi Filosofiuno ve ne fu molto acuto, e gran disputatore, il quale venne alle mani con molti de' nostri Santi Vescovi, che erano dottiffimi, ed il fiore di quella congregazione, e pure non puotero maiconvincerlo per la fua grande abilità, vivezza, e prontezza nell'arguire, e disputare. Vidde que-Ro San Spiridione , che (come fi difse ) era uomo femplicistimo, e fenza lettere, e chiedendo licenza per disputare con il Filosofo', come era nomo di tanta autorità non gliela puotero negare. Propole egli all'ora al Filosofo in poche parole la fonima di quello, che la fede Criftiana chiede, e predica della Santiflima Trinità, dell'Incarnazione, nascimento, vita, e morte, Rifurrezione, ed Afcen-Città, dove era l'iniquo Giudice, e li ave- [ fione di Gesti Cristo Nostro Redentore,

Vu 4

e di

mo, indi foggiungendo gli diffe: Filofofo questo è quanto noi Cristiani crediamo, tù che credi? Rimafe attonito il Filosofo, e come fuori di sè, ma po(cia illuminato dalla luce del Cielo, rispose. lo credo ciò che tul credi se confesso estere verità quanto hai detto, indirivolto a i Filosofi suoi compagni, che ivi erano attoniti non meno, e ipaventati di quella cosi repentina mutazione, diffe loro: Quando meco hanno disputato con parole, e ragioni, io con parole hò risposto ad altre parole, e con ragioni disfatte altre ragioni: ma quando la virtu di Dio hà parlato nel fuo fetvo non ha potuto l'ingegno umano, nela ragione refiltere ; e con questo si converti, e si sece Cristiano, lodando tutti Nostro Signore, che la femplice,e fincera Fede di Spiridione, aveffe convinta l'orgogliofa fuperbia del gonfio Filotofo, infegnandoci quanto più vaglia l'umile credenza, che la sottile Dialettica per convincere e difendere la verità e

Parimente trovossi il Santo Ptelato nel Concilio Sardicefe, e difefe contro gli Arriani la Fede Cattolica , come afferma Sont' Atanalio nella feconda Apologia. Ma ttandofencil fanto occupato nel Concilio Niceno, efacendo in esso metaviglie grandi, mori una fua figliuola Vergine chiamata Irene, e tornato eglia cafa, trovò una Donna molto afflitta, e piangente, perchè avendo data in custodia una preziosa gioja a fua figliuola Irene, era ella morta fenza avergliela restituita, e senza dire, dove l'avesse posta. Spiridione cercò per tutta la cafa la gioja, e non trovandola, accompagnato da molta gente andoffene alla fepoltura di fua figliuola, e chiamatala pet nome, le disse: Figliuela Irene dove poncsti tu quella gioja, che questa Donna ti diede in falvo? e la figliuola, come se fosfe stata viva rispose: Ella è in tal luogo: ed ivi la troverere, Padre. Si figliuola, dormi dunque, eripola, finche il Signore il giorno del Giudicio ti rifvegli , e rifufciti con gli altri, rispose il Padre. Cercò dunque il depolito Spiridione, e trovatolo lo restitui a di chi era con gran meraviglia, e spavento dituttili circostanti, e degli affenti, che seppero ciò, che Dio aveva fatto per Spiridione. Successe nell'Imperio di Oriente Coftanzo all' Imperadore Coftanzino fuo padre, e volendo far guerra a i Perfiani cadde infermo in Antiochia di una doloro- che tuttili Sacetdoti, e persone Ecclesiasti-

edialtrimifleri, e fagramenti, che credia- 1 fa piaga, ed incurabile, e veduto, che umanamente non feglittovava rimedio, si voltò a Dio, e chieseli, che lo sanasse, il perchè una notte gli apparve un' Angelo, e mostrolli un coro difanti

Vescovi , e due frå gli altri dicendogli : Quelli due sono, che solo ti possono curare. Costanzo con il desiderio della sanità fece chiamare molti Vescovi, frà quali essendo dà Cipri venuto Spiridione, in vedendolo conobbe, che erano uno, ed il principale delli due mostratili dall Angelo, equalo, che gli aveva da reftituire la fanità, e così gliela diede ponendo la fua mano sopra la testa dell' Imperadore. Ma successero trè cose in questo fatto, e la prima fil, che quando giunfe Spiridione al Palagio dell'Impetadore, come veniva abietto, e poveramente vestito, un fervo della Corte Imperiale discortese, e temeratio non conoscendolo li diede uno schiaffo, commandandogli che se ne andasfe, echenon entraffein palagio: all'ora il Santo fenza tutbarfi voltò l'altra guancia, perchè gliene desse un'altro, di che co-lui rimase così consuso, e suori di sè, tanto più quando feppe, che era Vescovo, e perché era venuto, che il getto a i suoi piedi, e li chiefe perdonanza, ed il Santolo confolò, eli parlò con fingolare amotevolezza, e mansuetudine . La seconda che dopò che ebbe curato il corpo dell' Imperadore, gli diede molti documenti, efalutiferi configli per l'anima, dicendogli ciò, che era tenuto di fare verso Dio, verfosefteffo, everfoifuoifudditi, cheproccuraffe di avvanzarfi tanto nella virtil più diogn'altro, quanto tutti eccedeva nella postanza, e nella Maestà dell' Imperio, poi-

do, Titanno. Latetza fil, chevolando l'Imperadore datgligran doni, e molte ticchezze, mai lo puote perfuadere, che per se li prendeffe , ed impottunandolo molto-finalmente prele, e ripartiil tutto a' poveri, prima che dalla Corte fi partific con meravigliagrande dell' Imperadore, che diffe : Che non fa meravigliava, che quell'Uomo faceffe cofe cosi prodigiole, poiché tanto altamente dispregiava, ed odiava le cose della terra: indi riparti egli ancora larghe limofine a i poveri, vedove, orfani, e perfone bifognoic, e fece una legge, nella quale commandava

chè così fatebbe stato Rè, e ciò non facen-

che fossero immuni, ed esentida qualunque tributo, e carico giudicando cosa indegna, che li dedicati a Dio ed obbligati per il loro ufizio a pregarlo per gli altri, pagaffero tributo a i Rèdella terra.

Ufci il Santo Vescovo dal Palagio Reale, ed alloggiò in cafa di un buon uomo, e fervo dr Dio , dove dimorando vennea lui una Donna barbara, che non sapeva parlar Greco, e portava nelle braccia un fuo figlis uolo morto: e postolo a piedi del Santo avvegnacché con la lingua non fapeffe parlare con i cenni , e co' (ingulti però li chiefe , che lo risuscitasse. Stette egli al quanto dubbiolo diquello, che aveffea fare, perchè da una parte l'umiltà fua lo riteneva, e dall'altra la compassione di guella povera Donna, e le preghiere di quelli, che erano presenti lo movevano a farorazione per il Defonto, per non dare insieme occasione a i maligni di pensare, che avendo onorato, erifanato l'Imperadore, non facesse caso de i poveri, e miscrabili . Prevalse questo affetto nel Santo, e facendo orazione fubito il figliuolo levofli vivo; ma fu tanta l'allegrezza, ed il soprafalto della madre in vederfelo fano innanzi, che repentinamente ella fe nè mori : acciocchè vediamo, che non folo la fmifurata triffezza, maancora la foverchia allegrezza ci può levar la vita. Rivolfe gli occhi al Cielo Spiridione, e fupplico di nuovo Nostro Signore, che desse la vita alla madre, giacchè l'aveva data al figliuolo; ed il Signore gliela diede, confegnando con quelto il figliuolo alla madre e la madre al figliuolo, di che rimafero tutti flupefatti, e lodando l' Autore della vita i e della morte, conobbero, e stimarono i meriti di quell' uomo, che ranto poteva con Dio. Non lafcio Spiridione, perche gli aveffe Diodato in custodia lo spirituale dell'ani. ma, di averancora gregge corporale, per avventura a cagione della povertà del suo Vescovato, e per soccorreremolti poveri bisognosi, e venendo un' uomo a lui per comprare cento delle fue capre, fi accordarono nel prezzo, dicendogli il Santo, che le pagaffe, e poi fe ne andaffe all' Ovile, e prendesse quelle, che avesse pagate. Ne pagò quell' uomo novantanove, e nè prese cento, ftimando coftui, che il Santo ( per effere poca cofa ) non ci avesse a badare, perchè non annoverò il danaro, quando lo ricevette, ma conducendone seco cento, una di effe,due, ò trè volte fe nè tornò alla man- l'fupplicò, che gli feioglieffe, e poi diffe loro;

I dra, dove erano rimafe le altre, fenza, che colui ne per forza, ne per inganno, potesse farla andar con le altre, che aveva comprate. Presela in spalla per portarla, ela capra andava dando certi belati fpaventofi, ferendocon le corna il capo di chi la portava, con gran meraviglia di quelli, che ivi erano. All'ora diffe il Santo a quell'uomo. Mirate fratelio; che quella capra non vuol venir con voi, perché non l'avete pagata: quel compradore questo udito si compunse.confessó il suo peccato, pagò il prezzo della capra, e fubito ella fi racquietò, efi lafciò

facilmente condurre.

Aveva commandato ad un Diacono 1. che facesse un certo sermone, e veduto, che egli per vanità, ed ippocrifia s'intratteneva per orando gli diffe: Tacete, e subito rima-se muto senza poter più parlare sino che a prieghi de molti, compaffionandolo fupplico Nostro Signore, chegli restituisse la favella, però in modo, ebe rimaneffe balbuziente, e non potesse parlare così speditamente, acciocche tanto non parlaffe, il che fece, vedendo, che così conveniva alla falvazione di quel Diacono, che molto s'infuperbiva, peníando di parlare bene. Ed un' altra volta facendo orazione in Chiefa, o mancandogli l'olionella lampada, senza, che ne aveste pur una gocciola per tenerla accela; cominciol'olio a fgorgare a manicra di un fonte, ondoi Sagtestani ne raccolfero gran copia.

Avvisò molte volce una Donna maricata, che aveva commesso adulterio, ed era gravida dell'adultero del suo peccato, perchè firiconosceffe, echiedesse perdono a Dio. ed a fuo marito: ma ella stette così ruvida, ed oftinata, che mai non volle udire il Santo, il quale finalmente la minacció, e le diffe: che da che negava la verità, sapesse, che la creatura quale aveva nel ventre non farebbe uscita a luce : e così avvenne, perchedopò moltigran dolori, etormenti ; che pati, morimiferabilmente fenza confessare il suo peccato.

Entrarono una notte certi ladri nel cortile, dove Spiridione aveva il gregge, per fare un buon bottino, ma nel tempo di menare le mani se le sentirono come legate, e tutto il corpo immobile; Così flettero tutta la notte - ma la mattina fubito effendo ve. nuto il Santo, e conoscendo che Dio nostro Signore gliteneva ivi come prigionieri, lo

lieti, e contenti.

Soleva il Santo dar tutto ciò, che aveva a poveri, ò prestarlo a i bisognosi, e quando prestava ne egli vedeva ciò che dava, nè ciò chegli veniva restitutto; anzi diceva loro, che prendeffero il bisogno dove era, e quando lo restituivano, che lo riponessero nel luogo stesso. Venne alcune volte un Mercatantea chiedergli in prestito, e gli restitui: ma pure ună volta vinto dall'avarizia fece mostra di porre nel medesimo luogo quello, che aveva prefo, e non lo pofe, anzi fimulatamente fi parti con ciò, che aveva portato. Successe poi, che in un'altro bisogno venne a chiedere in preftito al Santo Velcovo, ed egliglidiffe, che fe ne andaffe al luogo dove era, e che pigliasse quanto chiedeva; andovvi l'uomo, enon trovandovi cofa alcuna, lo diffe a Spiridione, il quale gli rifpofe: Setu ce l'aveffi pofto, l'averestitrovato, perché da quel tempo in quà niuno l'hàtoccato: ma fe non lo riponesti, dime non ti lamentare, ne penfar diaver me ingannato, me te fteffo. Conobbe l' uomo il suo peccato, chiese perdonanza, ed il Santo benignamente gli perdonò.

Congregò il Pattinra di Aleffandria molti Vefori, e Petri per far rozzione al Signore, e per fupplicardo, che diffraggel. Egildoli, che tutturi si imanevano non in picciol numero nella Gentilirà, ed udendo ni Signore cadero molte flatue, e femulaci de falifidei, ma pure ne rimate un'inage, e dequale che bebi l'Bartara rivelzione, che quella flatura nonfarebbe cadua rino, che byindione nonl'avefic hietho a Dio. Chianastonlo fubito da Cipri dore era, e prima chegiungefie in Aleffandria, inufcendo di nave, maleri la fistura, e tutti Tempi dei falif Dei; e fubito cadde il il Tempi dei falif Dei; e fubito cadde il

tutto in polye.

Finalmente avendo glorio famente corfa la carriera della fun pellegrinazione elbe rivelazione del fuo felice fine, di che avendo avvilati fuei, efortandoli tutti alla viruis, efpecialamencalla cairità, refei fino besto fipitto a quello, e per tanta fun gloria lo aveva creato; il quale doppo la morte loilufti com grandi, e molti miracoli. Fin gli altri narrafene uno, o he effendo yemuto un'

uomo avilitare il fuo fepolero, ed a celebrare la sua setta, e pos avendo comperato gran quantità di panni, evelliti, per compartirlia i poveri, nel tempo del partirli per tornare a cata fua, vedendo un temporale di acque che minacciava, fe ne andò al fuo sepolero, supplicandolo che conservalle quella fomma di robe dall' acqua, acciocche non si perdesse, ed il Santo lo efauditanto compitamente, che accompagnò per tutto il viaggio quel fuo divoto in forma di viandante, fenza chele nubi fi apriffero, per le orazioni fue, In giungendo poi quel buon nomo a cafa fua disparve il Santo, e la pioggia cadde si copiola dal Cielo, chedurò tre giorni. La vita di San Spiridione scritta da Metafrafte vione addotta dal P.F. Lorenzo Surio, e nel fuo fefto Tomo; e fanno di lui menzione il Martirologio Romano, egliakri Latinialli 14. di Dicembre, i Greci nel loro Menologio alli 12. In oltre ne parlano gli Autori della storia Ecclesiastica Ruffinolib.r. cap.s. Socrate lib. 1. cap. 8. Sozomeno lib. 1. cap. 11. Niceforo lib. 8. cap. 15. e 42. Gregorio Prete nell'orazione de i Santi Padri del Concilio Niceno, Cedreno in Coftantino, Glica, ed il Cardinal Baronio nelle fue annotazioni, e nel fecondo, e terzo tomo de fuoi Annall, Sylda dice, the Trifilo Vefcovo Ledrese in Cipri, e discepolo dell'istesso Spiridione scrifse la fua vita in verli e quefto Trifilo (comedice S. Girolamo) fu il pit eloquente nomo del fuo tempo, ed avvenne un giorno, che fermoneggiando nel Sinodo cito quel luogo di San Marco cap, 2. (Tollegrabatum tuum, & ambula, & its vece digrabatum difse lectum, ) a che trovandofi prefente San Spiridione, totto che folse mansuecistimo frevo con isdegno dalla fua fedia, e riprefe Trifilo di quella prefunzione, con la quale era stato ardito di mutar la parola del testo Evangelico, e dell'interpretazione approvata dal Traslatore; tanta era la divozione di questo Santo, e la riverenza con la quale a lui pareva, che fi dovelsero adorare le fillabe, i punti, e le virgole della fagra, e venerabile Antichità.

•

•

Alli 10. Dicembre.

LA VITA DI SAN DOMENICO

FUS. Domenico di Silos nativo di Carias luogo picciolo nella Riossa. Da picciolo esercitossi come un'altro Davidde, in pascere il gregge di suo padre, poi fi ritirò a far vita solitaria, e diessi del tutto alla contemplazione, ma parendogli plu ficuro partito, fifece Monaco dell'Ordine di S.Benedetto nel Monistero di S. Milliano, dove studiò le divine lettere, ed in poco tempo fece molto profitto: indi ordinato Sacerdote gli fu dato un carico di Curato di S. Maria, del luogo stesso di Carias, dove era nato. Diede così buon conto di questo uffizio, che di nuovo lo chiamarono al Monistero di San Milliano, dove lo fecero Priore, efsendo egli uomo fantissimo, e segnalatissimo in Miracoli. Nel suo tempo il Re D. Garzia di Navarra di sua propria autorità, e con violenza tentò di cavare e di prenderfi certe gioje, oro, ed argento della Sagrestia del Convento, mail Santo con gran costanza, ed animo fece refistenza all'avarizia del Re. tenendo più conto della gloria di Dio, e della difesa de i beni della Chiesa, tanto necesfari per il culto divino, che dell' affetto, ò indignazione Regia, onde ne fu sbandito, e cacciato dalla cafa di S.Milliano con alcuni de' fuoi Monaci.

Il Sant'uomo andossene da D.Ferdinando Primo di questo nome di Castiglia, ed'Arragona dove su ricevuto con molto amore, e benevolenza e la fama della fua famità fi cominciò più a stendere per la Spagna. Con questa occasione dell'esilio suo venne ad esfere Abbate del Monistero di Silos, il quale efsendo prima flato uno de i maggiori, e migliori Santuari di Spagna, era all'ora così rovinato nello spirituale, e nel temporale, che obbligò il Re D. Ferdinando, ed i Prelati a cercarvi rimedio, ne si trovò il migliote, cheil raccommandarlo a S. Domenico. Egli dunque in ventitre anni, che su Abbate lo riformò in modo, che a razione poteva contarfi per un nuovo, e raro miracolo del mondo. Fumirabile nell'esempio della fua fanta vita, e meravigliofo il fuo zelo, e la cura, che pose in amministrare, ed arricchire leanime de' fuoi fudditi d'ogni virtu, ed il Monistero di beni, qualiil Signore au.

mentava; e gli dava come per rimunerazione in parte dei fuoi grandi, e profittevoli fervigi. Parimente risplendette con molte, e grandi meraviglie, che Dio in vita, ed in morte per lui fece, fanando molti infermiciechi, zoppi, storpiati, e d'altre diverse infermità; ma quello, in che specialmente si fegnalò, fu in soccorrere i Cristiani, ch'erano schiavi in poter de' Moti, che all'ora erano in gran numero, essendo l'unico loro rimedio la fua intercessione appressoDio. E fu questo in maniera, che raccommandandofi a lui fino nelle fue prigioni fotterranee gli schiavi, india poco si trovavano in terra de Cristiani, ed alle porte del suo Monistero, lasciando ivi intestimonianza le catene, ed altri ferri della loro schiavitudine, e riconoscendo Dio per Autore della loro libertà, e S. Domenico di Silos per mezzano. E tante furono le fpoglie de schiavi, che furono deposte in quel Convento, che in Castiglia si dice per proverbio: Non ti basterebbero i ferri di S. Domenico. Nè solamente portavano, ed appendevano quefle fpoglical Tempio di S. Domenico di Silos i schiavi, che per sua intercessione si trovarono liberi, ma ancora ad altri Tempi,ed Oratori del suo titolo, come si vede nella Chiefa di Gesti del Monte, tenuta da i Padri della Compagnia di Gesti vicina alla Villa di Loranca di Tajugna, la quale per essere prima stata Eremitaggio di S. Domenico di Silos, oggidi hà molte catene pendenti de Criftiani schiavi, che per le sue orazioni Impetrarono rimedio nei loto travagli, è miferies il che è grande argomento della divozione, che in questi Regni si hà al Glorioso Conscisore: otre le novene, che D. Giovanna Baza, madre di S. Domenico di Gulmano Patriarca, e Fondatore dell' Ordine de i Predicatori, fece nel Monistero di Silos vegliando nel sepolero di questo Santo Monaco, e supplicando, che gl'impetrafse da Dio felice parto della creatura, che aveva nel ventre, nella qual veglia egli la confolò, e favori, apparendogli nella fua propria forma di Monaco, e dandogli nuove certe del beato figliuolo, che doveva partorire, il quale poi fu chiamato Domenico dal nome del fuo Padrone, ed Avvocato S.Domenico di Silos. Fondò ancora questo Patriarca un Monistero di Monache del fuo Ordine in Madrid, elo chiamò San Domenico, per la divozione, che aveva a S. Domenico di Silos, febbene con il tempo

del fuo fondatore ofcurò un Domenieo!" altro, ed al presente s'intende communemente, che sia del titolodel Santo Padre,

che la fondò.

Finalmente avendo questo gran servo del Signore corfa felicemente la sua carriera, cadendo infermo, e comprendendo, ehe fravvicinava l'ora, nella quale Dio lo voleva liberare dalla carcere del corpo, chiamò i Frati, e dati loro alcuni documenti per l' anima, diffe alcune cofe, che avevano a venire, le qualitutte, come disse successero: indi avendo ricevuti i Sagramenti diede l'anima al Signore, che da tre fanciulli ane cora innocenti fu veduta ascendere al Cielo contre corone. Il suo corpo su sepellito nel medefimo Monistero di Silos, che poi fuchiamatodel fuo nome: ed aleune Chiefe di Spagna celebrano la fua festa il giorno del suo glorioso transito, che su alli 20. di Dicembre dell'anno 1004. Fanno menzione di S. Domenico di Silos alcuni Breviari antichi di Spagna, ed Autori di Santorale, ed in Toledov' hà un'infigne Monittero di Monachedell'Ordine di S. Bernardo, oggi detto S. Domenico l'Antico.

Alli 22. Dicembre.

### LAVITA DI S. SERVOLO Povero, e Paralitico.

N Elquarto libro de i fuoi Dialoghi, al Capitolo decimoquarto, ferive San Gregorio Papa la vita di un povero attratto, e per tutta la fua vita Paralitico, quale egli và ripetendo-ancora nell'Omilia 15, fopra gli Evangelj, e noi akri trasferendo quello, che egli dice, la porremo qui, acciocche i poverili consolino, egli storpiati, ed afflitti da grandi infermità abbiano un raroefempio di pazienza da imitare. Dichiarando dunque il Santo Pontefice quelle parole di San Luca:

Questi sono quelli, che conservando la parola, che udirono in benc, ed in un cuoremolto buono danno frutto in pazienza, dice così: La buona terra per la pazienza dà frutto, perché nulla vagliono quei beni, che facciamo, fe ugualmente non fappiamo fofferire i mali de i notiri profilmi. tando l'ora felice del fuo transito. Ma men-Quanto l'uomo più si avanza nella vittà, tre vicino alla morte gantava con gli altri,

crescendo poi più la fama, e lo splendore | tanto più ha causa di patirein questo mondo, perchè mancando l'amoredelle cofe terrene, cresce la contraddizione di esso mondo. Quindi è, che vediamo molti fat bene, e sudare sopra il grave peso delle tribulazioni, e quel cuore, che si vede libero da ogni terreno affetto, effere travagliato con duri flagelli : ma questi tali conforme la parola del Signore, per la pazienza dan frutto, perchè ricevendo con umiltà i flagelli, doppo flagellati vengono confolati, e sublimati in luogo di riposo: cosi calcasi l' uva, perchè dia vino: così fitorchiano le olive, perche diano l'olio: e gosi nell'aja, con verga fi lepara dalla paglia 11 grano, e puro, e netto firipone nel granzio, Per. tanto quello che davvero, e perfettamente defidera di superare i vizi, proccuri di sofferire con umiltà i flagelli, che per purgarlo Dio gli manda, accioche tanto più limpido venga al Giudice, quanto più la feccia della sua colpa restò purificata nel fuoco della tribulazione.

Nel piazzolo, per cui si entra nella Chiefa di S. Clemente fu un pover uomo, che si chiamava Servolo da me, e da molti altri, chequivi sono conosciuto; era povero di avere, ricco dimeriti, e confummato da una lunga informità dalla fue infanzia fino al fine della vita, fecte fempre Paralitico, prostrato sopra un letticciuolo - Ne occorre dire, che egli fi poteste rizzare, poiche ne pur potevaltar affifo fopra il letto, nè accostare la mano alla bocca, nè voltarsi da un lato all'altro. Aveva la madre, ed un fratello, che gli affiftevano, e lo ajutavano, per le mani de' quali dava a i poveri tut. to ciò, che a lui veniva dato di limolina. Non lapeva lettere, e faceva comperar libra della fagra scrittura, pregando i Religiosi, che continuamente glieli leggeffero, e così sebbene egli era uomo idiota venne a sapere della fagra ferittura quanto baftava, e conveniva alla fua persona, e flato. Proccurava me' dolori ringraziar fempre il Signore, e digiorno, edinotte cantava inni, e lodi. Venneiliempo, nel quale Dio voleva rimunerare la fua pazienza; il male, che fi era sparso per le membra del corpo, tititosfialcuore, il perchè comprendendo, che Gavvicimava l'ora della fua morte, pregò i pellegrini, ch'erano nell' Ofpitale, che fi levassero, e cantassero alcuni Salmi, aspet-

li fece fermare, e con una gran voce diffe : | Signore illustrissime di alto lignaggio, e fan-Tacete, non udite voi le voci, che risuonano nel Cielo? e così stando l'anima attenta a ciò, che aveva udito, sciolta da quel corpo tantorotto, e confummato volò al Cielo, e subito si riempi quel luogo di una soavissima fragranza; che fu fentita da tutti quelli, che ivi erano, per la quale conobbero, ch' era stata ricevuta nel Cielo, di donde Servolo aveva edite quelle voci, e dolce concento. Uno dei nostri Monaci, che aneoraèvivo, fitrovò prefente, e con lagrime fuole affermare ciò, che iviegli vidde, e dice, che sempre senti con gli altri, che ivi si trovarono odorefoaviflimo, fino che fu finito di sepellirlo. Questo è il fine di quello, che in vita ebbe tanta pazienza in fofferire i fla-gellidi Dio, e la buona terra, ch'era flata rotta con l'aratro della tribulazione, diede frutto, e copiosa messe, che su riposta nel granajo del Signore.

Laonde io vi prego, fratelli cariffimi( 2ggiunge S. Gregorio ) che pensiate come noi potremo seufarsi il giorno del Giudicio, avendo ricevuto potere, e mani per travagliare, e per offervare i commandamentidi Dio,non lo facendo, se vediamo, che un'uomo senza mani, così davvero s'impiegò nel fuo fervigio ? Non ci riprenderà all'ora il Signore con l'efempio de fuoi Apostoli, che con la loro predicazione convertirono tante anime, conducendole al Cielo, e non ci porrà avanti i valorofi Martiri, che con il loro fangue comperarono la corona di gloria; ma questo povero Servolo, che quantunque avesse legate le braceia con l'infermità, l' ebbe però sciolte per ben' operare, e per compire la legge di Dio. Tutto questo è di S. Gregorio nell'Omilia 15. sopra gli Evangeli, e fanno di S. Servolo menzione, i Martirologi Romano, di Beda, di Ufuardo, edi Adone. Fece nostro Signore per lui molti miracoli, e nella Chiefa di S. Clemente di Roma fu dipinta la fua vita, come dice il Cardinal Baronio nelle Annotazioni al Martirologio alli 23. di Dicembre.

Alli 21. Dicembre.

LAVITA DI S. MELANIA Maritata.

Ue Melanie troviamo nelle storie

gue, ericchiffime di avere. La prima fi chiama Melania la più vecchia ò la maggiore, e la seconda Melania la più giovine, ò la minore, perchè la prima fu Avoladella seconda, e la seconda nipote della prima. Melania l'Avola fu figliuola, ò come altri dicono, nipote di Marcellino Console: ebbe trè figliuoli, uno de quali fi chiamava Urbano, il quale ebbe permoglie Albina, e di quelta coppia nacque la

seconda Melania.

Questa seconda doppo rimase Vedova, avendo dentro di un' anno perduto il marito, educfigliuoli, fopportò un tanto travaglio con eltrema pazienza, e senza spargere pur una lagrima (comedice San Giro-lamo nell' Epiftola a Paola della morte di Blefilla ) fi diede tanto all'amore del Nostro Signore, chelasciato Urbano suo figliuolo, che era Pretore di Roma, si parti per Alesfandria, evilitò Sant' Atanagio, il quale le diede una pelle di pecora data a lui da San Macario Abbate, per un gran presente, a cagione, che l'aveva portata a quel Santo Abbate un Leone, dia una Hiena, in riconoscimento del beneficio ricevuto, per aver egli restinuito il vedere ad un suo Leoncino, che eracieco. D'indi passo Melania in Egitto . dove visitò quei diserti popolati da innumerabili Monaci, che vivevano come Angeli del Cielo in terra, ripartendo loro larghe, e copiose elemosines di più avendo alzata contro la Chicla Cattolica Valente Imperadore Arriano una terribile tempesta, con far cacciare da tutto l'Egitto i Monaci, ella liraccolfe, eper trè giorni diede da mangiarea cinque mila Monaci. Soccorreva gli efuli, vifitava. i prigionieri, e con l'ardor della Fede si opponeva al Giudiceempio, che li perfe. guitava, il perchè volendo il Giudice maltrattarla, ella lo fece avvisato, che badasse a quello, che saceva contro la sua persona, sapendo chi ella eta, e di che fangue, onde quel malvagio non puote. eseguire contro di lei quanto desiderava, cosi per l'alto suo lignaggio, ed illustre fangue, come per la fama, ed opinione della sua gran santità, parendo a lui dinon poterla offendere, fenza offesa di molti, esenza macchia della sua giustizia. Da Egitto paísò in Gerufalemme, per fervire, confolare , e fostemare con le fue Ecclelialliche, amendue Romane, e ricchezze i fanti Monaci ; Vescovi , e

Preti, ed altri Cattolici fino al numero di l detto, l'oscurò però molto con essere cacento, e dodici, dal Prefetto dell'Impera- duta negli errori di Origene, non tanto per dore in Aleffandria sbanditi, erilegati in fua colpa (che come donna non è meraviuna popelazione di Palestina, chiamata glia, che si lasciasse ingannare) quanto per Diocefarea, a' quali provvidde di tutto il necessario, e perchè le guardie glie lo vietavano, fi vesti di poveri panni, e su'l far della notte come se fosse stata una serva, ella ileisa portava loro quanto faceva bifogno. Seppe questo il Governatore di Palestina . e pensando poter cavare da lei qualche buo-na somma, la sece prendere, e porre in carcere, ma ella lo ammoni, che considerasle diede licenza per fare liberamente ciò , che faceva. Prolegui Melania in tal ufizio, finche Nostro Signore diede libertà a i fuoi fervi di poter tornariene a cala, poi fondò un Monistero in Gerusalemme, e si chiuse in elso con cinquanta Donzelle tutte dedieate al Signote, dimorandovi venticinque anni, come teftifica San Paolino, che in Nola l'albergò in cafa fua, e lo puote fapere da lei stessa, sebbene Palladio nella fua Storia Laufraca dice; che furono ventifette. In quello Monistero visse con si ra- rologio ne sa menzione nell'ultimo giorno diquelli, che con lei conversavano, ch'era maniera. tenuta, e chiamata un'aktra Santa Tecla, e così la nomina San Girolamo. Da Gerufacon gran festa, ed applauso, uscendo ad ancontrarla fino alla Città di Napolii suoi figliuoli, parenti, amici, e conofcenti, fe il fuo spirito al Signore.

quella di Ruffino, che l'accompagnava, e di Didimo il cieco, ch'era in Alessandria tenuto un' Oracolo di fapienza. Quetti, e Palladio, il quale serive la sua vita, la ingannarono, e di figliuola molto diletta; e divota, che prima era stata di San Girolamo, la fecero contraria, e nimica fua, perchè San Girolamo in Gerusalemme, e sua figliuola divotissima Santa Marcellain Rofe chi era, onde il Governatore la liberò, e ma si opposero a gli errori di Origene, e disfecero con la luce della verità le tenebre, con le quali Ruffino cercava di oscurarla. Eglièvero, che fi ha per ficuro, che questa Melania tornata in sè, conoscesse il suo inganno, e si siconciliasse con San Girolamo, perchè Sant' Agostino, e San Paolino la lodano molto. Lasciando dunque questa Melania, la Maggiore, veniamo a trattare della Minore, e più giovane fua nipote, che fu donna fantiflima, ed è nel Catalogo dei Santi, e come di tale il Martira fantità di vita, edificazione, e profitto di Dicembre. Ora la fua vita fu di questa

Sin da fanciulla era timorata di Dio, e molto inclinata a confegnargli la fua virgilemme tornò a Roma, dove fu ricevuta nità, onde chiefeistantemente a i suoi genitori, che non la maritaffero, palefando loro il fuo propolito, e deliderio. Ma come eglino erano canto illustri, e canto ricchi, e onorando carichi d'oro, e di feta, la vil- non avevano altri figliuoli, che lei, la quale tà, e povertà delli stracci di Melania, co- doveva essere erede, per la conservazione, me lo dice San Paolino. Poscia per istinto le successione della casa loro, essendo ella divino, e come fuggendo dalla calamità , folo dietà d'anni quattordici la maritaroe rovina , che poco doppo fopravenne a no a forza in un Cavalicre molto principa-Roma, quando fu assediata, e presa da le, uzual suo, di anni diciasette, per no-Alarico Re de Goti, di nuovo fi parti per me Pigiano. Fatto quel matrimonio con-Africa con Urbano fue figliuelo, e con tro fue gufto, come ella era tanto amica Albina fua nuora, Melania fua nipote, e delle caffirà, volle perfuadere a fuo mari-Finiano fuo genero, dove morendole il fi- to, che vivessero in continenza, lasciandogliuolo, ella con meravigliofa pazienza, e | zli in pagamento tutte le fue facoltà con che page dell'anima fua fofferfe la fua morte, e l'egli la lasciasse in sua libertà. Non consents di nuovo volle passare in Gerusalemme, lin ciò Piniano, anzi la pregò, che poiche nella qual Città quaranta giorni doppo, che Dio gli aveva congiunti aspettassero, che fu giunta, fini la fue pellegrinazione, ege- desse loro frutto di benedizione, perchè poscia nascendo eredi potrebbero fare più Questa è una breve somma della vita, e facilmente quello; ch'ella tanto desideramorte di Melania, la Maggiore, la cui vita va. Diegli il Signore una figlinela, e Mediffufimente qui noi non feriviamo, perche lania fubito la confagro al medefimo Se febbenefu Signora così paincipale, e tanto gnore, che gliela aveva data, perchè glacilluftre, epiena di buone opere, come fi è chè ella non aveva potuto confervare il

iua figliuola lo confervaffe, fenza che il vero, perchè molettaffe, e perfeguitaffe

mondo avesse in lei parte.

Doppo questo nacquegli un' altro figliuolo, che in finendo di nascere, effendo battezzato volò al Cielo, ma la madre dal parto rimafe molto maltrattata, ed in pericolo della vita. Senti ciò Piniano alla mifura dell'amore, che portava alla donna fua, ch'era grandiflimo, e promife, è fece giuramento a Dio di offervare caftità, e di vivere in continenza con la fua donna, se il Signore le dava vita e fattità, e folo quefto baftò, perchè fubito Melania migliorò per l'allegrezza grande, che ricevette il fuo fpi- loro utile le defiderava. rito, quando seppeció che suo marito aveva promesso. Ma quando la figliuola, che dell'Imperadrice, la quale mossa dalla fama avevano crede di tante ricchezze, e beni in breve poi le venne a morte, più fi confermarono questi due fanti conjugati nel fuo buon proposito, levando loro Dio quell' impedimento, perché più liberamente deffero a lui le loro persone, e facoltà, ripartendole in fuo fervigio, ed in beneficio de i poveri. Era Piniano all'ora di ventiquatte' anni, e Melania di venti, e con effer cosi giovani, ed in età cost florida, nella quale bolle il fangue, effendo tanto foggetta alle tentazioni della carne, ed altre battaglie, con effere così ricchi, e poffenti, nodriti in tanta delicatezza, ed abbondanza, e cis. condatida ogni parte di occasioni, si deserminarono di dar bando a i gusti,a i trattenimenti, ed alle vanltà del fecolo, e di pren. dere fopra di loro il giogo foave del Signore, per anclare alla perfezione, mediante principioavelsero molte difficoltà, e parella fua divina grazia, efavore.

Dapprincipio ebbero gran difficoltà, perche molti loro contraddicevano, e li difturbavano; ma il Signore, che li guidava, &fi voleva servire di essi, presto levò loro ogni impedimento, e rimafero liberi, e Signori di fe fteffi . E perche il tumulto, e ftrepito di Roma non era di loro gusto, nè a propofito per quello, ch'effi volevano, che era ripofo, equiete; paffarono dalla Città a certe cafe in Villa, dove vificavano gl'infermi, ricevevano i pellegrini, liberavano dalle carceri quelli, ch'erano prefi per debiti , foccorrevano i bifognofi, ed erano rifugio, e difcfa di tuttigli afflitti, che a loro ricorrevano. Per poter meglio far quetto vendetters parte delle loro possessioni, e terre, ma il demonio per inquiesarli, e distracrli da quei fanti intenti ;

fiore della sua virginità, deliderava, che, mosse un fratello di Pipiniano chiamato Sefuo fratello, levandogli alcune ricche poffessioni, ch'egli aveva, cercando falsi testimoni, ed alcuni de i fervi stessi di Piniano, che giuraffero quei beni effer fuoi, e non di fuo fratello: pure non puote la malizia, e l' aggravio di Severo far colpo nel Criftiano petto di Piniano, perchè non fiturbò, nè perdette la fua pace, ne lafciò di fare quello, che faceva, ne condurre avanti il cominerato, rimettendo quel negozio a Dio. confidato, che ( come padre de i poveri ) averebbe difesequelle facoltà, da che per

> Cosi nostro Signore lo fece per mezzo della fantità di Melania defiderò di vederla, e fattala chiamare, intendendo la molettia, e mal termine di Severo, la prefervò ne' fuoi beni, e fece lui castigare, quantunque a'prieghi dell'iftelsa Santa poi gli perdo-

Avevano questi Signori grandi, e copiose riechezze non solo in Roma, e per tutta Italia, ma ancora in Sicilia, in Ifpagna, ed in Inghilterra, ed erano tante, che doppo l'Imperadore non era persona di essi più ricea in tutta Roma. Ne vendettero in buona parte, e trovaronfi chi le comprò, e pago bene per fa pere, che l'Imperadore, e l' Imperadrice gli favorivano, e proteggevano, e determinarono poi per darsi meglio a Dio in vita religiosa, e persetta dar prima a lui apcora l'avere. Ed avvegnacche dapfe loro la vita incominciata, estretta, afpra, faísofa, e piena di fpine, e di fterpi; li confolò nondimeno tofto Noftro Signore, e doppo quella tentazione, e vittoria fi trovaronoliberi, elieti, giudicando, che quel camino folse più piano, ameno, e piacevole di quello, che ne' principi pareva, che con poca fatica fi potefse andare.

Non fi può con poche parole esprimere la liberalità e franchezza, con la quale quetta fanta coppia ripartirono i loro averia Monifteri, a i Tempi, a i Sacerdoti, e Ministri di Dio, agli Ofpitali, ed alle persone bisoanofe di quafi tutte le Provincie, e nazioni di cutta la Criftianità, in maniera che appe. na rimafe Ghiefa, ò luogo pio, che non godesse della benignità, e misericordia di questi fanti Cavalieri .

Navigarono in Sicilia, dove stenero alcuni

ne duro.

giunsero ad un' Isola, ch'era stata saccheggiata da gente barbara, captivando gli uomini, le donne, ed i fanciulli di efsa, evo. lendo quei Barbari cavar denari della loro prela, promisero di porre tutti in libertà se firifcattavano a buon prezzo, altrimente difsero, che averebbero diftrutta l'Ifola,

ed uccifi tutti li Schiavi. Seppero questo Melania, e Piniano, e giudicando, che Dio gli avesse condotti a quell'Isola, perchè li facessero un nobile fervigio, liberandola da così eftrema calamità, riscattarono gli schiavi, e diedero loro grande limofina, per alleggiamento del lorograve travaglio, e così quei Barbari fi partirono fenza più oltre danneggiare quell'Ifola, dalla quale la fanta coppia fi parti per Africa, egiunfe a Cartagine, e poi a Tagafte, dove era Vescovo Alipio discepolo di Sant' Agostino. Fecero ivi dimora, & edificarono due Monisteri, uno di uomini, el'altro di donne, che furono centotrenta, con le quali visse Melania sette anni come un' Angelo del Cielo. Da principio stava dall' Alba sino al tramontare del Sole fenza mangiare, ed all' ora mangiava poco, e non beveva vino, poi paísava fino a due, e tre giorni fenza prender cibo, ed alle volte fette con folo un poco di pa-

Davasi molto all'orazione, e quasi tutta la notte vegliava in císa, dormendo due fole ore profirata fopra un facco, fopra la nuda tetra. Scriveva molto bene, e con gran prestezza, occupandoli alcune ore del giorno in scrivere, e tradur libri, per fostentare i poveri con la fatica delle sue ma. ni, lavorando ancora per vestirli, ed in efli Gesul Crifto

Davafi molto alla lezione della fagra scrittura, il Signore la favoriva in essa, Sapeya molto bene la lingua Greca, era molto amorevole, manfueta, e molto piacente nella fua converfazione, ma dall'altra parte contraria, e nimica d'eretici, e di quelli, che feminavano nuove opinioni, e contratie alla dottrina commune della Santa Chiefa.

Chlusesi in una cameretta, è cella di lemo tanto stretta, che appena poteva capirla,nè ella fi poteva volgere da un lato all' altro, senza volere uscire, nè vedere, nè udire alcuno fe non per una finestrella,e se sua ma, dre Albina la veniva a vedere, e la trovava orando occupata con Dio, non la inter-

cunigiorni, indi passarono in Africa, e | rompeva sino, che non aveva finito. Passatilisette anni s'imbarcarono per Alessandrias dove all'ora era Patriarca il gran Cirillo, dal quale furono graziofamente accolte: indi passarono in Gerusalemme, per adorare que'fanti luoghi confagrati con la vita,e Passione di Cristo nostro Redentote. Doppó avere compito nello spazio di alcunigiorni la fua divozione, lasciando la madre( per efsere molto vecchia) in quella fanta Città, acciocche nel Monte Oliveto le preparaíse una picciola caía, dove fi poteíle ritirare, parti Melania con Piniano fuo marito per l'Egitto, ed andò al diferto di Nitria, così per ripartire le fue limofine a i Monisteride' Monaci, che ivi erano, come per vilitarli, e più accenderfi nell'amor del Signore, e di ogni perfezione, con gli cfempi di quei fanti uomini, che risplendevano per quei diferti, como le Stelle nel Firmamento.

Giunsero un giorno ad una capanna d' un fanto Monaco chiamato Efestione povera, e nuda di ogni commodità, e volendo darli qualche limofina, il fanto Monaco non la volle ricevere, dicendo che non aveva bilogno, e non potendolo perfuadere ad accettarla, pofela Melania fegretamente in una sporta, che ivi era con un pocò di fale, (che era tutto il suo sostentamento) e raccommandatali alle fue orazioni fi partirono da lui, ma eglitrovato nella fporta il denaro, lo prefe, e correndoli a gran fretta dietro, ad alta voce gli difse , che prendesse il suo denaro, perchè egli non fapeva in che impiegarlo, ed efsendoli replicato, che feegli non aveva bifogno, lo desse ad altri, che ne avessero necessità , rispose, che di li non passava alcuno, il perche prendefsero illoro denaro, e veduto, ch'essi non lo vo'evano, lo gittò nel fiume, c fe ne tornò alla fua cella: così ne trovarono altri molti, che non volevano accettar denari, e fuggivano dall'oro come da una velenosa serpe.

Finita questa santa pellegrinazione se ne tornarono per la strada di Alessandria in Gerufalemme, dove Melania trovò preparata la fua cafa nel monte Oliveto, e fi chiufe in essa con determinazione di non vedere ne parlare con alcuno fuori, che con fua madre, e con quello, che prima era flato fuo marito, ed all'ora era fuo fratello in Crifto, e con un' altra fua cugina da lei alleyata, le quali la venivano a vedere di cinque in cinque giorni, ed in questa maniera

di vita stette quattordici anni.

Mori sua madre, e doppo averla sepellita, avendo compito con l'uffizio dovuto alla pietà, entroffene in un'altra cafetta, che non aveva luce, dove dimorò un' altr'anno, digiunando, piangendo, egodendo de i favori, che Dio dava all'anima fua benedetta.

· Sparfeli per quei confini la fama di quefla Santa, e ferva del Signore, onde concorfe a lei gran numero di Vergini, e di altre donne, e per raccoglierle, e guidarle meglio a Dio, fece edificare un Monitteso, nel quale si chiusero novanta Vergini con altre donne, che avevano paffata la loro gioventu licenziofamente, edella con effe, sebbene per la sua umittà non volle esfere fuperiora . ma che fosse un'altra . ftandosene ella come novizia , e serva di tutte . E'vero, chenel digiuno, nella penitenza, nell'orazione, e mortificazione delle fue passioni, nel sienzio, modestia, pazienza, mansuerudine, e principalmente nella carità, fervigio, ed ajuto dell'altre, ella era la prima, e la guida, maestra, e Capitana di tutte, con opere, e con parole infegnando l'ubbidienza, che dovevano ofservare con le loro Superiore, e narrando loro a propolito efempi di quelli, che aveva uditi, ò veduti dei fanti Monaci . Diffe una volta, che effendo un giovine andato da un fanto vecchio Eremita a pregarlo, che lo ammetteffe in fua compagnia, il vecchio prima di ammetterlo, gli diffe, che deffe di buone ceffate, e pugni ad una flatua, che ivi era. Facendolo il giovine , commandogli poi la feconda volta, che di nuovogli desse molti gravi colpi, e li dicesse molte ingiurie.

Doppo che il giovine ebbe ubbidiso, e fatto quanto gli aveva commandato, gli chiefe il vecchio fe quella starua si era lamentata, ò fdegnata, mostrando sentimento alcuno, e rispondendo il giovine, che la ftarua fempre era ftata come status, e muta senza fargli resistenza, nè rispondere parola a quanto aveva detto contra di lei; gli diffe di nuovo il vecchio: Questa è dunque la vita del Religiofo, e quello, che tu hai da fare, fe vnoi dimorar meco.

Flor Santt. S.Strav. Parte 11.

Perchè il Signore fosse più enorato, e plorificato, edifico ivi un Tempio, eloar-

I stando occupato Piniano suo marito, che come Monaco viveya trà Monaci, finendo il corso suo mortale passò a godere della vita immortale, ed eterna, e Melania come feavesseall' ora cominciato a servireal Signore ( parendole, che nulla fosse ciò che fino a quel tempo aveva fatto ) si diede per lo spazio di quattro anni a maggiori fatiche, e digiuni.

Desiderò di fare un Monistero d'uomini, e già non avendo con che, per aver confummate tutte le fue grandi ricchezze ne i poveri, Dio nostro Signore per le mani di un'uomo ricchissimo gli diede ruttoció, che faceva dibbifogno per quella fabbrica, e per il mantenimento de i Religiosi, ch'entrarono in quei chioftri.

Aveva Melania un Zio fratello di fuo Padre, ò come altri dicono di fua madre, chiamato Volufiano, il quale era Cavaliere principaliffimo, Prefetto di Ro. ma, e ben iffrutto nell'eloquenza, e nella Pilosofia, ma era Gentile, dedito allo studio dell'arte Magica, ed affezionato a gli Autori, che la infegnano. La madre di questo Volusiano Signora Cristiana, effendo molto pia, e divota di Sant' Agostino, pregava il Santo affettuosamen. te, che trattaffe con suo figliuolo, e li ferivesse sovvente, acciocche il Signore per fuo mezzo lo facesse Cristiano.

Fecelo il Santo Dottore, e leprime delle sue epistole sono indirizzate a Volusiano, rifpondendo alle fue dimande, ed infegnando l' eccellenza della nostra fanta religione. Ma non battarono queste epistole, ne la sollecitudine di Sant' Agostino, a fare, che Voluliano apriffe gli occhi, e fi converzisse prima, che fosse vicino alla morte , che all'ora finalmente lo riduffe il Signore, prendendo per mediatrice S. Melania fua nipote. Perchè effendo stato mandato Volusiano dall' Imperadore di Roma all' Imperadore di Costantinopali per Ambasciadore, su sorpreso da una grande infermità, ondo ferito dal Signore mandò in Gerufalemme per Melania; ed ella doppo lunga orazione per configlio di gran tervi di Dio, passando in Co. stantinopoli lo visitò, e con il suo esempio, e buone ragioni lo riduste a tal mutazione, che ricevette il fanto Battefimo, ed armato de i Santi Sagramenti , diede il fuo ricchi di molte reliquie, nella qual opera [ fpirito al Signore con meraviglia grattde,

puta, e Cristiana, che lodava il Signore, che avelle voluto fervirli di una donna debole, per gran cofa, e che per tanti altri, e così avantaggiati mezzi non fi era potuta condurre a fine. In Costantinopoli fece altre due cole memorabili Melania, perchè effendo flata accefa, e ferpendo in quei tempi l'erefiadi Neftorio, ella fi oppose, c con le sue dispute, ed argomenti riduste molti eretici, ch crano ingannati . Parimente nel Palagio dell'Imperadore, dal quale fu moltoben ricevuta, semino la semenza del Ciclo, e fece molto frutto , specialmente con Eudofia Imperadrice, a cui persuale, che se ne andasse in Gerusalemme per adorare quei fanti luoghi, il che fece . Melania poi tornò da Costantinopolialla fua folitudine, e volfe l'Imperadrice trovarsi nella dedicazione del Tempio , che per il Monistero Melania aveva edificaro, e vistare le Vergini, che con lei erano, onorandola, e riverendola in ogni cofa, come madre spirituale. Ma la fanta donna comprendendo, per luce del Cielo, che fi avvicinava il felice fine della fua pellegrinazione , e che il Signore la chiamava per darle la corona, che cosi beneaveva meritata, volle prima prendere congedo da tutti quei fanti luoghi, e di nuovo vificarli ad uno per uno con interna divozione, e lagrime. Venuto dunque il beato, e glorioso giorno del Natale del Signore, entroffene nella spelonca del fanto Preferio , e diffe a fua cugina, che non averebbe celebrata quella Pafoua più con effe e congregatetutte quelle denzelle, le manifeità, che ella voleva partire, per effere tale la vo-lontà del Signore, ele pregò, che ficonfolaffero, e conformaffero con la fua fanta volontà, amandolo molto, e vivendo come chi vive ne gli occhi di Dio, che penetrano i cuori. Fece poi una lunga, e dolcissima orazione al Signore , supplicando umilmente, che la ricevelle nel fuo feno, e cosi stando in orazione, e verfando molte lagrime fu affalita dall' infermità, che la riduffe al fine, separando dal corpo quell'anima beatiffima . che bene l'aveva saputo domase, e vincere. Fu la fua-morte l'ultimo giorno di Gennajo, fecondo il P. Frà Lorenzo dre partori alli 8. di Settembre quelle Serio, e fecondo il Martirologio Moma-, primogenita fua Figliugia , cui nel

de. & edificazione di tutta la gente fa- i no l'ultimo di Dicembre, nel qual gior no i Greci la celebrano. Concorfero al le sue esequie il Vescovo, e i Monaci il Clero, ed i Cittadini di Gerufalemme e di tutta quella vicinanza, ed avendo cantato tutta la notte Inni, eSalmi, fecondo il costume della Chiesa Cattolica, la sepellirono con grande solemnica , e pianto d'innumerabili persone , cui la Santa avea soccorfe, ed ajutate. Fece Dio per lei ancora mentre visse molti miracoli; cacciò il demonio da una giovine, che aveva cosi chiuli i denti, che nors poteva parlare, ne mangiare, e stava per morire per mancamento di sostanza. Ad un'altra donna, che aveva la creatura morta nel ventre, ponendo fopra di lei il cinto, che portava, diedela vita, gittando la creatura morta, e rimanendo la madre viva. Di Santa Melania feriffero il Metafraste, e Palladio nella sua ftoria Laufiaca, e di lei fanno menzione San Girolamo nell'epistola 70. Sant' Agostino nell'epistola 225, e 227, ed il Cardinal Baronio nelle fue Annotazioni al Martirologio all'ultimo di Dicembre, e nel quarro, e quinto Tomo de i fuoi Annali.

## All 9. Marzo . . .

LAVITA DI S. GATTERINA Da Bologna Monaca di Santa. Chiara.

Acquequelta Santa l'anno del Signo-re 1413, ed ebbe per Padre Giovanai Vigri da Ferrara, il quale pa sato a studia-re la legge in Bologna, confegui il gra-do di Dottore, e su ammesso ad una Cattedra delle prime, acciò infegnalle agli altri ; per lo che fu dichiarato Cittadino di quella Città, e sposoli con Benvenuta Mammolini di Profipia antica e nobile . Il Marchele di Ferrara lo destino Ambasciadore , e poi Agente in Venezia , dove per gli stelli rifpetti ottenne una delle prime Cattedre nello ftudio di Padova 4 & in que fto frattempo di fua mancanza la moglie restata gravida nella casa di suo Pa-

nascita la Santa Vergine la notte antecedente ne fece rivelazione a fuo Padre in Padova . Inolttandoli nell' età scuoprivali amorevole a tutti , e caritativa co poveri , dando loro guanto le veniva alle mani : dilestavafi lafciati gli paffrempi puerili di cofe divote, e rendevafi grata a Dio, ed aile Creature . Di undict anni commandò il Padre che foffe condotta in Ferrata per effere educata colla Principella Margherita figliuola del Marchese. Ivi giunta trasse a se l' affetto di tutti, feguitò lo studio della Grammatica principiato in Bologna, e vi fece per il suo grande spititonotabile profitto.

Non affezzionossi petò alla Corre, che anzi rifolvette di ritirarfi , e farfi Religiosa. Due successi savorirono la di lci Santa intenzione. Uno fu, che la Principessa si maritò con Roberto Malatesta Signor di Rimini, dove Catterina quantunque invitata non volle andarvi . L'altro che nel 1426. morendo fuo Padre in Padova, ella rimafe libera per difporre di se stessa essendoche ancora la Madre la secondava . Risolvè subito di vivere in perpetua castica, e per tutta la vita impiegarli in opere Sante , ancorche per questo sopportaffe nojosi affakti da' Parenti , e dagli Amici . Si mife per tanto fotto la direzione d' una-divota Vergine per nome Lucia de Mascaroni ; la quale ritirata in cafa d'una vedova fua zia, e vestica dell' abito del Terz'ordine di Sant' Agostino viveva in sompagnia d'alquante Donzelle d'abito fecolare con molta efemplarità. Imitava ella gli efempi di virtii, che riceveva in quella Congregazione con gran diligenza ubbidendo non folo la commune Maeftra, ma ancora tutte l'altre, studiando d'avvanzarfi alla perfezione; e già molto inoltravafi, quando il Signore per apriechirla di maggiori meriti , permife , che fosse tentata. La prima tentazione fu circa la verità del Sagramento, dalla quale non trovava mezzo diliberarli ne colla confessione , tiè con altro ; anzi quando doveva communicarli quella crefoevagli, ed una volta tanto le crebbe. che effendosi communicata, e poi divenuta come fuori di fe, postasi in ginoc-

tesimo nominò Catterina , della di cui j neva giù , non avvedendosene , nè trovando ripofo. Con tutto ciò rinforzando ella a cutto potete l'orazione, il Signore le diè a conoscere, chenell'Ostia confegrata fi trovava realmente la Divinieà, ed Umanità di Crifto infegnandole tutte le verità, che a quel Sovrano Missero appartengono. Quella Steffa mattina oltre questo ricevette due altre illuminazioni, una per conofcere il Mittero dell'Incarnazione & L'altra per quello della Santiffima Trinità, delle quali lascio feritto ; che non le bastava l'animo di riferirle, e nel suo Breviario manoscritto , che fi conferva in Bologna , dove è l' ufizio della Santiffima Trinità , vi fono notate di suo carattere queste parolo: Ego vidi eam, & intellexi Dei gratia .

Nel terz'anno del fuo Ingresso in casa di Suor Lucia ebbe accertamento dal Signore d'aver ottenuta la plenaria Indulgenza de' fuoi peccati, del che lo aveva pregato con fervote straordinario. Ottenne anco di vedere due volte il Padre S. Francesco, che l'inanimi a camina-re per l'acquisto della persezione. Nell' anno 1431 cbbe una mirabile vitione del Gludicio, ma dubitando ella, che quefta fosse stara una illusione del nimico commune per ingannarla , fi mife a pregar il Signore , che fi compiaceffe manifestarle la verità ; onde infervorandofi nell'orazione fu efaudita, e certificata quella effere stata visione Divina per la qual cofa rifolyè di fempre più cfattamenteamare, e fervire pet l'avvenire il Signore. \*

A questi proponimenti opponendosi il demonio tentolta di difubbidienza con fortiliffimo artifizio; ed ella accorgendofene della maligna fuzgestione a quello rivoltali diffe: Sappi maligno, che non potral darmi battaglia si occulta, che io non la conofea: ma caro le costarono quete parole , o perche a Dio tant' ardire non piacque, o perche volesse efercitarla, o perche il demonio arrabbiolli per tale rifpofte , o per altri fi4 mi a noi occulti , ed ella fleffa credette, che ciò fosse permissione di Dio per umiliarla.

Comparvele il nimico in forma della Gloriofa Vergine Maria, cui ella allora chione ora s'alzava in piedi, ora fi po- pregava, chele concedeste grazia d'amar Xx 2 arardentemente il suo Figliuolo, ed aven- guadagnata il demonio, anzi essendot dole dette queste parole : Se tu leverai ella avvanzata a grado più alto di vir da te l'amore viziolo io ti darò l'amore virtuoso, confiderandole ella, interiormente le fu risposto, dover fare o- dola le disse : Tu non hai voluto levare gni sforzo per iscacciare da sè l'amore della fenfualità , e del proprio parere , il che in se stesso era buono configlio, e perchè ella bramava di giugnere alla perfezione, risolve di ubbidire in ogni cofa ciccamente alla fua Superiora. Le apparve inoltre la seconda volta in forma di Crocifisso, esortandola come prima , o piuntolto ingannandola con dirle molte altre cole in commendazione dell' ubbidienza, ma però di difubbidienza tentavala, ficchè quanto dalla Superiora era fatto, ovvero ordinato, tutto apparevale riprensibile , e da findicarfi . Il Signore però, che la voleva mortificata bensi, ma infieme vittoriofa, ajutavala continuamente, ed ella scuopriva gli sentimenti, che venivanie, e lo faceva con canta vergogna, che più volte avrebbe potuto lavarle i picdi colle fue lagrime , per la moltitudine delle quali pareva impossibile, che gli occhi non le uscisseto dal capo , le Dio non le avesse conservata la vilta , ed una volta le fi vidde ancora per mancanza d'umore aqueo uscir fangue. Provò ancora molta debolezza nel corpo, cui giudicando ella esfere effetto dell' amor proprio , e rammentandole d'effere stata ripresa di questo in quelle falle apparizioni , tanto pid si doleva ; per questa causa non posfendo ella intervenire agli ordinari efercizi, fu molestata dalle compagne, ficche ( comeche di patire desiderasse ) non cessandole il sospetto , che queste debolezze fossero un' effetto del fenso, per la gagliarda apprentione di ciò, poco mancovvi, che non impazzifse ; ed è credibile, che questa sia stata una pena quafi incomprensibile, penchè liberata ebbe a dire più volte, che se le foise propolto o di tornare un' altra volta in quell' angoscioso vivere , o di sopportare nojosa morte, senza dubbio averebbe accettato di buona voglia qualunque tormento acerbiffimo piuttofto che mai più vederse in quel miserabile

tu , le apparve di nuovo in forma del la Santa Vergine , e come rimproveran da te l'amor viziolo, ed io non ti daro il virtuolo del mio Figliuolo . Il che ponderando ella , e giudicando , che veramente fosse stata la Vergine Santissima credeva di effere in diferazia del Signore , e farebbeli disperata , quando non l'avesse egli soccorsa, facendole riflettere, che in tutte le passate turbolenze ell' ayeva perseverato nella buona volontà . e che di effa piucche d' con' altra virtal egli fi compiace . Tentolla ancora acció scrivesse queste sue false apparizioni da lei tenute per vere, tentazione , che ella ributtò con invitto coraggio effendo di già ben fondata nell' umiltà , e questi narrati combattimenti durarono per cinque anni , dopò li quali il Signore si compiacque di farle conoscere il vero . Istigolla di più acciocche bestemmiasse Dio, e non avendo ella giammai acconfentito, febben era rimalta molto turbata , non avendole giovato nè confessioni, nè Communioni ; finalmente una notte , mentre dormiya, avvicinatofele il malvagio le difse, che bestemmiasse Iddio, cui ella benche dormiente sispose : Non farò mai questo , prima lascierò uccidermi , partiti di qui iniquo : Parvele, che da virtul Divina scacciato se ne suggisse con molto strepito, che ella svegliata sensibilmente intele, e restò illuminata donde le passate tribulazioni provenute le fossero . Ringraziò ella di tutto il Signore ; tuttavolta continuò a molcitaria il himico, e di superbia, e proccurando di perfuaderla, che si ritiralse al diserto, e che lasciasse quella Casa, cui trattavafi di ridurla in Monistero , perche in gueita maniera avrebbe possuto passariela a fuo piacere col Signore fenz' assognitarfi a voti , e ad obbligazioni : ma efsendo stata soccorsa dalla Divina Bontasonpre ne rimafe vincitrice, è determinodi perseverare nello flato intrapreso / Fu tormentata di più con gravillima tettazione di fonno, che ne giorno ne notte scacciar poteva. Una matim elendo così travagliata mentr' afcolora la Con tutti quelli afsalti non avendola Santa Melsa, ne potendofi librate fu

Mrs.

tentata di diffidenza dell' aruto Divino , I ma il Signor liberolla , avendole fatto l sentire gli Angioli a cantare il Sanctur con quel che fiegue per lo che fu rapira fuori di sè , e diffe, che fe quel canto fi foffe prolongato farebbe morta di dolcezza, e per mezzo d'esso restè libera dal fonno, onde poi fin' alla morte poteva vegliare le notti intiere o per contemplare, o per altra faccenda. Neffuno se n'accorse di questo ratto i alcuna volta però permife il Signore, cheli pre-fenti vedeffero qualche favore fattole; imperocché effendole un giorno mentre colle Compagne in una stanza filava, e infieme infieme in Sante medicazioni occupavali, apparla la Beata Vergine, ella all' improvvilo profondissimamente fino a terra inchinolla ; del che stupendosi le altre, che non vedevano alcuna cosa gliene dimandarono la ragione, cui ella per ubbidienza con Santa semplicità loro manifestò. Le apparve ancora San Tommafo di Cantorbery una notte e mentr' erafi addormentata appoggiata ad una Tavola , e perché dopo il mattutino fermavefi ella in orazione, e queste vigilie eranle molto gravi, il Santo le impose, chè facesse quello, che avesse veduto esso a fare. Offervo per tanto, che il Santo fi poneva in orazione, é poi statovi alquanto fi metteva a dormire, e ripolato-fi un poco tornava ad orare, additandole , che ella pure faceffe lo steffe : dopo questo se le avvicinò, e le porse la mano , acciocene gliela baciaffe , cui fvegliatafi gliela bació, ed effo disparve . Da indi in poi fatta alquanta orazione dopo il mattutino andava a ripofarfi un poco fecondo l' avvertimento del San-

Morea in que' tempi Bernardina Mafcharoni zia di Lucia aveva lasciata erede fua nipote con obbligo di fondare un Monistero regolare con clausura. Penfando Lucia all' efecuzione, e cercando d'incamminare quanto-più poteva nel fervigio del Signore le Giovanetre adunate, fervivali per Direttori, e Macitri Spirituali de' Frati Offervanti di San Spirito in Ferrara, a' quali elleno fi affezzionarono cotanto, che pensarono di pigliar l'abito Francescano e la Regola di Santa Chiara, cui s'induffe ancora Suor Lucia, comeche vestitati dell'abiso del Terz' e con queste ottenne ancora, che Suor Flor Santt S. Strav. Parte II.

ordine Agostiniano. Vi furono però degli oftacoli perciò effettuare, perchè avendo Suor Lucia contrattato con un Fornajo la compera della di lui cafa contigua alla fua per fare il sufficiente al difegnato Monistero, non volle il medelimo effettuarne la vendica, istigato a ciò da' Parenti d'una discepola della suddetta Suor Lucia, chiamata Ailifia. Ne qui fermandoli costei fuscitò ancora una lite , nella quale cercava di far vedere , che effendo fittate lasciate quelte facoltà, perchè Suor Lucia facesse un Monistero sotto la Regola di Sant' Agostino . e non avendolo ella voluto fare fotto queita regola era perciò decadera dall'eredi-

tà, e che ad ella, la qual perfifteva nel propolito di criggere il Monistero fotto la Regola di Sant' Agostino, si apparteneva il Legato. Fu dal Giudice fecolare in Ferrara aneora così giudicato i ma costretta Lucia ad appellarsi di questa sentenza, perchè di Giudice incompetente, e trasportata la causa al foro Ecelefiaffico, fu annultata quella fentenza dal Vicario del Vescovo, il quale impofe filenzio alle contrarie, che non avevano nè anco pretefto apparente fopra quelle facoltà, non conftando quelto in modo alcuno dal Testamento.

Con l'occasione di questi liriggi fu cavata prima Ailifia con tutte le complici da quell' abitazione, affine di poterla ridurre in Monistero . Di tutti questi accidenti n'ebbe un gran rammerico la noftra Santa, la quale dovendo uscire, non usci se non ottenuta promessa, che subito, che fosse stata ridotta la fabbrica in istato di potersi abitare, faria rientrata, e'n quelto tempo ottenne con lagrime di ftar ritirata in un Monistero non avendo voluto andare in casa di sua madre. Ricusò costantemente partiti d'accasarsi, ed ebbe affai da contraftare affine di persistere nel fuo Santo proponimento, cui potè adempire col ritornare dopo pochi meli al primo Monistero con cinque sole delle compagne uscite. Entratavi si prostrò dinanzi ad un Crocifilso, ringraziando divotamente il Signore, che ve l'avesse condotta, e pregandolo a non volerla più lasciar uscire. Colle sue orazioni cacciò in fuga il demonio, cui vidde in ifpirito, che tentava di rovinare quella nuova fabbrica,

Xx 3

re quest'abito, equesta regola, cui Cat-Signori di Carpi.

vala, efatta, che ebbe la professione co- con fegni, che indicavano la ricevuta minció a conoscersi meglio per quella, che grazia y perchè le labora y e la parte della era dalle Suore, e da Padri che governava- faccia, che toccò quel Sagratissimo volto no il Monistero. Essendoscle nel cuore ao- rimasero bianche come asperse di latte, ceso desiderio d' istruire le giovani , enc tanto pid che il suo colore era olivattro , erano per entrare nel fervieto di Dio , pen- ed il fuo corpo diffondeva un' odore foasò di comporre un libro in cui infegnare i l viffimo :

Nel tempo del Magistero ripevette da Lucia inclinata alla Regola di S. Agostino Nel tempo del Magistero ricevette da condiscendesse a prendere la Regola di Dio questa singolazissima grazia di sapere Santa Chiaras ed alcune altre delle forelle tutt' i dolori corporali, ementali da Gediederoaneora elleno il consenso a piglia- sil Cristo sofferti particolarmente nel venerdi Santo , ed appunto una notte del veterina colla maggior parte delle Compagne nerdi Santo prostratasi avanti ad un Crocidefiderava. Cod prendendo l'abito, e la fifso in cella ne ricevette la grazia. Nel regola di Santa Chiara fi mifero fotto la cu- 1445. ottenuta licenza dalla Badefsa di ftarra de' Frati Osservanti , co' quali e col sone la notte del Nascimento di Gesti Cri-Vescovo conchiuso il contratto surono sto in Chiesa per confummarla in contenvestite dal Provinciale di detti Osservanti plazione le apparve la Santissima Vergine nel 1432 essendo Catterina di 20. anni in col suo Fgliuolo fasciato in forma di Bam. circa. Lucia ritenne lo stessoabito Ago- bino nato di recente, e glielo die nelle ftiniano, e la cura dell'altre lasciolla in braccia. Ella se lo strinse colle sue bracparte, facendo ifficuire Badessa Suor Tad- cia ponendo il suo volto sovra quello del dea Pia persona nobile, e prudente de' Pargoletto, ed abbassando ella per la seconda voita la fua faccia sparve la visso-Trovandofi Catterina fotto la delidera-ta Regola colla maggior efattezza ofserva-un' ora . Reftò ella colma di giubilo , e

rimed per vincere le tentazioni, colle quali Viddero ancora le Monache la matti-il nimico fuole afsalire le principianti s e na, che la fun faccia mandava canto fplen-perche lo nafocondeva sopra una feggiolinia dore, che fisamente non potevano rimiinvolto in una coperta di pelle, quale fem- rarla. Continuò per alquanti meli a difprecuciva, accioche da nelsuno non folse fonderii dal fuo Corpo cotetto odore, coveduto nè letto, un giorno avvedendofene, ficchè ella costretta dall'ubbidienza dovet-che la coperta era stata idrucita, e letto il te confessare il tutto, e sobben dimandò co libro, prendendolo gittollo nel forno, al prieghi d'effer tenuta fegreta, si feppe dalle quale si trattenne finchè tutto su consume Monache, da' Secolari, in Ferrara, in Bomato. Il Signore però difpose, che quello, logna, ed in altri luoghi diversi. Ebbe el-che ella non sere co scritti operasse colla le moste altre grazie, e rivelazioni. Un vace ispirando sile Suore ed a Padri a far- Pellegrino, cui fece ella limosina, diedele la muestra delle Novizze. Ripugno ella una scodellina di mistura incognita, e non poco ; ma finalmente dovette, se pro-curò efeguire il fuo impiego colla maggior gine Maria aveva dato da bere al fuo Figliapplicazione a lei poffibile moltiplicando aolo in età di Pargoletto, il quale impofele, gli atti di virtil afsai più, che nel tempo tra- che la confervaffe fino al fuo ritorno, ma foorfo. Dava ad clieno fingolariffimi docu- pid non fi vidde. Crede effere stato il Pamenti, e fra gi'akti, cheavessero una vo- triarca S. Giuseppe. Da akti fu giudicato, lontà rifoluta di attendere a fervir Dio, per ebe lo fapeffe per rivolazione, attefochè d' la qual cosa inculcava loro, che dicesserol' indi in poi ne su divotissima . Partendo orazione usata da Santa Chiara: Omnipo- di Ferrara la diede alla Prelata con ordine tent fempiterne Dour, fac not tibi femper er che la restituisse al Pellegrino, se fosse devotangerere voluntatem, be majefiati tug tornaço; fe no, lafciolla in dono al Mofincero cor de fer vive. Assegnava outini rime niftero con obbligo, che ogn' anno nel di per vincere le tencazioni ma non folo fa- giorno del detto Santo l'esponesero in peva infegnarecon paroleil modo di vin-cerle, che ancora cibbe virtu di liberarne spe-ancora d'essere portata in estati dal suo Ancialmente efsendo Maestra delle Novinze. gelo Custode alla Funzion delle Canq-

piz-

nizzazione di S. Bernardino da Siena, e pel | nuovo Monistero. Ubbidiron elleno, e medelimo tempo sebbene affisteva in ispi- secero scelea di Catterina senza niente norito ricordatafi dell'infelice stato d'un suo sificarle, sapendo, che sarebbesene oltre fratello uterino di vita afsai difsoluta, fupplicò il Signore interponendovi l'intérecfijone del novello Santo, che l'uomo per- terponendo per mezzo la Santifima Ver-

stero di Ferrara non offervolli claufura il Signore, e le difse, che si rassegnasse con dispiacere di quelle, che amavano la al suo Divino volere : replicando ella , ruiratezza, e specialmente di Catterina, che desiderava morire nel luogo, in cui la quale per ottenerla ricorfe coll'orazio- fi trovava ; le fu risposto, che in Bologna ne a Dio ed all'intercessione di Santa Chiara. Venne a morte la Badeffa, e penfandoli a fostituiene un'altra, la Sposa per prepararsi agl'imminenti travagli ordi Gesil Cristo fuggeri a Suor Lucia, dino un rigorolissimo digiuno di pane che per mezzo de Superiori dell'Ordine, cotto nell'acqua, tanto poco, che appecoll' Autorità del Sommo Pontefice, fi na potea fostentaria . Alle sue consuete facellero venire da qualche Monistero de' penicenze ne aggiunse dell'altre, onde il più offervanti una o più Monache; spe- corpo indebolitosi suor di misura cadde rando, che in quelta maniera avrebbe in una pericolofa infermità. In quelta il introdotta la totale claufura. Di fatto fu Signore le notificò, che dovea andare in ottenuto dal Papa, che da Mantova ve- Bologna. La vitione fu che in una connisse la Badessa, ed altre Monache, le templazione essendo stata rapita in estasi.

avendo i Superiori, e Suor Lucia deter- dimandò ella per chi fossero apparecchiaminato di deputare Catterina a tal uffi- te, particolarmente una più vaga, e più zio, ed avendoglielo notificato, ella ne follevata dell'altra : le fu risposto, ch: fenti così gran rammarico, e sparsetan- erano per due Monache, e la più sublite lagrime, che li commoffe a non co- me per Suor Catterina da Bologna, ma

fua Bonta, onde a lei ricorrevano ne'fuoi Vigri. travagli. Così effendole imposto, che | Essendo a buon termine le necessarie, ni. Nel suo tempo accadde la lagrimevo- adi 20. Luglio 1456. le Tragedia di Costantinopoli prefa da Turla Tirannia de Turchi.

modo afilitta i nulladimeno clia lo penetro, e per ovviarvi ricorfe al Signore, inverso si ravvedesse, e ne ottenne la grazia. gine, aggiungendo alle orazioni molto Per lo spazio di 20. anni nel Moni- penitenze, e mortificazioni. Le apparve terminerebbe la vita.

la canto sopraggiunte la Quarctima, e quali arrivate stabilirono la clausura. Ile pareva di stare in un lucidissimo luo-Avanti, che si tentasse questo trattato go, in cui erano due nobilissime Sedie : -tirigneria per non aumentarie il dolore, non capi ella il fenso germano delle pa-Erafi sparsa anco fra secolari la fama di role , perchè chiamavasi Catterina de'

facesse orazione per la Cirtà di Bologna provvisioni pe'i Monistero in Bologna suaffediata da Filippo Maria Visconti Du-rono deputati alcuni Cittadini con Frà ca di Milano, le su rivelato, che la det-Gior Battista da Levanto Vicario Geneta Città farebbe rimaita libera, e rotto il rale degli Osservanti, ed il Beato Marco Nimico, come successe doppo poehi gior- Provinciale con altri Padri, che giunsero

Nella fera precedente alla pattenza prefechi, per cui mentre faceva ella orazione, Catterina licenza dall'altre Suore, baciò il Signore le disse, che non s'affliggesse, loro gli piedi, dimando perdono de' difatteforche per i percati, ed offinazione fetti, e di non esersi approffittata de' lode' Greci quell'Impero era paffato fotto ro Santi esempi. Fece anco au'i dolore , che provava in dipartirli da else un bre-Oltre le suddette cose essendo divenu- ve, ma affettuoso discorso. Useirono elta celebre in Bologna la Bontà delle Mo- la, ele Compagne alle cinque ore per ifnache di Ferrara, i Cittadini di quella fuggire il concorfo delle genti. Era ella Città pensarono di fondarne un Mo, mistro . Li Padri dell'asserva a eausa del mistro . Li Padri dell'asservazza, co' mistro . Li Padri dell'asservazza co quali in conservo il pensiron avvisarono dall'astre , e della Pestaura conferniale , le Monache, che deputaffero le Mona- che fu d' nopo portarla a braccia nella Catche, ed una di effe per Abbadessa di un rozza. Quei, che la viddero dubitarono,

ŧ

ï

1

perché venendo l'occasione la segnasse . Ma avvenne, che assentatasi nella Carrozza ricuperando ad un tratto le forze rinvigori, come se non fosse mai stata inferma, e divenne sin colorita nel viso.

Restarono tutti di ciò stupesatti, particolarmente avendo veduto, che ne paffi difficili, ne quali fu necessità di smonta da una tentazione col loggere la prima carta re dalla Carrozza elsa caminava fenz'aju- d'un libro conforme le aveva ella commanto al pari d'ogn'altro più gagliardo; anzi dato, per la qual tentazione non avcangli venutale necessità di scrivere alcune lette giovato ne orazioni, ne discipline,ne cilizi. re per istrada lo sece senza noia, cosa, tà di Bologna, e tre migliz fuori di quelle carrozze, che erano andate ad incontrarno Legato, e Filippo Calandrino Vescovo Cardinale fratello uterino di Papa Nicolò V. all'ora dimoranti in Bologna uscirono proceffionalmente col Ciero, col fione ad un Convento detto lo Spedaletto furono nel Monistero del Corpa di Cristo. Segui ciò a' 22. Luglio del 1456. Introdotte l che furono nel luogo appuntato diedero gli due Cardinali il Possesso alla Badessa.

Scorfi tre giorni fu ferrato il Monistetrasferirono nell'Abazia di San Cristofo-Reggimento ancora proccurò, che fi compraisero alcune stanze contigue, e furono date tante limoline, che s'acconciò un'ampla, e commoda abitazione, effendo in pochi mefi il numero delle Suo-

re arrivato fino a do.

sacolofamente guarita, merec della no- però le priffine forze.

che per la strada morifse, onde ad una i stra Santa, che avvisata dell'accidente, compagna fu data la candela benedetta , v'accorfe, ve l'aggiustò alla gamba nel modo convenevole, e dandole la benedizione, ve lo riuni cosi che non vi restò neppure segno del taglio, cessandole ancora lo spasimo. Ed oltre questi corporali sovvenimenti vi postiamo ancora ag. giugnere il soccorso d'una necessità spirituale d'una Novizza, che rimase libera Effendo ridotto il Monistero di Bolo-

che alcuni meli prima non avea poffuto ana quanto alla fabbrica a buontermine, fare per la debolezza. Arrivarono alla Cit- quanto alle Monache, e quanto ancora all'Osservanza regolare stabili ella acciocla trovarono buon numero di Matrone col- chè fempre confervar fi potesse quel primo servore alcune poche costituzioni, le le. Il Cardinal Bessarione Vescovo Nice- quali furono di buona voglia accettate da tutte. Doppo-queite cose non aveva ell' ancora compito il triennio della fua Prelatura e perché il Beato Marco da Bolozna Provinciale giudicando gran difordi-Magistrato, e col Reggimento ad incon- ne, che le Donne elette negli Ordini Retrarle. Le condusero per modo di provi. golari una nolta Superiore vi continuasfero tutta la vita loro, ottenne dal Somdi S. Antonio da Padova, e poi trasferite mo Pontefice che di quelle di Santa Chiara folse ridotto l'uffizio a tempo determinato, il che sece il Santo Padre riducendolo a 3. anni . Ottenuto il Breve notificò a Catterina, che fra pochi meficompiva il suo Badessato, ed ella ricevè ro, e doppo essere state 4, mesi in circa questa nuova con incsplicabile allegreznello Spedaletto, un Sabbato di notte fi za. Subito uni le feritture del Monistero e le mise nell' Archivio preparato. Avanré, che era il luogo destinato per esse. Il ti però di finire il triennio ebbe da faticare coll'affiftere alla morte di Suor Samaritana Monaca di gran perfezione, ed efercitata particolarmente nell' ubbidienza , tanto che nel fine della vita ebbe a dire . che non le rimordeva la coscienza d'avere disubbidito neppure in minima cosa; che Il Signore per maggiormente acerefce- pure pati un'orrenda Agonia, che spavenre la divozione ne fecolari verfo le Mo- to tutte le altre, nella quale resto sollevata nache concorfe colla fua Spofa ad ope- dalla vessazione del demonio merce di Catrare alcuni miracolofi effetti, facendo terina, che nelo difcacciò, e che finalmenche alcune oppresse da infermità incu- te avendole commandato per Santa Ubrabili fossero da lei in un tratto perfet tamente fanate, come apparve nella per- stode se n'andasse all'exema vita, trapassò fona di Suor Lucia Codoguelli, la qua- selicemente ciò udito. Vidde poi Catterina le un giorno mentre faticava nell'orto la di lei Anima da una schiera d'Angeli pordatafi inavvedutamente la zappa su'l pie-de, e feparatofelo dalla gamba, restò mi-che le cessarono le indisposizioni, e ricu-

ur fu eletta Badeffa Anna Morandi da Ravenna , cui offendo poche fettimane doppo divenuta cieca fu necefficio eleggerne un'altra , e febbene tutte differo non volere Suor Catterinz da Bologna per effere troppo indulgente, temendo che fotto di lei fi rallentafte il rigore , nulladimeno venendo poi all'atto di eleggere tutte diedero a lei il voto, con ittupore del Provinciale . Ripigliaco il governo proceuro d'efercitarlo con ogni ciattezza , e le continuo penitenze, e'l peso dell'utizio le accrebbero commole indisposizioni, che le esgionareno una grave e pericolofa infermuà , ma dan, dos le divote suc Religiose con tutto l' affetto all' orazione ottennero, che ii prolungaffe alla loro Madre un'anno di vita , come le rivelò il Signore in un'etlafi, che ella ebbe nel tempo di cocetta malatia, nolla quale già aveva principiato ad agonizzare. Quanto s'avvanzasse di vistei in quest'ultimo anno non può fpiegarfi. Scorfo, che fu un'anno doppo che ricevette la grazia della fanità , mossa da interno impulso un Venerdi a 25. di Febbrajo chiamò le Monache « Capitolo, e spedite alcune facende fece un ragionamento dell' orazione dando per cifa nuovi, e notabili avvertimenti. Se la paíso il Sabbato, e la Domenica con loro in convertazione allegra, e fpirituale consolazione. Nella-fera della Domenica doppo aver cenato nel Refettorio commune verso l'ora solies andò verso il Dormitorio, poi fr diffese nel lesso, dal quale più nonfi levò. Sopportò con gran pazienza un vermentissimo dolore di capo, una gravissima passione di poeto, una straordinaria esfusione de fangue, ed un'acutiflima febbre.

Paísò tutta la fettimana, e due giorni della feguentefinoa tutto il Martedi cruciata da dolori acerbitlimi. Il Mercoledì mattina chiamò Suor Giovanna Gambettini fua Vicaria, raccommendolle suts te le Monache, ed il Moniflero, Sugnate le 14, ore ordino, che ti chiamaffe il Confeffore, s'acconciafie l'Altare per lo Sintiflimo Viatico, e per l'olio Santo. mife loro però che le averebbe aggiutate maggiormente preffo il Signore, dan-

· Flor Sanct S. Strav. Parte 11.

Terminato il triennio della nostra San- i se poi atie portinate, che andassero alla porta, perchè presso farebbe giubto il Confessore a non morendose elleno, seplicò està t. andate che il Confessore è giunto, come in fatti trovarono benchè a giudicaffe altramente. Arrivato che fu le confeiso così francamente, come le non aveile avueo male alcuno, itando con perfecto fentimento. Riceve il Santithmo Vistico. Ricevuta l'estrema Unaione mandò a pipliage il libro delle fotte armi fpirituali da lei composto, è tenuto fempre fegreto. Confegnatolo al Confesiore pregado efeguiste quanca nella lemena feritta nel fine era per leggere, e voltatafi allo Suore con molta umiltà diffe: Dilettiffime, dimando perdono a tutte de' difpuiti, feandali, e male feddisfazioni da me docevi in tutta la miavita, e pregate Iddio per me. Appena pronunziate queste parole entro in agonia, e divenne la fua faccia risplendente come di Angelo mostrando tranquillità, ed allegrezza. Voltando il capo al. le Monache affiftenti - e piegandolo un poco fece feano di farle riverenza, chiuie poi al'occhi, e pronunziando divotamente tre volte il nome di Gesti con un piacevole respiro diede l'anima al Creatore fue foolo a'o Marzo, di Mercoledi fulle ore 15. nell'anno 1467. e 40. dell'età fua . l'orrato il di lei corpo nel Coro, e potto avanti il Santiffimo Sagramento fece. segnor di riverenza verso di quello. Sentivano tant'afflizione le Monache, che oltre i gemiti, e pianti fil d'uopo portar alcune come morte al letto, e che il Confessore v'accorresse per confessarle, e raccommandarle l'anima.

Rapportata la vita di questa Santa caderà in acconció dir qualche cofa di fue virtul, e per cominciare dalla fua carità, batta riflettere, che una fua compagna lafeiò feritto averla femina dire: Quando partis dal fecolo il mio motivo fu solo fare la volontà di Dio, ed amarlo di perfettiffimo amore, in esso impiegare tutto il mio ftudio, e forze, non curandomi effere foreggiata, & odiata da tutto il Mondo. Quanto fia stato coteste suo amore verso di Die si può in-Certifico le forelle della fua morte: pro- | ferirlo dalla di lui orazione. Non effendo occupata dagli, ufizi manuali impoltile per ubbidienza, ò da altra efterna ado loro, alcuni Santi avvertimenti. Dif- ziene. Spendeya tutto il tempo in ora-

## LA VITA DI S. CATTERINA DA BOLOGNA. 714

zione mentale, e negli stessi esercizi corporali con la mente conversava con Dio. Per mezo della meditazione ottene il dono delle lagrime, ed un intenfissimo desiderio di star sempre unita con Dio. Fuggiva però ogni oftentazione di parere spirituale non solo in sè, ma anco in akti per lo perioolo di perdere l'umiltà. Trascriffe di fua mano alcuni libri, e Breviari con grandiffima diligenza, asterendo doverti quelli maneggiar riverentemente, perchè contenevano le celefti lodi. Aveva sempre nel pensiere la Passione del N.S.G.C. fu udita molto commendar l' orazione. Quantunque fosse diligentissima nell'orazione mentale, era anco fervente nella vocale. Ebbe a dire: Chi conosceffe quanta dignità è recitare le divine lodi, e quanto merito s'acquifta in coro, fi sforzarebbeanco collo spargere sanguetrovarvis, esenza necessità non sene partirebbe. Si scrive, che ella era solita dire: La Religiofa la quale frequenta il Coro per recitar l'uffizio, và al Refettorio, e Dormitorio nell' ore confuete fenza mai tralafciare, ne fervissi di privilegio per esentarsi posersi con ragione annoverare tra Martiri, e Confeffori, eche come tale ne riportarebbe premio da Dio. Ebbe a dir inoltre, cheriputerebbe grazia fingolare morir nel Coro falmeggiando per ubbidire. Colle fue efortazioni induste le Monache a recitar ogni giorno l'uffizio de' Morti. Chiamava l'uffizio della Santiffima Vergine l'uffizio di Grazia. Non voleva, che fosfe mai tralasciato, equantunque occupatissima non tralasció mai d'intervenirvi.

Versodel Prossimo avea questa serva di Dio si sviscerata carità, che a considerarla sees stupore. Fu veduta bagnare colla lingua le piaghe, edil male, che alcune avevano nel capo, ed aleune furono guarite da stomochevole male lambito da lei colla lingua. Meravigliandofi una Monaca, che ciò faceste: E'grazia a me fare taliservizi. effendosi degnato il Signore perme, e per tutti effere impiagato, e fatto come lebbrofo, efoggiunfe: Signor mio amatiflimo ve-

Aitemi del manto della vottra carità. Affai maggiore era la carità, che ella ufava verfo l'anime ne' loro bifogni fpirituali. Del continuo pregava per gli peccatori. Più volte con lagrime fece a Dioquetta dimanda, che potendofi a lui aggiunger o-

deffe graziá fare un' altro pid orrendo Inferno, ove fosse posta come la più orribile peccatrice affine di foddisfare per tutti irci, che fono stati, e possono effere.

٦

Effendo in Ferrara condannato al fuoco un malfattore per gravifimi misfatti, e dato per questo in disperazione, non faceva akro che bestemmiare ostinatosi a non pentirsi delle sue colpe. Effendo stato imposto alle Monache, che pregaffero per lui, ef-fendoli la Santa occupata rutto il giorno in orare, avendo pernottato avanti il Santifimo Sagramento con prieghi, e lagrime, ed effendovi ancora doppo il Mattutino ritor-nata, fenti una voce dal Tabernacolo, che diffe: Ti sia donata quell'anima, per amor tuo fi falvi. Nel tempo fteffo mutatofi il disperato cominciò a detestare le sue colpe, oon lagrime dimandò di confessarsi: andò un Meflo dalle Carceri, che l'oftinatos'era convertito, e voleva confeffarfi dal loro Confesiore, cui andatovi, con molta con. trizione riceve il mifero quel Sagramento. Condotto al fupplicio ad alta voce chiefe mifericordia a Dio, e perdono al Popolo, eforcando eli altri a pigliare efempio da lui. ed emendare la vita. Sopportò con pazlenza, ed allegrezza tutt'i tormenti, e posto nel fuoco invocò il Santiffimo Nome di Ge. sil finche ebbe fpirito, secondo la Santa con una lettera scrittagli di fuo pugno gliaveva imposto.

La fua umikà fu fingolariffima; cenevafi per la più vile, ed inferiore di tutte, e come tale voleva effer tenuta, e trattata. Quanto fia stata eccellente nell'ubbidienza lo mostrano quelle Araordinarie sperienze colle quali fu provata dal fuo Superiore nel commandarle, che fece prefenti le Suore tutte, che fi fpogliaffe delle fue vefti, e nuda all'ora all'ora andaffe alla cafa di fua Madre, etofto correndo tornaffe al Moniflero; cui ella ubbidendo principiò di prefente a spogliarsi senz'alcuna replica, ma foddisfatto della di lei prontezza in ubbidire commandò, che non profeguisse. Così surenel commandarle, che entraffe in un gran fuoco, in cui effendofi ella lanciata, e per nuovo precetto ufcendone, comparve fenza lefione nelle vefti, nel corpo, e

ne pledi benche foffero nudi. Quanto alla di lei caftità egli è manifefto; che ella mantenne sempre puro, ed intatte nore colle dannazione di effa all'eserne pe li fuo corpo nella virginale limpidezza , che ne fenza perdere la fua amieizia, le conce- I portata avea dal ventre Materno, e fi feri-

I de 4 Granoli

ve, che non folo dalle macchie dell' impurità - ma anco da qualfiyoglia colpagra.

ve fi teneffe lontana.

Come legittima Figlia del Gloriofissimo Padre San Francesco ebbe molto a cuore la povertà, e tant'operò, che si abbracciaffe la Regola della fempremai grande S. Chiara, perche in essa fi pro-fessa strettissima povertà. Eretto il Monistero, e dovendo ella professaro dell' amplo patrimonio di suo Padre non volle, che la confuera dote, cui diede al Monistero, e sece distribuire il restance a' poveri.

Portato il poco, che si è potuto delle azioni, e vistul di questa Gloriosa serva dell'Altiffimo , converria dire le meraviglie, che egli si compiacque di operare merce de fuoi meriti. Ma perche quelto farebbe crefeere più del dovere cotello compendio, si rimandano i Devoti Leggitori a legger la vita di quella S. Madre in quegli Autori, che più diffusamente la scrissero, come sono il P. Giacomo Grafsetti della Compagnia di Gesu, e l'Autore del Leggendario Franceleano.

L'anno 1712. a' 22. Maggio il nostro Santiffimo Signore Clemente XI. l'aferif fe al Catalogo de Santi a maggior gloria di Dio Signor nostro, cui-fia laude, e onore per tutti i fecoli.

Alli s. Maggio.

LAVITA DI S. PIO QUINTO

A Famiglia Ghislieri, dalla quale nacque S. Pio fu annoverata tra le più nobili, e più antiche della Città di Bologna, Nell'anno 1445. per le guerre de Guelfi, e Gibellini furono i Ghislicri da' fuoi nimici obbligati ad abbandonare la Patria, ed alcuni di loro si risugirono al Bosco, Borgo due leghe distante dalla Città d' Alefsandria.

Nacque Pio V. in questo Borgo del Bosco il di 17. Gennajo dell'anno 1504fotto il Pontificato di Giulio II. ed al battefimo fu chiamato Michiele. Paolo Religiose del suo Ordine, che vivono Ghislieri fu suo Genitore, e Dominina fantamente nel Convento di Alba nella

letto fu capace d'esser istruito non lasciarono i buoni Genitori ad ispirarli il fanto timor di Dio, ed ittradarlo all'amore della virtus onde s'approfittò egli a meraviglia, ed in breve tempo fi refe un persetto modello di santità.

Nell'anno 12. dell'età fua fi fenti efficacemente chiamato da Dio alla profestion Religiosa, e due anni doppo, con la benedizione de Genitori, ricevette l'abito Domenicano nel Convento di Vigevano, ove fatto il noviziato l'anno 1519. fece la fua folenne Professione. doppo la quale con tutto lo spirito s' applicò agli ttudi , ne' quali fece progreffi tali, che in brieve tempo nel Convento di Bologna ebbe la laurea di Lettore , uffizio da esso escreitaro per 16. anni continui, ne mai lo studio lo diverti dalla fua divozione apprendendo a' piedi di Gesul Cristo nell'orazione . ciò che doveva infegnare a' fuoi difecpoli nella fcuola.

Fatto Sacerdote per commando efpresso de' fuoi Superiori, giudicandost egli incapace di tal dignità si dispose a riceverla nell'età di 24, anni doppo un lungo ritiro, e per consolazione de suoi Congiona, nel Borgo del Bosco diss: la fua prima Messas d'indi si trasferi in Pavia per infegnare la Teologia, e nell' anno 1543, in pubblico Capitolo Pro-vinciale nella Città di Parma fostenne in difesa della Fede, e Pontificia autorità folenni conclusioni, ove fece spiccare con tutta la modestia, la sua profonda dottrina , la fomma vivacità del fuo spirito, ed il suo zelo per gli vantaggi di S. Chiefa.

l'erminato gloriofamente il corfo delle sue fatiche nelle scuole fu eletto Superiore in più Monisteri della sua Religione, e nell'efereizio de' Ministeri addofsatigli fi portò con zelo, e prudenza tale, che fu universalmenie giudicato degno di occupare i primi posti della Religione : egli però l'efercitava con un fanto timore, che lo faceva tremare penfando, che un giorno da Dio gli farebbe chiefto un rigorofo conto di quell' Anime, che ad elso erano flare foggette.

Difefe dalle violenze di 300, foldati le Augeria sua Madre, subito che il pargo- Savoja, delle quali egli era suo Vicario,

i

1

i

1 : 1

divertir quella gente da orribili fagrilega San Leon Papa, verso Attila di già incamminato per dare il facco alla Cistà di Roma; questa informata del suo zelo, pierà, e dottrina lo cofficui Inquistore di Como carica da esso accestata con fommo compiacimento: perche fperava con quella incontrar occasione di sparger il sangue, sagrificando la vita per l' onor della Chiefa, e per amore di Gesul Cristo. Comincionne l'uslicio con tanto spirito, e zelo, che i Cardinali di Roma approvarono la fua condotta , e da Como lo mandarono a Coira, dippoi a Bergamo , finalmente chiamato a gran merito-Roma Giulio III. l'anno 1551, lo din Non fu foi piegando egli tutti-i fuoi talenti per adempiere le obbligazioni del fuo miniflero, rendendosi molto caro, tra gi'altri al Cardinal Carrafa, ch'era Capa del-

la Congregazione fuddetta. · Morto Giulio III. a' 23. del mefe di Marzo dell'anno 1555, fu eletto per fuecuffore il Cardinal Cervini , che visse pochi giorni, rattenendo il proprio no-ine di Marcelto II. a cui fu ioftituito. il Cardinal Gio: Pietro Carrafa Napolitane, che dinominoffi Paolo IV. Quefti per render testimonio dell'alta stima . che avea del P.Michiel Ghislieri locontermò Commissario Generale del S.Uffizio di Roma, e dippoi lo promoffe al Velcovado di Sutri, e Nepi vicino alla detta Città. Questa risoluzione lo afflisie a tal fegno, che ne pianfe amaramente avanti Dio, e con gl'occhi bagnati di lagrime si portò a' piedi del novello l'omefice, quale seongiurò a lasciarlorimanere nella vita privata, in cui credeva poter con più ficurezza prometterfi la falute dell'anima, che nello stato di Vescovo ; ma il Papa non si rese , nè alle fue fuppliche, ne alle fue lagrime ; onde il mele di Settembre del 1556. fu confegraro Vescovo.

opponendoli al furore militare con mi- je degli afflitti , infaticabile in tutte le nacciarli de' siudici di Dio con parole funzioni Epifcopali, fempre però mello. piene di tanto fuoco ch'ebbero forza di con il penfiero continuo del conco rigorofo, che Dio gli averebbe dimendainnovando il prodigioso avvenimento di 'to dell' Anime a lui confidate i onde si risolverce di portarsi a Roma per repplicare le istanze a' picdi di Sua Sansità, qual non rimafe forprefo, conofcendo la grande umilià del Prelato, facendo fempre pui concetto del fuo gran merito; la mettina del di 15. Marzo 1557. lo fece chiamore in pubblico Concittoro, fenza dargliene previamente al-cun fegno, e lo creò Cardinale, rallegrandoù il Sagro Collegio di si grande aequisto, facendone ringraziamenti a S. Santità, e complimentando il Cardinal novelle con clogi proporzionati al fuo-

Non fu folo l'onore di sui vuole archiarò Commiffario del S. Uffizio , im- ricchirlo il Sommo Pontefice; ma in oltre per stabilire la disciplina Ecclesiastica nella Chiefa lo dichiarò Sommo Inquifitore l'anno feguente, carattere proprio del Romano Pontefice: e tutti gli laquificori erano tenuti ad ubbidirlo, tanto gli ordinarj, che fono i Vescovia.

quanto i delegati.

Mon Paolo IV. doppo 4. annidi Pontificate il di 18. Agosto 1559, il Cardinal Alcsandrino n'ebbe un fommo rincrescimento, venerandolo come suo padre, e benefattore in eccesso. Vaco la Sede, 4.mefi , e cadde la fotte fopra il Cardinal Gio: Angelo de Medici Milanese, e chiamoffi Pio IV. Questi incoronato Papa trasferi il Cardinal Aleffandrino dal Vescovato di Sutti , e Nepi, al famoso Vescovato di Mandoviin Picmonte, confermandolo parimente nel posto di supremo Inquisitore. Ciò fece il Sommo Pontefice a cagione chequella Chiesa si ritrovava in ittato deplorabile per la negligenza de'Vescovi desonti, effendo rilafeinta la disciplina Ecclosiastica, e in qualche pericolo per la vicinanza, degl'Eretici; informato di tutto dio il Cardinal Alessandrino parti da Roma l'anno 1560, il di 28. Giugno a fine di portarne il follievo, quale fegui, Portarofi al governo del fuo Vescova- restituendo alla Cattedrale l'antico luttro, do Monfignor Ghislien , non fi può ab- cd alla fua Chiefa tutto il decoro . Vibaffanza dire con quama applicazione , fitò la Diocefi , predicò da per eutro, e vigilanza Pattorale eferentaffe la fua correffe i Curati negligenti premiando incombenza. Era il rifugio de' poveri , i vigilanti , onde nulla lafeiò per prevEmmanuel Filiberto di Savoja per tutto il tempo che stette nel suo Stato lo trattò con onori specialissimi, per altrodovuti ad un personaggio di si gran merito.

- Nell'anno 1565, ritrovandosi in Roma il Cardinal Aleffandrino ritornato colà per interessi della Chiesa, segui la morte di Pio IV. a' 10, di Dicembre, celebrate l'esequie consuete, doppo molti trattati praticati a favore di diversi foggetti, Cardinali di merito, ch'erano nel Conclave; il Cardinal Borromeo oggidi Santo, ispirato dallo spirito di Dio propose il Cardinal Alessandrino, in cui riconofeeva foprabbondanti meriti pel Pontificato, e portofli dall' Alessandrino per manifestargli la sua Intenzione; egli s'inorridi, e n'intefe una gagliardiffima ripugnanza, rappresentando al medemo il bisogno, che avea la Chiesa di aver un uomo di maggior vigore, e maggior lumi di lui, confessò la fua indignità, difse essersi fatto Religioso per passare la fua vita in un Chiostro, e che nel Sagro Collegio y'erano foggetti di nafcita. e qualità tali, che molto più di lui s'e. rano refi meritevoli del Pontificato

Al rumore de' fuoi lamenti accompagnati con lagrime concorfero i Sagri Elettori, e per vincer la fua umile ripugnanza non uforno poca fatica ; onde trattone da bocca un femi-confenso il giorno fettimo di Gennaio dell'anno 1 566. fu unanimamente eletto Sommo Pontefice prendendo il nome di Pio V. per compiacere San Carlo, e per confervar la memoria del fuo predeceffore a portato secondo il folito alla Basilica Vaticana, si prostrò avanti il Santissimo Sagramento, e lo supplicò vivamente a fortificarlo con la fua grazia, perchè poteffe degnamente adempiere le sue obbligazioni:

Il Sagro Collegio diè parte a' Principi Criftiani dell'elezione del nuovo Pontefice, e rappresentò loro, come opera manifesta dello Spirito Santo. Ed il Cardinal Borromeo in ispezialità scrisse al Re di Portogalio congratulandosi seco de' gran vantaggi, che dovea promettersi la Chiesa sotto il governo di un si gran Papas onde non è da meravigliarfi, che la fua elezione non l'abbino preceduta,

vedere a' difordini introdotti . Il Duca | e feguita fegni straordinari , e positivamente rivelata a S. Filippo Neri, come fi legge nella fua vita.

Filippo II. Re delle Spagne scriffe all' Arcivescovo di Siviglia con questi sentimenti. Dalle lettere del gran Commendatore di Castiglia mio Ambasciadore a Roma, ho fentito, che il Cardinal Alessandrino è stato eletto Papa di commun consentimento dei Cardinali., la qual cofa fa vedere, che la fua elezione opera dello Spirito Santo. Ne hò un' allegrezza incredibile, ed ho renduto gra-zie a Dio: perchè si sia degnato di darci un Papa di vita esemplare, dottiffimo, e fantissimo. Si dee sperare che questa elezione sia stata fatta per bene della Chiefa, e di tutta la Criftianità, e per accrescimento della nostra Santa Fede, e della Religione.

Il di 4. Marzo dell' anno medefimo della sua assunzione ad istanza dei Cardinali, & Ambasciadori chiamò a Roma il P. Michiele Bonelli suo pronipote in età d'anni 25, ed informato della fua capacità dottrina e prudenza lo ereò Cardinale, e gli appoggiò una gran parte de' Negozi del Pontificato. E prima appena feguita la fua Coronazione in pubblico Concistoro, sece a' Cardinali efficace esortazione piena di zelo, epietà acciò essi sossero i primi a riformare se stessi, e le loro Famiglie, significandogli, che ad essi, ed ai Vescovi avea Gesu Crifto parlato in : quelle parole: Voi fiere la luce del mondo, voi fiere il fale della terra.

Con lettere piene di fuoco d'amor di Dio scrisse a gli Argivescovi, e Vescovi, obbligandoli alle loro refidenze, ed efortandoli ad offervare efattamente i decreti del Sagro Concilio di Trento con riformare le steffi, e loro Chiese, dando a medefimi l'esempio con la riforma della fua Corte, e di tutto lo Stato Ecclesiastico. Riformati i costumi degli Ecclesiastici, restituito il decoro dovuto al Culto Divino, estese il suo zelo in beneficio di tutta la Cristianità.

Spedi in qualità di Legato Pontificio all'Imperadore Massimiliano, all'ora regnante, il Cardinal. Commendone per affiftere alla dieta d'Ausburg , acciò in quella nulla di pregiudiciale alla Religio. ne 6 terminaffe, e le fig ifirizioni due; con la più babura forsa d'imunsaità y al fuddetto Cartolica Religione cibere il bramato defetto, pertorado in quella con amirabite cloquenza, e con ferror Critiano di fuddetto Cartolic Commendose. Mandà Gocotti di foldati per l'Isla di Mala defolta da Turchi, e la forpreta factua de delata da vaporto d'agriffina affizione.

Alla nuova ch'ebbe Pio V. delle conquifte, e de' gran preparativi, che facca Solimano per mare, e per terra ordinò al Cardinal Commendone fuo Legato in Germania di fare ogni sforzo per indurre i Principi dell'Impero a stringersi in force unione coll'Imperadore contro Solimano, promettendo foccorfo confiderabile di uomini, e di denaro, efortando nello stesso tempo gli akri Principi Cristiani a fare una fanta Lega per bene generale di tutto il Cristianesimo . Adempie il Legato le sue incombenze, impegnati i Principi della dieta di dare foctorio a Cefare; mandò il Papa 60. mila fcudi d'oro all'Imperadore, con Gegrezza di altri 50, mila ogni anno fin che fosse durata la guerra contro il Turco, accompagnando i foccorfi umani, con pubbliche, e private Orazioni.

Anco in Franzia fpedi Nunzio al Re Arrigo II. per follecitatlo a reprimere; ed estirpare gli Ugonotti, e perchèla di-sciplina rilasciata in quel Regno a cagione dell'erefia, folse reftituita, e cagionò anco quella Nunciatura in quel Regno ottimi effetti , desistendo la Regina Giovanna di Navarra dal perfegui-tare i Cattoliei, mandando N. S. Papa truppe, e denari per mettere gli Ugonotti nel suo dovere, riportandone le truppe Regie affistite segnalate vittorie contro di esti. Il simile operò ne' Paesi bas-& efortando Filippo Il. Re delle Spagne a trasferirfi colà per diffipare le turbolenze, e gli orribill eccessi, che comettevano gli Eretici, stando nello stesso tempo applicato il fanto Paftore alla difesa di Avignone dagli Eretici, che tentavano d'occuparla.

Poco doppo diede eccitamento al Re Filippo II. acciò con forza si opponesse all'audacia de' Mori, che nel Regno di Granata commettevano stragi de' Crissani

impiegandoli parimente il fuo zelo per la pace tra i Genoveli, e Corsi ribellati al fuo Sovrano: Provvidde de' Miffionari Religioti di diverti Ordini , le Chiefe dell'Indie Orientali, ed Occidentali, spc. dendoli colà con fantissime, e criftiane ordinazioni, ricevute dal Re Cattolico con piena fommissione, commandando, che venisero pontualmente eseguite. Ed essendo informato da S. Francesco Borgia, e dal Re di Portogallo, che le Chie-fe del Giappone erano bifognofe de Vefcovi, tre ne confegrò a questo fine. E perchè non volea onninamente, che i Criftiani del Giappone, e della Cina, ftefsero privi della necessaria affistenza, scrisse al Padre Melchiore Gesuita Vescovo di Nicea, che si trasportasse perfonalmente colà , come fece , e poco doppo mori in Macao.

1

ŧ

1

a

ŧ

į

ī

i

,

ŧ

1

Rimandato da San Pio il Cardinale Commendone in Germania per divertire l'Imperadore dal concedere a i popoli d'Austria di vivere, secondo il formulario delle fede d'Ausburgo, e tento diffe, e fece, che Cefare fi dichiaro doppo molti contrasti ubbidientissimo sigliuolo alla Santa Sede, negando costantemente agli Eretici la pretefa libertà, e dippol mando al fuo Legato un'ampliffima commissione d'impiegars, alla riforma della Chiefa di Alemagna, ove era corrotta l'antica disciplina, e nello steffo tempo il Santiffimo Paftore San Pio fostenne la difesa della Chiesa di Trento, e confervò nel fuo vigore la libertà della medefima, rimanendo ella nell'an- , tico possesso delle sue ragioni.

Dipoi fi applicò a ritiabilire la Fede Catolica in ilcozia, cela horrale la Reima Maria Stuateda dall' opprefilione de li fuoi fuddiri, quale fiuggendo dalle mani di quelli; cadde all' improvvifo transicamente carperata, pusiando per l'Inghilterra con permifilione della Regina Elfabetra, che gli avera rubaro il Regno. Quanno le ne affifice, eggunto per l'applicatione del la Regina per l'applicatione del la Regina del la regione del regione del la regione del la regione del la regione del la regio

a n

fu da esso scommunicata.

Il Re di Polonia prese risoluzione di ripudiare la Regina sua sposa, e per mezzo del Cardinal Commendone San Pio lo diverti, e refe vani tutti gli attentati degli Ererici in quel Regno, facendo il suddetto Re un pubblico attestato della fua Cattolica credenza, riftabilendo l'efercizio della medelima Cattolica Religione nella Pruffia, ove dagl'Erecici era stara abolita; dal che chiaramente si conosce, che il Santo Pontefice nen tralasciò mai d'applicarsi indesfessamente in ciò, che concerneva il bene di tutta la Criftianità ; e nell'anno 1 570, per un Parricidio attentato, non eleguito contro San Carlo Borromeo abolí effertivamente l'ordine degli Umiliati con bolla legnata sotto il di S. Pebbrajo . E creò nel medelimo anno Colmo de Medici Gran Duca di Toscana per i gran servigj proflati alla Chiefa, come diffusamente fi legge nella bolla di detta creazione; dandogli la Corona con tutta la pompa, e folennità.

Finalmente San Pio conclude la lega fra effo, Filippo II. Re delle Spagne, e la Repubblica di Venezia contro il Turco, e si dichiarò capo-della medesima ; pubblicò un giubileo per tutta la Chiefa, e nel di 14. di Giugno 1571. dichiaro il Cardinal Aleffandrino fuo Nipote Legato Apostolico in Ispagna, Francia, e l'ortogallo, preferendo la fua partico-lar foddisfazione d'averlo apprefio di sè al bene universale di Chiesa Santa . Segui la partenza del Legaro a' 30. di Giugno accompagnato da uno fcielto numero di Prelati de' più accreditati per la piccà, per il sapere, e per la pruden-7a. Spedi anco Monfignor Odefcalchi per dar la benedizione all' Armata, che era per-partire, ritrovandofi in Meffina, governata da D. Giovanni d'Austria, ch' era il fupremo commandante della medefima. Il di 7. Ottobre dell'anno 1571. la Sagra Lega ebbe una Vittoria all'Ifole Corzolari la più fegnalata, che giammai sia stata riportata da' Cristani contro i Turchi; e ful punto fteffo, che fe-Pio; la nuova della quale giunfe in Ro- ea la Criftianità, Esposto il suo corpo,

ghilterra nella crudelissima persecuzione ma il di ar. dello stesso mese, portan-mossa loto dalla Regina Elisabetta, che dosi tutti i Cardinali, ed Ambalsiadori de Principi a congratularli col Sommo Pontefice, considerato doppo Dio, come autore di si fegnalata Vittoria; facendo egli solennemente cantare il Te Down in cutte le Chiese di Roma. Istituendo una Festa solenne il di 7. Ottobre, fotto il nome di Santa Maria della Virtoria, e Gregorio XIII. immediato successore di S.Pio gli assegnò la prima Domenica di Octobre fotto nome del Rofario, come da fua Bolla data fotto il di primo Aprile 1575, apertamente fi vede,

Doppe da fama di si fegnalata vietoria i Principi Criftiani , i quali fin att' ora non avevano ardire di venire a rotta col Turco, delideravano unirfi nella Sag. lega; il che non ebbe l'effetto per gli altiffimi imperferutabili giudizidi Dio.

L'anima motrice di si possente guerra era S. Pio V. quale doppo una penofa infirmità da effo tollerata con generofità d'animo il primo di Maggio dell'anno 1572. rende l'anima al suo Creatore in età d'anni 68. doppo aver seduto glorio-samente nella Cattedra di S. Pietro 6. anni, 3.meli, e 23. giorni. Tutta la Città era in pianto, e sembrava che ciascuna famiglia avelle perduto il fuo Capo, e fubito doppo la fua morte corfe opinione universale della sua Santità anco apprello el Ereuci era coftantiffima la riputazione della pietà di S. Pio.

Nell'anno 1621. fi cominciò a trattare efficacemente della fua Canonizzazione fotto Grezorio XV, si continuò sotto Urbano VIII, il quale gli sospese i fuffragi ch' erano foliti farli per l'anima del Santo, e ciò con decreto della Sagra Congregazione de'Riti. Nell'anno 1630. fu trattato delle virtil del fanto neccffarie alla fua beatificazione, e costando effere quefte flate poffedute in grado eroico, profeguita la caufa approvati più miracoli operati da Dio per manifeftare il merito del Santo Pontefice il mese di Marzo 1672, con decreto della Sagra Congregazione de' Riti, la fanta memoria di Clemente X. con suo Breve dato li 27. Aprile lo beatificò, facendofi fogui la vittoria fu da Dio rivelata a San lenni dimostrazioni d'allegrezza per tut-

E piacendo all'Altissimo di manisestare sempre più la santità di S. Pio doppo che su dalla Chiesa proposto fra i Bea-ti alla venerazion de Fedeli con nuovi stupendi miracoli, de'quali fattane la dovuta ricognizione dalla Sagra Congregazione de' Riti; approvolli il mele di Maggio del 1710, e l'anno stesso a' 8, di Luglio decreto, che con ogni ficurezza fi poteva venire alla Canonizazione del Beato, conforme poi si compiacque decretare la felice memoria di Clemente XI. il di 4. d'Agosto, aggiungendo un grandissimo splendore all'Ordine di S. Do-menico, tanto benemerito di S. Chiesa; promovendo parimente maggior gloria, ed onore alla Sede Apostolica con la Canonizazione d'un Santo Pontefie, in cui a meraviglia spiccò un perpetuostudio di propagare la Religione, un istan-cabile applicazione in restituire all'antica offervanza la disciplina Ecclesiastica, una continua vigilanza in estirpare gli errori, ed un costante vigore in sostenere le ragioni della Chiefa Romana, li 22. Maggio 1712. fegui la folennissima funzione della fua Canonizazione fotto il fuddetto Pontefice Clemente X L che decretò la fua Festa annuale il di cin-

Alli. 18. Maggio.

LAVITA DI SAN PELICE Capuccino.

que Maggio.

N Cantalice Castello alle radici dell' Apennino nell' Abruzzo nei confini della Sabina, e dell'Umbria nacque circa l'anno 1513. ò 1515. il glorioso S. Felice, terzo de cinque figliuoli, ch'ebbero il di lui Padre, nominato Santo, esua Madre parimenti per nome Santa. Appena giunto all'uso della ragione incominciò a mostrarsi così divoto, che ne restava ciascheduno ammirato. Effendo ancora fanciulletto fu destinato a pascolare gli armenti.

e le sue immagini alla pubblica venera- i nel quale impiego chiamava spesso i compagni, e ragunatigli faceva loro spirituali discorsi, e dava loro salutevoli avverti-menti. Fuori di questa, ò d'altra tale occasione non praticava, ne conversava con essi, ma spaziando per le diserte Campagne, e folo amando la folitudine li follevava con lo spirito a Dio. Intagliava nelle corteccie degli alberi la Santifs. Croce, ed inginocchiatesele davanti orava per lungo tempo, e con molte lagrime. Spogliavasi ancora dalla cintura in su, e co' fiagelli si percuoteva le carni, così passando non qual fanciullo pastore, ma qual vecchio i primi anni della fua età.

Fi

•

1 ildf

2

6

1

Ġ

11111111111

Perseverò in questo tenor di vita sino a 12. anni in circa, doppo i quali fu man-dato da fuo Padre a Cività Ducale al fervigio di un'onorato Contadino, il quale impiegollo nella custodia della greggia, e ad arare. Tanto la mattina quanto la fera ceffato l'obbligo di fue fatiche, fi ritirava a fare orazione. In tutt'i giorni festivi communicavasi. Questa divozione verso il Santistimo Sagramento lo rendeva deliderolissimo di assistere alla Santa Messa. Quanto ciò sosse gradevole a Dio ce lo dimostra fra gli altri quel prodigio, che fu, l'effere egli ftato veduto affaidelle volte in Chiesa presente alla Messa, e a fare le sue funzioni nel campo.

Sentendo una volta leggere da un fuo congiunto le vite de' Santi Padri, se gli accese nel cuore pensiero di farsi Romito, ma poi risolvette d'abbracciar l'istituto de' Capuccini. Servi di fprone a quefto buon propolito il feguente miracolo: Voleva un giorno affuefare all'aratro due giovenchi non ancora domati; ed aven-doli accoppiati, e legati algiogo, gli ftimolava al confucto lavoro. Avvenne, che inferociti scuotendo il giogo, inveftirono con grand'empito il Santo, e gittatolo a terra supino, gli strascinarono il vomero fopra il ventre, il petto , e la faccia, e tuttoche gli stracciassero le calze, il giuppone, e la camiscia non per tanto l'offesero punto nella persona. Scansato che ebbe un si formidabile pericolo si pole tofto in ginocchione ringraziando il Signore di tanta misericordia usatagli. Fatti perciò i conti col suo padrone distribui a' poveri quanto aveva; poi chiede perdono a tutti con abbondantiffime lagrime di

veffe loro nel tempo del suoservigio, esi lenne Professione, e chiamato da' Sulicenziò da effi per andare a farfi Capuc-

Portoffi dunque al Convento de Capuccini della stessa Città Ducale, e con femplici, ma servorose parole scopri al Guardiano la fua deliberazione, pregandolo per amore di Dio, della Beata Vergine, e del Padre San Francesco, che volesse riceverlo ne' suoi Chiostri . Non fapendo il Guardiano per qual motivo il giovine ciò chiedeffe, volle accertarfi della di lui vocazione con discacciarlo severamente dal suo cospetto. Ma non turbandofi punto il Santo Giovine, anzi umiliandosi canto più al Superiore, quanto più egli lo rigettava, meritò di effere da lui condotto in Chiefa avanti l un' Immagine del Crocififfo, dove effendo giunto gli disse il Guardiano: Vedi tu quello, che dici voler imitare, e feguire? Considera, e ben rifletti se ti dà l'animo di vivere tutto il tempo di tua vita con effo lui in Croce confitte. \*

Proruppe in un dirottissimo pianto Felice a questa infinuazione, e prostratofi dinanzi al Signore finghiozzando efclamò: O amore dell'anima mia! e chi mi tiene, che io non vi fegua, che io non viva, che io non muoja con voi

Crocififfo?

Indi voltatofi a' Religiosi, deh , soggiunfe: concedetemi, che io in voftra compagnia posta in ricompensa dell'amore infinito dedicare tutto me stesso a' fuoi fervigi. Questo, Padri miei, mi stimola ad abbandonare gl'intrichi del Mondo, e cercar rifugio nell' Ordine vostro. Affetti si teneri cavarono le lagrime dagli occhi di tutti li circoftanti; ed il Guardiano afficurato dell'ottimo spirito del Giovine , lo inviò con fue lettere al Provinciale, che all'ora esa in Roma, dal quale su ricevuto in qualità di Laico l'anno di nostra falute mille cinquecento quarantatre a e mandato al Convento di Anticoli a fare la probazione.

Vestico, ch'ebbe l'Abito Scrafico cominciò subito a gittare i fondamenti per la fabbrica della fua perfezione, diportandofinel tempo del Noviziato con una Ubbidienza. In questa su così eccellen-

ogni fastidio, e mal esempio che dato a- | zione, ed ubbidienza. Indi fatta la soperiori nel Convento di San Bonaventura di Roma fu destinato a questuare per la Città, nel quale impiego fu tenuto per quarant'anni continui , attefa la piacevolezza del suo procedere, e la bontà, ed innocenza de' fuoi costumi. Era egli così affabile, e mansueto, cosi umile, circospetto, e prudente, che fi rendeva defiderabile a tutti mancando, ed amabile effendo prefente. Ventva riputato da tutto il popolo per un Religioso irreprensibile, e santo.

Amaya egli teneramente il profilmo, ed cra tale la sua carità verso tutti particolarmente verso gl'infermi, ed i poveri, che averebbe voluto pigliare fopra di sè tutte le altrui milerie, e lopportare tutti gli altrui patimenti . Per efercizio della fuz carità fpeffo visitava gli Spedali, ed altri infermi in case particolari , conselandoli , regalandoli di qualche picciolo dono, e facendo altre piacevoli dimostranze.

In far quest'opere di pietà accompagnavafi col Santo Padre Filippo Neri col quale aveva particolar amicizia, mercerche la fomiglianza delle virtu, che in ambidue fiorirono al tempo stesso, fece nascere frall'uno, el'altro uno scambie-

vole, e fincerissimo affetto. Dall'amore , che egli avea per lo proflimo fi può raccogliere l'amor fuo verso Dio. Meditava continuamente, ed in ogni tempo la Paffione, e la morte del Salvatore. In ogni luogo sapeva far orazione, nè lo turbava da questo Santo esercizio la continua necessità di trat-

tar con altri. Era egli per verità tanto idiota, che.

non fapeva leggere ; nondimeno gloriavafi di faper sei lettere, cinque rosse, ed una bianca, cioè le cinque Piaghe del Crocifisso, e la Vergine Madre Maria tetta bianchezza per la fua gran purità : virtà , per la quale meritò di effere onorato da Paolo Quinto con quel nobiliffimo Elogio : Sandur Corpore, & Spiritu.

Ne diffimile su la perfezione colla quale fi fegnalò anche nel voto della S. fomma efemplarità, divozione, raffegna- | te, ch'era tanto pronto alla volontà de'

## 722 LA VIT A DI SAN FELICE CAPUCCINO.

Superiori, che non folamente efequiva i loro commandi; ma fludiavali di indotiora commandi; ma fludiavali di indotiora e i geni. Da tutto quefto, e dal mal 
tratamento, che del fino corpo faceva, 
il che fecondo Bernardo Santo è uno 
de' mezzi più meceffati per confeguire la 
perfezione, il può congettuarre quanta 
abbiamo fatto parola del mal tratemento del corpo, vediamo in fuccimo che 
ne abbia fretto coteflo Santo.

Chiamava egli questo suo corpo Frate Afinello, e tale riputandolo lo affogettava a qualunque fatica, ed incommodo . Lo veftiva di un'abito molto groffo, e tanto lacero, che appena poteva ufarlo. Lo faceva penuriare d'ogni cofa. Lo caricava continuamente di gravi pefi, e le rendeva debole co' digiuni. Vestiva poi un'orribilissimo giacco di maglia, ed in particolare quando vifitava le fette Chiefe, il che costumava quali in ogni Domenica . Disciplinavasi tre volte fra il giorno, e la notte, ò nella Chiefa, ò nel Cimitero de' morti. Il ripofo, che concedeva al tormentato fuo corpo, consisteva nel riposare sopra le tavole, e capezzale, quale era un pezzo di legno, ò un fascio di farmenti, ò di fusti di finocchio; ma però mai non vi fi distendeva con tutto il corpo , ma stavasene in ginocchione, o appoggiato colla testa alla mano: oltre ciò i suoi fonni non paffavano il tempo di due ore, ed al più, ma ben di rado, giungevano alle tre . Doppo di aver caminato tutta la giornata ritornato al Convento andava in Chiefa, ove trattenevasi la maggior parte della notte in orazione. Stava egli una notte in Chiefa pregando la Beatiffima Vergine, affinche fi degnasse mostrarglisi insieme col suo Diletto Figlipolo, ed esta lo esaudi apparendogli circondata di molta luce, e deponendo nelle braccia del fuo Divoto il Pargoletto Gesul. Speffe volte però il Signore lo vilitava con fue vilioni - ed apparizioni; ed una volta fu veduto mentre orava follevato da terra in aria.

Era anco molto dedito all'aftinenza. lo annoverò fra Santi.

Digiunava le fette Quarefine dd fuo \$. P. Francesco. Nelle vigilie della santifica Vergine, nel Venerdi, e Sibbato il cibava solamente di pane, ed acqua, en er tre ultimi giorni della fettiman sonta nun prendeva alimento di forte alcuna.

Inottrato finalmente nella rechiera;
gli fu permello il ecfaire da ule impiego . All'ora datoli affatto all'intenmercoglimento, e comeche verdie in unto 'l corfo dell'età fua contemplara la
bella Patria Celeffe, e mediatre le ditificicità, ma come di lonuno; all'ora
dico con maggioro deliderio, e oniolizzione fifava in effe le fue pupile piùmo Gesti mio non teratea più fine;
che quello fia l'ultimo giorno del miopell-grianggio, e 1 primo del miopropell-grianggio, e 1 primo del miopropell-grianggio, e 1 primo del miomo fossi mio-

Giunto al termine della vita merità d' ciere vilitato, e confortato dalla Santiffima Vergine corteggiata da numerofo fundo d'Angeli, ia quale avviollo del fuo vicino paffaggio alla gloria eterna. Con quedo invito grazio de della Madre di Dio, a accertato del premio, che lo afpetava refe l'anima al fuo Creatore, in Roma l'anno 187, a' 18. di Maggio, il terzo giorno della folentità del la Penecofle in età d'anni 74, e 40, in circa di Religione.

Divulgatafi la fua morte per la Città concorfe popolo innumerabile a riverire, e baciare il corpo del Santo, che a tale effetto fi tenne efpofto tre giorni.

Moffi dalla fama della fua Sanittà, e da miacoli per fuo mezzo da Dio operati diversi Somni Pontefici lo hamo venetao. Sisso v. accompagnate da 12. Cardinali lo adorò nel fuo fepolero. Gregorio XV. lo adorò di miltenta del proposita. E finalmente ad tra della proposita. E finalmente ad tra e di Carlo Duer di Loverna fu di chiarato Betto da Urbano VIII. nel primo giorno di Ortobre dell'anno 162 ladi a' 22. di Maggio dell'anno 171 il nostro Sanisfimo Padre Clemente S.

IL FINE.



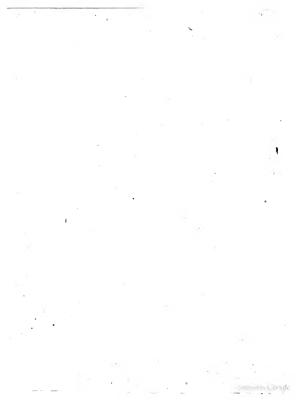







